



4/,

### SUPPLIMENTO

DELLA BIBLIOTECA PORTATILE

### VIAGGIATORE

NAPOLI TIPOGRAFIA DELLA SIBILLA 1833 Strada S. M. Apparente, N. 4.





9 gan. Ju

# LIRICI MODERNI

PIGNOTTI, PINDEMONTE, MONTI,
PARINI, MAZZA, FANTONI, CESAROTTI, FOSCOLO,
E DIODATA SALUZZO.

VOLUME UNICO



NAPOLI PIPOGRAFIA DELLA SIBILLA

TIPOGRAFIA DELLA SIBILLA 1833

Depart Legic

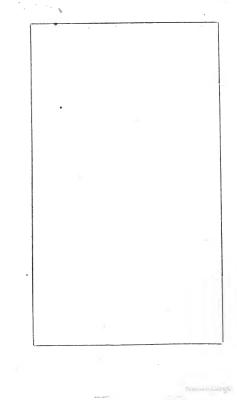





Fermali, o Dea defor con delece suone, Frence le sidegno, estaforense el englio, Guardarni in volta co la Budenza sona.

#### POESIE

#### LORENSO PIGNOTTI.

refazione.

La Poesia fu un tempo venerata da popoli | lor senno, e la vestirono di poetici abbigliacome un' arte divina. Quel modo straordinario, che agita i poeti nel tempo dell'estro, che produce una mutazione tanto senzibile nella loro fisionomia, che li fa parlare con un linguaggio si diverso dal comune, e in cui le immagini s'affollano, e le parole vogliono useir quasi a forza dal labbro, era creduto eccitato da no potere sovrumano, Il volgo pertanto, si facile a immaginarsi i miracoli, credendo che un Dio parlasse per la locca de poeti, era agitato nell'ascoltarli da un secro terrore, e li riguardava come ministri dogli Dei. Si ceservi di più, che i poeti firrono i primi maestri de' popoli. I precetti morali acritti nella lingua delle Muse, ornati dalle poetiche immagini e dai vezzi dell' armonia, ed espressi colla fervida energía dell'immaginazione, erano acconci a produrre nna impressione più forte negli animi grossolani, e a persuaderli davvantaggio, che i sottili ragionamenti del tranquillo filosofo, Poterono pertanto i poeti colle grazie dell'arte loro mansuefare i selvaggi nomini ; e da'hosehi , ove vivevano in compagnia delle fiere, condurli a gustar lo dolerage della vita sociale (\*). Essi furono, che descrivendo i quadri maravigliosi che la natura ci offre per ogni parte, impressero sempre più negli animi degli ascoltanti l'idea d'un Essere supremo, che regola con tant'ordine il sistema dell' universo. Essi a lui alzarono col canto inni di lode ; e se sparsero dei leggiadri fiori sull'oscuro velo che involge la Religione, se privi de'veri lumi la finsero a

menti , dee almeno loro sapersi grado d'avere invitato gli nomioi al culto religioso. In somma essi ispirarono col canto loro totte le virtu sociali ; o quando fu mesticri combatter per la patria, seppero destare colle marziali canzoni il valor guerriero negli animi dei cittadini. Che meravigha è pertanto se essi furono in tanta venerazione fra gli pogini? Ma quanto i tempi son cangiati l Forse non v'ba al presente mestiere si sereditato, quanto quello di poeta. Qual n'è mai la ragione? E egli ciò avvenuto per colpa dei poeti, o del nostro secolo? Pare che la colpa sia d'ambedire le parti. Forse la Poesia, abbandonata la dirnità del suo antico earattere , s'è di soverchio avvilita, vendendo l'incenso delle Muse al visio fortunato, e prostituendo la lingua degli Dei a'temi i più abietti; come una nobile matrona , che ornata di meretricie spoglie, si dimesticame co'più vili del volgo. Forse la quantità dello poesie ha cominciato a nauscare gli pomini; ed il numero ogni di maggiore dei cattivi versi ha nociuto anche a' buoni : forse il mondo, per la solita istabilità del suo genio, ha cangiato oggetti nella sua stima, e non appressa gran fatto un'arte che non fa . che solleticar dolcemente l'orecchio, Qualnoue sia il motivo del discredito, in cui è etdata ai nostri di la Poesia, egli è certo, che la taccia minore data a quest'arte è quella d'inntilo. Questa è l'accusa più comune rb'ella selfre tutto giorno, specialmente da quella classe d'uomini, i quali ( per usar le parolo

del chiarissimo sig. d'Alembort ) inutili per lo meno allo Stato, non perdonano altra inutilità . che la propria. Non è mia intenzione il prender la difeso della Poesio contro un'accuza , la quale , se forse di qualche momento , attaccherebbe egualmento o la Scultura, e la Pittura, o lo Musica, e tutte lo altre eleganti invenzioni che adornano la società, l'abbeiliscono, no fanno lo delizie, e distinguone apnunte le culte dallo barbare genti. Soltanto osserrerò di passaggio, che se la stimo dello arti e delle scienze doverse misurarsi colla mera utilità, sovente il sublime filosofo, il superhe letterato si trovorebbero preceduti dal contadino, dal calsolajo, e da più bassi artefici. Si citi soltanto contro questa accusa il seguente aureo detto di Tullio : 2 Sed Athenis ennum quoque plus interfuit firma tecta in a domiciliia habere, quam Minervæ signum s ex ebore pulcherrimum; tamen ego mo Phis diam esse mallem , quam vol optimum faa brum tignarium. Quare, non quantum qui s que prosit, sed quanti quisque sit, pendea randum est; presertim cum pauci pingere a egregic possint, aut fingere, operarii autem, 3 et baiuli deesse uon possint.

Cic. de Cuan. Onar. In somma, con buona pace di coloro, che guardano i coltivotori dollo muse con quella achernevolo compassione , colla qualo la stupiderza el'orgoglio si vestono di un' aria d'inportanza sul volto degl'ignoranti, io non mi vergogno di far de' versi. Se non hanno arrossito di coltivar le Muse gli nomini i più grandi, obbligati a prestar l'opera loro a'più importanti pubblici affari, o l'ore de quali erano perciò si presiose alla patria, dovrei forse arrozirue io, che posso adoperarmi si poco in servigio del pubblico? Or quantunque chi mi accusasso di occuparini oziosamento, mi facesse forse sonsa volerlo troppo onore, mi sia lecito tuttavia di rispondere colle parole del romano Oratore. s Ego vero fateor, me his a studiis esse deditum, cettoros pudrat... ) Quaro quis tandem me reprehendat, aut a quis mihi jure succenseat , si quantum cas teris ad suas res obeundas, quantum ad fea stos dies ludorum celebrandos, quontum acl alias voluptates, et ad ipsam requiem anis mi et corporis conceditur temporis, quans tum alii teibuunt tempestivis centiviis ; a quantum denique alex, quantum pile, tana tum mihi egomet ad hac studia recolenda a sumpsero? a

Cicza. pro Archia Porta.

Non vi ha pertanto motivo d'arrossire nel
ar de'versi, se non quando i versi sono cal-

far de versi , so non quando i versi sono cattivi, e da questa accusa, assai più fondata son molto incerto so il pubblico sarà tanto sudulgente da assolverssi. Comunque ciò sia, spero almeno di troyar qualche grassa approsso coloro che si rammenti ranno come nacquero alcase delle farole, che offro adesso al pubblico. Furono composte le prime di esse ner trattenere una scelta assemblea dell'uno e dell'oltro sesso, che si adunava sovente, ovo la Musica e la Poesia facevano il principale divertimento. Queste fovoletto pertanto scritto sul principio sensa disegno di pubblicarle, crano destinate ad occupar di passaggio le orecchie degli ascoltanti più facili a contentare, che il maturo e posato giudizio del pubblico, Il favorevolo accoglimento ch'ebbero dall'udicoza fu il metivo che, senzo consultar l'autoro, fomero stampate benehò assai scorrette, o il pubblico seguitò ad approvarle, forse per non disdirsi del suo primiero giudizio. Ma farà egli adesso allo sorolle , a lui finora ignoto , la stessa favorevole accoglienza che ha fatto alle prime? Otterranno elleuo queste col favor di quelle una benigna indulgenza? Ovvere le nuove faranno torto alle vecchio, o il pubblico scordatosi del sun primo gindizio, o vergognandoseno, si vendicherà sullo nnove dell'indulgenzo avuta per le antiche? Qualunque possa esser l'evento ormai

» Vertummum, Janumgu liber spectare videris, Scilicei ut prostes Sosiorum punico mundua; Olisti clarus, et grata sigilla pudico. Poucis ostendi gemis et communia laudas... Non evit emisso reditus tile. Onid miser egi? Quid roda? dices, sub quis te leaeris... Contrectostus dei manibus aradescere sulai

Carperis, and tineas pasers taciturnus inertes, Aus forgies Uticam, and vinetus mitteris licrdam. Honar.

La stile, col quale sone scritte queste favole, non parrà forse uniforme. Ho ereduto che daresse variarsi secondo la diversità dei soggetti, che si trattano. Non sono molto d'accordo i poetici legislatori sullostile, col qualo si devono scrivere lo favole, e le novello. V'è chi ha preteso, cho debbano essere scritto nella niu semplico e copcisa maniera, senza alcun lusso di poetiche descrizioni. Havvi ol contrario chi credo, che silfatto stile non differirebbe dalla mera prova, che nel numero; onde ad imitazione d'Ovidio vuele che si faccia uso, e quasi sfoggio de' poetici colori, per avvivare un soggetto reso talora troppo freddo dalla tronquilla ragione, eb'è quello che parla. Altri finalmente prescrivono una strada di messo fra questi due estremi, o vogliono almeno, che l'immaginazione, con un leggier fiate di vita, animi lo freddo vorità morale cho in esse si espongono.

Tres mihi conviva prope disentire videntur Poscentes vario multum diversa palato. Quid dem? Quid non dem?

Horar.

Ho tentato pertaete colla varietà di sodisfare a'varj gusti, ma non milusingo d'aver resi contenti i convitati. Sono quasi sempre inntili le dispute, ma specialmente sulle materie di gusto, ore dice un celebre scrittore (Pone) i nostri giudizj sono come i nostri ordoli, i quali non si trovano mai di accordo per l'appunte, ma ciascuno erede al suo. Non perdar's tempo pertanto su tal questione; giacché non v'écosa più ridicola, che il ragionar sottilmente sulle regola, quando conviene eperare. I trattati sulla Pittura, sulla Scultura, sulla Poesia son proteo che inutiti. Essi nen ginngono mai a render sensibili alle bellezze dell'arte coloro, ai guali la natura ha negato questa senso; a quelli, ai quali ha fatto il delce e pericoloso done d' anima sensibile e delicata, non hanno hisogne d'imparare a sentire dai trattati. Ue quadro di Mengs dice più, ed è più pregievole di tutti i suoi ragionamenti. Or siccome, so mai questo mia poetieha bagattelle aversero la sorte d'incontrare il favore del pubblico, sarehbero inutifi tutti i discorsi, che si facessero contro di esse dai Critici; così se avranno la disgrazia di dispiacerli, con tutti i miei ra gionamenti non ginngerei a farle gradire; giacchè nella cose di gusto si secte molto, a si ragiona pochimimo, e le bellezze poetiche non possono facilmente spiegazsi colle regola dell' arte.

Some beauties no precepts can declare, Music resembles poetry, in each Are nameless graces, which no methods teach And which a Muster hand alone can reach,

Queste favolette parte sono originali, parte imitazioni d'inglesi e francesi Serittori, e per questa parte he credute di poter usare d'un dritto comune ai Favoleggiatori di tutta lelingue, i quali hanne copiato Koppo o Planudo,

e si sono sambierelmente copiati, senza taccia di plagio. Pare, e bei in questo genere di poesia il merito principale consista nella maniera di raccontare: il celebre sig. de la Fontaine occupal primo posto tra gli Seristori di Favela, beachè se ne contino pochigime di sua invenzione.

Una protesta importantissima mi resta a fare, o che ho serbato al la fine di questo discorso, perchè resti più altamente impressa nell'animo de' miei lettori : cioè , che in questo favele si prendeno di mirai visja la leggeresse degli uomini in generale, non mai le persona in particolare. Egli è certo, cha se esisteno i difetti che vi sidipiegono, convien che esistano anche la personache ne sono infette. Ma fu , e sarà sempre lecito il deelamare contro i visj generali , purchè si rispettino lo persone particolari, e non si nomini alcuno. Altrimenti gli stessi Predicatori, che fanno il ritratto delle persone viziose, si potrelibero accusare come satirici. Si osservi, che la malignità sola è quella else fa la satira, e non lo Scrittore, quaedu ella applica la descrizione generale d'un visio alle persone particolari. Finirò pertanto questa protesta col sentimento d'uno de più dotti Padri della Chiesa. s Scio, s me offensurum esse quamplurimos, qui geo neralem de vitiis disputationem in suam res ferunt contumeliam, et dum mihi irascun s tur, suam indica et conscientiam. Ego enim > neminem nominabo : nec veteris comordise a licentia certas personas eligam, atque per-

3 neenna certas perconas sugam, asque per 3 stringam. Prudemis viriest, as prudentinm 3 ferminarum dissimulare; mo emendare quod 5 in se intelligunt, et indignari nbi magio , 3 quam mibi nec in monitorem maledicta con-5 gerere , qui , etsi indem teneatur crimini-

bus, certe in co malior est, quod sua ci mala non placent. > Dir. Hieron. Epist. 125 od Rusticum.

(\*) Silvestres homines sacer interpresque Decrema Grabbus, et victu facio determit Orphees, Dictus ob hoe lenire tign: 1, rabidosque loones, etc. Honer. ALLA DICHONA PERTUADA

#### MARIA ISABELLA

DI SOMERSET.

Sognatr tra ir verdi amene selve

Amabili follie, scherzi canori,

#### L'OMBRA DI POPE.

Wapprestara a fregiar del tuo bel nome;

## POEMETTO. Oreste, o Donna gentil, del sacro mos

Cosl talora a sculta pietra intorno Scaltro fabro dispone un doppio giro Di preziose grmme, rhe vibrando Da i spessi lati tremolante luce. Della mal nota pietra i dubbj pregj Crescondo vanno agl'inesperti squardi, E già l'impaziente sura di Pindo Agitando nel sen, su i merti tuoi Tacito meditava entre l'amirhe Ombre solinghe d'un antico bosco : Onther sl care ai frrvid estri, e ai moti Dell'agil fantasia, rhe fugge il vano Strepito cittadino, e l'auree stange, E le pompe importune, e di fallace Splendida servitù sdegnando i lacci, Sul margine d'un rie spesso s'atside, Quando improvviso lampo il tariturno Aerr solcando, lucida s'aperso Tra il bruno orror folgorrggiante strada. Allor riscosso dal soave oblio, " Comr persona chr per forza è desia . Vidi randida nuhe a me davante. Dal cui dorato seno un resco lume Spargeasi in giro : ripercosso e rotto Poi dal denso vapor, pingea la nube Di colorate macchie insiem confuse In disordine vago, e d'un incerto Albor sempre più fioco, le profonde Segnava ombre del besco: appunto come Del già raduto Sole i raggi estremi Pingon le nubi in occidente sparse, E del bruno erepuscolo nascento Tingono appena il manto scolorato. Ma qual mi corse sacro orror per l'ossa, Quando, aperta la nulie, agli occhi miri S'offri la sacra venreabil Ombra Del Britanno Cantor (1), rhe trasse un giorn Anglien suono dalla greea tromba, Onde fremer per lui l'ira d'Arbillo S'udi sopra il Tamigi, e balenaro la novelli colori espresse e pinte Tra l'ondeggiante fumo e lo rnine L'Iliache faville | Il sacro allors Gli cingeva la fronte, ed era avvolto Nel Socratico manto (a): a lui d'intorno

Dell'amabil Belinda, e in varie attorto Sottili trecce, e su i gemmati estremi Degli archi teso divenia dorata Infallibile corda ; illustre rrine. Cui rede il primo onor fin la faz Chioma rhe in cielo splende, e i raggi amie Scote pietosa su i furtivi amanti. Tale m'apparve il gran Cantor; ma il volto, Non rea il volto già sereno e licto, Come allorquando, dagli accesi lumi Raggi vibrando di celeste foco, Sull'Apollinee penne al ciel s'ergea Per nuove strade, e la difficil arto Di conoscer se stesso all'nom mostrava : Ed intessendo de' più scelti fiori. Che spuntino sul sacro Aonio colle : Non raduche ghirlande, alla sevara Filosofia na coronava il reine; a Sierbl al ranto di lui dalla pensor Fronto sciolta le rughe, e di modesta Aria ridente rivestendo il volto. Vera Dea compariva, amabil Dea : Ma adegnoso o turbato era il sembianto. E a me, che umilr e riverrptr al suolo Me gli prostrava innami, i lumi volti Di nobil ira fismmeggianti, e quale, Dime, ti sprona temerario ardire? Tu la toscana cetra on al Tamici Suonare in riva? To negletto figlio Della misera Italia, rhe perdec Il forto immaginare, e del robusto Immaginare le bell'arti figlie . E tutte le virtu, quando gl' imbelii Figli sdegnando, e l'osio inonorato, Da lei fuggi la Libertà Latina! Augusta Libertà, che sull'amiche Angliche arene alfin raccolse il volo. E code star sulle tonanti prore. Che dove cade il giorno, e dove nasce Portano al mon de' fulmini guerrieri Della Britannia i cenni, e batte interno All'andregianti r tremule bandiere Colla Vittoria le parpuree penne. Qui di Parnaso agli animosi figli La Labertà , cinta d'alleri il crine . Spira, non già voci di senso vnote, Non dolei inesie, o adulatrici rime A rantar use con pedestre stile O i frequenti Imenei male assortiti, O d'un meza nomo la feminea voce , O d'innocente e tenera donzella I troppo presti ed imprudenti voti t Versi, onde copron di ressore il volto Le Divr di Permesso, e che qual vile Polye rhe a' alsa e cade al rapid' urto Delle striscianti il suol fervide rote, Han la vita e la morte il giorno istes or Ma versi quali un tempo, ai di migliori Suonár ne boschi rhe il frondoso crine Spiegan di Delfo rulle sacre rupi,

Stavan le Grasie, e i pargoletti Amori,

Che agitavan schersando il biondo cripe

Orver ne' campi, ove scorrende venno Il girevol Meandro, il freddo Ilisso, Ed osi, augel palustre, orger la vuce, La rauca voce a celebrar coi canto Dei Brittannico ciel l' Astro più vive? La vessosa Isauerra, a cui nel velte, E ne' begli occhi neri a mueser parchi Venere i vezzi suoi tutti ripose, E Giuno nella fronte, e sulla ciglia La dolce maestà , l'alme decoro , 3 Ed il soave portamento altero. Opra non è da te 1 chiede la tromba Il tema iliustre del Cantor d'Achille, Ond'ei di Giove la celeste Sposs Cantò con si apnanti ecccisi carmi ; O dell'anglico Omero i marston Vivi colori, ond'egli seppe un giorno L'aria ridente, e gl'innocenti vami, E le grasie native della prima Madre ritrarre, e coi disciolte crine, Che nn aureo vole al bianco sen facea, Vagamente negletta, amor spirante Dai dolci sguardi, in nuda maestade Lieto guidolla al talamo beato, Fra il susurrar dell'aure e fra i concen De'resignuoli nell'amena stanza, Che i docili incurvande e spessi rami, E rintrecciando l' odorose foglie, Pabbricavan le piante ebbedienti Al comando divino: il canto frena O temerario, e della denna illustre I pregj adera tacito, e co'tuoi Deb non macchiar mal augurati carmi. Disse, e sdegnoso già batteva l'ali Per l'aereo soggiorno: allor che a lui Tendendo in atto supplice le paime , Ferma , gridai , Cigno sublime , ferma Per poco almeno le fuggenti penne: Odi le mie discolper e come mai Condannar tu mi puoi , se di lei serivo? Chi conoscerla può, chi può mirarla, E restar rutto? chi di lei ragiona s Tien dal soggetto un abito gentile, Dall' aria maestosa del bel viso, Ove le Grasie rendono più bella La virtu che vi siede, esce un soave Incognito poter che all'alma serpe, E penetrando per ignote strade Nel sacro albergo, ore l'inquiete penn Incapaci di fren sempre agitando, L'impariente Fantaria risiede, Scote, ed irrita le già tese e pronte Misteriose fibre, al di cui moto Le vaghe forme immaginose nascono, E veston corpo, e spirano, e si muovono. E con focoso piede agili e rapide Urtandon fra loro, insiem s'affollano Al varco della voce , e in note armoniche , Nostro malgrado ancor, fuori se n'escu Tu il sai, non si resiste alla divina Potente aura di Febo: e perche mai Sdegnar dovria degli umili mici verni

Il picciol deno, se Iraspare in così Colla debola ferza il buon desio? Questo del denator, questo del dono Gli scarsi pregj adorna; il Ciele accoglie Con benefico ciglie de potenti Le ricche efferte, como i doni nmili Di rozso pasterelle. Ah placa, e Vate, Placa le sdegne, ann nell'alta impresa Dammi aita o faver, Deh! se de tuci Sublimi carmi al suen scutii sovente Scorrermi in sen quel fremito soave . Che nell'aime sensibili si desta All'armonia di Pindo, e se quei moti Cho t'agitaro un di , quando le belle Immagini nasceano a te davante , Passar ne'sensi miei, si ch'ie mi scossi, Come al tremor della vibrata corda, Benchè non tocca, scuetesi, e risuona D'unisona armonia corda compagna: Se dietro al volo tno tenni gli sguardi Maravigliaodo, aller ch'entro la sacra Nebbia de' Fati osai d'entrar; se sparsi Dolenti stille sulle amare note Dell'afflitta (3) Luisa, allor che pugna Contro i sensi ribelti, e or quinci, or quindi Or dal mondo, or dal ciel tratta, e respinta, Qual da due venti combattuta prora, Al Ciel severo offre gl'incerti veti-E fra l'amante e Die pende dublicen; Prestami, eccelso Vate, a si grand'uopo La cetra tua, che di sonanti corde Armeta pende nel silenzio amico E deutro l'embre della sacra grotta (4), Ore sovente delle dotte Suore L'intiere Coro, ove lo stesso Apollo Non isdegnaro di sederti accanto: E al dolce suono erger le chiome algose, E la fronte superba per le tante Vittrici antenne ch' ei sostien sul dorso Il Tamigi fu viste , e immoto e fiso Pender dalla tua bocca: o se sdegnosa Paga di te , la cetra tua non vuole Che alcun più di toccarla abbia ardimento, Deh tu la stacca, e sulle corde d'oro Colla maestra man desta l'usata Armonia lusinghiera, e d'Isanutta Canta i pregj per me, fa le mie veci, Sii l'interprete mio: di te ben degno È il gran subbietto. A queste voci l'Ombra Parvo placarsi, il lume d'un sorriso Gli rischiarò la fronte, ed il sereno Ciglio mi velse di pietà dipiuto s Qual vecchio notator che il piccol figlio Stassi a mirar mentre l'instabil onda Agita invan coll'inesperte braccia, E tenta invan sopra l'ondoso piano Reggersi, e batte l'inimico flutte, E soffia, e si confonde; alfin, se il mira Stanco affondar, la franca man gli stende, Sotto l'ansante petto, e il tregge in alte. Tal mi guardo l'ombra onorata, e parve, Compassionande il mio debil vigore,

Accingersi all'impresa : na lume aurato Tre volta balenò sul verde alloro: E con purpurea fiammeggiante traccia Lambi la bianca venerabil chioma-Indi acceso la gote, i scintillanti Sguardi rivolti al ciel, non un colore, Non un volto serbò: scomposto il crine. Pieno del foco agitator, la sacra Aonia voce in questi detti sciolse, O saggia, o d'Albion vessosa figlia. O dell'angliche spose onor primiero. Che risplendi fra lor, come in serena Tranquilla notte per gli assurri a bruni Campi del rielo in messo all'altre stelle, Cinta d'argentei rai, Delia risplende : O come aprendo il rubicondo seno Sparso del bianco mattutino gelo Su cui tremola e splende il di nascente. La rosa appar tra fior quasi reina : Sai perchè si leggiadro amabil volto Ti die Natura, si fiorita guancia, Occhi si vivi , e si vezzose membra , Che della Dea d'Amor sopra il divino Model compose, e questo ancor corresse? Odimi, e credi, che nella canora Baera voce de'vati il cielo stesso È ebe ragiona, e delle tue leggiadre Amabili sembianse, e di quei pregj, Che fragibi appellando una superba Cinica vanitade osa talora Mensognera sprezzar , da' detti miei L' importanza conosci. Il eiel cortese, Compassionando i stupidi mortali. Che han sempre i sensi, e non ragion per guida. Volle mostrare a lor con arte nnova Amabil la virtù : ruvida il volto, Scalsa il pieda, irta il crin, severa il ciglio Ell'era apparsa ognora ; o in mezzo a'gridi Del clamoroso Portico, o fra'nudi Solitari dirupi in arma grotta. Pallida in volto, e dal digiuno afflitta; Onde più che rispetto a riverensa, Ora scherno, or terrore avea destato Degli nomini nel coro: il Ciel pietoso Mostraria volle alfine al mondo ornata Per mano dolle Grazie; allor composo Le tue verrose membra, o nel tuo core, E nella tua bell'alma il sacro tompio Pose della virtude. Ob come appare Amabil oggi in si leggiadro velo l Come ride soave in que' bei lumi l Quanta sul labro e sulla rosca guancia Par cho Amore dolcezza, e grazia piova! » Quanta parte del ciclo in lor si chiude! Chi sdegnarà seguir si vaga scorta E quale il ciel mostrar puoto alla terra Spettacolo più grande, e insiem più vago Che la virtu velata d' nn bel viso? Tale apparisti, o i pregj tuoi nascenti Vide, e ammiro non solo il tuo natio Rigido e parco ammirator pacse , Mala Senna, il Sebeto, il Tchro, e l'Arno

Vide i leggiadri e angelici costumi E il parlar saggio, o in anni anche immatu In già maturo ed affrettato senno : Te vide il Tebro non di lievi e vani Pomposi fregj, e peregrine mode, E di splendide inezie un puerile Spiegare inutil lusso , ( a come mai Le potresti appressar, se più negletta Più splende tua beltà? ) ma sullo grandi Dirute moli invan cercar coi sguardi Della perduta maestà Latina L'augusta imago, a sopra i tristi avanzi Del ruinoso Foro, e sulla rupe Del Tarpeo, quanto oh Die cangiato! dova Vengon sovente d'Albione i figli lu sacrato silenzo a meditare Ciò che mai di più grande il Ciel ci offrio, La Patria, la Virtà , la Libertade : E ai venerati avanzi umido il ciglio Volgendo spesso, in ocano dolenti Sullo deserte ruinose arene L'ombre illustri do' Fabi, e do' Cammilli, Ombre, che fin di là dal nero lido Della pigra paludo i torri lumi Volgon sdegnosi, e fremon sul destino Della misera Italia. Ei pur ti vide Dai vivi bronsi , e dai spiranti marmi Pondero immota in quella dolce immersa Estasi di piacer, ch'entro de petti, Che di ereta miglior formò Natura, Destasi innanzi alle divine forme Del maestoso Nume (5), che risplende Del Vatican nella marmorca loggia : O dove spira in vasta pietra scolto Il Condottier d'Egitto (6), il sen velato Del lungo onor del mento, o a cui nel ciglio, E sopra l'ampia fronto il Aumo siede, E splende, e tuona sopra il muto volto: Or sulle vaghe colorato telo . Che animò Raffael, si che natura Le riguardo turbata, e rinnovato Credetta il furto del celeste foco. Tal ti mostrasti, e toco insiemo apparvo La pargoletta amabile Nipote (7) Di cui vedeansi , quasi lior , che spunti Puor della buccia , e rol sol nuovo cresca , Grescer le grazio nel gentil sembiante Colla erescente atade, ed il vivace Spirto brillar , quale de' vivi lumi Brillava il foco , o trasparir da quelli Del vago immaginar gli agili moti Che reggea la ragion con dolce freno; Ambo vide l'Italia, e in voi raccolti I pregi tutti del più forta sesso, E da lni differir sol per le vagbe Modeste grazie del leggiadro volto Score con maraviglia, Ah chi fu quegli Cotanto ingiusto, che con dare leggi All'ago, al fuso, all'opera serviti Invido condanno l'amabil sesso, E d'eroiche virtà, di grandi imprese Indegno lo crede ? Forse non sploudo ,

Forse non seakla quelle vaghe membra Una scintilla del celeste foco , Simile a quello che la sacra accende Di gloria e di virtu nolule fiamma Nel petto degli Eroi? Si, ma sovente Condannata é a languir del mortal velo Enteo il carcere oscuro, e a dar di vita Fioco incerto barlume inosservato; Come talor la lampade funéliee, Che dubbia luce pallida diffonde Inntilmente sulle fredde tombe. Qual molle cera, o erota ubbidiente L'nmano spirto quelle forme prende Alle quali il piego l'educatrice Provida mano, Entro l'escuro seno Di Paria rupe ravido ed ignoto Cresce il candido marmo, o in rozza n Negletto giace; ma se mano industre Ai rai del di lo tragga, or quinci, or quindi Col ta liento scalpel vada solcando Le dure fibre, vedi il masso informe Efficiarsi, e appoco appoco umane Vestir sembianze; ecco le larghe spalle Currarsi, ecco spuntar l'ampio e nervose Braccia, su cui le serpeggianti vene , Ed i turgidi muscoli polposi Puoi namerar: già l'atteggiato membra Spiran anima e vita, e sull'eccelsa Fronte rugosa, a sull'ardita faccia, Ove il guerrier valor stassi dipinto la rozza maestà , tu riconosci D'Erimanto l'Eroc, l'Eroc di Lerna. Tal sotto buon cultor l'umano spirto Dal limo vile, ore invescato e stretto Giace sovento, si disbriga; e l'alma Parts d'aura divina, ed il celato Puoco celeste animator si desta . Che ci lava dal suolo, ed agli Dei Ci fa simili. Oh qual ti diè la sorte, Eccelsa Donna, buon cultore esperto, Che de'verdi anni tuoi prendesse cura! Della tua saggia Madro (8) i pregi illustri. Chi non conesce, se cutanta spando Di senno e di sirtà divina luce Fra l'angliche matrone. A lei rivelte L'additano le madri alle crescenti Figlie ancor pargolette, come esempio E norma del lor sesso, a quelle il guardo Le volgon rispettose, e il di lei nome A peoferire imparan riverenti. O pianta degna di si buon cultore! O quanto bone alle materne cure Tu rispondesti l o come porti espressa Nella maniera accorte, a saggi dotti L'immagine materna | Non al viva De figli, o de nipoti nal sembianto Scorgonsi pinto la paterna forme ; Sieche if buon genitor ne' cari figli Con tenero piarer talor contempla Por varj aspetti il suo aspetto istesso E dell'avo rammenta le sembianze ; Come il aenno materno, e la virtude

Pinta si scorge nella tua bell'alma-Lo m pur troppo il nobile Garzone (9) , A cui si bene con dorato laccio Imeneo ti congiunse: oh lui felice! Oh qual tesoro è a possedere oletto I Oh fortugate node is cirl formate Per man della Virtul perchè da lui Vigorosa germogli, e si rinverde La gloriosa pianta, cho feconda Fu di si eccelsi figli al suol Britanao. E tanti ancor lieto da lei ne aspetta : Che quali un di col senno o colla spada Per la Patria non timidi , or su i fiori Campi di Marte offrano al forro ignudo I generosi petti ; ovver fra i plausi Dell'attento Senato a lor talento Coa dolce di facondia aurea catena Traggan le menti ; o contro i traditori Alto tuonando con fulminea voce. Difondan della Patria i santi deitti. Oh donna illustre, fusinghieri fregj lo non intesso al ver: sotto il britanno Libero cielo il debol suon fallace D'adulatrici voci , e di canoco Mal te sute mensogne ah lunge vada , No peofani de'vati i sacri detti l lo vanto i pregi tuoi, vaato i tuoi merti, Noa i merti degli avi: altri rammonti Della tua chiara stirpe i pregi illustri, Dica, come ti scorre entre la veue De' britannici Regi (10) il sangue avite : Narri degli avi le guerciere imprese : Come di foco marsiale accesi Corser sovente arditi incontro a morte, Quando Bellona la fonerea face Furibonda scoteado in sul doleste Anglico suol colla discordia accanto, Tinse i deserti campi di sanguigno Coperti di cadaveri insepolti. Deb fuggiam col penner gli atroci eventi, Che ancora a rammentar ne peta e duole! Ab mentre là sull'Oceán spumaate Tuona Rodney, menteo dispiega al vento Le vincitrici e si temuta inserne t Mentre da tante armi nemiche cinta ; Vinto l'estil furor, sorge più bella La Libertade, e di sanguigni allori A cinger vola le onorate prore, E sulle auguste antenna ancor a' asside Del mar Reina : ab fra il comua contento Tu duaque aver dovevi nmido il volto (11)? Oh della gloria amor! dono funesto, Dono fatale appunto al bravo, e al forta l Ob Garson generoso, ove ti porta Della Patria l'amor si, che in straniero Lido sul fior degli anni esangue giaccia? Ma tronchiam le quarole : ah chi morio Per la Patria così visse abbastansa l Lasciam di Marto i sangumosi allori , Lasciana degli avi le onorate imprese, lo di te sola canterò ; tu splondi Di tanti progj tuoi , che non t'è d'uopo

Degli evi mendicar straniero lumo. Vedi l'Astro maggior , padre del giorno , Come di vaga luce orna, ed indore Quei globi che ver lui tratti, o rispinti Con doppia forza, e lui ruotano intorno: Ninno sapría, cho per l'immenso vuolo Muoronsi ognore in spaniosi giri, Se la Ince del Sol su lor diffusa Non li vestisse di dorato manto, E in notte eterne, e in un eterno oblio Sarian sepolti; in ques'a guisa appunto Quanti dal volgo vil distinti solo Da un nome illustre, inn'ili vivendo Alla Patrie, e se stessi, ognora ignoti Sarian degli evi senza lo splendore, Splendor che ognor languisce, e che vieo m Negli oscuri nipoti, se sorente Non lo rarrivin l'onorate imprese, Come del chiaro Sol la luco istema Su i negri oggetti perdesi, e vien meno Tu qual astro il più vivo ardi , e fiammeggi Di propria luce , e lo virtà più la lle Tornan lo spirto, e fanno a le corona. Ah fra queste virtu, fra questi pregi Non ha dentro il tuo core ultimo loco La bontà, la dolcessa, e quel soavo Senso pietoso, che con delce sguardo Compassionando mira de mortali Le innecenti fellie; di tal virtude Armati adesso, e con benigno ciglio A questo ti rivolgi itelo vate, Che del Tebro, e dell' Arno in sullo spondo Yi vide , t'emmiré , scorre formarsi La tua bell'alma, e mosso da quel lume, Che ne cacori spirti Apollo infonde , Predisse ancor, qual to saresti un giorno. Eero che reca a te piecol tributo Di rozzi d' Elicona incolti fiori ; Fior, che spuntati già dell' Arno in rive, Temono di rader negletti al suolo In nuovo clima, ed in straniero lido. Queste capore inexio in lieta fronte Ah tu raccogli , e gli schergori mosti Se desteranno in te qualche diletto Altro non chiede; un tuo gentil sorriso Sarà il plauso per lui più lusinghiero. Scherzan sovente i sati, e con soverchio Licenzioso ardir scorrendo vanno, Ove li porta il cieco impasiente Irrepstibil impeto Pebeo: Deh tu , Donna gentil , con dolce sguardo Mira questi deliri, e ta perdone Alle varie portiche follie, Ai scherai audaci, ed a'giocosi motti, Ond'ei punge talor l'amabil sesso. Hanno il più forte sesso, ed il men forte llanno proprie virtu, propri difetti. Ma quando il cielo o la natura insieni Voglion nel fabbricare una bell'alma Mostrarei alfin l'estremo di lor possa, Dall' uno e l'altro sesso i più bei pre j Seegliendo vanno, e le comunileggi

Un momento nepres, inténer al·unice II votre con remité, est mostro Vigere atos a temperares i dois moit Le companion de felli, sel dispresso Per le faille ; la mighie e virue Region di le rigoria participation de la regional de la regional de la regional di le rigoria di le regionali di le reduccionali della legionali di le reduccionali della legionali di le reduccionali di le redu

# FAVOLE.

#### ORIGINE DELLA FAVOLA.

Fugerunt trepidi vera et manifesta canentem.

2 Una donna più belle assai del Sole,
E più lucente, e di maggior etado
Mandata fu sulla terrestre mole
Dalle celesti lucide contrado,
Per dissipar col suo divin fulgore

La cieca nebbia dell' unano errore.
Nudo la memitra avora, il rice incolto,
E rossa era negli atti e semplicetta,
Bia cosa non mendi amitrava al volto,
Tanto più rase quancio più negletta,
E folgorando quasi acecue faci.
Getta san lampi i negri occhi vivaci.
Il ranco più sicure e haddannosa,
Sergeno era lo aguardo, o inistem serero;
E stan unilla fronte mentiosa.

Figlia della virtu nobil fiercaza, Che i tardi suoi timidi amici aprezza, Era costei la più lucida Dea Del Ciel, la Verità: fiaccola ardente Lassuso accesa in una man tonce,

Lassuso accesa in una man tence, Nell'altra un specchio in gnisa tal lucente, Che l'imagine mostra d'ogni oggetto Non qual ci sembra, ma qual è in effetto.

In questo se talor si specchia il rio Ispectita, non mirasi il soare Votto, o le mani giunte in atto pio, o D'umil volger d'occhi, o l'andar gravo; Ma cade il manto, o appar atto di quello La man che stringe e ceda il reo collello. Mira su questo specchio il cortugiano, Che l'arie ruota e il funo si sciocchi roude;

Che l'aris vuota e il fumo si sciocchi vende Vedrai, che un negro velo tra il Sovrano, E il vero merto in messo alta e distende, E il cela si, che il Preuce in messo a rai Del di l'ha innanzi, e non lo vede mai.

E l'oppassita bella, che ricopre Si ben coll'arte i danni dell'etate, In questo specchio ch'ogn' inganno scopre Peru i denti posticci, e le rosate Gnance, ed i fianchi, e il petto artificioso.

Un cadavere sembra atro e grinsoso. Il filosofo ancor, che appella insano Colui che l'ero cerca , e i folli onori , Oui comparisce un dotto ciarlatane Negletto ad arte, e dagli stessi fori Di quel lacero masto, ond'egli vela La vanità, la vanità trapela,

Cosi d'Alcina nel fatato ostelle Le verrese syantr magiche larve Al folgorar del portentoso anello; Tale al guerriero neghittoro apparve, E baleno d' Armida entro il giardino Il mirabile scude adamantino Al suo primo apparir lieti e contenti L'accolsero i mortali, e si piegaro Umili a lei davanti e revereuti; Na quande nel cristalle si specchiaro

Vedendo si sformato il proprio aspetto, La cacciaron con rabbia e con dispetto, Ella velò, siccome in suo soggioruo, Di Teologi (12) in mezzo a un folto stuolo, Ma toste else girò lo specchio interno, Costretta fu di Il fuggira a volo : Irreverente ed empia fu chiamata,

E di ferro e di fuoco minacciata. Rivelse allora i passi gravi e tardi Su per le scale dell'auguste Coru; Ma teaendo ebe innanzi ai regi zguardi Ell'opparasse, i cortigiani accorti Insiem ristetti discacciar la Dea ,

Di lesa maestà chiamata rea. Ne più colà comparve, infin che il pio LEOFOLDO, spogliato il regio faste, Lungi dal soglio a ricercarla gio, E vinto della frode ogni contrasto, Per man guidò di mille viva al suono La Diva . e fé sederla accanto al tropo. Ella credette ancor trovare albergo In mezzo a filosofica femiglia : Ma da ciascun tosto voltarsi il tergo

Rimirò con isdegue e meraviglia. E udi rhe per scolparsi in apparenza La chiamarono Invidia, e Maldicensa. Di donne, e raghi infra le stuol galant Allora entrò: ma dissero ch'ell'era Inciviltà mostrare ad un sembiante Viszo e rugoso la fatale spera ;

E gentilmente, e sensa villania L'accomiatàr da quella compagnia. La santa Dea fra i miseri mortali Più non trovando allera atte seggiorne . Per far dal basso monde al ciel ritorno:

Già disdegnosa dispiegava l'ali Quande un'augusta donna a lei sen veune , Che dolcemente il di lei vel ratteune.

Mostro poscia a poeti adulatori,

Le graziose e finte istorielle, Ed i difetti altrui toste scopriva Credeali a e-ascun altro; e a se sol noti-

Serio, ma non serero il velte area, Dolce negli atti, e accortamente schiva, Leuto e sospeso il cauto piè merca, A pochi e saggi detti il labbro apriva; I sguardi, i gesti a misurare intesa

Quasi temesse altrui recar effesa. Fermati, e Dea, disse con dolce sueno, Frena le sdegno, e rasserena il ciglio, Guardami in volto, io la Prudenza sono. E se udrai pasiente il mio consiglio, Quanto fosti quaggiù finer schernita, Tante, credile a me, sarai gradita.

Poscia a celar le insegua i suoi precetti Entre d'un velo saggiamente escure , E a inviluppare in fra soavi detti Il ver, si che non sembri acerbo e duro ; Come su legne ruvido si stende

Gomma, che liscio, e delce al tatto il rende. D'azzurro ammanto indi la Dea riveste, In vago erdin dispon le chiome biende , Tutta di lieti fiori erna la veste, Il fatal vetro in hianco drappo ascende, E in maschera gentil chinso e raccolto Stani il severo maestoso velto . Nel mondo ella tornò così mutata ,

La saggia guida avendo sempre al fieseo, Da' cui dolci precetti ammeestrata, Solo quando a lei piacque, il drappo bianco Dal cristallo fatal la Diva sciolse , E doy'essa accennò soltanto il volse,

Lo specchio in guisa tale clia voleca. Che chi ritrovava ad emo avante. Non la propria figura vi scorgea, Ma d'un'altra persona il reo sembiante, Onde as renia, che ne' difetti eltrui Qualche volta scopriva ancora i sui.

Anzi per ischivare ogni sospetto, Mutò il temuto vetro in guisa tale, Che in vece di mostrar l'umane aspetto, La figura pingea d'un animale; E die la voce e le passioni umane Al destrier generoso, e al fido cano Onde se volle pingere un meschino

Oppresso da un potente scellerato, Ella dipinse un tenero agnelline Da un lupo predator preso e sbranato; O un feroce sparrier che d'alto piomba Sull'innocente e timida colomba, Narrò della ranocchia il tradimento (13) Contro il topo, insegnando a' traditori Che la pena sen vien con piè non lente ;

Nelle cicale, cho cantar si forte (14), E che scoppiaro alfin, la loro sorte. Tutta la gente in lieta fronte udiva Gascune, e nen i propri espressi in quelle ; O se de' propri sospettava, ignoti

E tiranniche voglie.

La Volpe accorta, e destra

Ché l'amor-proprio, deilà clemena, e, Deles solliere a mineri mostali; laterpreta a egper lenignamente De que finit rascondi i beni e i mali, le con mo vita neblai, indebolta Le tropa tue ce dal vetre ceia. Cui l'umo dell'altre ai ridea, i cil deviera tanco era deviero; Cui trovò ricetto anore la Dea Ornata alquante, ce con cambiato viao langolo della vita il buon sensireo; E cui dittorò della con la legione della vita il buon sensireo; E cui dittorò della vita il buon sensireo; E cui dittorò della vita il buon sensireo;

### IL LEONE, L'ORSO, IL CANE.

#### AL MARCHESE MANPREDINI.

O tu, cui fero a gara

Minerva a ernar la mento.

Con singolar favore

Stet quierraque volet potens Auks culmine lubrico. Senve.

Le Grazie i detti, e la Virtude il core; Nelle cui dolci amabili maniere Traspar la nobil alma e il cor gentile, E sopra i di cui labbri La Verità modesta, ma sicura, Nou timida, nen dura, Libera , o non coperta da fallace Manto, auche in Corto osa parlare, o piace; Signor, se le tue grari Cure è permesso alle loquaci Muse D'interremper talvelta Queste inexie canore Con pazienza ascolta, Reggen degli animali Il pacifico regno Un Leon che alla gloria d'esser giusto ( Vodete che miracolo! ) aspirava: Si la giustisia amara, E de sudditi il dritto , e la ragione , Quanto tai cose amar possa un Leone : Ma, come è spesso de Sovrani l'uso, SI nobile desig Dall'arti de' ministri era deluso. Stavano alla sua Corte Bestie di varia sorte, Di vario pelo , e di vario umore ; l'ure a opprinter concordi i più modesti Animali, a a ingannare il ler Signore. L'Orso con brusco aspetto, Parlando poco, e in aria d'importanza Affettava una semplice maniera Ruvida, ma sincera, E nascondea sotto si belle spoglie Un'anima crudele,

Di mensegne maestra, Or con aria composta e volto gravo, Or con tueno deleissimo e soave, Tutte a tempo vestia le qualità , E gentile e garbata ella sapra Opprimere, e ingannar con civiltà. La Tigre, il Lupo e sopratutto il Cano Model dolle mauiere cortigiane, Che se gli par , che r'ami e r'accarezzi Il padron', eogli oreechi e colla coda Mugolando v'applaude, o vi fa vezzi; Ma se poi vede un gesto, o sente un mo-Del padrou verso vei mene coriese . Ringbia, e s'avventa contro voi di botto: Nella congiura istessa, Da cui tuttura eppressa Gemea de' bruti la men forte schiera , Auche il Cane cutrat'era; E ad e-so, che de greggi e degli armenti Il protettere in Corte esser dores, Quando il Leon chiedea Come vivean contenti; Ob se le voci lor sentir poteste! Raggirando la coda, rispondea; Se il contento vedeste, Che brilla a lor sul viso!... oh como è tutto Degli animali il popole felice l Ob come ognun v'applande e benedice l Un di ferse sospinto e stimelato Il Leon dalla nois , che sovente In fra le regie pompe ha di salire Sul Trono ancor l'ardire, Sconosciulo di Corte a un tratto esclo, E il relgo de' suoi sudditi il più basso Di conoscer dappresso ebbe desio ; E per poter con quella buona gente Parlar più francamente, Lasciò le regie insegno, e di Leone Le forti membra, e il maestoso a petto Sotto la pelle d'un vitello ascose, E si ben la compose Sul crin, sul tergo, in questo lato o in quello, Che agli oechi di ciascun parve un vitello. Ecco che solo, e sensa l'importuno Trene de cortigiani Or ne' monti , or ne' piani Passeggia , era nel prato , or nella selva , E va parlando a questa e a quella belva ; Ma di qual maravigha Carco testo restò i di qual s'accese Ira, quando compres Sotte qual giogo orribile e tiranno Gemeano i bruti, e mentre ci si credos Goder di tutti i sudditi l'affetto, Udi per ogni loco Il suo nome aborrito e maledette ! Il gregge delle pecore tremanti Piancer udi d'esser costrette all'Orso Ad offrir d'agnelletti ancer lattanti Per ogni settimena una degrina.

E come ogui mattina Di latte un gran barile Portare a sua Eccellonsa a loro tocca, Perocché sua Eccellonza Col latte di scinequarsi anna la bocca. La Volpe poi conteota era d'avore Un grosso, piogue e tenero rappono Ogni mattina almon per colazione. Montre ogli udia da questo e da quel lato De'snoi ministri le enerate imprese, E stava mescolato Di taneri Giovenchi in nno stuolo, Ecco che l'Orso, e il Cane A visitar l'armonto venir vede : Mira , che tosto il piede Indietro trazge timida e modesta La turba, e reverente Pa larga piazza, a piega lor la testa. Emi ripieni il volto Di qualla impertinente maestà , Ch'è di tutti gl'indegni favoriti La prima qualità, Volgon taciti e serj in qua e in là Il guardo imperioso, Contenti di vedero Su quelle basse fronti il lor potere. L'Orso mirò frattauto Un vitelliu di latte , Che tenerello, gramo e ben nutrito Tosto sulleticogli l'appetito. Ci voleva un pretesto Per confiscario, ma ne può moncare A una bestia di Corte? A au scellerato, quando egli è il più forte? La pargoletta bestia iva muggendo Dietro la madre, onde col suo muggito Romoendo quel silenzio rizpettoso. la cui stavan le bestio in sua presenza, Non mostrava d' avere Il debito riguardo a suo Eccellenza: In autorevol tuono allor la voce Alab il tiranno, e disse : Cotesto impertinento auimaletto, Che non sa , qual si debba a noi rispetto , Conducetemi un poco alla mia tana , Ch' io gli farò lezione , Come trattar si doggia Colla gente di nostra condizione. Nasconder lo volca La madre sua pietosa, e a mezza bocca Il nome del Leon ( quasi implorare Il Re voleno ) ardi di pronunziare. Olà, tosto gridaro i scellerati, Olà, non intendete? Che mormorate, o vili? e non sapete Vigliacchi, importinenti, Che siete fatti per i nostri denti? Se il nome dal Leone Proferire esercto un'altra volta, Con vostro danno sentirete voi Chi è che vi comanda e ogli, e noi. Allor di pazienza il freno ruppo

L' ascoso Rege, le mentite spoglie Squareinssi, o a faccia aperia e senza larve Con un salto improvviso Tremeodo innausi a'suoi ministri apparac. Shigottiro gl'iniqui; ma il Leone Stimando, ch'uopo fosse più di fatto, Che di querele, a laro s'avventò, Ed ambi in un momento strangolò, Signore, a rui del Regio Austriaco Germe, Speme e penner di tante gruzi e taute , Commessa è l'importante Nobile cura , tu del sacra foco Di virtu mentre a lui riscoldi il core, Del saggio Geoitore Mentro l'orme gli additti, ah tu gli scuopri Quanto di rado la tremanto voce, În fra la folla di color che prouti A rigettarla sono, La verità può spinger fine al Trone! Digli, che il regio rango è un colorato Vetro, rhe d'ogni oggetto Trasfigura l'aspette, Ch'è na palagio incontato La Corte, ove sovanto Mentre brilla il piacere e l'allegrezza, Il fasto e la ricebezza, Lungi dal trono in fra miserio estreme Il suddito fedelo oppresso geme.

#### LA LUCCIOLA.

Vera redit facies, dissimulata p vit. Pera Ann.

Gra sulle penno tacite La notte aprivo il volo. E il manto oscuro ed umido Disteso ovea sul suolo. La vaga scena e varia D'ogni terrestro oggatto Confusa era in un torbido Ed uniformo aspetto. Scotean l'aurette tremele Le molli ed umid'ali A lusingar la placida Quiete de' mortali ; E a ristorar lo tanere Erbetfe, uscia dal grembo Della nottarne nuvole Un rugiadoso nembo. Sotto l'amirbo tcuebro Per l'aër quoto e embroso Morea dorata Lucciola Il volo luminoso. Sull' ali aperto librasi, Or s'erge, ed or s'abbassa, E il negro orror di lucido Traccia segnando, passa. Il lume incerto o instabile ,

Che interno ella diffonde

Con moto alterno e rapido

Or mostrasi, or s'asconde.

Tal se di selce rigida Batte l'acciaro il seno, Breve scintilla accordesi, E subita vien meno. Intorna a lei di semplici

Fanciulli un stuol s'aduua, E stunida ne secuita Il vol per l'ana bruna.

E insiem concordi giurann. Che in paragon di quello, Più vago mai non videsi Ne meglio nruato augello, Invan di piuma candida

Il canarino è cinto . Invan d'oro e di porpora Il cardellino è piuto.

Or più nel bujo all'aureo Fagian non si dà loda, No del pavon rammen'asi La varia occliuta erdu.

L'occhin spreszante all'umila Turba seguace volse L'alato insetto, e tumidi Detti cosi disciolse :

In da mortale origino Non sono già discesa : La luce che circondami. Fu su nel Cielo accesa,

Vedeto là quei lucidi Puuti, else chiaman stelle? Sol perchè me somigliano, Risplendan cosi belle. Del Ciel queste che formane

Il più grato arnamento, Altro non son che Lucciole Del vago firmamento. E quei che tanto brillano

Sul capo de' Regnanti . Dalla mia luce appresero A splendere i diamanti. Cosi vaneggia; e stu;sidi I semplicetti seco

Tutta la unite traggesi Dietro per l'aer cieco. Ma già s'imbianca, e judorasi Il balgo d'oriente .

Già l'umid'ombre fuggono Innanzi al Sol nascente. Le stelle già si celano In faccia al nuovo albore,

Già Febo il capo fulgida Erge dall'oude fuore. Della superba Lucciola Allor che fu? disparve Ogni bellezza equivoca,

E sol qual era apparre: Piccolo insetto surdido Allora fu veduto,

Che d'uopo ha delle te selire Per ener conociuto.

e Voi , cho d'un falso merito > Talor, vili impostori,

» Brillate in faccia a' semplici a Icaari ammiratori :

· Voi, che fra gente stupida a Nel bujo risplendete,

2 Che il Sole alfin discoprasi » Sopra di voi temete.

#### IL VENTAGLIO.

Usque meos releves astus, cantare olesbat, Mobilis aura, reni. Over.

Già pe'campi amurri n lucidi Rivolgea l'ali inflammate E in focosa ardente porpora Risplendea la calda estate : Primayora a lei davante

Sen fuggia tutta anelante Flora mesta, in note ficbili Del suo fata si dolca . Che dal caro amante Zefiro Separarsi ella dovea, E già l'Ore il cocchio apprestano

Già i destrieri il sunl calpestano, Sulla fresca crisetta tenera Languidetta ella riposa, Ed appoggia al curvo gomito La sua guancia dolorosa .

E dall'umide pupille Sountan già l'amare stille. Or daleute, ara scherzevole Il sun fido la consola,

Ed al bianro sen che palpita, Ed al labro egli sen vola L'aureo crin ventala o scote Or sul petto, ar sulle gote. Fasa in lui soave e languida

Fisa il guardo, indi dal petto Spicea, e porge al caro Zefiro Odorifero margetto, E che il porti ognar gli chiedo In memoria di sua fede.

Egli allor con voci tenere , Anch' io, dice, be immaginate Grazioso dono ed utile. Che del valta delicata Tempri a te gli ardor mulesti, E l'idea di me ti desti.

Tosto all'opra egli preparasi . E l'aurette riverenti Sue ministre interna girano A'suoi cenni obbedienti; A mirarlo tutta intera

Flora sta dubbia e sespesa.

Svelle allor dall'ali candide Qualtro piume, e con tal'arte Ciascheduna in sottilissime Stecche ci fende, e in guist parte, Che han sottil la punta, e il fondo

Poi più gromo, ampio, rotondo. In un fascio insieme stringele, E nel tondo e gromo lato Apre un foro tenuissimo, E vi passa un filo anrato, Che diventa un mobil cluodo, E le unisce in lento nodo.

Quasi linee al centro unisconsi In tal punto, e intorno a quello Si raggirano, e si spandono Come l'ala d'un augello, Ch'ora in giro ampio si spiega, Or si atrince e si ripiega.

Coglie poi fronde odorifere Dell'ognor vivace allore, Fralle steche insieme intessele, E le stringe si fra loro, Che dell'amra al vol si toglia Ogni via tra foglia e foglia. L'intensite fronde egli agita Della Ninfa in sulle gote.

Della Ninfa in sulle gote, E con moto alterno e placido Coil l'aria urta e percote, Che si destan delci fiati Sotto i colpi delicati. E l'aurelta che si genera Si soave al volto intorno, Batte l'ali, e coil tempera Il calor d'estivo giorno,

Il calor d'estivo giorno, Che di Zefiro al gentile Aleggiar tutta è simile. Ad Amor piacque il festevole Utilissimo istrumento,

E di man versona e morbida Disegnò farlo ornamento , E del suo regno galante Una macchina importante. L'istrumento tosto all'arbitra Del suo regno pone in mano , Alla moda , che ognor regola

Alla moda, che ognor regola
Com impero alto e sovrano
Le brillanti bagattelle
De' Zerbini e delle Belle.
Cangia tosto ella la semplico
Rozza forma sua natia,
Dalle stecche allor le rustiche

Rossa forma sua natia,
Dalle stecche allor le rustiche
Foglie strappa, e getta via;
Lima e adorna i rossi lati,
E di liste e fregj anrati.

Sulle steeche un foglio candido In tal guisa adatta e tende, Che de'diti al moto facile Ora in giro ampio ii stende, Or si piega insiem ristretto In un piocolo fascutto. I pennelli in mano recasi, E siccome Amor le insegna Amorose e dolci storie Su quel foglin ella disegna, E da un lato è pinto Gior e Per amor cangiata in bove.

La rapita e mesta vergine Egli perta sopra il dorso; Sparsi al veuto i crini ondeggiano; Ella invan chiede soccerso; Grida invano, e spaventata Si rivolge, e il lido guata.

Strivoige, è il lido guata.

V'è sull'altro ancor di Cefalo
L'avventura dolorosa;

Tra le frondi clue si scuotono
Sta l'amante sua gelosa;
Già lo strale in aria stride,
Già la cinnze, e già l'ancide.

L'istrumente dilettovole Alle donne innansorate Consegnò la Diva amabile , Ed amor l'ali dorate Verso ler teste rivolse,

Verso lor tosto rivolse, E così la lingua sciolse, De'serbini al fianco morbido Attaccai vago ornamento, Che di Marte un di terribilo Era ed orrido strumento,

Era ed orrido strumento, Ma arorciato, e reso ottuso, E cangiato in più hell'uso; E di vaghi fisochi seriei, E d'aurati fregj adorno, Più di morte non è nunsso, Ma sol va scherzando intorno, E rileva la beltato

Belle gambe ben formate.
Anche il vostro braccio tenero
Vo'di bel ventaglio armare,
Con cui più gloriose e nolvili
Opre na di potrete fare,
Che i serbin vostri non sero.
Forse mai cel brando fero.
Disse; e all'opre toto accingesi:

Stan le donne ivi schierate, Quai soldati in file varie Di ventagli tutte armate, E cogli occhi, e colla mente Son d'Amor ai cenni intonte,

Egli i moti tanti , o varii Colla voce e colla mano blostra a quelle schiere amabili , Come il duro capitano Con brevissime parole Alle squadre sue far snole. Mostra lor , quanto la mobile

Sootra lor, quanto la mob Destra appaja graziota, E il tornito braccio eburneo Nel trattar l'arme vezzosa, Come dar colpo galanto Sulla spalla ad na amante;

Ed al colpo allor ch'ei volgesi. Come il labro sorridento Colla punta liere premasi , Ed il braccio poi cadente Vada in atto languidetto A posar sul molle petto. Col ventaglio ancor si mostra I più dolci sensi ignoti ; Ei sovente in atto tenero,

Con soavi e lenti moti Par che diea in muti accenti Gli amorosi suoi tormenti. Spesso i colpi tanto accelera, Che dipinto v'è lo sdegno ; Interrotti, corti e rapidi

Moti dan di neja segno, Ilavri il moto del timore Del contento, e del dolore. Due bei volti che s' accostan Di soverthio, il foglio cela, E fra'dotti e i sguardi languidi Ei coll'ombra amica vela, E protegge ancor pictoso Un leggier furto amoroso. Cento moti i più festevoli Allo bello insegna Amore:

Esse furon così docili All'amabil precettore, Così attente, e così destre, Cho divennero maestre.

NARCISO AL FONTE,

Itarepercusuz quant cernis imaginis umbra est; Nil habet ieta tui , teenen venitane , manetane Te cum discrdet, si tu discrdere posses Over.

Ocasro di scelti fiori Vario gentil maszetto, Che sopra i molli avori Del tuo candido petto La sua chioma edorosa

Scavemente pesa ; E all'alternar del lievo Dolce respiro or a' orge , Or cala, e fra la neve Del sen viepiù s'immerge, Fillide, oh quali in testa Grazione idee mi desta Quella rosa, che altiera Si sta tra gli altri figli Dell'alma Primavera, E'mi par che somigli Soperbetta denzelia

Che sappia d'esser hella. E i fier di color tanti, A lei ristretti intorno, Mi sembrano gli amanti Chi più, chi meno adorno, Chi timido, chi ardito, Chi più, chi men gradito.

Rassembra il tuberoso Che sorge altier sul resto, Amante baldamoso: Ma un amator modesto. Rassembra il gelsomino Col capo umilo o chino.

Il vago talipano Di bei colori ornato. Di', non ti pare un vano Zerbin di se occupato, Ed a far mostra intento

. D'un nuovo abbigliamento? Ma tu con no sorriso Mi guardi? ah se l'errante Spirto leggier paoi fiso Tenere un breve istante Contar ti vo'una bella Galante istoriella:

Nè la schernir qual fola Di vate mensegnero, Che nella nostra scuola Spesso s'apprende il vero In velo misterioso

Leggiadramente ascoso. Vedi quel fior derate . Che abbassa sul tuo petta Il capo abbandonato ! Fo questi na giovinetto Di delicato viso,

E si rhiamò Narcist Sull'ampie spalle incolta Cadea in chioma bionda In rouse nastro accelta , Brunetta e rubiconda La guancia era , qual suole

Pesca all' estivo Sole Occhi vivaci ardenti, E accolti in bel cinabro Lucidi eburnei denti, Che mezzo aperto il labro

Scopria, con un vezzoso Sorriso artificioso. Mille donrelle e mille Per lui provaro in seno Dolei d'amor faville ;

Ma del suo merto pieno Con scherni e con dispressi Rispose a'loro vessi. Amor che tali offese Non sa soffrire in pace, Odi , qual pena prese Di giorine al audace ;

Odi, ed Amore, o cara, A rispettare impara. Era suo sol piacere Di strali armato e d'arre, O le fugaci fere O scorrer tutto il giorno

Stare aspettando al vareo, A monti e boschi attorno.

Uo di dal corso lasse, E dal ralore estivo, Ecco che muove il passo Laddoro un fresco rivo Rivolge leoto lento La pura onda d'argento;

La pura ouda d'argento;
Poi scende devo fosco
L'ombrose braccia spesse
Avviticchiando il hosco;
Frondoso tetto intesse
Su frecas stauza amena
Di mille fior ripiena.

Di mile nor ripiena,
Qui l'ooda si raguna,
Si spiana, e par che derma,
E per quell'aria bruoa
Limpide specchio forma,
Non mai mosso, o increspato
Dal più leggioro fiato,

Il giovinetto stanco
Nel margine odoroso
Appena ha steso il fianco,
Che mira ontro l'ondoso
Albergo cristellino

Un volto almo o disino, E quanto semplicetti Fossor nell' età scorse, O Filla, i giovinetti, Ammiral ci non s'accorse, Che la sua propria imago

Vedea nel piccol lago.
Ma d'una niofa bella
Mirar crede il sembiante,
E sente già per quolla
Il core ardere amante;
E pende immoto e fiso
Sopra del proprio vito.

Tenero ed amoroso Guarda l'imago, e ride, E dal soggiorno codoso L'imago a lui sorride; Vor lei s'inchina, ed essa Verso di loi s'appressa.

Il labro al labro tende, E già l'avide braccia Per stringerla distende, Ma l'onda sola abbraccia, Che perde altor turbata L'imagine adorata.

Aller del folle orrore Il misero s'accorge, E non per questo il core

Dal folle orror risorge, Ma sè vagbeggia od ama, Sé solo adora e brama, Le luci atme a divine Mira, el e rosee gote, Mira il dorato crima, E colle ciglia immote Piso sul fonte pende, E sempre più s'accende. Poi di dogliose umore lligande va la faccia, E piesa di furore Il eriu si scelle e straccia, Ed i sospiri ardenti

Ed i sospiri ardenti Esala in questi accenti: Perchè non fe', Natura, La tua destra pietosa Un' altra creatura

Al par di me vezzosa? Perchè, dettin rubello, Formarmi coi belle? Ob cara imagel el quanto Vaga e leggiadra seil Del vui, corporeo ammanta Date a quest' ombra, o Dei,

O nor da me steccate, O un altro me create! Così piange e delira Sosi piange e delira Se quante più la mira, Più di mirarla è vago:

Orn l'accenna, ed era
Con lei favella ancora.
Creaco la ria passione,
E si la smauia creaco,
Clin fuor della ragione

Clin fuor della ragione
Alfine il miser esco:
Or chiama l'aure, or l'onde,
E a sè parla e risponde,
E colla chioa fronte,
Si sta, sonsa far motto,
Pendente in sulla fronte;
Ed esca, o terni sotto

Febo all'albergo ondoso, Noo preode mai riposo.

Già il gies enil vigore,
Già la bellezza langue,
Copre morial pallore
La guancia quasi esangue;
Sta sulle luci amorta
La nebbia atra di morte,

Lam la pelle cada Dallo sformate membra, E persa ogni behtade, Quel tronco informate sembra Cera, che appece appece Si strugga in faccia al foco, Ma della vua follia Perchi la rimembrana Perduta mai non iia, Nuova gli due senabianna I Nami, e in fior dorato Narciso fu cambiato.

Guarda com'ei la fronte Curvando sul tuo petto, Par che cercar nel fonte Veglia l'antico aspetto, E in languid'atto come Abbassi l'auree chiome.

Ma tu la frontq scuoți Con na gentil sorriss? lo del tuo core i moti Ti leggo, a Fille, in viso : La favoletta omai . Tu comprendesti assai,

Quel vago tuo Lesbino, Che sta tant' ore e tanto Fiso nel cristallina Spreehio sul suo sembiante, Non par che preso sia Da simile follia?

Mira quand'ei passeggia Di se ronteato e vano . Che il piede or si vaglieggia, Or la polita maso, Ora la vita saella .

E poi seco favella: E par che di sè pago Dica ad ognua cho il mira, Gnarda quant'io son vago ! Poscia di tasca tira Il pronto a ogni momento

Piccol specchio d'argento: Si mira, e a rimirarsi Egli ritorna poi, Ne sa di li staccarsi ; Or di', Fille, tra noi, Chi di Narciso e lui È stolto più do'dui ?

#### I PROGETTISTL

.. Quid frustra simulacra fugacia raptas? Quod petis est nusquam ; quod amas averte perdes. Orm

An onta dei filosofi, Che l'umana ragione onoran tanto Di doti ti ammirande, Il numero de' pazzi è molto grando. V'han de'pazzi insoleati, V'han de' passi innocenti: V'han de' passi furiosi, Ch'esser denno legati; V'haa de' paszi graziosi , Che vanno accarezzati, Che senza alzar le mani Coa detti e fatti strani . E coll' nmor giocondo Diverton tutto il mondo, Ora fra questo numero Più piacevoli pazzi io non ho visti Di quei , che son chiamati i progettisti : Chi senza uscir di camera, Dall'agil fantasia portato a rolo, Scorre per l'occano

Dall'uno all'altro polo , Seaza timor dol vento,

E torna a casa ricco in un momento,

Chi un casal va scavando. Chi uno stagno asciugando. Chi stabilisco in queste parti e in quelle Colonie, arti navelle ; Chi un istmo romper vuole. E con non altre spese Che di pocho parole Arricchisce un paese: Per costoro sia detta Questa min favoletta.

Visse di Costantino Nella ricea cittade La turco di cervel non molto fino : Che per fin dalla culla Altro non fe che il placido mestiere

Di mangiare, e di bere, e non far nulla. Ma morto il di lui padre, fu finita Cost comoda vita. E bisognů trovare Qualche via di campare. Il bnon All ( ch'era così chiamato ) Col denaro assai scarso ritrovato

Nella cassa paterna, Deliberò di divenir mercantes E tutto il suo contante In vetri egli impiegă; questi în un'ampia Paniera tutti pose, E in vendita gli espese ; Davanti a lor s' assise ; e mentre iatanto Compratori atteadea,

Questi bei sogni entro di sè volgea.

lo questi vetri il doppio venderò Di quel che mi costaro Ondo il denaro mio raddoppiero: E nella stessa guisa, E comprando e vendendo, Potro per breve strada e non fallace Crescere il capital quanto mi piace. Ricco allor divenuto Lascerò di vetrajo il mestier vile ; Ua legno mercantile lo condurrà sin nell' Egitto ; e poi

Ritornoro fra noi Con preziose merci ; e già mi sembra Di mia nave al ritorno D'esser fatto il più ricco mercata ate, Che si trovi in Levante. Acquistati i tesori .

S' han da cercar gli onari; Oade lasciata allor la mercatura Un Bassà da tre codo Esser creato io voglio : E se pieno d'orgoglio Il Visir Mustafa

SI bella dignità ; Ricordati , direi , Chi fosti, e non chi sci. Di me più vil nascesti . . . . e se superbo

Negare a me volesse

Negasse ancor . . . su quell'indegna faccia Scaricherei colla sdegnosa mano Di mia vendetta un colpo.

E in quell'informe ventre smisurato Un calcio tirerei da disperato. Il diagraziato All cotauto viva S'era pinta la scena, e così vera, Che urtò col piè furioso, E rovesciò sul suol la sua paniera ; E con un calcio solo in un momento Tutte gettò le suo speranse al vento,

### LA SCIMMIA, E IL GATTO.

..... Quid rides? mutato nomine, de te Fabula navratur. HORAT.

Di vaghi fiocchi e fregi aurei lucente Terso cristallo in stanza ampia brillava Dalla parete seriea pendente , Che con dolce magia tutte arrestara Pise le donne almen per qualche istante, Che passavano a caso ad erso avante.

Allo specchio trovossi dirimpetto A caso uno Scimiotto ; o tosto scorso Dipinto sul cristallo un brutto aspetto : Ma ch'era il suo ritratto non s'accorse ; Ne conoscerlo punto egli potea, Chè se stesso mai visto non avea,

Ed in età ecei poco matura Un cacciator del bosco lo rapio, Che rimembransa più della figura Ei non avea del popol suo uatio: In somma sul cristal vide un sembiante

Deforme assai uon più veduto avante. Fiso guarda l'imago , e poi s'appressa , E sul vetro la sampa a lei distende, E rimira che a lui s'accosta a och' cum , E il muso al muso, e l'unghia a l'unghia stende; Tosto dietro al cristallo i lumi gira, Che erede ivi celarsi, o nulla mira. Aller s'arresta, e con seliernerol rico

Grida: chi sei , bruttissima figura ? Cela ai raggi del di si sconcio viso, Nascooditi, deformo creatura : Duoque o sciocco, gridógli allora un Galto, Cela te stesso, è quello il tuo ritratto.

Ti sei fatto giustizia, e quale il mondo Ti chiama, da per te ti sei chiamato, E quanto vago sia , quanto giocondo Il tuo sembiante alfine bai confessato ; Via, perchè cessi ? segui pur sincero L'elogio tuo, ch'è troppo bello e vero.

Stava la Scimia atupida e confusa, E a se gli sguardi, ed al cristal volgea, Ma quando poi s'accorse, che delusa Era cotanto, e il Gatto il ver dicea : Piena di rabbia allor lo specchio afferra, E rotto in cento pessi il caccia in terra.

« Questo specchio è la farola, in cui spesso s Ride lo sciocco, se mirar si crede s Del compagno il ritratto al vivo espresso ; s Ma se alla fine il proprio ancor ci vede ,

» Biasma la favoletta , e di follia L'autore accusa, e il libro getta ria.

#### LA PADOVANELLA (15).

... quoslibet occupat arms Spiritue, eque feris humana in corpera tean-Inque feras noster. faint, HORAT.

O tu che siedi principe Entro il bel mondo, ed odi Chiamarti mastro, ed arbitro De' più galanti modia Legislatore amabile De sarti e perrucchieri, E precettor de giovani Versosi cavalieri s Che d'imparar si studiane La tua soave scienza. E imitar la tua nobile Leggiadra impertinenza: Dopo che a' tanti teneri Biglietti avrai risposto , E il erin muschiato in ordine Vago sarà composto p Dopo aver data debita Udiensa ai messaggieri, Che render sanno facili Le belle a'tuoi piaceri : Dopo si gravi e nobili Cure, sperar poss'io Che un sol momento piaccinti Udire il canto mio? So che t'attende il fervidu

Destriero, edo che scoto Cento sonagli penduli, Strider sent'io le rote. Sulla destra sollocita La sferza agil sospendi, E un caso lacrimevole D' un tuo simile intendi.

Entro il bel mendo celebre Vivera un Giorinetto, E per galanti inegio, per leggiadro aspetto. Tanto per l'arti frivole, Al bel sesso gradito, Che al suo nomo agghiacciavasi Il sangue a ogni marito;

Che di mille vantavasi Belle tradite, come Vantarsi è il guerrier solito Di città prese e dome : E i nomi tutti in aurea Pelle in ben lunga lista Di quelle si notavano Che furon sua conquista.

Chi può gl' innumerabili Permi di fe mal date Contare? e i dolci simboli Di sua felicitate ?

Gli surei cerchi che portano Scritte amorose note, E le cifre che pendono Dall' oriolo ignote? Cifre, dovo s'intrecciano Le mal recise chiome, Che un dolce enigma formano Del fortunato nome.

Lesbin ( chè tal chiama ani Il giovine versoso ] Benché amasse distinguersi Entro il regne amproso t La gloria , onde più cupido Ognora aree il suo cuore,

Fu di guidare nu rapido Leggiadro corridoro. E benché cento nobili Belle il loco primiero

Nel di lui cor bramassero, Fu il primo del destriero. A un piccol cocchio ed agile D'anrati fregi ornato, Sopra lunghe ed elastiche

Aste sottili alanto, Attacea il destrier fervido, Cui tremolano in terta Lo piume, ed è la series

Briglia d' argento intesta. Perché bear si possano Tutti di sua beltade, Seoperto è il cocchio, assidesi

Ivi con maestade. Scoto la sfersa, e il rapido Destriero urta o calpesta Qualunque opposto estacolo,

E pulla mai l'arresta. Invano l'egro, il debele Vecchie con rauca voce, Arresta, arresta, gridano,

Ch' ei corre più reloce, Spesso del sangue ignobile Polluto il cocchio gira, E merta il volgo stolido Del bel Lesbino l'ira.

Der'egli un miserabile Care così importanti Tardare, e fargli perdere I presiosi istanti? Il corridor che mirari

Cotanto accaressato, Da mani illustri e morbide Si spesso palpeggiato: E che con nomi teneri Ode talor chiamarni, E in compagnia di nobili

Giovani è usato starsi ; ( Vedete qual pericolo, O giorani Signori Si corra ad esser facili

Co'vostri inferiori ! )

Audace il destrier fattosi Per tanta confidenza, Ebbe, al padron di credera Egual, l'impertinenza; E al Numo dell'Oceano

Suo protettor, l'altiere Voci inaliando, porgere Ardi tali preghiere: Perchè, se tanto simile

Al mio Signor son io, E a tant'altri bei giovani ; Divorso è il fato mio?

Perchè costretto a pascere Son io la paglia e il fieno? E sempre in bocca a stringere Il ferreo e duro freno? Già quattre volte risero Nol prato e l'erbe e i fiori. E quattro il verno agli alberi

Score i frondosi onori, Dacche sul tergo il ruvido Cuojo portando, e al petto, Sopra le rote celeri Io traggo il giovinetto.

Deh, se giustisia pregiasi Nella celeste Corte, Cangisi, è tempo, cangisi Omai la nostra sorte

Odi, o Nume benefico, Odi le mie preghiere, In cavalier trasformami. E in bestia il cavaliere. I preglú al Ciel volarono, E al suo fido animale Nettuno implorò grazia

Di Giove al tribunale. Della bestia le suppliche Giove ascoltando, messe L'engusto capo, o subito La terra e il mar si scosse ;

I cieli ampj tremarone, E un lucido haleno Strisciò per l'aër liquido, Che si fo più soreno. Subito a vedor l'ento

Di suppliche si nuore , 1 Numi tutti accorsero Curiosi intorno a Giove. Ei vuol, che Astrea nel concavo Esplorator metallo Di Lesbin pesi i meriti,

E i merti del cavallo. Dell' nomo, e della bestia La Dea con mano giusta Tosto sull'infallibile Bilancia il senno aggiusta,

Dubbioso alquanto librari E l'une e l'altre pende, Quel del caval poi trovasi Più grave , e cala al fondo.

Del caval passa l'anima Tosto nel cavaliero, E questa e un tratto trovasi Nel corpo dal destriero. Teli alle note magiche, Che Circe su lor disse, I socj si mutarone Del vagabondo Ulisse. Fama è, che niuno avvidesi Di matazion si strana, E ehe una bestia amabile Solto figura umana Fu il destrier, tanto simile Al suo padroos actico. Che tutti ogner l'accolsere . Come il lor vecchio amico. O grazioso giovine, La mia novella udisti? Se langa fu , perdonami , E se per ma rapisti A Fille, a Clori, a Lesbia, Che già meste e dolenti La tua tardanza accusano, I più dolei momenti:

E di Lesbin non eredere

Trattalo qual tuo prossimo,

Molto la sorte amara ,

Ma a rispettare i meriti

Del tuo destriero impara.

Ed abbi sempre a meote,

Quanto la sorte è instabile, E quante ell'è insolente,

## IL CARDELLINO (16).

Decipimur specie recti. Honar,

Bescui nn mantello bigio, o bruno, o bianco Dal collo fin sul piede a me non scende, Ne mi stringa una fone il daro fianco . E un cappuccio sul tergo a mo non penda; Ne d'umiltade , e di piatade in segno Abbia la succe rasa, il piè di legno:

Pur oso delle semplici e innocenti Donselle far talora il direttore, Ed ispïare quei desir nascenti Che ancor mal noti occultansi nel core Vergognosetti : chè bene i segreti Della coscienza affidansi a'poeti.

Voi che il mondo ignorate e i suoi piaceri, Nè cosa il chiostro sia ben conoscete; E che di fraudolenti consiglieri . O d'un padre crudel vittime siete, Donzelle udite, e deotro i vostri petti Fissate stabilmente i mici precetti.

Fra quello sacre solitarie mura, Del sesso femminile stra prigione, Ove si crede cho illibata e pura Alla figlia si dia l'educazione, Vivera un'innocente fanciullina

Tenera d'anni aucor, detta Agatine. Benché immatura ancor già comparire Vedeasi di beltà la prima traccia, Già comincia va il seno a inturgidire , Già spuntava il vermiglio in sulla faccia; Gli occhi pieni di brio girando intorno,

Già ti diceao quel che sarebbe un giorno. Così rosa che spunta in siepe amena , Rotti gl'impacci delle verdi fronde, Un solco porporino aprendo appena, Mezza si mostra, e messa si nasconde, E fa sperar, che al naovo di compita Disvelarà la sua beltà fiorita.

Era negli anni teneri e innocenti, Ne'quali la ragion non è matura , Ne desti ancora i dolci sentimenti Nel palpitante sen le evea Natura ; Quando colà fu chiusa in compagnia D' na a birotta e scrupolosa sia.

Mille carcase a lei facean le suere Co'più soavi a più melati detti . Or ciambellina, ora di pasta un fiore Le davano, or manciate di confetti. Ora trepunto d'oro un libriccino, Or di talco un quadretto, ora un saotine.

Il padre fra Pulgensio, il confidente Della Badessa, nom voramente umano, Chiamava la ragazza a sè sovente, E davale a baciar la santa mano . E rbe obbedisse le inculeava ognora E la madre Badessa, e la Priora.

Poi le dicea, che sorte mai più bella Non v'era al moodo fuor di quel soggiorno, Che se vi si chiudea, forse ancor ella Saria Priera , ovver Badessa un giorno. E che senza vestire il sacro velo. Niuna donna poteva entrare in Cielo.

La semplicetta non vedera l'ora Di poterni vestir le spoglia sante, I mesi, i giorni, ed i momenti ognora Contava impasiente, e ad ogn'istante Andava immaginando entro sè stessa D'esser fatta Priora , ovver Badessa.

Or sul collo un soggolo si provava, Ora una benda, ed ere il fazzoletto Sul capo come un velo s'adattava, E di mirarsi poi prendea diletto Dentro lo specchio, a dolce sorridea, E del futuro onor ai compiacea. Mentre un giorno racchiuse erano in coro

Le suore a recitare il mattutino, Agatina , l'escieto il suo lavoro , Portossi a passeggiar dentro il giardino E si pose a sedere in sull'erbetta A respirar la mattutina auretta.

Era quella stagione, in eui s'ammanta La terra di novelle cuabruse spoglie, Di molli erbette il prato, ed ogsu pianta Si rivestia di verdeggianti foglie, Zefiro dispiegando intorno il volo Di nuovi flori coloriva il suolo.

Di nuovi nori cotoriva il suoto.
L'ombre solingbe, il solitario aspetto
Del suol ridente, il muover d'ogni fronda
Dolci moti destava in ogni petto;
Parea, cho insiem l'aria, la terra e l'onda
Con voci allettatrici e lusinghiere

Con voci allettatrici e insinghiere Invitassero gli uomini al piacere. Mentre Agatina al dolce aer sereno Sedendo in grembo ai molli fior si stava,

E il dolce hirò della stagiona in seno Non here inteis sensi a hi destara, Un Cardellin sulle librato penne A riposari in faccia a lei sun venne. Scuote le pinte piame il sago angello Fra gl'intricati ramie tra lei frande, Or spiera il volo in cima all'arbascello, E seberasando e si mostra e de si asconde; E seberasando e si mostra e de si asconde; E seberasando e si mostra e de si asconde; la faccia ad essa armanione della contrata la faccia ad essa armanione contrata.

A' bei colori, al eanto pellegrino La fanciulletta semplice s' iuvoglia Subito di pigliar quoll' augellino, E a lui stande la man tra foglia e foglia; Ei s'aka a volo, e in sulla siepe ombrosa Auos amento vicino a le is posa.

Ella dietro la siepe allor s'asconde, S'incurva, o moore lentamente il piede, Fa lumghi i passi, schise e sterpi e fronde, Tien fiso l'occhio, e quando olla s'avvede D'essergli appresso, a bir ratti la mano Scaglia ad un tratto, ma la scaglia invano.

ocagina ao un trano, ma la requa invano. Fuggo, e s'inalia a volo il vago augello, E quasi per iseberno a lei d'intorno Girò tro volte, e in cima all'arbacelle Paossi all'in sciogliendo il canto adorno: Agatina son venne a lui vicino; E parlò in questa guisa all'augellino. Perchò mi fuggi i e timido cotanto,

Com'io m'accosto a te, tu batti l'ale? Arresta il volo, o semplicetto, alquanto, Ch'io non voglio già farti verun malo, Sol condurti vogl'io dentro al comonto; E credi a me, tu ne sarai contento. In vece del panico, de'confetti

Ti daremo, or ciambello insuccherate, Or di pasta real dolci perretti, Or mandorle, or pistacchi, or pisocchiate: In gabhia ti porrem d'alto lavoro Tinta di verde, e tutta sparsa d'oro.

Del verno algente il rigido furore, Le grandini, la nevi, il diaccio, il vonto, Dell'estivo Leon l'acceso andore Tu fuggirai dentro dol mio convento, Di reti e cacciatori ogni periglio, E del falco cennico il crudo artiglio: Dal secolo e dal mondo che cotanio È cattivo, e cod ripion di guai,
Come ci dice il nostro partro santo
Fra Fulgenzio, tu ancor, qui fuggiral,
E dagli uomini ancora, il cui sol nomo
Ci fa raccapricciar, e alsar le cidione.
Agatina fini, ma l'augelletto
Ci era al par d'un filosofo supiente

Againa ini, ma i augeneto
Ch'era al par d'un filosofo sepiente
Né di questi piacer prendea diletto,
E il nomo della gabbia specialmente,
Benebè dorata, non piaceagli nulla,
Rispose in questa guisa alla fanciulla;

Quella dottrina, o semplice doosella, Che a te fatta finora hanno lo suore, Quanto divorsa mai, quant' à da quolla, Che ha la Natura impressa in ogni core! Credimi, al mondo prezzo non si dà, Che pagar possa mai la libertà.

Vedi tu come colla rete o il vishio di uccellatori a noi tendono aguati? Creduli troppo al lor fallace fischio Nellacia a un tratto ci trovi am legati; E a morte, o di ne perenta perigiona Ciaschedano di noi totto si pone. Vi sono ancora i vottri necellatori; Cui ri fanno cadere in dolci modi; Con arcenti fallacio i traditori; Quasi fischiamdo nello tese frodi; Velando dolcemente il tradimento,

Per gahbia vi destinano il convento.
Odimi attenta, o sappi eli-vvi al mondo
Un certo dolce stato, o mia donzella,
Ignoto a te finor, ma assai giocondo,
Che matrimonio fra di voi rappella.
Cli effecto faccia or non ti vo narrare;

Da for Fulçonio fathe spirare.
In reculculors o, figlia, to it dirity.
Cas il convents per noi loon one \$\chi\$.
Cas il convents per noi loon one cas il cas il vistorio per noi pe

Rupose il frate con turbata cera, E questa un'invensione del demonio, Fatti il segno di eroce, e bada, o stolta, Ch'io non tel senta dire un'altra volta. Tacque Againa allor, ma alfin scopri

Della ignola parola ogni mistero; E quaudo il frate a dir le venne un di; Se chiuder si volca nol monastero; Rupose allor cho l'ispirava il Ciclo A prendere un marilo; e nou un volo.

#### I DUE PASSERINA.

Spes animi errelula mutui. HORAT.

O tu, cui di man propria Amor formare clease, Sul modello di Venere

E questo ancor corresse : Tu che il vivace spirito Tempri con tal saviezza, Che fra i tuci rari meriti . Il meno è la beliezza ; E fia ver, che di triplice Benda si Amor ti cinga,

Che a grava, e irrimediabilo Follia già già ti spinga ? Che in nodo indissulubilo Unir ti voglia a un stolto Amante ch' altro pregio Non ha, cho un vago volto?

Miralo: l'alma stopida Trasparo ai sguardi , a' gesti t Se pare alberga un'anima In queste nmane vesti.

In quella pelpa inutile Entro del eranio ascosa, Che in vece e lui di cerebro Diè Natura , dubbiosa

Se a un bruto irragionovole, O a un uom dava la vita, Di senno una ancor languida Traccia non è scolpita. Tu il sai , leggiadra Fillide ,

Ma pur la ria passione Di così folta tenebre T'offusca la ragione; Che ginngi fine a credero . Che non sia sminuita, Quella fiamma che accendeti,

Per tutta la tua vita. So contro Amor, cha deboli Son le ragioni e vnote, So cho une donna amabile Il torto aver non puote :

Onde non già per vincere La tua follia dilatta , Narrarti sol per ridere Vo'breve favoletta. Sul fianco aprico e florida D'agerole colline. Che con pendío piacevole In sen d'un rio dechina , Ramose pianta intrecciano La chioma lor frondosa .

il verdeggiante formano Amena stante ombrosa. Pe'verdi rami scheriano Con lasciratti voli,

E d'amor note rantano. I flebili usiguucli,

Quivi il fanello stridulo , La tortora qui gemo, Qui tutta par l'aligera Famiglia accolta insieme.

Di quera stanza rustica Tra l'ombre verdeggianti Falici si vivevano Due Passerini amanti :

E d'un amor scambievolo Tant'erano infiammati. Che mai non si mirarono, Se non accompagnati. Parea . obe un'istess'anima .

Con artifizio ignoto, In un tempo mederimo Desse a duo corni moto. Per l'aria insiem volavano L'uno dell'altra appresso, Indi si riposavann Sul ramoscello istesso. Insiem vedeansi pendere Sull'ondergiante a bionda Spiga, ed il rostro immergere Insiem nella frese'onda. Indi con noto tanaro, E armonici concenti,

Parea, cho ragionassero In amorosi accenti, Entro del seno concavo D'un' alta querce antica Prandeano insiem ricovero Poi nelle notte amica.

E bencho sciolti e liberi In messo ella campagna Ella altro amanta, ci scogliero Potesse altra compagna, Egli fu sempre stabile .

A' primi affatti sui , Ella con fe reciproca Non seppe amar che lni. Ma della sorte prospera Sempre è il favor fallace :

Sa piè mal fermo e instabile Starn il piacer fugace. Un di, che insiem gioivano Fra gli amorosi affetti, Di cacciatare barbaro Restår fra i lacei stretti ; E quasi Marta o Venere , Nell'ore lor più liste

Colti e legeti furono In improvvisa rete. Entrambi allor ri chiudono In gabbia angusta , e insieme Forzati sono a vivere In fine all'ora estreme.

Ma ob strana ed incredibile Mutazion d' affetti! Co ehe bramaron liberi, Aborrono costretti.



Vivere insiem bramarono Fino all' estremo fato, Or che per forza il debbono, Ciaccuno è disgustato.

A content'i è piecola
Ora una gabbia sola ;
Acanto più non posano,
Chi qua, chi in là sen vola.
Ognora i querelano,
Già l' cdio è dichiarato,
Già cià di mague tingono
Rabhico il rotto irato.
Conviene allin dividerli
In dne gabbie distinti,
O da furor exambierole

Cadono entrambi estinti, Udisti la mia favola? In questa è al vivo espresso Il maritale vincolo, Com'è di moda adesso;

Vincolo non da simile Indolo ben formato, Ma da un capciecio ferrido, Che muore appena nato.

Pria d'entrarvi, la gablia Guarda con occhio attento, Che vane fian le lasrimo Quando vi sarai drento.

#### IL RAGNO.

Vgpt, o leggiadra Fillide,

Quel fraudolento insetto,

Inania captat.

Che ascoso sta nell'angolo Dell'obliato tetto ! E che nel foro piccolo Alezzo si mostra e cela . Atteoto ai moti tremuli Della sua fragil tela? Ci narrano lo favole, Che bestin si schifosa Fu già donzella amabile, E al par di te vessosa ; E anch' casa dilettavasi, Come tu appunto fai, l più brillanti giovani Ferir co' suoi bei rai, Ora uno sguardo tenero, Ma insiem falso e bugiardo Con un linguaggio tacito Parca dicesso: io ardo; E di pietà la languida Faccia si ben pingea, Che i cuori anche i più timidi Assicurar pareat

E quando poi miravano Alcun vinto e conquiso, A lui più non volgevani, Che con ischerno e riso. Ma i più leggieri e instabili Cuori sopra ogni coss Di farsi schiavi e sudditi Ella era ambisiosa : Quelle farfalle mobili A ogoi leggiero vento Quei reri fuochi fatui Che brillano nn momento Quei tiranni ridicoli Dell'amoroso regno, Appunto si prendevano De'colpi suoi per segno. Or questa incauta giorine Bizzarra , e male usata , A udir nessun rimprovero Non anche accostumata : Con detti acerbi o queruli Venue a rissa fatale Con una Dea, vantandosi D'essere ad essa eguale. Assai fiere e terribili Eran le antiche Dive .

E eguor vendicative,
Onde la Diva accessa
Di rabbia e di dispetto
Trasformella in quel sordide
Ed aborrito insetto.
Ma guarda quanto è stabilo
La forza di natura;
Ancor l'antico genio
Mel nuoro stato dura;
E d'altro ella non a'ccapa,
Com'ella feco na giorno:

Puntigliose, colleriche,

Com'ella fece nu giorno:
Che a tender mille insidie
A chi le gira intorno.
Entro del seoo fabbrica
Meravigliosu umore,
E letamente traggelo
Poi dol suo corpo fuore.

Umor, che al tocco gelido Dell'acro cangia forma, Perdo la specie fluida, E in filo si trasforma. Le fila in sottilissimi Giri distende o lega; Onde quani invisibilo Rete per l'aria spiega. E da che il cielo aggiornasi

Infino all'aria fosca,
Fiss stassi ed immobile
Per prender una mosca.
E non le sembra, dicono,
D'aver cambiato aspetto,
Perche cerva e perseguita
Quasi lo stesso oggetto.

Or lu , vezzosa Fillido , Giacebè sei del mestiere, Questo dubho risolvimi, Spiegami il tuo pensiere. Tu che a conoscer gli uomini Giudino bai così fino, Credi che differicano La Mogas e lo Zerbino?

#### LA ZANZABA.

Nostri complures Jurenes barba et coma nitidos , da copsula totos ; nihil ab illis sperareris forte , nihil solidum.

Sense, ad Lucilium.

Morbido canapir Fille giacea: Reggesde un braccio il mento delicato, L' altro languidamente in sen coden, L' altro languidamente in sen coden, Curato alquanto il capo era su il petto, Per son secompor del crine il raço assetto. Chimes avea le pupille ro dolcamente il gover respire necesso fueri, il gover respire necesso fueri, il gover respire necesso fueri, il gover necesso de la compositione del petto delicato son i molli averi. E giù lo avera il pigro umor di Lete Composti i sensi in placida quieto.

Socchiuse eran le imposte, o appena il gior-V'introducea furtivo un dubbio lume; (no Scherzavan gli Amorini a Fille informo; E dibattendo le dorate piume Sul crin, sul labbro, in questa parte o in quel-

Lusingavano il sonno della bella, (li Morfeo l'eburnea perta a'sogni apria; E le vezsose imagini galanti Di Fille alla vivace fantasia A stuolo a stuol valavano davantir

Mode, amanti, teatri a ogni momento. Rapidi ruccedeanni al par del vento. Già fatte in sogno sei conquiste avea, Già nella prima coppia avea ballato Dodici contraddanne, ed or volgea Il pensiero a comporre un ricamato Serico ammanto in vaga e nuova guisa,

Per cui debba invidiarla e Clori, e Lisa. Allora usa Zanara impertinente Per l'ombra tuciturna i vanni aprio ; E il vol spiegò là dove dolcemente Fille giaceva in un tranquillo oblio ; Osando entrar nell'aureo gabinetto;

Sol delle Grazie e degli Amor ricetto.
Pel temehre amiche, o l'aër cheto
Vola em rauco suon di stridul'ale y
E cen acuto sibilo inquieto
Il petulazifo e garrulo animale.
Di nojosa armonia fero gli orecebi;
Quazi a punger da lunge a'apparecebi.

Con larghi giri or alas, ed ora instian L'andaes volo l'importano institu. Appoco appoco a Fille d'articina, Stories or en l'otto, or attille aturneo petio. E rolla rosse guancia alin l'andace volo areacquie, i isi ferma, e tace, E consinanno o scollerato ardire, Tratsi foral l'assoto acqui punta con punquete, Con meringe colpo coa ferire. Can meringe colpo coa ferire o realization del momente comi a la ponta fibra, e sulla gota Sergi insquate e rubiencial anota.

Fille tra il sonno ancor, rotando intorno La bienca man, l'audace insetto seaccia; Ei a'aka a volo, o fa di por ritorno, E di nuovo la punge in sulla faccia: Fillo lo seaccia ancor, si non ra Inage. Turna, e di nuovo il rotto a Fille punge.

Fille si desta allor, sorge turbata Dal morbido sedile, e il fazzoletto Rotando or qua or là com mano irata Sull'ardito e fugace animaletto, Tenta di farlo in guisa tal morire, E punirlo coel di tanto ardire.

S'inalza, e al di lei sdegno agil si toghe, Ma quasi dal bel rolto esser disgiunta Non possa, in spessi giri il vol discioglio Intogno al di lei espo, e nella punta D'un alta piuna che sul binodo crino Gira ondeggiando, ella si pose alline.

E parendele poi, che nuova e strana Ingiaria a lei fatta da Fille sia, Modulò dichermente in voce umana L'irregolare e stridula armonia; E in detti quasi queruli e pungenti Perlò rivolta a Fille in questi accessi.

Perché mi secci, o Filo 7 io non credea D'esser da te tratata con male, Mentre girare intorno a te vedea Gonte che pid di mo forne non vale q Qual merto han più di me quelli che intorno Seccie ti veggo a filanse notte a górno ? Qual sciscichi che ottatto il mondo a prevan, E supiente il coloni di ribana: En piente il coloni di ribana: Dell'altra gente, 2 acquistaron fame, Credendo d'esser Regi. in fra insortali che

Chiamana irragionevoli animali. E dicono, che v'è gran differensa Fra l'nomo e noi, che quasi ei segga in tror Prestargli i bruti debbomo obbediema; Na credi pur, che alcuni uomin vi sono, E in specie fra lo stuolido taoi sorreati, Da una Eanasra poco differenti.

Com' esser può, che al mio romear t'anno; Tube del vano da rregante Euriso Saffrir le ciarle quotidiane puoi Con un tranquillo e indifferente viso? Qual differensa parti di trovare Fra il digeorio d'Euriso; e il mio romare? Nessuna: il mio ronzare è un suono vano, Si perde iu aria, e ninna idea racchiude; Il discorso d'Euriso, ancorebè umano, Romore è sol else alfin nulla conclude; E quando per quattr'ore egli ha parlato;

È lo stemo ch' io avessi allor ronzato.

Qual merte ha Folvio ? furse nella danza
Salta leggiero, e a tempo si pano muove
Agilmente in leggiadra contraddanza?
Agile è ancor la scimia, e fa tai prove,
E iu corda una hallare io no mirai,

Che del tuo Pulvio era più mella amai.
Con serietà adegnom, e froste altiera
Vedi Silvio pensoso? in lui mirando
Ti sembra, ebe all'eccelus e lunga sebiera
Degli avi oi vada sempre meditando;
Ma che? forse sarai di un'intarlata

Cartapecora anties innammorata? Filanto è riceo: di pompoer spoglie Se n'esce floor fastonamenta adorno; Eetro gemmato anello il dito accoglie, Che ad arte va morendo intormo intorno, Perche il fulgor de' lucidi diamanti La vista abbagli a tutti i circostanti;

In surce ocechio, in aria signorila Siede, e di servi un numeroso stuolo Detro stamo anumasati, a il volge vile Nou l'abbassa a degnar d'un guardo solo; Ma se le gemma, il cocchio, a l'aurea vesta, E i servi toglia lain, che mai gli resta?

Leshino poi , lo stupido Leshino Altro merto uon ha , ebe un crin dorato , Un piccolo e pinmato cappellino , Un manetto di fior sul manco lato , R un oriolo , a uni si stanno appesi Cento divera armosino arnesi.

Altro non sa che, sensa aprir mai bocca Guardarti sempre, ed il rotondo viso; In cui diprinta sta l'auima sciocca, Mnover ad un insulso e vano riso; Ovvor dell'oriolo shadigliando I ciondoli versoni ire agitando.

Questi, e molti altri ch'io potrei contare, Son tuoi compagni, e ti son sempre appresso, E a na Zansara, o Fille mia, di stron In compagnia di lor non fia permesso? So a lor mi paragono in verità, Io non credo peccare in vanità.

Che se animal nocive alcun mi crede, Perché talvolta le fo qualche pontura, Pensa, ehe il dardo mio si licre fiede, Che asmi mite è il dolere, e poco dura; Ma quei sciocchi che a te d'intorno stama Più dannose punture ancor ti fanno,

Nolla fama ti pungono costoro; E con maligno stil poce sincero Tentano d'occurare il tuo decoro. E mescolando il falso insiem col vero; Fralle subimi lor galanti imprese, Narrando van, quanto tu sa cortese. Levino va mostrando a quello e a questo Le tuo viglictio, e in fondo fa vere. Scritto il some di Fille, e copre il resto; Scride com maligno e van puesce. E ascondendo le scritto bruscamente, E vuol che il meglio interpreti a grate, Silvio dice, che crede farti onore, So s'abhara, alla tua conversazione, E par ch' ci penni, che il sottii vapore Della nobile una trappirazione Orunquo ei segga, orunquo egli s'aggiri, Aure patrizio in ogni loco spriri.

Filanto poi se non gli bai srecta almeno Le man tre volte, e in aria humphiara Non lo guardasti, di dispetto pieno D'occioi serbini entre una schiera Narra di ta maligne istoriello, E se grecte em alecidebe novelle. Or dimmi, ed avrais cer di disecciaruni, Quarda et al. (1998) e la consecución de la properación de la consecución de la consecución de properación de la consecución de la consecución de E Palrico, e Silvico, e Lechino, e Filanto, p. R. conrice confessar, Fille mis cara,

# Che ragliono assai men d'una Zansara. — LA MORTE E IL MEDICO.

... quod Medicarum est, Promittunt Medici. Hon,

STANCA la Morte un ginro Dalle gravi fatiche quotidiane E dalle stragi umane, Qualche sollievo diedesi a cercare E pensò di creare Fra li suei più capaci Ed abili seguaci Il suo primo ministro. E deeli affari suoi E la somma e il poter fidare a lui. Onda avendo intimato Un consiglio di stato . Fece saper, che ognuno Che a posto si onerifico aspirasse . A raccontar venisse i merti suoi , Ch'ella udirebbe, e sceglierebbe poi-Ecco che in folm stuole Tutti i merbi più rei vengono a volo ; Già dall'impure fauci Soffio spirande venenoso o rio, Di macchie sparsa livida e funeste S'incammina la Peste, E la sieguone intorno dappertutto Solitudine, orror, ruine e lutto. Smnnta, scarna, mestrando

Le nude ossa , e la pelle irrigidita ;

I-merti suoi nell'infinita schiera

Vien la Tisi, ed addita

Delle persone troppo delicate, Che pria del tempo lor giunsero a sera. In quello istesso istante In abite galante, Ma pallido, consunto, e soppicando

Con messo naso, urlendo Per l'interno dolor, giunso al consiglio Quel morbo ehe avvelena Del piacer le soegeuti , E che storpie le geuti; Fece però con greziose medo Galante riverenza alla francese; Indi il suo posto prese. Non finiro, se tutti ad uno ed uno Gli orridi membri del coucilio ocrendo

Di descrivere intendo Già si sedeeno in cerchio . Ed ettendeau con palpitante coro La gran decision : Morte frattauto Gli occhi girava intorno All'orrido soggiorne, Dove vuote rimasa era una sede, Come chi cerce alcune, e non lo vede;

Ed ansiosa i lumi oe da una parto Oe dall'altre volges Ne fre'suoi fidi il Medico vedes. Alzando alloce la tremenda voce Così parler s'udl: veggo ben io, Che il merito il più grande è il più modesto;

Ma non sarà pee questo Defraudeto del premio, io ben conosco Queuto al Medico deggia ; egli mi serve A spopolar la terra

Più dell'istessa peste, e della guerra. Alsossi allora , e il Medico fu tosto Della Morte ministro principale Dichiarate con fremito confuso , Che pee quell' eutro cupo elto rimbomba a Al ranco suon della tartarea tromba.

O voi che professate Quest'arte salutee , non v'adirate: Parla de tempi , e de medici antichi La favoletta mie . Di voi nou già , perchè chiamar vi fete ,

Per nostra buona sorte, Ministri di Natura , e non di Morte.

# IL GIUDICE E I PESCATORI.

Cerrius iratus leges minitatur, et urnam, Canidia Albici, quibus ret inimica, venemem. Grande malum Turius, si quis, se judice, certet. HORAT.

Cr narrano i Poeti , Che ellos quaudo maned l'età dell'oro. Astrea fuggi dalle mortali soglie, Me nel fuggir le coddero le spoglie ; E si dice , che sieno Onelle vesti foemali . Che adornano i Legeli,

Che uelle Rote, ovver nei Perlamenti Prendouo il nome illustro D' Auditori , Avvocati , o Presidenti, Di tai spoglie pertanto un di vestito Con fronte meestoss, Accigliate e rugose, Ove piuti perceno i gravi e seri Affoliati pensieri , Stavasi un uom, che el portemento, agli atti, Ed all'aria importante, Che si vedes sulla sua faccia espressa, E'raccembrava la Giusticia istesso. Da lui uou molto lungi Due laceri , meschini Pescatori , Con rustici clamori Faccan aspra contese . Per decidee fra loro, e chi spettame Un'ostrica che insieme avcano presa; Dell'infelice pesca di quel giorno Era l'unico frutto : Batteano il dente asciutto Fameliei embedue, l'ostrice apecte Era sul suol, che col soeve odore Dell'acidetto umore, Onde gli scabri gusci ecan stillanti , Accresceve la feme a' litigauti. Stavan già per decider l'aspre lite All'uso de Sovreni Col venire alle mani ; Giacebè pere una regole Da'sommi Metafisici e Politici Fissata, e poste omai fuor di questione, Or mentre i nostri duoi Brevi , e affemati eroi E ben mill'altri e mille, E della vecchia e della nuova istoria Illustri pazzi indegni di memoria, Col purpo atretto ed alto Correveno all'assalto, Comparve ad essi evante Del nostro grave Giudice il sembiante. Subito per rispetto

Cice: che chi ha più forza, ha più ragione. Per più degna cagion ch' Euore e Achille .

Il piè trassero indietro i combattenti, E piegaron le fronte riverenti. Parve dal Ciel quest'uomo a lor mandato, E convenuero enteambi, Ch'ei tosto decidesse ogni lor piato.

Egli accettò l'offerta , e volle peime , Perché in regole ogni atto comminasse, Che l'ostrica in sua man si sequestrasse. A lui ciascuno espone Tosto la sua eagione. Io le vidi primiere ,

Indi mestraila a lui t E l'altro rispondee, A porvi su le mani il primo io fui ,

I'n di loro dicce .

E d'una cosa il possesso si prende , Onando le meno sopra vi si stende. Il Giudico feettanto



Le ragioni ascoltava , E l'ostrica odorava; E quando elibero detto, Con gravo e serio aspetto I due gusci divise, Ed uno in mano a cieschedun ne mise ; La polpa per sua sportula o mercede A sé stesso doversi oi giudicò, E in faccia agli affamati litiganti In bocca logalmente la cacció ; Ed esclamando che adoprar conviene Colla gente dabbeno Ginstiaia o carità. La masticò con molta gravità.

¿ Voi cho cadeste un giorno fra gli artigli » Di quelli cho d'Astrea si chiaman figli, 3 Dite voi per lor gloria, s S'ell'è favola questa, o vera istoria.

IL CAVALLO, IL MONTONE, IL BUE, E L'ASINO

Aude aliquid brevibus gyariset careere dignum, Si vis esse aliquid.

JUVEN. Ocarrao animai diversi Di natura e d'umora, L'altiero Corridore, Il Bue che serio a pien di gravità Una bestia parea di qualità , Un timido Montone, ed uno suello Orecchinto Asinello, Arrabbiando di famo in messo a vasta Arenosa pia oura, Gian cercando ventura. Dopo lungo viaggio Stanchi, afflitti, affamati in aria trista Giunsero alfine in vista D'ue verdezziaute ameno.

Colto e grasso terreso; La famelica turba impaziento Già preparara, ed arrotava il dente ; Ma giungendo dappresso Viddero il vago prato Difeso e circondato

Da un largo fosso; o da nna siepe folta, E sull'unico varco stava assisu Con torro e brusco viso Nerboruto villano Che brandia colta mano

Un nodoso bastone e si pesante De far fuggir la fame in un istante. Il Destrier gone roso Del bastone all'aspetto Senti nascersi in petto Un certe non so che, Cho la fame passar tosto gli fè.

Il Montons tremava, Il Bue deliberava E dopo luoga deliberazione .

L'Asino allor senza pensar di più Spieca leggiero un salto, E del baston va incontro al fiero assalto, Grida invano il custode . Invano il duro legno in aria scote , Invano lo percota,

Invano lo respinge , invan lo pesta; Sotto l'aspra tompesta De colpi orrendi l'Asino s'avanza, Del custoda a dispetto Salta, e scorre nel florido ricetto.

Decise di star lungi dal bastone.

Eccolo in merro all'erba Colla testa superba; E rivoltosi allora a tristi amici . Che i successi felici Dell'orecchiute oree Miravano con occhio invidioso; Imparate, imparate, Disso con volto placido o giocondo :

s Cosi si fa fortuna in questo mondo. LA SANITÀ E LA MEDICINA

SCRITTA IN OCCASIONE BELL'ANNO NUOVO.

A SUA RECELLENTA

Segnon , l'anno cadente

D. LORENZO CORSINI.

Carmina potsumus - Donare. HORAT.

Se rivolse per te tranquilli giorni , Più sereno succeda ora il nascente, E sempre ancor più listo a te ritorni ; Lucido stame anrato Tragga ognora per to la Parca lenta , E non vi sia mischiato Un corto filo hruoo che tormenta Il corpo no , ma sol la fantasia , E chiamasi quel filo ipocondria : E se mai vel mischiasser l'atre suore Con fatal destra avara, Fuggi da un mal peggiore, Dai medici , e da queste mie canore Inezie a diffidar di loro impara. Giove, quel Giovo in Grecia si famoso, Che comandava al cielo , agli elementi , At folgore, ed a'venti, Alfin di moda escito, Il credito ha perduto, ed è fallito. Or quando era di moda, alcuna volta Si vedeau dello cese in questo mondo, Cho il volgo sciocco d'asserire ardia,

Non convenir col suo saper profondo ;

Ed allora la Greca Teología

Dicea per iscusarlo, che sovente

E la vermiglia Dea

Nell' ordinar le cose de' mortali. Dal naso gli cadevano gli occhiali ; Ed in questo intervallo Tutto quel ch'ei faceva andava in fallo, In nn di questi appunto Intervalli infelici, in cui cadnti Dal divin naso aran gli occhiali suoi , Pensò mandar fra noi, Solo per nostro bena. ( Com'ei credes ) due buone Compagne Deith munite e piene Di sua grasia divina, Cioè la Sanità, la Medicina. La prima avea di giovenil vigoro Gonfia le piene muscolose membra : Di romto colore La guancia fresca e florida era tinta E negli occhi tranquilli La pace, a l'indolensa era dipinta. L'altra col viso grinzo e macilento, Con espei searsi , e que' pochi d'argento , Colle guanejo eascanti e scolorate, Le membra estenuate, Denti rotti a caduti, Infomati e sparuti , Occhi cinti di circoli di piombo, Simili appunto a anella sensa gemme, L'aria avaa di chi vien dalle maremme. Di malva, e di cicoria insiema inteste Ampia corona cinge a lei la fronte; La negra e lunga reste Rotta , spelata in erudita splende Sudicia maestade, e al piè discende : E dalla destra spalla al lato manco A traverse del petto discendea, E s' annodava sul sinistro fianco A szurra faccia qual Zodiaco, e avea Effigiato in meza Non il Toson, non la Polare Stella, Non il Cardo, ma quella Macchina si famosa, Di cui la miglior com Dagli uomini inventata mai non fu-Quel tubo dove scorre in su e in giù Un manico si lubrico e spalmato, Che mentre strucciolando or viene , or ve Serva a quel nobil uso che ognun se, Il pomposo istrumento D'ogn'intorno era cinto Da pillolo , quai d'oro , e qual d'argento , Che quasi gemme Ece sul nobil cinto, Ovvaro d' Esculapio Ordin novello, Eran pendenti in questo lato e in quello. Ad un custode cost saggio o destro Giore affidò la Dea dalle rotonde Pienotte rubiconde Gote , quasi discepelo al maestro: E con ciglio severo Alla Diva prescrisse,

Che dell'altra all'impero

Ciecamente obbedisse.

Eccole tosto in vin,

La compagna seguia Con occhi riverenti, e capo chino; Come al guardian faria Un timido novisio rappuecino. Ma dopo pochi passi, il pieno viso Della compagna sua con un maligno Occliio guardando fiso, Occhio di vero fascino, un sogghigno La Medicina fe, poscia la testa Crollò, tastando il polso, e un'aria mesta Prendendo di repente, con parolo Al volco vila ignote Sonore e gravi, ma di senso vote, Disse : com'ella avera troppo atletica Robustezza, che troppo era pletorica, Che diverria pleuritica e frenctica . E le prorò con medica rettorica, Ch' ella era troppo forta e troppo sana, E se la cura sua volca, che vana Non fosse, e aver la vita assicurata, Che dorea divenire un po' malata. Alla lancetta allor dato di piglio, Feri nn vase venoso, a in larga piena Tre libbre escir di sangue il più vermiglio, E più sano che uscito sia di vana, L'Alunna pasiente Era sì forta, che quantunque perso Tanto sangue innocente, Alla sua direttrico vigilante Non diè di malattia segno bastante : Onde ingojo ( così l' altra comanda ) Di negro ostico umore emara a fella Al-bondante bevanda: Questa fu più felice : onde quand' elle Si lagnò, che la forze a l'appotito L'era assai sminnito, Grid's la negra Dea con lieto aspetto : Benissimo , ora l' Arte ha fatto effetto. Ma ritornando presto l'ostinata Robustersa morbosa , Di nuovo la lancetta fu adopreta, E non cedendo affatto . Fn assalita ad un tratto Da numerose mediche eaterys Di siroppi, conserve, E bocconi lassanti e aperitiri, Giulebbi , lambitivi , Che di ceder fu forza; e l'infelice Già sen correva colta maggior fretta Là de beati Elisi all'ombra eletta. Ma sì cruditamente y' cra tratta In mezzo di gravizimi aforismi, D'acuti sillogismi, Lardellati di Greco, e con siffatta Maniera a gentilezza, Che il mogire in tal guisa era dolecran. Per buona sorte sua la nostra alunna Era nu po goffa , dote la più ricca E la più sopraffina, Che a noi dar possa la bontà divins ; Ne potendo capir , quanto sia grande

La gloria di moriro Dell'arte per le regole ammirande, O infamia l ratta diedesi a fuggire ; E sensa far dimora L'altra dietro lo corse, e corre ancora. Da indi in qua nen si trovar più insieme, Poieliè quolla di questa così teme, Ch'ovo il Medico appare, in un momento

La Sanità son fugge al par del veuto. Tn ridi, e prendi a scorno La favoletta mia, Letter, ma se mai fia Che i medici ti stien troppo d'intorno, Allor, tionlo a memoria, Si cangorà la favola in istoria.

#### IL TOPO ROMITO (17).

Obeata Solitudo!

Quanto l'inverno nel canton del foco La nonna mia pocevasi a filare, Per trattenermi seco in festa e in gióco, Mi solova la sera raccoctare Cooto e cento novelle graziose, Piene di strano e di bizzarre cose, Or le rancchie contre i topi armate, Del lupo, della volpe i fatti, i detti, Le avventure dell'orce e della fate, E le burle da' spiriti folletti t Narrar sapea con al dolci maniere

Ch'io non capiva in me dal grau piacere. Or mia nonna, sovvienmi, cho uoa volta, Dopo averla progata a ripregata Con mille dolei nomi , a me rivolta Alfine apri la bocca sua scientata, Prima souto tro volte, a poi tosti, Indi a parlare incominciò così. C'era una volta un Topo , il qual bramo

Di ritrarsi dal mendo tristo e rio, Cerco d'nn santo e placido riposo, E alle cose terrene disse addie . E per trarsi da loro assai lontano, Entrò dentro d'un cacio parmigiane

E sapendo, che al Cial poco è gradito L' nom che si vivo collo mani al fianco. Non stava punto in orio il buon remato, E di lavorar mai non era staoco, Ed andava ogni giorno santamento Intorno intorno esercitando il deota,

In pochi giorni egli distese il pelo E grasso diventò quanto no guardiano Ah! son felici i giusti, o amico il Cielo Dispensa i suoi favori a larga mano Sopra tutto quel popolo devoto, Cho d'esser suo fedele ha fatto voto. Nacque intanto fra' topi in quella ctade

Uoa fiera a terribila carestia, Chiuse eran tutte ne' granaj le biade, Ne di sussister si trovava via, Che il crudel Rodilardo d'ogn'interno Minaceioso scorreva e notto e giorno-

Onde furon dal Pubblico mandati Cercando aita in questa parte e in quella Col sacco sulle spallo i deputati, Che giunser dal romito anco alla cella ; Gli fecero un patetico discorso, E gli chiesero un poco di soccorso.

O cari figli miei , disse il romito Allo mortali o buone o reo venture le più non penso, ed he dal cor bandite Tutti gli affetti a le mondana cure ; Nol mio ritiro sol vivo giocondo,

Onda non mi parlata più del mondo. Povero e nude cosa mai può fare Un solitario chiuso in queste mura, Se non in favor vostro il Giel pregare, Ch'abbia pietà della comno svontura? Sperate in lui ch'oi sol salvar vi può : Ciò detto, l'uscio io faccia a lor serro. O cara nonna mia, le dissi allora, Il vostro Topo è tutto fra Pasqualo, Che nella cella tacito dimora Che ha una paneia si grossa o si badialo,

Che mangia tanto, o predica il digiuno, Che chiedo pempre, e nulla dà a nessuno, Taci la huona vecchia allor gridò, O tristarello; e chi a pensare a malo Contro d'un religioso t'insegnò, Ed a sparlar così di fra Pasqualo? O mendo tristo l o mendo pien d'inganni l Ah la malizia viene avanti gli anni!

Se ti sento parlar più in tal maniera, Vo'elso tu vegga se sarà bel gioco: Così parlò la vecchia; a fè nna cera, Che a dirla schietta la mi piacqua poco; Ond' io eredei che fosse prudenziale Luciar vivere in pace fra Pasquala,

LA MOSCA, E IL MOSCERINO.

Gratis anhelans multa agendo nihil agens. Рижи.

DALL' infiammate rote Febo scotes sul suol l'estivo ardore, E il robusto aratore Stava all'arso terreno Col vomero tagliente aprendo il seno ; Acceso in volto, di sudor hagnato, Col crine scompigliato, Curvo le spalle , il eigolante aratro

Che col chino ginocchio accompagnara, Pungolo acuio , e colla rossa voce , E coi colpi frequenti Affrettava de bovi i passi lenti-Stava sopra l'aratro in grave volto , Ed in aria importante Una Mosca arrogante.

Ch'or sull'insuto terro

Con una man premea,

E coll' altra stringea

De'ata ochi buoi vola a . Ed ora al tardo aratro In fretta ritornava, E quasi in alto affar tutta occupata, Smaniante ed affangosa Corre, ronza, s'adira, e mai non posa, La Moscerino intanto Passando ad essa accanto Le dise; e perebè mai Tanto sudi , e t'affanni? o cora fai? Rispose con dispetto Quell'arrogante insetto: Nol vedi? è necessario il domandare Qual importante affare Ci occupi tutti adesso? ad ignorarlo Veramente sei solo : Non lo vedi, I alardo ? Ariamo il suclo, A tal preposizion rise perfino

# É assaj comune usanna H credersi portona d'importanza. - IL PASTORE, ED IL LUPO.

Il picciol Moscerino.

... little Villans must submit to Fate
That great Ones may enjoy the Worldin state.
GABTE DESCRIPANT,

Ena la notte, e un unbiloso o bruno Vel dall'umida terra escito fuore Il ciel copriva si che raggio alcuno Il deoso pon rom pea notturno orrore. Per l'ace cicco intanto iva digiuno Cercando il cibo un Lupo insidiatore; Ristretta al ventre avea la coda, e teso L'erecchio; e il piè movea lento o sospeso. Or mentre del sauruiruo occhio focoso l'atra luce le negre ombre scotea, Gionze dove il Pastore un laccio ascoso Coo ferrei nodi in sen dell'orbe aves, E tratte dall'odore insidiose, Che l'esca frandolenta diffondea, Urta nel laccio, il laccio allor si serra, E nelle sampe il reo ladrone afferra. Invan si scote a frome, e il piè legato Per disbrigare invano usa ogni prova, l'rla, copre di bava il labbro irato, Il ferreo laccio assanna, o nulla giora; Na in oriente il candido e rosato Raggio apparia già della luce nnova, Che appoco appoco, viuto il fosco orrore, Rende agli oggetti il solito colore. La piena luce il coe d'alto sporento

Al prigioniero predatore agginacia:

Ma cià sorge il Pastore, e il chiuso armento
balle fumuni stalle a paschi caccia:
Soto la fida vurga, o a paso leato
Sea vien cantando per l'usta traccia;
E giunge allin dos canclante mira
Il preso ladro infra la tema o Fira.

Cadesti alfin, esclama, empio, cadesti, Ove la pena avrai del tuo peccato; Vittima al gregge mio, di cui spargesti SI spesso il sangue, cadorai sveuato: E vo'che a un alta tronco appesa resti L'irsuta pelle e il teschio insanguinato ; Ondo il tuo fato, o il memorando scempio Arli assassini sia funesta esempio. Se il mangiarci l'un l'altro èun grandelitto, Son reo di morte, disse il Lupo allora: Ma se tal pena al falto mio prescritto Ha il Ciel, chi più di te convien che mora? Fra mille rischi io dalla fame afflitto Il gregge a divorar vongo taloro; E tu quasi ogni dl, come ti piace, Della carno di lui ti cibi in pace,

Invano a te la pecora innocento Del smo il doke nuoro porge in tributa; Invan per te scampar dal vezzo algonte Si rpoglia, e s'offre il vello auo la outo; I figli tu le uccidi crudelmente, E lei, che s'ha ventto, o insiem pasciulo Inabile ridotta al fin dagli anui, Sensa pietade a morte ancor condanni.

E il pasiente line, ebe coi spraso Por te sul duro cempo ha travagiato, Julie fatiche e dall'etado oppraso, Non soffre alfin da te lo ptesso fasto; Or non sei degno del gastigo istesso; Se questo, undo m'accuni, è un gran peccato; Sè tal, percebè non hai is stessa sorte?

E se non è, perchè mi danni a morte? Chi mai, disse il Pastor, brutto animala, Tha reso taota semerario e enno, Cho all'homo isteno fu ti cerola eguale? Non sai, che di voi tutti egil è sorrano? Che di voi può disporre o bene o malo, E se dura o sono egil la maso ancora Sopra roi stendo, e se à abbassa ancora A cibarsi di voi, troppo v'onora?

A eilaars di voi, troppo "canora" Montra, risposi il Japo allor, rul mostro Montra, risposi il Japo allor, rul mostro Sanguo eli mai questa decreto las actilot cles ac dubiti, o vile infame montro? These il Tastor, sol questo è un gena delitori Montra el Canora e del la constitución del constit

# IL FANCIULLO, E LA VESPA.

... ipsoque in fonte leporum Surght amari aliquid, quod in ipsis floribut angit.

Un vispo Fanciallino, Che appena il suol con fermo piè segnava, Se ne gia saltellando entro un giardino,

E tra'fiori e tra l'erbe egli schersava, Una Verpa dorata D'acuto dardo armata Si librava sull'ali Entro il verde soggiorno, E s'aggirava al Fanciullino intorno. Al lucido colore, Dell'oro alio spiendore , Onde brillava il frandolonto insetto L'avido Fancialletto Di farne preda subito s'invoglia ; Tosto per l'aria vuota La cava man velocemento rota Dietro del susurrante animaletto ; Ma cade il colpo invano, E la Vespa di là vola lontano, Ratto la segue il Panciullino : ed ella Per l'aria agile o mella In mille giri o mille si rivolge, E alfin stanca si posa Sul mollo sen d'una vermiglia rosa, Il Fanciallino attento Tacito . o lento lento Sulla punta do'piè lieve cammina E a loi già s'avvicina : Rapida allor la mano Sopra dei flor sospinge, E la rosa e la Vespa insiemo stringe, La Vespa irata allora, Tratto subito fuora L'ascoso ago pungente, La tenerella incauta man trafigge Con forita cocente s Inalza al Ciel le strida Smaulante il Pancinllin chiedendo ajuto, E cado sopra il suol quasi svennto. s Giovinetti inesperti, che correto

» Che de' più bei piscer sovente in seno IL TOPO, E L'ELEFANTE.

Dietro nn de ir che ben non conoscete,

» Apprendete, apprendete,

» Sta nascosto il veleno,

Pyymeus parris currit bellator in Joy.

Un topo vanarello Perchè avea qualche volta dimorato Entro i fori del Portico d'Atene E disputar filosofi ascoltato, E rose delle dotte pergamene ; Un di con fiero tuono ed arroganto Così prese a parlare a un Elefante : Deh non andar superbo, Perchè si grande ti creo natura : L'enorme tua statura Io nulla stimo, perchè so, che in messo Della natura all'opere ammirande Non existo ne il piccolo , ne il grande.

Questa tua vasta mole Sol ti fa disadatto ed infingardo: Per lo cammin più largo Appena volgi il più lento e restio : Guarda, guarda com'io Ognor leggiero e mello M'aggiro , e passo in questo lato e in quello : Tu traendo a gran pena il fianco lasso Muovi anelante il passo; Quando ti osservo bene in verità, Povera bestia, tu mi fai pietà. Volca più dir, ma da un aguato a un tratto Shalab veloce il gatto, Che coll'esperienza Mostrogli in un istante, Qual sia la differenza Fra un Topo e un Elefante. « Quando lo sciocco vantasi a Di forsa o di sapere,

IL RUSIGNUOLO, E IL CUCULO.

a Alle prove disfidale .

So lo vuoi far tacere.

... In partem veniat mihi gloria tecus OYLD. Gra di Zeliro al giocondo

Susurrare erasi desta Primavera, ed il erin biondo S'acconciava o l'aurea vesta. A lei interno carolando Gian le Grazie, gian gli Amori, E tiravansi scherrando Una nuvola di fiori. L'aër tepido o sereno. Della terra il lieto aspetto, Già destava a tutti in seno Nnovo brio 1 nnovo diletto. Sopra l'erbe e i fior novelli Saltellavano gli armenti, Ed il bosco degli augelli Risuonava ai bei concenti. Con insolita armonía, Entro il vago stuol ranoro, L'Usignnol cantar s'udia Quan principo del coro, Le leggiere agili note Si soavi or lega, or parte,

Che dimostra quanto puote La natura sopra l'arte, Ora lento e placidissim Il bel canto in giù discendo, Or con volo rapidissimo Gorgheggiando in alto ascende. Tra lo frondi ci canta solo, Stanno gli altri a ndirlo intenti. L'd aveau sospeso il volo I'm l'aurette riventi.

Sol s'udia di quando in quando In nojoso o rauco tuono Un Cuculo andar turbando

Il soave amabil suono : E lo stridulo rumore, Importun divenne tanto, Che del bosco il bel cantore Alla fin sospese il canto. L'importano augel nojoso

Dispiegando aller le penne, Al cantore armenioso, A posarsi accanto vonno ; E con ciglia allor di grave Compiacenza o orgeglio pieno,

Disse al musico soave t t Quanto mai cantiamo bene! A sl stupida arroganza

Risuonare udissi intorne Nell'ombrosa e verde stanza Alto sibilo di scorno

e L'ignorante ed impudente D'accoppiarsi al saggio ha l'arte,
 E con lui tenta sovente

Della gloria esser a parte.

LA ROSA, IL GELSOMINO, E LA OUERCE.

Qui bellus homo est, Cotta, pusillus homo est. MART.

> D'un rio sul verde margine , In florido giardino, Su siepe amena stavano La Rosa, e il Gelsomino : Che con piacer speechiandosi Entro dell'onde chiare.

Insiem de' propri meriti Presero a ragionare. I fior diletti a Zefiro Noi siam, dicea la Rosa,

Noi sceglie sol per tessore Chirlande alla sua sposa. Alcun non v'è che nguaglici , Alcun non ei somiglia

Fra tutta la più nobile De' for vaga famiglia. Leggiadri ed odoriferi Noi siamo ; è a noi permesso

Di lusingare o molcere Due sensi a un tempo istesso Punta da dolce invidia Ben mille volte e mille Il mio color desidora

Fin la vezzosa Fille; Quando davanti al lucido Fido cristal si pone,

E alla sua guancia accostami Per fare il paragone.

Noi l'aure chiome a cingere Siamo su gli altri eletti. O i palpitanti a premere Turgidi eburnei petti.

Trattati ognor da morbido E delicate mani, D'Amor spesso partecipi De' più soavi arcani.

In somma o tra l'ombrifere Piante, e tra l'orbe o i fiori , Non v' è chi al nostro merito

Non ceda i primi onori, I dotti lusingheroli Con gioja altera intese Il fior stellato e candido.

E poi così riprose. Vedi là quell'altissima Deforme Querce annosa? Guarda, che foglie ruvide,

Che scorsa atra e callosa ! Chi mai qui presso posela? La semplies sua vista

Se in parte non deturpami, Almeno mi rattrista. Ella , come sel merita , Dalla callora mano

Trattata è sol del rusti Durissimo villano. Tra l'opre sue mirabili Certo sbagliò Natura A produr cost zotica

Pianta si rossa e dura. In vece d'olmi o frassini Di querce, abeti e pini, Crear sol si doverano . E rose e gelsommini.

Score la nobil arbore Le chiome maestose, E alle arroganti e garrule Voci coal risposo.

Prenate i detti frivoli, O meschinelli, o vani, Che forse il vostro pregio Non ginngerà a domani. Tanti morire, e nascere Sn questa piaggia amena

Di voi vid'io , ch' enstere Voi mi sembrate appena. Sola per pompa inutile Del suol voi siete nati, Quasi a na tempo medesimo, E colti ed obliati. lo dalla spessa grandine, lo dagli estivi ardori

Presto un grato ricovero Al gregge ed ai pastori : Co' miei rami prolifici Son giè cent'anni e cento

Ch' io porge an atil pascolo Al setoloso armento,

E quando fiacca ed arida Sard a morir vicina, Spero di sopravvivere Anche alla mia ruina. Del minaccioso Oceano Andro selcando l' onde . E tornerò poi carica Di merci a questo sponde; E voi, che siete, o miseri, Da tutti oggi odorati, Domani guasti e putridi Sarete calpestati. Del saggio arbor non erano Compiti i detti appieno, Che i fior già cominciavano Languidi a venir meno. Già inariditi perdono Il lucido colore,

Languidi a venir meno.
Già inariditi perdono
Il lucido colore,
E al suol negletti endono
Sformati, e senza odore.
c Tu, cha qual brute ruvido
o Ograi uom di senno spregi,
s Lesbin, se non salornasi

Leshin, se non adornasi
 De'tuoi galanti fregi;
 No'mici fior la tua imagine
 Non vedi al vivo espressa?
 La vedrai tosto; aspettati
 Tu ancor la zorte istessa.

# LE BOLLE DI SAPONE

OSSIA LA TANITA DE DESIDERI UNANI.

... Mentis gratissimus error. Honar.

Un fanciallin schergevole A trastullarsi intento Getta il sapone, a l'agita In pure onda d'argento. Sciolto e battuto ammontasi In spuma biancheggionte, Che nel viscoso carcero Bacchiude l'acre errante. Settil cannello immergevi; Fra i labbri, indi l'aggira, E il finto tenuissimo Soavemente spira. Stendesi l'onda duttile Al lento arto gentile, Cade, a'allarga, e piegasi In globo empio e sottile. Dal tubo allora spiccasi, Nuota dell'acre in seno Spinto dai lievi zefiri Nel liquido sereno.

Nuota dell'acre in seno 3 Spinto dai lieri sefiri Nel liquido sereno. Del Sole il raggio tremulo Mentro lo fere e indora, Sull'onda curra e mobile Varia schersando oguora.

Mary Street

Spiogando ora il settemplice Mistorioso lombo ; Forma improvvisa nu'iride Sul eurvo ondoso grembo ; Or come in specchio nitido In breve spazio stretti Confusamente pingonai

I circostanti oggetti.
Lievi rotar si mrano
Sni tremuli cristalii
Lo torri, i tetti, gli alberi,
I monti e insiem lo valli.
Un fanciullin più semplice,
Cni'l gioco è affatto ignoto,
Vi ferma l'occhio attenito,

Fiso lo guarda a immoto.

Rotar per l'aria miralo
Sensa saper che sia;
Tosto d'averlo invogliasi;
Tocarlo già desia.
Ondeggia il globo lucido

Ondeggia il globa lucido, Or sale, ora dechina; Ratto il fanciullo seguelo, A lui già è avvicina; De piedi in punto divassai; Le mani in alto stendo Quanto più puoto, ed avido Già quani il toera e prende. Impasiente lenciasi Ver lui con lienziasi

Ma l'aria urtata celero
Lo risospinge in alto.
S'inflamma allor-più ferrido
Il fanciulletto, il volo
Fiso ne segue, ed eccolo,
Cala di movo al suolo.
Corre il fanciul cho perderio
Un'altra votata temo,

E fra l'ansione ed avide Palme anelanto il preme. Ma tocco appena perdesi, Sparisco in aer vano, Scoppia, e sol goccia sordida Lacia al fanciullo in mano. a Uomo ambisiono e cupido, y Che sudi in seguitare

Un ben, che lusigandoti
 Si bol da lungi appare;
 Quando sarai per stringerlo
 In sul fatal momento,
 Deluse allora e stupido
 Stringerai solo il vento.

LA CREMA BATTUTA.

D'AMPIA tazza Chinese Stava uel sen candido e fresco lalte, Cha il cucinier Francese Con verglio sottilissimo V-locizimamente avita e batte.

or solid Going

(00,

Sotto i colpi frequenti Geme il mobile umor, si gonfia e stande In spume biancheggianti e rilucenti; Sempre più iu alto ascende L'umor duttile lieve, Sempre più si dilata, e già trapasta Gli orli del vaso, e di caduta neve Candida sembra agglomerata massa. Dir non saprei per qual combinaziono Tre molte rapettabili persone, Un grave Metalisico, Un solenna Teologo, ed un Fisico Stavano a rimirar con fisse ciglia Questo lavoro : ma qual maraviglia? Forse della cucina il grato odore Le scienzo banno in orrore? In somma in lor presenza Si faceva la chimica esperienza. Vedete , il Metafisico dicea , Il bel lavorol in esso si ritrova L' i magin della mente allor che cren ; Una coll'altra idea S'urta , s'arita , ed eccone una nuova ; Poscia un' altra, indi un' altra; e appoco appo-Qual fra le man del eucco Gonfia il percosso umor, l'ammasso cresco De' pensiori aggruppati , ed alfin esco Simile appunto alla battuta Crema Un nnovo filosofico sistema. Il Fisico era intento ad osservare Quanto poca materia in un immenso Spazio talor si possa dilataro E sostenea, benche repugni il senso, Che il mondo è quasi un nulla, a appena y ha Materia, ed una specie di leggiera Battuta Crema è la Natura intiera. Il Teologo poi con gravità Assagriando la Crema assicurata . Così poca sostanza in lei trovando, Che di mangiar pareagli e non mangiava; E ch'era un cibo fatto espressamenta Per gabbare il Demonio, il qual mirando In severo digiun queresimalo Per molte tempo dimenare il dente, La stadora infernale Prendendo allegramente, Al piccol peso restoria confuso, Ridendogli i Teologi sul muso. Ma dal sen della Crema d'improvviso ( Ne sapres dir se di natura effetto Posse , o burla di spirite folletto ) Esce una voce e uno schernevol riso, E suona in tal maniera: Speechiatevi qua drento,

Ov'è poca materia e molto vento;

È di quanto d'inutile e di vano

E' si ritrova nel sapere umano,

Questa l'imagin vera

LA SPICA, E IL PAPAVERO.

Gia fluttuando mobile. Del mare al par dell'onda, Sopre terrene fertile La messo arida e bionda, Sulle campagno orgevasi Altera, a per l'aprica Aria la fronte gravida Scotea matura Spiga. Conscia del preprio merito Mirò con torvo ciglio Presso di se un Papavero Ergere il crin vermiglio; E colle reste stodule Sferzando all'aura il petto . Parlò con ranco silalo Pien d'ira o di dispetto: O dell'incrain simbolo, Tu che col pigre umore Togli al corpo ed all'anima Il lor natio vigore; Padre di quel lotargico Torpor, che con forte Sommerge i sensi in stapida Calma simile a morte ; Come potesti nascere Di Cerere nel regno Premo me , che do li uomini

Quoi replicò pacifico a Non mi sprezzare, o suora, E le mire benefiche Della Natura adora. Tu il sostegno, ed il balanno È il sonno alla fatica : Par ehe accanto ponendoci Cosi Natura dica : « Mortali , non lagnatevi 2 Delle miserio umane,

Sono il miglior sostegno?

> Qualora non vi mancano 3 Due cose, il sonno, e il paue.

L'APE, LA CICALA, E LA MOSCA. Castillo, tu che con arcigno aspetto Correggi Omero, a insegni anche a Marone, Post'io, qual specebio, questo apologhetto Di presentarti aver la pormissione? Sullo spuntar d'una mattina estiva Dalla chioma odorata e rugiadosa De'niù soavi fior succhiando giva Il nottare gentile Apo ingegnosa. Una Cicala ed una Mosca accanto Vennero a quella, a incominciár tra loro A disputare acutamente intanto Del miel sopra il mirabile lavoro. Merita inver, diceva la Cicala, Amai lodi quel miel che tu compoui, Ma troppo acuto odor, credimi, esala, Che a delienti eccita consulsioni.

V'è troppo ramerino e troppa menta Se un po'di sueca o cetriol vi metti, L'acuto odor non fia cho più si scata, E un licor tu farsi de' più perfetti. Anche la cera, sogginngea la Mosca,

Anche la cera, soggiangea la Mora, È un mirabil composto, io non tel niego; Ma il più perfetto impasto ch'io conozca È quello infine cho s' appella sego. Inchria i sensi coll'odor gentile, E nel sacce al nettare danpressa.

Endisapore al nettare s' governes, Di Giore i fa' qualeosa di simile, E, credi, allor supercent te stessa. Durarono i due savj langamento Durarono i que savj langamento Taquesi sempre, como eti non sente,

L'Ape, o seguito sempre a lavorare.

c Così ci tocca i Critici a sentire

l'Insegnare agli Autori, o insegnar solo

Spesso la cera in sego a convertire,

E a por mel miel la rucca e il cetriolo.

## LA TALPA, IL GUFO, E L'AQUILA.

#### AL CHIARISSINO

# SIG. SENATORE MOZZÍ.

Betta è la verità, ma nn poco schiva E ruvidetta, e raro occhio mortalo Senza alcun volo a contemplarla arriva, Ed osce dal mo volto un fulgor talo, Che pochi gli occhi son saldi e viraci Che di fissarsi in lui iseno capaci.

O tu cui dirvelo tutti i moi rai, La Dea che ognor ti segue e l'accarezza, Che di nobili grazio ornar hen sai La sua ruvida e semplice bellezza, Odi parlar due bestio, e dimmi poi Quanti udisti coal garrir tra noi.

Quanti udisti coni garrir tra nos.

Vengo a veder dol ciel la meraviglia:
Il Sol cioè ch'esen dall'onde fuora
Una talpa dicera, e quel che ancora
Nessun potè, vi fisserò lo ciglia;

Si dice che netsun guardar le pnote, Perrehê! tutti hanno gli ecchi infermi troppo, Il i bo si forti, che talor se intoppo Un sasso, un tronco, appena me li scote.

Taci: un Gnfo gridò, tra gli animali O la più stolta, frena i dotti sciocchi; Di cho ti vanti? i tuoi ti pajon occhi Da fare esservazioni naturali?

Lo sono i miei, che nella più prefonda Notte voggon l'oggetto il più minnto, E a contemplare il Sol son qua venuto Apposta, e arpetto ch' ei sorga dall'onda. Garrivano così da folli sotto Annosa quercia, nelle di cui cime l'n'Arquila li udl, ma con mblimo Sorriso resiò quieia, e non fe' motto. E già sull'aureo balzo d'Oriente Il Sol s'affaccia con purpurca veste, E la natura, o gli occhi tutti invosto Col vivo di sua luce ampio torrente.

Fagge il Gafo stordito al nere spece Urtando cer in un tronco, ora in un mnro, E grida, il Sol fa danque il mondo oscuro, le più non veggo, il Sol m' ha fatto cieco. La Talpa ch' odo degli a upelli il canto Che salutan ginitri il Sol già nato, Diec: ori è quotto Sole? ed or da un lato,

Che aslatan gimiri il Sol giù nato, Dice: or è questo Sole 7 ed or da un lat Ora dall'alteo il capo volge intanto, L' Aquila athor con maestoso salto Spicea verso del Sol le forti piume, E dritta e fisa nel celeste lumo Rapida sorge, e perdrai nell'alto.

« La Veritade è il Sole, a cui la gento » È Gufo, n Talpa, Aquila raramento.

#### IL DERVIS, E IL RE DI PERSIA.

Lascaza lo vol lo haje, o una materia Trattar, che forse qualche maldicente Dirà che pel mio stile è teoppo seria ; Lo dica pure, che alla maldicena, Incallita la fibra, più non zente, O la soffre con riso e pasiena; Un assectica farolia, o parabola Nel discontinente del propositione di Nel discontinente di con Nel discontinente di Chiemardomi norello l'arione Prepari qualche asanta riflussione.

Facendo per la Persia il suo camino, Pervenno a notte caura.
Di Suas destro alto superbe mura;
Al Palago Bacerita,
Al Palago Bacerita,
San per lo regie scalo.
El mena seggesiono.
La piecda ratigia siri depone,
El per demnire il mo strapunto stende.
La piecda ratigia siri depone,
El per demnire il mo strapunto stende.
La piecda ratigia siri depone,
La piecda ratigia siri depone,
La piecda ratigia siri depone,
La piecda ratigia siri degione.
La piecda ratigia siri degione.
La piecda ratigia siri degione.
La piecda ratigia siri degione siri di comanda.
Com mal viso ci cho ereca ? e cosa fat
Risposa il vecchio in tene di gravità.

Un Dervis Levantino

Lo sino de Cortiguan, è gi demanda com mal vioc i cho cerca i e com fa? I com mal vioc i cho cerca i e com fa? I com mal vioc i cho cerca i com fa? I com ma com e da alleggiare a una locanda. Quall'ara ardease i Cortiguia allora? Qual'ara ardease i Cortiguia allora? E vi fin chi epinho che un tanto ardire Lo tratterano che mui jui villani, E vi fin chi epinho che un tanto ardire Dia loca di comi di controlo con controlo contro

Stavan per metter, quando Al fracasso, all'insolite rumere, Della Reggia il Signore Colà sen venno, ed obbe con sorpresa Mista a sorriso la querela intera; Pur la canuta chioma, ed il rugoso Venerabile aspetto, Che reades più sublime e maestoso

Venerabile aspetto,
Che reades più sublime e maestoso
La barba bianca cho scondea sul petto
Commosso il Re, così che senza adogno
Cli disse : come cisco era a tal seguo
Da prendere un palagio signorile
Per un albergo vile?
Voltosi il Vecchio al Re:

Voltoni il Vecchio al Re: c Dimmi, se non ti spiace,
Chi abitò quest' albergo avanti a te?
E Beloil mio padro, c e innanzi' c'avo Arrace.
E dopo te, dimmi, chi avrà la sorte
Di dimorarri? c il mio figliuol Fruorte.

t E un ospizio, una sede Ove cotanta gento Abita, o si succede Cosi rapidamento, Ditemi in cortesia,

Non la potrò chiamare un Osteria? 3 La trista veritade il Rege udi , Non où replicare, o impalidi. 1 Beltà, senno, virtù, acettro reale 5 Gli anni fugsei ad arrestar non sale; 5 Sam tutti viandanti in questa vita,

E giungiam presto al fin di nostra gita.

LA ROSA FINTA, E LA VERA.

# ALLA SIG. LUISA CORBOLI.

BELL'A com è celeste, o in chi la mira Un non no che di tenero e di dolce, Che serpe al cor, tacitamente rpira, E gli egri spirii avviva, e i sonai molce; Ma e i sona moto, Se il bello è muto o freddo, o d'alma vuoto.

Quando formar vuol di sè cosa degna Natura, il volto della Donna Argiva Il colto, il gene, lo braccia cila disegna, D'azzurra luce i teneri occhi avviva, La bocen al riso atteggia, quale area A Pari innausi la Ciprigna Dea. Vesto di si bel velo un alma, dore

Vibra qual gemma il brio tremoli raggi, Brio che il modesto scano e tempra, o more, E fuor n'esce vestito in detti saggi; Tutto unisce a un bel cor: chi non ravvisa lu questo quadro Tz gentil Luzza?

sa questo quadro; l'a genti Luria r Onde a Te vien la favolotta mia; E doll'amabil Rosa il peregrino Modello a i spettator mostra qual sia; Che del mondo galante entro il giardino la te vedranno l'odoroso fiore; In mezzo a tauti che non hanno odore. Una vermiglia rosa Stavaseno affecciata; Rosa spundate fuore, E colta allora allora. Di molle seta intesta Spiegara a loi vicina La verdeggiante vesta; La chioma porporina; Rosa che sua sorella Parea, tant'era bella.

Di tazza coloruta

Sopra la sponda ondesa

Volgeva il vol la piuta D'insetti alata schiera Tauto alla rosa tinta, Como alla rosa vora, Per fare a lor la corte, Ma con diversa sorte. Ecco al serico fiore

Ecco al serico flore
La farfalletta scende
Tratta dal hel colore ;
Libraci, o dubbia pende,
Pol torce il volo, o presta
Sul vero flor s'arresta.
Ronzando la zaluta

L'ape, e le gira intorno; Ma quando poi la fiuta Tosto con onta e scorno Sen fugge, e l'agil'ala Sul vere fior poi cala,

Donzelletta gentile
Cui dell'età sorgea
Appunto il fresco aprile,
Paiche due lustri avea
Compiti omai di poco,

Stava a mirar quel gioco. Indi in sempliri detti, Madre, per quale incanto Esclama, degl'insetti L'agile stuoi soltanto A questa rosa vola, E l'altra resta sola?

Son tutte due rezzose, Hanno il colore istesso: È roro, le rizpose La madre, se apprezzo Ad ambe tu ti fai, La causa ne saprai. Senti qual dolce esali Odor da queste foglic?

Le pinte e tremol' ali Ogn'insetto discoglio Tratto dall'odorous Traccia, o sol qui si posa. Prendi or l'altra n odorare; Non dà segno di vita,

Non då segno di vita, Un cadavere paro Ornato di fiorita Spoglia, e che non ha drente Anima e sentimento,

Da questo esempio impara, Che l'esterior bellezzo Senza lo spirto , o cara , Il saggio tanto apprezza, Che lo stuol volatore La rosa senza odore.

# PAMELA, E MARINA

CAGNOLINE DI SILVIA (18).

A chi somiglia Silvia? Le sue forme leggiadre Amor sevente ingannano, Ch' ei credela sua madre. Che membra avea si candide,

Chiome sì fine e bionde, Vita si snella ed agile, Quando spunto dall'onde,

Ma quel che monca o Venere, In si rara beltade Vagamente s'accopiano, Modestia e Dignitade,

A quell' szzurro circolo. Per cui le luci bello Brillan quai sul ceruleo Notturno ciel due stelle,

La eredereste Pallade, Ma non guerrier furore Spira il soave e tenero Sguardo, ma grasia e amore. Più spesso poi rassembraci,

(Giacche bellezza umana Mal puote a tanto gingnero ) La cacciatrice Diana; Ouando sul verde margine

Adagia il lato stanco, Al mormorio de' sefiri, Co'fidi eani al fionco. Perchè quest'amorevoli

Bestiole mansuete, Tanto fedeli agli uomini, Si huone, e si discrete, In cui dipinta mirasi Senz'arte la natura,

Di Ninfa così amabile Sono delizia e cura ; V'è qualche austere cinico, Che come un folle eccesso Quest'innocente genio

Condanna nol bel sesso : Dicendo, che le tenere Carease femminine Cert' altre sol si mertano Galanti bestioline,

Bestie, che in vero han d'uomini La figura, l'accento, Di donne hanno poi l'auima,

I vezzi, il portamento;

Sono una terza specie ; E un fisico diri Fra gli uomini o le seimie Ch'ella framesso stà :

Che alle seimie appartengano Per me son di parere. Perche troppo le imitano Ai gesti , alle maniere. Il molle pesso servono

Si ben, ebe appare in quelle Un'alma ragionevole; Voi conoscete, o belle,

Senza ch'io par la nomini Si amahile bestiola : V à chi vuol che le femine A questa bestia sola Le lor caresse deggiano,

Che per le bestie mute Son la carezze ( dicono ) Inntili o perdute. lo di parer contrurio

Son, che bestia per bestia, Le liestie che non parlann Ci dan minor molestia. Con ragion dunque Silvia

Pamela ama e Murina; Pamela è del suo genere La Diva , la Reina Di vaga pelle ed aurea

Il bel dorso è vestita , Cho col pel fino e morbido A pelpeggiarla invita. Sottili oreechie pendono

Sul muso serio e grave, Sta sugli oechi pacifici Fisonomia soave

E mansueta e docile Di Silvia i gesti , i detti Intenda al , che merita Di lei tutti gli affetti ; Marina poi col mobile

Vivo occhio impaziente Di quiete, lievo aggirasi, Furbetta impertinente: All'irto pelo, al piccolo Muso, all'orecchia acuta,

Ad una volpe è simile, Ed è qual volpe astuta. Cortese ed amorevole È Silvia ad ambedne ; Ma più Pamela amabila Gode le grazie sue.

Orgogliosetta ed invida Inferior si mira Marina, a sempre l'agita

Rabbia, dispetto ed ira; Ed ardirebbe mordere La sua rival ; ma temo. Ed infra i denti tacita Mormora spesso e freme.

Ma poi davanti a Silvia Par ebe adori Pamela, Or la lambisce, or baciala, E il mal talento cela. Cost spesso s'abbracciano

Ufficioni , attenti Due Cortigian , mostraodosi Coo finto riso i denti-O Musa tu che d'Ilio

Poiche l'atre faville Contasti, e Ulisse, ed Ettore . Ed il faror d'Arbille, Le pugne dir non spiacqueti

Dei Topi e delle Ranc, Cho sai gli asti feminei, Le pieche cortigiane; Narrami qual insidia Marina tristarella

Per coprirla d'infamia Tendesse alla sorella. Era di veli e reriche Maglie intesto e trapunto L'n Gatto (19) elegaotimimo

Pin dalla Senna giunto; Gatto a velare e cingero (O lui felice I) alatto A Silva il collo, e il candido E il palpitante petto; Gatto del vasto genio Che prodigo diè foora I Turenna, i Cartesii, Prodotto allora allora.

E acciò non fosse il pregio Di novità perdoto A volo era col rapido Corrier fin quà venuto. Los rispettato avevano Gli spessi urti e la mano . La man curiosa e ruvida

Del doganier villano: Chè una schiera d'acrei Silfi (20), quand' ei si mosse . L'ebbe tosto in custodia :

Essa le alpine scome Frend coll'invisibile Mano o coll'ampie penno Coprillo, e i venti o i turbini Da lui lontani tenne.

E salvo già nel tempio A'belli nei sacrato Della sua sorte tumido Pompa facea spiegato; I suoi galanti socii Guardando d'alto in hauso . Quei cho il Levita imitano. O l'agile Circasso,

O quei che il nome trassero Dalla battuta iovano

Calpe, o dal Duce Gallico (21), O dal barbiere Ispano (22)

Ma della sorte prospera Istabile è il favore : I lor confioi han prossimi La gioja ed il dolore.

Pamela in sulla soglia Dell'arseoni galaote Stava custode solita . Ma poco vigilante ; Che sensa il poter magico Dell'offa medicata

Avera il piccol cerbero La guardia abbandonata, Sullo distese e morbido

Zampe appoggiando il muso, In un profuedo e placido Oblio le luci la chuso. Ma veglia, o dagli stimoli D'invidia il cor trafitto

Sente Marina, o modsta L'a orrido delitto. Nel vago santuario -Piena d'ardire insano

Ove entrar non è lecito Ad occhio alcun profano, Con piè sospeso e tacito Penotra lenta lenta ,

E per strapparlo al serico Gatto gentil s'avventa. Tutto de'Silfi il lucido Squadron tremb, si scusse, Ed a frepar l'orribile

Opra lo penno mome ; E di Silvia l'armonica Fingendo o nota voce, Per tre volte sgridandola

Frend l'impeto atroce ; Tre volto quella perfida I denti e il piè sospese, Girando gli occhi pavida

E ren l'orecchio tese . Ma cieca alfino, ed obria Di rabbia e di livore, Arranna , rompe e lacera

Di Gallia il primo ocore ; E col deote sacrilego I rotti penzi scote . Quinci o quindi shattendoli Al muso ed alle gote.

Nè ad ingojar quell' empia La terra il seno aperse, E per orror, di tenebre Il Sol si ricoperse?

O del francese Genio Gloria , oleganto Gatto, Ahi como giaci, o misero, E rotto e scout raffatto!

Ma udite ove può gingnere D'un bruto la nequizia l Forse la rea dagli nomini Appresa ha la malizia?

Co'verni usati e teneri Ver Silvia alga la faccia,

Gira la coda, e mugola ; Ma Silvia la diseaccia.

Pur di si grave eccesso

Appena rea credendola,

Tosto intima il processo:

In then severe sgridala;

38

Il vel squarciato in ampio Ecco un severo formasi Foro co'denti prende, Consesso criminale ; E a Pamela sul pendulo Silvia pietoso gindice Collo l'edatta, e stendo Presiede al tribunale. In guisa che ogni piccolo Non con aris più rigida Noto fa che la testa In Gallia la sovrana Nel foro aperto penetra, Corte a opinare adunasi E imprigionata resta : Sulla fatal collana (#3). E a così forte indizio Quinci o quindi si disputa Spera la bestia astuta Molto in legal conflitte; Che rea serà la semplice Pamela eddosso trovasi Pamela elfin ereduta. Il corpo del delitto Poi palpitante, e conscia Ma in favor della misera Dell'orrido misfatto Molte le prove sono, In loce oscure timids Il suo primier carettere Nascondesi ad un tratto-Saggio, modesto e buono ; Ne i servi già discoprono Segni di tal perfidia L'atra ferale scena Finora non ha dati . Inorriditi : o credono Ne si diventa subito Affatto scellerati. Agli occhi proprj appene. Lisetta il sen percuotesi , Non ha così buon credito Però dall'altre canto Si lacera le chiome, Marina, o dove ascondesi? Più volte il gallo ertefice In van chiamando a nome Dov'è Marina intanto? Le aurate volto eccheggiano Con officiose e accorte Chi grida, chi bishiglia Tutta confusa o attonita V'accorro la famiglia. A far l'usata corte ! Tigello in sugli armonici Tasti la man sospese; Deposti i tubi elettrici Criton colà discese ; E alto sospetto desta. Ed un consulto medico Di convulsive scosse E sotto oscuro letto Lesciando in tronco, celere Celate alfin la trovano, La Temison si mosse. E più cresce il sospetto. Fra si confuso strepito Appar Silvia , o davanto Voce severa e gravo, A lei si fa silensio O del fregato pollice E quiete in un istante. Lo scoppiettar soare. Tal sul turbato pelago Qualor Ciprigna appare, Se n'esce a lenti passi , I venti e l'onde tacciono, Calmasi il cielo e il mare. E rià dal sonno infausto Alfin Pamela desta, E negli sguardi timidi Mira quale infortunio L'empio destin le appres'a. Il segno del delitto. Rea d'un delitto orribile Si vede in apparenta, E misteriosa legge, Ne sa come difendere Possa la sue innocenza.

Perchè non corse al solito Lusinghe e vezzi a Silvia Dove si può nascondere? Che mntazione è questa? Timor, rimorso arrestala, Langamente ricercasi, Invan più volte chiamala Quasi a forza le traggono; La coda al ventre piegasi Col capo e orecchi bassi: E nel confuso o attonito Sembiante porta scritto, Ma con quale ammirabile Per quali strade incognito Gli oppressi il ciel proteggo ! Piccolo nastro serico Del velo lacerato Tra il pelo folto ed ispido Del muso era intricato; Tutti lo riconoscono E tutti ad alta voce Ree la Marine chiamano Delle perfidia atroce.

Empia, qual merti strazio l' Felice, che il tuo fato Al Parlamento Gallico Decider non è dato. In fronte l'ignominia Non scolpiratti il bollo (~5),

Ne in processione pubblica
Andrai con fune al collo;
Perche il gentil tuo giudico
Troppo è pietoso e huono,
E ai falli che l'offendono
Facile a dar perdono.

E ai falli che l'offendono
Facile a dar perdono.
Intanto da scherzevoli
E lubriche vicende,
Fra le folo poetiche
Ouesta moral s' apprende :

Del ciel l'alta giustizia
 Permette che ben spesso

Nell'inganno precipiti
 L'ingannatore istesso.

## L' ASINO, ED IL CAVALLO.

Imitantes omnia pieco.

NEL campo equestre un nobile destriero Stara di vagho o ricche spoglie ornato; E perce che invitase il cavaliero Col feroce nitrito al gioco usato: Ondeggia sparso il crin sal collo altero; E bianchoggia di spuma il fren dorato; Tende l'acuto orrechie; il freno zeote; E colla ferrea asmpa il suol percote.

Sopra lui spicca il cavaliero nn salto, E gli garla or col freno, or colla roce, E de ggli or su doe sampo ergesi in alto, Or col più deretan sbalsa feroco, Or rolleggia, or s'acconcia a un finto assalto Or va con tardo passo, or con veloce; Il spettatori il cingo ampia corona, E di festivi apphana il campo suona.

In merzo ai spettatori un Asinello Stara di dure basto ornato il dosso , Su cui sedeva un rozzo rillanollo Con un hastone in man nocchiato e grosso : L'anin mirò spettacolo si hello, E si senti di gloria il cor commosso : Non solo i letterati, ovver gli eroi, Gonfia la gloria anero gli aimi o i buoi,

Contin la gioria acce gia anta o i mon-Ed imitare il corridor volcendo, Spicca an sulto veloco si , che appona Se n'arvide il villan che giù cadendo Si trorò coreccisto in sull'arena: Nel campo equestre allor seu vien correndo, E strani sulti calei intorno mena: Risuonan le fischiate da ogni canto, Ed ci col raglio suo s'applicato intanto. Sorga ii viliano, e colla mano afferra Il noderospa me duro randello, El infuriato addoros i diaserra Al boricoo o sulpido Asinello: Purge l'Aino invan, saltella ed erra, La siegon il legno in questo late e in quelle; El in meno ai colpi e ai sibili di corono Alla stalla natia fece ritorno, v Vergo ogni di nol mondo asini altieri, « Des d'ugualgiari ardiscono ai detrieri;

Me non ban tutti (ed è questo un gran male,)

Sempre dell'Asia mio la sorte eguale,

## LA ROSA, E LO SPINO.

Quanto si mostra men tanto è più bella Tano.

Carra di spine ravido In dense corpo ascesa. Qual verginella timida , Fioria purpurea Rose. Si folta ricoprivala La siepe d'ogni intorno ,

La nepe d'ogni sitorno, Che appeas un raggio languido Vi trasparia del giorno. Già dai sottili acropoli Del verde estremo ammanto l'ascoso sen purpureo Si discopriva alquanto. Del bel cespuglio ombrifero

Entro la stanza oscura Crescea quasi invisibile, Ma più crescea sicura. L'impasiente vergine Della sua forma altera Brillar volca tra i lucidi

Figli di primavera;
E incominciò la semplice
Del suo crudel confino
Cou detti acerbi e queruli
Ad accusar lo Spino.

Crudel chiamello e barbero, Perché la libertade Toglieva alla sua giovino Ed innocente etade; E ingloriesa e inutile

Cost senza ragiono
Pender l'età facevalo
In orrida prigiono.
Taci, con tuono rigido
Gridò lo Spino, e posa
Meglio le voci frivole.

Ch'io son la tun difesa: Se del merigge fervido La rabbie non t'offendo; Col verde manto provido Chi mai, chi ti difende? Chi dagl'insulti copreti Del gregge e dell'armento ; Della rabbiosa grandine; Del ruinoso vento?

Taci, ed ama la rustica Incognita dimora, Che il tempo di tua gloria Non è venuto ancora;

Nò sai quanti pericoli In messo all'aria aperta Circondin la tua tenera Etade ed insperta.

Etade ed inesperta.

Tace; ma frems tacita;

Fra sè si lima o rode;

E invoca il tuono o il turbino

Sul suo crudel custode.

Ma intanto ecco il sollecito
Villan col forro in mano,
Che monda dagl'inutili

Germogli il veede piano; E già la falce rigida Stende la man crudolo Della vermiglia vergina Sul guardian fedele, Inucce allor di pianocere

Insece allor di piangere, Gioisce il fiore ingrato, E può mirac cou ginhilo Del suo custode il fato, Già endo in tronclu lacero

Lo spino in sul tecrono, Già il pieno giorno penetra Nel verdo ombroso seno. Dai duci impasci libera,

Allor su'fiori e l'orba
Erge la Rosa incauta
La fronte alta e supecha.
A lei d'intorno schorsano
L'auretto mattatine,

Gli augelli la salutann, L'alba le imperla il crine. Ma, oh Dio, l'ore piacevoli Quanto son lieri e corte! Oli quanto incerta e instabile È del piacec la sorte!

Da lungi ecco che mirala Il bruco, ed insolenta Sul verde stel s'arrampica, V'arrota avido il dente. Ratta lo segue l'avida

Sozza lumaca ancora, Cho d'atra basa sordida L'intrido, e la disora. Arsa dal Sol seolorasi Pria d'ester ben fierita: Invano allor la nusera Chiede allo Sonro altra.

Chiede allo Spino aita; Già secca, esange e pallida Perde il natio sigore; L'acido foglio cadono; E avanti tempo muore. « O donzelletto semplici , » Vol , cha sicure e lieto

Di saggia madre provida

Sotto dol fren vivete;

Se il gingo necessario

Mai vi sembeasse grava, Nella Rosa specchiatevi,

2 E vi parra soave.

#### LA FARFALLA E LA LUNACA.

... Segorado in piuma In foma non si vien, nè sotto coltre, Seraza la qual chi suu vita rom:rma, Cotal vestigio in serva di sè lassa, Qual fumo in arre, ed in acqua la spuna DATE,

Cantino verme ad ammirabil opra Scello dalla Natura, e gil saziato E del cibo al del somo, ecco cha sopra Arido tronco annoda il filo aurato E la fatica o il sanno insieme adopra; Il filo avvolge in questo, cea in quel lato, E notta e di senza pigitar riposo Prosegue il suo larro indutticios,

Prosegue il suo las oro industrioso. Sotto di lui nell'unido terreno Una pigra lumaca albego avea, Che in osio vilo involta all'arbe in seno Inglociosa vita ognor traca: Appena pochi pasi in sull'ameno Campo il cibo a cercac lanta morca.

E satisto il natural desso, Cadas di nuoro in un profondo oblio. Le sonacchiosa luci un giorno aperse, E in alto il pigro capo alquanto alsato, Estennio a lei spattacolo o offorse, L'industre vermo tanto affaticato; Attonite lo luci in lui converse E il vides i anelatote ed occupato,

Che non son l'opre suo punto interrotte Ne dal derio del cibo, o dalla notte. E dal torpido sen trando fuore La languida parole con gran stento, Disse, chi si tu che con tanto andore Trangli seupre al tuo lavoro intento l' Qual speri frutto mai del tuo sudore l' Se montre di faffania, ogni momento Rapido fugge dalla bella stato,

E la vita d'echina che all'in cado? La tua follia conosci, o rasturalo ; Il vano lascia o inutite la voro; E scendi in sen di questo amono prato; One all'ombra del mirto o dell'allore Un osis lungo; ed un oblio beato lafonda nello mombra almo ristoro ; E dove l'erba fresca e saporita Scuan fatora a autoliare "survita. Rispost il Verme aller, a vigendo approxa Salla Lumaes il quanto disine, gono: Questa, che sembra a ta d'alfanna girua, y Na n'è cara più da ito viposo; Questa un morre di cose ordin mi mana, levetta un morre di cose ordin mi mana, levetto candide piume, a a vole K'inalaret dal vile ed umi modo. Pera resoliare il ventre od creato? Gelici pure, o vil, godi sicura. La puna, quinte a l'ende innoncrata, commi, a girantiere il grave lato

Sal terren duro in atra hava involta, Entre il sordido limo ognor sepelta. Disse: ma la Lumaca neghittosa Rise, piego la testa, a addormentosso; Cangiomi infanto il verma in graziosa Farfalla, e a lei d'intorno il volo mosso;

À mutazion al strana e portentosa Il pigro insetto alquanto si riscesse; Ma dopo breva a tarda meraviglia Rel consueto oblio chiuse la ciglia.

c O voi, che in mezzo alle ricchezze e a gli 3 De splendidi palagi, (agi 3 Sprezzando l'arti, per cui l'uom dal suolo 3 S'izalsa a nobil volo,

1 In pomposa pigrizia vi gincete, 1 La mia Lumaca a contemplar prendate.

#### LA SCIMIA, OSSIA IL BUFFONE.

Imi derisor lec:i.

Uso Scimiotto assal sudicio a brutto, Imitator dell'a asoni umana, Della bruttezza sua cogliondo il frutto, Fece il buffon per guadagnarsi il pane; E con burfa e con scherni anche insolonti Beu spesso divertir sopra la genti.

Ben speaso divertir sepez le gente. In quella casa dove egli vivea, Guadagnato di tutti avea l'affatto, Niua più lo squardo al pappagal volgea, Il più lo squardo al pappagal volgea, Ei fatto ardito si prendaa piacere

Di schernir la persona più severe. Talor se in casa il medico apparia Con pamo grava e con fronte rugosa , il traditore a un tratto gli rapia L'antorevel parrucca macetosa , E gli rapia con casa in conseguenza Tutta la gravità , mezza la scienza.

Bello era poseia il rimirarlo ornato Della parracea stessa in aria mesta Avvicioarri al letto del malato, Tastare il potso, a poi crollar la testa : Parca, cha a farbo al huon medico eguale Mancasse sol la laurca dottorale. La scuttia al copo, al tergo egli adattava Il manto col cappuccio fluttuanta, è E i ricercati vezzi egli imptava

E i ricercati rezai egli imatava
D' una leziosa femina galanta z
Or fiso sullo specchio un riso apriva,
Or con rentaglio giocolando giva.

Ma sopra tutto contrafar sapea Gli atti, la riverenze, il portamento De giovani galauti, quando avea In dosse d'un serbin l'abbigliamento.

In dosso d'un serbin l'abbigliamento, Un occhio ci volsa sagnes e fino A distinguer la bestia a lo serbino.

Cosl rregliando il riso egli assai spesso Buscava qualcha dolce a buon boccone: È vero, che talvolta ancha represso Era il aso troppo atta con il hastone; Marsi il bastone il spesi coffeon talora.

Ma se il baston gli eroi solfron talora, Soffrir non le devea la Seimia ancora? Un di che sasio alquanto e nauseato Era alfin il padron di questo gioco, Volla, mostrando il darisor burlato,

Alle spese di lui ridare un poco: Lo specchio appenda, svolge il molle cu-jo, E su vi striscia rapido il rasojo. In tepid'onda indi il sapon discioglie, E colla man così l'agita e scote,

Che in alta e bianca apuma si raccoglie , Ond'egli il mento intrideni e le gota ; Cauto muove il rascio, il viso rada , Stride frattanto il pel reciso, a cada.

Compita l'opra, della Scunia in faccia, Lascia gli araesi, e celasi loutano : Cele la Scinia, e intridesi la faccia, Poi del tagliente ferro arma la mano, Ma le gote e la gola si recide;

Urla il buffone, ed il padrona ride.

E Voi che de grandi fra le meuse liete

L'istere impiere della Scimia avete.

2 L'istesso impiego della Scimia avete, 2 Pensale al suo destin; che prima o poi 2 Una simile sorte avreto voi.

#### L'ANITRA , ED I PAVONI.

Nee Cow referent jam tihi parpuru, Nee clari lapidus tempera, qua semel Note condita fastis Inclusit rolucris dies.

.....

L'Accetto di Gittones, Il superbe Pavones
Del Solo in faceia, al lame
Del Solo in faceia, al lame
Del Solo in faceia, al lame
L'occhiuta coda în cui l'eve e l'arquete
Riplando ogori di treminate luce
Cangiando ogri mensente
Legli con maestà
Ve col collo pieghevolo gadoggiando
Or di quà, or di il ,
Di si atenos godendo, e del mo lello,

Á# A ricever gli applausi d'ogni augello, Un' anitra invidiota, Seeca, vecelia, spiumata Diviene ambigiosa D'esser come il Pavone corteggiala. Al covil de Pavoni ella rivelsa Nascosamente il volo, E le penne che sparse cran sul suolo. In nu fascio raccolse: Poscia d'un rivo amisa in sulla sponda, Speechinndosi nell'onda, A dispor cominciò con somma cura Le non sue penne ad onta di unturs. Due pinme le più lunghe e più brillauti Attacco sulla testa, Che ondegginndo or indietro ed ora avanti, Con moto niterno e spesso, Mostravano, che il nostro augello aveva Delle belle mederne il gusto istesso; L'nli poscia, la coda, il targo, il petto D'ornar vessosamente s'ingegnò Posein il cambiato aspetto Nell'onda contemplò; Se no compiacque, e allor tutta giuliva Con erocitante voce A sé stessa intuono festoso un viva. Ma già godendo de futuri applausi

De'povoni alla stansa Saltellando s' avansa. Le pinte piume dalicate e lustre Del leggiadro paroue insiem congiunte Colle sordida ed unte Neglette penne dell'augel palustre, Facean contrasto talo, Che non si vide il più beutto animale. Alla comparsa inopinata e strana Di si sconcia figura

Alto suonò d'intorno Al vano aurello un fremito di scorno : E quante più col moto, E del collo o dell'ali Vessegginr fra di loro ella volca, Più lo scorno ed il riso ornor crescea. Beffata allor di ll Silegnosa sen fuggi, E delle suo compagne ella sen venne

Umiliata al men superbo coro, Sperando, che fra lore Di questi nuovi fregi rivestita Ammirata sarebbo ed applaudita: Ma torto che la videro apparire Ciascuna la discaccia,

Ciascuns la schernisce e la minaccin; Oode dove fuggire Dalle compagne irate Jufra i colpi di rostro, e lo fischiate.

e All'Anitra simile 3 Sarà, donno, coloi che poco saggia

3 Di fior, di piume e giovonili panni » Sornerà, quando peù nol voglion gli anni;

E nella stessa guisa s Sarà da vecchi e giovani derisa.

Altri cel braccio e colla testa rotta,

Sie itur ad astra.

Virg.

DOLETAN UNA Zucca,

D'esser dalla Natura condannata A gir serpendo sopra il suolo umile : lo, diera, enlpestnte Mi trovo ognor da ogni animal più vile,

LA ZUCCA.

E dentro il limo involta, E nal crasso vapor sempre sepolta

Che denso sta sull'umido terreno. Mai non respiro il dolce aer sereno, A cangiar sorte intenta

Volse e rivolso i rami serpeggianti Ora indietro, or avanti, Strisciando sopra il suol con gran fatica , Tanto che giunse a un'alta pinnta nutica :

I pieghevoli rami avvolse allora | Al tronco della pianto intorno intorno, Strisciando chetamente e notto e giorno: Talebė fra pochi di trovossi giunta

Dell'albero alla punta; E voltandosi in giù gunrdò superba Gli umil virgulti che giacean sull'erba. Questi ripieni allor di meraviglia, Chi mai, dicean fra loro,

Portò con lieve inaspettato salto Quel frutice negletto tanto in alto? Rispose il giunco allora; Sapete con qual arte egli poteo

Giungere all'alta cima? Vilmente sopra il suol strisciando prima. « La Zucca degli onor la strada insegna a A chi gli onori a prezzo tal non sdegna.

# IL CAVALLO, E IL BUE.

Committunt eadem diverso crimina fato , Ille crucem socieris pretium tulit, kiedindema. Jeven.

Destrarga non aucor domo in mezzo all' crba Stavasi, e risuonar fucea la vallo De feroci nitriti, e la superba

Cervice e il erin scotea sopra le spalle. E già l'ardito domntor s'appresta A porgli il feen, da lunge già l'assalta, Gli tira il laccio, e l'orgogliosa testa

Stretta fra' nodi sulla groppa salta. Ma l'indomita bestia il crine arruffa , Freme, s'infurin, e or su due piedi s'alza, Or claina il capo, e spuina, e sulta, o sbulfa, E alfine il cavaliero in terra shalza. Sull'indocile bestin allor sdegnati, Corron gli arditi domatori in frotts;

Ma li mrta, pesta, e lascia quei sciancati,

Più canti fatti alfine il furioso Impariente animal lasciano in paco ; Che fattori più altioro e baldanaoso Ne paschi erra tranquillo ove gli piace :

È ceme vuol la sua folice sorto, È destinato i giorni a trar contento In osio, e fatto ignobile consorte E delle madri del guerriero armento.

Un agevole Bue al giogo usato Del contrasto era stato spettatore, E biasimato avea dell'estinato E caparbio desirier l'altiero umore,

Ma poi l'esito visto, e vedut'anco Che dell'ostinasione era mercede Viver da ogni fatica immune e franco, E volgere ove più piaccagli il piedo;

Che giova, disse, l'esser paziente, Se l'uom si mal dispensa e premj o peno? So opprime col lavor chi gli è oblediente,

E chi l'offende tratta così bene? Il giorno appresso allorchè al giogo torna Per legarlo il bifolco, ei pien di rabbia Vibra contro di lui l'acute corna,

Ardono gli occhi, e spumano le labbia; E salta, e freme, e sdegna ogni fatica: Stopito l'arator più volte prova

Di ricondurlo alla quiete antica; E più indocile e fiero ognor lo trora. Persa ogni speme, prende altro partito, Lo scioglie, e il lascia errare a suo talcato:

Oxioso ingrassa il Bue dentro al fiorito Campo, erede ottennto aver l'intento. Ma nn di giunse il beccaje, ed al macollo Fra stretti nodi a forza lo tirò; Cadde il pesante maglio sul cerrello.

Ed il misero a terra stramazió, « Han gli stessi dolitti un vario fato » Quegli diventa Re , questi è impiecato,

LA GOCCIOLA, E IL FIUME.

Dal rugindoso seno Fendea candida Goesiola Il liquido seveno. E del laxivo sello Librata sulle piame , Ripercotera i trenoli Bai del naicente luno. In tardi giri e placidi Rotando in giri endea, E già del gonifo Gecano Sull'ampio sen pendea. Quando al lurbato Pelago Si vide omati viena,

Scors A dell'alba rosea

E prossima ad immergersi Nell'atra onda marina ; Aimò qual fate barbare; Gridò, mi si prepara l E nome e vita a perdere Vado nell'acqua amara,

Ondoso e peciol atomo, Appena noto al senso, Che fia di me fra' vortici Dell'Occano immenso?

Dell'alba o figlio placido , Auretto lusinghiero , Auretto , ab sostenetemi Sullo pinme leggioro 1

O Felo, o padre lucido, Col tuo vital calore L'acquese membra accrescimi,

Traformami in vapore ; Ma invan si duol la misera Ognor più giù trabocca ; Già le punto ceruleo

De'sommi flutti tocca.

Dall'altra parte tumido
Per la pendice alpina,
Un Fiumo in giù precipita.

Traendo alta ruina.

Mugge con cupo fremito
L'onda cadendo a basso;
L'odo da Inngi il timido
Pastor dall'alto sasso.

Disceso poi su i fertili Campi così gl'inonda, Che la cima degli alberi Appena appar sull'onda;

E rota entro de'torbidi E tortuosi umori Svelte le querce e i frassini

Gli armenti ed i pastori, L'onde in al largo spazio Sparse contempla, e para Che superiore credasi, O am eno eguale al mare,

Cos'è questo, che chiamano (Grida con fasto insano) Immenso, interminabile

Vastinimo Oceáno?

A lui m'affreito, e inghiottero
Entro I miei fluti spero
E Teti, e le Nereidi
Coll'Oceáno intiero.

Indi quasi a raccogliero Le forze, in più ristretto L'onde disperse unisconsi E più profendo letto. Treman le ripe all'impeto Del ruinoso Fiume,

Di biancheggianti spumo. E par, che a guerra orribile, Pien di superbo sdegno, Sfidi Nettuno, e Proteo Con tutto il salso regne.

. . .

Ma già l'immense e liquide Campagne omai vicioe Da lunge quasi spuntano Del lido sul confine. Al muto aspetto e placido Del mare in lentananas Il Fiume il corso accelera ,

Freme con più baldausa. Già insieme entrambi s'urtano, L'onda già l'onda incalza, E in sprussi minutissimi Rotta nell'acre shalas. Nel varco angusto s'arita. Sò stesso affretta e preme Il Fiume, e in spessi e rapidi

Giri si torce, e frome : Dall'imo fondo volvesi La ripercossa arcua : I lidi ne risuonano, Ma il mar si muove appens. No le procelle e i turbini

Appella in suo soccorso, Ma spiana in calma placida Queto il ceruleo dorso. E quasi che le inutili Non senta andose botte, Tranquillo, e sensa muoversi Il suo nemice inghiotte ; Che già diviso e languido

Mancaodo e forza e moto, Nell'onda amara perdesi, S'occulta, e mnore ignoto. Or, se perduto è il tumido Torrente ed obbliato, Dell'infelice Gocciola Qual sark dunque il fato? Cade: ma quando è prossima Al liquido elemento

Conea Eritrea ricevela Entro del sen d'argento (he coll'umor prolifico La penetra , l'informa , E in perla lucidistima In breve la trasforma : Perla che dope varie Magnifiche vicende.

Sul diedema nobile D'nn Re dell' Asia splende ; E colla faccia timida, E sempre umil sembiante, I più superbi mirasi Sempre prostrati avante.

c Dal Finme e dalla Gocciola 3 S'impari, qual si serba

Diversa sorte a un' umile, 3 E a un'anima superla.

L'UOMO, IL GATTO, IL CANE, E LA MOSCA.

Nos rumerus sumus, el fruges consumero nati.

ALLOSQUANDO vivean gli animali Tutti nella selvatica dimora,

Ne alcun di loro ancora Punto addomesticate S'era all'uomo, e alle case avvicinato, E dal bisogno e dalla fame oppressi Una vita tracan trista ed incerta ;

Che se talora dal fecondo seno Benefico il terreno Largamente versava i doni suoi, Sopragginagea dipoi

Il nado inverno; e tolta allora ai campi La spoglia verdeggiante, e i dolei frutti , Batteran gli animali i denti asciutti. Or vedendo i vantaggi

Della vita sociale, Qualche savio animale Accostandosi all'Uomo gli richiese D'esser da lui pascinte E i suoi servigi offersegli in tributo.

Ebben, rispese l'Uomo, ognuno esponza Con quale abilità Possa servir l'umana società. Feeen avanti il Gatto

Marro sparuto, e tutte fuor mostrando Le grarne oma appuntate e inaridite . Che di grinsosa pelle eran vestite, Questi denti e quest'ugna, Disse, vi serviranno : io nella cella

Ore i cibi più dolci son riposti Attenta sentinella Ognora andrò vegliando; il cacio, il lardo Lo difender saprò sotto l'amica

Protezion di quest'armi, La sala , la dispensa , la cantina , E della cam ogni angolo più scuro Sarà da topi libero e sicuro. Bene, replicò l'uomo, io son contento

Siate fedele, attento, E pascinto sarete E voi , voltoni al Cane , Ditemi un po', che cosa far sapete?

La fede mia, soggiunze il Cane allora, Nota è abbastanza a tutte le persone; Difenderò il padrone Dai nemici e da' ladri ; io sulla soglia Vegliero notte e giorno,

Ne alla tua casa intorno Si vedrà mai la volpe; entro de' boschi Or la lepre, or la starne, or la pernice Trovar sapro; che più? la greggia ancora Da'notturni perigli

Amicurar mi vanto, e alla mia fedo Ogni animal lanoso Dovrh la sieurezza e il suo riposo.

Si riceva anche il Cane, egli lo merta, Esclamò l'Lomo ; indi alla Mosca volto , Che con spremante volto, Poco curando l'Uomo e gli animali, In aria baldansosa Stava sedendo in una mela-rosa t E vei qual buon ufisio Far sapete degli uomini in servinio? Iq lavorar ( rispose il vano insetto Con disdegnoso aspetto ) le lavorar? sappiate Che tutta la mia schiatta, Tutta la nostra gente, Da tempo immemorabile Non ferero mai niente; Onde come vedete lo mono un gentiluom; mi conoscete? Vi par dunque ch' io debba Avvilire il mio sangue generoso Perfino a diventar industrioso? Da' felici avi miei mi fu trasmeggo ( E conservar lo voglio Con un nobile orgoglio ) Il privilegio allustre Di vivare ozioso, e dalla culla Fino alla tomba piscido e tranquillo Non fo, non feci, a non farò mai nulla. L'uomo sdegnato allor, rotando sopra Dell'insetto arrogante Il lino biancheggianto, Dall'odoroso pomo il discacció, E con tai detti poi l'accompagnò: Lungi di quà , superba creatura; Non mi, che la Natura Nun pose in scena in sul teatro umano Per esser della terra un peso vano? Avresti tu su quella rubiconda Scorea succiato il nettare soave . Se con fatica grave , Se con lungo sudore L'esperto agricoltore Nos avesse quell'arbore piantato , E quel suol coltivato? E che saria nel mondo Del social meraviglioso nodo, Se mai tutti penmasero a tuo modo? Vanne : non è lontano il tuo destino, le ti vedrò frappoco

Da ogni mensa scacciata e da onni tetto, Entre il fango morir sono ed abbietto.

c Cosa vnol dir la favoletta mia?

) Forse con stil maligne e ingiurioso

3 No ; la favola mia sol parla a quei

3 Che credono distinguersi nel mondo

Col viver della terra inutil pondo,

1 Gentiluomo sinonimo d'osioso ?

Vuole indicar , che sia

o O nobili o plebei,

IL BRUCO, E LA LUMAÇA.

... qualunque in alto Erge Fortuna il tuffa prima in Lete. Antosto.

France età d'Esopo, in eni dotato Eran le bestie dell'accento umano! Allor spesso s'udia con gravitate

Anor spesso s una con gravitate Parlare i l bee qual senator romano: L'asin ragghiava in versi, e il can barbone Era eloquente al par di Ceerone. Ma se tal privilegio bamo perduto.

Nè parlan più de'loro avvenimenti, In un archivio poco conosciulo Esiston presiosi monumenti In caratteri strani o così rari,

Da far perder la vista agli antiquari.
Fra gli altri un di costoro assai versalo
Nel rapir della bestie la farella,
In un papiro mezzo lacerato

in un papiro menzo lacerato Trovò uoa graziona istoriella; E qual già la lemi io ne'scritti suoi, Tale stasera la raccento a roi. Nel verde albergo d'un giardino adorno,

Nel verde albergo d'un giardino adorno, Tra i foti rami d'una querce opaca, Licti e tranquilli in placido soggiorno Viveano insieme un Bruco, a una Lumaca, E in pare o carità da buoni amici, Giran traendo i giorni lor felici.

Il Soi quando orçea dal sen di Teti, O quando o attuffaran in meno all'oude, Ambo li vida ognor tranquilli e licti, Ora redendo le più verdi froude, Or atriaciando fra inni a fra l'ortica, Il tardo finaco trar distro a fatica.

Il tardo liance trar dietro a fatica.

La povertà consteui, e il umi sorte,
la rui provido il cialo entrambi pote,
Sopportavan con alma invitta e forte;
E la dore vicende e faticose
Addolcian d'um vita norrha e risa,
Soffrendo le fatiche in compagnia.
Al Bruco destinara un amoro stato q
Al Bruco destinara un amoro stato q

Al Bruco destinara un movo stato; Già si cangia del corpo la figura; Eccolo in forma globular mutato; Languido, freddo, immoto, e quasi morio la letargico chilo rimane amorio. La pietosa Lumaca al duro evento

Dal compagno fedel sorpress resta, Sparge d'interno inutile lamento, Fianze, si smania; ed affannom e mesta, Com'usano fra loro i fida amici; Presta all'immobil tronco i trist uffici,

Ma il principio vital che con igonto Leggi alberga ne mendri ancre gelati, Già le torpode fibre agita a scote, Già desta entre gli umori i moti mati; Già ricede a neri la virtà marcria; Già l'animal ricorge a mova vita. E risorge più bel ; l'antica veste Tosto depone, e prende muora forma , Già di morbida apoglia si riveste , E di Bruce in Farfalla si trasforma ; Dalla lunga prigione alfin si slega , E l'ali colorate al ciel dispiega. Dello atto norel superla allora

Smote per l'aria le novelle piume, E ammira come varia si colora La vaga spoglia al ripercosso lume, Sdegna l'orbotta vile, ed orgogliosa Appena sopra i più hei fior si posa. Dopo leggiero vol, là dove ameno De più vaglia colori il prato ride, D'una vergine rosa entro del seno Quasi sul troco in maestà s'a anide;

D'una rer; ine roas entro del seno Quasi sul trono in maestà s'asside ; E del prossimo rio nello chiar' acque Si specchiò, ne sorrise , e si compiacque. Listia così , qualor dal gabinetto Sacro alla Vanitade ese ridente ,

Sacro alla Vanitade esce radente, Col erin composto in nuovo e strano assetto, D'indiche gemme e fregi aurei lucenti, Fin al cristal s'anunira, e sugli amanti Mille disegna già colpi galanti.

La Lumaca fedel veduto allora Del vecchio amico il fausto cambiamento, Volge vorso di lai suna dimora Di letisia ripiena il passo lento; Siciais su'fior, su l'eche, e orunquo passa D'umida riga il snol seguato lassa.

Dopo non lieve affanno al trasformato Suo vecchio amico ginnge alfin davante; Con lui 'à allegra del norello stato, Mostra ne' rozzi detti e nel sembiante Il cor sincero; o con franchezza amica. A lui rammonta l'amistade antica.

A lui rammenta l'amistade antice.
Della sorte al cambiar si cambia il core;
Già la Parfalla piena d'altrevan
Già la Parfalla piena d'altrevan
Per amica, è la alogna e la disprezena;
La guarda appena, il volto a lei nasconde,
Poi volta al giardinier, che il verde piano
Mendata dagli rimiti germegli;
Giò dia piano della contra della contra di con

Son valar titus suome re trace very Se poi vi lasci le Lamache impure. Per le Farfalle è fatto il hel ricetto, Che a loco al gentil rendono onore; Che d'of regiate in vario o rago aspetto Vincon di pregio ogni erba ed ogni fiore, E son del verdeggiante pavimento Il più vago, il più nobilo ornamento.

Il put vago, si pui nonisio ornamento. Ma na naimal si sordido e si bruttor D'atro o viscon umor segnato il tergo, Cho macchia i fior più lucidi, e che tutto Gunata il giardino, avrà qui dontro albergo? Deh non tardar, seaccia dal bel giardino Un animal si teulio e si mochino, Infiammoni di sdegno, o a loi rivolta Rispose la Lumaca a'detti alteri : Frena, a rrogante, la superbia stolta, Non ti rammenti più dunque qual ori ? L'antica sorte hai si presto scordata l Tu sei Parfalla, ma di fresco nata.

Quindiei volte în sulle rosee acțiio Appena ei filacció la vega Aurora ; Dacchò coperia di villane spoglie Di me deforme più, più schifa ancora ; Al par di me con affannoso passo Nel fango strascinavi il fiance lasso. L'erba più vile, i più rossi vir, ulti

Allor ti diero appena e cibo e stanaa , Ed or rambiata , con villani insulti Gli antichi amici hai d'oltraggiar baldansa? Chi eredi d'esser mai benebe guernito Degli aurei frezi? un Bruco rivestito.

Di mia sorte contenta in seno all'orba Luman io raciritò, come son nata ; Ma non per questo io soffritò, superba, Da to vilmente d'esser oltraggiata ; Riconesciti, o frena i detti audaci; Pensa che Bruco io ti conobbi; e taci,

#### LA PIUMA, E LA BERRETTA.

# D. MARIA CONTESSA MARION

NATA CORSINI.

MENTAR, o Donna gentil, sopra il ridento Socco (25) passeggi al leggiadra in vista, E della Senna i motti, o l'innocento Brio su'tuoi labbri nuove grasio acquista; Odi una breve farza che sovente Si recita tra noi sena'esser vista,

Odi una breve farra ebe sovente Si recita tra noi seun'esser vista, Perchè diotro ad un vel sinsi ravvolta; Ma la mia Musa alta il sipario: ascolta. Una negra quadrata Berretta venerata, Ch'ebbe un tempo l'onore

> Poi lacera e consunta, Tutta sidencia ed unta Era caduta alfine D'un rigattiero in mano ç Como il espriccio insano Vond della rea fortana, Che sensa legge alcuna Cangia, e sossopra metto Troni, Scutlie, o Berrette. A lei trovosii appresso Spinta dal fato istesso Una piuma galaute,

Di ricoprire il crine

D'nn santo Direttore.

Che intorno a un bel sembinnte Sovente s'era mossa In tortuosi giri, Già dell'aura percossa D'amorosi sospiri. Allora in voce enstern , E in tuono di riforma A lei perlò la nera Berrette in questa forme : Togliti alla mia vista, Mal augurata o trista Invention d'Averno: O di lusso profeno Vile strumento insano, . Del sesso obbrobrio eterno: lo vi credeva tutte Omaj arze e distrutte. Quando a quello dinanzi Fronte ch'io già premca Umiliate poe onzi Cadere io vi vedee. E o quei fulminei accenti Curvote e penitenti, Quasi devoto ancello Piancer tutte le bello. Mansueta ed umile In tuono assai gentile, E perole pictose, Le Piuma allor rispose : Deh vostra riverenza Abbia un po'di pazienza; Mi guardi meglio, e dica Se non le par ch'io sia Sua conoscenza antica? Depon l'ipocrisia, E la virth bugierda, Furba , e meglio mi guarda. Ti sei forse scordata D'esserti a me accostata, Non già col tnono grave Di Paolo o d' llarione, Ma collo stil soave Di Narciso e d'Adone? Sevvienti quento spesso Soverchiamente appresso Venendomi, per segno Non già d'ira e di sdegno; Non già di feritate, La Berretta severa, La Piuma lusinghiere Si sono insieme urtate? So questa orgogliosetta Dicesso il ver non so So ben che la Borretta Tacque, e più non parlò.

Tacque, e più non parlò.
Berretto venerabili
Entrate in voi sovente,
E avrete all'alme fragili
Un core più indulgente,

#### LA PARFALLA OSSIA IL PETIT-MAITRE.

... Si cultus crit, speculoque placebit, Ipse suo tangi credet assere Decs, Ovro.

Giovani vaglio, a cui di primnvera punta già sulle gote il dolce fiore, Che innocenti ancor sirte, e che sincera La lingua aveto ancor, semplice il core, L'alma serbando in seno intatta e pura Come usci dalle mon della Natura ; Voi, che alla prima vista d'un zerbino, Che in vage pertamento ed nttiliato . Spiega all'ultima mode un pellegrino Ordin di ricci, od un giubbon dorato, Tosto abbagliare i lumi vi sentite, Queste novella, o giovinette, udite. Fille , la vaga Fille , a cui Natura De' più bei doni suoi fu si cortese ; Educata vivea sotto la cura Di saggia madre in rustico paese 1 Ma dove non corrotta da faliace Arte, ancor la rossegza alletta e piace, Biondo il crine oll'aven, che lungo e sciolto Errava scherzo all'aure lusinghiere: Fragola e nevo intatta ora il bel volto, Placide el moto avea due luci nere t Alta statura si che non eccede z Sottil la vita, agile o suello il piedo. Il sen erescente , benchè acerbo alquanto, Del busto sul confin già già sorgee , Che di sottil coperto o redo ammanto, Or salire, or discender si vedea, Coperto, come copre un velo andoso

L'aria del viso dolce ed innocente. E quali impressi avealo ontro del coro I sensi la Natura, apertamento Vedeanti ai gesti, ai detti, ed al rossore; Era fra i tredici e quattordici anni, Aè appresi avoa i feminiti inganni : Ella ignorava ancor como si giri L'occhio or tenero , or placido , or severo; Come ad arto si formino i sospiri , Come si sciolga un riso lutinghiero E come si dipinga nell'aspetto, Senza averlo nel core , ogni altro affetto, Semplici i suoi piaceri ed innocenti Erano al par di lei ; spesso adornare Di vaghi feminili abbigliamenti La bambola soleva, ora schorsare Con lei s'udiva garrula e loquace, E con essa or sdegnarsi, or far la pace,

Al limpido ruscello il fondo algoso.

L'ecn essa or sucquarus, or ar in pace.
Ora colle compagne in chiuso loco
Celarus, e ritrovarui indi a vicenda ;
Ora ridendo far de' pogni il gioco;
E dar lo penitenze, or colla benda
A quolcuna di lor chiadere gli occhi,
Che indovini chi sia quel che la tocchi.

Un di questa innocente fanciulletta In ameno giardin scherzando giva , Sulla vaga di fior dipinta erbetta , D'un limpido ruscello iu sulla riva , Il cui msurro al mormorar del vento

Rispondoa con piacevole concento.
De più soavi e più ridanti fiori
Era dipinta quall'arbosa via,
Volando intorno gli augellin canori

Volando intorno gli augellin eanori Cercavan la lor dolce compagnia: Fille ridera, e la Natura anch'ella Al par di Filla ara ridante a bella. Allora mas Parfalla agli occhi avanti Di Fille dirpiego le vagha piame: Di color vari lucidi e brillanti

L'ali spiendean, ripercolendo il lume, Candido las il corpo, su cui scorron misse A fregi d'àr verdi e purpuree liste. Si liura ella sull'ali, ed oran posa Sopra il gincinto, or sopra la viola, Or preme il sen della vermiglia rosa, Or dalla rosa al gelsonin seu vola,

Ora del fiore che ha dal Sole il nume Dispirga il vol sulle lanose chiome. Quindi si parte, e del neroso giglio Corre a posar sul lucido candore, Or ama il color hianco, ora il varmiglio, Ni si può mai fisare ad un sol fiore, E per un hevre sistante a parte, a parte

Rende omaggio a ciascum, l'odora, e paria. Fille surpresa, il variante aspetto Mira dell'ali, e la dorata spoglia, Gli cechi stallati, e di al vago insetto Far dolee preda nubito è invoglia; E nal leggier dosso mostra dipieto Già pe' frivoli ornati il dolce sitinto. Stenda la nanca e la; ma in qual momento

Ella dispiega l'ali, e le s'invola:
Allor con pia sosposo, a passo lento,
Trattanendo il respiro e la parola;
Già già l'è sopra, già quan: la giunge,
Stringe la man, una quella va più lunge,
Furiosa la segue, e ovunque il volo
Dispiega, ella Fincalaa aggie e prosta,
Corro a traverso del dipiuto suclo,

Corre a traverso del dipiuto suolo, Ed i più 1 aghi fior preme e calpesta; Stanca, analante, a dopo lunga guerra. Nella candida mano alfin la serra. Allor F animalatto prigionero,

Presa la voce, ch'eliber gli animali D'Esopo a'tempi, in tuono luinghiero A Fille indirizsò preghiere tali: Lascianii in libertà; qual gloria mai Di si piccola preda a ver potrai?

lo sono un vano inquieto auimaletto; Tutto il merito mio, tutto l'onore Fan gli aurali colòr; senas progetto Errando ma ne vo di fiore, in fiore, Ornamento leggier d'un di d'estata; Del rendi, o bella , a me la libertate. L'amabil gisrinetta inpictosita Aprì la mano, e il prigionier disciolee; Che il vol spiegando intorno alle sue data, Cori la lingua a ragionar rivolee; E tai parole, o donne, a Filla disse

Degne d'esservi in cor per sempre fisse. O lu, che ignori il roombo, ignori amer E i femminisi amabili deliri; Në quella ancer giunce a turbari il core Cogli inquisiti instabili debiri; Damor, di vanità strana procella, Chagita sempre il seen a do gni bellat

Ch'agata sempre il seno ad ogni bellar. Si prepara per ie autoro e giocondo o Ordin di coso ; già s'apre, e l'invita. La scen a romorosa del hel mondo, Ove fra ppeco l'innocento vita. Scordata, e questa semplico dimora, Apprendersi l'arti galanti ancora.

Äller sequende la comune unanna Andrein, discitta dal materno giosoy, All' Opera, ed al Corro, ed alla Danna, Ed ovei li hris, la giosa, i shevei han lunge Tu verleri quiri un serte animaletto Simile a ma, the Frist-Marios dedeto. Andreigi al par di une litrilier verleria Andreigi al par di une litrilier verleria Tutte i il merto di liu di fuori stansi, Ne'unghi ricei e nel giuldoni dorato, Sen cerre al pagar di ma di bella, in bella,

Questa or l'alietta, ora gli piace quella. Or salta, or fa una danza, ora passegui Stringe a Feliria la man, con Sitvia ride, Or con Nice scherareole motteggia, Di Lidia al fiamo or tenere in aside, Ora un guardo furtivo a Clori gira, Or verso Coo che passa agli sospira.

Or le me membra in aris luinghiera le ingundio, i panni e jendi orna a compane. Le grania e i veni sopra il rolto schiara, Le grania e i veni sopra il rolto schiara, Che a mattera mi cere i si dispenso. Che la mal cauta fera attende al varon. Cemi in di varanti a Sol canglo colori; Anchi e ii muta d'abiti a di vuglie, Ed cen i draggoli evernigh fice propie. Trapunto, orna fa vvolge in himache spoglie.

In abito succinto ora ravvolto
Eace di casa in nagligente foggia
In sul matin col erime ad arta incolto,
E sull'Indica canna il braccio appoggia,
E quasi un Semideo sulla terrena
Plebe un genardo egli rivolge appena.

Parlar con serietade anche il redrai, Giacche di Intto egli decider vuole, El ciarla sempre, e non ragiona mai, Aè senso hanno verun la sue parole: Prosontuoso, instabila, a laggiero

Negli abiti, no'detti, e nal pensiero.

Tali strane figura a cento a cento Ogni giorno vecluri venirti aventi Ad offiriti il lor core a ogni momento, E a dichiararsi tuoi sorvi ed amanti, Dispiegando del cor le teneresse Con smaccate e ridicole dolcerse.

Se tu invaghita di quel ben eh'è fuore, Per farne preda ogni opra impiegherai, Quando dopo tan' arti alfin quel core Schiava di tua beltà ridotto avrai, Credito pur, che il mio parlar non falla, Tevrederai d'aver preso una farfalla.

IL PROCESSO D'ESOPO.

Sull'umano follie , sulle miseria ,

Le passie parte buffa , o parte serie. Tutti gli nomin son folli at parer mio,

Tutti ... faori , o Letter , che voi ed io

Or a pianga, or a ride

E degli uomini sono

Solverstur risu tabuke , tu missus abibis. Noare. Terro il mondoè un teatro; or la commedia Si rappresenta in esso, or la tragedia;

Ciascuno accusa l'altro, o i vizi altrui Tutti discopre , o mai non vede l sui. Un giorno pensieroso e taciturno Di frati in un'antica libreria Tranquillamente un Tepo se ne gia ; Sicuro di non esser disturbato. Perchè in tratto il convento Non y'era luoro il meno frequentato. Gira intanto a rigira a suo hell'agin, Sepra un libro ed un altro il dente me E va facendo un'erudita cena. Dopo aver molti e molti Libri straziati , a sottosopra volti ; Venne a imbattersi al fine il nostro Topo Nel libro delle favole d'Esopo ; E curioso di saper, che mai Di lor pensasser gli uomini nel mondo ; Legger lo volle allor da capo a fondo. Già in faccia d'un leggio seder lo vedi Su i deretani piedi, Una sampa distrea Ha sopra il libro, e i fogli aperti tiene; Coll' altra si sostiene, E si liscia talor la gota e il mento Tacito, immoto, n alla lettura intento : E siccoma era Topo , e i suoi costumi Obliar non potea, Leggera un foglio, e pei se lo rodea. Rise più volte ancor degli altri bruti Nel legger le follie : veder gli parve

Che l'uom il ver dicessa,

E i lor pensieri assai ben comprendesse.

Ma quando giunso poi, dore avviliti

Erano i topi , a inerti e scioperati.

E ladri pusillanimi chiamati, Per la patria o l'onor della sua gento Arse di nobil ira immantinenta . E tosto fe saper a ogni animale ; Che fra gli uomini v'ara un certo tale, Esopo al mondo detto, Uom che a nessuna bestia avea rispetto : E andava divulgando in qua e in là De'libelli famosi, de'racconti, Che a loro in verità Non facean molto onore, Ecco messa a romore Tosto de'bruti la tranquilla schiera , Tutta concorde freme E risolvono insieme Per gastigar d'Esopo la malizia; Di ricorrer di Giove alla giustizia. Il Padre degli Dei Che il regio tetto, e la capanna nmile, E l'animal più nobile, a il più vile Guarda con occhio egual, tratta egualme Con i decreti sual Gli uomini, i bruti, gli asini, e gli eroi, Cortese a lor si volse, E i preghi lor benignamente accolse. Esopo fu citato Di Giova al tribunale, e là di botto Da Mercurio condotto ; Su via, disse, eiascund I suoi torti racconti, e quali offese Da Esopo ricevè faccia palese, Alzano tutti insieme impazienti Allor le grida in fremito confuso, Che nulla si comprendo, Olà tacete , Gridò tosto Mercurio , e se veletez Cho i vostri torti intenda chi v'ascolta ; Parlate, ma parlate ad un per volta. Allor scotendo l'arruffata chioma, Ed i velli di sangne ancor stillanti, Si fece a Giore avanti Il superbo Leon ; pria colla coda Tre volte si sferso, Velse ad Esopo il guardo oscuro e bieco, Indi così parlô : Giova, e tu mi creasti Il Re degli animali, undo pareva Ch'i avessi dritto d'esser rispettato : O Giovo, odi di grezia Com' ha di me si tristo nomo parlato : Inginsto ei m'ha chiamato Crudel, tiranno, a ha detto mille volte, Che perdonando i falli Agli animali i più tristi e nocenti, Senza varuna offesa Patta bo strage de'greggi e degli armenti. lo me n'appello , o Giore , a testimoni Soperiori a tutte l'eccezioni, Al Lopo, all'Orso ... voi su su parlate; Non sono io stato giusto? il grido alsaro ' Le Bestia cortigiano, e in tuon concorde Giustissimo, giustissimo, gridaro, ladi con serio portemento e grave;

A lui con viso umale

E con aria sonse, Gli occhi modesti al suol tenendo fissi, Si presentò la Volpe ; o prima udimi Trarre un sospir profondo, Indi esclamare, oh quanto è tristo il mendo! Io di mia vita l'ore Tutte ho spese nel far dell'opre sante. Nel dare all'imporante Cauti e saggi consigli, Nel difendor col seuno e colla mano Gli animali più deboli ed inermi, Quietar le liti, e visitar gl'infermit Ed ei m'ha fatto rea di mille frodi E con malizia ria Ei m'ha tacciata fin d'ipocrisia. Oh mentitor ... hasta , tacere io voglio , Ch'io so, che deve ogni buono animalo Rendere ben per maie.

Ed io che mai da lui non ho sofferto? Il Lupe allor grido; non v'è delitte, Che apposto egli non m'abbia; ah se si trova Chi di me narrar possa alcuna frode, Su su s' alsi , o la nomini ... Credete, io sono il Re da'galantuomini; E d'erbe di radici aspre e alvestri Con stretta o pittagorica dieta

Vissuto ho sempre come anacoreta, Saltellando, o scotendo La tremolante coda, ed il vivace Nobil occhio volgendo. E la girevol testa

Sensa aver posa in quella parte e in questa, Innanzi a Giova sullo agili penne, Una vivace Passerina venne: E einguettando disse: io sono, o Giore, Una fanciulla onesta, e son vissuta Sempre seria e pudica, ma che giova? Se inventato ha di me quel mentitore Cose ... non posso dirle , io n'ho ressore: L'Asino ch'era impasiente, anch'esso

Fattori a Giove appresso. O padre degli Dei, gridò ragliando, Chi ba più di me razione Di larnarsi di questo mascalsone? Mi facova l'amico, ed io più volte Pariente sul tergo l'ho portalo, Ed ei neppur l'amico ha risparmiato: E m'ha ognor vilipeso, e m'ha dipinto

Per la più stolta a sciocca creatura Ch'abbia fatta Natura. Esopo allor mirando,

Che troppo in lungo andava la faccenda, Disse: Giove perch'io buon conto reuda Dell'opre mie, fa che Mercurio scacci Questo stuol che divien troppo importuno, E fa ch'entrino a udienza ad nno, ad uno. Si faccia, disse Giove: allor scotendo La verga sua fatal di Maja il figlio Da'i celeste sala Scacciò le bestie in un girar di ciglio; E di tutto lo stnolo

A udienza fe restar l'asino solo.

Perduta aveva affatto la mia pace,

Gb altri animali interrogati furo;

Chi vnoi, che metta in dubbio Le doti tue? Tu colla roce Il cigno, e il resignole Superi in armonia, docile sei, l'bludiente al morso, E del destriero più veloce al corso. Ma di', confessa a Giove qui presente, Parla candidamento. Ouando ho chiamato barbaro il Leone

Empo si rivolse, o disse, amico, Se di te parlai male io mi disdico,

E qui dell'almo Giove innanzi al tros

A te mi prostro a domandar perdono,

Non aveva ragiono? L'Anno allor: giacché dinanzi a Giovo È forsa esser sincero Pur troppo del Leon hai detto il vero. Tutta la selva afflitta

Squallida, derelita Attesta i detti tuoi ; non son tre giorni Che sensa causa alcuna,

Mn sol per non tenero in ozio il dente. Shranato ha un Asin ch' era mio parcute, Or su vattene in pace, amico caro, Che in isconto de torti che t'ho fatto.

A scriverti un elogio mi preparo. Parti l'Asin contento, o appresso a lui Venne la Volpe, a cui Con volto mesto Esopo sospirando, Disse: ahime conosciuto ha il somnio Giove

Le mie calunnie alfin, la tua innocenza, E m'ha imposto una grave penitenza; E per la tua savicua Giovo , che il vero merto onora e apprezza , Oggi crearti ha mente

Custode de' pollai e presidente : Ma per pietà fammi giustisia, e dimmi Quando bo dell' Asin scritto Ch' era sciocco, esparbio ed ostinato, Dimmi, ti par ch'io l'abbia calumiato? In quanto all'Asin poi,

Disse la Volpe, avete ragion voi. E di quella galante Passerina Riprese Esopo, che davanti a Giove Tanto di me si dolse, ho troppo detto? Troppo portato avelo a lei rispetto, Gli replicò la Volpo; alcun non v'e, Che i di lei fatti sappia al par di me ;

Sopra della mia tana, Per mia disgrazia, aveva preso albergo; Chi può lo strepitoso ringuettio Narrar di tanti e tanti Suoi favoriti amanti?

Basta , se un gatto non mi dava sjuto , Che da' miei prieghi indotto Sull'albero alla fin s'arrampied, E tosto discacció Degl'importuni quello stuol loquace,

Dopo la Volpe tutti ad uno ad uno

E ciascuno di loro Il soumo Giove assicurò, ch' Esopo Nel descrivore i vizi e le follie Di ciascun altro ( eccetto

Le lor persona ) il vero avere detto. Giove crollando il capo, con un viso Fra lo sdegno ed il riso.

Tutti li fece antrare, e a lor rivolto Gridò con fiero e minaccioso volto: Voi siete divenuti Quani quanto gli stessi nomini inquieti; E al par di lore queruli a indiscreti:

E al par di loro queruli a indiscreti : Che mai volete, se dè vostri accessi Più che noa fece Esopo Vaccusate voi stemi?

Di fui non vi lagnate; Ma piuttosto a correggervi imparate. Dime, e un sguardo severo a fulminante Verso di lor lanciò,

Nella destra inalenta il fiammeggiante Folgore balento, E l'importuno stuol pien di spavento

In fuga si clisperse in na momento,

« O voi, che con si brusca o torve fronte

Poetiche fallie,

Perché mai m'accusate
 Di lingua mensognora o malisiosa ,
 S'io dico in versi quel che dite in prom?

# LO STRUZZO.

Quid dignum tanto faret hie promissor hiatu?

e Da parte, olà, da parte,

Alarmi a volo io voglio:
Gridò pieno d'orgoglio
Ue corpuleuto Strusso e temerario,
Cedono tritti il leco
Gli augelli pieni di curiosità,

Olà, guardate, olà,

9 A volare apprendete,
9 Seguitemi cogli occih se potete,
Dam, e l'ardite voci
Furono accompagnate
Da un concento uniforme di fischiate.
Ei però non la uniforme di nechiate.

Ei però non le cura, o non le intendo, La debol'ali stande Troppo corte ed inferme all'alta impresa; lutila contena! Mentre ei si crede fra le nubi e volo, Le gravi sampo scende fine al suolo;

Batte invan l'ali, invan s'agita e scuote; lla scostarsi dal suol giammai nen puote : « Voi, belli spirti che la sorte udite » Di questo struzzo, dite,

Quando fra i vostri sogni, d'Elicona
 V'alzate in sulle cime.

E con ventose risuonanti rime

2 Segnato di volare e Giovo in seno, 2 Desti al suon di fischiato

9 Desti al suon di fischiato
3 Vi ritrovaste mai sopra il terreno?

# IL GATTO, E IL PESCE DORATO.

Speciesus pelle decora.

Sorea mermorce vasca, ove il cristallo Emulevan le pure onde tranquille, Ed all'argeniee conche, ed al corallo Faccano specchio, e alle petrose stillo t

In fre i gatti il più bel Buricchio aniso Stave ammirando entro il cristalle ondoso Le negre orecchie, ed il rotondo viso;

Le candido basette, e il pel navoso.

Mentre contempla la sua bella imago,
E in basso e rauco suon va barbottando,
Mirò sotto di sè nel picciol laco

Mirò sotto di sè nel picciol lago Un non più visto pesce ire ondeggiando. Agussa i lumi aller, la serpeggiante Coda inarcando, e in lui s'affisa attento,

Che di dorate squame fiammeggiante Per l' onda se ne va fastose e lente. Buricchio allor, che sotto un serio e greve Vonorabilo aspetto ricopria

Indole ghiotta, e veglie ingerde e preve, Si bel pesce amaggiar tosto desia; E creda, che di vaga e pellegrina

Spoglia si ricca un pesce rivestito, Più dell'orgentea trota, a dell'ombrine, Dello storion sarà più saporito.

Guiras per l'acqua il pesce in spene ruole. Stenda la sampa il Gatto, e l'unghia attuffa. Nell'onda alquanto, e la ritira, e acote, l'accota il muno, tocca l'acqua e simifa. Sorge elline a fior d'acqua, apre la faboca il pouce incanto, e più e più s'inalas; Baricchio attento il fatal colpo accesa,

L'adugna e tira, e zopra il suol lo shalsa. Si dibatte sull'arha egro e languente Il Pecce, a il Gatto e lui saltanda addesso, Straccie coll'unghie, e ficca evido il dente Nell'anrea pancia e nel dipinto dosso. Ma quando poi l'impida e stopposa

Polpa gusto, che già sperato avea Trovar si saporita e preziosa , Burlato malamente la rodca.

E abbandonando il pesce non finite, Fra sè concluse pies di mal umore : o Che creder non si deva a un hel vestito; o Nè l'interno apprenar da quel chi è finore.

## LA MODA, E LA BELLEZZA.

Altera poscit open res , et conjurat amice.
Hoant.

Dux vezzose sorelle a' hei misteri Della toelette un di stavano iotente, Douzelle, ohe coi vezzi lusinghieri Regnan sul cor della più rossa gente, La Moda, e la Bellessa ambe sorelle, Ambe insiem con Amor nate gemelle.

Dopo breve lavor della toclette,
A'nota la Bellà contanta e paga,
Che in schiette resti e chiome oncor negletto
Quanto adernata è men, tanto è più raga,
E le cure si lunghe e il persone
Della sorella a motteggiar si pose:
La Boda replicè con aspri accenti,

La Moda replicò con aspri accenti, E fra loro un contrasto alquanto amaro lu motti acerbi queruli i pungenti Con femminil garrito incominciaro ; Sprezzanti alfin le luci in volto fuso La Belleva alla Moda, a così disse:

Dunque ognor l'opre mie da voi sorella Goaste saran con si strane divise? Appena io dono un preçio ad una bella, Da voi s'orna, e si cangia in tante guise; Che quando novamente lo rivedo, Che sia quel ch' ara avanti appena io credo.

Sompre mi giunge nuoro il votico aspotto Qualor v'incontro, il crine ora nitorecto In cento anella, ora a nu no nodo è stretto, Or lamo, ora increspato, ed or l'ergete Mezzo braccio sul capo in guias strana, lu forma di primmide egisana.

Or corta vi circonda e liera gonna, Ch'agilo schersa, e al piè non ben discende, Ora, qual manto altier di regia donna; Lunghissimo sul suol dietro si stende; E con fastaso sibilo si roive Strisciando sopra i sani o ralla polve.

Quasi nuda or vi miro, ora nascosa Tuita no drappi, come in uno stuccio, Ora con negligenza artificiosa Pande sul tergo un serico exppuecio, E non so, se scheraendolo imitate L'abito vinerabila di frate.

L'abto vaneranna on trate.

Ora con vaghe crespe il cello stringe
Serica fascia, ora monile anrato,
Ora nero cordon lento lo cinge,
Che scondondo sul sen, tiene a ttaccato
Cinto di genne cristallino core
Dono di cara man, pegno d'ansore.

Ora ossei cerchi in larghi giri e spessi Formano intorno al corpo ampio stecato, E vietan che a voi troppo non a appressi L'audace amante, o che troppo infiammato Un sospir non arrivi all'improvviso Ad appannare il votro pinto viso.

Orgi bianca vi copre altegra vesto, Dimani poi sarà lugubre e nora, Or verde, gialla, or rossa, ora celeste, Chè chi mirovri sul mattin, la sera Poi più non vi conosce, e vi ritrova locostante, bissarra, e sempre nova.

Non in si strano e al diverso aspetto Par che liere si cangi all' nom che dormo Vono fantarma, o rapido folletto; Non in al varia e stravaganti formo L'abbattuto Acheloo mutar si vide Davanti agli occhi dell'invitto Alcide.

Ma soprattutto voi movete il riso, Quando la vostra man donar vorrebbe Quasi per forsa ad un deforma viso Quella bellezza che gizmmai non ebbe, O a ebi per la vicina età canuta

O a eni per la vesani ca catala.

La heltà perde, o l'ha di già perduta.

Como si può mai Silvia immaginare
Che le vesti d'argento e d'or fregiate,
O l'essenso e la polvi la più rare,
O le rugiade tepide e stillato
Possan donar la verda e fresca otade,

O i pregi a lei negati di beltade? Fulvia vedete là colma di raibia, Che col pasionte e tacito morcanto Grida, a si smania con enflate labbia? Qual n'è mai la cagion? quell'ignorante Non trovò d'appo amor di tal natura,

Che renda la ma polle meno scara.
Mirate con qual arto el tempo irato
Nice contrasti or di posticci denti
Empie le vunta stanza del palata,
Scill'angolo nell'occhio or la anaceruli
Rughe col neo ricopre ; or colla hiondo
Polvi del cria le dubbin enri asconde.
Ma il tempo la persegue, e da ogni parte
Lu stringe, incalas, a e la tioligi oqui escenpo

Ella ebe vinta mira ogni opra , ogni arte, Si batte si, sea ognor pordendo campo, La sua runia irreparabil rede, E a lento passo la vittoria cede. Col talora espitano esperto Sida il nemico pria fuor della terra,

Sinas il nemno pria mor celta certa;

Poscia i ripari lascia a il campo aperto;

E nelle forti mura si rinserra;

Di là cacciato nella rocca ascende;

Stanco e senas speransa alfin si rende.

Volca più dir, ma con acerbo vio Girando a le ile luci diselegore, Craltando il espo con amaro riso; Coal la Moda alia Bella risposo: Canto rimere che grado mi sappiate Delle faiche mie, voi mi luritate? Di rado, o quasi mai coan perfetta Pormar apate, e tutte le vosti opre Scenbran quasi modelli fatti in frettar in quaste volte inta si discopre La vostra rosa troppo di vermiglio, Pallido in qualto è troppo il vertor ggilo.

Corregge con un poco di Fossitio 7 I cangiamenti misi suna, rasjona Voi suberniter; gli oggetti i più ridonti Non fan più sopra i sensi impressiona Col medesimo aspetto, a gli ornamenti Variati ad arte rendono un sembiante Sempre natoro agli squardi dell' amante, Nes cuno è cangiamenti mici si fianzo.

Ms is tasti v\* is non regions accous: Le vest cher un conditacional ovanno Seglos opprir la gamba difettora; Se poi ne escocio i lembi, allor si redo ; il levero, ascinito a ritendetto piedo. Bel, cria, bel volto a più vesso nembra. Ceri perti, ana si certa statura, On pittoto una hambola ransembra, Ond'ella per corregger la natura,

Ond'etha per correngor la natura, bur pulmat a tachel a don en circine acquima pulmatica de la desentación de la contractiva la qualificación de la contractiva la qualificación de la contractiva la qualificación de la contractiva la contractiva de la contractiva Cangle, pulmen a rendo con helle, pulmen en contractiva Cangle, pulmen a rendo con helle, contractiva la con

On och acesi e con turbata fronte Venero all'ire, alle minance, all'outo-Tal con unto leggiar l'ondoso piano d'étro incretto, a un premojor scherra a factori scretto, a un premojor scherra propositione de la comparazione della schera principale della schera della schera principale della schera della schera principale della schera della schera la finalizio cattrasto, e le un istante L'all'interio al acesi initena il finalizio contrasto, e le un istante L'all'interio all'accesso della schera L'all'interiore della schera L'all'accesso della schera

Nos mata a sentir la veritada ;

E dagli scherni o dagli acerbi metti ,

Esso allora esclamb: fidi sostegni Della possanas mia l'ire placate: Convice che voi negli amorosi regni Ognora amiche, ognor compagne siate; Quanto voi nicte belle insieme unite, Tanto divise poi sieto acherute.

Tu della Moda sensa gli ornamenti Negletta sei , tu sensa la Beltado Stravagante e ridicola diventi: Abbracciateri , e in pace e in amistade , Deposte affatto l'ire e gli odj insani ,

Andate a dominar su'cori umani.
Della Moda i consigli oda in appresso
La Beltà, aè a segurifi sia ritrosa;
Alla Moda però non sia permesso
D'oprar sempre in maniera capricciona;
E a bandir del suo stuolo s'apparecchie

Le donne o troppo brutte o troppo vecchi Così dreize Amor; ma quella, a cui Tal dristo ii loglica, supplica mnile Porzero tosto, a domandaro a lui Di poter seguisar l'antios sillo; E giammai, per hrultezza o per atato, Non poter dal bel mendo carer caesiste. E all'Amor-proprio; qe dilla Vanitado

E all'Amor-proprio, ed alla Vanitados Certigiani d'Amor raccomandaro L'istansa, e questi pieni di bontado Ad Amor chiaramente dimostraro, Cho accordando alle donno tai dimando, più sudditi celli svria, regno più grando.

Fatto per tanto allor muoro rescritto, Ampia licenza fu data a cestoro Di star dentro il bel mondo, indi fu ditto, Cho ridicole farri a seano loro, E la moda neguir possano turo. O siamgiovani, o vecchie, o belle o brutte.

#### LA PECORA, E LO SPINO,

La pioggia, il tuon, la grandine Misti al fischiar del vonto Suomar faccan per l'aoro Un orrido concento. Fuggia pel bosso timida

In-questa parte e in quella Cercando alcun ricorero Una smarrita Agnella. Vieni, disse, nasconditi.

Lo spine, entre al mio grembo:
Ti copro, qua non ponetra
Il procelloso nambo.
V'entra la haona Pecera,

E fralla spina intanto
Tutto s'impaccia a intribasi
Il suo lanoso manto.
Dipoi cossato il turbina

Dipoi cessato il turbina Quando a partir s'appresta, Sente lo Spin che presela Si forte per la vesta, Che useir non spera libera Dall'unghio sue rubello ; Se la lana non lastiavi ; E forse aucor la pelle.

Escita alfin col lacero Manto, e graffiata il targo, Maledi più del turbine Quell'infedele albergo.

Quell'infedele alborgo.

« Temeta, litiganti sventurati,
» Più delle liti stesse gli Avvocati.

#### IL TEVERE, E L'ARNO.

#### Justitia, et leges, et apertis otia portis Hozar.

Pors più inalea la aussosa fronte Cinta or di nubi, or di canuto e bianco Manto nercos quell'alpestre moute, Che Italia parte, a preme a Etruria il fianco, Entro il suo cupo sen a nalla più intarna Parte stami nazzosa ampia caverna.

Sotto le curva pietre, che Natura Ila in archi immenai, a in rouse volte unite Con informe, ma granda architettura, D'amido museo a d'ellera vessita, Un vasto lago di fresc'onda pieno Stenda il tranquillo cristallino smo.

Dell'ale volte rotto in his neles spurao Quinci e quindi cader l'onta si sente, l'aere rischiara appeau un dubbio lume, Como talor di Cinsia ancor erescente La scolorita ince in sen del bosco Segna un dubbio chiaro nell'aer fosco,

I massi giù pendenti e ruinosi.
L'onda cha in cupo suon su i sasa piomba,
L'onda cha in cupo suon su i sasa piomba,
L'eco cha da quegli antri ognor rimbomba,
Con rozze e grandi immagini, un sublime
E maestono orror nell'alma imprime.

Qui figli entrambi dello stesso fonte Il Tebro, a l'Arno empina la limpid'urna, E per diverse vie posca dal monte Scendono, a l'onda chiara e taciturna Quello rivolge alla città Latina, Questo d'Etraria alla città reina.

Un di nalla muscea umida reggia, Il Tohro il capo also funri dall'onda, Capo, che per quell'antro alto torreggia, E tacito è assise in sulla sponda; Sorse l'Arno più umile, e a manca mano

Si pose accanto al suo maggior germano. Vorde la lunga chioma ara, e l'aigona Barba stillante sopra il sen cadea: Ma il Tehro in trionfalo e preziona Porpora, a regio manto s'avvolgea; Avea sul crin serto di gemme e d'oro, Stringce la mano il trionfale alloro. Staven sull'urna in varj e ricchi fregi Gli antichi onori capressi a istoriati ; Con fronte bassa incatenniti Regi, Ed archi trionfali ; o cocchi anrati, E i fazci, e il diadema aranvi in segno ; Quelli di libertà , questo di regno.

Ma quei bei fregi dalla gioria antien Rati, e guanti cran ti, o'lorma leggiora Di ber ralliguravasi e fatica, Dall'altre lato poi con meno altera Pompa, adornato il evin l'Arno appariva D' un frecco serto della sucra oliva. Candido più ebe neve cen il suo maulo, U arna sculto da un lato il giglio area, E il lancoa agrellia dall'altre canto

Simbolo dell'industria si scorgea ,
E sopra lor con forme frenche a noro
Le vasta ali panden l'angel di Giove.
Peauso il Tebro, nel sembiante altero
Dipinto a van tutto l'antico orgeglio,
E rausmentando, che del mondo intiero
Da lui sommesso oi tenne un giorno il soglio,
Guardara l'eran, a i fregi soci redi;

Del votasto splendor memorie frali.
Tal degenere figlio, che sortito
Da gloriona trippe alta a superha,
Dello ricchesas, e del valore avito
Punri che un vano orgoglio altro non serba,
Mostra i vecchi diplomi, a i polverosi

Titoli dall'etado omai corrosi, E come appunto arrian, cha se talora Scema il poter, più cresce il fasto iusano; Tala il Fiume latin ripieno ancora De'vecchi conori e del nome romano; I glanchi lumi al suo german rivolse; E in diadagnos suon le voti sicolse:

Dunque sempre, o german, fia chie vi scor-Lmile, abietto, e ad opre base intento? (ge Nê fia che aleun de figli vostri sorga Illustre per magnanimo ardimento: Ne in loro mai le mis queriero impreso Han d'emula virti faville accese? De figli miest le glorose schiere

Sprezzatrici de' rischi e della morte Guidarono le invitte Aquile altiere Dal mar d'Atlante allo Caucasco porte; E del Tarpeo tremaro al vonerato Nome l'Etiope, a il Batavo gelato.

Oh quanto spesso errar le fere genti Vidi, o i cativi Re sulle mie sponde Guerniti di barbarici ornamenti! Quanto superbe allor rivolsi! onde, Che al piè giacer mi vidi in lacci avvinti, L'latro e l' Eufrata tributari e vinti!

Ma che giova recare alla memoria Bie helle imprese? ed a chi sono iguete? Che giova mai; se tutta la mia gloria Nobile ardor destare in voi non puote; Dall'urna alsotta i fregi oscuri e umili Mostrano i segni d'opero servili.

L'arno senza por mente allo sprezzante Orgoglie, ed alla voci inginciose, Con en tranquille e placido sembiante Lieti rivolse i lumi , a a lui rispose : Quanto la marsial gloria a voi piace, Tanto piacquero a me l'arti di pace. Quelli che grandi, e che p mponin mostra. Fan da lontan spettacolo si belio, Cui lo sparse uman sangue il carro icostra, Solo nati del mondo per flagelle, Quelli, io m'allegro, e son contento appicuo Che non sien nati di mia terra in seno. Dunque chi rota l'empia e micidiale Spada sopra le teste egre e tremanti , Chi enlpesta col cocchio tricufale Le membra semivive e palpitanti Merita ap plauso? e non lo merta poi Chi è più padre, che Re, de regni suei? Vedesti mai superbo e impetuoso

Turbo strisciar pe' campi, e la strideuti Quercia schiantando in messo al polveroso Sen ruotar le capanna, e insiem gli armenti? Frome il mar , musshia il ciel , trema la terra ; Quer'a è l'imago d'un aros di guerra. Ma vedi come, allerche il vol giocondo Zefiro spiega, a il bel tempo rimena, Impregnata dell' alito feconde Ride la terra, il ciel si rasserena, Cantao gli augelli, il mar tranquillo giace : Questa è l'imago d'un eroe di pace.

Di pace i studj amai ; cho se talvolta , Infra l'arti di pace, a'figli mici Pero in man l'armi la Discordia stolta, Sdegnai de' sanguinosi lor trofei L'infausta gloria , Il gride alsai sovero , Per richiamarli al dolce oner primiero.

Con qual piacer colà mirai sovente, Ore di Plora il sen hagno coll'onde, Ad opre industri, a bei lavori intente Pelici turbe egrar sulle mia sponde, E dall' industria ler tratte a' miei lidi Venire a stuol straniero genti io vidi-Ch'ivi il Dio che i lontan popoli unisce, Padre della ricchessa ed abbondanza, Che i meri patti lega e custodisce, Il pomente Commercio avea la stanza, l suoi treori in lei tutti s'apriro, E reser Plora nna novella Tiro. Allor fu che le Muse e l'arti belle

Di pacifica oliva inghirlandate, Dal barbaro furor di genti felle Dell'autica lor patria discacciate, Volaro a Flora in sono, e ospite tetto lri trovaro, e placido ricetto E come in fertil suol felice pianta ,

Germogliaro così , che Atene a Roma Per loro d'emular Flora si vanta; Vedi seder d'allor cinte la chioma Di Cosmo e di Lorenzo l'onorate

Ombre accanto ad Augusto e Mecenate l

Misere glorie, replicò cruccioso Il Tehro, glorie nate appena, e spente i A che mai rimembrare il generoso Genio di qualli Eroi, se il lor possente

Aome gl'ingrati figli ereditaro, Sol per porre alla patria un giogn amaro? El'industria, eil Commercio, el'alme Muse Fuggir di Piera aller la trista serie, Che il tiranno poter di là l'escluse, E con massime vili, e mal accorta, Sopra un popolo povero e men ficro Credette assai più fermo aver l'impero (26). Allor fra i spirti in servitude avventi L'Osio apparva enorato, e a lui sorriso L'Orgoglio, ed ambo a stolta impresa accinti Vane tessero inutili divise (a7) ; E di pompose spoglie entro l'oppressa Patria vestiron la miseria istessa

Pur troppo è ver, che sotto un duro impero, L'Arno rispose, io trassi i mesi e gli anni ; Ma tornar veggie il mio spleudor primiero, Veggo già ristorar tutti i miei danui : Volgiti, e mira là di Flora in seno, Chi dell' Etruria regga adesso il frono.

Mira Luoresso, a mira ad esso accant Della Virtu più belle il Coro eletto, Il Saper, la Giustisia in bianco ammanto. La Varitade con sicuro aspette, Che come in nueve insolito soggiorno, Siedon quasi sorprese al soglio intorno,

Miralo nell'età fiorita e fresca, Ouando più allettatrice e insidiosa Offre il piacere l'ingannevol esca, Fuggendo i danni d'una vita osiosa, E di Sirene il canto lusinghiero, Salir della Virtù l'erto sentiero.

E creder non per sè, ma d'esser nate Pel popol suo: la notti, e i di paparo In nobili fatiche, in ogni lato Tutto ascoltar da so, tutto mirare Co' propri occhi; e er col senno, or colla mano Oprando, esser Ministro, a insiem Sovrano.

Vedi la Libertà , che in auree spoglie (s8) Per man guida il commercie al mie soggiorno, E dai lacci insidiosi lo discioglie, Che la frode, e l'error gli ordiro un giorno : Cerere il segue, e ride in sull'apriche Campagne cinta il erin di bionde spiche,

Rimira Astrea, del clamoroso Foro Sciolta da i vani ed intricati impacci . Librar nal chiaro di la lance d'oro (sg); Fremer mira al suo piè stretto fra' laces Il cavillo, che prende or quella, er questa Forma, Proteo novel, ma non l'arresta. Nè questo è tutto : ( oh qual felico dono Del Cielo è un saggio Prence! ) io lo mirai Tutto il fasto depor dal regie trono, Pasto che abbaglia, a coi fallaci rai Sparcuta, e coll'inutil pompa vana La timida miseria, e l'ationiana;

E in umil foggia, e senza alcun realé Fregio in occura avvelto e schietta vosta; (Spoglia omorata, e qual d'erientale Lusso pompa fu mai, che nguagli questa?) Qual padre visitar con dolce affetto

L'umil capanna ed il più rosso tette.

E là più lieto starsi a più rostento
Cinto di ceste umil per ogni intorno,
A consolaria, a solleraria intento
Con man benigna, che in solenna giorno
Di cortigiani in memo all'oriesa

Turha, di gemme a lucid ôr fastosa. Sol per recar sollioro agl' infelici Errar fu visto in fra sconcesi sassi; Per solitarie balse, arma pendici, Ove non volge peregrino i passi Se non smarrito, ove d'umane piede Orma rara il terren stampar si vede.

LA, sparso il erin di nobile sudore, Per alpestri sontieri o dirupati Salir lo vidi con piacer maggiore, Che non mirasti tu, sopra i dorati Cocchi i tnoi figli un di pieni d'ergoglio, Ascender trienfanti al Campidoglio,

Invano il enpo sen scueto la terra E do miseri a squallidi abitanti Squarcia l'nuili case, o al suol l'atterra, V'accorre il pio Sovrano, e fra i tressanti Imparido li sasista o li assicura, Si che in piaser si cangia ogni solagura.

Vei, parte ntile tanto e preziota, Agricoltori, voi, che una tiranna Superbia al rid disprogie, a ingloriosa Sorte, e dure fatiche ognor condanna, Al vostro padre, più che Presce alsata Le luci, e qual'a si sa per voi, mirate.

Egli à per lui, se delle sun faticha Più rapir non si vede il delce presso, E alla mature ed ondeggianti spiehe Con tenero piacore errando in messo, Colla falce alla man sul duro solco Piem di gioja o piacer canta il bifolco.

E fra le umili gioje, o fra la cara Famigliela, che a lai seberando intorno A benedire, a pronnasiare impara Con rozze note nell'umil zoggierno Qual nome augusto, dalle sue pupille Dolci varza di gioja umide stille. A sì viva pittura, ed a cotante

A st was puttura, et a consanse Virtù scosso, di tonera pretate Il Tebro tinse il già al fier sembianta; Ed, ah pur troppo è var, l'epre onorate, Disse, (a lo disse pur con un sospiro) D'Titi miei, degli Autonini io miro.

Tacqua pentoso alquanto; indi una vece Più che umana inalsando in quelle spece, Gridò Vira Leoreu.co, e ad ogni foce, Vira, con listo suon rispose l'eco; E quell'augusto nome in ogni rira Suonara' udi tra festoggianti vira. IL MUGHERINO DI GOA E L'ASINO.

LEGGIADRI giovani Donne vorsose, Che amate eingere Il crin di rose : Che il bel ranucolo O la giunchiglia, Che l'odorifera Vaga famiglia Tutta proteggere, Amar solete; О технозівніте Schiero piangete s Sfatevi in lacrime Sul easo amaro, Che a dirvi in querulo Suen mi preparo. Dirò con flebile Voce infelice, Come quel misero Che piange e dice. Leshin al celebro Per l'elegante Guste nel lucido Mondo galante; Lesbinu in florido Verde ricette Ha uu tempio nebilo A Flora crette. La Diva accolsolo Fra'suoi più cari, E i fior vi spuntann Più vaghi e rari. Oui delle Grazio Danza la schiera ; Qui spesso arrestasi La Primavera Sull'odorifero Scolo a asside . S'infiora gli aurei Capelli , e rido. Soventa Zefico Per meraviglia Inarca attonite Quivi lo ciglia; Vedendo nascere Nel loco istesso E i for ebe nacquero All'Indo appresso, E quei che vesteno Le inculte spende,

Ove C Amazzone

Die il nome all'ende.

Da i lidi Gallici Vennero a stuolo

Dagli orti Batavi,

Dall' Angle suelo.

Era dagl'Indici Giardini appunto Diletto a Venore Un fior qui giunto. Stellato e candido, Il peregrino

Il peregrino
Pior eredi simile
Al Mugherino;
Ma su lui sorgere
Tu d redi, quauto
Il Pastor Siculo
Ad Aci secanto,

Di foglie lattee Spiega al bella Scrie, che sembrati Candida stella. Sparge nell'aere Cotanti odori, Che par che gli aliti

Di mille fiori
L'aura scherzevolo
Abbia levati
Sull'ali tremule,
E ingiem mischiali.

O prima gloria
Degli orti Eci ,
Qual man benefica
Recotti a noi?
I vanti, i turbini
Come notesti

Come potesti Placar degli Affrici Lidi funesti? Toa vita fragile Oual Dio cortese

Dalla mortifero Calme difese? La stema Yeuero Con rosca mano Guidò sul liquido

Spumoso piano
Il legno pavido ;
E colle chiare
Luci fe placido
Il cielo a il mare.
Ma da pericoli
Tanti Ecampato,
Qual fato barbare
T era serbato?
Dehl vaghi giovani
S'ò in voi pietate ;
Le grida flebili

Ora addoppiate.
Statevi in lacrime
Sul caso amaro,
Che a dirvi in querula
Suon mi preparo.
Già il verso rigido
A poco a poco
Al molle sofiro
Cedeva il loco;

E i fiati tepidi Spirando iutorno, I fior destavano Sul suolo adorno. Pebo mostravani

Sena' aleun volo; Queto era l'aere, Serene il ciclo. Tratta dal calide Soggiorne amico La pianta tenera

Al cialo aprico; Scotendo il torpida Languor, godea Sotte la lucida Pioggia Febra. Ahimè l qual orrido

Infame mostro
Veggio il piè mettere
Nel verde chiostro?
Ainfe acacciatelo
Dal suclo ameno;
Il destrier rustico

Il destrier rustico È di Sileno. Ve'con qual aria Grave s'avanza, Quasi una bestia

Quasi una bestia Sia d'importanta. Abi l la durissima Unghia funesta Ch steli teneri Rompe e calperta. Stenda famelico

La hocea irsuta;
Col duro e pendule
Labre già fiuta
La pianta timida;
E di repente,
V'arruota l'avido

Villano dente:
E notto il barbaro
Morso minino
Per ince l' Indico
Bel Mugherino.
La vista orribile
Ahl non sofferse
Flora; z gli occhi umidi

Con man coperne.

Lo Ninfe il pianuero:
E al lor lameuto
L'aure accordarono
Plebil consento.
Fama è che l'Asino
Petit ravrolsero
Le zanne rue
Il fior nel fetido

Somo palato,
Sul suol sputandolo
L'ebbe gittato.

Erla spressa),
Erl'ampie a ravido
Nari aggrinab.
O donne amabill ,
Da si fatale
Caso almen traggasi
Qualche morale.
Quando fra l'apido
Braccia di aposo
Deforme, sordido,
Vecchio, geloso,
A vaga giovino
Di cader tocca,
& nn for che all'asino

Si getta in hoera.

Lui come un'ostica

LA CONTESA TRA IL ROSIGNUOLO E IL SONATORE,

# A SILVIL

D'ous pincer, d'ogns delinia fonte, O possente Armonia, dora t'aggiri? Sont tra gli antri del Piccio Moute, Onde la dolce aura canora spiri, Che d'Aofione il plettre anima, o il canto

Del Cigno di Ferrara ovver di mando? Sei tu ne' tratti e sulla colorita Pasta animata dal Fittor d'Urbino? Sei tu ne' marmi a cui diè moto a vita Michel più che mortale Angel dirino? O in quell' opra, ch' a ogra dira il pregio la

D'atte, natura, a Silvia sopra il volto? (tolto Dovunque è la bettà, dor' è il piacere ; Secra Armonia, tu sei; tutu dolte forza De' sensi per l'insegnito sentiere al comi per l'insegnito sentiere al continue de la confisione e delle curra ammorsa Ozni tumullo; o solo ivi un ignoto Palpito della ed un soave moto.

Della tus voce al suos aublime desta La Natura si scosse, a dall'informo Massa del neco abisso alsò la testa: Il ciel, la terra, il mar leggiadre formo Per te vastire, ed il confluso e cieco Care fuggi d'Arceno al nero speco. Per te sul tenabroso orror le prime Tanno stamo.

ret te sul tenabroso orror le prime Tracce stampò la madre aurea del giorno; E incominciàr la danna lor sublime Gli erranti globi al central fuoco intorno; E l'ampio a vario aspetto della coso lo armonica leggo si compose.

Ma quei che in terra, ovver per le luccoti Sfere impresse Armooia sub imi e grandi Tratti, se ascotto i musici concenti; Che dalle conce labbra, o Silvia, spandi; Tutti quei tratti con miracol novo Compendati nel tuo canbo io travo. E quando io miro il viso, e ascollo il canto, Pede acendo il piacer soavi strade, Che s'incontran sul core, e un novo incanto, Nasce, che i sensi o l'anima perrade ; Ch'io non so dove o in terra, o sulla sfero Mostrar pous armonia tanto potere. Or tu. Silvi mesti.

Or tu, Siiria gentil, e de di tua mano Parri il vago usignuol cho intorno swite A te lo piame, e quasi ingegno unano Abbia, seguir talor vuol lo tua nota; Odismi, e impara quanto a un augelletto Lo stimolo di onto pussa nel petrio. Cata di rose il evine erranto e hioudo, Già scorse la cidente.

Già sorgea la ridenta Primavera, E spirara coll'alito fecondo Vita ed amore alla natura intera: Versando interno a loi gigli a viole,

Tenena le Grazie amaleli carole.
Ride in faccia alla Dea la terra e il ciolo;
Già l'umor genital con dolore forsa
Gonfia la fibre al quasi arido stelo;
Già spuareia la sotti tenera acora;
Già dal moto vital sopinto fuori;
Dona a movella vita e l'enbe e i fori.

Sopra un ruscel sorges ramos e spesso Boschette, e aprende le fronzute braccia, Non affatto escludes, ne affatta ingresso Dava ai cocenti raggi, e al Sole in faccia Vedessi tremolare or sulla sponda

L'embra mista alla luce, ed or uell'onda. In questo sibergo, allor che il Sol fendea Dritto l'ardo suel cel ragio ardente; Alle frecch' ombre Elpin seder solea; Elpin, di cui non sui se dolcemento Più tecchi colla dita il plettro d'oro,

O i for idel genili losop canoco.

E allor che fra le credii ombro le argule
Fda percorre, o prire al bosso il fiato,
L'onde si stanno e si stan l'aure mute;
Atas il muos la greggia ; e il cero alato
Qua pinga il vol da tutta la foresta,
E stupei atto incorono a lui s'arresta.
Un giorno cho di tran prendea diletto
Dal exvo loson nonta armoniose.

Un Rosignuolo, onbr di quel beschetto,

Le dolci note a replicar si pose;
Come talor da concara e segreto
Valli le troucha voci ceo ripote.
Ode Elpin con dilotto e con sorpresa
Che il penunto cantor coil "invita
Al musico certamo; oi la contesa
llicate accesta; o le maestre data,
Per far del suo rival più corte prove,

In varj toni artificioi more.
Della varia e flossibile armonin
Pel giri l'Augel aguelo, o l'adegua;
E di insolita note la natia
Non studiata arte accorda a lempo e piega;
Or l'accompagna, or precorrendolo, odi
Cle usuosi insegna a lui suntici modi;

Sdeguese Elpin che, dove egli cotanto Tempo spese e sudore, adesso possa Daris un augel di pareggiarlo il vanto, Disponsi e far l'estremo di sua possa. Tutto è il pennuto studi muto ed attento; E la natura e l'arto ecco a cinesto. Ei con arte maestra il fato spira.

Es con arte manuera il mano spira y Or lo scema, or rinforaz, ora lo premo; E intanto dotte e rapide raggira Salo bosso or qua, or là la dita estreme; E le alterna, e le varia in serpeggianti Moti, or lenti, or soppesi, or tremolanti.

Alle musiche leggi obbediente Erec l'aura ennora, e in dotto salto inspertata e rapida si sente Dall'alto al basso gir, dal basso all'alto; Placida or scorre a grava in larga piena, Oraccessa e cada si che l'odi appena.

or germa e cata si ner i out appeare.
L'Ange-llo attento assolta, e gli vo dietro
Pe'laberizati musici și e qualora
Elpin fa paaure, ode che in dolee metro
Ogni difficil sua traccia cauora
L'Augel franco peregua, a vo si lungo,
Ce quanto zannes in foras in grasia aggiungo.

Pei tace; o quasi in aria trionfela L'obliquo eguardo dal frondoso reggio Volge insultando al tacito rivalo. Vinto Elpin gitta il bosso, a grida: or veggio Quanto l'arte oude fui superbo vaglia, Sance del hosse su musico m'arguarlia.

a line dat posses un mission in Aguateria.

Al risologo cel cantos un innovitatore.

E da segi parte dispiegandi il volo
Pentis intorno a lui formana ceroma f
E in razi metri, o vove s tuno caspindo.

E in razi metri, o vove s tuno caspindo.

Tin di locosi i troino celebrando.

Tin di locosi i troino celebrando.

Ulmon a un tempo a lui al caro siegon.

Bloma a un tempo a lui al caro siegon.

Bloma in un tempo a lui al caro siegon.

Nacio cimento di tentar disegna i
Quasi guerrire, che de disperse aduna.

Tini appadre a tentar cuoro fortuno.

Tini appadre a tentar cuoro fortuno.

Sinda posterio, che de disperse aduna.

Schiudea le rosee porte d'Oriante; Qual lucido pennallo il nuovo raggio Parsa che colorame il rinascento Aspetto delle cose, a dall'assura Trista quieta lieta escla natura. Sorge col giorno Elpino, ed il negletto

Sorge col giorno Elpino, ed II negletto Baso laziando, I erga aurata pronda: Per rinnuevar la pugna ecco al boschetto Giunge, e già in meso agli altri augelli intebel suo rivale il canto alto e distinto; (c Che par triouli ancor d'evarlo vinto. In nuoro tuono il musico strumento

Tocca il Pastore, e l'Augellin s'accorge Ca'oggi è sfidato ad un novel cimento ; L'invito accetta lieto, ed ova sorge Etce frondosa al suo rival vicino Si posa attento, e il suon comincia Elpino.

Coll'una a l'altra man perenre o tocca Le numerose rordo o in si veloci Salti la agili dita e vibra e scocce Su i fili arguti, e tante o varie voci Mesce a confonde in rapido e leggiero Moto, rhe a stentn seguelo il pensiero. Sulle cordo più gravi ore s'appoggia E lento e maestoso , ma in un tratto Rapidissimamente in alto poggia E sullo fila striscia a vola ratto; Qual aura dell'orbet a in sulle cime Striscia loggiera, a or l'alsa, or la deprime, Mille tuoni diversi odi ad un'ora; Col forte il dolce, coll'acuto il gravo Confusi ad arte errar per le sonora Tremula onda in disordine soave ; Che non ti par che un musico istrumento Tanti e si varj suou mova, ma ceuto. Di si diverse voci per l'ignota

Tanti e di varj motu mora, una ceuto.
Di di divera voci per l'ignora
Fraccio l'Augel si perda o si confonde;
Vasilla je or quella nota;
Vasilla je origina del sentifi o rerofinato
Corqual e del si, che tentifi o rerofinato
Corqual te del si, che tentifi o rerofinato
Corqual te del si, che tentifi o rerofinato
Corqual tentifi per del sentifi o rerofinato
Corqual tentifi per del sentifi o rerofinato
Corqual tentifi per del sentifi o rerofinato
Corqual tentifica del sentifi o rerofinato
Corqual tentifica del sentifi o rerofinato
Corqual tentifica del sentifica del

Da tanto corde o si direrse olice? Cho farà? de'penauti il folto studo L'onor del hosco col maestro centu Che possa sostener spera in lui solo; Ed il crudele esmulo suo frattanto Del cosfuso rivel par che si rida;

Ed a prova più astrusa ognore lo sifida. Tutto fark fuori che d'esper visto Solfrir le acorno; con estrania forca Per le artili cameri il fiado pinito Tendo le frati fibre, o ai le aforca; Coa à romposa affine; in FA squellino Sen cado moribondo a più d'Elpino. E cell'ultime sua note casore Non doll'estremo foto si quarela; Ma ch'el codò la palma al trinsitore

Esprime in dolee flebile loquela ;
Elpin ai leva tristo o shigettito;
Di sua fatal vittoria allor pentito,
Le corde poi dell'arpe miedialo
France doletto, e stille lacrimone
Versò sopra l'exinto suo rivalo.
Poscie d'allor sotto lo chiome ombroso
Ereve funerco mermo a quollo cresso,

Ova il sun merto, e il fato suo si lesse, Qui spesso degli slati i mesti cori Gl'intuonano col canto inno funchre: Poi qualora lo ninfo ed i pastori Vengono fra lo amicho erme lati revo D'amore e ragionar, fernando il passo, Versan lacrimo o fior sul tristo sasso.

#### L'ALBERO DELLA SCIENZA

FELICE chi potco della natura

I più nascosi ercani indevinare,

#### OSSIA I SISTEMI FILOSOFICE.

E directar la dette nobbie escura l' Eckenin im: na chi le poté finea e Eckenin im: na chi le poté finea e Adam, che il frutto della scienna eccue, Che impart'à Ciera nude, e vergognome i Che ingolia s'arvoba. L'orgogliuso Filosofe coi illogicamde, Ginnee a imperar le stesso: e vergognoso Va certi romanetti immaginando, Che si chisman sistemi: e son le fronde con reil la prepeira undità nacconde.

# GIOVE, L'AMANTE, E IL CANARINO. Grove, se potestio, con un sospiro.

Dicera un di Dalmiro, Trasfermarmi in quel vago Canarino, Che alla mia Fille sta sempre vicino, Quanto liete sarei, Per non scostarmi un passo mai da loi, Il Padre degli Dei Accolse il voto; e gli rifulse in vise Marstoso sorriso, Che l'aria serenô tosto e gli alrissi, E luce secrebbe agli astri erranti e ai fizzi ; E al giovinetto semplice concesso Di farsi Canarin quande velesse. Il suo spirito allera il corpo lassa, E in quel dell'angallin toste trepasa, Qui grida un metafisico: Cost fu del suo corpo? Udite: in quelle L'alma entro dell'augelle : E dicon quei che il videro e l'indiro, Ch'ei fece ottimamente da Dalmiro, Ma son pur sciocchi e vani I desiderj umani ! Dopo breve soggiorno. Crede d'un sole giorne, Lo spirito deluso,

Riterna al corpo sue triato e pontito, Gridando : che troppo ha visto e scuite. Donne vaghe, fra voi, mai vi saria Chi a me per cortesia Il segreto svelasse, e mi dicesso Cò che il Giovine udisse, appur vedesse? Per castito socsatia.

Attonito, confuso

Per gastago sovente
 Gieve a'voti degli pornini acconsente.

# IL LAURO E IL PASTORE. Pracrit ti scelsi trista ed infecenda Inutil pianta? Ad un Allor frondoso

Gridava Elpin sdegnose:

Non ti rigai pietoso e diligente.

Forse di lucid'enda

Nella stagien più algente? Opra è mia se il tue crin si verde e spesso Interno interno stendi ; Di mie fatiche adess Questa sucreè mi rendi? Piccole bacche inutili ed amare To porgi alla mia fame: Mentre di poma presiose e care Di più saggio cultore offre alle brame Ogni negletto e povero arboscello. Rispose al Villanello Il Lauro: se il mie frutte poco vale, La mia fronda è immertale : Cingitine la fronte; E allor che avrà perdute il prato e il mouto Tutto il suo verde, io col mio varde eterno Pioriro sul tuo crin l'estate e il verno.

Scrivete pur scrivete ;
 Di fama morirete ;
 Ma sarete immortali,

#### LA FARFALLA E LA ROSA. Una vaca Farfalicita

s Parla il Lauro ai poeti in voci tali :

Gia librando a meza catato Or sui fori, or sull'orbetta Le sue piume colorate.
L'afi, il colle, il sen guernito D'aurec liste ripleudea; E del lucido vestito Compineersi ella parca. Scorro oggi erlas, oggi arbescelle, Qui fier più vago annata per isceptione del pre isceptione el più bello.

Sulla querce non a arcesta, Nen rad pin, non sull'oltra ; Troppo routa à quella e questa, La Farfalla è troppo schiva. Sorge affin su verde stele La vernigita e rugiadosa Chiema attera in verso il ciclo, Qual reina, erger la rosa. So lei vola e essa l'accoglie, E le aperte in sul mettino

E fondarvi la sua casa.

Stonde a lei merbide spoglic, Qual tappete porporine, Quivi posa i fendementi, Qui la casa sua compour; Ed i mobili e crescenti Cari germi ivi ripone.

Can germi in ripone.

Fulle insetto! il giorno appres:o Vede mesto che languisce Dall'arder severchie oppresse Il bot flore, e inaridisce. Vede alfin l'altra mattioa

Senza foglie estinto il flore; E la casa che ruina, E la prole che si muere.

e Poco senno hanno gl'insetti, b Che sui fior fondan lo case : n Ma degli uomini i progetti

» Forse han più solida base?

## LA FAVOLA D'ISSIONE.

Dr Febo i figli armonici. Silvia, così strapazzi . Che gli vorresti chiudere Nello spedal do' parsi? Perché disser che gli alberi E i sussi , il saggio Orfeo, Col suon dell'aurea cetera Trar dietro a sè poteo ;

O che nn erin hiondo ed aureo Astro si fe' incente : O che pacque un esercito Dai denti d'un serpente.

Strane in vero ti sembrano E puorili cose ; Pur sone in queste favole Gran verità nascose. La veritade, credimi.

Ell'é d'una figura, Che se nuda rimirasi . A tutti fa paura : E d'uopo ba, come Lesbia, D'ornarsi il crine e il petto, E la sua faccia squallida

Dipinger col resetto: E quando ancor la burbera Aria cost depone, Se in tuono troppo serio A predicar si ponez

Quel tuono cattedratico Sparge un certo languere Sull'anima, onde subito Dorme ogn' ascoltatore. Bambini sono gli uomini, Në assoltan le più belle

Cose, se non cominciano Da favole o novelle. Ma per mostrar quai chiudere Alti segreti suole

La Mosa in queste mistiche Armoniose fole; D' una enriosa e celebre

Vo'farti oggi l'interpetre, Se tu mi porgi orecchia.

Favola, benchè vecchia,

Nell'età prisea in Grecia Visse un vago Garzoce, Di stirpe altera e nobile, Che fu detto Issione.

Pien da amorfiose grazie. E mastro assai profondo Nelle importanti inezie, Nei nulli del bel mondo:

E in quella soavissima Arte tanto eloquente, Che sa al lungo spazio

Parlar senza dir niente. Con tratti di malizia, A spese altrui festivo,

Sempre in bocca risuonagli Quel tuoco decisivo, Quell'insolenza amabile , Che con egual franclicara

Con un' orchista rapida O tutto loda, o aprezza. Coal compite Giovane. Col più fausto successo Incontrar certo il genio

Doveva del bel sesso. E in ver non reputavasi Belth degna di loda, Se dalle di lui visite

Non era messa in moda. Ei gli omaggi feminei Accogliea con sovrano Spressante occhin, quai l'umili

Beltà schiave il Sultano. E altiero e irragionevolo Diveone alfine a segno, Che le terrene femmine Tutte egli prese a sdegno p

Credendo che di merito La sua beltà perdea. Se non ginngeva a vincere Il cor di qualche Dea. Le tingue nn po'malediche Narran, come le Dive

Celesti allor non erano Molto severe e schive t E che sovente seescro Dalle sedi immortali, Per vagheggiar de' giovani, Benche vili e mortali. Ora questo vanesio

Credete voi, che a quella Diva i suoi voti teneri Porga, ch'è la più bella? No : siccome la domina Più che amor l'ambisione. Pensa il suo dolce assedio

Porre al cor di Giunone ; Sol perché il primo ell'occupa Nella celeste corte Posto, e del Nume massimo Ell' è suora e consorte,

Di sua celeste origine Piena la Diva, in pace, Pensate voi , se accogliere Potera quell'audaco.

Pur mascherò la collera Con volto men severo. E fu vista disciogliere Un riso lusinghiero

Che vocazion che mostrano Anche le Dec più sante Spesso a far le pettegole Con un volgare amante!

Per rivederni, un tenero E dolce appuntamento Fissi; che il Giovin credula

Brillava dal contento. Or sentite ebe barbara Celia a costui fu fatta p E andate poscia a credero

A doune da tal fattal Sapete che alle nurole Giuno comanda, o denno Or dissiparsi, or nascere

A ogni suo piecol cenno; Nè dalla sua magnifica Guardaroba escon fuori Che nubi tinte in varii

Vaghissimi colori. Essa una nube candida Di donna in forma finse : Gli occhi a lei di ceruleo

Vivace lume tiuse. Poi coloro di porpora La guancia bruna o viva, Come la pesca tingere

Suol la stagione estiva. Nece le sottilissime Ciglia, la chioma è nera;

Statura alta, aria nobile, E maestosa e altera Clu può dir con qual lucida E fiammeggiante veste

Questa figura aerea Iride allor riveste? Non ricorse alle piccola Levita agili a corte; Ginnen giammai non videsi

Che in abito di corte. Dunque d'immenso cinscla Enorme guardinfante: Di Catullo la patria (30) Non vide il somieliante

Allor che la Discordia Per lui la nobil terra Divise, e per lui fecero

La Belle tanta guerra. Questo spettro ingannevole, Tratto per l'aer vano, Condusse per mano Iride,

Ridendo, al suol Tebano;

E sopra l'erba poselo Nel destinato loco: S'escese indi per prende Del follo amante gioco.

Grazie spirante e lezio Ecco sen viene in fretta ; E delle spettro in tenero Sembiante al piè si getta :

Tace la bella nuvola; Allora egli le braccia A lei distende fervido,

Ma l'ombra solo abbraccia. Gittò tre volto l'avide Braccia allo spettro vano , E altrettante ritorsele Vuote al suo petto invano,

Corre la nube rapida, Come la porta il vento; Corre ei pieno di smania A seguitarla intento.

Or gli si accosta, or fuggelo La nube, or s'alsa, or scende; E quanto ell'è men prossima, Tanto più bella splende.

Talor si lascia giugnere ; A stringerla ci s' affanna , E stringe sempre l'aria; Ne ancor si disinganna. Ma la commedia in trazico

Pini tristo successo: Che in pena del sacrilego E temerario eccesso, Lo fe' legato stendere

Su ruota ampia d'Averno Giere, o sovr'essa avvolgere Con moto sempiterno, Le Furie il cerchio girano s

Ruota il Giovine audace; E si fugge, a si seguita, Sense trovar mai pace.

Or, Fille, ben considera Istoria così strana : E ci vedrai l'imagine Ben della vita umana.

Mille innanzi ci volano Spettri aerei e leggieri ; Nulii , che rappres Gli umani desideri.

Questa nastri cerulei, Veli dorati, e quella Pinge un Cappel di perpora O una gemmata Stella: Mitre, toghe pacifiche, O marziali allori

In questa, in quella splendono Ricchissimi tesoria Sopra un'altra la Gloria D'allore ha le cerons ; La Fama par che sorgavi,

Tutti le nubi siegueno Per strade o dritte, o torte; Chi in mar, chi sul Castalio Monte, o fra l'armi, o in corte.

E quando poi le stringono, Svanince in un momento Quel vano spettro labile, stringon fumo e vento. Ma il desir ejeco e fervido Più gh ange e gli martira ; E sulla ruota Stigia Come Ission gli aggira.

# HL CIGNO CHE MUTA VOCE.

Invidiam placare parat virtute relicta.

I fisici più gravi, o gli cruditi Fecer ne'tempi addictro, o fanno ancora E lunglie e dotte strepitose liti, Perchè una fore armonica o canera Avea ne' tempi antichi il Cigno, ed ora Non canta no, ma gracchia, Appunto come un'oca o una cornacchia : Ed hanna mille baie acutamente Dette, piene però d'erudizione: Or io per risparmiar d'un innocente Cristiano inchiestro tanta effusione, La ragion ne dirô ; perchè i segreti Della Natura san meglio i poeti.

Quando naci dallo man della Natura Il Cigno, anch'esso nacque Con voce ranea, dissonanto e dura, Come gli augei che vivone nell'acque, Niuno di lui però prendessi gioco, Perciocché presso a poco Cantavan tutti sull'istesso tuono, Per sua diagrasia un giorno Infra i rami d'un orno Senti del Rosignolo il dolce suono t E allor vedendo quanto L'armonia del pantano era discorde. Del Rosignolo chiese a Giore il canto; Che sul principio fe' l'orecchie sordo: Ma quando ei volle poi furtivo entrare Di Leda nelle soglie, Si fece allor prestare Da! Cigno le sue spoglie ; E allor concesse al candido animale Canto del Rosignolo a quello eguale.

Di questo nuovo pregio il Cigno adorno, Credette esser più illustre lnfra i compagni dello stuol palustre : Ma quei gli furo intorno Con sibili di scorno, Gridando, che il cantar così non cra

Il tuono, e la maniera

Conveniente alla palustre stanza, Invalia forse fu , forse ignoracan , L'altrui doti sprezzare, avere in pregio Le proprie solo è naturale istinto: Ogunn sa come i Mori hanno in dispregio I bianclu, e il Diavol luanco hanno dipintu, Fosse in somma ignorante, ovver maligno Il gracidante stuol, con scherni e busse Perseguitò tanto e poi tanto il Cigno, Che disperato essendo, egli s'induse A richiedere a Giove alfin l'antica Voce discorde, e in quella Ora solianto canta, ovver favella; E quella schiera, a lui tanto nemica, Sol si potè placare Quando l'udi gracchiare. a Infra i balordi per istar d'accordo a Spesso, o lettor, convice far da Lalordo.

# LA CONTESA DE FIORI

A L. Z. LA PRINCIPSISA

ANTONIETTA CORSINI

O Fior, che presso al rigido E nubiloso polo Nato, man trasse provida Sul dolce Etrusco suolo : Vieni : Te già salutano D'Arno le ameno rive; Ti volge intorno sefiro Le alette sue furtive. Al tuo venire arridone

Gli nomini innieme e i Numi: Qui puoi soavi spargere I grati tuoi profumi, SPORA DENTIL, d'insoliti Pregi tu sulendi ornata: Qual sculta pietra nobile

Di cemme circondata. Questo intanto tributano A Te le Tosche Muse Picciolo dono ; accoglilo : Non sono a mentir use.

Fra i pregi ende il tuo spirito Si amabilo ti reado, Se quel della nsodestia Non ultimo risplende, In questa rossa favola Tu con ridenti cirlia Odi d'un fior l'istoria. Che tanto a Te somiglia. Leshin, cui di man propria

Formar ad Amor piacque, Poi mirandela, attonito. Dell'opra si compiacque;

Cho unisce il saggio spirito Alla sembianza bella: Siechè non sai decidere Se quello vinca, o quella; Con aegligenza amabile Discinta in bel mattino,

Volgova i piè tra' floridi Viali d'un giardino: E là dell' odorifora Famiglia il varifora Contempla, per iscorlicre

Contempla, per iscegliere
Quel cho le adorni il petto.
Tutti perchè si nobile,
Si bel destin lor tocchi,
I fior più vara spierano

La pompa a' suoi begli occhi. Scoperto allor presentalo Il son l'aperta rom, E silegnasi che a scegliero

Stia Fille ancor dubbiosa, No, troppo altiora sembrimi, Dic'ella, e sensa vesta Si nuda, hai ben l'imagine D'ardita ed immodesta.

Già il tulipan di porpora E d'or spiega il colore; Ma un corpo par seus'anima, Un fior ch'ò sonza odore.

Il mugherino è randido; Ma quell'odor il acuto Offende, e par un giovine Che far voglia il saputo. Intanto un soavissimo

Sente leggiero edore; E quinci e quindi volgen Per ritrovar il fiore. Seguita l'edorifera

Traccia; e alfin sotto il piede La pallidetta mammola Tra l'erba ascosa vede, O fior, gridò, sei l'unico

Degue de voti miei ; Perelsè il leggiadro simbolo Della modestia sei,

La modestia ebbe il premio ; E il fior dall'umil letto Venne a posar sul morhido

Venne a posar sul morhido E palpitante petto. « Sia da te sempre il merito

2 Premiato e reverito;
2 Ma in specie quando trovasi
3 Alla modestia unito.

# FAVOLE ESOPIANE.

## LA SCIMMIA, L'ASINO, E LA TALPA.

Enna, dicea la Scimmia, eli natura E la sua provvidenza tanto loda; Verso di noi mestrossi e cieca o dura:

Come? nou darci un palmo almen di coda? Fino i Topi di coda ella ha provvisti; A noi sol manca; ond'è che con maligno Occhio coni ciorno gli animali tosti

Occhio ogni giorno gli animali tristi Gi guardan dietro, o poi ci fanno un ghigna L'Asin risponde: io non la stimo nioute; A che mi val 7 perchè di ragazzacci Con mille insulti un stuolo impertinento

Le spine auto quello ognor em esceti. È una diigrazia il non aver le corna: Ah non le cerna pur la hella cosa! Rimira il lao, e he n'a la texta adorna; Che faccia alsa sublime e masetona! E capri; e aguelli, e s'altra insulti v'a Bestia, di corna fia dunque querrilat Van me ne darò pace in fia the lo vita. Li sull ma al'happe in la triba lo vita. Li sull ma al'happe in fia the lo vita. Li sull ma al'happe in fia de per activa Vonta ingunta follòn, benic indicerete, Cantales me, che on di vita priva.

« Chi viver vuol tranquillo i giorni sui, » Non conti quanti son di lui più lieti, » Ma quanti son più miseri di lui,

## LA FRAGOLA E LA ZUCCA.

L'obonesa Fragoletta
Cella fronte porporina
Si montrava infra l'erbetta f
Una succa nua vicina
Diadegnona lo si volte,
E così la lingua sviolte;
Chi ii rece ardita tanto
Di spuntare estro quest'orto,
Ed a me piantarti accanto?
Potes farmi maggior torto

Lo sciocchissimo padrone? Veramenta villanzone! Por la Fraçola nel rango D'una Zacca pari miol Qui più certo non rimango; l'artiremo o tu, od io: Se il mio corpo si rirobre to it schiaccio o mando in polve.

Tace agnora ; e a capo basso Sta la Fragola modesta. Li rivolgo intanto il passo Fille, e accanto a lor s'arresta: Fissa subito le ciglia Sulla fragola vernuglia: Puscia ecclanar: sei pur vaga!
Chi senti più grato edoro?
Chi de seusi meglio appaga
Coll'odore e col sapore?
Allorchè la rosa tinse
Citera, te pur dipinse.
Indi a coglierla ebbe mosso
Il tornito eburaco braccio, E
perché itandole addosso

Il tornito eburneo braccio, E perché standole addosso
Quella Zucca dálle impaccio;
Con un calcio allor la manda.
Già la Pragola è salita
Sulle nevi alabastrine,
E che fu della zipita

Zueca? Colta cadde alfine
In seedello di spedali,
O nel trogolo a' majali,
c O serittor di tomi immensi,

Sai tu come il saggio pensi?
 Misurare un libro suole
 Dal valor, non dalla mole.

#### IL GALLO.

Un Gallo pien di spiriti marziali, Di sanque Ingleso, e che d'un vasto piano Signoreggiava zolo da Sultano, Vinti e dispersi tutti i suoi rivali: Un di che con inquisto cechio geloso Il suo serraglio percorrendo gia, Vede un posso, e non an che cosa sia:

Pur temendo un rival là dentro acceso, Salta pien di sospetto in sulla sponda, In giù riguarda; e l'umido cristallo Riflettendo qual specchio, un altro gallo Fier come lui gli apparre sopra l'onda.

Gomfa irato e distende il collo altroo; Lo stende e gonfa nore, quasi alla mifa Venga, il nemico; egli le piume arrufa; Lo arrufa il altro non di ui men arrufa; Nel peno allor si alancia furibondo Col votto aperto che nell'onda hatte; Deluto allor per l'acque si dibatte; Geme, t'affana, e mote cade al fondo, ci ll geloso furor la mente ingombra; è El l'offano, che di corpo all'ombra.

## IL PANCIULLO E I PASTORI.

At lupo, al lupo; ajuto per pietà, Gridava solamente per trastullo, Cecco il quardiun, esicochisimo fanciullo, E quando allo sue grida accorrer là. Vude una groma achiera di villanti, Di cacciatori e cani, Di forche, pali, ed archibuta armata, Proce loro pal muso una rigata. Ma dapo pochi giorni entri dai vero Tra idi hii gregge ni lupo e di più firm. Al liupo al lupo, il guardianello grida; Ma niuno car I accolta, O dicer ragazzaccio importinente, Ta non ci lutti una svenda volta; Radoppia invan le strida, Italiane di contra di accolta con la contra di co

## IL VECCHIO E LA MORTE.

Un miserabil Uom carico d'anni , E non pochi malauni, Portava ansante per sassoso callo Un gran fascio di legne sulle spalle, Ecco ad un tratto il debol piè gli manca, Sdrucciola, e dentro un foes Precipita, e il fastel gli cade addesso. Con voce e lena affaticata e stanca Appella disperate aller la Morte, Che ponga fine alla sua trista sorie, Vieni, Morte, dicea, fammi il favore, Toglimi da una vita di dolore Cho a fare in questo mondo? ovnuquo miri, Non vedo che miserie e che martiri. Qua di casa il padrone Domanda la pigione; Il fornaro di là grida che senza Dengri omai non vuol far più eredenza. Se tn non vieni, la mia gran nemica, La Famo porrà fine alle mie pene;

An aumo-person participation of the process of the

## IL CORVO E LA VOLPE.

On quanto tu sei bello!
Dicea la Volpe a nn Corvo, che sedea
Sopra d' un arbonello,
E nna forma di escio in bocca avea;
Che maestosa e nobile figura!
Un più vizazoo angello
Non formò la uatura,

Il negro delle piume La maestà vi accresce, e tanto è vero, Che i preti, e i monsignori hauno cos'un Sempre vestir di nero. Se di tua voce ancor la melodia

Corrisponde all'aspetto, Niuno oserà negar che tu uon sia L'animal più perfetto. La dolce adulazione il cor gli tocca ;

Apre il becco a cantare; e già caduta Gli è la forma di sacio dalla bocca. Corre la Volpe astuta, La raccoglie, e con aria schernitrice, Poscia che di quel cacio ba fatto il saggio ,

Bravo, bravo, gli dice : Il tuo canto mi piace , e più il formaggio. Ann m'accusar di froda;

l'inttosto, al presso d'un formaggio impara, c Che chi troppo ti loda, La lode ti farà costar poi cara.

## IL GALLO E LA GEMMA.

RAZZOLANDO entro la vile Soazzatura d'un cortile, Ritrovossi il Galla avante Lucidissimo diamante. Tu sei bello, disse, affe ; Ma saria meglio per me, Schiettamente te lo dien, En granello di panico.

s De' bei libri scelti e ran

1 Uno sciocco eredito, a Che vende per far danari.

#### LA VOLPE SCODATA.

Sorro l'adunco dente Di tagliola tagliente Una Volpo la coda avea fasciata . E la sua vita a gran stento salvata. Stie per più giorni ascesa, Che di mostrarsi in pubblico scodata Ell'era vergognosa: Na quando alfin si tenne Dalle volpi un cencilio generale, Alla gran sala ella per tempo venne ;

E a un angolo adattossi in guisa tale, Che la disgrasia sua credè celare. Cominciò con gran forza a declamare

Poscia in piena assemblea Contro la strana moda Di portare nna coda. La natura ha shagliato, ella dicea; Non è che un'escrescenza ed un'impaccio La ceda, sempre nuoce, e mai non giora: Or resta stretta a un laccio, Tra le spine or s'intrica, Cosi che a distrigarla è gran fatica ;

Si strascina sul suol sutta, e s'auvolte

E di fango e di polve: Gl' Inglesi e' ban cervello

Taglian la coda ad ogni lor destriere , No per questo è creduto mai men bello ; Or sarei di parere,

Che con pubblica legge s'ordinasse Ch'orni volpe la coda si tagliame Questa proposizion fe'nel consiglio Nascere un gran bisbiglio:

Quando nna volpacchiotta astuta e fina, Che di sua coda aveva vanità . Quanta forse Aerina Della sua bionda e lunga chioma n'ha.

Rivolta all'orator, disse : scusate . Pria che a partito la question si metta, Voltateri, e il di dietro a noi mostrate. A voltarsi la volpe allor costretta.

Mostro le sue disgrasie; e colle risa La question fu decisa.

s Ognuno i suoi difetti ed i snoi mali Render vorrebbe al mondo universali,

IL PADRE, IL FIGLIO E L'ASINO.

Sorza un lento Asinel se ne venta Un Villan curvo il tergo ed attempato ;

Il Figlio a piè faceagli compagnia; E giano insieme ad un vicin mercato. Scontraro un passeggier, che al Padre volto,

Disse, forse per prenderne sollarso : La cosa non mi par discreta molto; Mandare a piè quel p rero ragazzo!

Il Vecchio vergognossi, e fece il Figlio Montare in sella, e a piè prese il se tiero; Ma pon erano andati ancora un mi dio ;

Incontrarono un altro passeggiero , Che disse: mal creato ragazzaccio, Che una forca tu sei certo si vede;

Di cavalcare hai cor dunque, asinaccio, E il vecchio Padre tuo mandare a piede? Il Padre allora: io vorrei par contento Rendere alfin ciascun per quanto posso:

Facciamo un'altra prova; e in quel moment Dell'Asino ambedue montano addosso. Ma nuova gente incontrano in cammino, Che grida, e porge lor nuove molestie:

Guardate discrizion! quel bestiolino lla da portar due così grosse bestie! Grida il vecchio : oh che gente stravagante!

Eppure nu'altra ancor ne vo' provare : Smontano a terra entrambi, e scosso avante L'axino a senno suo lasciano andaro, Ecco novello inciampo; e dir si sente

Qualeun che passa: io non conosco affe Di que due più stordita e scioeca genie; Mandan l'Asino scosso, e vanno a pic.

Il Vecchio allor grid): più non ci resta Che portar noi quell' Asin, ma sarebbe Parris si strana e si solenne questa. Che l'Asin stesso se la riderchbo.

c Che concludiam? Che aver l'approvazione Di tutto il mondo, e star con esso in pace, Essendo un' impossibil pretensione ,

s Sarà meglio di far quel che ci pince.

## L'AQUILA E IL CUFO.

Doro molte contese, E scambievoli offese, L'Aquila e il Gufo fecoro la pace; Ma come del ranace Alato Re dal rostro a dagli artigli Il Gufo assai temes De' suoi tenari figli, Ne tutti i torti avea ; Dar si fece parola, E parola di Re, che non avria Usata a figli suoi discortesia. Perchè meglio sicura Sia la tenera vostra famigliola, Dime l'Aquila , ond' io non possa erraro , Fatemena fraitanto nna pittura. Nou poteta shagliare. Rispose il Gufo, percho la natura Non ha mai fatto uccelli Al par da'figli miai vermsi e helli. Sono un occhio di Sole, grazioti, Leggiadri, manierosi : Il canto lor che tutti i cori molce. Di qual del rosignolo è ancor più dolce. Dono non molti giorni andaudo a caecia L' Aquila , stimolata dalla fame , Entro d'nu cavo tronco il capo caccia; E un par d'uccelli di si rossa a infame Figura vede, a tanto osceni a schifi, Con occhi gialli, a si sformati grafi, Piuma deformi o lorda, E voce cosi stridula a discorde, Che non può credor sien quei, di cui fatto Il Gufo avaa così bel ritratto: E senza più pensar, scagliando il rostro Sull'uno a l'altro mostro, Gli divora ambedne : finita bena La cena non avea, che sopravviena Il tristo Genitore , a di quarela Empiendo l'aere, il falso amico accus Di mancator di feda e di crudala;

Ma l'Aquila avea troppa buona scusao Credono i più leggiadri i genitori : Ouesto s'avvara in tutti ; Ma in specie poi ne'libri e negli autori,

e I figliuoli più brutti

## IL NOCE.

In Noce che tant'alto i rami spande, Quando esci daila man della natura, Non era così grande,

Ma piecolo e pigmen Appunto come il fieo di Zaeclaco. Perció pria che a matura Perfesion giungessero i puoi frutti . Eran rapiti tutti Da chi passava a caso per quel piano; Che senza affaticarsi Vi giungea colla mano Con Giove cominció danque a lagnarsi Il Noce che l'avesse faito nano : Lo pregò di cangiare Il suo misero stato, E i suoi rami da terra tanto alsare, Ch' ai fosse da quai furti assicurato. Rue Ginva, e lo volle contentare : E una mattina, all'apparir del giorno, Rimase ogni villan di quel contorno Attonito, mirando in un istante, Noce di pigmeo fatto giganta: Che allor superbo la sublime testa Volgea dall'alto, rimirando setto Si gran tratto di campi a di foresta; E in sibilo orgoglioso Scoteva il erin frondoso Ma la propria follia vida di botto; Che i pomi giunger non potendo ad esse Incominciaro ad ogni lor potere A grandinar di pietre un nembo spesso Quai villani per farli al suol cadere. Rotti i rami alle orribili percotse , Le frondi a terra scosse, Lacero, pesto, e alfin pentito e tristo; Tardi il povero Noce si fu avvisto. Che la sovarchia altezza

Nemica è troppo della sicurega. Cresce in grandessa alcun, cresce in travas E a'colpi de' malavoli è hersaglio. (glio ,

#### LA CICALA E LA FORMICA.

Manraz in stidule note amorda il sielo Una Cicala sul fronsuto stelo, Sotto l'estivo ardora, Tutta intrisa di polva a di sudore, l granelli pesanti la Formica Lenta, ansante si trae dietro a fatica: E con provida cura Empie i granai per la stagiou futura. Di lei si burla la Cicala , a intuona Stridendo una cansona, Con cui si prende la formiche a scherno. Ma poi venuto il verno, La Cicala di fama messa morta. Della Formica picchia ecco alla porta, E le domanda un po'di carità. Sorella, in varità, Risponde la Formica, mi dispiace, Il verno è lungo ed incomincia adesto ; E sai cha il primo prossimo è sè stesso, s Spensierato infingardo; è preparate

a Ancora a te della Cicala il fato.

#### IL TOPO CAMPAGNOLO E IL CITTADINO.

Avvenne un tempo fa Che un topo campagnolo invito a cena Un Topo di città ; E si dette ogui pena Per oporarlo: in tavola eli pose Ed acini sceltissimi di vena, E le vivande a lui più pregiose, Per le solennità serbate solo ; Cioè a dire un po' di ravaggiolo, E un pesso ancor per lui di prelibata Carne secca intarlata. l rusticani cibi nauseando.

L'ospite altier li guarda appena, e paus Arriccia il naso, e or questo, or quel fiutando, Appena il dante ad assaggiar abbassa, Con aria poi d'interna compiacensa, Volto al compagno, disse : io pur vorrei

Farti sentir qual sia la differenza Da queste allo vivanda cittadine: Venir meco tu dei , Le rupi o i boschi abbandonar , che alfine .

Credimi, non si sa Gustar la vita che nalle città.

Gli creda il buon villano, e col favore Della notte in cittade antrano, e in grande E ricco ostel passir fra lo splendore Dell'argento a dell'oro in ampia sala ; Ove di varie nobili vivande, Avanzi già d'nn liete Festin notturno, il grato odore csala,

Siede già sopra morbido tappeto Il Campagunol stupito: Corre il compagno in questo ed in quel canto; E i cibi di sapore il più squisito Ad esso rees intanto,

E ne fa pria da bravo scalco il naggio, Pien di buono appetito L'altro dimena il dente, e il muso s'unge:

A gustar nnovi cibi ognor coraggio Gli fa quegli, e lo stimola e lo punge: -Amaggia, amico, questo buon regu. -Di grazia, amico, non ne posso più. -Eh via, che smorfie! questa gelatina Gusta, perch'è dirina. -

Tu mi farai erepar. - Quel fricandò Non trascurare. - Oibo. -

Sentilo; l'odor suo molto promette. -No. - Tuffa in questa salsa le basette. A nn tratto con orribile fracasso Si spalancan le porte : entran staffieri ,

Squatteri , camerieri ; E rimbombando va dall'alto al basso

Di due cani acutissimo ululato. A tai vicende mato. Il Topo cittadin fugge e s' asconde :

L'altro intanto s' imbroglia e si confonde Scampo, ma a rischio d'esser malmenato.

Poiche fu la paure un poco quieta.

Restati soli, esci dalla regreta Buea, e al compagno disse: amico, addio, Torno al bosco natio: Che queste pompe, a questi regi tetti, E le vivanda più squisita e bnone, Fra rumori, inquietudini e sospetti, Mi farebbero troppa indigestione.

# IL VENTRE E LE ALTRE MEMBRA.

Is Popolo è nna bestia impertinento ; Ma fortunataments Crede in bocca d'aver la musoliera ;

E per una felice illusione, Questa tarribil fiera Guidar d'altrui si lascia a discresione ;

Coma col capo chino, Un bne menar si lascia da un bambino t Ma guai, s'ogli si avveda

Della sua forsa ; a non aver più laccio Che lo tenga se crede! Cosl di Roma un giorno il popolaccio, La musoliera rotta,

Attruppossi; ed in frotts Esci dalla città, maledicendo

I Consoli, il Senato: Ecco, dicean fremendo, Noi soffriam tutto il peso dello Stato : Là combatter si deve? è della plebe

Il sangue il primo ad essere versato; Che in conto siam di pecore e di zebe, In pace poi, sensa aver mai riposo, Travagliar ci è mestiero Se guadagnar vogliam di daro e n

Pane nn vil torso, a un abito cencioso t Ricco intanto ed oricco, Sensa far nulla in faccia al nostro stento, Fra delizie contento

Vive il Senato : e tutto Della nostre fatiche usurpa il frutto. Non lavoriamo più , ne alla città Si tornit a si vedrà

Se questi illustri eroi Potrenno viver ben senza di noi. Questo fatal consiglio

Avean già preso; quando, Fra il popolar tumnito ed il bisbiglio, Un recchio Senatore venerando, Oui benché fiaro e pieno d'insolenza Il popolaccio, aveva riverensa: Si fece avanti, a in lui tenando fisse

Attento ognun le luci, ei con disse t Le Membra un tempo fa del corpo umano Fecer contro lo Stomaco congiura: Noi lavoriamo, e lavoriamo invano

Dicean , perchè costui tutto ci fura g E la fatica a noi soltanto resta : Giacché, qualunque cura Si dia la Mano , il Piè , l'Occhio , la Testa , Va ogn'opre a terminare

Un po'di vitto alfin nel procacciare.
Tutto insomma si perde e si profonda
Del Ventre deutro alla vorago immonda:
Ei non fa nulla; stiamo ancora nui
Oniosi come lui.

A un perpetuo digiuno il Ventre allora
Fu condannato ; ma di lor follia
Si arvidero il Membra in poco d'ora:
Tutto il corpo languia;
Il Pià dal suol levarni non polea;
La man non si reggea;

Errando gli Occhi gian languidi e smorti. Allor si furo accorti , Che il ventre, che apparia tanto osioso ; Pur troppo era operoso ;

E, ministrando il nutritivo umore A loro stessi poi per vie segrete, Da per tutto infondea vita e vigore, c Popeli m'intendete?

2 Questo Ventre è il Senato , 2 E voi le Membra ribellanti siete, 3 La Plebe intese , e tutto fu calmato,

## LA DONNOLA E IL TOPO,

Taxra all'edor del eavie e del presciute, per feor aettes à forca entrè in dispensa. Dennela, che avea il corpo smito e acciutte i per feora desta de lasta menus, Tanto ingransò, che ad un'ecorrem estata. Tanto ingransò, che ad un'ecorrem estata. Sessitio un di romor, sen fugge al fesso, E pre estir preve e riporro i travano. Sella in como per la como del como

Dimagrar ti convien quanto ingramasti.

« Diceva un Finanzier ; se al Re non piace

» L'opera mia, mi lasci andare in pace.

« No, gli fu detto ; se vuoi salvo escire ,

« Il mal totto convien restituire,

#### IL CONCILIO DE TOPI,

In gran Buricehio, il più tremendo galto, Era de Togi Fallia, il flaggilo; E già fatto u'avea cotal macello, Che quasi il popol loro era disfatto. Un di che quel crudel nella vicina Campagaa er'ito a caesia ai passerotti p Squallidi e tristi Topi infra le botti ; Adunaron capitolo in cautina. Qui biogna trovar qualch' espediente,

Il Decan cominciò i l'opinion mia Venerabili padri, oggi saria Al Gutto di segare e l'unghia e il dente. O poco o punto applaudir s'intese

O pece o punto applaudir a' intese Questo progetto: allora avendo alzate Vecchio Topo le lungho venerate Basette, in aria grave a parlar prese: lo che son sempre al ben pubblico inteuto, Al collo del canin della Signora

Vidi un sonaglio tintinnar, qualora Ei si movesse a passo presto, o lento. Ecori cel sonaglio il suo collare i Questo attaccare al Gatto ora conviene; E quando verso noi furtivo viene. Questo assassin, a tosto udirem sonare.

Questo assassin, tosto udirem sonare. Bravo! bravo! una statua in verita. Si merita, s'alcir tutti gridando: S'attacchi tosto quel sonaglio... Quando, Un domandò: ma chi l'attaccherà?

Un domando: ma chi l'attaccherà?

Io no. — No? neppurio, risponde un altro,
Un terzo: ed io nemmen. Confusi e muti,
Chi di qua, chi di là come vennti
Erano, si partir seusa far altro.

e Totti son buoni a fare un bel progetto;

L'imbroglio sta nel metterio ad effetto.

## IL LEONE E IL TAFANO.

Now mi guardar al flero, Chrodi che il mondo intere Tremi di tua bravara Tosi que vini al manda intere Sol que l'uli animali, de passeggiano a fer Ma quelli che hanno l'ali, Si poes han soggesione Del superbo Leone, Ch'anche un Tafan par mio Puole, o signor mio bello, Dirificatri a duello. Mal insetto ril, se despo

Crederti potess'io,
Ripponde, del mio sdegno;
Con una leggerissima
Sfersata solamente
D'uno de'erini miei
Tacer perpetuamente,
Credimi, ti farei.
Le ciarte sono inutili.

Delle minacoe io rido,
Rispose quegli y e veglio
Domar cotesto orgoglio r
In faccia a tutti i tuoti,
Alla pugna ti sfido;
Difenditi se puol.
Rapido qual asetta,
Sogh occhi a lui si getta,
E rtranamente il pungo.
Timo della pungo.
Timo per lo gioung.
Quello ora Rugge, y orifeta.

E semure il fere in faccia: Nel naso a lni si caccia; Frema il Leone e abuffa, L'irta criniera arruffa, Si sforsa a' lati , e rugge ; E per boschi e pendici Da disperato fugge,

Allor dalle nanci, In aria trionfala, Esce, e con stridul'ale, Grida in rauco ronzio: Il vincitor son io.

Nessun disprogerai: s Che il più piecol nemico 2 Può darti briga amai.

#### IL CERVO CHE SI SPECCHIA.

Cuz vaghe corna che mi diè Natura ! Oh che bella figura, Carca d'un tanto onor, fa la mia fronte! Grida un Cerro, speechiandosi nal fonte; Fin gli speziali hau la bottega adorna

De la mie belle corna. Ma di grazia, guardate Che gambucce sottili che mi ha date l

Paion fan, ed in ver me na vergogno. Mentre ciancia cod , suonar s'intree De'cani alto latrato. In tel hisogno Raccomanda alle gambe vilipese La vita il Cervo; e pieno di spavento, Ov'è più scuro il bosco egli si caccia. Ne seguono la traccia Rapidamente i cani; ogni momento Colie corna s' impaccia

Tra' rami il Cervo; e maledice intanto Ciò c'ha lodato tanto. Alfin, nuovo Absalonne, in guisa intrica

Tra i vepri e i rovi la ramosa testa, Che e distrigarla è vena ogni fatica. Sovraggiunge l'infesta Turha de'cani allora,

Che lo sbrana, lo strazia, e le divora. « E'mostre ben d'aver poco cervello » Chi più dell'util può stimare il bello.

#### IL PASTORE MINISTRO DI STATO.

SENTIFO ho dir che un secol forvi, e quello Naturalmente il secol d'oro è stato, De' Re pastori : e con qual mai più hello

Nome un Sovrano esser potria chiamato, Che con quel di pastor, che non va seusa Semplicità, giustizia ed innocenza? Ma pousandovi bene, Secolo alcuno in vero alle mia mente De'Ministri pastori, e'non mi siene. Pur v'ehbe un Ro si saggio, (he e veder se contenta era la gente,

Scorrendo ogni cittade, ogni villaggio. Souti dur tante lodi A un Pastor, che solea tutte le liti De' vicini aggiustar con dolci modi , E i suoi gindisj eran si saggi e miti, Dettati sol da natural sapere ; Che dal bosco lo trasse, e dichiarato, Bench'ech ostave ad orni suo potere. Fu primiero Ministro dello Stato.

Subito cominciò da Cortigiani La turba del huon nomo a prender gioco, E de'suoi rossi modi grossolani, Indegni, al loro dir, dell'alto loro; Ed a schernirlo, ed a mostrarlo a dito, Come Arlecchin da Principe vestito. Pur, con rabhia e dispetto,

Tanto il sentian lodato e benedetto, Che tutti-uniti presero ad ordire Strana congiura, e con arti si destre Di calunnie maestre, Contro lui tanto sepper fare e dire,

Che al fine il buon Sovrano Fecero insospettire, È ver ch'egli solea tocrar con mano Le frodi lor, quando prendeasi cura D'esaminarla a fondo; Ma spemo i Br non han la voglia o l'oxio Di scandagliare a fondo ogni negosio E poi, chi veder può dentro un profondo Baratro di calnnnia e d'impostura ,

Ore le vista più lineea s'oscura? In somma il Re credè che il suo Pastore Force alfin diventate un traditore : E un Cortigiano più degli altri astuto, Cha le spie dietro a quello avea tenuto, Dime, che in ferrea cassa egli celava Tesoro immenso te da nessun vednto Di nascosto ogni giorno il visitava. Un altro asseria poi con tal haldanss , Come se stato fosse testimone, Quanti doni , perchè , da quai persone Erli ebbe, con ogn'altra circostanza. Vuol sorprenderlo il Re: con più di cento Corticiani sen viene in hrusca cera

Del suo Ministro nell'appartamento, E ch'apra quella cassa ad esso impera-Lieto il Ministro la disserra ; e ob quali Scopre veri tesori qui nascosi! Eran gli antichi arredi pastorali, Gli soccoli, il bastone, i suoi lanosi Panni, e fia la sampogna. Oh spoglie care l Grida , ogui di vi venni a visitare ,

Per non perder del mio Antico stato la memoria : è giunto Il fortunato punto; Ti conohli abbastanza, e Corte addio. Disse ; e lasciando di sorpresa piena, A si novella scena,

La folta turba ch' egli avec d'intorno, Alla capanna sua fece ritorno. s Par quanto in alto ti sollevi il fato,

a Nou ti scordar del tuo primiero steto.

# NOVELLE.

IL BELLETTO.

Auferimer cultu: gemmis, auroque tequatu Omnia, pars minima est ipsa puello sui. Improvisus ados, deprendes tutus inermem,

Înfelix vitiis excidet ipsa mis. Pixidas invenies, et rerum mille colores, Es fluere in tepidos asypa lapsa sinus.

Donna leggiadre, allorché i lumi giro Spara del vostro angelico sembiante, Quando del labro e della guancia io miro, Del crim, del sen le grazic e varie e tante, Dell' nom vi chiamo allor pace e ristoro, E di natura il più gentil lavoro.

Bello è il mirar sopra le nevi intatte Le fresche rose, e in eloqueote giro Muoverni un occhio nero, un sen di latte Alternar soavissimo respiro, Un erine auralo, una ridente bocca,

Che dolei strali a i cor più duri zeoca.
Del cielo è la Belleza un raggio santo
Disceso in voi, che l'alizo a se rapice,
E stilla in esse con soare incanto
Un migl ch'ogni altro amaro raddoleisce,
E col suo sacro incognito potere

Versa ne'sensi il più gentil piacere. Ma come, o Dome, avvenir suol talora, Che il fraudolesto ed arido mercanto Falsifra un vil vetro, e lo colora, Sicelà paja un rubino od un diamaote; Così voi la bellà falsificate,

E i mal accordi e creduli inganante. Speme sopra una ganacia scolerita, Sopra una pellado relice a ecentrafistic, Sopra una pellado relice a ecentrafistic, Sopra una pella cerupa ed appairita, Spenta al minasgioreno, e per poch pre A viver nato, a mesan note muore. Lidia, le na, cui d'indicereto amande Un umideo suppice de Imporviso, Giunaçeaja trappo sado el mos cerubiante, Ciunaçeaja trappo sado el mos cerubiante.

Manto si scioglie d'Austro al caldo fialo, Della sposa Damon la faccia bella Sal mattia al mutata ritrovosse, Che sostenendo che non ora quella, Lite di scioglimento ei tusto mosse; Dicendo, che l'error della persona, Per separacii era una causa buona.

Ma s'io posso sperar, Donne mio care, Che nol prendiate a adegno... e perché mai Chi non s' pinge deven adirare? Dell'altre l'ira io non valuto assai; Onde vi narrerò, se state attento; Un curioso e ridicolo accidente. Già discu volte avea con giro alterno April di fiori le campagno ornato, E dicei era risorto il pigro imerno, Dacchi Despina, quasi nell'etato Una mensogna riparasse il danno, S era arrestata nul ternivim' anno.

Ma invan sè stessa e gli altri inga onar tenta. Che lo specchio crudel le mostra regnora, Como per lei l'età più bella è spenta; E più che nello specchio, il legge aucora De giovani ne's cuardi e oe' sembianti

Che a lei più non s'avvivaco davanti. Inosecrata sale ora e negletta Del Teatro le scale rumoroso, Dal vuolo palco mostrasi soletta, Aè vede, qual un di, cento bramose Luci arrestarsi immote sal suo viso,

Per riscosterne un guardo ed un sorrisio.
A sorprendaria i vaghi or più non vauno
Messa spogliata in mattutiina veste:
Gli aurati cocchi all'uscio or più oon stanna
In oedin lungo, e nello staneo noste,
Per galante fracasso un di si liete;
Recras silemine e languida quiete.

Quiri pensosa e addolorata siede, E insece degli amanti a lei vicino La scimia qui, là il pappagal si vede, Dall' altro lato il suo fedel canion, Ch'ella accarezza, e con tenero all'etto A questo un guardo, a quel dispensa un detto.

Vede scherzar la scimia isutatrico Col suo ventaglio, qual Silvia adea, E in rozse cote il pappagallo dica Quelle tenere voci, che dicea Il suo spergiaro amante: ella li mira,

E tactas fra sè genn o nospira.

Finsi ha gli occhi sul mol , la lacrimosa
Giannica inta sulla dotta ri-piotando,
Ora s' pausati di pensa dogliosa,
Ora s' pausati di pensa dogliosa,
Ora s' pausati di dolore:
Seclama alfin con voci di dolore:
Sche debbo far T che mi consigli , Amore?

Forse anderò nell'assemblee galeati, Delle rivali giovani gli alticri Sguardi a soffiri negletta, e gli sprezzanti Motti de'spirti frincli e leggieri? E appena arrò, dove brillai cotanto, Un che gietono mi s'assida accanto.

Delle vecchie madrono entro l'oscura Schiera entrerò, dove la mente sana Udrò lodaro dell'età matura, Chiamar la gioventi agiocea od insana; E in ogni labro intanto, in ogni eiglio Stara vedrò la noja a lo slodiglio? O i lieti panni o i for rettando via.

La nera maglia iananzi agli occhi tesa ; la aria me n'andrò devota e pia ; A trapamar nella vicina chiesa Orando la metà del gierno ; e il resta Dell'alme pia coi direttor modesto? Così seco favella, o il vacillante Penner i aggira in questo lato e in quello, Come er in giortra van Noto e Levante Oudergise il rein d'un giovine arboscello, Che or curro tocco la petrosa belta, Oce riscope, e serso il ciel s'inelta.

Oro risorge, e verto il ciel s'ineltas.
Compite era già l'opra methuina
Della toeletto, e rulla guancia e il labro
Si fise aree l'ettenta Serpelline
Le grasie collo stucce e col cinabro;
Che un rossor, ne un pellor, benrhè improvvia

Che un rossor, ne un pellor, hen rhè improve Ron le potrà più sconcertare il riso. Già de mortali la negletta parte, Per cui solo la notte e il di dirpensa Felo, per rierearii dalle sparte Fatiche, si sedeva a parce mensa:

Me nel mondo galante la giuliva Aurea mattina appunto ora s'apriva, Mentre Despina scomolata e lasm Quest' ore e lei si gloricee un giorno In tristo solitudine trapassa, S'apre la porta, e in vaço abito adorno Del giorisotto Euriso il bei sembiante

Inaspettoto se le para evante.
Di sangue Enriso era a Despina unito,
Beuchie molto da lungi; appunto egli era
Allora allora dal collegio uscito,
Come vedeani ai gesti e alla maniera,
Ed e fare una visita innocente

Yenio, secondo l'uno, alla parente. Vedeasi pinta ne' moi rozzi gesti, Nel frequente arcesire, negli interrotti Timidi detti semplici e modesti Dell'inesie galanti encor non dotti, Quell'enima innocente, che al fallace Stud delle eastere donne tanto pince.

Qual recchio astor, che per gran tempo inva-Mosse il cibo a cercar le piumo inferme ; (ut So vede il volto aprir nel fertil piano Un colombo che l'ali ebbia mel ferme ; Dal nido ozitio allora allora, in fretta Sulle facile preda egli si get'a:

Coil Despina d'adescer gli emanti Dotta nell'erti tosto usa ogni prova a, Compone, e cangia a tempo atti e sembian Quell'alma per legar semplico e nuova : Ed opea liero fin per così destra Della scuola d'Amor vecchis maestra. Euriso fin'aliora ai libri usato

E de brunchi pedanti all'aria amtera, Che nou evea con donne courrento Finor, se non con Leubia o con Neira, Fiamme de vecchi rlassici poeti, Sulito cadde nelle tese reti:

E dalle rose del dipinto viso; Doll'aria dolce e lumighiera in atto; Da finte parolette e da un sorvico Resta a'lacci d'amor legato a un tratto; E la gloria di lei, quasi svanita Entro il regno d'Amor, risorse in vita, Qual è colui che il credito ha perduto, E la roba dispersa e scialarquata, Onde in miseria orribile è coduto, L'eredita gli giunga inaspetteta, L'allegra, si ravviva, o con più cura

I nuovi acquisti assicurar procura; Così Despina a conserver la cara Norella preda pone ogni arte in opra; Or degli squardi, or de' bei detti è avara, Ora la sferza, ed ora il freno edopra;

Ora m serra, e co ora il revo esopra, E sopratinito a lui son l'arti ignoto, Onde giovine o bella apparir puote. È percèb sa, che una continua pace Sopir fa l'alme, ed è ad emor nociva, E che languisce alfin d'Amor la foce,

Sopir fa l'alme, «d è ad emor nociva, E che languisce alfin d'Amor la face, So nn' enre di contraste non l'avviva ; Come telor s'avvivono gli ardenti Carboni in flemme ello spirar de' vonti; Così, per lievo involontario errore,

Contro En riso mostrossi un di adegnata, Minacciollo di tutto il suo rigore, Nè alcuna fu da lei scusa accettata r Ei tristo e incerto di trovar mercede

Alle sue stanse alfin ritrasse il piede.
Il semplicatto, rbe credette vera
L'ira di lei, nò facila a plararse,
Sensa sonno passò torbida e nera
La notte tutta, e quando l'alba sparse
Dall' surce rote i rugiadosi umori,

Dallo sue stanze usel diabbico fuori, Ed ell' elbergo di Despina avanti Volge, e rivolge il piede in spesze rote, Lenti a passar gli sembrano gl'istanti, s Tena o speranza il diabbic or gli secto Gli le sue scuse medita e compono.

E i aguardi e l'aria umil studia e dispone. Dopo lungo indugiare alfin s'eprio La sopirata porta, impesiente Tratto Enriso dal fervido desto; Monta in fretta le scale, e non pon mente.

Bench'alto fosse il sol, di quanto annora Per Despina lontana era l'autora. Giunge alle note stanse inonservalo; Ma poiché scure e tacite le rede, Si ferma alguanto timido e turbato, Nè avanaar osa, ne ritrarre il piede, S'accorge dell'errore, e si confonde, Ne sa, s'egli si mostra osi nazoonde.

E il la mente o l'animo interdetto Avea, cod confuso era rimazo, Che a nascondersi cospe in quel ricetto, Che davanti primier gli offerse il caso: Era nna stanza sourae che da un lato Un uscio antico a tero e dissuato. Nell' uscio antico na foro ampio e apria

Coperto del cristal ch'ogui secreta Parte della tocictte discopria Ove a ogui occhio profano entrar si vieta; Il giovine in quest'ombre misteriose

Ad aspettar Despina si nagropo.

Già Febo in ciel volgendo il carro aderne L'ombre facea minori in ogni lato, E presso il cerchio che divide il giorno, Sulla fervido rote era arrivato; Quando da un sogno lieto, in cui terososi Sunplice Eurino al piede, ella destessi.

Supplice Eurso al paede, ella destessa. Languidi i lumi in atto dolce aperae, Carrò le labbra in un geotil shadaglio; E colla destra candida si terse Tre volte a quattro il sonnacchicoc ciglio; Sorge, in un val s'avolge, e alla fucina Della fragil beltà già s'avicina.

Dova corri coal ? ferma , infelice ; Oh se sapessi chi colà si cela , E cho , senza la solita vernice, La tua vera sembiaoza ora si svela A i sguardi curiosi dell' amante ,

Tu resteresti immobile a tremante I Parte scomposto a parta inacollato Il erin cades sul collo a sopra il volto, Del erasso ungento sparso ed impustato, Nella polvere bionda or male insolto, Che da più lati donde era caduta

La chioma discopria rara e cannta. Sopra la guancia or più non apparia Il bianco giglio a la varniglia rosa, Ma d'un atro pallor si ricopria, Giatta, flaccida, lirida o rugusa, E di colòr di piombo na cerchio avea, Che l'occhio intorno intorno le cingca.

L'artificioso a fragile colore Sul volto alcune tracce area lasciate; Ove groudando l'inmido sudore; Nere e sordide linee cran segnate; Il labbro il suo vermiglio avea perduto;

E da'nei qual stacesto e qual raduto.
Come a vedere il campo il vilianello
Ritoras, poichi il turbino ò passato,
Sreha treva ogni siepo, ogni arboscello,
E l'aspetto del suol così cangiato,
Che più nol riconosce, e non s'avvede
Ch'egit v'è sopra, e il prema già col piede;
Tala il d'esirio, ristati d'avance

Comparir questa larva mattutina
Da cape la mirò fine allo pianta,
Ma non la ricomobbe per Despina;
E non potè la più leggiera traccia
Raffigurar della già nota faccia.
Ma vedendo altro vino, altro colore,

Crede che questa un'altra donna fosse, E non Despina, onde non esci fuere Dal loco ov'era ascoso, e non si mosse, Sperando, che partita ch'alla nia, Vennta ivi Despina anche saria.

Ma già si scopre il mistoricco altare Sacro alla Vanitade, escono in mostra Gli odor, le polvi presione e rare, Ondo il volto or s'imbianca, ed or s'inostra; Appresso a spuesto altare ogni mattina Da capo a più si fabbrica Despina. Despina innami a sui di vauitado L'opre incomincia, ed i mister galanti: Il lucido eristal, di una heltado Tacito consiglier, le sta da acti Serpellina fedele, e del celato Serrificio ministra, è ad essa a lato,

Già l'oper ferre, già zi fa la gota Bianca e rocata, il seno il sue candoro Bipiglia, il solto la sembiana oota; Come sotto il pennello del pittore Gli occhi nascer seggiam, le rubicondo Guancie, or le labbra, ora le chiome biende

Un'ora intera faticato area, Quando incomiecia il suo celato amanto bi Despina a scoprire in lel l'adea, E pargli riconoscere il sembiante, Dubita ancora ...... eppur pargli, che sia Della sua bella la finonomia.

Ma nuevi indisj ogni momente rede, Ora riiorna un neco el loco usato, Ora un denta posticcio in becca riede, Il crin comincia a disentare aurato Sotto la bionda polve, e il fianco e il seno Di materia non sua già gonfio è appiano.

On Inserts non sag as guino o appraiso.

Qual batavo mercante, sì quala attenda
Di prezione merci cousta nave,
Da cui la corte sua tutta dipenda,
Vola ognora sul bido, o guarda o pave;
E dopo ch'iri aspetti mollo invano
Di vederla gli sembra da hontano;

Pria comineia lo antenno a discoprire ; Che sorgon quasi dall'ondoso seno ; Poi isulla cima lor vede apparire Le nete insegne , già distinguo appieco Le gonfie vele e la dipinta prora ; Già della ciurma del e grida ancora.

Chi può ridir, come il nascoso amante E da sdegno sorpreso e da rossore, Restasse allor, vedando a qual sembianto Acceso s' era d' amoroso ardere, E che il più bel che idolatrato avea; Entro di unti suaetti s' arcondes.

Esci dal nascondiglio in un momento No.

Ma baldanaco a pieno d'ardimento, Ma baldanaco a pieno d'ardimento,
Dall'amercoo ardor guarito a no tratto:
E sensa riguardar Despina in volto
Con al galanto altar parli rivolto;
O sacri sata, o polsari, o pornate,
Mi proto innani a voi devotamente,

Di mia semplicità voi riserbato La memoria schernevole e ridente; A voi mi volgo sol, pere bè, chi ssai Finora, se non voi soli adorai? E se fia, che un amanta semplicetto

Al par di me torni ad offrirri i voti ; lo scure impenetrabile ricetto Restate meglio a di lui sguardi ignoti ; Ricordalevi ognor del caso mio ; Ch' so già per sempre ora vi laggio i addio. Senza dir altro Euriso dileguossi; Në di chiamarko indictro chke Despina Neppur la forza, e immohile restossi; E muta riguardando Serpollina; Poscia la mente il forte duot turbolle Tanto, che fu per diveniren folle.

Qual dopo tanto e si crudele affanno Fosse la sorte sua verie è fre noi La fame; chi nerrò, che in men d'un anno Fini dal duol consuota i giorni suoi; Chi, che scordata dello sue sciegure; A cercar cominciò nnore avventure.

A cerear cominció nnove avventure, lo per altro in un vecchio manoscritto, In cui rece era it nome dell'eutore, Tronai di lei migliore esito scritto, (Ne vo'freudarla del dovuto onore) Che il resto di ma vita ebbe desso.

Tutto al servigio consecera d'Idalio, E li trista avventura a lei seguita, Crede, che fosse permission del Gielo, Per richiamarla a più lodota vita ; Tutta tosto à avvoles in negro velo, E engli occhi, il pensier sempre al Cel fiso Più nou volle quardare nomini in viso.

Nelle sue stanze, già frequenti e note Al bel tamulto dello stuoi galanta, Si tennero assemblee sante e devote; Onde quanto era stata per l'avante Calches cen la cambili fillo.

Celebre per le amabili follie, Tante poi fu per opre sante e pie.

### DESCRIZIONE ANATOMICA

DEL CUORE D'USA DONNA GALANTE.

Intus, et in cute nori.

Donn leggiadre, se talor con liste No che non 'r adirate, ansi rido'e, So che non 'r adirate, ansi rido'e, Perchè non di flagello armeto io sfera, I costumi e l'ovor, ma con ridente Stil s'io vi pungo, pungo dolcamente. Di repensos flet e micidiale.

Per trafaggere altrui, non tingo il brando; Ma scherzando talor senza far male; Solo la pelle io vo soldeticando; Solletico leggier, che a suo dispetto Ancor chi'l soffre; a ridere è costretto.

Ma se la maggior parte, o donne belle, Sagge e gentili e contunate siete, Crediate pur, che re ne son di quelle Si poco tolleranti ed indiscrete, Che trattano i mioi scherai in varità, Quai delitti di lega maestà, Silvia piena di rabbio e di dispetto Si mai aviglia, che sofferto io sia, Perchè l'arti naccose del belletto Ilo ardito disvelare in poesia: Ed asseriare, chi è un di quegli areani, De'quai parlar non lice a noi profani.

Lesbin, perchè talor con stil giocondo Sul crin de'vaghi giovani scherzai, Giurò per quaoto avea più aero al mondo, Cicè per la sua chioma, che giammai Quri lumi, onde ciaccun rende beato, Ch'e' mire, a me più non avría voltato.

Ch'e' mire, a me più non avria voltato.

Damon, che tutto il tempo al sonno e al gioco
L'so è di consacrar, si maraviglia
Che a far de'versi io ne consumi na poco;

Tulvio cose più gravi mi consiglia, E vaol che in madrigali ed in cansoni Metta d'Euclide le proponisioni. Io nou ristò per questo, e poco apprezso Se di me senta il volce o bene o mele.

Al rumor delle stridule cicale,
Senza curare il runco strido loro,
Segue tranquillamente il suo lavoro,

Ma pure in parte almen per soddisfare Quei che i mie veru iaccuna di fullia; Voglio di cose serie orgi cantare; Stupite ... is vo parlar d'Acatomia; Deli non ridete ancora, udite prima; Come d'Anatomia si paeli in rima. Ma voi che i araaj; i ferri, il sangue odinto,

Yoi che gentili e delicate siete, Donne, all'impresa mia non vi turbete, Perch' io farè che il angue non vedrete, Nè vi verran l'orecchie ad intronare Strani nomi mat atti a pronunsiare.

Or per incomineiar, donne, vi dice, Come guari non è, ch'io fui condotto Da un Fisico gentil mio vecchio amico In empia sala, ove doveva un dotto D'Anatomia nerito Professore

Esaminare d'una Bella il core.
D'umor colanto strano e capriccioso
Fa, mentre visse, amando e disamando
Costei, che chiascheduno era bramoso

D'esaminar quel cor , non dubitando , Che si saría trovata una struttura. Fuor dell'estate leggi di netura. Già grando era il concorso a questa festa Quando con aguardi e con gesti formali,

Venerabil por negra e lunga vesta, Per inamensa parrueca e grandi cechiali, Il Professor la mano all'opea stesa, Detto principio all'aspettata impresa.

In prime luogo egli con cechie atteato
si pose a ricercar, se mai partiaso
Dal core alcun nerroso filamento,
Che a giungerii alla lingua poi venisse,
E so, come talora appare al senso,
Vera tra queste parti alcun consenso:

Ma per quanto il buon Medico ospervasse, Posta ogni cura, e posta ogni arte u uso, Per quanto acute lenti ei "applicasse, Invano adoperoni, e fu coucluso Che tra la lingua e il cor per conseguonza Non era stata mai corrispondenza.

Appena l'anatomico coltello Ebbe inciso del cuore i primi strati, Che mille errar si videro per quello Fili tra lor confusi ed intralciati, SI, che si scorcia questo, e quel si stende, Mentre si sienta l'un, l'altro si tende.

Onde oguun vide, quanto stato fosse A strani moti e irregodari alfatto Quel cor soggetto, e simili alle scosse, Onde mnovesi is aria un rasso matto, Che or lecto, or presto con incerto alto Sbalra a destra, a sinistra, or basso, or alto.

La sostanza del cer leggiera e mollo Di cento e cento strati era composta, L'un sopra l'altro, come lo opolle Hanno una scorsa all'altra soprapposta, Sottilissimo e lieve era ciascuno,

E sfogliar si potezno ad uno ad uno. Sopra ciascuno strato d'un amante Vario dall'altro si redea accipito Si leggiermente il fragile sembiaute, Che si sfacea solo a strizziar il dito ; Come quel liere umido vel formato Sul marmo o sul cristal dal caldo liato.

Oh quali vini l oh quali acconciature !
Stavan confuse con egual destinua
Mille ammasate insiem straus figure,
Croci, facciole, chieriche, e per fino
Reverendi capputori erano accanto
A un'aurea chiave, a un sensiorio manto.
Ou al confusioni o monta piasere.

Quel eor sfogliossi con egual piacere, Che un vago faccio di cincei carte, Penetrando più addentro, per vedore Il di lui centro e la più occulta parte; Come credete voi che fosse fatto Là dentro il core? egi era vuoto affatto.

Ma in quel vuoto vedeanti a cento, a cento Immagiai leggiadre e pellegrine Apparire, e sparire ogni momeuto; Gemme, piumo, carrosse, abiti, trine, E con rapido moto si vedea Un Agma Da che a un nastro succedea.

Un Agonse Dei che a un nastro mocadea. Tale il fanciul che nolle fredde sve, Chianasto al rosso suon di rauca lira, Ya la lanterna magica a vedere; Gittà, campagne, armi, soldati mira Passar rapidamente in confusione, E ad Attila succeder Salomone.

Poecia accostato il core ad una face, Ogni sua fibra rideni gonfiaro, E un mormorio s'udi come un fallace Finto sospir dal seu suole cualare; Indi crepò scoppiando, e in un momento Si sciolse in fumo, e si disperse in vento. Convien, donne, super cho stavai il core Eatro d'un sacce morfodo ripieno Tutto di caldo trasparente umore A cui si muore polpitando in senn : Questo licor da nou già raguoato, Fu tosto in uo sotti tubo versato.

Fu losto in uo sothi lubo verado, Era un lungo connello a quello squale Formato di termisimo cerutalio, Entro di cui s'aggira, o or secundo, or zalo Quel hisabeggiante i luquido metallo, Che il caldo o il gel nota con sario patra, Secondi di ci a aggira or dio, or bano, Si fo'ia stessa, e lo mederane puero E seltanto vi fia la differenza, Che quando in alto questo unsor si movo l'usi gradi nel attile cannello, Segna di loggerezza di cervello.

Perchè, se un uom di scono a lui si accosta, Che non sia d'aurei fregi rilucente, Nè la chioma alla moda abba composta Che sia sario, modesto e riverente, Quari torco dal gel, la cima lassa

Del tubo, e al fondo subito s'abbassa. Ma se doll'arti più galunti istrutto Vago Zerbin presso di lui si faccia, Che rida e salti e canti, e sopra tutto Non sia di senno ne'suoi detti traccia, Il sensibil licor dal fondo shalan, E rer la cima subito s'inalas.

Quai con emo curiose osvervazioni Paccansi in mexso a un assemblea galante! Quai salti, quali istrane mutazioni! Fermo non rimaceva un solo istante, Errando or su, or giù, ma più sovento. Vedenzi al seemo dell'accua isoliente.

Ansi sensibil tanto e delicato
Era il licer, che avvicinando solo
Trapunto nastro, o cappellin piumato,
O un de' fiocchi del duplice oriolo,
L'influenza soave egli sentia,
E yor la cima subito salia.

Di si strano strumento allor volendo lo fare acquisto, preci pressurose Al luon Medico porsi, che ridendo Di mia semplicità tosto rispose, Che v'erano fra voi, donne galanti, Mille di tai termomotri ambulauti. Donne, uno so segli dicesse il vero;

So bene, che i maligni e i mal accurti, Per colpa d'una o due, fanno all'intiero Stuoi delle sagge donne expressi torti, Ed osano di dare a lor la taccia Di gir di farfallette ognor a caccia.

Ma se mai fosse ver, che la maggiore Parto del votro sesso, o donne belle, Fosse di il leggiero e strano umore, Quai lodi mai dar si dovranno a quelle, Che alsate sopra del comune stuolo, Cercano la virtude e il senso solo?

#### AMORE, E LA VANITÀ

Admiranda cano levium spectacula rerum.

VIRG.

Se ne'miei versi, o donno granicae,

Alcune novelletto mai trovate,

Alcune novelletto mai trovate, Che vi sembrino alquanto ingiuriose, Donne, contro di ma non vi sdegnate : Che tutto quel che delle donne dico, È per le donne sol del tempo antico. Eran le antiche donne, a me credete.

Eran le antiche donne, a me credete, E capriceiose e querule ed altiere, Or voi da quelle assai diverse sieto, Perch'è già noto a tutti, ( ed al parece le' vottri omenti affatto io mi rimetto) Che non a rete il minimo difetto.

E se di loro in qualche istoriella L'umor vi pingo capriccioso e Bere, È sol perché desio mostrarvi in quella La strada che de voi fuggir si deve; Dopo un proemio tal, datemi orecchio

Che una galante intoria r'apparecchio. Già s' accorciava il giorno : s'il temperato Ottobre ergea la pampinosa frente ; lacominciava a imporerirsi il prato D' erbetta, il verde a impallidar del monte, E frequenti stridean del viandanta L'arido Egglia cià sotto le viante.

L'ance rogne gas sotto le prante.
L'ance mettre declineare a ed era
Il suo modesto ammento assai più caro,
Che quello della steril Primavera,
Degli avidi bifolchi all'occhio avaro;
La pingua oliva, l'anre e rosce poma
La curreta premean ramona chioma.

La curreta permean ramosa chioma. Il di sorgeva, era serceso il cielo, Mentre qual mar stendea sulle poggette Velli La nebbia un biancheggiante relo; Fuori i colli sorgean quasi isolette, Ed apparana sulle lor verdi spalle, I rozzi teti e le fumanti stalle.

Del Sol messo scoperto e merso ascoso, Tre i rossi grappi e pampani stilianti, Tre nois arao i raggi; al pasco erboso Già i greggi si movean lenti e belanti; E ora apparian gli augelli entre il sereno, Or disparian di folta nebba in seno.

Mentre il più mite Sol, l'aure più pure Del ruttic'osio alla tranquilla pace Chiamavan l'alma dalle lunghe cure, Amor, cui variar cotanto piace, Saniato omai di cittadino prede, Àvea rivolto alla campegna il piede.

Avea rivotto alla campogna il paede.
De falsi sopiretti, a del mentito
Volto or teuero, or grare, ora turbato, E
del vano ed insipido gerrito
De cittadini amauti era annojato;
Onde cangiati avera i drappi e gli ori
Colle semplici vesti de "pastori.

Biacheggianto cappel gli ombrava il volto, E l'aureo erine in grosso fascio e stretto, Pendulo sulle spelle ara raccolto; Corto e liore ginhbon cingeagli il petto; E il breve asciutto piè del colorato

Cotamo gentilmenta era calanto. Sottil massa agitando ne venía Amor pe'campi e pesai rari a tardi; Quando iscoutrò per la solinga via Donna che a moti, all'abito, agli sguardi; Benchè su quella rustica pendice; Von sembrava de' boschi shitatrice.

In lungo a bienco dreppo s'avvolgea Disciolto fino al piade ed ondegriante, E sol fascia vermiglia la strinçea Sul fianco, e poi cadea da uu lato arraote; Così la sacra vente del Levita Infra il mondo galante era sebernita.

Entro il sottil dra ppo cedeute l'orma Impressa era del fianco rilevato, E del turgido sen tutta la forma, Ch'è messo ascoso a messo dirrelato, Dal cui candor quel della veste è vinto,

O con soare error resta indistinto.
Il crin con negligensa artificiona
Tutto sul tergo in distende e spiega.
Esto sun nastro di color di rosa
Con brere nodo sopra Il collo il lega ;
Sagli occhi un cappellin cinto di pinme
Sincurra s, ao rue d'acoppee, or cela il lumo.

Silvia appunto così vien sul dorato Scoperto cocchio, di mostrarsi vaga; Le sta reggendo il fren Lesbimo a lato, Ella le lodi ascolta e se n'appaga, Tra'sguardi accesi e tra'gelogi passu,

E l'artie ed il desir dietro si lasse.

La bella Ninfa per la piaggia amena
Volgee con moti graziosi il pirele,
Come talor sulla notturna scena
Dannatrice gentil muovar si vede;
E gli occhi a contemplarii ognora aggira,
Tanto più paga, quanto più si mira,

Amor sorpress di trovar soletta
La bella Ninfe in loco si remoto,
Varso lei curioso I passi affretta,
E la saluta; essa con vago unolo
Le braccia ai finachi adatta gentilmente,
Indi ad Ausor s'inchino reverente.
Come, Amor cominciò, con gelante

Donnella in si solinghe orme contrado? Sete voi forse una tradita amante, Cho fuggendo i piacer dalla cittade, Nei muti campi e fra quest'ombre amena Vanite ad infogar le vontre pene?

Aller la Ninfa, quan disdegnoss, Perchè il suo nome a lui fesse atranicro, Con maniera sprezzante ed orgogliosa Rispose, mi conosce il mondo intiero, Tutte l'alme da me son vinte e domo, Sono una Desg. e Vanitade ho nome.

In cielo, in terre per la mia posanza, Si riverita ed adorata io 2010. Che il culto risto quello di Gioro avanza; E dall'umil capanna infino al trono Con segreto invisibile potere Gli animi tutti volco a mo piacere.

Oli animi tutti votgo a mio piacere.
Rido in mirar, come per me s'affanni
Il Guerrier sul fatal campo di Marte;
La Bella in riparar del tempo i danni;
Il Letterato in sulle dotte carie;
E lo Zerbino entro festiva stanza.

Per moversi con grazia in una danza. Per me quei paghi virono e contenti; Che han da lagnarai più della natura; Io con magico vetro i lor talenti Costi gl'ingroso, ed uno tal misura, Che ognor di lei lodando la bontade Chiamano ingiunta so la loro etade.

Colamano ingunta soi la loro etade.

lo le superbe moli e i splendidi ergo
Alti palagi; io degli estinti arrivo
Per fin zul freddo soitario albergo,
Ove aurate mensogne io pingo o scrito :
Mentre ad onta de fregi intorno scolti
Restano i nomi nell'oblio sepolti.

Restano i nom nell'oblio sepotta. In seno ancor di chi mi vilipende Entro fortiva con soare frode, E lo stil di quei scritti, ove m'offende, Polisce il avio, e cerca l'altrui lode, E i smrittor più plebei così governo, Che per me aperan tutti un nome eterno.

Io (guarda, quanto il mio poter si stende!) A un ordin di persone ho permano, Che dai seme d' Adamo non discende, Come la volgar gento nata a caso, Ma da più alta origo, oud e, che insieme Mischiar non dessi l'une e l'altro seuse.

Io le Croci gemmate, io le distinte, Quasi Zoliaici, luminose face Tessei; ve'come il seu ne hrillan ciote Le turbe a me devote l'e qual le pace Fume scare le accanto a lor minori Edissarsi di già gli argenti e gli ori. Il regno io turbo fin d'Amore istesso,

Il regno io turno na d'Amore siceno. E per me dei Zerbin la turba sicecca, Non cerca già i favori del bel sesso, Ma di quei l'apparenza sol gli tocca, E pasciuti d'occhiate, è lor bartanto Che gli ereda febei ogni uem galante.

Ma più di tutto piacemi regnare Sopra le donne con soare impero; Kè v'è chi al mio tauto affoliato altare Incenso porga al par di lor sincero; Ond'è che tutto il gran femineo stuolo Vive por me, por me respira solo,

Amor eruccioso allora, elà tacete, Disse, e uno occupate il regno mio s E tratti i dardi fuor, riconoscete In questa veste umil d'anner lo Dior Sepra ogni altro regnar vi ria permesso, lo regno sol sopra il femiareo sesso.

Su quell'anime placide e quei cori Dolci obbi ognora un non turbato impero. A me porsero sempre i primi onnri, E vedrete, se lor l'occhio e il pensiero Drittamente a mirar volger vi piaccia . Sempre del min poter non dubbia traccia. In quelle belle macclimette Amore È quel che infonde vita, anima e moto: Di semplice donzella il rozzo coro Mirate pria che Amore a lei zia noto. Che la bambola sua solo vagheggia, a E ridenda e piangendo pargoleggia a Ma appena il foco mio l'alma le accese, Seria divenne, tacita e pensosa, I sguardi, i gesti a misurare apprese, Ma invan celar tentò dell'amorosa Fehbre i tumulti ; deh mirate, come Si cangi sol del caro oggetto al nome! Sulla più accesa guancia, e delle ardenti Languide luci ne soavi giri , E sopra il latteo sen cho in più frequenti Palniti s'apre ai mal chiusi sospiri, E sopra il volto, di rossore or tinto, Or di pallore, il desiderio è pinto, Tal nell'aride spiche se talora

Le meni, e intorno rapida si sende, Srride la fiamma, e al ciel o a mille a mille Volan glolà di tumo e di farille. Intan quel Nume che Imeaco si chisma, Audace sì, cho e guale a me si vanta, Legar senza di me gli animi branza, Intana la son catena appella santa; lo nopragginago, e leggi e patti ed no

Brere scintilla subito s'accende,

Licenziosa fiamma arde e divora

Rempe, e lascio Imenso vinto e deluso. Delle vecchie matrone entro i gelati Petti penctro, e di belletto tinto, Fra plemse, nastri e giovenili renati Ridendo, al carro mio le guida avvinte: Gli ordini turbo, guasto i ranghi primi, E i più apperbi capi adegno agl'imi.

L'altera Lidia, che l'illustri e conto Ore degli avi ognora in suente aggira, Ore non piego giammas il'altera froute, Lidia, che mai sorrider non si mira, Ne pariare nd alcun, s'egli non ave Sul ricco fianco la dorata chiave:

Lidia colpito alfin dal dardo mio Scorda le pompe e l'òr: mirate come L'ombre degli ari suoi poste in oblio, E le città, lo genti prese e dome, Soggetta alfine al mio fatal potere,

Si fa serra ... di chi ? ... del suo staffere. Drappo così , che splendida e superba Veste, o che toga fu di Senatore, Lacero e consumato più non serba Alcun vestigio dell'antico onere, lla fatto in persi alfin cade negletto Nelle hotteche sordide del Giusto. Coo atti disdegnosi qual chi spera Da tensone inegnal non troppo cooree 9 Stavasi ad ascoltar la Diva altera; Indi con scherno, intercompoedo Amore, Disse: io voglio con voi, vago fanciullo 9 Peredermi no altro poco di trastullo.

Uo impero assoluto voi vantato Sopra lo donae, perché il vostro foco Talor le acceode ; ma su lor regnate Sol qualche valta, o il regno dura poco: Ed io dal primo di fino all'estremo

Soo loro al fianco, e perderle non temo. Per me la femciulletta che ancor accida Mal fermi accenti, e muore incerto il piedo , Gode di bella ndendosi dar loda, £d allo specchio ogni momanto riedo ; Mirate, con qual giubbilo una vesta Nuora si ponga d'arrei fregi intesta:

Nova a sponça d'anrei regi intesa;

E con qual invid'occhie la pendenti
Gemme sul seno della madre ammiri,
Ovver le perla candide e lucenti,
Che all'adulte compagne in spessi giri
Cingon le braccia, e come anziona attenda

Quei di, che anch' essa fra tai fregi splenda. Fio d'allora è min serva, ignora amore, Nè intende pur quella parola istema; lo cresco coll'età dentro il mo cuore, Ed alfin m'immedesimo con essa, Talchè se parla e ride, ovver s'adira, lo sioligo i labbri, si riso muovo o l'ira.

Tal, se transier germoglio il villanello Nel solco inaesti della pianta incisa, Penetra in ogni fibra all'a rhoncello Un vigor nuovo, o il velge e cambia in guisa, Che anmira la mutata estrania chioma, Il no ello color, ie non sue poma.

Lungo saria, se sutth a voi narrare la velesni l'offerte gloriose, Che faa le donne al mio divino altare; Chi l'opre ridir può langhe a penose Della loclette, ed adeguar parlaudo Il lavor misteriose e vonarando?

Chi del crin I alin e torreggiants soma Narrar potrà l'obi con qual arte in biooda Cangiar si possa une canuta chioma l' Chi la scienza svolar lunga a profonda Di Gimmunar (31), di Moserniol' ein quanta Guise il capo si muti in un istanto?

hlaquer appena dir potra con quala . Arie s'impasti il balsamo sacrato Dolla Tessala ilaga a quello eguale, Che die giovin vigore al sen geleto . Per cui "I paleo senil la pelle perde, E lo rughe, e qual pianta si rinverde,

Infinita on deggiar gente mirate
Misistre inferiori in ogni parto;
Ne'aserifigi miss solo occupale;
lo stimolo l'ingegno, allino l'arto;
le messa l'Anglia, e forse Gallia tutta
E il bel sesso a servir da mo condutta.

Coll'ago industrioso altri dipinge Serico drappo con sottil lavoro, Il lume altri dell'Iride vi finge, Chi tragge in fila luminose l'oro, Chi argentea tela intesse, a chi di fion

Maglie tremule bende appresta al crine. Le scabre gemme al mobil sano arrota Altri, questi nal mar spiega lo vela, E dall'Iodica spiaggia più remota Reca d'argento e d'òr dipinte tela; E da rapire all'Airon I'onore

Del capo per me corre il cacciatore. In somma, ovunque il gnardo rolgerele, Vappariran le donna a me soggette, Aosi spesso addiriem, cho vi credote D'averle dentro a' vostri lacci strette,

E cho tutto qual moto che si daaco, Por voi sel dieno, a sol per me lo fano. Con delei sguardi o tenero sembianto Lidia mirata là, che d'adrecare Cerca Lesbin, voi la credete amanto; Lesbia la sua riral vuole umiliare:

Ha perdato Lesbin, svenuta cade Lidia non per amor, per vanitade. Forse secondate, quanto volte e quante A faggir con ischerno io v'ho costretto? Come il più vago, il più gentil sembiante, Il più soave a delicato affetto

ll più soave a delicato affetto Fn in faccia a un nome illustre , a un intarlate Arbore genealogico obliato? Fra Narciso e Filen pendea dubbiosa

Fra Narcino e Filen pendea dubbiosa Lesbia a Narcino a me ricorso avoa: lo gl'insegnai ( ve'che leggiera cosa Prende di donna il corl ) di sua livrea Su gli orli a reddoppiar l'anreto cinto,

E appena il fece, il cor di Lenhia è vinto. Sili ia è anggia per me, perchè non crede Degno uom mortal da lei di essere amato; Per me poi Fulvia alle Iusinghe cede Dell'amante patrisio a titolato: E il vizio e la rirità peno a' asconda

Nelle mia spoglia, a meco si confonde. E per concluder tutto in brevi note, Assai volta pel mondo dir si suole, Che il cuor di donna nomo capir non pnote, Ch' ella senza ragion vuole a disruole, Mutabil più che della Luna i rai,

Che ne'suoi moti non s'intende mai.

Io la hussola son di questo mare,
lo rezgo ascom ogni di loro asione,
lo muoro qual che a voi capriccio appare
Che un sffetto saria sensa cagiono.
E quando l'opre lor non intendete,
l'interrogate me, tatto aspreto.

Moltiplicavan l'ire a le contese, Amor ch'è caparbio ed estinato, Non solo a tai ragioni non s'arrese, Ma disse; per finire il nostro piato, Giacché garrir più oltre inutil parmi, Una prova faccam dolle nostr'armi. Della vieina valle appunto mera lu faccia a lor leggiadra forcestia, Il erin negletto un hiance lin copria, E nell'oria innocente a semplicetta Un resso cor mostrava, un'alma nuoso, Atta ner queste alla proposta prova.

Vonuta alla città mai non ar alla , E gol Tirri a Fileno in roase note Detto la evena talvolta ch'era belle; Qui, disse Amer, veggiamo chi più puote; Se costei da mierdardi difeedete; Più non contendo, a vincirire sieta.

Fit non contenno, a timestre sees.

Benché il partiti disugnal parere

Potes, l'invito non schi ò la Diva i

Sen venne alla donnelle, e con maniera

Dolci, e con faccia placida e giuliva

Par man la prese, e initanto Amor seeglica

Una freccia la più pungente e rea.

Un vago passorello le appresenta, Un vago passorello le appresenta, E ad un tempo lo stral dell'arco scocca; Strida il pennuto dardo, a a lei che intenta Era a guardarlo, appena il petto tocca, Che la Dea pose in quell'istesso istanto

Uu cristallino specchio a lei davante. Innami a quel la semplice donaella Fisa, immota ed estatice si pona A contemplar la sua sembianza bella, Ne più sa volger gli occhi el bel garzone: Risa la Diva; t ed i rossor dipinto Subito Amor fuggi schermio a vinto.

# IL VECCHIO, E L'ASINO.

On the l'Autumne el Verne cede il leco, In quate lunghe ser, o dunn cetro, In quate lunghe ser, o dunn cetro, Mantre lieis sodiume interne al fice Verresta viel en, almen per inganane l'irors telciene a le stagion mbella, Perpuelessi a recourair vi nan novella l'Cente però finer ve n'he aservate Sal term troppo cema hatitute o tribe, E voi le stemo egoco framatat (God, come a un semate, o ad un marito Si fanzian qualle burie deleà a livie, Di cui mantre cod dotta sirte.

E, da qualche emoroso scandeletto Se condito non è, donna, non parmi, Che alcun racconto mai vi dia diletto: Nondimeno stasera ve' provarmi, Se fuor di questo tena mi vien fatto Di divertiryi: udita: eccomi al fatto.

Visse un huon Vecchiard canuto a bianco, Couro de apalle a indebolito il fiance; Curro le spalle a indebolito il fiance; Che poce udiva e meno ci vedea, E provisto di molti altri malaum; Che di vecchicasa porian gli ultim enni. Era il mio vecchio un ricco contadino, Ed il più denarcao della villa, Semplice e buono al par di un fanciullino, Che vita spenserata e ognor tranquilla Avea vissuto fin allora, a oppanto

Per questo a età si gras e egli era giunto. Er davoto, e alla sua casa intorno Di frati a negri a bige o brami e hianchi Un mvolo aggiravasi ogni giorno, Che coi sacco alla masi, hi liasca a' fianchi Versavano ne'enmpi a larga mano Benedizioni, ed insaccavan grano.

Beneduzoni, ed insacas an grano.
Il Vecchio un giorno ad un vicin castellu
Carico d'olio na asino traca,
E qual parta del prezzo, che do quello
Ritrarria, la comare aver dovea,
Qual san Francesco in cor volgendo gia,
Ingannando la noja della via.

L'entamente camina, a mon veloco L'osin lo segue, cui più d'una fiata Stimola e affretta colla rezsa voce ; Alla tremula destra avviticchiata Ila la cavezza, a curvo, a a pazzo leuto

La pigra hestia si true dietro a stanto.
Il Vecchiarello intento al suo viaggio
Venne ad entrare in solitario bosco,
Di cui nel sen più cupo e più selvaggio
Pra gl'intricati rassi a l'aer fosco,
Stanta ascosi ed imboscati al fresco
Tre do frati minor di san Francesco.

Tenean lo braccia incrociate al petto,
Col cepo chino e col eappuecio in tesa;
Parean contriti nell'umile aspetto,
E nella faccia placida a modesta
Era dipinte tanta davosione,

Quanta na avesse Paolo od Harione. Voi già vi crederete, o donna bella, Che questi buoni frati a meditare Stessero quivi al cielo ed alle stelle; Degg' io l'orcano affine a voi svelace? Eran tre ladri, e a arano nasconi Sotto gli abiti santi e retigioni.

E stavan queti ed appiattai al verco intenti e dispogliare a questo a quello ; Eco che giunge là coll'asin carco L'affaticato a stanco Vecchiarello ; Che ciaccun altro evria momo a pictate ; Fuori che un ladro vestito da frata,

Ma pur l'inferma età tanto h mosso, Sicelò, piegando un po'le monte dura Voller che il Vecchio almen rubato fosso Garbatamonto, e senza aver paura; Ed un di lor, ch'aro faceto un poco; Volla ruitario, a insiem prenderne gieco.

S'innelsa, o al Vecchio s'incassumina dreto, Che già senza vederli era passalo; E ne reagon pian pian con passo cheto; De'piedi in punta, e trattenendo il fiato Gla altri; e lo ponno far sicuramen'e; Che il Vecchio poco vede, e utila sente. E i ladri a favorir fremer s'udía Nel bosco il vento con si cupo suono , Che udito altro rumor non si saria Ancora da un orecchio acuto e buono. Il ladro s'avvicina, e già pian piano Stende sull'aimel la cheta maco.

E con quel garbo e quella gentileza, Che ziorreble un zerbin matro galante Dal braccio d'una bella, ei la cavezza All'asino discioglio in un istanto: Rimane indictro l'asino slegato; E il ladro invece sua stavri attaccato.

Il cappnocio si cava; o il capo caccia Rella cavezza, o a lei forte i attiene; Ed imita dell'asino la traccia Coll' andar lento lento, o così bene Collo soccolo duro il terren fiede, Che il rumor sembra del ferrato piede.

Poich'elibe seguitato per buon tratto Il Vecchiarel rhe indictro non si volse; E coi compagni dilegnato affatto L'asin già n'era, più seguir non volse; Ma si fermò nel messo della via, Come suol far talor bestia restia.

Lo stimola il villan sensa voltarsi, E con quei dolci nomi l'arcavezza, Con cui talor suol l'anno chiemansi, Invan l'allesta, e tira la carreza: Si volta alfine, e trasformato vede

L'azino in frate, e appena agli occhi crede Come là rulle rive di Penée Restò confinso abigotitio in faccia Felos che Dafres d'abbrascias ercelco; E ritrovoni un tronce tra le brascia, Tale il vecchio vedendo, ob caso atranol L'azin mutato in frate francesseno.

Chi sei, gli disse, e dove è l'asin mio? E il ledro tutto pieno di hontade, Caro fratel il saino tuo son io, Prudona alla mortal fragilitade; Odimi, che a narrati ora, o huon vecchio. Le mie stance avrestupre m'aposarecchio.

Un frate io son, come tu redi, amico, Che solitario e pio nella mia cella Vissi con opre santo e cor pudico; Ma un di per aver rotta una scodella, Ch'era nuova, il guardian tutto adirato Mi maledisse, e in asin fui cangisto.

E condannato a viver sotto al basto Fui per cinque anni; oh quante volte pesto Fu dal bastone, e maculato e guazo Il tergo miol rhe più ? tu intendi il resto; Il morsi, i calci, i guidaleschi, i duoli: c Ah se non piangi, di che pianger suoli? 2

Ma finalmente il termine è compilo, Che alla mia pena avea prefisso il cielo, Compito è in questo punto, e rivestico Ho, como veder puoi, l'antico pelo: L'ingiurie, perchè son d'indole huona, Mi scorto, amico, io ti perdon, perdona. Benelè credeme, da stupore oppresso A prodigio si strano il Villanello, Pur mai solfria, dovere a un tempo stemo E perder l'olio, e perder l'asinello; Disse di te sia pur quol che vuol Dio; Ma la soma dov'è dell'olio mio? L'olio, rispose, da invishil mano

Portato fa miracolosamente la custodia del Padro Sagrestano, E per un anno almen chiara e lucente Parà per te la lampana hruciare Di san Francesco innami dell'altare. E ti sarà dal Giel centuplicato, E ad ogni goccia d'arda ogni momento, Un peccalo saratti sanneclisto ; Addio, Juson recebio, la campana io sento,

Adaco, juon réceino, la cempana lo sent Che chiama al refettorio tè tempo ch' in Dal fisco torni alla mia breda, addio. Cò detto, dileguosi, o lascio ratto Il Yocchio mezzo triato e mezzo lieto, Se è triato per la perdita che ha fatto, Sallegra, reb del Ciel i' alto decreto

Abhia preserito almen la sua persona, A fare un'epra al desota e buona. E ritornato a casa in mente aggira Per motil giorni si strano accidente, E companiona i frati, e pensa, e ammira, Quanto puniti sien severemente; E la vita serafica gli è avviso, Ce sia la vera via del Paradino.

Avvonne poi, ebe da quei ladri un giorno Al mercato fu l'asino condotto; Yi vrane a caso il Vecchio, e appena intorna Lo sguardo a lui rivolso, che di botto Riccnobbe del sso... mon so s'io dica, Asino o frate la sembiama antica.

E pickà l'abbe ben ricemonénte, Friquardatio i questa parte e in quolla, Alfe, diare, il luon frate è riculto Nel dals antico, e ha voto la necella, E il iguardane suran dierrevisso. E il iguardane suran dierrevisso. Poi se gli fere appresso, o noll'orrechio Gli marrio pian pian, se sgli era desso, F Asia, quan rispondenda M cechio; Un regio così fichile abbe messo. Car il basso Vecchio credetta in cerità, One piangendo chiericemo i nerità, One piangendo chiericemo i ni prich. One piangendo chiericemo i ni prich.

Come territorio al loro Ordine addetto; Che, per scampario dalle basionate; Ad agni coto disegno comprario; Tenerio eppresso, o sempre ben trattario;

Finch'egli avesse poi di ponitenza Passato il tempo, ed il perdono avuto t Son venne tosto al renditore, e seusa Molto mercanteggiar, gli fu venduto; A casa il tragge, e por non fargli male; Non lo simuola mai, ne' su si sale.

La stalla poi gli fe pulita e belle , L'intonaca , l'imbianca e le dipinge t Come stalla noo già, ma come cella Ei la riguerda , e tanto innansi spinge Le cure sue, ch'ei vuol che in compagnio D'altri animali l'asino non stia.

La biada, o l'erba fresce e saporita Gli dà di propria man copiosamente , Sta sempre in posa, onde a si dolce vite L'anno ingrassa , e il pel si fe lucente : Ei coo ettenta man gli è sempre intocuo, E lo striglia, e lo pettina ogni gioruo.

Gli amici, che I vedean tauto occupato Dell'asino, e di lui quesi inveghito, Cominciavano a crederlo impazzato, O almen per le vecchieje rimbambito: Ei serio dice lor, che fra qualche anno Un prodicio in quell'asino vedranno : E in segreto e qualche anima devote Dell'Ordine serafico il mistero Disvelar volle , e far l'istorie note ; E tatto fu eredato di leggiero : Che i prodigj, i miracoli, i portenti Credon di leggier le grome genti. Quando i cinque anni e spirer furos presso,

Quasi ogra' istante a vinitar venia

L'ospite smo, e vi venian con esso

I più dev-oti e fergli compagnia ; E stavano aspettando in orazione La grande e memorabil mutezione. Cosi gli Ebrei fra i cantici discordi, Per l'ornate di faci e corti e loggie, O per li chiami puzzolenti e lordi, Di manna aspettan le bramate pioggio ; E cost l'ora e il giorno memorando. Che apparisca il Messie, stenno aspettando. Tutto il tempo prefimo alfin trascorse :

E l'anno tuttera asino essendo, Pria restò alquanto il semplice nomo in forse: Poi pensò meglio, e disse : era comprendo, A on recidivo nello stesso fallo, Di sua pena è più lungo l'intervallo. Più anni indi passaro, e il Vecchio pio

All'agin fu fedele lefin ch' ci vime , Che grasso grasso io pace elfin morio: Lo pianse il Vecchierello, e aduoque dime, Avea I crudel guardiano statuïta La pena sue , ch'ei fosse asino a vita? Poi scorticolle, o l'onorata pelle In memoria serber si vollo almeno, Che ricucita le sue forme belle Riprese, e piena d'odoroso ficoo Sta ritta , e mostra ancor le antiche membra ,

Ed nn asino vivo a tutti sembra. E l'istoria restò per tradizione In quel pacse, dove evvenne il caso, E non sol fra le semplici persone È il dubbio tuttavie quivi rimaso, Me fra to genti ancor bone educato, Se quella è pelle d'asino o di frete.

#### AMORE PITTORE.

## AL STONOR

## PIETRO BENVENUTI CELEBOO PITTORE ASCISSO.

Cus le sublime imagini Ti diè? chi le celesti Tinte, ed i tratti nobili Fiamme di santo relo.

Onde le atteggi e vesti , Giovin Pittor, cui porgono Ponnelli i vaglu Amori . E lo Grozie invisibili Stemprano i bei colori? Se il vecchio venerabile (3a) Cinto di sacre bende Miro, cui del carnelice Sul capo il ferro pende, E il volto che magnanimo Spregia il suol, guardo il cielo; Sento nell'alma accendere

Sopra l'ineauto Giovine (33) Piango, che sanguinosa Regge la salma pallida Delle trafitta sposa. Ma qualo entre dell' anima Sublime orror ni desta, Se sopre la fatidica (34) Donna il pensier s'orresta? Mortal cosa non spirano Gli etti, gli sguardi, il volto; Gli occeoti si sprigionano, Del Pato i detti ascolto. Dell'erte tua, degli uomini Diletto e insiem stupore , Odi le bella origine : Sai chi fu padre ? Amore. Piangea la greca vergine Sul vago che partie , (35)

Contempla ansiosa e cupida Quel volto, onde sul muro Vivo dall'ombra pingere Vede il contorno oscuro : Segnar di negra linea Quei tratti si compiacque; Apparvo agli occhi ettoniti L'image, e l'arte nacque. La man sempre Amor regola D'ogni gentil pittore. Odi in nn'altra istoria Quente mai possa Amore. Quendo Atene allo nobili Arti fu si diletta, E le Muse e le Grazio L'oves per Beggia eletta ;

E tre le voci tremule

L'addio dolonte uscia:

Quando nel sacro Portico Sedea l'Aonio Coro, E col mirto introcciavasi Il trionfale alloro t Che atteggiati spiravano I marmi anima o vita, E gli erator tuonavano Su tela colorita : D'Apelle, o di Parrasio Vivea Pittere industre O imitatore od emule, E al par di quelli illustre. D'una vessosa ed unica Figlia costui fu padre, Nè i suoi pennel mai pinsero Forme cosi leggiadre. Nè Palla mai , nè Venere Ritrasse così bella Apelle, che uguagliassero Questa gentil donzella. Parea dir con un tacito Linguaggie si bell'opra, Rimira quanto, o Grecia,

D'Atene i più bei giovani Pitteri, eroi, poeti, Per si bel velto caddero Nell'amerose retit E quei che spesso aveano In marziale agone, O al ceste , o in pugna atletica Al erin cinte corone; E quei che il cocchio rapido Tra'geminati viva, Guidaro alla vittoria D'Alfeo sopra la riva. Ma Amor ch'è cieco al merito,

Natura all'arte è sopra,

A lei vibrò nel petto Dardo dagli occhi teneri D'un umil gievinetto, Cui ne Palla, ne Apolling Avean lo spirto colto , E sol mostrava un'aria Soave, e nn vago volto. Egle la figlia amabile, Egli s'appella Idreno, Di vivo amor reciproco

Ambo piegati al seno. Ma il padre che la propria Arte soltanto apprezza, Vuol cho sia degno premio Di quei, tanta bellezza, Che saprà meglio fingere Con più maestro stile Su colorita tavola

Il volto suo gentile. Di fiamma acceso subito, Di gleria, ovver d'amore, S'accinse alla bell'epera

Di Grecia ogni pittore.

Ma qual colta dal fulmino, Restò muta e turbata A si crudele annunsio La coppia innamorata! Si riguardar con tacito Dolce squardo delente. Separdo che nel silenzio

Ha voce si eloquente. Sen fugge Idreno, a ignorasi Già più di lui novella : Sei mesi è fiso il termino Ad aquistar la Bella. Sudano i detti artefici

Di Grecia in ogni parter Dotti pennelli spiegano Tutto il valor dell'arte. Il momento s'appromima Del giudizio, ed intorno Gli amanti già s'affollano Della Bella al soggiorno. In tante e vaghe copio

La bella sua fattura Vede che si moltiplica, E par goda Natura. Al bel volto sorridono Il mar, la terra, il polo t Batton su quello i sefiri Soare e lento il volo. Col canto la salutan-

Gli augei ; d'Amor la schier Velteggia interno, a credela La Dea che a Cipro impera. Il padre siede giudice . E fra tant'epre belle Pende, ed alfine arrestasi Su duo scolar d'Apelle. Questo pel delee o morbido Color del premio è degno

Ma l'altro meglio atteggiala . Più mastro è del disegno Fra tema a spemo endeggiano Gli amanti, ed Eglo intanto Nen d' aura vana gonfiasi , Ansi si strugge in pianto. Mentre il padre a decidere

Ciascuno istiga e punge, La folla a un tratto fendesi . Idreno a un tratte giunge. La smania, ed il sollecito Cor dubbio il volto svela, Anch'egli ansioso a timido

Mostra la pinta tela. Restô ciascuno attonito Che il guarde a quello intese: Come? da chi? sì subito Costui cotanto appreze?

La passion si punselo, Che dal primier momento Fu coi sforsi più energici Alla bell'arte intento.

Il sonno, il eibo arrestano I suoi levori eppena, Dal travaglio medesimo Par che a lui cresca lena:

Chè in così breve spazio Si gran pittore è fatto, E al suo pennello dovesi D'Egle il più hel ritratto, Già vinti si dichiarano

I suoi rivoli istessi;
D'Egle ciascun le grasie,
I versi aveve espressi;
Ma l'anima che atteggiasi

Nel volto e ne' begli occhi, Ninn ha mputo esprimere Con si eloquenti tocchi, E in ver cemo potevalo? Niun fuor di lui moi vista

Niun fuor di lui mei vista Egle avea così tenera, Così pietosa in vista. Alti e concordi suonane

Applausi al vincitore. Or negate i miracelli Che sa produrre Amore? Tanto può Amor? la Gloria Che potrà forse manco?

Che potrà forse manco? Ella robusto ed agili Ali ti cinse al fianco. Il vol tu ergesti rapido, E vincitor degli anni:

Non arrestarti; accelera
Ognor più in alto i venni.
Ti chiama ella dal lucido
Sno tempio: odi che intuona

Per te la tromba, e mostrati Già l'immortal corona? Poggia el nobil fastigio, E fa'che l'aretino Suol, d'ogn'ingegno fertile. Più non invidj Urbino.

#### PETONTE E SEMELE

OSSIA LA VANITA<sup>5</sup> DEGLI COMINI E DELLE DONNE,

Gta' il pigro inverso la campagna algente Vestia di bianco ed indurato gelo; Di Febo il raggio paltido e languente; Rompendo a stonio il raporeso velo; Che torgido stendensi al suolo intorno; Dava ai mortali un tristo e breve giorno.

Muti gli augei, muti i pastor, lo piante Vedove e quasi morte, il colle, il piano In nudo appare e squallido sembiante: Par che natura manchi; o il moto arcano, Ch'anima Intto all'universo il seno, Par che è estingua, o si sospenda alusmo, Ma meutre i campi attrista il freddo orrore, Di vaghi e vaghe sociali schiore Nella città vanno ingannando l'ore In listi crocchi delle lunghe sore; E gioventù di primavera il loco

Supplisce, e accende i cor di dolce foco.

O bella età I se quella pedantessa
Predda vecchia, che chiamasi saviezza,
Torva ti guarda, e quelli, ove ella stessa

Torva ti guarda, e quelli, ove ella stessa S'immerse un dl, giuochi festivi sprezza; Imita quella volpe, a cui parea L'nva acerba che giunger non potea.

Pacciamo un po di grania il paragone: In pompa seria, in tristo seglio mira Seder muta e accigliata la Ragione; Interno a lei la diffidenza gira, Il Dubbio, la pensosa Providenza, Cho i scherri esilian dalla sua presonza.

Me la follfa ridendo ecce s' evanza, Seco gli Amori, i Giucela in lieta faccia; Odi il suon delle cetre e della danza Dal soglio augusto la Ragion diseaccia, Che fugge, e cede il leco e più felice Drappello i o benedetta usurpatrice l Amici, sia condidenna, su parlato,

Amiet, in contidenta, su parlate, Delle due schiere in qual vorcete entrare? Ditelo pur... ma voi vi vergognate: Via non piùr c'intendiam senaa parlare: Rispettiam dunque la follia gradita, Come un bal-amo dolce della vita.

Come un balamo dolce della vita.
Di questo Diva appundo un sisuo seguaco
Erasi in lunga sera iusieme accolto.
E dopo aver mal promimo il moradaco
Sale canarito, e ragionato molto
Di Belgrado, di sruttie, di pooti,
E di Turchi e di monache e di preti,
Una questione in fra lo stuol galanto
Nacque, chè questionar aolera a presso, Nacque, chè questionar solera a presso.

Il di cui tema fu, tema importante, La vanità dell'uno e l'altre ossorz E e agitò, se vanità maggiere Bolta dell'uono , o delle donno in core. Cose assi belle e rare furro ditte Sopra cod difficile questione, Più belle a udira, che ad eser descritte, Ma Lidia che in galante erudisione Fra delta, l'romanai avera letti

Del Chiari, e del Marino anco i sonetti; E. Virgilio ed Orazio, ma in volgare; E soprettuto l' Enciclopedia, Apri la bocca, e disse che narrare Volce un compio; e in caso si vedria Dovo dell'uomi la vanish può gire,

Si fo' silenzio; ed ella presso a direr.
No' tempi antichi un giovinetto visse.
Figlio del Solo, e dette fu Fetonice;
E gonfio o vano al sommo era che usciste.
Il sangue suo da così chirara fonte:
Bencho mancaso al nodo conjugalo,
Onde era nato, qualche atta formale,

Ma chi cercando va tal bagattello, D'Ercol, di Ginre, ovver del Sol trattande? Ogoi macchia il divin sangue cancolla; E v'è più d'un che il proprio bestemmiando Legittimo netal, bramò esser nato

D'un glorioso e nobile peccato. Era così Fetoute; e di cerrello Assai leggier , la vanitade sciocca Del suo natal l'empiva ; e il vanarello Sempre del padre il nome aveva in hocca ; Ed in qualuoque tema il più lontano Di Febo il neme ei nominava inveno.

Alfin vi fu chi pieno di dispetto Gli disse un dl: non citar più quel nome; Che sei figlio del Sol chi mai t'ha detto? Mostramene le prove, il deve, il come... Muto il giovin restò, che l'attestato

Ei produr non potera del Cureto. Qual è colui che brama aureta chiave Cingersi, e al petto croce biancheggiaute, Pojebě rivolti i vecchi archivi egli eve-Trova, oh dolor! la figlia d'un mercaote Che l'arricchl, ma coe quell'oro infame

Di trama si gentil macchiò lo stame , Muto, gelato resta, e pien di scorne : Così riman Fetonte; alto sospira, A Climene sua madre fa ritorne, E singhiozzando in fra il dolore e l'ira, L'oltraggio le racconta, e da lei vuole Prove sieure ch'è figlio del Sole. Nelle spalle si stringe ella, nè via

Trova di soddisfarlo; alfin gli dice : Se tu non credi alla parola mia, Vanne da parte della genitrice A Febo istesso; e a lui domaedar dei S'egli è mio sposo, e se sue figlio sei. Al giovine non dispiace la proposta; E sensa perder tempo il padre in fretta A cercar va correodo per la posta, Era la strada in vero un po'lunghetta: Or come il viaggie egli facesse oppunte Nen monta : figuriam ch'egli sia giunto. Di là dall'India nell'Eoe maremme

S'erze di lucidissimo adamaete Ampie palagio; e colorate gemme Ven ricamande il muro biancheggiante : Il tetto è avorio, e son le porte d'oro, Ma vinta la materia è dal lavero:

Simil d'Agrippa al portico, al bel loco S'apre l'ingresso; di color diverse Vaghe colonne par che gettin fuoce Di gemme e rosse e gialle e verdi e perse, Vive cost, che i suoi colori attingo Iri di qui , quando il bell'areo pinge.

Sculta era la di stelle inghirlanda a Urania in manto assurro, e in man tenca Un globo cristallin, fascia dorata Obliquamente il bel globo cingea,

E l'annua via del Sole erevi pinte De gemme in segni dodici distinta.

V'è Giove inciso ancor, quando s'affaccia Sul eaus, e a'le mistiche parole, Fugge l'orrore, il suolo erge la faccia. E le fere, gli engei', l'nmana prole Escon dal nulla , reso già fecondo ,

A salutare il primo dl del mondo. Nell'ampia sala una dell'altre appresso Veggonsi le Stagion corrende intorno Fuggira, e seguitara a un tempo isteno. In verde ammanto ch'è di fiori adorne Primavera, o di rose il crip lascivo Cinta, ecco fugge dal calore estive.

Di sudor sparsa le vermiglie gote Segue l'Estate, e enela ; ed nna meno Le spiche, e l'altra adunea falce scote, Ma s'affretta, che sente il nen lontano Alite del Settembre, che le cade Sul tergo in fresche ed umide rugiade.

Corre l'Antunno, e evunque corre versa Di dolci poma aureo e perenne fonte; E salta e ride: ed ha di mosto asporsa La faccia : ma coe bianca ispida fronte Ecco il Verno che trema in tristo velto, Fine azli occhi in mantel lanose involte, Di là non lunge vedi pur dno schiere,

Dodici insieme, e dodici sorolle; Le prime, nere il mante, il volto nere, Il brune manto han pinto d'anree stelle ; Scorron tacite, il suol si leggermeate Preme il feltrato piè, che non si sente. Candida è l'altra file , e d'or vestita .

Le chiome ha d'ors ma in cerchio empio dar Per mano è l'nna all'altra fila unita; (anndo E dove i dne color si van mischiando, Cangiansi in velto ognor, così che alcuna Imbianea il negro volto, o il bianeo imbruna,

Ie onde d'oro na lacido torrente Spandesi intorno per la vaga reggia, Si rompe sovra il mure trasparente, E in mille raggi fuori esce, e fiammeggia. Attonito Fetonte a si gran scena, Nel bel palagio entrare ardisce appena. E d'opra si mirabile all'aspetto Fra le speranse incerto ed il timore, Sente frattanto un tacito diletto . Sperando in al gran Nume il genitore. Alfie si fa coraggio, entra e già vede Febo, che in soglio auro-gemmato siede. Guardolle appena, o abbarbagliato il ciglio E quan cieco tosto a terra volse.

A se chiamollo, e dal sue viso telse, Perchè da mortal occhio sia sofferto, De'vivi rarri l'abbaglionte serte. E l'appellò più volte col gradito Neme di figlie, e s'abbassò dal trone Ad abbracciarle; il giovie fatto ardito, Padre, gli dice, se tne sangue sone, E di portar di figlio il neme degno, Di queste onor dammi ti prego un preno.

Ma Febo, conosciuto allora il figlio,

Febo risponde: d'ottener sicuro Ogni grasia tu sei, per la Potente Onda fatal di Stige io te lo giuro. Il giorin vanarello ed imprudente Dimanda di poter per un sol giorno Guidar l'aurato carro al cielo intorno. All'andece richiesta istinuidito

All annee remones assiptions?
Febo geloss, e che chiedesti mai?
Griddy, di sua facilità penito;
Opra mortal questa non è i non sai
Cho i miai destrieri per l'etereo viaggio
Neppur Giove guidar arria coraggin?
E tosto ogni fatica, ogni periglie
Della difficil via spiega ed espones
Ma da baldanna giveranie il figlio

Della difficil via spiega ed espone: Ma da baldanza giovenilo il figlio Spinto, più non ascolla la ragione; Se figlio son del Sol, grida, la vice Sostener di mio padre a me non lice? Tornan a pregarlo il padre, c invan lo prega;

Torna a pregarlo il padre, c invan lo prege E poichè ognora il vede più ostinato, E alla promessa l'onda bruna il lega, Si pone a dargli tristo o addolorato Da dotto auriga i magri avvertimenti; Quando si tiri il fren, quanto si allenti.

Copo non han di sferza, ma di freno I fervidi destrier, dies; o gli svola Della diffici via gl'inciampi appieno. E lo renpato giovine, che anola Di mostraria sul carro, e di ha rivolta Tutta la mente là, neppur l'ascolta. Ma Posfror di già la face acconde, E in grigio manto per l'acrea strada L' ali spiegandio in bianche strise fende

Il cupo orror notineno, e lo dirada; Somani intorno frenchi venticelli; Che gli agitan la face ed i capelli. Col greunbo pien di fiori, o l'aurea testa Cinta di rose, ecco l'Aurora appare; Sparsa di perla, o candida è la vesta; E da quella un gentil lumo traspare,

Che gli occhi allotta, e si diffonde, e sgombra. Del suol, del ciel, del mar la pallid'ombra. Mentre s'affaccia dal balcon vermiglio, Ed il viso ridente al mondo sopre, Scote il languido obbio dal grave eiglio Degli animali, e li richiama all'opre: Sallo albeggianti orientali pinago

Di Febo il cocchio fuori ecco si traggo.
Oro era l'asse, oro il timon i distinti
Dell' auree roto i raggi eran d'argento,
Di crisoliti ornall o di giacinti
Da cui rotta è la luce in color cento,
I fervidi destrier dal chiuso loco
Escon sbuffando dalle nari il fuoco.

zeron sauzando dalle nari il fueco. Ardono gli occhi vivi, il pol scintilla, Orma sopr'orma il più inquieto stampa; Sbila l'acra, acrondesi, e sfavilla Seto de'colpi dell'ignita stampa; L'Ore il germanto fren pongo, il, e intanto Un inno a Febo intuonano col canto. Al canto Inr risponde delle sfere Il maestoso suono ; in atto adorno L'Ore intrecciando l'agili e leg ciere Braccia , danzando vanno al cocchio intorno. Godo natura ; ed i pennuti cori

Van saltstando i rinascenti alhori.
A coti gran spettacol, che 'a popreta
Oggi per lui, qual sente in cor diletto!
Oggi per lui, qual sente in cor diletto!
Come brilla Petototo le qual dosta.
Anra d'ambisiono antro il neo petto!
Anela, smania a il ocochio cor pensiri!
Giida impasiente al per do suri dettrieri,
Giovinente con, che dia nojoso.
Pedanta al fine neti dal fren servile
I anglice occebio di giudiar veglisos;
E il volgre datl'alticismo actilo;
Mortro prevanando il gnata d'alto in basso,
Mortro prevanando il gnata d'alto in basso.

Stardir di ferree rote col fracasso. Sta per salir Potonte: ancor l'osorta Apollo a non tentar voli si audaci: Ei resisto, ed il padre suo conforta Che alfia gli di congedo: e questi baci Prendi, gli dice; o se lo stringe al seno:

Alt reglia il ciel de gli altimi non sieno. Perchò pesso de reggi il lum necleata Solfier, è d'una divina e mistic onda Sparge al Riglo ia foccia; indi il luceste Gire de reggi iutorno a lei circonda. Gli delle suore catolida la prima Para valtando, e la partensa intoina. Para valtando, e la partensa intoina. Para valtando, e la partensa intoina. Estile vote al regio locchio è ggi apartilo, Edile not el argio locchio è ggi apartilo. Edile not el argio locchio è ggi apartilo. Edile not el argio il giovinento artilisti. Ma quando tana li suol rede abbassarei; Ed ci vota più in alto, per timore Commica a palpiarqui in petto il crese.

I flammanti dettrier, che detro i veno Lazina ritriciano il liquida servono. Ecco non sono ad avvederai lenti. Che non l'ustat nan regola il freno; E o'atali evudendo la quadriga, Rulano la mona il lienoprota suriga. Tira ni el briglia pollido e gelato; Le tria irvan, forsa mortal non puote Vincergii; latvian quelli il corro usuto; Jerrano crqua, oci là li incerto rusto; Ouni nance, che il timo perso el velst, vo nodegiando il nalia del ma creudole.

Del temorario voto ora si pente;
Terma, ede terra e mar sotto si miria,
Guarda or l'occuso, or guarda l'oriente,
Troppo Intania mientaniti, e ne saspira;
Soda e trema ad un tempe, o doll'ambassi;
Soda e trema ad un tempe, o doll'ambassi;
Quando sul collo sentonti i destrieri
Libreo il fera, con erido frazasti i ancia.
Cultaro il fera, con erido frazasti collo per insoliti sentieri;
Guidan l'incerte occhio or alto, ne loazo;
Quei vacilla ç o Petonte al carro aurado
Sia con amble le man ferto attenezio.

Ma ognora abbassa il cocchio, e prossim'erra Al corbio della Luna, o già fumante Dinsolito calora arde la Terra: Seccansi i formi a i stagni; ed anclante Degli animai la turba egra e languente

Già manea , cade , e soffocar si sento. Giore mira dall'alto dei mortali Le angosee, e a dar soccorso a lorsi appresta; Ecco che impugna un dei fulminei strali Impastati di fuoco e di tempesta; Ed all'ineauto e misero Fetonte

Scaglia il fatal dardo trisuleo in fronte-Mirabil prova, ecco col fuoco il fuoco Preme, e i fervidi rai del volto spense; Precipita il meschin dall'alto loco,

Precipita il meschin dall'alto loco, Fendendo l'aere colle chiome accense; Con ignoto vapor cade dal ciclo, Sdegnando della notte il hruno velo. Così morì Fetonte; e Vanità

Cod mori Petonte je Vanită Solo guidollo a fato acerbo ed empio, E nell'antica e nella nostra età Difficii fla trovare un pari esempio Infra le donne. Lidia qui si tacque, E ognun del bel racconto si compiacque.

Sulrio che di si bella compagnia Era il più dotto, allor a parlar prese; L'assunto assuì difficile non fia ; E se prestar vi piace nna cortese Udicuza anche a me, simile a quella Di Lidia, io vo'contarvi una norvella.

E se qualcun dubiterà del fatto, Gli citerò la atessa autoritade Che dal medesmo libro sarà tratto. Di Tebe nelle celebri contrade Giovine e vaga, e di beltà perfetta Visse una donna, e Semele fu detta.

Le chiome d'or, le guance son di rose Il sen vince le nevi nol candore. E dalle negre sue luci pietose Exce nn soave incognito languore, Che serpendo nel cor di chi la mira Sembra, che dica all'anima; sompira.

Ma, sotto spoglia si cortese, serba Un'alma cruda, ambiziosa e altera ; E in tutta Grecia donna si superba, Piena d'orgoglio e vanità non era; Nè giovine si più vago ritrovosse; Che deguo dal suo cor stimato fosse.

Pur beltade si rara e pellegrina Innamorò de' Numi il piò potente, Giove avviir la maestà divina Negl' intriglii d'amor solea sovente; Pusponendo le Dive alte immortali Alle vezsose figlie de'mortali.

Scese dal Cielo a Semele, e dal seno A lei manifestò l'acceso ardore; Di un si gran Dio non ci voleva meno Per armoellir quell'ambissioso cuore Di eni seppe trovar le occulto strede Non già l'Amore, ma la Vanitade, R cor toccolle l'amator divino, E presto strines, perchè i Numi han fretta, Un corto matrimonio claudestino, La formula di cui come cancetta Posse, ben io non so; ma desicoo Pu Giore che restasse ognora acceso.

E a lei col tuon più risoluto ingiunze, Che ad alcun non facessene parola; Questa condizione il cor le punze Amaramente, che una brama sola Area, che fosse al mondo comosciuto Come il suo viso a Giove era piaciuto.

Avea, che fosse al mondo conosciuto Come il suo viso a Giove era piaciuto. Studia celarlo, ma l'impegno è scabro; In mezzo alle compagne sue le viene Milla volte il segreto fin sul labro, E mille volte il labor suo trattique:

E matte voite il labro suo tratticue; E, se non può il segreto esalar fnore; La poveretta certamente muore. Come incendio ristretto in chiuso leco Quanto si preme più, tanto più cresce;

Come incendio ristretto in chiuso loco Quanto si preme più, tanto più crence; Alline avvampa in subitaneo foco, E fuor la fiamma in rosse spire n'esce; E mentre il vento avvivala e l'addoppia, Tra fumo, e tra favilla ergesi e scoppia; Tal, poichè il suo polmon motto sufferse.

Tal, poichè il suo polmon molto sofferse E a chiuderlo durò tanta fatica, Il gran segreto affin la via s'aperse; Sussurollo all'orecebio di uu'amica, Poi di due, poi di quattro j influchò tutta Tebe ne fu tra poebi giorni instrutta.

Mille ciarle si fecer sul suo conto Dalla femmini turba, e gran bisbigli o Chi nol crede, chi ride, altri al racconto Tace, ma stringe il labro, e inarca il ciglio; E tutte poi concludon chè un'istoria luveniata da lei per vanagloria.

Alfine una di quelle, a cui svelata Avea l'alta una sorte, e si dicea Bi lei fedelo amica sviscerata, Benchè d'astio e d'invidia si rodea, Scuoteudo il capo, venue a lei, non sem Prender pria l'aria grave di prudousa.

E cominció, com'ella desiara, Che un mo sespetto rio non fosse vero; Ma ch'alla malamente dubitava, Che quel suo Dio fosse un avventuriero; Che la prima non era ella nel mondo Delusa già da qualche vagabondo.

E non pochi sovente hauno il difetto; E la nascita e il titol di mentire; E soggiungea s'accreace il mio sospetto; Perché suol di nascoso a te veniro Sordido, e come a un Nume non conviene... lo temo, amica mia; pensaci beno.

Come resta il gindeo, che compra allora Germanea croce abbia con contratto tristo; Se, mentre chie ila hacia e chi ci l'a dora, E fra sè gode di si ricco acquisto, Giunçe chi'n cor lo scrapolo gli pone Amaro, che non siani e gioje buone t Cost Somelo resta: un sol colore, Ua volto col non perba, arcle, ed agghiaccia; Scorre le membra un gelido sudore, E con occhi atterriti e trista faccia Guerda l'amica sensa far parola, Che coil le si volge, e la consola:

Yeai us soprie av rezumente è na Nume T Betti, she venga a te da Dio ventiume. E came in Giel di stare ogli ha contume, Non già conse un fuggiareo de na bandito ; la neuma di'che venga alle tue neglie Came a trovez fluomo ve, l'alter moglie. Piacque a Somele anni questo preguto; E und che il gra Tonante le diez. Con piene del più tenere afforto. Ca chiedergli una granis el la yolea Diue y ed oir chiedi; avrat ciù che to i piacque; No giuro a to per le invisibili raque.

Allora elle gli fa le sue richieste,
Come desia che un giorno a lei si sveli
Ia tutta quella maestà celeste,
E aella pompa, in cui stassi ne' Cieli;
E grande e luminoso e sfolgorante;

Come appunto a Giunone appar d'avante.
Mai accorta, che dici? a qual fatale
Perigho un cicco e van desio t'indure?
Sai che soffrir non puote occhio mortale
Quella sembianza, e la fulminea luce ;
La mera maestà che oggi atto spira
Costa tosto la vita a chi la mira?

Cangia desie, chiedimi un'altra prova; Porse un segno tu vuoi delle mio peuse; Vuoi, che la terra, vuoi che id cielo io muove? Eccela. A un cenuo il cielo, e il suol ii cosse; Vuoi, che il Sol veli, o il liquido elemento. Torbi ? Soscura il Sol, s'eccita il vento.

Ma Semele non cede, e vuol compito Il mo desir, benché della sua sorte Non dubiti; e da ciò che ha visto e udito Lo creda il Re della celeste Corte; Pur l'amante desia vedersi accanto

In equipaggio maestoso tanto.

E pensa nel suo cor tacitamento,
Cbe di mortal trasformeralla in Dea
In questa guisa il suo amator possento;
E a lui rivolta disso, che volea
Per si bella cagion tutto soffrire i
Contemplarlo de Nume, e poi morire.

Contemprario to tunne, o possionita Giovo dolente allor dal suo corpotto Parte, o a vestir la maestà dirina Ne va, dalla fatal promessa astretto. Gli stralli impugne dell'Etnea fueina; Che s'avillando, mentre ei li brandisce, Orride vibran sorpogiamit siriace.

Stringe coll'altra alla fortuna il erino, Che freme, o inoani a lui le fronte pieg a Da destra ha il Fato, che le adamantine Catene in altre aspetto avvolge e lega ; Al Turbine col piè la fronte preme, Che in cupo suono romoreggia e freme. E sull'ali di fnoco il gran Tonanto Al suon tresporta in pompe al tremende: Semele intanto il suo divino Amante, Gonfia nel cor di vanitade, attende ; E fra di sè già lo contempla, e vede Che le s'inchina, o il ciel metto al suo piede

Coe le s'inchiana, o il celi metto al suo piede. Cost tales' namants titolato Attendre all'assambles donne embisiona. Coe accesso le sispeighi il crotto germano; Odei teatro in loggia luminosa. Si montri, e vitto tanti seuti strali Sopra glis cochi dell'unide rivali. Di folio uman desso il Repuetore Del Ciei già ginnge a lei tremendo, e vinta Dalla ince, dal Ecoe, dal Tragore. Le vide appena, e caddo a torra estinta; Te colle frui umente arre edi mirate

Giacque sul suol cadavere fumante. Martir mort cost dell'ambisione Semele. Or dite voir chi avrà la fronte, Fattone ad agio vostro il paragone, Di lei più vano di chiamar Fetone? Tacquesi Silvio ; e sopra un tal soggetto Pu quinci e quindi assai ciarlato e detto,

Dopo molti acutissimi argomenti, E molte riflessioni pellegrine, E belle cose detto de taleuti Si graudi, la quistione obbe quel fine, Che soglion tutto lo quistioni avere; Goè restò risacun del suo parere.

## EPISTOLE.

#### IMITAZIONE

BELLA EPISTOLA II. DEL LIS. II. D'OGAZIO.

Ouera Epistola Orasiana, ch'io presento al pubblico non è una tredusione ; non è neppure rigorosamente parlando una parafrasi. È Orazio vestito all'italiana, condotto nelle nostre Società, e (soggiungerà più d' un Critico) costretto a venirci suo malgrado, trattando il mio lavoro di ridicolo o stravagante, e sostenendo, che le maniere, i vizj, le follie d'un popolo tanto da noi differento in religione, in governo, in costumi, mal si possono edatta e alla moderna Italia. Aggiungerà forse esser tanto stravagante siffatta impresa, quanto sarebbe quella di chi vestisse la Statua di Cesare con abito alla francese, o coprisse la maestosa undità della testa di Marco Aurelio cen una parrucca de Senatore. Io non disputerò, perchè non conosco dispute più inutili di quelle che vertono sulle materie di gusto. L'esperienza sola è quella che ha da docidere siffatte questioni , e non i ragionamenti; quando Zaira, o Merope hanno ottenuto na pleaso universale, un Critico, che co' più

sottili ragionamenti si dà ogni cura di dimosirare, che il pubblico ha il torto, diventa tante ridicolo, quanto sarebbe colui, il qualo depochò i Convitati hanno gustato con sommo diletto d'uno asporita viranda, si mottesse sul serio a provar motalizicamente, che non dovrea lero piacero.

Vi sono delle devissioni dalle regole, che producono un migliore effetto della stretta osservanza di esse. Il Cavallo di Marco Anrelio ad onta degli errori, che vi trova il Sig. Falconet, ed altri sottili speculatori, è ciò ch'abbia mostrato finora l'arte di più belle in qual genore, e chi correggesse quei pretesi difetti pro-balnimente toglierebbe delle bellezze. È vero lo stesso di tutte la produzioni della Fantasia. Un'arietta di Peres cantata in un'Accademia eccitava un giorno i più sinceri applausi dell' udienza, Chi lo crederobbe ? Diceva un grave Maestro di Cappella: Vi sono in quest'arietta due errori di contrappunto ; correggeteli, rispose un accorto ascoltante, voi che potote farlo: Volentieri, replicò il Maestro. Dopo pochi giorni fu cantata nuovamento l'aria corretta, e comparve si languida, cho la medesima persona s'accosto all'orecchio del correttore, e pian piano gli disse: di grasia restituite a a questa Musica i suoi errori. Non v'à pertanto che l'esperienza, che possa decidere delle bellezze di gusto. Essa è il giudice sicuro ed inappellabile nelle belle arti , e nelle belle lettere. Or l'esperionza ha mostrato che siffatte imitazioni Oraziano tentata nella lingua inglese da Pope e da Swift banno avuto grandissimo successo. Realmento i semi de' viaj, o delle debolezze umano sono gl'istessi da per tutto, e per quanto possano variare i terreni, i frutti poi sempre si somigliano. La Fellia simile ad una Donna capricciosa quantuuque vada cangiando maschera, o in bautta, o in Tribunale.

dominò, o in sendale, si vitrova poi sempre in fine la stessa, e le splendide inezio, le importanti piccolezzo de Cortigiani d'Augusto banno gran somigliansa con quelle della Corte di Luigi XIV. Può servire di consolazione all'uma na fragilità il ritrovare nello imitazioni d'Orazie, di Giovenale, e di Persio i vizj e le follia romano vestite all'inglese, e all'italiana. Questa mi parrebbe l'unica maniera di far passare uella traduzione le bollezza d'alcuni originali, come appunto della Satire, e dalle Epistole d'Orasio, le quali letteralmente tradotte eccitane la stessa sensazione a quei cha uon intendono il latino, che farobbe al loro palato la Cona di Trimalcione, o di Nasidieno. In somma questa imitazione Oraziana è una prova, di cui ba da giudicare il Pubblico, escludando da questo Pubblico o quello animo freddo, ch'ebbere la diagrazia, e la fortuna d'esser prive dal dolce e pericoloso dono d'un'anima sensibile o delicata; e que i pesanti letterati, a cui la Pedanteria ha depravato il gusto, e che guastarone co'solismi quelle linee che la Natura ha segnato dritte nella mente di ogn'nomo, come talora il più corretto disegno è sfigurato da un cattivo colorito; e finalmento coloro, che mal trattati dalla Muse diventano Critici per dispetto, o declamano contro tutte le produzioni poetiche, come le Donne ributtate dal mondo galante divengono bigotta o declamane contro quelle che vi brillane. Per Pubblico adunque altri uou intendo ebe le persono d'ogni rango, d'ogni sesso dotate di un'anima sensibile , ingentilita da una culta educazione. Questo è il Giudice, da cui quando siene condannate le mie produzioni non m'appellorò mai ai sofiemi. nè mi prenderò mai cura de Sofismi de Critici, quando abbia l'approvazione di questo

#### AL CAPALIERE

## VITTORIO POSSOMBRONI.

Virtoato, cui con man prodiga diede Natura d'accoppiar con rara naiona E insiem gustar Virgilio ed Archimede ; Tu la cui fantasia della ragione Sa l'inculto sembiante ornar si ch'ella Rassereus la froute, o appar più bella:

Vittorio, tu riterni un'altra volta A cliedormi da versi, e muori risse Alla mis inerria, al mis silensio? ascolta: Se il Cianco (36) a te con un caval venisse, E dicesse: Signor, quest'è un Ginetto Di Spagna, e uon ha il minimo difetto; Fronz bono i claroque fidelis avvice Neroni, Si quis forte velli puerum tibi vendere natum Tibure vel Gobiis, et tecum sic agat: Hic et Candidus, et talos a vertice pulcher ad imos, Fist critque tuus nummorum millibus octo; E un cavallo di senola, all'ambio, al trotto Non ha pari, al raddoppio, ed al galoppo; Son dal bisogne a venderlo ridotto Per cento scudi, e non vi paja troppo; Che se il comprato, avrete un de più egregj

Caralli, e adorno di mill'altri pregj:
Vien dietro come un cane, e a un rostro cen-Picchia alla porta come il servitore, (no Sechè sembra ch'egli abbia umano senno, E colla Zampa sa fin hatter l'ore,

Seems semora en ega mona anamo semo-E colla Zampa sa fin batter l'ore, Con altre doti, che in silensio io passo; Kisu vi farà partito così gramo; L'altrier sudato ( come avvien ) rimano Per negligenza al vento, raffreddosse,

Per negligenas al vento, raffreddosse, Percil grounds voi gli vedete il naso, E quache volta ha una leggiera tosse; Se ciò non vi dà noja e fia guerito la pechi giorni ) è già stretto il partito. Che arviera l'horanta appena il tan denno Teccorgi che un caval holso hai comprato; E del mo mai non eri affatto ignaro; Ta mnori litto ride il Magistrato, Diec che il terto ton troppo è paleve;

E perfin ti condanna nelle sprac. Siamo nel caso : è ver che tu facesti Da sensal, me lodando; quanto puote Lodar la bestia il Cianco, e pretendesti Ch'io scrivessi de'versi : in chiare note Ti dimi allor quanto infingardo io sia: Di che m'accusi : bo detta una bugia? Son pigro tel confesso apertamente, Tel dissi, ti prevenni ancor, ma invano: Or tu mi muovi lite ingiustamento : Allorebe Montemar, il duce ispano Era in Italia, un suo vecchio soldato Aveva un huon peculio ragunato; Ma in un' oscura notte in cui seg E nel sonno e nel vin russava, il frutto Di me fatiche a un tratto gli fu tolto: È ver che anch' esso avea rubato tutto, Ma ne'debiti modi, cou i moi Sudori , e come rubano gli Eroi.

Disperato perciò, nè verun conto Tenendo della vita, le trinciere Sali furioso presso di Bitonto , Vinse, necise, rubb, si che l'avere Perduto riacquistossi, ed ammirandi Elogi ebbe dal Duce, e premi grandi. Volendo il General poscia essaliro Un forte sito , con molta eloquenza La breccia l'esortò prima a salire , E dare esempio altrui : Vostra Eccellonza, Rispose allora il villansone astnto, Cerchi d'un che la borsa abbia perduto, Or senti, Amico, quanta somiglianza Ve fra il suo caso e il mie, so che il parlare Molto di sè non è buona creanza : Na de'Poeti ni versi si suol fare Qualche eccezion, che ne' modi più stretti Essi non sono al Galateo soggetti.

Verna minitarili ad nutus uptus heriles; Literalis Greteis (inbutus, idonusu ari; Calibles) en jila quid-te intulberis uda; Quin elium conet indoctum, sed daleo bilenti; Multa fidem promissa lerant, ubi plemius evuo Laudat, venules qui vult astrudero merces: Res urpet une nulla; uno sum patoper in arre; Nomo hoc mangousum fuerest libi: non temero.

a ma Quiria ferret idem; semel hic cestarii, et, ut fit, hi modil datuit, metuma pendentik haleme. Des nummos , excepta nihil te si fuga levilit. Ille fered pretium, pomeo secursa , apisor. Pendens emisti visionum; dieta tibi est levz Innoqueris tamen hume, et libe movarsi iniqua. Dixi me pigrum proficioentit tibi; dixi Tilibius officio propo suaceum: ne mea vocusa

Jurgares ad te quod epistoles nutla veniret. Quid tum profeci, mecum facientia jura Si tamen attentas? Quereris super hoc etiam,

quod Expectata tibi non mittam carmina mendax. Luculli miles collecta viatica multis Ærumnis, lussus dum noctu stertit, ad assem Perdiderat: post hoc vehemens lugus, et sibi, et hosti

re rouse pariter, jejunis dentibus acer, Premidium regole toco de jecit, ut sejunt, Summe munio, et multarum divite verum. Clarus ob id factum, donis arnatur-honeulti; Accipit, et los dena upur sustaria nomunium. Foeta vub hoc tempus aestellum erreteres prator Nacio guod cupiesos, shortari cept emudem Farbis, quae timido quoque possent addere mentem.

I, home, quo vieina tau te vonet; i pode fiusto; Germalia latunes univienus precisus; qui state! Post heu Elle catus, quantimiris rusivos, I bila to que vie, telle catus, quantimiris rusivos, I bila to que vie, telle catus, quantimiris rusivos, I bila to que vie, telle catus quantimiris consistente del catus formation de la catus de la catu

Tra i preti senza roglia d'esser prote In seminario i primi anni passai, E d'Enca le vicende or triate, or lietu Lessi, e del Venusin gli scherzi gai; All'ingogno abbozzato in questa guisa Novelle cognizioni aggiunse Pisa.

Ebbi desio di rintracciar l'arcano Principio delle cose, e il cupo seno Della Natura, ed un capriccio strano L'arte a studiar mi spinze di Galano, E allor credera in buona concienna, Che vi fosse nel Mondo questa scienna;

Ma la fallacia vistane, e vinto anco Gir l'Astrologo e il Medico del paro, Delle mediche inesie allino stanco, Pien di Classici, a vuoto di denaro, Per produrmi nel mondo, edi il natio Genio appagar, seguiti di Pindo il Dio,

Nel fallito mester di tetterato
Pur non affatto le mie cure io perej;
Or che sto hene, e ottennii il fiu hramato,
Non è meglio dormir ette fara de vrezi?
S' io monto più nulla pendice Aurea
Meter esere chimo in anta Borreta (37).
Gii anni che scorron tacti e fagore
Tutto telgono a noi, già m' han epui
I ridenti d'Amor acherai vivae;
poi di Bacco i jaceri e de como ti;
Trentan rapirmi ancora i versi affine:
Le follie tutte aver debhono mo fine.

Inoltre ho fatto chiaro esperimento Quanto il Pubblico è vario, e quanto sin Malagerote a renderlo contento: Questi ruol che la viva fantasfa Segua del Ferrarere, altri il Cantore Di Laura da servile imitatore;

E la più hella imagine che t'esca Nunva dal tuo cerrel supprimer deggia, Se non può dirla in frase petrarchesca: Con voci dimaste altri danteggia Pra duri versi brancola, e s'avrolge, E si perde d'Averno tra le bolge (38).

Altri non vuol che aciolei, chi henceletta L'alma di quei, che diè alle rime bandol Coi i muili Musa ler fecre soggetta Il Cantor di Goffredo, e quel d'Orlando; Spirit serviti! il moro gusto, il calle Spiranado, popolò i' Aonia valle, Qual null'eculeo che si storce e scole;

Odi intraleiar stirando le stridenti Convulse Irazi; l'Ampollose note Acolta gonfie di pempon sienti! In somma io veggio quanto convitati Chieder cosa assai varie ai lor palati. Che vnoi tu che lor dia l'quel maledice

La salsa verde, no altro è tanto ingiusto Che antepon la polenta alla pernice: Affine il terzo ha così guasto il gusto, Che nausca intto, onde ti torno a dire Meglio e starsi in tranquillo ozio a dormire. Unde simal primum me di misere Philippi, Decisis humilem pennis, inopemque paterni, El laris, et fundi, paupertas impulit audas Us versus facerem: sed, quod non desit, habentem

Que poterunt unquam satis expurgare cicutae,

Ni meliut dormire putem, quam scribere vernut Singula de nobis anni przelantur eustes; Eripure jocos, venerem, convivia, ludum? Tradant extorquere paranta. Quid faciom vid Denique non onunes eadem mirantur amant-

quacarmine tu gaudes; hie delectatur iambis; Ille Bioncia sermonibus, et sule nigro. Ten mili convive prope dissentire videntur, Poscestes e vario multum ti vesa palato. Quid dem? quid non dem? renuis tu, quod jubet alter;

Quod petis, id some est invisum acidum que duo-

Ma bench'io torni ni versi da ostinato Peccator recidivo, a service tenti ş Credi tu Pina a ciò loco adattato? La campana cha suona or ta non senti , Che a declamar mi ribiama infra le dotto Colonne omai dai sillogismi rotto? D'un'aria gravo o magistral vestire

D'un'aria gravo e magistral vestire Coavien la fronte, e in tuon severo il chiuso Della Natura augusto tempio aprire, Coè (come egli è stato sempre l'uso) Issegnar poche verità tra molte

integrate points retrain another points and the proper section of the property sec

Gl'anche a un ambarciator, se a caso a piedo L'iccentra, il passo l'asion non cede. Or n'a, medita i verni, e il debol fianco Strucies, e il colle d'Elema accondi (anado il capo e il polmou ti senti stanco, E divini fanco delle Busa accondi Fra gli arti, le minaccie e di rumori I'anni, di carrosso, e seccatori. Paggiono i verni il fremitto, il franzano remone.

Puggoso i varsi il fremito, il fracasso Delle cittadi, aman la verdi sponde, Li deve mormorando cace da un sasso Il fante, e in rauco suon l'aura rispoode, Il seren delle corti, e l'ombre molli Di Mezzomonte (39), e i Fiesolani colli.

Fra taote cure nelle quali immerso Pine all'orecchia nuoto, e quasi affogo, Il seuso più comun ho quasi perso, E la podanteria v'entra il suo luogo : Me ne difendo , ma troppo s'appicca Ai Letterati, a più non se ne spicca. Onde guando mi trovo in erocchio lieto Per non mostrarla almeno, e non tradirmi, Spemo come una statua io mi sto cheto : Sento rider la genta, e dietro dirmi L'eonvien certo rimaner d'accordo Che il lungo studio rende un nom balordo, E poi scrivor perchè? per quella vana Aora, di cui si fan dispensatori Aristarchi falliti, e coo villana Cabala , qual Liberi Muratori ,

Osi non è della Loggia, e non dà il segno, D'aere genno comun non credon degno. Esclama na che con sria di importansa. Bibioteca farsona all'altre mostra ? Quale accreacerà pregio a questa stanza La vostr'opra l'el risponde: anti la vostra. Ti far due Terrissami infattanti in nobiltada, e d'esor titolati : Provier cotera, me Romana parmata cenes Scribere posse, inter tot curus, toique labores? His sponsum vocat, hic auditum scripta, relictis Omnibus officiis: cubat hic in colle Quirini, Hic cutrono in Aventino; vivendus uteropre;

Intervalla vides humane commoda. Verum Purce unt platea, nihil ist meditantibus obstet. Festinat calidus mulis, gerulispu redemtor; Torquet nunc lopidem, nunc ingens machina

tignum;
Itignum;
Itigraphustis luctantur funera plaustris;
Hac rabiosa fugit canis, hac latulenta ruit sus.
I nunc, et versus treum meditare canoros.
Scriptorum chorus omnis amat nemus, et fuait urbes.

Ris cliens Bocchi, somno gaudentis, et umbra: In un inter struptus nocturnon atque distraso Vis canere, et contracta negai vesti, ia ventum? Ingenium; sid quad venues desumuit Athenos, El studiis annos apstem dedit; sinemitique Libris et curis, status tactivursius exil Plerumque, et rieu populum quanti: hie ego, revum

Flucibus in mediis, et tempestatibus urbis, Firba spra motura somun connectire ciyne? Fretze erat Rome consulti ribitor, șul diler A terius sermone meros underst homewa și le. Qui minus argutos vecas fuere iste prista ? Carmina compon, hie etepo, minulate vius Calctumqua novem Musis opus. Adoptio priniure.

warm, Quanto cum fartu, quanto molimine; circum – Spectomus vavuam Romanis vatibus ordem. Mox clium, si forte vacas, sequere, et procul cudi.

andi, Quid forat, et quare sibi nectat uterque coronam. Ondo quando incontravansi, con fronte Serena e maestosa, in tuon cortese L'uno all' altro dicea: buon giorno, Conter E l'altro rispondeva: addio, Alarchese. I Letterati appunto così fanno, E l'incenso reciproco si danno.

El ineento reciproco a dano,
Prende il primo il turibolo, ed incensa
I compagni con moto alterno e spesso,
Il dolce fumo or qua or là dispensa,
Poi si farma a ricevarlo egli stesso;
Le vostre odi sublimi, il primo ceclama;

Le vostre odi sublimi, si primo ceclama y Fan che ciacaran morel Fineov i chiama. Pan che ciacaran morel Fineov i chiama. Sopra l'ali di Findaro voltare. Dice un'altro: cost tenere rime Parmi appena il Peterarea albita ennatare. Ma le Fineo, cor questo si contrattata. Sovare fumo, e vendesi e barsta, sono Giornali, Efermeridi e bovelle q. Sono Giornali, Efermeridi e bovelle q. Qui gli Svritter divensi cose belle, Se di quel doler fumo indebicando I

Con ugual caritade e guste pari Seambievelmente grattanni i somari, Anch'io s'ho quella febbre, o voglia passa Di pootar, cossa a soffiri mi tocca, Per cattière questa irritahi ressa De'Vati, a chiudar lor l'invida hocca? Cessa la febbre, ed all'usanna vecchia Terno, e all'incei lor chindo l'orecchia:

Son derisi e segnati dalle genti l'eativi Poeti: ma che monta? Godon de'scritti lor paghi e contenti, E a todarsi da sè la lingua han pronta, Ma chi vuol divenie buono scrittore, Canvien che sia di sè crudel consure.

Egli cerà dar bando alle parole Di grazia, ferza e di chiarcasa privo, Che tratte a stento dalle rime sole, Non da ragion vi penetràr furtire; Altre ne avvivorà mezze sepoli. Dal tempo, e infra la ruggine ravvolte.

Piece però di forsa, e a cui l'eguali Tu cercheresti invan, voci già usate Da Bonnd-lumonte, ovver di suoi rivali; Altre ne adotterà che altrus e nate L'uno fe cittadine, ende pri bella Più ricca sia l'italica favella. Le frasche poterà linsurorgzianti

De's ersi sciolti, con gentil cultura Addulciră le voci aspre, e di tanti Nienti purgheră i secsi: la Natura Poi parră che versati abbia da vena Facil carmi, che costan tanta pena.

Moglio è passar per un posta inelto, Se cesta seriver ben si gran fatica, Purchè gli cerori mici mi dien diletto, Che avec l'eculeo, e bravo mi si dica. e Dell'Altsernia fu già nella foresta u Un frate, a cui girata era la testa; Gedimue et totidem playis consuminus hostem, Lento Samnites ad lumina prima duello. Discede Alexus puncto illius: ille mos quis? Quis, nisi Callimachus? si plus adposeere vinus Fit Minnermus et optivo cognomina ervecit.

Multa f.r.v., at ylucen genut irritabile vatim, f. Cam serbio, et supples populi suffringia copo. Ethem, finitis studiu, et mente respita of Obterem patatas impune legentibus aures. Medientus, mala giu compounta carrismis crerum Grudent serbientes, et a everevantur, et allero, le covero, sendent quidigil et erypere, lecati. Cam to bulla minimum craseris sumet bouseti, aduleit quidigile et erypetures le lecation de la compoundation de la compo

bunt, Et sine pondere erunt, et honore indigna ferentur,

tury. Ferka movere loco, quamvis invita recedents, Ferka movere adhue inter posiciolis. Festa, El ce resistar adhue inter posiciolis. Festa, Profecci in hucea pressa vasulado reviera, Qua princia monocata Cistentius a topa Celedyá, Anno titas informis premie el descrito estadas. Admirent neva, que gratico productivo tastas. Admirent neva, que gratico productivo tastas. Franctes que, a continuo que levil divirio lin qua Francte que, a lestamo que levil divirio lin que Levalde value. Ventre cervantes lados Levalde value. Ventre cervantes lados productivos que destructura de la Levalde value. Ventre cervantes lados productivos ventre cervantes lados productivos productivos

Ludentis speciem dabit ; et torquebitur., ut qui Nunc Sutyrum, nunc Agrestem Cyclopa movetur.

Pratukrim scriptor delirus inersque videri, Dam mea delectent mala me, vel denique fallant.

Quam sepere, et ringi. Fuit hand ignotiiis he, is Qui se erob but miros audire tragectos; In vocuo lectus seucor plausorque theoiro; Cetera qui vita servaret munia recto More; bouns sane vicinus, ambilis hospes; Caulsi in usorem; posset qui i, nosers servis; Et signo fecto non instantir locares; ε In modo che eredeo sederai acennto » In ciclo a ma Franceco, e udirei i licto » Suon dello fero, e do' Beati il canto, » In tutto il resto savio era e discreto, » Ed agli altri adempla dover communi » Nel gire in coro, e in oservar digiuni. « Ε poichè con dicta e bastonate » O col succe d'ensiche radio

O col sugo d'esotiche radici ,
 O e caso fu ridolto e sanitote
 Pien di doglia gridò : erndeli amici l
 M'areto essassinato e non guerito ,
 E il caro Paradiso e me rapito.

Il gindinio ( che pure è trista cosa ) Cuese alline addonso o prima , o poi , Courien lasciare i versi ella giccosa Giorine etade, e gli altri piacer suoi , E vinte le follie prender più seri , Età conformi all'età gravi pensieri.

Veggio in qual mar di ribellanti affetti S: moti, e che le vita è un breve sogno, E scuoprendo ben spesso i miei difetti, ) Di me medesmo meco mi vergogno, E le follie de' miei compagni quando

Miro, cosi vo meco ragionando: Se quanto più bevesse ma assetato, Più si sentiase crescer la fatale Sete, confesseria d'esser malato: Or perché Silvio non si crede talo; Che quanto ammassa più ricco tecoro; Le sete sente più crescer dell'oro?

Se il pizzicor d'un erpete alla cuto Sentisse sempre crescersi Agatone, Creberebbe dai bagni la salute; Perchè non sente quol dell'ambizione? Che l'agita, lo stimole con tante

Sasania, e sion gli dà posa un solo istante. Se quante eroci più sul petto stende, Scebè sembra un Calvario divesuto, L'ambissoo prudor più gli si reade Molesto, che non chiede al Lulli (40 ejuto? Coi disciolgo il dubbio finalmente: Il dolor si, ma il vizio non si sonte.

Se più senno, più forsa e leggiadría A Falrio, o più virtù l'ore donasse, Dadoperarsi egli ragione avria, Che niun di lui più ricco si trovasse : Me que iono stima alcun se di fecondi Campi non è signore, e leti fondi.

Se sea qual che si compara è tao qual piano Cast imstrices, lo colliva equi huma. Per la serna amperio il lucco villano: Per la serna amperio il lucco villano: Gi incerna toma divenno, e in grave lucco. E in gran toma divenno, e in grave lucco. La purparea «vademunia si matura». La purparea «vademunia si matura» La purparea «vademunia si matura». La pianti si para per ted pianti la cura. Qi chater nome di Venero dal seno: Si il daner non ti manca, egli à lo steno

Che se evensi di quei campi il possesso-

Peaset qui gupom et puirum vitare patentena. He ubé seguntarem no l'au servique refereta, Espuid elderon morbum literague unerson. El redit ad seu p. Pe., una cerdatai, amité, anne ar sais, et e. un el cottone coloptera, voltan ar rasis, et en un el cottone coloptera, voltan ar rasis, et un el cottone coloptera, voltan ar rasis, met un el cottone coloptera, voltan ar rasis, et un el cottone coloptera, voltan ar rasis, et un el cottone coloptera, voltan appear est ablectic stille muyis, El tempatrium purcia conocelor sultaren; el ne un even segui felibus motalentie latinis, el ne un even segui felibus motalentie latinis.

Quorbrea meeum loquor hare, taeitusque recordor:

dor; Si tibi milla sitim finiret copia lympha; Norrares medicis. Quod quanto plura perasti, Tanto plura cupis; milline faterier audes? Si vulnus tibi manstrata radice; vel herba

Non fieret levius; fugeres, radies vel herba Proficients nihil, survarier? Audierus, vai Rem Dl domarint, illi deceders granam Stutitiam; et, quam startilo sapientior, ex quo Plenior es: toman starti monitaribus indem?

At, si divitice prodentem reddere peasent, Si copidum timidumque minus te; nempe rubers ,

Viveret in terris to si quis averier uno. Si propriumest, quod quislibra mercatus et w-

Quardam, si credis consultis, maneipat usus : Qui le pascit ager, trus est; et villicas Orbi, Cum aeyetas occat libi mos frementa deturus; le Cum aeyetas occat libi mos frementa deturus; le La summo, accidem temeli i mempe moch sito Pullea, ora, cedem temeli i mempe moch sito Pulleatim mercuris agrum, fortuse trecenite dut etiem supra, nummeerum sull idea emplum. Che differensa v'é dat possessore? Il fruito del poder tutto ad un tratto Quei comprò, to lo compri con miglioro Secno, quaede n'hai duopo, e tratto tratto: E più d'un Georgofile noc ha

Di terra un palmo; e appunto così fa. Il ricco possessor di val di Chiao a I cappon sensa accorgersi ha comprate; Che gli porta per patto la villana, Come quei ch'ogni di manda al osercato: Pur si compiace della vasta e bella

For it compace unit value of the Magnifica Tanuta, e nut l'appella.

Come se nostro mai chiamar si possa Cò che per morte o perditi a contratto, o dell'instabil sorte ad una scossa Cangia padrone, e divien d'altri a un trattor Diagrasiato! sei uemo, e ancor tu sogni Cose perpetute e ooo te ne verageni?

Qual venir suol nel salso lido l' coda, Quando il ceruleo pian Garhino sierza, Che alla prima succede la seconda, Questa si rompe, sopravvico la tersa: Così all'erede sopravvico l' erede,

As an perpeto domiolo alcun posicida.
Che giovane Tenuto immeoso, dove
Stendan Cerere a Palla il ler favore?
E a queste aggiunger sempre delle uuore!
Loro mon place la fatali Suore,
Non gli aurati palassi, i parchi, e mille
Bajaoo, Albane e Tiburtice ville.

Non quella che sul Pincio (4r) aduna tante Opere argive, e rede nell'aperta Vurago il grand' Eroe saltar costaote; Non Caprarola (4s), noe la grae Caserta, Aozi ogni mole stessa più superha Copriranne uoa rolta areon ed erba.

Del Vaticaco stesso i dubli segui Un giorno cercherà P elà hitura, 3 Muojoco le Città, moojone i Regni, Tutto del nulla nella temba oscura Cade, il Tempo con salca invitta mano Archi, villa, obelischi adegua al piano.

Tant opre belle, acut. gemma ed ero, Dipinte tele, efficiato argeote Uvieta la materia è dal l'avoro V'è chi posnede: vive altri coetesto Se or 'esse: sono i gusti e le follie Diverse quante le fisonemie.

Di due fratelli il al varie costume Chi capiace P perché questi ama solo 3 La gola, il sonne o l'exisse piume; Quegli scorre dall'uno all'altro polo Per ricchezza ammassare, o più s'accende Dell'or quante più n'ha f solo l'ietcode Di Natura il Rettor, che nella sorda

Di Natura il Rettor, che nella sorda Materia il moto o l'erme prima improota D'ogni pamione, e le passieni accorda Goo libertà, del Giansenista (43) ad onta Che il gran mistero a penetrar s'affanna 3 Colla veduta corta d'una spanna. Quid refert, vivat numerato nuper en olim? Emtor Arcini quondem Vejentis et arvi Emtum ca natolus, quamvis allier putat; emtis Sub nootem gelidam lignic calefactat ahenum; Sed vocat usque zuum, qua populus adsite certis Sed vocat usque zuum, qua populus adsite certis

Limitibus vicina refugit iurgia; tamquam Sit proprium quidquam, puncto quod mobilis her.v.,

Nunc prece, nunc pretio, nunc vi, nunc sorte suprema, Permutet dominos, et cedat in oltera jura, Sie, quio perpetuus nulli datur usus, et harres

Haredem alterius , velut unda supercenit undam ;

Quid vites prosunt, aut horrea? quidve Calabris Saltibus adjecti Lucant, si metit Occus Grandia cum parris, non exorabilis ouro? Gemmas, marmor, ebur, Thyrrena siqilla,

tabellas , Argentum, vestes Getulo murice tinetas ,

Sant qui non habeunt, est, qui non curat habeur, or limpi con casser, et lunder, et impi Profferot Herodio palmette pringuilau; alter, Diverse timportuna, a dumbram lucia do orus, Silvestrem flammis, es firero mitigas agrum; Silvestrem flammis, es firero mitigas agrum; Silvestrem flammis, es firero mitigas agrum; Silvestrem flammis, mentalis in numm. Nature Deua humano, mentalis in numm. Ouodque copput, vulta mentalis in, Bulan est aster, Ulare, ye a malifico, quantum rep spacet, accept. Tallam, new mitigate sharers.

Or come oganno ha i gusti suoi, mi piace Sensa anelar per l'oro, un capitalo Assai mediocre di godormi in pace: Quel che dirà l'orsede a me non cale: Perché ai comodi suoi pensar dovrei?

Ha egli forse mai pensato ai miei?
Stiam nel confine, oltre di eui si scorge
Qua di predighi un stuolo, e là d'avari;
Godismo il ben se l'occasion eel porge;
Come nelle vacanse gli scolari:
O in inglese vascello o in stretta barca

Oin vagesee vascello o in stretta barca ŝivada, il mare istesso alfin si varca. Se non m'ingolferò nell'infinito. Pelago a pieco tele, il pieco legno Con plecid'aura andrà radendo il lito ; la ricchevan, virtú, forna ed ingegno. Non no'ramghi più eccelsi, e non negl'imi; Primo degli ultimi , ultimo de' primi.

Deh non più d'avarisia, io non ho questo Visio, grida talun; me ne rallegro, Un tiranno hai di meno : andismo al resto: Privo sei d'ambision? privo del negro Ispocondrico umor; puoi tu nel seno All'ira ed al furor tenere il femo?

Puei tu la morte, e l'avrenire occuro Guardar sensa ribresso 7 alsar contento L'occhio franco al passado ed al futuro ? Le sette trombe (44) non ti fan spavento ? Schernisei ta i folletti; e insiem la noce Di Beneverule, o del hubo la voce ?

Puoi tu sensa scemargii , confessare Il aumero degli anui? e france e lieto Le mancanse agli amici perdonare? L'età che cresce ti rend'ella inquieto? Peco, se il dritto miri, ti consola Di tante spine aver svella una sola.

Godi a tempo il piacer: qual convitato Sorgi susio da cena, nò ostinarti Finchò il vino al cervel ti sia montato, Che allor per forza converrà cacciarti Da monsa, e ti vedrai ridore intorno La giorentà con sibili di scorno. Quod non plura datis invenerit. Estamen idem Scire volum, quantum simplex hilarisque nepoti Discrepet, et quantum discordet parcus a aro. Distat enim, spargas tua prodigus, an neque

Invitus facias, neque plura parere labores; Ac potius, puer ut festis quinquatribus olim, Exiguo gratoque frueris tempore raptim. Pauperies immunda domu procul absit: e30, utrum

Nave ferar magna, an parva, ferar unus et idem.

Non aginate timelia valid Aquillom secundo; Non tamen adversis estatem discussa Austria; Viribus, singuius, specie, virinte, loco, ro External grimenum, sestemus taugus priners. Non es aversus chil. Quidle outera, jom simul disc com vitio Jugore overst this petata inomi Ambitional carret mortis formislima, et ira? Somusia, terrores magiota, mirantala, espaza, Nocturno lemarra, sportentaqua Theusola ricles; Natolas grate mumera s' junocia maries' > Lemice et melior fis accedenta susceta? Quidle te cermi quart spisia de sparibas una?

Vivere si recte nescis, decede persis. Lusisti satis, edisti satis, atque bibisti: Tempus abire tibi est; ne potum largius arquo Rideat, et pulest lusciva decentius actas.

PALLONI VOLANTI

GOSTANZA FORNARI,

Donna gentilo, il cui spirto vivace

Brilla sugli sochi, e spiende ivi più vago, Evila sugli sochi, e spiende ivi più vago, Come su gemma oriental la face Più sfavilla, o moltiplica l'imago : Senno vivile ha il Gielo a te concesso, Senniali alma, nobil cere o schietto, Con tutte poi le grazie del tuo sesso, E del tuo sesso senna alcun difetto : Dell'agil fantasia l'ardor temprando Colla fredda ragion, fe'si che nacquo Opra tal, cui Natura poi mirando, Di sò medesma seco si compiacque;

Di so metrema seco si compiacque;
Vieni a mirar, quali occupin lo menti
Del mondo oggetti frivoli o meschini,
E como presi da pomposi nienti,
Gli uomin già vecchi sien sempre bambini,

Vedi oudeggiar da lungi il popol folto Che si preme, s'incalire, e romoreggia, Vedi come tien fisa al eielo il velto, Odi il cupo fragor che intorno ccheggia. Sai chi lo aduna, chi lo tien ai attento? Onde la gioja e il fremito si parta? Volgi gli occhi all'ozurro firmamento, Ecco la cansa: un sol Pallo di carta.

Dacchè su i globi aerei al ciel l'audace Gallia s'alsò con impensato salto, Europa tutta sua fedel seguace , A gara getta serei globi in alto.

Il filosofo grave ragionando Lancia i Palloni per gentil trastullo , Li lauciano le dame insiem scherzando, Li lancia sattrillando anche il fanciullo,

Cogli occhi poi sopra il volante fisi Globo che monta per l'acrea via , Sembra lor sopra quello essere assisi . E van volando colla fantasia.

Tali i fancinlli rol sapon disciolto Soffiando van per l'aria acquose bolle, E le segunoo poi cogli occhi e il volto, Mentre rho io alto lieve anva l'estolle. Europa imita il fanciullesco ingegno, D'altro non parla, tema alcun non v'è D'occupare i politici più degno,

E redono ai Palloni infino i Ro. V'ha chi squadrooi di volanti navi Finge , e le guida per l'acree strade , D'armi e d'armati orribilmento gravi

E scopre nuovo terre, e regni invado ; E il Vatiran se un di la terra e il mare Ai Sovrani divise, ed il possesso Ne potette a suo senno e torre e dare. L'aria a distribuir gli resta adesso.

E più d'un Conte già, più d'uo Marchese Chiede con gran calor l' investitura D' un peszo del diafano paese, E i suoi titoli antichi espor p

Una flotta condur fin dall' estreme Indie il mercanto or crede opra leggiera Per linea dritta, i scogli più non teme, E frodar anche le gabelle spera.

E quei, rh'esercitando l'arte prima Di san Matteo, riscunton la gabella, D'un aereo Pallon temono in cima Notte e giorno dover far sentinella.

I Teologi intanto i sacri testi Volgoo per discuoprir, se i globi son Peccaminon: studian, ma da questi Palloni nulla san sperar di bnono t Anzi con occhi tristi e collo torto

Predirono ai convecti gran sciagure, Che non potran la monache nell'orto Dal guardo mascolin vagar sicure.

E gli Operai, ch'ognor vegliano attenti, Perchè le suore restin ben serrate, Han deciso di metter de' conventi Su i tetti, e sopra gli orti aocor le grate. Intanto altri più gonfia, e più distendo I ventosi progetti ; ad una , ad una Le slore, e gli astri visitar pretendo, E navigare al cerchio della Luna; Cerchio, ove giunse coll'ardito e franc

Vol della mente il Cigno Ferrarese, E il giudizio, rhe agli uomini vien maneo, Trovò che si raguna in quel paese.

Dal nostro globo esala, qual sottilo Spiritoso vapore, o umor rhe bolle, S'alza , lasciando la più grossa o vilo Peccia, o lassi s'aduna in grosse ampolle, E se di là non torna mai su questi

Lidi , ne qui ritegno alcun lo serra , Fors'è, cho a tal si giunga, che non resti Dramma sol di giudizio in sulla terra. Anzi v'è chi sostien , che questo caso

È già vennto, e siam restati senza ; Ma siecome ciascun privo è rimaso Del proprio, non appar la differenza. E se qualcun con ben rara eccezione

Salvato s'è dalla comun tempesta, E dell'ejempio e dell'educazione Ad onta, savio in mezzo ai pazzi resta ; Vergognoso s'asconde, e in schiera va Cogli altri, a noo ardisce di mostraro

Ciò che ragion gli dotta , perchè sa Che un savio in messo ai passi il passo appare, Ma tornando a' Palloni ed al lor uso,

Or che meglio ho pensato, non saprei Beffar questa scoperta ; anzi là suso Credo inventata l'abbiano gli Dei. Dopo maturo esame io di parere

Son , rhe del nostro stato il Ciel piatoso , Al Gallo industre messo abbia in pensiero Di volare il progetto ardimentoso: Perchè poi l'arte a perfezion ridotta ,

Sn della Luna al lido sconosciuto D'acree navi mandisi una flotta . Che il senno porti in giù che abbiam perduto. Or voi, maligni rritici, tacete, Che con riso satirico o schernevola

De'Globi acrei l'ntile chiedete . Ch'altra non v'è scoperta più giovevolo. Gli è ver, rhe un dotto in fisira versato, Che a pesar lievi cose si trastulla, Che l'aria , il fuoco , gli atomi ha pesato ,

Il senno degli amanti , il proprio , o il nulla, La mia ipoteni affatto emer chimerica A mostrar seriamente si prepara, Perche, die egli, ebe l'avia almosferica, Quanto più in su si va , tant'è più rara; Oode si ginnge alfin dov'e si lieve ,

E sottil questo fluido , rhe pesante Vie più di lui sarà quello, che deve Chiudersi nella macchina volante; E rhe però, non ci potondo alzare

Mai co Palloni fine al Lunar mondo , Pazzi , quai siam , dovrem sempre restaro ; Alla quale obiesion così rispondo : Un mirabil vapore ad easo ignoto Scoperto in Fraoria s'e navellamente, Più dell'aria infiammabile, del vuoto, Del capo suo leggier , prossimo al oiente.

E perchè la scoperta vaotaggiosa Ben tosto in util pubblico si metta, E ad alcun non rimanga più nascosa, Ecco, io pubblico in stampa la ricetta. Prendete buona copia, e dose eguale Di Teologia scolastica, e d'oscura Metafisica, un foglio d'un giornale; Un libro di moderna agrisoltura;

Sonetti in lode di predicatori,
O di musici pol quanti volete,
Dedicho in fine d'affamati autori,
E chiacchiere di medici aggiungete.

Tutto si mischi, e insieme si confonda In un chimico yase al fuoco accanto; Quando bolle, dol senno vi s' infonda De' poeti nna gocciola soltanto.

Poscia d'un progettista un sol respiro Quand'apre hocen a dir d'un movo piamo, D'una galante femmina un sospiro, E le promesse infin d'un cortigiano. Vedrete, come a poco a poco ascende

Dal vase un leggierissimo vapóre, Che varie forme, e le più strano prende, Cangiando ogni momento di colore. Oro, gemme, città, montagne, mari Vapajono, e spariacono ogn'istante Bizzarramente insiem connessi, e pari

Ai sogni d'un infermo delirante. Quando appaion tai spettri, a porfesione Ginuta è l'opra: il vapore allor s'aduna, E lieve è si, ch'empiendone un Pallone, Ropido salirà fino alla Luna.

Öndeogui anno, ed ancor meglioogui mese Spedir potremo ne' Luoari porti Un'ampia fiotta, che da quel paese Il perduto giudinio in giù riporti. Merce più prezioa mai non renne Dall' Indo mar, dall' Eritreo marvemne; Salle Britanne o le Batava antenne.

Non l'ér più fino o le più ardenti gemme.

Onde i primi mercanti, che faranno

Traffico della merce preziosa,

Ed immense ricebezze acquisteranno.

E mran celebrati in verso e in press.

Ma tu mi guardi con gentil serriso,

E sembri dire a me, se pur son uso

Il linguaggio ad Intender del tuo viso,

Ch'in merto il primo navigar lassuso: Ti par, ch'io scriva il più bissarro sogno, E sostiani, che spaccio non avria Tal merce, che non v'è, chi aver bisogno Greda al mondo di questa mercanzia:

Che i mercanti falliti, e che trattati Sarian di pezzi, che dalle persone Cui l'offrimero mai, sarian eacciati, Come iosolenti a colpi di hastone. Credo tn dica il ver, perchè le altrui

Credo in dica il ver, perchè le altrui Follie sebben ciascun aperte vede, La propria ignora, e de difetti sui Anche al gentile ammonitor non crede.

Dunqua si lasci in pace sulla terra La Follia, nò abitar con lei ci spiaccia; Nò alla Luna voliam per farlo guerra, " Ouando poi non si sa, se ben si faccia, Anzi un pensier nell'animo or mi cado , Che la troppa saverra util non ria ; E che di molti la felicitade Nasca appunto da uo poco di follia,

Questa con deces velo officioso Copre i difetti, questa ci appresenta Il nostro merto tanto luminoso, Ch'ognun da propri pregi si contento,

Il nostro merto tanto luminoso , Ch'ognun da' propri pregi si contente. Quel eredulo merito, ebe lo altrun Mogli accusaodo per, che a bella posta Creda , ebe il Guel formata abbia per lui Donna fedel da una novolla costa.

Donna reces da una novelta costa;
Che diverria, se mentre loda il Ciclo;
E riugrasiar la sorte nou si sazia;
Caduto di follia l'amico relo;

Yedeme quanto a torto la ringrazia?
Fulvio, che dal polmon ventoso fuori
Le strane idee pomposamente zpande
Fra i plausi do matelli adulatori,

Fra i piausi de satorii adultiori, Ch'empl pria di huon vino e di vivande ; Saria pur tristo, se mentre del vano Fumo si pasce, e il crede augusto e poco Ai pregi suoi, redesse chiaro e piano,

Ai pregi suoi y redesse chiaro e piano, Cho tutto il merto suo dere al suo cuoco? Silvio scrivendo, orgela, orsude, ortinge Il viso di pallor; ma lieto e pago Sul poetico eculeo si dipinge

Do plauri suoi la graziona imago: Mentre accanto a Virgilio, o tra i più dotti Si pono; qual avria crudel martire,

Se alfin vedesse, che le lungho notti Ei vegla sel per fare altrui dormire ? E nel vedrà, perche quantunque strida Contro il suo libro il pubblico, e il condunni, Gli dice la Follia, e li iovide grida

Son questo; e avrà giustinia poi dagli auni, Il librajo frattanto i derelitti Fogli d'oro circonda; ob cure vane! Prima dello acritto morran gli acritti, E il pope e il lardo vestiran domane.

Ma piuttosto, che ad uno ad un contare Quei, che Follia così rende contenti, lo di contar torrei quante ondo il mare Spinge sul lido allo spirar de' venti; O in m antunno sol Diaforio quanti

Spedi malati por le Stigia vie; O di Quartilla il branco degli amanti, Ovver d'un Giornalista le bugie. È la Fellu pertanto un dolco melo; Che temperando della verità

Il calice ripion d'amaro fiele, Lo fa ingojar con men difficoltà. Che importa che il marito, il letterato, O chi sogna col vigile pensiero, Fra I delei sogni suoi resti inganialo:

Se ad esse gieva il falso al par del vero? Ascolta un esse strano, che narrario Vo'pure, e tienlo ben nella memoria, E fa ragion, che quello ch'io ti parlo, Sia preuscochè d'ogni nom la vera istorio.

Un poco reverendo e menn santo Frete già visse, a cui le vocaziona Ispirate nel cunre avea soltanto Le speranza di viver de poltrone.

Senza mai lavorer esiese e quete Vedendo divenir lucido e grasso Il cocollato gregge, ei fe' ben lieto Dall'aratro al cappuecio il breve passo.

Ma ben tosto svani la sua speranza, Che si vide costretto, essendo accolto In convente di rigida osservenza, A mengiar poco e lavorar di molto. Or sappar l'orto, ora piantare i caroli, Cilisi, discipline, penitense,

E quel ch'è peggio, per scacciare i diavoli, Di cibo frequentissime astinense, Sconcertarono in guisa il poverello,

Che quel poco eb' erce, perdette affatto (Nnn so, s'io debba dirmelo cerrelle, ) Ed in conclusion divenne matto.

Me non potea nel suo pensier cadere Più gioconda passia, che e lui parca A lantissima mensa di sedere. E colla bocca vuota si pascea.

Trincier pareagli ora fagieni, or starne, E masticando il vento senza frutto, L'aria vane obbeccando per la carne . Suonar faceva ognor il denta asciutto.

Parre de'frati al venerabil coro Scandalora passia da pon soffrire. Che si dicesse, coma uno di loro Per la gola era giunto ad impassire: Onde in man di tre medici lo diè,

Che intatta in esso non lasciaron parte, E lui, evenando il braccio, il capo, il piè, Dottamente strasiar secondo l'arte : E, o fosse caso, o che alla loro vista, Che suol dare ai piaceri e a' scherai bando ,

Di lieta a nu tratto si facesso trista La Follia stessa , sol forma cangiando: Sparve la mensa egli occhi del meschino.

Che smarrito e confuso nel sembiante, In vece dello starne e del buon vino, Siroppi emari sol si vide avante ;

E i tre peri satelliti di morte, Che con parlar dolcissimo, condito D'oscure fran ricercate e storte, Che faceste ribaldi ! il disgraziato

S'allegran che il bel sogno gli han rapito: Frata gridò trafitto dal dolore . M'avete, traditori, assassinato,

A me togliendo il mio gradito errore, Indi preso nn baston nodoso a grosso . A i medici s'avventa pien di sdegno, Pagando lor sull'onorato dosso

Di lor cure importune il premo degno Chi più, chi men così sogna, a si crede Felice fin che dura il dolce inganno, E sol ch'è syenturato allor s'avvede ,

Che giunge il tristo di del disinganno.

Congiunta all' Amor-proprio la Follia D'età in età burlandori ne mena . Varhi fantarmi offeendori per via, Come a traverso un'incantata scena, Di vaga luce a senno suo colora

Gli stessi meli, o in parte almen li vele; E quelle nubi di lontano indaro. Onde il dubbio avvenir quesi trepele ; E così ci conduce a passo lento

Per l'estremo giornate della vita. Consolandori ogner fine al momento, In cui la nostra favola è finita. Lasciamo adunque, che s'inalzi a volo

Il Gallo ardito, e tutto scorra, e abbrecci Su i globi aerei lu stellate polo, Pureb'egli le Follía di qua non aracci.

Në più, Donne gentil, fra i nostri mali Si conti la Follia , più non si dica Mal di costei , perch'elle è de'mortali Dolce consolatrice a fida amica.

E vorrei, che restasse specialmente Quaggiù fra noi del vostro sesso quella Amabile Follia , lieta , innocente. Per eni di voi ciascuna oppar più bella,

Che la soverchia a rigida saviezza, Pedanteria della virtù diviene . Toglie i vezzi ed il riso alla bellezza, Versa insensibil gele entro la vene; E se un po'di follia ne'vostri sensi

Non impastasse provida Notura . ( Purchè grani a non libbre na dispensi ) Non fareste si amabile figura.

Ma nell'ornar lo spirto tno, qual opra Nuova, e difficil mai tentero i Numi? Tutti i feminei pregi unir là sepra. Anima dolce , angelici costumi , Senno, beltà, virtù; ma la tna parte

Di follia ti negaro ; or come a noi Pur emabile sembri, e per quel srte Vien, elie tanta saviezza non ci annoi? Forse della Virtude il troppo gravo

Volto colla sensibile tempraro Dolcezza del tue core, e nel soare Vel di modestia alquanto le celaro; Si che a traverso il val passa la luce Non troppo viva per la vista nostra.

E de'tuoi pregi lo splendor traluce, Tanto più vago quanto men si mostra. Dir come non saprei ; so hen , che novo Spettacol tu presenti agli occhi miei : Con rara eccezion, Donna, ritrovo Ch'anche sensa follia tu amabil sei,

#### I PALLONI VOLANTI AL STREET,

Dum vitat humum , nubes et inania captat.

Aurce saggio, ch' hai la vera appreso Filosofia, pregiabil più di quella

Che si dettò ne'Portici d'Atene, Tu contando la vita come un bene, Che, se si gode o no, languisco, e perde Di pregio ciascun dl, ne mai rinvardo, Siegni le dolci leggi di natura 1 E il passato contando come niente, Godendo del presente, Non hai dall'avvenir soverchia cura , Tu dal folle inquiete Ambigioso vortice lontano, Stai spettatore nel teatro umano; E di platea da un angolo il più ascoso Ridi di quei, che il palco periglioso Montano arditi , a sensa senno ed arte Non voggono i meschini, Che comincian da Eroi spesso la parte, Ma finiscono presto in Arlecchini: Vicni, filosofiam sulla povalla Fisica strepitosa bagattella, Che dell' Europa tutta oggi la ciglia Tragge e la meraviglia; Tu intendi già , ch' io parlo da' volanti Globi resi tra noi tanto importanti, Che dopo aver con maestoso volo Errato per l'immense regioni De' folgori e da' tuoni, Scendono adesso trasformati e avvolti In colorati nastri a maglia fine Delle Belle a pomr sul vago crine. Filosofiam; ma non con volto austero O sillogismi tumidi d'ardita Insolenza erudita L' amabil tna filosofia pretendo Solo imitar, filosofiam rideodo. Rido, perché dello stupor che desta Un volante Pallona, A dirti il ver, non vedo la ragione. Qual'è mai la virté che lo sublima? Che asconde antro di sè, da cui la forza Per gire in alto, e per volar riceva? Pumo sol vi si ascende ed aria lieve, Onde la meraviglia? e quando fu Nuovo vedere il famo andare in su? Or sai la diffarensa, e perchè il ciglio

Cisseun v'affisa, a si riman stupito? E fumo è ver, ma famo rivestito. Con varie foggia, per attrar lo sguardo, In ampie glebo ascoso, in varia veste Il fumo si traveste, Ora in più vile, ora in più ricco invoglio, Ma il più comun vestito è quel di foglio. Scuotonsi i polverosi scartafacci, E cento e cento per vestire il fume Pongensi in opra letterarj stracci : Quanti intarlati, ne finora eperti Vergini libri già vecchi, e coperti Di qualla ancor che vi cade primiera Polvere inonorata, Libri, cui si fe' notte avanti pera .

Alle tignole tolti Si schiudono, e disciolti Dal manto, che quantunque aureo l'involse

All'oblio non li tolee . Ora impastati al fumo interno interno Con meraviglia alfin veggono il giorno l Qua s'inalsa un Pallone, o nell'alzarsi Mostra sull'ampio suo ventre distesi I magnifici titoli

Di Teologiche Tesi. E gli emblemi, e le lettere dorate, E la dedica ancora al Padre Abate. Sdrucito e insiem confuse Volario lo poeticha Raccolte:

Ecco ondeggiar lassi seberso de' venti, Appoggiati, a pendenti Del fumo sopra il lieve dorso instabile Della Miml ; dal Padro Adeodato, E di Marchesi il merto impareggiabile, E il plauso universele: Qua vedi un madrigale,

Sopra la Bastardina , che s'attacca A nn sonetto devoto Par vargin pia, che a' offre al Cielo in voto. Oh quante odi pindariche Sol di vano rumor pompose e cariche; Che con sonanti rime,

Mentendo in stil sublime, Invitarou si spesso gli uditori A rimirara il loro eccelso volo, Në si mosser dal suolo ; Ecco con nuovo inaspettato salto. Prezne di fumo alfiu volano in alto. Voi pur (chi'l crederia?) mostri di Pindo . Che col coturno in piè da Pulcinelli Travestendo gli Eroi . Montata in palco, e voi

Che impastati di un quarto di Commedit, D'un altro di Tragedia . E il resto di follia Daniello ed Elia In lungo strano o non inteso gergo Ragionar fate, a per la colpe suo Nabucco in scena trasformate in bue, Voi ehe nati, restaste ognor sepolti Dell'oblio fra la tenebre omi Gioite , alfin v' arride

Il fato amico, è giunto Il fortunato punto , Che tragghiata del pubblico gli sguardi ; E mentre in giri ora veloci, or tardi Vinalsata alla nubi, Quei, che speraste in sul teatro invano Lieti plausi sonori, Grasia al fumo, vi fan gli spettatori. Ma questo, benchè adorno Delle dotte fatiche di Parnaso.

E di più d'un Liceo, Quest'abito dal fumo è il più plabeo, Altri di tela il cinge , Che di vaghi colori orna e dipinge ; Altri di nobil più serica veste, Su eui scorrono inteste, E in vago ordine miste

Aurae o purpuree liste;

E il vario suon di giojo, ed il clamore Del volgo pare a me che na maggiore, Quanto più ricco e bollo È del fumo il mantello.

Di questa folle ammirazion, di questo Strano evento tu ridi? eppure in esso Ravviserai, se con attento squardo Prendi a mirarlo ben da capo a fondo, L'immagine di ciò che avvien al mondo.

Degli uomini l'immensa Folla, che scorre inosservata e queta Per l'usala e secreta Via della vita, rassomiglia appunto

Al fumo non vestito ancor, che sotto La sua vera figura naturale, Senza attrarre un'occhiata, Per la solita strada in aria sale; Ma vedi - come a un tratto

Rapidamente tratto Da destrieri spumanti Di ricchi fregi adorno ed aurea briglia, Stride su i ferrei elastici sostegni

Fastoso eocchio, o il popolo scompiglia: Vedi, come la turba Stupida il guarda, e riguardaudo ammuta:

Quei servi rapidissimi o volanti, Che gli scorcono avanti, Come i destrieri anch' essi ornati d'oro, E resi eguali a loro;

Ouello stuol d'oxiosi impertinenti Dietro al cocchio pendenti: L'aureo fulgor, lo strepito, il rimbombo, Che la vista così fero o l'udito,

Son del fumo un magnifico vestito ; Del fumo, ossia di quel ricco e dorato Insetto, che sdrajato

Con maestosa impertinenza siede Sul volante gnanciale, e la pedestro Turba d'un guardo sol degua non crede ; Ansi il rapido eocchio

Par, ehe stridendo in minaccioso metro Gridi superbo: indietro,

Al vil volgo cencioso, ed a punirlo, Che a lui troppo appressò, mentre trapassa, Ol'urta, o allor ch'ai fugge,

D' atro e fangoso sprusso asperso il lassa. Comun fumo negletto ora poc'anzi Quei, cui piegansi innansi

Or cento fronti umili: ehben che avvenne? Quella chiave dorata cho gli pende Ora dal fianco: quello

Grande titol novello, Ch'empio la bocca alternamente, e suona Con pomposo rimbombo Sulle labbra de'servi ogni momento,

Son del fumo un fastoso abbigliamento, Vesti del fumo son quelle splendenti Croci, santi, legaccie, e stallo, o fere:

E le distinte altere Scriche fascia d' aurei fregi ornate . E di gemme stellate ,

Cho eingon , quai zodiaci , oblique il seno

E come, or che l'autunno ha sul tno crine Sparse le prime brine , Come avvien, che cotanto eggi il tuo nomo Suoni, o tu dalla folla Esca , ed illustre in faccia a noi t'estolla? Quella d'aurati fior , d'argentee listo Pinta cinese tela,

Di chi? del fumo , si , cemmato fumo:

Del vago abbaglia si che in lui s'affisa,

E tu , Quartilla , cui finchè la fresca Gieventù rise in sulla rosca gota,

Che per fumo nessun più lo ravvisa.

Folla vivesti, e di tuo curo il segno

Fu di ferir colle pupillo nero

Che rai pomposi e tremule scintille

Vibrando, le pupillo

Nella comune ignota

Nell'ameroso regno

Il cor d'uno stalliere ;

Che le ton membra usate involge o vela; Quella purpurea Ince, Che allo scarno tuo sen vibrano avanti

I rubini fiammanti . Quei bizzarri Imenei , Che al sacrato concilio T'ascrisser de'terreni Semidei ,

La pompa, il fasto, lo splendor, lo stuolo De'servi , tutto ciò , che pure un solo Non val de' vezzi di tna verde etade , Vestono il fumo; o il volgo, che solca Darti del tn , sorpreso ora ti chiama

Col nome di Contessa e di Madama. Ma il fumo il più leggiero, il più sottile, Quello, che il volgo umile Guarda con più stupor, quello che abbaglia Tanto, chi troppo fiso lo rimira:

Che con strana verticine politica Spesso il capo gli gira, Quel che cangia ogn' istanto D'abito a di sembiante , E fregi veste i più pomposi e vani, È'l fume lutinghier de cortigiani. Nella lor fosca e torbida atmosfera . Sull' ali d'incostante aura leggera . Quali aerei Palloni, errar li mira

Esposti alle più instabili vicende : Altri monta , altri scende ; Vedi, quando il favore, Quasi vital caloro . Riscalda il fumo , vedi como s'alzi Rapidissimo il globo , e in un baleno Giunga allo nubi in seno; Ma si raffredda il famo, e già ricado Su quelle, onde partl, fangose strade;

E allora ad onta della nobil vesta, Senza degnarlo d'una occhiata sola, Vi passa sopra il volgo, a lo calpesta. Or concludiamo, amico; altro non sono Gli oggetti per lo più, che il mondo guarda

Di maraviglia co' più alti segni, Che Pallons di vento e fumo pregni.

### POEMETTI.

### LA TRECCIA DONATA.

# A S. E. IL SIG. MELZI D' ERIL

#### BECA BI LOBI.

ENTRA nu po'di vanità ne' motivi che mi hanno indotto a indirissarvi questo librotto. Ho volnto che il Pubblico non ignorasse che il primo Como d'Italia era etato mie amico , una volta ; giacchè l'elevatezza del posto a cui siete ioaliato non mi concede più di chiamarri tale, anco ademo.

Ma coma mai , dirà la maggior parte dei lettori, indirimare dei versi impastati di leggerezze femminili o bagattelle galanti alla Persona più grave e più rispettabilo della mia patria? Perchè mi parvo che non li sdegnaste quando gli abbiam letti, già sono molti enni, in Pirenze, in compagnia d'un'amabile Signora, dotata di tutto le grazio del suo sesso, senza i difetti.

Tornano ora a Voi como un omaggio del-Pantica amicisia: a se avranno la fortuna di eccitarvi na sorriso, l'Antere salà ricompensato abbastanza.

### AVVERTIMENTO.

NULLA è più variabile della Moda: cepricciosa instabile, e leggiera come le gentili passioni do'suoi seguaci, ella goda per dir così delle propria disfatte ; e niuna cosa fa tanta fede della sua potensa quanto il dispresso del giorno di dimane per tutto quello che fu sì ricercato, a si applandito nel giorno di jeri. I Poeti dunqua che serivono por Lei, o sono astretti a sottometterzi ad impero si soave. pubblicando la sera quel rhe scrissero la mattina; o rischiano di comparire già vacchi, disusati , e ridicoli se attendono tre soli giorni a far comparire in luce i lor versi.

Che dovrò dunque dire io, dando al Pubblico questo Poemetto, detteto in vari tempi, a che tanti anacronismi racchinde sulle usanze, i rostumi, le maniere e gli abbigliamenti del bel mondo? Con qual coraggio chiamerò in mia difesa i precetti severi del Venosino contro glischerzi dichi , riguarda odomi adesso come nno straniero, riderà della mia folle pedanteria, a crederà che paril un lunguaggio sconoscinto ? lo sarò cacciato del bel mondo como un berbaro, al pari di colui, che Leggete i versi miei, so pur sapate.

presentasse ad una galente comitive, per ristoro dalle dolci fatiche di una danze, o i lrgumi di Fabrizio, o i brodi neri di Licurgo. Come sperer perdono, non rhe pietà per torti si gravi? E rhi sara quel misero, che prender vorrà la difesa di un Poeta , rhe si poco rispetta la più rara Divinità delle Bellr, e alla quale oltre i quattro lustri pressoche tutte devotamente sarrificano i loro più teneri affetti? E oltre ciò, come levarmi dalla toccia d'oscuro e d'iniotrlligibile? Almeno, Insiogarmi petemi di un comento: Ma, quele stravaganza i È questo forse un libro di entiquaria? . . . Deb l non vi spaventate , o Belle, all'udirvi suonare all'orecchia questo voenbolo inrivile! St; io vi do nel mio Poenietto uno squareio di antiquaria galanto: ne questo è tutto : avverso a cercar sempre la morelità nel racconto delle mie favole, non ho obliato rhe un gran principio morele potean trarre dalle lettura di esso tanto lo Gioveni quanto lo Vecchie. Le prime, sorridendo alla narrazioni delle follie di quelle che con tanta amerezza or la condannano, impareranno ad osser raute ed indulgenti por la generaziona avvoniro : la seconde, disanute ora savie e ritirate per disperazione, riconoscendo nel mio quadro la pittura dei rapricci, e delle avvecture, che al femose un giorno la resero, eesseranno una volta dal garrire contro lo vegeore imitatrici do'loro amabili deliri.

### IL TEMPIO DELLA MODA.

#### CANTO PRINO.

s Lz Donne, i Cavalier, l'erme, gli amori, Armi ineruente, a dolci guerre io canto, Ed i versosi amabili furori , Onda il regno d'Amor arse cotanto, Per una treccia bionda in dua diviso : E a un tempo risuone di pianto, a riso ; Quando scuffie con scuffie in campo armate,

Piume cen pinmo in tenere bettaglie Incontrarsi fur vista, a di stracciate Frange, nastri, ventagli e veli e maglie Di Flora il suolo un di si ricuoprio, E deel'irati tacchi il suon s'udio. Donne, so quanto ben da voi s'adopre Il tempo, onde rapirvalo non oso ; Pur se vi resta dopo le bell'opre Della toeletta alcun momento ezioso . Pra la noja a i shadigli un fuggitivo Sguardo volgete a quel ch' io canto o scrivo. Giorioetti leggiadri, che Natura Sol per brillare entro il bel mondo poso, Ousi lucciolette per la notte oscura : De'vostri peri l'opre gloriose Se mai vi piace d'ascoltar, leggete,

Dimmi le canse, tn, ebe sulle sponde Cantasti del Tamigi in dolci nete, O Musa, il futro delle athiome bionde; Le vaghe risse a te non sono ignote, E i soari punitgli femminili: Son d'ogni clima le follie simili.

E i soar punign remmani.
Son d'ogni clima le follie simili.
Son el ruoto pasce della Luna,
Che fra loro gli Astronomi han partito,
Qual di Polonia il regno; ova s'aduna
Ciocché quaggiù dagli uomini è smarrito,
Le speranze di Corte, i sogni lieti.
De Progettiti , n: plausi de Poeti;

Sorge un Tempio magnifico, di quella Lieve sostanas lucida formato, Onde il manto si tesso fride bella, Di strana architettura: ei sta posato Sopra le nubi, e a ogn'aura, ebe si muore, Cade, e tosto risorge in forma nuove.

Sacro è alla Dea, che al lel mondo dà legge, Ed i Gallici drappi, e l'oderose Polvi ed i nastri e i veli ordina o regge, E con rapida man delle fattose lnezie l'ordin varia, il moto alterna, E le follie più amabili governa.

Qui principio han suis riti, e di qua mira L'alam d'ovot sue con lieta fronte. E i bei penzieri a lor manda ed inpira; Al di lei giogo obbedientie promote Chinan la teste, e a lei prestano omangi promani ed i vecchi, i stolici a isaggi. Le gravi faccio e lo ridenti rende Le gravi faccio e lo ridenti rende Con al Preti la sauere modella; De viola ad minoi sacri tingo

Ammanti; ora lechierche allarga, or stringe, Non siede in trono, musi non ha mai posa; L'agili sosta tremolanti piume; Le susvoe il vento egnor la ragiadosa Veste, che in solór var ji nfeccia al lume Si casgia sì, che varia ognor la vedi; Quantimque volte a rimiraria riedi.

Sulle pareit simili ai eristalli Pinte si stan vaghe figure ornate Di varj drappi e rossi e peni e gialli , Di dana in mossa arabbile atteggiate , Pari a quelle che il blingbi (45) in vaga forma Pinço , e si bisi giovinetti il gusto forma.

Quando la Dea move lo scettre ( a il mova Ognor) tosto di polvi or biancha, or bionde, Or di fiori, or di piume un nembo piove Sulle femminee teste; or si confonda La pieggia: e il munto or del Circasso imita La foggia, or del Pollacco, or del Levita.

Or lungo manto il suel striscia, ed il piede Core, e al collo s'affibbia, a il petto cela ; Ora il l'embo inferiore alsarsi vede, Il superior s'abbassa, e tutto svela; E s'accostan così che speri, o temi Che affin si toccheranno ambi gli estremi,

Se il corto vel scoprì del sen l'ignude Nevi, or l'ingombra, a cela, e in ampio mont Gonfio promette, e menzogner delude. Chi potrà l'edifizio della fronta

Pingere, e quante strane fogge finga, S'alui, s'abhawi, si dilait, a stringa? Or torreggia, or rientra, coma suole Della lumaca il corno ov'è toccato; Ma poi, quale arboscel che al nuovo Sole Stende più rigoglioso ov'è potato

l verdi rami, tala appoco appoco Risorge, e torna il crine al primo loco. Dell'auree stanze entro il purpureo lumo Di colorate liste e l'ali e il tergo

Pinte, vaghe farfalle apron le piume, Che or giù, or su hell'incantato alhergo Yengomo e vanno, e istabili, inquiete Si specchiau nella lucida parete. Così talor se il solar razgio fiede

Del volubil cristallo i pegsi lati, Ne campi aperti gle calar si vede Di Iodelette un stuol, che sui liberali Vanni par che s'arresti, e mel fallace Sprechie di contemplarai si compiace, Aerei Silli e della Dira sono Questi iministri, anabili Felletti, Che giran sempro intorno al di lei trono y Spirti elle già informara umani petti

Di giovani galanti, e di vessose
Dame per fino gusto un di famose.
Qua come al ceutro lor depo la morte
Toranno onde partir: qual più giocondo
Stato aperar potrian, più lista sorte?
Piene sol dall'ideo del gentil mondo,
Come fiamma: che al ciel vela leggiera,

Riccion pur essa alla nativa sfora.

Termon di la norente infra i mortali;
E a dolci lochi a lor el cari un giorno;
E batton spesso Pirarishiri elli
Alle tacletti, e guardanobe intorno;
E spiranos alle Dame o agli Zerbini
Mode, e passisci tuori e pellegrini.
Quando con i leggiadra inmetria
Composto il crin, la vete, il vel vedeto
D' Eurilla, questa voi di Cammaria (45)
O di Lisatta industre opere credete;
(Fechi mortali di più allo viene.)

L'influso, a non son queste opre terrene L'alme alla Dea le più diette e care Un lucido squadrone han sempre accanto Chi da'ricci le polvi, e chi le rare Essense custodice; all'aureo manto Le pieghe altri conserva; altri distando L'ali, e dell'aura un vago erin difondo.

Altri poi nella lucide officine Sudan del Tempio a lavorare intesi In mille e mille foggie pellegrine Della Diva i pomposi e vaghi urnesi: Qui rotato di già vibra il diamante Da cento lati il lustro fiammeggiante, Indi in argenteo carcere ristretto Forma splendida croce, che già gode Di dorer ondeggiar su biance petto. L'acciaro emulo mo strider qui s'ode, E s'allian, e pulisce, e par presume Di pareggiarne il tremolante lume.

E s'atma, e putates, e per presume Di pareggiarne il tremolante lume, Folgora già, perso le seaglie rudi ; Dagli intrecciati anelli a pender atti Da gentil fianco; sulle dure incudi Or quinci, or quindi alternamente tratti, In resolato motro i bracci snelli

Movendo vau gli armonici martelli. L'irrigidito drappo altri dipiage D'aurati fior ; le tremolanti cime Dello candide piame un altro tinge; Altri vitreo licor su i veli imprime; Che luccia coti come alle brine Lucica di norsembe al perate il crine.

Luceca di notwante al prato il crase.

D'ar fregia altri il cristallo; ove racchi
Stan l'odorcas l'infe, il lento sangue
Ad animare o i lanti spiriti une;
Quando la Bella sol per vesso langue;
Chè languir den i piena salute vante
bella villandi il rustico sembiante.

Quanti poi stanno a fabbricare intenti Della Bellessa il misterioso altare l E fra l più cari e i più fidi stromouti In quanto guise chi può mai narraro Si formi, s' abbellisca il luzinghiero Delle zalanti faccie conzilioro?

Ma dove lascio te, scettro gradito Di vaga man, che i acliretti mori; Per cui si spesso ondeggia il ben tornito Braccio, e milla spiegar può ressi unovi? Che il volto velar puoi; quando il colora Rossor; se pur più s'arroniace ancora.

Office ella Diva i più bei don Natura: Per lei nel mar le chieme sue vermiglie Spiega il doest coral; per lei matura Conca Eritrea le sue candide figlie; Per lei le piume l'Airome estolle; Golconda allina le gemmate solle. Di quante preziose bagattolle

Spiende il ricco arsenale i ecco lucenti Squadron di spilli ; aurate reticella; Fiocchi, ciondoli, nei; spade innocenti; — Nastri, polvi; odoriferi guanciali; E esppellini e scatola e giornali.

Qua stempreto con arte si risolve Il mucchio, e l'ambra in aliti dorati ; Il di fragrante nube il Tempio involve. Ma in nebbia misteriosa inviluppati Quali isaccessi al volgo, ed si profani Si colebran colà misterj arcani!

Veggo dovo la nube appar più oscure Posticci denti stretti in 6r, capelli Finiti, pur purea e candida mistura Agitar dai solleciti pennelli. Quai nel più cupo sen la nube asconde Balaami misteriosi, e magich'ondel E dure esi inultrar gli occhi e i ponsiera ; Audace Musa T dell'arcana sianza Dai teuebrosi e taciti misteri Stai rispottosa a debita distanza, E non tentar la taciturna cella,

Or'entra eppena la lidate Ancella, E come al ritornar di Primatera Sul polvereso pian delle formicho S'affretta l'operosa e bruna schiora s' Tali intendi a si nobili fatiche De Silli l'agillissime caterre

Muorou cui, çhe il ciel tremola o ferre, Fra queno tuil a lib in a doler muon La dettra elazando ragionar a udio: O sottegni possenti del mio tromo. Gieria nel mondo un di del regno mio; Che ancor laggio guardate, e qui Lo più bell'alone, o mies isquaet; udito. Nello specchio del Faito un trissi evvato. Veggio per la mia di un trodimento. Pra la ile eurer mie tutte divisione.

E fra la Vanità, mobile e vaga Mia geniriee, ed i son se si appaga. Voi già sapete bea che l'insolente Solo regnar vorria sopra il galante Suolo, che egnor e' insidia, e che sovente Sulla donn più ornata ed elegante Fe' trionfar dell' arti nostre a sorno Nuda Lellensa, in mando dasdorno.

A lei, che il Nume mio più adora e cole, Prepara il traditor colpo fatale; Ad Eurilla rapir l'amante vuole, E a Silvia, all'odiosa sua rivale; Donerlo tenta: del non sia permanno,

O fidir miet, questo escerande eccuso.
Silvia, di cui la guaccia appunto infora
Dell'età la nascente primavera,
L'arti mostre, e il poter par che finora
Nediguesto non curi, e vana o tiera
Della sua giorentà, di sua bollozza;
Omaggio non ci presta, o viver ci apprezzo.

Omaggio non ci presta , orver ci sprezzo.
Bestemmió apreso con orrende note.
Il nome mio, derise la nosti arte,
E osò tralle più culte mie derote
Con schiette vesti in nude chiome e sparte
Estrare; e, quel che desta i miei furori,
Ecliso F altre, e tutti unos i cuori.
Iso, o acquaci miei, le presperatio

Insidie a reuder vane; alla mia fida Custodi attenti intorno ognor vegbate; Voi della dotta man sate la guida; Ch'ordina il crin; più viro lustro voi Date alle gensme; ai flori, agli occhi suoi

Di Silvia i fregi a sconcertar seu veda Altri, e la renda ancer più negligente; Or la mal sparsa polvere le coda Dal crine, gli a stacchin di repente I fiori; muova gli eleganti a sdegno: Ite, il mio sostenete ambali regno, Venga cou voi la mia possente madre, La Vanitade, ansi vi sia di scorta; Essa diriga lo volanti squadre, Tutti obbetite a duce tanto accorta. Mi fido al vostro ed al di lei valore;

Mi fido al vostro ed al di lei valore; Di rede contro lei trionfa Amore. Disso, e mossi dal lucido soggiorno, Qual unvol d'api alla stagion novella Di fiori a un fresco cespo ondeggia intorno,

Gli aerei spirti all'elegante Bella Scendono appresso, e con aniona menta Veglian custodi, e rentinello attente. La vaga Enrilla au sedil dorato Stariglata in atto languido o scave; Con duo pensosi consiglieri a lato,

Con duo pensosi consiglieri a lato, Scelto ancor non avea, dopo d'un grave Pensos consultar di tre lungb'oro, D'estivo drappo il più gentil colore. Da gran tempo tenea le glorie prima Fra belle, e fra i Garroni i più compiti,

Fra belle, e fra i Garsoni i più compiti, Sacerdotessa amabile, sublima, Della Moda o d'Amor nei sacri riti. Chi senza il suo giudisio ebbe ardimento Di potre al seno o al erin nuovo ornemento?

Vivorrandone il gusto, ognani l'escenpio Di lei seguira, e la rua nobili arenti La essa usa dell'eleganas il tempio Da tutti era appellata; e da cogi parte Se al corso, o se alla danas il più movas Cost il agrardi ammiratori a bi traesa. Cost ilader quando l'augel ricatto Sull'Arableo sono piegga le piume, E d'ore! l'ali e d'ostre il teollo ornato, Lampeggia di proprueso o vago tiune,

Corré, e rirolge a lei d'Intorne il vole D'alati curiosi immenso stnolo. Dua distinti da Eurilla per diversi Talenti, Fulvio e Silvio consiglieri Dello nue onode il flan pur ne'unei verzi: Niun più di Fulvio intende i bei misteri Dalla toelette y not'e è be egnua lo nome Il direttor dello galanti chiome.

Gentil commercio coi più illustri avea Bel crim Gallici mastri, o dolle nuore Foggie precon primiero, ci ricevea Da ogni corrier aureo libretto dove Della Moda i decreti erano incisio. Col crin vario atteggiato ai vagiu visi.

Në Silvio tacero, che la discorde Variotà di "colór come in giocondo Concerto a un volto amalaite s'accordo Dir sa, d'arte gentil mastro profondo. Ma i nomi vostri lascerò fors'io, Tempesta e Barro, in un oscuro oblio?

Ah non fia verl risuonorà il tno nomo, O gran Tempesta, o illustre Capitano, Per appetito, e non per genti dome, Cho sol dente essai più che con la mano Oprasti, c'hai fra tutti i pranzi loco, Fido amioo d'Eurilla, più del cuoco, Chi costui fosse hen non si sapea; Un villan Catabrese alcuno il disse; Un Ebreo Levantino altri il credea; Nel mondo molto errò servello Ulsse; Rivolto a Roma affin l'errante pieda;

Fu Capitano della Santa Sede.

Di là dimesso, ovrar senciato in hundo,
Sopra P. Arno fluo lo intaliti come,
Del Protificio noner sola serbando
Del Protificio noner sola serbando
Del Protificio noner sola serbando
Del Protecto del Protificio del Protecto del Protect

Mostra qual huona digestione ei faccia.
Ma quando tenca in osio la mascella,
Kon già la lingua in osio ancor tenca.
De'nuori amor, de'rotti ogni novella,
Qgai maligna sioria racceglica,
Onde ai nobit crocchi 'a poparecchio

Materia atta a beare caisse orecchie. Celebre egli era in questa nobil arte; Perciò nella assemblee cercato molto, Cui dava moto a vita, o in egni parte Ovo appariva era con planto accolto, Ei cominciava allor con gravi accenti; Tutti dal labbro uno pendeano intendi

Tal dalla locca del Trejeno ingrato; Che di Sicheo narrava alla comorte Del superbo llion l'ultimo fato; E i lunghi errori; e la sua varia sorte; Pendeano i Tirj nel real convito;

E avea sospeso il canto Jopa crinito.

E appunto là non lungi dal soave
Congresso, cro ad Enrilla i consigliari
Attenti dibattendo il tema grave
livan spicando i nobili pensieri,
Barro del suo valor fecca la prova
Con una sistriella tinta nuova.

E dallo spalaneato ampio polmone, Como da schiusa estaratta suolo, Seagliava sulla faccia allo persono Saliva, aria mofetica, o parolo. Ma Silvio, che distrar sentia la mento, Alassai dal congresso impaziente.

E disse a Barro in aria imperiosa , Cho di inezia non era il tempo questo , Nè si trattava là di lieva cora. Della maligna istoria tacque il resto Barro , che sa quanto importante sia Il bel congresso : a Silvio allor soguia-

Leggiera opra non è, cone rassembra Al superbo Pilosofo pedente, Al crine, al seno, allo vessose membra I fregi attar con simetria galante; Ed alla faccia or bianca; or rubiconda Accordangii, e alla chioma o bruna, o biomen

O voi , che d'eleganti deriate La fama, voi la tinta della pelle Del drappo col color sempre accordate : Verio color alle stagion novelle , E s'è il ciel chiaro, ovver di nubi asperso

Drappo scegliete di color diverso, Quella, cui pinge ostro vivace il viso, Quella s'avvolga in verdeggianti spoglio, Della Natura segna il saggio avviso i Vedete come in mezzo a vordi foglio

Sa verdo stolo bella ed odorosa, Il rubicondo seno apra la rosa? Di pin lucidi drappi il bruno aspetto Un'altra ervivi; e quella, a cui l'amore

Infausto ha rese il volto paltidatto, Bruno della suo spectie abbia il coloro : Splende talor così por l'aria bruna Con dolce lume pallida la Luca.

Degli ornati o sublimo architettura l Lo sotico ti spressi o l'insolente, Tu sarai sempre la più nobel cura Della culta , leggiadra e nobil gente : Purche de tuoi misteri appieno istrutto Sia nobil giovinetto, ignori il tutto

Tacque , a concorde de galanti il coro Echeggiando approvo si saggio nota ; Silvio in aria importante fra di loro, Poiche a'quanto aggirossi, il capo scuote, Mormora in basso tuono, indi al congresso Pensieroso ritorna a Enrilla appresso. Ma forse chi m' ascolta è assai sorpreso Ch' io , che d'Envilla sulle foggie tanti Versi, e sul gusto si elegante ho speso,

Fafto non he un sel metto degli amantis Intensibile forse aveva il cuore Agli strali dolcissimi d'Amore? Per fine al quinto lustro il dolce foco, E i palpiti d'Amore avea sentito ; D'Amor la vanità poi prese il loco,

E for che a queeto amabila prurito, Ad ogn'altra passion con stoica calma Paralitic' affatto aveva l' alma, Non è ch'ella non ami avere intorno Ogni giovin più bel, che qual novallo

Fior del bel mondo nel gierdino adorno Via via spunti ogni di , nè voglia quello D'Amor sotto soave disciplina Istruir nella mistica dottrina : Ma questo non è amore ; olla desia

Sol mostrar quento possa il suo sembiante ; E se un espriecio, od una fantasia Ch' amor pais la prende, un solo istante Dura, e tanto per legge di Netura Quanto del eibo l'appetito dura.

Pereiò la di lei casa ognor ripiena È di quei fucelsi fatni, cenia vezsone Farfalle, ch'aura lieve intorno mena Or quinci or quindi, solamente ansieso Di mostrar la beltà de' lor colori ; Che quel che vaglion tutto è pinto fueri.

Così gran tempo della Gloria in seuo Vita Eurilla menò licta e felice, Del bel mendo reggendo il doice freno, Bella galanteria legislatrice : Ma s'agitave già l'urna fatale, Già la sventura dispiegava l'alo.

## ORIGINE DEL CAVALIER SERVENTE.

CANTO SECONDO.

Daz noioso pedente oppunto escia, E nel bel mondo un giovinotto vagu Qual infaurta Cometa comparia Ai pacifici amanti , già presago

D'amorosi scompigli , e apportatore Di vaghe risse al bel regno d' Amore. Alte speranse i primi saggi suoi

Fre lo stnol de' suoi pari avean destate ; Ab non attendo già no' grandi Eroi Il valor vero la matura etate l Gli squallid'angui ancora in cuoa Alcido Colla tenera man strozzar si vide.

Vago era il volto, e tutte leggiadria Le membra, e sopra gli occhi e nel sembiani Quell' amabil malizia trasporia, Che fa tanta fortuna entro il galante Regno s o d' onore e di decenza i vili Sapnio avea sprezzar lacci servili.

Era di qualche Bella ogni suo motto Micidiale all' oper , nella pnlita Arte di calunniar profondo e dotto, De' riguardi la vil tema shandita , Di scandoli sottil comontatore , Amerior franco, o le più volte autore,

Ripiene di romor , di leggerezza Avea quella eloquenza da toeletta . Ora quanto più corre più s' apprezza La lingua , e quella tanto più a affretta , Ch' è più vuota di core ; appunto co Destrier più corre , o' ha mon gravi some.

O vai , che d' caser celebri bramato Pa' favori amorosi , in basso tuono Dello Bello agli orecchi ognor parlate ; Fingete anche i misteri ove non sono ; Sol retto il cicalio da forti e spresi

erosci di risa sia , ma non mai cossi E in quei detti sarebbe un error grande Se di linon senso si trovasse un' ombra , Perchè il buon sonso un certo intorno spando Letargico vapor, che l'alma ingombra, E se torra la lor morbida pelle Prima del tempo fe inveccinar le Belle.

Di tante doti adorno il giovinetto Daliso , chè in tal guisa era appellato , Il modello appariva il più parfetto De' giovani galanti ; ed sdescato Già da millo begli occhi, a chi dovea Gettare il pomo fra di sè volgea,

Ma qual bella si ardita avrie cotanto Alzate le sue mire ambigiose Da contrastare e Eurilla il dolce vanto ? A lei già da gran tempo l'emorase Primizie si doveann, e la felice

Era die ven norisj edusatries, bruke ig des and er ti initiati D' Amore, e dopo norigiati hrevi; 6 (il tecuriava bean animentrali tevi; 6 (il tecuriava bean animentrali tevi; 7 Amore, de norigiati per sunda nuovi più giovoni allieri. Ta del pianer, in eri la aslas vera l'a della vera l'a della vera l'a della vera della del

E per memoria in ampio quadro adorno L'intiera imago suo tenea dipinta, Che di ritratti piecoli d'intorno De' passati amator vedeasi ciuta, Qual vetusto eammer, che da ogni lato È di lucule gemme circoudato.

Fra i pregi, onde costei gisse più altere, Lunga vedessi ed ampia chiona hionda, Che a rai del Sol vassomigliava, ed era Fine, e qual oro lustra i e in lucid'onda Quendo ell'era discolta (ed era spesso) Scendeva in aurse fils al piede appresso,

Ella donar soloa di al vessoso Erine piecola ciocca ad ogni amante. Non sulle arese Libishe il famoso Cuojo Didon divise in parti tente, Quando il negro tiranno undi deluse, E in ampie mura già Cartago chiuse.

Strette in vetro gentil da più di cento Orio pendean; n' avea trapunto Industre man per nobile ornamento Drappo atretto in cristal che cade appunto In seno; e sente i palpiti del core, Loco opportano al bel pegno d' Amore, Del sacro crine il nuovo amanta avea

Leggiodra cifre in un geramate avea E in esso un cor piageto si vedoa Intesto in messo ai cari nomi, e quello Per patto, in segno del suo cor ferito, Portar dovea perpetuamente in dito.

In oltre a al pregiato giovinetto, La di cui rare doti alto oppressava, (Siccome della stima, e dell'affetto Il don del crine i gradi misurava) Un'ampia Treccia avea donata ancora Splendido dono, e insolito finora.

Quisto soave pegne, riverente Tre volte il di scoprir dovea Daliso Soletto, e venarar devotamente, E star su quel cogli occhi intento e fiso, E stopirando meditaryi coso Tenere, soavissime, amoroce. A si bella enstode, a si cortese Mastra Daliso fu dunque concesso Con invidia dell'altre, ed ella prese Poi formalmente si gentil possesso: Il contratto si strinse, e furon fatti

In buona forma e legalmente i patti,
I patti P ah non turbate a questo nome
La vaga fronte, o giovani galanti:
Perlar di nosse io non intando; o come
Si giuvina, si vago, a di cotanti
Pregi adornato, asser dovrà si tosto
A quel mojero giogo sottoposto?

E invece di gustar quello che mesco Nettar soave ai tanti suoi devoti L'Infedeltà, che il dolce o guor n'acresco, Dovria, seguendo di ragione i moti, La bevanda sorbir fredda, che versa Innea dell'umor di Lete aspersa?

Questa hevve allorchè le sacre note Il huon Martino pronunsiò contento, Quando con nodo, che più scior non puote, Ad Eurilla legossi al giuramento, Che far dovea quell'anime indivise,

Amor gustolli; scosse il capo, e rise.
Ne' suoi bei giorni avea con molto onore Militato Martino, e guadagnati
Molti trofei nel bel regno d'Amore; Ma nove lutri avendo alfin varcati, Quando fuggialo Amor, egli ricorse

Ad Imeneo, che il nappo suo gli porse.

E stille arcane a lui sugli cechi sparse
Col ramo intiato nell' umor di Lete,
Che nuova zena il bel mondo gli apparse;
Ond' egli, she di tutte le segrete
Fresche dell' altrui mogli era istruito,

Divenne il più pacifico marito.

Spirti, voi che piogato ognor le pinme

Fre le Bello, e sapete i loro arcani;

Ditemi come nacque il bel costume?

Chi dai sposi un di ruvidi e inumani

La ruggine plebea togliendo via,

Bandiis ha la villana gelosia.
Tempo già fu, che questo incivil mostro
Per tevagliare i miseri mortali
Uscito fuori dal Tartareo chiostro,
Vegliava intoreo al letti maritali,
E mille e mille avva tratte seco
Aereo larve dallo Stigio speco,

Cent' occhi in capo avoa senza palpébre, Che rotavansi ognor rapidamente Atti a veder perfin nelle tenebre; E cento orecchie ad ogni suono intente; Shalzando a ogni romore, a ogn' aura; a ogn'om-Come animal che ad ogni passo edomira. (hra,

Fischiavangli le serpi in sulla fronte, E Fischiavangli al collo, al braccio, al seno i Una meno i flagelli d'Acheronta, L'altra striugera il ferro ed il veleno t Puggiva Amor sdognato e pien d'affanno; Ed Imeneo regnava da liranno. Degne di Tebe allor l'Itala genta Scene mirò dentro i privati tetti, E del colpevol sangue assai soventa Fnron hagnati i geniali letti, Che una sanguigna sete il follo stesso Desteva, che le risa occita adesso.

Ne'Toschi versi suona encora il pianto De'due cognati, a il fato for maligno, Quando srenati l'uno all' altro accanto Tinsero entrambi il mondo di sanguigno. Tebro e Sebeto ancor narran dolenti, E le Mediceo ville atroci erenti.

Di tanti orrori alla lugubre vista, E de suoi fidi in simirar gli affanti, Fuggiari spaventato, a in faccia trista Alla sua Aindre Amor rivolse i vanni, E incominciò con tali accenti, mozzi

Dalle lacrime spesso a dai singhiotai.
Madre , il dolce poter della beltade
Oppresso è da un tiranno, ad il potenta
luspero nostro già vacilla a cade:
Strana follia stravoles a ogn'aom la mente ,
Schei pretande infra è deliri sui
Che sua moglie non ami attri che lui.

Che sua mogite non ami attri cer tui.
Che forse fur si vaghe creature
Di tante grezin a tanti vezzi ornate
Della casa al governo, ed alle cure
Plebee villanamenta destinate?
E solitario, a con dimesse ciglia,
Vivran severe madri di famiglia?

Yiran severe madri di famiglia?
Dauqua i vivi occhi a le purpuree gole
Ebber da te, l'eburneo sen, le bionde
Chiome sol per tenerle al mondo ignota,
Qual tesor, che l'avaro a tutti acconde;
E eppassir dovrà dunque la bellezza

Le personale de catonica sanisera?

In una fereda e stapida asviena?
Qualita, che vanilari doren coltanto
Bloom nio coli agitate penne,
La Geloria, crebbo in poter cotanto,
Che tiraman dal mondo alito divenne,
Eall ordine contraria na fila matio
Giume a spegnare affatto il foco mio.
Fase cost, cei mode auretta estria
Le placid'a le interno agita e siende
Temodando al logoreo utro d'avvira,
Cenge la fiamma, a più incida rplende o
Mas spot tropo impettono il vendo

Soffia, il iuma vacitla, o atfine è spento-Mia compagna non è più Gelosia, Ma dietro un atto idolo or volge il piede, Idolo ch'vi regna in vece mia, A cui la Vanità le cuna diede, Idol che Onore chiamano, o Decero, Nome ignoto alla bella età dell'ero.

Se una sol volta un core asser ferito Dee, në il piacer gustar ponno i mortali Dalla novar arteità condito, lo depongo al tuo piè l'arco e li strali ; Perdesumo il regno ; e chi fia più che adore La Deità di Venner e d'Amore? La bella Dea sorrido, e lo consola : Poscia gli dice: tosto da mia parte A ritrovar la Noja corri e vola ; E a lei dirai ehe l'infallibil arte Contro quel mostro rigilante impieghi,

E immi in torpor stupido gli leghi.
Spendo ore tronràs, ecce cha movo
Rapidamente Amor l'arate penne,
Pende leggieri gli aerci campi, o dovo
Sorgon aodil palsano alfin sen vrane;
Ventra, e la Noja todo qui ravvia
In mezua al fasto ed alle pompe assisa.
La conchhe ella vesto, e lè ir appara
D'oro, di genume e di fiorito argente!
Ma una fornas, un colir so don non ano
Feggie e celler variando ogni momento,
Qua nine al vento, a di colombaro, di

Quala il piumato collo in faccia al Sole. Su morbido guencial giace e sbadiglia Con ocelho somolento, e or s' alsa, or siedo ; Sui ricchi arredi ora girar le eiglia, Or sulle tele di Tizien si vede ; Desia, ma tra i dosiri inenta pende ;

Sopira, e i suoi sopir non bene intende, Ali nore alla veste, ond'è che invano I martir suoi da lei fuggono lunge; Corron le vale invan per l'Oceano; Corre invanoi idestiere, e è elle il raggiunge, E con pallida faccia in sulla poppa Sidedal governo, e aldestire monta in groppa.

Amor cortesemente a lei rivolto
Le spiega perché vonne, a ciò che vuole:
Serenar parra il nubitoso volto,
1 Qual le nubi un balon che passi a vola,
Giacchè grato gli è sempre chi latrova

De fave o heme o mai evan siè morra. Se facinga all' gorra, e di miralisi onda Fiena un anfara presuda ; onda rpremula Dill'erbe cebte i mulla Sigia aponda ; Mista al nucco di guida cienta, E a quel che Tulio vera atro lisoreo Dal Lacrato rinascente orora. Cangia lo poglia, na dal Fiener si vate Le vaghe forma, e di ligidi, na dal Piener si vate Se della presenta del Paterre. Nella tara che seutra del factore del presenta del placero.

Noda tassa che sempora del accesso.
Beve il mostro ingannato avidamente ;
E nuove a mora tasso ognor tracanna,
E si s'inobria della frandolenta
Onda, e il sapor cotanto il gusto inganna,
Cho fin ch'è in bocca, o per la gola svenda,
Per nettara di Gioro egnun lo prendo.

Ma con un dolce poi tento smaccato Stucca, a grava così, che sasio a pieno Lo stomaco, ed il gusto è nauveato. Intanto il saporifero valeno Si spande, ad i desir guasta a le voglia, Ed al core ed all'alama il genso toglie.

Como Cerbero vinto ed ammansito La medie nlfa nel guastar si tacque, E stero, ed in profondo oblio sopito, Nell' antro cupo, muto e immobil giacque, Coal la Gelosia senta diffuse

D'alte stuper le membra, a i lumi rhinge, Al deluso guardian passa contentu Amore innanzi inosservato, e rule : E in mille modi ai furti usati intento L'austera faccia d'Imeneo deride :

Quegli appella il guardian, che il grave ciglio Apre ; e serra con languido shadiglio, E se talor d'Amore i furti vede ,

Di siffatto letargo ha i sensi avvinti, Che non sa se ben mira, o se travede Se oggetti veri , o sien fantasnii linti ; Come ne'sogni ler gli egri e gl'iu-ani Scambian coi veri oggetti i spettri vaui. Ma perebè la vittoria sia compite,

E il posto dal reo mestro s'abbamioni . Vener ricorse a una novella aita : Di Pimlo nelle sacre regioni Havri un Anme da Momo generato,

Ma da Febe per suo fizlio adottato, Il Ilideolo ba nome: egli in adorno

Palagio alberga, e mille lascivetti Satiri a lui vanno schernando interno, Che ognor si pungon con amari detti : V è l'Ironia, che guarda con maligue Occhio ; e col labbro messo aperto il Glugno.

Il Rico v'è. ch'ambi si tiene i fianchi. Ed ha di liete stillo pregni gli occlii; Stringo un penuello il Aume, e arditi o franchi Vibra sopra la tela e brevi tocchi, Che quantunque un po'starti e scontraffatti . Miri pur troppo simili i ritratti.

Di qua la mascheretta sua ridente E il 1ago socco la Conmedia prende ; E la Favola il velo tramprente. Che sulla nuda verità distende :

Qui la Sardouirli erba al fiel congiunge La Satira , e gli stralı acuti n'unge, Vener sen vieuo, e in dolei parolette Che s'armi contro il mostro il Anma prega ,

E il favor delle Bello gli prometta In premior ei riverente il capo piega All' alma Diva , e accingesi alla pugua , E l'arme sua subitamente impugna. Questa non è ne spada, ne coltello, Ne alcuna delle tanto armi guerriere,

Ma nn agil sottilissimo flagello, Che sol la pelle di passaggio fere : Piaga pon fa , ma sol fruzar si sente La pello, o il dolor dura lungamente.

Scoppia il flagello, e quando il suon s'intende Tosto gli stolti e i rei fuggon tremauti , Non or, non gemme aleun da lui difende Ne ricebi fregi , o titoli sonanti : Sol la Virtuda , e il Merto ancorchè nudo

Contro l'arme fatale è saldo scudo.

Corre il Nume alla Diva obbediente, Che ognor l'istiga , e l'ire più gli attizza , Giunge, e contro del mostro di repento Spessi come tempesta i colpi drisza; Che quei non sa rhe far, non sa che dire, E vergognoso ponesi a fuggire.

Lo segue il Aume , e gli sia sempre accesto; Ne cesso della sferza il suono intorno, Fincle lentan non fu cod, rhe toste Non si potrà temer del sue ritorno. Vehere e Amor, libero asendo accesso, Del re no marital preser possesso, Aller fu che ogni Italico marito. Dell'antico suo fallo vergognoso . Per cui dal Galle era mostrato a dito. L'autica macchia di lavar bramoso,

Al ciel giurò che niun potuto avria Accusarlo mai più di gelosia. E la parola e il giuramento teone Cost, che fra gli amanti e la consorte, Conciliator de cori anche divenne : Guardò le vaglie Donne allor la sorte Con favorevol occhie, ed nn più bello

Incomincià di cose ordin novello. Allora eliber principio le gentili Leggi, e i riti soavi del bel mondo ; I ruvidi costumi al fin civili Si fero te dentro il vertice giocondo, Giovani e vecchi , e gravi uomini e stolti Appoco, appoco fur tratti e ravsolti. Regnar le Donne allora, e con industri

Arti cerear per celebri avventuro Di rendere i lor nomi al mondo illustri. E molte il premio ebber di tante cure . Che in mille bocche i nomi lor suouaro Di Federigo e di Turenna al paro.

Ebbe tra queste Eurilla i primi ouori, Quasi reina ; e ognun con maraviglia I trofei ne contava, e gli amatori Presi e lasciati ad un girar di ciglia s E l'ultimo, else adorni i suoi trofei, ( Gloria non lieve ) o hel Daliso, sei, Deliso adunque il primo rango ottenne

Presso d'Enrilla : ma non fu già solo . Perché per suo maggior fasto ne tenna Sempre Eurilla al sue fianco un folte stuole : Dopo Daliso, a i consiglier galanti, Venia la plebe dei minori amanti. Ma come tanti e si vari d'umore

Tenor concordi , e pascer d'aura sana Poteva Enrilla? Oh d'un galante coro Intralciati misteri I a una profana Lingua gli areani dell'amabil sesso Dol volgo agli occhi è di svalar permesso?

Molti e distinti son d'Amor nel regne I ranghi, e i favor molti, che le Belle San dispensar della lor grazia in segno: Oh con quante importanti bazattelle . Do'rosti uomini agli occhi inosserrate, Promian le Belle l'opero a lor gratel

Al molla braccio altri è sostepto eletto; Dell'Anglo cagodin quello è curiode; All regratico scalibo è questi adelto; All regratico scalibo è questi adelto; All regratico quello mortino, ed non longita appellar, questi un norrino, ed noto quardo, o un tocco della man seno. Ma cedon tutti quando appar Daliso: Causio di mis importanas, eqti sovero Paus, e i rivali appena guarda in viso, On la donata Terrecia il rundo altero; Bono caro, e fatal, Treccia funerta, Caru el bel modol orrido guerra appresta.

## LE DUE RIVALI.

#### CANTO YERRO.

Бентада l'istabil sorto in sull'nmano Teatro, a ride dal mortale orgoglio; E or dona, or teglie con volibil mano A una bella un amante, a un Rege un soglio; E suscitando turbini e precella Scompicilia Angliche flotte, e chioma belle.

Sompgilia Anglish flette, e abioma belle. La forman increation of farow line riche a Eurilla be giá detaba (La forma increation of farow line riche a Eurilla be giá detaba (La forma increation Vinistere (5)) Sopra Igá veceli alferi addormantato, Sorre, apurebo per la Gellia dome, Il più gran figlio e più fetal di Roms. Il più gran figlio e più fetal di Roms. La crederie la de givino e inesperta L'undace Silvia casasa alla Riena Centratara del la mondo a forna aperta? Tai preve all'almo fete moro destina silvia del Eurilla dilegnol rapire

Il bel Dalito : ob memorando avtire? E caò di guerra erger contr' casa il segno E d'amor contrastarlo i primi onori: Tutto in tu multo andò d'Amore il regno, Tra dolei risse e amebili futori. Già Silvia superior niuna rivalo (43), Ni soffiri punta Eurille alcuna egualo.

Già l'emula virtà le ponge a irrita (59), Me non pugnano più con forza pare (50); La guancia Eurilla non ha più fiorite, Si labbro il riso men versore appare, Men seave lo sguarzio, e dell'etate Omai declina la matura estate. Sulla vettuta gloria el la ripora.

Delle Iusinghe credula ella froda, E del suo crocchio si plausi, all'ambiriosa (51) Aura si gouffa, a na triorida a gode; Ma se la miri hen tra il vago stuclo E d'un nome fassoco un'ombra solo (5a). Febe così quando lo ardenti rota Cale, a a' eppressa a immergerii nell'onde;

Febo così quando lo ardenti rota Calo, a a' oppressa a immergersi nell'onde, Men vivi i ragi o mon focosì scoto Fra la unbi dorate a rubiconde; Ma sembra ancor coconte, a i flori o l'erba Del passato calor gli ar anzi serla. Oh scherzo del destini la longa etata, Che i retti merria il pregiati reude, E sopra le monete diminte E sopra le monete diminte E sopra le monete diminte E il Chianti e il Cipro secredito, e enstina; E il Chianti e il Cipro secredito, e enstina; Ma siria il volte, il ero, le membra area Dipinte da colto di giori inersa; Ed un rotre celor il giori nersa. E di un rotre celor il even corça Sul haire, e ne avvivara la frescherza, E risplendora un brio doles e leggiero Sulla ridente hoce, a l'occhio nero.

Oro il espriecto, ore il desire ardvate (53) Le shimarus, servera prezipitata, I recquirioti il piè, l'occhio, la mente Moreani opne resso mai ferma posta: Ne altra divisa avea che la felice Conti ta sensa freno anore isso di desiconti ta sensa freno anore isso dissono Pelledra al ritornar di Franavera, Scheran uni collo 'Agistate chioma, Ella sen corre rapida o leggiera 1 Salta sipi, torenti, a orrangua "ada

Ella sen cerrer rapida o leggiera; Salta siepi, tercenti, e ormaque weda Col violento più "apra la strada. Col violento più "apra la strada. Coli vago contraso ch qual "appresta Gloria immoretele, o giovino felice! Quanta invitala ai truia vagbi emuli deste! Quanta invitala ai truia vagbi emuli deste! Dida un giorno cosi fu contrastato Dalle Dive più bella il pomo aureto. D'Amor, da geneia, da invida punti punti de propiere di propiere più bella il pomo aureto.

D'Amor, da gelesia, da invidia punto è il cor di Silvia e lacero e diviso, D'ardir d'infammes in sul mattino appunto, Montre sopra il eristello intento e fiso Tonca lo sguardo, Amore apparso l'ora, Cosi perlando in voce lusinghiera:

Otra le figlio della vaga Flore

Figlia più hella, queste gnancio miri, Guancio eho giovinezza appunto inflora? Vedi degli occhi nevi i dolei giri, I vessi e il brio della ridente bocca, Che infallibili strali oranquo sececa? A ura sppassito volto, ela non fia vero

Cho ceda, e sia la tua beltà negletta; Entro il mondo galante a te il primiaro Loco, il vagn Daliso a te aspetta; Ardisei, ardisei, o Bella, amo gli audsei; Teco sarò con tutti i miei segnaci. A si bei detti radduppiessi il giorno;

A n per detti racamppessi i gosto; Strizciò per l'eria un placido laleno, Scese un atuol d'Amorini a Silvie intorno; E chi a'ascondo noll'elarraco seno, Chi sopra il ciglio tende l'erce, o scote L'ali dorate sullo rosse gote.

Ma d'altra parte la pennata schiera, Che veglia ognor d'Eurilia alla difen. Lenta a svolare a lei stata mon era L'Amor l'ionidia e la furtiva impresa. Ella un geleco avea freddo suspetto Altamente conditta in mezzo al petto.

Più volte già nelle assemblee galanti Dolremente incontrarsi avea veduto Sguardi con sguardi, e sopra i lor sembinita E il resore e il pallore; e tutto il muto Na eloquente d'Amor linguaggio in viso

Letto aveva di Silvia e di Daliso. Nol vede l'assegnata amabil ora Anticipare annioso impaziente ; In stupido tilenzio egli dimora A lei davanti, o ( ob rabbia!) a lui sovento Sorpreso ha il sonno in sul tranquillo ciglio, E sulla bocca un languido shadiglio. E da barro fedel , che d'ogni amanto

I moti , i sguardi, i gesti e le parolo Per di lei cenno ognor spia vigilante, Più rhe il Barcello i ladri far non suole. Sa che Daliso vedosi ogni giorno Errar di Silvia al dolce albergo intorno.

Cho far dovrà? Quindi di rabbia accesa L'antica gloria sua vede radente ; Lo schernito amor suo quinci le pesa ; Mille contrarie idee ravvolge in monte : Non ron più spesse e più rapido rote L'austro pieveso arida fronda scote.

Misera Eurilla! allor delente esclama Non lusingarti: assai ben lo vedesti Che il perfido Daliso or più non t'ema; Abi lassa, o rhe farai ? forse dovresti Per richiamar quel perfido e crudele Discendor fine al pianto e alle querele?

Oh mie glorie perdute! io che d'Amore Rivolsi il regno con un conno avanti , Di cui d'nn guarde ad ottener l'onore Fero a gara i serbini i più brillanti, Da un fancini l'onor mio vedrò schernito, E delusa sarò nsostrata a dito?

Ah lo previoni almeno, o l'insolente Che da te discacciasti ognor si dica; Ma se lo scacci , ci correrà repente In fralle braccia della tua nemica ; E fra i dolci colloquj in festa e in riso Sarà lo sdevno o l'amor tuo deriso, Più nobil tenta o più dolce vendetta Degna di te: fa che il crudel deluso Da te rimanga, e dalla sua diletta Qual vil rifiuto a nn tempo stesso escluso, Ludibrio di bel mondo: ab non è nova Per te si bella e gloriosa prova.

O Numi, rhe il buon gusto proteggete, Se tant'ore al cristal per voi sudai; Se corona di ferree ed inquiete Snino in rapo soffrii; se diginnai Tanti di per poter della sottile Vita alla danza far pompa gentile ;

Se senza malattia, lunga e penosa Dieta sopportai, perchè importuna La sanità soverchio rigogliosa Non sformasse le membra, e della bruna Bevanda oriental tante ho sorbito Tazze per dimagrar, miei soti udite a

Mentre dolente leguasi, e soletta E incerta pende, e ogni suo stato inforsa, E il tardo amante irrequieta aspetta . Che l'ora consucta è già trascorsa t Col eor presago di sua rea sventura ;

Qual occupa Daliso illustre cura? Egli col di levosti, e il romoro o Caretton già sall, che aspira al vanto Di domatore, e di cocchier famoso; E al servo stesso suo sedando accanto, E il Ciel pregando d'eguagliarlo un giorno, I Campani destrier condusse attorno.

Più d'un nobil compaeno il rarro ascende, Ch' ai raccoglie per via leggiadra schiera ; Notansi i strani casi e le vicende, Ampia materia a ragionar la sera : Mn del saggio Cocchier dai dotti accenti

E dalla decision pendono attenti-Tal serenando la superba fronte, Terror doll'Asia il gran Piglio di Teti, Ragionava col destro Antomedonte : Cosi la Greca gioventù fra i lieti Plausi dei spettator correr solea Su i snelli cocchi per la polvo Elea.

Data ai destrier la più importante cura , Succedono le Bello; i crini sparsi Sembrano in negligente architettura, Sotto cui l'arte ama talor celarsi; Sopra le spalle il bavero ampio s'erge E il collo e messo il rapo vi a' immorge.

Il vago volto ampio cappello ombreggia Di biondo pel cosparso, rhe del lieve Zefiro agli urti arruffazi ed ondeggia ; Pende dal collo il lin bianco qual neve, Vien saltellando, e le sottil bacchetta

Agita, e ride, e recita un'arietta Come interno al raval, che no viali Sen va dal bosco sull'estivo ardore, Di mosche nn folto stuol le rapid' ali Volge ronzando in stridulo rumore, Cori de' Silfi seguato la schiera , E che ad Enrilla il piè rivolga spera.

E quando alla rival movere il piede Lo mira , per sviarlo il più selante Silfo, che i di lui gusti intende e vede, D'nn Anglico destrier prende il sembiante, D'estrania sella , e d'elegante morso , Cui preme il più gentil garzone il dorse

Daliso, cui curiosa voglia punge, Veloce il segue, e quei trotta pian piano Tanto che ognor gli è appresso, e mai nol ginn-Poiché mezz' ora l' ha seguito invano, (ge: Stanco la prima via riprender tenta; Ma nove larve il Silfo gli appresenta. Ecco podestre Ninfa in vel celata:

La sottil vita, e l'agil fianco ei vede, La linda e gentil gamba un po'srelata, E il breve asciutto e ritondetto piede ; E, quasi un furto mattetin la mova,

Par che a celarsi altrui studi ogni prova.

Dalio she cerrie miratela in fercia, On da questo late, ora da questo late, ora da questo late, ora da questo late, ora da questo late, silidio, she di Fornita al care contello Varris quidario, appece appeco i passi Forne a une via d'onde ad Euralia vani. On d'altre domna in traccia aven Dalio Timor di non montraria i cano e lei y Onde arrestonir e da tila fin deciso Di, girne a Silvia, i roi vi cel si a pose, Equando alla riad correr lo mira. Equando alla riad correr lo mira.

E quando alla ri al correr lo mira, Ogularie vinta, e ebe errestar non puote, Frena l'alato corno, a na scopira, E per gli acrei campi in spesse rnoto Velteggia, e freme: il suon ebe si diffonde Cel zibilo dell'anra si confonda.

Calla chioma negletta all' aure sparsa, Quanto negletta più tanto più bella, Era Silvis al balcone appunto apparsa; Qual tremolando mattatina stalla Dal bruno sen dell' onda uscendo fuore, Segna d'eurate trace il fosco orrore. Il erin bruno ma fino e dalicato

Il crin bruno ma fino e dalicato Salla fronte in un gruppo era raccollo, Cinto da un rosco mastro e mal frenata, Che in qualche ciocce pendulo e disciolto, Sul sea scherzando tremulo e lazivo, Il nativo candor facca più vivo. Sottil gendado e più che neve bianco

Sottil sendado e più che neve bianco L'avvolge, e sotto al sen s'e sfilbia stretto, E l'agil vita nil rilevato fianco Viepiù discopre ; sull'chirneo petto Si stendo appena timido, a ur cela Canto la minor parte, a il più ne svela.

Ma dove il copre ancor turgido arcende Il lingoglicso seno, e in vaga forme Il lin sopinge, e si lo prema, e tende, Che vi stampa wava, a mobil orma ; Fino al gomito nude be le polite Beacria, ehe per che Fidia shbia tornite. A lei corre Daliso impariente.

Da un sorriso invitato del hel volto: E in vaghe contorsioni riverente; Poiribi il collo, le spalle, a il piè stravolto Ebbe, a sui ressi tacchi in stravio guise Quaii danzato, accanto e lei a assise. E qui comincièr tosto nna gradite

Geerra di scherzi, a di leggiadri sali, Da nienti soavissimi condita, Motti vivaci, o cha s'appellan tali, De'quali la beltà singge, a non ci tocca Se fuer non escon d' nua vaga bocca.

Se finer non escon d'una vaga bocca. Scherrando ella gli chicide ova masconde La celebrata Treccia, e se adoreta L'obbia quel giudos, o vide : egli risponda Con un languido aguardo: o gni dorata Chioma a'ecclissa di quel nevo e fronte, che di coprir supera lo ila tua fronte. Silvia ellor: la tua Bella appresa ha l'arte D'intesser reti degli aurati fili Del crime, e queste tendo in ogni parte; Ma siccome son fragili e sottili, Te, come di più istabile e leggiera

Indole, ha stretto colla treccia intire a—
Rotto è quel laccio, ne la colpa è min.—
Se fosse ver, le colpa di Daliso,
Cha troppo l'a ma Eurilla, il so, saria.—
La colpa è sol del tuo leggiadro viso.—
Ma un importuno in al falice punto
Testimona noisose è soprazgiunto.

l'etimona nojese e sopragrunio.
È questi Barro, indagatore esperto
Posto da Eurilla dietro al movo amante;
Gloricase ci dell' cano fatto al sus mento
Di lui seguiva attento egnor le piante;
Onde ora a Silvia, o ispirazion si fome
De Silfa tretti, o aelo suo, si mese;

E interruppe il colloquio, ed opportuna Alta giunse all'infolice amica: Ma quanto la sue visita importune Fore a quei due, chi mai provollo il dica. Non arrossi Dalliso, che soggetto

Non è il mo viso a si plabeo difetto.

Ma tosta sorge, e de partir reloco
Saffretta Silvia: un guardo ad esso gire
Meza ridento, ebe in silensio ha voce ;
Che rimprovero, scherno a tezzo ed ira
Soavemente insiem confondo a mesco.
E con quel l'accomista; ed ei se n'esce.
Valta alla e Basea allare in a sahi molt.

Volta ella a Barro allora in vaghi medi Con aguardi, e frazi al lasso volgo ignote, Che sono accuse, eppur sembrano lodi, Della corte ai proseliti si note, Con sorriso, e insultante garbatezza. Gli mostra quanto l'odia a lo dappezza.

Egli if gentil linguaggio appieno intende, E aneb'ei con civilimima insolena A lei rispendo, a pare e par gli rendo: Stanca ella alfin con breve rivarvana Lo lacia, o fingge, e non si volge indreto: Sorride anch'emo, a se na parta lieto,

Daliso intanto rapido sen venne Tosto ad Enrilla con ridente cerra; Così l'accuse delle spia prevenna; E in un'aria, che par franca e sincera; Gli diva che da Silvia egli venia; Turboni Enrilla; ed egli proseguia; Come tanto neglotte all'era allora;

Si squallida, si goffa e si doforme, Che il bel mondo, il bel gusto disonora; E notò tai difetti, o in tante forme Declamà contro lei, si che il turbato Sembiante quisi Eurillo ha serenoto.

Ma non si fida, ebe il conosce, e intanto Seriamente leggiadra in maestos Silemio e contemplare un nuovo ammanto Stassi, che della Senna il più famosa Pakro tenèc; moti' eltri a quello intorno Spiegeno i fregi, e il pinto lor contorno. Ad essa accanto i vaghi consiglieri Son già della profonda lor dottrina Ad ispiegare gli utili misteri, Ch'omai sera importante s'avvieina: Ferrono i Baccanali, e per la dansa Già si prepara la festiva stanza.

Qui dunque colla bella Presidente lo seria faccia siedono a consiglio. Altri il velo eurco, eliri il Pekin ridente Approva ragionando; e in grave cigliu Con critica elegante ognun dispone l vaci ornati, o il bel piano compone.

Tale avanti la pugna insieme l'aduona Stuolo de' Duei, e della dubbia impresa Libra gli eventi, a i casi di fortuna; E le semiche forza attento pesa, Coma l'ali impostar, come la froute, E da qual parte il fler nemico affronte-Eurilla assolita, e i voli for reccogie; E il può felice pian tra sè matura:

Di passeggiar brillando si figura ; Si linge già gli ammirator; già n'ode I lieti plausi ; a ne trionia e gode. Bliscra di che godi? abi qual t'appresta Il presso oppunto all'ora più funesta Il presso oppunto all'ora più funesta

Priamo gioiva, e il popolo Trojano,
Mentra il celato stuolo, e il disleale
Fuggittro attandea Pora fotale.
Pugnan per l'aria intanto i duo volanti
Squedroni insiema un contro l'altro armati:
Quindi la Vanità le suo galanti

Squadroni iusiems un contro l'altro armati: Quindi la Vanità le suo galauti Farfalle, quinci i suoi compagni alati Spicga in battaglia Amer; Giore sospende Le dorato bilance; o incerto pende.

#### LA FESTA DI BALLO.

#### CANTO QUARTO.

Sonara la notte, e il velo umido ed ate Alla faccia del puul stendera interenzo Ca tardi huoi, eol roversido aratro Gi dai campi il villan facea ritornos E colla lista famigliuola al fianeo Sedeva a paera menesa il fabbro utanto. Fra il notturno silvesio e l'ombre amiche, El fevo e gli aucegili e il vogo, villa El fevo e gli aucegili e il vogo, villa Ba la parta più nobile e qeutile Ora a i i per comincia, e quasi desta

Già si prepara alla notturna festa.

Tutto è in tumullo: le galanti schiere
Corron cen cor sollectio, ansioso;
Già si disserra il Tempio del piacere,
Comincia il sacrilizio rumoroso;
Ma il Nume spesso dusdegnando i voti
Fugge, e lascia le offerio e i Sacerdoti,

Se pure il Nume in questo Tempio ba avde, O il semmo Sacerdote, che diapono Le sacre offerte, o ai bei riti presicle; L'Impresario allo crudeli alme impona, Come i Preti Pagani, o qui presumo Cho ogno ri nia, ma non ai trova il Nume. Mira qual lucel quai festivi e lieti Occetti i Forse Amoro ba qui la reggia?

Di milde cristallo le pared s'Epiedone, e pour lor adre di fammengin la ri-percone o tremale scinille la ri-percone o tremale scinille. Croce la vega falla, e in tutti i santi Croce la vega falla, e in tutti i santi Croce la vega falla, e in tutti i santi Croce la vega falla, e in tutti i santi Croce la vega falla, e in tutti i santi Croce la vega falla positra del vento per la contra del partico del proposito allo positro del vento, e la contra del partico del contra del partico del proposito del pro

Negri oechi scintillar, Jooche ridenti Schiuder quals bianche perle elurmei denti, E d'onde uscir si raglii oggoti s tanti Force Aleina inviò qua la famiglia De vaghi spettri co' pomenti insanti ? De vaghi spettri co' pomenti insanti ? Som measi aggni, e la meth svanire Tu voi alemen del siorno all' apsparire.

Ma già d'alta armonia suona la stanza, Che i spirti desta, e con soave invito Chiama lo Belle e i Vaghi a liota danza : Vedi che appena il delee suono udito <sub>s</sub> L'amahil sehiera moveni anzosa,

E impaziente il piè non ha più pora.

Tale il destrier, che sulle mome attende
Il cenno del partir, fremere si vedo,
Arruffa l'irto erin, l'orecchie tendo,
Mille orme fa, mille diafà col piedo;
Nitrizco, si rivolge in presti giri,

E par elo dalle nari il foco spiri. È già le coppie in armonia concorda, Ài dolci atti acceppiando i dolci sguardi, Seguono il suon delle canore corde, Coi pronti passi or frettlooi, or tardi. Già ferva, si moltiplica, e s'avanna, In lungo ordun la vaga contraddanna.

Or su, or giù la fila agile e pronta Erra, come alternar sogliono l'onde ; Or mentre vien, sè che ritorna affronta, Ors'intrecsia e serpeggia, or si confondo, Si arvolge o gira in così preste ruote, Che più seguirne i moti occlio non puote.

Ma l'armonia s'arresta, e l'agil stuolo S'arresta obbediente in un momento: Ah non esso, variato è il tuono solo ; Udite come il musico concento, Che in sua favolla al dansator ragiona; Il maestoso minuetto intuona?

Branch Cright

Fra quente e noi mendò le denzatrice Gallia, o denza più nobile e sublime. Danza, dell'almo interprete felice. Che di due cor gli ascosi moti esprime, Qual Nume t'invento? tanto non velo Umano ingegno, e opre non sei mortale l

Mnss , tn , che di Pindo infra l'ombrose Piagge al bel suon do'limpidi cristelli Colle Grazio e gli Amor, le maniorose Braccio introcciando, meni allogri balli, Deh tu, musa gentil, femmi palese Da chi le bella danza il mondo apprese-Zefiro, d'ogni hinfa emore e cura, Zefiro già sdegnato era con Flora; Delle loro rimo tutta le Netura Soffriva il denno, e non oseve encore Primavera inalsar la testa bionda A rallegrar le terra e l'aria e l'onda.

Oltro i confini suoi già si stendes Il crudo Inverno, e da soffi improvvisi, Da intempestivo gel, da grandin rea, Sfrondati i colli, i fiori erano uccisi ; E turbato e confuso al nuovo oltraggio Sensa le rose el crin sorto era Maggio.

Non son però durevoli e costanti L'ire ne'molli cor : tornare in pace Bramavan ambo i già placati amenti ; Ma d'umitiersi Il primo e ognun dispiace : Dicendo di sfuggirsi, e, desiando

Incontrersi pe' boschi, ivano orrand Dopo un Inngo aggirar là 've dechina La Senna alle ridente (54) Isola in sene, Sullo spunter di lucide mattina , Trovarai im faccia in messo e un prato ameno: L'oe l'eltro guate, e poscienbhasa il guardo, O schivo il volge, vergegnoso e tardo, Ecco di muovo pur l'un l'altro mira, E nel confuso sguardo il turbamento Pinto è, l'amor, la tenerezze, l'ira; S'inchinan riverenti, e in un momante, Memo pentiti e quati vergognosi , S'arretran dubbiosetti e disdegnosi.

Si volgono, e ora indietro ed ora evante Tornano, e van con giro elterno e spesso Movendo l'agil piè, si c'han sembiante Di fuggirsi e cercersi e un tempo istemo; Quando unirsi e abbracciarsi tu li credi, Passarsi innonzi , e poi scostar li vedi-E le fughe e i ritorni ed i ritrosi

Incontri alterna in si ordinati passi La vaga coppie, che di curiosi Pastori e Ninfe e lei d'interno statti Un ampio cerchin, e ettento sì le mira, Ch'orchio non bette, e eppena il fiato spira. Dopo un lungo ondeggiar tra amor osdegno, Amore elfin trionfa, e l'ira cede; L'un porge all'altro già di pace in segno

L'amica destra, e poi ritorce il piede, Arrestaudosi in erie ritrosetta,

Che par che sprezzi, e più lusinga e ellette.

Mo non resiston più : le aperte braceia Con languid'occhio un verso l'altro stendo, E con atto gentil l'un l'eltro ebbraccia ; Zefiro ellor la hianco destro prende Della sue Dive, o in teneri o vivaci

Atti v'imprime su fervidi baci. Allor le Forosette ed i Pastori -Che in corona schersevolo e giuliva Erano delle dense spettetori , Le voci elzaro in festoggionti viva ; E dal cotle, dal fonto, e da ogni speco Alla lieta ermonia rispose l'eco. Rallegrossi la torre, e interne interne Le Dea d'Amor girò gli sguardi, e rise; Fuggir le nuhi , e raddoppicasi il giorno , E le frondose sue vaghe divise, E il manto verdeggiante e variato

Di bei color riprese il colle e il prato, Nella terra , nell'ario , e in sen dell'ondo Per else un povello emabile vigore La gioje, ed il piacer desti ed infonda ; Par che le piante ancor spirino emore; E fin l'euretta che le frondi scote

Per che d'emor susurri in hame note. Nacque così la danza pellegrina Fre I campi : me l'agreste coro il piede Non v'addestrò, che grazio cittedino E nobil erie e venustà richiedo; Tosio però le belle danza epprese, E e noi recolfe l'agile Francese. Giovani snelli, e cui bolle nel petto

Impesiente il giovonil vigore, Ito e mischiarvi ello squadrone oletto Nel campo delle Grazie e dell'Amore; Ito e mostrar le membre, e l'egil vita; lte, che il suono el grend'onor v'invita. Un di di glorio maraïale ardenti l vostri evi guerrier di forro cinti Corsero al suon de' bellici strumenti

lneontro a merto, e di sanguigno tinti Nobil sudor, dai prossimi perigli Salvar la patria , le consorti e i figli. Vol non le tromba, o l'orrido temburo Di Marte invita ella sanguigno festa ; A più dolei battaglie, a più sicuro Agone i spirti vostri enime e deste , Mentre oge alme addoleisce, ogni ferino

Core, il tenero suon del violino, Qua vola Amor co' suoi seguaci secanto . V'è la Lusinga con ridenti gote , V'è la Speranza in verdeggiente ammanto, L'occasion, che l'eli preste scote ; E con incerto piè van l'amorose Dichiarazioni timide o dubbiose. V'è l'ardir, che di sè troppo presume,

Vè le Repulsa , che errossisce in viso ; E l'Incostanza, che l'agili piume Agite ed opre con lascivo riso : Il Senno solomente è dubbio amai Se in questo loco discendene mai.

La vaga folla insiem più ognor si mesce ; Va, ricele, r oudeggia in tortuosi giri ; E un misto mormorio per l'aria a'esce Di tronche parolette e di sospiri ; D'accuse e di difese, e quando tace La lingua, il languid'occhio è assai loquace.

Ma la folla si fende, e qual se spunta Cintia sparir fa le minori stelle, Appare Eurilla, a tragge appena giunta Tutti gli squardi, e oscura l'attre Belle: Ma qual nube di duol la sta sul viso? E perchè al fianco suo non è baliso? Miserabil compenso, oggi sostegno E Sivisia al dia bi raccio i e sonito e altre.

È Silvio al di lei braccio; e gonlio e altero Sen va del raro onor, quasi nel regno D'Eurilla dominame egli il primiero; Di lui ride ciaccuno, e cerca attento La causa di si strano cambiamento.

Quanto incestante, o Belle, è un giovin core! Foco di paglia è un giovine appetito, Foco, elho presto nasce o presto more; Misera Eurilla! a che l'aureo e fiorito Gineso drappo, e ai er con arte nova la trecciato tra i veli il ciri ti riona?

Chi reggerà la mia languida voce ; E il suon ehe manca già nel duolo assorto? Siech'io possa narrar l'ingiuria atroce bella tradita Eurilla , o il grave torto? Musa qurl flebil suon , che la funcsta Sorte cantò di Troja , adesso desta.

I voti degli amanti e i giuramenti. I Pagani Casisti nn po galanti Disser che Giore dava in preda ai venti: Non so se sien si facili agli amanti I moderni Teologi Dottori, Siccome i Genniti ai gran Signori,

Avea Daliso in questo di fatala Il più fervido amore a Eurilla espresso, E di più non veder la sua rivale Con giuramenti orribib promesso; E su qual Nume 70 hi di 7 sulla dorata Treccia, che genullesso avea baciata. Ma non mai con si andare a ferma faccia

Esperto Cortigian va raddoppiando Lo sue promesso, ed il rivale abbraccia, Di tenerèzza lacrime versando, Quando sta per tradirlo; come appunto Mentiva il falso giovine in quel punto. Gran contrasto però nal suo pensiero Si fecer prima Amore. a Vanitade:

Si fecer prima Amore, a Vanitade; Questa così li parale a sara vero Che a non patrisia Donna, a una beltado Non titolata esi posporre i tanti D'una si nobil Dama illustri vanti?

Che il chiaro amgua entro di sè riserra Filtrato sempre per patrisie vane , Che accolta quasi Giuno ovver Minerra Al Coneilio de Numi ognor sostiene Il primo ponto e chi sensi al rei Desta, o ponsier si bansi al plebei? Dall'altra parte il consiglier soave Dolce ragiona, e quella, che dipinta Nell'ime cor di Salvia imagin ave, Colla faccia di stucco e rosso tinta Della rival confronta, a la nascenti E mal cela le rugbe, a i foschi danti,

Nuovo soccorno allor conduce in campo La Vanisada e, gli cenjunggi alteri D'Eurilla or mostra, or delle gomme il laupo, E d'of regiati gli Angleis destrieri, E l'alto Inglese cocchio, che qual reggia Sorra il volgo de' cocchi ognot terreggia, E gli rammenta quanto apseso ansio La me' nomposi di d'Eurilli al Sanco.

L gi rammenta quanto spesso anuso Là ne pompes di d'Enrilla al fianco Qual gloria ci n'abba, a a'suoi rivali il viso D'arrida riminio pallido a bianco, E al cor gli grida: a narai di da poco, Si vil da perder l'onorato loco? Tal l'istabil Trojano antre il promesso

Suolo, a la bella Vadova pendea; Tal l'Asin da'Teologi già memo Tra dne sporia di biada ognor dovea Secondo i Teologici argementi

Morir di fame, invan ruotando i denti. E s'egli è ver, moria Daliso al pari Dell'Anin Teologico, se Amore, Propisio ai Ganimedi ed ai somari, Non si fome occultato a lui nal core, Una celia leggiadra avendo ordito Di Vanità cell' abito mentito.

Che a lui mostrando da qual folta schiera Di rivali ara ambita e vagheggiata Silvia, beltà novella e lusinghiera, Sul galanta orizzonta or or spuntata, La gloria ed il trofeo gli pose in vista

Uniti a cesì nobila conquista.

Ond'ei, dopo d'avere in nmil suono
Degli avi alla superbe ombre immortali
Del basso genio suo chiesto perdono,
E d'amor mal conforme a suoi natali;
Qual chi a grand'opra accingesi, ad nn tratto

Sis mose alto gridando: il dado è tratto, Cesar coi sulla viatata sponda Dubio alquanto rattenne armi a bandiere, Poi si spinse feroce sin mezo all'onda ; E al fatal passo dalle andari schiere, Trata, a presaga omai di sua ruina, Impattidi la Liberta Latina.

Con non minore ardir, con sorte pari, Daliso alla conquista ecco sen corre; Or chi le occioitat, i abersi, i motti rari Del colloquio gentil potrebbe esporre? Armi atte alle più nobali conquiste, Ma che sfuggon le grome a corte viste?

Non osar tanto, o Musa ; i vanni tuoi Fron , a la tua troppo qui debel arta; E se talora consti : grandi Erei Cantare, a la sublimi opre di Marta, ()ni la galante guerra or va si lungo, Che così alto il tuo poter non giunge.

Misteriom guerra, ove indistinto Della sacra a Ciprigna arbor felice Trionfa evvelto il vincitore e il vinto 1 Me della sua leggiadra vincitrico Daliso al giogo il collo sottopune,

E alle leggi di guerra ch'ella impone. E fra queste la prima ell' è che i pegni D'ogn'altro amore e teneressa antica Della sua vincitrice in man consegni ; Come a ceder costretta è all'inimica Oste, qualora a rendersi le tocca,

Armi e municion la vinta rocca. Dal duplice oriolo ecco staccati I ciondoli sonauti, ove con vago Node ambo i nomi pendono intrecciati : E la chiusa in cristal ve ssosa imago Passa ancor essa nelle mani infide Della rival , che la contempla , e ride.

Ma che sarà di te , pegno si caro , Treccia, su cui tante fiate e tante Le più sacre promesse si giuraro? Te pure ademo l'infedele amante, Poiche più volte ebbe negato invano . Te pur consegna alla nemica meno. Perfido, e lo potesti ? e il ciel sereno, E il Sol non si coprì di nube osenra ? Ne mtto i piedi tuoi tremò il terreno? Com'ess-r può che tutta la Natara , Al tradimento reo fatto ad Enrilla,

Si rimenesse placida e tranquilla? L'acreo etnolo, inatile custode Dei mal difesi pegni , ina!ea il volo , Enbilar per aria, e fremer a ode ; ecome di colombi lugordo stuolo, Che dal campo ove i nuovi semi ha tratti Scaccia il vellan con nrli e orribili atti. Si disperde la schiera, e dalla Luna Parte di nu ovo al patrio nido ascende, Parte altrov e a tentar miglior fortuna , A nuove toeletti il vol distende ; Ma un de' più fidi corre in quel momento Nunzio ad Eurille dell'infausto evento. Della vittoria altera intanto appresta Silvia il trionfo, ed alla sua rivale Spettacolo fatal, pompa funesta; D'estro, di veli, in foggia orientele

Sevrolge , il nero erin di perle cinge , E una Circama emebile si finge. Daliso intreccia al crin barbare bendo, Ritorta scimitarra al fianco tiene , La veste oltre il ginocchio al piè discende Large e ondeggiante, ed un Bamh diviene; Coi la Circama con un aureo laccio

Stringe schersande, come a schiavo, il braccio. Del Bassà debbellato, che la prode Circarsa incatenò qual prigioniero, Porta uno schiavo per trofeo le Code Pendenti a un'asta; due son di destriero; Ma la terza, che in mezzo appesa vedo....

Sogno...o son desto? Appeno ag li occhi io credo.

Ti riconosco, ob Dio l to la sacrata Treccia sei dall'amante di leale Tradita, e a questo regno profanata! Corre alla festa eno divisa talo La coppia, e nella popolata chiostra A viso anche scoperto ecco si mostra. Come romoreggiar s'odon le faglio Del eupo bosco per le vie profonde Quand Eolo Scirocco fuor discioglie, O sibilar le spiehe aride e bioode : Tale un bisbiglio, un frenuto improviso Sorse come apparir Silvia e Daliso.

Sul più tenero Lelso una interror Dichiarazion d'amor; d'una istoriella Maliziosa il filo Aspasia rompe ; Cloe cessò di garrir ; fin della bella Morlie, che avere in vista ornor procaccia. Il geloso Arpagon perde la treccia. Il Silfo iotaoto, che a portar la rea Nuova ad Eurilla corse infausto messo, L'immegine di Barro preso avea, Cui fu d'Eurilla di spiar commesso Già di Daliso ogni mister celato, E seguitarne l'orme in ogni lato. Per qualeh'ora egli fatto avea la scolta, Di Silvia errando alle finestre sotto , E al Teatro di qua più d'una volta Corso e ricorso avea t quando interrotto In sul più bel della sua cura grave Fu d'una cena dall'odor soave ,

Ch'era tratta al Teatro ; ei seguitando La traccia quasi bracco là sen venne, E intorno a quella e ai convitati errando Tanto andò, che invitato un posto ottenne: E or la poia, or le inexie degli amauti Fra i granelli obliava e il vin di Chianti. D'umana forma il Silfo allor ni cinio, Corte gambe, ampia faccia e cerpo grasso, Enorme pancia e doppiamento finre, Che narre desso; frettoloso il passo Mnove in messo alla folla, ed ansa, e shuffa,

Scompon la dansa, e più d'un crine arruffa. Trovolla alfin del muschio, ond'ella olessa, Dietro aeguendo l'odorosa traccia: E olrime, gridò, con vacillante e mesza Voce, con occhi torti e trista faccia, Totto è perduto, e del tuo regno è giunto L'ultimo di , l'inevitabil punto. La rivel gia trionfa ; ella in catena

Guida l'emante tuo : colà rivolti Non miri tutti gli occhi? orrida scena! E l'applause insolente or non ascelti? Fnggi , fuggi l'altera e l'iofedele : Fuggi ahimè da spettacol si crudele. Non così resta stupito e stordito

L'Ebreo, che svelti dalla cassa i chiodi Mira, e il caro tesoro a lui rapito, Che tanti costa a lui spergiuri e frodi ; Come Eurilla a quei detti, e alla presenza Dell'infedele ... ahi vista! .. ahi conoscensa! Dai maliziosi sguerdi ella fia dentro Cupe spelonca azcondersi vorria, O della terra fin noll'imo centro. On instebil sorto l'eti creduto avria Ch'Eurilla in un Testro, in un tal giorno, D'avere odiasse i riguardanti intorno?

Del suo lango favor l'empie Fortuna Tanto esige da lei presso più raro, Quanti più spettatori intorno eduna; Che con gioja maligne e riso amaro, Mirano nmitar quel follo orgoglio, Come un tiranno e ha perduto il so;lio. Alfin furezini, e dallo schernitore

Volgo il Silfo amorevele la tolse; Che quale al pio Trojon la Dea d'amore Opaca unbe intorno intorno avvolse; Tal ei mistico vel su lei distese; Ed ignote ai maligni occhi la rese.

#### IL CONSULTO MEDICO.

#### CANTO QUINTO.

La' dore l'onda taciturna o bruna Volce pe' negri campi il pigro Lete, Dove raggio di Sol mai, nè di Luua Giunge a romper l'eterne ombre segrete, l'n solitario dirupeto monte Cinto di densa nebbia alta la fronte.

lla qui la Fantasia l'aerea sede, Quella non già che al Greco e al Mantovano O al Ferrarese i bei concetti dicde; Ma quel mostro, che all'egro ed all'insano E allo stolto poeta i segni invia, Mostro, che narque già dalla Follia.

Quiri spiegano il vol per l'aria nera La fantatichi chi eq quiri lan noggerao Patte d'aria impalpabhè e leggiera. Le imagria più trans, e al moute interno Chi più nu, rhà più giù per varie grotte Gedono errar nalla perpettua notte. Qui corpo acreo, a sunza pueo, il derro A una chimera preme, e per le vuole Regioni del nulla affretta il corso Locarra Mendinie, che suoste Ed agita per l'aria egai momente Vane evairie perguo sol di vento.

Qui disciolto sapone acquese bolle Al suo segunce stuoi dall'alto getta, Maça gentil, l'Ipotesi; ed il folle Popolo ad afferrarle ecco è affresta; Avidamente a lor stende la mano, Stringe, na stringe il vento e l'aer vano.

Mille libri rhimerici fra queste Ombra, della ragione umana a scorno, Sorgono; e fra le imagini indigeste Neti in molt'auni, muojone in un giorno; E rotolando giù per l'erta sponda S'attuffano di Lete in gen dell'onda, Del monte entre le « alli teuch-rose In Fantame leggiere pur ha is acele ». Che presder milla forme espericione ». Quani Proton corollo, «quor ai vel» ». Sonte le membra e il cor del suollo seno. In veste femini il Ombra è avavela. Can pompa negligente, e au dorato Schi protesse gines e rar disciona gelino. Can compani del suore coro un reculor per la Carlo corollo del suore coro un reculor per la Orpe da celali fabbra e refer rassembra.

Una Bella a insultar vien l'inquieto Mostro quando trionfa nas rivala; Quando un Mortto incomodo, indiscreto Pretende fedeltà; quando brutele Ricusa il nuovo ecchio, e non si piega Duro, e per lei di ruioarsi niega.

Duro, e per les di ruicaria niega. Ella allor languet ed or s'infiamma il viso, Or di pallor si tiage; ed a vicenda Sona aut labro il pinnto, ed ora il riso; Con replicate scome e furia orrenda Dibatterii ed ansaro ora la miri, Che ti sembra che il fiato ultimo rpiri.

Ma come se leggier pugno di terra In mezzo elle discordi api si getto, Cade l'ira e il finero, cessa la guerra; Cotale, o una maligna istoriotta, E un brave foglio del placato amanto Seaccia la negra Furia in un istante.

Sen esce fuor della caverne os ura Il ridicolo Mostro, e agli atti e al viso D'una Bella appassita ha le figura, E più rhe orror desta in chi Il mira il riso; Un otre gonfio porta stretto in mano Pien di vapor meraviglione e strano.

L'Asio, il Capriccio, la menenta Speeme, Le Pretenios renerolti, le Leize, Di Yanità con larga dose inferene, en mill'altre femminti inesie, Meccendo ferme poi sotti tvelene Alteto, code l'infame otre la ripieno. All'aureo albergo il motiro Eurilla napetta E quell'atro vapor sepra lo getta: L'unità, si smaina il gento teste discreta l'unità, si smaina, e gettata per terra. Ella, qual chi dal Dixol fa percono, Quando il Dixolo unava entrara dedone.

Gli amici suoi più fidi già raccolti Son tutti a lei d'intorno a darle aita, Muti, con occhi hani e menti volti ; Fin Barro, che la cena ha già finita, Avendo udito il caso miserando, Pien di cibo e di via sen vicue ansando.

Le mani al crin con rabbia ella si caccia; Ma si rammonta ch'è il maggior suo pregio, E si trettesut percuoterni la faccia Vorría; ma tema farsi un brutto sfregio: Silvio e Barro pictoss ad essa accanto Cercan freanre i strami moti intanto.

Questi il braccio le afferra, e quel le cingo Il collo, e della testa i moti frona. Eurilla furibonda il pugno stringe, Ed a Barro sul ventre un colpo mena; Non suonar, non cederon le budella Piene seppe d'arresto di vitella.

Una man Silvio afferra , e con furoro L'altra a lui verso il crin ratta distese , Al erin , su cui sudato per quattr' ore Avea l'industre perrucchier Francese ; Tremò al periglio, e ra to le finnesta Sorte scansò coll'abassar la testa.

Raddoppia i celpi Eurilla, ed estinata Di demolir quel erin par che sol tenti; Si schermisce il meschino, e una guanciata Soffre pasiente, e un pugno ora ne'denti; E. con fermeza e massima sucriera. Purchè si salvi il erine, il tutto pera.

Ma il mal si accresce: il fiato oppenospira, Enfin la gole, e soffocar rassembra; ?tralunati d'intorno i lumi gira , Un gelido sudor scorre le membra , Aita aita gridan tutti, e tosto

Un gran Concilio medico è proposto. Dire della Memorie inclite Suore, Che con matita lieve almen notete Onei , che fecer nel mondo gren rumore , De'figli di Goleno or mi narrate l nomi , e in guisa tal suonin le corde , Che a'eravi personaggi il tuon s'accorde t

Chi primo venne al gran Consulto intanto? Diaforio to , delle bellezze frali Ristorator , caro alle Belle tanto , Che ne' feminci misteriosi mali Già guadagnar sapciti eterna lode, b'nteri non plebei gentil eustode.

Era un bell'uom ; dolce fisonomia Avea . le membre atletiche , e ne'gesti Spirava grazia, o amore e leggiadria; Serio, ma pur galente nelle vesti ; Racroglitor di tutte le novelle, E delte scandolose istoriello,

Che poi narrar con grazia tal sapea, Sicché sovente numerose udienza Dal di Ini labbro attonita pendea : Era questo il più forte di sue scienza . E guadaguato avee gloria e tesori Nelle cure d'isterici vepori. Vien secondo Purgon, che per ennosa

Etade e per ricchezza venerando, Su centomila scudi si riposa ; Ei le volgari cure or disdeguando, Di rado avvien che agl'iterati preghi Degli egri auche più nobili si piegi.

Ogni risposta sua fre escure involta Ambagi con rispetto assai maggiore, Che d'un celeste oracolo e ascolta : Ad una compostessa esteriore , Ad un cipiglio tristo ed imponente . A un cello magro e brun , ne mai ridente .

A un'immensa perrucca, rhe con erte Quasi Cometa orrenda si distende . Di sua celebrità deve gran parte; Lo stima il volgo quanto men l'intende: Non fn mai visto uom si ignorante sotto Aria più venerabile di dotto.

Kermes vien poecia, e in negra timonella Rapidamente il trae secca giumenta ; Kermes Lacchè di Morte il mondo eppella, Alle di cui ricette stassi ottenta La Parca, e la fetal furbire afferre, Che sa rhe il di lui relpo mai nun crra, Gran scrittor di ricotte, emore e rura Dei speziali perciò, che il di lui nome Ergono al cielo, e con dolce conginra Così giovansi entrambi , eppunto como s Il rivo bagna il bosco, e quel l'adombra, o Con bel cambio tra lor d'umore e d'ombra.

Di lui ripiena sol, di Temisone La timonella viene el fin a tornito Più che d'ingegne ei fn di bnon pelmone | Miralo d' aria magistral vestito, Quando passa per via horbottar seco Sonanti frasi di Latino e Greco

Di quelle inesie mediche , cho ogn'euno Gallia colle feminee bagattelle Mande, e rhe al par di lor vengono e venno, Franco ascertor ; ch' si prove in sulla pelle Di quei, che in man endergli hanno la sorte, Che quari par che scherai colla Morto.

Il dotto Coro alfin dopo infinite Ceremonie di posto e di formale Affectata nmiltà nojosa lite, Siede: Purgon con aria magistrale Primo spre bocca, e dice in grave faccia Che piose molto, e neve ancor minaccio.

Diaforio poi, che udito be la novella Come le Francia be un convulsivo insulto, Che di quel regno dentro le budolfa S'odon gran horborigmi e gran tumulto ; Ma che Brunswich u'espellerà le taute Fercie colla sanguigna e col purgante :

E che merta quel popolo assas D'esser tutto tagliato a brano a brane Kormes, che pussa nu po'di giacobino, Ride, e ri ponde rhe e quel Capitano, Benrhe pieno di senno e di brasnra , Sarà la Francia pillola un po'dura. Diaforio d'ateismo e frenesia Chi così erede in tuono aspro eccusando,

Una dispute grande ne seguia Con gravi e dotto impertinonse, quando Silvio esclamò : Signori Consulenti , Noi vi crediam politici eccellenti: Quivi però ciuscun di voi si chiama

Non sugli affer politici e consiglio . Ma sopra gl'isterismi di Madama ş Allora Tensison con grave ciglio Sputò tre volte, il bianco liu distese, S'asciucò il volto, e poscia e parlar prese, El partò multo in poco intese frasi Di sparmo, d'atonia, d'elottricismo, Del pajo vago, de'sierosi vasi, E propose alla fino il Magnetismo, Con cui, diceva, ha Mesmer assottati Tutti d'Europa gli uteri malati,

Crolib Porgon la testa, e non inteo Susurric cupe note in guisa tale, Cho se approvazse o no, nessua compreso; Cho se approvazse o no, nessua compreso; Vi trovasse il suo conto, e dispendioso Il jectte acriter vuule, a lui s'oppore ; Pillole, grida, pillole e giulelhi, Ralarharo, ontinonio i jo nello ignote Medicine fiducia mai non chibi Susurra poi che l'anime divote Che il Magnetismo sia portan sorpatto. D'una maifà diabolica l'effetto.

Replicò Temisone, e si diffuse Sul Diavolo in lunghissimo comento, E dagli ascoltatori si concluse Che avean quasi lo stesso fondamento Ed una ugual certesaa, la Magía, La Medirioa, ovrer l'Astrología.

Temison dice: è troppe calefatto Quest'acre, i nervi indebolir potria: Salta Diaforio qual di molla un scatto, Come se udito avesse un'eresia, Grida: il caldo rinforza; e ancor l'arcana Ignori tu dottrina Brouniana?

Temison: più d'un secolo è passato Caracteria de la calca la sempre i membri indebolito; Broun forse natura gli ba mutato ? Dunque, aller grida Silvio infastidito, Se il freddo, o il caldo indebolisco, ancora Dono tanto sindiar da voi s'ignora?

Dopo tano simular da voi signora; Con guancie rome e luci diudegnose Stavano i dne Dottor, quendo propoite Purono da Purgon certe famose Pillole, che di muschio cran composte; E d'altri ingredienti non ben noti; E l'approvano tutti a pieni voti.

Ma Čecchina, la fida cameriera, Che del muschio e del Diavolo ridea, Invisibil di sotto la portiera Osò (ch'il crederebbe?) o audacia rea l Quanto ai dotti convien talor soffrire o Osò a quattro Dottor di contradire.

E dal suo nascondiglio all'improvviso Uscendo fuori baldansous in atto ; Disse con aria di scherzavol riso ; Chè se a guavir quei mali il muschio er'atto, Patito non avria la sua Signora.

Alla vista, all'audacia ed agli accenti, Muti i Dottor quasi a sognata larre Con tal furor gli oschi fulminci ardenti Volsero a un tratto a lei così, che parre Che collo aguardo orribite e funchre Infonder le volsesero la febre. Tal vendetta chiedea la Dettoralo Offesa maestade. Eurilla intanto, Cui creeciuto il Consulto avera il malo, Dibattendosi va con furor tanto, Che di Purgono dall'angusta succa Strappa, e getta sul suoi l'ampia parrus

Do de Siroppi, tu, harbaro figlio Di de Siroppi, tu, harbaro figlio Di Pelo, e consi i permettetid i viato Fremerono d'orror con torto ciglio Di pporato e Galen l'ombre onorate! Ma i circostanti a scena al improvvisa, Qual can harbon, che pompa masetosa. Peca del ricco pel, perde il into bello , Se la taglicate forbice lo tosa ¡ E quale, se il fanciulto tristarello Le basette gli mocra, vesta il gatto , Rexb Purpos apprato e contraffatto.

Zucca già vanerande ; abi come admun Ogni tun merto hai con quel pel perluto! Tal l'arbocel, che del fiorito e spesso Crin facea pompa, si riman sparuto Se da improvisa folgore è percosso; O se il frondoso onor gli ha il verno scoss Ma chi dal suolo, ove ti stai negletta,

O venerahil chioma, alfin ti toglie? Ecco ridendo la maliziosetta Cecchina saltellando la raccoglie; Indi a Purgon la pone in sulle ciglia, Finge assettarla, e vie più la scompiglia. Non più scornato l'amator Gireasso

Non più scornato l'amator Circasso Restò dalla gentil figlia d'Amone (55), Al primo colpo sol gittata a basso, Del vilipeso attonito Purgone: Borbottò un aforismo in basso tuono Che le Doune il dissor dell'arte sono.

Poi sen fuggl; ma la passione inquieta Tanto non l'aiterò, ch' egli in oblio Ponesse di pigliar l'aurea moneta: Sieguono gli altri, e in volto umile e pio, Con finta non curanza ognus distende La mano, e l'òr con un risetto presulte.

Ma l'annal formalité compita
Della medica fara, « deqiri attori
La r'dicola turha omei paritia, ¡
Enrilla sumpea in preda a'suo fureri,
Per la mattina altra Dieta intima.
Nen men aggia e importante della prima,
Invano appella supra i tumi
dendità della prima, i della prima,
l'orano appella supra i tumi
dendità.
Nei nquesto obblo chiudermai gli coccii potete
E quando colla dentes a fic gierno ,

Ecco i suoi consiglieri a lei d'intorno.
Appena cana parlare in mesta froute
Del caso reo: ma quando ell'ebbe inteso
Tatte le inçturie sue, gli schemia el 'onte
Fatte al mo crina tradito e vilipeso,
Tanto il furor, tanto la smania crobbe,
Che fu il seano per perder, se mai l'ebbe.

Di tant'ira a dolor non arse Niso, Quando il suo crin fatal dall'empia mano Della figlia crudel vide reciso, Che con l'unghia faleata ancor pel vano Aèr la segue sott'un altro nome, Deleute ancor delle perdute chiome.

Debente ancor delle perdute chiome.

E anch' essa in falco si saria courerta
Per cavar gli occhi al suo spergiuro amanta,
E fare un afregio alla rival perversa;
Ma quel cho può furiona ed anelante
Con occhi torti al inflammata faccia,
Chicile vendetta, a tarra e ciel minaccia.
El come amanta il Contina Tomocia.

Ed ecco appunto il Capitan Tempesta la fiero aspetto al pranso no venia, Che colla militar convunta vesta, Col cappel su cui piuma alta apparia, L'immenna spada, ch'urta ognor la terra, E il guardo fiero, il Dio par della guerra.

E il guardo fiero, il Dio par della guerra Ei le smania d'Burilla irmirando, Le offre tosto in servigio la sua spada : Ela l'Orrende insulto a lui narrando Prega, scongiura, e vuel ch'ei tosto vada A punir l'empio amante dell'errore ¡ Che lo disfidi, e gli trafigga il corre.

Come nel cavo rame al fueco ardente Mentre s'avrolge vorticesa, e fuma L'onda, ed in rauco auen sorge frementa j Gorgogliando sugli orli in bianes apuma, Se peco fredde umor cader si lassa, Tace, subito calmani, e s'abbana;

Così Tempesta, che sovente in vano Tai proferte facea, non a lei sola, Quand'era ogni periglio amai lontano j Preso improvisamente alla parola, Sente il focoso ardir smoranto affatto, Edi paura abbrividare a nn tratto.

Ammutissi, tremo, parre di gelo; Tre volte gli occhi ai circostanti volse, Piegolia tarcra, sollevegli ai ciele, Prese il tabacco, il fiato indi raccolse; Tre volte manicò quasi volesse Parlare, ma il timor la voce eppresso.

Quande în quieta la panra un poco , Scolse la voce, e con tremulo accento Dase che per Eurilla andría nel fuoco ; Non un duelle , ne farebbe cento ; Ma che successo ne saría gran mala , Che il suo ferro era sempre micidiale, E qui di sue prodezse l'infinita

Serie a contar prese in eroico stila, Non mai ereduta, 10a più velta udita; Come fin nell'età sua puerile Egli era nella scherma così destro, Che a ogni colpo arrossir facea'i maestro.

Che avea ringgiando poi sopra la terra A ogni duello uecio un uom di hotto; Sette in Germania, quattro in Inghilterra, la Francia cinque, ed in America otto; E da tutti quei luoghi egli ara stato A un gloricos ostracismo condannato. Che se per vendienre il di fei torto Volca ch'ei combattene, non avea Che a dire un notto, e Daliso era morte ; Ma in vista umilemente le ponca, Che se fuggir anche di qui dovesse, Non avria più terreu che il sortenesse.

Col parlara : e ad ocrullare il risa , Gli accoltanti morderanii le labbia ş Zurilla intante con sdegnoso viso Volte le hui a hui tiate di robbia, Da capo a piò lo mira in torra fronte E sta per rallentare il freco all' onte. Il capitan, obe vede il gran periglio perdere e la tavela e l'onorra; Sa che batio è cod vil di core. Sa che batio è cod vil di core.

Esre con lui si puote anche insolente. Questo pensier gli fece ir per lo sono D'ardire on nuovo insusiate calde; E pria ch'Eurilla aprisso all'ire il freno; A lei rivolte, disso ardito e halde: E ben; giacchè il voleto, sia deciso;

Da quede pante è morte gil Daliso, Tatto niffici e voi sanè onteuto O baroa, e rea, girisi a me fortuna I Pocibi i torte o flomor da me fia sputte, Se oupitale acceglierna in terra alvuna Per me nen i rarà, mi basta quella Che troverò nel vostre cere, e hella. Sia me arata el inchistora a me i apporte, Cli le seriva la didalta, e a un tempo segui A Daliso sentena elle morte. El periori la didalta, e la real periori della morte. El representata di contra di la respecta di la respecta di periori di periori degli e, rice di marata Pergo estiti distitto ha cissema lato.

La difida à serise. Ob del erudele Detin equirce de du quinterne inteno 11 fieglio è tolte, donde all'infedele Amante est l'ultimo feglio, meno Di tonorensa, ed esce er questo fiure Di riuine del morte apportatere. Seritta la sfilal con ferce orgoglie, Qual Rodomonte un di l'avrà conestia, per del promine del promine del morte apportate la situationa de la manufactura de la constanta de la const

Già le sealec comparer, e la soave Già le sealec comparer, e la soave Nuora portò che la minestra è presta ; Marcian colà, siedono in aria grave: Per prender forza intanto il gran Tempesta Contro ogni piatto il braccio e il dente zaglia, E prepara le membra alla battaglia.

### IL CASINO, E LA SPIDA.

#### CANTO SETTO

CANTO

Datt'Arno in rita, ove nell'onda pura Tremolar Flora i socio planji socrige, Per fama illustre più rhe per strattura Saero alla Vanitade Ostello sorge, E l'edificio so poce sublime Colla modestia del suo nomo (56) esprime, Di qua dritta e sublime orgenzi vedo Colonna Egisia, e colla lance d'ora

Coloma Egisia, e colla lance d'oro Sulla cima di quella Astrea risiede, Che là fuggita dal clamoso foro, Mostra adegnosa a rhi vi passa sotto Le piccole bilancio o il ferro rotto, Di là d'industre man mirabil opra

Di là d'industre man mirani opra I nobili archi incurs a eccelso ponte: È in vago marmo effigiate sopra Spiranti le Stagioni ergon la fronto; È nella destra lor maturi stanno I varj doni del volnbil anno.

Sarro ai titoli illuari ed al vetusto Sangue è il loco , u' plebeo piede non om Entrar , rhe sembra dall'imgresso augusto L'ombre degli Avi in aria minacciona, Perché l'incivil plebe à allontani, Affacciàri, o gridhr I lungi o profani.

Fola è che gli uomin sieno eguali, è fola Che quando entro l'orror tuonare udissi L'eterna potentissima parola; Che il mondo trasse dagli occuri abissi, Dalla costa mederna, o dalle stesso Viscere il germe uman tutto nasceso.

Più vaga istoria e più gradita io porto Alle morbido orecche: a llorebè tutto Il germe umano entro l'immenso assorto Finto vendirator restò distrutto, Pirra e Deucalion con modo strano Dieron novella vita al germe unano.

Porchè una nuova razza memoranda Subito a popolar sorga veloce La desolata terra, a lor comanda Del ciel l'oscura, interpretata voce, Che i assi, e' ba n ne' campi o fiumi albergo Si traggan ciecamente dietro il tergo.

Al divin cenno muta, obbediente La coppia se ne vien tosto alla sponda D'un quasi inardito ampio torrente; Scendo nel lette che di sassi abbonda; E nella mistic'opra già travaglia, E dictro al torgo i duri sassi scaglia.

Ed , oh mirabil vista l'ecce rhe informa La già l'anciata pietra aura di vila; E eresce, o gonfia, e in carno ai trasforma; Già le braccia, le spalle, i piè, la vita Si sviluppano, e appare allla perfetto Dell'uom l'augusto marstoso aspetto. Così qualor sopra la bianca tela Stende l'industre Angelica i colori (57), Da quella passa informe ore si cela Sembra il Cantor di Manto apparir fuori; E Augusto colla mora a udire intenso Il sublime poetico lamento. Volano i sani; e numeroso n'esce

Popolo a risareire atto l'autica Distrutta turba 3 ognor la folla cresce , Gente robusta ed atta alla fatica ; Cho impressa mostra sulla rozza ecorsa. L'origin dutra e la natia forza. Ma delle pietre ha già vuoto il torrente La coppia, se che trarere or più le retat ; Pur di crear la voglia è in lei si ardeute,

Pur di crear la voglia è in lei sì ardente, Che ansion di seguir si hella festa, Afferra il pinguo loto e la helletta, E questa a piena man dietro si getta, La fragil creta ancer la forma umana Vesti, ma d'una pasta dolce e molle,

E ecerre della sotira e villana Robustezza le membra e fiacche e frolle; E così nacque da diversa schiatta Razza all'util fatira assai mal atta.

A istoria coal vera un più verace Comento agginngo che l'arona d'oro Mista era al limo plastico e vivace, Che circolando in sen del nobil coro, In ono leute si rafina e cribra. Ed aureo sangue forma ed aurea fibra.

Per legge di Natura ecco il sacrato
Dritto como acquistò di star nol mondo,
D'illustre inersia in un oblio beato,
Splendido della torra o inutil pondo ;
E chi a dritto si bei di contradire,

E a crigine ai degna avrobbe ardire?
Or tu, cura del Ciel, popolo eletto,
Vero lustro del mondo o vero onore,
Qua corri in folla al nobilo Ricotto,
E lungi dal plebeo crasso vapore,
Che un respiro gentil preme ed ottura,
Vieni a spirare aura più fina e pura.

Onest almo Tempio, rhe de Cavalieri All'oalo mattutin pur si disserra, Perchè communicarsi i bei pensieri Possano e i scandoletti della Terra, E schiuso; e già come in sua vera roggia Un nuvol d'eleganti erra e volteggia. E Plavillo e Silandro, ambo rivali In vanità più che in amore, armati

Ambo di motti e di piccanti sali , Pe'favori ottenuti ovver vantati Celebri entrambi , errando a passi tardi , Lanciansi brevi e disdeguosi aguardi. Dopo lungo aggirar , per una strana

Simpatia ch'è nel coro e nella mento, Vinta la geloria che li siontana, S'appressan scontorcondo lentamento Le vaghe membra, e sta sopra il lor viso Pinto il dispresso e lo sebernevol ruo, Fermi alle fin eon increspata fronte, Compresso labbia, e curvo collo alquento Si coutemplero; indi quai presso al fonte Titiro e Coridon mossero il canbo, Tal con leggiadri motti il vago paro Quest'eglega gentilo incomineiaro.

Flex. Quell'eureo laccio alla tua mazza avlo ricomozo, e il metto i iri traputo ( relio Per me l'istens mano, e nos è molto, Tecule), e secció il motto steno oppunoto: Danque (e ridendo va) vugicos sei Di ecrere sumpro sugli avansi min? S.S. Gli avansi tuoli bravissimo guerriere, Come a tempo sa far le ritirate! Cedendo quel che tu nen posi tenere:

Sai ch'orunque il mio volto apparie suole Faggir ti fa siccome i gnti il Sole. Flan. Berre è la vila, e ognor serie novello Mi d'offro di plobei, d'illustri amori, Ch'io non dono che un mese ed ogni bella Che poscia l'ascio a più fidi amatori:

Guarde questo biglietto, e insiem la mano Casocci di chi serisse o fremi inveno. Sti. Che vaggion fegli o insutili parole? Di mia scatola in sen del doppio fondo Discoprira; inimira un divin Sole, Yedi di Leubia il viso almo a giocondo; Fremi di srabbia, e ellin cede al felice Servico de del a bella construire.

Fran. Lesbia è devota, e n'ha rossor; an Breve perciò astto del bianco seno (crato Tren, pec encetarne il Diardo leslato; Me il Diavol ride, e v'entre nondimeno t Dimmi il colòr del breve ivi nascosto, E se sai dirlo, allor ti cedo il posto.

Sil. Contemplasti in mai quanto vemesa È le sua gamba? sopra il piecel piede Come si stringa, e poi come in polposa Tornita manea tondeggier si vede? Dimmi il color di quel serice cinto

Che e lei stringe le calse, e allora hai vinto, Disse; e di plauso risuono di intorno Alto rimbombe al listo rincitore. Vispiù frattanto al nobile seggiorno Cresce la folla, e del novello amoro Fra gli altri, cui l'invidia agite o pungo, Gli alti applesuia raccor Delino giungo.

Quest'eroe glorioso appena appare Serge nanaurro, un stringer d'occhi, ou rino; El l'intendo ed intenderlo non pare; El l'eotento di sè gli brille in viso i Onda con no curante e licto ciglio I tronchi detti ed il gentil hishiglio.

Mentre lo guarde ognun d'invide pieno, On doice compiacena egli passeggia ? Pei i' accota ello speccho, e sopre in seno Compone il lin, si gonfie e pasoneggia, Ventre pasoneggia, Ventre pei de la Me con gentil bigliette un massaggero A lui s' evansa: ed egli, che d'amore Lo crede, e di zoavi ore foriare, Ride e tumido più trionfa il core. Ma che miro? turbato e shigottito

Ei trems, e il vego volto è impallidito, Como pallone sol di vento pregno Da rimbombanti colpi in ello tratto Tumido scorre per l'aerco regno, Se batte in Ecree punto, ecco ad un tretto Sfondasi, o cade dal superbo volo Flaccido, agonfio, immobile sul zuolo; Tale all'aprir del formidabil foglio,

Strondaus, o case un imperpo voio Flaccido, agoniña, immobile sul avolo; Tale all'oprir del formidabil foglio, Albrochè la crudel disfida intese, Di Deliso fisecomi il folle orgoglio: Non più stordio il Re Babionese Resto nel rimirar le non ben note Sul mure comparir tremende note.

Appena per timor si regge in piede, Gnarde di que di là con trista faccia, Straluna gli occhi, ed ore à alta, or niede, Vorrie parlare, e non sa cho si faccia; Son fugge a casa alfin, con luci amorio Entra tremando, e serra ben le porte.

Poichè lo spisto dal timor confuso, Egro, stordito e di sè stusso in baudo Delle une facoltà riprese l'auo, L'evventura fatal va contemplando, Poi dies 1 o sensturato I ecco a qual punto Per lo soverchio merito sei quinto! O dei dinelli indomisi licuata! Un dei dinelli indomisi licuata! Ta facci shudellar sol per decona: E como nel tuo regno, Amor, permetti Con si debba pegnar con altri diadrii

Che con dolci parole e dolci aguardi?
Che risolvere? Eh vie, questa infernale
Yada al diavolo alfin legge tiranna,
Legge contrair al vincolo socialo,
E che le matia religion condanna:
Voglio esser luon cristian. Ma come poi
Potrai mostrartif rag il pari tuoi?

Come soffrir d'esser mostrato e dito, E ognor con occhi bassi, e rossa guancie Passar fre i tuto irvali I altre partito Non resta e te che l'arrischiar la puncia, O il secolo fuggendo de vigliacco Vestir di Frate il rergognoso sacco.

Ab a'arrischi juutosto ... e qui cou pena § S'ela, preudo le pade, e il feero muda; Ma subito che agli occhi gli balena, Tremer lo fei guarda le punia crude, S'ebbrividice, e shè gli par che gli entre Crodelmento due palmi in messo al yautre, Così vacille, e invan l'impaurita

Con vacite, e invan i impaurita.
Alma vigliacca d'arvivar si sforza.
Tele il mentice invan la fiamma incita,
Su i troppe umidi rami, ansi la ameras,
Atro fumo sol n'esce, e dentro appena
Qualche scintilla languida halcas.

Oudeggiò tutto il giorno in grau trimpesta Di vergogna, d'amore e di paura; L'opea lunga del erin negletta resta E ogn'altra vaga ed elegante cura; Con bianca vesto a dente aburneo in mano

Con lianca vesa a sente ataceto in mano.

Sorpreso il Camerier l'attende invano.

Cibo nee prende già, chè da' suoi mali
Si pasce, esca nen troppo sostaesiosa;
Ma la panca a i miseri mortali
Par fin come la stommer i morta.

Per fin sopra le stomaco si pora, E (come sensa intender Termsona Spiega) sconcerta poi la digestione. Intauto il rio peesier vie più l'accora, E con più acuta punta lo saetta, Fra sè volgesdo che s'appressa l'era Del suo servinuo, e Silving rish'i "smetta;

Che farà? Scrive a lei che da estinate Dolor di testa è eppresso e fermentate; E che, siccome riparar desia Il perso sonce, tra le piume giace, Ch'ella travaglio e pena noe si dia Per lui, resti tracquilla, e per sua nace

Sappia che assai più del delor di testa.
Di san vista ceser prive le molesta.
Ella appuete compite l'apparecchio
Delle vesti e del crine, ora attendea
A studiare il suo veho is sullo specchio
E or gli occhi, era le lalbira componea
A una grazia, ad un vesso, onde secglicase

Quet che colpo maggior dipoi faceuse, Mentre, qual schermitor che mette a prova L'armi, e la botta di riserva tenta, Ella ora un vezzo, ora una grazia nova Sul suo viso allo specchio sperimenta, La lettera fatal giunge, e nel seco Le versa di sencetto ue rio veleno.

Tre velta e quattro e sei lesse lo scritto, Indi immobil restò come di gelo, Col volto a l'occhio su quel foglio fitto: Così converso in pietra il mortal velo, Niebe restò con fissi occhi dolenti Tea actte a seite suoi ficilinoli seceti.

Cura fredda e gelosa il cor la inquieta ; E fra il dispotto ondeggia e la paura ; Porchè vedarlo , ed alleriar la vieta L'ere nojose con pietosa cura ; Come fra Belle e i loro amanti s'usa ; E dubbia stassi timida a confesa. Manda a cercar , per rintracciare il vero ,

Ciacco suo novallista, uom scaltro e saggio, Ser ente di compenso, consigliero, Staffiere, a, sio che importa davvactaggio, Conciliator d'affetti, ciò che il vila Volgo chiama con titole incivita.

Presso di Silvia ha Cisceo il leco stesso; Che Barro presso Eurilla, ottimi e licti Viventi atta servire il molla sesso; Srelli nal mondo, a tavola faccti; Tellecanti i capricci o aucor gli affronti; Scerri di pregudirij, e a titto pronti; Ciacco le conta il tristo caso, ed ella Frema contro l'amante suo codarde : Sdegna il vile ad il debole ogni Bella, Ed ama sempre il forta ed il gagliardo: Par di placaria Amor trova la via ; Ma l'ecore di lui salvar vorria,

Si racconanda a Ciaccorei, poiché alquien A quel nos gran cerval dié la toctua, Bi liberar Dalino si di vanto Dal poriglico nimbreglio, a l'ansieura Ch' ei saprà tutto sviluppare al modo, Che con la strana istoria ha già saputa Perchi Tempeta con amions mento. Dietro a Dalino genta avea tenuta, Dubitando che il Diaval , che soponia Fa della colie, a îni tanto il cervello Turbi, che secretta facciali il duello:

Ma seputo il terror che avea mostrato All'apparir del suo tremendo feglio; È in cana stava timido a serrato; Pien di boria sen va, pieno d'orgoglio; E nall'orecchio altrui susurra lieto La novella, ma iu aria di secreto.

E di cotanto ciacla al rumoreso Maligno mormerar, che fa Martino? Dorm'agli sempre in placide riposo? No la sfida, i duelli, ed il vicino Clamor di strida convulsiva il ponno Scuoter dal filosofico suo sonno?

Quando fu sposo con prudeute calma Di lei contó, di lei sposò i tesori i Poi contemplando con intrepid' alma Gl'immaginarj onori e l disonori, Postosi su ginocchion con fo' siecera Al Cielo indirizzà questa pregbiera:

Fata che infedel moglin non mi tocchi, Signore; e se il destin non lo consecte, Chudetemi così l'orecchia a gli occhi Ch'io nol veggia e nol sappia; a finalmente Se saper me lo fa destie menico,

Pate che alman non me na importí um lico. Udullo il Gisle pe lebenh andrac a ravio 1 primi due, per farlo appino felice Prenamente acual l'altimo vote i Prenamente acual l'altimo vote i Bello de la companio de la companio de la companio de la companio del companio

Ride della ettà, del monde intiero, E già della cittade in egni canto Va suonando il ridirelo rumore. Passeggia gonfio Il Capitano intanto Di minaccia atteggiato e di furore; Che a chi l'incontra e nol conocre appieno Col guardo fa tremare il cor nel seno,

#### IL TEMPIO DELLA SCIOCCHEZZA.

#### CINTO SETTINO,

Ma su nel Tempio, ove con tristo ciglio Fuggl de'Silfi le dispersa schiera, Suona an rumore, un fremito, un bisliglio, Qual cinguettando fanno io sulla sera Sopra i tetti le passere adunate, O come dieci monache alle grate,

Ecco di quel garrir, che di Daliso Desta il caso sul suol. Ma poiche appieno La Dea l'intese, si percosse il viso, E il lin stracciando gonfio sopra il seno, Discopel quel che turgido parea Sorger ivi nascoso, e non sorgea.

Corre aita a cercar toste la Diva A una sorella, e spera in lei salvent. Con cui lega offensiva e difensiva Ha sempre, e questa Diva è la Sciocchezza; Affretta il passo, e tosto al Tempio giunge, Perché dal suo non era molto lo oge.

Schiuso era il Tempio, e stavano i devol Le numerose offerte preparando; Abbamato il cappuccio i Sacerdoti, E le lunghe ed acute orecchie alsando, In fra il rumor de'munici istrumenti Cantavan le sue lodi in questi accenti :

a Persente Dea che tanto meodo reggi, 1 Mondo , che sotto un fren dolce ed amabile 3 Serue seesa contrasto le tue leggi ;

B con priracol nuovo inimitabile 3 Dai sottili politici moderni,

) Sensa che il sappian, gli nomini gorerni, ) Chi esprimer mai la tua elemenza puoto? 3 Ogni dì coetro te stuol nameroso

Sarma, a bestemmia coo proface cote Il tuo gran nome; e ta con un pietoso 1 Occhio Li miri, e con viso giocondo, 3 Perché conosci che son tuoi nel fondo.

Misori , a che gridate? la favalla 3 Per nostri amici amai vi manifesta , 1 Come Pietro scopri l'accorta ancella ; <sup>3</sup> Non più indugio, venite omai di questa

3 Madre benigna alle pietose braccia, 3 Che vi perdona, e con piacer v'abbraccia. Perdona, o Madre, ai poveri sofisti; 3 Ti bestemmiar, ma tu lor vedi il core ; A Critici, a Poeti, a Economisti,

3 Che mestran contro te tanto furore ; 3 Ma tn , che leggi del lor core i moti ; 3 Sai quanto sono a te fidi e devoti. In goffa maestà d'impertinensa

Sede la Diva , e nel paffuto e tondo Viso dipinta sta la rompiacensa Di veder quanti sudditi ha nel mondo ; Che quai dall'Austro spinti al lido i flotti Con benda agli occhi a lei sen corron tutti.

Meno schiere d' Europa e d' Asia a fronte Menò Sesostri a spopolar la terra; Meno passir sul temerario ponte Quando andò l' Asia , andò la Grecia in guerra, Vario di vesti e forme estracio coro, In toga, in spada, in gemme, in cenci, ie oro.

Altri io chierche e io cappucci s'appresenta, Altri io chiavi dorate, io uniforme, Chi traduce, elu canta, chi commenta,

E chi danza e chi predica e chi dorsoe; Ma stuol al vario d'abiti o di viso In due schiere grandistime è diviso,

Contien la prima il gregge numeroso Di quei ch'esister conoscendo appeoa, Dormon la vita in torpido riposo , Poco al piacer sensibili, o alla pena ; Che del silenzio col favor sovente Passan per saggi ancor, gregge innocente,

L'altra contiene il petulante stuolo Che fuggir dal suo regno avria ardime E l'ali aprendo gravi e inette al volo Si slancia fuor, ma vi ricade drento, Come s'è tratto in alto a forsa il sasso Il catio peso lo rimena al basso.

Quai ridicoli mostri in strana vista Stanla interne! una Larva qua si vede, Che faccia ha mezz'allegra e mezza trista , Une il coturno, il socco ha l'altro piede, Che ride a un tempo e piange, e in varie tem-Beach' alia cangi tuono, annoia sempre. (pre

In pompa oricetal di qua s'avanza La Metafora sulle ali dal vento : Le Antiten io grottesca contraddanza Fanno tra lor comico abbattimento ; E coo distorti piè, slogata braccia, Van rli anarrammi, e con mentita faccia

Là, anovi Giani, con un doppio viso Vedi de'spettri, o mentre na bel sembiante Vagbeggi, quel con ischernevel riso Volta le spalle , e mostra in un istante Di Tinifone il velto ; a in queste fole Ta riconosci i giuschi di parole.

Qua i Grammatici soo, che incangtire Polero imparar cotante liarue. Per noo saper con esse poi che dire: Fra le regole il Genio qua s'estinguo, Come fra le pastoje inviloppato Generoso destrier resta spallato.

In ampio magazzin stivati e folti Quanti dormono qua volumi dottilo fra la polve e fra l'oblio sepolti ! Oh quante indarne vigilate notti! Quanti perduti di ! l'aurata vesta Salvi non gli ha da sorte si funesta. Noo così folte leva Austro le arcne

Sul Mauro lido, quaeto numerosa Volla di libri io ogni di qua vicoe ; Prosa tornita in versi, e versi in prosa, Libri agronomi, economi, morali, Novello, elogi, prediche e giornali.

Compite Finne, ai nuovi Autor la Dive Delle mani facea l'imposizione. Primo un Scrittor d'Agricoltura arrive: La Diva il tocca; ei pien d'ispirazione Sorge, a propon con ergomenti dotti Di spegnere nel mondo i passerotti.

In alro, a cui la Dee colle possenti, lin altro, a cui la Dee colle possenti, Mani trasfonde il santo suo favore; Per regolar de'fiumi le correnti, D'illimistat libertà fentore, Yuol l'Arno e il Po dal vincol che li serra

Liberando, gettar gli ergini a terra (58). Ecco un stuol di Giornalisti giunge; Piena di tenerezza e dolce affetto La Dea lo braccia a lor stende da lunge: Venite, o cari, gride, a guesto netto:

Venite, o cari, gride, a questo petto; Quanto mi piace in voi quella franchezza Nel gindicar, quel tuon di sicuressa! Di mitica vernice indi e loro unge La faccia, e in cusi in nodo d'emistade

L'ignoranza e impudenze insiem congiunge. Quend'ecco

Guerdò la Dea ridente ; ella certeso Piegossi a lui dalla sublime sede Per mano, e per le gote indi lo preso, » E il santo bacio in ambedue gli diede : Ma torce eppena il libro, ecco sedeiglia, ¿Ed in profondo oblio chinde le ciglia.

En in protonos observante le cigna.

Saria forse in quel sono immersa anore;
lla l'altra Dee, che a dimandar veoia
Soccorno, e che i pedanti ha in odio ognora,
Quell'erudito oppiato gettò via :
Essa elaò i lumi allore gravi e lardi,
Ed alla sonora sua volte gli squardi.

Ella gli nerre allor delle più fide Sue dovota gli affronti, e eia elizele; Tu sai e mai seguirono ellra guida I mici fidi che te, tu sai se il piede Torser mai dal tuo regoo, e se ci sono Comuni ad ambedue lo sectivo o il trouo.

Difendi Eurilla tu, tu il venerello Daliso umilie, a quella superbetta, Che di apregiarmi he si poco ecerrello i Unisci in mio favor le schure elotta De fidi tuoi dispersi in tente parti, Cicè di tutto il mondo elmen tre quarti. Consolati, sorella, le risponda

La gelfa Dira, in non mi sevedo mai be'tuoi devoti, dentro alle profonde Noturne visioni lo già mirai Lo strano evento, e di Daliso in cero Sparai ad un tratto un panico terrore. Chi mai, senat che il mio vapor la testa Gli garasse, o la rebbie mia la vista, Chi avrie tennuto il Capitan Tempesta Me per l'ellro penaireo che 'fettuta', Che Sivie ti disprezzi, abbi pazienza, Che ne fara pio grave pensienza. Tempo verrà quando canu o o rare Avrà le chiome, che scemeto il fasto Sarà la prima al tuo divino eltare A porger voti; cd oh quel hel contrasto Feran le tue divise pellegrine

Colle grinzosa faccie e il bianco crinc!
Or chiuderò il mio dir con un concetto
Glorioso ed eutrembe e lusingbiero,
Congiunto avremo il regno, e allor soggetto
Al nostro scettro l'universo intiero:
Ed ob qual nascer vedo ordin di cose

Ed oh qual nascer vedo ordin di cose Tatte non più vednte e portentose! Mira ( perché quelle di e hai velete Le luci oi sognobrerò tenebre folto ) Fuggir le seienze sotiche eccigliate; E in naove forme antro los spoglie avvolte Sorgon, me com men rigidi sembianti. Che sanno incentilir fino i pedenti.

Quella che appar con si cangiata faccia Novelle dilettevol geometrie; Solo di mosche e di zanzare e ceccia Sen corre, e la bollente fentesia Col gelo suo così lega e peneira,

Che instupidita l'iodurice in pietra.
Valcia cole; che in oria signorilo
Valcia cole; che in oria signorilo
Valcia cole; che in oria signorilo
Al regio soglio, alla capanna umile?
Quella è, che i regni tutti ordina e regge,
Pabblica economio, che in un momento
Tutti regni cooduce al follimento.
Un'altra in vaghi fregi ecco il pennello

Un'altra in vaglà fregi ecco il pennello Guida sul muro, e il veneretto nome Invoca in suo fevor di Raffaello: Yoca in suo fevor di Raffaello: Yoca in suo fevor di Raffaello: Penire io pesco, in fiore, in tortuose Mistica spira, in . . . non so più quel cos Scombra dalle fereli orride scene cos Scombra dalle fereli orride scene.

Sgombra dalle fereli orride scene, Melpomene luguhre, e cedi il loco A più gentil sorella; ecco che viene Rudente in volto, e fra gli scherai e il gioco ( Di pinme e nastri e vetri ella s'ammanta, Imbellettato ha il viso, e balla, e canta.

Quai portenti al mo magico potere Sorger reggi o't le incipriate chiome Ergo Nettun dall'onda i nomini, fere, Elefanti, cameb mira, e como In Micotaurre forse per modestia Due uomin giunti formino una bestie. Ma il cel si occura; e pià per l'aria cisca

Yedi floccer le neri di cotone, I lampi halenar di pece greca; Ed i meri di tele o di cartone Par che l'orribil turbine flagelli Fra grandini sonore di piselli.

Odi Cesare in tuono di soprano Gorgheggiar leggi ai vinti; odi con quale Dolcissim'armonie bestemmi Ircano; Odi . . . . me tu non odi che un fiosle Suono inerticola'o; ci trilla e stride, Ne sai se quel che canta o pienge, o ride,

Questi, a molt'altri, ch' ora io non ti mostro: Che troppo lungo fora il nominarli, I miracoli fien del secol nostro, E cou ragion sarà quel , che a mirarli Dalla sorte propisia è destinato ; Secolo filosofico eppellato.

Consolate cosi partone antramba, E de'seguari loro immense schiare Mandan della città per varie banda : Della galante turba esse il pensiere Volgendo fan che per Eurilla penda Il bel moudo, e la causa sua difenda. Spedire un messo ancor si riconsiglia La goffa Dea, che corra ad aintarla, Tosto alla primogenita sue figlia, Alla Prusuncion; dove trovarla

Sapendo il messo, mossa allor la penna, E fra un stuol di letterati venne. Sta questa Larva pettoruta e tronfia . La faccia ha grava, e appunto al bua conforma, La testa grande a lieve, e d'aura gonfia, D' Ann le lunghe orecchie, e il ventre cuorme. L'ali ha di struzzo , a per levarsi a volo Le batte ognor, ne s'erge mai dal suolo. Ha nelle mani un mantice, e con quello Quando sul volto alie persona spira, Inebria do leemente il lor cervallo;

Questo l'estro ed i versi a Movio impira, Ch' ei sol mel recitar pomposamente In dolce estasi andar speno si sente. Questo i più vili insetti di Permesso Erge in critici; e già dalla lor sedi Caccian Marons, Omero, Apollo istor Questo ai quinquageneri Ganimedi

Di meritar nutrisce la speranza Da Belle di tre lustri amor, costanza, Ai dotti de'Caffe d'ogni governo I difetti qual mantica discopre, E ognun sforza a svelar del cuor l'interno, Ognor parlando delle sue bell'opre, E il caro lo ripetuto ad ogni istanta

D'ogni discorso è il tema più importante, Trovalo il messo di soffiare in atto Sul muso ad un Autor, che da sè scrive la un giornal dell'opra sua l'estratte, E fra lo lodi ognor superlative, Di cui s'oda suonar da fondo in cima, Quella di sua modestia ell'è la prima,

Le narra il messo quel che ad essa impera La madre ; al cenno ella obbedisce , a vola , E salta in mezzo alla galanta schiera , E nemici ed amici ella consola. Con fevor pari, che alla sua presenza Senton tosto l'amabil influenza.

Cacco la sente ancor, che a Silvia sciorre Promise del duello il brutto intrico. Onde e trovar Criton testo sen corre , Che di Tempesta era creduto amico ; Ma pluttosto Tempesta di Critone Amico parasito era e buffone.

Splendido, ricco, e dolce di maniere, D'una bella vernice un passo e strauo Umor Criton velava, e al suo piacere Tutto immolato evrebbe il germe umano; E nemici ed amiri ad una reta

Pronto a involger di burle aspre e indiscrete, Ciacco , a cui spira nell'orecelue il Nama Col mentice fumoso il delce fiato, Viene a Criton , che d'impegnar presume In favor di Daliso, onde sedato Ogni contrasto, ogni rumore, ci faccia

Che Tempesta per lui si calmi, a taccia. Chi avrebbe ad uopo tal scelto Critone? Niuno : non Ciacco istesso, senza un raggio Della Diva e una forte ispirazione;

Egli se ne compiace, a quanto al saggio Giudisio suo a darà poscia lande Fra sè ripensa intanto, a in cor s'applaude, In fra le piume ancor della passata

Cena cealava, e del Borgogna i fumi Critone, a in turbolenta ed azitata Requie chiudava oltre il meriggio i lami; E e immia del padrone, ebro ancor esso, Il Camerier rossava all'uscio appresso. Ciacco s'avansa fra insolente e muto Stuel di servi, ed a questo a a quel s'acc lavan , perché non di civil saluto , Ma lo dognano appena di risposta ;

Alfin dov'era il Camerier si mosse, E con ambe le man forte le scosse. Tre volte almusi . tre ricadde indreto . Tre volte i lumi apri, tre li richiuse; Ma si l'introna il capo l'inquieto Ciacco, ebe sorse alfine, ed in confuse

Atroci note bestemmiò tra i denti E Ciaceo ed il padrone e gli elementi, Indi con incivil sdegnoso metro Rispose a lui , che il suo padron nemmano Desto esser vuol, venisse ancor San Pietro, Peol , Giovanni , e il Mastro Nazzareno; Ch'è un'insolenza ; e quelle uon son ore In cui possa destarsi un gran Signore. Ciacoo con quella riverenza, ch'ora Dovuta a un favorito, allor gli ha detto, Che aspetterà se occorre infino a sera : Quei pensa elquanto, a poscia un gabinetto Gli schiude; Ciacco ad aspettar vi passa;

# E quei di nuovo al sonno il capo abbas-a. IL PRANZO. CANTO OTTAFO.

Torpo è il bel Gahipetto, a i delicati

Stucchi fregia a riveste oro ad argento; E di pietre a di marmi colorati Distinto iu vaghi scacchi è il parimento ; Nuda nal centro, e colle trecce sparse Venere sta , qual fuor dell'onde apparse, Brêvi pitture in sulle mure sparte Miri, or espresso è più d' su fatto illustre Coo lievi tocchi iu elegenti carte ; Simili a quei rhe (59) Raffeello isadustre Col portentese stil seavando finge, E cel metallo in sul metal dininge.

Di Critone il espriecio in quodi fogli Esprimor fatto avea da mano esperta Leari, i furti, gli amorosi imbrogli, Ch'erano iu chiuse stanse o all'aria aperta Successi, o ogni ridicolo e giocondo Caso accaduto entro il galante mondo, Mirasi qui della scapata e bello

Mirasi qui della scapata e belle Lisetta . . . inuammoreto; Che innansi a un arcolajo quelo ancella Siede, ed a dipanare è condannato; Ha il gomitolo io mou, coll'altra prende Il canin ehe le zampe a lui distende,

Il canin che le zampe a lui distende. Vedi là d'Agaton la bella Danza, Che il vessoso Lacché, dolce mezzaco, Più del Padrone istesso adora e brama; Disteo le spallo del Padron la mano Disteode a lui; qual espressivo riso,

Riso di scherno, brilla ad essi in viso! Accanto poi svelata vi si vede La tresca; occo il Padron repente arriva; E il Lacché mira in atto dolce al piede Starsi, e haciar la man della sua Diva; Tutti tre allo spettacolo fatale Restan quasi statue immobili di sale.

D'incontro wedi.
Il calpestio.

In altro loco poi . .

. . . . . . . . .

Fra gli altri Ecoi sè pur Ciaceo rimira, Quando per quolrhe ercor del suo mestiere Silvia l'afferra, indi pel crin le tira, E con calci scagliati nel sedere, E replicati ognor gli fia la guerre;

Mercè chiede il meschin enduto in terra. A una semplico accibita si conorce, Ed oh qual terra, qual persona, esclema (60), Ignorar può le nostre belle angone ? Esercita il pennel le nostra fama. Tal soliloquio egli facere, quando Eatra Criton là deutro badeigliando, Poichè le dimostranze oneste e care Furo iterato, e insiem la destre scosse, Cominria la dolocte a raccoultare Istoria Ciacco, e in queli e quente fosse D'amore il regno tempestose liti Da due Belle diviso in due partiti: Che un Elena moschile adesso mette, Se pon luti. Since in trit Especia in moste ;

Se non tuti'Ania e tuti'Europa in guerra, Il Casino, il Teatro, ogni toelette; Che di sangua galaoto ancer la terra Di tinger si mioaccio: ah cvasi l'empio Acgurio, e non si dia si brutto escappio Chiudo alfice il suo dir come e Daliso

Mondo tempesta in minacciose note
Uo cartel di disfida : appena il riso
Freoa Critono, e mal creder lo puote,
Che sa quanto vigliaceo di natura

Trmpesta sia; ma Giacco l'amicura; E lo prega a calmar questa funesta Contesa, e co'suoi saggi avverimenti Far che si plachi, e taccia alfin Tempeste; E gli confida como bate i denti Dalso di paura quasi canque; E che sveras può lacrime, e u on sangue,

E che versar può lacrimo, e uon sangue, Quol eacciator, a cui le guardia fida Norra ore vida di fagieni un stuolo, Oro no cinghiale o un capriol l'annide, Ore un bramco di starne aperes il volo, Gode amoltando, e va già uel pensiere I copir anticipando e il suo piacere;

Tal s'allegra Criton, che da si dagna Gora nou piecol gusto si promette ; Già tra di sè la macchina disegna; Poichè pensoso un po'sopra sè stette, Con aria grave a Ciseco affin propono Che accetti pur Daliso la teusone.

Digli che con non meso altero foglio Scriva a Tempesta in tumide parole, A orgeglio repticando con orgeglio, Ch'egli si batterà collo pistole; E che sarem nelle guerriera festa Tu Padriu di Daliso, i o di Tempesta. Pian pian, replice Ciacco, io feci volo

Di non mi mescolar mai ne duelli ; Solo a vedergli in convulsivo moto Mi mettou le pistole ed i coltelli. Non sarà, dice quei, ti do parole, Di sangue sparsa acche une goccie sola. Con poltre assai sensa fulmineo piombo

Armerem le pistele , acciocebé l'danno , Nessuu fia , ma assai forte il rimbombo ; E il acgreto , per trarlo d'ogni affanno , Sappia Daliso , e quando il colpo acceclis Siecone morto sopra il suol trabocchi. Non crede il Cavitan che il suo rivale

La pugne accetti, e mostra tanto ardire; Qual farassi alla replica fatale! Sudar lo veggio, il veggio, impallidire; Vanne a trovar Daliso, e fa che sia La risposta segnate, e e me l'invia: E prendi cura che d'orgoglio piene Sieno le frazi a minaceiose e fiere; E dica coma a hattersi egli viane In guisa, ch'un di dur dera redere Morto sul rampo: il capo ua po'tentena Cacco, a temer di qualche imbroglio accenna,

Cacco, a tener ai quatene imbregnio accenna. Ma l'altro il parsuada a rassierra. Siechè a trovar alfin sen vian Dalino I Qual hambolin, che solo in stanza occura Larre a fantasmi di mirar gli è avviso, Se veda alfin giunger la modre, in faqsia, S'allegrae, astende a lei le aperte braccia;

saisegra, essente a tes le aperte braccia. Tale il gievine alquanto rallegrosse Quando alla vista sua Giacco è offarse ; Le gota un po fa per regnogua rosse, Più volta per parlar le lalabra aperac; Ma fra i denti confuso ogni suo deuto Non potè mai distinto ascir dal petto.

Carco il consola, e con allegro volto, Non arrossie, dire, se il cor ti trema; Amico, inver ti compatisco molto, Mi par che poi la pancia a tutti preno; Esporla, e perchè mai 7 sol per l'enore? Al chè è seritata ad una assi missione.

Ah ch'è aerbata ad uso assai migliore, E cea'è quest' onore? una follia Che i passi, ossia gli Eroi, cotanto iavasa, E mentre ognus di lor viver potria la fra i biechieri un secol quari a casa, Gli manda lieti a porsi... oh che minchioni! Davanti dallo bocche de'eannoni;

Davanti dello bocche de cannon; E aspettar quieti là d'esser tritati O qual polva dispersi, e chi sa dove. Questo è il fin degli Eroi più celebrati, Son queste doll'onor le helle prova; Se non son quei de passi nella lista, Non so più dova la passi consiste.

bella vigliacehria questa aloquente Apologia poiché ha compito, amne, Soggiunne, a lan la testa allegromeata, Yengo a cavarti d'ogni brutto intrico, Sudai per te finor, pregai Critone Che voglia accomodar la tna questione.

Egli accettollo; si spegnerà il furore Bel Capitan coi desinari sui; In sai quanto a Tamposta stanno a enore : Ma Silvia ancor placar conviena, a cui Nascondar convarrà la tua paura, Per fare in faccia a lei buona figura.

Tu conosci le donna, esso altri vauti
Neu
cercan, se non cho narri la Fama
Come pel viso lo esi son gli amanti
Feriti, uccisi : ve'rhe strana brema l
E qui disvela a lui la trama ordita
Par sarvargli la fama e insiem la vita.
Dunum essuiti, rispondi con ardire.

Dunque, seguia, rispondi coa ardire; le desterò, prandi la penna, e i fogli: Dubbio è Daliso; e debl nos mi tradire, Esclama, a non mi porre in nuovi imbrogli: Taci, ripiglia Ciacco, animo, serivi, Serivi quel età los i delto, e quieto vivi, Verga con man tremante andaci note, E quando Giacco o angur o morte detta, A tai parolo trema a si riscuote, Comr a lui la minaccia sia diretta; Ne vien con strato a fin: Giacco il conforta; Patte, e a Crivino toto il biglietto porta.

Era il di da Tempesta destinato
Al pranso di Griton: già se na viena
Il capitano altero oltre Pusate,
E di horia coal gonfie la le vena,
Ch' altro agli aguardi, ai moti delle membra,

Ch'altro agli aguardi, ai moti delle membra, Che un Capitan del Papa egli rassembra, Chiunque parlar vede per la via Chiunque parlar vede per la via Ne già maggior la boria ma saria, Se vinti i regni d'Austro o d'Aquilone, la rocchio d'ò cen tirolali suoglie

Entrasse del Tarpeo I eugusto soglia. Ginnge dovo Critene ha già disposto L'ordine della farsa, i appena il vedr, Grave rura affettando, si lascia tosto I convitati, e incontro ad esso il pieda Muova valore, a trattolo in diaparta

Gh dien o flor d'avois, glorin di Marte, Le tue professes ion qui ma del valore Baffrena i moti generosi t treun Dalito, e quais manca pel gimore, E ri creda arcivato all'ora astrema: E cel alteunio reseli a lui la vito. E cel alteunio reseli a lui la vito. E cel alteunio reseli a lui la vito. E cel alteunio reseli a lui da vito. Leggiar, dicita (Aquison sogra galla poppa, Tatte gondansi allor le vele pirce. Stéclos 16 fini, ore fremendo intoppa ;

Tal di Tempesta a quel parlar à addoppia. La boria, a gonda il che quasi scoppia. E gli risponda com'à decretato Dal destin che Daliso ha da morire? E quei : quand'è cosi, so ben che il fato Non muta editti, e, son loo più rhe dire; Or su, gioizca il monde, o si sconspiglie,

Nei battamori un po'colla bottiglir. Siedono a mansa già, dor'è un drappello Bissarramenta miste ed amortito, Vario d'umor, di rango, che il cervello Balsano di Critone ha insiem unite:

Emilio è qui, che col brinato crine Va dell'Autunno suo già preso al fine. E benchè giubilata dal galante Mondo, incredula pur sempra vi terna; Nè dalla Sena vies moda alegante, Che non sio prima e farsone ella adorna l fior, le piuma, le gemuate a ella

Lucciear vedi in sulla rrespa pelle.
Che dolec cosa udirla i suei trofai
Narrare a qualebe amante sempliciottel
Quanti duelli fatti fur per lei
E quanti ad affogarai avea ridotta,
Ch'ella sempre d'Amor si prese gioco;
E fu qual solamandra in mezzo al foce,

Envi Fulgosio, cui di sfolgorante Gemma spiende il cappel, le dita, il pette; V'è un Olandese orvero Ebreo mercade; Vi son due Capitani, ed un Cadetto ; Envi uo Poeto, un Medico, e perfico

Un Maestro di scherma, e un Ballerina. Poichè la voglia e amor dalla vivanda De'denti al dimenar fu un po'sopita, Quali nuore vi sien, Criton domanda; Narra il Poeta ch'una ei n'ha sentita

Narra il Poeta ch'una si n'ha sentita Sopra Daliso, s io fio com'egli odi Che fu sfidato, ma non sa da chi: Cha Daliso per tems in casa è chiuso

Tutta tremaste, shalordito e afflitto.
Il medico dal piatto allora il muso
Alsando, ove fin qui lo tenne fitto;
Disse: Dolino tu conosci male,
Di quel che ognun lo crede assai più vale.

Teode Tempesta a quel parlar le orecchie: Segu'ei: non so se val coo spada in mano; Colle pistolo il vidi già parecchie Volte tirar, nè tirar colpo invano: Mirabil cosa io già vidi; e noo sbaglio, Ceglier perfino in un qualtrin per taglio.

Coglier perfino in un quattrin per taglico. Seguia narrando quaoto grande fosse Del giorine il valor; quando uo attento Servo ad un cenno tacito is monse , Ed a Tempesta in un bacil d'argento Portò , con mica un nappo di Madera Ma di Daliso la risposta altera.

Crison erude le lab dunque un buso boccon Mariar non Insei in pace f a che ti salse Visande offirm si delicate e boone, Se la condisci di siffatte nalse f Che fan la bocca assai più omara e ria, Che un siroppo d'assensio non faria ?

Il Capitan coo formidabil grugno, Coo avid occhi tinti d'ira ultrice, Col formidabil ferro stretto in pugno, Pendea frattanto sopra una pernice, A cui scottre il suo valor facca,

Quando gli giuose quello carta rea. Cest dicea il foglio: 2 Al manigoldo 2 Vigliacco Capitan Daliso il forte,

2 Che i capitaci neo istima un soldo , 2 In vece di salute invia la morte :

Delle Cascine al bosco in sen t'aspetto
Di buon mattin per trapassarti il petto.

>> Porta delle pistole: io non mi hatto
 >> Che con armi da fuoco, che son bunne
 >> A impiombare un cervel leggiero e matto,

> E porta se ti piace anche un cannone : > Frno ell'ultimo sangue ei battremo :

 Fmo all'ultimo sangue ei battremo:
 Mangia ben, perchò questo è il pranzo estre-Chi vide mai di carte un aquilone, (mo.

Chi vide mai di carte un aquilone, (me Che cei flio i fancini regge dal suolo, Prendere il vento, e per la regione Belle nubi sublime ergere il volo ; Se mai si ebionta ii flio, occo ad un botto Che precipita giù flaccato e rotto; Tal di Tempesta l'insolente orgeglio Cadde, e resto flaccido e agonfio a un tratto, Al solo aprir del formidabil foglio: Resta illem l'eugel sopra del pietto; Rabbrividito più non beve n magna,

E le guancie un sudor freddo gli bagna. Pur di coprirsi tenta, e la smarrita Forsa di masticar desta e ravriva, La forchetta vacilla in fra la dita, Ed alla bocca tremolante arriva; Di masticare io vece, alternamente Trema, e l'un batte contro l'eltra dente.

Tutti în veggion pallido e turbato; Ride Criton, cui sol noto è il segrelo; Quei posicachè albastense ha di sè date Spettacolo alla menza, affine inquieto Sorge, che quasi isriene per l'ambascie; Criton lo segue, nè partir le lascie;

Del turbamento la cagioo gli chiedo ; E qual mai cosa quella carta detta ; Prima resute il Capitan ; poi cede ; Daliso, ci dice, la disfida occetta ; E ch'ei turbato è sol perchè l'affare

È gionto a tal, che develo ammazzare : E fra tant'altre questa muora uncto Sulla coscienza aver mi rende afflitto, Ma o buona, o ree girisi a me la sorte, Nim mi ritroverà se con invitto. Criton risponde, in ver ti competisco, p Per tuo Padrino intanto m'offeriaco.

L'amico des de' rischi essere a parte Dell'emico. D'offerta così cara Il capitan gli rende grasie, e parte. Muor di risa Critone, e già prepara Per la commedie qualche nuovo tratto; Di cui non è compite che il urin'atto.

# IL DUELLO.

CANTO NONO.

AVRA che spiri dal Pierio monte,

Destami tu nel sen mero farore, Sicebè de dus guerrier le illustri e conto Imprese lo canti, e il nuoro ello valora; Canti la Musa mia guerriero carme, E adeguino i miei versi il soon dell'orme. Narrami con qual con, con quale aspetto

Andaro i doe campioni al gran cimento; Nulla tacer di coil gran subbietto; Gli sguerdi; i detti illustri; il portamento; Chè tutto a cifre d'òr meria a buon dritto Nel Tempio della Fama cenere scritto. Capitan; che farai 7 daratti il cuore

Capitan, ehe farai 7 caratu it cuore D'esporre il petto e un colpo di pistola? E siecome una volta sol si more, Ruchier le vita, eh'è una vita sole? Coll dice, e per camera passeggia, E in gran tempesta di pensieri ondeggia, Dopo molto pensar gli venne in mento Che non lunge abitava un Negromante, Che fra gli altri segreti nan possente Acqua facea, che dura qual diamante Rendea la pelle, come era la fama, Che in frase del mostier ciurmar si chiama

Sensa tardar vione al di lui soggiorno, Ove ansiosa d'udir gli enigmi suo; Una folla scorrea quasi goni giorno: Medico prima ei fu, gli perre poi L'ario sua troppo incerta, e al la Magia Perciò si diede ed all'Astrología.

Ma di tai sciense in fra gli studj bui Apprese uoa più certa professione ; Ch'è il profitar delle sciencebesse altrui ; E sui balordi a por contribusione ; In strani enigmi intti i dubbj loro Scioglie , e baratta chiarchiere coll'oro.

Qua vien la troppo facilo Nerina Che l'amante vorria, da cui tradita Pn, richiamare, od ingaonar Lucina: D'Amor trevar vorrebbe la smarrita Forsa in quella caldaja il vechio Ulisso, Ore il suocero suo Medea, rifrisso.

Timon domanda i numeri del Lotte; Cintia vorrebbe la rugosa pelle Tal, come quando d'anni era diciotto ; Ed egli ai pnuti, ai sti delle stolle, Che ad incognite cifre accanto stanno; Da bravo fa predir quel che non sanno.

Da bravo la preur que cue non anno. Vien Tempeta alla grotta, vor d'Orrende Strans figure pinte son le mura : Da un lato un telecopio immenso pende ; Qua la Luca ed il Sol quando s' cenra Vedi; più innami c circoli e quadrati; E visi di Demonj affumicati. Per lunga barba venerabil siedo

Qual sul tripode il Mago; in sulle terga Un negro manto scende in fino al piede, Ha qual scottro in mano aurata verga; Teso sul capo è amplissimo cappello, Che si distende quasi negro ombrello. Gli espone il suo desir con umittade;

E occhi bassi Tempesta riverente : In brusca e nuvolosa maestade Quei cosi gli risponde brevemente : Parti, ed a me ritorna questa sera , Quando l'aria sarà più buja e nera.

Quando l'aris aris più huja e nera. Partesi y ma Crison, de li Cipilian Partesi y ma Crison, de la Cipilian Tremendone la fuga, e che di mano De i quanto di mano E, quant del indorinando press a poco per la companio del la companio del Sono recchia manio di lilago, e nello gli irela (Gorchè roglia Tempetat, e ordiscon tatto Per inderarico una leggidaria tela. Ma, Pelo in sen dell'ocale omai riposto, Sorge la Nette sublisse a bruna.

E par che amica ai Maghi d'infernali Tenebre involva il suolo e il firmamento ; Spiegano intorno a lei le tacit' ali Con occhi stralunati lo Spavento ; Il Furto a passo timido e dubbioso ; L'omicidio eol ferro in seno ascoso.

Traggono il carro i draghi, e in taciturno Ballo intorno le van fantasmi alati, E guli e strigi, e rompono il notturno Silenzio sol del Inpo atri ululati,

O l' npupa feral, che dalle rotte Mura s'affaccia a salutar la Notte. Sen sa Tempesta alla luguiere cella, E spera direnir qual sperò l'empio Moro, dalla castissima Isabella (6;) Deluno opo si grande e raro esempio. E già Criton colà per altra via Con due fali compagni è giunto pria.

Il Mago ha il Capitan di già spogliato, E così nudo lo ripon nel centro D'un gran circolo c'ha nel suo segnato, E l'avvorte che stia forto là dentro; Ne per cosa che vegga o soffra ei sorta Indi, altrimenti il Davol se lo porta,

Fore il Diavolo ancor seapporà fuore, Dies, o it sembrerà che il bastoni i Soffri alloc tu, che affine un gran dell' Nona i può farse, e sou tutte finalicai: Per tratti di costi tutto l'astuto Farà i bada, se a c'esti, sei perduto. Allor comincia il Mago gli scongiuri ; Urlando: escite dallo nere gratto, El a noi distendeto i vanni occuri, O dell' Erobo figli e della notte, E a cottui stropicciate il le spalle, Che fora non le pousano le palle.

Più acuta allor la voce in note orrende, O che almen sembran tali al Capitano, Perchè nestun, ne il Maço pur, le intende, Aisa cautando in tuono di soprano; Tale il Rabbino in strano tuon taivolta In mozoa al coro suo cantar s'ascolta.

S'ode allor replicar, ma lentamente, Un flebil suon, else par che a' avricini, Suon strasciento, flebile o cadente, Che il canto par de' Padri Cappuccini; Più e più a' appressa il suon tristo, e a Tempesta I capelli si drisana sulla testa.

Già il Diavol vien: ma come non concede In oggi a lui la regola drammatica D'encir, se il lampo e il tuon non lo procede: Così per conservar si giusta pratica Ecco il lampo, ecco il tunon y ed in concento Strano cantaodo i Diavoli entran drento, I due compagni di Griton restiti

Da Diavoli oran questi in modo strane, Che di fruste di cuoio ampie guerniti A tempestar sul tergo al Capitano Comincian con tal furia, come cade Grandin taler sullo maturo biado. Salta ei pel cerchio, e gira in spesse ruote, E il Diavol moori e movi colpi sececa; Istranamente ei si contorce e scote, Si divincola o geme, e fa una bocca Come se masticasse assenzio e fiele,

Come se masticasse assenzio e fiele ,
O avesse morso dell'acerhe melo.
Bravo, gridava il Mago, ancor soppi
Per poco i colpi il tuo valor sovrano;

Obbedice, e al flagel con alma forte
Va incontra, e mostra il bravo Capitano
Con qual coraggio e qual rassegnazione
Un magnanimo cor soffra il bastone.

Poiché dall'iterar delle percosse Stracchi i Diavoli già, già fatte sono Del Capitan le spalle e nere e rosse, Eco con nuovo lampo e nnovo tuouo, E con discorde orribile armonia I Diavoli stridendo scappan via.

L'infernal sacrifinio omai compito Credea Tempesta; ma novella scena S'apre, o compier convien novello rito; Sul tetto della essa il Mago il mena, E dice: fissa gli occhi in quello selle, Sentirai qual divenne la tua pelle.

Ma non ti volger mai : da una finestra A tergo al Capitan pesta Critosa Sopra il tergo di Ini colla balestra Scaglia nna palla ; e intanto fa che suone Un colpo di fueii, che in quel momento Sparato fu dat suo compagno al vento.

Nuovi succedon indi e nuove botte; E a ciascune lo scoppio ognor precede; Il Capiran, sebben le spalle ha rotte; Comincia a rallegrara, e fra sè crede Che venga dal facile ogni percossa; Nè di forar la pelle abbia la possa.

E poi ch' ai colpi fu herraglio assai , E abbastana Criton n' ha preso gioco , il Mago lo riveste, e dice : omai Tu puoi gir de'cannoni incontro al fuoco: Se contro a te vineu un'armata ancora , Tatta l'neciderai pria che tu mora. Consolato i prite, e le frustate Paga coll'oro al Mago: in sulle piume

A posar va le membra fracassate.

Dormi tranquillo finché il nuovo lume
Non indorò do monti celle prime
Lucido strisce l'albeggianti cime.

Perché de Siffi altor la schiera fida,

Che vegliava su lui, se non potea Torlo ai colpi, volò perfino in Ida, E dittamo salubre o panacía Apprestò alle ferite, onde omai ponno Ceder le membra, ristorate al souno.

Daliso non così: l'asversa schiera Su lui vola adegnosa, e gli appresenta Le faci, i serpi, il vino di Megera, E con mille fantami lo spaventa, E spiacenti e molesti a torme a torme, Come zanzare al naso di chi dorme. Pargli veder nel breve e imaginoso Sonno del Capitan l'orribil faccia Or con pistola, ed or con sanguinoso Ferro, e che in mezzo al ventre glielo caccia; Alsa un strido, si desta; ed il timore

Tutto il bagna di gelido sudore.

E alla sognata piaga immantimente
Porta la man, si tocca, e si consola;
Pur trema tutto, e ognor gli viene in ment
Che dere esporsi a nn colpo di pistola,
Che, a vuoto benchè Ciacoc carca avralla,
Gi potrie porre il Diavolo la palla.

Ma il Sole ora già sotto, e i foschi o neri Vepori discacciando a se d'intorno; Chiamara al gran cimento i due guerrieri ; Di rado apparve più sereuo il giorno; Sgembrò tutte le nubi, e sensa velo Volte mirar al gran duello il Gielo.

Quando vede spuniar l'aureo mattino Criton, che dormi pece e ride ancora, Sen viene al Capitan qual suo Padrino; E due pistole allor cavando fuore, Dice, vedi io son già pronto alla guerra, Queste son due pistole d'Inghilterra;

E son si ben temprate e così buoue, Che quella palla che da lor si move Sembra che col nemico abbia ettrazione; Sbeglian di rado, e ne vedrai le prove; Il Capian le guarda, e al loro espetto Sente di novo ileuor tremare in petto.

Le sofferte frustate al sen codardo
Denno un po' di vigore ad ora ad ora ,
Poi pensa quanto il Diavolo è lugiardo,
E se or mentisse un brutte scherzo fora ;
Ma col mantice suo soffiando acriva

La Presunsione, e i spirti egri ravviva.

Dall'altra parte ancor Ciacco è ingran pena
Per condurre a punnar Daliso al campo,
Che qual damina osa toccare appena
Una pistola, e trema solo al lampo:
Esi alternando or le lusinghe, or l'ire,

Sul cocchio ad onta sua lo fa saliro.

Così talor dalle lugubri porte
Il pio confortator sopinge e guida
Con lenti pessi il reo dennato a morte,
E sul carro ferel fa che s'assida;

I santi avvertimenti gli ricorda, E lo conduce alla funorea corda. Son grà in moto i rivali i il suo guerrier Ciacco per auimar rammenta invano Di Silvia i vezzi, il volto lusinghiero; Critono al suo l'onor d'un Capitano.

Ma da dne parti già quasi in nn punto Daliso al campo e il Capitano è giunto. Già sono a fronte, e guardansi con bianca Faccia amarriti. Or tu del soumo coro Biondo Rettor la foras in me rinfranca, Porgi atle vece mia suon più canoro,

Porgi atle vece mia mon più canoro Spirami facco animator ebe vaglia I casi a dir di così gran battaglia. Parché un remoto e breve angolo serra Prova cotanto eccelse, a ammiratrico Del duello non è tutta la terra? Degno di quella turba spettatrice Un contrasto si nobila saria,

Che l'ampia Plaria arena un giorno empia. Dehl qua spiegate i vanni, dall'ameno Recesso embroso degli Elisii mirti, Orlando, Mandricardo, e d'Ulieso Magnanimo Figlinol, querrieri spirti; E tant'altri di eni suonaron l'armi Euro i divini Ferrarosi carmi.

Già le pistole han caricate a vuoto I pietoi Padrini, e i due guerrieri L'un aftro guarda tacito ed imnoto, E si leggono in fronte i lor pennieri: Muti tremando come foglie al vento, Porza non han d'articolare acconto.

Prendomo ileampo, a a più di trenta braccia Pongomia frontes tradunati gli occhi, Irti i capelli son, smorta la faccia, Molleggiando vacillano i ginocchi, Stringe già l'arme, ma tremola e lassa La destra ondeggia, a or ergesi, or s'abbassa.

Date alla fine il formidabil seguo, Daliso di sparar non fu possento; Tre volte il Capitano al ferreo segno Spinse il dito, ma quel non fu obbediento; Serro gli occhi alla fine, i denti strinse, Arretrò il muso, ed il gran colpo spinse,

Arcetro il muno, ed il gran colpo spune. L'arme distro qual folgore balena, Indi in cupo fragor rimbomba e tuona; Daliso allor, che recitar la scena Di morto dee, giù cade, a s'abbandona; Ne sulla scena mai di Roccio l'arte Si ben di morto reciù la parte.

Mastro il timor gli fo' la veritada Imatra senza studio, a toto in terra Ei cadde come corpo morto cada: O illustre erco, finita hai tu la guerra, Critona celama, con un colpo solo, Va li il nemico stramazar sul auolo.

Ma nulla il Capitano ascolta a vede Confuso, smorto ; alfin riscosso mira Sul suol steso Deliso, a appena il crede. Critone allora: alla prudenza l'ira Ceda, ne qui convien che più rimagna, Ma fa d'uopo dar opra alle calcagoa.

Perche, amico, vi son certi furfanti Chiamati chirri, a rispettar poc'usi L'alto valor de Cavalieri erranti; E se gli arrestan, son tosto racchiusi Da un certo Mago, ch'è detto Bargello, Entro incantato a assia stretto castello,

Così dicendo, pria che in sè ridotta Sia la di lui confusa ed egra menta, Nel cocchio presto il caccia, e via sen trotta; Ad Eurilla egla vuol che s' appresente; Frattanto in lui s'aflidi ch' ei sen corre Bella sua fuga l'ordine a disporre, Meno orgogliom, a men contento un gioruo Di Priamo il Figlio careo della spoglie Del finto Achille già fece ritorno A'suoi Trojani, ed alla fida moglia, Di Tempesta, cha in aria trionfante A Eorilla presentossi a un tratto avanta,

A Eurilia presentosa a un tratto avante, Il volto sconcertato in tanta gloria Era alquanto però, dove d sinto Si leggea la paura e la vittoria: Che mora grida Eurilla; egli: abbiam vinto... Che cosa avenne, e dove ora è Daliso? —

Che domanda l'o all'Inferno, o in Paradiso. Cadde al mio primo colpo, a più non sorse; Non è a fallir quasta mia destra avvezza. Adeso qui v'immaginate forse. Ch'ella, desta l'aotica tenerezza, Cacciasso il Capitan con onto o grada,

Qual Ermion di Pirro l'omicida.

Le doune è vero dell'antica etada
Di tenerezza il core eran ripiene;
L'adol delle nostre è vanitade :
L'accolse dunque ( giacchè dalle scene

Il paragona io vo'tirar ( col ciglio Con cui Diego accolae il bravo figlio (6s), Ma di tutta la gloria appien godere Non lo lascia Criton: in fretta in fretta Che lo cerca il Bargel gli fa sapere, Che fore bulle attette ceri. Faruetta

Che lo cerca il Bargel gli fa sapere, Che fuor della cittade egli l'aspetta, Ove nel occhio suo, ch'e giù alla porta, Chinso e ascoso a venir tosto l'esorta. Cessa la gioria, ed il timor risorge; Estacessitate ed "tro ella una borsa

Cessa is gioria, ed il timor risorgo; Ei a'accomitata; e d'oro ella una borza Al suo nobil sicario intanto porge: Gli bacia egli la mano, e avando scorsa Nal cocchio ascoso la città, discendo Celatamento ovo Criton l'attando. Criton, che anonean può tenere il riso.

Con finta tanerezza allor l'abbraccia, E gli augura huon viaggio: in smorto viso Monta a cavallo, a a tuta brigha il caccia, Che ad ogn'ombra veduta in monteo in valle Gli par i birri avec sempre allo spalla, Dalsio intanto, che ai ben caduto

Era sul suol, vi stiè gran tempo senza Pur rifiatar, tremante, immoto e muto ; Ma del rival veduta la partenza Ciacco, e che la carrozza era partita, Sorgi, disse, la scena è omai finita.

Lo mena a casa, a vuol ehe da malato Paccia per qualcha di ; si sdraja bato Egli, e quasi da peso ampio agravato, Tosto gli occhi racchiudo in sonno queto. Cosl scheras Fortuna in varia forme; Sea fugge il Capitan, Daliso dorme.

#### L'ACCOMODAMENTO.

CANTO DECIMO,

S'AFRE frattanto la dorata regijia Su nella Luna della Dea galante; Dalla dischiuse porte esce e lampezgia Un torrente purpuro e fiammeggiante, Che ad (63) Herschel che v'avea le loci intente D'un vulcan parre l'evuzione ardente. Tutti i suddit suoi chiama a conniglio,

Tutti i suddit nuoi chiama a consiglio, E di collera gonfia unol ragione De' mal successi eventi; in tristo ciglio L'acce stuol per l'alta regione, Con quel rumor che l'api ontro lo piene Celle ronan talor, colà ne viene.

Gira la Dea lo squardo, e al suol confusa Ogni pupilla ed ogni faccia mira, Muta ogni lingua ed ogni bocca chiusa; Essa in suon misto di dolore ed ira Comineia: in questa guisa a me venite? I cenni mici così dunno espequite?

Coal porgete alla mia fida ajuto?
Coal umiñaste Silvia? Ahi quala indegno
Evento all'non mio! tutto è perduto,
Il poter nostro cadde: e il nostro regno
Cado omai, si precipita, a risolve,
Qual de'ricia si disipa la polva.

Tempo în giả quando i più grandi oggetti Si trattavan da voi, ebe delle Bello Si facevano allora alle toeletti; Ora neppur le vache bagattelle. Perché serviste Eurilla rodi male, E trionfar lageiaste la rivale?

Fareste men che Mnesso , ouvreo Arale Nell'Eneide , e hen cento altre persone Per far numero sol spesso inventate Da Poeti, e cacciate nell'asione , Come gli sicocchi d'invitare è usanza Alle asvemblee per empier sol la stanza. Se da 'miei cenzi si malo sengusi:

Conto non date come si conviene, Sarete nel più fier modo puniti, La più erudele avrete della pene, Sareta confinati per mio cenno In compagnia degli uomini di seano.

E suff culeo là della ragione Terturali quel di cen triata faccia Languirete in al orribie prigione. All imporvis ha barlara minaccia Le stridale ali alei uno spirto, ch'era Il facondo entroi di quella schiera, Il facondo entroi di quella facilia Sudia, non si vodos facqua el accesto Simile appunto a quel dello cicalo Sonna corpo, rumor, sibilo o vento: A una douna appartenan mentre vi.ne; Or questi cigolando allor al diuge: Brins, A lto rigore è troppe forte, Son le tue leggi troppe aspre esvere; Quel ebs far pañ greate di notra sorte, Che molio crolico ha, pece potere, Qual già sucle il fallito cortigiame, Nel lo testammo, e lo testammo israno. Gararda gil Dei d'Omere I altra posassas Elbero già sen no Febro, Gurpiquo. Elbero già sen no Febro, Gurpiquo. El Giuno pole mai dalla maligna Serta sessipara il Ruttio gaglarado, Can fargii far figura di codando?

Petè coste; benche à parte del seglio Di Giore, de Trojeni vendicarsi, E impedir che sorgesse il Campidoglio? O innoceati noi siamo, o condannarsi Deggion, se ci meltiamo al paragoua, Gli antichi Numi, e Omero ovver Maron

Porche "è un Dio caparbio, cho destino S: chiama, o ebe più assai di tutti puote, Asanti a cui fin Gioro i I capo chino Tiene, e si tingo di rostor le gote; Fin d'un mulo inflemibili costinato, Un sol decreto mai non ba cangiato. E s'ei arrisso nell'giorno del suo adegno e si capara la composizione del suo adegno proche del suo adegno del suo adegno proche del suo adegno del suo adegno del suo adegno proche del suo adegno del suo del suo

In quel libro terribile che cada

O di Biannilo, ovver d'Eurilla il regno,
Convien che cool sin: laccia che vada
L'ordin del Fato, o abbavai al suol la chion
D'Eurilla, o il Rg.i, o di la poter di Roma,
Confiatar non pole questi argomenti
La Bha. ma d'occupitati

Confutar non pois questi argomenti La Dea, ma fe' com'ogni Donna snole, S'alsò, parti, ma barbottò fra i denti; E i Silfi dietre a lei quai l'ombre al Sole, O un nuvelo di monche a Borea in faccia, Sparver, che fin se ne perde la traccia.

La Fama intanto, cui nou dan più seria Occupazion gli Erai, prende la tromba, E per mancanza di miglior materia Fa che il valor del Capitan rimbomba; Il vero a il falso stranamonte mesce,

Tutto imbroglia, confonde, e tutto accresco. Già di Daliso la fatal novella Da Critou sparsa a Silvia omai pervanno; A un tratto di pallor la faccia bella Tinse, e sul canapé caddo, e si a cane;

Riaruta poi, di Inerime dua rivi Versò, scossa da moti convulsivi. Il sen perconse, e lacerossi il crine, E nel primo furor della passiona, Quai soglion de Romansi l'Eroine, Decise di morir; decisione, Che fin ogni douna alla passion seggetta.

Sabito, a d'esecuir nou ha pai fretta. Ma par che Silvia qui dica davvero; Loco non trova, a'agita e sospira, E di morire immerca nel peusiero, Quasi Delan sulla funera pira, Or di pallore, or di reasor si tinge, Cade boccon sui letto, e l'arme striage.— Dico un'erietta prima al suo Diletto, Che senza lei non varchi l'onda hruna; Poi disperata centro il hianco petto Vibra il celpo fatal... Oh die l... fortuoa Che non feri di punta, ne di taglio

L'arme, e s'accorse ch'ara il ventaglio, Tal vinta dal geloso suo martire D'Amon la figlia il colpo disperata (64)

D'Amon la liglia il colpo dusperata (65, Vihrò; ma come non dovca movire, L'Ariosto fo' che fosse tutta armata; E rientrate in se, tosto a penaaro Comincisse clso meglio era compare, Cesì costei dopo l'inutil botta

Ceal costei dopo l' inutil botta
Comincia a perder quell'atroce vnglia;
E appoco alpoco ella ragion ridotta;
Nuovo pensiero in lei nasco o germoglia;
Che gli dice: dob lascio i tuoi furori
Serbati alla rendetta; o a di migliori

A Eurilla, pria che a to, di morir tocca, C'ha più di to quattordici anni almeno; Il Tempo già l'arco fatalo scocca, Al Isel mondu già mmore ella o viou mono, Pasci gli sguerdi tuoi sullo nascenti

Roghe, sul crin canuto e i negri denti. Che bel gittarle un guardo d'insultanto Pietode allor mista a schernorol risol Bella vendettal Si dieca davanto Quando ad un tratto ecco le appar Daliso: Ella elsò un grido, e quel di cui fe cenuo, Glà di morir, rischiò di for da senuo.

Poiche con buona prova egli sicura La fe ch' è corpo, e non già spirto vano, Le narra la ridicola avventure: Ridon della rival, del Capitano; E corron per gioirno ove la piena

Del popol corre, alla notturna scena. Eurilla intanto, che fin qui nascosa A' maligni cochi del hei moodo s'era, Ricompersa al Teatro in orgogliosa. Pompa trionfatrice è quella sera; E di mirare in sè godera intenti

Gli occhi occupati de' moi grandi eventi-Ma la Fortuna, ch'ora erge alle telli Gli uomini, or ama di gittarli a fondo, E umilia i Letterati, i Re, le Bello, E i grandi eventi o i piccoli del mondo Lieta giocando al tavolin decido, E getta i dadi, e' casi mira, e ride;

Un hrutto dado per Eurilla ha tratto; A faccia a faccia ecco che oh Diol lo mostra I muoi nemici, che al palehetto a un tratto Pomposa fanuo e inopinata mestra: Beliao intanto, ch'esser visto brama; Si apezoda, e gli amici a nomo chiama.

Altro ben cho il mnggir del mare Tosso Che parea grande di Venosa al figlio, Altro che il fremer del Gargano bosco; È il msturro, la ciarla, ed il hisbiglio, Cho ne' palebetti e imiem nella platea In cupo o rauco mormorar fremea. A questa rera farsa, dalla vecchia E forse finta, tutti i spettatori Volgen curiosi allor l'occhio o l'orecchio; Solla scene iuvan strillano i canori Eunuchi, freme Arbace, ed il diletto Rondò monando, fuzze dal dispetta.

Qual nella gioja sua restó l'altero Esercito Trejau ronfuno o sumrio. Allorche il prode Larineo Guerriero, Cui già erculca per mon d'Ettore morto, In atto fier strage o furor spirante, Improviso apparira i vide a ante; Tale Eurilla restossi; ed imitacodo l'Trojan che fuggion l'armi ribelle,

1 Trojan che fuggion l'armi ribelle, Faggl anch'esa fremendo e bestemminodo, S'è rer ho mai bestemmino le Belle, Mostrando quento ha in cor forore accolto, s'Sparra il erin, bieca il guardo, access il volto. Gionta agli alberchi suoto, chiamò d'Averno Gionta agli alberchi suoto, chiamò d'Averno

Tutti i Diavoli urlando orrildimento A rendicarlo di cotanto reherro; Ma perebò in eggi è susti dischladdiento Ma perebò in eggi è susti dischladdiento di proposito di propos

E l'avria fatto, e già nel mo volumo Seriver volce si bello evento il Fato; Ma Febo econ un raggio del suo lume Repente l'abbagho, Febo acceato Di prestar la sua aita a tanta fole; E in percontroi tono più non ne vnole.

h in percentors unon più non ne vioce.
Per mesa ora abbagliato stropicciosre
Gli occhi quel Dio, la vista poi riebbr;
Ma quol decreto allor dimenticome;
E scrisso invece che si battorchbe
A colpi di sgrugnomi o di sassate
Su per la strada un mulattiere e un frate.

Ma la sua Treccia rilipera tanto Richiede Eurilla minaccosa ifi atto. Silvia ricusa, o vuol tengrla eccanto, Come un trofco gelante, al suo ritratto; Qual già Filolfo tenne in scuola appesa Del suo viral la herla vilipesa. Daliso che qualch'altro difensore

D'Enrilla comparison assai parenta, Ch'abhia del Capitano arme migliore, Ondo di scioglier questo nodo tenta; E già di duo gran say in mano è messo Affar al granda, e fotto il Compromesso. Legislatori o mastri oran costero D'importante Etilekte. . a la perdonale O del Toccano un gioros illustre Coro, 0, terror di Torquato, Indiricate

Ombre; debl perdonate all'Etichette : Voce da voi non mai sentita o letta. Barbara fu la vostra età, nè scola Aveste per comprender quai misteri Si celano in si nobile parola: l'arlar non n'oso io già, che con severi O chi il Monni (65) miguarda, o fisme, e vista Che paril di al gran cose un Poeta.

Alcone o Lindor furrono aletti
I Gindici del Crin: dei sacri riti
Nel hel mondo maestri cran perfetti
Di conveniense, visite e infiniti
Nulli importanti, a d'ogni cesa in pria,
Della gran scienza di Cavalleria.

D'ogni torto sapeano, d'ogni offesa La nobil metafinica profonda, Dagli spiri plebei non anche intesa; E qual riparo appunto corrisponda Se in un viso patrisio, o in un sedere, O is mano, od il piè sdeguoso fere.

Sensa il tuo ragionar misterioso, Come, o Virago, la ragion volgare Intenderia quant'è più ingiurioso Un calrio, (ch conseçuenza singolare!) Trofto ron searpa morbidetta e fina, Clae con rustica searpa contadina? In cesì dotte mani saggiamente

In ceil dotte mani saggiamente Rimessa omai la nobile questiono, Non potea non aver fine decenta. Dar si dee l'importanto decisione Presso di Leabia, dove si tenca Numerosa e magnifica assemblea.

Entura età, cui forse da Nipoti Degeneri per colpa, o d'ignoranti Storici forse un di saranno ignoti Di nobile assemblea gli usi aleganti, Porgimi orecchia, montre in questa carte Di misteri si bei ti metto a parte. Giova alla Scotte sonra il serme umano

Giora alla Sorte sopra il germe numno Il versare a uno senno i beni ei mali Concesse; ed ella con ingiunta mano Gli sparse; a parti fe' al disuguali, Che accanto al poverel, che muor di stenio , Altri nota fra l'oro e fra l'argento. Altri giace osiono in molle letto,

E a nn di lui cenno sol tutti i piaceri Volano ad esso intorno: altri è costretto A sudar travagliato i giorni intieri Per satollare in stanze orrida e gramo Della famiglia squallida la fame.

Vistos allor dal Celi di farorito Quel, quasi alcito popolo novallo, Si credi d'altra razas, e insusperbilo Confia d'ergoglio o d'allagía souvera. Le luvi al miserabili uso frastolus confia d'ergoglio o d'allagía souvera. L'errora della Dea Giove compresso à Gell'orgoglio de dispresso il ricoparso. L'errora della Dea Giove compresso pel dell'orgoglio delle voglio aveza Del popol fortunato altre effoxo, Por revolre d'anchelor la sorbi pare per revolre d'anchelor la sorbi pare y la confia dell'orgoglio della visto era oziono ancorra. Nel fatal visto era oziono ancorra.

Che qual goccia più lenta al vaso in fondo Era rimasa torbida e negletta, E ignota al nnovo giovinetto mondo; Vanna, le disse, i miseri rispetta, E a quel superbo popolo nel seno

Versa il tuo freddo languido veleno. Volali intoros gorer in i pellogrini Chi l'amaro tuo mesci edi nifondi, Sparqi di fiele i apporiti vini, Fra l'ottre e l'oro il tuo vapor diffondi Le molii roltri a i serici tappeti Unitedia e i vuorentati impero Chinedirette al vuorentati impero Chinedirette al vuorentati impero Tutti gli avolace, e formentati Edi vapor caliginone a nero Tutti gli avolace, e formentatili tante, Che imanianti, inquietti inan everando Medicina a un manera i miserando.

E de' morali morbi i Ciarlatani Preparăr con sottili inventioni; Farmaci troppo ed Diol deboli o vani; E giochi e danae ed opera e buffoni; E tanto entro il bel mondo celebrate; Le galanti assemblee furo inventato.

Ma l'arti intte il Mestro reo delude; Freno non v'èche il leptà e che l'arreste; Ne'l'antri, ne'l'alli epiì s'inirude, Appar non invitato a liste feste; Vedilo che con ala aglie e pronta Di Leshia all' arros tetto ardito monta. Già qual di Giore la locenzie reggia Schiuse di Leshia non le stanne anrate, Di mille facii il loma ivi fiammeggia, Che no tensi eristalli replicate

Pa che la notte emuli, o vinca il giorno. Ecco i terreni Semidei pomposi Con nobil serietà, delle gran menti Indirio, van solleciti e ansiosi, Tutto il lor merio a dispiegare intenti; Merto, che al prime sguardo ognuno intende Che sopra frappi, geomme ed or rispiende.

Vedi Lesbin nel drappo d'ér dipinto Dal Gallo tessior come sfavilla l Gli occhi di tutti a sè già trame, ha vinto Gli emoli suoi l'eome nel cor ne brilla l E con qual'i surid'occhio Alcon lo mira, E tacito nel cor freme o sospira l' Breve è il trionfo tuo. Lesbin t ti toglie

I più begli occhi il Capitano involto In marziali rilucenti spoglia, E di vaga fierezza adorno il volto, S celissa anch'ei però, che con trapunto Baro Pekino il bell'Adone è giunto.

Ma quale in questo ciel più lucid'astro Sorge, e fa le minor stelle sparire? Damon, che spieça quoll'asturro nastro, Con qual modestia ipoerita copriro Par ch'ei lo voglia le così mal lo cele, Che dai mal chiuso panno assai si srela.

Ve'con qual dirnità, con quale altera Decenza Lucio in mezzo a tutti passa; Composti gli atti son, grave la cera : Se a salntarvi il ciglio non abbassa , Scopre il Toson che al petto suo s'allaccia, E vuol che questo la sua scusa faccia. Ecco Narciso, e chi sa meglio un guanto Calsare a mano delicata e melle . Chi a vaghe spalle attar serico manto Porger ventaglio, o braccio ad una Bella? O del bel mondo o del tuo rango enore, Chi sa far nulla con grazia migliore?

Chi mi darà la voce e le parole Atte a contar qual stuol di Belle oppare, Quai farfallette nete al nuovo Sole Oh se sotto le gemme e l'or celare Si potessero gli anni e il vecchio male ,

Chi ti mrehbe o mia Dorinda eguele? Le membra tne sotto le ricche pompe Splondon qual di fosforico splendore Luce la carne allor che si corrompe : Ella che un'giorno....ahi tempo traditore! Dal popolo galante era affollata, Ahi come siede sola e abbandonata!

Se quale evorio o quali perle intatte Son , Nice , i denti tuoi , dobbiam mirarti Ridere eternamente? E se qual latte Fra velo e vel s'apre il tuo sen, piegarti Ogn'istante dovrai , perché l'intento Spettator l'occhio immerga ognor più addren

Vedi qual moto di ventarli l'ascolta (10. Qoal cigolar di seta! i risuonanti Odi serosei di risa t ansiosi in volta Ire e tornar gl'inutili eleganti , Che irrequieti nel bel vortice vanno

Or quinci, or quindi, e lo perchè non sanno. Che bei racconti qui s'odon conditi Di scandoli leggiedri! la villana Modestia, e i puerili omai shanditi Pregiudizii plebei, sensa la vana Incommota decensa or si gioisce Liberi, e ninoa faccia ora arrossi Ma vedi in mezzo alla pomposa sa!a

Già i papareri scuote, e i sensi lega La Noja, e spania e vi passeggia in gala; Sopra le faccie il suo trionfo spiega : Esulta or sopra il sonnolento ciglio , Ed or sul replicate ampie shadiglio.

Chi vi rimedia? O Semidei galanti, Che di vestra esistenza altro che quivi Segno non date, e solo in questi istanti, Dell'uman germe o nobili espletivi, Leggiadra, luminosa, immensa parte, Accingetevi all'opra : ecco le carte,

E tu, Barro, a profitto intacto metti Le distrazioni altrui ; son lunghi assai Per coprirti le dita i manichetti ; Giocan d'occhio, e non veggion quel che fai Gli amanti ; o per fortuna , o per inganno, Vincere è bene; e chi è minchion, suo danno

Ma se quelche filosofo pedanie Ride , e questa assemblea trove leggiora , Rimiri qual si tratta opra importante Quivi , e si taccie almen per questa sera , Che decider si dee la sorte, il fine

Che avrà d'Enrilla il contrastato Crine. E istrutti entrambi di destressa pari, Con peri gravità vedi adunarsi I pensierosi Plenipotenziari, E un serio cerchio interpo ed em farei :

Tal de'regni a decider la fortune A Sistow il Congresso oggi s'eduna.

Molto e molto fu detto da ogni parte Con eloqueosa di tai spirti degoa, La Musa il tace, perchè in queste carte Degnamente d'esprimer non s'impegna Tutto il sublime ed il profoodo a intenso

Ragionamento, e soprettutto il senso. E dopo sottilistimi argomenti, In cui ciascun quelli dell'altro elode, Dopo lunghi ed assai dibattimenti, Si conclude alla fin . . . che si conclude ?

Quello, ebe dopo molti mesi spesso Si conclude a un politico Congresso, Nulla cioè; perchè non inferiori

l bei puntigli, e le feminee gare Sono ai puntigli degli Ambasciatori : Si fissa alfine un gran preliminare, Ch' Eurilla il Crin non debha riavere, Ma neppur Silvia il deggia ritenere.

Qual sarà il suo destin? forse al profano Sguardo ognor sarà esposto ? ovver cadendo D'avaro parruechier sotto la mano A terminare andrà (tolga l'orrende Augurio il Cielo!) in ricci di parrucca

Di vecchio Ehreo sopra la lorda succa? Ah non fia sero! e poiché degno loco Per lei non troveriasi, qual dubbiose Reliquia od Agnusleo, dannisi al foco, Perchè col tatto mai profana cosa Non maechi ; e chi ad origine sacrata S'accosta più di questa Chioma aurata? Nobil decision I sentenza degna

Di si gran teste | or chi potrà formare Rogo, che a tal tesor non disconvenga? Quello su cui le antiche suol cangiare Membra l' Arabo augel degno saria; Ma per andar colà lunga è la via. E oh quale a tanto inaspettato onore

Estranio rogo saai prepara il Fato! Del palagio ad un tratto ecco il Signore Ch' emer colà vi dee s'è ricordato Mobile inntil, non mai vista in pris Polverosa, obliata Libreria.

E a qual uso miglior, con ammiranda Prontessa, esclama, esser potrian quei tanti Inutili fogliscei ? Allor comanda, Per espiar la noja che i pedanti Un di gli dier, di libri là sa tratto

Un inutile ammasso, e il rogo fatto,

Dunque i nitidi fogli in oro avvinti , Ore in eifre eleganti i bei pensieri Di Tullio. di Maron si stan dipinti , O di Catullo i veszi lusinghieri , Or del mondo galante a scherno e gioco , Fion quali lepani Ebrei dannati al foco?

Ma il Caso dieda ai dotti fogli aita, Il Caso che sa far di belle cose; Da tempo immemorabi è smarrita La chiave delle porte polverose, Che d'ampie tele Aracne avea coperte, Per un secolo intiero non aperto. Sul limitare sordido ammassati

Sul Imitare sorquo ammassau Soltanto molti libri derelititi Stavano, ebe per moda ora comprati, Or dol Padron del sacro nome iscritti, Ehber perciò d'entrar la permissione, Qual strania terca, in sì sobil magione. Portansi adunque al rogo quai Fortona

Voolo, e profani, o mistici diversi; Una strana piramido a'aduna. E discorsi e giornali e proso e verai r L'aurata Treccia sulla cima pende, E già la man la face al rogo stende.

Della . . . . . . era la pira Nel foodo in tomi amplissimi formata: Invan la faco intorno a lor a'aggira . La fiamma invan dal sollio è concitata ; Non ardono, ob prodigio memorando ! Ma qual vessica ognor si van gonfiando. Forse, come l'autor di fumo vano.

Forse, come l'autor di fumo vano Pregni, e d'un'aura gonfi d'Eccelleusa Sperata a lungo, oh Diol sperata invano, Sieguon la sorte dell'autore, e senua Luce scoppiano in nulla; e in un momento Fuggon dagli occhi sciolti in fumo e vento.

In tanti fogli quanto poce senso! La face eccita sol negli vapori, E hrevi fiamme in messo a fumo denso, Che i squarci son de'mal eitati Autori; Pur questa breva fiamma in alto stendo Le tremolanti cime, o il Crine acceude.

Stride l'aurata Chioma, e in lievi a torte Nuhi il vapor per l'aria si distende, E nello treso tempo, e di dura sorte! Tutto d'Eurilla il credito si perde ; E pari appunto a quel fumoso nembo Cade d'oblio nel tenebroso grembo. Sorto stabil nen v'è: Sparta ed Atene Giaccion sepolte sotto i sassi o l'erba; Rotta vesilla per l'Egisio arena Ogni mole più eccelva e più superba; Convien pertanto aver pasienza, o Belle, Se muor bellezza, e aggrinzasi la pello.

#### LA PERICITA

#### DELL'AUSTRIA E DELLA TOSCANA.

Aspice venturo Latentur Ut omnia secto Vina.

# A SUA ECCETIENTA

# IL MARCHESE MANFREDINI.

A te principium tibi desinet ...... Vina.

VEDI, o signor, afrondato e inaridito Il lauro out'o ie bianche tempia ciago, Ed allo Muse ancor può farmi ini ito? Non sai che sproci all'obliato arriogo Uo vecchio corridor rhe già vien macco Nel corso, e a stento trae l'ansaote fianco?

Tu, cho sorente ron geotii favora Animando cortese il canto mio Più m'accendesti che l'Aonie suore, Sai se gl'ioviti tuoi corsi restto, Quando alsandolo stil da Te inspirato Quani all'eroica tromba osai dar fiato (66).

Faito di me maggior su reuse rimo Del Tones reguestar qui l'immortale Augunto nome alast totata inshimo Di Gioria altempio ralla mie debol' alo Ardimentese oltre il nato contume Tu porgesti, o Signore, allo re le piamer E allora intorno a me qual ruo l'alata Famiglia degl' insutti al nuoro maggio Libras le tremola ali catro l'aurata Onda, e ousta (fo) al metti al nuoro del piame si termola ali catro l'aurata Dida, e ousta (fo) allo missione del begli anni Battano legricire i colorati vanni.

E istupidi l'immaginar vivace ; E quelle fiamma giovenili accese De mobili estri amabile alimento, Dell' età, delle cure i gelo ha pento. Coal vulcan , cho già versà dal circo Genuba accesi torrenti, c poi s'estime, Resta obbliato, del deserto speco L' cdera i massi affumicati avvinac, Vi posa il gregge, e il pastorello i razsi Vi posa il gregge, e il pastorello i razsi Vi posa il gregge, e il pastorello i razsi patripolo atsai-

Tutto tutto combiossi : il Veglio edace

La fredda man sopra di me distese,

E montro In, o Signor, m' inviti al recte Mato ed inerte lo resteroumni intacto? Ma m'ingacono?e miremiara appoce o ppoce, Che per le fredde fibre, a per le strade Quani oblinte entri di Febo il fucco? Giù un vigor nuore il petto mio pervede:

Gas un vigor naove u peuto mao pervese: Nen m'impamie, le voci tue son use Sulle mie labben a richiamar le Muse. Salve di Febo eura aserata lo madre Di vaga prole, el tuo gentil respiro Le figlie tne le immagni leggiedre D' Aooii flor spargermi intorne miro

Lucida pioggia , che rotata e mista Sempre nuovi colori apre alla vista. E quale in mezzo e minical conceoto Mover voggio ver me forma celesto? Bionde ha le chiosne ed ondeggienti al vecto; L'agili membra traparento vette Non scopre d'atto , a non affatte cela,

Quel rere nabbia al Sol la faccia vela. Serlo be di lauro e mirte intorno el crine L'estro del volto sulla nere brille ; E quel la Dea rhe usel delle marine Spume, nell'ecchie tremele sferilla; Che irrequisto e celere dinorro ;

E e no punte e ciele e terra e mar percerr L'eria s'indora delle aconte pinne Al reemolante lempo, e par che ecquiate Il Sole in faccia a lei novalle lume ; Ovanque passa in celerate liste Gli ezzerri campi a si d'interno tinge, Quai sulle nubi lir itale dipinge.

Ti ricenosco, e lulle gentirice De' carmi, o Feotaria vivacel e dende Or movvi ilvol'f ferse dal suol falice Che l'Eridane eltier bagna coll'ende, Ove usa mi di corre i for che iotoroo Spunten d'Arioste al gelido soggiorno ? O da Ravvenna, ove tra i freddi marmi Posò la stenea mlma, e il lango ciglio

Posò la stonca sulma, e il lungo esiglie Fini l'autor de più sublimi carmi, Di Flora il granda e sventurato figliol O da quel colle dove inomorato Roma soffre che giaccia il gran Torqueto\* (58)

Voles più dir: ma l'enrec chieme scose; Che d'subrosia spirla celesti oderi ; L'imagin vaga, e in suon la voce mosse Come sestro suol quende tra i fiori ; E tra le fresche rugiedese foglio Le placid'ali sul mattin discioglie ? Oggi non suoni il p'ettro tuo leggiero, E le pompose inezie, e i vaghi nienti, Caota dell'Anstria il contrastato Impreo, D'Etruria le viceode, e i lieti creoti: E e no cenno mio la luminose tele

Devanti agli occhi tuoi anpre o si svelo. Albara il Sol copri lorbida nembo Rimbembò eupo tuon, sanguigne traccia Solcò alla oube il teochroso grembo; E oscirori o vidi con territul faccia. Le Dea che mill'instalal ruoto siccla.

Le Des che sui indialal racte accia;

E i regi ed i pastor calca col piede.
Vidi giacer sotto il suo più fatela
Dell'Austria il vuoto soglio, e accantee quelle
Colla testa dimessa, o fiaccid ele

Starni di Giore il generoso augellot Fizammeggiò in volte qual comete atroce; E come freme il tuon mome la voce; In son rolei che al Perte, e al Medo cinsi Di regio secte la superba fronte; Il Meccelon guerrier nell'Asia zoino.

m non rount can a revie, e at according bi regio serte la superba fronte, Il Marcedon guerrier nell'Asia apinsa, l'uppi di Sersa il temerario ponte, Cho alfin fuggendo o stente in mar a'opria lo fra i deosi cadaveri le via (69). G'i incattennati regi in Campidoglio

Gt' incatenati regi in Campidoglie De me far testit, e il luraccio mio funeste A Roma fransa il trionfale orgoglie : Ecro che all' Austrie il fete stecsu appresto. La Rogia Donne allor mestrommi cinta D' armi nemiche sì, me non già viota, E già di Marte a riteocer la svite

E già di Marte a riteoer la sorte Di nuovo altera l'ottomana Lona Delle esalute sue sorge più forte, E mezza l'Asia, a messa Enrope eduna; Il Prusso emnle antico, accolte insieme Le cerulce felangi, arme arme freme.

Le cerules [siangi, arme arme freme, Me qual covelle strepito di Marte Seons de langi, e più e più rimbomba? Con aparentori inmi e chiome sporte Sulla Scholde trancorre, e della tromba Coll'erribito suon chiame a rivolta Le turbe incante la Discordia stolta;

Seguela, e ruota l'aire face Alotto, Meatre ficchianle i serpi in sulla fronte, Che versano ove passa in ogni petto Di rabbicos velco livide fonte; L'atra brama di sangue ognor s'acresce, E invidia, odio, furor confecda e mesco. Quelle perfin dol cel figlio serceta.

Dell'importette osanitale i denni Per cenedar del rirde no imodeta, Delce confecto ne più trais ella nni, Gli unmini stitti di leger espace Con anreo e anto viacolo di pace ; L'alma Religion nell'atre e ivodale ; Le a le ile Signion nell'atre i vivodale ; Le a le ile Signion nell'atre i ba tolia per i La la citta di per i per i per i per i per i per i Alma il venillo, e cen prefane voi. All'armi chiana i pepoli fero. Cosi dell'Anstria il combattato regno Lacero io vidi, quale in ria procella Sen va, perso il nocchier, adrucito legno 3 Il flutto or questo lato, or qual flagella, Stridono i venti che sulla ritorie Fendonsi, e par che in tuno freman di morte;

A tante scoso replicate a tante
Sull'orlo della prosissa ruina
Resiste l'Austria intrepida, in sembiante
Di dolente bensi ma di reina:
Già già cadea, quando un suo figlio venne
L'augusta man la porce, e la sostenna,

Di pacifica oliva il crine avea Gnto, davanti al suo reale aspetto L'ire frenò la furibonda Dea ; Ansi posche a cangiar prende diletto, Scordati in faccia a lni gli sdegni e l'onte, Tornò tranquilla, e sercenò la fronte.

Torno tranquilla, e sereno la tronte.
Disciolta l'atra nnbe, discoprio
Lucido il crine oltre l'usato il Sole 3
E voce più rhe umana allor s'ndio
(Forse fn del Destin ): l'Austriaca Mole
Starà in eterno, nè possansa alcuna

Arrân quella il tempo la Fortuna. Al nudo antico allor le fulgid' ale Spiegò mblime, vinto equi periglio, L'Austriaco Augel recando il trionfala Cesarco serto nel guerricor artiglio : Di Laorano al piè Marta si giacque Avvinto a, in nannia il lui l'Enropa tesque.

Nel comun gaudio, Etrarie mia, tu sole Credi forse restare orfanae mesta? Sgombra il timore ingituto, a ti consola ; Qual nnovo ordin di cose a te s'appresta Mira, a comprendi (e i moi decreti adora), Se Leroroxo e' amò, se ' ami ancora.

Qual Prence che co'voti, a co'acapiri Chiamari nel tuo redoro cordoglio , Ecco ti guida , a compie i tuoi desiri, Fissa il tuo fato, e done ad esso na toglio ; Granda e sublime atto è donare na trono , Ma assai più grande è il Donator del dono. E sià rarresto il selida Annennino

Seende l'Augusto Frence , à e Flora appare ç Come s'indora l'aire muistine Quando l'astro del disputat sul mere, col tu rassereni, Eterria, il eiglio , E aslati ce' plausi il tuo gran Fisisse. Thomato, Pomera e l'aire l'aire del Pomera, Pomera e l'aire l'aire l'aire del Ella rassmenta assor quanto giolive I tuoi printi vagiti accolosi n'pria, E miro vili paparei co'revesenti Anni ognoro più le Twe Virin sassenti,

Vede or maturi in Ta dal Genitore I germi illustri, e in Ta ritrova intanto Del Padre il senno, a della Madre il core: O Madre Augusta I in sulla ciglia il pianto Viena a cele tri perdè remmenta poi, Pensa, e che ti perdè remmenta poi, Ma ritrover le tue virtú nel petto Della Compacna del tuo Ficario spera, E tra i bei lampi del reale aspetto, Su cui sta pinta l'anima sincera, Splender le tue virtú giá tutte vede, E la prima mirar LUBACTECA. Vieni, o FERNANDO, il regio serto cingi

In mexic al suon de' plausi festaggiauti, Coll'aurea man d'Astrea la lancia stringiz Già dell'umanitade i dritti santi ... , La Dea de' giusti Re terrorea a guida Dal ciel discesa al braccio tuo confide.

Al sacro e formidabil ministero, A eni del ciel la Figlia oggi Cinvita Stendi la mano; il simulacro vero È d'un Nime il Monarea: e non Pimita, Nell'abbaglianta fasto ond'egli è ornato, Ma nel poter di fare altrui besto.

Intanio infra le pompe, onda d'intorna Flora festeggia, in mezzo ello aplendore, Per cui la notte emula e vince il giorno, In mezzo ai viva misti alla sonora Vori de bronzi, e a quelle più sincere

Ch'escon dagli occhi iu tenaro piacere, Odi quel nuore engelieva armonia, Che tanto vince ogni armonia mortala, Suoni pre l'acre? ecce che a Ta i ivria Figlio di Flora già Core immortale Che in bianco ammanto, ail crin di lauro adorsen vien da' eampi del perpetto giorno, (no

A riveder la patria alma pendice Volan dal besco degli Elisii mirti, Real Franamo, in questo di falice A Ta d'intorno i fortunati spirti, E le gloria sperate a già nascenti

Saintan del tuo regno in licti accenti.
Per lor, quand'ara in tenebroso velo,
Della gotica notte il mondo avvolto,
Dal barbaro squellor di nuora al cialo
L'arti più bella il vuercando volto
Erser dell'Arno in sulla sponda omene,
E fer di Flora une norella Ateno.
Mira le tre divine Arti sorella

Che precedon lo stuol da' lor più fidi , A te innausi atteggiar le membra anelle In macstosa danza ; a lor sorridi ; De' Principi il sorriso , a nna gradita Occhiata apira all'arti anima a vita.

Tai nel Mediceo nn di lieto soggiorno Danse intrecciavan nobili e festose Del gran Lorenso all'alta cuna intorno, Spargendo a pinne mani e gigli o rose; Sorridere il fanciullo ad esse in faccia, E o lor stendea la pargolette braccia.

Ve distro ad case a quei (70) che uvora vi ta Diede ai colori, e quegli (71) che l'oscura Gotica antica ruggina abandita, Ricompose all'augusta Architettura Il grava aspetto, a volse la sublime Curra mola sacrata, all'alte cime. Sieguongli mille in folto e nahil coro, Quai sorgon dietro ad Espero le stelle; Vedi animarsi i marmi ai cenni loro, E le tela spirar forme più belle; Sorge fra lor, qual fra gli arbusti il pino,

a Michel più che mortal Angel divino, Dall'altra parta la canoca gente Ecco di Pindo, cha nella raina Del Lasio seppe trar dal sen languente Dell'ammutita omai Musa Latina Nnora prole gentil cho a lei somiglia,

Di vaga madre più vezzora figlia.

Con grave aspetto ed accigliata fronte
Guida la schiera quei (73) ela il vel sublime
Or volse al Cielo, ed ora ad Acheronte
Fabro immortal di vigoroso cime 1
Per Ta, placato appena, ancor l'ingrata

Patria sevaro e tacitorno guata. Accanto gli è coli (73) ehe ron gentilo Placido suon seppe addoleir la granda Sublime asprezza di quol forte stile, Tenero Spirto, che dolenti spando Note mu lei che vira a moorta brama,

E colla freeda impua ancoe la chiama. In meso dalla dua festose schiero Ecco un'altra s'avanza, Urania è duce, Regolatrice della errantia stere; Va'come splenda di purpurva luce la Azzarco ba il manto, azzarre la divine Pupille, a d'annee stella ba cinto il crino. Madro angusta del ver, figlia del ciolo Sa dissinga il dotta nebbia occurs

Che le cause ravolge, e aprire il velo Onde gli areani suoi copri l'ature : Vedi chi primo goida ella per mano, E riconosci il gran Lineco Toscano (74); Del vetro illustre secolo il brarcio armato Con cui, per l'alta sfere ergendo l'ali

Con cui, per l'alta sfere ergendo l'ali Un nuovo cielo agli occhi lor negato Discoperse agli attoniti mortali; Stapi Natura, di rosser dipiata Mirollo, a si compiacque d'esser vinta,

Dai viri lami quala esce fulgore!
Divin fulgor che sacttando aciolae
La venerabil nebbia ondo l'arrore
Consacrato dal secoli s'avralse,
E lo dotta squarció mentite larre,
Fra di cui unavetoso il nulla apparre,

Ob del vero saper limpida fonto Mastro di quie i de sanno il il mondo tutto Si prostri, a inchini al nome tno la fronte j Ob de sudori tuoi cha amaro frutto Raccogliesti dal secolo rubello, Martir del vero Socrate novallo!

Come espiar le ingiurio ombra infelice! Ti vendica la Pama: odi la tromba Sonane di to? la fronda vincitrice Spuola più verde ognor zulla tna temba; Tardo tributo! Ingannatrice lede! Vana merrè, suon dolce a chi non ode! Spacyi, Signor, di generoso pianto Sal di lui fato hereo stilla, e mira Quanto spesso raccolta in sacro manto La frode venencia alii spira Sal merio che più splende, ed in oscura Trama il bieco liroc con lei rongiura! Segnelo, e stampa orme incure folta Pensosa in atto luminora schieca (75); Geavo e in manto Soccatico ravvolta

Geavo e in manto Soceatico ravvolta
Donna celeste in maestà severa
Sta in messo a lor, che scaglia auree quadrella
Alla mansogna; l'Esperienza è quella.
O interpeate del vero, o renerato

O meropean del vero, o renerato
Consesso quanto mai spanisti catto l
Consesso illustre ahi spento appena nato l
Mira, o Franarso, como in supplice atto
Volgonsi a Te, sperando i di felici
Rivedor aotto i Taoi reali auspici.

Ma gli irrolte a repireo il nacro stoolo Rosa nube elvi in falighe balas in Rosa nube elvi in falighe balas Ragginati strinee, quas pingono il polo Talora in sotte golda a serenza il Dell'immortalità volar lo reggio. Per sono della rolta il magico o pomenti Cenno della roltali Pantaria. Encoste, o gran Parxer: alla Tun mente Mostran del toro nod qual fa y, qual sia L'industriono genio agnor capare del propositione del propositi

Par loro viberan sempre giú belle Nella notte do' secoli profonda Chiarora eterno la Medicee stalle ; E quella dolta oliva cha circonda A Lorenzo, a Leon l'augusta chioma,

Il guerrier lauro emularà di Roma. Questa fian l'arti tue: di sangue lordo Ruoti altri il brando in sulle sanguinoso Campagno, ai gridi , alle quercle sordo Dello madri tradite o delle spose, E aqualidi trofoi su palpitanti

Membra solleri, o su città fumanti.
Tuo cure fian regger con dolce frono
Lu popol che l'adora, e colla saggia
Destra alla copia l'ubertono seno
Aprir mila falice otrusar spiaggia,
E i sacri ingegni secoglier del reale
Austriaco Augel sotto le spilondid ale;
L'oppresso marto sollavar dal suolo,

Stendare alla Virtà l'amica mano,
Fugar dal soglio con un guardo solo
La calonnia, onde il nome di Sorreno
Fra i lieti viva e l'armonia gioconda
Col bel nome di padre si confonda.
A quanda gloria, o Pamou, a quanta ppe

De popoli nascenti i ad essi in viso Pinto è il fature ; il lor pensier previene Cò ebe farai: stamo sul lor sorriso Pinto le tno future opre immortali; Leggi sopra i lor cochj i propri annali, hira dai Re quei leuto ma severo Giudice, il Tempo, inescrabil Nume Che toglie i fregi luinghieri al vero, Seriver di te nell'immortal volumo; Quel ch'ei vi seriverà forse non sai?

Leggi dentro il Tno core, e lo vedrai. Dentro a quel cor che dal suo fondo spin Un raggiu di bontà che al volto ascende, E lo virtù più bolle ivi dipinge: Cost di Febo un raggio allor che fende

Cost di Febo un raggio allor che fende D'industre vetro il trasparente greenlo-Spiega di bei color dipinto il lembo. Da ogni labro condito in dolei detti Esce fra i plansi il nome Tuo felico; Con lingua ancor di latte i pargoletti Impareno a invecale; il henedice

La vecchia età: si crede ognun beato, Che al famto regno tuo fu riserbato. Gode Etruria che Te quasi novella Fianta spuniar fra l'alme sue contrade Vide, di vaghi fior la tenerella Chioma ornata spiegarsi, e coll'esdo Crescre la some : ed or soone giuliva

Che de bramati frutti il tempo arriva.
Pianta gentile, a Te d'intorno ognera
Zefiro spiri, co suoi rai benigni
Ti guardi il Sol, l'imperli il erin l'Aurora,
Cantin fra le tue fronde i saeri Cigni,
E all'ombra aucusta de'tuoi rami lieti

Posin greggi e pastor tranquilli e queti, E tu, Saggio Cultor, per cui si adorno Il erin spicoji Augusta Pianta al ciclo, Che provido guidasti a Lei d'intorno Il Sol, la pioggia, il tempestivo gelo, D'aura infida carciando in tuon severo L'insidicos fato huinghiero;

Ecco compito il hel lavoro; er gedi De ben sparsi sudori: il nobil seme Già presso è al frutto; benedir non cdi La Regia Pianta ed il Cultore insieme? Infra i sinceri plausi ascolta come Suoni congiunto al tuo l'Angnato Nome!

E qual più grande e qual più nobil eura, E che l'uomo agli Dei più ravvieni, Che formar l'alma a un llo? quei che natura Vi sparse fecondar semi divini,

Yi sparse teconiar semi divini,
E Prometeo novel l'animatrice
Accender di Virtù fiamma felice?
Di grati sensi qual tributo denno
Le tosche genti a te? per te formato

Le tosche genti a te 7 per te formato Miran content quel, dal di eni senno, Dal di eni cor pende di tutti il fato; E ne bei di, chi Etruria omai vagheggin, Veggon qual parte illustre a te si degen, E già d'onde s'interccia l'immurtalo

E gia condez e intrecesa l'immurtato Aurea calena degli umani eventi Spiegò il sereno di le candid'ale Sperato appena dall'etrusche genti; Il tuo Fasaxso al losco soglio è sopra; Godi e coutempla la tua nobil'opra. Sotio il dotto scalpel così miraudo Fidia atteggiarsi il docil marmo in Nume, E la sublime fronte e il venerando Ciglio quasi spirar divino lume, E infin Gove apparir, si compiacea

Fares del l'opri e sopra lei pondre, Tu per me porta a l'ergia soglio innanti Questi d'un finece siti, d'un sendente E ranca Nune foreu litini avanzi, Che per te rinforzi le sua languente Vece, e pri di calert d'obbin el rem Velle cautier il fautte ce tealo almeso: Tarce cod ele fine o meritonale. Pare cod ele fine so meritonale. Navineci il fine come de la riconale, ana jibi tetto il rende, talli ricifranse Presso al coder con mibio chiarore Gli morti ragi, geta un lampo, o morre.

ALLA CELEBRE DONYA

M.RS MONTAGU.

IN OCCUSIONE BETAA DI LEI APPLATBITISSIMA

O Thou divinest Nature! how thyself thou blozon'st In this thy Son!

SHARESP.

### SIG VOR.4

Dalla gentilizima Lady Elisabetta Compton mi è stata trasmessa a nome vostro la celebre Opera, colla quale avete a un tempo istemo difeso il divino poeta Shakespearo, e sparso un nuovo lustro sull' Inglese Letteratura e sul vostro semo, lo vi ringrasio dell'onore che mi avete fatto, e del piacere che mi hanno recato le vostre belle ed ingegnose riflessioni. La verità, il bnon gusto, la vivacità dello stile vi regnano in ogni parte, e vi ci trova la Fi-Iosofia ornata di tutto le grazio dell'immaginazione. Da gran tempo la più sana parte delle persone di gretta a' è accorta che moltissime regole stabilite dai Critici son false, giacchè si trovano smentito dalla natura. I Poeti più illustri consultando solo questa gran maestra, e ignorando o disprezzando lo regole, son ginnti a toccare gli animi sensibili, anche peccando contro le critiche leggi. Non si ardisce però condannarle apertamente, e l'autorità d'Aristotele, che ba perduto tutto il sun peso nelle scienze, dura a tiranneggiare ancora il buon gusto, ore a prima vista parrebbe, che dovesse aver meno forza ; poichò là si ragiona, e qua si sente : si può errar nei ragionamenti , ma nen già nella sensibilità ; si può con sottili sofismi inviluppar la ragio-

ne, ma noo già reeder sensibile il cuore. | Che io un traoquillo oblio sepolta l'alma Onendo vien fatto el Poeta di muovere, di dilettare gli assoltanti , violando le regole , hisogna ellera condenner le regole, e con il Poeta. Eppure tanta è la forze de pregindizi, che talora anche i colti Lettori, dopo aver pianto sulle Tragedie di Shekespeare, ed essere stati meravigliosamente dilettati dall' Ariesto, coodannano poi questi poeti, pereliè banno peccato cootro le regole d'Aristotele. Voi , Signore , evete avuto il coraggio di scuoter questo giogo servile, e dall'autorità dei nomi illustri vi siete eppellata ella natura , avete ioterrogata lei sola facendo tacere i pregindisj; ed elle vi ha rispestocollo stesso te mplice, ma sublime linguaggio, col quale è usata di parlere si gran poeti, e con già con quello, che nel silenzio delle passioni haono immarinate a lor senno i freddi legisletori del buon gusto; avete in tal mauiere formate un nuove piaco di critica, piano origioele, e voro. La vostre bell'opera si può riguardere come nuo splendido moonmento ios sato alle memoria di Shakespeere più darevole e più glorioso di quelli, che l'orgaglio, spiegando totta la pompa delle ricchesse, suol consecrare al visio fortunato, più che al merito. La lettura di questa bell'opere mi ha fetto tornare e scorrer le tragedie di quel gran poeta, e colle vostre scorta vi ho trovete nuove e sorprendenti bellezze. Pertanto colla faotazio riscaldata dai quadri i più patetiri di queste tragedie, e eu i quali aveve aparso dolci lagrime, pieno delle vostre ingegnose riflessioni, non be potute resistere , nell'egio della campagna, a quella dolco violeoza, colla quale l'estro ci comanda, od ho scritto i segueoti versi, ne'quali non si trove di pregevole che le lodi di Shakespeare, e il vostro uome. Sperando frattanto, che il desiderio di esprimere tutta la vecerazione, che professo a quol divino poeta, ed al vostro merito, farà trover qualche seusa presso di voi, e de'vostri illustri concittadini o'misi doboli versi, col psù profondo emeguio ho l'onore di dirmi,

LA TOMBA DI SHAKESPEARE,

Le tacit'ombre della cupa notte Già diradava il mattutino elbore, Che dal lucido albergo ond'esce il Sole, Languido e fioco ancor candide tracce Traca d'incerto lume, e di netura Coloria lentamente il dubbio aspetto. Era sorte sul halso d'Oriente Dai freddi amplessi del marito annoso, Colle chiome dorate ell'aura sparse . Avvolte in rosco maoto che rispleode Di biancheggienti perle ond'è trapunto, Del rinascente di le messaggiera. Già il vepor grave di profondo sonna,

Avea tenute, incominciava appena Lentamente a disciorsi , e l'interrotto Commercio osato io fra la spirto e i sensi Era ne aperto ben, ne affatta cliiuso : Rioascevan le idee, ma sopra l'eli Leggerissime errendo, e dall'impero Sciolte della ragione in nuova e strana Lega mele accoppiete ad ogni isteoto Volteggiendo fra lor con isfrenati Bapide salti ivan cangioudo aspetto. Cosl talore al soffio impetuoso D'Austro e di Coro miri io ccoto guise Le lievi paglie errer, l'eride froodi, E le mioute arene insiem confuse Mescolandasi ognor per l'aer vuoto. È questo il dolce tempo , in cui si schiude La cristelline, ovver l'oburgea porte, Oude le lusioghiera agile turba De' sogni spiega le scherzose peoce. Mentre ondoggiando in un dubbioso oblio Giva il vago pensiero immaginoso, Voler mi parve sulle rieche sponde Del guerriero Temigi: ivi mirai Quella, che un di sulla temuta rupe Del Tarpeo glorioso ebbe le stansa, La Libertà Letina in torva fronte, Severe il volto, d'Albione i figli Chiamer con voce minacciosa all'armia All' ermi, all'armi in spaventoso tucco Replicar d'Albion le cupe velli. Già l'oodeggianti prore , ermate il flenco Dei fulmini di guerra, ornete il dosso Di piegbevoli industri ed agil' eli , Che saono imprigionar, che render su Facili e el moto lero obbedienti L'eure ritrose, in minaccioso corso Aprendo gien di Teti il glauco grembo : Gemeren rotti in biancheggiante spania I salsi fintti , e il nautico clamore , De'cavi bronzi il ripercosso suono Le gride de'guerrieri impasienti, Del popol folto i gemineti applauni Sparger pareeo sulle fuggeoti arene Di future vittorie alte speraoze.

Me dai gridi di guorre, e dal tumulto, Ingrati oggetti elle tranquille Muse, Il volubil pensier le rapid'eli Altrove torse ; e fra i pomposi e tristi Freddi elbergbi di morte (76), ove onoraodo Le ceneri dei Re più, che de quelle Onorete coa è, sorge la Tomba, Che la Beltà, l'Amor, la Grazie alzere Al Sofocle britagno, il vol rettenne t Steva sul secro marmo in beta fronte Del gren Center la Venerabil Ombra. In biancho spoglie avvolta, e le rugosa Fronte cingeva il sempre vorde alloro t Peodea sospeso al susso la divine Cetra de' cor signora : ed esso accanto Scarmigbata le chiome, in negra vesto, Attennieta di pianto e di dolore.

Melpomene sedeva , il forro intriso D'atro sangue stringea , copria la faccia Trasfigurata un livido pallore, E ilisperate lacrime versava Dai torbidi e sanguigni occhi, ove pinta Era la smania e il nero orror di morte. Stava dall' altro lato a lui dappresso L'alata Fantasia, vaga donsella Scherzosamente adorna : il erin disciolto Ondeggia sopra il petto e sulle spallo ; Azzurro manto le versose membra Copre, che fluttuando, ora lo snello Fianco disvela, ora l'ansante petto. E nelle pieghe mobili ogn' istante Nuovi color dispiega, come suele Cangiarsi in faccia al Sol della colomba Il collo, o del pavon l'occbiuta coda. L'instabile, inquieto ed agd piede Non si ferma un momento, or quinci, or quiudi Sensa legge o misura ei si raggira: Robuste infaticabili veloci Ali, che il fulmiuante augel di Giovo Vincon nel volo, a lei copron'il tergo: Nelle vermiglie gote, e ne'vivoci Occlu focosi , che con spessi giri Mnovono rapidissimi, trasparo Il bel capraccio, e la gentil follie. Stringe la destra sua magica verga, Al cui poter , quando la scote , ob quali Portenti, ob quante nuove, e inaspettate Sorgon sembianze l or fralle nudo arene Della Siberia, e le deserte rupi D' eterno gel coperte, al di lei cenno Spunta vago giardino, ove scotendo Anra gentile le straniere penne , D'insoliti rolori il verde smalto Dipinge , o intanto l'infeconda piaggia Le nuove frondi verdeggiare ammira, E le poma non sue ; or ti trasporta Di Tenariffa sull'eccelsa cima, E già sotto i tuoi niedi errer le nuhi Miri, i lauspi striscier, scoppiare il tuono: Or il'Atene, or di Roma il popol folto Tı vedi innanzi, o fulminar da' rostri Tulbo, a suo senno trar del mobil volgo Il pieghievole cor, l'animo incerto. Mi prostro, e adoro colla fronte bassa

and proper one of the state of

Gli scherzevoli motti, e lascia in pace Dormir nell'ozio, e tra i pomposi nienti La ridicole turba del bel mondo. Nuovi pensier, nuov'ordine di cose, Novelle forme a to finora ignote A svelar mi preparo, e i maestosi Quadri, che Apollo istesso ammira, e i sacri Muri u'adorna del suo chiaro tempio, Pennelleggianti dalla mano ardita Del gran Pittor, che qui mi siede accanto, Fion scoperti a'tuoi sguerdi, e delle Muse Le più ricche aprieò splendido stanze. Disse, e l'aurata onnipotente verga Mi stese in fronte, al di cui tocco, qualo, Se talor cade piccola favilla Sopra salnitro o depurato solfo, Cho il carbon polveroso in negri avvolse Minutiasimi grani, arde o balena Subita flamme, e con orrendo scoppio Introna l'aria intorno, e crolla il suolo, Tal scuotermi allor sento da improvviso Moto inusato: un freddo gel per l'ossa Rapido corre, indi il calor succede; L'intimo fibre un fremito soave Ricorca dolcemente, irta diventa L'irrigidita chioma, e la presenza D'un Numo agitator sento nel petto, Ove son' io? non è quello, che scorgo

Torreggiar maestoso, il Campidoglio (77) Di Barbari e di Regi alto spavento? Di corintie colonne, e di sublimi Portici cinto , e d'ondeggiante turba Ripieno, non è quello il Roman Foro ? Di parii marmi, e di spiranti e vive Imagini edornato ecco là sorge Di Pompeo il teatro. Ohimè che miro f Fermati, o Bruto, il furioso acciaro A chi d'immerger tenti , oh Dio! nol seno ? Cesare non è questi ? e non è questi L'Erre più grande che formò Natura? SI, ma grande lo fer cost gli Dei Per punire i Romani ; al mondo , a Roma Ed alle Libertà vittima cada: Già l'alte gride, e il popolar tumnito Mi richiamano al Foro. Ob qual ti miro Del maggior de'mortali esangue spoglia Immobile gelata | jori nn tuo cenno (78) Pacee tremare il mondo i oggi ti giaci Inonorata e sola! Ecco, o Romani (79) Il lacerato e sanguiposo manto Del vostro padre: il dispietato Cansio Qui lo stracció con improvviso colpo : La Cimbro e Casca , e qua ficcò l'acriaro Bruto inumano, e quando indi il ritramo, Mirate, ob Dio l qual rubiconda riga Segpollo! ma già destasi l'insana Popolar furia, già volano i dardi, Le faci, i sassi, e dall'avare sponde Sen fugge già la Libertà sdegnata, La scene si cangiò , Roma ilisparve. Queste di Cipro son lo infauste arene (80), Runire il fiero Otollo, e cui nell'alma

Il freddo immedicabila valeno Versò la gelosia: s'agita e freme E tra la rabbia e tra l'amore ondeggia. Vedilo tra le cupe ombre notturne. Che all'incerto chiaror di fioco luma, lrio la chiome, di pallor dipiuto, E terribili sguardi dai sanguigni Occbi lanciando, alle fatali piuma Del uusial mal angurato letto Vacillando s' accoste, ove in tranquillo Oblic composte , a del suo fato ignara L'innocente cagion da'suoi furori Dorme sigura ; ecco le dastre inalsa All'opra atroce: ma il gentila aspetto Di lei che toune del suo cor lo chiavi, Ma l'angelico volto, ov'apra il soung Novella grasie, il palpitaute seno Par che nel cor feroce una scintille Destino di pietà. Sopra la guancia, E rulle borea , onde con leuto moto Esce spinto dal sonno alternamente Il respiro soava, il fiero amante Colle tremanti sue livide labbia Imprime incerti baci: ecco gl'inonda volontario e disperato pianto Le furibonda luci i ecco di nuovo Il cor gli stringe a serra con gelata Mano la geloria, gli affusca i lumi,

Gli occupa i sensi ..., il fatal colpo è fatto. Ma qual di larve piona, o meste voci Di nottole e di strigi, el feral cauto Del quarulo buhoua, orrida uotto Di tenebre funeste emmanta il cielo! Del tampestoso Baltico la sponde Mi s'offrono allo sguardo, a tra l'incerto Albor, ebe cada pallido a languaute Dalle tremule stelle, io già discerno, Agussando le ciglia, la Daneso Di mostri e di prodigj infame terra (8s); S'epron di morte le funsbri stanse; Non vedi uscir dalle dischiusa tomba Di nere e rugginose armi guarnita, Pallida in volto, a d'atro sangua lorda Del Dano regnator l' ombra sdagnata ? Vedi, che scuote la terribil asta ! Vedi, che fremal a al caro figlio intorno Anelante s'aggira l O voi celesti (8s) Genj, di grana o placidi ministri, Difandeteci voi, Fermati, o vana Acrea forma , e se di voce alcuno Uso tu serbi , parla: a perchè mai , Entre il silenzio dalla notte amica Vieni a turbar da' miseri mortali I tranquilli ripeni? a che mai chiedi? Da noi che brami? o Prence sventurato, Vedi l'Ombra che geme, e che ti mostra L'estenuate membra, che l'occulto Mortifero valen sognò di some Livide macchie, del erudel misfatto L'ordine t'apre, a te con guardo bicco Chiede vendette, e colla mau t'accenna L'infame reggia , e l'infedel consorte.

L'ombra disperve, e nuove e me davante Mnovono alato portentese formo (83) Cho seevre d'atto o di sembianza umane, Intrecciando fra lor rapidi veli, Le vaua membra di leggiora o vuota Aura formato, e la testute pouna Della liava sostanza, onda colora Iride il curvo rugiadoso gresabo, Scuotono a mo con spessi giri intorno. Como quando impregnata de soavi Freschi eliti de'fior l'aura di maggio Col Sol uascente muovesi ed olezza , Alle ceree pareti iu nuvol folto Volano intorno la ronzanti pecchie, O fantasticha forme, e chi vi trasse Dai eheti campi, cha la piera e bruna Onde di Leta bagna, o dagli oscuri Muti regni del nulle a del silangio? Voi? Che del di fuggendo il chiaro lume, Sol vi destate, allorchè il grava suouo Da lungi udita della rauca squilla, Che sembra il giorno pianger che si mnora; E che dal nero bosco antro gli orrori, Fra il tremulo chiaror d'incerta Luna . Al villan pauroso vi mostrata : Chi vi guidò su questa ameno roonda?

Ma dall' alata schiara ecco si spicca Lucido spettro (84), che si slancia in alto, E le membra ingressando in un momento Si fa gigante, il capo egli nasconda Già fra le nubi , a il piè gli assurri campi Calea doll'Oceano ; ad un suo cenno, Rotto lo ferree ed orrida catene, Dall' infornal caliginosa stanza Escon fremendo il turbo a la tempesta; Di ferrugineo valo il Sol si copre, Fra l'ombre inusitate il di s'ascondo D'intempestiva notte, e già dell'aria Fra i tensbrosi campi in fiera lotta Con fremiti confusi urtansi i vanti, Rapido strisce di sanguigne luce Squarcian lo uere uubi, e in mezio al cupo Romoreggiar della cadenta e spesso Grandina ruinosa, orrendo acoppia Con fragor rotto a ripercosso il tuogo. Sfaraau dall'Ocean l'onde sconvolte, Fischiando faribondi Affrico a Noto, E sul pendio d'una montagna acquosa Collo sdrucito fianco, a la squarciato Vele ondeggiar sensa govorno un legno, E ruinar precipitoso al basso Nallo spumanta vortice rimiro Al brave lume che lampeggia, o fere Nella pallida faccia ai pavigauti, Che la tremanti braccia argono al cialo. Mugghia la selva, a in vorticosi giri Dal turbine ruotati, alto stridendo Schiantansi i forti cerri, e si dibarba La robusta di Giove arbore angosa . Dell'imo suol tresudo e sterpi e sassi E polvarosa uube; i rauchi gridi Dolle belve, il mugito de' torrenti.

Di cotanti delitti ami comprarti

Un detestato regne, e come mai, Dimmi, può lumgere il regio scettro

Tinto del sangue de più cari ? o tanto

Può la sete di recno? al trone ascendi.

De'senti il fischio, il fremito dell'onde, De' massi avvolti e fracassoti rami Il rumer cupo, gli ululi, le strida Forman coofuso e rusto suon, che fere L'orecchie di spesento, e che rimbomba Sul core erribilmente. Ma si placa L'acreo spettro , la primiere forma Riveste, e sopra il mar placido scuote Le assurre piume, colla destra amica Fuga lo nubi e rasserena il ciclo; Cadono l'onde allor, tacciono i sonti, E il liquide seren solo trascorre Un reffiretto, che il ceruleo piane Increspa leggiermente, e l'umid'ali Fra le tremule frondi batte e scherza Con susurro soave, a cui risponde Con allegre armonia musico coro Di lieti augei, che sciolto il procelloso Nembo che li disperse, er si rallegra Fra i serdi remi, e a riseder ritorna L'alata famigliuola shigottita. O qual mi s'offre al guardo ora ridente,

Dilettom terren (85)! Fierite spoode, Apriche collinette, embrose valli, Verdezgianti pianure, emeni prati Io reggo; e dove più e più a intrica Il solitario bosco, i felti rami Curvansi insieme avviticchiati , e sopra L'orbetta verde e i fier di culor mille Formano areo frondoso e verde tetto. Sciolgono liete danze entro quest'ombro Le scherzevoli Fato, e sotto il lievo Aereo piè vedi piegarsi appeoa Le molli cime della fresca erbetta, Ovunque il coro amabile e festaute Saltellande s'aggira , il cris frondoso Scuoton le piante, e versano sul suolo De' più leggiadri flor pioggia odorosa : Dal sacro orror di queste ombrose stanse, Pastorella gentil, cui punse emore, Semplice villanel , ch'ardl per lei , Torcete il piè (86), che di quei fiori in grembo E un licor di segreto venen miste, Che muta in odio l'amorosa cura.

Ma da sì lieta stanza ah chi mi trange All'armi, allo spavonto, al piaoto, al saugue? Stan d'Albione i forsennati figli lo due squadre divisi (87), il-bianco fiere Questo dispiega, ed il purpureo quella ; La discordia fatele agita e scuote La sanguinosa face, e quinci e quiodi Scorre, e con piede egual calca superba Le regie teste e le volgari insicme Confuse ignote infra la polve e il sangue. E neglette egualimente il suol britanno Già di sangue civil tepido fuma, E la Severna è colorata in rosso Fra tanti orridi oggetti, o tu (88), che sci L'orrore istemo, che i più santi dritti Di natura calpes'l, e che speziando D'auxico, di fratel, di sposo i dolei E tenori legami, al prezzo iofama

E il real mante dalla man tessuto Dell' Eumenidi vesti: il giusto colpe Lungi nen è ; con ferrea mano il l'ato Agita già l'urna ferale, e pronta Sta per useir per te sull'ali nere Dalla nebbia d' Averno l' ora estrema. Ti guarda già con sospettose ciglio La pallida congiura , il ferro impugna , E muove dictro a te taciti i passi. Irta le chiome , spaventosa i lumi , Impetuosa e rapida trascorre Urlando a te davanti, e ti disfida L'ardite Ribellien, Non edi il suono Della tromba fatale, ende gli oppressi Popoli desta alla vendetta ? Trema, Tiranno, è questa la finnerea voce, Che ti chi ama a morir. Tu dormi (89)? ah guar-Co' serpi in mace a te girare interno Le altrici Furie : dall'infausta torre , Trazice scena ai Re britanni, uscire Mira le inveudicete Ombre, che tinte Di saogue, colla man ruoten d'Averno La negra face; con adegnosi lumi Ti guardano, ed a te l'atroci colpe Van rinfacciande : ascolta il rumoreso Fremito di Bellona ! aste con aste, Scudi con sendi , elmi con elmi urtando Suonano orrabilmente. Il ferro alsato Già ti fischia sul capo : i tuoi delitti Remmenta, o rrudo Re, dispera, e muori. In cotal guisa la feconda madre Delle davine immagini sublimi, Dell'umano teatro i varj eventi, Che sull'Aonie tele un di ritrasse Quegli, ch'ebbe a sue senno in man le chiavi Della pietade, del terror, del dulce E simpatico pianto, a me facea Scorrer rapidamente agli occhi avante. Tal fra le pompe di notturna scena Muovon le pinte imitatrici telo, E su i lubrici solchi sdrucciolando Ognor cambiano aspetto; ara verdeggia Antica selva , ove i spumanti flutti Ondeggiavan del mare, or la doreta Stansa regal si cangia in career nero. Mentre così la Dea con piccol cenno Volgea'l mio core in questa parte e in quella, Udir mi parve di percosse cetre, E di canore voci un misto suono.

Rividi allor la tomba, in cui feria Un'anrea luce che indorava il volto

Al subhme Cantere, e ognor più viva

Giorno a giorno pareva essere aggiun

Donde il raggie venia rivolsi il guanio .

Lucido cocchio, che di gemme e d'oro

Crescendo entro del liquido sereno,

E muover vidi ver la sacra Tomba

Felgorando de lungi, ivi ruotando So'cerchi luminosi d'adamante : E uel girarsi le minute e spesse Pacce ineguali delle scalire ruoto Parean di bianca e tremolante luce Da ogni lato gettar vive faville, Quattre destrier vie più che fiamma rossi Per l'acreo sentiero impasienti Traggon l'aurea quadriga ; il piè focoss Stamps nell'aria fiammeggianti tracce; Lucido soleo le ferrenti ruote Si lascian dietro, come face mole Versata in giro. In mezzo al cocchio arsiso Stavani Apollo: il riconobbi al biondo Intenso enpo, alla diletta fronda Che gli velava il crine, ed all'eburna Cetra che al divin collo era sospesa. Sedeangli appresso, o gli facean corona Le Vergini sorelle, e al carro intorno Portati sulle piume della santa Aura che spira dal Castalio fonte, Spiegavan l'ali i più sublimi cigni Che sul Tamigi un di sciolsero il canto. Veneralile in volto, e la cannta (90) Chioma cinto d'alloro al ciclo ergea l ciccli lumi quei , che sovra l'ali Serafiche poggiò fino allo stelle, E l'arbore vietata , onde si colse Dal prime cenitor si amare frutto. Coll'ergica cantò divina tromba. Vedensi necanto a lui della tebana Lira l'erede (9x), che spirar del Gange Al demator colla flessibil voce Di Timoteo pote si vari affetti : E quei che il forto della chioma bionda (qa) Seppe cantare in si soavi tempre, Segula colui (93), che il sanguinoso scempio De figli di Parnasso alto piangendo Contro il tiranno, del canuto Vate Di fulminante armò suono di mnrte La profetiea voce, Audace ingegno, Che della Gloria ol faticoso monte Due corsieri guidò (94) fuoco spiranti Dalle fervide nari, il collo cinti Della flamma onde il folgor si dimerra, Che muovon strepitosi e da lontani Romoreggianti passi. Appresso fulta Schiera di licti spirti iva cantando Inni di lode al conere sacrato, Venia fra questi ancor, calsato il piede Del tragico coturno, ombra novella, L'inglese Roscio (95), che, qual suol la moll Cera docil vestir le varie forme Sculte ne' solchi della dura selce , Tal sopra il palco i portamenti, il volto Atteggiando ora al duolo, ora al terrore, Ora alla gioja, ed ai ridonti scherzi, Seppe volgere i cori ovo a lui piacque, E a cui fin dagli Elisi con soave Fremito di piacer spesso fer plauso Quei , che per lui ternavano i felici Raggi a mirar del dì, spiriti ignudi.

Fermossi a anti all'onorata Tomba Il cocchio, e tosto dal marmoreo seggio Mome il capore Spirto, e al Nume augusto Padre de'earmi riverente in atto Piegò la fronte. Il biondo Dio si volso Tosto ver lui col lume d'un sorriso , E l'invitô del deiforme carro Allo splendido seggio, Allor l'alata Fantasia stese a lui la destra amica, Ed o salire alla gemmata sede Gli porse aita. O tu fra'miei più cari, Stringendoselo al seno, Apollo disse, O ben amato figlio, in questo giorno Sacro al tuodi natale (96), e in Pindo sempre Lieto e sempre ouorato, il sai, son uso Visitar la tua tomba, e de' più scelti Pior di Permesso a te recare in dono Non caduche ghirlande, Ob quale, o figlio, Splendido dono oggi ti reco I dono, Onde i tuoi carmi, onde il femineo sesso, Onde la Patria tna sarà più bella Di gloriosa luce ; o qui distesa La man divina d'appellare in atto, Vieni soggiunge, illustre Donna, onore Del debol semo, invidia del più forte, E lo scritto immortal, per cui superbo Sen va il Tamigi, al tuo diletto Vate Olfri in tributo. Allor muovere io vidi Venerabile in vista eccelsa Donna : L'aria del volto, il portamento o gli attà Spiravan maesta, senno, dolecusa; E quell'aura divina, che la parte Miglior di noi suole animar, ch'è madre Dell'arti bolle, trasparía nel volto: Aureo volume in man tenca, che in atto Modesta o riverente alla grand'Ombra Offri col capo e col ginocchio chino-Questa, Pebo riprese, i più ridenti Fior d'Elicona intrecciar seppe a quella, Che sul Portico un di d'Atene ai dotti Figli velò la venerabil fronte Pacifica, e al Saper sacrata fronda; E di filosofia l'inculto e rozzo Manto adorno do più galanti fregi, Mentre le Grazie la macetra man Le guidavano a gara ; ella di Pindo Ne' prati orrando, il più bel flor ne rolse Sotto la scorta del severo Vecchio, Che Stagira onorò: di quel, che po Lalage in hande al fin, si fe' maestro Della sacra del ciel dolce favella: E di quel grande (97) ancor, che di Palmira Alla Reina sventurata sepp Più sventurato precettor le bello Arti insegnare, e sopra l'arse acene Della deserta Arabia in tuon sublime Pensier spiego degni d'Atene e Roma; Questa gran Donna i più secreti e veri Fonti , onde sorge il bello , ondo i colori S'attingon per ritrar della Katura Il vario, il grando, il maestoso aspetto, Rintracció diligente, e fatto poi

Di tai lumi tesoro a te si volse, Felice spirto, e i tuoi sublimi carmi Orno così, rhe parvero più belli : ... Come più vago appar drappo, qualera Serpeggianti v'intesse aurate liste L'annabile Licori, e al facil moto Della vezzosa man l'obbediento Ago pincendo va la rubiconda Fragoletta nascente, o intreccia i verdi Serici rami coll'argentea foglie; Con scudo di settemplice adamante, Che regione epprestò, te pur difeso Dal pallido livor, che tenta in vano Col dente sparso di viperea spuma Morder le tue grand'opre, e indarno grida Con importuna voce, che dell'erte Non concacendo tu ne fren, ne legge, Ove il folle capriccio, ove il bissarro Immaginar ti trause, impetuose Con passo incerto e irregolar corresti, Miseri umoni ingagni , ove vi guida L'error de'eierlii che si fanno duei ! Questi fu grande appunto , perchè il freno Servil dell' erte non legò giammai A lui le infaticabili e ritrose Impazienti penne. Arto infelice Quando a natura contrastare ordisce, E imprigionarla tenta, e farla serva: Guarda, che possa l'arte, o che natura. Mira di hianche mura interno cinto Quell'angusto giardin, che in dritte file, Che la squadra guidò, tagliano eguali Le strade erbose ; ogni arbore che sorge Da un lato, ha purdall' altro il suo compagno, Che a lui risponde : è nel suo centro augusta Marmorea conca n'guissan pesci aurati, E d'onde con sottil breve sampillo Spices l'onda costretta gin pinti vasi Distante a spazio egual tenere piante, Che temon l'aer freddo, o che mal ponno, A ricercare i nutrivi umori Stendere nella scarsa arida solla L'assettate redici , ergono eppena Gli estenuati rami; altre recase Dalla tagliente ferbico; ed in globo Or ritondate, or aguzzate in alta Piramide, mostrar vedi la chioma, E sfrondata ed abietta, Opra è dell'arto L'ordin, la simetria che qui rimiri: Ella a Natura d'obbedire impose, La natura obbedi : ma vedi, come Guaste son l'opre sue! vedi le foglie Impallidite, scoloriti i fiori, E le languide piante l'odiate Mura , che all'aer grave e vaporoso Niegano il corso libero , non pare , Che abborrano la man male officiosa Che in terreno non suo qua trasportolle? Volgiti adesso al monte, e di Natura L'opre contampla. Vedi l'orta cima, Che tra le nubi perdesi? torreggiano Spaventosi dirupi, informi massi,

Che arruotati darli anni, ruiposi Pendono, e all'occhio pingono un sublime Spettacol rozzamente mazatozo. Sulle sassose spalle ergersi mira Annoso hosco che tant' aria ingombra: Sorgono da più lati a lui d'intorno E scendon degradendo inverso il piane Apriebe collinette, ove i virgulti E le spinose siepi e i cespi e i fiori, Ha la Netura in bel disordin sparsi-Guarda, rhe vivo verda, amena veste Del giovin anno, in eui spazia tranquillo L'orchio e il pensiero, e con piacer si posa. Vedi rader dalle piotrose balse Curve e pendenti l'ondo cristallino, Che fere il solar raggio, e varj e vaglii Colori pinge nello sprusso acqueso, E le cime indorando ti discopre L'antica torre il pastorale albergo; Mentre fra l'ombre e gl' intrirati rami , Intravedi gli armenti ed i pastori. Or mostrarsi, or sparir; dol monte al piede Limpido lago in spasio ampio si stendo. Dolce è mirar sopra l'ondoso piano Pingersi il bosco e la squarciata rupe ; E allo spirar dell'aura insiem confusi Gli animali ondeggiar, le piante, i sassi. In rouse si ma ricche e maestose Spoglie dispiega la sublime faccia, E le maschio bellesse, e il vero e il grande Spettacol che sorprende ; e occupa i se ai La Natura anche incolta, e si trionfa Dell'arte che imitarla in van si sforsa, E indarno il debol suo vigor coi vani Ingegnosi ornamenti, e lo studiato Ordine e simetria nasconder tenta. Dunque invan contra to , Spirte felice,

Il maligno furor de'bassi ingegni Latrando va ; che a te sicura e salda La gran Donna approntò nobil difesa; Ne di ciò paga, i tuoi nativi pregj, Che disadorni, o in semplice talora Amabile rozzezza involti, e i fiori; Aonii fior dal troppo vigoroso Lussureggiar de' rami e delle foglie Sovente ascosi, ai dolci rai del giorno Trasse, e alle corte viste ancor l'espose, Onde l'incerto e eurioso aguardo Erra maravigliando a te d'intorno , E sè riprende, e sè di tardo accusa, Che sotto man al esperta egli rimira Croscer agnor , moltiplicarsi o nuove Bellezze aprirsi a lui finora ignoto, Cool talor se bruna forosetta . Bella de' pregi ignudi di natura ; Ad abitar nella rittà sen viene, Esperta mano a lei torce l'incolta Inducil chioma in non usate anella, Del grosso panno e ruvido la spoglia, Ed in Incide seta i membri avvolge; Si fa gentile il portamento, il fianco Bilevato; tondeggiano le braccia,

Drissau il curvo tergo, il sottil cullo Par che s' inatta, a antanto il rupogliono Targido seno imprimo outro il e-decinto Drappo al cupido squardo orma soare, E sotto il muoro culto a l'oreccio nero; E di candidi danti; o la nativa Porpora delle guance, che la peca Tinta dal Sole estive smula o vince, Si rabbelliere, o nuove grazia carquitta.

Si rabbelliure, e nuovo grazie exquista.
Pedos i tacque, a il deisto aurev vidame
Pedos i tacque, a il deisto aurev vidame
L'unosa trae dal repolero, e in vita il archo.
El nosa trae dal repolero, in vita il archo.
El in lattendo le noscora penno.
Dell'immortalità recollo al Tempia;
E apello intanto dell'atterno alloro.
Dell'immortalità aurev mantoni sistemo
Della grazia Donna di nuo man fiarratele.
Pera l'armonia dell'aginate corde.
Pera l'armonia dell'aginate corde.
Pera l'isti applante di fontosi viro
Montagli tono rismonia s'udito.
Montagli tono rismonia s'udito.
Della grazia Donna i di fontosi viro
Montagli tono rismonia s'udito.
Dell'immortalità della considera della significante di fontosi viro.
Della grazia Donna di non della conditata della considera della conditata della condit

Infanto il di riisorto, il mantatino Canto di Progne, che alla mia finestra Importuna garrinee, a che mi nivita Il Sci naccente in anitare, io grida Del casciator che i voltri anima o apingo, p Del robusto arattor le alpestri non e Periro i sensi miei si chi o mi sconi. E come sual pera caqua cupa nu grave Corpo affondaria e dispariri, i le bella Vision del misi guantii allor rendo.

### ROBERTO MANNERS.

#### AL SIGNOR CARLO

BUCA DI RUTLAND.

Non vi maravigliate, o Signore, se le Muse Italiana ardiscono di elsar la voce sulle sponda del Tamigi. Voi sapete, che il loro più caro oggetto fu sempre celabrare gli Eroi , onda vengono volontieri a trovargli ove sono. La Libertà gli ba sempre prodotti șe l'Italia si ricorda ancora, quanto n'è state feconda. E chi merita più questo nome del vostro illustre Pratello, il quale, benchè distinto co' più rari favori della fortuna , che aveva riunito in lui , a la grazio amabili della giorenti, e il rango il più olevato, e le più ample riccheszo, tuttavia, non tenando verun conto di si fatti vantaggi, erede di dover cercar le gloria solamente colla proprie azioni, e corse subito per la strada più atta a procaeciargliela, cioè a servir la Patria, e sacrificarsi per lei ? 1 Guerriera pompa, del sanguigne elloro

Non 1' è quaia avrenimento memoralulo mell'altima guerra, incei mini disconervolumento un morto illustre sella lastaglia del di sa Aprile 1'58 nella fesca et di anni si, men te immatura pel numero degli anni, ma uno delle annim, Queste son tali, de il Poets hi dovuto far da pura siorese, i clora proprior combono, ne si noffreno quando dipringeno aver longo instanti al cotemporone i tentimo; altri dell' et da noni distanti, mon pomoro ce longo instanti al cotemporone i tentimo; curiari fornamanta et no notre caso, la varisi anada si a bella, des gli orassonati oma varisi anada si a bella, des gli orassonati oma gratico.

grasie.

Offro pertando ad un Fratelle, tanto illustre nella arti di pace, a che serve in case si utimente la Patria, l'istoria dello impreso del. Pettro Fratello che l'ha al hen servita col sangue: e col più umilo ossequio, ho l'onore di dirmi.

Umilia. a Obbl. Serv. Lorundo Pednotes.

On Den, non tu che le lascive chieme Cinta di rose fra gli aonj mirti Ginci in languidi vessi, a della molli Cordo al tenero son guidi la danza : Ma tu che sopra dirupate balza Di Pindo, di furor saero atteggiate, Fiammeggianto lo gote, e nobilmente Scomposta il erino, in marstà negletta Siedi o gli erranti lumi a l'agitata Palme inalsando al Cial, di scuoter tenti, E schinder dall'angusta vie del labbro In forti carmi il Dio che in petto volviz Tu che col suon della guerriera tromba Canti gli Eroi, cho per le patria il sangue Intrepidi versaro, ab scendi, a in seno, Nel freddo sen vibrami un raggio emico Di quotte nebil fiamma, onde e'suoi figli Il Nome il più benifico ai mortali, La Libertà , riscalda il core , e sopra Il suol gli leva, o rende eguali ai Numi. Quel pacro raggio, allor ebe un' alma accoude, O dà vigor per le sublimi imprese, O per cantarle. O Des , quanto soveute Vinitasti le a te dilette un giorno, Di virtù sì feconde, itale spiagge l Rammenta , quando le sonanti penne Sulla Rupe Tarpea, sopra i Latini Colli spiegavi a rimirar con bama Fronto i Ra prigionieri, o in torvo volto Il domito Gormano, il Parto altiero, Guerniti di barbarici ornamenti , Passare in ordin lungo, e dell' Eufrate, Del Ren, del Tigri i simulacri mests Coll'urna rotta, irti l'elgoso erina, Strascinati pal fenco a ta davanti -Tu sopra il vincitor, che in trionfale

Cinto lo fronte, e dai spumanti tratto Generosi corsieri, il sacro olivo alia festoso, de'più scelti fiori

alia festeso, de più sectifi fori D'Elicona reraviu na surce aembo, S-dalla stena amica terra, adreso Quanto engaista anima line ad un figlio Cra della serra litali si luo ferore Circierre, e care colli inseperto liablero Della della dissa alla militare tromba, Della della dissa alla militare tromba, Della della dissa alla militare tromba, Cra della dissa alla militare tromba, Della della perio pendia adegao, Della non facciori colimi, i forti carmi Joseria Illa liberta, secci al valore Io non prefano, e da rantare ti risiamo D'Italia no, ma d'Albiono un figlio.

E tn , Signor , della tronquilla oliva Cinte la nobil fronte, che di Temi Libri con forma man la sarra lanco Sulla torkida Ibernia, e ren cave Sieuro fren, che dolcemente regge La vigile Prudenza, ora le accese Anime imposienti all'ira pronte, Moderi o molci, qual sedendo in retta Del eavernoso monte i furibondi Venti lottanti , e i turbini sonori Eolo raffrenn, in lieta fronte accogli Questi, ch'io vo spargendo in sulla tomba Dell'invitto Germono, Aonj serti. È tu, Donna gentil, di tanto Spose Degna compagna, il cui vago sembiante Ouando formo, null'altro fe' Natura, Che riropiar della più vaga Dea Fedelmente il ritratto r e sol vi trame Su di modestia maestoso velo, E poi dubbio lasció, se sien maggiori I pregi del tuo spirto; o del tuo volto. Se in udir, come i marziali allori Del giovinetto Eroe tingansi alfine Di glerioso sangne, e rol funebro Cipresso intesti a coronar sen vanno L'intempestiva tomba, nna dolenta Lacrimotta s' affaccia ai nori lumi . Trattienla, o Donna illustre : ab l'operato

Suo fin degno è d'invidia , a non di manto. O nutrice d' Eroi , madre feconda Di tutte le virtà , dell'arti belle , Anglia, nel di cui seno incerta, errante La combattuta Libertà Latina Depose i fasci, a il lacerato manto Ricomponendo, e la negletta chioma, Riprese il fasto usato, e franca e licta D'Astrea s'amise al non temnto fianco, Anglia, ed è ver che dell'incanta figlia, Figlia, che omai sdegna il materno imper-In altro cielo, ed in straniero lido Or mnovi irata a lacerare il seno? E fia pur ver, ch'oggi l'ineauta figlia Sdezni il materno non severo freno? I bruni abitator del nuovo mendo Scuotona al ra co suon d'armi e di grida, Oudo risuona il già tranquille albergo Del mansueto Cittadin (98) che trasse

La pacifica industria, e la contenta Aurea mediocrità dai rumorosi Lidi d'Europa a un altro mondo in greml-o. Ob madro ! oh Figlia! ab deponete il fiero, Il sacrilego brando, e le comuni Leggi, i figli comuni, nomi stes i Vi disarmin la destre : ah non fia vero . Ah non fia ver, ebe il cor vi serri, e induri Marte feroce, e a guerre, orride guerro Vi spinga, guerre di trionfo prive: Guerre, per eni sopra il cognato sangue Gema equalmente il vincitore, e il vinto: Roma vide così con mesto ciglio Quinci di Mitridate il vincitor De' vecchi cinto quasi aridi allori, Quindi superbo per la Gallia domn, E i novelli trofei, ne dal fatale Rubicon trattenuto il suo più grande E più funesto liglio in fiera pugna Azznifarsi ferori, e quinci o quindi Muover le pari insegne, e il grave Pilo Portare e riportar vide la morte, Vide , e omai certa dolΓestremo fato La Libertà Lotina, in negro ammanto L'augusta faccin involse, a lei girando Fin dall'Elisie sedi i lumi tinti D'atro liver, del barbaro Anniballe Rise l'invendicata ombra feroce: E là (99), deve bevendo il lungo oblio Stavano anxiose ed affeettando il lento Volger de' tardi secoli, le nuove Alme future ai rai del dl devute. Corse, e ol truce Alarico, al furibondo Attila, e nile minori ombre dal Fato Promesse ai Goti, ed ai Bistonj boschi, Mostrò i latini colli, e l'inimiche Spoude del Tebro, e di sanguigna face Per man d'Aletto in Flegetonte accesa. Alle terribili ombre armò la destra. Ma mentre jo parlo invan , le ferree porte Si spalanean di Giano, alto stridendo

Su i rugginesi cardini sonanti. Udito, qual dalle funeste soglie Esce cupo rimbombo? accenti d'ira, s Parole di deler, voci alte e fiocha, Diverse lingue, orribili favelle Forman di mille suoni insiem confusi Un fremito indutinto: appunto come La nescente tempesta da lontano Con suono ognor più alto remoreggia ; Cresce intorno il fragor: odo i nitriti Do'fumanti corsieri, odo il canoro Gperriero curme della ranca tromba. Vedete? già fuor delle schiuse soglie L'infansto carro di Bellona appare : Quattro destrier vie più che pece neri, Con occhi accesi, e scarmigliati rrini, Shalzano fuor dell'antro, e impesienti Shuffando, san principitosi al basso: Stringe l'atroce Dea l'asta fatalo In atto di ferir, rul gran cimiero S' ergon di rabbia gonfie e di veleno

Le Stigie serpi, e la trisulca lingua Sibila lampeggiando; al carro a anti-Con irte rhiome, o spalaneati lumi, Il gehdo terror pallido in volto, Corre, e quanto più corre, ognor s'accresco, E gigante si fa : corteggio infeme, La Rapina, l'Orror, l'Odio, il furore Gireno interno, o poi seguita il rarro Con rave tempie, ed inforati lumi, L'estennata Fame, e in fin ne viene Lenta la Solitudine pensosa. Tartarea nube, e più rho notte nera Involve il carro, ma il sanguigno lumo Delle ferrate rote che sfavillano Qual di fornace ardente ignito frrro Allora tratto, gli occhi furibondi Della Dea che rosseggian quai fiammanti Minacciose comete, il vasto scudo Che di focesa luce folgoranto Emula il Sol, quando sul lembo estremo Dell'orizzonte in veporoso velo Cade ravvolto, della negra nule Che einge il carro il tenebroso maoto Tingono d'atro lume: in acre scoppia Il vipereo flagello, endo l'anriga Aletto sferza i fervidi destrieri.

Appena escita dall'oscure porte . Alza la Diva un formidabil grido , Cho chiama all'armi, e tosto in aria seaglia L'asta fatale: all' armi all' armi s'ode Con strepitoso fremito confuso Echeggiar da ogni parte: il Sol coprio Di scuro volo il luminoso crine; Si scosso il suol: tremò Netura, o al seno Strinser le madri i pargeletti figli : Sibilo l'asta rapida pe' vuoti Aerei campi , e di fulminea luce Dietro si trasse un fuggitivo lampo ; Qual di serena notte il fosco manto Segna talor con passeggiero lume Vapore acceso: al mar d'Atlante in sono Cadde l'asta sanguigna, e appeca tocco L'ondoso piano rhe in soave calma Dormia tranquillo, in vorticosi giri Si sconvolge mugghiando: onda con onda S'urta , si rompe , le spumose e hianche Came inalgando al ciel: dalle speggate Eolie grotte sprigioneti i venti Mischiano scompigliando e l'aria e l'enda, Sopra delle cui teste il nero carro Pende, e si muove alle lor penne sopra Tra le folgori torte, e i tucni involto. Già dol Tamigi, e della Senna i fieri

Gid del Tamag, e denta ocuat, mes Emulti figli in minacciona fronto Si disfidano all'armi o quai dal teo Canape, della tromba al primo squilla Canape, della tromba al primo squilla Labbra slanciansi i barbari anchanti Nol vuolo arringo si, che dallo praso Urbo delle osoniti ugne velori Urbo delle osoniti ugne velori Crolla il terreno, e gibercoa nibe E gil'urolge, e gli segue i naspro velto Se gli segue in aspro velto.

Cost gli entoli altieri apreno il corso Allo belliche prore, rhe di cavi Fulmiori broozi, e di velate antenne Con minacciosa pompa alto torreggiano.

Ma fra cotanti Ecoi, else dal tuo sacro Di libertado albergo , Auglia fastosa , Lieti manilasti a sostener col saogue I dritti tuoi, quale ornerem primiero Delle Aonie ghirlande? o Giovinetto, Dei Manners vetusti elmo rampollo, In sl tenrra età gli atroci rischi Corri a sfidar di Marto ? Il curvo Pino Porta il giovine Eroo, fresca dipingo Giovioessa o beltà le vaga guancia Che rosca splende e amabilo, nè ancora Della prima lanugine si veste: Ma l'immatura età senno virile , Spiriti genorosi, alma capace Di gloriosa morte in sen racchiudo . Ed il valore, e la virtù rhe appare Ancor più belle in un leggiadro volto, Ei le primisie della fresca etade Non al piecer che con inganno alletta, Ma di Marte ai perigli , alle faziche, Consacrò generoso ; al suon guerriero Di color d'ardimento ei si dipinge. Mentro mngghiando più e più s'aonera La Marzial tempesta , ecco , che denso Di guerra un nembo impetuoso sorge Dallo galliche sponde, ed in sembiante Non men feroce vreso lui s' avanza Dai lidi opposti d'Albion sdegnoso Il turbine guerriero i il mar frapposto Alle nemirbe terro i primi vido Sanguinosi preludj (100), ovo in incerto Ed indeciso agon, quasi a far prova Di fersa, s'incontrar gli emuli altieri. Tal due tori salvatici che irrita Furor geloso, pria che in stretta pugna Urtin le fronti, minacciosi in atto Lenti lenti s'appressano, e le luci Volgonsi accese e più rho bragia rosse, Spargon col piè l'arena, ai duri tronchi L'aguere corna erruotano, ed il vano Aer ferendo, sfidansi col roco, Ch'empie le selve e i monti, atro mugito, Il mio giovin guerrier dal primo illustre Saggio, qual rhiuda marziale ardore Entro del sen dimostra, e che la tarda

Opea nos ou del tempo l'erei reci, Ma di Marci il fragrec ognor più erete a, E più a' arana, e il generoso lbreo Che gaurda nore on onda e con dispetto Di Calpo un tempo na l'eret dirupe, A cui nalura importabi cina Marca c'oude e di requi ai la mengia a (Dimparidi garreri dall'alta cina Mirna aicuti invani lattico il suoro Da'lagordi qi gurrari a puntuo como Olimparo de dall'i eccola vetta Sesto di ad di mogra retta Sesto di ad di mogra naluri anno Sesto di ad di mogra naluri anno

Ardere i lampi, e strepitore il tuone. Ma con pallida faccia, e lenti colpi Contro i chiusi guerrier tacita pugua Muove la fame, del neuneo porto Con minacciosa d'armi ampia catena Serra ogni varco, e il mo trionfo aspetta : Volgono i ehiusi Eroi gli avidi sguardi Verso l'amica terra, e di soccorso Le apportatrici sospirate velo Affectian col desio. Ma qualo ascolto Strepito d'armi? In denso fumo involto Odo tnonar falminoo prore: io miro Errar sonra il sanguigno ondoso piano . E rotte attenne e lacerate vele. Vedete in sen della guerriera nube . Tutto di fnoco marziale acceso, Il giovinetto Eroe col petto audace Volare incontro ai fulmini di morte? Ma già libero è il varco, e le nemiche Vele qual fugge, e quele il prigieniero Vessillo abbama; dissipata al fine La fumosa caligino di Marte, Ecco apparir sul formidabil pine D'Anglia il sostegno, alla cui chioma intorno L'avito aller più bello oggi rinverde. Ecco Rodney: sulla guerriora fronte L'intrenid'alma rimirete pinta. E l'ardente valor , che rel mature Senno congiunto sopra il gravo sguardo, E tra le rughe del severo eiglio, Sta nobilmente impresso s egli el nevello Govin suerrier velse benisni i lumi : Qualferoce Leon , che dopo il fiero Sanguinoso contraste, in cui disperse E stese al suolo i enceintor Numidi, Mira il piecolo figlio, a cui non anco Pendon del giovin collo i dari velli, Che ardito venne ell'inegual cimento Non sperato compagne, o col mal fermo Dente lacera già le palpitanti Membra, e il sangue sul labbro evido sugges Tale il gran Duce il mira, e premie degno A quel valor d'un anglico vessillo, Che quasi lieto di sua prove sorte Sull'alta antenna alteramente endeggie , Il fa custode, e il torreggiante legno, Di duplice di bronzi ordine cinte,

Quali a guerrier mature, a lui conflat (cs). Le vincirie priere al non pilediuma. Amice parte glà driana a li terro Del die appete glà driana a li terro Del die appete a morranorio galliva g. Che interno coluggia, q'à allegressa un insouche l'este priese a consideration del priese Del cari l'este del l'invitato acquis Litto ripuoda, e il in unatio calanorio Alfor la diere dell'invitto acquis Che dell'acquista a quali alegno Che, dell'acquista si quali alegno Encopa, e a Lilias rata afranado, e caere L'opposita mere, y le sovereida, e a sonola pi L'opposita mere, y le sovereida, e a sonola pi

Gonfio più dell'usato, ergersi in nito Fu visto nn flutto, e poich'in vasti giri In se stesso si torse , alfin s'aprio, E dal cerulco grembo in sovrumana Orrida maestà sorse l'antico Genio custodo del temuto varco, Genio , che già la provida Natura Vi pose in guardia a raffrenar l'insano Ardimento mortale, e sopra i venti, I nembi o le procelle e lui concesso Formidabile impero: il suo potere Alcide rispetto; l'audace Ulime, Che l'enda ignota osò tentar, si giacque Ingojato da' sortici spumanti : Ma l'ira sua fatal , la sua possanza Sprezzaro alfine il Lusitano ardito, Ed il ligure Tifi : egli l'entico Regno, e il terror del nome sue perdato . Qual detronato Re , nell' antro oscuro Ora negletto e inglorioso giace. Me dal lunco letargo ai lieti gridi Di gioja, e di vittoria allor si scome. E qual albero in nave si levò Dall' ondeggianto letto ; ei nuota in mezzo Al cupo mare, eppur gli bagna l'onda Appene il fianco: alloreb'ei muovo il passo Sorgono accanto e lui spumosi o rotti I flutti, come da Aquilon commossi ; Di ramoso corallo, e di ritorte Arcentee conche intesto, un empio serto Gli cinge il crin, la verde barba algosa Stilla grondante sul limoso petto. Stringe a triplice antonna eguale il sacro Luminoso tridente: il raggio intanto Del Sol, che fere, o la stillante chiome, E i coralli , e le conche , ei spruzzi acquesi , Che rugiadosa a lui spargono intorne Nebbia sottile, in colorate strisco Quinci, e quindi si rompe, e scherza, e cinge Iride il volto al Nume, e lo ravvolce Tutte in divina maestosa luce. Pieni di sacro orrore elsan la fronte Attoniti i guerrieri : il Nume allera, Qual dalle rotte nubi si sprigiona Il rimebombante mormorar del tuono . In fatidiche voci il labbro aperso. O figli d'Albion, figli felici Dell'alma Libertà, quella che spira Pensier sublimi, o più sublimi imprese, Che insegne e viver grandemente, insio Grandemente a morir , voi che chiudete Alme romane entro britanui petti, E degni sieto che vi parli un Aume, Guerrieri illustri, andate ove v'appella Delle Petria l'onor, la gloria vostra; Di Nettuno, o di Merte ite lo slegne Ad affrontare: oh qual pell'agitata Urna il destino al sestro alto velore Sorte illustre preparal io veggio, io veggio Rotto e sanguigno a vei davanti il Giglio: Veggio le semivive e palpitanti Membre ondeggiar ne fintti; il lembo estress

Che co' cadenti rnggi il Sole indora Del mar d'Atlanto è colorato in rosso, O Duce invitto, al tnovalore è dato Il ricompor nel vacillante trono, Che a lei su l'ampio mnr Nettuno diede . La combattuto patria, far che segga De'regni ondesi ancor Donna e Reina. Vanue, dell'albor sacra e trionfale. Che rigogliosa un di sulle guorriero Fiori sponde del Tebro, arbor felice, c Che per lunga stagion foglia uon perde. Serto immortal prepara alla tua fronte Già la Vittoria : oh valoroso Duce Grande, o più grande ancor, se il hieco sguardo Della iuvidia uou temi ; ah l'impotente Rabbioso mormorar sprezza e sublime c Non ti curar di lui j ma guarda, e passa ; E tu, nobil Garsone, n cui nel seno Di gloria , e di virtà l'impaziente, Fiamma anzi tempo hollo, o in immatura Età ti tragge sul sentiero illustra Degli avi tuoi guerrieri ; o se la legge, La ferrea legge in adamnute scritta Romper potessi, e l'invincibil fato (1e3), Qual terrore il nemico, e qual sostegno La patria avria l non mai dul sen fecondo Dell'Anglin a tauta speme altro mai sorse Generoso rampollos ob dal crudele Destino a noi mostrato appena, e tolto f Ma voi le molli mie querule voci Sdegnate, o prodi: udite il lieto ca rme, Che intuona già la Fanna ? a voi davante Volar vedeste con purpuree penne, Ad agitar le tremole bandiere La Vittoria , segnando a vni la strada ? Ite, che già v'aspetta, e ha in man la palma, Disse, e battendo colle stese braccia L'assurro pian, la china fronte, e il curve Dosso uascose in ampio tuffo, o sparve, Balso l'onda percossa in alti sprussi , E fluttuando sopra a lui si chiuse, I promessi trofci novello ardire Persono alle almo forti : e tu frattanto O Giovinetto, a cui con negra mano Contando i brevi di la sorte accenna. Che fai ? forse nel cor potco l'ardente Guerriero foco la crudel minaccin Intiepidire? Oh gloria l oh la più bella Merce delle gentili alme! oh del saggio Ultima debolezza! di qual basso Pregio è la vita incontro a tel si scorda L'uomo per to d'esser mortale, e guarda La morte anche immatura, come un varco, Che d'Immortalità lo guida al tempio, Treminn i vili , a eni torvo la fronte Si presenta ogn'istanto il fato estremo Con gelato ribressot essi nel breve Giro degli anni muojon millevolte. Sparita è Calpe, e le vittrici prore

Corrono n nuove imprese. O voi di Giovo Canore Figlie, dite, e chi fu quegli, Che primo vide fluttuaute al vento

Di fulmini guerrieri a sè davante Abbassarsi o cader? Tu fosti, invitto Giovino Erce (104): dalle lontone arene La Patria il vide, e di festeso plauso Suonaro i lidi d'Albione, e i colli, Solca il pino guerrier l'azzurro seno Del placido Nettuno, a lui d'intorno Spinnan l'onde trauquille il eurvo dorso: Zefiro scheran, e lo lascive penno Gode agitar fra le vittrici insegne, Ride sereno il cielo , e da' muscosi Antri, e dall'onde fuori ergon la fronte Ed Anfitrite, eGalatea con millo Nereidi , verdi le stillauti treccie . E glauche i vivi lumi, e sopra curve Dipinte conche assise, il piano ondoso Radon veloci, come presso al polo, Sull'indurito flutto in lunghe strisce, Le villanelle sdruccielan sicuro ; E al giovinetto Eroe, che sulla prora Siedo pensoso, e col desire affretta Il tardo legno, volto, e chi la bionda Chioma n'ammira, chi le ropce guancie, Chi di fuoco guerrier gli accesi lumi: E vedendo, che lui di pallid'ombra La stigia notto già circonda e voln . Dogliose goccie, quai perle nascenti, Spargon dalle pupille: il pianto istesto Versaro un di della cerulea Teti Al figlio intorno, allorebè abbandonato Le molli spoglie, per l'Egeo spumanto Volnya ardito, e sopra il pin fatale D'Itio il destino, e il suo portavn insieme. Dovo più fervo, ove più irato tuona Morte alle spiagge amerienne accanto, Di pugna, o di vittoria sitibonda Giungon l'angliebe prore: or , chi mai tutte Ridir potrà tue gloriose gesta. Prode Roberto? Non also Bellona Mai sul liquido pian l'atro vessillo , Che sotto lui non affrontassi in cento Modi la morte : io con quel sacro lume . Con cui Febo rischiara al suoi diletti Vnti la mento, ai sibilanti in mezzo Forrei globi ti miro , ch' ora il crine (105) Ti radono, or le piaute, e gelo o tremo Mentre tu sei tranquillo, Ecco else, quasi Gonfio torrente, l'inimico ingrousa, E del unmero fier con ampio giro D'nffollati vessilli ovo pomposo L'nurato Giglio folgoreggia al vento,

Circonda, o preme l'anglo stuol diviso

Già dall'anra nemica: I mal concordi

Separati squadrou, quasi dal corpo Divise membra, più del sommo Duce

Non rimirano i cenni, e nell'upaco

Or chi sarà, che alla divisa, incerta

Recar del Duce, se di morte cinta

Confusa squadra osi approdare e il cenno

Dubbioso velo, della notte figlia Confusione le menti e gli ecchi involve.

Giglio difeso insan da doppio giro

Kali terzoer, l'iminies abieres. Sals inanando frammont roots the, quale L'angel di Giore per l'acrec dérude Degli attri sager l'in escolante atsubo Pana aireur o rapido ; il vicion Per vi ed isangue, in moras a folto bosco Delle nemelho attenne estra secret, credit l'acrec de l'acrec

Face al chiaror l'oscurità, si scioglie, Ma il Genio d'Albion , l'atra ses era Pronte erollando con accesi lumi, Sangue chiede e vondetta, i suoi guerrieri Figli rampogna, a più mortal conflitto Gli spinge, o ad essi il non heu vintoan Giglio addita eruccioso, o il guarda o freme, Sangue gridando, e morte: ed il feroco Impariente stuol con suon conrorde , Sangue, sangue, ululandon lui risponde. E già sull' ali minarciose pendo Il formidabil dl (107), dogliose e lente L'ore al fiammante carro i freni aurali Vanno volgendo, di Titon la sposa Dall'Atlantico mar, dalla vicina Strage i pictosi lumi altrove torse . E il rosco volto di pallor dipinze. O sol che spunti (108), o coll'immenso sguardo Della terra , e del mare i vasti giri Ardao misuri, vedi in qual superbo Aspetto minaccioso, in qual guerriera, Orrida pompa, in sulle ali del vento Quinci, e quindi sfidandosi sdegnoso Già la rivali squadre in sullo amurra Umide vie passeggian fiere, e fanne Vaga a terribil mostra! Oh Sole, allora , Che dechinando fungirai da questo Sventurato orizzonte, alii come, alii co Cambiata tu vodrai la scena! ob quauti Di quoi prodi guorrier, rha sulla prora Ti mlutan festosi, e il tuo ritorno Impazienti affrettano , nell'onda Non ti vedran rader, na più per lore Risorgerai | Bello è il mirar da lungi , D'alberi quasi dua foresto annose Oninci, e quindi ondeggiare, e quali al renno Del daro Capitan l' orride file De' terrestri guerrier peonte o veloci Or s'aprono, or si rhiudono, ora in lunga Colonna s' assottiglian sì , che pare Che taute membra muova uu'alma s-la : Tal quello vaste moli in mille, o mille Rapidi e vari artificiosi giri Volteggiann concordi, a già aignore Dell'aure, cho a'curvati e tesi lini Obbediscon fremendo, ecco che in lungo Ordiu distese apprezsano sdegnose, E collo aperte insegne, e rolla cupa Voce de' bronzi sfidanzi al conflitto t

Cosi talor, se negli estivi ardori Quioci Austro iu guerra vien , quindi Aquilo-Muovonsi incontro per gli serci rampi (uc, Due negre nubi : strisciano sul fosco Sen liste serpeggianti di fugace Lume, che nato muore, e nenor rinasce: E in eupo minaccevole muggito Suonan da lungi, pregne l'ampio grembo Di ruinosa grandino ; le guata Lo smarrito bifulco, al rhiuso avile La sparsa greggia affretta; e il timoroso Sguardo alla bionda messe, allo erescenti L'e rivolge pallido, e sospira. Vedeto là, dove più irato tuoni Marte in feral rimbombo, ove la densa Caligine guerriera è rotta appena Dalla fulminea luce, rho lampeggia Fra i cavi bronzi, in formdabil fronte L'Anglo Dure apparir? vedete, como Son fisi in lui tutti gli aguardi? udite Suonar sul labbro sue voci presaglio Di ruina o d'orror , voci , rhe il l'atn Tacito approva, e cho lo negre suore Colle forfici aperte odono attente? A'di lui cenni, rhe ripeton l'aure Sulle agitate insegne, i suoi feroci Compagni impasienti in più ristretta Pugna scagliansi a un tempo, come al cons Del negro Ro per la dischiuse porte, Con fremito confuso, escono i venti, Di saggio Duce, o di guerriero ardito

Adempier sa le parti, o coll'esempio Comanda, e i cenni suoi segue, chi seg Le tracce sue: dov'è il maggior periglio Tutti ci procorre: invano il franco Duco Di mobil rocca alta ed immensa mole Gli mnove incontro, ed'altre insiem ristrette Fulminee prore folto argin guerriero Gli oppone: oi l'urta, apre, sharaglia , e passe Rapido innanzi , qual fralle rrescenti Tenere piante il turbine veststo Di negre nulti, che sulle sonanti Ali di fuoco la tempesta porta; Già la pugna si mosce, e ad esta in mezzo, Come nel regno suo, spania la morte Cho colla falce usual miete indistinte Le teste illustri e le plebee, trafitti Già radon i più prodi, e d'nn cadute Quan incontco al trionfo, e non a merte Mille corronn al posto, ed a virenda Cadono anch' essi, vola a loco innanzi La fama , n in una man regge la tromba , "Chel'uom traedal sepolero, e in vita d serba, Agita l'altra un rilucente speglio, Ove il guerriero rhe s'affisa, è rirco A ogni mortal periglio: egnor s'accresco L'orcor, la rrudeltà, la tema, il lutto. Delle sublimi torreggianti prore Squarciansi i duri fianchi, ove, con rauco Sibilaute stridor, s'apron la strada Fulminei globi : fendonti sdrucite Cigolardo le rele, e di pendente

Ciorma ripieni, con terribil scoppio Cadono, come se dal folgor trouclu, Gli arbori, a stampao sull'aosico piano Di membra infranto eruda orma di morte. Fischian le rotte scheggie, e velau miste Allo recise membra, e pe'fumosi Aerei campi di sanguigni sprussi Traggon terribil traccia; rubicondi Rivili morte grondan su i spalniati Neri fianchi, a cui interno il flutto ondeggia Atro di rosse spume , i semivivi Cadaveri ingojando. Oh qual stupeuda Scena d'orrore l'intanto i rauchi stridi Di chi chiede mercè, di chi si muoro Il flebil mormorio, di chi s'aslira Le grida minacciose, gli ululati Del vincitor, del vinto insiem confusi Col tuon guerrier , col sibilo del vauto , Col fremito del mar, l'orecchio intnona D'atro rimbombo, e forma un indutinto Aspro concento, orribile armonia, Ob spaventeyol sunn l voce fatale Di Bellona, e di Marte, che de'vili Piombi sul cor con pauroso gelo, Tu sei sprone al ralure ; e qual sovente Dal enryo vetro stropicciato, e volto In giri rapidissimi si parte Vapor, che di celeste arcano fuoco Empia le membra si, che cento e cento Vibran per ogni lato ignei zampilli ; Tal del nobil Garzon l'intrepid'alma Vio più s'infiamma al fero suce di Marte, E nel vivace aspetto, e negli ardenti Ocehi va scintillando il goneroso Funco, che il cor do'patriotti accendo, Già più non capo in sè, gli sembra Posto onorato assai, se non là, dove È il periglio più grande, il le; no ardito Spinge in mezzo ai nemici, e qual con spessi Colpi iterati in sul rustico tetto Talor l'estiva graedine risuona, Coal sul legno cadono frequenti I fulmini guerrieri ; ei più s'avanza Per vie di morte, sanguinoso e rotte Gli cade innaezi il Giglio, o dal suo legno Fra maraviglia , e fra terror s'arretra. Intanto sul fatal campo di Marta Fin dall' Elisie sedi il vol spiegaro

Intuition and failal compose of Marcis
Fin dall'Thines well in but spinguage and markes
Fin dall'Thines well in but spinguage and markes
Sotto di cui aplendia Tuthergo al Brandes,
Vantina A'Lillona stongero, e padreIl grande Alfredo, che il literano giogo
France del Dance in armis mere incolo (cap)
France del Dance in armis mere incolo (cap)
France del Dance in armis mere incolo (cap)
Cerce trimufatere, e con untile
Cerce trimufatere, e con

Del Danubio, e del Ren tanto disperse Nemiche squaden (188), a vacillar più volte Fo' su gallica froete il serio lbero: E cento altre guarriere ombre, la chioma Cinte dell'immortal vittrice fronda, Pendean sull'ali, ministrando forza, Spirando ardire ontro ai britanni petti. Riconobber con gioja i valerosi Non degeneri figli, a il'alto plauso Rimbombar fero armonico concento In suon più che mortal, che nella tromba Della Fama raccolto ognor più echeggia, Suon , ebe a profana orecchia mai non giunge, E ascoltorlo talor solo è concesso Ai Vati, ed agli Eroi. Ma tu, che in mezzo Del venerabil coro, ombra guerriera Del gran Roberto (118), fra cotanti splendi Trofei, perché di duol nubo funesta L'augusto volto adembra, o una dokute Stilla mal trattenuta in su i pietosi Occlii s'affaccia? Ah già l'ora ferale Vola con ali nare intorno al prode Aipote, ah sospendete il colpo, o Numi E il suo valore a grandi opre serbate. Abi che priego mortal giammai non frans L'adamentina lagge! apportatore D'irreparabil danno, ecco che fende L'aria lo strale, e il pobil fianco impiaga Il riovinetto Eroc con fermo ciglio Mira sgorgar dalla mortal ferita In larghi flutti il sangue, il più vacilla, E la virtu più che la forza, regge Le membra inferme, o male ubbidienti All'ietrepido spirto, a se si lagna; Si lagna sol dallo seemata forza Al miglior uopo, o accusa il corpo frale Il rorpo disertor dell'alma invitta. Freuate il sangua, amici, ed il fugace Spirto deb trattenote : ah che gli astromi Momenti per gli erei sono i più belli. Nella fragil prigion farmati, e godi Del tue trionfo almeno: oh qual vendatte Marte prepara a to! mira qual folto Stuol di nemicho vittima tralitte Preceda l'ombra tua! rimira, nh dolce Ancha a chi nuor spettacolo gradito! Mira cader rotto e slicrato il Giglio l'er ogni parte o te davanti : neura Nube d'orror si sparge or fra i dispersi Già pomposi vessilli: altri lo scampo Alle rapide fida ali del vento; Altri lo cerca invan: l'invitto Duce Che prima prisado da nemici legni Lo stretto ordine aperse, e di seguaci Guerriera prore dopo sè tracodo Un lango stuol, vi peuetrò qual suole Fiamma talor con luminosa striscia Correr scoppiando per la binado messi , La pieghevalo fila or curva in ampio Orrido cerchio, a lo nemiche proro Già seguate dal Fato, e già sortito

Per olocausto, o per trofco di Marte È sospeso il frazor : dal rauco suono Circonda, e preme: in cupa netto involto Il disordine cieco, errando vola Sulle racchime vele, o i vili, e i forti Mesce, e scompiglia : in merzo al fumo, al san-Ordine più non v'è, nè più de' Duci S'odono i cenni, i mal segnati colpi Cadon su i legni amici , o in preda all'onde Or tratte, nra respinte artansi insieme, Ed antenno ad antenne, e prore a proro: Quai d'annesa foresta i pini, i cerri, Quando gli cota in polverosi giri L'ala del turbin fero, in rauco strido, Cozzan tronchi con teonrhi, e le ramose Braccia schiantate con fracasso ocrendo Volteggiano per l'aere. Ancor resiste Il gallico valor: ma quando alfine Rotto e sanguigno il tuo primier vessillo, O Geasse sventurate, in umil atto Supplier s'aldassà : eade il coraggio. Manra all'alme il vigor, le destre ai colpi; Ma voi rhe nol seguiste o l'onerata Vostca caduta almeno in sugli alati Versi porti la Fama, e nacri, come Vi fu l'enor più della vita raco (113): Spacga di fior grata la patria il vostco Sepolreo, e quai sopra l'Enreta un gierno, S'allegrin più del vostro ultime fato, Che dello scampe altrui , galliche madri, Nel eircolo falale, onde di morto Piove tuttora il grandineso nembo. Sta il legno ardito, quale orsa che cinta Da cacciatori , e rhe nel fianco senta Il duro spiedo, infuria, e il dente, e l'unglia Dispiegando s'avventa incontco all'armi: Tal squarciato in più lati, e ancor non vinto, Ne invendicato, ancor resiste, e solo La gloria cerca di cader da forte. Ma ne' laceri fianchi ampia finestra Apcon stridende i replicati colpi De' ferrei globi: da più lati in seno Già mormorando in cupo suon di morto L'onda fatal vi passa, ecco s' inchina La proda, ecco s'immerge, il legno affonda; Invan le palme, i suppliei occhi, e il volto Stendono al ciel le morihonde tuche. E mentre invan co'piedi, e colle braccia Vansi avvinchiando insiem, manca al lor piede L'instabil pavimento, il legno alfino Luminera talor pioggia si versa. Sparisce, e in spessi e vorticosi gici Fugge la notte omai sul bianrheggianto L'onda spumando sopra lui si chinde, Già da ogni parte prigioniero e vinto

Sparito è il Giglio: i trionfali gridi Infra il sangne, l'orror, fra le querele De'moribondi , e de' languenti al cielo Ergon festosi d'Albione i figb : Invan tregua han le stragi, ancor satella Non è l'ingorda morte ; invan la notte Sorge pietosa, e coll'opaco velo Copre il sangue, le strazi, insiem confond I vincitori , i vinti , e si frappone Fra l'ire de'mortali: in an dell'armi

Di disperato strida è rotto a un tratto Il notturno silenzio, e il negco orcore Fugato da improvviso orrido lumo Ch' esce dal sen d'un prigionieco legno, Ore occulto s' apprese, e secpeggiando Crebbe il fuoco in incendio, in fluttuanti Spire le fiamme ergonsi in alto, il enpo Ciel si discuopre, n le notturne nubi Dipinte in rosso tenebroso velo Ritcae la notte dal ceruleo seno De'luccicanti flutti, ore distese, E ripercose tremolanti ondeggiano Dell' alto incendio le appuntatr cime Fra il cupo orror scosso da inverti razzi Di chiaro vacillante, in sull'amira Flotta, fra gli arbor rotti, e le squareiate Sanguigne prore, all'ampie fiamme in faccia Cento attoniti visi appajon tinti Di rosseggiante luce: intanto il vento L'incendie avviva, sulle ardenti velo Rapido scorre, le abbeonzate funi Schiantansi, caden giù miste e confuse, Insiem l'acre avvampando, antenne e gabbie. Infeliri guercieri , e che vi valse Compear la vita al raco e duro prezzo Di vergognesa servità , se morte Non sasia ancor le vittime richiedo Dall'ica sua scampate? esce dal seno Dell'incendio rrudele il flebil gcido Della turba che muore, o si confonde Collo strider della vorace fiamma, Che ognor s'abbassa, ed il ceculco derso Già lambisce dell'onda, alfin penetra, Dove sopito in neri grani giaco Il folgore di Marte , e appena tocco Di piecola scintilla, ecco lampeggia Quasi baleno, e con nerendo scoppio Sperra, e fracassa dell'ardente legno Le fumanti reliquie : alzansi a volo In amni giri i scintillanti tronchi . E a mille a mille l'infocate scheggie , E della notte il tenebroso seno Segnan cadendo con fiammaoti strisce. Cosi dall'Adriana eccelsa molo Sul biendo Tebeo, ed i romani tetti . Tra il frequente scoppiar delle vihrate Sulfuree ranne, e tea festosi gridi,

Carro; as rosei corsier scotendo il freno. L'Alba risvoglia la Natura, o scopre Le ruine di Marte, e tutti I danni Del sanguinoso di ; della vittoria L'ardor, la cieca obrietà si scioglie In pensierosa ralma; or mira quanto Sangue a lni costi il vincitore istesso La nalma combattnta, Ombre onorate, Che d' Albion nelle dilette spingge Forse ancor v'aggirate, il so, contes Sicte di vostra sorte: è troppo bello Mora così : ma tin, che a ciglio asciutto

Miri la patria il vestro estreme fato? Ah si lo miri, e ron un misto affetto Di riverenza e di stupor , trattenga Il duolo intempestivo, e sulle vostre Belle ferite, preziosi pegni Di virtu, di valor fizi lo gruordo Tacito immoto, e altro dal ciel non chieda, Che figli a voi simili : ma qual'alqua V ha così dura, che su'tuoi freschi anni Ginnti si tosto a sera, in sul romuno Danno non sparga un sospir tronco almeno, Prode Roberto? a te che giova iutorne Veder sospesi i trionfali allori, E la nemiche prigioniere insegna Compre col sangue tuo? della vittoria A te che giova i plausi pdir? se a rotto Lo stame tuo vital, più non sestenta L'anima grando la languonte salma. L'atro pallor di morto discolora La rosea faccia già dal mero finco Di Marte tinta : l'infalbbil dardo Seocca ; tranquillo e formo egli l'attende Con quella calma placida, ch'è figlia Della virtu: pochi momenti ancora Gli concede il destino, egli co'lumi, Già dal velo di morte ingombri, mira Le suo belle ferite, e mentre gode In pensar quanto glorioso e dolce È il morir per la patria, il gele estremo Gl'irrigidisce a poco a poco i membri, E nel mortal sopor cade, e vien meno Con qual soave oblie, con quella pace, Con cui talor s'adagia, o i lumi chiude Innocente fanciulle in delce sonno. Trattieni , o Musa , del delente plettro L'imbelle suono, e con lugubri note D'un Eroe non offonder la grand'ombra, Voi chiamo in testimoni, animo invitte Che all'aura trionfal di libertado Foste untrite, e un cuor serbate in seno Degno d' un tanto dono , e chi può mai Senza invidia mirar morte si bella? Chi non vorrebbe ai brevi giorni illustri Di questo Eroe posporre ingloriosa Nestorea stade ? o forsennati , a ciechi Mortali, che con subito tremore Raccapricciando, ritorcete indietro L'occhio e il pensier, fuggendo dalla nera Vana larva di morte , che v'inganna o Come falso veder bestia quand'ombra! Sapeto voi , perchè natura sparse Tanto orror sul fin nostro, a di si scure Tenebre spaventose lo coperse? Per ritenorei in vita, ed impedirei Di disertar dal doloroso posto , In cui ci mise, fra miserie e stenti . E chi senza il fatale, a cupo fosso, Che sta di vita in sul confine oscuro E ci spaventa al salto , e chi potrebbe Soffrire o il duol dell'egre membra, o i danni Dell' imbecillo età cadente, o i morsi D'amor , di golesia , de'scellerati

Potenti il duro ed insultanto orgoglio, Degli amici infedeli i tradimenti . La rabbia de'tiranni? Oh morte, orrendo Fantasma ai vili l'eh desiato punto , 2 Che l'umana miseria suol far brevo Ai forti l oh di qual nuova luce adorna Tu sei, quando apparisci al prode, al saggio Quasi a far planso, e delle sue hell'opro La fine a coronar : perché su questo Mar procelloso della vita, mentro Naviga incerto in mezzo agl'inquieti. Affetti , o rome mai vivra sicuro Di non macchiar dell'onorate impreso Fine all'ultime di la nebil tela? Salvo, o sacro momento, in cui la Fama Segna i volumi suoi del glorioso Indelehil sigillo: io ti rimiro Volar con hruno, ma soavi penno, Sul mio giovine Eroe, come gentile Aura, che sorta dopo harrascosa Guerra d'Austro a di Noto, il vacillante Sdrucito legno alfin conduce in porto.

Intanto là nol gelido soggiorno, Dove tra ricchi istoriati marmi Morte siede pomposa, io t'accompagno O nobil salma : in questo muto albergo, Ovo la patria accoglie dei più degni Figli la fredda spoglia, infra le sculto Pintre, che lagrimando erge ella stessa, (114) Fra i Gnerrieri, fra i Re, fra i saggi, in measo A stuol si illustre, placida riposa. Verrenno a to, quasi di Marte all'ara Le genti d'Albion : le vaghe figlie Atteggiate di doglia e di pietado Verseran di dolor loggiadre stille: Lagrimo di piacor sul freddo sasso Verserà la Vecchiessa, in te mirando, Cho l'anglico valor non è ancor spento: Dolce pianto d'invidia i tuoi guerrieri Compagni, o innanzi a te con oloquoute Maestoso silenzio, in quella immersi Estasi sacra degli oroi , la tomba Contempleran con fermo immobil ciglio. E mentre la grand'Ombra orraudo sopra Le cerulee campagne, allo britanne Insegno intorno a custodir l'impero Veglia del mare e sparge alto spavento Infra i nemici saoi . la mera vista Di questo marmo ispirerà coraggio, E di patrio valor stimoli ardenti Na' giovinetti eroi, che a lui davanti Sentiran palpitar dai dolei moti D' un'emola virtir gli anche inesperti Teneri cor, solleverà dall'imo Suol, spirando magnanimi pensieri. Ogni alma patriottica, a con grando Esempio mostrerà, come si vivo Per la patria , o per lai come si muore.

### () I) I.

ALLA MGAGRA

M. MADDALENA CAPPONE IN OCCASIONE REL PRIMO SEO FELICISSIMO PARTO D'ANA PIGEIA

Giv sopra cembo rosco Dalle celesti soglie Scende, e le piume candide Pecondità discinglie. Già sul tuo casto talamo Spargendo va leggiadre

Ghirlande , e il dolce titolo A to reca di madre : Mentre che interno volaco In festeggianti cori Mille Amorini , e cantano Giulivi inni canori ;

Ascoltami , che schiudere Orti vegl'io gli arcani, Che a noi coti, si celano Agli occhi de' profani. Spesso degli scherzevoli Versi nel velo ascore

Si chiudon cifre miatiche. E pellegrine cose. Vedi quei punti lucidi . Che pel notturno cielo Scintillano , e dipingono

D'oscura notto il velo? Che sl soavi o fulgido Amabili scintillo Vibrando, rassomicliano Le vanho tuo pupille?

Sappi, ch' entro quoi tremoli Sacri lumi dorati L'alme si stan degli nomini Avanti che sien nati (115). E dubbie erranti volano

Entre il native raggio, Quai farfallette mobili Al ritornar di maggio. Or mentre si trattengono Gli spirti agli Astri dreuto,

Senza saperlo imbevono Il natural taleuto. Da Saturno i flemmatici ,

E da Marte gli audaci, Da Giovo i saggi vengono, Da Mercurio i vivaci ; E le vezzose giovani

Che nel galante mondo llao da brillar, disceudono Dall'astro il più giocondo p

Dall'astro sacro a Venere , Che quando in cielo appare Nunzio del Sol, rallegrasi L'aria, la terra, il osare.

Del genitor l'imago,

Colla più atteota cura , Nolla tua figlia amnbile Ti ricopiò Aatura, Che in fanciulletto vago Vedrai copiata splendere E seguitarsi in ordioo

Leggiadro , come suolo Anche nel ciel succedoro Alla bell'Alba il Sole. Credi sone iofallibili Gli auguri d'un Poeta ,

Che in Ciel legge, e partecipa Non poco del Profeta.

Or tu saper desideri Lo reggio, da qual stella Seese poc'anzi l'anima Della tua fichia bella. Odimi, o non deridere I dotti d'un Poeta .

Che il Ciclo a noi di le mero Nel libro sun non viota. Coo eccezion rarissima

La prole fortunata Non fu oel grembo d'unica Stella fissa e legata: Nel lieto astro di Venero Ella abitò soltanto,

Per trarne d'ogni grazin, D'egni bellezza il vanto. Poi venne in Giove, o attinsevi Il senno e la booiade :

Genio dolce e benefico, Modestia ed ooestade. Brevemento in Mercurio Fermossi, e ne rapio Un umor vivo ed ilare.

E un innocente brio. Prese da Marto un nobile Vigor, dispregiatore Di Ieminili lezie,

Di panico timore. Poiche, percorsi gli aurei Astri, il murlior no colse, Alla tua spoglia amabile Il volo alfin discioler :

Spoglia che insiem tessevar Della più scelta o rara Creta congiunti, ed emoli Natura e Amore a mara. Ma invero altro non fecero

Col for pennel felico Che ricopiar l'imagino Di te sua genitrico, Vedesti mai qual pingasi

In cristallino lago Del Sol Incento e vivida La riperco, sa imago? Tnl ili te compiacendosi

Ne melto andrà , deh eredilo ,

#### A STA ECCELLENTA

#### IL MARCHESE MANFREDIKI.

È stato detto dal più elegante degli Scrittori Inglesi (116) che un nomo disgresiato e virtuoso che sopporta con dignità e fermezza lo sventure, è uno spettacolo che può riguardar con piacero il Cielo stesso. Voi ovete dato questo bello spettacolo all' Europa, che vi ba compianto e amosirate. È poi molto lusinghiero per voi, che non al tardo giodizio de' posteri, o alle severe pagioe dell'istoria sieno stato riserbate le vostre giustificazioni; ma che vivente abbiate ricevuta una luminosa giustivia. L'accordienza che v'hanno fatto i vostri Soveani , le insigni distinsioni ; e promozioni sono state altamente approvate dall' Europa. La strada del vostro ritorno è stata un continue applaose per voi. Così Tullio tornò dall'esilio. Il Cielo cho riserba i premje le pene dopo la morte, pure qualche volta anche in questo mondo dà simili esempi, per incoraggir la virtu, e disarmare gl'increduli. Permottete che con questi pochi versi a voi indirizzati , alla voce universale s'unisca quella del vostro antico

Umil. Davot. Obbl. Servo ad amico L. PIGROTTI.

#### LA SVENTURA.

An UN AMICO DISCRASIATO.

. (117)

Durate et vosmet rebus serrate secundis. Vano. Ænen. z. z.

1, O Den che, le stridenti Negre penne ove volja; le la severa Fronte, I huoni rastrinti, i vvi praventi i Davanti a cui la rumorosa schiera Fagge de piacer vani, ed il più bello Serceo di a ammanta in face volo: Perceb più speno, il uno crudel flagello, (5 egli è vor che del Ciclo Figlia e ministra aci)

I migliori perenoto, o lacria i rei?

Il. Quei de con ferme appetto
Corsero incoetre all' ultimo periglio,
Di ciartini il lustri adorni il potto,
O col labro eloquente, e col consiglio
Salvar la patria, o di celesti pure
Verità derivàr limpido fonte;
Qual abber pensité Ahi il a fatale seure,
Edito, obbrobri ed ontes
Covers la most essentia.

En ver tranquillamento stra cienta.

III. Armo armo freme , e piomba
Asia sepra la Grecia , il herce iocismpo
Del mar d'Elle arcavato e di qual rimidomba
Di barbari ultalui il Perso compo!
Faggon stringendo al seno i paragbetti
L'Attiche madri colle chome scolle:
L'Attiche madri col

Stan ie stere a sunerva eccesie mura.

IV. Chi le falangi perse.

Franse con memorahile ruina,

Di negro ammanto l'Ania ricoperse,

E time in rosso il mar di Salamina l'

O invito Excel qual diede al tuo valore

Premio la patria l'Alii che d'amici privo

Vittima dell'invidia e dell'erroro;

Ramicogo, fuggitiro,

È a mendiare costretto

Fin dal nemico suo fatal ricetto.
V. Per dilavio nevoso
Qual per balao precipita e dirupi
Gonfio torrecte, o all'arto ruinoto
Ecleggian gli alti massi o gli aotri cupi,
Scendon dall' Alpi lo Affricane schiere;
E perfin presso alla Città di Marto
Vetti ondeggiar le barbare bandiere.

Sulle trafitte e spa rie
Schiere mira Anniballo
Gioir di Canne mell'errenda valle.
VI. Di Libia in sulle arene
Scipio trionfa, o il viocitore invano
D'Italia a contratare con lui sen viene:

I suci trofei corona il gran Romano A Zama oppresso: Affrica alfice è doma: Passa tra i plausi per la sera via Di lauri il vincitor cinto la chioma. Ma Roma i merti oblia; E soffrir può le atroci Contro il suo difectore invide voci.

VII. D'Affrica il domatore Cede all'ividia, e ona serono ciglio, D'accuse o di difese spressatore, Pagge da Roma in vulontario ceiglio. O ingrata ferral i lochi ore qual Diro Tutelar l'adorasti, o rom son questi In messo a trisofal suono festiro? Abil per sempre il perdesti Neppure, ingrata terra,

L'urma passaderai che il cenor serral VIII. Slagna d'Alcici a segni Golombo, a apresani il fermito dell'onde; Le col più archio a sin di transi dell'onde; Le col più archio a sin di tutti i legni lguoto ciel discopre, ignote sponde, E dona nn nuovo mondo al Reve lbero. Vinta dallo stupor per un momento Fin l'archia ammunisce și il mondo intéro Applaude al grande erento; lberia con immunisce productiva de la presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de la pres

Giglia ammira sembianti e merci ignote.

IX. Nacquor gemelle al monde E la Gloria, o l'Iuvidia : il primo istanto È per la Gloria, ed occupa il secondo Sempre quel mostro. In messo ai finitierrante Del nuore mondo a mille risidi a fronto Mentrè il ligure Erce, quai preparando Gli va l'arta Calunnia oltraggi ed onte! E segnare, o Pernando

Decreto atin? ne ti tre mo la mano? X. Stringono oh Dio! le dure Ritorie quella man, en il a frementi Onde obbediro, o innansi a cui lo occure Ali frenaro i tempessoi : centi. Già rivede l'Erco le iograta areno: L'augusto aspetto che cotanta imprima Reverenza Fernaudo nou sostiene; E in silensio spilime.

E in sitensio sublime,
Quinci e quindi confuse
Restano le difese, e insiem l'accuse.
Xl. Dietro alle illustri scorto,
Che sono alla virtù stimolo ed esca,

Se il piè ponesti, Anzo, esser consorte Delle sventure lor non ti rincresca. Solo per questo ai colpi di sventura L'uom virtuoso e saggio il Gei destina, Perchè la sua virtu splenda più pura.

L'oro così s' affina Nel fuoco, e più lucento L'acciar si fa sotto il martel cadente.

All. Virtude un nome vano Sarchbe, un spettro amalale e fallace Das isogni ornato del sapere umano, Se recar non valesse a calma e pace Tra i più fieri disastri al cor del saggio, Si, bella Dira , in mezzo alla tompesta Balenar veggio il tuo celeste raggio; Tua voce do che questa

Pronunzia alta parola,
Che calma e pace trovasi in te sola.
XIII. De'veuti alla percossa
Piera la querce in sull'alnina balta.

La froute annosa, e delle frondi scossa Pur vincitrice allin la fronte inalza; Mugge sconvolto il torbido Occano, E batte, o sveller tenta il duro scoglio, Resiste immoto il sauso, e rompe il vano

Tumultuoso orgoglio ;
La calma alfin succede ;
Si spiana l'onda , a gli lambisce il piede.
XIV. Tal fia , quando calmato

Il fazioso torbido inmulto, Riderà finalmente il cial placato: Allora d'ogni ingiuria e d'ogni insulto Chi la virtudo offissa avrà rossore: Il Sol velò caliginosa notte, Ma forse tolse a lui l'almo splendore?

Si dileguan già rotto Le nubi, e più lucente

Versa sul lieto suol l'aureo torrente.

AV. E. quando egner rubella Frema la sorie, al aser o tribunaln I accoli futuri alfine appella Colei, che i uomi serie ni ni mnortale Libro, e d'infamia, o ver d'oner corona. Coste vondeberà Pingiuria autica, E di fiori nutriti in Elicana. Infini la Musa amica. Spargerà qualche serto. Stala recutture tue, sopra il tuo merto.

#### LA VITA UMANA,

Optima quarque dies miseris mortalibus avri , Prima fugit , subcunt morbi, tristisque senectus, Et labor, et dara: ropit inclementa mortis, Vano. Gaong, L. III.

1. O da importani voti Imperato da Iriel, d'alto lignaggio Speme, tu nassi, o figlio, e per gl'ignoti Campi di vita nell'uman viaggio Coll'inseperto più auto'orne imperini. Sui tuoi vagiti primi Qual rimbomba d'augurj e plausi io sonto Affrettato concento!
Qual giojal, e di os zulla tan aorte intanto.

Intuonerò lieto, o lugubre canto?

H. Alla pompusa sevena
Che it circonda apri già gli occhi e giri,
E la pura o vitale aura aerena
Ridendo intorno, o vezaggiando spiri,
Della novella vita in aulla porte i
Igaaro di tua sorta,

Alis, tu ridi, infolice; e con oscura Fronte già la Sventura Ti guarda o freme; o già scuoton gli Affanni Su'tuoi caodidi giorni i negri vanni. III. Quasi da sonno oppresso, Di lunga infansia entro de ceppi avrinto,

lantii pondo ignoto anche a te stesso i di trarrai servo d'un cicco istinto. Dell'alma già la luminosa reggia Si schiude; ecco che albeggia L'incerto di regiou raggio primiero; Ab non andare altero

Della novelle dotel als forse questa Fia d'ogn' alfano tuo eaginn funcata, IV. Al teneri e innocenti Sensi balena de piacer l'aurora, Che novilà con brevi e rinascenti Giochi condiace, ed innoceusa indora. Ati bella catade invan apiendi serena :

Il brio vivo incatena
Già la barbara senola; odo il rubello
Scoppiar duro flagello;
Odo le strida ancor; livido note
Miro, e il pianto rigar le rosce gote,

V. Il duro fren disciolto . Ecco la Gioventù cinta di rose. Che di brio ti dipinge e gli occhi e il voltor Ecco il Desio con fervide o focoso Luci: d'Amori ecco un leggiadro stuolo Spiegarti interno il volo Ulisse, o saggio Ulisse, il fragil lagno Roggi, or d'nopo è d'ingegno; De' fragili otri la barriera rotta Shalsano i venti a furibonda lutta.

VI. Danzando a te davante . Sparsa di veggi lascivetti il viso. Ecce la Voluttà, palpita ansante Il nudo sen , schiude le labbra al riso; E con tenero aguardo ed infiammato T'offre il calice aurato. Ferme incanto! ... Ma già la micidiale

Gusto coppa fatale, Che di soave a lento tosco aspersa,

Nella fonte vital la morte versa. VII. Quai mi s'offrono al eiglio. Irti il viperco erin , torvi la faccia , Orridi spettri? già l'adunco artiglio La gelosio distende e il sen si straccia; Con infossati lumi e cave tempie La magra Invidia t'empio,

E atringe il cor del gelo atro d'Averno. Scote con moto alterno Le tremanti tue membra ecco le Rabbia,

Rossa e spumante le gonfiate labbie. VIII. Già compresso il fervore De' giovenili affetti, ancor la calma Pur non portò tranquilla pace al coret Knovi e più roi tumulti agitan l'alma; L'Ambizion, con voci lusinghiere, Lo scettre del potere, E divise di gemmo e d'or lucenti, E servili clienti Toffre ; e nel dubbio pelago infedele

Dolcemente t'invita a scior le vele, IX. Placide o chiera è l'onda : Nell'assurro sereno il ciel sorride, E goufia i tesi lini oura seconda : Malaccorto nocchiero! ecco che atride L'atra procella; il fulmine già scoppia ; Il turbine raddoppie

L'impetuose botte: è vane ogn' arte: Squarciati arbori a sarte , Affonda il legno, ovver rotto e adrucito Spettacol tristo fa di sè sul lito.

X. Quanto più t'erse in alto D'ambision l'insidioso vento Ti precipita in giù con più gran salto : Or scopre il negro aspetto il Tradimento : Or l'Insulto si mostra , o con maligno Ti guarda amaro ghigno: Il freddo disinganno elfine apparve,

Che le mentite larve Scome, e agli oggetti i color falsi estinse Di cui la mage fantasia gli pinse.

XI. Sparre il magico errore ; Ma due fieri avoltoi lasciotti in petto A straziarti, il Rimorso ed il Rossore : La turba iufida il disgraziato tetto Fugge, o sen vola ove Fortuna ha sede. E là pur trova fede. Per l'atra solitudino di duolo Che ti circonda solo

Vola la Noia, che con fredda e lenta Smania la vauseata alma termenta. XII. Da quai triste latebro

Escono i rei satelliti di morte, Che or veggio? Quei versa l'ardente febre Nel sen, quello tortura lo distorte Membra, con sanguigni occhi ecco il Deliro: Ahi! di Prometeo usciro Le negre furie dall'infame vase : La Speme vi rimase,

Che gli orli ungendo di licor giocondo, Fa ber l'amaro nappo in fino al fondo. XIII. Ma l'nltimo e ferele

Atto s'appressa: aggliaccia eceo il senile Torpor lo membra, langue la vitale Piamma, ragione a' ecclissa, e al puerile Vaniloquio ritorne : edo Γ oppresso Breve anelito o spesso Spirar rauco e ponoso, il vacillante Capo, la tremolante

Destra, e appannati già dal mortal gelo Gli occhi., ah! tiriam sull'etre scena un velo.

IL BITORNO ALLA PATRIA

DOTO LUNGA ASSENSA.

ш.

Debes hoe suburbano meo quod mihi senectus mea quocumque adverteram ad paruit SHNEC, AD LUCIL.

Pra vi riveggio, o care Vetusto mura, e in dolce terreno, Che le placide e chiare Onde del picciol Castro accogli in seno . Sacre a Febo e a Minerva illustri sponde, Cui forse intorno errano ancore ornate Della Peonia ed Apollinea fronde Di Redi e Cisalpiu l'embre onorete: Vi miro, e un non so che da voi discende Soave al cor: dopo taut'anni, e tente, Per cui già l'incostante Sorto m'as volse, or buone, or ree vicende; O di mia verde età lieto soggiorno, Rotto dagli anni, a rivederti io torno.

a Go Quali finora ignoti Sensi nel contrmplarti în sen m'ispiri l Con quai teneri moti Palpita il corl Da te parmi chespiri Auca di gioventi, che sulle amiche Ali scherzando a me reca davanto De' miei verd' anni le memorio antiche Della crescente età l'egro e pesante Fascio alleviato in pacte almen , mi sembro Nuovo moto gentil destarni in cora, Che insolite vigore Versi son amente entre le membra, Econ fugace illusion gioconda Nel sen novella gioventù m'infonda, Ma qual balen, rhe heve Steiseia di buia notte il manto, e passa, Veste di chiaroc brevo Gli oggetti, indi in più cupo orror gli lassa; Così di te la sospirata vista Di gioia un gaggio fuggitivo desta, Indi socge un pensier rhe più m'attrista : Dunque la patria amica sede è questa, 1 Ore nutrito fui si dolcemente ? Ma de'compagni dell'età primiera Ov'è la folta schiera? Gien invan eli occlui il taciturno dente Di mocte e dell'età tanto la scena Cambiar pote, che la ravviso appena. Silvio ov' è, che l'etade Tenera n me formò, spinse il desio Ver l'Annie contrade. E la palma premise al corso mio ? Ov'è Criton, che il tempie di natura Cinto di venerabili tenebre , Mi schiuse, e diradò la nebbia oscura? Ald che di loro in gelida o funchre Pietea sol trovo un vano nome inciso : E voi che intorno a mo con fronte amica Rimiro... ah dell'antica Sembianza i tcatti cerco, e mal ravviso: La lingua il nome a pronunziar s' appresta, Comincia, e dell'error slubbia s'arresta, Son questi i rai lucenti. A cui davanti l'inesperto core Con palpiti innocenti A imparar cominció che cosa è amore?

Questo è il dorato rrin, questo è il sembi anto Per cui perdetti e libertade e pace, E merce chiesi tante volte o tante Colle voci di Pindo ? Alti tempo edace ! Come la tua man tacita e rubella Con lenti colpi al nostro fral fa guerra ! Come minando atterra Le grazie, i vezzi, e in ogni opra più bella Stampa di se funesta e tacit' orma E gli oggetti più bei guasta e trasforma ! Quai noti e mal distinti Tcatti s'offrono all'occino ed alla mente?

Di giovin brio dipinti Voi m'apparite innansi ; eppur l'algente Età y'aven di gel sparsi, o la vaga Luce do rai velata in nuvol fosco;

Qual rinverdic vi fo' Tossala maga? Ah! le paterne traccie io riconosco t D'acidi steli , che l'età restauca , Siete i freschi germogli , i fior novelli ; O fior, mentre i capelli L'alba v'imperla , o vi rarezza l'aura, Godete la fugace primavera:

Di vita il brevo di s'affeetta a sera. Orunque il guardo giro, O muoro il piè, la mia fuggente etade In ogni eggetto miro: Veggio ch'ella dechina, e al suo fin cade, E volge i teisti di seccoi e rhiari. Lasso ed in qual folle pensiec vaneggi? La trista vecitade adesso impari, Ne da gran tempo in te la senti e leggi? Non tol dire la chioma, che di hianca Neve si copre, e la cangiata scorza,

E la scemata forza , Eil varillante piè ? l' occhio a rui manca , E appece appece torbido si vela Di natura l'aspetto, e oc or si cela? O liete piagge, o colli Testimoni de' miei piacer nascenti, Lasciate ch' io satolli

Del vostro dolce aspetto i già languenti Occhi, peia che final notte gli asconda : Come di pinta tela, cui deforme E lurido squalloc copea e confonda industre man le mal celate forme Tragge del giorno ai rai , voi l'obliate Imagini alla mente, alle pupille Recate a mille , a mille , In cento modi amabili atteggiate. Della perduta età memorie care, Aluquanto dolci aun tempo, e quanto amare! Ticanna industre, avanti

Pitteice fantasia reca al pensier I deliziosi istanti, Tessuti in oc del viver mio primiero : E di chi tenne del mio coc le chiavi Si vivo pinge l'aria del bel volto, Lo rosce guanrie, il erin, gli atti sonvi, L'ore , i luogbi ; ch'iogia vedo ed ascolto , Quasi sento il piacer: ma il vel già cade, Già sgembea il Disinganno il vago errore, Con fredda mano il coro Mi steinge, e che la bella e fresca etade È sparita mi mostra, e il hreve resto D'atre cure ravvolto in vel fuuesto. E chi del fuggitivo

Tempo arretrar potria la via spedita? Chi cicondurre il rivo Al fonte? O primavera della vita, Tu fuggisti per sempre! ov'è l'usato Vivo brio dell'alata fantasia ? Che moves i bei fantasmi, o di dorato Lume gli oggetti più foschi vestia, Madre di vaghi giochi, e cho gli strali Del fervido desio di dolce miele Ungendo atl'infedelo Speine, impegnava ognor виоте е пиото E varia sempra ai amia e inascetti Schiudena di placer unore norquilla Orè del mini verd'anni Delle nascetti idee la prima quida, De'misi tuorci affanni Delle compagna, e inaisem medica fida; Orè ia filman Tiavan mil março erboso Del rio la cerco, or ine lo opache fronde La channo invan fil itele barro solution; Non remembra suigment, delle acompagna Delce channando alla stagion de'fiori,

Empie la valle, il bosco, e la montagna, Ma stridulo augellin che tralle nevi Del verno intuona triste note e brevi. Dall'ore agili urtata, Vecchiezza invan sull'ala faggitiva

Vectore, che intra potata a consecuta de cervira. Il in valor indertor, e con corpresa vedo Qual spasio della vita in un intante Cent i appasio della vita in un intante Cent i appiantente, e oppera i l'eredo j Per rupi alpestri amisso ed anchanto Distro a un'imago che iridente invita Cerro, d'ombra formata, e d'aura vanat S' appressa, si alcohana,

Si mostra, si nasconde ; e or che compita Ho quasi l'aspra via, quando mi parre Di stringerla al mio sen, da me disparre.

Sorgo il Solt porto appona Sale al merigey, e cale a Tedi in grambo j Corro, e cul suol con piena Man Flora versa un odoreso nembo j Dietro lei ratto il vol Pomona steode, limira i doni secto nati e datrutti, Quasi ad un tempol lin epitati. Piena Ferra mensanii dentro l'accuto Ferra mensanii dentro l'accuto Del tempo, irresistibile torrente, Routa rapidamente

Il passato, il presente, ed il futuro; E nel vortice negro involve, e ammassa Insetti, eroi, troni, capanne i e passa. Rel lungo e disastroso

Rel lungo e disakroso
Bestuier del virer rotto e travagliato ș
Dal seifio impetucos
Dal seifio impetucos
Dalla spieme de louo, che con liete
Palica larer sei abbaşti de teglia.
Deții anni affitito affin, relui siste
Gado che sel despieme de louo, che con liete
Tal persyria in commin lungo sinco,
Yegorgel in cint che imbruna d'ogul' intorno
te de la cint che imbruna d'ogul' intorno

la rustico soggiorao
Ricovra, e in letticciuol l'infermo fianco;
E le membra che mal regger si ponno
Adagia passente, e aspetta il sonno,

# CANZONI.

PER LA NASCITA DI S. 4. R. D. FRANCISCO LEOPOLDO

GAN FAINCIFE EREDITARIO ILI TORCÀRA.

ALLE BEDI immortali
Giunner d' Etruria gl'innocenti voti:
Sopra le lucci' ati
Gli precedoa po' voti
Regni acecso la faccia, in bianca veste
D'Etruria il Genio, ed ondeggiava al veu
li bianca care del mente.

Ragni neceso la faccia, in litinera veste D'Etraria il Genè, el oudegigiar al veuto Il bianco onor del mesto, Il bianco onor del mesto, La vaneranda barda, el 'ampia chioma. Colla fine mel cell fust modente La spome lo senjui verena il viso, Cuta di verde servo i espesi d'ore Schuckes fra il aliamabilità servica y Conta di verde servo i espesi d'ore Schuckes fra il aliamabilità servica y Conta di verde servo i espesi d'ore Schuckes fra il aliamabilità servica y Contacto del Contacto in Contacto in Contacto del Contacto in Contac

Udite d'alto annunsio apportatore De'cavi bronzi in mezzo ai brevi lampi Tuomar lioto fragore: Suona dell'Arno la festosa riva ; E par ch' Eco giuliva Risponda in ogni lator

Etruria Etruria il tuo sottegno è nato. In con finato giorno. A lusingar non usa Figlia del Cel la Musa, Al regio trono intorno. A perinde del Cel Musa, Al regio trono intorno. Cadiuche e seuna odore Aonie rose, Ch'aride in poce d'ora il giù calpetta, Con sonore e pompose. Patidiche menacone lusinghiere,

Non osa il libro disserrar del Fato

In venerahil nebhia ognor celate.

D'alti penuieri nogombra
Guida, o Frankanso, oggi al real tuo piede
Dull' Arno la Reyale per cui l'avrolte
Esas che fina vede
La sorte ana, quelle per cui l'avrolte
Di Fortuna il capriccio appre viendo
Per hocca della Musa a narrar premote
Pepodi, uditer ne'pussati eventi,
Quasi in specchio, ji presenti,
E i futuri talor laggonsi imprenti;
E i futuri talor laggonsi imprenti rupassati affani,

Altrai scuola soveste , ed a uni stemi ; Qual chi dall'onda borrascosa escito Palpita , e i essi rei narra sul lito. Dalla Femlea vetta Scesa dall'Arno sulle umili spondo Già povera e negletta

La Junga infaosia nell'oblio nascose : Ma quande delle altere o furiliondo Genti Iporberce il barbaro furore Spargea l'Italo suolo Di ruina e di dnelo (128), Cou eroica costanza alto valore D'Italia tutta contro il popol crudo Fu saldo argico e scudo: Invan le luci spaventose e torte.

E la sauguigna oscura Faccia spirante orror, ruina e morle Alle percosso mura Rivolgea l'empio Re con rabbia ostile,

Qual tigro al chiuso ovile, Prin dalla famo vinto, Poscia dal ferro : con singulto orrendo

Ecco fra i lacci avvinto Coll'oste immensa al suol cado fremendo.

Vinti gli oltraggi e l'onto. Queti di Marto i procellosi venti, Ad ergor cominciò la nobil fronte, E figlio dell'industria o dalle attivo Arti allo sobrie genti Versò il Commercio sulle Tosche rive D'ubertà , di ricebezza aurei torrenti:

Di Cartago e di Tiro Emnla illustro divenia... ma quale L'agita o la trasporta empio deliro? Batto già sopra lei sanguigne l'ale La rea Discordia , i forsennati figli Fra i civili perigli

Straccian gonfi di rabbia o di veleno Alla madre dolente il casto seno. Misera!... dietro corse ella ad un vano

Spettro che inganna e piacc, e appar più bello Quanto sta più lontano Spettro che quasi donna ingannatrice Cela i difetti, o la belta mentita Mostra, o promette fare altrui felice : Di questa infida sulla dubbia traccia Mosse ansiosa le piante,

Cho Libertade di seguir le parre. Ma quando stese a lei l'avido braccia, Sciolto lo finte larvo, Tra le stragi , l'orrore e l'insolenza

Tris'a trovò la popolar licenza. O quanto spesso, o Diva Ha costei d'imitar l'empia baldanza Le spoglie tue, la fronte tua giuli-a! Tal l'umana sembianza , E l'opre umane d'omular pur osa Rossa bestia schifosa ;

Di benefica Dea fassi tiranna ; Ahi quante volto inganna I creduli mortali!... Ob sventurata Flora l in insanguinando il monte e il piano Per tre secoli invano

Dietro corresti a quella forsennata! La torva Erinni su'tuoi campi intante

L'atra face scuutendo, i templi, i tetti Ardeva , o d'urb , e di femineo pianto Stridean le strade e i geniali lotti ;

Conobbe i proprj inganni, o stanca alfine Di stragi e di ruine Balsamo salutare Alle piaghe cercando aspre e profonde, Della Medicea pianta tutelaro Si ricorro sotto l'amiche fronde.

Di giuste loggi sotto il dolce freno Di servir non le increbbe ; Fuggir lo nnhi , o il ciol splendor sereno

Vide tranquilla , e a nuove glorio crebbe: Tuonàr le tosche prore, alto spavento Spesso portàr dell'african corsaro Al barbaro ardimento, Tremò l'Africa infida, ed il vetuste

Italo Genio sorto a nuova vita Crede , quando cader vide d'Ippona (119) Al suon de'toschi folgori di guerra Diruta l'ardua rocca e incenorita; E nol mirar qual la nemica terra

Alta ruina incombra . Del grando Scipio rallegrossi l'ombra-Minerva ancor d'Etruria in seu discese, E il Portico e il Licco pose in oblio Per questo rago, o a lei sacro paese ; Venner seco le Grazie, a l'Arti belle,

Venner le Ascrea Sorelle, Ed il lauro intrecciando a Idalia rosa Tesserono a Sofia vaga ghirlanda, Che serenar mirossi la rugosa Fronto, e d'un brevo nobile sarriso Pinger l'austera faccia vonoranda.

Glorie ben corta! il regio arbor repente Qual da improvvisa folgore percosso Resto, de rami o delle frondi acosso, Inaridito dalla sua sorgente. Orfana afflitta , in qual rimase involta

Nube atra di dolore 1 Por la caligin forma Vacillante chiaroro Balenò sopra lei dal cielo Ibero (120) D'nn lampo passaggero: Par dal pelago oscuro escita fuore Del regio Austriaco augel sotto le penno A riposar si venno ; Vinto credea l'ingiusto

Riger del Fate quando ella si vide Di Leoporpo sotto il freno augusto: Ma il volulul Destin , che in sua ragione Tien la sorte dei Regi, erge o calpesta Capanne umili e splendide corone, Già da lei le divide ;

E i regj germi svellorai dal petto, E Lni su cui pascea Gli avidi sguardi , o a consolarla eletto Dalla sorte credea ,

Vide , e con man coprissi Gli occhi e la fronte nubilosa ed egra Vedova sconsolata in veste negra. Di nuovo allor dalle Tartarce grotte

L'obliquo sguardo alla towana riva Erinni volse, e dall' cterna notte Ululando sortiva

Iria di rerid gli erridi espelli,
Di Ridigione sei sanoDi Ridigione sei sanoDi Ridigione sei sanoDi Ridigione sei sanoBilli della ridigione sei sanoRidigione sei sanoRidigion

Dell'agitata Etruria almen qui fine Abbiano la vicendo, o le fatali Adamantino porta, Ond'escon la vanture da'mortali Chiudansi, e sia così figia sua sorto, E il nuovo augusto Germe, che sul lieto Ciel Tosco spunta, sia la bella face Del celesto decreto Nunsia felice , o d'aurea e stabil paco. E to cresci frattanto Cresci o nobil Germoglio, e de' felici Rami diffondi la benefie ombra Sulle tosche pendici ; Speme d'Etruria , o Pargoletto, epprendi A conoscer col riso Il popol tuo, le braccia a lui distendi, Che a te sorride, e il cor ti mostra in viso : Cresci folice, e pria che sulla cara Tu incominci a regnar Toscana terra, Dolce a regnar su i cor Toscani impara. Non di lodi immaturo Incenso intempestivo

Allo sperate tue gesta future

Offre la Musa; sulle bianche pinme Vede in rigido volto il Veglio alato Volarti accanto, e aprir sacro volume, Ora fia da'tnoi giorai il corso intiaro In negre note , o candide segnato. Con stil fermo o severo Seriverà pei la Verità su questi Venerabili fogli, se l'esempio De' Genitori tuoi seguir sapesti 1 Se il generoso foco Della virtù che scalda ad essi il core Nol tuo seno ebbe loco ; Se de' tuoi fosti l'odie, ovver l'amore Fra le nelibia de secoli remota L'Età futura io veggio, Che appone al libro l'indebil nota, E alla gloria, o all'oblio poseia il consegna: Oh libro formidabilo a chi regna!

#### AGLI AUTORI

DELLA RACCOLTA D'INGLESS POESIE INTITOLATE

THE PROBENCE MUSCELLANT.

In risposta ad un grazioso complimento fatto all'autore.

OTAL per l'Etruseo eiclo Nuora armonia di Pindo oggi rimona? Di muscosa corona Cinto la fronte, dal seggiorne endoso Sorge meravigliando L'umido figlio d'Appenniu neveso, Cho a Flora bagua serpeggiando il seno, E pargli udir sopra la sua pendice L'alto cantor di Laura , o quel di Bice. Da voi canori figli Del possente Albione esce il sublime Canto, l'angliebe rima Per voi l'auro toscane, e i nnovi modi Imparano a suonare, e la novella, Pregna d'alti pensieri, In foccie avvolta ed abiti stranieri . Robusta melodia sembra più bella ; Qual talor di gentilo estranio frutto Il sapor peregrino al non usato Gusto la novità rende più grato, L'alme Castalie Dive, Poiché i vocali colli , o le foresta Muta lasciaro e meste, A cui fa l'alto Egeo specchio coll'ende , Poiché con voce si canora e viva Del Tebro sulle sponda Cantar d'Anchise il Figlio e della Diva , Poiebè risorto sotto il tosco ciolo, Cento e cento animar eigni canori, Che in tuono or forte, or grave, Or tenaro e soava, Ninfe , ed Eroi cantaro , armi ed amori Alfin sciolsero il volo,

Ivi con serio, una sereno volto In nobal maestado, allor sedea L'augusta Libertado, L'augusta Libertado, E col pie d'adamante ella premea E troni roresciati a sectiri infianto, Al mero aspetto avanti L'Aonio Coro inusiata forza Senti erescerzi, e millo Destarri entro del son ancre favillo.

Anglia, sopra dal tno beato suolo.

Destarsi entre dei son sacre invite.

Il Nume aller di naeve fila aurate;
Fila scelte e temprata
Sulla tabana incude, armò la cetra:
Indi secreo il volte;
Della liricha note alla Reina

Grevemente rivolto. Prendi , le disse ; e fa che delle corda Al maestoso e nobile concento Subbietto alto a accorde: Prendi, disse a Calliope, ecco la tromba, Odi, qual ne rimbomba Snopo più rhe mortale? imita questo Il tenor della sfere armoniose . Onde suonin per lui celesti cose.

l'oi del roltel ferale Onella, che ba tutte in man de'eor le rhiavi, Tinta le guancie di pallor mortale Armò, gridando : ad emmollir non se I figli misi con languide querele Sopra l'anglico suol tenero amore : Me con sublime orrore Lo spettacol più grande epri alla scena, Spettacol degno ancor del cielo istesso. La virtà , rbe serens Combatte fra i perigli: animi invitti, Che difendean col sangue Della lor patria i moribondi dritti. E alla di cui magnanima caduta, Per rui d'invidia , e non di duol son degni ,

Tremau gl'ingiusti Re, crollano i Regni, Questo, fin dal natio lido remoto, Nume possente, o Vati, oggi v'inspira, Egli è, ch'ancor fra noi v'agita, e in moto Le corde pone alla britanna bra: Non già la Musa mia (151) rh'egra ed infers Non osa in ampio mar scioglier le vele, Ma timida del mar , del vento iufido , Con piccol legno va cadendo il lido.

Forse al suon Direco v'anima, e desta Quel grands rhe cantò della vietata Arbor sacra, e funesta. Në disdegno talor vestir di grata (122) Italira armonia pensier britanni : Rammenta ancora il suo vocale spirto La, dore presso d'un Elisio mirto Siede a Torquato e al Ferrarese accanto, Che a Febo piacque sotto il nostro cielo Spirargli il trma del auo nobil canto (123). Qui ancor la cetra d'or tempro sovente Quei che il fatale scempio (174) Del poetico stuol, stuolo innocente,

Vendico sopra l'empio D'un tiranno oppres or rapo esecrando: E fe' che al suono de' temuti carmi Di satelliti e d'armi Cinto il barbaco Re , stasse tremando : Indi invoco la formidabil voce

De' secoli futuri, e l'empie trame Dal loro grembo , e ogni delitto atroce Trasse, e il gastigo della strpe infeme : Vendetta illustre, rhe dei Be tiranni L'obbrobrie e il disonor consegna agli anni. Cinta dell' immortal sacrata frunda

I due capori Sorti . Dell' Arno sul la sponda Tornan sovrate, ed ove il capo estolle Coronato di ville e di versura

Il Fiesolano colle (125). Volano spesso, e per la notte oscura L'occhiuta fantasia, che ascolta e mira Ciò che al volgo s'asconde, ovo la bruna Ombra de' rami annosi è rotta appena Dal fioco raggio dell'incerta Luna, Gli ascolta, e mira entro il silenzio au Modular sulla cetra il canto antico. Dunque le fila argute

D'anglico plettro con maestra mano Scoerete, o Vati, a mute Non si staranno sopra il suol Toscar L' Aonie corde, e al vestro Risponderanno aemonico concento,

Che qui non è l'antico genio spento. Meco volgete il piede Là, dove grata ancora Sulla funeroa sede Stassi la Scienza, e adora

Del gren Lorenso la messoria illustre : Riverenti inchinate Le sacre oma onorate, E di britanni fior verdi ghirlende Alla tomba appendete;

Vedete là , vedete , Qual dalla tomba caca divina Ince? Luce , che accesa qui ne'di migliori Per tutta poi l'Enropa si diffuse . La notte a discacciar de'vecchi errori , E il più rhiaro dischiuse Aureo giorno sereno all'arti belle : Ond'e, che spesso intorne Al funebre suggiorno,

Di toschi gigli inghirlandato il crine, Sciolgon dauge divine : Oggi ai figli d'Etruria Non son men care, e quel celeste lume, Come un giorno rifulse, encor risplende E il sacro ordor nei Toschi petti accende

Ma io non più sopra l'Aonia rupi ; Omai dagli anni e dalle cure stanco , Trazgo l'infermo fienco: Le liste idee fuggono a poco a poco, E l'Apollineo foco Spegnersi sento già nel freddo sangue, E qual da gelo intempestivo necua

Pianta ogni tempo langue, Ne più di Primavera al dolce invito Dispiega il crin florito; Tal io stapido e lento Resto all'invito di si alti carmi : E se talor lo spento Fuoco a'stimoli vostri si revviva, Getta un fugace pallido splendore, Che appena nato muore:

Quel reppo arsicciu, cui cenere involve. Benché quassato e scosso , E dal solfio percosso Dell'aura in fiamma più non si risolve E getta a stcuto dalle negre ed arse Viscere sol brevi faville a searse.

A gareggiar con voi nel dotto aringo

L'opo sarehber le robuste penne Dell' Aquila Tebana, o il vol divino Del Cigno Vanusino : Voi seguiran con piè più frenco o presto, Cento italiei vati ; io spettatore Del bel contresto a piè del monte resto Il ranco plattro al biondo Nume rendo, E a un ramo di cipresso alfin l'appendo.

#### INNO.

# DEL MARCHESE MANTREDIKI.

PER LA RICUPERATA SALUTE,

#### ALLA SALUTE.

On Dea cui l'aman genera Il Cielo ha deto in cura Diletta e primogenita Figlia della Natura : Dolce conforte ai miseri . D'ogni piacer reina, Apri il bel velo, a mostraci La faccia tua divina. Per te le forme squallide

De'morbi rei , con torte Senguigne luci, fuggono Ai regni della morte : Tu con soave incognita Misteriora legge Mnovi il poter, che i fragili Stami vitali regge; L'ampie turbe che spaziano Ne' campi della vita Respirano, gioiscono Sol per tua dolce aita.

O te, lunge dal torbido Vapor di cittadina Nebbia, l'ombre ricoprano Di florida collina; O in compagnie dell'utile Fetica in Beto aspetto , A perca mensa piacciati Sedere in umil tetto; Dispiega i vanni rosei, Vieni qua dore Flora In meste voci supplice Il tuo soccorso implora. Vedi languente un'eurea Vita ondaggiar dubbiosa,

Sacrata al tosco Principe, A Etruria presiosa. Egli è quei che lo spirito, Che di Funnampo il core Della Virtà , del Genia

Col soffio animatore

Formar seppe, ed accendere Di fiemme cost pura, Che non sai se più debbasi All' arte, o alla natura.

Por lui nell'alma regia Etruria fortuneta Contempla dalle Grezia La virtú stessa ornate.

Deh rieni, e la becefica Sacrata man distendi . Del Principe o del Popolo L'amico in lui difandi : Di veritade il libero Non lusingbier eustoda.

Ed il nemico impavido D'ogni calunnia o frodo. Tu da' perigli bellici Già lo scampasti, o Dive, Fra gli ottomani folgori

Dell' Istro in sulla riva ; Compagna indivisibile Gli fosti ognor fra i crudi Vapori atri e mortiferi

Dell'unghere paludi: E ora a lui di pacifica Amica terra in seno,

In mezzo ai pleusi pubblici , Il tuo favor vien meno ? Certo no invida Furia Nemica al Tosco suolo Trasse il morbo malefico

Dai campi atri del duolo. Vedilo! batte l' orride Penne, ed in nube oscura Pallido il giorno celasi. Ne geme la natura.

Il Fato con man farrea Agita l'urna rea : Ascolta i voti: arrestalo . Discaccia il mostro, o Dee,

M'inganno? ab no : dell'aere Ve'qual novello luma Tinge gli ezzpri e fulridi Campil Discende il Nume. Le rose a i gigli intrecciano Serto che il crin le cinge ,

Arcana verge marica Colla man bianca stringe : Verga dal sen dell' Erebo (125) L'alma a ritrar posseute ; Intorno a cui ravvolgesi

Il mistico serpeote. Ve' sulla guencia rosea Di gioventude il fiore! Ve' sulle piene a turgida Membra il natio vigore! Lieti i vivanti seotono La forza sua gioconde ;

Ionansi a lei rallegrasi L'aria , la terra a l'onda, Odi gl'inni festevoli, E l'armonía felice, Con cui tutti mlatano La Diva animatrice.

A lei d'intorno volans Gli Scherzi luginghieri; Scotendo i vanni tremuli La segueno i Piaceri; E il Brio su liere ed agilo

Piè non formo un momento a E in fronte queto ed ilare Il placido Contento. Appena il volto Incido La bella Diva mostra, La Furia rea dall'Erebo

Fugge alla negra chiostra; Il fosco orror si dissipa; Che avvolse Etruria intorno; E fra i più chiari e candidi Segna il felice giorno: Signor, nel tristo e dubbio

Evonto di tua sorte , Mentre impugnare il ferreo Arco parca la Morta: Vedesti aperto in tenera

Moti ogni nostro core, Agitato fra i palpiti Di speme edi timore; Ed or che il nembo torbido Organi periglio è neiolto Mira la gioja e il giuliilo Brillar sopra ogni voltor Odi con dolce fremita

Per te quali festive Verati note echeggino Dell'Arno in sulle rive, Non di fallace velano Lusinga un plauso finto: Dell'alma è il laire interpetre;

Dell'alma è il labro interpetre, Sul volto il core è pinto : O amabilo spettacolo A si pochi concesso l Cha mirar può con nobile Piacere il Ciclo stesso.

Tu che a sentirne il pregio Atto racchieddi un core, Di'se di questo un premio Virtù può aver maggiore? Godi, o Signor, d'un pubblico Si lusiarbiero omaggio,

Si lusinghiero omaggio, Che di godar sol merita L'uom virtuoso e saggio.

# SONETTI.

#### PER LA SIONORA

## LUISA BORGHESI CORBOLI.

Se del Motauro erri alle sponde intorno, O dell'Italo Apello ombra oncesta, Sulle cui tele ancor con onta o scorno Guarda Natura attonita e inribata: Vedi qual viene al patrio tuo soggiorno Belà novella da Imenco guidata;

Belà novella da Imeno guidata ; Mira i vivi occhi , ed il gentil contorno Del volto , o l' aria dolce e delicata. Da' tuoi pennelli tanto volta e tanto Vinta Natura , i aforzi tutti unio ,

E formò di Lrisa il bel sembianta. Paga dell'opra al tuo suolo natio Mandolla, o parve a to dir trionfante, Guarda se vincitrice alfin son io!

#### ALLA SIGNORA

# CARLOTTA NOTT

PER LA TRADEZIONE INGLESE PATTA DA ESSA n'ACCINE BELLE PRECIDENTI PAVOLE. MENTAE, o Flavia gentil, le mie canoro

Schernose fole in riva all'Armo nato
Per te, deposto il lor natio squallore,
Di vaghe angliche spoglie io vedo ornate;
Stupido ammiro il nuovo lor spleudore,
Le Granie sol dal tuo pennel creato,

E infin quanto la copia (o n'ho romore')
L'umile original vinca in beltata,
Pur del ritratto le vezzone e conte
Forme lieto contemplo, a fiso in quello

Pendo così , como Narciso al fonto: Tal quei , cui diede adulator pennallo Non sua bellezse , con serena fronto Si contempla , o si trova ognor più bello.

#### IN OCCASIONE

ME WARR TRADESIONS LATING DELLE PRICEDENTS FAVOLE FATTE DA MES ELEGANTS SCRITTORI.

Fasar, che inculte al mondo, cei in ple bei Cesies avrolte grosslani panni, Pur vi guable con cechi torti o rei Inridia, o tenth farri oltraggio danni; Dito, qual man genile ora al bei Pecgi vi divi donda i novelli trami? Per cui più artide ora su i celli facrei Volar potrete, contrestar cogli anni? Il supro ampanto, dalla sarre tolto Rive del Laio, tanto ora vi reuda

Leggiadre alla favella, agli atti, al volto: Tal verme vil, che gia strisciando il suolo Cangia le speglie, e le dorate prendo Ali, e lucido spiega in alto il volo.





e Mentre el funciallo vorre inventre, e al padir La fueva cunalsa, e le genecchia premie C areune amer va bathettando, sianco Quel più non sonte e travagliato el pianci

PINDRMONTE, La Sera

# POESIE

# IPPOLITO PINDEMONTE.

## POESIE CAMPESTRI.

# LA SOLITUDINE

Para d'un earo possiler, de mi rapiya, filianto mi di Organica d'anticalianto mi di Organica d'antica llangian qi avanzi su domrat riba. Ciligi e li iswis natorio ali ni Ordica; le iza le si della corrilero infranta di Para di Par

Troppo di cardo o spina al piè non cale; E nel vôto palagio ecco mi trovo. Stillan le volte, e per l'aperte sale Passa nlulando l'Aqualon, sè tace Nel caro sen dell'osiose stalo. E ponder da le travi odo loquaco Nido, entro cui tenera madre stassi I frutti del suo amor covando in pace.

Quindi sul campo con gli erranti passi, Per via diversa della prima ; io torno, Veggo persona tra i ecepugli o i masi, Sedea sovra il maggior masso, che un giorno Sorse nobil metà d'alta colonna: Abbarbicata et al iè i' dera interno,

M'oppresso; ed era ossequiabil Dosna: Scendea sul potto il erice in due diviso; E bianca la copría semplee gonna. Par che lo aguardo al ciel rivolto e fiso Nella nubi si pasca, o tutta posi L'alma rapita nel beato viso. Chi sei? le dico; ed ella, i rai pensosi Chinando, Solitudine m'appello. O Divo, sempre lo t'enorai, risposi. Mettea dal mento appena il fior novello p

Ed useedo, tu sai che parlo il vero, Dal folleggier d'un giovanil d'arpello, In disprete io travera, e se un sentiero Noto e salinga a me s'après, per esso Mi lanciava condur dal mio pensiero. Pessia delle titti doda jul presso d'Eustrio asilo i e più che loggia ed arco, Piacquesniu mago daggio e unbrun ciprem Questo so hen ma che sovente el varco (Da Nume l'aspestib, pre mi rammento, Rispose, e che per te sonar fe l'arco. E stato fora allor parla col vondo.

Il parlarti do'campi, o morte stato Far un passo lontan dal tuo tormento. Ma tutto de'tuoi giorni era il gran fato Soguie la tua gioviae Maga, o meno Curar la vita, che lo starle a lato;

Caraz la vita, vita che lo starie a lato;
Edal torbido esmpre, o dal spersos
Lama depli cechi suoi pesulendo, plersos
Limendiano presenta del composito del la composito del la composito del composit

Viva tra i libri, o pur rimanga saggia? Ora l'età, l'esperionsa, o il core Già stauco, ed il pensier, che ad altro è rét Di mo sterse potran farmi signore. Sorrise allor sorriso tal, che el volto Sensa tor maestà crebbe dolcessa, La casta Diva; e così dir l'ascolto; Molti di me seguir punge vaghessa;

Ma vidi ognor, come a poch alma infondo Fiamma verace dalla mia bellezza. Alcun mi segue, perché scorge immondo Di visj e di viltà quantunque ei mira:

Di visj e di viltà quantunque ei mira: Questi non ama me, detesta il Mondo. Non ama me, chi del suo Prence l'ira

Contro destossi, ed in romita villa Erule volontario il piò ritira; Ma la luce del Trono, onde scintilla Su lui non balsa, egli odia; odia l'aspetto

Del felice Rival, ehe no sfavilla.
Non ebi la lontenanza d'un oggetto
Piange, che prima il fea contento o pago,
E gli trasse partendo il cor del peto;

Ma d'un romito ciel si mostra vago.
Per poter vagheggiar fibero e oscuro
Pinta nell'acre l'adurata imago.
Questi voti d'un cor, che non è puro.

Odio; a di lni cha in me cerca me stesse;

Odio; a di lni cha in me cerca me stesse;

So'o gli altari e i sagnifisj io curo.

Ma quanto a pochi è dagli Dei concessa

Alma, obe sol di sè si nutre a pasce?

Alma, ebe sol di sè si nutre a pasce? Ch'agni di, ebe e lei spunia, è sempre dessa? Ch'agnor vir e a sè cara? Uom, ebe le ambasce Del rimorso, torcendo in sè la vista,

Paventerà, questi per me non nasce. Questi sol qualche ben nal vario acquista Inmulto, perchè in lui strugge e disperde La conocensa di sè stesso trista.

Ma nt lucido celle, o per la verde Note d'un bace, co pendieri insieme E co moi dokti sogni, in cui si perde, Pameggia il mio fedale; e duol nol preme, Se faccia d'uom non gli vien contro alcuna, Perchè sè stesso ritevar non teme; E nel silensio della notte hruna

Estatiche fisar gode le ciglia Nel tuo rolto soave, o ergentea Lune ; E per l'ampia degli astri aurea famiglia

E per l'ampia degli auri aurea i amigue Goda volar; di mondo in mondo passa, Passa di meraviglia in meraviglia. Levando allor la fronto trista a bassa;

Deb! grido, se ti spiace il culto mio, E che pensi di me, saper mi lassa. Il tuo culto sprezzar no, non poss'io: Ma scosso eppena delle giallo fronda

Ma scosso eppens delle giallo fronda Avrà l'Actueno il lor ramo natio, Che tu darni le spella a questa sponda E d'altro filo tesserai la vita

Ove Città sovrana esce doll'onde. Ne però dal tuo core andrà sisandita La voglia di tornare al bosco e al campo, Tosto che torni la stagion fiorita.

Tosto che l'orni la stagion morita.

E se nol vieta di due ciglia il lampo,

Se una dolce elequenaa non ti lega,

Ti rivedrò; nè temo d'eltro inciampo.

Ciddetto in niche proprie di in Del Inione.

Ciò detto, in piè levossi; ed io : Deh! spiega, Che ingannare non sa, viver tranquillo, Se encor mi s'apparecchia al core un dardo. E i piacer solitari, onde son cinto;

Ella già mossa: li lebro tuo mi prega Di quol, che dubbio pende enco al stio sguardo,

AL CAPALITIES

CLEMENTINO VANNATTI.

A Reveredo

O CLEMENTERO, del cadente ono ro Dell'Italico sul farmo soste gno , Sotto qual'ambra le longhe ore estive Vai eagace ingannando? Obblio ti prese Di Pindo amato? o le sonante cetra Scotando vai , pien di furor giocondo, E immemore del tno fedele Amico, Cho ne lieto, ne mesto, per le bella Avesane colline si raggira, E leggo tua gentil Prosa, che adorne Del chiaro tuo concittadin le rime (1)? Senri eipressi , che a quel colle in cima Fate dall' Eremita al sacro albergo Di triste, e pur sonvi ombre corone ; Sapete voi , se dell'Amico il nome Odon queste fontane a questa rupi , O che l'oriental Sole dispieghi Tutta la pompa dell'ardente luce. O che in partendo, le montano cime Pinga ed inanri di più dolce foco. Sepeta encora, se per altro io tolsi, Che per lui, questa mia cetra negletta, Dappei ebe la pietosa Arte di Coo Dure leggi m'impone, o victa il caro Dono dell'uva allegrator dell'alma, E di note Febée maestro altero. Ma tassa colma di salubre latta Mi viene innanzi sul mattin rosato . E sul caldo meriggio in gelid'acqua Mi raccapriccio: indi m'assido a mensa Non che frugal , presso che nuda , a quale Non disdiria d'nom penitente al labbro. Ob! quando fia che ritornare jo veggia ( Come tutta di brame e di sperense Si regge, e si mantien nostra catora) Autunno pampinoso , il qual per mano Tanga, e rimeni e me l'alma Salnte? Bella Diva , se a noi mostra la faccia , Diva, se a noi l'asconda, ancor più belle. Liete vendemmie aller fareme : al suono De'erepitanti cembali, ed e quella Di rurale canson grazia selvaggia; Con Lagago e con Delia, unito al coro Della contadioella, quasi Dive Tra mortali fancinlle, allogri balli Sarò visto condur : follia gentila Terrà, loquace e in piò mal ferma, il loco; E allor fia tompo da stancar la cetra.

Intento giori a me questo securo,

Contento pur , se alle mie nari il grato Oder dell'ammontata erba recisa Recan le passeggiere aure cortesi; Se al viein faggio, sotto conscia notte, Memore l'usignol farà ritorno, Non imparate a scior musiche voci-Gli amer suoi gorgheggiando, e i mieidiletti. Qualunque vita , sia ridente o grava , Tumultucca o ebeta, oscura o ebiara, Ha i suoi piaceri t chi l'ignora? a il folle, Che d'altri beni vuol ornarla , sempre Del piacer troverà maggior l'affanno, O ciera stirpe di Prometeo, quando Di gridar cesserai contro le date Sorti ineguali? un comun senso, Amico, E un contento comune havvi non meno : Ed io ogni destio , quant' nomo il pnote , Falice è l'nem : sol che virtà non fugga. Virtu, Ninfa bellissima, che a tazze Bee , dove nolla mai d'amaro ha il dolce , Che dal par goda se riceva o dona. Danear la vedi? è che un felice evento Coronò l'opra, rhe da lei tentossi. Ebbe triste novelle? oscura doglia Non spiega in fronte; e se talvolta piange, Non è letisia d'altra Ninfa , o riso , Che più soave di quel pianto sia, Di quel piante, onde torne anche più vaga. Suda , pè stanca è mai ; ricea , ma parca ; Può molto aver, nè però sazia resta-Nulla le manra; che bramar non puote, Ch'esser più bella ancora, a sol che l'aggia Bromato, ei basta : già più bella è fatta.

AL SIGNOR

# GUGLIELMO PARSONS.

A Firenza

Concreyant di Pope, e di Miltóno Degno Concittadin , che d'Arno in riva Gordi per mano le Britanne Muse , E col bel suon delle straniere roci Ogni attonita svegli Eco Toscana, O Grountno, mia cura, e in questa verda, Ov' or men vivo, solitaria piaggia, Lungo alla pensierosa alma soggetto M'è dolce il fichil mon d'un ruscel lento Dolce la gaja musica dal bosco; Ma più dolei a ma fur quell'auree totte , Che volar festi a me , Delfiche note , Cui bella Cortesia del nettar suo Sparse, a sparse Amistà , ch'è ancor più bella. Perchè la stera via correr non pomo, E volarmene a te ? Certo, se l'anno Corente , e l'Arte del figliuol d'Apollo , Cui di mia vita vacillante in mano He peste il fren, ma scolorite e magro Non consigliasse alla quiete, e il puro

A respirar de campi sere odorato, Certo non mi starci : ma lungo i piani Lombardi, e in cinsa d'Apennin ventoso, Date a' pronti corsier tutte la briglie, Or sarei teco. O colli ameni, o rive Care alle Grazie, al Genio Itala, all'Arti, O cià d'Ausonia, anzi del Mendo Atena, Vaga Piorenza, e agli occhi misi pel nuovo Ospite tno gentile ora più vaga, Ben godrei rivederti, e la tua sacra Ribaciar terra, cha cotanta polvo Chinde di man famose, onde parlanti Uscian le tele , uscia ne' bronsi a marmi Il pensier degli Eroi fuso a scolpito. Felice chi ammirar può l'opre grandi , E di grande Città l'aure respira, La bella degl'ingegni , e al vulgo ignota Vita vivendo, Ma felice ancora Chi del bel di Natora il core acceso Sua girja umile, e che nessun gl'invidia, Cela sotto la fresche ombre romite : E or curvo sullo prische illustri carte I morti ascolta, e l'età scorse vive, Or pensoso tra il dolce orror da' boschi Rintraeria ogni dover del Saggio in terra, Si raffronta con sè, tien sempce il mezzo, E a viver caro a sè modesmo impara: O quando regna la stellata notte, Tra i pendoli dal ciel lucidi mondi . Fa spanar la liber alma, ad essa Ravvisar la sua patria , a creder certo A qua'lidi, a qua'porti il suo riterno. E pur giocondo assai mi fora , o nato A me da si remota Isola Amico, Amereggiar con teco la soave Tarribil Diva d'Amatnuta, or molle Nel Greco marmo e respirante, ed ora Ne Veneti color tepida e viva (z). Onindi le logge passeggiar di Pitti, L'un l'altro a braccio, a dal maggior Fiammin-Condannando ammirar le tinta andaci, (go E quai veggiamo a Silia ed a Quartilla Tutti raccesi di cinabre i volti (3). Ma dove lascio io te, non pinta o sculta, Ma viva e vera d'Albion Minerva, Ch'ora di tua presenza orni il natio Nido del Precursor dal tuo Neutóno (4)? Scargo mi sectirei dal mortal peso; Se Fortuna tra voi terzo mi fesse, Qual già mi feo sovra l'Adriache sponde ( Dolce ed amara rimembranza! ). Oh come Correria pronta la mia mano al plettro Presso all'inclita Donna, ea quel, che doona Ginnse a chiamarla sua , Spirto canoro , Sovra le cui pettaree labbra, a sotto Le cul tremele dita ogni più bella Spunta e fiorisco Italica armenia (5). Men dunque ie stopiro, se ie messo a tanta Aura Castalia, che a te spira intorno, Le neghittose ali Fabre rispri. Ma lodaro, che alla lusinghe sordo De Piacer, che si dolce han la favella,

( La quale sotto il molla Adriaco riele T'era forse nel core alquanto scesa ) Drizzi a più helle ed onorato segno Quella mente, che a te solu de'vaglui Per favellar misteriosi nulla, Onde suo dire il gentil Mondo integse. Non t'infuse nel capo il tuo Pianete. E lodoro, cho il più bel fior traendo Dall'opre di Natura, una sovrane Ideale heltà ti formi, o questa Purissimo amator vagheggi e inchini t E quindi passi e riguardarla in tola. O in marmo espressa, e a meditar com' Arto La sua madre e maestra emuli e vinca : Ne pago ancora, i lavor snoi più rari Celebri in carte, che non tenon notte (6), Sogui, Gualfilme: contra i tanti mali Della vita mortal gli Dei niatosi Non ei dier forze la celesti Muse? Ma se movi talor per via solinga Al raggio amico di tacenta Luna , O tra le Imperiali erbe, o tra nuelle Di Boboli Dedalco, a iu folta selva Cou più non consaperole ti metti ; Mormorando tuoi sensi, e col pensiero Tutto levato sovra il corso umano, Chi sa che al guardo non ti s'offra un'Ombra. Oual beu saresti di mirar contento. Coteste rive dal Britanno Omero Fur viste e amateş e nel divin suo canto Suona, a ognor sonerà Fiesula ed Arno, Ed i ruscei di Vallombrosa, e il nome Del gran Saggio d'Etruria (7). Ob se le grande Alma onorata veder puoi , ritienla To che puoi farlo, e per mo ancor le parle, Dille come tra l'acque, e all'odoroso Rezzo del sue cantato Eden io vado Con piacer redivivo errando sempre t Come spesso a veder terno e ritorno Quelle casto bellezze, ond'ei le membra Infiorar seppe dell'augelich' Eva, Gli atti, le grazie, e il portamento e quelle Non fiuta ritrosia, pudor non finto, Ritrosia dolce, e lusinghier pudore, Ed i sospir non falseggiati, e ad arto Gli occhi non vôlti , o studiato il riso ; E tanti vezzi d'innocenza pieni, Leggiadrie tanto pure, e sieda, e move, O parli, o taccia, o stia pensosa, o lieta : E dille alfin , come in un Edon vero , Suoi ranti udendo, la mia stanza io mute.

# ALLA LUNA.

Garo al piacer, che move Da to vergina Dive, e in sen mi piere, Te cantorò: m'insegna Deb ta quell'armonia Che del pudico indegua Orecchio tuo non sia i

L'Ore in oscuro ammanto E con viole ai crini , T'imbrigliavano intanto I destrieri divini ; E sull'opparecchiata argentee biga Il Silanzio salía, tuo fide Auriga. Perché sola ti reda, Sola l'ingnaro Vuigo in ciel ti crede : Ma il Riposo , la Calma Del meditar Vagbezza. Ogni Piacer dell'alma, La gioconda Tristerra E la Pietà, con dolce stilla all'occhio. Ti stanno tacitarne interno al cocchio. Cieco io divenga, s'io Di levare e te lascio il guardo mior O che in cammin notturno Per fosce ombrata sponda Vegga il tuo viso aburno Splander tra fronda e fronda . O sieda in riva di tranquillo finme . Che l'onde sue rinerespi entro il tuo lume. Moglio, se in riva a un lago Custode più fedel della tua imazo. Talur quell'onda blanda. Tuo specchio, ti consiglia, Ouando la tua chirlanda Di ligustro a giunchiglia, Se turbolla per via rabido vento. Tu ricomponi colla man d'ergento. Steso sul verde marro D'obblio soave ogni altro loco ie spargo Quai care ivi memorie Trovo de' mioi prim' anni I Quai trovo entiele storie De'miei giocondi affannil Ab not che Amor d'orni delcerra avaro Sempre non mesce i nappi suoi d'amaro, E oncor che o quella unita Di Zelinda or non più sia la mia vita . Con bel piacer ritorna Spesso a quol giorno il core , Che pria la vide , adorna Di grazia a di pudore , Cortese, e grave il guardo e la fevella. Lnua, quale sei tu, modesta e belle. Ma se la faccia pura Talora invulvi d'una nube oscura; E ripercuoten l'onde -Luce più scarsa e mesta E annerasi ozni fronde Della muta foresta. Più l'alma è trista, e sotto nube anch' cssa D'atri pensier si riconcentra oppressa. Aller, come dubbiosa, Ed instabile qui giri ogni com ; Come, Dea sorda e forte, Necessità qui regui,

Che parte stillar possa in cor del Saggio.

Oli quanto volte il giorno

Insultai col desio del tae ritorne l

Di quel dolce , ond'è piene il tuo bel raggi

E sieno alfin di morte Preda i più bei disegni, L'alma volgendu va gelida e bruna ! Esci, al tosto esci di tua nube, o Luna, To ricomparsa appena,

Toraa teeo a brillar l'alma serena. Qual d'Oriento vaga Sposa, che il vel rimova : Oado ogni volta piaga Nel sue Signor fa novat

Tal esci dalla tua veste superbn
Per quallo tue lucenti ormo, che sorbn.
Mutasi aller la negra
Scena in nn punto, o terra e ciel s'allegra
E con piacer l'erbette,

Pria tutto a brun dipinte,
Mirano le capretta
In pallid'òr ritinta;
Gli occhi sovra lo cose errar già ponno
Ed è più belle di Natura il sonno.

Volge stagion talora Che in ciel t'incontri con l'altera Aurora, Placida Dea, tu poco

A pugnar seco aspiri,
Ma cedi pronta il loco,
E il raggio tuo ritiri,
Paga che tanto a lei doll' Emisfero
Mon lungo sia, che non a to, l'impero.

Però che alquanta albeggia Pria quolla Diva, a alquauto indi rosseggin. Ma tosto il Sol I' ha colta, Tosto per lui dell'aria La signoria l'è tolta: Trapassa solitaria,

Trapass solutaria,

Sconosciuta trapasm entro il suo velo
Nel color tinto, in cui si tiage il cielo.
O al lumo too sereno
Sieda l'estata, discoperta il seno,
O il Verno assiderato
Vada i tuoi rai cercande,

Alcun tepor bramato
Quasi trovar sognando,
Cosi tu mi sa destra, Inno canoro
Batterà sino a te le penna d'oro,
E altor che infermo e stanco
Trarrà nelle siornate ultime il fianco,

Che al tuo silensio opaco Mi fin la relva e il laco Mi fin la relva e il laco Solo debisia antica, Nel mio ritiro un de'tuoi rai disconda, E sul bianco mio crin dolco risplenda.

# ALLA SALUTE.

Figlia del Ciel, da quella Gran mano uscita, allor cho l'uom n'usclva Chi fia cotato bella, Che di bellà teco contenda, o Diva? Sono le guance tue porpora via; Grando a mirar diletto, Aglie ò il piò, servan L'ecchio, o la fronte, e piono Bi naturala ergoglio il colmo petto : Ed aprieri, o brillar suol nol tuo viso ; Qual fiore in prato, e in ciclo stella , il riso, In quella prima etado Non che morer preghiera, o templi alzarti ;

Cieco alla tun bellado No rivolgeasi pur l'uomo a mirarti. Ma poi cho aperto il fatal vaso, e sparti Fur sulla terra i mali,

Di te com'ei s' acceso l Como a seguir ti prese ! To giusta ira p canca contra i Morlali: E d'allor cominciasti n far che scenda Frequente sul tuo viso invida benda,

Sorsero poi superbe Roccio e città; ma più che l' alto mura, Piace a te il campo o l'erbe, Piace l'intatta vergino Natura.

Qui sovente ti fai, Dea sobria e pura, All'Arator d'appresso Tra Fatica, eui mille Escon del petto stillo,

E l'aco, che ognor serba un volte istesso. Qui la gota a Fanciul doi tuo einabro Colorir godi, o a Villanella it labro, Mentre in lucente gouna,

Mn cou tremuli merri, e cor non sano, Ricea nohilo Denna Dalla città ti chiama, e chiama invane D'arcano tazzo a lei medica mano

Invan mesce conforto , Invan fra tepid' acquo Nuda disceso e giacque, Duliorata è la guancia , e l' occhio è morto ,

Cui par non basti a ravvivar l'usatn Di mentir tuoi colòr poba rosata, Ti eliamò Dea nemica L'umana gente, e il labhro tuo rispose : Sai, che più destra e amica

M'ebher de' padri tuoi le dure spose, Sai, che raro io sedei sovra le rose Del molle Sibarita, Cintr di pelli intatto, E un naupo in man di latte,

Più spesso sovra il carro er rai dol Scita. Mentre la madro il fanciullia tuffava, Per le fredde del Tanai ondo io notava, Deh qua rivolgi il passo, E la seliera fedel ti cinga il fianco :

Il boon Viger, non basso Del vagar mai, del næditar mai stanco, Quellu, cui fosco di parsempre bianco, Ed è Letisia il nome, E il Gioco, e il Riso, e terzo

Il moltiforme Scherno,
Con Venere creduti, io non so come,
Poi che quei tre, chiedo alla Des perdono,
Se teco Ella non è, con lei non sono.
Te fuggono le mesta

Veglie, cui pioggia i sonui invan prepara, Te le Nausce muleste, Cni uon è tassa che non sembri amara, Vienna: il campestre loco, a questa avara Mia mensa, o Den , ti chiama ; Nè aleun da'tuoi nemici Hanno queste pendici , Tema inquieta, impagiente Brama, Ne Amor, ne Gelosia, che in suo tor Spalenca cento lumi , a orecchie cento. L' ira ne men, ch'esangui Or ha le guance, or tutta in foco è tinta, E non l'invidia, d'angui Che si rivolgon contra lei , ricinta. O tu di natio minio i labbri pinta, Tu vita sci dal Mondo: Ma, sensa te, nal Saggio Langue il celesta raggio, E il lungo meditar torna ingiocondo :

# Ma d'un Monarca in man pesa lo scettro, Ma di man cade ad un Poeta il plettro.

LA MELANCONIA.

Form e colline
Chicsi egli Dei ;
M'ndire alfine,
Page io virte.
N'ami sund forte

Ne mai quel fonte Co' desir miei, Ne mai quel monte Trapasserò. Gli onor che sono? Che val ricchessa? Di miglior dono

Vommena altier :
D'un' alma pure ,
Che la bellessa
Della Natura
Gusta , a del Var.
Nè può di tempre

Cangiar mio fato: Dipiuto sempre II Ciel sarà. Ritorneranno I fior nel prato

Sin cha a me l'anno
Ritornerà.
Melanconia,
Ninfa gentile,
La vita mia
Consegno a te.

I tuoi piaceri
Chi tiene a vile,
Ai piacer veri
Nato non è.
O sotto un faggio

loti ritrovi Alcaldo raggio Di bianco cial; Mentre il pensoco

lentre il pensoso Occisio non mosi Dal frettoloso Noto ruscel: O che ti piaccia
Di dolce Luna
L'argentea faccia
Amoreggiar;

Quando nel petto La notte bruna Stilla il diletto Del meditari

No, tutta sola:

Ne ti vedrai
Sempra vicin.

O come è bello
Quel di viola
Tuo mento a gual

Quel di viola
Tuo manto, a quello
Sparso tuo erin!
Più dell'attorta
Chioma, a del manto,
Che roseo porta

La Dea d'Amor:

E del vivace
Suo sguardo, oh quento
Più il tuo mi piaca
Contemplator!

La tus pupilla
Sempre, o pudica
Ninfa gentil;
E a te, soave
Ninfa tranquille,
Fia sacro il grave

Mi guardi amica

# Nuovo mio stil. LA GIOVINEZZA. Dz folto e largo faggio

Sotto l'intreccio verde , Per cui vercando perde Il più cocenti raggio , Un bel mattin di Maggio Vidi posare il fianco Bellissima nna Donna : Il color della gonna Era purpureo e bianco. In questo a in qual colore La guancia si tingca z Nelle pupilla ardea Un tremulo fulgore, Par che il seren del core Sulla fronte si spanda , E passi in chi la mira : E intorno al crin la gira Di rose una ghirlanda. È dunqua invan ch'io scampo Amor , dalla tua mano . Ed io qui fuggo invano Della tua face il lampo. Se tra la selva e il campo S'offron (ai rischj al ciglio

Per pace invan qui movo,

Poi che maggior non trovo Neale città periglio. Lenosi allora, e il viso Come se letto intero Avesse il mio pensiero, Colci vesti d'un riso. Pei guardandomi fino g Fece volar tal suomo: Non dubistar ; più mai Tu non mi rivedrai: La Giovinezsa lo sono.

Tu non mi rivedrali
La Giovinessa lo sono.
E volte a me le spalle
Si pose toto in via:
Degli occhi io la seguia,
Ch'iva di valle in valle.
E lei veggendo il calle
Premer con gran prestezza,
Na sulla propria traccia,
Ni sulla propria traccia,
Disai: à la Giovinezza.
Dunque i bei di fuggire?

Dunque i bei dl fuggiro?
In Primavera ovunque
Volgo le ciglia dunque,
Fuor che in me stesso, or miro?
Ragion, ron te m' adiroz
Qual Valator selvaggio
Canta, e non sente affanno,
Che tolto gli abbia un anno
Il ristornato Maccio.

Del tempo ancer non giunto, Di quel per sempre scorso Nè tema, nè rimorso Lo tiranneggia punte. D'Amico, o di Congiunto Nell'imbianchito crine, Nal viso trasformato Nen legge il proprio fato, Non legge il proprio fate.

Ma tal mece rampogna
Usa nn pensier: Son quasti
Gli affotti alti ed onesti,
A cui tne spirto agogna?
Deh gli ocehi ntil vergogna
Ti schiuda, e le Compagne
Riguarda omai di quella
Bellissima Dousella,

Ch'ora da te si piagne.

Lan di queste guita

Qua e là gli squardi ognora

Mista spesso dimora,

Ed Incustanse si detta.

Vedi quell' Birra 7 in fresta.

Tatto far mol, nè come

Sulla mal nota strada.

Pianti il suo pii mai bada,

Ed Imprudo na ha nome.

Ah tolgano te stelle,

Che, partita la Diva,

Teco su questa rira.

Che, partita la Diva, Teco su questa riva Rimangano le Ancelle, Tutte l'età son belle : E la Saggessa vura Gode, benebè sul erine Bianebeggino le brine, Gioconda Primavera,

# LE QUATTRO PARTI DEL GIORNO.

#### IL MATTINO.

CANDERO Nume, che, rosato ha il picle; E di Venece l'astro in fronte porta, Il hel Mattine sorridenda ricde; Del già prepinqua Sol mes azio e scorta. Fuggi dinauni a lui Notte, ch'or niedo Sovra l'occidentale ultima porta, Con man traendo a sè da tutto il cielo, E in sè stesso pirgando il focto velto.

E interes a lei « fallallane hattende prantame i Larre le digiore pinnes, F. gl. Amori è de linguare fragrendo F. gl. Amori è de linguare fragrendo F. gl. Amori è de linguare fragrendo de la comparcia del comparcia del

Nou Voltrado in governmento greroma.

Nou Voltradi, ebe dal procese aspetto,
Dal sen nunda, e dagil ecchi ebbrezas spira, a,
Ba quella, ebe lo squardo in sè ristretto
O tiene, o a riguardar modesto il gira;
Coni tra bei veli appena il ecolmo potto,
Come Luna tra nunbe, uncir si mira,
E che sparse be le man dei for più gai;

Coe promo doca, e non infronda mai,
Più nen regna il Silennio: ecco d'armenoli
D'angei entorio mille voi e mille:
Di carri cigolio, gridar di genti,
Onde i campi risuonano e le ville;
Mentre con iterati ondeggiamenti
Scoppian le mattinio acree aprille g
E gemer s'ode, delle braccia unde

Sotto all'alterno martellar, l'incude.

Par sin Natura, quando il ciel raggiorna,
Di mano altora del gran Mastro meita,
O almen ci appar di tal frezbeux adorna,
Che len diria nu potria riaggiorinita.
Ma cimè che rplende alquanto, e più nen torna
Il soave mattin di sostra vita;
Splende e non torna più quella, che inflora

Gli anni primi dell'uom, si dolce anrora.
D'alte speraose infiora, e d'alte voglie,
D'anrati sogni, e di felici inganni.
Quella poi viene, che l'incanto scioglie,
Grave alla faccia, al portamento, si pauni.

Quella Filosofia, per cui l'uom coglie Nuova felicità conforme agli anni, E un ben, se certo più, meno vivace, Una tranquilla si ma fredda pace,

Benché ancor celi l'inflammata fronte Il Sol dictro a quel giogo allo ed alpestro, Pur sulle nubli, che dell'orizonto Rasseggian qua e là nel sen citestro, Pur lo vegg'in del contrapposto monto Sull'indorata vortice silvestro, Pur ... Ma v'eli egli è sorto, e che dal polo Seavia ogni unbe, el imperar vuol solo.

Felie impero i quanto bello ei luco ; E in che soaz maestà seren.! Maestà di gentil Monacca o Duco; Che l'occho ammirator ferisce appena. Came di un vivin'orro e d'una luco Tremolaute e azsurina egli balena; Poi la ristringe adquanto, o purga affaito, Onde men grande, e più lucente è fatto, lo ti saluto i culchio ; o di natura

Custode, o ad occhio umau risibil Dio, Che sensa te fora la terra? oscura Mole cadente nell'orror natio, Questi ombrosi passeggi a chi degg'ao? Chi Primarcen di bei fior corona? Chi di taute ricchesse orna Pomona?

Pur raro a le lo squardo o l'alma ingrata O lle del Mondo, il Mortal basco intende : Vive nottarno, e iu camera dorata, Quasi a le in onta, mille faci accorde. Le ceue allunga, o quando la resata Luce nel nuoi becluer fere e risplende, Questa luce, ello en me di gioja ingonibra, Le dia e la lugga, ecrea il sono o l'ombra.

E par quel caro a lai nettare neceso, Cle us i colmò heciner gli ondeggia e gioca, Ha da te quella grasia, e da te preco Ha da te quella grasia, e da te preco Ha quel sobile artir, el ciu i'à ruñose. Par nature da te quell'es i ò reso. Che mille versi sue divide o loso. E quel damanate, che puliere a intaglia, Le mane n'ingenman, e gli occhi a Vulgadaba. Che qual resseggi, rimesanalo il Magzio, glian Vella rosa, e biancheggi entre i luguetri, Tu sei, cho in loro impergionando un raggio, Il dimante e il ruña celori e il lul dimante e il ruña celori e il lul

Che qual rosseggi; rimenando il Maggioto, (dia. Nella rosa, e bianteleggi estro i liqustri, Ta sei, cho in loro impergionando un raggio, Il diamante e il rulain colori e illustri. Sunanj dietro le gemme altri men saggio : Che son, sena opera di sculture industri ? Ma sena atto a laro vergina rossi almontele dia sena di Molere dua senai può, bella o odorosa, Vuli talor la tan infortata festi.

Useir dalla tranquilla onda marina , E vidi l'Oceán , che specchio t'era , Tutto acceso di luce porporina. Pregzi che l'increspasse aura leggiera , E nuova maraviglia ebbi vicina ; Scorii di più celir l'oude ripiene : E noi tanto dell'Arte amiaro lo scene?

Di si vago o mirabil oriente Spesso godei, quand'io sokara il mare, Pur non vorrei la dolce cria presente Col seggiorne cambiar dell'onde amare Qui pur del Sola i rai veggo sovonte; Mentre da foglie e rami egli traspare; Rapirue il verdo; o a me condur tesore Di liquidi smeraldi; e d'estro; e d'oro, Il ruziadoso prato, che hianchezzia.

Tutto al levar del Sol l'ingemma o brilla, Il rivo d'uno sguardo il Sol dardeggia, E il riv otogo in ogni onda una favila, Erg de'fiumi ancor la muta greggia Talsolta al Sol l'attonita pupilla, E il Sole anch'ella, in sua letinia muta,

5. il Sole ancio citta, in sua ictina muta, Quanto i Belanti e i Volstor, autura. Congiungo a queste anchi o la mia fascella, E d'imici colli erranulo per le cime, Cou merasiglia della Villanella, Che l'estati mia vedo, alzo lo rime, Fiu che lunghe son l'ombre, e i campi bella Varietà d'a ururo e di seuro imprime ; E l'azurro del cicl vincono i monti, Che lungo in faccia mia levan le fronti.

Megio che tra cittada angusta e Iruna, Volano al puro sere aperto i earmi; Qui Girra in ogni celle, ed in cisacuna Fonto Permesso rimiera qui parni Porre giunge il mio canto in parte alcuna, Benelti so oglia tra lochi ermi celarmi; Che non giungano, a Silvia (S), a te sue noto, Benelti ronto non Iranan e chi puote?

Cosi appunto in quest'ora alma e vitale, (Che il Sol de'primi rai l'etre inonda, Lesloletta moutante, che sull'alo Si libra, a auota nella lucid onda, Vibra il suo canto solitaria, e talo D'aureo lume Oresao la circonda, Che si toglie allo sguardo, a in quello avrolta

Rœsun la vede, o da ciascun a acolta.

Oh, com ò questo cisi sia tale il core I
E più non ne rannuroli il sereno
O follin che par zenno, o dobe erroro,
Ch'offre taxas d'ambrosia, ed è veleno.
Soi chieggio, che allo corte ed ultim ore,
Quando vien l'anno della vita meno,
Quello almen tra mic seusi, alle cui porte
Sat l'alma per vedere, io sorbi forte.

Ma s'io (tiù, Sole, ascolta ancee) s'io mai Alla Madro ressat l'omaggio antico Eli rispetto e d'amore, o ue susi gual Doressi un di non ascoltar l'Ausico; Se fosse per les ar asso fini la Sessata un sespiro mio, l'egro Mendeo, O da me in vista nulla men dogliosa L'orfano per partire, o l'orba Sposa; Possano d'improvisio cutto un eteruo

Orror notturno gli occhi mici tuffarsi, Ed al tuo, sacro Sol, lume superno, Di trovario non degni, invan girarsi: Ne più quindi apparisra a me l'alterno Delle varie stagion rinnorellarsi; Ne sul pallido ciel mirar vicino Goda il ritorno del gentil Mattino.

#### IL MEZZO GIORNO.

L'y ve gede une stuel di felte piante Ramo con ramo nair , fronda con fronda , Ora condur mi piace il pano errante , E del flume viein premer la sponda : Del fiumo , a cui di verde embra tremante Quelle spargendo van la rapid onda , Mentre sul pinto suol tessono un arco , Che alle famme del ciel chiudo ogni arco ,

Di meriggiar tra il folte han pur costume Ora i più vipi volator canori: Ma tema alcuna dell' arclate lume Non turha, e farfallette, i vostri errori. Parte hattende in faccia al Sol lo piume Fa varia pompa di pittare e d'ori; Parte di fioce in fiore si trastulla, Come ge tutte lo priacesse, e nulla.

Ed ora che l'acuto ardor del giorno Puori all'e-he ed ai fior l'ambrevia tragge, Non più carche di cera, ma ritorno Fanno gravi di mel le precchie sugre. Farfallette osione, il meglio adorno Cedeto a lor di queste verdi piagge: Questa è gontte operona, o le giornato

Spende in util fatica t e voi seberrate. Ranomigliate voi quelle donzelle, Che non salendo all'onor mai di donne, Godon sol di mostrarii ernate e belle, E di varj color spiegar lo gronne. Bla gareggian le industri Api con quello, Che, delle case lor vere colonne, Sudano in bei lavori; e i frutti samo Mostrar delle ler cure a lin dell' anno.

Sediam: della flagion non tempra il foco Anche il nolo mirar dell'enda frenca, Sulla cui faccia il ventolin del loco La punta all'ali sue bagna e rinfresa? Onda, che la cità redrai tra poco, D', prego, al dolce idalio mio,(g), ch'ei n'exa; Lasci le ignite mara, e un giorne alusene Tenti qui inceo all'amistado in soco.

Che a'egli manen, e qua nondrissa il piede, Solo non io però viro quesi'ere; Che meco all'espitale embra qui siede O il divin dell' Eridano Cantore, O quel , sulla cui carto anece si vede Arder la più gentil fiamma d' amore , Qual mai non arro in uem dopo , nè prima , Né fu versata cost dolec in rima.

Tale à l'inenni dos doice in rima.

Tale do l'inenni do d'eclesti carmi,
Tale dolcexas nol sen mi serpe ed erra,
Che un nuoro Mondo allor mi cinge e parmi
Nuove forme vesiir l'isere e la terra.

Nuove forme vesiir l'isere e la terra.

Gia tulte mi d'avrivat i trocchi, i marmi,
Ogni erba e fronda un' anima rimerra;
L'onda d'emor, d'amor mormora l'aura, E
intenerio il cer chiedu una Luura,

Në men con l'altro di vagar mi giova Per ahitata, e per solinga strada, E voder dame e cavalieri in prova Di crettia rezir, venir di guala, Morti di forma innitiata o mera I Castel, che mega d'impereriso e calad, operedi inanto, ore macgior al clude, Operedi inanto, ore macgior al clude, Che testo son appar, senso e riretale. Per irrelgo lo aparade, e sul pendio Della collita, ore son d'ero i empite falci im ma del mistier vegi. Sette il prendalo Sel dare lampe e lampi. Ma tra, lamo mistiera, from il devinita. E son debrit, che di man il avanja.

Se, tua mercede, routerer nel verno
Se, tua mercede, routerer nel verno
Potrà sè ateus tra le angustie avvolta,
Sollererà di to prece all'Estorno,
Che sempre quella d'un cor grato accolta,
Ed anco di stagion nemica a scherue
La nuora tua s'indorerà ricolta,
K vedrai, cho la tua d'altrui pietade,
Più cho lo pioggio oi il Sol, giora alle biade,

riu ces so pseggio o i Soi , gave a lito base; l' leggesso talor mi piace anecra Qualiche hella d'amore istoria finta, Cui di delce doqueran cena e colora Penna in Anglici inchiostir,o in Franchiittia, Qui più d'una mia propria, e poì talora D'una viccuda tua chiarra e distinta , Zeuofila gentil, legger m'e avviso ; E di lagrimo doke ispergo il viso.

O tu, tu, la cui sorte si destin miei Parea pur che doresse ir sempre unita, Chi detto archbe un di cli vi condurcei Dalla tun si diversa or la mia vita? Menti si questo ragiono, appena sei Tin forse di tuo piumo al giorno uscita, Ed ora siedi al luogo specchio, doro

Mediti nuore fogge, o piaghe nuore. Visita un di le mie remite sponde: Ecce venirti ad incontrar per via Con lo più rosce frutta, a le più bionde; Le forceste della rilla min. Tattende questo Zefiro, ehe l'onda Agitar del tue crin forse desia, E più, che da flor suoi, appar diletto

De quanto ti fioriece in volto e in petto.

Meravigliando Cromi al di movello

Parmi immobile star zorra l'aratro,

Veggerdo il campo rivestito e bello,

Oro prima giacca più nudo ed atro.

Sai, gii dirò qual magico pennollo

Questo di colli rabbelli teatro?

Vedi tu questa rosa, e là quel giglio?

La mano qui pool, là robes il ciglio.

ii Fruito de moi sorriei, e non del solo E quesi fere al Incide o serono. De fiati mori, nen d'erbe e di viola, Fruito è quesi fere di fragranas pieno. (Un dobe resto delle sue parole Ondeggia ancer del liquid'acre in sevo. Dels rerbi a lungo di quel mon la traccia, E taccia inianto il rivo, e il poson taccia.

#### LA SERA.

Immature di questa amana vita , Che siccome al sun fin più s' avvicina , Più del cammin par correre spedita Quol resto, che dal ciel la si desfina , E il sol , quande con hella dipartita , Ch' è ritorno da altrui , ratto declina , E tinge il muro del ritiro mio

D' nn rosse raggin, ehe par dirmi; addio.
Dalla sua grotta in sen d'atra forezia ,
Ore condusse il di ebiuso a lontano ,
Ecco il Silensio ; a della grave testa
di suoi sinistiri accenna, e della mano;
Onde subito il cocchio a lui "appresta ,
Sal qual benche qua e la discorra il piano
Par nó di celpostio mai, nò di ruote;
Nò di sfersa romor l' aura percoste.

Ma fanto ancora ei dominar non pare, Che non susurro alcun fera gli orecchi: E or pur la villanella a quelle chiare Fonti, cho sul mattin la finro speechi, Per titigner s'affretta, a al cigolaro Candando va degli ondagzianti sechi; Mentre forte da un lato è chi la mira; E dal ruvido cor sul ei soppio.

Dalla capanna în ruote biancha ed adde Dolea di villan richiamo, il fino ascode i Dalla capanna, o ra solerte madre A preparar la parea cena intende, Mestre il fanciulo corre incontro, e al padre La faccia innalas, o le ginocchia prende, E arcani amor va ballettando: stanco Quel più non sene te travagliato il fianco:

E il figlio in alto lava, ed entro vieno, E il minor fratellin tibo, ed assiso, L'un sul ginocchio, a in braccio l'altro tiene Di cui la mano scherasgli sul viso. La madre ora al bollir dell'olle pione, Ed ora a quei tre cari ha l'occhio fiso, E già la manoa lor fuma, non sensa I dan sali miglior, fame e innocenza.

O balla sera, amabil Dea fra mille, Che non nuonano i mici versi più dolce? E il gentile tuo vio, e le pupille, Onde malanconia spira si dolce, E il crin, ehe ambrosia piove a largha stille, E quel, che l'anre rinfresando molce, Respiro della tua bocca rosata, Che non ho per lodar voce più grata?

Ma osia che rompa d'improvriso na nembo Cha a le spruzi il bel crin , la Primavera , O il sen nuda , e alla veste atzando il lembo L'Estate incontro a te mova leggiera 0 ch' autuno di fogli il esto grembo Goda a ta ricolmar ; ta , dolce sera , Canterò pur , s'io mai potessi l'ora Tanto o quanto allangar di tua dimora.

Già torna a easa il cacciator vaganta. Ah! al erudo piacor me non invita L'innocente a mirar pinto volante Cader dall'alto, e in ciel lasciar la vita; O a sentirlo non morto o papitanta Tra le mie calde e sanguinose dita. Più mi piace, campestre cavaliero, Sal mio hruno vagar ratto detriero. Vien dalla stalla; ai roda il farrec mors

E trems impasiente in ogni vana Mille de' pasi snoi prima del corso Perde, e in cor batto la lontana arena, Vedelo poi rolar con me sul dora Fancialla, eha dell'occhio il segue appena, Vede sotto ai suoi piò la bianca polve; Che s'alsa a globi, e la via tutta involve.

E talor gioverà per vie novelle Porlo, e piagge tentar non tocche avanti; Perdarmi volontario, o di donsella Smarrite in hosco, e di guerriari aranti I lunghi esti e la vicende bello Volger nell'alma, e sognar larre o incanti: Poi, riuscendo al noto calle e trito, Godar del nuoro discoperto sito.

Ma già il sole a mirar non retta loco, Che in quolle nubi, a cui l'instabili seno Splende di fuggitira ombra, o d'un foco, Che al torcer sol d'an guardo mio viern meno Par che il culle s'abbasis, e a poco a poco Fugge da sotto all'occhio ogni terreno; Gia manca, già la bella scona vorde

Entro a granda ombra si ritira e porde.
O così dolcemente dalla fossa
Nel tacito calar sen tenebroso,
E a poco a poco ir terminando io possa
Questo viaggio uman caro, e affamoso.

E a poco a poco ir terminando io possa. Questo viaggio uman caro, e affannoso. Ma il dl, ch'or parte, ridiorà: quest'ossa lo più non alserò del lor riposo; Nè il prato, o la gentil sua varia prole Riradrò più, nè il dolce addio del sola.

Forse per questi ameni colli na giorno Volgerà qualche amico spirito il passo, E chiedendo di me, del mio svegiorno, Sol gli lia mostro sensa nome un asso Sotto quall'i alea, a cui sovente or torno Per dar ristoro al fianco errante i lasso; Or pensoso di immobile qual piatra,

Ed or voe l'ebee vibrando all'atra.

hi coprirà quolta sterò combra morto,
l'ombra, mentr' io virea, si dolce avuta,
E l'erha da' miai lumi ora conforto,
Allor sul espo mi sarà eresciuta.
Felice te, dirà fors' ei, che scorto
Fer una strada, è vor, solimas e muta,
Ma donde in altro suol maglio si varca,
Ginneceti quesà di signama i a Parca.

L'alme stolta nodrir non aman punto Il pensier dalla loro nilima soria. E che solo ogni di morendo appunto Può fuggini il morie, non fansi accorte. Così divien coma invisibi punto Il cenfin della vita e della morte, Onda insiome compor quasi n'e dato Di questo a del venture un solo stato.

#### LA NOTTE.

Già sorse, ed ogni stalla in ciel dispose Nette con meno rugindone e lirune. Piena nell' erhe mo splonda, e lo com Di sevre celor tingo la luna, E delle villa, e delle popolose Città le gente si rinserra o aduna :

Me qui im questa rupe, end'nom non veggio, Signor del Mondo elihandonato , ie seggio. Come delle netura, che soppeada Ogni oper agli occhi, è la quiete auguste I Come de un cor , che la sua voce intendo ; Questo silenzio universal si gusta l Universale, se non quanto il fende

Capo tener di musica locusta (10), E remorca ipi a, nella perfocia Quiete, o rio tra mazi, o al vento fronda, Insieme con le frenche ame notturne Velen la dolci ralme, o i bei riposi, E i Genj, ehe dormir nelle diurne Ore, a, godon veglar coi cieli embrosi; E con pordo aleggire I tactiruma Gioje tranquilla, ed i piacer penassi, Mentre us colle e pian discon gace

Quell'Orrer hello, che attristendo piace, Quale nelle rapita alma è imprima Forza di melanonico diletto. Com'è gentile a un tempo, ed è sublime Del gran teatro, ore ora son, l'aspetio, Qui son s'ascolta, è ver, sospiri e rime Da son virule uscir sunico petto, è t ver, qui non s'ommira im pinta scena

O denar ninfa, e gergheggiar Birena. Ne qui gran nale d'immertel lavero Sorgono, dore milla faci o mille S'addoppien ne cristalli, illustran Poro, E l'arie tutta acceuden di faville ; Ed in giostra venire cann tre lero Tremuto gemme, a cupide pupilla: Regna lo scherzo a il ruo, ed ire, e paci,

Care più, se più son l'ire viraci, Mirchile è cis tatet a di quel benn , Che dal Mondo genili tente a espressa , Le di quelle, o dei dice stili pera , Me pur nell' cià mis pume veglevan. So i misteri d'in hallo, e dello cone La non vulgare ed arudita ebbreata , So di quanta vantara è l'andar uni principale. De due ciclie, due guance, a un cor dipin de la ciclie de la cone de la cone de la cone De due ciclie, due guance, a un cor dipin O el ce di falli se servi in que de sa na me

So di quonta ventarea è l'anodar vinto Da due ciglie, due guance, e un ord ipinto. Me o chi e raneggi in questi giorni mono, O cil rod i follia maggia in preda su (Che per accessità nell' nom terreno Perser a ensulte gonor qualche follo per servizia del proporti della protenta del consiste della prola vintili di teoli atri armonia; Dogni seena, poltagio, a di quel raro. Che msi l'arte offiri pous, è a me più enrata printi l'arte offiri pous, è a me più enra-

Notturno, è ver, ma liber aura nasce ; Che la chiusa , di cui l'evide foco Delle inficité fisceole si pasce. Perebli là dans, e dell'increto gioco Dera neoli le dilettose senhace. Ch'equi fisman, al mangat dell'ema para, Ch'equi fisman, al mangat dell'ema para, Quindi ggni guancia al fio pallide semunis. Più che per colspo del reglior, del lallo: là val, se ad arte colegità ed unta Fa prima in feccia al consigliere eritallo, Che noto il rouvo succi regnola e spanta Visconoso il resultado di lance e il giollo,

Le infelici pupille oppanna un volo. Deb spheadan sempre a me la care stelle In cost purceiel, come or le miro! Meutro sull'eli del pienziero a quelle M'ergo, che tragge ignost foran in giro, E nelle torre incognite a novelle, Audace pellegrino, entro e m'aggiro, Veggo abistati, a sorra tatto impressa

Con verio stil la Sapienza intenza.

E se , formendo l'instancahili passo, 
Per quel di Mondo in Mondo ello viaggio,
Dal freddoll'enno estremo(19) il guardo abbasLa terra rocque, o quest'unna legranggio, 
Come occurci il potento, il granda basso,
Semphice il dotto, o mi par follo il saggio l
Come verio, me l'uon sempre vegg' io

Sotto le norina dell' Eron , del Diol Ma quale del virin nereroto bosco Sossimimo canto in dischiuso? Bolce unigunol, la voce ton conocco, Che il uno nettare sempre in modifiuso. Sempre io l'amai, tristo è il tne genie e fosco E te compagne lor dicon lo Muse, Elbié genie conformo ie pure in norto y

Ed entrai giorinetto a quella porte, Pere chi al hose tuo t'invola, e udirti Creda riachiuse in careere molente, Cantor son compre tra gli allori e i mirti Lidir ti dee, che il tue teatro è questo. Pelo di terra a ciel paò convenirti Tacto aspetto, e dolocemente mesto; E libero varera di ramo i n ramo :

Schiave a avvilito elcun veder non amo. Tu, benché l'embre da presensa rotte Non sion di luna, o d'astro alcun, pur sucli Tesser musiche voci , e della Notte L'orror più tenebroso erni e consoli Ambo il canto inalziam tra rupi a grotte ,) Paghi quantunque non uditi e soli : Che non cerca il piacer nell'altrui lode, Che al proprio cor di soddisfar sol gode, O Notte , ontica Deità , che nata Sei pria dol Sola, e più del sol vivrai, Venerata de me , da me cantata , Fin else io respiri aura di vita, andrai, In quella prima età , chiusa o celeta Tee un manto oscuro tutto e sensa rai , Steri osiosa, e nel pensose ingegno Volcende i fasti del viein tne rezpo. Poi torta, e in cocchio d'abano, tre

Sei bruni corridor la manca mano, E con la destra argenten acetiro alzando, Regian utestis fuor dell'Occano, Coronata di stelle, e dispiegando Manto germanto per l'etere vano, E con impressa nella fronte nera La soave di Cintia argentea afera. Saivo, gran Dea: te da sue torri onora

Salvo, gran Dea: to da sue torri onora L'osservator d'areani vetri armato, se mai qualche tua gemma ignota ancora Nel velo, o nel crin tuo scoprir gli e dato, Ma tutta rimirarti, e tutte a un'ora Goder le tue bellosse è a me più grato: Notte, dei Vati, a cor teaeri amica, Coroni il nome tuo la mia fatica.

LAMENTO D'ARISTO

IN MORTE

### DI GIUSEPPE TORRELE (19)

Nella persona d'Aristo s'intende l'Autore, che piange la morte dell'Amico suo; e i due tratti, contenenti la introduzione e la chiusa, si suppono detti da persona confidente dell'Autor medesimo.

Stracciò dal crine il mirto, onde solra La poetica fronte Aristo ornarsi ; Aristo d'ermi campi , a d'erme selve Fatto pensoso abitator: dal erina Onelle straccioni allegre frondi, e il collo Sall rapidamento, alla cui vetta Sorgon bruni cipresa, and'è ricinto Del pallido Eremita il sacro albergo, Ed un ramo ne svelse, e intorno al capo Sel girò, se l'avvinse ; indi si feca Sedil d'un sasso, di rincontro a balse Di grato orror dipinte : e poi che alquanto Con la mente vacó da se lontano. Trasse lungo dal core imo no scepiro, E tai sensi innalsar l'udi la Notte, Che già in fosco tingca la torra a il cielo.

Overre del gufo, il qual duolsi alla Luna, Non son le voei flebili, allungata, Che nel silenzio della notte bruna Ad un oppresso cor ginngon si grate? O pensieroso augel, di ria fortuna Portator ti accusò la vecchia etate; Ma udito, se ver fosse il dotto antien, T'avrei la notte, in ch' io perdea l'Amico. Spirto gentil, la solitaria vita, E questi, or io mi chiusi, ermi soggiorni, Fauno che alla mia scorsa ctà florita Con la memoria, e a te più spesso ie torni. Ma da rimorso ho l'anima ferita; Che dappoi che in vivi eterni giorni , Mille e più votte il Sole uselo dall'Indo , No ti sparsi sull'urna un fior di Pindo,

Pur chi di te sorra il mio canto avea Dritto maggior , che al fianco mio prendesti Spesso il più crio della via Direca, E me, cho vacillara, in piò reggesti ? Forea e chiaro d'onor segno io giungea Se tu giri più tardo in fra i celesti. Foriec con gli anni tuoi Morte superba

Anco la gloria mia recise in erba.
Or più di questa gloria in non mi curo,
Che un nulla alfine la conobbi anch' essa.
Un ben più assai, che quel none 's ricuro',
Alma, che sa cercar, trova in è, sicuro',
Alma, che sa cercar, trova in è sicosa.
Mia delisia è il sedermi ova d'occuro
Bosco cader vegg'io Pombra più spessa,
Ove con interrotto e tardo passo

Mormora nn roco rio tra anno e anno.
Come, se fossi meco in questi colli, Lieto vedrosti pennier fermi e gravi
Tu, che spesso dai vani un tempo e molli
Con dolce improverar mi richiamavi
E dalla achiavitu degli amor folli
Sciorro l'incatenata alma tentavi.
[10, benchè ananto del mio mal, la mano

Baciava, elie volca tornarmi sano.
Ma no, non fu con la mortal tra vesta
Il suon per me della tua voce spenio
Eatro mi parla, e chiara e manifesta
Dal fondo alzari del mio cer la senio.
Tale sorente, o non diversa inchiesta
Le movo: E morte cosi fice tromeno 7
E l'arrestarsi nell'aman viaggio
Duro ceal' Rob e, risponde, a si Segio.

Duro cest? Non è, risponete, si Naggoo.
Ed in vista ci ben fais, e di quanto
E nel mondo d'error con la companio del control con la mondo d'error con la companio del control con la control control con la control del control contro

Da indi in qua negla occhi fldi impresso; Cha non pur ch'io vedessi oggetto mai; Che flito a restasse in lor, con'eso; Ma quel, ch'io bi unassai, von si vivi tocchi Force non si colora a me negli occhi. Ob fatal sempre e amara rimembransa, Ma cui non pesso far ch'io non sia tratto I Qrai più debil luce di speranza Quel primocribi di fu sepenta a un tratto.

Ogni più debi luce di speranza Quel primorribi di to spenta a un tratto, Che il Frico geuili entro la stanza Venuto, a meso di chi ascolta in atto, Toccò la vena, e di prosaga silla L'amica a un tempo inumuli pupilla. Tutto allor mi s'offi i feccidio mio

Compendiato in quel funestu segno. Rapido cresce il fatal morbo, ed io Cou l'arti inell'facet invan mi sdegno. E la voce talvolta al cielo invio: Più che d'aletti spirti il sommo regno, Forte non ha per tante macchia immondo , Mestier di virtuosi esempli il Mondo?

Mentre al fatte cose in cor farello
Presso i sari origlier (glà notte andava,
Ré maggior lume iri spleedes di quello,
Che searoe tristo una lucerna dava)
Che searoe tristo una lucerna dava)
Che al doloreso letto intorno stava,
Di molte in viata ragguardevol donne;
Ma con viso pinagente, a fecche gonne.

Eran la Sagge a cui vien posto il nome Dalle onorate lor hello fatiche; Critica, Geometria con sciolte chioma, Possia, Storia, e la Pavelle anticha, Giansi tra lor riconfortando, como Susa in fortuna ngual tra fide amiche, Ma il fean cod, phe più che dar, di loro L'una all'altra paree chieder ristoro.

L'una ait aitra parea cineder rastoro.
Poi del letto scotarei, e d'improviso
Le vegge in fila dall'ine cento porsi,
Comea dar locco, riquardando fiso
Verno la porta, or'io pur l'ecchio torsi,
E la soglia varcar Donna di viso
Maraviglico, a d'atto augusto le corni;
Che al tetto giunge coo la fronte, e intorno
Raggia dalla pupille na narco giorno.

Maggia dalla pupille un anreo giorno.
Come vi lampaggiase, il lece tutto
D'un tremolo fulgor si rivestiva.
Per la nobile Donna avrolta in lutto
Tonos la faccia: or che saria giuliva?
Ma d'ogni pianto era il bel volto accintto,
Dolente si, ma qual convisina o Diva;
Tal che il duol nel mo viso, a in undel vinto
Duolo il triono si vedo di dininto.

Daole il Pronto si vedoa dipunto.
Alle benda del reine, ed a quel bianco
Yelo, che ricopria lo membra igunda,
Alla catena, cod'è serentra i franco,
Temprata d'ée su non mortale incude,
E all'aurea chiave, che pendea dal danco,
Ore sculto apparivai II ciel dischiude a
Religion conobhi, e in fronte seritto
Il divin mi parae legacerle editto,

Ma mentre veggo, che all'amico lotto Ha la celeste Doona il piò rivolto, Le chi ogi dal ginocchio in terra metto, Da quella dolea vision fui tolto. Egli moria ; ma con sienro aspetto Attendea l'ora, che l'avria disciolto: Non io così, ch' era a soffrir men forte Quella, che mia pares più che sua morto.

Quella, cha mia parea più che sua morta Se la poupa feral di quella sera Romper non vidi! orrida tenebre Col tetro luma della bianca cera, Ne il asero ndi di pace inno funebre, Qual pro, se tutto nell'orecchio m'era, Tutto innanir sui sava alle palpebre? So della tomba sua ne'sentier bui;

Benché lontano, io discendea con lui?
Poscia in me tal sentii lugubre senso,
Come dal ciel mi fosse il Sol caduto:
Nè che restasse mai notturno io penso
Viandante in rammin deserto e muto.

Com' lo rimeti, nò tra mare ismenan, con lo rimeti, nò tra mare ismenan, con della especialistica della especialis

Così Aristo centòs poscia dond' ora Togliora il malo riposato fianco, Scendea del colle, o a sua magion voltava Tra la compagna ombre notturne il passo: Ma sentía poco raddoleita in core Dal balsamo Felsco l'antica piaga.

### POESIE DIVERSE.

ALLA SIONORA CONTESSA

### THODORA DA LISCA POMPEZ

CHE ALLATTA IL SUO FIGLIOLINO,

(1788)

Come? (dal molle talamo fecondo Far tai parole ardio Teodora; ed use Quello a serbar, di cui si giova il Moodo, Stavano a udirla le pudiche Mune)

Come? a mo queeto mio dai Numi ar uto Ferminia ignota relleri dal archi Perminia ignota relleri dal archi 20 Di Ignoto il medirità Itate venduto, Latte, rine gli pottai tornar a relatio? Non Tho di ma nisnora in me nutrito? Non Tho di ma nisnora in me nutrito E se suito anguno e il darci tutto a tai). Sero le tenere carati, costi 2 ventito, perche crescere dorran del sungre altruit? Petrob crescere dorran del sungre altruit punti chimunqua ma fersi malanta.

Sun pri chimunqua ma fersi malanta.

Sun futto vendo gatisti resta.

Con l'anne del natio colle beruta. Dell'amor suo non soffirio è b'esalti Altri pria che sua madre, a non vedrollo Depor talora i suoi ratumarchi occulti Dal mio pasando a uno straniero collo. Nò prepor (così testo è l'aom del uso l ) A chi l'alma chi scaltra infinge affatto ;

E pensa sol coma al telajo a alfuso Riportar carche d'ór le braccia e il petto. Abi talvolta le par troppo infalice Un letto solitario, e le divida. Tace: ma dall'usata onda nutrice

Ecco a un tratto secear le fonti infide. Di rei morbi talvolta( a qui la ciglia Abbassa, e di romor le guance veste, Ma vinte è quel puder che la invermiglie, Da quella, end' erde in sea, flamma celeste) Pecda è di merbi, il eni fecende germe Vive nell'ime vene occulte e fittet Gli succhie il figlio ; e sulle membra infermo Sostien la pene dell'atrui delitte.

Cresce debile, misero, ed eterno Cresce rimorso a chi d'aver diviso Il sacre con un'altra onor materno

Con man pentita si percuote il vino.
Così parlava; e al sen colmo stringea
Quol caro parto, o lo baciava si nvolto.
Poi rapidi qua o là gli ecchi velgea,
Quasi ancor tema, cho la venga tolto
O delle madri esempie o della sposs
Salve, illustre Donzella : a te corona
D'immortali tessendo Aonio rose

Tutto con istnpor plaude Elicona. Siegui la bella impresa ; e col tue latto Nel bel frutto novello infondi a spira Quella, a cui l'alme più restie son tratte;

Doleissima virtà, che in te s'ammira. Non crescorà con fertunati auspici Nella feroce maraïal palestra: De'nomici tra il sangua, e degli amici

Non s'armerà d'acciar l' alma e la destra. Ma della patria assediata stansi Sempre il nemico alle tremanti porte ? Ah che spesso alla patria utile fassi Une tenera più d'un'alma forte.

Ma d'erfano fancial nella digiuna Bocca il lamento chinderà nascente : Sopra una vesta vedovile a brona Sorriderà propisio astro lucente :

Ma il pungerà, saggio e instacabil padre, Cura de figli suoi detta e amorosa; E qual di caro spono er fa sua madre, La gioje egli farà di cera sposa. E di quali nen fia valide tempre Per te l'affetto, reso ancorpiù saldo

Da quella gratitudino, ond'oi sempre Avrà impressa la mente, o il petto caldo? Benelò, dirà, benebà del suo bel giorno Cinta dai primi aneor purpurei raggi, Quando Intlo corrido a denna intorno, E più dolei la sono i nuori omaggi, Par me del Mondo sibandonava i listi

Per me del Mondo abbandonava i lieti Semineti di fior molti sentieri: Chiusatra le domestiche pareti Tutti di me fermava i suoi pensieri.

Il bel sonno per mo ruppe talora, Per me tenne la notto il caglio eporto, Perchò non ebbi nn intelletto allera? Quanto, por non destaria, avrei soffertol Ma tener ginro in tanta guardia il core

Quanto, por non destara, a ves moterios Ma tener ginro in tanta guardia il core, Che a te, se tanto umane ferse pouno; Non rapirò con velostario e rerore; Madre, un'ora più mai del tuo bel sonne. Un ta figlio, e Teedora, il i premio giuste, Che ta riceri dagli amici Del; Tu che di madre il puro nome augusto lateudi, e modro veramento sei.

In guasta età, ele sol dell'arte giura Sovra gli altari, etade al ver rubella, Tu seguir con piè france esi natura. Che seguita da to sembra più bella.

# ALLA SIGNORA ADELAIDE\*\*\*

SOPRA IL SOGGETTO

DEL PRECEDENTS COMPONIMENTO. Gra non lontana è la stagion, che secreo Del sue pondo primier tne molle fiance , Ricca per te sarà la patria liete D'un nuovo cittadino. È ver , che amorlo Non vuoi, bella Adeleide? Che raccorlo Nen degnerai nella materne braccia? Che di sen tumidetto invan dotata Dalla Natura, udrai con duri orecchi Sno frequenti querele, il caro bacio, E il salubro licore a lui negando? Sento, che già trovato, o compre faro Le poppe , de cui dee quell' infelico Pender succhiando periglioso latte, Ahimel che gieva le dorata cuna , E il guancial ricamato? il ricamoto Guancial baguano spesso lagrimette, Che nen trovan pietade, e spesso cuopre Lamenteroli conni un ricco velo-Qual voce, come la materna, puot Tranquillare il fanciul? qual v'ha si mollo Origlier, come della madre il petto? Oh vista, che in altrui risveglia sompre Riverenza, o piacer: madre, che pronta Sello ginocchia il fancinllin si reca , E la vesto si slaccia, a il casto petto Sunda, a gli porge; ed ei, che alle soavi Voci , a agli emplessi , come può , rispondo , Con labbri aporti, e scintillanti occhietti S'apprenda al rosce sen, le pargolette Mani stende cercando, o quelle ricche Fenti innocente predator saccheggia l Nè solo con quel puro argenteo latte Sanità sugga perperina, a vita, Ma l'amor per la madre. Ah se il tuo figlio Torcerà i passi dal sentier diritto Come il richiamerai, se non puoi dirgli: Por quel latte, o figlinol, ch' io già ti porsi? Mi rispondi in ferse: le l'eltre cure Avrò tutto per lui , sovre la cuna Ponderò spesso, o il terrò spesso in grembo? Ma cosa odo narrar, che a stento io credo, Cosa, ondo il fello tuo molto s'aggreva: Fuor del tette natie nedrira il parto? Qual nel materno chiostro, a pria che il labbro Beesse le corrotte aure dol Monde ; Qual mei commise error, else, nate appena, Cacciato fesse donda nacque in bando? Come non temi, se lentano il mandi Che quel vincolo dolce , ond' è legate Co genitor, non a amottigli, e rompo?

Non sai tu , che talor del proprio inrece Bimbo stranice tornò, della punita Genitrice unirpaced gl'ingannati Baci, e del falso genitor le globe ? Odi, bella Adelsade, edi la roce De'tempi antirhi, e nella storio trista Della madre d'Archemoro le storia Di molte madri, e la tua stessa impara.

Di Euridice, e Licurgo, rhe regnave In Nemea, unico figlio Archemoro era, E Issipila il nodría. Costei lasciato Il suo tenero alunno evea sull'arba, Mentre una fonte agli assetati Greci, Che Tebe giane ad espugnar , mostrava. Poi lungamento a raccontar lor diesni Sua mutate fortuna, ed ecco un fiero Serpe, del hosco orror, l'abbandenato Innocente bambin tocca, ed necido. Chi può narrar della pentita madre La angosco, a I lai? Me sventurata, e folle, Che il dolce pegno a ignote braccia, cel scuo Commetter volti di straniera donna! Barbara l'in messo dell'infame selva Ue infacte gittar, cui le commosse Frondi, una lieva pioggia, un debil vento, Non che il serpente rio, potean dar morte. Ahi ch'io di lui non ebbi alcun diletto! Lei sola, o fielio, conosceri, ed elle Le imperfette tue voci intendea sola. Quando de'vessi tuoi , quendo era il tempo De'tuoi sorrisi, de'tuoi scherzi e giochi, Issipile la madre era; ma era, Che livido, deforme, emngue, muto Mi sei devanti, or che al largo pianto Sparrer su te conviene, je son la madre, Sebben di chi mi larno? incolpar solo Me deggie, me. Come potris nutrico Vegliare ognor sovra un bambin, cui poco Mostra curar chi le produsse? Udite Tette quante voi siete, o Greche spose: Non vi fidate, che di voi; pensate Non avervi occhio, che il materno agguagli E sie vostro consiglio il pianto mio l

A PEDERICO IV.

France IV. Re di Danimere, mono della Perengio del Case Peter, è pou se viaggiare, e reano ed 1790 in Italia, or l'em assistançalis me di l'envisa, solo nel deg prime ingognia me di l'envisa, solo nel deg prime gio concepita mi "archente passione per la gio concepita mi "archente passione per la gio de una Gentilono Eurodeu, per ne la pre-langhi il mo megiorno in Lucea, cost de ha (diesane, che molto pere lo anere, pode cocepire le più giundi apertane. Lanciella per di contra la constanta del presenta in con ren circumsi miglenti passidi di converiabi ette di chiedenji in un monastere dei più convernati in Ference. Il lela rivide e di più convernati in Ference. Il l'ela rivide e di più convernati in Ference. Il l'ela rivide e di più con servanti in Ference. Il l'ela rivide e di più con l'archen della rivide di contra la contra di presenta il l'ela rivide di più con reali in Ference. Il l'ela rivide e più frenza di presenta di presenta di presenta di presenta di presenta di l'ela rivide di contra di presenta di pre molte visite, evendo con essa colloqui ascetici, e separandosi da cesa con le lagrime, e con espressioni di partialità per il Cattoliciano. Così il Sig. Gallazzi nella sua Storia della cesa Medici.

Federigo IV fu principe di sublime spirito e di penetraele ingegno, coma lo chiama il Marchese Moffei, ch' ebbe accasion di parlar di lui nella prima parte della Verona illu-

La Lettera è scritta dalla Religiosa dopo il secondo viaggio del Monarca in Italia,

Re de Danesi, e não. Che fo ? cou meno, Che a Dio sacrai per sempre, io dunque voglio Carta vergar piene d'amor profane?

Scrive ois, etc portar sell'alma io soglio: Non è scriver, sentire è il mio delitto, E vergar posso, a non mandarlo, un foglio. Me fortunata, se dal cor tracitto.

Me fortunata, se dal cor tragitto Così feme alla carta il mio furore, Che più non fome in me quel che avrò scritto!

Perché ternasti ma ? tranquille le l'ore Pansava : spenta ogni terrestre idea , Nou era altri , che Dio , di me Signore , È ver , che nelle viscere vivea

E ver, che nelle viscere vivea L'antice foce ancer, me non palese Sotto le mute ceneri giacea : Quel foce, che al mie core aller a'apprese

Che veder, regie pellegrin, ti piacque La prima velta il bel Tosco parse. Venisti tal del Serchio mio sull'acque, Che in te, se dette non l'evesse il nome,

Pur visto un si saria, ebe a reguar nacque, Qual maestà nel portamentol come Gli sochi splendean I come dal Sol percono Ti sfavillavan le dorate chiome I

Nulla che generoon in te non fone Magnanimo, a gentil, certene, a grande. Qual oer, qual verso te cor non si mone? Con le Amicho ere prato ampio si spando, le serti ordis sull'erha tenerella. Tu passi, ed a me cadon le ghirlande. Com'ente pob, ch'lé ti parcon hella? So mai parte di me studió Nattera, La più interna di me parte fe quella.

Con troppa la studio funesta cura: Fibre, che non conoscono riporo, E fiamma oltre ogni dir sottile o pura. Già la voce comuni ti fa mio Sposo. Duolei le Madre, s'io nol esecto: il dice Lo a\_uardo delle Amiche invidicos.

Visco che emar tanta virtà mi lice,
lo, che nino e quel di Perse frenzie,
lo, che nino e quel di Perse frenzie,
Correc laciaii vez je l'alma felice.
Oli letti giorni, ore celesti, greta
Illusion, che al becommi ellora,
E fie edinita, che appena ara in me nate l....
Taccio, ol dirol'i perse hono posso accere
Vivee cuit è sensa coner mai tua moglie,
Percha sinom noso posi so perarizo ognore?
Percha discom noso posi so perarizo ognore?

15e Giovani multi alle paterne soglie Venner per me; parea non vile oggetto Clu stata era ramon delle tue voglie. lo promettere altrui , Padre diletto , Un cor, rhe uon è mio? tosto gli dissi: lo dare altrui la mano, e non l'affetto? So in quai mali più d'nna, e in quali abia Cadde, punita per li suoi sperrinri Nn, no: già troppo, benebè fresca, io vissi. Allera io vesto questi panoi oscuri: Ma disperata, e non divota, il Mondo Fuggo, o Dio non ricerco in questi muri Pur huonn agli mi chiema, ed io rispondo: Ne molto aodò, che i gemiti, e i sospiri, E il pregar lungo, e il meditar profondo, E i digiuni, o le veglie, ed i martiri Mi giovar sì, che per tre lustri interi Furon tutti del Cielo i miei dasiri. Anime, o voi, che liberi i pennieri Lasciaste un di , non sia tra voi chi mai Dal pugnar cessi, ed aver vinto speri. Mi balsò il cor sentendo che tu fai Lieta ancora di to la Tosca genta, Cha di me richiedesti, e a me varrai. Come non a aggirò rapido e ardente Il sangua mio, quando tra i sacri ferri Del mio chiostro io ti vidi a mo presente? Con lo voci, che magiche disserri Dal labbro, ed a cui mal la via contende Questo ruvido panno, il cor m' afferriz Il cor, che tosto ti revvisa a intende, E i suoi primi risalti, e gli obbliati Troppo cari suoi palpiti riprende. Alteo non veggon più gli affazcinati Miei Inmi, e un punto sol, ch'io non resisto, Strugge il lavor di tutti gli anni andati. Crudel, che festi mai? Sposa di Cristo, Senza rendermi tna, mi togli a lui. E mentra perdo il ciel , te non acquisto, Quelle sante dolcezze, in sen di cui Già vissi, or cerco invano, ed inven tanto Ancora esser colei, che un tempo io fui. Per l'orto io moro, ei dolci odor non sent L'erha è senza color, torbida è l'onda, Flebile passa tra la foglia il vento: Ne trovo più dentro la selva fonda Quella, and'era il mio spirto in pria rapito, Estari cara, e vision gioconda. Ben talora, ova il loco è più romito, Veggo l'imagin tua si manifesta, Ch' io riscossa ebbandono il fatal sito, E da quella mi salvo, uscendo presta Nell'aere aperto , ove una casta voce lo senta, o veda un nereggiar di vesta: O da te fuggo, e dal piacer, cha noce, Nella mia cella, a qui la eroce affiso,

Ecco tu vieni a porti ov'è la eruce.

Che e' insegnan la via del Paradiso

Sulle divine pagine ispirate,

Mia dalizia era un di tenere il vist

Quel libro sol, che della Dania parla,

Ed or pare al mio sguardo aver beltato

Mostrandomi qual fu per ogni etate: O godo in quelle carte vagbeggiarla. Su cui le terre e i mar ponno vedersi, E sa prima degli occhi il cor trovarla. Che sonni io non avea tranquilli e tersi? Sonni ripieni d'Angioli a di Santi . E di celesti fior sonui comerci. Quelli, che or traggo, son tutti tremanti; E sa veston talor sembianze care, Lascian poi dietro a sè rimorsi a pianti. Toco in bel tampio adorno esser mi pare, E darti al suon dell'organo festivo La man di sposa, e fiammeggiar l'altare, Esser mi par sotto al tuo ciel nativo, E che d'anrea corona mi si cinga La fronte, in mezzo a nu popolo giulivo, Poscia tutto si cangia, e per solinga lo moro, e lunga strada il passo incarto, Abbandonata da tutti, e raminga. Frema il vento, di ambi è il ciel coverto, E de torrenti odo il mugghiar tra i sassi, Coi mi sembra echeggiar mesto il deserto, Sconosciuto mortal, che fermo stassi Sul margo d'una pallida marina Vaggo alfin dopo molti o molti pari, Perchè non dai, gentile pellogrina, Qualche riposo al piè già stanco a tardo Disse, poiché mi vido a sé vicina. Allora io totto in lui vibro lo sguardo, E la tua guancia, a il labbro tuo vegg'io, E quegli occhi, mie stelle, ond' arsi ed ardo, Come mai non conobbi il signor mio? Risponi, e a to, regrendo al colpo appena Sten la man, cui la man tua s'unio. Ob qual correre allor di vena in vena Delisiosa vita io mi sentiva! Come allor si mutò la trista scena ! Un puro Sole , una dipinta riva , Un her pieno di fragranse ignote, Onda tutto era bello, o tutto oliva. Ed ecco il chiuso orecchio mi percuote Del sacro brongo il suon, che ai mattutini Prierbi chiama le Verrini devote. M' also aorlante, e gl'incaotati lini Subito io lascio: ma udir parmi solo La voca tua ne cantici divin Che non fo per tener l'alma, che il volo Spiega ver ta? contro al mio corpo io volsi La man, cibo fo l'acqua, e letto il suolo: Ma per molto patire io nulla tolsi Dell'iofelice suo vigore a questo Cor, che ha al forti a al ribelli polsi. Tal, che gcarno mi vede il volto a mesto, Basta, dice, o sorella: a a me rinfaccia Il mio fral troppo ingiuriato a pesto. lo non ardisco alzar var loi la faccia. Con voci ancor-più amiche mi rinfranca Meravigliando pur , ch'io sempre taccia. Falico lei l puro è il suo cor, mai stanca D'arder non è la mistira sua face. Ed il pingue licor mai non la mane Quello sol piace a lei, che al suo Dio piaco E benchè cinta ancor dell'uman loto, Pregusta i beni dall'eterna pece. Non è l'arcano misero a lei noto Di questo coro, rhe ancor saogue stilla, E forse stillerà finche ovrà moto, Chiusa era la sua piaga, e risprilla La tua men, che tornò su queste piagge Per far ch'io più non abbia ora tranquilla. Ma ch'è per voi, per voi menti alta e sagge Del governo del Mondo ingombre o onuste, Se Monacella amari giorni tragge? Forse ancor sotto l'Orsa, eva robuste Son più le fibre per l'usato gelo, S'banno dal sentir nostro idee non giuste;

E di te forse a torto io mi querelo, Che non sai quel che possa un terron molle Su noi piante d'Italia , a nn raldo cielo. Amor dentro le nostre anime bolle, Cerea ogni vena, ogni latchra invade, E l'ossa ci consuma e le midolle. Resistergli chi può? Le note strado Dunque ricalca, a per la terra volta

Vieni a sparger di rai queste controde. Vieni, a spessa i miei lacci, e quinci tolta Locami to nella toa bel'a corte. Non curo quel Regina esservi accolta, Amica, serva tua, se non consorta, Di vederti la speme a me col giorno Torni ; e paga io vivrò della mia sorte. Chadimi? ohime l no, resta : il mor, che in Gira alla terra tna , s'alsi crucciato ,

Ed opponga i suoi fintti al tuo ritorno. Gran Dio , perdono! Del crudel mio stato Pietà ti punga: innanzi a te mi prostro. Pentimento, a dolor mi stanno a lato, Mira di piento assai più che d'inchiostro Bagneto il foglio mio : star sempre in armi Contra le insidie del Tartareo mostro;

Logorar col ginocchio i dnri marmi, E per te, come lampa degli altari, Vegliare, ardere io vo', vo'consumarmi Deh fa ch'io provi ancor que' solitari Dilatti, e che a cercar l'orme tue sante. E a ritrovarle io nuovamente impari. Di te chiedarò ai sassi, ed alle piante, Per la viene d'Engaddi, a per li boschi Te seguiro del Libano fragrante.

Degli nlivi pacifici, a do' foschi Platani all'ombra io starò teco assisa, Quando ancora per tua mi riconoschi z E sul tuo sen da vero amor conquisa Quel mistico godrò sonno celeste, Che l'alma innanzi tempo imparadisa.

Ma se la preci a pro d'altrui con preste Ali al lucido tuo soglio por vanno, E il santo orecchio tuo pur s'apre a queste : Togli al mortale, in ch'agli nacque, ingan-Ah togli un Ra, che sebben giusto a saggio, (nu

Pur degno viva dell'atarno denno. Splenda su lui della tua grazia un raggio, Ond' ei possa la sun cercar salute,

E quel, che piace a te, rendorti omaggio.

Vena a lui torperà tanta virtute Dungue pel più grand'nono ? un'alma tale Andre tra le infelici alme perdute? lo gelo al sol pensar, ebe in quel fatale Ultimo di , che già nel cor mi tuona , Il veilcei nello stnol, che el ciel non sale, Pictoso Dio , nol comportar , perdona :

Ma se fie tale spirto un de superni, Più bella ancor sarà la tua corona, Perchè tutta le gruti ai beni eterni, Ed a to non conduce il gran riscetto?

Chi, chi ti loderà ne'rampi luferni? Pur . . . Dio pictoso , il tuo voler sie fatto.

IN MORTE DEL CAPALTERE

# CLEMENTINO VANNETTI.

Con disciolti capei, con riglio basso, Che al riel s'alsa talora, a in veste brana Vieni, a siedi, Elegia, su questo sasso : Or che già il vento tace, e la lacuna, E sull'alma non men, rhe sulle cose Cade il bri raggio della mesta Luna, Di qual sottile limo non compose Viscere a lui natura? ed egli quanto Studio nelle più rare arti non pose? Chi meglio gindicò dell'altrui canto, O miglior canto also? chi del Latino, Chi del Tosco sermon gli tolse il vanto? Era nel messo del suo bel rammino ,

E tra gli applaosi delle gente eletta Sen gia cel capo in tanta gloria chine; Ed ecco Morte gli vien contro in fretta ; Pel rrin l'afferra, rhe non hada el Leuro: L'alza, ed in seno della temba il getto.

Forse perchè sudava in far tesauro Di virtù antiche, o come il puro stile, Time i costumi suoi nell'antic'auro? Perchè visse figlinol tenero, umile? Perchè seppe, sincero emico e saggio, I consigli vestir d'un ver gentile? Son questi i falli...Oh come d'alto io caggiol

Oh qual mi veggio oscura notte intorno Perduto il mio sostegno ed il mio raggio! È ver, che suo non era il mio soggiorno : Me in dolce rarta a ma volar solea,

Come fide ternava in ciel quel giorne L' alma, che non men fide egli chiudra; E qual sotto al cristallo i flor più rari, Sotto alle amiebo note io le vedea.

Perchè non posso almen tra i fogli vari t Che riceva la man nel giorno usato, Bourho indarno, cercar el inchiostri cari? Disgiunti, è vero, ci trneva il fato, No moscer concedes sguardi ed accenti :

Pur cara speme ognor mi stetta a lato, Cha seeo io desto avrei molto ridenti Aurore, o seco dietro al cella stesso

Molti sepolto avrei Soli innocenti,

Però che tanto l'nom questa, ond'e oppresso, Vita sostica, quanto con fidi amici Partirne il grave peso è a lui concosso, Narrando i casi miseri, e i frlici,

Morcodo insieme di Sofia per gli orti Gli ntili panti, o sulle Aserce pendici. Dello reive indovina i bei diporti Or non m'invitan più quanti sarauno Colà Mirti sfroedati, o Lauri morti! E a stento n'escon questi carmi: anno Clie, qual de'lor fratelli era l'unanza,

Che, qual de'lor fratelli era l'umana, A lui, per farsi rabbellir, non vanno. Sperai, che di verane avrian possanza Salubri stille sulla pisga mia, Ma zon fallito delle mia speranza. Pur vecchia è fama, rhe da Porsia,

Che, perduta Euridice, il Trace Orfoo Tracsse alcun ristoro da Sofia. Per lo balze dell'Eme e del Pangro, Sulla piaggia Strimonia, ed ova gelo Perpetuo veste il duro suol Rifie,

O il vivifico Sol dorasse il ciolo v O notto insignoritati dall'otra Stendesse il fosco stelleggiato velo v Egli toccava l'instancabil cetra p Egli quest'opre di natura e quello Mirava , il viro fico, la morta piotra v

E i volubili fiumi, e per le bella Strade dell'aria più sottile e pura L'argentea Luna, e la Titanio Stelle, E d'eceta in veder legge e misura, Si mirabil di cose ordin costante,

Pea qualche inganne all'invincibil cura. In quello afere or tu, nallo stellanta Tompio alberghi, e Vannetti, e i Mondi vasti Rotar ti redi sotto all'alte piante.

Tu sei nel porto, Ob quai scogli lasciasti, Quali sirti quaggiù! da che faroce Torribil mar la nave tua salvasti! Chè spesso una virti calda e veloce, Visto che il Mondo vil poco l'apprezza, Alfin si stanca, e il troppo vivar nuoce.

Finggisti i mali annor dolla vecchicasa, Pecir gli amici non vedrai : chi a presso Talo aver può di bianco crin vagheza ? Non vedrai spade vinetirici in mezzo D'Italia, che del suo vicin periglio Porto, o stolta non par sontir ribrezo:

D'Ralia bella, che non ha na soi figlio Delle huone arti vago, e di virtude; Cho di te pensi con asciutto eiglio. Felice tra le pare anime iguande, Pianto tra quelle aneer vestite d'ossa,

Poco t'offese in ver Morte, se rhinda Giò, che a lei resta, una tranquilla fossa

#### CLIZIA.

Dice la fama, e cantane i poeti, Cho una Ninfa nel viso, e nel cor bella, Cara dell'Occan prole, e di Teti, Cosi piaceme al Sola, che per ella Speso del ciel , che na stupi, secudea, , Qual per Endimion feo la sorella. Neri non tocche il nudo sen parca, Oco filato le increspate chiome , La rosa sulle guance a loi nascea.

La rosa sulle guance a lei nascea.

Cod la man, cod avea gli occhi, come
Colsi gli avea, che la mio pono in gioco
Volze gran tempo; ed ora Clisia il nome.

Ma più ancor distingueala na cor di foco,
Per cui nell'alto amor, che al Sola porda.

Per eni nell'alto amor, che al Sola porta, Parmi gelesa molto, e accorta poco. Prechè avesse con lui gioja si corta, Ed egli abbandonassola, non dico:

Ma fu molto gelosa, e poro accorta.

Che farà priva del suo dolce amico?

Siedo con bianca faccia, a crin turbato

Sieno con hianca taccia, a crin tardiato D'un colle in ciens solitario a aprico, Posto in non rale ogni escreisio unto, E l'aurco Dio, che per le ciel viaggia, Seguendo va col guardo innammorato. Pria che Notta nel mar d'Atlanto caggia,

Pria che Notte nel mar d'Atlante caggi Fise le ciglia tien nell'Oriente, Par voder par, se il caro Dio l'irraggia, Sorto sul Monde è già i lieta e ridente Se mostra la natura, in cui pouetra;

Solo è mes a coloi, che più lo scoto. Quando dritti i suoi rai piovon dall'etra, Le par più irato, e a sostenerli chiedo No'frali occhi un vigor che non impetra,

Oh como bello in Occidente il vede l Senza adagno le par: tanta dolcezza Nel volto imporporato allor gli sieda, Ma già tutta spari qu'ila bellezza:

Già più nara si fa nell'importuna Notte, omd'è cinte, anco la ma tristeasa. Pure ia quell'ora ancor gelida e bruna Di che pascere il duol giammai non pogo Trora nel volto della conecia Luna. Come colci, che del lontan mo Varo

Con piacer legge le vargate carte, Ova di lui redor crede un'immago; Si la Ninfa che sa, rhe dal Sol parte Quell'argenteospicador, che in Cintin acorgo, Ponsa di pur redore il Sole in parte,

Di là per nove interi di non sorge Qerlla infelice : non è mai che dorma ; Bevanda, e cibo al suo digian non por o, Già pià non serba di quel ch' ora un'orma, Già in fior, che fosco ha il greenho; e creco il Si restringe il bel corpo, si trasforma, fmanto,

Permari alfin quel eor, che balsò tanto, E tra le fibre, o i movi stami avvelto Il fecces sepir resta, ed il pianto. Pur quel suevo miracelo là volto Sempre si vede, ove il Sol d'alto brillar

Pur quel nuovo miracele là rèlto Sempre si vede, cre il Sel d'alto brilla : Ogni dritto non viene ad Amor tolto ; E nel fiore arde ancor qualche favilla,

# PASSANDO IL MONT-CENIS S LASCIANDO L'ITALIA.

1788.

CETRA, che molti affanni Mi sapesti fugar dall'egro petto, Posti do'miei prim'anni, Degli ultimi sarai cura, e dietto, Con te formai talor di Ninfa sehiya Il bel piè che fuggiva : Con te più dolce ancora Fei la delce dimore Del solitario mio verdo ricetto, Che se l'auree tue fila io forse allento. Quando più l'enno imbianca, e il bosco tec Col primo augel ch' io sento,

Tu ancora , o Cetra mia , terni loquece. Ed or, che gli ermi gioghi Dell'Alpi oso varear, tu avegli meco Di questi elpestri luoghi Con ignot' armonia l' attonita Eco, Che agli Aquilon , rhe fremon fra le frondo, Ed al fragor dell'onde . Che ruinando al basso Shalsan di sasso in sasso. Sol rispose finer dal cave speco.

E de quale è più rupe alte e romita Se all'Italia si volta il guardo mio , To pur tra le mie dita Tu gridi meco ai ceri Amici ; addio, Venti, cui farvi nido Piacque di grotte e di caverne tali , Qual è tra voi , che fido

Metter si voglia questo addio sull'ali , E là volar, dove alcun forse siede, Che di mo ponsa, o chiedo? Legge di fato avere, Che sempre un qualche amaro Sorga di mezzo el dolce in noi mortali! Ciol serono non è senza vapori .

Onda chiara non è d'altro non mista, E negli umani cori Corchi una gioja invan, che non sie trista. Desire antico, e bello

Mi conduce a veder per monti, e fiumi Come l'uom sempre è quello Sotto il vario color do' suoi costumi O, soggiorno fedel d'orsi e di lupi, Dure vetuste rupi, Del vostro aspro rigoro Date, vi progo, a un core, Che diero a me tenero troppo i Numi: Date di quella neve anco, che suole Sedor su voi così ostinate e salda, Da farno scorno al Sole,

Che l'indora co'raggi, e non le scalda, Tal su ando io vedes Candide spallo un biondo crin lucente Quando d'emore ardea Questo mio cor , rhe l'amistede or sente.

Poi la gloria cer ai, dorata e bella

Ombra di bene anch'ella, Non già in un pièn senato, Non per insanguinato Sentier coverto di trafitta gente : Come su questi la cercar macigni Libiche Piere uscito di lor tane, Cho laceri e sanguigni Per quasi i nidi all'Aquile Romane.

Ma fu, fu questa l'Alpo Per eui si aperse il callo a Itelia o Roma Dezli allori di Calpe Il gran duce Affricau cinto la chioma? Qual abete, o qual pin fermo e sublimo

Sovra l'ultime rime Stette del monte : O Amici , Ecco i piani felici

D' Ausonia, che da voi tosto fia doma, Gridendo il Duce dalla vinta balza . Stende il sinistro braccio i la visiere Con la man destre s' alsa, E manda lampi dalla faccia nera,

Queste, che abbiam salito, Non son, dicea, non son le baixe Alpine, Ma posto il piedo ardito Sullo stesso abbiam noi mure Latino. L'aste tremer, tremar le spade in mano

Vegrio d'ogni Romano : Veggio confusi i Padri . E le Spose, e le Madri Battersi il petto, e lacerarsi il crino,

Che resta or più? Roma spogliar, cho taute Spogliò provincio con ingiusta guerra : Ito, e in un sol istanto Pate vendetta dell'oppressa terra.

# LAGO DI GINEVRA.

Come gli occhi a sè trae, rapisco l'alma, E i sensi, e l'a'me di dolcezza lponda L'ampia di si bel Lago assura raima l O mio Benaco, se ella tua quest'onda Preporre oso, perdonami, allo stato Credo che del mio cor meglio risponda, Tu con fremito tal sorgi turbato, Che talora emular l'onda tua brava

Può le tempeste di Nettun erucciato : No men flora tempesta in me s'elsave, Quando sulle tue rive , e sallo Amore, Di to l'egre pupille io consolave. Or quel tempo pano, tranquillo è il core; Ola , barchette. Non par dirmi il Lago :

Dove meglio ingannar potrai quest'oru? Oh bel testro verdoggianto o vago Di ville e piante , d'eurea luce ed ombra Sparso cost, che sembra opra di Mago! Chiunque ha l'alme di tristezza ingon b.;

Queste venge a veder culto colline, Ch' lo non le vegga più, se il duol non sgombral Vonga e mirar qua e là le più vicioc Sponde ritrarai, o s'incurvar com'arco Per abbracciar le belle acque turchine:

.86 L'ac que, che soggiacer liete a l'incarco Pajon de'la barchetta insidiosa, Che i muti abitatori aspetta al vareo. Poi sellovo gli sguardi, e nuova cosa E seo a sè chiama, e lungo tempo arresta La estatica , tacento alma pensosa. Monti altissimi in ciel mettor la testa, E ad esti circondar l'oscuro fianco Fa cia di nubi randide contesta : E quando il Sol s'abbassa ultimo e stanco. Porpora tinger le nevose cime Di quel, che tutti vince, c detto è Bianco. Tai furo, Elma, le tue guance prime, Ch'io cantai speno, e che molt'anni o molti Forse rosseggerau nelle mio rime. Perchè non sei qui meco, e il piè non volti Ver quelle cavernose alpestre rupi De colli in faccia più ridenti e colti? Chi quo'riposti seni , ed antri cupi , Ch'erba, del musco in fuor, non veste alcuna, E i pieni di piante irte ermi dirupi , Curvi e pendenti sovra l'onda bruna, Cni de'suoi raggi mai Solo non dora, Non inargenta de' suoi raggi Lana, Chi la più bella dell'orror dimora Mirar potrà con alma fredda a immota, E meritar d'aprir le luci ancora? O Natura , o v'è dunque alma dovota Così poco di te, che non la tocchi La tua beltade mai , non ebe la scuota? Ma se ordirei così ti piacque gli occhi, Che in loro il verde dol tno manto immen Più, che ogni altro color dolce si scoechi ; Perchè del pari universale, intenso Non vaoi, che fra te regni, e il coro amano L'accordo, cho fra te regna, ed il senso? Duro a pensar, che possa il collo e il piano, Le valli e i monti, e l'acque e l'erbe e i fiori Passar d'uom vivo innanzi agli occhi invano, E invan delle stagion varie i colori, E la para del ciel volta cilestra, E i vostri, o Cintia, o Peho, argenti ed ori ! Sol perché non mi diede alma si alpestra. lo più volte scusai pago la sorte, Se negli altri suoi don mi fu men destra. Dunque poscia che avrà l'avida Morte ('Che dopo i dolci Amici, che m' ha tolto, Ginngerà men temuta alle mie porte ) Che avrà con nera man quel nede sciolto Onde alle membra frali è l'alma unita, E me de'tompi nella notte involto, Sul marmo, cho chiudrà l'incenerita Mia spoglia , in son d'amica selva oscura, Tal memoria verrà forse scolpita: a Non altro al mondo, che una dolce e pura

Anima egli vantò, cui forte piacque L'infinita beltà della Natura.

Di cantarne talor desio gli nacque, 3 Ma non fn nulla a lato a quel , che scorse , » Se questo marmo alla tua vista occorse , Dire in passando non t'ineresca: pace,

CARCATA TRA MAGLAN E SELLENCHE

HEL PAUCIGNY DETTA IL NANT N'ARPENAR. E tu, di si bell'ondo Bella Ninfa custode, Tributo avrai di lode, Non forse avato altronde, Deh per lo sacre frondo Di cui la fronto ho licta, Mostra il purpureo viso, E d'un luconte riso

Riscalda il tuo Poeta. D'infra due gioghi al basso Seende, o solinga Ninfa, L'ammirata tua linfa Pel sottoposto masso. E cost lambe il sasso, Che par che lungo il fianco Bruno del monte cada , Ed ondeggiando vada

Un vel sottile e bianco, Poi si raccoglie, e fonto Divien l'onda raccolta, Che in grande arco si volta Cadendo a piè del monte, Balsan glispruzzi, e in fronte Sull' ali d'un bel vonto Vengono a mille a mille

Le più minute stille Del fresco e delce argento. Pera colui, che lassa Scorrere innanzi il cocchio, Da cui non scende, e l'occlio Solo rivolge, e passe L'ombra più scura o bassa Il colga , e l'asse rotto , Che sul cammino il gotta, Possa punir la fretta

Del rous cirlio indotto. Pitter verria, ma invano Vorria pennelloggiarla. Voce saprà ritraria Più, che l'industre mano ? Gitti il pennel profano: lo contra questa pietra ; Visto le infide corde Cost a risponder sorde, Spezio la inutil cotra.

SHILACCIAIR BY BOSSONS E DEL MONTANYERY NELLA SAVOJA

SI FINGE BI VEDERE OGNI COSA IN BOGNO La Vergine, ebe al Sole il erin dispoglia Ciò, else ne disse; e sempre a sè dispiacque.

De Passegger, che nn'alma in petto hai for-De' più fervidi raggi, aperta ancora Del suo bel tetto non gli avea la soglia.

Quando a me senne un sugno in sull'Aurora . Di forme così belle, e si distinto, Che maggior lume il ver mai non colora. Da gran montagne jo mi vedea ricinto, Che dar pareano assalto al ciel superno ,

Tanto le seute cime aveau sospiolo. Tra lor hiancheggia un ampio ghiaccio eterno Premo cui ride giovane versura . Che nulla teme si vicino verno

M'appressai desioso ; o qui la dara Neve con l'una, o qua con l'altra mano Biondissima io toccai spica matura.

Moltiforme è quel ghiaccio: in largo piano Si stenda qui, la fassi alta muraglia, Altrove sembra un bianco mar, se invano

Non move agli Austri l'Aquilon battaglia D'orribili urli armato o d'aspri fischi , E che un'onda s'abbassi, e l'altra saglia : E qui sorge iu gran torri , e in obelischi Termina strani, e là tu vedi aprirsi

Di cerulee fessure orridi rischi; E le candide punte colorirsi , Mentre dal cielo opposto il Sol raggiava,

D'una porpora tal, che non può dirsi, Con meraviglia muta io riguardava, Quando mi scosse un così gran fracesso, Ch' io mi volsi a colui, che mi guidava;

E seppi come dirapato al basso Svalto dal proprio peso , o pur dal vento Era nn vasto di ueve antico masso, E che sepolto pria quasi che spento

Sotto forse potría l' uomo infelice, Col tugurio restarvi, o con l'armento. Mentre il buon Condottier questo mi dice, Non però spaventato il piè s'arresta .

Ma seguo a costeggiar l'alta pendice, Poi ci mettemmo in mezzo a una foresta Di lariei, di pin, d'abeti folta, Che al ciel piramidando ergon la testa,

Quindi uscimmo in bel prato, ove raccolta Era gente leggiadra, eran donzelle, Che non temér la via scorcesa, e molta,

Pel desiderio delle cose belle : E quale del Tamigi, o qual Gormana Ai volti mi parcano, e alle favelle, Ma io tenea cori la via montana , Che alfin gli stanchi e curiori piedi

Sulla unda fermai cima sovrana. Ouinci d'un Mondo intier la seena vedi Tra il velo della nebbia, che sovrasta,

Quinci di conto popoli le sedi, Turbasi con piacar l'alma, e non basts L'occhio, che allor per poco è chiuder forsa,

Inmensitado a sostenor si vasta, Qual mutamento ! la terrena scorza Qui par l'alma svestirsi, ed ogni vile

Bassa voglia nel cor tosto s' ammorsa. . Quanto avea di volgaro, o di servilo Dentro all'aure lasciollo impure ed ime, E non sente che il grande, ed il gentile

Qui non giunge un mortal , che non istim Toccar quasi col piè l'ultimo suolo.

L'aure quasi lambir del cielo primo : Che nal vestibol già del natio polo Esser non creda, e veder quinci corto All'antica sua patria il calle, e il volo, Alfin d'un calpestio mi feci accorto, Che ricondusse l'alma al primo stato Da quel, che la rapia, dolce trasporto :

E vidi uu uom ehe baston lungo, e armato Di ferrea punta in man stringea: da un tetro

Sottil panno il suo volto era bendato : (13) E molti gli vanian conpagni dietro , Cni vauno empiendo questa mano e quella

Dotti strumenti di metallo o vetro: Strumenti, ebe trattar code la bella Pensierosa Sofia, quando a sé chiama

Esperienza, sua fedele ancella. Come uom, che ama saper, chieder non ama, lo stava ; ed egli, che di ciò s'avvede .

Così mi tranquillò l'onesta brama. Dal gran monto, cui nome il ghiaccio diede, Ghiaceio, ch'eterno vi biancheggia sopra, lo primo, e vincitor rivolgo il piede,

L'appuntate haston fu mree all'opra, Onde in lubries via non ir travolto .

E un negro velo, che lo guanco copra, Ma il vel già s'era dallo guance tolto) E gli strali invisibili sostegna,

Che la neve sactta in megas al volto, Oh che silonzio universal là regna I Come tutto è deserto, e como v'alsa

Morte la sua vittoriosa insegna! Onda, che altra onda mormorando incalea. Là mai non senti, e muto il vento aleggia

Per la nuda di tutti arbori balsa s E se vedi cader rupe, che oudeggia, O per gran vento, o per sosteguo infido,

Solo è quel tuono, a cui null'altro ccheggie; No voce d'animal, no acuto strido Vi risponde d' augello, cui paura

Subita cacci dal tremante nido. Certo v'abita il sonno ; ed ogni cura Par deporre colà, par di sè stessa

Dimenticarsi, e riposar Natura. Ed il sonno a me pur la mente oppre Strinse allor ne'suoi lacri, e dolce calma Comandata mi fu, non che concesso

Destaimi, e alzai la ristorata salma, Ch'era la notte a messo l'emisforo, E stupor nuovo mi percosse l'alma. Cintia in un ciel dell'ebano più nero

Splendea così, tal luce il bianco gelo Ripercuotea, che vince ogni pe Sponta u' era ogni stella. Ed io nol colo : Restar solo mi parve, e no tremai,

Visto deserto il suol, deserto il cielo, Queste mi disse, ed altre cose assai, Mentre meco ei scendea da quella cima, Chiari spargendo di scienza i rai,

Disse lo strano di que' luoghi elima, Letto ch' egli chbe il freddo, e letto il lieve Ael licor, che s'abbassa, o si sublima."

Di que'ghiacci parlò ; come la pere

S'unisce o indura, e in gelo si converte Per nevi , che for sciolte , o ch'ella beve, Di que' menti parlò ; come coverte Dal mare, ancora d'abitanti vôto : Stesser le cime ler più seuto ed orte. Come d'un mineral Nettunio loto Si componesse quella cote antica, Che il natal confessò da prima ignoto. Questo fu il sogne ; e beneliè lingua amica, Che il vero solamento a me s'offerse, Che illusion que'la non fu, mi dica; Pur si meravigliose e si diverse

Fur lo cose, eli'io ridi, o tale a questo Incantate mie cor scene s'aperse, Che pensar non poss'io, ch'io fossi desto.

IN LODE

#### DELLE DONNE DI ZURIGO.

Le quali, mentre tutti i soldati erana impiea ti altrore, mostrandosi da un'altura della città , fecero che l' Imperatore Allerto , venuto per sorprenderla, si ritirasse. Come nubi, che s'accampano

Minacciose el monte in vetta,

Che s'accendono ed avvampano Nel lor sen, che lempi getta :

Nel lor sen già i tuoi fremono.

E le valli ime no temono :

Si ne' colli , cho alto pendono Soyra te , bella cittade . Selva orribile ! risplendono Le Tedesche aste e le spade, Morte appresta la falce svida : Ma in Elvezia ogni elma è impavida, Baldensosi i duci erideno : La città vôta è d'armati, E i destin par che ci erridano s Ah! da cuori incatenati Mal si sa che possan gli animi Di città libere e nnanimi, Ovo l'armi è usanza apprendere Vien con alma cittadina, Che la patria osa difendore, Dell' Elvesie ogni eroina ; E novella opra non facile

Il bel erin di farro cingono, E di ferro il molle tergo , Ed il colmo sen constringono Sotto il ferro dell' usbergo I A I fancipili, che rimanzono. Danno un bacio , e pur non piengos Ansivan tanto mentiepido A sfidare i bei perigli,

Quento più quell'elma intrepide an che bello è il nodrie fieli

Ecco tenta la man gracile.

Ove patria è vera, e stabili Leggi sacre e inviolabili. I nemici, che mirarono Felgorar l'armi sull'elto, Vergognando s'arretrarono, Como lupi, che all'assalto Dell' ovil vanno a si pentono, Se i pastori in guardia seutono.

CADUTA DEL RENO.

Quas suon tremondo e cupo 9 È nuesto il fiumo, che dall'alto scendo Tra dirupo e dirupo, E nell'aria sospeso ondeggia e penda ? Eccolo: oh meraviglia ! oh non delusa Speransa del mio agnardo l

L'arco Tobano, o Musa : lo vo'forir d' un dardo. Contra l'opposto mass

La grend' onde, che vien, si rompe e shalsa, Poi si riversa al basso Precipitando giù di balsa in balsa,

Si tinge qua e là d'un vorde e assurro Tra le spuma, ond'è bianca, E col lunco sussurro I vicin boschi stanca.

Ma al scorceso è il salto , Con tal impeto il fiume si travolve, Che si levano, e in alto

Velan mibi d'acquesa e ergentea polye: Nubi, ov'entrar la vaga Iride suole, E lucido , e distinto In faccia all'enree Sole

Curvar l'arco dipinto, Nel mezzo, oro gli orgagli Più ribellon dell'acque, il capo annoso

Erron due bruni scogli Mostrando il fianco ingiuriato e rosi

Pur sembrano il faror saldi e robusti Sfidar dell' onda infesta . E coronar d'arbusti

La vincitrice testa. Se non che tosto dietro Si lascia ogni ire il fiuma indi più saggio, E sul placido vetro

Offre agli osservator fido passaggio. Sottometto di novo si carchi legui Il ricusato dorso, E tra provincia e regni

Spinge le merci, e il corso Pur mona un grido entico Che avido di trionfi , e più di prede Numeroso nemico

Coppi recava dell' Elvezia el piede. Ma il suo buon Geniot benchè molta avvampi To di Marte favilla ,

Segni , disse , i tuoi campi A coltivar tranquilla.

I'd ceco nuovo egli occhi

Mostro apparir : l'esercite raccolto, Armis, cavalli, e eccchi, Tutto in onda sen ve mutato e sciolto. In esso ancor quella grand'im bollo, Con cuisi mosse allora ; Ma il suol, che strugger velle, Tosto feconda, e inflora

\_

# ALLA GRNATISSINA PARCIULLA

AGNESE E

In Londra

O Giovinetto , che la dubbie via Di nostra vita , pell'eprina allegra , Con più non sopettone imprini, col orni , Sempre soni propizio il Gott itia, . Sempre soni propizio il Gott itia, en egre L'innocente agren del true le giorni. Non che il Mondo ritorni Non che il Mondo ritorni At equanto gli dei tud di delecua, Chiegli itesso ben sa non poter tanto. Valle è questa di piente ;

E gran danno qui spesso è gran bellezsa, Qui, deve perde agevolmente fama Qual più vaga si chiama. Como andrà l'alme mia giojosa o paga, Se impunemente esser potrai si vaga i

So impunemente esser potrai si raga!

Il men, di che può donna esser cortese
Ver chi l'ha di sè stesso assai più cara ,
Da te, Vergine porra, is non vorrei.
Veder quella in te ognor che prin m'accese,
Vedico, e cò temo, che men grando e rara
Parer ti fesse un giorno agli occhi mioi.
Ne volentier torrei

Di spargerti nel sea foco amorono: Che quanto è o me più noto il fiero ordore, Delitto far maggiore Mi parrie, a'io turbassi il tno riposo. Maestro io primo ti smrò d'affanso?

E per me impareranno
Nuove anguece i tuoi giorni, ed interrolli
Sonni per me le tne tranquille notti?
Contento d'involerti un qualche aguardo,

E di serber nell'elma i casti accoti, La sorte e farmi sventarato io sfido, Tu non concevrai quel foco, in che ardo, E miroran tuoi bruni occhi ridenti, Senaz vederio, il servo lor più fido. Che se or ti parlo, e grido La flamma, di cui vieno il cor trabocca.

Che so or ti parlo, e grido
La fiamma, di cui pieno il cor trabocca,
Farlo nella natia lingua mi lice,
Che non è ancor felice
Si, che useir possa di tua rosca bocca.
Più dolce e ricea soueria nel mio.

Se udite l'eves io Sol lalabro tuo; në avrei sperato inderno Dal Tamigi recar tesori all'Arno.

Nè la man, che ora sovra i tasti churai ; Nel candor vinti, armonizzando vola ; Or sulla tela i corpi atteggia, e moi e ; Ne il più, else disegnar balli notturni Godo talor, ne la ternita gola . Onde canto gentil cell'alme piovo lo lederò : che altrove Vidi tai cose, e ciò, di che altra s'orun,

Non è quello, che in to ragheggio e colo. Te stessa amo in te solo, To dentro e fuor sol di te stessa adorna. La solo voce tua non è concesto?

La sola voce tua non è concepto ?

La sola voce tua non è concepto ?

Non dansa il portamento ?

E cercherò, se dotta suona, o pinge

Man, che in eterne reti ogni alma strioge ?

Ma tra non molto obinić (nà mi querelo Altre, che in ran, contra il deutin mio durv) Rivelgerò all' Italia i pani erranti. Non hiami litala più l'Anglico ciele, Cielo, che più non è mebhioso e scuro Dal di, che apristi tu gli occiu itellandi. Consolerà i misi pianti "Foglio, che am dalla tan marlev viene, Su cui (dels spensol) ella too nomo segna. Pelice madrey, e degna

Di quel, ebe in te ritrova, alto suo benel Ma cho falto avrà mai di bello e strano Chi vorrà le tue mano?

Non so si grando e si leggiadra cosa Per cui degno un uom sia d'averti sposa. Canzone, a lei davento

Canagone, a us carvénte
In non andrai; che nè tun voce intende,
Nè andar ti lascierei, se l'intendesse.
Se no lostano pofesso
Creder mai ciò, che in te di lei s' apprende,
Volar dovresti alla mia patria sede;
Ma chi ti può dar fede?
A mirasol non visto è caro data.

A miracol non viste è raro data. Resta, del mio cor figlia, ove sei nata.

# VALCHIUSA (14).

Gearm agli Dei. Questa è le valle, e questi Sono i colli ricurvi , e i sassi, e l'onde ,

E le piagge per me sacre e celesti. Un moverd'eura, un verdeggiardi fronde, Una fragransa, un lume io veggio, io sento,

Che di oeve dolcezze il cor m'inonde : Montre useir parmi dal corrente argento Del fiume, useir fuor de' boschotti bei Tal, cho ignoto nen m'è, Fobro concento,

Tal, cho ignoto nen m'e, Febro concento, s Questa aspetiate al regno degli Dei s Cosa bella nortal passa, e non dura. Cicli! che mai coloi gli orecchi miei? « O che lieve è ingannar chi s'assicura!

Que'duo bei Inmi assai piùche il Sol chiori
 Chi pensò mai veder far terro oscura?
 Amabile portento I versi cari,
 I cari versi del Cantor di Laure,
 Che qui giorni si dolci ebbo, e si amari,
 Versi, onde intero un secolo s' unnoura,

Serban le rive ancor, serbao le piante, E li canta a vicenda il fiume, e l'aura.

O tu, che forse undo spirto errante M'odi, o d'Italia, anzi dal Mendo onore, Poeta raro, o ancor più raro amanta, Tu, ne'cui fogli ogni leggiadro core Legge i suoi casi ; e in cui non ben veggiamo

S'é più quello ehe insegna, o impara Amore, Dimmi, se indegnamenta io non ti chiamo, Ov'era l'erba a te più cara, ed ove La gentil pianta, e il fortunato ramo,

Alla cui ombra tu con arti nove Soleri alzar quel modulato duolo. Di che pieno quest'acre ancor si more : Ecco là, 've più s' alsa il verde suolo : Le mura, che già fur tua dolce stanza.

Qualla nobile pietra a bariar volo. Sdegoosi il Veglio edace, a cui speranza Di consumar le tua immortali note, Che invan sempre addentò, più non evansa: E in queste mara solitario e vote

Con la faice, che tutto al suoi pareggia, Quindi più dispettoso egli percuote. Ma un solo qui restar sasso si voggia, Adorno del tuo nome un solo sasso Mi fia più assai, che gran teatro, o rergia,

Ecco là biancheggiar l'illustre masso Ver cui m'affretto, e la cantata fonte Miro con viso rivorenta e bamo

Nella grotta, che s'apre in sen del monte. Nasco, già pien d'ardire, il più bel fiume, Che rivolva onde luccicanti e pronte, Con irato fragor di calde spume

Tra sassi antichi, smisurati e negri Rimbalsa, tinto d'argentino lume, Poi vien tranquillo e par che si rallegri La più vaga in bagnar piaggia Francese , Memore forse ancor da' giorni allegri,

Quando l'alta Bellezza Avignonese, Quelle, in cui s'avvolgea, dipinte sete Date all'ancelle, o ad uoa pianta appese, Pooca nell'acque desiose e liete

Dello membra pudiche i caldi avori Sotto le verdeggianti ombro secrete, Tra l'erbe intanto, e i colorati fiori. Ondo il vestito marrine ridea.

Gian tra lor schersando i casti Amori. Questi nell'onde gelide metten, Mettea con pueril tema festive

L'ignudo piede, e tosto il ritraea : Quegli, premendo la piò bassa riva Col picciol petto, di raccor tentava Tra gli arni labbri l'onda fuggitiva, Nall'altrui fronte un altro la sprussava . Ed nno, che addestrato al nuoto venne, Dall' arbor suo nel fiume si lanciava : Poi sul margine forse il piè ritenne,

Le bianche membra di lucenti stille Sparzo, e scuotendo le piovose penne. Ma në la Bella d' Avignon , në i mille Giochi degli Amorin di mirar vagbe State sarian così le mie pupille,

Che non fossero ancor più liete e paghe D'aver per questi luoghi ermi veduto

Il tes'or dello rime illustri, e magho, Chi, chi ver me grave s'impoltra e muto? Tutto il cuopre una vesta in rosso tinta,

E gli orna un verde elloro il crin canato. Ab se da grata insania or presa, e vinta Non è quest'alma, la sua faccia è quella,

Qual taote volte io l'adorai dipinta. A tanto jo fui serbeto? Ecco ei favella... 3 Dalla rive del ciel talor scendo io

3 In questa valle, che ancor parmi bella. 3 E perchè di me scórsi in te desio

3 Più, che fra quanti viritar Valchiusa, 3 Di mostrarti mi piacque il volto mio,

s Ma poi che il labro tuo figlio ti accuse 3 D'Italia, e a me l'antica arto ricords . 3 Che si pensa oggi là della mia musa?

Al casto suon della tua dolce corda . Fuor pochi eletti, che fedel conserva Fanno di tua parole, Italia è sorda, Di quel tuo paro amor ride proterve .

Stima la bella sua lingua, e se poco. E il suo caro servir più ognor la snerve. Ma io non diedi a quel pensier mai loco ,

Che, qual descritto l'hai nelle tue rime, Divin non fosse ed innocente il foco, a Quati dall'aure di mie vita prime

» lo sempre amai sovra orni cosa in terra 2 Quanto v'ha di più grande, alto e sublime, 2 Pure i sensi , che fean continua guerra

3 Alla ragion, vinta l'avrebber forse, 3 Cho anco, ediando l'error, talvolta s'erra: 3 Ma quella Donna mia, che mai nontorse

3 Ad altro, che a onestà, la meote altera, Con rigore opportuno a me soccorse. s L'amaria anni vent' nn , benebè severa ,

3 In me fn bello, ma la mia virtute 3 Si spegoea forse, se la sua non ere. 3 Coò all'Italia puoi dir, che in servitute

3 Lunge, pur troppo il so, langue, nè raggin 3 Spiende, o trapela, onde sperar salute 3 Ma 3'è a viver costretta in reo servaggio ) ( Men per colpa di lei, che del suo fato )

Perchenon serbs almen franco il linguaggio? a Il bello dir, se non l'oprar, l'e dato, S'orni d'nn Flacco, ed'un Maron, se ornarsi D'un Fabrisio non può, non può d'uo Cato.

Dimmi, Signor: fuor de'suoi coppi trarai Sapra la bella Francie, che or desia, Benche motte così , libera farsi? ... Ah! perchè fuggi, ed alle vista mia

Non consenti di te goder più e lango? Tra l'acre, che il circonda, egli sue via Già prese, e già con gli occhi io più nol

# I VIAGGI.

# L'AUFORE.

L'ITALIA è così sazia di versi , di cui tento ebbonda, che par quasi abbisognare d'apologia chi bubblica versi. Mi dà animo a s'ampar questi la novità del soggetto: come io l'abbia tratta'o, saprà giudicarlo il Lettore, ove non gli manchi quel buon gusto, ch'è però cosi raro.

La Poesia , a region chiamata di tutte l'arti la più difficile , tale sembra divenir sempre più. La poca cura della lingua e delle cose nostre, e la soverchia delle forestiere, oltro le eircostanza fisirhe o politicha dell'Italia, produce un'incertezza nol gusto, una varietà, un'incostanza maravigliosa; quindi non si può dire quanto riesca malagevolo il dar noll'umore alla moltitudine, supposto che l'umor della moltitudine moritasse la fatira in chi serive di soddisfarlo.

Ma nrl tempo stesso si trovano sparsi per le città Italiane alcuni nomini distinti r privilegisti , co'quali l'affare è ancor più scabroso. Perchè essendo estino di quella difficil contentatura, rhe da un giudicio fino o squisito necessariamente nasce, è incredibile quanto, anche prendendo le più sicure strada, sia dura cosa l'ottenoro il lor voto. Un componimento saviamente pensato ed elegantemente scritto, rhe nel secolo decimosesto, ed ancho nel principio del nostro bastava a portar la lode d'un poeta da Torino a Napoli, non vale ad appagar quagli spiriti delirati o adegnosi, Si vnol da loro una scelta giudiziosa e severa assai nelle cose , e che ciascuna di queste sia posta nel migliore suo lume, sia colorita e atteggiata nel modo migliore: si vuole il fior dell'espressione in tutto; e per quanto s'esprima bene un Antore, quello da loro non sirrede

ben detto, rhe potean dire ancor meglio. Sarei bugiardo, s'io negassi rhe a tali persone io mi sono studiato di soddisfara : nè rredo, rhe tacciar si possa di prosuntuosa questa confessione, la qual non inchiuda che nn desiderio vivissimo di far bene, Non rredo ne meno rhe quegli egregi nomini condanneran l'uso d'alcune parole, che nella Crusca non sono, come le islatrice, botticlie, incleganza, o qualche altra , le quali mi pajon di tal natura, ch'rglino non le rifintorebbero forse . ove intraprendessero una nuova edizion della Crusea.

> I VIAGGI. 1793.

Dunova ( io dicea l'altr'ieri a un nostro Eroe Ch' era, con troppo in var lunga bontade, Nella mia solitaria Cameretta) Dunque tu parti? - Anch' io vedro l'Europa, - E dall'Europa sarai visto. Quando? - Tra poco .- E per qual via ?- Con piè sospeso Stommi alte mosse, e ondeggio ancor, a io Di Napoli goder prima, o di Spa. (dobba - Goda prima di te Napoli, o Spa, Ti guidi il cielo, e destrier buoni, Addio,

Non para, udendo la costui dubbirma. Molto agli altri importar sotto qual rlima Vada egli a trarre il fiato, e che il suo peso L'equilibrio petria remper del Globo? Ma qual farore è questo mai , che assale (Come quella ira Mosca, code trafitto Smania il placido Bue, fugge, ed i boschi, E le attonite valli , e i monti passa) Coal gli nomini aval, che più non sanno Star fremise il mar l'un varca, r l'altro l'Alpe-E rhi va nella Russia a impellicciarsi , Chi a sudar nella Spagna? O mio buon Flace Sommo di poesia mastro, e di vita, Ben in il dicesti i con caralli e nari Cerchiam vita beata : e aui , as vuoi , Muta chi passa il mar l'aria, non l'alma. Ahi miseranda umanità, che vivi Sempre prll'avvenir, cui par più bello Il di, che spunterà, miglior quel loco, Che non premi col pie! Parigi ho in core, Parto, veggo Parigi: in core ho Londra. Il più piecolo borgo è Londra al Saggio, Risplende il Sole sul tuo rapo? i campi Si colorau di verde, il ciel d'azzurro? Usar ti lice la virtu? gli affetti Di marite sentir, sentir di padre, Farti un amico? Il cocchio Anglo riponi : O sei felice, o non sarai. Se or poi Altra dimora, rhe gli umani petti, Scelse Felicità ; se in questa , o in quella Città gode abitar, bella Fanciulla, Cni dunque puoi galoppar dietro, e aqualrho Stanza d'Albergator coglierla, io taccio-Ma il mio lettor, s'io non m'inganno, dice: D' ogni più bolla e rara cosa in traccia Dunque, se non hai moglio, esserva un poco

L'iro , e il farne tesor , fu cempra lode, Non viaggio Pitagora ? non Plato ? O Lattor mio , dotto favelli : meco I Pitarori nostri ed i Platoni. Che vanno a corre il più kol fior del Mondo.

Ecco Gherardo, rhe da me l'altr'jeri Venne ad accomiatarsi, Assai stagione Nel dottississo suo grembo sel tenne Padoa, e vario a surciar latta gli porse, Ma qual perito saltator, che passa Per molti cerchi, e non ne tocca un solo . Cori Gherardo per ogni arta o scuola Bravamente passò, Di là scampato, A un ospite d'idee popol novello Aperse il vôto albergo : il più fornito Drappier , più acuto sarto , l' usurajo Difficil men, la men difficil ninfa, Gnerre d'amor, d'amor paei, e i dinrai Scandali ed i potturni, e di carrucci Foggie e di carri, e briglie, e selle, ed ance Dell' Italiche scene i più forbiti Scambietti, e trilli, e cose altre infinite Stanza nol liscio cerebro trovaro. Con tal merce ei s' imbarca: odi, qual rec Saprà qual tra Partenope, e la Dora È il miglior letto: la più bella ostessa.

Se con più necho il vettural Toscano Bestemmi, o il Roma muolo, Saprà quanti Acile stalle, e encina ai Re d'Europa Nitriscono cavalli , o sudan euochi: Quanti ba l'Imperator valletti, e canis l casi d'ogni Taide , ood'è Parigi Rabbellito , e attoscato : i bagui tutti Tutte di Londra le taverne, e i galli Più bellicosi , o i corridor più ratti , E delle pugna i eampiou primi ; insigno Dottor di tosti e the , di ponebj o birre , Ed atto a sostener l'Anglica elibrezza (15). Ma non temer ch'egii t'annoj cou lung Discorso d'arti, u.i, commercj, o quali Colture hanno i terren , forme gli stati, Più, che i quadri e le statue, in lui far colpo Gli addobbi e l'or: se Greca norma, o Tosca Hanno i templi uon sa, main lungo e in largo Compassolli col piè. Sale non vide, Ove i dotti s' adunano, ma dotto Fu in altre damator: tutte lo torri Sall , fuor quelle , in cui vor l'auree stelle I vegghianti suoi tubi Urania appunta, In quai giardiu non peuetro? Ma i verdi Temio velen di quelli a Palla sacri : Ed entro un di (chi per error , chi disse Subita a schivar pioggia ) in bel museo, Ov'eran terre e augei , marmi e farfalle. Su quest'alme dell' aria estiva foglia Fermosi: ob chi di tai color vestirsi Potesse! als presso a quai drappior si trova Tal perpera , tale ambra , o tal zafliro ! L'odono i Numi, e n'han pietà i le umano Gli tolgon forme, e il cangiano in farfalla. Ma perché di lui parlo? Al patrio fiume

Tornar Fabio vedemmo, ed i suoi easi S'odono ancor sulle gieconde boerhe. I destrier nen ritrosi alquanto l'alta Sabbia tardava. Orsů : t' affretta : dormí? Il Conte al postiglion, che fa del sordo. Prende allor la pistola : al suon del cane Questi, sordo non più, volge la faccia, Sceude ili sella, i destrier scioglie, e muto Tornandoli alle greppie, in mezzo al callo Lascia il Signor nel cocchio suo qual nava, Cui stanchi manean di subito i venti, E crespa cade la gonfiata vela. Quel ch' ei fesse non so : so che alfin gin nto Alla città , cui s' era volto , v' ode Che la Lucilla, antico idol suo dolce, Danza con plauso, elso l'orchestra vince. Corre ove sta : fredde accogliensa trova, Di verginella pupillette. Torna: L' uscio gli è chiuso, Alto romor, minaece Di atterrar quella easa. Ed ecco uscirno L'antepesto plebeo drudo, e con ferme Parolo il conte rintozzar, che irato Sovra il tergo rival dà d'una canna. Në gnari ando, che dai chiamati shirri Cinto si vede. Ad nn mio par? - Qui è tale L'usanza. Egli tempesta: alfin non poco Metallu inciso la prigion gli sensa.

Poesia în ei tà, che d'un gran regno è capo, Veggiolo, Che di lui tosto si parli, Crede,o il suo nome in mante avondo e gliavi, Ricca veste s'addossa, e si ravvolge Nell'argento e nell'or : così s' ammira Chiuso in eristal di rocca, o iu ambra insetto, La corte e il lupanar, palagi e bische Frequenta: i campi o i boschi aviti pone Su pinta carta, e su venal fanciulla, l'er fasto ginoca, ama per fasto: l'oro Carpir si vede , o la fanciulla è infida : llisse, e dnelli. Alfin tornar fa d'uopo. O patria avventurosa , alzati , e incontro Movi al bol figlio tno , che riedo carco Di tesor pellegrini, e più felice Riedo a farti, e più grande. Ha un occhio estin Non tien di che pagar l'ultima posta , (to, L'ossa gli tarla il mal di Francia , il suo Perde linguaggio e apprese mal l'altrui; Ma praosar vide il lle; ma la Regina Gli lanciò un guardo nel giardin; ma stetto Sul grande ; oltraggi nou sofferse : aperto Gli veune un Club , e dedicato un libro Come il pictoso Enca, ch'entra in Cartago Cinto da nube , andò pel Mondo Archita ; Nol vide alenn. Pur se l'udrai : couebbe Prenei; ministri, capitani, o il core Ebbe d' una duchessa , il cui ritratte , Ch'egli comprè dal Giojellier , ti mostra. Bello, o Musio, il mirar nuovi costumi :

Non è ver? Nuovi ? - Si - Per tutto io vidi Ber, mangiar, paueggiar, dormir. - Ma tanti Governi , leggi ? - Tribunali o plati Per tutto son prigioni e forche. - Dunque Qual cavalio annojato, che gualchiera Volge , o mulin , passi spendendo armi , Nulla vedesti : era lo starti il meglio. Ma che il guardo più alquanto in lui s'arres Merita Aristo. Alle animate tela , Ai marmi vivi ondo sua pa'ria à illustre , Gli occhi mai non rivolse. In Roma giunto , Corre tosto a veder dell'arti belle I miracoli uditi , o nol toccando Piacere alcun , stupido resta , con Se i mutati corsier , la frusta , e il cor Scoceasse iu rosso cor dell' arti il gusto. Talor de' prischi nummi sulla dotta Ruggine e in are e in vasi, e in busti ferma Il vergin occhio ; ed in sospetto viene . Che di Romana storia util gli fora Qualche odor forse a che non è gran ser Dare agli esteri i danar moi , la ma Per veder ignoransa. O bello | O raro ! Ma il custode vicin rida in suo core ; Torneria tosto ; ma vergogna il vieta. Dunque, poiché guardo sensa vederla L'Italia il piè mette fuer d'essa, Ammira Ordini o leggi, arti e scienzo : tutto Gli è nuovo ; e spesso la sua Italia accusa , Che di ciò ch'egh ammira ha in se gran parte, E quelli ammaestro, eli'ora le poppe Mordano ingrati dalla lor nutrico.

Tra la gente leggiadra , e nei palagi I'm degh Invisti ; n o tacn , o liori Risponda a cuori, o se vuol far del vivo Biazma i consigli della Crara a menza Del Russo ambasciator , Cesare biasma Tra i vini del Germano, Trionfanta Si mostra in cocchio d'or con tal ch' ci croda Gran donna, ed è vil putta: ogni men destro Venturier glie l'accocca. Col ministro Del prence suo, che lo ammonisce, alfine La rompe, e seusa na solé preuder congedo, Dispara a nn tratto, come reo di furto, O d'omicidio. Ed è già in patria. O quanto Scura è mai questa Italia! Ahi come posso Vivere io qui? Gli antichi amici incontra. E non ravvisa più! le antiche bello , E gli omeri alsa. Oh Ninfe della Senna l Quella era grazial Nausea i nostri frutti , Disgrada i vini , e più nol riconforta L' italiano sonno. Altro non vede Ch'ozio, Inopia a bisogno, e le ricchezze Oltramarine in bocca ha sempre, a i duchi Beckfort e Spencer di cui storpia i nomi.

Viva Aristo così , biasmando tutto , E da tutti biasmoto, Ultrico febbre Alfin l'assala ; ed ei col suo Parigi Che lo scherni , con Londra sua , cha punto Non gli badò, sul freddo labbro, al Mondo

Ch' ire il lascia , si toglia , e va sottarra. Forse di lui più senno Irsio non chbe , Ma ebbe cor caldo , e scintillanta ingegno , E garbo anche, e beltà. Costui novello Parve Alcibiade : co' Francesi a cena Versi cantarellava ; a rompicollo Cavalcara coo gli Angli ; i succhi oleoti Co'Entavi sorbi dell'arse foglie ; E di titoli , e quarti , e sangui antichi Co'Germani parlò. Fama à che fredda La Svezia a lui non fu , Malta non calda. Tra gli Elvetici monti ci stesso nato Da bbera parea madee , a sul Neva Co' ceppi al pieda ; ci pico di tolleranza. Religiosa , qual per molte terre L'Istro viaggiator , ch'or Protestante , Or Cattolieo scorre, or Munsulmano, Ma puote albero mai , che si trapianta E in questo, ed in qual suel fondar sue barbe? Pnote far prova? Irnio contemplo, trarne Qualche immagin vorrei 1 vans opra. Come Camaleonte, che il color vestendo Delle cose , onda è cinto , il vicin guardo Del suo nemico inganna ; Irsio I costumi Reflettendo di quei cui vive in mezzo , Sfugge lo strale della mia pupilla, Ab non s' invidj a lui sorte si strana Nulla è colui ch'esser vuol tutto, Amici, Patria , parenti , cittadin , vicini Vani son nomi a cui l'amico spunts D'in su piaggia qualunque,a patria è il Mondo. I politici dogmi abbracció tutti , E un sistema non tien: tutti i divini , E di religion , qual bruto , è privo.

Sarà Proteo novello , or tigre , or drago . Ora serpe, or leon , ma un mostro sempre. Piacemi Aronta. Altri per tarre a mari

Vada, die egli: io senza useir del loco Natio , senza temer ladri , o tenmeste , Viaggerò. - Su mappamondi forse ? No: più delce e men lungo è il rorso mio, Sulla bella, a non più, di Lidia, e Dori Persona il gire io fe di tutto il globo, Come? Prima l'Enropa. Ecco merletti Fiamminghi , cuffia Parigina , nati In Vienna scarpettin, nell'Anglia guanti. Ecco ( e d' Europa in Asia varco ) al pieda Caderle Indica vesta , e alla tornita Spalle e alle braccia intorno ir le sottili Molli lane di Persia. Indi per molta Mi couducono America le nere Del Canadà tiepide pelli , scudo Contra gli strali del rio varno, e quelle, Che ornan gli orecchi suoi , Brasiliana Gemme, e le perle candida, che manda 1.' ultima California al suo bel cello, L' Africa non mottesti, - E var: l'intero Vuoi giro, e tosto? Sul mattin più tardo Visito Lidin , o Doriz il the dell' Asia Fuma noll'Europea areta, e lo doma Il dolce sal di quello bionde ranne Ch'educa l'African nol nuovo Mondo, - llraso! - E lasciai la scimia, e il pappagallo, E il soffà rabescato , ore la bella Prende sonni Cinesi, e il suo giardino, Far cui talor con umbre forestiero I timorozi avorj del bel solto Dall'Italico Sol difenda o guarda.

Cosi Aronte favalla ; a dal commercio Le lodi aggiunge, ed anche il lusso coalta, Orator non severo, O mercatanti , (Checché possa parer di tanto lusso) Vostri viaggi io no, non biasmo. Quando Qualla ria febbre, dai tremanti denti, E dal pamo inegual, mi venía presso, E nel sen mi versava il gelo a il foco Come seacciarla io mai, se non avesse Condotta a me la Peruana scorsa Per la Atlanticho spumo ardita prora ? E quando fosca Ipocondria sull'alma Siede, e ammorza le immagini e i fantanni, Quanto non deggio al buon nocchier, per cui Il legume di Moka arda versato Nalla mie tazze , ove io pensier sereai , E più che d'Aganippe, o da Permesso, Bevo la Febra fiamma, e l'estro sacro?

Ne quelli io biasmerò , che ignoti climi Cercando, isole ignote, arti a costumi, Leggi, religion diero agl' interi Popeli stapefatti , a muova vita , E quei, che trovar fere, uomin lasciero. Ed anch' in spargare don fior di Pindo Sulla tomba del Ligure Argonauta (16), Se la loda d' Europa espiar mai Pno d' Europa il delitto , allor ch'ei visto Fo con bianchi espei, co'ceppi al piede

Uccir di quella nave, innanzi a cui Sorre dall'Oceino un altro Mondo. Più giusti gli nomin fur col gran Britanno,(97) Che l'età costra nrnò. Ma tu crudele Fosti a te stesso. Ah perchè tanta feda Porce in alme selvaggo ? Ecco i troncati Tuoi membri sparsi, e in parte sol raccolti Le meste ricondur tacito rela; Ne aver la patrin il misero conforto Di scaldar tutto col suo pianto il corpo , E di nulla frodare il duolo e l'urna. Në tacerò di voi (18), che tra i deserti Ghiacci Lapponi, e sotto all'infocato Cerchio equinosiale audaci 1 e saggi ( Tanto delle scienzo amor vi punse! ) E in altrui ben conquistatori , alando L'attonito equator , più presso al centro Spingeste i poli, e al patrio suol tornasta Con la vera figura nelle dotte

Mon geométre della vinta torra. Ma già nel pieno sen più a lungo i caldi Versi premer non so, che impazienti Volano a te, Cleandro mio, cui stretto Mi volle il ciel d'un'ammistà co' nedi , Che la gioja, o l'orgoglio è di mia vita, Ne pensar dei , ch'io punto offenda il varo Favellando di te, se fa per quella Cura, e amore del ver, ch'io pria ti pinequi Tu di Sofia noo men, che sulle braccia Dello Grazie nodrito a delle Muse , Non pria sentisti le animose in petto Fiamme di giorentà , che i libri chiuni, Legger volla il tuo cor valli a montagne. Sofia stessa per mano allor ti prese , E mostrando ti venne angoli a seni Roccie o pendici , a d'ogni sorta letti , Pomici spente, ed impietrate salme. E di Teti, e Vulean l'opra, e del Tempo Ne men, che in seno di solinghe rupi , Sapesti in mezzo alla città l'arcana Cerear natura : sens'andacia franco Senza viltate lodator , leggiadro , Ne studiato, instrutto, a non loquace, Orunque il bello a te s'offerse, tardo Nnn fosti a celebrarlo, o osasti a un tempo Della tus nazione, esempio raro, Contra l'insultator ghigno straniero Farti improvviso e reverito scudo. Poi ( come il mggio Ulisse, che per anni Tanti, e fra tanti popoli diversi, Cost nel sen mantenoe il core antico, Ch'onda veder salire il noto famo D'Itaca sua , ricusò gli auni etarni Che in don gli offria l'innamorata Ninfa), Te per, gl'incanti d'ogni Circe vinti, Vinta la inflda più, che sirta e scoglio, Soave melodia delle Sirene, Ritornasti più ancora Italo a nostro Che non partisti ; util più ancora al Mondo, Più tremendo si rivali, e a me più caro. Peli questo, qual ch'ei sis, spontauccomaggio, Cle fur meco a dettar Giustinia e Amero,

Riceri, alma fedel, con quel sorriss, Che le forcha ombre de miei tristi giorni Così spesso indore. Possa io, qual pria, Ingannar teco ancora i lunghi Soli, Mescer teco i peosier, la gioja, il lutto, E dalla stema età, che a poco a poco

Il piacer di parlar col dolce amico Si tutto mi s'avvolse all'alma interno . Ch'io le viaggiatrici Itale donne Quari obblisi: poi che al bel sesso ancora Piace la sempre varia errante vita. Molla doperlla in delicata piuma Nodrita sempre, e che di psuma ha fibre, Se il caro sposo di condurla in posto Le lancia un motto, eccola tosto nuovi Vestir murcoli e nervi. Ella che il Sole, Ob sventurata! mai nascor non vida, Cui mai lasciar non veda i caldi lini, So non è ginnte al suo meriggio il Sole, Ella su i cari alberghi è in piò la prima, Gli altri desta a garrisco, a in viril panno Chiusa le mambra, a dai balcon guardando, L'Aurora, che ancordorme, insulta o chiarna. Come innanzi al fanciul passano ratte

Figure molte per la magic'arte, Che di refra'ts rai colora il muro, Gontili pellegrine passar miro Ne'lor rapidi cocchi: ma ch'io solo No osservi alcuna , e che andar l'altre io lasci Voglion le Dame di Permesso. È questa Cintia, che il mondo per veder non corre, Ma per esser vednta. Assai già piacque, Alme impiago concittadina as Or degli occhi addostrati, e della labbra Sotto ciclo stranier provar vnol l'armi, E perchè sempre giora ire alla fonta, Cerra tosto Parigi, ondo a noi tutta Scesero per le vinta Alpi la mode. Così nell'India Eca, nell'alto Egitto, Culla d'ogni scienza, Ivan la Grecho Filosofiche harbe, e fean ritorne Più recerande alla palestra antira, Oh se il ciel si benigno a lei rotasse, Che tolta fosse per Francese donna . Chi di lei più folice? Alime che in danza Barbara parve! pur bastò col piede A por l'onore dell'Italia in salvo. Eccola in muto circolo, cui svala I chimici portenti un che s'intende Con la natura i arie maneggia o terre, Licori, e sali , e i pasienti corpi Scioglia, unisce, trasforma; ed ella intanto. Nota di questa il crin, di qualla il volo. Lerj o attucci d' nn'altra, o dal Licco Parte con ampia nel cervel dottrina. Ma di piacere altrui spera, e dispera: Paventa il feminil occluo erudit Non men che brami del più amico soss Gli aguardi, a guata, e ascolta, e ogni dile:te Par s'amareggia; e di desio si strugge, Che alla soa patria, che già sempre ha in core

Porti cortese epis'ola vo'aodo, Che tricofo: come tra l Medi a i Parri , Tra la polve, tra il sanguo, o tra la morti, Greci Alessandro rivolgendo gli occhi, Dicea: Quanto sudor mi costi , n Atana! Forse più grato è il ritornar: gentile Toroa lagislatrice, e ogni occhio, come In reduce cometa, è volto a loi. Le naturali Italiche maniere Avveotumamente obbliò tutte: Pansato il gesto, calcolato il passo, Lo sguardo, il riso, ed il respir. Sul volto Alta romeggia polve, che più vivi Fa i lumi balenar: tutti que'erari Nienti, onde s'interse il bel parlare, Piorizeon sulla labbra incantatrici. Sa com'ablissi a por ghirlanda io capo, E come un figlio ad educar i conouce Gli effetti d'ogni nastro, a d'ogni corte D'Europa il fato, Chi non brama pdirla? Ma ogni settimo giorno ad occhio umaco

É invisibil. Perché? Serire a Parigi. D'altri costumi fu Melissa : in fasce Dubbie nodrita , a più che d'or , di forme Dotata, accorta, più che casta, e il core D'ambision, più ancor che d'altro, piena, Gran disegno formo: Lembarda putta Farsi del Ro de' Galli amica a donna, Ginna a Parigi: adocchiala, o al mo soldo La piglia nu vecchio; che invaghinne, duca: Bel cocchio e bei destrier, essetta amena Su i balcardi, oo servo e due fantescho, E paggetto Affrican con bianche benda . Orecchin d'oro, ricea vesto, pronto, Scaltro, bugiardo, a orator grande. Ir paga Potéa, ma di rognar sorra chi regna Arda ognor più : piange che ancor non l'aggia Vista il Monarca, e or ender lascia, or lava La speme, ed anche s'accomanda al caso, Che a Rodope fu già taoto cortese (19).

Cortigiana in Egitto era costei , Bolla più dell'Aurora. I suci venali Caldi avori bagnava un di nel flome? Giacean la spoglie suo parte sull'arba , l'arte pendean da rami, o dalle braccia Dello sue fanti ; ed ecco aquila d' alto Volar, celarsi rapida, far preda D'una scarpetta, o dileguarsi tosto. Lasciando assal stagion nell'aria impr Dell'ampia ali agitate il forte rombo. Sammetico regnava in Menfi, e daode Udienza, cadar si veda innanzi La scarpetta fatal : chiedela , molto La volge, la givolge, e sazio mai Non par di vagheggiarla. Ob come il piede Esser ne dee breva, sottil, ritondo l Olà I con questa in man per tutto il regno Vadasi, ne aleuu mai speci, ch' io prima, Che si trovi il suo piè, rider sia visto. Trovoni, il piès Rodope a corte venne. I minutri, del Re prima signori, Pur servi a les : com'alla al fla , vendnti

I giodici a lei fur: le mode al se.so; Ed ai nemici fea bandir la guerra. Forse mandava in Etiopia i oambi;

Por eni l'utila Nilo i campi incoda. Ma stanca d'aspettar la sua fortuga, Vuol Melissa in Versuglia ire a trevarla. Colnodolo al suo vecchio, Il Ra la vede. Na o fosse pago allor de'suoi piaceri, O bella sempre una beltà non sembri, O il destin così voglia, oi guarda, e passa-Ahi colpe ! il duca l'abhamicua, e come Fresco rifiuto del reale aguardo, Non havvi alcun rhe la raccolga : stato Fora il raccorla ineleganza o scorno. Ne guari ando, che da rei ladri tolte Le gemme, e da vajuela ancor più rec La bellezza le fu. Grama a tapina Torno in Italia , qual superba navo. Che andata oltre Beoga'a a farri ricra Di marce oriental , gioco da'veoti , E i tesor dalla nara onda inghiottati, Disalberata, sconquassato, inferma, Rioda a qual porto, che partir la vide Lurida a tersa, e d'orni arredo instrutta. Coo l'aura, e l'alte mie speranse in poppa. Pur dirò, che alle Bacchidi a alla Flore S'addice l'ir peregrirando: merce In pregio è più , s'ella è straniera. Ed anes Quelle, che sulla scena il canto o il ballo Vendono, e l'onestà dietro la scena, Gente diversa banuo a lucar en'lors Sdegni a amor gorgheggiati, a col leggiadre Volante piò. Ma donna onesta o saggia Perchè das viarriar? dice Tentira. Temira, amor de'suoi, gloria del sesso, Temira, che veder può senza bile Bella la suora, a udir con pace i primi Sospir che della figlia al germogliante Vito, e al crescenta sen volano int Form, die ella, da cotanti elimi Sposa miglior, miglior torneré madre? D' uopo è forse veder, come gli stati Si reggano d'Enropa, onde la casa Govaroar meglio? dei terren diversi Bilanciar la colture, ende i fior meglio De'miei vasi nedrir? mettere il piede Ne'reali palagi, onde la geota Accoglier al na' lari miei , ele pago Di me parta ciascun? Saprei con gleja Se tra le posta la difficil, cara Prole affaoness ad allevar s'apprende ; Saprei eco gioja, so per qualche alberge Si trova un precettor, che a donna lasegni Tacer, finebe lo sposo irato parla, O con frono invisibile condurlo, Pronts a lasciar però quel fren , che solo Per lo meglio d'entrambi agita e serba, Par bello il dir, mostrando i cari pegni Ouesti è Francese, ed Alemanno è quegli: Ma perche nato sulla Senna, o l'Istro. Fia avio e docil più, più va e sano? Vidi agle, a Bianca ritornari ni dimo,

Che avenn corso con fruito, lo però sento, Che a' lor giucchi netturui un Rr nemico D' ira le infiamma : rhe un mal torto riceio Basta perchè da sè scaccin repente Fedele ancella; che da rei vapori Muojono oppresso, e da invincibil noja: Anila appagar le può, la casa e i figli Nulla a lor sono t e un' incessante voglia Le strugge d'ire ancor pel Mondo, d'ire Con velen nuovo a medicar la piaga. Coi parla Temira; o rhi la vide, Chi la conobbe, ancor vide e conobbe Quel rhe congiunta può la grazia al seuno , Al valor la beltà : spettacol raro Un decoro si affabile , un si dolce Orgoglio, un tanto e si modeste ingegne, Lo spirto vario, e il cor sempre lo stesso, E in un sol loco alfin l'Arte ed il Vero.

Ella fu, ehe i poetici pennelli Poce in mia mano, e questo nobili fema, Diace, colora i, e poi eruda mi tolae Quegli occhi, rha inquirar mi potean soli. Dunque seguendo a far mo cenno, r queste Mio stato a raddoleir pria rhe i pennelli, CE ella cari mi reude, i goi di eponga, Dar m' è d'unpo mos aguardo al viandante Anglo, Franco, Trdecco, lipano e Ruso.

Di veder sete, meda, neja, e il fosco Aere , e timor doll'omicida mese Carcia di nido ver l'estato il ricco Britanno, rieco, ma di stringer lieto ln Franca terra la hottiglie Franche, E con men danno il Re tostar, tostare La Bella , che restò sull'altro lido (ao)-Vnol che al ritorno altri citar non possa Cosa da lui non vista : all'opra. In Roma Samo non v'ha, eh' ei da' suoi lunghi sguardi Non degni, o fuor di Roma, ore avai vede L'occhio, ma più la mente innanzi a mnta Muraglia, o a minacciante arco un irato Sole il cerrel gli cuoce, o nal lor fonte Ahi! disecca le idee, rhe un giorno scorrere Dovran dal labbro, e con salubre piena L'attenite inendar estrie senate. All'immortal Canova un busto chiede, Compra quadro, o cammio: di Pluto i doni Spesso ha sul labbro, e le Britanna leggi Loda, la libertà, l'industria: noi Alusici, o al più siamo architetti, cols Di superstizion, poveri e schiavi, Co'suoi concittadin vive, a assai spera D' Italici eostumi apprender quindi-Sel'odi, ogni pomo ha un ferro ascusto, il suo Par trucidar nomico, e accoppia sempre Un indomito amor la dama a il vago, Non mai l'osio, e il costume. Etna e Vese Salse, e la cara vita in rischio pose Sol gran gelo fantastico dell' Alpi-Mylord Preeport giunse più oltre? - Quella Punta ginnse a toccar, Dunqua, ripiglia Stanco, analante, affannato, arso, audiamo, E già, fuor Caprarola, iusigne villa,

Tutto eca grande suo piacer fu'uro Vedudo ruca. Pago ritorna, ed eceo Corsi i primi saluti appena, e appena Le amiebe destre mite e che ti parve B. Capracilali un fulmino fin quelle Domanda, a lui nel polverono e o'anno Cocchio rimonta testo, il mare e l'Alspo Ripassa a gran giornete, Caprarilla Vede, o più per allora ei non u'ucido. Talipita avvige, ebe giorine d'illustre Talipita avvige, ebe giorine d'illustre

Stirpe, e d'alta speranze in giro mova, E na Mentore lo guidi, che da sassi Elevetici al fecondo andò Tamigi, Per tornar pingue onde parti sottile Chi di lor due comanda? oh inchiesta sciocca! Il papillo, E che fanno? il the fumanta Sorrano insieme, e alla diurna mensa, E alla notturna lunghi stan, Non altro? Non altro, io spero. I primi di propose Quel Chiron sensa barba un libro, un qualche Lavor: poi detto altro non funno. Vede Le corti intanto il generoso alunno, E dar sente agui prence il suo reale Parer sul clima, o sul novello dramma; Saggia ogni vin, sentenzia ogni licore, Ne così contraffatta a portentosa Vivanda è mai, ch'egli affrontar paventi : Con ardir cena, a con ardir le membra Tra sospetti lensuoli adagia, e sfibra. Quel po', che di saver classico po Nella mente fanciulla Oxford deluso, Perda in elassica terra , a il Numa obblia Presso il tempio maggior, che al Nume sorga, Cosi, finita quell'errante scuola, E ricevnti dalla man, che a lui Spirto formava a cor, gli ultimi tocchi, Riede alla patria (fuor che il Calabrese Trempoto non senti, nè quel famos Scirocco, ond'arda spesso il ciel Sicano ) Lieto del resto, e ebe a lui fidi i suoi Destin più cari una provincia, degno : Sodo puntello degli umani dritti, E dell'Inglese libertà, ch'or fanno Tremar gli antichi, a i povi dogmi in suffa, Somirato e invincibil baloardo (az). Chi fa strazio si rio del secmon nostro? Un Gallo egli è, che non può intender, come Tutto il genere uman non parli Galio. Soffralo in pace: varrà l'ora amica, Che spiegar tutto del Natio linguaggio Potrà il drappo fiorito, Ecco Arria, o Cloe,

Debi ja gengre fiorite. Kora Arris, o G.
Cu la istat ser Fenarco pignosio, G.
Ea lainoto i Tenarco pignosio, G.
Ea lainoto il mento, a le rostat islabra.
Aprendo, come il rondinia, cui vola
Cel cito in borea la diginata madro,
1a dia rinsti rinsieri i rambrosio aspetta.
O d'un lisquis ggio alla possana il lida
Senas chimica molti de fred di tuttu.
Perularco (non minero col postento).
Se di Galidoto vodo enan stutio,
Perularco (non minero col postento).
Peru la menti d'improvita inco.

Ciò in Italia si fa ? - Si fa. - Per Francia Non si farebbe. - Fassi qui. Natura, Che Francese non è, volto con molti Stami diversi, e con diverse linfe I popoli organar, perché di bella Varietà si colorasse il Mondo. Allor comincia a te, continua a Posco. E a Camillo finisce un suo discorso : Poi siede, indi si leva, nn quadro mira, Sè stemo mira nello specchio, china Gli occhi da na lato, e la tornita gamba Stende, e contempla, e alfin passeggia, e ranta Quindi poiché Spagnuoli, Itali, Inglesi Con Francese pupilla avrà ben visti , Scriverà quanto vida, e per le mani De' suoi concittadini andrà stampato Viaggiator , tra le manteche e gli aghi , L'acque, le paste, e i mattutin viglietti Si starà polveroso, ed ogni dama, Soyra lui spesso le ingegnose luci Gittando, eredarà veder l'Europa,

Dualeho dama però dice, rh'è d'uopo Co'propri occhi veder, prega lo sposo, Che alfin si renda , e monta in cocchio , a parte, Ahi da'figli potco lasciar le cuna , E di Vestris lo danze? Ahi la cadente Madre, ch'è inferma, e lo Tuilerie? Potro: tanto è l'amor dell' arti bella . Che la tragge in Italia, Eccola a tele Rimpetto, o a marmi estatica. Ob divino! Delizioso I Ab ciel I tutto la infiamma, Ma più, ch'altro, l'Apollo. O del buon Giano Nepoti illustri, non andato alteri Del plauso di colei, che dagli alti occhi Pietà su voi getta, a disprezzo: venne Bronzi e sassi a veder, ma quanto i piedi Muove, ed osa parlar, nausca e dileggia. Ninfe del Tebro e del Sebeto, gli atti Vostri, i passi, gl'inchini, i gesti, tutto È di regola fuor, le grazie e i vezzi Sono ire e orrori, a dalle vostre foggie, De'sguardi, del ventaglio, a del tossire Miserabil la gruola, a falso il gusto,

Ma seco chi a nei giunta è dal Tamigi Ha il figlipolin , cui passa innanzi agli occhi, Ma entrar non può nal piccioletto spirto L'Europa, che poi rrede avar sogna'a. Talor va sola ; e coraggiosa amante D'ogni bellezza natural, ragbeggia, Selvaggi orrori di boscaglie a balze, E soave a lei musica è torrente, Che mugghiando di rupe in rupe cascloi. Linda in schietto abitin, con cappellino Da nastro verde sotto al mento avvinto, Cannuccia in una man : nell'altea un libro, Le via passeggia, o ne' palagj e templi Entra, a in cor molto, e molto in bianca serivo Pagina fida, a alle locanda lieta Torna, ma tal non resta: i Britanni usi Dimenticar non sa, tatto le spiace, A modo suo nulla è, garzoni e doune Stanca invano, e sè stema, e forte ducla

Che sempre avernon può, reme il suo cocchi La sua magione ancera, e dice: Oh quaeto Tinvidio, o fortunata rhioccioletta, Che teco, viaggiando, hai la tua rasa l Che dirò di colei, che il Mondo corre

Use sire du ciste, oce il tionico correportando sub especialità per per superiori di conperiori di contra di contra di conperiori di contra di conpelia per contra di contra di concontra di contra di conperiori di c

Vinita i dotti cel mu bianno libre II luom Telesson Deb, signor, qui segna Latino di tra mano, o vulqar motto Car maren di em in si ricordo. Supridi ne qualmequa egertico gli corchi Supridi ne qualmequa egertico gli corchi Supridi ne qualmequa egertico pinto del corchi per a gai maren a punta di coltalicia i Esta giarrata, s'abba a garrir con Testey, por que il maren punta di coltanta, Nata. Ma cerca, più ribe rattana equatri Per lui masco importata), arme de languo Ir mai non lamin n' è munica; e repono Le mai non lamin n' è munica; e repono Mone i in a gibi belli, a di liur itrida.

In qualchiran, o Spagmunds, edianqualchiran, Non entit in Ure di passi in Lordco, (stro E nul Telesce ener usui per l'anno anabo. Ma dell'erecia aird d'Inghiltera,
O di Germania, poco hevi, e in Iretta,
Sall'elento poto il sono accodio,
Alla rui lare non "In piè che indietro
Anti rui lare non "In piè che indietro
Anti rui lare non "In piè che indietro
Anna rietzaga, o da ab stone d'apre,
Como per incantesium, agai porta.
Santa per incantesium, agai porta.
Santa qual di nava, o augello, elò crema.
Non assis qual di nava, o augello, elò crema.
Non assis qual di nava, o augello, elò crema.

Come , se torna a riscaldarni l'anno . Serpe di tana nacito, rha superbo Della spogliata sua ruvida scorza, Torce il collo, alsa il petto, o l'or novallo Delle cerulee membra al Sol disnoda, Tal dal freddo suo nido esce, ed altero Della deposta, son tre giorni n quattro, Barbaria il Russo, più cortesi elimi Sen +a cercando , o al nostro Sol si scalda. - Bene su labbro il Gallico idioma Mi suona. - Gran miracolo l educati Non dansano anche gli orn ?-I miglior libri Di Francia ebbi tra man,-Credorma quello, Che tratto n'hai, come i tuoi membri dreppo, Potro euoprire, penetrar non puote L'alma tua, che di quanto infondi e versi Si tinge, ma nol bee dura e selvaggia. E el'altro esser mai può d'uomin, cui ma Si obliqui dal suo carro e avari sguardi

Il Dio delle stagioni, e degl'inegeni? Pure arditi gli un't Piorecane Rioma Seuteosiar le tele e i marmi; come Del vedere arta elanna ener tra quelli Ponsa, ore unlla è del far l'arte; come Saper gieire del lello, a car creario Della stessa non venga inolità fibra, Er hem ma inchi di per uni a lità Van con le ciglia per la colta Ecopa? Nolti canonni, e uno stranier, abe penna Sotto una cuilla, imperial cerrello.

Ma stanca è omai la non hagiarda Musa De cerrar riverstanse, ed ir pingeado La fullia di celor, eshe da funesto Pastidio vinti de paterni lari, Nemici men d'altrui eshe di sè stessi, Geccio sè stessi della patria in lando. Grebi mortali I Perebè quel, eshe pena Pu de rei sempre a copportar al dora, Volontari volce? perebò far quello, Che dovendo lasicari, anto più grave Laviarlo fia, quanto più caro il farlo

Oh felire chi mai nou pose il piede Fuori della natia sua dolce terra l Egli il cor non lasciò fitto in oggetti , Che di più riveder non ha speransa, F. ciò, che vivo ancor, morte non piange. Dunque cinti non siam da mali avai Ove ei pose il Ciel : vuolsi ehe ancora D'in su piaggia stroniera il mal ci nasca. Vuolsi, spandendo l'esser nostro, offrire Maggior bersaglio di fortona ai colpi. Ma più teneri forse, più conformi Trovar là speri, a più costanti amici, Ote clima, pensar, genio rivale, Lingue ed un diversi , Arte e Natura , Alsao tra il cor devli altri , ed il tuo core Si valida muraglia? O pur, se Morte (Che ovunque sei ti trova, e alle cui brancho Noo è volante Aoglo destrier, non vento Che ti sottragga in mar: la porte il vonto . Shalan in groppa al destrier) se l'importuna Merte ti vuol rapir, brami tn dunque, Che nella stansa d'un ostier ti colga, Luuze da'tuei, tra ignoti volti, e in braccio D'un servo, che fedal prima, ma goasto Auch'ei del longo viaggiar, tooi biauchi Lini , le sete , e i presion arredi Mangia con gli occhi, o nel suo cor t'uccida? Non pietà di congiunto, non d'amico Vienti a chiader le ciglia : debilmente Stringer non puoi con la man maorante Una man cara, e un caro oggetto indarno Da' moribondi erranti occhi cercato, Gli chini sul tuo sen con un sospiro. Ne temi che quel guanto uso gentile, Cui la più illustre e più leggiadra genta Nelle più gran città , come a suo Dio , Piegar vedrai la testa, e offrir l'incenso, Men d'odio alfine in te non desti? O speri Che impunemente a te s'offriran sempre

Quelle, che ridon di al vago intaglio, Avvelcoate coppe in man di scaltre Belle ateiste, o d'eloquente mago, Che si ben ti tresmota il falso e il vero? Quel, di che ornar potrai l'avido ingegno, Non val taoti perigli, e in ogni loco S'apprenda quel, ehe di saper più giove. Te stesso, senza uscir del patrio nido, Conoscer pnoi , caco a to stesso, e altrui Farti , foggir gli estremi , e star nel messo E Natura seguir. Non vedi come Par che ti chiuda in ogni parte il passo L'azzurre volta del ricurvo ciolo? Così di rimanerti ove sei nato La prudente Natora assai ti dice-Me par ( sensa dolor nol penso e scriso ) Me pur desio delle lontaua cose, Sdegnn dello vicine, e più quel Genio, Che il mio coverna astro natal, che nacque Meco e meco morrà, quello per mano Mi prese, o transe fuor di questi colli Con forza tal, con tal malia, che vano Mi parve il contrastargli, e il coder belle. Ah quale error l da man nemiebe io forse Forse d'alcun fuggia barbaro lido? L'aer questo non è, ch'io bebbi pria, Questo il terren , ch'io prin toccai? sepolte Non giaccion qui del mio buon padre l'osse Non mi vive no fratello, non mi vive La madre ancor? Spasio erudel divide Me dalla suora, è ver, ma non si staude Opello spazio così, eb'io te non possa. (Se troppo non s'affretta il morbe estro Entco le veno mie ) te , dolce suora , Veder non possa pria che gli occhi io chinda. Ma giuro a voi , di queste piante , o niofe , Ninfe custodi di quest'onde, giuro, Ch'io da voi più non parto. E in qual mai core Or vaghezsa entrar può d'ir per l' Europa? Poco di guerra è in ogni parte : arui , armi Grida il Germano, il Batavo, ed il Belga; Francia in altrui lo volge , ed in sè stessa; E con unghia superba all' infelice Polonie squarcia il seo l'Aquila Russa: Nè men rinchiuso è il mar, cli Angliche velo Cuoprono e lbere, e su per l'onda tutta Il piratico vola ingordo abete. Rompesi quella, in cui si libra il Mondo, Politica bilancia: non mai sania Fame d'oro e di lodo, sotto il vago Di patria carità volto mentito, E le colpe de' popoli , a de' regi Empion di lutto il suol , d'infamia i tempi , Me di nobile sdegne. Altri uel seno Fraterno, amico il civil brando immerge 1 Altri luogo, e pictà muta ramingo, Questi la patria sua vendo a straniero Cupido prenee, a col suo saugue quegli Difendarla non sa : la Senna e il Reuo . Cento fiumi minor trovan, tra i dessi Morti corpi inteppando, la via a sicuto D'ir sanguinosi al mar: le fulminate

Fumau cittadi , e il pianto e l'ululato Di lonteno echeggiar s'oda al frequenta Cupo rimbombo da' tonanti bronzi , Ond'è scossa Pirene, e treman l'Alpi. lo tra verdi arboscelli , e tucid'acqua , Tacite opache selve, antri romiti, Sere, e mattin purpurei, e trasvelata Da sefiri amenimime collina, Tra securi riposi, osj tranquilli, Tra i buoni agricoltor, tra l'innocente Popolo degli augelli, e degli armenti, E in compagnia della celesti Muse Vivrò questa, che il ciel lasciami ancora, Solitaria, pensosa, e di piaceri Melancolici sparsa, oscura vita, Chi mai pnote abbastanza in si rio tempe , Quando sete del meglio al peggio guida, E ziro gli occhi, ed una man non veggo, Che il ruinoso secolo sostenti, Chi celarsi abbastanza? Un saver tropco Della barbarie non miglior, travia L'uom che mal pianta il piè così nel falso Lume abbagliante, come in cieca notte : Mentre per tante crudeltà , per tanta Fatte al genere uman ferite il nostro Senso così si stenen, e così vassi Consumando dell'alma il più gentile, Che alfin sensa una lagrima compagna Spora, madre (che orror!), fratelli, emici Anderanno al sepolero ; e quell'istinto S'estinguerà, quel prezioso istinto, Che si da bruti ci divide, quelle Di noi parte miglior, per eni sappiamo Dolerci al duolo altrui , piangere al pianto. Dio grande, ah non volor che di tua mano L'opra più bella, a a te finor più cara Tanto denno sostenge! E voi, mie selve, Con l'ampia ombra ospital de'vostri rami Ricuepritemi al , che più novella Del Mondo insauguinato a me non giunga. Ricuepritemi, o selve, agli altri ignoto, Note forse a me stesso; e aller che sciolto Sara quel nodo, che el mio fral mi lega, Le non ambigiose oma difenda Poca erha mnta, o senza nome un assso.

# EPISTOLE,

Nec tantum ingenio, quontum servire dolori Cogor, et ætatis tempora dura queri. PROPERSIO. Lib. 1. ELEG. VII.

Questa poesie, oltro i difatti , che vengono dall'autore, na avranno degli altri, che non sono all'autore meno nocevoli , benchè accidentali, e innocenti. Composte in diversi tempi , si alludo in alcune di eue alla condizion di que'tempi, in cui furon composto. Quindi abbisognano di lettori , che alquanto retrocczion d'amino analoga in parto a quella, in no, e non oprano essi mai nulla, vana tor-

eui si trovava il poeta : avverteuza , che per verità tutti i lettori non banno. Il pittor Teone, come narra Eliano, prima di esporra un soldato nel calor dall'azione dipinto, udir face al popolo una sonata di stil guerriero. Parmi

che quel nittore fosse ancora un filosofo. Difetto sembrerà pure ad alcuni il parlar contro alla guerra. Non deriva forse dall'armi in gran parto la difesa della patria, e l'onore della nazione? No son convinto quanto altri ; ma dico , che di troppe catene si caricherebbe il poeta, se non poteme riguardar mai cosa alcuna nella men bella sua faccia per questo, ch'ò utile, o necessaria in se stessa la cosa da lui riguardata. Dirò lo stesso dello perdite da noi fatto di tante opere di mano e d'ingegno, delle fortificazioni del Sanmicheli iu Varona distrutte, nella divisione di questa città. Diritto di conquista, precauzioni militari, operazioni politiche, io già nol niego; ma non sarà conceduto il lagnarsi anche in versi di duello, che tali cose hanno di spiacente, a di doloroso?

Molti, perdonandomi ciò, mi condanneran forse per nna spesie di vento, che io sembro darmi, dalla condotta da ma tenuta nelle pessate vicenda, quasi io venissi così a binsimar quelli, che una condotta tenuero affatto diversa. È varo ch' io credetti dover ritirarmi sempre più nell'oscurità , ripetendo a me spesso quel famoso (lathe biosas), vivi occulto: ma io non lasciai però di render la debita giu. stizia a coloro, che in messo alla pubblica luce si studiarono di promuovare il bena, o il male almeno, quanto in lor fu, d'impedire. E se giuste ragioni non mel vistassero, alcuni so ne nominerei tanto più volentieri, che das vincoli più dolci, e più sacri io mi trovo ad essi legato.

Finalmente vi saran di quolli, cui parrà uu assurdo lo serivere a morti, come io fo in alcano di queste Epistole. Fontenalle dedicò a Luciano i cuos Dialoghi, e l'Alfiari ad ucmini trapas ati alcune delle sue Tragedia. Ed in versi, ai quali passi più libertà, che alla prosa, non si potrà scrivera alla persone di là , benchè le persone di là nun rispondano? No di ciò stesso mancano esempj: Voltaire iudirizzò una Lettera poetica ad Orazio, una Lettera poetica a Boileau, ed una ne indirigad

Labarpe al nostro Torquato Tasso. Quanto poi ai difetti, che vangono dall'autore, a me non appartiene il notarli : appartiene il correggerli, se gli scuopro. Tra i molti scopersi questo, ebn qualche volta io ritorno in un'Epistola a ciò, che io aven già toccato in un'altra. È vero, che la cosa stessa viani sempre toccata diversamenta : il che hasterà forse per un giudice giusto. Per coloro, cisa son tra gli uomini quello, che Momo si è tra dano col penniero, e prendano nna disposi- gli Dei, che deridon cive quanto gli attri fannerebho ogni mia ulterior fotica per migliorare, nen pure la alema parte, na in tutti Sagria, è ver, tra levili guerrez questi componimenti; cevendo impossibile, la derili una son le guerre tutte? come dicenno i Greci, (to Momo areservi), foggradura a Momo la compositione, la Cutti Natura? E non è il proprio sagre

#### AD ISABULLA ALBRIZZI.

1800

Sacoti Iabella, od elia opra d'ingego.
La mare tua vece ivan mi pipona.
Se d'Elicona un fior noa seppi anorra
Spagree del tou Beminia ni giorni pirnii,
Genti bensi, ma pieciol tema, come
Petri-; quanturque al hume dei tuoi gazrdi,
O tela ripia ordir, nelle cui fila
Por metta insua al-acuto deute il Tempo,
O si colarmii tragici osturui,
Clei talla mia profondio ormo stumpate

Sul Torco Pindo esca un'eterna luce? No, stagiou non è questa, in cui le dotte Giori accender Incerne, e ai muti fogli Con la peune Febra dar voce e canto. Or Marto regna: il freno a lui del Mondo Lascia, e con Temi, dello sacre leggi Custode attenta, e con le raste Muse Nel 2010 più intorno ciel Giove si chiude. Chi fie, che armato d'innocente cetra . Non già di spada micidialo , speri Che il tempio della gloria oggi gli s'apra? Benchè di lauro il erin zi cinga , indarno Percuoterà le luminose porte. Se dalle verdi foglio, ond'egli è cinto, Purpureo non distilla umano sangne, O tu, tn, sotto il cui scalpel divino Si rammollisco un duro marmo, e pensa , Canova illustre, che in si bassi tempi Tante volvi nel sen Greche faville , Del tuo scalpello Italia stolta a torto Superba va : nobile è sol quel ferro , Che nel netto dell'uom la morte imprime.

Ma se in pregio è coal quell'arte cruda, Che l'omicidio, ed il furor consacra, Non è in gran parte de' poeti colpa? Tu il dicesti, Isabella, ed io raccolsi Tosto quell'aureo detto, e in cor mel posi. Qual suggetto ai poeti, ohime l più caro, Che forti scontri di guorrier feroci, Colpi assestati con funcsta cura, Ingegnose ferite, e stragi industri? Nè peccan solo le Apollinee carte, Tele dipinte , effigiate argille , Metalli incini, serici trapunti Di sendi ed elmi, di loriche e sonde Pompa barbara fan tutte queil' arti, Che la Pace untrica , esaltan l'armi , E co'suoi distruttor congura il Mondo, Non vedi come in megao all'urto esulti Dell'opposte falangi, e delle rocche Polgoroggiate su i fumanti sassi

Ma civili non son le guerre tutte? Ma non avvinse con fratorno laccio Tutti Natura? E non è il proprio sangue, Non le viscere sue, che l'infelice Forsennato mortal lacera o sparge? Tai cose in me talor sol' io rivolgo Tra le froadose vivido pareti . Che ombreggian la tua Tempe, e che percome Da'tuoi fulgidi rai toraan più verdi, O il suol ti veggan disegnar col piede . O sul terro di candido destriero Passar repida troppo a quel desio, Cho alberga in lor, di vagbeggiarti a lungo. Onesti sereni di , queste tranquille Purpuree sere, queste notti essurre Rinasceran nella mia monte un giorno E per me si dirà: Deh como ratto Volò quel tempo ! E in quella fredda etade Che l'uom sol quasi di memoria vive , Il più dolce sarà de'mici pensieri. E forse allor con qualche amico spirto Farò tai detti: Quell'amabil donna Tra i vaghi boschi, ove rinchiusa ai lunghi Giorni estivi tessea , leggiadro inganno , Volle udir dal mio labro il gran Torquato. L'alta bellezza del divin Poema, Che dal labbro m'uscia , nell'infiammate Dotte pupille sue vedean tutta , Come in lucido specchio, e a me Goffredo, Ammirato da lei , parea più grande. Udir piacquesi ancor l'arte felice . Oade il buon Caro dalle Lasie corde Trasse il pio Duce su le corde Tosche : Senonché si dolea, che qual sul volto Suol dell'opposta Cintia il raggio aurato Del Sole biancheggier, tal non di rado Dagl'Italiei carmi ripercos Tornasse argento di Virgilio l'oro, Come l'asta d'Achille il più gagliardo Figlipol di Priamo atterri ; alfine io lessi Nell'Iliade novella, che sul margo Del Mediaco nacque, opra famosa Del gran testor di quel difficil verso, Cui la gentil dell'echeggiante rima Barbarie mai non rabbellisce. È fama, Che nn di Calliope su l' Aonio monte La smirnéa tromba da un antico allore Staccando, ambe lo mani a lui n'empiesse : E che intrepido il labbro ad essa posto Si dolci, e forti, e verj ei fuor mandam Per lo Greco metallo Itali auoni Che le Tespiadi , che gli fean corona , Si riguardaro attonite, e chinata Gli avrian la fronte, se da un'alta rupe Non compariva in quell'istante Apollo Questi, o Isabella, del tno verde asilo Soaviori eruditi in quell'etade, Che seder favellando si compiace, Mi saran tema prezioso e lungo; Quando dirò, come due belle Dire,

Corteria ed Amistà , scorgeanzi ognora Della tua villa su l'aperte soglie La man porgendo, a sorridendo stara g E come non poten ruvida a bassa Entrarvi , e alquando rimanervi un'alma , E non uscirne poi colta o gentile. Così già vidi io te, Rodano padre, Nell'ospitali acque del tuo Lemano Mettere il pieda limaccioso o torbo E poi trarnelo fuor limpido e assurro. Pasci degli altrui versi, o Donna, intanto L'avida mente, a non curar de' mici. Dello splendido vol'o dell' augusta Calliope ancora io non sostenni il lampo. Melpomene, mentr' io sotto un oscuro Cielo, e rimpetto ad un'orrenda balza Tutto ai tristi piacer l'animo apriva , Degnommi, è ver, d'un grazioso sguardo E il foco, and'esso riempiemmi, io tosto Corsi a versar ne' tragici lamenti. Ma finchè al termin suo questa non giunge Gran traredia Enropea, no, il sanguinoso Pugnalo in mano io non ripiglio. Quando Dalla sua propria sorte oppresso giaco Cosi ciascun, che i veri altrui disastri Appena il cor gli strisciano passando, Solcheranno il suo cor d'alta ferita Finte, o antiche vicende, o roversianti Nella scenica polve ingiusti troni? Dirai, ch' Erato ancora, Euterpe, Cliq Nell'onda tersa d'Aganippe lava Le dorate sue treceie; ed io ti giaro; Che se una pur di quella Dee canore Ver me seriderà , tu non m'udrai Ne cantar nuovo cittadia, che insigne Di libertà s'arge maestro, mentre Cento pell' alma sua Tiranni cova : Ne nom scettrato, che diurno letta Si fa del trono, su cui dorme, a donde . Ova destini mai, vibra na ignaro Fulmine chime! su le innocenti teste. E lascierò, cho nobili fapciullo, Senza cha fuor delle mie cordo uscito Le scorga un inno, il piè movano all' ara Spose gioconde, o rigide Vestali. Ma il tuo vago Bambin, ma le infantili Grazie, onde s'orna, ma quel fior, che sorge, Quel raggio, che si lucido s'innalsa, Mi verrà su la cetra i mi varranno Del padre suo le virtù delci a il senno s E di colei, che il Cial gli scelse in madre, Più spesso ancor, che la beltà del viso, Quella più rara ancor d'un caldo core ;

# AD ELISABETTA MOSCONI.

NELL' amono tuo Novare io vivea Teco, Elisa gontil, giorni felici, Quando dalla cittado un' improvvisa

Quella più rara d'un folice ingegno.

Rea novella, anzi un fulmine spiceossi, the orni nostro piacer substo estime. Teutoni, e Galli apparecchiarsi all'armi, Non polerni amicar Francia e Lamagna, Guerra imminente, onde il rostar fra i campi Stolto fora cenniglio. E pur settembra Seden su la collina , amabil mese , Allor che Febo dall' eterco callo Men caldo vibra, e più gradito il raggio; Come spogliata di que rai cocenti, Cui troppo arsi ana volta, in questo, Elisa,

Vago settembro tuo mi sei più cara. Pien di tristessa io mi corcai la sera. Ma come sorse dal suo letto l' Alba , Da' mici sonni interretti in fretta io sorgo, E a cercar vado per l'estrema volta Quell'amico sentier, quell'ombra fida, Che tutti i penner miei conosce , e tace. Fresche, a odorose trasvolavan l'aure, Lieti carrian cli aucei, non apparia Par l'assureo del cies falda di nube . E il Sol co'raggi qua a là le verdi Collina iva indorando, Abi qual dispetto! Bramato avrei, che orribilmente scuri Fosser dell'aria i campi, a che alegnate Battesse Austro le penno, e che una spessa Cadene immensa, interminabil pioggia. Sul mio folle deno tu poi spargesti Mesto, Elisa, un sorriso, allor ch'io fatto Ebbi ritorno ai tuoi marmorei tetti, Donde con amareusa jo vidi l'ombre Del tuo giardin, che mi parcan più belle. E tu stessa, la mano alsando, mira, Dicesti, quanto bella oggi è la fonte! Ed era ver, che oltre l'usato in alto Quel lucente salia liquido argento, Cui prigionier aa'lunghi piombi a cavi L'ingegnosa dal tuo Nipote egregio (an) Man Dedalea condume. Ma lo sguardo lo con più duolo ancor volti a quei vasti Nobili tini, che nal sen di quercia Stavan già per accor quelle vendemmie, Che celebraro pon dovean da noi : Care a Bacco vendemmie, che sovente I colli Toschi oblio per la feconda D'invidiati grappoli tua vallalo stesso il vidi, il vidi un giorno io streso Spantar con guance imporporate, e colme D'infra due mami: uscian le hrevi corna Tra i pampani, ond'ei cinta avea la fronte, E al divin riso rinvordía la selva Dolce il petto irrigar da'tuoi Falerai,

Più dolce l'irrigarlo alla gioconda Tua mensa, Elisa, ed al tuo fianco: solo Non mi s'accosti , e la spumante tazza Toccar non osi a me Ainfa di fonte. Ben quella io pregherò Najado pia, Che per Lauretta (23) mediche dall'urna Le acque riversa, pregherò che in esse Tempri quall'invisibila metallo Con man al attenta, e quell'aereo spirto, Che maggior vita entro le membra scorra

Di tua figlia con esse, e vengan forti Nacque tra voi , specchio a voi fate, specchio I delicati stemi , onde tessea Pinamente Natura il suo lavoro. Ma non ha di salubri acque mestieri La sorella Clarina (e.s.), a cui costanto Sanità siede nel pienotto volto, Ambe di beltà fresca, ed ambe ornate D'amabile virtu, dar però velle All'alme loro il Ciel tempra diversa. Pel sentier della vita il piè Clarine Meve denzande: innanzi a lei stan sempre Alto su l'ale d'or lieti fantasmi . E totte innanzi a lei ridun le cose. Piaggie abitate, aperti campi, siti Cerea lucentia o de più ricchi prati Nel variopinto sen tesse ghirlande . Nen di violo pallide, o di feschi Giacinti, ma scegliende i fior più gai. Giorne così d'oscure nubi asselto Non sorge, che pur chiaro a lei nen sembri. Spera par, che non teme, e quando ascolta Chi dell'uman viaggio i gusi descrive, Le par, che molto al vero agginoga, a voglia Quasi tragico autor, companger l'alme. Valli rinchiuse , opachi boschi e mnti Cerea Lauretta; il Sol, che muore, attenta Guarda, e in mar chiude; ove con rauco sente Incessante rumer cadare uo'onda, Fermasi, e l'invitato orecchio porgo ; O il collo alquanto piega, o il guarde inata, E nelle varie colorata nubi L'estavi pasce, che le sieda in volte. Della femmina errante, in cui s'avviene, La dolorosa storia ascolto, e credes Ode squillar sul monte il vigil corno De cacciatori, e all'inseguita lepre Una lagrima dà. Ma quando splende la notte estiva la ritonda Luca -Dalla finestra, onde mal può staccarsi, E dell'occhio, e del cor l'argenteo segue Tacito carro, e sè medesma eblia. O Giovinette, i vostri giorni tutti Di bianca seta e d'or la Parca fili ; Ecco l'un de miei voti, e l'altre è questo : Molt'anni della vostra Genitrice L'esempio vi scintilli innausi agli occhi, Che se mai quel valor, che in voi s'aunida, Di salir sino ad essa oggi dispera , Non divide con voi gli stessi Lari, Degna di canto, la maggior sorella (a5), Che fida scala vi sarà? Mirate Con quanta leggiadria tutte di spesa Le parti empie, e di madre! Ella già n'ebbe Premio dai Numi in un fanciul, di cui Nen è più bello di Ciprigna il figlio:

Premio più grande ne otterrà ; vedrallo

Non io , quel himbo allor dirà , non io

Oar nel Mondo di seguir virtude.

Di mercenazio ignobil petto i vasi

Esaurii perigliosi, onde la colma

O giovincito, se di lei, che prima

Non offender beltå del sen materno

Poi sarete di lei, che ultima nacque (u6), E tra le accorte man d'inclita Zia (a7), Entro chius'orto, in cui profeno aguardo Non entra, or cresce tenerella pianta, Felice | che nel tuo Novare, Elisa, Non era , quande fu il lascierlo forza. Non era quando dell'allegre sere Periro i bei trastulli: le impocenti Pugne con men di pinte carte armata , O con guerrieri d'ebeno, o d'avorie, Cha di finta testuggine sul tergo Rinchiudon vinto alfine nu Ro sorpreso; E le danse campestri del percosso Cembale crepitante al suon festivo. Nen era, quando un fretteloso addio Dar couvenne ai boschetti, agli antri, as rivi A que'commodi gioghi, a quelle ombroso Facili coste, e a que tappeti verdi, Ove con lento piè figlie romita Di cornigero Toro iva pensose, E l'orbette pasces, che nell'interne Prode fucina travagliate e dome , Quindi e me venien poi col primo Sole Biance, o dolce onda in trasparente nappo ; Onda, che le mie viscere irrorando, E ricercando ogni mia vena, i sali Pangenti a punir corre, e gli atomi acri, Che mi nuctan nel sangue, e mordon l'aline, E però se io talor freno i miei sdegni. Più assai, che al grave stil pel saggio indarno Precettor di Nerone, o dello schiavo D' Epafredito, e te il degg'io, selvaggia Impiratrice di tranquilli modi, Molto a me care, e cara molto ancora Alla Padrona tna, che fpor ti trasso Del volco ruminente, od onorato Poco lungi da loi ti diede elbergo. Ma che nen può la stella, che risplende Sul nascer nostro? Un pieciolo siventa, A cui tu se' quel che l'ebete al time, Leggiadro si, ma che sol rende al Mondo Per cotanti favori un breve cento, È più grande appo lei. Parlo del bianco Augellin dalle piume di giunchiglia, Che dimora sorti più fortunata Di quelle Fortunate isolo, dende Valicaro in Ausonia i padri suoi t Vago augellin, che ora le vien sul crine, Or su l'omero posa ; e talor vola Di ramo in ramo, e del giardin tra il verde Batte niù belle al Sol l'ali dorate, Cost d'alcuna libertade, e insieme D'un scenro servir gustando i frutti, Ed in sè tutta ritraeudo quella Pelicità, cui na più guasti tempi Alsar l'nom possa i desiosi sguardi. Afflitto anch'egli in sua prigion dipinta Sen venne alla città, per cui non uacque, Più efflitto io venni, e vergognando quasi D'esser contra il destino imbelle tanto. Pur quel cipresso, che non lungi, Elan,

Dai tetti suoi piramidando sorge, E che il vezzeggi auretta estiva, o l'aspra Il circondi stagion, verdeggia sempre, Insegnavami pur, come l'uom saggio Nelle seconde, e nell'avverse cose Sempre è lo stesso. Ma perchè mi accuso Duro avversario mio, se al nostro Amico Dai neri panni , e dalla heeve chioma (28) , Se ad esso ancor , henchè di tanta picco Filosofia la mente, il cor, la lingua, S'annuvolò l'imperturbabil viso i No. Elisa, non è ver, che le più gravi Scienze oppresso abbiano il germe in lui De'più teneri affetti , abbian la vena Del poetico ingegno inaridita. Umana, il credi, è qualla fibra ; e all' uopo Il vedresti staccar dalla parote L'Aonio legno, d'increscevol polve Coperto sì, ma non infranto ancora; E trarne ancor quell'armooia, che i petti O d'invidia colmava, o di dolcezza, Questi , che a mio conforto io già lessendo Candidi versi a te spiceano il volo Donda Vinegia nel tranquillo mare Curva ai socchia; ma veggendo nuda Dell'insegna regal la fronte autica , Con embe mani efferrari, e riversa

# Su gli occhi mesti la scomposta chioma. — A GIACOMO VITTORELLI.

2S00

Eliraciama appena în Orienta, e un finaco Del edinge, mis eletti Sole indera, Cili on un del din frettaloui II sonno cu per a comparat de la cultura de la cultura del cultura

Tu ridi, Amiso, tu, ebo gli andi muto, Come un ablatac dell'onde, vivi, E pur nascedi per centare qual hisnes. E pur nascedi per centare qual hisnes. Designation of the properties of the prope

E forse amor di sospirata lode, Che gli affatica si la crocea gole? Così aneor del mio petto escono all'aura Le armonissato voci ; e su desegta Piaggia marina, e nella verde notte Uscirian pur di solitaria selva. Né però niego, che se mai le approva Il difficil di Tueca orecchio raro, E se Clée nell'udirle aure un serriso. Non mi assalga piacer: quindi fatica Non v'ha, che a me per adornarle incresca, Tu il sai : tu che nel mio dolce ritiro Cerchi per mo sovente la ritrosa , E tra le fibre più riposte e interce Del buoo cerebro tuo talor nascosta Parola illustre, che tra i lenti sorsi Dell'ederate Americane spume Scorea alfin dal tuo labbro , e d'improvviso Poetico fulgor quasi lampeggia. Talor dimento, a min ragion difendo: E qui sorge tra noi subita pugna, Ma coal breve, che nell'urto istesso S'uoiscon le placate alme concordi. Così vedi, se il mare Eolo conturba, Cozzar due flutti, e nel cozzar, passaggio Far l'un nell'altro, e ricader congiunti. Contese amiche, ed innoceuti gare,

Soavi cure, ameni studi e cari, Voi balsamo versate in quelle piaghe, Che dal fato la man ci aprì nel core. Ore sinm, Vittorelli? e che mai visto Non abbiam noi? Fu mia deligia i giorni Condurre all'ombra do'tranquilla boschi. Ma quale omai v' ba globa, che il gnerriero Sangue Germano e Galkeo non lordi , O che il pianto del suo cultor non bagni? Villa mi biancheggiava in un bel colle, Che distrutta mi fn. Qual pro, se ancora Stesse pon tocca? I circostanti oggetti Per me tutti canziaronzi i non serba Più quegli ederi, e que'colori il campo ; Oro non è la messe, e discordato Mormora il rivo, che non è niù argento, Vien subito a turbarmi ogni diletto L'atro pensier , che quella verdi piante , Onde il piano si veste, e la collina, Del sangue uman, che ad esse interno corse. Si ricogliose crebbero, e si verdi. Ne più nel fondo della selva credo Veder tra quercia e quercia le festiva Driadi or mostrarsi, or disparir: ma scorgo Degli estinti guerrier l'Ombre nemiche Rippovar l'ire non estinte, e tutto Di redivivo orror tingere il bosco. Fuggo dunque dai campi, e mi ricovro Tra mura cittadine. Ma quai fresche Ritrovo io qui memorie acerbe l E quanti Mutati dal dolor volti a me noti Rincontro, ch'io più non ravviso! Io stesso Delle piaugenti denne al petto appesi Vidi succhiar più lagrime, cho latte, Gli appassiti Lambiu: io stesso quelle,

Che figli non assen, rendere mili Dell'informodo ne graine agili bri. Più non trillare, rhe sul labres ignaro De flantisittati, il ris, il fertal leveno, Che nucl piangre els smorr, fiù ovenchi nostri Non netervas pair d'airvisfa oggetta La tranquilla zi feo innia degli urija Eu hen nole pambi l'a usain solitati Bellas mustrar consisted labres il vestifation Traine conta a toccard Perdona, Amino, Sed il inquire troppe, a ingrata veste, petichi se tupida che, zi vessiba il canto.

#### \_

# A GIOVANNI DAL POZZO.

1800

Parwo, Amico infeire, il dolce pendi Cro la sinistra nan revo strumento. Di quattro cordo semato, e con la destra Prevali Farco cinito, ondo trascersi Le ubbulenti arguta cordo, o traggi Dall'aniamto leguo inciti monati: Ed un cui officiato alta le velle, Cerca di Geccia le contrado, siflera I Laconici iddi; a actito entrando Per la Tanaria porta, a si doschi regni, Qual già il vedoro Orfico, accadendo, chieda La perdua tana opona al Ra dell'Ombre.

Fuggendo innanzi ad Aristeo la bella Dell'Odrisio cantor podica donna, Tra l'elta arba non vido orrido serpe, Che nel candido piè morte la impresse, Lei pianse il coro delle Ninfa emiche, E il duro Geto, e l'Attien Oritia, E l'Ehro, e l'Emo, ed il Pangeo lei pia: Egli, roreandn su la fide cetre Con le dita affannose alcun conforto, Te, dolce sposa, ta per gli crmi liti, Ta, se aggiornò, te, se annottò, cantave. Nello speco di Tonaro, che a Dite Conduce, alfin si mise, a sensa tamo Mosso il piè vivo tra la morta gante Citareggiondo, o la dolenti caso Di stupor grato riompiendo i statte Cerhero ron le gola operte, e ferme, E nello bocche agli engui, ond'è chiomate Della furie la testa , il fischio tacque. Me come al trono d'abane a di bronzo. Ove s'adagia il Dio, giunse desanti, Tanta sul labbro, e su le cordo tenta L'ingegno, ed il dolor poser dolcessa, Che le pietra natia mellir sentimi Nel core o poco o poco il terso Giovo: Già stende il ferreo scettro, ed Euridice All'emoroso citarista è resa. Morte ne freme appiè del trene indarno

Morte ne freme a ppiè del trono indarno. Dunque lu partenta il gran varco, e il hujo Non ti spaventi di quell'antro. Amore Volare imanai ti vedrai per quello,

Va spesso a rinfrescar con nuovo dardo. Su le tuo fila i più soavi modi Sveglia, a domanda dagli estinti al Siro Marianna tua (sq), rho or nell'Elisic selse Con piè leggiero appena il fresco sempre Dittemo calca, o l'asfodillo eterno, Vareato pria da lei l'acque di Stige, Per quo flebili campi, ore agli spirti Non puri affetto o l'agre, o l'onda, o il foco Suol terger quel, di rhe gli asperse il Mondo. Passo repide sì l'anima eletta, Che ben mostrò quando avea scarce e lieri Da cencellero in sè tarrene impronte, Vede e sinistra una città, cui cinco Perreo muro, igneo fiuma, o fischiar sferze, Catene schriechiolar sente, a un compianto, Un ululeto: inorridita in quallo, Clas fo l'ultimo suo non lieto istanto, Ratta volgesi e destra, Ed ecco aprirgi Le falici el spo piè valli dipinte . l boschetti odcriferi a tranquilli : Ecco un etere puro , un resco giorno , Un ciel sereno, un temperato Sola, Che mai gli occhi non sazia, a sempre splende. In danse, in canti, in toccar lire ed arpe. Si diporten quell'almo, e più che il resto. È l'amarzi che fanno, il loro Eliso, Ma come ivi appari l'ospite egregie, Cosl ver lei prie si rivolser tutte : Poi di qualle, cha furo in Grecia, e in Roma Fido, a tenere spose, e lei rorone Fa il coro illustre, e regge il coro Alcesti, Che morir volle del marito invece, La novella compagna, rhe maestre Era del canto, aprì la labbra, Invidio Non si desfo, che insidio ivi non puote : Ma un'alta sparse meraviglia intorno, E accrebbe quel cantar lo stesso Eliso, E già passa di soce in voce, a giunge Su l'aure e lei, che per l'infarna rise Tu movi, Amico, e che di suoni erra Il duro cor tenti espugnar di Dite. Ed ella: uscii della terrestre, oscura, Difficil valle, e qui beata io godo; Pur se il bon da'tuoi figli, se dipende Da ma, consorte emato il tno riposo ; Mi si dien toste a rivestir le gravi, Cho rimaser nel Mondo, umana spoglie. Mori pel sue la generom Alcesti , l'el mio sposo io vivrò. Di opplausi tutto Suonò quell'aore allora ; e Alcesti, tolto Dal proprio crine, e posto e lei sul capo Quel suo d'eterni fior serto contesto, Guida ta , diese ,il nostro coro ; io dietro Ti s orro sensa duolo Ombra seconda.

E indorar l'ombre con la face in ello-

La sia conosce: poiché in sen di Pluto Le piaga, onde a Proserpina è marito,

Che tardi, Amico? Ma se mai la figlia Di Cevere e di Giove, poichi in parto La durezza vesti del fiar consorte, Legge imponesse all'emor tuo troppo aspra i Quale Orfio le provò, deh serba in mente L'amorosa d'Orfeo colpa fatale ! Già un nuovo stame alla conocchia interno Rimesse avean le Parche, ed Euridice L'addolcitor dell'Erebo seguia. Vinti eran già tutti gl'inciampi, quando Repentina follia, ma di perdono Degna, se perdenar sapesse Pinto L'incaulo amento ecco assalio. Ristè, E le cara Encidice , in quel che al gierno Con essa uscia, dimentico, e ell'ardente Desir cedendo, ahi l riguardo; periro Tutta ellor le fatiche, infranti i patti Crudeli fur, mugghiò tre volte Averno. Oh chi , diss'elle , me infelice , o e nn tempo Te perde, Orfeo ? donde furor cotanto? Mi richiamano i fati, e il mortal sonno Gli endeggianti occhi mici di nuovo chiude. Per sempre addio: da tenebrosa notte Sono involta e rapita, e invano io queste Dehili braccia , ahi l non più tua , ti stendo. Disso e tosto disparve : e lui, che indarno Gia brancolando, e brancicando l'ombre, E risponder volca, più non iscorge, Ne più l'atra egli può , Caronte il vieta , Varear paluds. Vedovo dno velte , Che far mai ? dove audar ? con quai l Vincer di nuovo i dei d'inferno? Fredda Colei già solca l'inamabil gorgo, Ben sette mesi sotto alpestre belza, E in riva dello Strimone deserto. Ai venti egli ed all'onde i suoi funesti Casi narro coa lagrimosi carmi. Come usignuol, che dal frondoso pioppo Lamentar s'ode, se una man crudele Gli trasse giù dall'appostate nido I figlioletti non ancor pennuti t Piange la notte sovra i rami assiso, Solingo piange , o mai non cessa , ed empie Della sua doglia, e di dolcezza i campi-Verso dal labbro noa gli usciva, in cui Euridice non fosse, e le sue voci Soavi eran così , ch' ei disarmeve Le fere più superbe; ende fu visto Ritirar l'unghie, ed abbauar le chiome li Re de'hoschi , e sino al Tigre cadde Dalla faccia il terror , l' ira dal core. Ohimè ! donne fur dunque, in cui potes La rabbia più, che nelle stesse Tigri ? È ver, che poi nulla Beltà gli piacque, Che tutti ci disprezzo del biondo lmene I più ricerchi letti. Ah potean nuovi Desiri entrer nel cor d'Orfeo ? Sdegnate Di Tracia quindi le più illustri donne Tra le misteriose Orgie notturne Gli s'avventaro col pungente tirso, Cento volte il colpiro, e non contente, Dirlo potrò? fero il bel corpo in brani, E lo sparser qua e là per la campagna. Ed anche allors , mentre al mar trevolta Va per l'onde dell'Ebro la recisa Dal nobil collo sanguinosa testa,

Chiama Euridice encor la fredda lingua Con fioca voce, e mormora sul labbro Il fuggitivo spirto, oli sventurata Enridice! e del fiume ambo le spondo Euridice ripetono, Enridice!

# AD AURELIO EURTOLA.

Dorra mano e leggiadra io mai non veggu-Scorrer su molticorde erpa dorata, O su gli avori ed ebani vocali Agila tremolar ; ne uscire a un tempo Tra scelta gente in cerchio assisa io sente Da un labbro industre nn implorato canto, Ch' io te, Amico gentil, testo nos vegga Quasi vivo, a presente : allor sal eiglio Una lagrima viemmi, a mal s'epplande Chi sol da quel , che udii , nata la crede. hla or quai corde argute, e qual di suoni Leggiadra man risvegliatrice i tuoi Non meditati a modalar t'invita Teneri versi, che or l'Eliso ascolta . L'Eliso rapitor di quanto è bello? Pensi tu a me ? Come a voi scendo il nostro Pido sospiro, alme danoi divise, Risale a nei per la via stessa il fido Sospiro vostro, ed un secreto vive D'amor commercio tra l' un Mondo e l'altro? Dimmi : gli Amici a te son pur si cari, Che non vuoi nella sacra onda Letea, Degli Elisj tesor, tinger le labhra, Oode con quello dello antiche cure L' obblio non ber de cari Amici antichi ? Pel comune astro, che ci uni, per quelle, Che trapazzammo inzieme, oro felici, Per colei (So), che del tue sparir si dole Meco sovente, e al cui propizio raggio Questa tra cui m' aggiro , amena selva Pris, che a muello del Sol, eresce e verdeggi Ti giuro, Amico, che tra questa selva lo non m' aggiro mai , che in qualche pianti li mio pensier non ti disegni e pinga. Sovra un torrente , cho di rupe in rup Spumando essee , e rimbombando , io siedo Talora , e guardo , e le tante onde e tante , Che e perder vansi, in contemplar, le umasse Permi veder passar rapide vite ,

Por l'aspra della vita opaca valle Solo, a intrepido mori , a di quel bene, Che a te da te verrà, mori contento: Questa non so qual più se folle, e saggia Voce da te stain saria respinta, Bertiole, se il tuo cer made io mon ridi

E nel mio rore odo sonar tal roce : Perchè stringersi ell'uom , che si fugace .

Si breve cosa è qui? Perchè que' nodi

Su quel sosteguo riposar, che frale

Sotto il braccio deluso ecco si rompe?

Formar, che tosto esser dovranno infranti?

Lungo i Partenopci liti , eve nacque L'amistà nostra, cho si ratta crebbe D'Adria sull'acque aller serrane ancora O della bella in seu Verona mia. Che ti piacque così, macho er, per Dal nemico destin, non è più bella. Guerre funeste! Ah dave son quegli nimi Superbi e annoni, le cui fronde i molti Miei solinghi pensieri un di copriro? Quante dolci memerie, e quanta parte Della mia scorsa etade nna profana Seure taglio! L'arbore ancor cadeo, Che avea il tuo nome su la scorsa inciso, E perderti a me parve un'altra volta. Quell' alte Rocche, onde soleri primo Coglier del Sole il prime raggie, e quinci Gli urlani tetti, e il citta lino fiume, Quindi i colli dipinti, e le capanne Tacito vagheggiar, quell'alte Rocche Ruine or son , ruine , che del Tempo La man non rese venerande e illustri. Fuggl Urania da noi, che vide indarno Sorger la sacra a loi vigile Torre, E altrove gir con le astronomiche armi Quel suo figlio, cho alsolla, a lei sì caro (31) Ne agli occhi più l'antico Adige piace, Cho aosi importuna, e hestemmiata quasi Volve tra due città l'onda , che prima D'una sola nrnamento era si grande,

E n'ha lo stesso fiume ira e cordorlio. Ma l' Elisia cittade, ove or tu vivi, Bortola, scevra è di vicende i eterno Sereno tutta la circonda e veste. Finmicelli dividonla, e colline, Ma in tanti abitator sola è una mente r Chè non si giostra là , nè si parteggia , Doyo ciascuno il reco scorge , e l'ama. Deh con que' tuoi concittadin, che iu terra Fedeli ad ambo noi vissero Amici, Un motto anche di me! Cou quello(3s) nn m Che l'erba molle alla pascente greggia Ohbliar fea col sue campestre flauto : Poi della villa, che sen dolse, uscito Cosi nitida pose, e ben tessuta Toscana veste al buon Pintarco indosso, Con quello (33) na motto, che per raro dono Forte spirto serbando, ed alma ardeute Sotto guancia rugosa , e crin caunto , Pote negli anni più cadenti e freddi Cost viva slaneiar giovine vampa, O tonando dai rostri, o sospiros Carmi emlando ; ed er fra Tullio , e Maro I pasti muore Ombra miuore appena. Se non che forse, ore il terren s'inerba Vivace più sotte un' ombrosa pianta, Presso Amaritte (34) il suo poeta è assiso Ne lontana è colei (35), che le pendici Per salir di Parnaso, a lui s'attenne, E che lasciò con si funcota fretta Su le Venete sponde il suo bel velo, E tn , l'aperto colle ami tu forse , O de' boschetti le secrete fronde,

Saggia Teodora (56), il cui celeste volto, La fresca eth, l'amabile viriudo Numni ni ciel non trorò, che difendeme Dal cruddi ferroi ltuo purpareo stane ? Te della tua magion gli atrii e le sale , Te dell'Adige tuo pianner lo rire , Te di Bensoco le più sasher rupi.

Acerbe chime I cadno le Belle , e i vati . Onde cantate fur cadono anch'essi , Miete Morte del par le rose, e i lauri, Sordo è l'orecchio , che berea le dolci Lodi mertate , e la canera lingua , Che le lodi sonava, immota e fredda. Ed io, che a te queste, o Bertola, amiche Lagrime invio, forse tra poco altrui Una io pur chiederò lagrima amica : E como io queste armonizaste voci Sparsi per te, forse un fedel compagno, Che il mio estremo sospir, quel che la sort Di far teco mi tolse, avrà raccolto, Darammi alcun pio verso, end'io più france Possa a quel suone il piè innoltrar pel tetro Sentier caliginoso, e della Morte Mirar lo ignote sedi Ombra più lieta. Ohle siepi rosate , e gli odorosi , Che mai uon senten gel, verdi recinti, Aprimi to ! fammiti , Amico , incontra ! E so non fur giammai le sante Muso Dalla mia cetra profanate, e s' io Acn trava mai dall'immodostia vesto. Ne dall'odio vigor ne'miei concenti, Se nonm'arse, che il retto, il bello, il graude, Tu ne' ritiri fortunati, ed entro Le caste selve degli eterni allori M'introduci , e mi guida ; e tu m'addita Tosto quel vate, onde le carte tauta Spirau viriu, quel tuo divin Gosnarn ; Che si ben fu da te lodato e pianto.

#### A PAGLINA GRISMONDI

TRA GLI ARCADI LESSEA CIDONIA.

1800

Core prima su l'Adrie a me persenne Dalle Orobie pendici, e Lesbin, il tristo Grido , cho ai Lari tuoi Morte vicina Minacciava i tuoi di, l'alma percossa, Sacerdote d'Apollo, al Nume io volsi, E abbracciando gli altari, O, dissi, padre Si delle mute salutifer'arti , Che dell' addolcitrici arti canore, lo delle grasie tue l'ultima imploro. Più nou si versi, io son contento, stilla Sa me del tuo favor: perda i colori Fantana tatti, e spengasi la fiamma, Donde nascono i carmi, che pur sono Di mia vita solinga il sol couforte, Ma quell'amabil Donna, ma quel raro Di Natura lavor, quel suo felice

D'anzi simmerielle e ili mortalo arzilia Con più cura, che mai; nado composto Solva dalla crudel; che la me huga Socrata meng iappe disorelo tenude. Tan pur fia rempere questa Diana, o sanole Sigune Cirrio, Quante piritanda firarbe Non appen a'tuoi templi 7 à lei nel core Seendani penso, e le me dolei rina. Tutte Catalio nettare stillanti; per Deb come fero in lei la tra ball'aria

Parer più bella, e te Nume più grande ! Queste le preci furo ; illustre Amica , Da me per la tua vita indarno alsi I spa Tace per sempre il labbro tuo, favilla Più dagli occhi non halsati , e in quel seun , Calle di virtù nido, è un ghiaccio eterno. Pallida, immeta su funchre letto Condotta fosti alla tua tomba... oh quanto Mutota da colei, che un giorno venua D'Adige mio su la sinistra riva Con le Grasie, e gli Amori al cocc Somer più chari i dì, più donate Caddero allor dal fosco siel le sero, Le sere , in cui te fra la colta grete Seder vezmon, a in un composta io vidi, Ed ora d'un silenzio tuo modesto, Como d'un vago vel , coprir te stesse Ora romper quel velo, e dal faconde Labbro accorto mandar, complice il vivo Scintillaute occhio, e complice le bianca Pieghevol meno, a noi mandar le voci, Che magiche d' ogni alma eran catece. Giungean, tuoi modi contemplando, l'armi Loc proprie ad obbline le tue Rivali , E tacita mordea quell'alme invidia. Talor pregata i carmi tuei leggevit E aller non più quell'Adigensi Aiufe, Che di ciò non venian con toco in prova ; Di Pinde allora ingelusian le Divo.

Ma chi l'immago tua, nobile Amica, Sperar potria di ben ritrarre in carte? Degno di colorirla un sol pennello Era uel Mondo ; e quel pennello sparve Da noi per sempre, e gelid'urna il chiude. O Plinio della Francia (37), o di Natura Pittoe divino, cho l'eccelm fronta Chinasti, e il cora a questa Donna, quaudo Tra i boschi di Alontbar, dova lontauu Dal romor di Parigi, e tra le sacra Palladio carte assiso alla pensosa Fronte facevi della man sosterno. Pellegrina gentil t'apparve , o tutta Del volto suo t'ilinminò la selva, Tu soloe gli atti, e il portamento, e il guardo Il generoso cor , l' ornato spirio Pinto avresti così, che oggi un si fido Ritratto alquanto raddoleir potrebbe La nostra piega... o inacerbarla ferse. Da te partendo si rivulse al grande Real Parigi. Di cittade angusta, Sovra ecto monte fabbricata; e rices D'industre più, che d'elegante in gegno;

Fir ia costei? Gente . ch'estranie duti Suol di rado ammirer, così parlava. Sentio nuovo piacer tocco dai piedi Stranieri il suol, nuovo piacer scotio Dagli sguardi stronier l'ocre percesso; E un dolce Itale neme, onde que'vati Le cetre lero ed erricchir for preeti, Di ripeter gode l'Eco Francese, Ore la coturnata in pien teatro Tracedia ienalia il delorose accento. Volo l'impaziente ospite dotta, E mirò quelle Fedre, e quelle Alzire Darli occhi trar del popelo commono Non felso pianto con lamenti felsi. Ma da te non fu allor , sublime Amica , Quall'arte appresa : era in te pria, che il Bre: Cangiassi tu con la superba Senna, E Italia già visto t'avea le scene, Di barbari Istrioni ahi | fette preda, Le scene ornar visto t'avca più vulte D'inusitata Melpomenia luce Ed ie che ossi , nella patetic' anda Del fente Sofoelco tinger le labbra, Dicce tra me: Questi mici carmi forse Su quella bocca soneranno, in quella Belli parran; di mis fetiche lunghe Questa cara mercede il Giel mi scrba. Lungi, langi da me l'inutil vada Coturne, ehe mi pineque, ed or m'incresce, E voi d'illustri autiche Donne, e voi Di Prenci entichi Ombre sdegnose e meste, Che mi venite innanzi, e m'edditate Chi la piaga nel pette ancor sanguigno, Tua colpa, o amer, chi le corone, o i scettri Spezzati in mano, a su la testa infrante, Ternate , Ombre tradita , ai batsi a cocuri Soggiorni usati i altri le vostra pece Ricordi al Mendo, io la mia sorte or piango,

\_

## ALESSANDRA LUECMIRSKI(SS)

1801

Ta delta Sema in su le sponde io vidi Di nouve luma combelle l'acce inbrono. Parca, che in piereme ona derine, Cate i finenzase equer sul potto nera, che i finenzase equer sul potto nera, Di Venere la stella in pien meriggio, Raptaia le lei arcesta equi pupilla, Tal Efranca ciaccono in tegli squardi, O Leboninzha o los di giugnati, con la Cate l'agil portamento, e chi bodava Non pode en inderdato, e dell'i immuno. Cas alle Galliete Des finenz derena, Gen parte a tel e conneventa ed ara.

O Lubomirska, a quella geute istema Dunque fu che t'uccise? E non ti valse, Non dien il mague altier, e/lere delitie, Ma la Iselia, ma Lu a verde etade, L'animo grande, e una straniere culta 7 te quella morte, di cui zio deggo. Era il giudice tuo, dunque stendes 7 te quella morte, di cristiente del Bande, Constitute collega Est d'immortalità volde dottet : Permio fora, e non pena ed esse il tanto Dai, generoice cet remato nulla: Speriale indarno y a finer del corpo uncite. Ed alfartesine del Recondo a tita.

Con dolente stupor senten sè stesse, Ma il tuo fello qual fu? Sdruscita plebe , D'una immensa città , feccia e rifiuto , Per vie t'erreste, e con endeci, insani Detti scomposti ti circonda, come Rombanti insetti e geutil pianta intorno, O fosche nubi, onde talor sorpresa Nel ciel, che imbianca, è le tranquille Luna, E quel rempe le nuhi, e maestom Suo camin segue quell'ergentea Diva . Tale tu passi tre l'ignobil turba. E sol, volgendo il copo elquanto, a i lumi Chinendo, vibri nell'ignobil turba Dalle labben sdegnete un ginsto dardo, Questo condusse la tua rera testa Sotto il Gallico ferro. Ah Tigri! Ah Mostri! Di qual barbaro suol, di qual selvaggia Irola inospital tanto s'intese ? Vide di sangue forestier macchiati Tauride un giorno i suoi erudeli alteri : Par sovre i nodi d'un fammineo collo Non discendea la Scitica bipenne. Fallisti, al, ma solo allor fallisti, Che ver la Senna, onde già pria lavata T'eri, a che sanguinesa aller rerrea. Tu drizzasti di nuovo il piede incauto. Ed è ver, che sfuggir la nera Parce Poteri, o Donna, se l'acerbo motto, Cho dal labbro t'usci , contro nua scalza Disutil plobe, nozion chiamata Dei Franchi regnator, ch'eran suoi schiavi. Se per figlio del tuo erucciato laldico Tu non riconoscevi il motto acerbo, E a ciò chhassar non ti volesti? O troppo Custode ellor dell'oper tuo gelesa . Troppo di verità fervida amica, Stringer pietà di noi doveati almeno. Quando di te non ti stringea pietade. Forse di gloria un desiderio immenso, Fralezza do'gran euori , il cuor t'invaso? O del secolo indegno, in cui cadesti, Noje t'assalse, a generosa bile? Molt'alma, il so, benebè feville aterne, Nel corpo reo lor carcere rinchiuse Di luce ordone inutile , a non viste , Come in freddi sepoleri ascose lampe. Altre del carcer lor si slancian fuori Con impeto soverchio, a non fevilla, Fraccole son terribill e funcete,

Ma non mencano spirti, in cui si scorge Per entro il lore ammanto un pure luma Briller, qual piove de benigne stelle : Ed in que giorni encor ne avea Perigi, Che se unlla potero in tua salvessa, Se dovetter da te lungi tenerai. Ti accompagnare almen sine ell'alsate Teatro infame con secreto pianto. Dunque il palco feral sotto i tuoi piedi Per le pietade non fu visto aprirsi ? Dunque v'ebbe nna man, che per le biond Tue morte chiome il capo tronco prese, E ella cento il mostro pallido, muto, Di rossa onda grondante ; o gente v'ebbe, Che quegli occhi, che amor lenciavan sempre, Mirar sostenne immobili ed estinti, Ne riversata e tramortite cadde? Cosl dunque perir dovea colei, Cho avea beltà , virtù , ricchezza , a fama , E non ever, ch'iudi le cuopra, un sasso? Ma che nuoce, se bianca, a di lugubri Parole incisa sontuosa pietra Le tue spoglie non guerda! Un'erba verde Ti fie sepolero ancor: le più lucenti Su te cadranno lagrimose stille Dell'Alba consaperole, e que' primi Pinri, rhe il giovinetto enno colora. Vestiranno na terren, cui l'innocenta Polya tua renderà sacro ed illustre, Folle! che dico? Una profene terra . Che Natura be in orror, a il cui sanguigno Grembo di scellerati nomini è tomba , Te pure inghiotti avara : umane membra D'ogni delitto ricoperte e lorde Toccar dovevi, e l'oltraggiata, io eredo, Tua carne pura ne guizzò sdegnosa. Or chi a fronte di ciò porria dolersi, Che onor mancasse all'Ombra tue di ricea, Ultimo fasto uman, funereo pompa? S'erroge ancor, che in quella veste bruna, Sovra cui spraso tutto il duol si sparge, Nessun mostrossi, me sul tuo destino Farà sospiri la ventura etade Men feroce, a più giuste; me vedranzi Di simpatiche lagrime bagnati Occhi, che non ancora al di s'opriro, E che forse cadran su queste certe . Ch' io per te vergo, o Lubemurska, chi tropp Troppo già da me vista in quella fresca Del tuo bel giorno invidiata aurora, Cui tosto venne oscura nette a tergo! Ocura, si, par brove notte : innangi

Ratto ti apperva il lucido sereuo , E le dorate da un eterno Solo

Belle selve d'Etiso, a cui calasti

Dall'infame testro alma più granda,

Che se discesa dopo un lungo giro

Del più eccelso vi fossi a ricco trono.

D'anni felici e di felici eventi

Che solo il danno citrui untre e ristora.

# A SCIPIONE MAPPEL

1801

Seraro dirin, che di robuste penno Vestito, e occeso dell'onesta fiamma D'una gloria immortal , si luminoso Par l'Italien cial volo spiagasti, Felice tel che non redesti il nembo . Onde Italia, che tanto crati cara, Tutta fu evvolta: il largo nembo e fose Che d'eccelsi destin sorgendo parve Gravido a qualche sguardo, a con si forte Ruina poi si rovesciò dall' Alpi. Non altrimenti l'uom, cui tutta langue L'arida ville sotto il Sirio Cana, Con incauto piacer mira addansars Sul colle quelle nubi, onda poi cade Non invocata, e a lui sul tetto sulta L'orrida grandin erepitando : intanto Syelto dal turbin fiero il bosco vola Par l'aria oscura, o travagliate e pesto Scorgesi biancheggiar ne'tronchi infranti Al ritorno del Sol, che invan lo scalda.

O del materno, del sublime affetto, Che l'ondeggianta Merope infiammava, Pittor sublime , o tu , che il bello , e il rero Cerensti di Sofia per li secreti Orti non sol, ma il ver cercasti, a il bello Su la retuste ancor lacere rarte , Tra la ruggin da' bronzi, e negli sculti Parlanti marmi, a nelle moli antiche; Cha cor non fora il tuo, nude di tanti Suoi nobili tesor veggendo Ausonia , Nuda di tanti della man portenti, Portanti dell'ingegno, e dagli stanchi Di combatter col tempo eransi dotti , Che delle reglie tua, dalla Lincia Interpreta pupilla ivan superbi? Dolenti anch' essi dalle sedi usate Sorrer que'viri efficiati marmi , E di catene ingiuriose avvioti , Ripognanti lasciare il Tabro amico, E quel mero terreno ad essi caro, Ova Tullio, a Virgilio aprinn le labbra; Ose colla non è , che una cantata Fronte non levi, e non che muro, ed arco, Samo non trovi, che non goda un nome; Oye da un caldo ciel , dalle frequenti Scene superbe il dipintor rapito Tragge Apolice nel sen faville, e il rate Tra la selva, che un di porgeva a Flacco Domestica embra, o delle Dea di Numa Presso all'arcana opaca grotta gli estri Bee d'Aganippe , ed il furor di Pindo.

Ahi siolta Italia, ebe spogliasti l'armi, Palla non vedi, cui son l'arti a cuore, Vestire in lor difesa elmo ed uabergo? E roi, pennalli della Grecia degni, Rafael, Tizian, Paolo, Correggo, Con lavoro si fin la luce e l'ombra Mercalate da roi su le animate Tela fur dunque, perchè il sostro ingegno Da pareti stramiere indi pendesse? Sempre rapite o in questa guisa, o in quella, Ma con nostra onia ognor, ei verran dunqua Le colorata tela? Or le conquista L'oro Britanno, ed or la Franca spoda.

Se le immagini sculte, o le dipinta Tante mura lasciaro ignude a meste. Quello almen, che la terra in sè confitto Ritegea , ci restò. Folle! che parlo! Ecco tremando, a rimbombando forti Mnraglia oprirsi, ecco tremendi massi Staccarn, rovesciarsi, a ondeggiar torri, Precipitar, nubi levar di polve. La sotterranea mina i tuoi vantati Balcardi, o Verone, insidia e scorre. Che fai, barbara man? Farmati, gette Ouella face mal tolta, E tu, del nostro Michele ingiuriata Ombra sdegnosa , Shalza dal fondo a sparentar chi atterra L'opre, che scuola furo alla non mai Grata posterità I shalsa , Ombra granda Ma quelle industri opre infelici almago Nella scritte da ta pagine dotte, O Maffei, sempre s' alseranno, a fuori Spingeran sempre gli angoli famon. Merce l'arte, onde un mobile metallo Imprime sa fedel carta il pensiero, E il riproduce milla volte e mille, Strugger mai non potrà, non potrà umana Forza mai violar qualla Varona. Cui l'eurea tue peuna illustrò, a che interra half immortal volume tuo rimlande. Ivi la cerca, iri la trova il mesto Cittadin, che il dolor leggendo pasco, E in diletto il dolor quasi convarte.

Quando potesse lagrimeso duolo Una enancia turbar, cui bera liero La beata d'Eliso enra percuote , Carion sariati di non brera pianto Ciò, ch' io narras sin qui s pur le maggiori Parite nostre non udisti ancora. I prù amici Congiunti, e i più congiunti Sciogliera Amici ; a parteggiar divisa La mensa, a il letto parteggiar diviso: Cader dal volto vero il finto volto, E quella illusion , ch'ara più dolce , Che perigliosa, dissiparsi a un tratto : Oui chi pria domiuava, alla straniere Cateoa beto presentar la breccia: Là chi prima servia, cittadin dirai, E no ferreo gettro elsar col pileo in teste : Mutar suono le voci ; esser ribelle All'estranio signor, chi el preprio è fido; Parer bestemmia i nomi augusti e mnta Di patria a libertà, di leggi a dritti ; Scenta del ver la bella luce, i buoni Quasi tutti restar taciti a secosi , Come, se tutto il Solar globo ccelista, Tace la schiera tra la frondi ascosa De' nobili pennuti, ed ai notturni Augei, che sbucan tosto, il campo cede :

E come accade di bollente vaso, Oc quel, eb'è più impuro, alto galleggie, Nell'Italia infoncata i più vil fango, Pleb'o fosse, o Patrinio, andar più in alto: Perder ricchezza, cha l'nom guasta, e guasti Tornar più ancora; ed allestarzi i sacri Nodi, o i salubri freni, onde l'unsana Si conciunge, o mantien famiglia immensa.

O date al Monde troppe teste, a telto, Maffei , se a noi ti concedeva fi fato , Indarno a noi non concedenti forse. Vana lusinga! Ascoltò forse i sani Consigli, che per tempo e lei con lalibro Porgesti ardito, quell'antica e bella Su gli abissi del mar città sospesa, Che su l'abisso di ben eltro mare Indi pender dosca , contra il cui nuovo Terribil fiotto era ben altro sforso Erger di senno, o di valor muraglia, Che non fu riunir que'vasti sassi, Con eui del tempestoso Adria mugghiente Finor l'orgoglio minaccioso infranse? Ma potuto avria l'uom mettere almeno Su to, su l'orme tue eli senardi, quando Della vite il scutiero al più sicuro Piè divenia così intricato o scabro. lo, che in cor t'ebbi dall'otà più fresca, To non potendo, rintracciai que'raggi, Rintracciai quelle, rhe di to restaro Sparse pel nostro ciel strisce dorate : E se al più duro o più difficil tempo lo non dispiacqui a me, fn sol tuo dono. Dai Signor nuovi, a dai Ministri loro Mover loutane il passo; i nuovi soggi No bramar pure; dalla sacra cetra Una sola uon trar voce servile, E più ancor, ch'io non fan, solinghi e muti Condurro i dì, bastar mi parve, ond'io Incolpevol non pur, ma nell'insoria Comune schiavitù libero starmi : Bastar mi parva, onda gli onesti studi Degli scorsi anni mici volgere in mente. Pensar di te, con to parlar, destare Il tuo cenere augusto, o non sentirmi D' improvviso rossor calde le guance. Deh quando fia , che la costante luce D'un benigno astro, che non tema oceaso, Su l'infalice Ausonia alfin risplende ? In queste, se non hete, almen tranquille Giornate intanto, che passar m'è forza, lo trarrò dalle tue fatiche illustri Diletto sempre rinascente ; or gli occhi Ponendo su que tuoi Tragici lai, Che in pien teatro i più gelati cuori Stempraro, e a cui la stessa Invidia pianse : Or te seguendo, che di patrio selo Si vero, e ardente, di civil dottrina Si pura, si magnanima, si franca Le carte ingemmi, e così chiaro mostri : Quanto più, quanto più, che in questa Italia Di nascer nell'antica eri tu degnor Ed ora il vel, che tuttor cuopre in parte

Della gelosa antichitade i Ivolto . Tentando alzar con te, che ai rosi bronzi, E ai tronchi sassi , ed ai papiri estinti Rendi le voci , che l'età lor tolse , E parlar fai rotti sepoleri ed urne . Antiteatri ruinosi , templi Semisepolti , archi , e colonne infrante : Fatali avanzi, a cui lo sguardo mai Non volge ambision senza un sospiro , Veggendo ohime I cho l'alte sua sperenze Mal si metton da lei nel marmo infido, Como il fral corpo, cha rinchiude, in polvo Cada alfin la più eccelsa o ricca tomba; Ma le divine prose tuo, ma i carmi, Dogni del cedro, avranno eterna vita . Come l'alma, onde usciro. Il Veglio crudo Spezzerà quel marmoreo simulacro . Cho i grati tuoi concittadin ti alsaro : Ma contra il nome tuo, che dalle labbra Do'Padri a quolla passerà da'figli, Nulla potrà giammai l'invida falce,

Δ.

# BENEDETTO DI CHATEAUNEUP

O dell'arte di Findaro, e di Finece Callor pigro, e da ambaile, o dell'arte Del Grece Polo, e dei Romano Riccio Coltro mallome, ana immortal masetro, Castelinoros, is noreste delo tana voce, castelinoros, is noreste del tana voce, E la citta vedre, beu un girarco trano Dal fango II nome, a tanta lues or mando Ora, grida la roce, a qual tenero Depiate tolo, e di scolpsi somi ? I Quanto avese di pià bello fatala bella Nachello Nelle belli Pari, e ordetta bella ria.

Poscia che vincitor di Grecia in core Piantaro il rostro l'Aquile Latino, Credero io ebe l'un de vinti all'altro Parchè, sclamasse, a vagheggiar sul Tabro Non corri i bronsi effigiati, a i marmi, Già nostri, ed or del Mondo alla Tiranna L'occhio superbo ad erndir costretti ? Pur l'nom di Grecia a qua' lavori egregi, Che la grave abbellian città di Marte, Levar potea sema rossor le ciglia ; Difesi gli avea pria col proprio sangue. So, che illustre non fu quella conquista ; Che ornar sè stessi dell' ingegno eltrui Bello a tutti non parve in Roma stessa, So, che un Pabio sdegnò dell'espugnata Taranto i simulacri, e a'suoi rivolto Lasciam, disse, al Nomico i Numi irati. So, che trofeo più nobile a uno sguardo Saggio ed umano non si offri di quella.

Che d' altro terren figlia e d'altro Sole Recasti ai tuoi regali orti famosi , Ne altrui rapisti , preziosa pianta, Magnanimo Lucullo, a cui sul crino, Mentre nel eocchio trionfando siedi , Del cilierio dell'Asia i dolci frutti Rosseggiar miro degli allor tra il verde, Ma tali cose , o somiglianti , il Russo , L' Anglo, il Germano, che sudò nell'armi, Non chi all' ombra dormi, dirle s'ardisca, O che in faccia ci a'arresti allo scolpito Coraggioso dolor dell' infelies Laocoonte, e morir vegga il marmo: O in faccia alla coleste ira tranquilla Di quel divino Apollo, che votato Ha l' arco appena, e col sembiante ancora Ferisce il Mostro che forl col dardo,

Nuovo la voce allor muovemi assalto, E a me che osai di amoreggiar la trista Più difficile Musa, innanzi poge I tanti della Senna in riva sorti Teatri , e le calcate da' cotnrni Primi d' Europa Melpomenie sceno, Grande, io rispondo, ogginonė, ma grando Sia pure in Francia , come nudi , il coturno, Perchè, se udir su dotte lalibra io bramo I tragici sonar carmi Francesi, Perche il mar deggio valicare, o l' alpi ? Come prima io sedro per questi colli , Ovo la vita or vivo, assai più spesse Tra gli arbor nudi biancheggiar lo case, Me corten accorran d' Adria le sponde, Oro Tragici udro Francesi carmi Castelnuovo, di te più forti, o caldi, Più teneri , più vori , e più suhlimi , Tragici più, che dello lor materne Penne immortali non usciro un giorno, E ndrolli ancor da quella illustre Donna (39) Nello cui più riposte, o hen temprate Dall' attenta Natura elette fibre Della grand' arte di Lekonio , e tua , Tacito stava , o addormentalo il germe : Ma non sì tosto a lei tua viva luce Rifolgorò nell' alma, che destossi Quel huon principio, sviluppossi, e ai fidi Maestri raggi, come nobil gemma, Che in grembo della sua nativa rupe L'alta face del Sol colora e infoca , Quel s'acrrebbe cost , che or ne Palmire Tu rappresenti , nè Adelaide , o Donna , Ma Adelaide sei, ma sei Palmira: Si fendo a te dinanzi il cor più duro, Dell' orecchio non men l' occhio ti approva . Gioisce l' amistado, e se l' Invidia Ti viene ad ascoltar, parte punita Speme la nota voce ancor non perde, .! E i recenti edifici , ondo abbellito Sempre più sembra insuperbir Parigi, Ricorda, e aggiunge, che giocondo fora La da mo visitata alma cittade Visitar nuovamente, e far paraggio De'nuovi rai con lo splendore anti

lo non rispondo allor : ma fosea in eredo , Nube improvvisa mi ricopre il volto, Giocondo il riveder le vie, per cui Strider sentiasi quell' orribil rarro, Cho all' empio altar, che sotto l' empia scure Innocenti guidò vittime tante 1 Giocondo il riveder la piazza, dove Nelle troncate sanguinose teste Querti occhi anco si spensero , che volti A me non d' altro che di cetra adorno S' eran con ospital raggio cortese ? Non è, non è di si felici tempro La mia memoria, che i dolenti casi Depones tutti , e sol ritenza i lieti, Non fu colà, che testè l' oro avito Non pur, non pur l'ereditato nome , Ma l'ingegno , il saver , l'artij, gli studi , Ma l' innocenza, la virtà, la fedo, L'amistà, la pietà, l'umanitade, Tutto, fuorche il delitto, era delitto? Templi caddero, e altari, onde agli oppressi Cuori anche il Ciol rapir; a quel di piena Egualità cieco desio tornava Soverchio, ed importune un Die nel Monde Riuscia peso troppo gravo un Nume Di que' Saggi novelli al follo orgoglio, O dell' arti più bello, e di virtudo, La più bella d' ogni arte, amico, e mio, Cui questi pochi di color non gajo Fiori , che io colsi in Elicona , or mando , È vor, che l'infernal mostro, che ascoso Non istava già più, ma discoperto Sen giva, o baldo , ed il superbo rapo Erger parea sino allo stelle, e Giovo Con Titanica man cacciar di seggio. È ver, che l'infornal mostro, che detto Viene Atrismo , fu colpito alfine: Ma nuoce ancor , domo quantunquo e vinto. Tal, poiché quell' eroe, ch' elibe da Palla La mente, e il hrando da Mercurio, e l'ali Poichè il gran Perseo alla non mai reduta Impanemente da un mortal Medusa Die su l'infamo collo il divo colpo, Mentre col teschio in man pendea velando Su l' affricano suol , le stille rosse , Che da quello piovean, dal suol raccolte, Se narra il ver la Fama , ad animarsi , A crescer tosto cominciaro in angui Morte spiranti ; e benchè tronca, e spenta, Di nuocer non restò l' orribil testa-

# A ISOTTA LANDI

1803.

Tax i più bei doni onde propizio il cielo Quenta vita mortal coazola ed orna , Bel dono parmi, che d'amor sien degne Quell' alme, a cui da noi si doe più amore ; Che la ci chiami il piacer nostro antora , Dore il mostro dovere ad il cci sforza.

Assiglin, il rristellin liquido tergo Numi rlementi ! e qual , se una sorella Con le mie stesse man , Prometeo nuovo . l'otess' in modellarmi , e qual vorrei Di terren limo, e di celeste fiamma Sorella a me compor, che punto fosse Da me , cui diede a me il destin , diversa? Locato io non avrei nel mio lavoro, Se uou quanto in ta veggio i il pronto ingegno, Che da te fn con tanta cura ornalo, Ed il maschil, ma non austero, senno; Ourlia mente dal ver , dal grande amira ; Quel core , che del bello ai dolci tocchi Fedri risponde; le sembiause grate; La non imbelle fibra, e il non restio Circular de'tuoi spirti , onde la cara Salute, o quel, che non di rado è secco, Quel fortunato di letizia lume, Di rui splendo il tuo vulto, e a cui dasanto lo, ch' ebbi da Natura altro di linfo bloto, e struttura altra di nervi , io spesso Serenai l'alnia : como in faccia al Sole Forca nube s' indora , o come vedi Sotto l'orbe di Cintia un' onda bruna Di non proprio brillar tremolo argento. Che dire della tenera emistade, Che sin dai primi anui a me serbi ? lo ste Artelice geloso, un più sincero l'ec me, un più celdo, un più costante affette Non avrei nelle tue siscere posto. E qual migliore havei assistà di quella Di german coa germana? Più scave Dell' amistà, che l'uomo ad uom conginnge, E rensa i rischi troppo dolci a un tempo Dell' amistade, rhe non rade volte A gentile il congiunge, e non sua donna. Deb perché scritto era lassi , che piaggia Si lontaua da mo ti ritenesse, Cho di tanto Eridán l'onda nemira Ti partisse da me ? Frequenti, è sero, Vengono e san tra uoi le suggellate Degl' interni pensior carte cosparse, Felire erte , rhe all' uom un Die cortes Certo inspirava ! Viso il foglio , e parla: Ne per lunghessa di cainmin frapposto

Si raffroddan le note a lui commesse.

Ma non è riò quel rapido o fersente ;

Riverberar di amici sensi alterno t Aon qual prouto o reciproco versarsi

Pur lo spasio rrudel, else tra noi giace,

Si non si stende, rh' io talor non vinen,

E se un laccio importun, da cui legato

Restò ad un tratto il piò già mosso, io spe

Ti ginco, o cara, che non prin la bella

Sue case accolto il Ra degli astri, e a lui

Tolti dall' aureo erine I rai più ardenti,

Rivedrà sovra largo, e troppo leuto

Vergin celeste avrà nelle stellate

Premere ad essa dall'un margo all' altro. Sai quale oggetto allor me, rhe sovente Nelle passate portentose etadi Col pensier vivo, quale oggetta allora Me chiama, e in sè l'estatico mio aguardo Ritien confitto T Quell' eccelse Pioppe, Che il fiuma, onde a se fan lucido specchio Tingon di lunga , e mobile ombra , a verde. O d' amor di sorella esempio insigne, Se fede ottien da noi fama si antica ! Een quattro suteri mesi amare piauto Sparser le fide Eliadi su l'amato Fetonte estinto ; a poteo sol la scorsa Di che il Ciel per pietà lor cinse il petto, Fermar la dura scorse il lor sospiro. Ah giosine infelice ! a qual ti prese Ambiaiosa insania? Tu i paterni Destrier, le vene di quel fnoco pieni, Che shullan sempre dall'eteree nari, Tu per gli alti sentieri, e tra l' immenso Dell'ingognito Olimpo orror guidarli, E ai morteli un mortal recere il giorno? Ah giorine infolice I ecco alla terra . Che ferir da improvviso arder si sente, Troppo vicina emai l'inranta ruota Correre, a tutte paventar le cose; Corrucciarii il Tonante , e la trisulra Folgore in te scagliar : svelto dal coorbio Tu, feudenda il suonante aere, piombi hell Italien Po. Su via, correte, Nojadi dell' Itelia , le riarce Mombra lavate con la man pietosa . E lo spirto attrrrito abbia da voi D' un sepolero il conforto al fiuma in riva. Vide Climine dopo lunga via La tomba del figlinol : videla, e il sene Pareosse, straceiò il crin ; pur visse ancors E delle suore, chi l'avria crednto ? Fu minore nel duol la stessa madre. O con vincoli a me più , rhe di sangue , D' amor congiunta , non avrai tu certo A lagrimar sul tuo fratallo ai vivi Da temrrarie imprese tolto, e fatto Di folle ambiaion vittima illustre. Troppi ebbe già questa dolonte etade Come in duo, che uu sol tetto insieme accoglie, Nuovi Petonti, che d'orgoglio Insani Nol Mondo, che in tenèbre ai loro aguardi Giarea , recar si confidaro il giorno. D'nn cor nell' altro : della man più schietto ; Il fulmine del Cielo, è ver, gli svelst Dagli alti seggi , e li ridusse in polve : Par sempre d labbro, e meglio scorgi un'alma, Non però sembra intrramente spento Ch'e nellavoce, ed è perli occhi a un tempo L' incendio, cui qua e la sparse nel Mondo Quella de lor corrotta , e mal vibrata , Che rubaro a Sofia , luce fonesta. Ma quale a me decreti morte il fato , Che sarà , questo so , tacita e oscure , Come tacita e oscura è la mia vita ; lo questo voto innalio : a me rinchiuda Pria, che a te, gli occhi l'inamebil Parca. Che me l'onda maggior, rhe Ausonia Irriga, E dietro ad esso un altro voto io mando Non mone ardente. Dri vicin mio fine

Su penne rapidissime ti giunge L' ingrato avviso ; e al cocchio tno bramoni S' attacchin, si rinnovino robusti Corsieri : e fede quello serbi ; e unita Al margine di là per te si trovi L' usata barca traghettante ; e un solo Non s' attravorsi o in terra, o in onda inciam-Ond' io tra l'ombre della morte vegge (po : Te nell' egra mia stanza entrar qual raggio, Che quell' ultimo giorno ancor m' indori ; Ond' io possa uoa volta ancor sentire Con la mia la tna mono, e a te vicino, Se viver non potei , morire almeno, Perché perché noo vieto giusta legge Alle fanciullo i talemi stranieri ? Par quando fisso il mio pensiero io tengo Nell'egregio uom, cui ti condusse Imene, Tronco i lamenti , ed il mio danno quasi All' arbitro destin, cara, io perdono.

#### SIROLAMO TRACASTORO

FILOSOFO, ASTRONOMO, E PORTA INSIGNE.

1803 Dove ti cerco? A qual del verde Eliso Boschetto, o colle ti dimando? il passo Mnovi con quelli, che ne' ciechi entraro Laberinti dell'alma, e grave accora Dal lungo meditar portano il ciglio l O tra quelli sci tn , che al ciel notturno Volsero un di l'astrocoma papilla, Ed iotorno al cui fianco un maoto exsu Di stelle d'or tutto cosparso ondeggia? Ti ba il coro forse di color, che questa Fiaccola breve delle umane vito Serbaro ancor per qualche istante viva, E deluser la Parca? O il coro invece Do'bnon poeti, che su l'anrec corde Preer degne di Peho utili coso, E pura in seno custodir la sacra Nel foote Ippocrenco beynts fiamma? Se famosa non mente actica voce , Quel, che piacea quassù, sotterra piace. Ma là, dove ogni ver su gli occhi splende, A che d'Urania maceggiar la sesta? A che nell'uomo entrar col guardo, o rar Sveller di piaggia in piaggia erbe salubri , Ove në son corpi a sansr, në infetta Dagli antichi suoi mali andar può l'alma? La cetra si , quelle Latina cetra , Che già toccasti di Benaco in riva, Pur tocchi all'ombra de' boschetti eterni, E più santa è la man, ma non più dotta : Che quel tuo canto, a cui le raddolcite Paterne balse rispondean , quel canto Delle beate aura e dell'onde, quello Dell'eco degli Elisi era già degno. Teen il gran Mantovano, alla cui voce Si ben la tua s'accorda, i vern alterna;

Teccion l'Ombre compagne, e spesso, mentre Ripete i carmi di Virgilio, i tuoi Ripeter crede l'ingeneate selve.

O Fracastor : deb come mai quel Bello . Quel, che a si pochi eletti Spirti è dato Di ragginnger talor, Bello sovreno, Come date a te fn di coglier sempre ? Talvolta, è vero, io pur dinensi el guardo Mel veggio sfavillar: ma quendo ed esso Con la mente mi accesto, e che afferrarlo Già parmi, ecco mi sfugge, e vie sco vola, Qual giovine destrier, se fuor di stella, Speranti i nodi, mci nel prato, e i servi Ver lui propti si stancino i s'erresta. lofingendosi, il tristo, ed anche l'erba Talor si mette a pascoler : ma como La man già già sopra si vede, aguissa Subito e balsa, e in un istanto tutto Dietro l'agile piè si lascia il campo.

Me che? Sin dal vagir tuo primo il Mondo S'accorse, ch'eri nato ad alte cose, Oli portento inaudito! Su le braccia Ti avoa le madre, ed imprimenti, io credo Baci, e poi baci : dalle foscho nubi Lucidi uscian tremoli lampi in quella, E frequente l'irata etra tonava. Ed ecco fiammeggiar la stensa e tutto Tremar dal fondo, e rimbombar l'albergo. Che fu? che avvenne? Su la nuda terra Gacco la madre sventurata, e intatto, E ignara del felice a un tempo, e tristo Too easo, e forse col sorriso in bocca,

Al fulminato sen stringeati ancora. Fema ò, che Adige allor la sua canuta Di verde pieppo incoronata testa Dall'ondo alsasse, e i glanchi lumi acceso Tel s'udisse a gridar: Cresci, o sublime Fenciullo, eresci, o mio novollo vanto. Te non invan la folgore rispetta. Tu aprirti nn giorno di Sofia per gli orti Sentier saprai non toechi, e dispiecarno Vergini fiori d'immortal fragransa. Tu il lento delle rapide comet Spiar ritorno, tu seseciar dal ciclo Gl'importuni epicieli, e uffrire an auc Miglior rammino elle rotanti stello L'occhio di doppio vetro armar tu primo Ma te dal ciol richiameranno in terra Gli egri morteli, che per to fien tretti Dello fauci dell' Erebo: invoceta Yerrà dai bdi più remoti l'alta, La divina tua poem, e supplicenti I Regi a to dimanderan la vita. Poi ti accorran del tuo bel Caffio i boschi . Ove con man romita andrai scorrendo Su l'ebano sonante, Oh! fortunete Rupi di Baldo, che sovente udranno La solinga tua Musa, e fortuneto Il gran padre Benico, a cui rinata L'anrea parrà del suo Catullo etade. Correte, soni, correte, onde men tard Ginnga quel di , ch' io del tuo dolce canto

Volverò l'ondo mia piena o superba.

Disse, ed il capo sotto l'onda ascose.

Perché parrarii, o Fracastor quai vive

Tosto mandò l'ingegno tuo scintille? Come Padoa stupl d'un tanto alunno? Con quanta gloria seguitasti un tempo Quel prode Livian , braccio di Marto , Che i buon vati accoglica sotto i suoi lauri? Con quenta festa indi ti strinse al petto Le Patria, cho mirò, d'ogni più rara Virtù l'esempio in te, cui mai nessuna Dal tuo nobil cammin lusinga torse? Non la luce dell' or, che to spregiasti. Pago del poco; non delle superbo Corti la luce, che o fuggisti ratto, O appressar non volesti; non la luce D'un volto, che piacer prometta, e calme, E naufragio apparecchi intanto, e morte: Come i notturni fraudolenti fochi, Che Nauplio alzò sovra i Cafarei scogli , A cui, mentre pensava in porto addursi, Percosse il vincitor navile Argivo.

Ma fu mai ebe turbasse oscura nube Il seren de'tuoi giorni ? Ohimè , l'Amico , L'amico tuo più caro, a cui ti univa La virtù stessa , ed il comuno Apollo (40) , Cade, Inngi da te, nel fior più bello Della gloria e degli anni. Ohimè l due figli, Teneri encor, su l'egre piume io scorgo Giacer I'un prima, indi a non molto l'altro, Due figli, che in lor pro l'arte paterna, Onde tanti risorsero, con voce, Che ti divide il cor, chiamano indarno, È ver, che almeno in quel funchre canto, Che dal cor tuo scoppiò , vivranno eterni, Cadi tu ancora ; e la domestie' arte Sovra te stesso non ti venne date Ne di tentarla pur: poiche l'avara Morte, onde meglio assicurar sua preda, Tacita giunse, e te, che a parca mensa Sedevi inerme, rovesciò d'un solo Colpo improvviso. Ma la tua Verona Porderti affatto, o Fracastor, non volle, Nel prisco, e nobil suo marmoreo Foro Quindi io ti miro con Catullo e Macro, Con Vitruvio , con Plinio , o con Acpote , Egregi tuoi concittadin, ti miro Vivere ancora , e meditar nel sasso. O venerati simulacri e cari. Dite ( poiché di sotto a Greca mano Por eran ventura non usciti e quindi Dal Gallico scampati inclito artiglio Pur m'é concesso interrogarvi ) dite : Tra questa ornata Gioventà, che amico Degli asili secretì, e delle ignare Recondite foreste io mal conosco; Vedete alcun giammai, che a voi dal basso Tinti d'illustre invidia innalzi gli occhi , E del desio d'nna egual fama accesi? Spesso un Maffei gli alsava e non già invano; Però tra voi spirento in marmo anch' esso La Patria il collocò, Sotto l'industre

Scryptile oh come celea prints, e quasilicat di first in li, to ture pictet. I then di terr a tot a terre pictet. I the shi ter questa Gioventin novella, Cho fia che nigla und di spra quell'arco, Di cui la cinim sollitrira alcuno Un consecutation de la compania di Quando sara è les inconerate o unuo Nun s'incurri quell'arco, e non accust La degenere pole, a i tempi insubit ? Tissun ci, ché poun a cyntile sopra un deput Di terder nuno compagno l'Parani. Che a l'erroe, eterno, inovitabil sonno Contestas ic obiusterei qui del le eiglia.

#### AD APOLLO. 1803

Ousta, che sul Panaro a mo ponesti Nella giovine man cetra diletta, La qual poi meco al patrio Adire, e ai liti D'Adria, e in val d'Arno venne, e in vel di Tra l'Elvetiche rupi , o le Sabaude , (Tabro, E della Senna, e del Tamigi in riva : Ouesta cetra, che mai, sia loco al vero, Altro su le plaudenti ingenne corde, Che la beltade, e la virtù non telse, La beltà saggia, e la virtù gentile; E che importuna ai boschi solo e agli antri , Se invitata non fu , nel Mondo tacque , Modesta l'un dirà , l'altro superba : Questa cetra de' miei giorni più lieti Fregio, e conforto de più tristi giorni, O tu di Giove e di Latona figlio, Dio dell'arti, o del di che il postro incer Come le piante e l'or, scaldi e maturi, Si, questa cetra, ahi non più mia! ti rendo. Passò stagion di affaticarla, e trarne Voci nobili ed alte; non pensato Ecco mi colse il cinquantesim'anno Ma perchè non pensato? Io pur vedes Corvarsi a poco a poco il terco a Fosco. E di Quintilio tra le nere chiome Furtivo biancicar più d'un capello, lo pur vedea di Lalage sul volta La tacita spuntar grinza nemica, E dagli occhi d'Aglie, beaché non sazi Di lanciarlo, cadore il natio foco. So che vigore ad un canoro spirto Non toglie ognor l'invida età : col crine Mai non incannti lo stil di Armestre (41); Sedici lustri e più di Diodoro (4x) Ha la penna, che getta ancor faville ; E di Comante (43) tra lo vecchie vene Molta fiamma Direca scorres col sangue. Ma ciò data fu a pochi ; e non a gente Di menche forti, o logorati stami Fu dato, a gente, eui tormenta e sp Un secreto vibrar di nervi offesi , Che il dolce sonno appunto in quel, che l'ale Stender vnol sovra me, da me respince, O de'Numi il niù amabile e leggiadro. Poniam che fiochi sovra questo labbra Non sien gli accenti a acor, che vuoi ch' io ranti? Già quella, che sul lido Anglo, e sul Franco Lango tempo fumo temata guerra, Con un funesto lume, che sgomenta Le genti più lontane, alfia vampeggie, La tiranna del mare Anglica prora Scorre ogni fintto minacciando morte Dai eavi bronsi fulminanti, ond' arma Il volubile fianco, ed iagannando Con la vela ingegnosa i venti avversi. Perve intanto il lavor ne' Franchi porti : Risuona, e volentieri il patrio abete Sotto la nota man si curva in nave. Nel Console guerrior son gli occhi totti Conversi, o debba no Britauni mari Naufragar la sua gloria, e giù dal crino Cader nell'onda i lauri; n talo accorda Fermato egli abbia con la nebbia, o il vento Che l'opposto afferrar lito, spiegarvi Le sue falangi, e della gran Nemica Piantar nel core il mortal dardo ei potsa, Alu quanta occision della marina Teti non sol per gl'infocondi campi, Su quelli anco di Cerere e di Pale, E nel tuo seno, Italia mia, se tosto Gallia, e Albione non ammoran l'irel Ma per le rocche smantellate, ed arse, E tra l'ampie de' morti, o de' mal vivi Gemebondo estaste andar non ama Quella pia Musa, a cui mi desti in guardia; Seguir con inuman complice verso Non ama il ferro, che tra carne o carno S'innoltra, e ornar di studiati suoni Perite immense, e trar dal sangue il bello. Dirai, ch'io posso a più feroci plettri Lasciar le pugne, e poesia far d'altro; Che Natura offre ancor tutta se stessa A chi ritrarla poetando ardisea; Che il secol guasto ha pur qualche virtade, Cui da Pindo recar fresche ghirlande, Nè giammai troppi contra il visio indegno Foor dell'arco Teban volano i dardi. O dall'arco d'argento, e dal crin d'oro. Ciò, di che forse alcun de' tuoi seguari Non osò favellarti , ascolta , mentre Per quest'ultima volta i Toschi accenti De'suoni tuoi, con to parlando, io vesto.

L'arte de expans su git unami petti Non escretta espere lo stesso impreo. Trionfa, quando è ancro giovine il Mondo. Vivoi l'actir, l'immagina ferrecuta, Dell'armonia sotto i movelli colpi Facile a rimbatara la vergin filora. Splendide meravigile, alti portenti La poci narra, "re forti potta ha l'alma, E non ha forti squardi uncor la mente. Trionfa par l'arte de exami, quando Da barbaries notte il Mondo uscito Rimpierenice: pid de l'ungano. Sospinto aller quel prezioso cibo. Da cui poi torcerà le sarie lalibra. Chiede's e nuova gli par la per lunghi anni Dimenticata Ippocreaca dolcessa. Ma se mai l'uom, più che pon sente, pensa, Se faatasia già infredda, o s'isorgoglia Ragion più sempre, sospendeto, o vati, Le vostre lire alle pareti vostre . Lunge i plettri disutili , rempete L'eroica tromba e la sampogaa agreste s Troppo tardi schiudeste al giorno i lumi E voi, giovini industri, a cui nol petto Ferre l'amor delle buone arti, armato Di compano la man, l'occhio di lente, Cose in terra cercate, o in ciele ignoto: Misurar, calcolar, nelle lor parti I corni scior, perli atti suoi lo spirto, Ne'moti l'alma, a voi ma studio o fama. Vi favoreggia anche il linguaggio agli usi Vostri più acconcio, e men propizio al vate, Che il nerbo in quel dell'otà prima, o il foto Non trova più pche le invecchinati voci Perder vede il color, perder la luce, E nel lusso novel piange l'antica Povertà, madre degli ardir felici, Mentro an più dotto, o saggio, o per le nuovo Ricchezse innanzi a voi più ridondante Scorre idioma; ne vi cal, se tanto S'inflevolisca, quanto più si stende : Come torrente, cui montana neve, Che all'Austrocesse, arricclaidionde o dionde, S'alsa, e per le campagne ampio si spando, Ma l'impeto natio perde, e quel primo, Di cui stupiano i boschi, alto rimbombo,

Nume Castalio, a che più a lungo io stauco L'orecchio tne divino, e quel ti narro, Che di me tu sai meglio? Eccola omai La compagna fedol d'ogni mio passo, La de mici più reconditi penneri Consapevole cetra, ch'io devote, To ringraziando ... Ed an sol verso adunquo Non uscirà più del mio petto? Il piede Per l'usata movendo amena selva Ponder vedro nell'aria; o innanzi al verde, Cento pender rodrò su l'ali d'ore Fantarmi, ne afferrar potronne alcuno, Ed a me farle armonizzar sul labbre? Non potro na veme pellegrin, so il trovo, Un rentile atto, un modo accorto, un raro Sforzo dell'alma, an sacrifizio illustre Sparger di meritata Aonia luce? De'miei lavori ancor recenti, e caldi Dal vampo ancor della Pebea fucina, Più non andrò l'invidiabil premio A coglier negli attenti occhi sagaci Di Temira, o nel giudico sorriso? Col fresco mormorar la nota fonte Indarno indarno l'usignuol rivale Dal vicin ramo inviterammi al canto? Sir d'Elicona, il dono tuo, che incanto lo ti rendoa, ritegno : ah ! nn Dio nemice La mente m'offuscu, quand'in penuai

Poter vivere un di fuoe del tuo regno. Splenda su me benigna stella, o eruda, Languida io senta, o vigorosa vita Scorrere in me, nn, questa cara cetea Non si distaccherà mai dal mio fianco Seguirà meco ad invecchiar : le corde Ne toccherò con man tremola a inferma, Che morrà su le corde: a mando chiusi All' azzuero del ciel, da'colli al verde, E ai volti amici avrò pec sempre gli occhi Di viola intrecciata e di giacinti Scender meco dovrà nal bujo eterno Della tacita tomba, e il sonno stesso Dormir con me sotto lo stesso marmo.

AL CORTEST LETTORE

# IPPOLITO PINDEMONTE.

lo avea concepito un Poema in quattro canti e in ottava rima sopra i Cimiteri, soggetto che mi parea nuova, die non potendosi che teattato l'abbia chi lo riguardò sotto un solo e particolare aspetto, o chi sotto il titolo di sepolture non fece che infilsare considecazioni moralia religiose su la fioa dell'uomo. L'idea di tal Poema fu in me destata dal Camposanto, ch'io vedea, uon sensa un certo sdegno, in Versea. Non ch'in disapprovi i Campisanti generalmente: ma quello increscerami della mia Patria, perchè distinzione alcuna non v'era tra fossa a fossa, perché nna lapula uon v'apparira, a perebè non concederasi ad nomo viro l'entrare in esso. Compiuto quasi io avea il primo cante, quando seppi che nnn scrittore d'ingegno non ordinario, Uco Foscoso, stava per pubblicare alcuni suoi versi a me indirigati soora i Sepoleri. L'argomento mio, che nuovo più non pareami, cominciò allora a spiacermi; ed io abhandonai il mio lavoro, Ma leggendo la poesia a ma indiriszata, sentii ridestarsi in me l'antico affetto per quall'acgomento; a sembrandomi che spigolare si potesse ancoca in tal campo, vi cientrai , e stesi alcuni versi in forma di cisposta all'antoe dei Sepoleri, benchè pochissimo abbia io potuto giovarmi di quanto avca prima concepito e messo in carta su i Cimiteri.

Questi varsi io t'offerisco, Letter cortese. facendoli precedere dal componimento, cni sou di risposta, a che ta potresti non averlotto (44). Appartengene ad esso alcune parola in carattere diverso, ahe trovansi nel componimanto mio; il che io noto per questo, che al mio potria talpno andar tosto con gli occhi-Quante specie nou v'ha, coma d'autori, così ancor di lettori?

Crederei beast di far torto a tutti, se annotazioni aggiungessi. Chi non ha, percagion d'esempio, una qualche eogniziona di quai giardini tanto celebri dell'Inghilterca? Forse sale sepolerali della Sicilia : ma il passo mi pare abbastansa chiaro per quelli ancoca, che udito non ne avessero paclac mai.

Dirê per nltimo, che quel Camposanto di Verena riman chiuso da poco in qua anche ai morti. Forse i lamenti di molti vivi na furon cagione. Ora si seppellisce invece ne'chiostri d'un monastere ; ed à lecito l'avere una sepoltuca particolare, il mettere un'iscrisione, a l'andare a piangere i nostri cari su la sepolcrale lor pietra.

1 SEPOLCRI

#### DGC POSCOLO. OCAL voer è questa, che dal biondo Mela

Nuova capora, a che io nell'alma senta? È questa, Ugo, la tua, che a te mi chiama Fra tombe, avelli, arche, sepolchri, a gli estri Melanconici, a cari in me caccenda. Del Meonio cantor su le immortali Carte io vegghiava, a dalla lor favella Teneva io nella postea i lunghi affanni Di quell'illustre pellegrin, che tanto Pugno peia co' Trojani, a poi col maro. Ma tu, d'Omero più pomente ancora, Ta mi stacchi da Omero. Ecco già ride La terra, o il cielo, a non à piaggia, d'ova Non invarmigli April vargini rose , E tu vuoi ebe io mi einga il erine incolto Di cipresso faral: di quel cipresso, Che or di verde si mesto invan si tinge . Poscia che dai sepoleri è anch'esso in bando. Perchè i rami cortesi incurvi, o piagni, O della gente, che sottacra dorme, Salice amico? Ne garson sepolto . Che nel giorno primier della sua fama La man senti dall'importuna Parca , Ne del tuo duolo onorerai fancialla , Cui prepacava d'Imeneo la veste L'inorgogliata madre, a il di che oroari Dovea le membra d'Imeneo la veste . Bruno la circondò drappo fonebre. Della fanciulla, e dal gurson sul capo Cresce il cardo, a l'ortica; a il mattutino Vento, che fischia tra l'ortica o il cardo, O l'interrotto gemito lugubre, Cai dall'arma sua casa inalsa il Gufo Lungo-ululanto della Luua al raggio , La sola è che risucci in quel deserto , Voce del Mondo. Ahi scia gurata atade . Che il vivec rendi , ed il morir più amaro. Ma delle piante all'ombra , a dentre l'urne Confertate di pianto i forer il sonno Della marte men duro ? Un muechio d'onsa. Sente l'onne degli accerchianti marmi, O dai custodi dalle sue catana Calc a an libere spirto? Ah non a solo Par gli astinti la tomba ! Innamorata meu note sono , benebè a noi più vicine , la Donna , che a brun vestita il volto inchina

Sovra la pietre, she il suo sposo serre, Vedelo ancora, gli fevella, l'ode, Trova ciò, ch'è il maggior ne' più crudeli Mali ristero : un lagrimar dirotto, Soverchio alle mie patria un tal conforto Sembro nevellamente : immota, e sorda Del cimitero suo le porta è ai vivi, Pure qual pro, se all'emoroso piede Si schindesse arrendevole? Indistinto Son le fosse tre loro, e un'erba muta Tutto riquopre : di cader incerto Sovra un dilotto corpo , o un corpo ignoto , Nel core il piente stagnarie respinto. Quell'urne d'oro che il tuo coper chinde, Chiudera il mio, Petroclo emato: in vite Non fammo due, due non seremo in morto. Cost Achille inganoesa il suo cordoglio, Ed utile e lui vivo era quell'urna. Il divin figlio , se telor col falso ,

Che Grecia immaginò, dir lice il vero, Il divin figlio di Giepeto volle L'uman seme formar d'inganni dolci , D'illusioni amebili, di sogni Dorati, amico, e di dorate larve. Questa, io sento gridar, fu la sua colpa, Ciò punisce l'ougel, che il cor gli rode Su la rupe Caucasea, e non la tolte Dalla lampe dal cicl eacre fevillo. Quindi l'uomo e rifer Prometai nuovi Si volgono, o dell'uom, noo choil pensie L'interno senso ad amendar si danno. Pardoco oppena da enstoro impetra Quel popol rezzo, che le sua capanne Niega d'abbandooar, perché de padri Levarni, e andar con lui non ponno l'ossa, Perdono appene le selvaggie donna, Che del bambin, cui dalle poppe Morte Le disteccò, ve su la tumba, e spremo, Come di sè nutrirlo ancor potesso, Latte dal seno, e lagrime dagli occhi: O il picciolo ferétro all' erber note Sospende, e il vede mentre spira il vento Ondeggiar mollemente, e agli occhi ilinzi, Più che di bara coffrir di culla aspetto. Ma questi grati, ed innocenti errori Mon faro ancor no popoli più dotti? Ble non amò senza rossor le tombe Rome, Grecie, ed Egitto? A te sia lieve Le terra, o figlio, e i hassi tuoi riposi Nulla turbi giammai , dice noa madre , Quan alcun senso, una favillo quasi Di vita pur nel caro corpo crede. Memorie alsando, e ricordense in marmo, Tn vai pascendo, satellando vai L'acre dolor, che men ti morde allora. Men de te lungi e te pajon quell'alme Di cui le spoglie, and eran cinte, has presso. Che dirò delle tue, Sicilia cara, Delle tue sale sepolerali, dove Co' morti a dimorar scendono i vivi? Poscolo, è varo, il regno ampio dei venti lo corsi as mies rerdi anni, e il mar bicano

Solesi non nna volte, e a quando a quando Coo piè leggier della mia fida barra Mi lanciava in quall'isola, ose Ulasse Trovò i Ciclopi, io donne oneste e belle. Cose ammirande io colà vidir un mente, Che fuma ogner: talora ardo, e i macigni Tra i globi dalle fiamme al cielo avscuta, Tempj, che vider cento volte e cento Rierder l'Etna spaventoso; o ancora Pugnao coo gli anni, o tra l'arena e l'erbe Sorgon maestri accor dell'arte antice. Quell'Aretusa, che di Grecie volve Per occulto cammin l'onde d'argento. Com'è l'antico grido, e il Greco Alfeo, Che del fondo dal mar cou lungi s'alsa, E costanti gli affetti, e dolci l'acque Serbe tra quelle dell'emara Teti. Me cosa forse più ammirende e forte Colà m'epparva i spaziose, oscure Stense sottarre, ove in lor nicchie, como Simulaeri diritti, interno vanno Corpi d'enime voti, e con que panni Tuttora, in cui l'enra spirar far visti. Sovre i musceli morti, e su la pelle Così l'arte sudò, così caccionne Fuor ogni umor, che le sembianze antiche, Non che le carni lor, serbane i volti Dopo cent'anni e più: Morte li guarde, E in tema par d'aver fallito i colpi Quaodo il cader delle Autumali foglio Ci avvisa ogni enno, che noo meno spesso Le omane site cadoco, e ci mande Su gli estioti a versar lagrime pio, Discende ellor oe sotterrauei chiostri Lo stuoi devoto : peodono dell' elto Lampadi con più faci ; el corpo emato Ciascun si volge, e su gli aspetti smnnti Cerca, e trove ciascun le note forme Figlio, amico, fratel trove il fratello, L'amico, il padrez delle faci il lame Cost quei volti tremulo perenote , Che della parca immemori agitarsi Sembran talor le prigidite fibre. Quante memorie di dolor comuni. Di comuni piacer l Quando negli ami, Che si ratti passar, viver novallo! Intento un sospirar o' alza, nn confuso Singhiouser lungo, nn lamentar non basso, Che per la ercete, ed echaggiacti sale Si sparge, a e cui per che quei corpi freddi Rispondano, i due Mondi un pieciol varco Divide : e unite e in emistà congiuote Aon fur le vita mei tanto e le morte. Me stringer troppo a scompigliar quelche n!-Quests scena potria. Ilai campi esiti ( o.e Sorge, e biencheggia e te nobil palagin D'erbe, d'acque, di fior ciote, e di molte Che i tuos padri educero, inclita selva? Riposi là, se più non bee quest'aure L'adorata tua sposa. Un bianco marmo. Simbol del suo candor, chiudale, e t'offia Le sue caste sembiause un bianco maruis

Ma il solitario loco orni e consacri Religion, senza la rui presenza Troppo è a mirarsi orribile una tomba, Scorra ivi, e gema il rio, s'imbruni il bosco E s'incolori non lontan la rosa, Che tu al marmo darai spiccata appena. Noo odi tu per simil colpo il fido Pianger vedovo tortore dall'olmo? Quando più ferre il di, quando più i campi Tacciono , il verde orror della foresta, Che il sole indora qua e là, ti accolga. Nel rio, che si lamenta, e in agni fronda Che il sento scuota, sentirai la voco Della tua sposa : ron le amirhe note. Sotto il suo busto nella pietra inrise, Ti parlera : Pon , ti dirà , pon freno , Curo , a tanto dolor , felice io viro, E quando il più vicino astro su i campi La smorta sua luce notturna pierr, Pur l'abbia il bosco: randida la vesti ; E drllr rose , rhe di propria mano Per lri spiccasti, incoronata il capo La tua sposa vedrai tra pianta e pianta ; Ambo le guacce sentirai bagnarti Soavissime lagrime, e per tutta

Scorrrti l'alma del dolor la gioja, Così eletta dimora e si pirtosa L'Anglo talvolta, rhe profondi o forti Non meoo cha ; pensier , vanta gli affetti , Allo più amate ceneri destina Nello sue tanto celebrate villa, Ovr per gli occhi in seno, a per gli orecchi Tanta m'entrava, a si innecente abbrezsa. Oh rhi mi leva in alto, e rhi mi porta Tra quegli amrzi , dilettesi , immensi Bosebarecci teatri! Oh ehi mi posa Su quei verdi tappeti, antro que foschi Solitari ricoveri, nel grembo Di quella ralli , ed a quei colli in veta ! Non recise colà bellica scure Le gioconde ombre ; i cousueti asili Là non cercaro invan gli ospiti augelli; Ne primavera s'inganno, veggendo Sparito dalla terra il noto bosco Che a rivestir venia delle sue frondi. Sol nella man del giardinier solerte Blandò lampi colà l'acuto ferre Che rase il prato, ed agguagliollo, e i rami, Che tra lo sguardo, a le lontane scene Si ardivano frappor, dotto corresse Prospetti vaglii, inaspettati incontri, Boi sentieri , antri freschi , opachi soggi , Lente acque, a mnte all'arba, a ai liori in Precipitanti d'alte acquo tonanti, (mezzo, Dirupi di sublime orror dipinti : Campo, o giardin, lusso erudito, a agresto Semplicità ; quinci ondeggiar la mouse ; Ponder le capre da nn'acrea balsa , La vaile mugolar, belare il colle, Quinci marmoreo sorra l'oude na ponte Curvarii, ountempio biancheggiar trail

Spargono Americane il suol Britanno, E su ramo, che avea per altri angelli Natura ordito, augei cantar d' Europa : Mentre superbo delle arborce corna Va per la selva il cervo, e speaso il rapo Volge, e ti guarda, a in mezzo all'onde il rigno Del piè fa remo, il collo inarca, a fonde L'argenteo lago: cosi bel soggiorno Sentono i bruti stessi, o delle selve Scuoton con istupor la cima i venti. Deh perché oco poss'io tranquilli passi Muovere ancor per quelle vie, celarmi Sotto l'intreccio ancor di quei frondosi Rami ospitali , e udir da Inngo appena Mugghiar del Mondo la tempesta, urtargi L'un contra l'altro Popolo, corone Spezzarsi, e scrottri? O quanta stragel O quanto Scavar di fosse, a traboccar di corpi E ai Condottier trafitti alzar di tombe l

Ne già conforto sol , ma scuola ancora Sono a chi viva i monumenti tristi Di rhi disparve, Il cittadin, che passa Gira lo sguardo, il piede arresta, e legge Le scritte pietre dei sopoleri , leggo ; Poi suo cammin seguendo, in mente rolge Drlla vita il brev'anno, a i di perduti, E dice, Da quol riglio il pianto io tersi? Non gioran punto, io sollo, i Carraresi Politi sassi a una grand'alma in Cieln, Dova altro a guiderdon, rhe gl'intagliati Del Lazio arguti accenti, o le scolpite Virturure so l'urna, e lagrimose Ma il giovinetto, che que'sassi guarda, Venir da loro al cor sentesi un foco Che ad imprese magnanime lo spinge. Figli mirar, di cui risplenda il nomo Nai secoli futuri , o mia Verona , Non curi forse ? Or via, quei simularri Che nel tuo Foro in miglior tempi ergesti Gattali donque al suol ; cada dall' alto Il tuo divin Fracastor, dall'alto Precipiti, a spezzato in cento parti Su l'ingrato terren Maffei rimbombi.

Bello io vorrei nelle città più illustri Recinto mero, ovo color che in granda Stato, o in nmil, cose più grandi opraro, Potesser con onor pari in superbo Petto giacer sul lor guancial di polye. Quell'amano signor, per la cui mo Piagnenti sol non si vedran quei volti , Che del cenere regio adulatrice L'arte di Fidia su la tomba sculse. Quel servo, che recò la patria in corte , E fa ministro e cittadino a un tempo. Quel duce , che col ando acciaro in pugno L'uomo amar seppe, a rhe i nemici tutti Sè stesso, ed anco la vittoria vinse. Quel saggio, che trovò gli utili veri O di trovarli meritò : qual vate , Che dritto rbbe di por nel suo poem La virtu, che nel petto avea già posta. Straniere piante frondeggiar, rhe d'ombre (do | Scarpello industre i veri lor sembianti

Ci mostreria; nella sua sculta immago Questi, mirate, ha la bontà, che impressa Nel cor portò; quegli la fronte increspa E al comun bene ancor pensa nel marmo, Oni nelle vene d'un Eroe, che trasse Dagli occhi sol de' suoi nemici il pianto, Scorre il bellico ardir: là un Oratore Cosl stende la man, così le lebbra Già muover par, che tu l'orecchio tendi t E in quella faccia, che gli è presso, il sacro Poetico furor vedi scolpite. La pietra gode, e si rallegra il brenzo Di ritrarre qua e là scettri elementi, E giusti brandi, e inviolati allori, Cetre soavi, e non servili, e impure. Quando la scena del corretto Mondo Più i sonsi attrista, ed il cor prostra, ie entro Nel cimitero auguste, e con gli sguerdi Vade di velto in volto ; a poco a poco Sento una vena penetrar di dolce Nell'amaro, che inendami, e riprenda Le forse prime , e si rialza l'alma. Ma in quel vôto colà , 've monumento Nen s'erge elcun, quali parole nere Correr vegg'io su la parete ignada? Colui , che primo di quei Grandi ad uno , Che nel bel chiestro dermone, con l'opre Somiolierà , deporrà in questo loca La testa , s in marmi non minori chiuso Sonni anch' si dormirà non meno illustri, Così le non mal nate alme dai lacci D'un vile ozio scierriansi, e di nevelli O in guerra, e in pace salutari Eroi Feconda torneria la morta polve. Bella fu dunque, e generosa, e santa La flamma, che l'accese, Ugo, e gli estremi Dell' uom soggierni a vendicar ti mosse. Perchè talor con la Febéa favella Si ti nascondi, ch'io ti cerco indarno? È vero, ch'indi a poco innanzi achi occhi Più lucente mi torni, e mi consoli. Così quel fiume, che dal puro laco Onde lieta è Ginevra, esce cilestro, Poscia che alquanto viaggiò, sotto appri Sassi enormi si cela , e su la roonda Dolente lascia il pellegrin, che il passo Mevea con lui ; ma depo via non molta Shucare il vede dalla terra, il vede Fecondar con le chiare onde sonanti Di nnovo i campi , e rallegrar le selve. Perchè tra l'ombre della vecchia etado Stendi lunge da noi veli sì lunghi? Chi d'Ettor non cantò? Venero anch'io Ilio raso due volte s due risorto. L'erba, ov'ere Micene, e i sami, ov'Argo. Ma non potrò da men lontani oggetti Trar fuori aucor poetiche scintille? Schiudi al mio detto il core f antica l'arte, Onde vibri tuo stral, ma nen antico Sia l'oggette , in cui miri | e al suo poeta , Non a quel di Cassandra, llo, ed Elettra, Dall' Alpi al mare farà plauso Italia.

Cosl delle ristrette, e non percosso Giammai dal sole sotterrance case, lo pariave con te, quendo una tomba Sotte alle aguardo mi s'aperse, e alii quale! Vidi le stesso fuggir rapidamente Dalle guance d' Elisa il solit'ostro E languir gli occhi, ed uu mortale affanne Senza posa insultar quel sen, che mai Sovra le ambasce altrui nen fu tranquillo. Par del reo morbo l'inclemenza lunga Rallentar porve: e già le vesti allegre Chiedero Eliza, col pienziere ardito Del bel Novare suo l'aure campestri Già respirava ; ed io erudulo troppo Sperai , che seco ancor non pochi soli Dietro il vago sue colle avrei sepolti. Oh speranse fallaci ! Oh mesti soli , Che era per tutta la celeste velta le con sospiri inutili e ccompagno! Foscolo, vieni, e di giacinti na nembo Meco spargi su lei : ravvisti a tempo . I mici concittadini miglior riposo Già concedone ai morti ; un proprio albergo Quindi aver lice anco sotterra, e a lei Dato è giacer sovra il sue cener solo. Ecco la pietra del sue neme impressa, Che Delle Madri all' Ottima la grata Delle figlie pietà gemende pose, Rendi, rendi, e mia cetra, il più soave Suoue, che in te s'asconda, e che a traverso Di queste marmo al fredd'orecchie forse Giungerà. Che diss' ie ? Spari per sempre Onel delce tempo, else solea cortese L'erecchie ella inchinare ai versi mie Suon di strumento uman non v'ha elie possa Sovra gli estinti ; cui sol fia che svegli De' velanti dal ciel divini Araldi Nel giorno estreme la gran tromba d'ero. Che sarà Elisa allor? Parte d'Elisa Un'erba, un fiore sarà forse, un fiore. Che dell'Aurora a spegnersi vicina L'ultime bagneran roscide stille, Ma sotto a qual sembianza, e in quai contrade Dell'universo nuctine disgiunti Quegli etomi, end'Elisa era composta. Rinniransi , e torneranno Elisa. Chi seppe temer pria dell'uom la tela, Ritemerla saprà : l'eterno Mastro Fece assai più, quando le rozze fila Del suo nobil lavor dal nulla trasse; E aller non fia per eircolar di tanti Secoli e tanti indebolita punte, Nè invecchieta la man del Mastro eterno. Lode a lui , lode a lui sino a quel giorno.

## CANZONE.

#### DI VITTORIO ALPIERI.

PALTIMA il rollo, e rabbuffata il crine; La serella Talia per man traendo; Si presentà Melgonomes ad Apollo. Cottal, contri fia dello min rume; Blora, la accioni rora, e del trumendo Calpa, onde ha il cer piacato, e atempre a relle. Calpa, onde la companio della contra il tiro Scoli si devanti umani introd drappo; E posti man quel nappo; One I nauro ad dulce confergia minto, E che al tarcio in cer popola monio.

Versa un duel eare, rel un terror gradita, lo stesso a lui diedi un pennel, che i visi Punl Tiranoi, dipingendo i morti; E degli uomin fe qualche remleta: Ne colori pagea men caldi e viri; Quando risuscid quell' alme forti; Cu jui il morrire, che il servir, diella. La cruda, à var, saetta Micoley, cha deposto area l'nom chiaro Micoley, cha deposto area l'nom chiaro.

ni coire, cha deposto avea l'nom ebiaro Il difficil lavor ; ma, qua leggiadri Compiuti orvidi quadri, Non meno quindi, anni più m'era ei caro. Godca, dov' Arno un si bel piano ingembra Vedarlo assiso de' soos lauri all'ombra.

Per tali mie candida aucore a quota, Che malo or posso sistolara sonosia Gel di mbita invidas in peto secue. Come sono si, mad si altera a cousta Luce ai cinne, a si gli appare bella, Che di ai toto tutto i lore gli accuse. Quindi a arguirla ai press Con tanta fevita, che l'ardor dell'alma, Tacilo distruttor, quolla consumo, Dè ci da Natura assume,

Non ebba a usar con lai falci, no spada Morte i con mano il tocca, ed egli cade. Talia, Talia fu che l'uccuez o indarvo Gli ecchi io rivolis al ciel di pianto molli, Cho io volai presta a al mo rader fui pesso. Torbido coree in quali istanta l'Arno ; Sernosi l'aria, e dai vicini coli; Ogni lauro si scouse, ogni cipresso.

Dei camoro Fermesso Signor, ti giaro che ne quando in Francia, Na quando prima al Greco Ilano in siva Morte un dei miei rapita Sentii farirmi di al acuta lancia; Deh se ti par ch'io non mi lagai a inrio, Damuni col pumir lei qualche conforte,

Dammi col punir lei qualebe conforte Ascolta or ma, rispose allor Talia, Airgar non ve'che l'alla fantania, Dai mouri stully irrifoceata a soona; Nen clireggiame il delicato manto. Nen clireggiame il delicato manto. Se offero prima sul coste l'armano Non venia per gierra il lungo d'anni ? Non venia per sono delicato d'anni ? Percato. Non venia per sono delicato d'anni ? Percato. Non venia per not delicato a l'eccato . Non venia per not delicato . Percato . Non venia per sono delicato . Percato . Non venia per not delicato . Percato . Non venia per nota . Non venia . Non venia per nota . Non venia . No

Che senza i pianti , onde costei sua possa

Trar suole, il vero io meglio dir mi vanto.

Cote, etc d'ogus vita altin s'indonna, Puels il gli et più d'unan vasigno.
And confortara, che un'illustre Deuna,
And confortara, che un'illustre Deuna,
Come and essa egli fu nobal souteguo.
Ma un fero inclini salegno
Pressiva del secol debole a superbo;
Il s'inter gli rendez gravo ed aerebo.
Se fra tauti useu mondá un es ha púb lello
Se fra tauti useu mondá un es ha púb lello

Errò Nature a non cettarlo in quella. Ventara dunque non ti par, she in loco Di quelle saurae e terbide gornata, La glorica la lid an auror Insuro techi? Che al Mondo, il che spera l'ice al poce, Perfonda, luminose ernes atmapta: Lacir egli a un tempo di cettara i spochi? Quella, cha reggen di cedia, Quella, cha reggen di cedia, Nell' manioni di tati libre la veita. Nell' manioni di tati libre la veita. Nell' manioni, che l'altra è glis ferzita. Sel comincia, che l'altra è glis ferzita. Sel comincia, che l'altra è glis ferzita.

L'invidia d'écuator de mostri Airele.

Già ip lauso a hui da tutte parzi iorge; l
Già nobia onbia l'Amindi deglione.

Guari con le nes sema gl'intaglia, el dargo.

Ed ella stena, poiché shata norge.

La mola, in cui vittorio altin ripon (£1), tale

pianto i lumi ricresati terge;

la pianto i lumi ricresati terge;

Da Alfieri il nome ciancun giornos i ai marmi.

Sa accosta, a trac dalla fecuada polvo

Quella, chia in sen poi volve.

Framme di gloria Famator da'earmi ç Onde i piani testri tacilireni Nor elli ammirevan mechi a cottorni. E re, quuel c'he reil luspir no più culdo, Se mai vedri la stupefatta Europa Elfaria Autonia i nu sal cerpo na giorno; Aè con l'animo più costento a haldo Dell'arti andra odi d'Parrasia Sespa, Ma il nestro avertra mano, a l'arma intorno Nel muto le rangiorno. Fremee l'om di gioja, e la tranquilla Corer, benebid da molti ama giacente

Sul bruno letto algente , Gettare io crederò qualche scintilla. Delee guida immortel de passi usiei, Giudica or tu, che me intenderti; e lei, Tutte accorrean le Muse; E viole dell'ellitta ere men fosco. Su via, us via, disse il hel Dio di Cinto, Tutte all'illustre estinto Sciegliste na canto, e suon sia velle, o bosco, Di cui mon suomi ogni più cupo fondo. Cò Melpomene mia consoli; q il mondo.

## SONETTI

PER UNA PRICES GIOVINETTA CON LA FARFALLA EN MANO DEL CELEBRE STATLARIO

#### CANOVA.

Cui vide il ren narcente, e il giorinetto Omero, e le nuo hero anore fioni ra Faccia pracona null'alco imento, (Cui ived della collectioni della collectioni

# AL MEDESIMO CANOVA. Donne a te venne si perfetta idea

Il secol mostro, che per esso è d'oro.

Di valto giorenti, si molte aluna? Come conoci la facciulla Dea, chee i puro ne evolpieta anco dell'aluna? Cost la farfalista a lei pendea Dalle dita, e pouvas multa palma Tal per la membra inistate di spargea bell'innocema la celete calma. Dell'innocema la celete calma. Perio del man non infagga il mo distreto (ciul'a, Picciole Volator, gibe ti travitulla.
Tin nen riponoli, amabile lodostoti

Ma crederei, se non diceva io nulla, Che a te non losse il favellar disdetto. PER DUR QUADEL

### DEL SIGN. CASPARE LANDZ (46)

Non biasmo il Mondo, che s'armò per lei , Se fu bella così la Greca infida: E degna è quasi di perdon costei , Se tel fu in Argo il Pastorello d'Ida,

Troppo adegnato col fratello sei, Ettore, di cui parmi udir le gride; Chi volger puote altri nel cor trofei Presso tante beltà, che a lui sorride? Ma che? non ame Ettore ench'egli? padre Vedilo, e sposo. O Landi, ore il modello Di paure infantili si leggiedre,

Ove, se in te non fu, trovasi quello Di mesta, e liete in un, consorte, e Medre? Val d'Omero la cetra il tuo pennello,

# PER UN RITRATTO

Signora isabella albrizzi

DONNA, chi teme in voi fissar gli sguerdi; Në può di vostra faccia andar digiuno, Là volga il piè, 've le immortal Lebruno Con ispirete man vi pinse, e guardi,

Folle! dell'error mio un'accorgo tardi: Peri coni son i due volti; che uno Non cede all'ettor ecco i lebi'ecchio bruno. Ecco uscir dalla tela il feco, e i dardi. Pa degli cierni Dei donque consiglio, Che o qual siete, o qual voi l'Arte colora, Non 1 i mirasse uom mai senan perigiio. E che, quando chii sarà votra dimora

# L'Elizo, pur nel Mondo il vostro ciglio Fera chi gli occhi non aperse ancora, — PER LA CONTESSA ALEREZZI

CHE AYEA PCOMESSA ALL'ALTORE UNA ECRSA LAYORATA DALLE SUE MANI.

Drages la mano a compor reti usata, Reti di così fino alto lasoro, Che alma, io credo, non è ch'imprigionata, Ove sian tese, non rimanga in loco; Degna, ad opre terrestri ora inchinata, Trattar, materia vil, la sista e'roro; Intrecciando una rete a chiuder nata

Minnte parti di vulgar tesoro?

Queste usciran però di carcer fuori
Lucide vagabonde, e andran lontano
Con sempre nuovi ed infiniti errori:

Ma da' lacci invisibili , che mano Si dotta introccia per gl'incauti cori, Cor non è, che uscir teuti, o il tonta invanc

#### ALLA SIG. CATERINA BON

CHE PIT' NON TEGLE FAR TERS: PERCER IL MONDO DICE CHE SLOS NON SONG QUELLI CHE BA FATTA.

Quanto Saffo velar fos gl'inni all'etra, Benchè non desse all'aura un bel erin hiondo; Ne le ondeggiasse sotto l'aurea cetra, Come a voi, donna, un hianco sen ritondo ; Benchè quel Dio, che i cor più duri spetra,

Si poco avesso a suoi desir secondo, Che alfin dalla crudel Leucadia pietra Spiceò il gran salto, onda a necor pia nge il mon-Pur disso invidia femminii, ebe fieri (do

Non erano del suo giardin Febro Quelli, onde uscian così soavi odori, Ma quella voce in lei nulla poteo; Visse cantando; e su i contesi allori Fur visti impallidar Pindaro, e Alceo,

## PARTENDO

DALLA

SICILIA E MAP'IGANDO PEL MEDITERRANEO

Sentras fu questo mar pieno d'incanti Per chi levò su questo mar le vele, Qui le Sirene con dolci quevele Fermavan nel lor corso i naviganti. Qui nelle freebe sue grotte stillanti Tenno Calippo l'Istoo infedele ;

Qui de' ruoi cedri al lume, oprande tele, Circe l'aere notturno empica di canti. Ed or nella Trinacria ha il suo b-l nido La più cara Fancinlla e la più vaga,

Che mai levasse in questi mari il grido, Fuggli: ma come? aperta in son la piaga Portando, e gli occhi ognor volgende al lido, Ove lasciai la mia leggiadra Maga.

#### LONTANANZA.

D'rw aureo giorno nel Incente aspetto Scintillar veggo di Temira il riso: Veggo le ganace di Temira; e il petto Sopra la rosa, e sopra il fiordaliso. Sento il suo respirar, se un sefiretto Battemi le odorate alli nel viso:

Sento il suo respirar, se un refiretto Battemi le odorate ali nel viso: Entro il loquace nmer d'un ruscelletto Odo la voce sua di paradiso.

E che mi piaccia per sè stesso lo credo Il solitario mio verde soggiorno, Polle le sovente a dirio in veni riedor E non m'avreggio, che sì hello e adorno Mel fa colei, la quale ascolto, e vedo Noi seliro, nel rio, ne'flor, nel giorno.

#### SCRITTO NELL' ALBUM

PRESENTATORE DAT CARTOSINE DI GRENEBLE.

O cnpe valli, o moni ermi o alivestri Fensi di Deitale, e balae, o grotte Distraggiurio di pruise terrestri, o di virsi fide menatere e dotte O tra ggi antri echeggianii, e per lo alpestri O randro de più trini affetti ed estri Secra degli alti loschi eterna notte p O malore delle e o monitori di controli della della della della della della O na incute approache e comprendita, Riceri in greento più lama a un tempo, e di Sequalche sura ni evan na nordi visia, fraggio

# Ferma, e mi dona dopo morte un sasso. FERNEY

GIA SOGGIOENE DEL SIG. DI FOLTAIRE CHE SI LORA PER L'AMENITA' DEL SUE STILLE E PER LE SUE TRADERIE.

CRIANO 3 e nesuno ai gridi misi risponde; Ti cerco 4 esumpre invan, aublime Spirto. Voto 6 freddo è il bel nido, e in queste sponde Tutto si mostra a me squallido ed irio. Par che gli amorti flore, le torbid' ondo Seano di duol secreto albisano e spirto: Par quasi pianger l'aura entro le fronde

Del Lauro conaperole, e del Mirto. È ver, che là veggi lo, ma riccoisco Nale i Giochi ed i Rui a quella embrosa, Che mai non ebber pria, faccia dimessa; E Melpone, ov' è più nero il bosco, Miro col velo agli occhi andar pensoa, Non sorra i cani altrui, ma di più stenne.

#### PER GESNER

OTTO MESI DOPO LA SUA MORTE,

Io venni tardi, e mal serbando in mente, Che il più bello e il miglior dura qui poco ; Ohl dalle sue pupille or fredde e spente Quale bernto av rei celeste foco. Almen ch'io vegga il politario logo,

Almen ch'io vegga il solitario loco ,

E l'acre, che spirar marco ni sente.
Poi che della memoria io si m'infoco ,
Chè di lui fatto non avrei presente ?

Almen che l'urna io vegga. Oh! se la mano
Nella rinchiusa cenere tranquilla

Metter potessi, e non parer profano, Forse ne balseria qualche scintilla, Nè balseria per la mia gloria invane; Che avoc pallida al Sol nube s'avilla.

#### SCRITTO IN BATH

# PER MADAMIGELLA GRAY

#### CHE DANSAYA CON SONNA GRASIA S PARI MODESTIA.

Ove costei mai tolse, e in quale scuola, Non dico il bel voltar dell'aurea testa ,

E le armonirhe hraccia, e il piè rhe vola, Ma grazia così accorta, o in un modesta ? Fu vista mai seduzion più onesta? Ne fra tante alme, onde inchinata è sola,

Pensa più quella a conquistar, che questa, Bientre ad ogni suo passo una ne invola. Non men, che il Sole, han gli occhi suoi costu-Displendere in quell'atto; e, come il Sole, (me

Spergon su noi con egual dono il lume. Il ciel non vide mai tali carole; Nè Ginno si vezzosa esser presume ; Vonere si pudica esser non vuole.

# SOVRA IL SEPOLCRO

DILAURA.

In Assymone A TE polve immortal, che adoro e grido,

Polye, che nn di splendesti al Sorga in riva, Deggin Il mio Vate: e non per l'alto grido Della fragil beltà, che in te fioriva;

Ma per quell'alma, cui tu fosti nido, Che quanto ni mostrò più fredda e sehiva, Tanto nel sen dell'amator sus fido Quella fiamma geotil più tenoe viva. Che avria beo tronco la querela antica , E il lamentar, di che non fu mai lasso,

Se sortita arem'ei men casta amica. Ah velgi, Italia mia, qua velgi il passo, Vieni, piega il Sinocchio, e la pudica

Bella polvo ringrasia, e bacia il sasso.

#### SOYRA IL SEPOLCEO

#### DEL PETRARCA.

In Arqua

Oraxpo rimbomberà l'altima tromba, Che i più chinsi sepoleri investe, e sfrrra, E ciascun volerà corvo, n colomba

Nella gran valle a eterna pace , o guerra , Primi udranno quel suon, che andrà so!-E primi shalzeran fuor della tomba (terra I sseri Vati, che più lieve terra

Cuopre, e a cui men d'umano i piedi impiomba Ma tu, tu sorgi dalla vinta pietra Primo tra i primi, in luminoso ammanto Volando al riel con la pudica cetra : E nel bel Coro, che circonda il santo Giudice sommo dalla valle all'etra, Di tutti più dirin suona il tuo canto.

# POESIE

# VINCENSO MONSI.

#### TERZINE.

## IN MORTE DI UGO BASS-VILLE

CANTO PRING.

Gia vinta dell' inferno era la pagne E lo spirto d' Abisso si partia, Vôta stringendo la terribil ugna Come lion per fame egli ruggia Bestemmiando l' Eternn, e le commone Idre del capo sibilar per via. Allor timido l' ali aperse e scosse

L' anima d' Ugo alla seconda vita Fuor delle membra del suo sangue rosse : E la mortal prigione ond'era uscita, Subite indietro a riguardar si velse Tutta ancor sospettosa e shirottita.

Madolee con un riso la raccolse , E confortolla l' Angelo beato. Che contro Dite a conquistaria telse, E, salve, disse, o spirto fortunato,

Salve, sorella del hel numer una, Cui rimesso è dal Cielo ogni percato. Non paycotar : tu non bersi la bruna Onda d' Averno , da cui volta è in fuge Tutta speranza di miglior fortuna.

Ma la giusticia di lassi, che fruza. Severa o in un pietosa in suo diritto , Ogni labe dell' alma ed ogni ruga , Nel suo registro adamautino ha scritto, Che all' amplesso di Dio non salirai , Finché non sia di Francia ulte il dolitto. Le piache intanto e gl' infiniti guai ,

Di rbe fosti gran parte, or per emenda Piangendo in terra e contemplando andrai. E supplicio ti fia la vista orrenda Dell' empia patria tua, la cui lordura

Par che del pusso i firmamenti offenda ; Si rhe l' alta vendetta è già matura, Cho fa dolce di Dio nel suo secreto L' ira ond' è colma la fatal misura, Così perlava; e riverente e cheto

Abbassò l'altro le pupille, e dime : Gusto e mito , o Signor , è il tun deereto.

Poscia l'ultimo sguardo el corpo affisse Già sun consorte in vita , a cui le vene Sdegna di selo o di ragion trafisse t Dormi in pare, dicendo, o di mie ; Caro compagno, infin rhe del gran die

L'orrido squillo a risvegliar ti viene. Lieve intanto la terra, e dolci e pie Ti man l'aure e le piogge, e a te non dice Parole il passaggier scortesi e rie. Oltrail roco non vive ira nemica.

E nell' ospite suolo ov' io ti lasso. Giuste son l' alme , e la pietade e entica. Torse, rio detto, sospirando il passo

Quella mest' Ombra, e alla ma scorta dietro Con volto s' avviò pensoso e basso ; Di ritroso fanciul tenendo il metro .

Quendo le madre a' suoi trastulli il fura . Che il pièva lento innanzi , e l'occhio indietro. Già di sua veste rugindosa e scure Copria la notte il mondo, allor che diero Onci duo le spallo alle Romulee mura. E nel levarsi e volo, ecco di Piero

Sull' altissimo tempio alla lor vista Un Cherubino minaccioso e fiero ; Un di quei sette che la argentea lista Mird fra i setto candelabri ardenti Il rapito di Patmo Evangelista,

Rote di fiamme gli occhi rilucenti, E cometa che morhi e mnrue adduce Parean le chiome abbandonato ai venti,

Di lugubre vermiglia orrida luce Una spada brandia, che da lontano Rompea la notte, e la rendea più truce ; E seudo sostenea la manca mano

Grande così, che da nemica offesa Tutto copria coll' ombra il Vaticano : Com' aqulla che sotto alla difesa. Di suo grand' ali rassicura i figli

Cho non han l'arte delle penne appre È mentre la bufera entro i covicli Tremar fa gli eltri eugei, questi a ripos

Staun allo schermo do' materni artigli,

ChinArsi in gentil atto osseguioso Oltre volando i dua minori Spirti Dell' alme chiavi al difonsor sdegnoso. Indi, veloci in men che nol so dirti,

Ginnsero dova gemebondo a roco Il mar si frange tra lo Sarde sirti. Ed al raggio di luna incerto a fioco Vider spezzate antenne, infrante velo Del regnator Libecchio orreodo gioco ,

E sbattuti dall' aspra ooda crudele Cadaveri a bandiere; o disperdea L'ira del vento i gridi o le querele. Sul lido intacto il dito si mordea

La temeraria Libertà di Francia , Che il rielo e l' acque disfidar parea. Poi del suo ardire si battea la guancia .

Venir mirando la rival Bretagna A fulminarlo dritta al cor la lancia : E dal silenzio suo scoma la Spagna Tirar la spada anch' essa , e la vendetta Accelerar d'Italia e di Lamagna.

Mentre il Tirren, che la gran preda aspetta, Già mormora , e si dnol che la sua spuma Ancor nou va di Franco sangua infetta : E l'ira nella sponde invan consuma ,

Di Nima inulto rimirando il lutto . Ed Ooeglia che ancor combatta a fuma. Allor che vida la ruina o il brutto

Oltraggio la Francese anima schiva, Non tenna il eiglio per pietade asciutto. Ed il suo fido condottier seguiva Vergognando e tacendo, infin che sopra

For di Marsiglia alla spietata riva-Di ferità, di rabbia orribil opra Ei vider quivi, e Libertà cho stolta

In Dio medempo l'ampio mani adopra. Videro, ahi vista ! in messo della felta Starsi nna eroce, col divin suo peso Bestemmiato a deriso un' altra volta.

E a piè del legao redenter disteso Com coperto di sangua tuttoquanto , Da cento punte in cento parti offeso.

Ruppe a tal vista in un più largo pianto L' eteres pellegrins ; ed nns vaga Ombra cortese le si trasse accanto

Ob! tu, cui si gran dogha il ciglio allaga, Pietosa anima , disse , che qui giunta Se' dove di virtuda il fio si paga ;

Sostati e m'odi. In quella spoglia emunta D'alma e di sangua (a l'accennò), per cui Si dolce in petto la pietà fi spunta,

Albergo io m'ebbi : manigoldo fui E peccator : ma l'infinito amore Di Quai mi valse che morl per nui, Perocebè dal costoro empio furore A gittar strascinato ( ahi l parlo , o taccio ? )

De'ribaldi il capestro al mio Signore 1 Di man mi cadda l'esserato laccio E rizzarri le chioma , a via per l' oma Correr m'intesi a per le gote il ghiaccio.

Di crudi colpi allor rotta e percossa

Mi sentă la persona, a quella croce

Fei del mio sangue anch'io fumauto o rossa : Mentre a Lui , che quaggio manda voloco Al par de sospir nostri il suo perdono, Il mio cor si volgea, più che la voce. Quind'ei m'accolse Iddio elemente e buono. Quindi un desir mi valse il Paradiso. Quindi beata eternamento io sono.

Meotre l'un si parlà , l' altre in ini fise Tenes lo sguardo, o si piangea, che un velo Le lagrima gli feao per tutto il viso ;

Simigliaoto ad un fior che in su lo stelo Di rugiada si copro in pria che il Sole Co'raggi il venga a colorar dal cielo.

Poi gli applessi mascendo e le parole. De' proprii casi il satisfece anch'esso. Siccome fra cortesi alme si suole.

E questi, a l'altro, a il Cherubino appresso Adorando la erore , a nella polva In devoto cadendo atto sommesso -

Di Dio cantaro la bontà, cha solve Le rupi in fonte, ed ha si largho braccia . Che tutto prende ciò che a lei si volve.

Sollecitando poscia la sua traccia L'alato duce, l'Ombre benedatte

Si disser vota, a si baciaro in faccia, Ed una si rimase alle vendotte . Ad aspettar che su la rea Marsiglia Sfreni l'arco di Dio la sua saette.

Sovra il Rodano l'attra il vol ripiglia , E via trapassa d' Avignon la valla Già di sangue civil fatta vermiglia :

D' Avignon cha, smarrito il miglior calla, Alla pastura intemerata a fresca Dell'Orile Roman volse lo spalle -

Per gir co' ciacchi di Parigi in tresca A cibarsi di gbiande, onda la Senna Novella Circe gli amatori adesea.

Lasciò Garonna addietro, n di Gebonna Le cave rupi , e la piannra immonda Che ancor la strage Camisarda accenna,

Lasciò l'irresuluta e stupid' onda D'Arari a dritta, e Ligeri a maneina Disdeguoso del ponte e della sponda,

Indi varca la falda Tigarina, A cui fe' Giulio dell'auget di Giovo Sentir la prima il morso e la rapina. Pei Niverno trascorre, ed oltre movo

Fino alla riva u' d' Arco la donsella Fe'contra gli Angli le famose prove, Di-là ripiera inverso la Rocella Il remeggio dall'ali, e tutto mira

Il suol che l'Aquitana onda flagella, Quindi ai Celtici boschi si rigira Pioni del canto che il chiomato Bardo Sporava al suon di bellicosa lica,

Traversa Normandia , traversa il tardo Sheeco di Seuna, a il lido cho si fieda Dal mar Britanno infino al mar Piccardo.

Poi si converte ai gioghi onde procedo La Mosa , a al piano che la Marna lava , E orror per tutto, a sangue e pianto vede. Libera vede andar la colpa, e schiava

La virtu, la giustizia, e sue bilance In man del ladro e di vil eiurma prava, A cui le membra grave-oleuti e rance Traspaiono da' sai sdrusciti e sozzi, Ne fur mai tinte per pudor le guance. Vede luride forche e capi mossi, Vede pieno le piazze e le contrade Di fiamme, d'ululati e di singhinzzi. Vede in preda al furor d'incordo spade

Le casto Chiese, e Cristo iu Sacramento Fuggir ramingo per deserte strade. E i sacri bronzi in flebile lamente Giù calar dalle torri, e liquefarsi In rie bocche di morte e ili sparente. Squallide vede le campagne, ed arii I pingui colti; e le falci e le stire

In duri stocchi e in lance trasmutarni, Odi frattante risonar le rive. Non di giocondi postorali accenti. Aon d'aveue, di suffoli e di nive: Ma di tamburi e trombe e di termenti: E il barbaro soldata al villanello,

Le messi intola e i lagrimati armenti. E in vau si batte l'anca il mesclunello, Invan si straccia il crin disperso e bianco In su la sorlia del deserte estelle : Chè non pago d'evergli il ladron Franco

Rotta del caro pecoril la sbarra , I figli, i figli strepparti dal fianco: E del pungelo invece e della marre, D'armi li cinge dispietade o strane,

E la ronce converte in scimitarra. All'orbo padre intanto ahi! non rimano Chi la codente vita gli sostegna, Chi sovra il desco gli divida il pane. Quindi lamo la luce egli dirdegna ,

E brancolando per dolor già cieco Si querela che morte ancor non vegna a Ne pietà di lui sente altri , che l' Eco.

Che cupa na ripete e lamentom Le querimonie dall'opposto speco. Freme d'error , di doglia generom

Alle spettacol fero e miserando La couversa d' Ucen alma selegnosa; E si fe' del color ch' il cielo è, quando

Le nubi impaete e rubiconde a sera Par che piangano il di che va mancando, E tutta pinta di rossor, com'ara,

l'arlar, dolorsi, dimandar volca, Ma non useiva la parola interat Che la piena del cor lo contendea : E tuttavelta il suo diverso affetto

Palesemente col tacer dicea. Ma la scorta fedel, che dall' aspetto Del pensier s'avvisò, dolce alla sua Dolorosa sequace, chbe si dette :

Sospendi il tuo torror, frena la tua Indignata pietà, che ancor non hai S' or si ferte ti duoli , ch l che farai ,

Nell'immenso sue mar velta la prus-Quando l'erride palco , e la hipenne...

E non fini ; che tal gli sopravvenne Per le membra immortali un brividio , Che a quel truce pensier tronco le penne; Si che la voce in un sospir morie. / /

CANTO SECONDO.

ALLE troncho parole, all'improvviso Dolor, che ili pietà l'Angol dipime, Tremo quell'Ombra, e si fo' smerta in viso: E sull'erme così si risospinse Del suo buon Duca, che davanti andava

Pien del crudo pensier che tutto il vinse, Sensa far motto il pano accelerava, E l'aria intorno tenebrosa e meste

Del suo velto la doglia accompagnava, Non stormiva una fronda alla foresta

E sol s'udia tra'sassi d rio lagnarsi, Siccomo all'aporessar della tempesta. Ed ecco manifeste al guarde farai Da lontane le terri, ecco l'orrenda

Babilonia Francese approssimarsi. Or qui vigor la fantasia riprenda, E l'Ira e la Pictà mi sian la Musa. Che all'alto a fiero mie concette ascenda

Curva la fronte, o tutta in sè racchinga La taciturna coppia oltre cammina, E giunge affine alla città confusa . Alla colma di visi atra sentina .

A Parigi, che tardi e mal si pento Della sorrana plebe cittadina, Sul primo entrar della città dolento

Stanne il Piauto, le Cure, e la Fellia, Che salta , e nulla vede e nulla sente. Evvi il turpe Bisogno, a la restia Inerzia colle man sotto le ascelle,

L'uno all'altra appoggiati in sulla via, Evri l'arbitra Fama, a cui la pelle Informasi dall'ossa, o i lerci douti Fanno orribile siepe alle mascelle,

Vi son le rubiconde le furenti, E la Discordia passa, il capo avvolta Di lacerate bendo e di serpenti. Vi son gli orbi Desiri, o dolla stolta

Ciurmaglia i Sogni, a le Panre smerte, Sempre il erin rabbuffate, e sempre in volta. Veglia custode delle meste porte, E le chiudo a ses seuno a lo disserra L'ancella a insierre la rival di Morte;

La cruda , jo dico , furibonda Guerra , Che nel sangue s'abbevera e gavezza, E sol del nome fa tremar la terra. Stanle intorno l'Erinni, a le fau piezza,

E allacciando le van l'elmo, e la maglia Della gorgiera, a della gran corazza; Mentre un pugnal battuto alla tanaglia

De'fabbri di Cocito in man le caccia, E la sprona e l'incuora alla battaglia Un'altra Furia di più acerba faccia,

Quando il colpo fatal ... , quando vedrai ... ? Che in Flegra già del cielo amalse il muro ,

E armò di Briarco la cente braccia : Di Diagora poscia e d'Epicuro Dettò le carte ; ed er le Franche scuole Empie di nebbia e di blasfema impuro: E con sistemi, o con errende fele Sfida l'Eterne, e il tneno e le saette Tonta rapirgli, e il padiglien del Sole. Come vide la faccie maledette, Arrestossi d'Ugon l'embra turbata , Cha in Inferne arrivar là si credette , E in qual sospetto sospettò cangiata La sua sentensa, a dimandar volca, Se fra l'alme perdute iva dannata. Quindi tutta per tema si stringea Al suo conducitor, che pensieroso Le triste soglie già vareato avea, Era il giorno, che tolto al procelloso Capro il Sol monta alla Trojana stella , Scarso il raggie vibrando a neghittoso. E compito del di la nona ancella L'ufficio suo, il governo abbandonava Del timon luminoso alla sorella : Quando chiuso da nube oscura e cava L'Angel coll' Ombra inomervato e queto Nella città di tutti i mali entrava. Ei procedea depresso ed inquieto Nel portamento, i rai celesti ampiendo Di largo ad er ad or pianto segreto ; E l'ombra si stupia quinei vedondo Lagrimoso il suo duca, a posseduta Quindi le strade da silensio orrendo, Muto de' bronzi il sacro squillo, e mute L'opre del gierno, e muto le stridore Dell'aspre incudi, e delle seghe argute : Sol per tutte un bisbiglie ed un terrore. Un domandare, un sogguardar sospetto ; Una raestizia che ti piomba al cuore-E cupe voci di confuso affetto, Voci di madri pie , che gl'innocenti Figli si serran trepidando al petto: Voci di spose, che ai mariti ardenti Contrastano l'uscita, a sulle soglie Pan di lagrime intoppo e di lamenti, Ma tenerezza e carità di moglio Vinta è da Furia di maggior possanza, Che dall'amplesso conjugal li scioglie. Poiclie fera menando oscena dansa Scorrean di porta in porta affaccendati Fantasmi di terribile sembianza ; De'Druidi i fantasmi insanguinati; Che fieramente dalla sete antiqua Di vittime nefande stimolati A sbramarsi venia la vista obliqua Dal maggior de' misfatti , onde mai posta La loro superbir semensa iniqua. Erano in veste d'uman marue rossa .. Sangue e tabe grondava ogni capello, E ne cadea nna pioggia ad ogni scossa. Squassan altri nn tizzone, altri nn flagello

Di chelidri e di verdi anfesibeno.

Altri un nappo di tosco, altri un coltello

E con quei serpi percotean le schieno

E le fronti mortali, e fean, toccando Con gli arsi tissi , ribollir le vene. Allora dello case infuriando Uscian le genti , a si fuggia amarrita Da tutti i petti la pietade in bando. Aller trema la terra oppressa a trita Da ravalli, da rote e da pedoni, E ne mormera l'aria shigottita t Simile al mugghie di remoti tueni, Al notturne del mar roco lamento, Al profonde ruggir degli Aquiloni. Che cor, misero Ugon, che sentimento Fu allora il tue, che di morte vedesti L'atro vessillo velteggiarsi al vento? E il terribite palco erto scorgesti, Ed alsata la scure, a al gran misfatto Salir bramosi i manizoldi e presti i E il tuo buon Rege, il Re più grande, in atti D'agno innocenta fra digiuni lupi, Sul letto da' ladroni a morir tratto : E fra i silenzi della turbe cupi Lui sereno avanzar la fronte o il passo In vista che spetrar potea la rupi. Spetrar le rupi, e zeierre in pianto un sasso, Non le Galliche tigri. Ahi! dove spinto L'avete, o crudo? Ed ei v'amava! Oh lasso! Ma piangea il Sole di gramaglia cinto, E stava in forse di voltar le rote Da questa Tebe, che l'antica ha vinto. Piangevan Γaure per terrore immete, E l'anime dal cialo cittadine Scondoan col pianto auch' esse in sulle gote; L'anime che costanti a pellegrine Per la causa di Cristo e di Luiri La sù per sangue diventàr divino. Il duol di Francia intanto e i gran litigi Mirava Iddio dall' alto, e giusto o buono Pesava il fato della rea Parigi. Sedes sublime sul tremende trono . E sulla lance d'or quinci ponce L'alta pua pazionea a il sue pordeno Dell'iniqua città quindi mettea Le scelleranse tutto: e nullo ancora Piegar de' due gran carchi si vedea. Quande il mortal gindisio o l'ultim' ora Dell'augusto infebce alfin v'impose L'onnipotente. Cigolande allera, Traboccir le bilance ponderose : Grave in terra comò la mortal sorte, Balsò l'altra alle sfere , e si nascose. In qual punto al feral paleo di morte Giunge Luigi. Ei v'alsa il guardo, o vier Fermo alla scala, imperturbato e ferte. Già vi monta, già il sommo egli ne tione, E va si pien di maestà l'aspetto, Ch' ai manigoldi fa tremar le vane-E già battea furtiva ad ogni petto La pietà rinascente, ed anco parve Che del furor sviato avria l'effotto Ma fier portento in questo mezzo apparte ; Sul patibolo infamo all'improssiso

Asceser qualtro smisurate larve.

Stringe ognana un pugnal di sangue intriso Alla strozza un capestro le molesta ; Torro il eipiglio, dispietato il viso; E scomposte le chiome in sulla testa : Come campo di biada già matuan, Nel eui mezzo passata è la tempesta ; E sulla fronte arroneigliata a seura Scritto in sangue eiascuna il nomo avea . Nome terror de' Regi e di Natura, Damiens l'uno , Ankastrom l'altro dicea ,

E l'altro Ravagliacco ; ed il suo scritto Il quarto colla man si nascondea Da queste Dire avvinto il derelitto Siro Capeto dal maggior de' troni Alla maanaja gil facca tragitto. E a quel Giusto simil, che fra' ladroni Perdonando spirava, ed esclamando : Padre, Padro, perche tu m'abbandoui?

Per chi a morte lo trazze aneb'ci pregando, Il popol mio, dicea, che si delira, E il mio spirto, Signor, ti raccomando, la questo dir con impeto e con ira Ua degli spettri sospingendo il venua Sotto il taglio fatal: l'altro ve'l tira-Per le sacrate auguste chiome il tenne

La terra Furia, a la sottil rudente Quella quarta recise alla bipenne. Alla eaduta dell' acciar taglicute S'apri tonando il cielo, e la vermiglia Terra si scosse, a il mare occibilmente, Tremonne il mondo, e per la maraviglia E pel terror dal freddo al caldo polo Palpitando l potanti alsăr le ciglia.

Tremò Levante ed Occidenta, Il sele Barbaro Celta in suo foror più saldo Del ciel darise e della terra il duolo, E di sua libertà spietato a baldo Tuffò le stolte insegne e la man ladre Nel sangue del suo Ra fumante e caldo, Ei si dolse, ebe misto a qual del padre Quello pur anco non scorreva, ahi rabbia!

Del regal Figlio, e dell'angusta Madre, Tal di lioni un branco, a cui uon abbi L'ucciso tauro appien sasia la canne, Anche il saague na lambe in sulla sabbia : Poi ue' presepi insidiando vanne

La redova giorenca ed il torello, E rugghia , a arrota tuttavia le sanne : Ed alla, che i ruggiti ede al cancello, Di doppio timor trema, a di quell'ugne Si ereda ad ogni scroscio esser macello,

Tolta al dolor delle terrene purne Apriva intanto la grand'alma il volo ; Che alla prima cagion la ricongiugue. E ratto intorno le si fea lo stuolo Di quall'Ombre beate, onde la Fede Stetto, a di Francia sanguinossi il suolo.

E qual le corre al collo, e qual si vede Stander le braccia ; e chi l'amato volto, E chi la destra, e chi le bacia il piede, Quando repente della calca il folto

Ruppe un'Ombra doglicea , e con un rio

Di largo pianto sulle guance sciolto . Me, gridava, me me lasciate al mio Signor prostrarmi; ob! date il passo, E prest Al piè regale il varco ella s'aprio, Dolce un guardo abbano su quella mesta

Luigi: e Chi sei? disse; e qual ti tocca Rimorso il core, a che ferita è questa? Alzati , e schindi al tuo dolor la bocca,

CANTO TERIO,

La fronte sollevò, rizzomi su pie L'addolerate spirte, a le pupilla Tergendo, a dire incominció: Tu vedi, Signor , nel tuo cospetto Ugo Baspville . Delle Francese libertà mandato

Sul Tebro a suscitar le ree scintille, Stolto! che volli coll' immobil fato Cossar dalla gran Roma , onda ne porto Rotta la tompia, e il fianco insanguinato, Che di Ginda il Leon non anco è morto t

Ma vive e rugge, e il pelo arruffa e gliocchi, Terror d'Egitto , e d'Israel conforte E se monta in furor, l'aste a gli stocchi Sa spezzar de'nemici : e par che gridi : Son la forza di Dio , nessun mi tocchi.

Ouesto Leone in Vaticano io vidi Far coll'antico e vanerato artirlio Securi e agombri di Quirini i lidi; E a me, che uullo mi temea periglio,

Fe' cou un crollo della sacra chioma Tremanti I pola, a riverenta il eiglio, Allor conobbi , che fatale è Roma Che la tremenda vanità di Francia Sul Tebro è nabbia che dal Sol si doma;

E la minacce una sonora ciancia, Un lievo insulto di villana auretta D'abbrousato guerriero in sulla guancia, Spumava la Tirrena onda suggetta Sotto le Franche prore, a la premea

Il timor della Gallica vendetta I E tutta per terror dalla Scillea. Latrante rupe la selvosa schiona Infino all'alpe l'Appennin scotea.

Taciturno ed umil volgea l'arens D' Arno frattanto, a panrosa e mesta Chinava il volto la regal Sirena, Solo il Tebro levava alto la testa ;

E all'almo polveroso la sua donna In Campidoglio rimettes la cresta. E divina guerrsera in corta gonn Il cor più che la spada all'ire a all'onte Di Rodano opponeva e di Garonoa;

In Die fidande, che i trecento al fonte D'Arad prescelse, a al Madianita altero Fe' le spalle voltar rotta la fronte; In Dio fidando, io dico, e uel severo Petto del moto suo Pastor, che solo

Pe' salva la ragion di Cristo e Piero, Dal suo pregar, che dritto spiega il volo Dell'Eterno all'oreschio, e sulle stelle Porta l sospiri della terra e il dnolo. I turbini fur mossi e le procelle Che del Vare sommersero l'antenne Per le Sarde e le Corse onde sorelle,

Ei sol tarpò del Franco ardir le penne; L'onor d'Italia vilipesa, e quello Del Borbonico nome egli sostenne. E cente volte sul destin tno fello

Bagno di pianto i rai. Per lo delore La tua Roma fedel pianse con ello. Poi cangiate le lagrimo in farore, Corse urlando col ferro, ed il mio petto Cercò d'orrende faci ello splendoro:

E spense il suo magnanimo dispetto Si nel mio sangue, ch'io fni pria di rabbia, Poi di pietade miserando obbietto. Eran sangue i capei, sangue le labbia,

E sangue il senos fe' del resto un laco La ferita, che miri, in sulla sabbia. E me, cui tema e amor rendean press; Di maggior danno, e non avea consiglio,

Più che la morte, combattea l'imago Dell'innocente mio tenero figlio, E della sposa , ahi lamo! onde panra Del lor mi strinse, non del mio periglio.

Ma come seppi, che paterna cura Di Pio solvi gli avea , brillommi il core ; E il suo sospese palpitar natura. Lagrimai di rimorso, e sull'errore,

Che già lunga stagion l'alma travolse, La carità poteo più che il terrore. Luce dal ciel vibrata allor mi sciolse Dell'intelletto il bujo, e il cor pentito

Al mar di tutta la pietà si volse. L'ali apersi a nn sospiro, e l'infinito Amor nel libro, dove tutto è scritto,

Il mio peccato cancelló col dito Ma giustinia mi niega al ciel tragitto, E vagante Ombra qui mi danna, intanto Che di Francia non venga ulto il delitto.

Questi mel disse, che mi viene accanto ( Ed accennò'l suo Duca ) e che m'ha tolto Alla fiumana dell' eterno pianto, Tutte drissaro allor quell'alme il volto

Al celeste Campion, che in un sorriso Dolcimimo le labbra avea disciolto. Or tu per l'elto Sir del Paradiso, Che al suo grembo t'aspetta, e il ciel disserra ( Prosegui l'Ombra più inflammata in viso),

Per le pene tne tante in su la terra, Alla mia stolta fellonia perdona, No raccontar lamin, che ti fei guerre. Tacque, e tacendo ancor dicea: Perdona:

E l'affoliate intorno ombre pietose Concordemente replicar : Perdona. Allor l'Alma regal con desiose Braccia si strinse l'avversaria al seno, E dolce in caro favellar rispose :

Questo amplesso ti parli, e noto appieno Del Re, del padre il core , e dell'amico Ti faccia, e agombri il tuo timor terreno.

Amai , potendo odiarlo , anco il nemico ; Or m'è tolto il poterlo, e l'alma spiega Più larghi i voli dell'amore antico, Quindi là dove meglio Iddio si prega, Il pregherò, che presto ti discioglia

Del divieto fatal , che qui ti lega, Se i tuoi destini intanto, o la tne voglia

Alla sponda giammei ti torneranno . Ovo lasciasti la trafitta spoglia ; Per me trova le duc che là si stanno

Mie regali Conginate, e che gli orrendi Piancon miei mali, ed il più rio non sanno, Lieve sul capo ad ambedue discendi

Pietosa vision ( se la tua scorta Lo ti consente ), e il pianto ne sospendi.

Di tutto che vedesti , annunzio apporta Alle dolenti : ma del mio morire Deb I sia l'immago fuggitiva e corta, Pinzi lere pintteste il mio gioire.

Pingi il mio capo di corona adorno, Che non si frange, nè si può rapire. Di'lor, che feci in sen di Dio ritorno,

Ch' ivi le aspetto, e là regnando in pace Le nostre pene narreremei na giorno. Vanne poscia a quel Grande, a quel verace

Name del Tebro, in cui la riverente Enropa affissa le pupille, e tace; Al sommo Dittator della vincente

Repubblica di Cristo, a Lui che il regno Sorti minor del core e della mente. Digli, che tutta a sua pietà consegno

La Franca Fede combattuta : ed Egli Ne sia campione e tutelar sostegno. Digli, che tnoni dal mo monte, o svegli

L'eddormentata Italia , e alla ritrosa Le man sacrate avvolga entro i capegli, Si che del fango suo la negbittosa Alsi la fronte, e sia delle sue tresche

Contristata nna volta e vergognesa. Digli che invan l'Ibere, e le Tedesche, E l'armi Alpine, e l'Angliche, e le Prusse

Usciranno a comar colle Francesche Se non v'ha quella, onde Mosè por Amaleeco quel di, che i lunghi preghi

Sul monte infino al tramontar produme Salga egli dunque sull'Orebbe, e spieghi Alto le palme; e s'avverrà, che stanco

Talvolta il polso al pio voler si nieghi, Gli sosterranno il destro braccio e il s Gl'imporporati Aronni e i Calebidi, De' quai soffolto e coronato ha il fianco Parmi de'nuovi Amaleciti i gridi

Dell'Olimpo sentir: parmi cho PiO Di Francia, orando, oi sol li scacci e suidi. Quindi ver Lui di tutto il dover mio Sdebiterommi in cielo : o finch' Ei vegna ,

Di sua virtà ragionerò con Dio, Brillo, ciò detto, e sparve; o non è dern Ritrar terrena fantasia gli ardori,

Di ch'ella il cielo balenendo seena. Qual si solleva il Sol fra'le minori Folgoranti sostanze , allor cho spinge Sulla fervida curva i corridori. Che d'un solo color tutta dipinge L'eterea volta, e ogni altra stella un velo Ponsi alla fronte, e di paller si tinge ;

Tal fiammeggiasa di siderco selo, E fra mille seguaci ombre festos Tale ascendes a la bell' Alma al rielo, Ridengo al suo passar le maestose Tremule figlie della luce, e in giro

Scotcan le chiome ardenti e rugiadose. Elle tra lor d'ensore e di desiro Sferillando s'estelle, infin che riunte Diranzi al Trino ed increato Spiro,

Ivi queta il suo volo, ivi s'appanta In tre sguardi beata, ivi il cor tace, E tutta perde del desio la punta.

Poscia al crin la corona del sisace Amaranto immortal, e sulle gote Il bacio ottenne dell'eterne pace.

E allor s'udiro consonanze o note D'ioelfabil doleessa, a i tondi balti Ricominciar delle stellate rote, Più velori emitaruno i cavalli

Portatori del giorno, e di grand'ermo Stampar l'arringo degli eterci calli. Gioiva intanto del misfatto enormo L'accecata Parigi, e sull'arena Giacca la regal teste, e il tronco inferm E il caldo rivo della sacra vena

La ria terra bagnava, ancor più ria Di quella che mirò d' Atréo le cena, Nuda a squallide interne vi venia Turba di larve di quel sangue ghiette,

E tutta di lor beuna era la vie. Qual da fesse muraglie e ceve grotts Shucano di Minio l'atre figliuela,

Quando ai fiori il color toglio la notte ; Ch'ir le vedi e redire, e far carole Sul capo al viendante, a sovra il lago,

Pinche non esce a sacttarle il Sole ; Non altrimenti a volo strano e vago D'ogni parta erompee l'oscena schiere : Ed ulplar s'udira e quella immaro Che fan sul marge d'una foute nera

I lupi sospetton e yagabendi, A her vonuti a truppe in sulla sere. Correan quei vani simulaeri immondi Al sanguigno ruscel, sporgendo il mus L'un dall'altro incalsati e sitibondi.

Ma in guardia vi sedea nell'arme chin Un fiero Cherubin, che steso il brando, Ouel harbaro sitir rendea deluso.

E le larre e dar volte, a mugolando A stiparsi , o parer vento che rotto Fra duo scogli si vada lamentando. Prime le quattro comparian, che sotto

Pocanzi al taglio dell'infame scure L'infelice Capeto evean tradotto. Di quei tristi seguian l'atre figure,

Che d' uman sangue un di macchiar le globe Là di Marsiglia nelle selve impure-Indi e guim di pecere a di sebe

Venia lorda di piaghe il corpo tutto D'ombre una vile miserabil plebe. Ed cran quelli , che fecondo e brutto Del proprio mogue fecero il mal tronco Che die ili libertà si amaro il frutto,

Altri forato il ventre, ed altri ha cioneg Di capo'l busto, e rhi trafitto il lombo, E chi del braccio, e chi del naso è monco s E tutti intorno al regio sangue un rombo, Un murmure facean, che cupo il fiume

Dai cavi gorghi ne rendea rimbembo. Ma lungi li tenea la punta o il lume

Della celeste spade, che mandave Su i foschi cefil un pallido barlume. Scendi, Pieria Dea, di questa prave Masnada i più famosi e rammentarme, Se l'orror la memoria non ti grava.

Dimmi tu, che eli mi, eli amalti e l'ar Onde il Soglio percossero a la Vede, E di nobile bila empi il mio carme. Capitano di mille alto si vede

Uno spettro passar lungo ed areigno, Superbamente coturoato il piedo. È costui di Ferney l'empie e maligne

Filosofante, ch'or tra'morti è corbo, E fu tre'vivi poetando nn cigno Gli vien seguace il foribondo a torbo Diderotto, a colui che dollo spirto

Svelse il lavoro , e degli affetti il morbo, Varsens solo l'eloquente ed irto Orator del Contratto, a al par del manto Di sofo, ha caro l'Afredisio mirto:

Disdegnoso d'aver compagni accanto Fra cotanta empictà, che al trono o all'ara Fe' guerra ei si, ma non de'Santi al Santo.

Segue una coppia nequitosa e rara Di due tali accigliate anime ree, Che il diadema na erolla a la tiara, L'une raccolse dell' nmane idee L'infinite terore, a l'occane,

Oyo stillato ogni venen si bee. Finse l'eltra del negro Americano Tonar le causa ; a Regi e Sacerdoti Cal fulmino feri del labbro insano, Dove te lazzio , che per l'alto roti

Si strane ed empie le Comete; o il verco D'ogni dalirio apristi o'tuoi nipoti? E te, che contro Luca e contro Marco E contro gli altri duo cosi librate

Scoochi lo stral dal sillogistic'arco? Questa d'insania tutta e di peccato Tenebrosa falange il fronte avea Dal fulmine celeste ebbrustoleto. E della piage il solco si vedea

Mandar fumo e faville, e forte ognuno Di quel tormento dolorar parce Carvo il capo, ed in lungo abito bra Venla poscia uno stnol quasi di scheltri, Dalle vigibo attriti e dal digiune

Sul cigbo rabbassati ha i larghi feltri, Impiombate le cappe, e il più al leute, Che le lumarco al paragon son veltri.

Ma sotto il faticuso vestimento Celan ferri a valeni; e qual tra'vivi, Tal vanno ancor tra'morti al tradime

Dell'iporrito d'Ipri ei son gli schiavi Settator tristi, por via bieca a torta Cos Cesare e del par con Dio cattivi. Si crudo è il Nume di costor, si morta, Si ripiena d'orror del ciel la strada,

Si ripiona d'orror del ciel la strada, Che a creder nulla, o a dispera ne porta. Per lor sovrasta al Pastoral la Spada, Per lor starialto il Soglio si sublima, Ch' affine è forsa che nel fango cada. Di lor empia fueina usel la prima Pavilla, che segreta il casto seno

Della Denna di Pietro incende a lima, Ne di tal peste sol va caldo o pieno Borgofontana, ma di Italia mia Ne bulica e ne pute ance il terrono, Ultimo al fier concilio comparia E su tutti zirante sollevarse

Coll'omero sovran si discopria, E collo chiome rabbuffate e sparse, Colui che al discoperto e senza tena Venne contro l'Etorno ad accumparse;

E ne stidò la folgore suprema, Secondo Capaneo, sotto lo scudo D'no gran delirio che chiamò Sistema, Dinansi gli fuggia spressato e nudo

De minor spettri il vulgo: anche Cocito N'avea ribrezzo, ed aliborria quel crudo. Poich 'chev densia torri circuito Il cadavero sacro, ed in lui sazio La sguardo, e stess sorridendo il dito: Con fiera distanza in poco spazio Strinsersi tutti, a diera a far parole,

Strimerai tutti, a dierai a far parolo, Quani sopeno il empitero a trazio. A me ( diece l' un d'esi ) a me ai vaolo Dar dell'opar l'onor, che primo osai Spenzar lo Scettro e lacerar le Stole, A me piutotto, a me, che disvolo. De Potenti le frodi; (un altro grida), E all'uem dischiuni sul suo dritto i rai. Perchè l'usom surga, qi ilun tiramo uscini.

Dop'è (ripiglia un'atro) in pria dat fianco Dell'eterno timor torgi la guida. Questo fe lo mio sitt leggadarco o franco, E il sal Samonatense, ende condita L'empieta piaseque, e l'uo mi Dio fin s'anco: Allor fu questa orribit voce udita: Più questa orribit voce udita: Più questa orribit voce udita: Ed ogni fronta appareo bispotitia.

Primamente no silenzio cupo nacque, Poi tal s'intese na mormorio profondo, Che lo spesso cader parca dell'acque, Allor che tutto addormentato è il monde.

#### CANTO QUARTO,

Barre a vol più sublime anra sicura La farfalletta dell'ingegno mio, Lasciando la Città della sozsura. E dirò come congiurato uscio A dannaggio di Francia il Moodo tutto Tale il senno supremo era di Dio I Canterò l'ira dell'Europa e il lutto,

Cantorò le baltaglie ed in varmiglio Tioto de'fiumi, e di due mari il flutto. E d'altro pianto andar bagnata il eiglio La bell'alma vedrem, di che la Diva

E d'altro pianto andar bagnata il eiglio La bell'alma vedrem, di che la Diva Mi va rantando l'alfanneso csiglio.

Il bestesumiar di quei superbi udiva La dolorosa, ed acconnaudo al Duco La flora di Renallo ombra rattiva; Come, disse, fra morti si conduce Colui? Di polpe non si vesto e d'ossa? Non bee per gli occli tuttavia la luce?

E l'altre : la sua salma aneor la scossa Di morte non senti ; ma la governa Dentro Marsiglia d'un demón la possa, E l'alma gome fra i perduti eterna-

Dentro Marsiglia d'un demón la possa. E l'alma gome fra i perduti eterna-Mente perduta : oè a tal fato è sola , Ma molte , che distingue lea superna.

E in Erobo di queste assai no cola Dell'infano Congrega, in che s'aflida Cotauto Francia; ali stolta! e si consola, Quindi un demone spesso ivi s'angida

In uman corpo, e scaldano le vene, E siede a serivo nel Sonato e grida : Mentre lo spirto alle cegenti peno D'Averno si martira. Or leva il viso, E vedi alt'nopo chi dal ciel ne vicue. Levò lo sguardo; ed ceco all'improvviso

Levô lo sguardo; ed eeco all'improvviso Laddove il Canero il piò d'Akeide abbranca, E dizcende la via del Paradiso, Ecco aprirsi dol Ciel le porte a manca

Su i cardini di brouto ; e una virtude lutrinseca le gira e le spalanca. Risonò d'un fragor profondo a rude Dell'Olimpo la volta , a tre guerriori

Calar fur visti di sombianzo crudo. Noro sul potto la corazze, o nori Nolla manca gli sendi, a noroggianti Sul capo tremolavano i cimieri;

E furtivo dall'olmo e folgoranti Scorrean lo chiomo della hionda testa Per lo cello a per l'omero oudeggianti : La volubile bruna sopravvesta

Da brune penae ventitata, addictro Rendea rumor di piuggia e di tempesta: Del sopraecigito sotto l'arco tetro Useia lampi dagli occhi, uscia paura; E la faccia parco bollento vetro, Questi, a l'altro Campius seduto a curs

Dell'estinto Luigi, angeli sono Di terrore, di morte e di sventura, Venir son uni dell'Eterno al teono, Quando cruda a' mortai volge la sorte, E rompo la ragion dol mo perdono.

D' Egitto il primo l'incruoute purte Nell'a reana percosse erribil notte; Che fur de'padri le speranse morte.

L'altro è quel che sul campo estinte e rotte Lasciè le forze, che il superbe Assire Contro l'umile Giuda avea condotte. Dalla spada del terso i colpi usciro Che di pianto sonanti e di ruina Fischiar per l'aure di Sion s'udiro,

Quando la provocata ira divina. Al mite genitor fe' d'Alandone Caro il censo costar di Palestina. L'ultimo fiero volator gerono. L'unimo fiero volator gerono. Uno è de' si, cui vide l'accigitato Escebiello arrivar dall' Aqualone, in mano aventi uno stoco affillato; E percotenti oquun che per la via. Del Tam la fronte non vedona segnato.

Tale e tanta del ciel se ne venia Dei procellori Arcangeli posseuti La terribile e nera compagnia; Come gruppo di folgori cadenti Sotto piovoso ciel, quando sparute Taccion le stello, o fremon l'ondo o i vouti.

Il sibilo senti delle battute Ale Parigi; ed arretrò la Senna Lo sue correnti stupefatto e mute.

Vegeo ue tremó, tremó Gebenna, E il Bebricio Pirrue, o lungo e roco Corse un lamento per la mesta Ardenna, Al lor primo apparir dier ratto il loco Unavetto del Tartaro caterre, Un grido alsando doloroso e fioco.
Como fugge talor dolle proterro Mosche lo sciame, che alla bara intento

Sul varo pastoral brulica o ferve: Che al toccar della conca in un momento Levansi tutte, e quale alla muraglia,

Qual si lancia alla mano, e quale al mento: Tal si dilegua l'infernal ciurmaglia; Ed altri una pendente nuvoletta, D'ira sbuffando, a lacerar ai saglia; Sovra il mar tremolante altri a getta,

E sveglia le procelle: altri s'avvolve Nel nembo genitor della saetta: Si turbina taluno entro la polve; E tal altro col guisso del haleno

E tal altro col guisso del baleno
Fende la terra, e in famo si dimolve.
Dal sacro intanto orror del Tempio uscisno
Di messo all' atterrate are deserte
Due Donne in atto d'amaressa pieno.

L'una velate, e l'altra discoperie Le dive luci avea; ma di gran pianto D'ambo le gote si parcen coverte. Era un vel bianco della prima il manto,

Che parte cela, e parte all'iutelletto Rivela il corpo immacolato e santo, Una veste inconsutile di schietto Color di fianzza l'altra si cinera:

Color di fiamma l'altra si cingea: Siccome il pellican piagata il petto; E nella manca l'noa e l'altra Den,

E nella dritta in mesto portamento Una lucida coppa sostenea. E sculto ciascheduna un argomento Avea di duolo, in bei rilievi espresso

Di nitid'oro e di forbito argento. Iu una sculto si veden con esso Il figlio e la consorte uu Be fuggire, Pensoso più di lor che di sè stesso. E un dar subito all'arme, ed un fremire

Di eruda plebe, e dietro al fuggitivo, Siccome reltri dal guinnaglio, uscire; Poi tra lo spade ricondur catitivo. E tra l'onte quel misero innocente, Morto al gioire, ed al patir sol vivo.

Morto al gioire, ed al patir sol vivo. Mirasi dopo una perversa gente Cercar furendo a morte una Regina, Dir uon so se più bella o più dolente;

Ed ancisi i custodi alla meschina, E per rabbia delusa (orrendo a dirsi!) Trafitta il letto e la restal cortina.

V' era l'urto in un'altra, ed il ferirsi Dei cinquecento incontro a mille e mille; E dell'armi il fragor parea sentirsi. Formidabile il volto e le pupille La Discordia acorrea tra l'irie lance.

La Discordia scorrea tra l'irie lance, Tra la polve, tra l'fumo e le faville,' E i tronchi capi, e le squareiate pance,

Agitando la face, che sanguigna De combattenti scoloria le guance. Viente appresso la Morte, che digrigna I hianchi denti, ed i feriti artiglia

Con la grand'unghia antica e ferrugigna: E pria l'anime felle ue arronciglia Fuor delle membra, e le rassegna in frette

Fuor delle membra, e le ramegna in fretta Fumanti e unde all'infernal famiglia. Poi ghermite le gambe, ne si getta

I pesanti cadaveri alle spalle,
Ne più vi bada, e innami il campo netta.
Dietro è tutto di morti ingombro il callo;
Il sangue a fiumi il reo terreno ingrassa,
E lubrico s'avvia verso la valle.

Scorre interno il Furor cell' asta bassa : Scorre il Tumulto temerario; e il Pato; Ch'un ue percuote, ed un ne salva e pazza Scorre il lacero Sdegne insanguinato;

E l'Orror co'capelli in fronte ritti, Como l'istrice gonfio e rabbuffato. Alfine in compagnia de'suoi delitti Vien la proterva Libertà Francese,

Ch'ebbra il sangos si bee di quei trafitti: E son si vivi i volti e le contese, Che uon tacenti, ma parlanti e vere Quelle immagini credi e quelle offese. Altra scena di pianto, onde il pensiere

Rifugge, e in capo arricciasi ogni pelo, Nella terza scultura il guardo fere. Sacro all'inclita Donna del Carmelo Apriasi un tempio; e distendea la notte

Aprass un tempo; e disendea la notie Sul prime sonno de' mortali il vello. Se non che dell'oscure Artiche grotte Languian le mote abitatrici al cheto Raggio di Luna indebolite e rotto. Strascinavaci quivi un manueto

Di ministri di Dio sarro drappello, Ch'empio dannava popolar decreto. Un barbaro di lor si fea macello:

Un barbaro di lor si fea maccilo? Ed ci , che schermo non avean di scudo Al calar del sacrifego coltello ,

Piotà, Signor, porgendo il collo iguado, Signor, pietà, gridavano: e renia In quello il colpo ineserato e crudo. Cadcan le teste, e dalle gole uscia

Parole e sangue; per la polso il nome Di Gesù gorgogliando e di Maria. E l'ue sull'altro si giacean siccome Scannate pecorallo, e fean ribresso

L'aperte bocche e le riverse chiome. La Luna il raggio ai visi esangui in mez Panroso mandava e verceondo

A tanta colpa non ben anco avveuso : Ed implorar parce d'un vagabondo Nugolo il velo, ed affrettar raminga Gli atterriti cavelli ad eltro mondo. Chi mi darà le voci, ond'io dipinga

Il subbietto feral , che quarto evansa , Si che ogni ciglio e lacrimar costringe? Com d'affannosa , ma regel sembianza , A cui-, rapita la corona e il regno, Sol del petto rimasta è la costanza

Venía di morte a vil supplizio indegno Chiamato, ahi lasso! e vel traeven quelli, Che fur dell' amor suo poe' ansi il segno.

Quinci e quindi accorrean sciolte i capelli Consorte e suora ad abbracciarlo, e gli occhi Ognane avea conversi in due ruscelli. Stretto al seno ogli tiensi in su i ginocchi Un dolente fancialio, o par che tutto

Negli amplessi e ne' baci il cor trabocchi; E si gli dicar da' mici mali istrutto Apprendi, o figlio, la virtude, e cogli Di mie fortune dolorose il frutto, Stabile e santo nel tuo cor germogli Il timor del tuo Dio: nè mai d'un trone

Mai lo stolto desir l'alma t'invogli, E se l'ire del ciel si tristo dono Feratti , il padre ti rammenta , o figlio ; Me serba a chi l'uccide il tuo perdono.

Questi accenti parea, questo consiglio Proferir l'infelice ; e chete ietante Gli discorreen le lagrime dal ciglio, Piangean tutti d'intorno, e dall'un canto

Le fiere guardie impietosite anch'esse Scioglican , poggiate sulle lence , il piauto. Cotai sul vaso acerbi fatti impresse

L'ertefice divinot e se vietato, Se conteso il dolor non gliri' avesse, Il resto de' tuoi casi effigiato V'evria pur anco, o Ra tradito, e degno Di miglior scettro e di più giusto fato.

E ben lo cominciò, ma l'elto sdegno Quel lavoro interruppe, e alla pietate Ceme alfin l'arte, ed all'orror l'ingegno.

Poiche di doglia pione e d'onestate Si for l'alme due Dive e quel feroce Spettacolo di sangue approssimate, Sul petto delle man fero une rroce,

E sull'illustro estinte il guardo fise Sensa moto restarsi e sensa voce : Pallido e smorte, como due recise

Caste viole, o dae ligustri occulti,

Cui ne l'anra ne l'alba ancor sorrise. Poi con lagrimo rotte dai singulti Bacitr l'angusta fronte, e ne servire

Gli occhi url soono del Signor srpulti; Ed il corpo composto amato r caro, Vi pregir sopra l'aterno riposo,

Diner l'ultimo vale . r sospiraro. E quindi in riverente atto pictoso Il sacro saegna, di rhe tutto orrendo Ere intorno il terreno abbomineso. Nell'anree tasse accobero piaogendo: Ed ai quettro guerrier vestiti a bruno

Le presentar spomanti; una dicendo: Sorga da questo sangue un quelcheduno Vendicator, che col farro e col foco Insegua rhi lo sparse ; nè veruno

Del delitto si gode , nè sia loco Che lo ricovri : i flutti avversi ai flutti, I monti ai mouti, e l'armi a l'armi invoco.

Il tradimento tradimento frutti, L'esilio, il leccio, la prigion, la spada Tatti li prende , e li disperda tutti.

E rhi nitia più sangua, per man cada D'una virago, ed anima fancbre A dissetarn in Acheronte vada.

E chi riarso da superba febre Del capo altrui si fea sgabello al soglio, Sul patibolo chiude le palpebre; E gli emunga il carnefice l'orgoglio:

Nè ciglio il pianga, ne cor ne che, fuora Del suo tardi morir , senta cordeglio, La veneranda Dea parlava ancora: E già fuman la coppe, o a quei Campioni

Il Cherubico volto si scolora ; Peri a quel della Luna, allor che proni Ruota i pellidi raggi, e in giù la tira

Il poter delle Tessale raosoni, E l'occhio sotto l'elmo nu terror spira, Che hujo e mute l'aria ne divenne,

E tremò di quei sguardi o di quell' ira. Dei quattre opposti vesti io sulle penne Tutti a ue tempo fér vele l Cherubini .

Ed ogni vento un Cherubin sostenne. Già il Sol laveva lagrimoso i erini Nell' ondo Mauro, e del timon scioglica Imonariti i corridor divini ;

Che le memoria ancor retrocedes Dal veduto debito, e chini e mesti Espero all'anre stalle i conducea : Mentre la notte di pensior funesti ,

E di colpe nudrice e di rimorsi, Le mate riprendes dense relesti. Quendo per l'aria chete erte levorsi

Le quattre oscure vision tremende E l'une all'altra tenea volti i dorri.

Giunte là dove la folgore prende L'acuto volo, e furibonda il seno Delle materna navola scorerade: Inversero le coppe : e in un baleno Imporporani il cielo, e dello stelle

Livido fessi il virginal sereno. Inversero le coppe, e piovver quelle Il fatal sangue , che tempes a roggia Par di vivi rarboni e di fiammelle. Sotto la strana rubicomla pioggia Perre irato il terren che la ricere , E rompe in fumo; e il fumo in alto poggia, E i detti imade penetrante e liere, E le menti mortali, o fa che d'ira Alto incendio da tutta si sollevo, Arme fremon le genti, arme cospira L'Orte e l'Occaso, l'Austro e l'Aquilone: E tuttaquanta Europa arme dalira, Quind' escono del fier Settentriono L'aquile bellicose , e cell'artiglio Sfrendano il Franco tricolor bastone, Quinci more dall' Anglico coviglio Il Liende imperator della foresta Il tronco stele a vendicar del Girlio. Al fraterne ruggito alza la testa L'Annoverese impavido cavallo, E il campo colla soda unghia calpesta. D'aitra parte sdegnosa esce del vallo,

E massenda cura Dema neuros La renderio III havaire errido Italio E recona la catteliza Inauliera , In zulla rupe Firmena e alfaccia , Tratto il brande, e celata la visiera ; E l'acceno berretto alla risiona . E l'acceno berretto alla risiona a celata Sconugalia in espo, a per le fango il caso Ma del prisco valor ripirena a celata a Sovrana dell'alpi in gall'entretto La Sovrana dell'alpi in gall'entretto La Sovrana dell'alpi in gall'entretto E alla seniara la fanta giornata . Di Guantalia e d'America ella resumenta . La Casta della d'America ella resumenta . La Casta della d'America ella resumenta . La Casta della d'America ella resumenta . La Casta d'America ella resumenta . La Casta d'America ella resumenta . La Casta d'America ella resumenta . All'America ella resumenta . La Casta d'America ella resumenta . La

E l'ombra di Bellisle invendicata.

Che rabbiosa s'aggira e si lamenta In val di Susa, a arretra per paura Qualunque la vendetta ancor ritenta. Mugge fratianto tempestosa e scura Da loptan l'onda della Sarda Teti . Scorlio del Franco ardire e sepoltura. Mugge l'onda Tirrena , irrequieti Levande i fintti : e non aver si pento Da pria sommersi i mal raccolti abeti t Mugge l'enda d'Atlanta orribilmente; Mugge l'onda Britanna ; a al sue muggito Rimermerar la Baltica si sente. Fin dall'estremo Americano lito Il mar s'inforia, a il Lusitan n'ascolta Nel buie della notte il gran ruggito. Sgomentossi, ristette, e a quella volta Drizzò l' orecchio di Bassvilla anch' cssa L'attorit'Ombra in suo dolor sepolta. Palpitando ristotte, e alla convossa

Traverso all'ombra amguinosa e spessa ri Vide in sa per la truce aria tranquilla. Correr spado inf-cate, ed aspri e cupi N'intece i cossi, ed un clangor di squilla r Quindi gemere i boschi, u clar le rupi, E piangere le fonti, a le notturus Strigi solinghe, e ublata reagno o lupi.

Region sollevando la pupilla,

E la quieto abbandonar dell'urne Pallid'ombro for viste, e per le vio Vagolar sospirose e taciturne ; Starsi i fiumi: sudar sangue le pie

Immagini de l'empli e d'involate
Temer le geni riernamente il dies.

Q piròtas min guida, che eampato
M hai del lago d'averna, e che mi porci
A aciogliera per gil orchi il min precator;
Segii erreului reggi les rine ouigne à al'under?
E a chi propiair volgevan le senti P
A sun Davia diune: e aves feomed
Di pianto la Prancese Ombrea la nigrita.

Et almorte por la mata la gigliande;
Et almorte por la mata la gigliande;

#### LA BELLEZZA DELL' UNIVERSO

#### AROOMENTO.

L'ormer mirabile, onde risulta la bellezza dell'Universo fisico, è il primo oggetto del Canto, che scende poi a considerarla nello vario parti dalla creazione, e nei varj accidanti della Natura. Si trattiene sull'uomo, che n'è la sede principala, Dopo avarla fatta rilevaro nell'esterno della sue membra fa unadisgremione su la bellezza dell'anima. L'osserva quindi nelle varie arti d'imitazione, la quali averr do per aggetto il Bello relativamente all'occhio, all'orecchio, ed all'immaginazione, zi dicono belle Arti. Di qui prende motive di passare al Bosco Parrasio, inogo saero alle Muse, ova questo canto fu recitato in occasione, che gli Arcadi si erano colà radunati per festezgiare le Nozze dell'Eccellenze Loro Signorii Conte Don Luigi Braschi Onesti, a Donna Costauza Falconieri. Si accennane dopo gli offetti dal Tempo in danno dalla Bellezza, e finisce con una breva riflessione su la bellezza incorruttibile della Virtù.

#### CANTO.

Drain mente di Dio candida figlia , Prima d'Amor germana, e di Natura Amabile compagna a maraviglia , Madre di dolci affetti, e dolce cura Dell'uom , ebe varca pellogrimo erranto Questa valle d'esilio a di sciagura , Vaoi tu, dira Bellevaa, un risonante Udir inno di lode , e nel mio petto Ula raggio tramandar dal tuo sembiante ?

Senza la luce tua l'egre intelletto Langue oscurato, a i mici pensier sen vanuo Smarriti in faccia al nobile subbietto. Maqual principio al canto, o Dea, darauno Le Muse, o dove mai degne perole Dell'origine tua trovar potracco ? Stavasi ancora la terrestre molo Del Caos sepolta nell'abisso informe, E sepolti con lei la Luna e il Sole ; E tu del sommo Facitor su l'orme Spaziando, con esso preparavi Di questo Mondo l'ordine e le forme. Vera l'eterna Sapienza, e i gravi Suoi pensier ti venia manifestando Stretta in santi d'amor nodi soavi. Teco scorrea per l'Infinito; e quando Dalle cupe del Nulla ombre ritrose L'onnipossente creator comando Shucar fe'tutte le mondane core , E al guerreggiar degli elementi infesti Silenzio e calma inaspettata impose , Tu con essa alla grande opra scendesti, E con possente man del furibondo Caos le tenebre indietro respingesti ; Che con muggito orribile e profondo Là del creato sulle rive estrem S' odon le mura flageliar del Mendo ; Simili a un mar, che per burrasca freme, E sdegnando il confine , le bollenti Onde solleva, e il lido assorbe e preme, Pei ministra di luce e di portenti Del ciel volando pei deserti campi Seminasti di stelle i firmamenti. Tu coronasti di seroni lamju Al Sol la fronte ; e per te avvien che il crine Delle cometo rubicondo avvampi t Che agli occlu di quaggiù, spogliate alfin Del reo presagio di feral fortuna , Invian flamme innocenti e porporine, Di tante faci alla silente e bruna Notte trapuese la tua mane il lembo, E un don le festi della bianca Luna ; E di rose all'aurora empiesti il grembo Che poi sovra i sopiti rgri mortali Pieven di perle rugiadose nn nemb Ouindi alla terra indirizzati l'ali : Ed ebber dal poter de tuoi splendori Vita le cose inanimate e frali Tumide allor di nutritivi nmori Si fecondar le glebe , o si fer mante Di molli erbette e d'elezzanti fiori. Aller, degli occli lusinghiero ineanto, Crebber le chiome ai boschi; o gli arbusco Grate stillar dalle cortecce il pianto ; Allor dal monte corsero i ruscelli Mormorando, e la flerida riviera Lamble freschi e scherzosi i venticelli. Tutta del suo bel manto Primavera Copria la terra : ma la vasta idea Del gran Fabbro compita accor non era. Di sua vaghessa inutile parea

Lagnarsi il suelo; e con più bel drsiro . Sguardo e amor di viventi alme attendea.

L' aura mandasti del divine Spiro-

Tn aller dipinta d'un serrise, in gire Dei quattre venti su le penne tese

235 La terra in sen l'accolso, e la comprese. E un delce movimento, un brividío Serpeggiar per le viscere s'intrae ; Ondo fremito diedo, o correpio ; E il spol, che tutto già s'iogrossa e figlia La brulirante superficie aprio. Dalle gravide globe, oh maraviglia! Fuori allor si lancio scherrante e presta La vaga delle belve ampia famiglia. Ecco dal suolo liberar la testa, Scuoter lo ginble, e tutto uscir d'un salto Il biondo imperator della foresta: Ecco la tigre, il leopardo iu alto Spiccarai fnora della rotta bira. E fuerir pelle selve a salto a salto. Vedi sotto la solla , che l'implica , Divincolami il lue, che pigro o lento Isviluppa le gran membra a fatica. Vedi pien di magnanimo ardimento Sovra i piedi balsar ritto il destrioro, E nitrendo sfidar nel corso il vento ; Indi il cervo ramoso, ed il leggiere Daino fugace, e mille altri animanti, Qual mansueto, e qual ritroso e fiero. Altri per valli e per campagne erranti Altri di tane abitator erudeli. Altri dell'uomo difensori e amanti, E lor di maechia differente i peli Tu di tua mano dipingesti, o Diva, Con quella mano, che dipinze i cieli. Poi de'color più vaghi, onde l'estiva Stagion delle campagne orna l'aspetto, E de'freschi ruscei smalta la riva . L' ale sprumasti al vagabondo insetto, E le lubriche anella serpentine Del più caduco vermicciuol negletto. Ne qui ponesti all'opra tua confine ; Ma vie più innanzi la mirabil traccia Stender ti piacque dell'idee divine, Cinta adunque di calma e di bonaccia Delle marine interminabil' onde Lanciasti un guardo su l'assurra faccia. Penetrò nelle cupe acque profondo uel guardo, e con bollor grato Antura Intiepidille, e diventar feconde; E tosto vari d'indole e figura Guissaro i pessi, e fin dall'ime areno Tutta increspàr la liquida piacura. I delfin snelli colle curve schiene Usele dansando; e meszo il mar copris Col vartissimo ventre orche e baleno. Fin gli scogli e le sirti aller sentiro Il vigor di quel guardo o la dolcessa, E di coralli e d'erbe si vestiro. Ma che? Non son, non sono, alma Bellezza, Il mar, le belve, le campagne, i fonti, Il sol teatro della tua grandezza Anche sul dorso dei petrosi monti Taler t'assidi maestosa, e rendi Bello dell' alpi le nevose fronti : Talor sul giogo abbrustolato ascendi Del fumante Etca, e nell'orribil vesto

Dello sue fiamme ti ravvolgi e splendi. Tu del nero aquilon su le funeste Ale per l'aria alteramente vieni . E passeggi sul dorso alle tempeste: Ivi spesso d'orror gli occhi sereni Ti copri, e milla intorno al capo acce

Rugghiano i tuoni , e strisciano i beleni. Ma sotto il vol di tenebror si deuso Non ti scorge del vulgo il debil lume, Che si confondo nell'error del senso,

Sol ti ravvisa di Solia l'acume, Che nelle sedi di Nature ascose Ardita spinge del pensiar la piume : Nel danzar delle stelle armouiose Ella ti vede, e nell'occulto amore Che informa e attragge le creato cose ;

To ricerca con occhio indagetore Di betaniche armato acute lenti Nelle fibre or d'un'erba ed or d'un fiere : Te dei corpi mirar negli elemonti Sogliono al gorgoglio d'acre vasello

I Chimici curvati a pazienti. Ma più le trecce del divin tue belle Discopre la sparuta Anatomia :

Allorché armata di sottil coltello I cadaveri incida, e l'armonía Dello membra rivela , a il penetrale Di nostra vita attentamente spia,

O uomo, o del divin dito immortale Ineffabil lavor, forma, e ricetto Di spirto, e polvo moribonda e frale.

Chi può cantar le tue bellezze? Al petto Mance la lena, e il verso pen ascendo Tanto, che arrivi all'alto mio concetto. Fronte, che guarda il cielo, e al cielo tendes

Chioma, che sopra gli omeri cadente Or bionda, or bruna il capo orna e difonde; Occhio, dell' alma interprete aloquente, Senza cui non avria dardi e faretra Amor, në l'ali në la face ardonte;

Bocca , dond'esce il riso , che penitra Dentro i cuori, e l'accento si dimerca, Ch'or severo comanda, or dolce impetra;

Mano, che tutto sente, e tutto afferra E nell'arti incallisce, e erdita e pronta Cittadi innalia, a opposti monti atterra ; Piede, se cui l'uman tronco si ponta,

E parte, e riede, e or retto, ed or restio Varca piannre, e gioghi aspri sormonta ; E tutta la persona entro il cuor mio La maraviglia piove, e mi favella Di quell'alto Saper, che la compio,

Taccion d'amor rapiti intorno ed ella La terra, il cielo; ed io son io, v'é sculto, Della create cose la più bella. Ma qual nnovo d'idee dolce tumulto!

Qual raggio amico delle membra or viene A rischiararmi il laberinto occulto? Veggo muscoli ed ossa, e nervi e vene,

Veggo il sangue e le fibre, onde s'alterna Quel moto, che la vita urta e mantiene;

Ma nei legami della salma interna,

Ammiranda prigion! cerco e non veggio Lo spirto, che la move e la governa. Par sento io ben che quivi ba stanza e seggio. E dalla luce di ragion guidate In tutte perti il trovo, e lo vagbeggio, O spirto, o immago dell' Eterno, e flato

Di quelle labbra, alla eni voce il seno Si squareiò dell' abimo fecondato, Dove andar l'innocenza, ed il pereno

Della para beltà, di cui vestito Discendesti nel carcere terreno? Ahi, misero ! t' ban guasto e scolorito

Lascivia, ambigion, ira, ed orgoglio, Che alla colpa ti fero il turpe invito! La tue ragione trabalsar dal soglio, E lacoro, delpso ed abbattuto

T abbandonár nell'enta e nel cordoglio, Siccome incauto pellegrin cadato Nella man de' ladroni, ellorche dorme

Il mondo stanco e d'ogni luce muto. Eppur sul volto le reliquie e l'orme,

Fra il turbo degli affetti e la rapina, Serbi par anco dell'antiche formo: Ancor dell'alta origine divina I sacri segni riconosco, ancora

Sei bello e grande nella tua rovina. Qual ardua antica mole, a cui talora La folgère del ciele il fianco seneta.

Od il tempo, che tutto urta e divora : Piena di solchi, ma pur salda e immota Stami, e d'offese a d'anni carca aspetta Un nemico maggior, che la percota.

Fra l'eccidio e l'orror della soggetta Colpevole Natura , ove l'immera Stolta luninga e una fatal vendetta :

Più bella intanto la Virtuda emerse, Qual astro, che splendor nell'ombre acquista, È in riso i pianti di quaggiù converse.

Per loi gioconda, e lusingbiera in vista S'approsenta la morte, e l'amerezza D'ogni sventura col suo dolco è mista s Lei guarda il Giel dalla superna altessa

Con amanti pupille; e per lei sola S'apparente dell'uomo alla bassezza Ma dove, o diva del mio canto, vola L'audace immaginar? dove il pennero

Del tuo Vate guidasti e la parola? Torns, amabita Dea, torns al primiero Cammin terrestre, ne mostrarti schiva

Di miner vento e di minere imp Torna : e se cerchi orrante e fuggitiva Devoti per l'Enropa animi ligi , E tempio degno di si bella Diva,

Non t'aggirar del morbido Parigi Cotanto per le vie , nè su le sponde Delle Neve, dell'Istro e del Temigi.

Volgi il guardo d'Itelia alle gioconde Alme contrade, e per miglior cagione Del fiume Tiberin formeti all'onde.

Non è straniero il loco, e la magione. Oui fu dove dal Cigno Venosino

Vagbeggiar ti lasciasti, e da Marone;

E qui reggesti dal Pittor d' Urbino I sovrani pennalli , e di quol d'Arno a Michel più che mortale Angel divino-Ferva d'alme si grandi , o noa indarno , Il Genie redivivo. Al suol Romano D'Augusto i tempi a di Leon tornarno. Vedrai stender giulive a te la mano Grandezza e zonestà, tue suore antiche, Che ti chiaman da lungi in Vaticano, T'infloreranno le bell'Arti amicha La via dovunqua volgarai le piante, Ta propisia invocando alla faticho: Per te all'occhio divien viva e parlante La tela e il masso ; ed il pensiero è in forsi Di eredorlo insensato, o palpitanto: Per te di marmi i duri alpestri dorsi Spoglian le balse tiburtine, o il monte, Che Circe empiava di leoni e d'orsi ; Onda poi mani architettrici a proute Di molli aggravan la latina arena D'eterni fianchi, e di superba fronte : Per te risuona la notturna scena Di possente armonía, che l'alme bea ; E gli affetti lusinga ad incatona; E questa Selva, cho la selva Ascrea Imita, a suona di Pebeo roncento, Tutta è spirante del tuo uuma , o Dea ; E questi lauri, cha tremar fa il sento, E questo ehe premiam tanero arbetta Sonn d'un tuo sorriso opra e portonto; E tue pur son lo dolci canzonette, Che ad Imeneo cautar dianzi s'intage L' Areado schiera su la corda oletto. Stattero al grato suon l'anre sospese . E il bel Parrasio a replicar fra nui Di Lumr, a Corranza il nome apprese Ambo cari a te sono, a ad ambidui Su l'amahil sembiante un faritore Raggin imprimesti da' begli occhi tni; Raggio, che prese poi la via dal core, E di virth congiunto all'aurea face Fe'nell'alme avvampar quolla d'Amore Vien dunque, amica Diva. Il Tampo edace, Fatal nemico, colla man rugosa Ti combatte, ti vince, a di disface, Egli il color del giglio e della rosa Toglie alla gota più ridanti , e stende Dappertutto la falce ruinosa,

Ma se teco virtù s'arma, a discende

Passa il veglin rapace , a non t'offende ;

Nol cor dell' nomo ad abitator sicura,

E solo, allorchè fia che di Natura

Ei franga la catena, e urtato o rotte

Dell' Universo cadano le mura,

E spalancando le voraci grotte

Ove non fia che Tempo ti disperga ,

L'assorba il Nulla, a tutto lo sommerga Nel muto orror della seconda notte,

Al fracamato mondo allor le terga Darai fuggenda, a su l'eterea seda

Stabile fermerai l'aburneo piede.

## IL PELLEGRINO APOSTOLICO

CANTO PRIMO. Sollectra nel ciel l'alba sorgea , Cho su i flebili Colli di Onirino La gran partenza illuminar dovea; E intrepido analando al suo cammino Già stavasi prostrato all' ara innante Della Chiesa l'augusto Pollegrino, La voce, il gesto il movar delle piante Non d'uom mortala, ma parca d'un Dio : Foco eran gli occhi, a foco era il sembiante. Squallido, o con lugubre mormorio Affoliate la turbe in Vaticano Tracansi a dirgli il doloroso addio; Somiglianti ad nn mar, che da lontann Fremer s'ode, o a gemente aura notturna, Che fa le selvo lamentar pian piano. Là dove nell'orror sacro dell'urua Dorma di Pietro in sottarranea sede L'apostolica polyo taciturna, Sul marmo trinnfal sedea la Feder Più che la pera immacolato e schietto Copriala un velo dalla fronta al pieda ; Ma la bellezza del celeste aspetto Traspar più vaca da quel velo, e spira Riverenza ed amor, tema e dilatto. Essa lo sguardo, che penetra, a gira Fin sopra i cieli, o l'infornal trapassa Ampia vorago di tormento e d'ira, Profondamente sospirando abbassa, E colla man la guancia si sostione Da pensier grave affaticata a lassa ; Ma di reina nel suo duol ritiene La maestà pur auco, ed infiammarse Il cunr si sente d'ardimento a speno, Surse tosto, e sembrò nal suo lavarse La bianca nube, che dal ciel caduta Sul Tabernacol folgorando apparse. Corre all' Eroe d'incontro , e lo saluta ; E poiché in atto di gentil elamonza Stetteri alquanto, e riguardollo muta? O Uom, dima, cui l'alta Intelligenza Per me traggo a pugnar, per mo, eha sono Diva in Ciel nata, a d'immortal potanza, Gnardami, Uom forte, jo son che ti ragio Io la figlia di Dio; guardami, a cura D'un'afflitta ti prenda e dal suo trono Piena è l'impresa di perigli, a dura ; Ma fia bello il patir , begli i cimenti , Se il mio spirto ti guida a t'amicura. Le inspirate da me parole ardenti Sono una spada che farisce e sana, E d'ambi parti pouetrar la senti. La ragion, che l'error doma ed appiena, E l'alme inonda da bei raggi suoi,

È mia scorta e compagna, è mia germana. Ella sul labbro dogl'invitti Eroi Su la cui tomba io seggo, e per cui stetti . E del cui sangue mi nutri dappoi,

Contro l' orgaglio degli umani affetti Parlà sieura , e per le vie del Vero I cuor niù schivi attrasse e gl' intelletti. Or la mento dell'uom per lo sentiero Di fallace Sofia, fattasi ancella Di ree dottrine, che vagar la fero, Hassembra un mar, cui torbido flagella

Assiduo soflie di contrario vento, Che mesce il ciol coll'onda e la procella, Ma su l'irato instabile elemento. E camminar su lo tempesto io soglio

Come sopra ben saldo pasimento, Al mio grido pictoso, al mio cordaglio I mortali indurar l'alme ardotte . E si formăr nel petto un cuor di scoglio. Ma useir dal fianco delle balse rotte

I funti io faccio limpidi e ainceri, E traggo il giorno dalla fosca notte. Per me confonde li Anbucchi alteri Daniel fanriullo, a placan le tremanti Donaelle al'inflessibili Assueri ;

Tu vanne, ardisci o parla. De'Regnanti Sta il cuor nel pugno di quel Dio, che frena L'ale del lampo e i turbini sonanti. Disso; e sul volto dell' Eroe serona

Rifulse, e raddoppiùgli ontro le ciglia Mirabilmente del veder la lena. Già più bianca si foa l'alba vermiglia,

Che a tergo i corridor sentía del giorno: Ei guarda, e il fero un'alta maraviglia. D'ombrose vigne e di ruscelli adorno Appargli un campo. Collinette apriehe,

Verdi boschetti gli fan cerchio interno. Pascono al rezzo delle piante amiche Ben cente greggi, e quinci o quindi ingombra Fuma la spiaggia di capanne antiche.

L'aria era queta, e di vapori sgombra ; Ma turbossi ad un tratto l'orizzonte . E di palloro si coperse a d'umbra. Pria diè santo la terra, e poi dal monte

Con orrendo silenzio orrenda emerse Nube, e giù scese in procellosa fronte. Abi quant'era terribile a vederse ! Di Dio la spirto le gonfiava il grembo,

E tale al muto campo si converse. E già squarciato d'ogni parte il lemi Piovea grandino e foco, palpitando

Fuggian le genti dall' irato nembo. Solo fre tante teme il vanarando Pastor si stette, e denudò la testa Le palme al Ciel pietosamente alzando ;

Voce di tuono allor gridò : Tarresta, Angelo punitor, lungi la spada Torci dal campo, a scendi alla foresta Tacque, a il turbo al furor mutò la strada;

E qual recisa dalle curve ronche Cadar sul solco fa il villan la biada; Tal fea quello balsar divelte a tron Le selve, e tutte per diversa via

Lo fiore abbandonar l'atre spelonebe Cotal portento al Pellegrin s'offria;

E mentre lie ei tienri le pupille,

Forte l'orecchie rintropar sentissi. Allor fe' Uriolo più lucente o pura

Useir del die la lampa imperatrice, Bella nemica della notte occura, D'improvviso tepor dispensatrica La gran face del Sol tosto si mira

Rallegrar la pianura a la pendice. Ovunque il passo imprime, o il guardo gira L'illustre Viator, nuova virtuda

Volca dol verno le sembianzo crudo Denor la tarra innanzi tempo, o presta

Ogni arbor rinverdir volca la vesta, E le nevi, del gel rette il rigore,

Ma vietollo Umiltà , che del Pastore

Dispar l'oggetto, o un altro le d'avla. Immantinente ci mille vede e mille Pronte a seguirlo angeliche figure, Affrettarsi, e gittar lampi e faville, Vede d'Abisso le potenze impure Sharrargli il passo, o in questo lato o in quello Di fantasmi assalirlo o di paure.

Smunta il volto, o con torvo occhio rubello V'è l'Invidia di lui verchia nemica, E primo degli Eroi vanto a flagello :

V'è del vario Tarpeo tiranna antica

Maledicenza, che il pugnal deposto, L'anime di segreti odi nutrica: V'è il falso Zelo, che d'amor s'è posto

Una larva sul volto, e un cuor nel seno Di demone crudel tiensi nascosto t Ed altri mostri, che diverse avieno Di prodente virtà forme mentite ;

E le labbra stillanti di veleno. Come alla voce di Gosù smarrite

Là nell'orte fatal caddere al suole Le turbe al grande tradimento uscite a Con davanti al Pallegrin d'un solo

Sguardo percomo sul negato calle Cadde rovescio il temerario stuolo.

Che non osò seguirlo, ed alle spalle A bestemmiar rimase, e di sfacciato Susurro empie del Tevere la valle.

L' Angel di Roma dalla Fo'chiamato Alto allor si levò sul Vaticano, E largo diede alla sua tromba il fiato ;

Tromba a quelle simil , che nel Giordane Arrestár l'ondo stupefatta, a fero Gerico rovinar spezzata al piano

L'Angelo della Senna, a dell'Ibero, E quel del Reno, e quel dell'Alpi udillo, E fecer plause al difensor di Piero :

L'Angel doll'istro anch'esso al forte smille Destan, e l'altro ad incontrar sen vieno Pace gridando per lo ciel tranquillo.

Fin dentro il lago dell'oterne pene Ginnse il suon della tuba, a un cupo udimi Doppio stridor di denti a di catego,

Trascorse ancor fra i lumi erranti e fissi. E degli spirti , a cui fur dati in cura ,

Sente natura, e la stagion respira. D'erbe o fiori ammantar le spiaggo ignude :

Alle montagne liberar la testa t

Veola scorta e empagna, e intorno a lui Perre del verno raddoppiar l'orrore. Languido un'altra volta i raggi sui Contrasse Il Solo, e il capo aureo lascione Imbrunir da vapori erranti e bui. Dal sue speco l'ecqueso Austro si mosse, E dallo nubi, che la man stringea, E nevi e piegge furibondo scone. Tutte quel pria torno contraria o ree La gelata stagion, posta in obblio La Deitado, che passar dovea, Le sue porte l'Olimpo intanto eprio E calosti di fumo e foco miste Nube, che l'aria di fragranza emplo, L'ignee colonna imita, che fu vista Il ramingo guidar stanco Israello Per lo deserto ella fatal conquista. Ma la nube nel sen porta uo drappello D'iovisibili altrui spirti moventi , Quale l'occliute rote d'Esecchiello Suirti - che di mavi almi concenti Van riervando l' oure innammorate, E raddoleendo della via gli stenti. Pria le cure , il travaglio , e l'umiltato Del buon Pastor cantaro, che la vita Pone in periglio per le agnelle amate; Poi, stendendo a più grave arpa le dita, Cantar quell'alto sdegno, onde la terra Fu sepolta nel pelago e punita; E come l'Arca fra l'orrenda guerra Deel'irati elementi alto sul flutto Galleggia, e salve le montagne afferra; Indi il Roveto rammentar, che tutto D'Orebbe apparve al Pastorel famoso Dalle fiamme ravvolto e non distrutto : Ne quel Vollo obbliar, che in rugiadoso Molle terren su l'alba raccoglicati Secro ed asciotto, o Gedeon dubbioso ; Onde di sangue Madianito festi Rosso le glebe, e di Giudea cattive Le pentite pupille alfio tergesti Tal era il canto e l'armonia festiva, Che al sacro Pellegrino il euor molcen Soavemente dalla nube uscive : E già la balsa del Soratte orrendo Scopriasi tutta, e neboloso il piede Il padre Tebro la venia lambendo Dimenties del Ciel spesso ivi rieda Di Silvestro a vagor l'Ombra pensosa, Innammorata dell'entica sede :

Onde il Verno alla rupe erta e petrona Per riverenne i natto ospit Nume. Di nevi il eapo più copire nan ena; Di nevi il eapo più copire nan ena; In ma strigena i laccio, e folto el hamo Pender le ripiche, o tremolar pal fiume. Sul limitar dello esareto samo, Ore al furor harbariro sottratto Raccolos un tempo fregitiro il pumo, Di ama, obe ripulcuno ettende, e impusato Per sorrechio appattare omai dei fatto:

Ed ecco, che apparir recht repentu La portentom nule, e piùs icun Parci l'accos mededa chi ente. Parci l'accos mededa chi ente. Parci l'accos mededa chi ente. Parci l'accos mededa chi ente di conbilità di contra di contra di concio di contra di contra di conla cina redecalo delle giante, Par venicel portata in sul e penne, La celeste discres Ombra appettante. Liere difinente al Pellepriu sen venne El ampeggiando in un gratil servizo Gli ifaruliba su è cechi e le tratamen.

Gli sfavillò su gli occhi o lo trattenne. Videro dalle nubi l' improvviso Splendor gli Spirti ascosi , e ravvisaro L'antico Cittadin del Paradiso, Tosto il canto e le delci arpe fermaro, Chè agă atti, al volto in lui desio corteso Di favellar gran cose arcomentaro, S'appressar tutte ad ascoltarlo intese Quolle dive Potenze. Allor di zelo Fo' l' Ombra scintillar le labbra accese ; E a parlar comioció: Spirti del Cielo, Che dappresso l'adiste, e di vostre ali All' uman guardo gli faceste nn velo. Piacciavi di ridir , Spirti immortali , Ad un mertal le sue parole, o darmi Lingua ed accenti al gran subbietto eguali,

# 

SALVE, Combre gridb, salve, aspettato Buon Pellegrino. Al tuo cammin felice Arride felgora edo il Ciel placato, Dio s' affacció dall'orride pendie Dell' altissimo suo monte profondo, Cho ru l'altre montagne ba la radice: Diede nno sguardo el sottoposto Mondo, E il mondo vacillò. Cader sospinto Temea del Nulla nell'orror secondo La gran catena, de cui pende avvinto, Scotrasi tutta, e alzarsi orribilmento Parra la polye del Creato estiplo. Calmati diese allor l'Onnipossente , Calmati , o Mondo, E al suoo di sue parole Quel tremendo fragor tacque repeote. Brillo sereno dall' Olimpo il Sole,

Riser campi o collino, o in doloc aspetto Si rabbellir di rose e di viole. O tu, che calchi ad alte imprese eletio Dell'eterno Voler la traccia occura, Apri al mio dir l'orecchio e l'intelletto. Nen il itensio sempre di antura y Và dei venti la calma e delle stelle Tabrolto assore fra i laugie a lo precelle Piò Immissosi il ma pernier tralu, e le divine idee fami più belle fami più che

Ei padre e fonte d'inesauste luce l'ur circonda talor gli eterci troni Di maestà caliginesa e truce : Onde sotto il suo piè e odono i tuoni Ruggir profondamente, e con baldausa Mormorar la burrasche e gli aquiloni. In questa di furer torba sombianza Parla pur anco alla sua Sposa, a il core Col rigor na eimenta e la costanza: Oumdi apesso la invia guarra a terrore. Quindi chi affanni, che funesti a rei D'odin sembraco segno, e son d'assore. Ne da' barbari colli Giebusci Sempre il nemico turbina si scaglia, Che il raggio offusca di quagli occhi bei. Nel sene di Sion fiera battaglia , Fiero nembo si desta anro talora, Che l'invitto sue torri urta o travaglia. La bella Sul amite si scolora . Che il vede rovinar su le fiorents Vigne d'Ergaddi , e al Ciel si volge e plora-Odi il romor delle quadrighe ardenti D'Aminadabbe irate, odi il bishiglio Dell' atterrito Giuda , edi i lamenti. Tu, rhe pietoso accorri al reo periglio Della redenta Sulamita, o vai lu sul Danubio ad asciugarla il ciglio, Cresci speme a coraggio, e senti omai Come chiaro su te parla il Destino Li dall'abaso degli aterni rai. Splendera la tua gloria, o Pellegrino , Più che le chiome e le lucenti rote Dell'estro, rhe le porte apre al mattino; Dintorno a te s' affollaran divote . Secome interne al suo paster le agnelle, Le più barbare genti e più remote; E tu la Fè, la Caritada in elle Accenderai col guardo e col sembiante . Mille mietendo al Ciel palme novelle : Dietro a' tuoi passi estatica ed amante Affrettarsi vedras l' Europa intera, L'orme baciando dell'angusta piante: Dell' Istro la regal spouda guerriera Vedrai di vele a popoli coperta ; Varidi ciel, di liagua, e di maniera, Come d' Orebbe la vallea deserta, Quando piovve sul querulo Israele

Celeste ribo dalla nube aperta , Tu pioverai sul popol tue fedele Lo spirto, rhe securo a Pier già feo Di Cafarnao ralear l'onda rrudele : Spirto, rhe dal Teshite a d' Eliseo Scaldo le invitte labbra, e tutta un giorno La Palestina di portenti empieo, Un'altra volta di Moabbo a scorn Di Balamo la voce udrazzi intanto Con maraviglia rissonar dintorno. Quanto son belle la tue tenda l oh qui

Alma Sion , leggiadro è il tue stendardo , E glorioso da' tuoi duci il vanto! In Aspalon rorrea comer bugiardo, Che in Babilonia ti dicea convarsa t E sebiava di tiranno empio e codardo I

Profanato l'altar, guarta e perversa

La tua dattrina , o te in un mar , che bolle Di sossure e d'nrror tutta somn Menti l'orribil grido, Il tno bel colle Di fiori ancor si veste e d'arboscelli, Nudriti al fiato d' un' auretta molla. I tuoi cedri famosi anror son quelli; Ancor son freeche per la rupe, e monde L'urne de' tuoi fatidici ruscelli.

Venite a dissetarvi alla bell' onde, O mal accorte agnalle, cha succhiate Del 20220 Egitto le risterne immonde. Quel bnon paster, rhe abbandonaste ingrate. Eccol , che ci viene pellegrin piotoso Fra' dirupi a cercarvi, o sconsigliate. Egli è totte sudante , e polveroso ;

Amer lo guida, Amer rhe al varco il pres E tolse agli occhi suoi sonno e riposo. Deh l voli nna soave aura rortese . Che dello via gli tempri le fatiche Fra te piene d'orror balse scoscese. Stendete la vostr'ombra, o piante amiche:

E voi di fior spargeteghi il seotiere ; O pastorolle del Sarón pudiebe. Fra al delei d'amor note sine Verrai su l' Istro, e ti vedrai davanti Le tedesche piegarsi asta e bandiore.

E le medri di ginja palpitanti T'insegneran col dito ai pargoletti. Con mille baci confondendo i pianti; Ed essi delle madri al fianco stretti Ti cereberan col guardo, a si dorranno, Che veloce trapassi, a non aspetti; Ed il piccolo meoto allungberanno , Onde sul foito della entea alsarse Con avid'occhio e fanciullesco affanne

Ecco intanto le grida raddoppiarsi ş Ecco Giuseppa. A questo nome un focu Del Pellegrino su lo guance apparso : Fn il eor, rhe dentre si com Di sè capace ritrovando il petto Tentò co balsi dilatarsi il loce

Tenerezza e pietà, gioja o rispett Gli fero assalto all'acima, e sul viso pinser tutti con diverso affetto, Del visibile fremito improvviso S' avvide il parlater Veglio ranuto, E il divin labbro aprendo ad un sorriso

Vedrai , seguia , vedrai questo temuto Eroe dell'Austria, innanzi a cui vacilla, E stassi il Monda riverente e muto s Non già truce il sembiante e la pupilla , Oual sevente il mirar la Molda a il Reno

Là tra il fumo di Marta a la favilla; Ma placido, geotil, mite e serene Venirti incontro , e come al padre il figlio Chinarsi a palpitar stretto al tuo seno

Oh palpiti d'amor , non di periglio! Oh regal bacio l ob memnrando amplesso l Oh d'alta Provvidensa alto consiglio ! Le sue, la tna virtú d' un nodo isteus Si stringaranno, a si faran tra loro

Scambievole di rai dolce rifleaso.

Anroo d'affetti l'amistà lavoro Nelle vostr'alme tesserà, elso poi Fian del Tempio di Dio base e decora; Finchè d'applausicarco, e degli Eroi Il più grande lacciando all'Istro in riva Innamorato de' pensieri tuoi;

Il più grande lacciando all' litro us riva Inamento de Pensière itus ;
Alle contrade della tua giulire Official Rema terrera lodato ,
Coll' laridia al tuo più vinta e cativa. Ivi lango di giorni ordiu benato Trarrai sicare , e del tuo sacro impero Salemom nuoro traquillando il fato ,
Auspice avventurouo , e condottiero Sarai del secole che i' appressa , e chiede

Sarai del secol che s' appressa, e chiede Del tuo hel nome ornar l' anno primiero. Questo è il volor di lui, che al tuo cor diede L'alto coraggio, e su l'avel lo scrisse, Donde al sacro cammin morotti il piede. L' amica embacciatrice Ombra si disse,

E girò gli occhi quai due Soli, e il monte Par che tutto di luce si vestime, Che poi si stese all'ultimo orizzonte, E ne rise per ginbilo la valle,

E ne rise per gianto la visita.

E traballonne d'Apponin la fronte;
Onde agitate su l'acute spalle
Si scomposer le neri, e aeiolte in fiumi
Giù per rotto dirupo aprirsi il calle.
Grondavan tutti delle baise i dumi;
E le collier engiadose un nembo

Alsaran di gratissimi profumi.
Ma l'Ombra già confusa crazi in grembo
Dell'engelica nube, che repente
Per abbracciarla eves squarciato il lemlo.
Spacir la vide il Pellegrin dolente,

E coi guardo la nebbia accompagnando, Che portavala al cielo dolesmente, Ed ambedne le palme alto levando, Padre, gridò, così t'involi, e lassi Meco le cure del divin comando?

Meglio era, che il mio corso anco mutani: Ma se vuolsi che io reni , o alle serene Sedi d'Olimpo senza me tu passi, Del l'narra aPietro, se e incontrar ti viene, Narra pietoso i miei disastri, e tutte

Del suo fedele Successor le pene.

Disse, e le ciglia non ritenne acciutte;
Ma qual su l'erbe appajono le stille
Dalle nubi d'April scosse e produtte,

Dulle nubi d' April nouse e produte, Che brillan tremolando a mille a mille Davantia 180, che irradiale, e percote ; Tal corse il pianto intorno alle pupille. Si terse il Pellegrin santo le gote; E pien la mente dolla grande idea, Che impirogli l' antice Sacerdote, Fiamme par gendo, ovunque il pièvolgre

D'amor, di fede, di pietà, di zelo, Corse, oltre la gelata alpe Retea, Gli alti presagi ad avverar del Cielo. ENTUSIASMO MELANCONICO.

Dolca de'mali obblio, dolce dell' alme Comforto, se le cure egre talvolta Van de'pensieri a intorbidar la calma; O cara Solitudine; una volta

O cara Solitudine; una volta
A sollever, dell' vieni i miei tormenti
Tutta nel velo della notte avvolta.
Te chiamano le amiche ombre dolenti
Di questa selva, e i placidi sospiri

Tra fronda e fronda do nascosti venti. Sei tu forse, che intorno a me t'eggiri, E simile alle fioche aure del bosco

Il tuo furor patetico m'inspiri? Si , tu sei dessa. Il tuo sembiante fosco , Risvegliator di lagrimosi carmi , lo mi veggo m gli occhi , io lo conosco.

lo mi veggo su gli cechi, io lo conosco. Sento le membra tutte palpitarmi; E da hollenti spiriti sconvolto Il cerebro infiammarsi, e il cer tremarmi, L'informe dell'idee popolo folto

A fremer incomincia, e m'arrousiglia Gli occhi, le fronte, e mi rabbuffa il volto. Il pensier si sprigiona, e seasa briglia Va scorrendo, qual turbo inferocito,

Va scorrenzo, qua turno interectio, Che il dornemte Oceán desta e scompiglia. In quai esterne, in qual deserto luo Or vica egli sospinto ? É forse questo Il sentier d'Acheronte e di Cocito ? Odo dell' aura erranto il fischiar mesto,

E il tacitarno mormorar del fonte, Che un freddo invia su l'alma orror funesto. Su i fanchi elpestri, esulciglion del monte Van cavalcando i nembi orridi e cupi, E stan pendenti in svinacciona fronte.

Oh piagge oscurel oh sparentose rupi ! Oh rio alenzio ! oh solitario speco , Segreto albergatore d'orsi e di lupi ! Tu mi rapiaci: il tenebror tuo cieco

Piace el cor mesto, e forsa acquista e lena De te la doglia, e quel terror che è meco. Forse un tempo segnàr quest'arsa arena L'orme di qualche disperato emante, Cui la vita fu tronca dalla pena.

Anch' io que movo il debil passo errante D'amor trafitto, e il mio tormooto chiede Confidenza da queste orride piante. Mostro senza piotado e scoza fedo, Crudele Amor! tu danque troverai

Chi t'arda incensi, e ti si curvi al piede i Maledetto il penner ebi io ti donai s Maledette le trecee, e la scalirita Sembiana, onde sedurre io mi lasciai s Maledetta l'infauta ombra remita Conscia de' miei trionfi, e della spense Lungo tempo felice, e poi tradita.

Follo, che dissi? D'un perdute bene, Che lo spirto deluso ange e percote, Chi la mamorie e succitarmi or viene? Ahil che l'alma delira, e per le gote Tremolo va serpendo orror soverchio. E un altro fiern imma ; inar mi scuete! Veggo le nubi stra cinate a cerchio Darl'iracondi venti al mondo tutte For di sopra un forale atro coperchio. Alugge il tuono fra'lampi, e dappertutto Dal sen de'nembi la tempesta shalza, E schiante i boschi il ruinoso flutto. Piombann con furor di balza in balza

Gonfi i tnerenti, e tetti e selve e massi In giù la stropitosa anda trabalza. Ah voi fuggite, o miei pennieri, e lami Nascondetevi tutti al tristo oblicetto, Finchè del cielo la procella passi l O flebil entro, o flebile ricetto . Lascia, che in questa almen nera spelouca

Ricovri alquanto il conturbato petto. Del tufo sotto alla scavata conea Corrono ad incontrarmi le tenébre , E compna sul mie crin pieve e si tronca. Spettri e lerve davanti alle palpebre Passar mi vezgo bishigliando, o sento, Che gemone dintern in suon funcbre. Ohime! forse d'orrante Ombra il lamento È quel, che della eavernose volta Emerge mormorando lento lento?

Se nemica non sei, fermati, ascolta : Tu cho meco confondi le querele, Che vuoi da me, dogliosa Ombra insepolta ! Ma tace l'indiscreta Ombra crudele, E per l'orror del tenebrose alberge Sol la cupa risponda Eco fedelo.

Ahil chi m'agghiaceia il cor?di qual m'asper-Freddo sudor la fronte? e qual tremeudo (go Fantasma è quello, che mi vien da tergo? Sestienmi, o mio coraggio, Ecco l'orrendo Volto di Morte! Arricciasi ogni pelo,

E l'alma al cuor precipita fremeudo. Ah fuggi, ah fuggi, e alle mie veue un gelo Si feroce risparmial in queste grotte Forse t'iuva per mio supplicio il Cielo 1

Deh , che questa non sia l'ultima notte De'erescenti mici dl | Guardami, e vedi, Che innansi tempo il tue furor m'inghiotte. Tu mi guati, non parli, e ritta in piedi Pictosamente ti soffermi , e alquanto

llespirar dalla tema mi concedi, Ob Morte! oh Morte! Eppur terribil tanto Non sei qual sembri. Tu su gli occhi adesso Mi chiami, in vece di spavento, il pianto. Dunque più uon fuggir, vienmi deppresso,

Ah, perché tremo ancor? Vieni, ch'so roglio Ne tuoi sembianti contemplar me stesso. Questo, che stringo d'ogni carne spoglio Scheltro sventreto, che di rea paura Empie la polve dell'umano orgoglio,

Questa di costa orribil selva e dura : Queste mascelle digriguate, e questa Degli occhi atra caverna e sepoltura, Quala al pensier mi avventano funesta

Luce lugibre, che all'incerto ciglio Rompe la henda, e dal letargo il desta! Di putredino e fango anch' io sou figlio!

E tu tre poce, incsorabil Morte, Su queste membra stenderai l'artiglio. Di due contrarie Eternità le porte Tu mi spalauchi. In le riguardo e treme . E il pallor cresce delle guance smorte, A qual di queste, o mie speranze, andremo? E qual fia l'ora, che le men del Fato

M'abhranchi, e do' miei di tronchi l'estremn? Lasso! alle spella ci già mi rugghia, e elsato Tienmi il forro sul cepo, e il colpo affretta, Gridando orrendamente, il mio peccato. Addio, dolei lusinghe l'eddio, diletta Immarine di vita! Ecco d'accusto

Stammi la Morte, che la falce ha stretta. Beh, la sospende ancor per poco le intanto Dall' eperta pupille mi trabocchi Fiume d'amero inconsolabil pianto :

Poiche belle è il morir col pianto egli occhi.

#### PER LA PASSIONE

# DI NOSTRO SIGNORE.

Terro pensier, che dal funereo monte a Ove spirar trafitto un Dio vedesti , Ritorni indietro sbigottito in fronte; Ove spingi i miri passi, e qual per questi Scuri deserti, e flebili campagne

Scena di lutto e di terror m'appresti? Qua si squarciano i fianchi alle montagne, Là il mar da lungi per tempesta freme, Di sopra il cielo inorridisce e piagne;

Di sotto incerta e tremebonda geme La terra, e nell'entico inondamento Dell'abisso natio sepolta ir teme,

Non piùr pell' alma risvegliarni io sento In faccia alla commona ira divina Di Natura il cordoglio e lo spavento,

Veggo le vie dell'empia Palestina, Veggo il Giordan, che tra le meste spond Torbido e lamentoso al mar cammina.

Qui passò l'Area del gran patto, o l'onde Ritiraronsi indietro riverenti, Sgombrando le spelonche ime e profonde : Oui bettezzava i popoli credenti

Quel Giusto, che il comun Riparatore Per lo sorde annunciò selve alle geuti: Qui sconosciuto il Nazeren Signore Giunse encor esso, ed il lavacro chices

All'attonita mau del Precursore; E tosto pel sereno aere s'accese Un lampo, e Questi è il Figlio mio diletto

Da bianca unbe risuonar s'intese. Fiume superbo, che dall'imo letto Uscisti allora per baciar le sante

Ornie, e bearti in quel celesta aspetto, Dimmi dove in mirarlo il flutto errante Fermasti innamorato, e dovo post

Sul margo il mio Gash l'eburnee piente ? Dimmi ore sono i gigli, ove le rose,

Che dovungne il divia piede acrestomi Spuntarono fragranti e rugiadose? Ohimèl tu roco gemi, e dai commossi Gorghi dir sembri in flebil mormorio, Che tutto lu pianto il tuo gioir cengiossi.

Tal non eri, o Giorden, quando s'udio La davidica cetra alle tue rive Gli alti portenti celebrar di Dio. Atlor vedesti di baldansa prive Del fiero Madien, di Moab le schiere

Su' tuoi ponti passar vinte e cattive; Allora di Sion su le gustriere Torri mirasti all' arie sventolanti

Le lacerete filistee bandiere ; Mentre terror di regi e di giganti Rurria il Leon di Giudo, e eltier corres

Fra' barbarici cocchi ed elefanti. Ma dileguossi la grandessa ebrea, Como l'onda che fugre, e sol restonno Una languente dispressata idea

Lo splendor del Carmeto e del Saronne, Il Salvatore d'Israele apparse, E nol conobbe l'infedel Sionne ; L'orgogliosa non volle rammentarie

De'suoi Profeti l'ispirate voce, Che udia spesso all'oreccluo risuonarse, Quando vaticinaro in toon ferces, Rotta la benda del Futuro, il Numa Da lei bremato, e poi coofitto in croce.

Figlie d'empie ladron, le infami piume Di Babilonia tu calcasti, o il ciglio Chindesti ellor di veritede el lume.

Ma qual Dio, che tu sperzzi in tuo periglio, Vò, che co'do di sdegni onnipossenti Or viece il sanguo a vendicar del Figlio.

Sotto il suo piè del cielo i firmamenti Piegansi vacillendo, e gli equiloni L'elano su le fosche ale fromenti : Gli mugghiene dintorne i reuchi tuoni, Ed egli el fienco la faretra ha piene D'infocate saette e di cerboni

Qual fumo all'Austro, e qual minuta erena Si dileguano i monti e lui davento, E il rapid' occhio gli ve dietro appena. Di sua giust'ire gravido e sonante

Già dall'Ausonia il turbo scende e fischia A sterminar del Libano le piante, L'ode il Cedron da lungi, e non s'arrischie Dal gorgo alzar la fronto, e paventando

Col picciol Silce si confonde e mischia. Già le tue spiagge illuminar sdegnando S'annera il Sole, e Dio tirò sull'empio Tuo capo fuor della vagina il brando.

Io ne veggo il balen, veggo lo scempio Di tua superba Sinagoga impura, Arsi gli alteri, e rovesciato il tempio : Veggo il Lutto, la Morte e la Paura Pra il suon lugubre d'orienlehi e trombe Tremendi errar su le cadenti mura. Come etterrite timide colombe

Le vorgini innocenti, i vecchi imbelli Fuggon nelle caverne e nelle tombe.

Arruffata le eiglie, irte i espelli Ve Disperazion correndo, o stolte Cerce contro il suo sen spade e coltelli. Il Disordin la segue, e tattavolte

Vie più spayente la città che cade Nel proprio sangua orcibilmente involta, Fra le stragi a il terror la Crudeltado

Esulta, e fremo, ne fiorito guance Risparmia ingorde, ne rugosa etade,

Con ferri andi , ed abbanate lance Sopre un monte eavelea il viocitore Di tronche testo e di aquerciate pance,

Ardon le case, ed il divin Furore Soffia deotro l'incendio, e vandicato Il Ciel sorrido fra cotanto orrore. Los d'abbrobrio carco, e incateneto

Traceou vitteici l'Aquile latine Della sleal Gerusalemme il fato:

Ed essa or giace fra virgulti e spine Sepolta, e sol l'adorna e manifesta L'orrido evanzo delle sue ruine. Così quando del ciel fiamma funesta Una quercia ferì , che i larghi bronchi

Alto all'anre spandea per la foresta, Benché squaresati, affumiesti e monshi, Pur su l'erro sabbion col proprio pondo

llitti si stenno e maestosi i tronchi, Quasi aspettando il fulmine secondo,

IN LODE OFL SIGNOR ABATE PRANC. PILIPPO GIANNOTTI

PREDECATORS IN PERCAPA.

Et diminit une in medio campi, qui erat plenus ossibus. RESCR. MENTIL. 1.

Cona' dove il reel padre Eridano Dai campi Qenoi discende, a il corno altero Spinge urtando la sponde e l'Oceáno, A respirar d'un venticel leggiero

I molli fiati , che renien dal monte , Mi trassi in compagnio del mio pensie Del chiaro Sole mi battea la fronte Il raggio mattutiu, tal che più schietto

Comparir non potce su l'orizzonte. Vista si dolce ell'affennato petto Di suie cure toglica l'aspro tormento. Insolito spirando elmo diletto.

Quando mugghiar dell'Aquilone io sento. E repente appressarsi un procelloso Turbo, forier di notte e di spavento. Celemi il di sereno, e el minacciono Passar del nembo ellor l'onda respinta

Si sollevà dell'imo gorgo ascoso t E quittdi in giro strescinate e spinta Del vorticoso vento ecco scegliersi Nube di lempi incoronata e tinta .

E tutta a me dintorno avvilupparsi , E in un baleno colle gravi son Dell'oppresse mie membra alto levarsi. A quel trabalso per terror lo chiome

Mi si arricciaro; ed io da tergo intanto Voce tentii, che mi chiamò per nome. Scrivi , gridò , quel che tu vedi. Al santo

Suon di queste parole un terso vetro Si fe'tosto la nube in ceni ranto, Guardai davanti, e mi rivolsi indietro,

E rampo d'insepolte inaridite Ossa m'apparre abbomineso o tetro. O voi , rhe sani d'intelletto udito Gh alti portenti, e il favellare arcane,

Quel ch' io già scrivo nel pensior scolpite. Vidi. In ametto maventoso e strane Di scheletri facca l'orrida massa

Funesto ingombro al desolato piano, L' altere eigha in riguardarli abbassa Il fasto umano, e haldanzosa in atte Morte rol piedo li calpesta e passa.

lo tiquido mi stava e stupefatto All'oggetto feral, quando spiccossi Un lampo, e corse per l'immenso tratto. Tremo del esel la porta e spalancossi

S'incurvàr rispettoni i firmamenti , E dalle sfere un Cherubin calossi. Volô su le robusto alo de' venti : Carche di foco e fumo avoa le spalle .

E un cerchio in fronte di carboni ardenti: Venia rotando per l'eterco calle Di haleni una pinggia , e ritte alfine

Permosn in mezzo alla tremonda valle. Ne misurò col guardo egni confine. Fe' poscia un cenne colla destra , e inna Uom gli comparve di rannio erine.

Era placido e gravo il suo sembiante , E lunga a lui dagli omeri una vesta Sacerdotal scendea fino alle piante,

Chinò la faccia riverente, oneste Quell' ignote ministro, e il Cherubino La mano gli posò sopra la testa:

Poi staccomi dal capo aureo divino Un acceso carbon diffonditore Di spirito possente e pellegrino,

E i labbri gli toccò. L' igneo ralore Avrampò sulle guanco, e via disceso Più violento a ribellir nel core.

E depo il portentoso Angelo prese Di melo un favo, e su la hoera intero

Del buon servo lo sciolse e lo distese. Parla (quindi gli disse in tuon severo) Porla a quest'oma algenti, e rivorito Pia di tua voce il sacrosanto impero.

Ed egli abbidiente alzando il dita Grido: Sorgeto, eridi tesebi, er ch' ie E membra o pelpe o rivestir v'invito. Taeque; e tosta un bisbiglio, un brulichio,

Ed un cozzar di eranj e di mascelle E di logore tibie allor s'udio. Già tu le vedi frettolose e spelle

Ricercarei a vicenda, e insiem legarne

Le congiunture , e vincolarsi in quelle : Vedi su l'ossa risalir la rarno, Intumidirsi il ventre, e il corpo tutto Di liscia pelle ricoperto andarne, Ma giacea questo ancor vuoto ed asciutto Del vivo spirto, che dal Colto eterno Un dl si trasse a passeggiar sul flutto.

Che fai , lento ? (caclamò l'Aogel superno) Lo spirto eccitator d'aure viventi Di queste salme emai chiama al coverno.

Le inspirate di Dio voci pomenti Sciolse l'altro dal labbro, e tosto venne

Quello spirto dai quattre opposti venti. Si dolcemente dibattea le penne , Che soffiando nei corpi a poco a poco , Fe'rizzarli su i piedi, e li sostenne.

Sveglio nel petto della vita il foco. Scosse le fibre , ed agitò lo vene , Ed ogni saldo nmor corse el suo loco. Dispensatrice di novolla spene

Allor rifulse un'iride tranquilla Su le volte del cielo ampie e serene. La mia nube d'incontro ardo e glavilla

Di pacifica luce, e mi percuote D'ineffabili raggi la pupilla

Più forte intanto s'infiammar le gote Di lui, che fu dal Cherubin prescritto Operator di al bell'opre ignote i

E a quelli, che ascoltando il santo editi Della divina inimitabil roce Fatto da morte a vita avean tragitto .

Piantò in faccie un feral tronco di Croce. E nel sembiante scintillò di selo Divorator, che l'alma investe e cuoce Piegossi allor per riverenza il Cielo

All' Arbore adorato, e curvo agli occhi Si fe'coll'ale il Cherubino un volo,

Al grand'esempio inteneriti, e tocchi Di penitonza i figli umilemente Abbassaro la fronte ed l'zinocchi :

E un cupo pianto udissi, ed un frequente Picchiar di petti, e un sospirar, che ai Numi Come fumo ascendea d'incenso ardente.

Quindi alsò l' nom di Dio tre volte i lumi. E favellò. Dal labbro amico e dolce Gli nscian soavi d'eloquenza i fiumi,

Qual mattutine venticel, che molce Le freeca erbetta, e la mergine al ruscello Lambisce i fiori , li lusinga e folce,

Egli parlò d'un mansueto Agnello ; E fu si mite il suo parlar, che il core Mi scuth tatto innamorar per quello:

Parlò della pietà del mio Signore ; E fu si caro il suo parlar, che in viso Spirommi il fiate dell'eterno Amore : Parlò della beltà del Paradiso:

E fu si vago il suo parlar, cho attenti L'udiro i cieli, e lampeggiar d'un riso; D' una Madre narrò gli aspri tormenti ; E fu si mesto il suo narrar, che i monti

Squarciare il fiance ai doloroni accenti. Poscia degli empi a agomentar le fronti Le parole vibro, qual furibondo Torrenta, che rovescia argini e ponti. Tnonò sul fuoco del tartareo fondo ;

E fu si forta quel tnonar, che spinto Mi eredetti all'abino imo e profondo, D'ira nel volto a di squallor dipinto Tuonò nanzio di stragi a di procello, E Libano si scosso e Tecobinto: Tuonò sul giorno, in cui verran le agnella

Dai capretti divise , e al suon di tromba , Vodransi in ciclo vacillar le stelle : E parre un fiero turbine, che romba

Tempestoso per l'aria, a alfin su i campi Impanriti si trabalsa e piomba. Ma in questo mezzo per gli eccelsi ed ampi

Sparj d'Olimpo il Cherubino un nembo Sciolse di tanti e si focosi lempi ; Che smorto io caddi a abbarbagliato in gress Della mia nube, che al di sotto aprissi ; (be

E sprigionato da quel denso lembo. Giacqui su l'erba , e quel che vidi io scrissi.

#### PRR SUA ALTELIA IL SIGNORE

# TRANC, LUDOVICO D'ERTHAL

PRIMEIPE DEL S. ROM, IMP, RESTTO VESCOVO DE BREEPOST MES MUCCLERIES.

Io d'Elicona abitator tranquillo, Solo del rezso d'un allor contanto , E d'un foute , che dolce abbia il rampillo , Non mi rattristo se per me non sento

Muggir mille giovenche, a la campagna Rotts nou va da cento aratri a cento. Non mi cal, che di Francia, o di Brettagna Sul lide American prevaglia il fato,

E che tutta di guerre arda Lamarna. Cereo sol, che non sia meco adeguato Apollo, a tempri colle rosce dita L'eburnea cetra , che mi penda a lato;

Ne questa mi contenda ombra romita, Ne questa erhetta, dal corrente nmore, E dall'aura d'April scossa e nudrita. Qui vo cantando come detta il core, E sul margo dell'onda cristalline Ora questo raccolgo ed or quel fiore :

Poi m'insegnan le biondo Eliconine A comporne di Vergini ressore, O di lodato Eroe ghirlanda al crine, Coglietemi di Pindo oggi la rosa Più scelta, o Muse; oggi dobbiam le acute

Dell' Alpi valicar balse nevose, E teuterne corona alla Virtude Dell'inclite d'Erthal, questo sul Meno Inno traendo dalla corde erguie.

Pronce caro agli Dei, che chindi in seno Valor sovrano, alto consiglio, a cui Pietro confida di Waraburgo il freno;

Se interrempere alquanto i pensier tui

Lice , e la cure, che veglianti or sono In maturar la neurozza altrui ; Non sdegnar di Parnaso il sagro suono, Che piace anche al gran Giove, o vien sovente L'orecchio ai Regi a lusingar sul tropo. Più bella è la Virtude e più lucente

Pra i colori Pebei, qual mattutina Rosa in faccia al solar raggio nascente, Che fresca, rugiadosa e porperina Beva l'amica luce, e par che intenda

Com'essa è vaga, d'ogni fior reina Virto qualunque in uman cor a'accenda, Della vita è consorte; e del destino

Sola gli errori e le ferite emenda : Sola gli affanni nal mortal camu Toglier può l'uomo, o all'alta degli Dei Lieta condision farlo vicino.

Per lei la morte orrer non ha, per lel Non rumoreggia disdegnoso il cielo, Ne avvampa il fulmin , che spaventa i rei :

Ovanque ella si volge è sonza gelo, Sensa squatlor la terra, e milla fiori Vedi alzarsi ridenti in loro stelo p E come il Sol co'temperati ardori

Spirito infonde nelle core, e schietti Del suo bell'arco stampari i colori ; Cosl Virtude negli umani petti Soavità di Parediso ispira,

Norma donando ai contomaci affetti. Sorr'ema il Cielo innammorato gira

Oti occhi, e nel cor doll' nom, che la rinserra, L'immagine di Dio contempla o mira. Salse, o santa Virtù, che su la terra Pochi incensi famar vedi al tuo Nume, Perchè soverchio il Visio ti fa guerra;

Se indarno lusingar al tuo bel lume Senti il mondo briaco, e lordi intorno Son gli altari di fango a sucidume, Già non per questo del terren soggiorno

Schiva ti mostri, nè ancor vuoi, nè sai Cerear adegnata al patrio ciel ritorno; Che dal compa disordine tu fai Più pura emerger tua bellezza, a spandi Fra tanto orrore più lucenti i rai :

Në penuria è quaggiù d'anime grandi Fide al tuo cenno, a di cui fama suoni, Che d'Europa ell'amor la raccomandi.

Ecco d'Erthallo, che de'tuoi campioni Al numero s'agginuse, entro il cui petto Di nuova speme il fondamento poni Tu l'allattasti in cuna , a pargoletto

Riposandoti in grembo ei le pupille Alla luce avrezsó del tuo con To gli piovesti al cor dolci scintille, Qual sopra un fior di fresca primavera Cadon dell' Alba l'odorate stille :

Tu maestra mgace, e condottiera Il cammin gli segnasti, onde spedito Correr di gloria l'immortal rarriere ; Ne tacesti l'onor del sangue avito, Ma de'gran Padri in ordine distinto La bruna immago gli mostrasti a dito:

Altri di lunga scinutarra rinto Corse di Marte i campi, e duro atleta Tornà di quercia e di bei lauri essinto, Altri rivolti a più felice meta

Di sudor sagro spariero le fronti Del Santuario all' ombra mansuota. Fama i nemi ne porta illustri e conti, E le mura e le vie parlan pur anco Di Bruchenavia, e d' Amelburgo i ponti.

Egli mirava al destro lato e el meuco Con evid'occhio i volti appesi, e onore Pungea frattanto il giovinetto fienco. Ma degli Avi superbia entro quel core

Non surse, rhe dell'anime ornamento Non è degli Avi il grido e lo splendore: Ben l'esempio destà con bel portento Mille al Garson virtudi emole in seno.

E die lor qualitade ed alimento. Quindi Costansa, che con piè serene Sta sopra il Fato e la Fortuna , e sprezza Il turbine, che l'urte, ed il balenu; Quindi Lmiltà, rhe rado alla Grandrasa Si fa compagua, o scritto porta in faccia

Il sentimento della sua bassezza : Quindi Pictade, che emorosa in traccia Va de'miseri afflitti , e alla gridante

Lacero Povertà stende le broceia; E inviolabil Fede, e eogitante Tarda Prudenza, e cento altre sorelle; D'atti e nome diverse, e di sembiante ;

Tutte un di nete in Paradiso, e belle, # Come del ciel su la cerulea vesta Le rugiadose tremolanti stelle .

Alsa, o Tebro, dai gorghi alsa la testa, E benebè di tue bionde acque bramoso Il Tirreno t'aspetti , il corso arresta. Rendi a un Vete ragion, Il generoso Eroe, eb'io canto, tu conesci, e altero Levasti il capo dallo speco algoso,

Quando fra i Genj del Romano Impero Ricco d'alto saper largo ei solea Spargere lo splendor del suo pensiero i E innamorato della dotta Astrea.

Del Lambertino Benedetto i gravi Sapientissimi accenti egli heven; Qual ape, che d'Aprile ai più soavi

Fiori sen vola, e nelle celle il grato Succo ne porta a fabbricarne i favi. Cresce il lavor celeste, e fortunate Ride il villan, che il rustico catino

Spera colmar del nettare ederate. Ma non fero i bei Colli di Quirino Dolce lusinga a chi dell' Austria poi Giovar dovea la causa ed il destino : Ratisbona e Vetslar sanlo, che a noi Invidioso l'involaro, e tanto

N'andir superbe de connigli suoi ; E quei, che avversi, e quei, che fidi al santo Cattolico stendardo a lui largiro

Di cor gontile, e di gran senno il vanto. Allor dal seno di Wurzbnrg s'udiro,

E dalle vette di Bamberga estreme

Parti le spinse, e in te gli astri elementi Della tua patria coronàr la speme, Lieta si desta su i felici eventi L'illustre di Sconborn Ombra diletta, E dentro l'urna mormorar la senti 1

Sorger le voci del comun desiro,

Il Genio tutelare alle supreme

Che bella vede , al Ciel pur anco accetta Questa un tempo sua greggia, e non altronde Di sè più degno Successore aspetta. Men torbe il Meno gorgogliar fa l'ondet

E tutte fuor de' liquidi rristalli Chiama l'acquose Ainfe in su le spende. Che d'alga il crin coperte, e di coralli Danzano a gara, e fuor degli antri oscuri

Traggon l'eco do' boschi e delle valli. Mentre al fragor di trombe , e di tamburi Can fiero scoppio tuonano dintorno

Di Frawembergo i fulminanti muri. Spingge beate! a voi dal spo soggiorno Tranquillo Iddio sorride, e riconduce

Placido sempre, e benedetto il giorno. Ma piange Italia, che maligno e truce (s) Mira il Solo dall'alto infuriarse . E l'incendio versar d'infausta luce.

Fuggon le nubi impaurite e sparse , E vanno al sacttar della gran vampa Su lido più felice a rovesciarse Selve, rampagne la celeste lampa Strugge, e la terra invenerita e roma

Dalle viscere sue fuma ed avvampa. Ne il braccio ancor ritrae dalla pe Il Nume punitor sordo alle grida,

Si che omai parmi paventar si possa L'antica di Feton fiamma omicida,

### ELEGIA L

On son pur solo, e in queste selve amiche Non v'è chi ascolti i mici lugubri accenti, Altro che i tronchi delle piante antiche.

Flebile fra lo tetre ombre dolenti Regna il silenzio, e a lagrimar m'inveglia Rotto dal cupo mormorio de' venti.

Qui dunque posso piangere a mia reglia, Qui posso lamentarmi, e alla fedele Foresta confidar l'alta mia doglia. Donde prima degg'io, ninfa crudele,

Il tuo sdegno accusar? donde fia mai Ch'io cominci le mie giuste querele? Sai che d'amore io son perduto, e sai

Per chi porta il mio cor queste catene, Che si dolci e gradite io mi sperai ; E qual rupe dell' arida Cirene . Tn il suon deridi de lamenti miei,

Ed esulti al rigor delle mie peno, Già non voglio per questo, e non potrei Lasciar d'amarti, ch'aucho dispiolata

T'amo, come pietosa io t'amerei Ma dummi almeno in che t'offen, ingrata, Dimmi il delitto, e la cagion, per cui Questo fasto , quest' ira ho meritata ? Fido ogn'istante su le tracce io fui Del tuo bel piede, e sol per te negletti Furo i vestigi e le lusinghe altrui : A te sola donai tutti gli affetti :

E or m'è dolce il penar pel tuo sembianto Più che il gioire di mill'altri oggetti. E perché danque dal mie cor costante Cosi diverso è il tno? perchè le parti

Di nemica tu compi, ed io d'amanto? Qual natura , qual Dio potè celarti Sotto aspetto si mite alma si dura, Che non ginnga l'altrui piante a toccarti? Ve'ch'io ne verso per quest' embra os

Un rie dagli occhi , e sol dal tne rigore Han le lagrime mie fonte e minra, Per te, per que' bei lumi, onde il mlo ce Senza mercede, ahi rimembranza amara!

Si forte apprese a sospirar d'amore : Per quelle bocca di parole avera, Che vestirsi talor d'un dolce accento Figlio della pietà mai non impara , Pace; pace nna volta el mio tecmento, Stanco di più patir, da'suci legami

Fugge il mio spirto, e si dilegua al vento. Già non chieggo, mia vita, che tu m'ami; Degno io non son di tanto ben, ne speri Ottenerlo il cor mio, henche lo brami

Su le penne d'Amor sciolti e leggieri Vadan cercando pur, ch'io ti perdono, Oggetto più felice i tuoi pennieri. Chieggo meno da te. Misero deno

Fammi d'un guardo sol, che mi conforto: Dimmi sol, che non m'odj, e pago io sono. Di', che non vuei, no cerchi le mia morte; Di', che se t'amo non t'offendo, e ch'io

Deggie sperar, che cangi la mia sorte. Tacete, o venticei, taciti, o rio, Lascia, che del mio ben la voce io senta, Lascia, che parli a me l'idolo mio,

SI, che pietoso al mio pregar diventa, Si, che vinto s'arrenda a' miei martiri, E del primo rigor par che si penta. Oh soavi sperange | oh bei desiri!

Oh Amor cortesol o in questo orror solingo Oh ben sparsi finor pianti e sospiri! Misoro l che ragiono ? a che lusingo La mia barbara doglia, e una gioconda

Larva di bene al mio pensier dipingo? Ahi, che non odo che tra fronda e fronda Il gemere dell'anre sospiranti , Misto el doglioso strepitar dell'onda !

Amiche surette, ruscelletti amanti, V'intendo, oh dio l'v'intendo, ab voi non siete Come questa crudel , sordi a'miei pianti. Col roco mormorar voi mi volete Dir, che al mondo per me tutto è perduto, E che vicino il mio finir scorgete. Vien'dunque, o Morte; in me quel ferro ne

Stendi pietosa, e la mia polve omai

Ablia 1 ace in sepelero escuro e muto

Del cammin della vita io non passai Pur anco il messo i ma finor s'io vimi Sol fra gli affanni, ho già vissuto asmi, Degli allori di Pindo all'ombra io gerissi

Carmi non vili , ed in lontana arena Il suon talvolta del mio nemo udissi. Sconte il Ciol mi donò mente serena, E d'ingegno in me fece e d'intelletto

Non infeconda scaturir la vona, Felico me, se nn cor diverso in petto

Dato m'as esse, o gli occhi miei reudea Ciechi al hol raggio d'un fallace aspetto l Ah che incauto mirarlo io nou dovoa!

Ma nella calma d'un amabil siso Tanta procella chi tomer potca? Quel riteunto luginghiee sorriso.

Quei lenti aguardi, quel parlar soave. Quel dolce non so che di paradiso: Ecco l'arme fatali, ecco la chiave,

Che il sen m' aperse , e al giogo di costei Trasse le voglie mie legate e schiave. Insultatrico degli affetti mici ,

Che farai di quel cor freddo a restio, Se a chi t'adora si crudel tu sei? Amar vuoi forse chi t'abborro ? Oh dio! Al barbaro pensier l'alma rifugge;

E pria d'odiarti di morir desio Ferse, stolta, seguir vuoi chi ti fugge?

Ah ch'io nol posso! e so lo tenta il piede Amor m' arresta , e le mie forzo strugge. Perfidissime Nume ! alla mia fede ,

A tanti affanni, a tanto ardor tu rendi Questo premie inuman, questa mercede? Perchè, iniquo, perchè pungi e raccondi Uno spirto già domo, e in chi rigetta Il temute tuo giogo arma non prendi? Piglia l'arco, o codardo, o la saetta:

Punisci la nemica d'embidue, E congiungi alla mie la tua vendetta: Versa in quella proterva anima i tui Vorsei incendj; o trovi allo sue pene

La pietà, che l'ingrata ebbe d'altrui. Arda senza conferto, e senza spene; E del tuo foco la tremenda possa Pianchi le strugga o nervi e polsi e vene, E il cener freddo non risparmi e l'ossa-

#### ELEGIA II.

On delci amiche di segreto speco Chi.fia di voi, che voli, eure pietose, Fuor di quest'antro tenebroso e cieco? Chi fia di voi, che sopra ali geloso Porti all'oreccisio del bell'idel mio La voce che su i labhri Amor mi pose Qualunque sei, che al grato officio e pie, Cortese auretta, il vol sciogliere or devi, E girtene là dove ir non posi'io ; Pria di spiccar da questo orror le lieri Rapide piume, dehl che sian ben tutto Le'mici caldi scopir focose e grevi ;

Deh, che sul dorso d'Appounin le brutta Non ti riscontrin d'Aquilone a Noto Perisliose a mirarsi orride lotte :

Deb, ehe smarrita per soulier remote Mai non t'assorba ierra pellegrina Qualche caverna di dirupo ignoto: Non accostarti troppo alla marina, Ove sovente delle vaghe aurette Panno i nembi crudei strage e rapioa;

Tienti alle basse amene collinette, Contenta di libar sol le fragranti Cuna da'fiori a dalle molli erbette; E finche a quella, a cui t'invio, davanti

E finche a quella, a cui t'invio, davant Tu non sia giunta, non fermar gianumai Le invisibili al guardo ale volanti. Tu certo con ancor concercai

L' simo sembiante del mio Ben ; ma molto Per rintracciarlo da girar non hai : Ove l'aria è più pura, ora più folto È il ruol di rose in solitaria parte lvi è la luce del gentil suo volto.

Ma pria, nunia fedel, di palesarte, Guarda ben se opportuno è il tampo, il loco, Gusrda, che alcun non venga ad accoltarte. Tenera madre, in fanciullere gioco S'ella trastulla il pargoletto figlio;

E or ride, or finge corrucciars nn poco; Poscia ai begli occhi, e al labbricciuol vermi-Con milla baci gli s'avventa, a il sugge, (glio

Di restartena indictro io ti consiglio.

Ma se solatta alla fresca ombra fugge
Di taciti bonchetti, ed al cocente
Leon s'invola, che in ciel arda a rugge,
Tu non smarrirti allor t ma dolcemente

Tra ramo a ramo susurrando, a a lei Ventilando la chioma leggermanate, Dille donda na vieni, a chi ta sei, E chi ti ma ada, a poesia ad uno ad uno Deponle tutti al piede i sospir mici. Se Amor gli aninte, se di tanti alcuno Le passa all'alma, se non hava il core

Pur di tutta pietà vnoto e digiuno, Vedrai coprirsi di gentil pallore Le rubiconda guance, a al suol chinarsi Lo acuardo di sua doclia accusatore.

Forse ancor que' leggiadri occhi bagnarsi Vedrai di pianto, e udrai dell'infelsce I gemiti pietosi al ciel levarsi. Oh piacciati, mia fida ambagciatrice,

On piaceati, mia nda ambaccatrice, Parte recarmi delle sua querele, Ne d'altro ritornarmi apportatrice, Se agli amanti non su sorda e crudele.

#### ELEGIA III.

Poco mi cale se non v'é chi surri Con besefica man l'ultima volta L'egre pupille, a il cener mio sotterri. Quando fia l'alma dal suo fral disciolta ! E inaridite della vita il fonte; Resti pur la mortal salma insepolta. lo non farò proghiera al rio Caronto Perebè mi pigli su la barca bruna, E presto mi tragitti oltre Acheronto, Abbiani un tal desio chi cosa alcuna. Quasui non lascia a sè diletta, a intanto Scende agli Elisi a migliorar fortuna.

Se non deggio al mio Ben starmi d'accanto, Che valmi, che l'Inferno anco mi voglia. Temoto successor di Radamanto? Deposta aduoque la terrena spoglia,

Invisible spirito vagante,
Immemor dell'antica aspra mia doglia,
Su l'orme io vuo' tornar della tue pian

Su l'orme io vuo tornar della tue piante; O mia dolce nemica, a a ta vicino Aggirarmi cangiato in Silfo amaote. O lungo un ruscelletto in sul mattino

I venticelli a respirar n'audrai, Che rinfrescano il Sole in suo eammino; O per onor del tuo bel sen vorrai I fioretti racror, che all'improvsiso Sotto il tuo pieda germogliar vedrai,

Io sempre sarò teco; ed ora il viso A lambirti leggiero a rispettoso Verrò su l'ali d'un'auretta assiso; Ed or m'asconderò nel rugiadoso Grembo di quache fortunato fiore;

Che andrà sopra il tuo petto a far ripose. Ob soggiorno beatol ob sortel ob amore l Se lice in guiderdon di tanto affetto Dopo morte abitar presso quel core, la cui vivo non ebbi naqua ricetto.

OTTAVE.

CRISTO

RAFFIGURATO NEL SARRO CHE ATTERRÒ EL COLORIO
VEDUTO IN SCORRO DA RABEDOO.

Qui stette, qui superho alsò la fronte L'idolo della colpa, a al Ciel fa guerra, Qui cadde rotolando giù dal monte Un picciol maso, a rovesciollo a terra. Balso l'infame capo entre Acheronto, Che ne'suoi gorghi ansor l'asconde a serra-Rimaser solo ad ingombrar la valle L'infranto busto a la troncate spalle Musa, dell'alto sfere cittadina, Che piombar la gran mole al suol vedesti, E lieta su l'orribila rovina Un dolce inno di lande a Dio sciogliesti, Aprimi la profetica cortina, Che in Babilonia a Daniel schiudesti , E a parta, a parte, tu, che n' hai memoria. Vicami a narrar la peregrina istoria.

Vienmi a narrar la peregrina istoria. In messo di vastissima pianura L'orrendo simulaero al esei s'ergea; La testa formidabile e sicura A corsar co' lucenti astri ginngca , E il terribil suo sguerdo di panra La bienca Luna scolorir facca. Il Sol rifugge di fissarvi l'occluo,

E volge aktrore sparentato il eccebio.

La manca il fatal pomo, e rugginoso
Scettro la destra imperiosa stringe:

L'ampis torsoca da un gram serpe è roco,
Che il ventre nelle viscore gli spinge,
E secudando su l'anca tortuoso
Con la gran coda il ventre gli recinge;
Immesso ventre, à colano le impure
Di cittadia el regni atre sossure.

Chi può ridir le vittime alla fome Dell'Idalo erudel svenate da ara? I Di nece sangae, e fetido carname Vedi gli altari a lui fumanti alsarse. Corre la tabe a rivi, e d'atro osamo Van le foreste orribilmente sperso. Stamo confusi fra l'immonde glebo I tucchi del potenti della plebe.

E porpore e cervici coronate Giacciono lorde sul anguigno piano. Molte il Nile barbarico e l'Enfrate, Ma molte no tributa acche il Giordano. Volan ministri a tanta feritate I demoni d'Averno: altri la mano Armao di scure, e vanno altri gittando Le vittime nel foco abhominando.

Le vitture nei loco ebbormando. Stride la fiamma, e mormora, e i adira Dall'alimento orribile ottrita; Fianga allor su la rea strago, e scopira Pallida la Natura e sligottita. Mesto e languido al fioe il guardo gira Alla montagon estrema, e chaedo sita, Alia chiede, e tutto, shi triato obbietto! Moura soletto delle piagbe il petto.

N'ebbe orror la motagna, e si commo Mugghiande per pietà dell'infelice. A quel muggho, a quel tremor speccose Un sano dall'attissima pendice. Come mol dalle nubi infrante e rosso Piombar talvolta la metta ultrice; Così vola fischiando il 1880 e fiede Lo minurato simulaero al piede.

Quel erolla, e nel erollar foras è èse grans Su i piè mal ferme, e tutto tremebondo: Cade alfine, e precipita no trema La terra offess dall'immenzo poodo. Si forsa ilot reme, che dall'estrema Asia rompendo l'Oceán profondo, Si divise l'America, e d'elir'a cruo. Rioperne i sono lidi; e immora giacquo.

Ausopere 1 ton ind, e immon gascquo. Planuero al rovinar della gran mole Le valli spettatriri: e le colline, E toto germinar roce e viole, E tra le siopi inaridir le spine : Rice l'aria tranquilla, e » to cielo il Solo Di più bei raggi circondoni il crine, E lieto il sano beordir parea, Che l'Idolo ittunno infranto area.

Mirabil sasso! Già non sei tu figlio

Di terrestre dirupo. In Paradiso Tu certo un di nascetti; e tu dal ciglio Del grao Moote di Dio fosti dirino, Lascia che queste man ti din di piclio, Lascia che il guardo ti contempii fiso. Vo che nni ara a te sogra, e che di fiori

Abbi scelta ghirlanda , e scelti onori. Voglio d'olette corde il plettro mio Armare, e più gentil tramo il concento. Voglio... Ma folle l'ele volce possi o ? Porta i mici voti e le parole il veoto. Uo Dio s'ascende in questo sasso, uo Dio. Ecco altre maraviglio, altro portento. Ecco, che il sasso romoreggia e holle, vi

Ecco, che il sano romoreggia e bolle , Si squarcia , si dileta , e al ciol e'estolle. Preede espetto di monte , e va sulbimo I gran fianchi elevando e la grao achiona. Tanto è già in su con le superbe cime, Che il guardo istesso le raggiuoge appena Allor dall'ardue vette alle fadde ime Di luce il giogo tutto arde e balena,

De cui reponte feccodato, e norme D'univerad verura ammanta il dorne. F'ecologiano le baise, e vedi in also Perdefectore de unuil lombeth; E giù trè anni con volobi natto. Remperi mornomado i runcelletti, Che poi tra rive di fiorito madto Si fan endemo più viavei se shietti. Corrono d'ogni parte niibonde Le gwita diasteria ille hell'toode, Altri al basso lo utinge, attri va lievo

A libar le sorgenti io nu la votta. Qual si fe vase delle palma, e heve; Quale il lalbro v' attuffa, e non aspetta. Dalle dolci acque il cor vite riceve. Indi possoo il fianco io su l'erbetta, E traggon l'ore fortunate e santo Sul monte al reuso dell'eterne piante, Salve, o Monte di Dio. Di to cantero

D'Amos l'inclito Figlio, e il Morastite; Rispettosa le fronte a to curraro Il Libano, e le piagge Arcalonite. Sole, ma iodarno, dell'inferno avaro No fremone le valli insterilite. Atterrato è il Colesso, e più non torna Contra le stelle ad innalsar le corna.

#### LA MUSOGONIA.

CANTO.

Con di ferro ha nel petto, alma rillana Chi fa de' carni alla bell'erte oltraggio, Arte figlia del Cielo, arte sorrana, Voce di Giove e di sua mente raggio. O Muse, o sante Dee, la vostra accana Origine vo'dir con pio linguaggio, Se mortal fantana troppo non osa Preudondo incarco di celette cosa. Ma come in pria v'invocher 5º Taspiadi Dovrò force nomarvi, o Aganippee ? O titolo di raste Eliconicali Più vi diletta, o di donnelle Ancece ? So che ninfe Castalia a Citeriadi Chiamarvi anco vi piaco, a Pegasea 3 E vostro mille rive d'Ippocrena Di Pierdidi è il nome a di Cameno.

BF Peridi è il nome a di Cameno.
Qualunque suoni a voi più dolce al cot
Di al rare memorie, a me venite;
E qual fuvri fra 'Numi il genitore,
E qual la medretra la Dee mi dite:
Chè ben privo è di seuno e mentitore
Chi di seme mentati vi stimu a uesite;
NE Sicion nue figlie or più vi chiama,
Nè d'Obiride serve, invida fama.

Ma il maggior degli Dei, l'onnipomente Giove di nembi ndunator e'è padre, E a lui partori Diva prudenta Mnemosine di forme almo e leggiadre; Diva del cor maestra a della mente, E del caro pensier custode e madre, All'Errbo nipote e della bella Temi e del biondo Inerina norella.

Reina della fertile Eleutera Sovente errava la Titania Dea Per la Beosàs relva, e di Piera Visitava le fonti e di Pimplea. Sotto il mo piè fioria la primaveca, E giaciniti e meline olla coglica, Amor d'eterce nari, a quel che verno Unqua non tema, l'amaranto nerno.

Il timo e la viola, onde il bel suolo Soavamente d'agni parteoliva, Y a depred undo la tasa mano, e solo Solo del loto o del narciso è schiva ; Che argomento annedute di sonno a duelo Crescon di Leta sulla morta riva, E l'uno di Morfeo le tempie adombra, L'utori di rin hanco delle Parche ingombra,

Mieter dunque goden l'avventurena II vario april dell' almo suo torreno : Ella sovenio un'inflammeta rosa Al labbro accosta ed un ligustro al seno ; E il randor del ligustro e l'amorsua De'itor reina al paragon vien meno ; E dir sembra : Golei non è si vaga, Che vermigla mi fe colla sua piaza.

Ma la varia beltade, onde natura Le rive adorna de'ruscelli e il prato, L'antica non potea superba cura Acchetar, di che porta il cor piagato; Incessante la punge ed aspra e dura La mamoria del cielo abbandonato, Alla cara pensando Olimpia sedo Venuta in preda di tiranno arode.

Quindi nell'alto della mento infini Stanla i fratelli al Tartaro sospinti; Ivi in quei tenebrosi ultimi abicsi Dal flero Giore di catene avvinti. E molto è già che in quell'error non vinsi; Nè gli rdegni lessi son anco estinti; Che nuova tiranna sta sempre in tema,
E cruda è sempre tirannia che terma.
Arroga, che del suo minor germano
Norella più non intendea, da quando
Re Giore unrapator Richi sinumeno
Dal tolto Olimpo lo respinse in hando r
Ne sapoa che Saturno ira di Giano
Per le quete contrada occulto errando,
Ai neposi d'Enotre, al Laio amico,

Del secol d'ure portator mendico In tanto d'odio e d'ira e di cordaglio Altis ima cagioni ella smarrito Del gran titanio sangue avea l'orgoglio, E fior parea depresso, abbrividito, Quando soffiar dall'iperboreo scoglio Se scute d'Orizia l'aspro marite ; E tutta carra di soverchia brina L'edorosa famiglia il capo Inchina. Sol ehe il nome tremendo oda talvolta Del Saturnio signor la sconsolata Tutta nel volto turbasi, a per molta Paura indietro palpitando guata. Ma che? la Parca indietro era già velta. E decreto corros che alfin placata Del patrio Ciel ricalcheria le so-lia Mnemorine di Giova amente a moglie, Sotto vergine lauro un giorne assisa Di Piera si la vede alla sorgente,

Del patro Giel ricalcheria le soglia Manemonion di Giova anunte a moglio. Sotto vergine latro un giovne assisa di Di Piera ai in vede alla sorgona. La vode q. ed annos prosta ed improviria La vode q. ed annos prosta ed improviria La vode q. ed annos prosta ed improviria La vode que del conseguir al conseguir E dallo vene al l'essa; ja nupulta Che d'antunno balan aguarvia reposta La fosca tube e con valore rigo. Di lucido meandro i nembi irriga. Per quell'alton edempir deleg disfo

Che Venere gli pose in mezzo al core, Che Irak il caldo innamorato Iddio? Che far dorrà, che gli consigli, Amore? Amor che già scendea propisio e pio , Manifestosi in quella all'amatore, E gli sorrise cool caro un rizo, Che di dolecuza un zazo avria diviso,

Ed umila pigliar sembianas e panno L'esoriò di pastore e portamento, Villano a liliberal pare l'ingamo Al gran Tonante, a ne movea lamento, Oh! gli visposo quel faneiul tiranno, Oh! elso dirai, superbo e fredelento, Quando giorzaco gli Agenorei liti Empira di querele a di maggiti?

Quando di serpe vestira il squamma, E or d'aquila le pisme, ora di cigno? Quando pieggia sarai, quando una fianma, E l'erba calcherai con piè caprigno? Si dicendo lo tocca, a più l'intiamma, E il bel labbro risolve in un soggisigno. Peassoo intanto di Saturo il figlio

Ne mover chioma si vedea, nè ciglio. Stavansi muti al suo ellensio i venti, Muta stava la terra a il mar profondo ; Languía la luce delle sfere ardenti, Parca sopesa l'armonia del mondo. Allor l'idalio Dio delle roventi Folgori gli toglica di mano il pondo, Arme fatali che trattar sol osa Giove e Palla Minerva bellicosa.

Ed or le tratta Amore, o nella mano Guizzar le sente irate, e non le teme; l'appiè d'un'elec le depon sul piano, Che tocco fama, o l'elec auda e geme. Ne pute l'aria intorno, e da lontano luvita i nembi, e roco il vento freme, Dir sembrando: Mortil, vatiene altrovo, Che il fulmine tremendo è qui di Giovo.

Patto inerme coal l'egioco Nume, Tutta deposta la sembianas attera, Di pastorel Bolio il volto assumo; E questa di sue fredi è la primiera. S'avvia lungheso il solitario fiume; La selva si rullegre e la riviera; E del Dio che a'appressa accorta l'onde Più loquace o haciar corre la sponda.

Più loquace o baciar corre la aponda. Guida al fervido emante è quell'alato Garson che l'elme a suo piacer correggo; Contro cui poco a assecure il fato, Il fato e eni altor rompe le leggo. Egli alla Dive l'appresenta, e surato Dardo allor tolto dalla cote elegge; E al vergin flanco di tal fora tira,

Ch'olle tutta ne trema e ne sespira.
Leda il volto gentil, le rubiconde
Floride guance e il ben tornito collo ¡
Loda le braccia vigorose e tonde ,
E l'omero che degno ere d'Apollo ;
Bel sorriso , bel guardo , o vereconde
Care parole, a tutto alfin idodilo.
Amor si dolce le ragiona al core ,
Che in lei questo pur loda, quere pastore.

Verrà poscio stagion ch' altre due Dive Paran la scusa del suo basso affetto, Quando Anchise del Xanto in su le rive, E quel vago d'Arabia giorinetto, Famoso incesto delle fole argive, La Dea più hella stringerana al petto; E sul sano di Lattono Endimione Vondicherà Calisto ed Atteone.

In poter dunque di due tanti Dei Congiurati lu suo denno Amore e Gioro Cess' ella al frodo, e castitato a lei Porse l'ultimo bacio, o mosse altrove, Forniro il letto allegri fiori o bei Spontaneo-nati ed erbe molli e nuove, E intonár consapevoli gli augelli Il canto nusial fra gli erboscelli. Pacean tenore alle lor dolei rime L'aure fra i muli e ancor nou dotti allori , E il vicino Parnaso ambe le cime Scotea presago de'futuri onori. Le scotca Piudo ed Elicon sublimo Che i lor boschi scatian farsi canorit E Temido di Vesta in compagnia Dall'antro a Febo già dovuto use'e.

Dall'antro a Febe già dovuto une e.

Tre volte e sei l'onnipomente padre
Pella figlia d'Urano in grembo scese,

Ed altreitante evventurosa madro Di magnanima prole il Dio la rese: Di nove io dico vergini leggiadre Del canto amiebo e delle belle imprese: Belpomene che grave il cor conquido, E Talía che Perror flaggella e ride;

E Talia che l'error lingella e rule; Calliopea che sol co forti vire; Ed or ne canta la pietade, or l'ira; Euterpe amante delle doppio pire; E Polinnia del gesto e della lira; Tersicoro che salta, a Clio che scrive; Erato che d'amor doles scapira; El Urania che gode le carole

Temprar degli astri ed abitar nol sole. À toccar cetre, e tesser canti e balti Si dier conoccul i inelite donnelle , E pei larghi del ciel fulgidi calli Al padre è avviàr festose o belle. Dallo rupi ascendeva e dalle valli Il soave concento ell'anree stelle, E l'ineffabil melodia le note

Rendes men dolci dell'eteres rote.
Tacquaro vinte al canto pellegrino
Le nore delle sfere alme Sireno
Quelle che viste de Ritano divino
Cinquos il ciel d'armoniche catene,
E gid l'olenio raggio era visino,
E in nubi avrotta di tempesta pione
La gran porta apparia, dondo ritorno
Fan gl'immertala ill'immortal seggiorno.

Fan gf immortals all'immortal soggiorno. Alla prote di Tremi, alle vermiglie Ore l'ingresso i fati ne fidano Pria che lor poste in man fossor le briglie Del carro che a l'éton costò si caro. Per questa di Mnemosina le figlio Carolando e cantando ditrepassaro E bishigliar di giubilo improvisso Per la cittade dell'eterno risto.

Dagli alberghi di solido adamante Tumi le famiglia uscia, E dell'Empireo fervida e sonante Sotto i piedi immortali era la via. All'affoliari, al premere di tante Aeree salme cupo si sentia Tremar l'Olimpo, e nel segreto petto Giove un immonso ne prendea diletto.

Alle moro del ciclo citadino
Surse dal trono; per la man le strime,
E le care bació fronti divine
Come paterna tenerezas il vines,
Poi dis les d'oro il seggio e di reine
L'adornamento, e il crin di lauro evvinse,
D'eterno lauro che d'accanto all'onda
Del nèttra d'inpiega alto la fronda.

Skrada è lasio regal sublimo e bisuca Skrada è lasio regal sublimo e bisuca Che dal giunonio latte il uome tuglie; Des più possenti Numi e destra e a mane Vi son gli alberghi con aperte neglie, Ma dore più del ciel la luce è sisuca, Confuso il volgo degli Dei s'accuglie. Lo nebbio erran largiù canute i crini ; E l'ignec Nubi della Nebbio allini. E i Turbini rapaci e le Tempeste Coi Zefiri che l'ali hau di forfalle, Tal menando un rumor che la celeste Ac risuona da lunge ampia convalle. Un pui liquido lume inflora e veste Le sponde intento di quel latteo calle. Ivi palagi del Tonaute sono, bi le rocche tutte d'ero e il trono.

In le rocche tutte a ore e il trouce.

Ed in questa del ciel parte migliore
Giova accolte le Muse, e alle pudiche
Liheral concedette il genitore
Spleadide case eternomente spriche,
A cui d'accasto la magion d'Amore
Sorge con quella delle Grazie Amicho
Dire sensa il cui numo opra e favelle

Nulle è che piaccia, e aulle cosa è bella.

Dole allor d' anistà patto is feo.

Poi qual pegno d'amor più si conviene
Ogici hume lor porre, il Tegeso
Le sette amate diruguali avene;
Cprigna il nivito i, pompiai Lico
E a Mel-pomeae fiera il forte Alesdo
Douar l'inegene dei valor si vide.

Donar l'inegne del valor si vide. Veane Mercurio, e alle fanciullo efferse La prum ira di sua man costrutta ; Apollo venne e del faturo eperse Il chiuso libro e la zienza tutta. Pito ancor essa, ende il led dire emerce; Le muse a salutter si fu condotte; E l'erte insegnò lor dolce e scave Che dell'aima e del cor rolpe le chiave.

Più volubili allor l'incitic Dive Mandàr dal lebro d'eloquena i fiumi; Allor con veci più sonanti e vive La densa celebrir stirpe dei Numi; Quanti le seive, e dei ruscei le rive, E dei monti frequentano i cacumi, Quanti ne nutre il mar, quanti nel fonte Del nèttare lausò bagnan la fronte.

Primamente ce atăr l'opre d'Amore Non del figlinel di Venere impudico Che tiranno dell'elme fivitore La virtu calce di ragion nimico, Ma delle coso Amor generatore Il più bello dei Nimi ed il più entire Che forte in sua pessansa alta infinita

Pria del tempo o del moto obbe la vite. El del Caose mila faccio occura Le dorate spiegò purpures penno, E d'amor l'aura genirice o pura Sceldò l'abisso e fecondando il venno-Del viver suo la vergine netura I fremiti primieri allor sosteme, E de quell'ombre già pregnanti e rotte L'Ercho nacque e la ponson Notto.

L' Erebo nacque e la ponsous Notte. Poi la notte d'Amor l'Almo deslo Sentl pur essa, e all' Erebo mischiosse, E dolce nu tremor diede e coucepio E doppia prole dal suo grembo scosse; Il giorno, io dico luminoso e dio E l'Etre che liere intorno mosse Onde i semi si svolsero dell'acque,
Della terra, ad fince, o il mondo nacque
Quindi la terra all' Exerc si ginnos
Mirabimente e partoriani el iGelo, s
Il Giel ebe d'astri il manto si trapuase
Fer farne al volto della madre un relo.
Ed ella allor più bei sembianti assume;
I cebe, i fine a dirizano in su to stelo,
Chiomirsi i boschi, centuriro i fonti,
Giacque le volti, e altari te testa monti.

Forte muggende allor le sue profondo Sacri correat l'Oceán diffuse, E maestoso colle ferrid'oude Greondo l'orbe e in grembo lo si chiuse; Poi con elti imenei nelle fecondo Braccia di Teti eatica dea s'infuse; E di Probro fatidico le feo

E di Doride madre e di Nereo; E dei filumi tentini e dei torrenti; E di molte magnanime donnelle Cui del ciclo son noti i congiamenti E del sol le fotiche e delle stelle; Predir sann' anco le spirar dei venti; E il destarri e il dormir delle procelle; San come il tunno il suo ruggitio metta

E le prest ele il lempo e la seetta.

San quale occulia formidabil esca

Pasce i cupi tremnoti, o li commove;
San qual forze i vapori in alto edeca,
E dell'arza gran madre in sen li piore;
Come il flutto si gonfi e poi decresca,
E cento di nature arrane prove;
Chi natura alle varbe Oceanino

Tutte le sue rivela opre divine.

E son tremila, di che il grevabo ha pieno,
Del caanto Gecia l'elme figlinule,
Che l'Etiopio polago e il Tirreno
Fanno spuma con libero carole.
Ed altre dell'Egeo fendono il seno,
Altro quell'Onda in cui di corra il Solo,
LA dove Atlante lo stridore ascolta
Del gran carro Pebeo che in mar dà volte,

Altre od oprir conchiglie, eltre si danno Dai vivi seogli e svellere coralli: Per le liquide vie tal altre venno Fremado verdi elipedi esvelli. Qual tesse ed un Triton lascivo Inganno, Qual gl'invola la coses a e vasti e letti E di palme un gran battere e di piedi Tutte assordo le cavo mude zedi.

Coi cauthr dell'Orbe giovinetto
Gli elti cerdi le Muse e l'incremento ;
E en insolito crava almo diletto
Sal cor de Nunsi all'immortal concento,
Poi disser come dal profonde petto
La Terra suscisò nuoro portento;
Coi Gel marito nequione e rea,
Che ; suoi eglis, crudel, spenti voles,

Quindi l'Titeni di cor fero ed alto Con parto elle croè nefando e diro , Congiurati con Oto ed Efialto

Ad espugner l'intemerate Empire.

La gieventù superha al grande assalto Con grauda ergogise e gran possanza useiro, E fragorosa la terra tremava Sotto i vasti lor passi, e il mar mugghiava.

Sotto i vasti ler passi, e il mar mugghiava. Ma Piracmon, dall'altra parte, e Bronte, Co' ler fratelli affumicati e nudi,

Sudor geeriande dall'occhinta fronta Per la selva de' petti ispidi o rudi , Cupamente faceau F Eolio monte Gemere al suon della Vulcanie iocudi , I fulmini temprando , onda far guerra Giore ais fuți dorea dell'empia Tecra.

Tutte di ferro esercitato e greve Son l'orrende saetta, ed ogni strale Tre raggi in sed igrandian riceve, E tre d'elementar foco immortale, Tre di rapido vento e tre ne heve D'acquora nube, e larghe in mezzo ha l'alr; Pot di lampi una livida mistara E di tuoni vi cola e di panra;

E di furie e di fianme e di fracaso Che tutto introna erriliimente il monde. Prende il Name quest armo, a more il pano, Il ciell'incurra, e par che manchi al poudo. Sentime il re Platen I alto comquasso, E gli occhi alab' marrito e tremebundo, Chè lo volte di bronzo a i ferrei muri All'impeto simbo poco securi.

Da l'alumis squareiste a tutta ie foeo Strida la terra per immenas doglia. Bimbombane lo valli, e caldo a reco Con ferrida procelle il mar gorgoglia. Vincitrice di Giovo in ogui loco La vendetta s'aggira; a par che voglia Sotte il carco da Numi il gran convesso Sleearsi tutto dall'Olimpo oppresso.

Sugara into uni ruspa appresso.

E in ciclo a in terra, a tra la terra e il ciclo
Tutte èvampa e ruina e fundo e polta.

Fugge marrita dol Signor di Dele
La luce, a indictro per terror si volve :
Fugge avrolta egni stella in focco velo,
Ed urtasi ogni fore e si disorba :
E immoto nell'orribide firattuono
Non riman che all Fate il farreo trono.

Me coraggio non perdo la terrestre Stirpe, në par che troppo le ne caglia. Di divelle montagne versan le destre, E fan con rupi e zeogli la battaglia. Odonsi cigolae atto l'alperte. Peso le membra, e ognus fatien e senglie. Te volte all'arduo ciel disco la srotsa, Sovra Pelle imponende Olimpo ed Onsa. E tre volte il pran padre fulsnicando

Spezzò gl'imposti monti e li disperse: E dalle stelle mal tentate in bando Ral Tartoro escetò la squadre avranze; Nore giorni le reuce in giù retende, E nel decimo al fondo le nommerse: Orribil fonde d'ogni luce muto, Che da perpetui veoti è cembattuto.

E tanto delle terra al centro scendo Quendo lunge dal siel scende la terra. Di piante in messo nna fiumana il fende; Di ferro intorno una muraglia il serra; E di ferro son pur le porto orrendo

Che Nettune vi pose in quella guerra. I Titani là dentre eterna e nera Mena in vulta la pioggia e la bufera,

Mena in volta la pioggia e la lufera, l'i Giapeto si risol ve Co-E l'altra turha che i Celesti analise, lei Gieg, i ri Cote e Brizero Cui la farza ceotimana neo valte. Face dell'atra prigico restò Tifco, Ch' altramenta punife a Giove calse : Sa l'inoffabil mostro in giù travolte Lanciò Sicilia tutta; e non fi molte.

Peloro la diritta, a gli comprime
Pachu la manca, a Liliheo le piante,
Schiacca l'immenan fronte l'an audime,
Di fornaci a d'incudi Euas tonanto.
Quindi come il dolor del pette esprima,
E mutar tenta il fianco il gran gigante,
Famo e fiarma dal see magghiando arutta.
No trema il monte e la Trinaccia tutta.

No trems it monte è la trinacria nun. Del saccilego ardir sorti compagna Ecceludo a Tifeo la pena a il loco. Gli altri sulla Fiegrea vasta campagna Rocesciati estale di Giora il foco. Oed'iri ancor la velle e la montagna Mandan fumo, e rumor funeste a reco. Della dirina Greta alcun matolle

Fe' del me sangue le feconde selle. Et u pur dost agli emg) appoltura, Terrilia Vesevo, che la piena Veris ragghiande di tua lava i mpura Vicine ahi l'troppe alla regal Sirvea. Deli mi giardin d'Italia a di nature I tosi torcenti incenditori affrena ; Ti batti, chimil' I avas el Pempigno I bei celli repolte ed Ercolano. Il nero dello Muga almo concento

Del ciel rapiti gli acoltanti ovea.
Tacean la Diva ; a decison e attento
Ogni [Xumo Forecchia nacor porgea.
Del néttare il ruscello i più d' argento
Fermare anch' ceno, per udir, parca,
E lango l'immorial anatissin' onda.
Nè flor l' aure agiarano nò fronda.
Qual dell' alba discende il queto umore

Sell'erbe sitibouda in piaggia apriea , Tal discere agli Dei dolee sul core La rimembrana della gioria autica. Rammentò ciaschedun del sue valore la quel dare certasse la fatica. Pelibote e Nettuno e gli Aloddi Di gran ranto fur campo ei Latonidi.

Forellé del crude! Porfirione,
Alto seotendo la fulmiera clara,
L'indomate figliuel d'Amfitrione,
E con superbo incesso il capo alsave.
Ma dalle Muse l'immortal caesame
Te, più ch'altri, o Minerre dulettara,
Ta che il prisso recasti, o Des tremenda,
Socorso el padre nella pugna orrenda.

Ne altrance es alle in mar tergeti I polvreni fanchi insanguinati, Ne il gradito a gustar le cosoloceti, Ne il gradito a gustar le cosoloceti, Ferze orifoglio ne Cevenpil prati. Sa il Terrigeni in pria moeder non festi La mblisi in Flegra, e non fur pieni i fati, I fati che ponen Giove in perig'in Seona il braccin d'Alcide e il tue consiglia. Cod e l'immani Anguised'i sucaro.

Coil gl'immani Anguipedi pagaro Di lor nrfanda serlleranna il fio , Ai superbi coli costar fo' earco Quel famoso ardimento il maggier Dio, Egra la terrain tanto caso amaro Ai enduti suosi figli il grembo aprio; E di cocenti lagrime cosparso Le lor eran membra folicerate ed arse-

Le lor gran membra folgerate ed ares. E ardea pur ella, e i fall inerneriro Sol eapo ni sentia verdi ragelli Dal fulmine combusti, e in aen bolliro L'alte vene do'fiumi e de' russelli. In sospiri eralava il suo soffrire, Gli cechi alrando offucati o non più quelli, Volra pregar, ma vinta dal vapore La dribi vore ricadra nel cors.

Le volse un guardn di Saturne il figlio, Pietà n' eble, la fol; ori depose, E tornò col claimar d'i appracciglio Il primo volta alle create cose. Scorse le afere col divin consiglio E la rotta armonia ne ricompose, Alla traccia dell' erbita muarrite Rieliu mando le atelle impaurite.

Scosse la terra ed alle piante necise
Ricondusse la vita e ai morti fiori ;
E fuor di sue lathère il esage mise
Il fonto e scolore i trepidanti mmori.
Il il mar scorresti ancora, a il mar sorrize
Posti in allemie i fremiti soneri.
Sdegnate lo guardati ed ei allegnosi:
Lo guardati placato, ed ei placomi.

Salve, massimo Giove : e che vaghersa D'errar ti prenda per gli esterei campi Sul carro i nebe Giustiase Rebustessa Sublime ti lochr fra tuoni e lampi ; O che dr posta la regal grandeza. Pel cative Liceo l'urma tu stampi ; O le melto nutrici ; e la contrada Della tua Certa svistande vada;

O le parlanti querce Dodence E di Libu lanciando le certine, Nel sen ti piaccia delle solve Idee Le stambe riginar membra divine ; O colle Muse su le rote Ete 1r d'Olimpian palve asperso il crime, Mentre d'ento Teban l'aquila moles Che su l'auron tun settros in più à falez ; Ta bette, te saggio a ensispossume,

Che su l'auroo tuo sectire in piè si falce; Tu beste, tu saggio a ennipossemile; E degli ucunini padre a degli Dei; Tu provvida del mondo aniuna e mento : Tu regola de' casi n fausti n rei; A te cada la pioggia nbbedienta: A te son ligi i di acreni a levi;

A tr consorte è Temi , n Palla è figlin , E da te scende il sacrio, e ti somirlia. Saeri sono a Gradiva i baoa guerrieri , Gli artefici a Vnlcane, a Febo i vati ; A Cinzia i carciator selvaggi e feri Drlla sposa fedel dimenticati ; De'popoli a te. Giove, i condottieri. E tu la mente ne governi a i fati. Deh! l'anime supreme , in cui s'affida L'nmana compagnia, proteggi a guida. Proteggi insieme delle Muse il canto. E ciò terni a tuo pro. Morta è la lede De'Numi e degli eroi dove del santo Elicona sonar l'inuo non s'ode : M-lta virtù sepolta giace accento Al'a viltà perchè non ebbe un prode Vate amico al suo fianco: e le bell'opre Che nen hanno cantor, l'obblio ricopre,

# CANZONI.

I. - Fincuk l'età n'invita Cerchiamo di goder, L'istante del piacer Passa, e non torna Grave divien la vita Se nen si coglie il fior : Di fresche rose Amor Solo s'adorna. A che vantar, mia cara, Del cor la libertà? Onest' alta vanità , Ben mie, disdice. I nostri cori a gara Lasciamo palpitar t Chi sa costante amaz Sempra è felice. Cagion d'affanni e pianti Si erede Amor, le se; In nnn pensarlo, no. Scombra il sospetto. Per due veraci amanti Tutto è un dolce gioir, Ne destasi un sospir Sonsa diletto. Più sei bella , più devi Ad Amor voti o fe. Altro beltà non è Che un suo tributo, Amiam, the i di son breviz Un giorno senza amor È un giorno di dolor,

> II. — Le san Febo e le Dive Della Castalie rive Quante volte giurai Di non amar più mai.

Giorno perduta.

Ecco il mio giuramento le ludibrio del vento. Ecco in prede d' amore Un' altra volta il core. Amo, ed ardo per cosa Si vaga e graziosa. Che vederla, e trafitto Non sentirsi è delitto, lo ritrerla vorrei In coloci febei : Ma di Febo il relore Troppo langue, e minore Dal soggetto gentile Si smarrisce lo stilo. Pur su l'aonie carto Adombreronue in parte La sembianza divina. Non sdegnacti, e pordona, O belth peregrina, Se di te perla, e suona Presuntuesa e frale Una lingua mortele.

Ma qual de' vanti tuoi Dirò prima, a qual poi? Di mio semplici rime Abbia il bel crin le prime, Beu fu malingno, o stolto Chi pospose alle nere Le bionde capelliere, Solo all'adusto volto Dell'irte spose elpine Nero conviensi il crine, O ella fronte di cruda Vorgino Americana Che cacciatrice igunda Sul bacharo Parene Coll' arco nello selve Affatica le belve. Quanto al raggio diurno Cede l'orroc uotturno, Tanto i ucri men belli Sou dei biondi capelli. Bionde del Sol fiammeggiano E dogli Astri vaganti Le chiome tremolanti ; Bionde le trecce ondeggiano Sul collo doll' Aurora. Di Citerea, di Flora; Biondi i ricciuti crini Dei giocosi Amorini ; È bioudo più dell'ero Il erin del mio Tesoro, Bello quando è raccolto Più bel quando è disciolto , E scherza errante e lieve Su la fronte di nevez Come striseia leggiere Di vapore che e sera Va serpeggiando, e splende Davanti al Sol cadento, O su le faccia pende Della Lune sorgente,

Ardon dolri e tranquillo Le ceruler pupille, Oh papille heatel Stolto è ben rlii vi mira, E d'amor non sorpira. Benche brune pon sinte. Fra mille beuno o mille Chi v'eguaglia, o pupille! Dal color non dipende Degli occhi la bellezza; Na sol dalla dolcerra . Che da loe piovo e seeudo. I loc fasti e le glocio Son del euce la vittorio Ed è il color migliore Quel che più parla al core. Quanto pupilla brune Passano dispressate Senza palme o fortune, Perche mute, insensate Non san piegarsi in giro, Ne destare un sospiro? Ma voi , pupille amabili , Pupille incomparabili Se uno sguardo volgete, Già il cor rapito avete. Un trioufo uen tardo Non vi ensta cho uu guardo, O corulee tranquille Vincitriei pupille r E son puri, innocenti Questi sguardi pomenti, Come innoc-nto e pura È nella notte ogcura La modesta fiammella Di solitaria stella, Chi misucae mai puole Il valor d'un socriso, Che carrire le gote D'un delicato viso? Egli è d'amor foriere. E intecureto sincero. Ei nell'alme racceude La lenguente speranza : Degli affanni sospende La crude rimembransa, E prepara la via Al ben, che si deria. Caro labbro cortese Di colei , che m'accese , Tu rapisci e conquidì So al mio desir sorridi. La gioja allor germoglia Nell'elme lunamorata, Fuggesi elloc la doglia Dol cuor, che si dilata Combattuto da dolce Palpito, che lo molce, Al respiro simile D'un'auretta gentile, Che sotto il capo vole D' una fresca viola.

Oh peregrin sorriso Degno di Paradiso I Oh sorriso, rhe al mare Potria I onde placare, E pel rampo celesto Seconar le tempeste. E le globe ritrose Vestir d'erbe e di rose! Ma di beltà mortele A che, Musa, si Ioda L'onor fugace e frale? Ne insuperbisca, e goda Chi poca in sen racchiude Iliechezza di virtule, So, che immago è del coro La forma esteriore : Me l'immagn soveote È fallace, o languente, Dunque di questa eletto Bellissima angioletta Cantiam eli aurei costumi Maravielia de'Numi. Santa Unestà , che schive Del fallir nostro immondo, Shandite , e fuzgitiva Passasti es boschi iu fondo Fre i giunchi e fra le caune Di palustri capanne A governar gli emori D'innocenti pastori, E di là pur talore Furtire, e mal neuro Volei le Inci aucora Alle cittadi impure . Di rintracciar bramosa Qualch' alma avventurore . Che fra pudici affetti Nel mo senn t'accetti: Santa Onestà , trovasti Fra cittadine mure D' alma bennata e pura.

Che tanto ricercasti.

Del bell'Idolo mio, E conosco ben io,

In parlo, o Dee, tu il vedi,

Che al suo fianeo tu siedi Dolce maestre, e madre Di virtudi leggiadre, Che teco lo corteggiano, Ed in amor gareggiano: V'è quel si raro al mondo Bel Pudor verecondo, V'è l'Amistà soave, Che tien del cor la chiave, V è l'Umd.à, che l'opre Esalta, e i pregi altrni, E non conosce, o copre D'un vel modesto i sui, Dove te lascio, o saggio Difficile Contegno, Che d'amore il linguaggio Mel soffri , e il prendi a sdegno, Cogli stessi rigori? Crescono contrastato D'amor le fiamme, e mane Per soverchia pietate: Presto l'alme si stancano D'un presedute bene, Che non coste più pene. Dunque, o lues vessose, Siate in amir ritrose. Quante Belle, che il coro Non armir di rigore, Finalmente schernite, Disprezzate, tradito Piansero una ilennosa Tenerezza pietosa l Pianse fra i Traci orrori Le funcate faville Dei mal concessi emori L'abbandonaia Fille: E per la cui eagione Empiè le selva Idea D'inutil pianto Enone, Ahi! questa si dorea Inumana mercede, Miscre, e tante fede! Dunque, o luci vezaose, Siate in amar ritrose. Un amor senza stenio Invita al tradimento : E nns rosa d'Aprile Quattro volte odorata Perde il suo bello, e vile Sen muore al suol gittata.

E Panime innamori

#### IL CONSIGLIO.

La tue vaghe alme pupille, I celesti tuoi sembianti Già t'acquistano, o mia Fille, I sospir di cento emanti. Ciascheduno i merti suoi Spiega in pompa lusinghiera, E su i cari affetti tuoi Ciaschedun gareggie, e spera, lo devoto, o non indegno Tuo novello adoratore A tent ar anch' io qua vegno Le conquista del tuo core. Gul al rigide non sei , Che tu voglia e' tuoi verd' anni Del più amabil degli Dei Ricusar i dolci affanni.

E uno aguardo e quel donando, E donando a questi un desto, D'ogui laccio andar serbando Sciolto il cor frattanto in petto. Se d' Amor l'acuto strale

A ferirti il sen non ve, Che ti giova, che ti vale, Fille mua, la tua beltà?

Dunque spegii qual più vuoi Cui dal core aprir le porte, Fortunato chi di noi Venga eletto a tanta sorte f Ma non prendare consiglio Sol dagli occlei, a suggia intante Della scelta sul periglio I miei detti ascolta alquanto.

Fra lo stuolo numeroso Dei molesti supplicanti Altri vassene fastoso

Par sembianse ogner brillanti; Altri bail guardo lusinghiero, Il parlar tutto di mele, E protesta un cor sincero, E promette un cor fedela ; Poi d'amor nel vario regno Fooruseito fraudolento Cerea solo il vanto indegno

D' un difficil tradimento, lo ti reco innansi un vico Bruno, pallido, infelice ; le non he su i labbri il rise ; L'eloquenza incantatrice :

Ma il color del volto oscuro Dentro l'alma non passò; La mensogna, lo spergiuro Le mia labbra non macchio. Ne per me donsella alcuna Pianse mai gli amor svelati ,

Sol degli astri e della Luna Al bel raggio illuminati. Questi vanta un sangue egregio Da grand'avi in lui disceso,

Quagli conta per suo pregio Di molt'oro e argento il peso: lo vantarti altro non posso Che un cuor tenero e costante s lo non altro porto indosso

Che una cetra risuonante, L'amorose giovinette Altro ben ehe dolei chieggono Madrigali o Cansonette, Che al bisogno mal proveggono.

Pur sovente in hocca a un Vate Della lode il suon seduce, Ed acquista una beltate Maggior fama, e maggior luce. Quante belle, quante v' banno Deità che sono ignote, Perchè nu Vate aver non san Per amante a sacerdote! Tal saravvi, che geloso

D'un sol guardo, d'un sol detto Turbi ognora il tuo ripoto Coi lamenti e col sospetto ; Cui dispiaccia un certo orgoglio, Che più vaga assai ti rende;

Quel tuo voglio, e poi non voglio, Ch'è più bello allor che offande;

Ouel vivace Iuo talento Qualche volta un po' incostante, Che ti fa con bel portento Presto irata, e presto amante, Che n'importa? Un genio istabilo Colpo è sol di fresca età : Non saresti si adorabile

Senza qualche infedeltà. Essa annunzia nel tuo petto Ferrid'alma, e cor pieghevolo Come ediar poss' io l'effetto D'una causa si gioverola?

Questa in sen potría talora Consigliarti un bel dalitto . E potria talvolta ancora Consigliarlo al mio profitto. D'una facile incostanza Se tal frutto attender lice , Ah! sii pure, o mia speransa,

Spemo infida, e traditrice. Tal saravvi , che dolente Sempre in atto di morire. Sempre muto, e penitente

Avveleni il tuo gioire. Norma e legge io prenderò Dallo stato del tuo viso, E fedala alternezò

Teco il pianto, e teco il riso. Troverei tal altro ancora, Che nojoso ognor sospira, Che ognor dico che t'adora pi

E per troppo amor dalira. Dell'affotto mio nascoso Gli occhi mici ti parleranno, E del labbro timeroso Il silenzio emenderanno

Ne con supplica indiscreta Io vuo' poi ch' ogni momento La tua bocca mi ripeta La promessa, il giuramento. Ch' un per uno mi ridica

I pensieri in cor celati, Che sul volto dell'amica Esser denno interpretati. Un tuo sguardo, che languonte Talor vengami a cercare, Mille volta più-eloquente Fia d'un franco favellare,

Quante Vargini ritrose Cogli sguardi un di svelarono Quol desio, che vergognose Alla labbra non fidarono! Vuoi che d'Egle e d'Amarille Il sembiante a me dispinecia? Che mi cadan le pupille, Se più mai le guarde in face

Alla Madre tua dogg'io Finger vezzi , e farle il vago ? Chiedi assai, bell'Idol mio; Ma sarai contento e pago.

Vuoi ch' io paria allorche a lato Il rival ti troverù? Il comando è dispietato ; Ma fedel l'eseguirò. Non v'è cenno, ch' io riensi, Poor che quel di non amarti : Il tuo volto in eiò mi acusi Dalla colpa d'adorarti. Se tu trovi un più sommerso, Co più comodo amatore, Vanne, o Fille, o il bel possesso Non tardargli del tno core,

SOPRA UN FANCIULLO O prima ed ultima Cura e diletto

Di madre amabile, Bel Pargoletto; O delle Grazio Dolce trastulle. O vezzosissimo Caro Fanciullo,

Se le difficili Nojose notti Mai non ti rechino Sonni interrotti z Se brutte, e pallide

Larve indiscrete L'osia non turbina Di tua quieto : Vieni, e si plachino Que' tuoi begli occhi,

Vieni ad assiderti Su i miei ginocchi ; Vieni, ch'io voglioti Dir cento cose . Tutte piecevoli,

Tutte amorose, Dird, che placida Ti spira in viso Aura dolcinima Di pace e riso : Che tu il più candido

Sei fra i perfetti Amahilissimi Bei hamboletti. Poi voglio aggiungervi Mill'altre cose

Più lusingbevoli, Più graziose. Ma già si placano I suoi begli occhi z Già viene, e dondola

Sn i miei ginoechi. Voi sostenetelo, Grazie ed Amori t Sul crin versategli

Nembo di fiori.

Oh come ridono Quei labhri argoti! Come s'allegrano Quegli cechi astuti! Vo'ch'ogli guardami Già tutto vessi : Ve'ch'egli chiedemi Ch'io lo carezzi. SI, che sei caodido.

Sl, che sei bello, O veggosissimo Mio Bambinello : Quelle tue fulgide

Pupille nero Due fiamme sembrano Dell' alto sfere: Sono le tremole

Tue guance intatte Bianche bianchissime, Tutte di latte: Sono di porpora

Ooei labbri, e gli hai Dell'anreo nettare Più dolei assai : Il collo morbido,

Il petto breve La fresca vincono Non tocca neve; Onde dal vertica

Del biondo crino Infino all'ultimo De' piè confine Tutto sei candido, Tutto sei bello

O rezuosissimo Mio Bambinello. No d'arte sposevi Molto natura In far si amabile

La tna figura. Però l'immagine Del tuo bel viso Non telse agli Angeli Del Paradiso,

Ne il ciel trascorrere Di stella in stella Fu d'uopo, e sceglierne L'idea pin bella; Ma per imprimerti

Forme leggiadre Bastò rivolgere Gli occhi alla Madre. La dolce immagine Del eni bel viso Non cede agli Angeli

Del Paradiso ; Di eui, se girisi Di stella in stella, Troyar non puotesi Idea più bella.

E poiché al crescero De'giorni tuci

Così di semplice Beltade in traccia Tutta esprimendoti La Madre in faccia, Seppe la provvida Saggia Natura Formar al amabile La tua figura. Ma che varrebbeti L'ayar simile Il volto all'inclita Madre gentila, Se maturandosi Degli anni il flore Giungessi a renderne Diverso il core? Orsh, doleissimo Fanciul diletto. Orsů bellistimo Mio Pargoletto, Alsa qual vivido Guardo falice All'adorabile Tua Genitrice. So ben, che l'intima Luce non pnoi Tutta distinguere De'pregi suoi : So ben, che intendere Non sai le tante Virto, che svalansi Dal suo sembiante s Ма рого аутенца La tua pupilla Al luma etereo, Che in lei sfavilla : Lume ineffabile D'intatta fede, Che al fianco in candido Manto le siede : Qui l'immutabile Rara schiettegan; Qui devi apprendere La gentilema, E il pregio d'anime Colte e sincere, Le soavissime Grate maniere, E la dillieila Prudenza amica. Cha i Vati imparano Tanto a fatica.

Dunque, o doleistimo

Fanciul diletto,

Mio Pargoletto,

Guardo felice

All'adorabile

Tua Genitrice,

Dunque, o bellianimo

Alza quel vivido

Pia che più amabilo Ti mostri a noi, Tutte d'Eridano Le Ninfa in petro Per te s'accendano Di dolce affetto: E un cuore offrendoti Fido a costante Insiem garegging D' averti amante. Fanciul bellissimo Fanciul vessoro, Allor sovvengati D' esser pietoso : Ma in ciò dimentica I a Madre, e i tuoi Pensiar non preudano Norma da'spoi. È questo l' anico Pregio, che dai Da tutti apprendere, Fuorchè da lei. Ms cha? tu torbido Mi volgi il ciglio ? Forse dispisequati Il mio consiglio ? Perchè arretrandoti Sdegnoso in faccia, Tenti discioglierti Dalle mie braccia ? Guarda ehe indocile Paneiul stisson ! Che ingratitudine l Che cuor ritroso l Ecco: miratelo Com'egli apprese Per tempo ad essere Crudo a scortese. Or ben r dimensti Quanto pur sai, Che indarno, eredilo, Scappar vorrai. Non più bellimmo, Non più vessoro, Ma incrato, indocile Fancial stirroso. E ancor fuggirtene Da me tu brami , E vispo e querulo La madre chiami? La madre, ahi misero ! Che meco è irata , Che quando incontrami Bieen mi guata? To' un bacio, e vattene, Fancial dalatto, Ma taci , e scordati

Quel ch' io t' ho detto,

#### AMOR PEREGRINO,

ALLA SIONORA PRINCIPERS

D. COSTANZA BRASCHI ONESTI

BIPOTE DI PIO TI.

Dret' incostanti secoli Propagator divine . Alle cittadi incognito Negletto peregrino, lo ti saluto, o tenera De'cor conquistatrice : Amor son io ; ravvisami ; Ascolta nn'infelice : Si bagneran di lagrime I tuoi vezzori rai .

Se la rrudele istoria Di mie vicende udrai. Luce del mondo ed anima Dal Ciel mandato io venni . E primo i dolci palpiti Dell' uman cuore ottenni.

Duce Natura, e regola A' pagri mici si fea ; Ed jo contento e docila Su l'orme sue correa.

Di sacri alterni vincoli Congiunai allor la genti, E all' armonia dell'ordine Tutte avvezsai le menti. L'uomo alla sua propagine

E all'amistade intese Lieto vivea, pè oppresselo Delle sua brame il peso. Virtude a Amor sorgevano Con un medesmo volo, Ed eran ambo un impeto,

Un sentimento solo. Amor vegliava ai talami. Amor seden sul core. Le leggi , i patti , i limiti

Tutto segnava Amore. Ma quando si cangiarono In cittadine mura

I patrii rampi, e videsi L'Arta racciar Natura ; Fra l'uomo e l'uom, fra il vario

Moltiplicar d'oggetti Nuovi bisogni emersero, E milla nuovi affetti. La consonanza ruppesi g

L' ira , il livor , l'orgoglio Della ragion più debole Si disputaro il soglio. Allora io caddi, e termine

Ebbe il mie santo impero E le conquiste apparvero

D'usurpator straniero.

Rival possente, ei d'osio, E di lascivia nacque: Nome d'Amor gli diedero Le cieche genti, e piacque: Vaco figliuol di Venere

Poi lo rhiamo la folle Teologia di Cecrope, E templi alant gli volle.

Aurea faretra agli omori Diede, alla mano il dardo ; Gli occlu di bende avvolsegli, E le privé del guardo, A far dell'alme strazio

Venne così quel crude , Di ree vicende artefice Fancial bandato a nudo. Le delicate e timide Virtudi in coppi avvinse, E co delitti il perfido

In amistà si strinse, Entro i victati talami Il piè furtivo oi mise , E su lo piumo adultere Lasciò l'impronta , e risc.

Per la vendetta Argolica Volar su la marina Fe' millo navi, e d'llio

Le spinse alla ruina, Di sangue o di cadaveri Crebbe la Frigia valle, Ne trove Xanto al pelago

Fra tante membra il calle. Tarcio ( feral spettacolo ! ) Le colpe , o le tensoni ,

Ond'ei d'Enropa o d'Asia Crollò sovente i troni, Taccio la fè, la pubblica Utilità , gli onori , Dover, giustinia, e patria,

Presso d'infami ardori. Calcò quell'empio i titoli Di madre o di sorella, E mescolanza orribile

Trasse da questa e quella. Natura allor di lagrime Versò dagli occhi un fonte, E torse il piè, coprendosi

Per alto orror la fronte, Piana' io con essa, e profuge Dallo cittadi impure Corsi na'hoschi a gemere

Sull'aspre mie sventure. Rossi colà m'accolsero Pastori e pastorelle , Che m' insegnare a tessere Le lane e lo fiscello.

Guidai con loro i candidi Armenti alla collina , E con dilotte al romero Stesi la man diviua.

Su l'orme mie poi vennero Altre virtú smorrite A ricercar ricovero Da quel crudel tradite. Senti la selva il giungere

Dello celesti Dive, E dier di gioja un fremito Le conoscenti rive.

Spirto acquistar pareano L'erbetto, i fiori, e l'onde, Pareau di miele e balsamo Tutte stillar le fronde. Gli amplessi raddoppiarono

Le giovinette spose, E a' vecchi padri il giubilo Spianò le fronti annose. Così fur fatte ospisio Della Virtà le selve, Sole così rimasero

Nella città le belve ;
Ma pure ancor nel carcere
Di queste tane attrate ;
Che fabbricò degli uomini
La stolta vanitate .

La stotta vantate, Qualche bel cor magnanimo Chiaro brillar si vide, Qual astro, che de'unvoli Fra il denso error sorride. A qual orecchio è povera

De' pregi tuoi la Fama? Alunna delle Grazio, Del Tebro onor ti chiama, Darti l'udil d' ingonna, E di pietosa il vanto; E i dolci modi e teneri

Narrar, dell'alme incanto.
Bramai vederti, e timido
D'oltraggi in suol nemico
Sembianaa presi ed abito
Di peregrin mendico.

Maggior del grido è il merito; E nel sedarti a lato, L'antica mi dimentico Avversità del fato.

Deh per le guance churnes, Che di rossor tingesti; Per gli occhi tuoi, deh piscciati Volor che teco io resti: lo di virtudi amahili

lo di virtudi amahili Sarò custode e padre ; E tu d'amor, bellissima ; Ti chiamerai la Madre.

#### AMOR VERGOGNOSO.

Puron, virtudo incemoda, Pudor, virtude ingrata, Da colpe ( ahi turpe origine ! ) E da rimorso nata; Pudor, clse ell' nom contamini l più scavi affetti, Onde in amaro aconito Si cangiano i diletti, Perciè d'un dolce palpito

Perché d'un dolce palpis La liberth ci victi ? Perché sul volto pingera Dell'animo i asgreti ? La giovinetta Fillide Ecco d'anne languise: Tace: ma invan: la misera

Tace; ma invan: la misera Il suo rossor tradisce. Tirsi da lungi inoltrasi; Tirsi per cui si strugge: Fille mirando infiammani;

E palpitando fugge.
Il non previsto e subito
Cangiar del tuo sembiante
Potria l'occulto incendio
Srelar dell'alma omante:
Calmi ella dunque i fremiti

Del vinto cor smarrito; Pria che gli aguardi attendere Del vincitor gradito. Corregga al rivo ergenteo

Del biondo crin gli errori : Il colmo petto adornino Più ben disposti i fiori ; Del sottil velo emendisi

La trascorrento piega ,
Che troppo al guardo eupido
La via contendo e nega,
Ansor nell'artificio
La negligenza piace ;
La più schiva modestit
L'approva anch' esta, o face.
E mestre in mezzo all'opera
Tutto le hollo il core ,
Conduce egti medesimo
La man tremane Amore,

Bella coal per semplice Vezzo, che l'arte aita y Bella nel suo disordine , Che agli ardimenti invita ; E per mostraria amabile Al pastorel che adora , E per desio di vincerlo Assai più bella ancora ; Irrosoluta , ambigua

irrosotuta, ambigua Infra speranna e tema L'innamorata vergine Alfin s'appressa, e trema. Vacilla il cor, e offuscano Le luci, manca il piede : Tutta è m'iccani attonita, E dove sia non rede,

Al caro viso il timido Sguardo levar non osa , O a messo sguardo arrestasi lucerta e vergognosa. Chiesta arressisce, e tacesi p E se parlac pue vuole, Il turbamento soffoca Sul labbro le parole.

Troppo sconvolta è l'anima, Troppo il timoc la pungo. Na il freuo ai guardi allentasi, Quando il garnon va longe. Pida il suo coc lo seguita, E dova ei l'orme impresse,

lvi i bei cai s'affisano E calca l'orma istesse: Poi quando agli occhi estatici Alfio distansa il toglie, In mesta solitudioa

Lo spicto a il coe raccoglie. Ivi al pensiec caddoppian Il già gustato incanto; Tutta di lui a inchiria,

E s'abbandona al pinnto, Fra quelle doici lagrime Va ripetendo in mante I cari detti, a scorrere Su l'alma il mon ne sente.

Il gesto ne raumemora, L'arder, lo starsi, il loco; Ogni più liere immagine Nel coc le versa il foco. Ed un desire incognito

La morde intanto, e preme: Vocria confusa inteodeclo, E intenderlo pue teme.

Ahi, che farà? Nell'anima Furtivo Amoc le dica: Pacla una volta, o semplice,

Parla, e sarai felice.

Ma consigliar contrario,
Taci, Pudor to grida,
Taci, a il desio nascondasi,

Che a vaneggiae ti guida ;
O de pastor ludibrio
N'aodrai mostrata a dito
Rossa la guanca, ed umida

Rossa le guance, ed umida Di pianto inesaudito. Abi, che farà? Le strasiano

Due gran rivali il core: Ella è innocente, e l'eurolo Più forto è il suo pudore. Ma che? le cote escrimono.

Ma che? le gate esprimono L'ardor, che il inbluro occulta, Ne molto andrà l'ingiucia Di quel silenzio inulta.

Tirsi ed Amor congiurane Ambo d'accordo; e Fille Taccia, se vuol: parlarono Assai la sue pupille. PER NOZZE ILLUSTRI.

Se l'odocato faiamo, Ca'or la tua mano infiora, Odi, o figliuol di Venere, Odi il mio canto ancora.

Odi il mio canto ancora.
È vec, che, punta l'anima
D'accerhe cure ingrata,
Vern d'amoc mal tentano

Le corde abbandonate; Che in questo soglie, ov'achitro Solo il Piscee a' aggira, Di vate melanconico Muta esser dee la lira;

Pur a'io qua vengo, indebite Non vengo, e Dea mi mora, Cha più mi val d'Apolline, Che più mi val di Giove. Tacciati il none, e chiudalo

Fedel rispetto in core: Il volgo non intendemi; Ma tu m'intendi Amore.

Dunque sul casto talamo, Ch'oc la tua mano infiora, Odi, o figliuol di Venere, Odi il mio canto ancora. Son più soavi o amabili

Certo le tue catene, Se ad inflorar lo vengono Le rose d'Ippocrene. Rammenta, o Nume, i eantici, Che pec tua man guidato Sciober le Muse, e procube

Premean le coltri annate, Quaodo il figliuol d'Agenore, Vergin vezzona a bella, Strinse in divin connubio La bionda tun zorella;

E in godevi il caodido Cinto modac feattanto, E sorridendo tergero Alla ritrosa il pianto.

Deh vieni, Amoc. Licoride Non è men bella, il sai: Men dokci al ese non passano Di sus pupilla i rai. O il piè dansando movasi, Il piè, ebe l'aure imita; O su le corde musiche

Scorean le rosce dita; Mille sospie si svegliane, E vedi atlor conquiso Il cor negli occhi ascendere, E facellar sul viso.

Ed altre sponde, o larbaro, Beltà si rara avracco? E noi dovrem qui piangero De' tuoi decreti il danno? Forse un bel eor qui mancati , Che per al eare eggetto Ha caldo ancor di palpiti E di sospiri il petto ?

Tra i figli ancor di Romolo Forse virtù noo vive? Forse meo bello è il Tevera Della Sebesie riva?

Stolto fancial fantastico, Nume tiranno ingrato! Cha dissi o Ob dio! perdonami L'accento sconsigliato, Si spesso satretto a gensere Do'torti suoi son io,

De'torti suoi son io ,
Che trasformata in biasimo
La pronta loda useio,
Obl da colei , che spinsecui
Devoto a farti omaggio ,
Ob per pietà mon suppinsi
L'involcotario oltraggio.

Se chiederă qual abbero Suoi cenni adempimenta , Qual per la sua Licoride Spiegai l'Ascreo concento; Dillo, che troppo è debole Per si leggiadro seguo Uoa dolnote cetera , Un travagitato ingegno.

#### PROSOPOPEA DI PERICLE

#### ALLA SANTITA

### DI W. S. PIO VI.

Io de' forti Cocropidi Noll' inelita famiglia D' Ateoe un di non ultimo Splendore a maraviglia, A riveder, io Pericle, Ritorno il ciel latino, Trionfator de' harbari, Del tempo e del destico.

In grerubo al suol di Catilo (Funesta rimembranaa l) Mi seppelli del Vandalo La rabbia e l'ignoransa, Ne ricercaro i posteri Geloni il loco e l'orme, E il fato incerto pianaero

Delle perdote forme.

Roma di me sollecita
Sen dolse, a a figli sui
Narrò l'infando eccidio,
Ora ravvolto io fui.
Carca d'alto rammarico
Sen dole l'infalia.

Sen dolse l'infalice, Del marmo freddo a ruvido Bell'arte animatrice;

E d' Adriano a Cassio , Sparsa la greche chiome, Pra gl'insepolti rudori M'andò chiamando a nome t Ma iovan t chè occuito e memori Del già sofferte scorno Temei novella ingioria, Ed ebbi orror del giorno Ed aspettai beoefica Etade, in cui securo Levar la fronte, e l'etere Fruir tranquillo a puro, Al mio dosir propisia L'otà bramate nacio. E tu sul biondo Tavere La conducesti, o Pso. Par lei già l'altre caddero Men luminose a coota ,

Perchè di Pio non abbero L'augusto coma in fronte: Per lai di greco artafice Le belle opre felici Van del furur de' secoli E dell'obblio vittrici.

Vedi dal suolo emergere Ancor parlanti e vive Di Pariandro a Actistene Le sculte forme argive: Da rotte glube incognite Qua mira uscir Biante, Ed estectar l'intrepido

Disprezzator sembiante:
La sollevarsi d'Eschine
La testa ardita a balda;
Che col rival Demostene

Alla teuno si scalda,
Forus restar doveami
Fora tentar doveami
Fora tentar doveami
Fora tenta is soci celato
Emigliori tempo attendore
Dall'ordios del Pato T
Lo, che d'et si fulgida
Più ch' altri assai son degno ja
della man di Pidia
Travaglio e dell'impegno T
Qui la fedde Apania,
Cossorta a me diletta,
Donna del cor di Pericle,
Alf flance suo un'aspetta.
Fra censo votii argolicii

Donna del cer di Periele, Al fiance no un'appetta. Fra cento volt argolizi Dimena tila qui ineda. E par che idilitta lagnari , Cae il volto mio non rede. Ma ben vedrallo i immenos! Amor el desta, e serbalo Dopo ta temba Amore. D'unqua a celei riteranao I Fati ad accopiarmi, Per cui di Sano e Carsia Ruppi l'eregolice i l'armit !

Dunque spiranti e lucido Mi scorgerò dintorno Di tanti eroj le immagini, Che fur Pelasglii un giorno? Tardi nepoti e secoli, Che dopo Pio verrete, Quando lo aguardo attenito Indietro relgerete, O come fia cho ignobilo Aller vi sembri e mesta La bella età di Perielo In paragon di questa! Eppur d'Atone i portiei, I templi e l'ardue mura Non mai più belli apparvere Cho quando io l'obla in cura. Per mo nitenti e morbidi Setto la man do' fabr

Volte o vigor prenderano I masi informi o scalori : Ubbidiento o docile Il brouso ricevea I capei crespi e tremu K Di qualche usofa, o Dea; Al ceuno mio le parie Montagno i fianchi apriro, E dalle rotto viscere

Le gran colome uscire.

Si lamentaro i temali
Alpentri gioghi anch'eusi
Imporenti e vedori
Di pini e di ciprensi.
Il frago dell'incedini,
De' anarmi officsi il gemere
Por tutto allor s'udio.
Il cielo arriso: industria
Corso le vio d' Atano,
E n'ebbe Sparta iuridia
Dalle propingue arene.

Dalie propinque arene.

Ma che giovô I Dimentici
Della mia patria i Numi ,
Di Renua allin prescelero
Gli altari ed i costumi.

Grecia fa viota , e videgi
Di Grecia la ruina
Render superba e spleodida
La povertà Latina.

Fanare deserte o stualible
Albor le piaggo achivo
E le bell'Arti corsero
B le bell'Arti corsero
Qui poser franche e libere
H faggistro piede ,
E accolte si compisequero
Della cangista rede ;
Ed or fistose obblisaso
L'onta del guisto erroro,
Or cho si gran Pio le readica
Del vilipero noner,

Vivi, o Signor; tardissimo Al mendo il Giel ti fari; E cell'aumo dei popoli Il viver tuo misuri. Spirto profano e lurido, All'Ombre a vesso io mono t. Ma i voti miei non temono. La luce del tuo trono. Anche del greco Elisio Nel dispersanto regno. Vi qualche illustro spirito; Qied disdorati è degue.

#### LA FECONDITA'

#### ALLA SIG. BRASCHI ONDSTI

PLACER del Mondo, origine

Delle corporee vite, Che terra e mar riempione Divorse, ed infinite; Sospiro e desiderio Di giovinette spose, Che la speranza pubblica Incoronò di rose ; ella del Tebro, guardami: Pecondità son io. Per le qua mossi : arrestati : Qui siedi al fianco mio. Già sul tuo casto talamo Assisa mi vedesti Un'altea volta, e titolo Per me di madre avesti. Brevi I contenti furono s E m l'estinta Fielia Presto agergar le lagrimo Dalle materne ciglia. Lo sposo inconsolabile Allor ti pianso accanto p Fu visto allor confondersi Al suo di Roma il pianto, Mentre un profondo gemito Uscir s'udia dal Trono Interne ancor ne mormora

Di moro io già recodea ;

Il mio seconde tremite
Già secono il son t'avea,
Dalla lusinga amabile
D' un avvenir migliore
Sa la funesta perdita
Preedae conferio il core;
Ma testo un Dio contrario
Si bella speme uccise,
E mo tradita e debole

Dal fianco tuo divise,

Se tu l'ascolti, il suono.

E al tuo desir propiria

Più forte aller baguarono Le amare stille il petto , Ed ahbendanti scorsero Su l'infecondo letto; E scapighata, e supplice

E scapigliata, e supplice Mi richiamasti invano; E io volli invan soccorrerti Colla fuggente mano.

Vietollo il Fato. Impavida Tu poi di tanto affanno Colla ragion pacifica Temprar sapesti il danno; Che sotto membra tenero

Che sotto membra tenero Nai casi avversi e crudi Tu saldo spirto, ed anima Filosofante ebindi.

Le grazio a te sorridono, E Giovinezza illess. Qual mai si puote attendere Dal quarto lustro offesa? Dunque gl'Iddii non tolsero.

Ma prepararo i giorni In cui di madre il giubilo A consolar ti torni. Sul celebrato margino Di quasta fonto amica, Che occulto foco, ed alcali

A sanità nutrica.
Qui del Ino bea sollecita
Ad aspettarti io venni;
Qui doggio, o bella, adempiere
Del gran tonante i cenni.
L' cecelsa pianta ed inclita,
Che colla tua s'inflora,

Son sette e sette secoli, Che cresco; e tami ancora? O dolce cura, a palgito Di Roma tua diletta!

O ti conforta, ed ilare
ll bel momento affretts.
All'onda salutifara
Le care membra affida:

Reco: son io la Najade, Che la governa e guida, Intanto amor del talamo Preparerà le piume,

E dei cristalli incomodi Verrà scemando il lume. Di volo, il sai, compiaccei Amor modesto a puro. Va fra quell'ombre tacite Mi troverai tel giuro.

### AL SIGNOR DI MONTGOLFIER.

Quanno Giason dal Palio Spinso nel mar gli abeti s E primo corso a rompera Coi remi il seno a Teti s Sn l'alta poppa intrepido Col fior del maque Acheo Vido la Grecia acendere Il giorinetto Orfeo. Steoden le dita eburnee Su la materna lira;

E al tracio sum chetavasi Dei venti il fischio a l'ira. Meravigliando accorsoro Di Doride lo figlie.

Di Doride lo figlie, Nettuno ai verdi alipedi Lasciò cadere le briglio. Cantava il vale Odrinio D'Argo la gloria intanto, E dolce errar sentivasi Su l'almo Grecho il canto.

O della Senna ascoltami Norello Tifi invitto : Vinse i portenti Argolici L' aereo tuo tragilto. Tentar del mare i vortici

Forse è si gran pensiaro, Como occupar dei fulmini L'inviolato impero? Deb! perebè al nostro secol Non diè propisio il Pato

D'un altro Orfeo la cetera Se Moutgolfier n'ha dato? Maggior del prode Esonido Surse di Gallia il Figlio,

Applaudi, Europa attonita, Al volatur naviglio. Non mai natura, all'ordine Dello sue leggi intesa. Dalla potenza chimica

Soffri più hella offesa.

Mirabil arte, ondo alsasi
Di Schellio e Blech la fama,
Pera lo stolto cinico,
Cha frenesia ti chiama.

Dei corpi entro lo viscere Tu l'acre agnardo avventi, E invan celarsi tentano Gl'indocili elementi. Dalle tenaci tenebro La verità traceti;

E delle rauche ipotesi Tregua al furor ponesti, Brillè Sofia più fulgata Del suo splendor vestita, E le sorgenti apparvoro, Onda il creato ha vita,

L'igneo terribil acre, Che dontro il suol profoudo Pasce i tremuoti, a i cardini Fa vacillar del Mondo,

Reso innocento or vedilo Dai patri corpi uscire ; E già domato ed utilo Al domator servire,

Per lui del ponde immemore . Mirabil cosal in alto Va la materia, e insolito Porta alle nubi assalto. Il gran prodigio immobili I riguardanti lassa, E di terrore un palpito In ogni cor trapassa. Tace la terra, o suonano Del ciel le vie deserte; Stan mille volti pallidi, E mille hocelso aperte. Sorge il diletto e l'estasi In merso allo sparento, E i piè mal fermi accepano Ir dietro al guardo attento. Pace o silenzio, e turbini : Deh! non vi prenda sdegno Se umane salme varcano Delle tempesto il regno. Rattion la neve, e Borrea, Che giù dal erin ti cola ; L'etra screno o libero Cedi a Robert, che rola. Non ogli vian d'Orina A insidiar la vorlio: Costa rimorsi o lagrime Tentar d'un Dio la moglie, Mise Teséo nei talami Dell' atro Dite il piede: Punillo il Fato, e in Erebo Fra eppi eterni or siede. Ma già di Francia il Dedalo Nel mar dell'aure è lunge : Lieve lo porta Zefiro, E l'occhio appona il giunge, Fosco di la profondazi Il suol fuggente ai lumi, E come larre appajono Città foresto e fiumi. Certo la vista erribile L'alme agghiaceiar dovria; Ma di Robert nell'anima Chiusa è al terror la via. E già l'audace esempio I più ritrosi acquista, Già mille globi ascendone Alla fatal conquista. Umano ardir, pacifica Filosofia sicura Qual forza mai qual limite Il tuo poter misura? Rapisti al ciol le folgori , Che debellate innante Con tronche ali ti caddero E ti lambir le pianto,

Frenkr guidati calcoli

Degli astri il moto, e l'orbite,

Dal tuo pensioro ardito

L'Olimpo e l'infinite,

Svelaro il volto incognito Le più rimote stelle . Ed appressar le timide Lor rergini fiammelle. Del Sole i rai dividere. Pesar quest' aria osasti t La terra , il fuoco , il pelage, Le fere , e l'uom domasti. Oggi a calcar le nuvele Giunse la tua virtute , E di natura stettero Le leggi inarti e mute. Che più ti resta? Infrangere Anche alla Morte il telo , E della rita il nettare Liber con Giove in Ciclo.

FIR LE QUATTRO TAVOLE EXPPRESENTANTI GEATRICE CON BANTE , LATER COL PETRABCA, ALESSANORA COLL'ARIOSTO, E LEGRORA COL TARRO.

Nell'ona ebo più l'alma è pellegrina Dai sensi, e mono delle cure ancella Segne i sogni che il raggio odian del sole, Quattro gran donno di heltà divina Nel romito silenzie di mia cella Son venuto a far meco alte parole. Tatte in adorne stole Splendean varie di foggia. E in varia veste Quattro al par le seguian sovrane e gravi Ombre in atti soavi Di tutto amore, lo che adorai già queste Spesso in marmi ed in tele, immantinente

Le riconobbi e mi tremò la mente. La mente mi tremò smarrita e vinta Di stnpor, di letina e di rispetto. E sclamar volli : Oh dell' Ausonie Muse Gran padri e duci! ma sul cor respiuta Mori la voce, che il soverchio affotto L'oppresse e dell'uscir la via le chiuse. E con idee confuse La riverenza mi stringea si forte Di quelle Dive, che i miei spirti attenti

Agli aspettati accenti Aprian già tutte dell'udir le porte. Fatta innanzi la prima ed in me fiase Le luci , in dolce maestà al dimez Beatrice son io. Questo d'oliva

Ramo al mio crin sovra bianco velo , Se beu leggesti, il mostra e il verde manto E la veste in color di fiamma viva-Ma perche la bellezza ond'io m'incielo Trascende la mortal vista, che il tanto

Non ne potría nè il quanto , Sculta in tuo cor ne assunsi una terrena, Guardami ben. - E i' tutto in lei m'affini, E intera allor chiarimi

La sembianza che prio venne non piena. Ma qual si fosse operta io nol favello ; Chè velato pensier spesso è più hello. Ben sensa frode al ver, dirò che quando

Ben sensa feede al ver, dire ene quan All'attonite mente appresentossi Le simiglianna dell'amato vino, Come padre deliro lagrimando Quella divina ed obhracciar mi messi; Si m'avea tenerezza il cor conquiso. Con un grave sorriso

Ella represse il mio non sano ardire s E seguitò: Dell'altre a te venute Donne d'alta virinte

Donne d'alta virinte Ti giovi il nome glorioso udire. Questa el mio fienco è Laura di Valchinia , Lungo sospir della più dolce mnsa.

A dir quant' era il suo velor vien manco Ogni umano perler. Nel non mortale Di vero angiol sembianas ella tecca ; Tal che in soirarla ognun guatase al bianco Omero, attonto a riguardar se l'ale Mettean la ponta. E ogner ch'ella morea Il bel fianco, parea

Spicear suo volo al regno onde discese, Colpa dunque non fn se come santa Cesa adorolla, e in tanta Fiamma d'amore il suo fedel s' accese. Colpa era non emarla, ed in si vago

Volto sprezzar del mo Fattor l'imago. Mimet di grido, mo del vanto altera (E cià le basta) che suo saggio amanto Fin 'I Grande che cantà l'armi o gli ameri, Vedi Alessandra nella tersa, e vera lu lei redi onestite, alto sembiante, E cortesia che tutti invola i cuori.

Vedi i duol di che l'ange un caro estinto. Vedi il duol di che l'ange un caro estinto. Vedi in lei tutta, contemplando fiso Il declinato viso,

Tal di virtudi un misto, un indistinta, Che dicon l'une all'intelletto : Ammiran: L'altre gridano al cor : Guarda e sospira. Quel caro volto che guardingo preme

Your care vone case quartitage prevae
Del cor l'arcano in portamento altero
Di Leonora il nome anni it dice.
Regal contegno e amore nall' ranno insiemo.
Par la bell'alma nel rival d'Omero
Prè che l'nom grande amb l'omno infelice.
Orche il chimo le lice
Arcano aprir, l'amore inciuto in terra,
Glifa palese in cielo. Ed ci beato
Nell' oggetto adorato

Dell'ingiusta fortuna obblia la guerra.

E intiavolta dell' amata al piccle
Trema, avrampa, assai brama e nulla chiede.
Tali noi vide nella prima vita

Tali noi vide nella prima vita Stupito il mondo. La heltà che pero, E quella che del rugo cace più vita, Si de'nostri amador l'alma rapita Infiammàr, che levandost allo sfere De ciascuna di noi fece una Diva, Sulla Romulea ziva Nuova d'arte portenta eggi e'ind'a Pennelleggiando; e fa dubhiare a prova Se più putente mora De'colori o de'carmi la balla: Tanta, in mirareo ; i riguardanti piglia Riverensa, diletto e meraviglio. Or tu, di Cito cultor, cui grando amore

Or un, on the canor, cut grands amore I rolumi a corear trasse di questi Delle italiche Muse arrhimandriti (Qui d'un sorriso mi fer essi onore, Che allegremmi i pensieri e di modesti Li fe, a seguirne le grand'orme, arditi), Ta di strati forbiti

Tn di strali forbiti Alla lor cote arme la cetra, e segno Fanne il valor del giovinetto Apelle, Che di grazie novelle

Crebbe nostra beltà. Mostra che degno Sei di leudarlo; e dei pennelli il vanto; Se puossi, adegna col poter del canto. Rice si dime E a lei di conorceso

Bice si dine. E a lei di generose Landi datrice si fêr l'altre intorno Cel farellar che i grati sensi esprime, E l'abbraccièr. Pei vidte alle famose Ombre, il cui lobbro cesì larga un giorno Spandea la piena del pariar sublime, Ridir le dolci rime

Ridir le dolci rime
Godean che fatte a noi le ercan si conto.
Indi presa d'amor eon caste amplesso
Ciaccuna a un punto istesso
Bació besta al suo cantor la fronte,

Ogni fronte brillò come una stella ;
Anni come un lel Sole, E tal negli occhi
Del repente splendor l'impeto renne;
Che l'inferma pu pilla nol sofferie.

Coe i rotecima punita noi sociores. Tutti eadder gli spirti come tocchi Da fulmine: e stupor tanto mi tenne, Che in gran bujo la neute si sommerse; Finchè l' erranti e specie: Forse dei sensi alle lor vie tornando Rirocki seco la virtú che intende.

Rivodr seco la virté che intende. Sciolto dall'a tre boude Girai lo sguardo, o gli spiragli entrando Già dell'imposte il sol, conobbi tutta L'alta mia vizione caser distrutta. Ma distrutta non è del sentimento La fervida potenza, e quelle dire.

Immagni davanti ancor mi stanno,
Ancor nell'alme rimoner ne seulo
Le parole, o dar vita a forti o vive
Fantasic che volar basso non sanno,
Penne egueli al tuo vol, spirto gentile,

Che rarvivi dell'Angelo d'Urbino Il pennello divino. Troppo a opperati la mia lingua è vile , Troppo incarco mi dier quelle il cui velo Qui fai si bello, che men bello è in cielo. Ed elle di insuno alle beate Donne d'amor ne fan moutra rol dito , Si che ornune di te par a innamori,

Si che ognune di te par s'innamori, E brami d'acquistar nuova beltate

Nelle tue tele. E certn a te speditu Cred'io qualenno dai celesti Cori A tr'arti i enlori, A imaguar la grand'arte unde si erea Beltà perfetta, di natura il bello Armonizzando in quello Coi rapita nel ciel porce l'idea: Alta armonía, si tua che già Natura Dai tuoi pennelli ir vinta s'impaura.

Alla gentil che della Neve infiora Le sponde al folgorar di sue pupillo, Va riverente mia Canzone a dille ; Eccelsa donna, che fai tua grandezza Il santo amor dell'Arti. A riferirti grazie, a salutarti M'invian di loco ove virtà s'nnora Bice, Laura, Alesandra e Leonora, E fra tanta bellezza

Ti pregann esser quinta. - A lei di' questo. Se chiede perché vai si rozza e grama Di'rhe in lutto nascesti , e eli'io di meste Vel gli occhi avvolto, sol di piantoho brasua

Se generoso sdegno

#### PER NOZZE ILLUSTRI VERONESI.

Non ti trattion , mirando Dallo stellato regue Il trinudio nefando Di tal che d'alti gemiti La tua dovrebbo irata ombra placar : Di tal che al pianto, ahi stolto!

Della tua donna insulta . E il piè nel socco arvolto, Patrisio mimo esulta, Dell'indignata Pesaro Il fromito ridendo e il lagrimar : Diletto Alceo, che teco

Si gran parte hai rapita Di ma che reglio o cieco Più non amo la vita, K il di co'voti accelero

Che al tno sen mi ritorni il mio dolor. Dalla beata stella Che di to fieta or fai ,

Ascolta, anima bella, D'Italia tutta i lai, Che del suo dolce eloquio In te piange perduto il pri Ma se venir ti giova

In parte ova più caro Suoni il tno nome a prova, Vien di Catallo al chiaro Natio terren, perpetua Di leggiadri intelletti alma città.

Vieni, a di quel gentilo Sigoor, ch'oggi d'Imeno Pentito bacia a nmile La dorata catene. A ornar di rose insecre La ben del cor perduta libertà.

Al mio già stanco ingegno Seemo dell'estro antico Spira un carme che degno Sia di cotanto amico, E de bei rai ebe trassero L'aureo stralo che alfin tutto il passo. Ed io, se tanto lice Al doloroso accento Del tuo padre infeliee,

Farò che il mio lamonto Non sia di grazie povero Fra i licti canti che Imeneo dento. Ahi vana speme! il figlio , Il figlio mio non m'ode,

Chinar disdegna il ciglio A iniqua età che godo Do'sacri vati irridere Gli aurei studj ond'è bella ogni virtù. E l'amico stringendo

ltalo Fidia al petto, Grida: Bon ginngi. Orrendo Secol fuggimmo. Iufotto Di tutto colpe, il perfido Di noi miti di cor degne non fu.

## SCIOLTL

A SUA ECCELLENZA

# D. SIGISMONDO CHIGI.

Dengea fu di natora ordine e fato, Che di là doode il bene ne deriva Del mar por anco scatnrir dovesse La torbida sorgente? Oh saggio, ob solo A mo rimasto negli avversi casi Consolator, che non torcesti mai Dalle pene d'altrui lungi lo sguardo,

E scarso di parole, a largo d'opre Co' benefisj al mio dolor soccorri, Gismondo; e qual di gieja a di martiri Porteutosa mistura è il euor doll' ucmo? Questa parto di me, che sento a vedo, Questo di vita fuggitivo spirto, Che mi scalda le membra, a la penétra, Con qual ardor, con qual diletto nn tempo Scorrea pe'campi di natura, e tutte A me dintorno rabbellia la cose! Oc s'è cangiato il mio tiranno in crudo Carnefice, che il fralo, onde son cinto,

Romper minaccia, a lo corporce forza, Qual tarlo roditor, logora a strugge. Giorni beati, che in solingo asilo Senza nube passai, chi vi disperse?

Ratti qual lampo, che la buia notte Segna talor di momentaneo solco,

E su gli occli le tenebre raddoppia Al pellegrin, elle si sgomento, o guala, Qual mio fallo v'estimo? e tanto amara Or mi rendo di voi la rimembrenaa, Che pria si dolce mi scendea sul core?

Allorebe il Sole ( io le rammente spesso ) D'Oriente sul balso compariva A risvegliar dal suo silenzio il mondo, E agli oggetti rendea più vivi e freschi I color che rapiti aven la sera, Dall'umila mio letto anch'io sorgendo A saintarlo m' affrettava , e fiso Tenes l'occhio a mirer come nascoso Di là dal colle encore ei fea da lungo Degli alti gioghi biondeggiar le cime, Poi como lenta in giù scorrea la luce Il domo imporporando e i fianchi alpestri , E dilatata a me venia d'incootro Che o'piedi l'attendea della montagno. Dall'umido suo sen la terra allora So le penne dell' aure mattutine Grata innalzave di profami un nembo : E altero di sè stesso, e sorridente Su i benefisj suoi l'enreo pianeta Nel vepor, che odoroso ergeani ia alto, Gia rinfrescando le divine chiomo, E fra il concento degli augelli e il plauso Delle create cose egli sublime

Per l'assurro del ciel spingea le rote. Allor d'un fresco margine d'un rivo M' adagiave tranquille in su l'erbetta, Che lunga e folta mi sorge dintorno, E tatto quasi mi coprive ; ed ora Supino mi giacca, fosche mirando Pender le selve dall'opposta balsa , E fumar le collina, e tutta in faceia Di sparsi armenti biancheggiar la rupe. Or rivolto col fianco al ruscelletto lo mi fermava e riguardar lo nnbi , Che tremolendo si vedesa riflesse Nel paro trapassar specchio dell'onde. Poi del gentil spettacolo già sazio Tra i cespi , che mi fean corona o letto , Si fissave il mio sguardo, e attento e cheto Il picciol mondo a contemplar poncami, Che tra gli steli brulica dell'erbe, E il vago e vario degl' insetti ammanto, E l'idolo diverso, e la natura. Altri a torma , e fuggenti in lange file Vengono, e van per via carchi di preda; Altri sta solitario, altri l'emico In suo cammino arresta, e con lui sembra Gran cose conferir, questi d' nn fiore L'ambrona sugge e le rugieda, e quello Al suo rival ne disputa l'impero, E venir tosto e lite, ed ameneffarm, E avviticchiati insieme embo repente Giù dalla foglia adrucciolar li vedi. Ne valor manea in quegli ougusti petti , Previdenza, consiglio, odio ed amore. Quindi alcuni tra lor miti e pietosi Prestanci aita ne' bisogni; assai

Migliori în ciò dell' uom, che al suo fintelle Fin nella stessa povertà fa guerro: Ed eltri posto ad vorace intinto Alla strage chiemeti, ed agl'inganni, Della morte d'altrui vincoo, e sempre Del più gagliordo, ecmo ervien tra noi, O del più scaltro la ragion prevale.

O del più scaltro la ragion prevale, Questi gli oggetti, e questi erano un tempo Gli eloquenti maestri, che di pura Filosofia m' empian la mente e il petto; Meotre soave mi sentia sul volto Spirar del Numo onnipossente il soffio, Onel soffio, che le viscere serpendo Dell'ampie terra, e ventilando il chiuso Elementar foco di vita, o tutta La materia agitando, e la seguaci Forme, che inerti le giaccano in grembo, L'una contra dell'altre in bel conflitte Arma le forse di natura, a tragge De tanta guerra l'ermonia del mondo Scorreami quindi per le celde vene Un torrente di gioja , e discendea Questo vasto noiverso entro mia mente. Or come grave samo, else nel messo Piombe d'un lago, e l'agita e sconvolge. E lo fa tutto ribollir dal fendo; Or come immago di leggiadre amante, Che di grato tumulto i sensi ingombra, E serena sal cor brilla e riposa. Ma più quell'io non soo. Cangiaro i tempi,

Canciar le cose. Della gioja estrema Regnd so l' alma il sentimento : estremi Or vi regnano ancora i mici martiro, E come stenderò su le ferito L'ordita mano, o tuglieronne il velo ? Una fulcida chioma al vento sparsa, Un dolce sguerdo, ed un più dolce accento, Un sorriso, un scepir danque potero Non prevednto suscitarmi in sono Tento incredio d'affetti , e tanta guerra ? E non son questi i fior, queste le valla, Cho già parver al belle agli occhi mici ? Chi di fosco le tinse, e chi sul eiglio Mi calò questa benda ? Oime I l'orrore Che sgorga di mia mente, e il cor m' allago Di natura si sparse auche sul volto, E l'abbujo. Ma misero I non veggo Cho lugubri deserti : eltro non odo Cho urlar torrenti, e mugolar tempesi Dovnaque il passo, o la papella snovo Escono d' ogni parte ombre e paure , E mula stammi e scolorita innansi Qual doformo endavero la terra. Tutto è spento per me. Sol vive eterno ll mio deler, ne mi riman conferto Che alsar le luci al ciele, e sciormi in pianto Ab, che mai vagheggiarti io non dovce, Fatal Beltade ! Senza te venuto Questo non fora orribil cangiamento. Girar tranquilli sul mio capo ovrci Visto i Pieneti, e più tranquilli ancor-La mia pelvo tornar donde fu tolta.

Premerla, e contro le mie calde gete.
Al 1 quando ancera colle chiuse ciglia
Tra veglia e sono d'abbrectain o eredo, e
E deluso mi deisto alvi leb dil cuore
La grase oppression isogras reposite
Fa di lagrame un rio dallo pupille,
E al pranere diperato mi dicebiuda
Un avvenir d'orrendi mali, a esti
Termine non veggio fuorrebi la tomba,

On come del pensire haite alle perio Queras fatale immage e mi peraguel Come d'intentive mi s'arrena limosta, qua del periodi del periodi del periodi del Citaldo len in person miserale i rai, E con ambe lo man la fonto necondo; L'al altra volta comparte, formante, La altra volta comparte, formante, La blava volta comparte, formante, La braccia allarge, o promo in su la piame Cader mi lassic colla locea e il potto Mar l'immago daglio cedi mar 'imreba; Anul s'ascesa, e par che ciglio a ngiblo, Declini al expo e a'abbandoni al muno.

Taxas, o delicio bafagiere, debi lustras, Nicel ratus babinolarami. In dunque Sto poso I ela mis sposa I Enero Iddio, Nicel ratus babino del Rimero Delicio, Die uni fu duno questro cor che avassupe, Se na taxo ben mi preparari, jo tauti Non to la garanta, o giunto Dio, Perdona Alle lugrime mie, perdona el rieco Desio che m'arda. Se fra queste braecia. Dato mi Gase un nol momento friegere. Alla cha proposa de la compara de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación del la comparación del la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación del la

On se lontano dalle ree cittadi In solitario lido i giorni mici Teco mi fosse trapassar concesso! Ob se mel fosse? Tu sorella o sposa, Tu mia ricebezza, mia grandezza a reguo, Tu mi saresti il eiel, la terra e tutto, lo ne'tnoi sguardi a tu na'miei felice, Come di schiatto rivo onda soave, Scorrer gli anni vedremmo, e fonte in noi Di peranne gioir fora la vita. Poi, quando al fine dell' etade il gelo De'sensi avrebba il primo ardor già spe E in fuga si vedrian vôlti i diletti All'apparir delle canute chiome, Amor darebbe all'amistade il loco p Dolce amistade, che dal caldo cenere Delle passate fiamme altra farebbe Germogliar tenerezza, altri contenti-Oh contecti! oh speranse !... Un importune Fremer di vento mi riscone, e tutta Sparve col mio delirio anche la gieja.

Ast sconzigliatol alsi forzennato! e dore, Dove son tratto dal furor di questo Tremendo affetto! In lei sepolto, in lei Sola è sepolto il mio pensior. Quest'occhi Altro non veggon che san dolee immago; Altro nel core rizonar non sento Che l'amato mo nome, e Intio apparni, Se lei ne traggi, i l'Ovirezo estinto.

Ma cho? sederlo al fianco, e de' suoi squardi, De'suoi sorrisi, de'suoi dolci secenti Pascer l'anima ingorda, e si dappresso Farmi al suo labbro, che sul labbro mio Giungerne io senta il tepido respiro... Alu parmi allor ebe un folgore mi corra Per gli attoniti sensi, Innanzi al ciglio Una nulle si stende: eotro la gola Van soffocate le parole, e sembra Che di foco una man la stringa e chiuda. Allor mi batte in fiera guisa il core: E per dar vento all'infiammato petto Più lunghi e cupi dall' aperta bocca Esalano i sospiri; e forsa è quiodi O correre co'baci alla sua mano, E di pianto bagnarla; o dispiccare Da lei valoce, o colle vôke spalla Gir percoteudo per furor la fronto.

Atra è la notte, ed ju profonda calma Dorme il mende sepolto, e insiem con esse Par la procella del mio cor sopita. lo balso fuori delle pinne, e guardo; È traverso alle nubi, che del vento Squarcia e sospinge l'iracondo soffio, Voggo del ciel per gl'interrotti campi Qua e là deserto scintillar le stelle Oh yaghe stelle ! e voi cadrete adunque , E verrà tempo che da voi l'Eterno Ritiri il guardo, e tanti Soli estingua? E tu pur enche coll'infranto carro Rovesciato cadrai, tardo Boote, Tu degli Artici lumi il più gentile? Deh, perchè mai la fronte or mi discopri, E la beata notte mi rimembri . Che al casto fianco doll'amica as A'suoi begli occhi t'insegnai col dito? Al chiaror di tue rote ella ridenti Volgea le luci ; ed io per gioja intanto A'suoi ginocchi mi tenea prostrato Più vago oggetto a contemplar rivolto. Che d'un tenero cor meglio i sospiri, Meglio i trasporti meritar sapea Oh rimembranzel oh dolci istanti l io dunque, Dunque io per sempra v'ho perdnti, e vivo E questa è calma di pensier? son questi Gli addormentati affetti ? Ahi, mi deluse Della notte il silenzio, e della muta Mesta Natura il tenebroso aspetto! Già di nuovo a sonar l'aura comincia De'miei sospiri, ed in più larga vona Già mi ritorna su le ciglia il pianto.

Liverno rivo, onor del patrin colle, Che dolce mormorando per la via Lo stanco ed arso passeggiero inviti, É gran tempo , la sai , che su l'erbetta Del tuo bel margo a riposar non vango, E d'accanto ti passo frettoloso, Ne mi sovviene di pur darti un guardo. Scusa l'errore, amabil rio; perdona L' involontaria scortesia. Se noto L'orror ti fosse di mio stato, e quali Ravvolgo in mente atri pensieri, e quanta Guerra nel petto, nrrenda guerra, io perto, Certo t'udrei su l'alta mia aventura Gemer pietoso e andar più roco al mare. Ma beneruda se' tu, che i segni ancora Serbi di mia felicità perduta, Perchè quei respi alimentar, che spesso D'affanni searco m'accoglicano in grembo, Quando il cor visse sobtario, e tocco D'Amor la face non l'avea pur anco ? Perchè riveggio queste pianto, e l'ombra Che i mici sonni coperse? E tu soavo Aura d'april, perche si dolce intorno Batti lo piume a mi carczzi il volto? Fuggi, e lo gote a lusingar ten vola Non hagnato di pianto. Ah fuggi, e questo, Che mi rigan la guancia, ultime stille

Nna asciugarmi, e in libertà le lascia

Cader nell'onda che mi scorre al piede. Trvro pere quaggiù. Divora il Tempo L'opre, i pensieri. Cotà dose immenso Gli astri dan suono, e qui dav'io m' amido, E coll'aura che passa mi lamento. Del Nulla tornerà l'ombra o il ailes Ma non l'intera Eternità potría Spegner la fiamma che non poisi e rene, Ma la sostanza spirital n'accese, Fiamma immortal, perche immortal lo spirto Entro cui vivo, o di cui vive n cresce. Quest' occhi adunque chinderà di morte Il ferreo sonno, ne potrà quel sonno Lo sguardo estinguer cho dagli occhi utcio. Cesserà il cor di palpitarmi in petta. E il frale, che mi cinge, andrà nel turbo Della materia nuiversal confuso ; Ma incorruttibil dal corperco fango, Como raggio dall'onda, emergeranno L'amoroso pensier, che tante in seno Paville mi destò, tanti sospiri. Poiche dunque n' avrà pietoso il Fato Della spoglia terrena ambo già sciolti , E d'altre forme andrem vestiti in altro Men scellerato a più leggiadro mondo , Noi rivedremei , n mio perduto Bene, E sarà nosco Amor. Aci de' sofferti Oltraggi allor vendicheremo Amore, Nè d'uomo tirannia, nè di fortuna Franger potranno, n indebobr quel nodo Che le nostre conginnse alme fedeli. Perebè dunque a sanir lenta è cotanto,

Quando è principio del giole, la Morte? Perchè si raro la chiamata ascolta Degl' infelici, e la sua man disdegna Troncar le vite d'amarezza asperse?

#### SULLA MITOLOGIA.

# SERMONE ALLA SIG. ANTONIETTA COSTA

NELLE NOZEE DE MARTOLONEO COSTA.

ATRACE scuola boreal, dannando Tutti a morte gli Dei , chn di loggiadre Fantasie già fiorir le carte argive E le latine, di spaventi ha pieno Delle Muse il bel regno. Areo o faretra Toglie ad Amore, ad Imeneo la face, Il cinto a Citerea. Le Grazie aneb' case, Senza il cui riso nulla cosa è bella . Anco le Grazia al tribunal citate De'novelli maestri alto seduti Cesser proscritto a fuggitive il campo Ai Lemuri a alle streghe. In tenebrose Nebbio soffiate dal gelato Arturo, Si cangia ( orrendo a dirsi ! ) il bel gelliro Dell'italico cielo ; in procellosi Venti o bufere le sus molli aurette : I lieti allori dell'aonio rive In fanebri eipressi, in pianto il riso; E il tetro solo, il solo tetro è bello, E tu fra tanta , chime I strage di Numi E tanta morte d'ogni allegra idea, Tu del Ligure Olimpe astro diletto ANTONIETTA, a centar nume m' inviti ? E suoi che al figlio tuo fior de gargoni Di rose colte in Elicona io sparge Il talamo beato ? Oh me meschino ! Spenti gli Dei che del piacere ai dolci Fonti i mortali conducean, valando Di lusinghieri adombramenti il voro, Spento lo stesso re da carmi Apello, Chi voce mi darà, lens a pensieri Al subbietto gentil convenienti ? Forse l'austero Genio inspiratore Delle nordiche nenia ? Ohime ! che nate Sotto povero Sole, e fra i ruggiti De'tarbini audrito, ai sol di fosche Idee si pasce, a le ridenti abborre, E abitar godo ne sepeleri , a tutta In lugubre color pinger la cose. Chiedi a costui di lieti finri un serto. Onde alla Sposa delle Grazia alnuna Fregiaron il crin; che ti darà ? Secondo Sua qualitade natural, null'altro Che fior tra i dumi del dalor crescinti, Tempo già fn , che , dilettando , i prischi Dell' apellineo culto archimandriti Di quanti la Antara in cielos in terra E nell'aria e nel mar produce effetti . Tanti Numi erearo : onde per tutta La relegia materia e la terrestro

Une spirte, una mente, nna divine Fiamma scorrea, che l'alma ora del mondo Tutto avea vita allor, tutto animava La bell'arte de'vati. Ora il bel regno Ideal cadde al fondo. Entro la buccia Di quella pianta palpitava il petto D'nna saltante Driado; e quel duro Artico Genio destruttor l'uccise. Quella limpida fonta uscia dall' urna D' un' innocente Najade; ed, infranta L'urna , il crudele a questa anene diè m Garson superbo e di sè stesso amante Era quel fior ; quell'altro al Sol converso Una ninfa , a cui nocque esser gelusa. Il canto che alla queta ombra nottnrna Ti vien si dolce da quel bosco al core, Era il lamento di regal donzella Da re tiranno indegnamento offesa. Quel lauro onor de forti e de poeti, Ouella canna che fischia, e quella se Che ne' boschi Sabei lagrime suda, Nella sacra di Pindo alta favella Ebbero un giorno e sentimento e vita. Or d'aspro gelo aquilonar percossa Dafno morl; ne'calami palustri Più non geme Siringa; ed in quel tronco

Cessò di Mirra l'odoroso pianto. Or' è l'aureo tuo carro, o maestoso Portator della luce , occhio del Mondo? Ore l'Ore danzanti ? ore i destrieri Fiamma spiranti dalle pari ? Ahi misero ! In nn immenso, inanimato, immobilo Globo di foco ti cangiàr le nnova Poetiche dottrine, alto gridando : Pine ai sogni e alle fola, a regni il Vero.-Magnifico parlar l degno del senno Che della Ston detto l' irte dottrine . Ma non del senno che cantò d' Achille L'ira, e fu prima fantasia del Mondo. Senza porteuto, senza meraviglia Nulla è l'arte de' carmi e mal s' accorda La meraviglia ed il portento al nudo Arido Vero che de'vati è tomba Il marcho regno in prima era d'un Dio Scotitor della terra, e dell'irate Procella correttore, il mar soggiorno Di tanti Divi al navigante amici E rallegranti al suon di tube o conche Il gran padre Occano ed Amfitrite, Che divenne per voi ? Un panroso Di sozzi mostri abisso. Orche deformi Cacciar di nido di Nerco le figlie. Ed enormi balene al vostro sguardo Fur più belle che Dori e Galatea. Quel Nettnano che rapido da Samo Move tre passi , e al quarto è giunto in Ega 1 Quel Giove che al chinar dal sopracciglio Tremar fa il Mondo, e allor ch' alsa lo scettro Mugge il tuono al suo piede, e la trisulca Polgor s'infiamma di partir bramosa p Quel Pluto che, al fragor della battaglia Fra gl'Immortali, dal suo ferreo trono

Balsa atterrito, squarciata temende Sul suo capo la Terra, o fra i sepolti Intromessa la luce, eran pensieri Che del Sublime un di tenean la eima Or che giacquer Nettunno e Giore a Pluto Dal vostro senno fulminati, ci sono Nomi e concetti di superbo riso, Perchè il Ver non v'impresse il suo sigillo, E passò la stazion delle pompos Menzogne Achee. Di fè quindi più degna Cosa vi torna il comparir d'orrendo Spettro sul dorso di corsier morello Venuto avia portar nel pianto eterno Disperata d'amor cicea donzella Che, abbracciar si credendo il suo diletto, Strings uno scholtro spaventoso, armato D'uno oriuolo a polve o d'una ronca ; Mentre a raggio di luna oscene larva Danzano a tondo, e orribilmente urlando Gridano: pazienza, pazienza-Ombra del grande Ettorre, ombra del caro D'Achille amico , fuggite , fuggite , E povere d'error cedete il loco Ai romantici spettri. Ecco ecco il vero Mirabile dell'arte , ecco il sublime ,

Di gentil poesia fonte perenne ( A chi saggio v'attigne ), veneranda Mistica Dea l qual nuovo error sospinge Oggi le menti impoverir del Bello Dall'idoa partorito, a in ta si vivo, La delfica favella ? E qual bissarro Consiglio di Maron chiude a d'Omero A te la scuola, e ti consenta poi Libera entrar d'Apelle s di Lisippo Nell'officina? Non è forse ingiusto Proponimento all'arte, che sovrana Con eletto pariar sculpe e colora. Negar lo dritto delle sue sorelle ? Dunque di Psiche la beltada, o quella Che mise Troja in piantoed in faville, In muta tela o in freddo marmo espressa . Sarà degli occhi incanto o meraviglia; E se loquela o affetti e moto o vita Avrà nei carmi , volgerassi in mostro? Ah riedi al primo officio, o bella Divas Riedi , o sicura in tha ragion col dolco Delle tue vaghe fantaria l'amaro Tempra dell'aspra Verità. Nol vedi? Essa medesima , tua nemica in vista , Ma in segreto congiunta, a se l'invita; Chè non osando timida ai profani Tutta unda mostrara, il trasparente Mitico vel di tue figure implora, Ondo messo nascosa o messo aperta, Come rosa che al raggio mattutino Vereconda si schindo, in più desio Pungere i cuori ed allettar le menti. Vien , che tutta per te fatta più riva Ti chiama la Natura. I laghi, i fiumi, Le foreste , le valli , i prati , i monti , E le viti o le spiche e i flori e l'arbe E le rugiade e tutte alfin le cose

Erudito l' avessero i maestri,

(De de far morti Numi, ende ciame Ace nel notore immaginar vaglessa Ed anima e petenas) a te deletti Alana la vece, o sinegenos vandetta. E la chiced dal ciei la luna e il cole El te datle, non più rajbir in giro Armonioso, o per l'eteres silia luttilignes, ma dannate al freso Della legge che tira al centro i peri Della legge che tira al centro i peri Petento legge di Sofia, su mulla Noi liberi d'Agollo immensi regni, le il diletto è prima l'egge smille

Mendi il pensiero a suo voler si crea. Rendi dunque ad amor l'arco e gli strali, Rendi a Venere il cinto ; ed esta il ceda A te, divina ANTONIETTA, a cui ( Me::lio che a Ginno nel Meonio canto ) Altra volta l'avea già concedute, Ouande nevella Venere di tui Folgorante beltà nel vago aprilo D'amer l'alme rapisti , e manco poe Che lungo il mar di Giano a te devoti Non fumassero altari o sacrifici. Tu, donna di virtù, ch' ali'alto core Fai pari andar la gentilezza , o sei Dolce pessiero dollo Muse , adopra Tu quel magico cinto a porre in fuga Le dansanti al Innar pallido raggio Maliardo del Norte, Ed or che brilla Ael tuo Larario d'Imeneo la face , Di Citerea lo veci adempi, a desta Nei talami del figlio, allo splendor Di quelle tede, gl'innocenti balli Delle Grazio mai sempre a te compagn

ALLA RIGHORA

# MARIA ANNA MALASPINA

DELLA BASTIA.

BODONIANA DELL' ARINTA (2) I boi carmi divini, onde i sospiri In tanto grido si levar d' Aminta, Si eho parve minor della sampogna L'epica tromba, o al paragon geloso Dei primi onori dubito Goffrede, Aon è, Donna immortal, seura consiglio Cho al tuo noma li meri , e della chiara Per senno, e per beltado amabil figlia L' oreccluo, o il core a lusingar gli reco: Or cho di prodo giovinatto in braccio Amor la guida. Amor più che le Muse A Torquato ispirò questo gentila Ascreo lavoro , o infino allor si dolce Linguaggio non avea quel Die parlate, Almeno in terra ; benche assai di Grecia

E quel di Siracusa , e l' infelior Esul di Ponto. Or qual v' ha cosa adunque Cho ai misterj d'Amer più si convenga D'amoroso volume ? E qual può donn Al renio Malaspino esser più grate Che il canto d' Elicona ? Al suo favore Più ebo all'ombre Cirree erebbero semp Famose e verdi l'Apollonice frondi « Oner d'Imperatori e di Pecti. Del gran padre Alighier ti risovvenga, Quande ramingo dalla patria, o caldo D' ira e di bile ghibellina il petto , Per l' Ítala vago guasto contrade, Fuggendo il vancitor Guelfo crudelo , Simile ad nom, che va di porta in porta Accattando la vita. Il fato avverso Stette contro il gran Vate , e contro il fato Merello Malaspina. Egli all' illustro Esul fu scudo : liberal l'accolso L'amistà sulle soglio, e il venerando Ghibellino parca Giore nascoso Nella easa di Pelepe, Venuto Le fanciulle di Pindo eran con esso , L' itala Poesia bambina ancora Seco traendo, che robusta e grando Si fo' di tanto precettore al fianco : Poiche un Numo gli avea fra le tempeste Fatto quest'orio. Risonò il castello Dei cautici divini , e il nome ancora Del sublime Cantor serba la Torre, Fama è ch' ivi talor s'oda uno spirto Lamentoso accirara , ed empia tutto Di riverensa o d'orror sacro il loco Quella del Vate è la magnanim' Ombra , Che tratta dal desie del nido antico Viene i silenzi a visitarne , a grata Dell' ospite pietose alla memoria, De'nipoti nel cor delce e serrete L'amor trasfondo delle santo Muse, E per Comante già tutto l'avea. Eccelsa donna, in te trasmesso : ed egli Lieto all'umbra do' tuoi possenti auspici Trattando la maggior lira di Tobe Emplo quelta di Venosa, e fece Parer men dolci i Savonesi accenti. Padre incorretto di corretti figli, Che prodigbi d'ampelle e di parole Tutto coutaminar d' Apollo il regno, Erano d'ogni cor termeute allera Della versona Malamina i peri Occhi sereni, o corse gride in Pindo Che a lei tu stesso , Amor, ecclesti un giorno Le tue sactte , pel mutain acciere Non men certo, n men eare; e se il destino Ann s'apponeva, nel tuo cor s'apria Da mortal mano la seconda piaga, Tutte aller di Mnemosine la figlio Fur viste abbandonar Parnago o Cirr E calar sulla Parma, o le seguia Minarva anch'essa , con doler fuggendo Le Cecropie raine, E qui , niccome

Di Giove era il volor , l'egisla e l'asta Trasportò lieta , e l'oleosa coppa, E la dotta lucerna , e d' Academo Pe' riviver le selve , e sonar fro Di romor filosofico levôlto D'un altro Peripato, e più sicurn Al suo mistico augel compoco il nido ; Perocebe, Duce od Auspico Fernando, D'un Periele novel l'opra, e il consiglio, E la beltate, l' eloquenza, il senuo D' un' Aspasia miglior scienze, ed arti Tramero in luce, e di non sani eneri, Giovando, rallegrar Felio e Sefia. Tu, fulgid' austro dell' Ausonio ciele . Pieno d' alto savor , tu vi splendesti , Dotto Paciandi mio ; nomo che dolco Nell' anima mi suona, e sempre acerba, Così piacque agli Dei , sempre enerala Rimembranza sarammi. Ombra diletta, Cho sei sovente di mie notti il sogno, E pietosa a posarti in su la sponda Vieni del letto , ov'io sospiro , o vedi Di che lagrime amare io pianga ancora La tua partita, se laggiù ne' campi Del pacifico Eliso, ove tranquillo Godi il piacer della seconda vita, Se colà ginnge il mio pregar , Torquato Per me seluta, a avvisalo con quanto Leggiadri tipi di mia mano sculti In candido volume al cupid'occhio I lai del suo Pastor fan novo invito p Qual nome accresce ai fogli anor. Di gioja Certo al bnon Vate rideran la luci; Ed Anna Malaspina andrà per l'embre Ripetendo d'Eliso, e fia che dica : Perchè non l'ebbe il secol mio ? memoria Non somerchbe si delente al mondo Di mie tante sventure. E se domato Non avessi il livor ( che tal nemico Mai non si doma, ne Maron lo vinue, No il Meonio Cautor ) non tutti almeno Chiusi a pictado avrei trovato i petti. Stata ella fora tutelar mio Numo La Parmense Eroina ; e di mia vita, Ch' obbe dall' upro del felice ingegno Si lieta aurora, o splendido meriggio, Non forse allora la crudel Fortuna D' ombre si nere a tempestose aurore Avvolto avrebbe il torbido tramonto.

# OD B

#### PET GIORNO ONOMASTICO

#### DELLA SUA DONNA

NELLA WILLA MEL SIG. D. TUIGI ATRECCE.

Doyna, dell'alma mia parte più cara, Perchè mata in pensoso atto mi guati, E di segrete stille Rugiadose si fan le tue pupille? Di quel silensio, di quel pianto intendo; O mia diletta, la eagion. L'eccesso De' mici mali ti toglio La favella, o discioglio In lagrime furtive il tuo delere. Ma datti pace, e il coro Ad un pensier solleys Di me più degne, a della farte i siemo Anima tua. La stella Del viver mio s'appressa Al suo tramonto, ma sperar ti giovi Che tutto io non morro : pensa che un nome Non oscure io ti lascio; a tal che un giorno Fra le Italiche donne Ti fia bel vanto il dire: Io fui l'amoro Del cantor di Basville. Del cantor che di care itale note Vesti l'ira d'Achille. Soave rimembransa ancor ti fin , Cho ogni spisto gentile. A' mici can compianso ( e fra gl' lusubri. Qual è lo spirto che gentil non sia? ]4 Ma con ciò tutto nella mente poni Che cerca un lungo sofferir elsi cerca Lungo corso di vita. Oh mia Teresa. E tu del pari aventurata e cara Mia figlia, oh voi che sole d'alcun dol Temprate il molto amaro Di mia trista esistenza a egli andrà poco Che nell'eterno sonno, lagrimando, Gli occhi mici chiuderote l Ma sia brevo Per mia eagiono il lagrimar; chè nulla , Fuor che il vostro dolor, fia che mi gravi Ael partirmi da questo 2 Troppo ai buoni funesto a Mortal soggiorno, in cui Così corte le gioje e così lungho Vivon le pener ove per dura prova Già non è bello il rimaner, ma bello L'uscirne e far preste tragitto a quello Do'ben vissuti a cui sospiro, E quivi Di te memore, a fatto Cigno immortal ( chè de poeti in Ciclo L'arte è pregio, o non colpa) il tuo fedole, Adorata mia donna,

T'aspetterà cantanda, Finche tu giunga, le tue lodi ; e molto De'tuoi cari costumi Parlerò co'Celesti, e dirò quanta Fu verso il miserendo tuo consorte Le tue pietade ; e l'enime beete Di tua virtude innamerate, e Die Pregheranno che lieti , e ogner sereni Sien i tuoi giorni e quelli Dei dolei amici che ne fan corone : Principalmeote i tuoi, mie generoso Ospite amato, che verace fede Ne fai del detto antico, Che ritrove oo tesoro

Chi ritrova un amico.

VERSI DELLA CONTESSA

#### A SUO PADRE.

Nel giorno onomastico del sig. Luias Acresas.

vavasi a villeggiare a Caraverio in Brianza nel 1823. Pont, io dissi al mio cor, poni giù il peso De'lunghi affanni , o licto

Dettami un carme che il gentil deslo De'cari amici adempia, e insiem sia degno Dell'amato e cortese ospite mio. Così pregeve, ahi lassa! e in dolerose

Note nel suo segreto il cor rispose: Oh che dimaodi , sventurata? Ancora ,

Ancor tre luci, e l'ora Dell' aone volgerà che la divina Del tno perdoto amore alma diletta Prese il volo del Cielo, e là l'aspetta. E a queste dire in pianto

Lorgo scorrente si cooverse il canto, Tu del canto signor donque per me Ottieni, o padre, al mie tacer merce; Chè il labbro mio non può, se giusto miri, Altro dar che sospiri.

#### RISPOSTA DEL PADRE.

Curreccon le Muse, o figlia, alma gioconda. E tu versi a mochiedi? Tu, che erudele ( e il redi) Col piante che le gote ognor t' inonda Si mi scenforti, che stanca ed attrita Coll'ingegno in me langue enche la vite? Ne spero del mio duol tronca l'amara

Radice, e il primo vante Rinnoveto del canto, Se tu , dell'alma mia parte più cara,

Non chiudi al Inngo lagrimar la vena, E fronte non mi mostri alta e serena.

Torni danque, amor mie, le morte rose Del dilicato viso A revviyarti il riso t Ed allegre del padre ed enimose Suoneranno le rime : chè l coloro

Del mio erin si cao giò, ma non il core, Sparse allor di dolcezza in aurei modi, Come amistà le spira Su la verace lira

Del mio Lutor voleran le lodi; E diran quanta cortesie suggella Le candide virtà d'alme si bella. E tu la cetra , che temprarti io velli , Disposando alla mia,

Di lodata ermonia Farai sonanti di Brianza I collig Si poseranno, ad ascoltarla inteoti,

Di Caraverie su le balze i venti. COSTANZA PERTICARI MONTI L'eore impregnande di ben mille odori Soavemente tocchi Dal lampo de'begli occhi

Lieti apriransi a te dintorno i fiori : Non più morta , non p:ù squallida e scura , presso di cui f autore colla sua famiglia tro-Ma tutta un riso ti parra Aaturo.

Intenerita intanto alle leggiadre Note, e fisse le riglia Nell'apollinea figlia, Di muto gaudio culterà le madre : E della madre e della figlia stretti Confederansi in dolce amplesso i petti.

Quale, se sgombro delle nubi il velo. Vibra il sole più schiette Le lucide sactte, Si rialsono i fiori in su lo stelo .

E dal sue grande altar gl'invie la terra Grati i profumi che dal sen dimerca; Tale , al bell'atte del materne amore,

Dopo tanti martiri E lagrime e sospiri, Brillerà del risorto estro il velore : Ed a Giove ospital questo solcone Inne di gioje spiegherà le penne.

Giovo podre, che le sante Dell'ospisio auguste leggi Pria ponesti, e l'uomo amante Del fratello ami e proteggi, Cortesia che prega e dona Queste mense a te corona. E to scendi, e re t'assidi

Del banchetto, Iddio cortese. Deb n'ascolta, deb sorrida All'invito, e fe palese Che non soli a to graditi Son gli etiopi conviti. Qui dal fasto cittadino

Fuggitive han fermo il piede Le virtù che a Dio vicino Alzan l'nomo: iotera fede, Bonta schiettà, omor del retto, De'Celesti il pio rispetto,

E quant' altre il cor fan bello De'mortali, al sir di questo A lor sacro a raro estelle Pregan tutte che funesto Mai non solenda astro veruno Che gli volga il chiaro in bruno,

Prendi adunque, o padre, ig cura Questi campi a lui diletti Ova l'arte alla natura Poter cresce in vachi effetti. Deh tien lungi da si belle

Piagge i tuoni e le procelle. E di grandini e di piova Abbastanza il turbo orrendo Qui prorappe. Or perta altrova De'tuoi nembi il suon tremendo. Manean forse all' ire ultrici De'tuoi strali ampia cervici?

A che struggi, a che sgomenti Colla folgore vorace Pie contrada ed innocenti, E stan Palie od Ossa in pace? O fin poni a tanti orrori 1 O non fia chi più t'adori-

### INVITO D'UN SOLITARIO

AD UN CITTADINO.

Tu che servo di corte ingannatrico I ziorni trazzi doloroni a foschi, Vieni, amico mortal, fra questi hoschi Vieni, a sarai felice.

Qui no di spose no di madri il pianto, Ne di galliebe trombe ndrai lo squillo, Ma sol da l' aure il mormorar tranquillo; E de gli augelli il canto

Qui sol d'amor sovrana è la ragione, mza rischio la vita, e senza affanno ; Ned altro mal si tema, altro tiranno, Cha il verno a l'aquilono

Quando in volto mi sbuffa . a col ricore De' suoi fiati mi morda, io rido, a dico: Non è certo costui nostro nemico ,

Nè vile adulatore Egli del fango Prometco m'attesta La corruttibil tempra, o di rolei, Cui donaro il fatal vase gli Dei,

Ma dolce è il frutto di memoria amara, E meglio tra capanna in nmil sorte, Che nel tumulto di ribalda rorto Filosofia s' impara.

Quel flor , che sul mattin si grato olezza , E smorte il capo su la sera abbassa , Avrisa in suo parlar, che presto passa Ogni mortal vaghezza.

Quel rio, che ratto all'Ocean cammina Quol rio vuol dirmi, che dal par valoce Nel mar d'eternità mette la foce

Mia vita peregrina.

L'aredità funcata.

Tutte da l' olce al giunco han lor favella, Tutte hau senso le piante : anche la rude Stupida pietra t'ammaestra, o chiudo Una vital flammella.

Vieni dunque, infelice, a questa selve; Fuggi l' ompio cath, fuggi i vestigi Di Marte sanguinosi , a di Parigi

Le vagabondo helve. Fuggi l'avare suol di colpe infette, Ovo erudo piagar si vedo il forro, Non il pigro terren, non l'olino, o il cerro,

Ma de'fratelli il petto, Ah di Giapeto iniqua stirpe ! ahi diro

Secol di Pirra! Insaguinata e rea Lasciò la terra un'altra volta Astron, E riserro l' Empiro. Quindi l'empia ragion del più robusto,

Quindi falso l'onor , falsi gli amiri , Compre la leggi , i traditor felici, E grenturato il giusto Quindi vedi calar tremendi o fieri

De' Drnidi i nipoti, e violenti Scuotere i regni, a agomentar lo genti Con l'arme e co' pensieri Enceladi novelli anco dol Cialo

Assalgono le torri , a Giovo il trono Teutano rovesciar, rapirgli il tnono, E il non trattabil telo. Ma non dorme Jasso la sua rendetta ; Già monta su l'irate ali del vente.

Guissar già veggo, mormorar già sento Il lampo o la sactta.

### AD AMARILLI ETRUSCA.

Neuro di guerra intorno freme , e morte , E di Gradivo la erudel sorella Gli anelanti cornipedi flagelle Su l'Italiebe porte.

Sollo l'ugna immortal fuma, a si scuote De l'Alpe il lianco : dei percosi fonti Aluano i fiumi le atterrite fronti

Al pessar delle rote ; E tortuoso giù per l'erta china Cercano l'ondo liquefatta il calle. Mesta avvisando per l'Ausonia valle La margial ruina.

Che faremo, Amarilli ? Ai dolci eanti De le fanciulle Ascree, l'aspre tensoni Maldi Bellona si confanno 1 o i tuoni De'bronsi fulminanti

No questo, che le fiore alme lusinea Clangor di trombe, a nitrir di cavalli, Ben si concorda a gli Appollinei balli ,

E al suon della siringa, È nondimeno sacerdoti e servi Non siam d'imbelle Iddio. Come la ceira, Febo al fianco sonar fa la faretra ,

E di grand' arco i nerri.

Delfo e Troia lo sanno, il sa di Tebe La mal feconda donna, e un giorno tutto Del sanguo de' Cielopi orride o hrutte Lo Siciliane glebe.

Lungi dunque il timor : chè nou s'offende Impunemente la Castalia fronda , E quol crine è fatal che si circonda De le Delficho bendo,

De le Delficho bene Di Crise il dica la vendetta acerba, Quando Apollo sonar fo' l' omicide Frecce su i Greci, e castigò d'Atrido

La ripulsa superba.

Auspice un tanto Dio, aciogli tranquillo,
Ninfa divina, il canto, e l'aline scuoti

Ai severi difficili nipoti

Ai severi difficili nipoti Di Curio e di Camillo. O far ti piaccia lo virtù romano

Segno a li strali do' veloci earmi,
Od'Ilio i eampi lacrimosi, o l'armi,
E le colpe telane:
O do l'Aveneri fonti, o le fatiche

O de l'Aurora i furti , o lo fatiche Narrar d'Argo ti gioni , e maga in Colco Impallidir su l'incantato solco, Ozopirar con Psiche ; Teco vien la pietà , teco il dilotto ,

Teco cleganza ne' bei modi ardita, E quel che al cor si sento, o non s'imita, Partar nettarco o schietto. Questa di cermi amabil arte in alto

Questa di cermi amanti arte in ano
Di Teo levò la gloria, o di Venesa,
E l'onor di colei, che dolorosa
Spiccò di Lenca il salto.
Di leshia musa cho le valse il vanto?

Che le valse il favor di Citerea , Che i passeri aggiogaodo a lei scendea Ad ascingarle il pianto? Numo più grando Amor con le divine

Rumo più grando Amor con le divine Eterno punte le piagava il fianco; Finchè l'Ionio a l'egro spirto e stanco; E al suo furor diè fine,

## SOMETTI.

## IN MORTE D'ILLUSTRE DONNA.

At leto, ore langua menera il lei rico Armes essas e il ni la fone rea Armes e il ni la fone rea Armes e il ni la fone rea and Armes e il ni la fone rea del armes de il remenda Dea. Perma, e mos stame con voler recino col eroco a la rerre, geli dices :

E morta lo leranose armi sendera.

Torne lo quanda Armes da la feriria, la directa del la companio del la compan

Sozano, pessente Iddio, de le tremendo Forio fratello, a cui simil non parano Ca'altri possa d'Amore spezzar l'armo, E do l'arco privario, e do le hende; Contro costei, che il cor mi strazia o fonde Perché forto non vieni ad aitarme?

Perché vile ne l'uopo abhandouarme, E diloguarti in faccia a chi m'offende? Non vedi como per tradir prometta, E rideado tradisca? E la tiranna Ha forse in sua difesa un maggior Nume.

Ha forse in sua difesa un maggior Nume, Ahi l che senso di rabbia e di vondetta Un sasse prenderia. Ma l'iro inganna Un girar di quel ciglio, e il mio custume

Passa il terz'anne, Amor, ch'io mi lamento Del tno crudele doloroso impero. Ceca, io grido, deh cessa, liddio severo, Pietà del mio ti stringa aspro tormento. Ma più, lasso il dal cor cacciarti io tento,

Tu il cor in afferri più tenace o fiero; E ogni deiri legando, ogni peniero; Sol dei mali mi lasci il sentimento. Ne sdegno valo, ni ragion else morta Più non risponde, ni cangiar d'obbietto; Ne soccorso di pianto e di sospiro. Dunque a midarti, Amor, i da questo petto Che mi riman il Nol so; vaa mi conforta; Che immortalo non soco, e cho deliro.

Scoura l'alma geotil dal terreo manto L'ali aperes, ed al cielo eta levous ; Ogni stella ver loi delce si mome ; Di foco ardendo più pucice o santo Tanta de gli antri la famiglia fosso. Lange il tame rotò nol Marte, o acous Senque nel romo dell'Europa e pinato. Fra tante luci errava irrequicta L'estera pellegrima, e anoro divise

L'ocerca pessegrina, « ancor druse Fra questo avea le brame, e quel pianeta; Quando il sole comparse, o le sorrise; Cors'ella in grembo del graod'astro, e liote Nel maggior padiglion di Dio s'assuo.

not megyor pangyor an Live a sauce. Bee si integle forme pellegrine Spens il penier blejomene un stampa. E fers in caupo si error m'accampa. E il più mi cala, a oni rabilofii i crine pi Ma surge forei anno dallo vinco Del cor laibre dore l'almo avaranja ; fero asfituti d'estratria stampa. Quedis forme cancella si care care con conservativa del propose e il marco P. E mi alsocia il civiurno, il crusho i unacco Vi pon la na neisona grave o dura. Pa im guata riendo, o a nue no lece

Yi pon la sua eatona grave e dura. Poi mi guata ridendo, e a me non lece Neppur lagnarmi. Quella Diva intauto Mi sparisce dagli occhi, e non mi cura.

#### IN LOD

#### DI MONSIGNOR SPINILLI

GOVERNATORE IN ROMA.

Questa che muia or vedi a te davante Starsi con fronte rispettosa e china , Questa è, signor, ravvisane il sembiante , La popolar licenza tiberina . Onesta è colei , che schiva e intollerante

Questa e cotes, che seniva e unineran Di consolar severa disciplina ; Fe' temeraria tanta volte e tante Tremar la prisca antorità latina.

Tn la freni, e di pace infra i tracquilli Trionfi or sei dal Tehro in su l'arene Dei Cenari più grande a dei Canailli. Che il frenar di castei l'ira e l'orgoglie Vano de maggior, che in harbare ratene Trarre i Galli e i Soambri al Campidoglio.

#### SULLA MORTE DI GIUDA.

Grrrò l'infame prezzo, e disperato L'albero asceso il venditor di Cristo; Strinse il laccio, e col corpo abbandonato

Da l'irto ramo pensolar fa viste.
Cipolava le spirito serrato
Dentro la stressa in tuen rabbione e trigto,
E Gest bestemmiara, e il suo peccalo,
Cò emple l'Averen di colanto acquisto.
Shoced dal varco affia con un ruggito.
Allor Giustiais l'Afferto, e uni monato
Nol anaque di Gesti ingendo il dito,

Scrisse con quello al maledetto in fronte Sentenza d'immortal pianto infinito ; E lo piombò adegnosa in Acheronte.

Pionnò quell'alma a l'infernal riviera, E si fò gran tremuto in quel momento r Baiara il monto, ed ondegiava al vento La salma in alto strangolata e nera. Gli angeli del Calvario in su la sera Partesdo a volo taciturno o lento, La videro da lungo, e per sparvato Si fer de l'alo a gli occhi una visiera.

I demoni frattanto a l'aer tetro
Callar l'appeso, e l'infocate spalle
A l'esecrato incarco eran ferètro.
Così nlulande e schiamassando, il calle

Così niulande e schiamazzando, il calle Preser di Stige ; e al vagabondo spettro Resero il corpo ne la morta valle.

Porcuè ripresa avea l' alma digiura L'antica gravità di polpo e d'ossa, La gran sentenza su la fronte bruna lu riga apparve trasparente o rossa. A quella rifa di terror forcessa Ve la genie peruditi altri siduea Dietro le piante, che Cocito ingrossa, Altri si tulfa ne la rea leguna. Vezgognoso egli pur del mo delitto Poggia qual erudo, e stroita la mascella. Forte graffia a cen la man lo acritto. Ma più teros il reades l'a niuna fella. Dio tra le tempie glief avea centitto, y sittada di lo mai si cancella.

4-

Une strepito intauto si sentia, Che Dite introna in suon profonda o rotto; Era Gesú, che in suo poter condotto D'Averno i rogni a debellar venia.

Il bieco peccator per quella via Lo scoutrò, lo guato senza far motto: Pianze al fine, e da cavi occhi dirotto Come lava di feco il vianto uscia.

Folgoreggio sal nero corpo oscoso L'atera luce , e d'infernal ra isada Fomarono le membra in quel ladeno, Tra il fumo allor la rubiconda spada laterpose Giustizia : a il Nazoreno Velse lo sguarde , e seguitò la strada.

#### PER MONACA.

Qui perma a l'ara dessista inieree Finançan la Grazia mi tan crin recion; E li in semisiante di chi dischi e l'erne Savari ni d'aparte la contra la spessa L'avari ni d'aparte la ravvirari la spessa E apprès contra l'in soci di contra la spessa E apprès contra l'il no ce sua forsa estreme Can na sovrano l'estato corricio. Ma nel claius fatata to moria, all' passo lociterati, a spareita. Ogni più schire Alana ellor piance, e si reria pianta unasaton. La contra la contra di contra la contra la contra la la contra della considera di l'anoli l'arassenza più letto in ser prime di l'anoli l'orassenza più letto in la reprime di l'anoli.

#### SOPRA LA MORTE.

Monre, che se'tu mai ? Primo dei danai L'alma vile e la rea ti crede, e teme: E vendetta del ciel scendi ai tiranni, Che il rigile tue braccie incalza e premo: Ma l'iufelice, a cui de'lunghi affanni

Grave è l'innarce, e morta in euer la speme, Qual ferro implora troncator degli anni, E ride all'appressar dell'ore estrema. Fra la poère di lilatre e le vicenda Ti ridia il ferrie, che ne'riachi indura; E il suggio sona impalledir ti attende. Morta, che gir un dunque l'un ombra oscura; Un bene, un malle, che diversa presde Dagli alfetti dell'unon forma o natura.

#### SOPRA IL SANTO NATALE.

Set to quel Dio che in suo furor cammina Per messo ai setto candelabri ardenti? Che manda un guardo, e l'ultima ruina Paventago erollando i firmamonti? Dove sono le frecce alla fucina

Del Ciel temprate, e i fulmini roventi? Dove il tuco? dove il turbo? e la divina Ira, eho scendo a sgomentar le genti? Amor (risponde) Amor le punto acute

Mi spessò degli strali, o dalle stelle Die di pace or mi tragge in sua virtute. Ei dalla man le folgori mi svelle ; Amor non vieno a dispensar salote Collo spirto di nembi e di procelle,

PER UN CELEBRE SCIO

#### DI MATRIMONIO.

Se l'infausto Imeneo pianse, e rivolse Altrovo il guardo vorgogoso Amores Pianse Feconditade, e al Gel si dolse L'onta narrando del tradito ardore; Ma del facciullo Citereo si volso

Giove dall' alto ad emendar l'errore : Vide l'inntil nodo, e lo disciolse, E rise intatto il virginal Pudore. Or sol tuo fato in Ciel tiensi consielio. Liguro Ninfa, ed altra insidia ha tesa Per vendicarti di Ciprigna il figlio.

E ben farallo; ebe alla dolce imp Pia sprone il balenar del tuo bel ciglio, L'otà che invita , e la svelata offesa.

## AL SIG. ABATE BERARDI

GRANDE POSTA ESTEMPORANEO E FACONDO GITERCORSULTO.

Acas contese , fatica aspra o rea , E battagliar di voci alpestri o rudi, E tariati volumi, ecro d'Astrea L'armi, il vessillo, o gli operosi stud E di si cruda e si feroce Dea Tn su le tracee t'affatichi o sudi, Tu nato agli osi della rupe Ascrea, E avvezzo al suon dello Tebane incudi? Lascia l'ingrata impresa; o se di Baldo E Bartolo lo carte antepor vnoi Ai rantori d'Achille o di Rinaldo. Gitta la lira , onor de'fianchi tuoi ;

Che d'un'isteua man sieuro e saldo

Cetra e bilancia sostener non puoi.

PIR UN DIPINTO BUL CELEBRE RAPPRESENTANTE LA PIOLIA DELL'AUTORE.

### SIG. FILIPPO AGRICOLA

Prò la contemple, più vaneggio in quella Mirahil tela : e il cor, che ne scepira, Si nell'obbietto del suo amor dalira, Che gli amplessi n'aspetta o la favella Ond'io già corro ad abbracciarla, Ed ella Labbro non move, ma lo aguardo gira Ver me al lieto che mi dice : Or mira, Diletto genitor, quanto son bella. Figlia , io rispondo , d' nn gentil sereno Ridon tue forme ; e questa imago è diva Si che ogni tela al paragon vien meno.

## Ma uo'imago di te vegg'io più viva, E la reggo sol iot quolla che in sono Al tuo teuero padre Amor scolpiva. SCRIPTO IN BOMA L'ANNO 1788.

Qui me commoril (melius non tangere, clamo) Flebit, et inzignis tota cantabitur urbe. Hoa, l. II , sat. T.

PADRE Quirino, io so cho a Maro o a Flace Diè l'invidia talor guerra o martello: lo so che Merio fu molesto a quello. Pantilio a questo, o fu villan l'attacco Ma dimmi: avean coloro il cor vigliac Como i vigliacchi cho a me dan rovollo? Venian di trivio anch'essi o di bordello

Briachi di livor più che di Bacco! Mirali in volto ad uno ad nno, e vedi Ch' ei sono infami o ebo non banno il prezzo Neppur del fango che mi lorda i piedi. Come abbian carea l'anima di lerro Brami, o padre, saper ? Storia mi chiedi

Che risveglia per dio sdegno o ribresso. Questi che salta in merso Pierol di mole e di livor gigante, Di calunnio gran fabbro, o petulante,

Celebrato furfante, Cui del ventro la fame i versi iospira, Onde son nomi di vergegna e d'ira Amodino e Saira, Questi jer l'altro mi baciava in viso. Non istupir: quel ladro circonciso,

Per eui fu Cristo ucciso Gli diè la scoola ed impiecossi al fico, L'altro, a cui fanno le parolo intries Sovra il labbro impudico, Di Pilato è il cantor nimico e sordo,

Fra i giumenti d'Arcedia il più balordo. Di cicalecci intrordo Gli vien di costa il trombettier di Pindo L'universale adulator Floriodo.

Buffon eanute o lindo

Che mai vivo non fusti, lo non m'abbasso A ragionar di te, ma guardo o passo. O di nequisia ammasso, Che tolto dianni avresti il manto a Rocco, Vissuto di limona e di stocco Innaziato pitecco!

Strazio d'orecchi, cinrandor convulso, Sempre fabbro di motti a sempre insulso, Cha al maia oprar l'impuso Fin dagli stessi benefici hai preso, Dunque tu pur m'affronti, o l'arco hai tes Noll'arcea diesen?

Dunque tu pur m'affronti, o l'arco hai t Noll'arcna disceso ? Dimenticasti presto, Iro novallo, Il racconcio calsar, l'unto mantello, Ondo ti fea si bello

Ondo ti fea al bello
Di vecchi cenci il venditor Giudeo
Cangiasti i panni, o non cangiasti il reo
Sentimento plabeo.

E poiebè l'epa empiesti insino al gozzo , La man tu mordi ebe ti porse il tozzo ; Or tu mi dai di cozzo , Ne rammenti il passato. Esser sofferto

Ruffian poteri, o detrattor diserto
Le calcagna scoverto,
E proco de Batilli, a agharro o tutto,
Ma non ingrato. Or va; lungi ti butto,
Vaso d'ira a di lutto;

Tu chiadi feecia impura troppo a torba, E mandi un pusso cho le naci ammorha. Quirin, vnoi tu ch'io forba La cute agli altri? Un vendo a tutto voglio Dalla figlia la carne e della moglio. Vesto, un altro le specie

Dalla figlia la carne e della moglie.

Vesto un altro la spoglio
Di Levi, agnollo in volto ed in cor lupo,
E la contrada semina di strupo.

Da toscano dirupo

Qual venne, e scrigni e... fracassa ş Qual è brigante, truffator, berdassa. Ed altri l'estro angrassa. Nalle (averne, e di Lico si sprussa, E con Ascanio s'ubbriace e puzza. Altri è rasa cucursa In vil cappuccio avvolta e si dimena

In vil cappuecio avvolta e si dimena Di serafico brodo unta a ripiona. D'Aliberti la secna Sporca tal altro con nefande rimo Poltron, censore ed animal sublime. Dova voi lascio, e prim

Dora voi lascio, o primo Bestie di Cirra che v'avete aletto Pra stallo o mondessai ramingho il letto? O ben deguo ricetto! U' fan eco al grugnir vostro infinito

De'cavalli le sampe ed il nitrito. E tu pur mostea a dito N'andresti, o chierca scappucciata, o suo Pria di Agostino, ed or di Pietro buo. Ma su la colpe tno Tacciasi intera ti dari la mancia

Taccias: intera ti dam la maneia Se alla cicala tenterai la pancia. Dopo costor poi ciaucia Il mietitor di barda, il calsolajo, Il merciajo, il beccajo, il salumajo,

E mi strecciano il sajo Indegnamente ; ed io le spelle gobbe Feci finora , a più soffrii che Giobhe. Or mia ragion conobbe Esser pur tempo di spiegar l'artiglio.

Dammi, padre Quirin, dammi contiglio,
« Ammora l'ire, e liglio.
» Morde e giora l'Invidia : e non isfrouda
» Il suo soffio l'allér, ma lo feconda.

FINE.

## POESIE

DI

## DIODATA SALUESO.

Non canto no per gloriosa farmi;
Ma vo passando il mar , passando l'ore,
E in vece degli altrui canto i misi cormi.

Dal mie scalpelle umile Deforme mestro, ahimel surse, e si fece,

C'in savebbe di mo, fabbro gentilo? Ah! sol un cuore avvezzo

### CANZONI.

## AI MIDI GENITORL | Na sodi Musa in vec

PIGNALIONE.

Recto signore un tempo, lilustre figlio di famosa schiatta , Ebbe nel vasto albergo un picciol loco, Ove candida pietra Ad ogni guardo altrui tenes sottratta : Ei giva a poco a poco Artefice divino Canciando in ninfa bella Il sasso alabastrino: Cosi se un giorno attempe Interamente non morro, dices : Ouesta mirabil Dea Eternerà mie fracile destino : So che barbara morte non s'arretra, Perch'è del fato ancella. Ma la mia vita d'una nulse oscura Tutta non può coprir l'età ventura. O nobil fabbro d'una nobil opra, Pigmalione, anch'io Di giovin Musa il gimulaero eressi: Un vel che la ricopra Pietoso al mio desig Oh ritrovar sapessi l Ma non il vel d'oblio, Il vel d'accorto indugio; Che si levasse solo al morir mio, Pojehè tua sorte fiera Al crudo rammontar l'anima trema , E ricerca nel tempo il suo refugio : Che se quest'opra altera All'opra tua somiglia, Invaghirmene temo Qual madre circa da venusta figlia :

A vil pensier pub tollerar lo sprezzo. E s'anco bella fosse, E che liberamente Pel mio volor sen gisse infra la gente Qual timida fanciulla, Ch' amabile trastulla, Le gunnee tenerelle si fa rosse S'uno stranier lo guata, O se la madre irata La cara fantoccina le ritoglio ; Coal verrormosetta La Musa semplicetta Ritrosa andrebbe certo Sotto l'occhio severo D'osservator che ne librame il merto. Ab! sarà meglio assai Che'l vol pietoso non si levi mai, Como tu festi, o colto Dell' isola di Cipro almo Signore, Alla Venere tua tutto rivolto . A lei ch'è mia fattura . L'intatta fronte o pura Ad ogni giorno fregiero d'un fiore, Sin che vaga diventi Tanto che'l chiaro di non la spaventi, E possa dir con nabile candore : Sotto netturno ammanto Andai celata a vui -Sol perche l'opra d'una donna i'fui; Dessa il pensier mi paleso nel canto, Ed io fuggendo dallo sguardo altrui, Pci dolci e non famosi i giorni sui, Ahimi! ch' indarno chiamo

L'oscuritate, e bramo Celar gelosamente I sensi e le parole : Ah I cho'l destin nol vuole. Padre, che chiedi mai? Padre, il tuo nome d'un novello fregio Uopo non ha ; con la sagace mento Tu l'onorasti assai : È l'esser figlia tua tutto'l mio pregio. Perche'l mio corso spingi Sovra qual mar crudele? E a combatter m'accinei Quel fintto altier, cho sordo alle querele L'altrui speranze procelloso inghiotte? Deh i se spezzate e rotte Saranno poi l'antenna, Chi mi darà di Dedalo le penne ! Ah ch' io resisto invano Colla paterna mano! Se disveli la Musa, ah! lagcia almeno enlpite'l nome tue Sulla serena fronte. Sul disadorno seno r Di tuc bell'opre conte; Come d'un fregio suo,

Il vuoi tu par?..... Se tue virtuti imprento Io potessi l'asciar ne'versi mici , Come tu 7 brami più secura audrei, Camon, s'alcun s'avvede Di tna vennta , e chiedo Chi ti palesa colle tue sorelle, Poiché del tuo poeta, Che solitarie felle . Il ragionar lo vieta Rispondi : Ad una figlia Comanda il genitor quando consiglia.

Andrà superba a chiara,

O madre dolca e cara

AD IGEA (1) PER MALATTIA DELLA CONTESSA.

PROSPERA DI SANDIGLIANO. Non greca donna, ch' a' Sicionii lidi Rechi le lunghe chiome appie dell'are, E con dotenti stridi Turbi l'aure serene a te si care : O bella di Lampezia eccelsa figlia, Or a cantar s'appiglia Le tue virtuti ignote ad uom volgare s Ma canto lento e tardo Porge co'voti ninfa boschereccia Solita i carmi con l'acuto dardo Sull'inerual corteccia Incider lungi da profano aguardo.

È ver, che al primo albor di verde ciate S'alsa talor torbida nube oscura . E leggiadra beltate, Como raccolto fior, passa immatura.

Troppo sovente all'are tue d'intorno

Un pastorello adorno Di rose colte in sen della natura Piange l'acerbo affanno Che pinge sul suo volto atri pallori. Misera vita! troppo breve inganno l Infelici languori

Troncan la speme sul fiorir dell'anno. Sull'egre piume pallidetto il volto Oppressa sen giacca ninfa vezzosa; Il crine all'aura sciolto Piangea d'Aleide la celeste sposa, Le Grazia curve sul delente lette Stavano al erudo obbietto.

Languiva a lei vicin la generosa Diva, che un di sdegnata Volse ad Atene a sen fuggi da Rodi; Vermielia Irea , tua germana amata Vera, per cui tu godi Riacquistar la forza tua scemata.

Genj vi son, che dell'umano sangue Satollano in Averno ingorda sete, S'in mirar nom asangua, Che valicò l'interbidate Lete. Tanto iniquo contento in lor si desta, Longi la man fonesta Ch' ogni cosa quaggiù raccoglie e micte.

Piace virtute ai Numi, E se premio da' Numi ottien virtule E spirto cecelso a nobili costumi, Verrà bella salute

A rayvivar dell' egra ninfa i lumi. Prospera non eadrà : d'amico Dio Su d'essa veglia la divina possa : A dar l'estremo addio Ad ogni ninfa dall' affetto scossa Non fia Prospera no, costretta mai. I languidetti rai Lievemente ravviva, e l'atra fossa

Invida serra Morte, E fresco Genio con la molle destra Le ferree chinde rugginose porte t Che la gente terrestra Dividon dall'estinta e muta corte,

Canson, qual ti lusinga Vana speraoza che nel cuor s'ammorsa? Vanne cheta e solinga Chè non ti dier gli Dei lena no forza, Se a brevo vita giungi, Misera, non sperar d'irten più lungi,

PER LA CONVALESCEAZA.

Braza Faustina , che i soavi carmi Dolce scioglicati sulla patria riva, Non atroce guerrier, che, lorde l'armi D'immendo sangue, su la polve seriva Sentier di morte, non armato leguo Che al più lontano segno Drizzi veloce la felice prora, Meta si fece il tuo geotil ingegno; Ma dalla prima tua beata aurora

Nei rarmi che verrasti Tenero genio a sospirar guidasti. Al pianger dolce di un amico vate Chi non sparse talor teneri pianti?

Ouando pieni di candida opestato Sciogli gli eterni generosi canti, Abitatrice dell' Empirea stansa, La speme che m'avansa Di spiegar con parole il mio dolore In to ripongo, e con maggior costanta Tutto s' affida a te questo mio enere:

Dell' ardir tuo ripieno Arder di gloria me lo sento in seno. Or'è chi dice, che non ferre un Nu Ad immortal cantor nel nobil petto, Quando celeste non compresso lumo Aell'agitate cuor cerca ricetto ;

Quand'ei lo sguardo indagator sospinge Su quel che gli dipinge Novell' oggetto accesa fantasia; Quando sul volto suo tutto si pinge Ciò che in carto ritrar egli vorria? No , nol direte voi , Cantori oterni degli eterni eroi.

In fredda notte laun peregrins Son io che gira su straniera arena , Ed inquieta l'ora mattutina Invano aspetta di spavento piena. Almo soggetto volgo nella mente : Ab! taccia chi non sente Il nobil presso d'un eterno alloro, Por l'Itale contrade alteramente Di donne invitte nell'eccelso coro Di te, Prospera, canto,

Prospera d' Eridano eterno vanto. Alii di fiero languor opra infelice l Prospera giace, ne l'acerbo corso Può fermar di me pene ardir felice. Menanguero poter, che il tempo scorso Diè del Parnaso ai sacri abitatori, Perché non mi rincori ? E perchè mai sull'animosa lira In leggiadretti fortanati errori La bell'aura di Pindo non s'aggira? Aura de' Numi figlia,

Che il forte immaginar desta e consiglia. Non quel poter che dallo Stigio impero Euridice guidava al liuon consorte, Non quel vorrei ch'oltre mortal pensiero Edifici di Tebe e muri e porte, Scherzando d'Anfione in sulla cetra ; Che aleggiare per l'etra Non puote sesso frar in frale etate : Ma stral di morte sulla ria faretra. Cni guida l'empin man di crudeltate, lo distornar vorrei .

S'avesser tal potere i carmi mici-Ma ehe? su fresca riva e geniale, Piglio leggiadro del primier mattino Zeffiretto leggier librando l'ale Scende veloce dal pendie vicino; Balena all'austro l'azgurriguo cielo;

Di verderrianto velo Gli ameni campi ricoperti veggio; Fuggon l'orrido verno e'l freddo gelo. Ah! tra la speme od il timore ondeggio ; Onde avvien che s'infiora Innanzi tempo la vermiglia aurora? E doude avvien che si novella forsa

Nescor mi sento 9 quai verzose Divo Fendon de tronchi la divisa scorza, E stampan sul terren l'orme giulive? Drindi son ; sull' Eridania sponda Tutte useite dall'onda Najadi belle vi aggiungete a lero. Oh qual vivo piacer l'almo eirconda l Di spirto e di beltà dolce tesoro

Onor di questa riva, Lo vuole il giusto ciel , Prospera vival Torna, canson, a bella ninfa appresso, E prendi dal mio dir saggio ardimento, Che se merto maggior non t' è concesso Parte le spiegherai del mio contento.

ALL' AMICA

#### SIUSEPPA PROVANA.

Oranno colci, che nelle corti antiche, Cho i prischi Franchi a cortesia for seggio . Ebbe sede tra vati e donne amiche , D'alme voglie pudiebe E d'altera beltà fastosa veggio Irsen per opra d'immortal cantore, Egual potere in cuore A quel del gran Francesco io mi vorrei ,

E nel pobil ardore Vezzosa amata pinfa io canterei. Se quella donna , che su'lidi trasse Armata d'onestà forte naviglio, Meraviglia e sinpor un di costasse

Alle turbe già latse , Che shigottiva il suo erudel periglio, L'eccelse prose, ed i soavi versi De cantori diversi

Ben ne fan prova a noi , che i di migliori Traggiam di vita immersi

În tauti opposti viziosi errori. Ma ben maggior, donna gentil, si rendo Se vita queta ad innocensa accoppia Saggio Spartan nel popol suo ripreude Colei che l'alma accendo D'un van desir che le sciagure addoppia, Semplicità di vera gloria è foute.

lo rivolgo la fronte Al patrio lito, all' Eridanio areno; E a piè del nostre monte

Vergin più degna di trevare he spene. Vergine forte, che nel sen racchande Spirto ch' umanitate onora e fregia, E quanto ba d'immortal somma virtude In dolce gioventude,

Quanto in douna gentil s'ammira e pregia :

Vergino cho ad esempio al mondo scelso Il ciel di grazia eccelso, Non per premer corsiere, o stringer armi, Non per impugnar cise,

Ma per virtu ch'invido cuor disarmi.
Vargine saggia! ella a cantar m'insita
Sulla tenera cotra incolto rima,
Ch'io le sacrai della passata sita

La stagione gradita, E l'ultim'ore mie come le prime: Vergina non mortal, no, ma celeste, Ch'ogni dotto rivesta Di leggiadria, od a bei giochi volta

Di leggiadria, od a bei giochi volti Sia tra giovani onesto, O tra cure maggior vada raccolta.

Cannon, tardi m'accorgo, Che beltate immortale invano adorni: Lo to degna mon scorgo Di salir ou mena i delei giorni: Pur, qualusque tu sii, fa'ch'ella veggia, Che nulla a lei questo mio cuor pareggia.

PROSPERO BALBO

IN MORTE DELLA CONTENA ENRICHETTA TAPPARELLI

BYA CONSORTS.

Toanocaxra nel mar superio senglio Cato di sembi finamengiani iniorono, Che chiudono nel sen tampeata a lutto Ceberi velando i primi raggi Edoi, Con maganaimo orgoțilo. Imperturbabil veda a 'piedi suoi Romper l'irabi divisu sughiando panna, E collerando aciatito L'iranio capo, misetono manus, Diver i om iniculo suprando panna, Diver i om iniculo suprando panna, pie collerando aciatito L'iranio capo, misetono manus,

Në a me fa guorra d'una nubo il velo.
O'i naou fuçoc de surpeggia in cislo.
Coal Zenon nella surera svuola
Saggio prefato disegnando finso,
E so natura cangia, a Tiempo vola,
E son atura cangia, a Tiempo vola,
E segna il mondo di fatal rovina,
Impossibil immobile to piuse.
Ma in qual città latina,
O in qual straniera troversmo il saggio
Che dal destin nomico

Al non pensato oltraggio;
D'ogni suo ben mendaco
Non piegbi l' capo sotto il fier sorraggio;
Ed alma troppo ardita
Vagheggi con piacer la sua farita?

Vagheggi oon piacer la sua farita?

O to creeciuto all' ombra renoranda
Del rigoglioso vordoggianto alloro;
Caro all' agidarmata e forte Diva;
Caro all' agidarmata e forte Diva;
Caro all' agidarmata e forte Diva;
Prospero; quando nel tuo seno piove

Nembe d'aspro martoro, Forse potresti trattencre il pianto Per dura anima schiva Avida d'un segnato e follo vanto? Io, ebo la doke tua consorte pioro, Certo non posso: nel comune danno Saria delitto il non seutire affanno.

Dalla più chiara stella, Ch'ardesse in ciefo d'iumortal faville, La tua sposa sorti l'anima bella. Sulla sua cuna veuustà splendea, Ed Aglaja tergea

Le sue primiere lagrimose stille. Terpsicore gentil coi seli adorni Scese, e cel piò discinto, Come talor sa carolando d'Ida Ne'floriti suggiorni, Ad erudir la fanciullina prese

Ad erudir la fanciulina prese
Coll'armonia che 'n mezso al cicl s'aunda,
E ch'è alle Muse fertil madre; oppeso
Il serto vario-pinto
All'arnicordo auraio,

E da qual di venno a sederie a lato. Prospero, ch Dio! che credere Non può tanta virtù chi non la vide;

lo si, che negli azurri occhi sinceri I candidi pensieri Leggea del cuor già per ragion sublime. L'alma mia semplicetta a giovanile, Ch'ora da si gran ben morte divide,

Nelle stagion mie prime Ammirè con stupor luce divina Oltre l'unato eccedero Nell'eccelsa leggiadra pellegrina, Si che al sommo piacer somma paura Dorgtte, ohimò i succedere;

Che per legge sevora Cosa bella quaggiù passa e non dara, Fuggende qual mattin di primavora, E beere fa di sua vaghezza mostra. Spirto divin nella torrena chiostra.

Ma perebè la speransa In sensibile euor peonta rinneo, E occultamente serpoggiando avansa, Cessir del dubbio la ferali ambasce, Qualor di rusa e d'edere lineso inghirlandato,

Pinto nell'occhio obe sfavilla o rido, Ahi menangner l'vostro destin beato, Al decimo sen'anno, in cui floriva Sull'Eridania riva Il rivere di lai veloce o grato, Fra gl'inni della grasio in terra sceso,

E al raggio di virtù la face accese. La gioventn'e florida Il non previsto orror d'un vol copria, E con la destra rorida

Amabilments apria L'utima està del quarto lustro appena: D'inumensa doglia piena Pamò l'ora fatal le brune porte Tarpando al fato le dorate penne. Invocata pietosa Ilizia venne, Non come un di d'Alemena Vista în già dentro le stanso aurate Con le dita intralciate Minacciar l'immatura estrema sorte . Ma la fronte serena

E la pietato in viso Celava Morte nel fatal sorriso. Abi momento d'angescia o di terrore!

Se di quel caso acerbo Dura memoria serbo, Ombra adorata, il dica il mio dolore, Nell'età giovanetta,

Infelice Enrichetta Di quest'anima mia parte migliore, Dipartita da noi, sulla tua sfera Teen portasti il nostro vivo amore. Bell' aurora cosi dolce foriora Del luccicante Sol else'l mondo avviva

Langue cadendo in ciel di vita priva. O di prole gentil inclito padre; Chi può il sostegno rendere A' tuoi dilotti figli? Chi può eo'dolei lusinghier consigli

Gioja pietosa accendero In Metildo infelico ? Ahi sposo l ahi figli! ahi madre l Chi degno più della piotato altrui, Merce la morte ultrice, Sarà di tutti nui ,

Ora, cho poca terra Nostra speransa rigogliosa serra? Canson , che piangi sovra I mio dolore , E porti in fronte d'Enrichetta il nome . Altrui dirai, siccome L'abbiam noi tutti eternamente in cuora-

A CARLO DININA.

Signon di nostra vita . Cho nol celesto impero Premi una ruota cho non volve mai. Ovo di man scolpita È dell'eterno vero

Legge di ciò che tu sperar ci fai ; Se i folgoranti rai Unqua fissar guardo mortal soffrio E se talor vicino A scendere'l destino

Cangiò d' aspetto al cenno sol d' Iddio. Dell' Appennino al piede Volga la tua pietà che tutto vede. Qui, ben lo sai, che donna Mollo di pianto amaro

Siede su' prischi suoi rotti trofei , E l'antien colonna, Cho le facca ripero, Guarda con smania calpostar da rei. O tu, che padre sei,

Dall'infelice terra Nol di cui sen reina

Sta la città Latina Allontanar tu puoi l'acerba guerra , Signor, venga tra'nostri Quella pietà che l'amor tuo ci mostri. E tu, che te no giaci

Entro gli amari pianti . Italia mia, dal tuo dolor ti dosta z Invano non ti sfaci. Gli atti dolenti o santi Vide'l Signor, e la tua pace è queste.

Di tua sorte funesta Deponi pur l'affanno, Deponi'l brune ammante, E, tuo primiero vanto, Riparin le bell'arti un tanto danno.

Talor perduto hene Può d'un altro maggior aprir la spene. Taequi ciò dotto : ed ella

Rispondendo si volse, Mesta tuttora e lagrimosa in viso. Mia sorto non è quella. Che tutto a me si tolse ;

L'onor dell'armi ha lo stranier conquiso, Ed ecco par diviso Dal mio suolo infelice L'onor do sommi ingegni,

Cho gli studi più degni Rifloriscano or mai sperar non lice : La mia novella scorta

llo ancor perduta , ogni speranza è morta, Dicen la bella Diva : Carlo con dotta destra

Fo' germogliar mio suol d'eterno alloro, D'ogni virtù più schiva La bell'alma maestra Ha di dottrina o di razion tempo.

Chi mai per mie Tistoro Mi rendo I mio scrittore ? Rasserenar potrelibe. Ed egli lo dovrebbe, Misera me l il lacerato euoro

Volca più dir; ma'l detto Tra penosi sospir troncò l'affetto. Carlo , tu'l vedi , altera Di nobil suol reina La bella Italia tra gli affanni suoi

Rivedorti non tpera . E come sua dottrina Negletta andrà ben ta pensarlo puci ; Deh! ritorna tra noi Ad allumar la face

Della speranza ; il giorno Alfin risplenda intorno, In cui trionferan scienza e pace. Qui dove ognun t'ouora

Sia tua venuta di quel di l'aurora. Canson, sai pur cho Carlo Un tempo mi fu guida Quando presi a vergar gl'incolti caru Tu vanno ad onorarlo

Chè di Sprea sullo rive egli s' annida, Sprezza il rumor dell'armi,

Ed umilmento volta a quelle spondo Pingi l'Italia , a cui suo ben s'asconde.

#### ALLO STESSO.

Ovarno al meriggie sulla rocca irsuta Piomba d'ardente Sol raggie cocente Arde Natura, e muta L'auretta del mattin più non si sente; Ma sulla vetta Alpina Alle nubi vicina Acceede il rogo d'immortal Fenica

Quell'istemo vivaco e forte ardore, Che inaridisce il fonte, uccide il fiere. Al grande è vita ciò ch'al vile è morte, Ne pnò invida sorte

Coprir d'ignebil polye L'ossa del Magno, che meri da forte , O che con detto canto

Securo ettenne e non comprate vanto. Sino agli nltimi di del mondo nostro, Benchè mortale, avrai ogregia vita, O nobil Carlo, cui non oro od ostro Ottenne luce somma ed infinita, Ma sol divino inchicatro Ch'opra vergò a saggio re gradita, Gradita a ognun else la virtute adora . E che l'ingegne ognora

Per cui tuo nome ad ogni labbro amico Scorre l'umano chiostro : Oh degno in ver del più bel tempo antico l Ma quando, ahi! quando me stessa rimiro

Mista ad ignobil vulgo in soma valle, E che sull'erto calle Tanto lungi da me la gloria ammiro, O Carlo, oh come vuoi che nel mio seno

L'ardir non venga meno? Sai ch'all' Aenja sponda Chi primiera nen va , mal va seconda.

Pur impossibil fia Tacer, benebé sia la mia cetra umile. Se'l tue spirto gentile Applando, ahi troppo! all'arditezza mia, Farà del tuo bel cuore eterna fede La mia rossa canson a chi nol vede.

Ingegno vil d'invidia sol capace E simile a torrente Che brevi istanti vive a' danni altrui-Ve'! vo'! come repente Orrendamente audace Soverchia i lidi sui : Roco mugghiante l'onda Gli argini opposti inonda, Abbatte, e strugge nel feroce corso, Sulla deserta spouda Il misero cultor chiede soccorso ; Ma brevo dura la terribil possa, E torna l'enda alla ristretta fossa

Ingegno vero e grande Simil è a flume maestoso e lento, Che in cento campi e cento

Feconditate ed allegrezza spande. Di vivissima gioja un dolce grido Echeggia in ogni lido, E volve l'acqua sino al mar sicura . Che nel letto tranquillo eterna dura,

Vela, canzon, sopra quel lido estrano Dove splende d'onor superno raggio: Dopo lungo viaggio Carlo ti stenderà pictosa maner Digli allor rispettosa: il nome mio

Tu solo salverai da eterno oblio.

#### AL CAY, PELICE CACHERANO D'OSASCO

#### IN LODE DI TERESA BANDETTINL

Spinto di finoco, che volteggi e passi Sul facil labbro di cantor verace, E nobilmente andace Meraviglia e stupor indietro Issui ; Spirto di fuoco, che sul labbro altero Di vergin sacre al Sole , Ispirator d'armeniosi accenti, Ispirator di nobile pensiero, Spingesti le parole, Cosi che'l vulgo in Focide adunato Sul tripode beato Del Delfic'antro ndio

Come ponne cangiar pochi momenti Cosa mortal, se la sconvolge un Dio, In cosa sovrumana, e come forte Donna di sè maggior vincea la morte.

S'è ver, che care a te sono le figlie Dell'Italica terra; S'è ver, ch'albergo in femminilo petto, Ch'alma vivace serra, Da te, spirto.divin, talora eletto Si vide si, che l'occhio invido chiuso Tacque la gente, che'l mie sesso danna Per un antico error all'ago, al fuso; Scendil deh seendil o spirto, o fuoco, o Nun D'aquila i'vo'le piume, I'vo'fissare il Sol, cui non appanna Nube benebè leggiera.

Ma per usanza umil, per genio altera Come dogg'io fissar il Sol serono, Spirto immortal, s'io nen ti chiudo in seno? Ma dove sono? ah! vedi. Felice, ah vedi : l'Appennino è questo, Che'l colto pian dove nascemmo adombra, Di quello rocche all'ombra

Italia, Italia, perche mesta siedi? Copre la tua beltà sanguigno vele ; Ahil che'l mio cuor di tua mestinia è mesto. Italia è cieca , e chiusi gli ecchi al giorno Più non puote mirar limpido cielo. Sul fulminato stolo Di quell'allor che le cresceva intorno

Misera posa, ed a'suoi piè si volve.

Ahi mio vano desiro?

Perchè mai non poss'io

Onde sublime sioco

Moritarmi così , ch' Italia colta

Dolcemente sorrida a me rivolta?

È raggio l'alma dell'eterno foco?

Ogni fibra del cuor agita e scuote. Ah! quando dipartimmi

Volta l'Italia a te serride : ob Dio!

Tra l'ossa, tra la polye, Torrento caldo di vivaco sangue. Versando stille d'interrotto pianto, Il bel labbro che langue, Ch' cbbe di renustà superbo vanto. Porge la donna a quell'infes o flutto Ne dissetarsi puote a riglio asciutio, Ch'or , non più come già ne' di felici , Sangue de' figls or bee, non de'nemici.

Geme, tra speco e speco A lei risponde or sospiroso or muto Alternamente il solo guio o l'eco. Su rosse nubi cavaleando Morte Digrigna il raro lungo dente acuto, Ed apre al Tempo le temute porte. Ab! chi ci salva? ah! chi ci reca ajuto? Parehe virtù miscramento assonne, Ne più pietate doi destin n'impetra. O almen chi ci consola? Dor'è, dor'è la cetra, Che le Ausoniebe donne Feron soveote risuonare all'etra? Perchè obliata e sola Da quella palma, ch' ombreggiando scende, La gloriosa antica cetra pendo? Donna non vi sarà , che possa'l pianto

Scemar d'Italia con suo dolce canto? Spenta è la fiamma ch' altre volte ardea Nel sensibile cuor di colta gente, Nè più come solea Dotta cansone risuonar si sente : Ma che dice? che parle? entre dell'aima Scende soave calma,

Udisti? dolce dolce Voce che l'aer molce Simile all'ondeggiar d'aura leggiera Nella tranquilla sera. Ah! chi è costei che dell'età maggiore Rende all'Italia il suo passato enere? Deh I chi le diede quel famoso cinto. Dove stanno le grazie, il vezzo, il riso,

Ond' ema'l cuor d'ogni più schiso ba vinto, Ond'ogni spirto è dal suo dir conquiso. Certo sacrollo a lei nel di che nacque L'alma figlia dell'acque, Si che piacer s tenerezza imprime Il sospirar delle vessose rime. Amarilli è costei , ch' ovunque muovo Con l'opre altere o conte Gioja divina piove. Erato il crin le cinse

Con la sua man di nevo Di ghirlandella leggiadretta e lieve, E'l sue pettine d'or con rose avvinse ; Indi baciolia in fronte, E vienne meco, disse, al sacro monte.

A te, Donna immortale, Deggio quel fuoro che'l mio petto inonda: Per to sciolta dal frale Velo che mi circonda

Nuova natura ammiro. Ares'io come tu del genio l'alc!

L'alto fattore dall'eterne ruote , Certo mi die dell'armonia celesto Innato amer, onde'l mie cuer percuete Magica forza, elso così m'investe,

S'è ver, che terra sia la salma, ali dimm

Ch'io nel provarla sento Un contento maggior d'ogni contento. Felice, oh te beato! Che ti concede 'I fato Di rimirar costei , cui rese omaggio

Un cantor colto e saggio (a) Usato sol a celebrar gli eroi ; E udirla allora poi Che pittrice del ver l'abbella e informa

Di si leggiadra forma . Ch'Italia mia terger si può le eiglia, Madre famosa di si nobil figlio.

Canson, vanne a Felice, Che m'inviò leggiadro carme in dono, Rammenta ciò che giova, e ciò che lice; Celati altrui , se brami aver perdono ; Poiche le incolte cose

Deggiono star modestamente asec

... LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI

DEL CAPACIERE ABATE

CESARE SALUZZO (3). STRINGENDO'I fren , onde superlo accopp Sulle pubi del ciel Eto e Piron. Al lite appesto del bel lite Eco Guidava il Sol velocemento ardita La rilucente coppia : Tutto aveva nel mondo e moto e vita : Ma l'uom di terra fatto, Sulla terra giacea, E di Giapeto il figlio . Che formato l'avea. A destarle non atte

Chiedea rivolto al ciel qualche consiglio t A che val, suspirando egli dicea , Onella dirina forma S'avvien ch'eternamente ei giaccia e dorma? Seese dal Ciel Mineria .

Non quella Dea che altera Colla ruvida man impugna l'asta , Quella bensi , che d'ogni cosa osserva Indagatrice la cagion primiera ,

Cui la corona d'un plivo hasta : Scese dell' nom ad ammirar l'eccelsa Fronte, specchio mortal d'eterno Sole. Sotto arboncello ova fioria la gelsa Vide'l suo facitore. Che nel soave errore Per riscuoterlo invan facea parole, E a lui volta ridente Avvivò sua speranse a mezzo spente. Là dove volge? cielo lu eristallino velo Beltà somma infinita, Dime: il mie cuor t'invita A venir meco, e con industre cura Se mai lassů ritrovi Nella parte del ciel più eccelsa o pura Com che all'uopo giovi, lo te lo dono: taeque ; in quel momento Furon rapiti con sublima gioco Alla region del fuoco. E andaro entrambi a camminar sul vento, Prometeo vide, che del moto alterno Di quel bel regno eterno D'ogni mondo creato interno interno Tanca I facco governo : Fuoco era quel cho dispensava I giorno, Ch'infondava'l calor in ogni obbietto: Ei pien d'ardire il petto In tutto qual anggiorno Adocchiò solo il fuoco, e dalla sfera, Ove levato s'era , Un raggio tolso accortamente saggio, E avvivô l'uom con quel superno raggio, Se questa degli Achei fola ingegnosa Contemplar acconsente La tua sagace mente Sacra a davoti riveriti studi, Di verità nascosa, Vedrai, germano, i nobil sensi ignudi; Vedrai, rhe quella fiamma iu noi trasfusa, È del saper la sovrumana luce. Nell'universo infusa Pari ad accorto duce Filosofia, che di Minerva ha nome, Ogni saggio mortal lassu conduce ; E le rie passion oppresse e dome Ogni errore disgombra Si che fugando l'ombra Nuova enistenza a'fidi suoi comparte Del volgo sonnacchioso in altra parte. German , vedi qual a'apre Immenso campo a te di bella gloria. Non più pastor sull'Eliconia riva Cantando giovanil nevalla istoria Nosco verrai cinto di fronda estiva, Guidando agnelli saltellanti e capre ;

Poetica follia.

Benchè pregiato in pria,

È quell'impiego umile;

Or che fra'saggi dettamente accinto

Tu l'avrai certo a via

Alla dotta contera

Hai col valor nostra speranza vinto. Alı in te si veda nobil brama accesa ( Perdoni il padre, se favella il euore ) D'emular negli studi il genitore, Ei t'aspetta fregiato Dell'anello onorato E dell'eccelsa rispettata veste. Voi, Penati tranquilli, ah! voi vedesta Pel giovanil sun vanto llagnar le gote a genitori il pianto. Ah! scenda agnor corì pianto di gioja, Nè mai ti venga a noja, Cesar , l'aspro cammin della virtute. Prometeo fu punito Sol perchè l'uomo ardito Con misere cadpte. Opre del senso infermo a lui fatale, Del fuoco si abusò , dono immortale. Canson, se non poss'io Nel laminoso coro Cinger virile invidiato alloro, Eternare design L'altrui vittoria almen nel canto mio. AL PADRE. Cour in vuota profonda immensa stanza Fosforo Inminoso Di viva luce sempiterno rio, Pago di sua possanza Sedea fra I nulla l'increato Iddio; Qualor dal fuoco nel gran volto ascoso Rapidamente uscie Raggio vivace, che si sparse in cento Portentose scintille ; Volaron le scintille ; in un momento Uscir creati Soll a mille a mille , Sovra sè stessi roteando accesi. Entro'l vuoto sospesi ; E roteando insiema udias intorno Gridar gran voce da'novelli poli, D'onde novelle uscia perenne gio Tre volte santo chi dà Ince ai Soli, Sorrise I Numa , a fn diviso il nulla In turbinose parti, E di qua'Soli sparti L'acre si fece vestimento e culla 2 Ad ogni Sol segnò suo loco il Nume Nell'empio vuoto, e lo adornò di mondi, Onde ogni Sol circondi Stellata sfera a belia, Alla gran forza ancella . Ch'ogni lontana parte Verso I suo centro appella ; Che'l centro sol vibra dovnnque lume : Grande mirabil arte, E mirabil governo Dell'immenso Signor d'un regno eterno. Tutti que'mondi, e Soli luminosi,

Gran parte al postro ima aginar narcosi,

290 L'alto Sire divine Con sue possenti dita Spinge sopra I cammin prime segnate ; Ne'l segnato cammino Torcer potrebbe in più lontano lato Un solo globo anrato, Che sente I dito guidator vicino. E la scolpita nell' eterna mente Legge d'universale ordine ei sente : Alla man rererita, Che lo trasse dal niente, Volve intorno ogni Solo : In mirabil carole Volvono i mondi, o s'ode In un carme di lode : Santo! Santo! tre volto Chi le fiamme del ciel in danze ha volte, Come in un folto bosco rigoglioso Ogni arbor conta contomila foglie; Nell'universo vastamente pieno Ogni mondo non meoo Immenso stuol d'abstatori conta. Qual pellegrin vorria con strane voglie Annoverar d'ogni arbor maestoso Ogni fogliussa non curata e conta? Passa sulle fogliuzzo, e lo calpesta Mentre inalga la testa Attonito a mirar l'arbor frondoso; Noi le fogliusse siam ; ma'l pellegrino Non somiglia per noi l'occhio divino, Oh quanti mari in tanti mondi ! eppure Egli sa quante arene ha'l nostro mare : Ei pesa l'onde amare Nel caro della destra; E la voce maestra, Cho insegna agli astri l'armonia celeste . All'usignuolo integna, Dolce sollievo di sue tristi cure , Le cansonette dell'emente meste. Egli regna: egli regna Or pictoso, or severo, Checche no dies l'acciecata terra, l'gualmeute in quel forte orreude impere Gran colosso di guerra, E in quel reame d'api piccioletto Dal non curanto giardinior neglette. Ei le divine veste

Ampio d'intorno sparse Apre alle afflitte genti t Al vinto, al vincitor fa dolce invita Di riposer le nubilose fronti Entro'l grembo infinito: Al vinto, al vincitor sui sacri monti Apre i mistici fonti, Oude le labbra scolorite ed arse Vi porgano color, che sorte inganna, Color cho fanciullini entro la cuna Fa dondolar fortuna Sovr' un abisso colla man tiranna. Ebbre dell'acque di quel sacre rie

Dagli omori immortali ampio-pendenti,

Di ameraldi conteste .

S'addormentino pur l'amili torme, S' addormenti il possente in grembo a Dio, Che se dormo ciascun , Iddio non dorme, Nostra region non è dal vulgo intesa,

Ne la nostra speranza ; Però cauta t'avanza, O mia canzone, dogli eventi reta, Per tua somma ventura . Modestamente oscura : Di'al mio buon Genitor , che veglia in ciclo Chi coperse d'un volo La ventà, la sorte e la paura; No ti curar d'altrui , s'egli ti cura.

L'ANNO DELIANNOVESIMO.

Soace novella aprora Rugiadosetta e bella Velando col crin d'or la fronte e? petto. E mentre'l eicl s'indora, La più lontana stella Del rinescente di fugge l'aspetto. Le grazie ed il diletto Dansan per l'aer eliaro: Ebe sciogliendo'l canto Va racco, lieudo intanto Orni fior ch' esser puote a Febo caro, E con sfersa di ross Percuote'l sonno tra le selve ombrose. Prima che 'l Sol dal ciolo Tolga del tutto'l velo, Di mia solinga stanza Chi chiede a me l'entrata? Notturno pellegrino Sei forse tu? ... Chi mai ti diè baldansa Di turber mio ripeso mattatino? Con aspra voce ingrata, Apri, lu gridi, ch' hai tardato assait Son pellegrin ebe uon aspetto mai. Ve', ve'ch'io t'apro... ob como Tu nudo fanciallino Ti trovi sul cammino? Chi mai cinse di fior tpe bionde chiome? Hai l'ali al capo, al piede. Chi l'ali mai ti diede ?

Sopra lontani lidi ? Ch' hai di straniero I volto e la favella : Forse scendesti a noi da qualche stella? No, da stella non vengo, Odo ehe tu rispondi, Il Tempo sol fu che mi diè l'uscita, E da lui sel io tengo

Dimmi, perebè ti fidi

Andar così discinto,

E di periglio cinto

E l'ali e i capei biondi ; Sono il nato pur ora Colla novella aurora Dicianpovesim' Apuo di tua vita. Son nudo, ma in tua cura Or mi pone natura,

E a vestirmi t'invita; Vestimi presto, o donna, oppur paventa Ch'io nudo fugga, e'l tno pregar nou seute. Già diciotto fratelli a me simili Da te si son partiti

Lievi più ch' aura montanina o fresca. Deh! pensar non t'incresca Come seno fuggiti Da te negletti, umili Quegli anni giovanili : Già l'ultimo che a te portò rovina . E minacciò vicina Prima del messodi l'ultime sera .

Mostrotti nel fuggir, como talora Orrendamente nera La notte vien all'apparir d'aurora, Se vuoi che bella sembri

A te la morte stema. Che nalla luja foma Do'chiuder i tuoi membri , Fa' che sia pura la tua vita anch'essa , Così che quando la celeste possa Nall'ultima giornata Più nou lasci di te ossa con ossa, S'allegri la beata Alma felice, ebe volando al cielo

Il frale lascierà terreno velo. E se talor ti pare Il cammin aspro e duro Indietro volgi a rimirar chi giace Sovra'l terreno impuro, E tra lagrime amare Vedi I sozzo piacer come si sface Nelle terribil'ore,

Nè più ritrova pace Pensando che y'ha in ciel chi tutto vede. Più lo stolto non erede Recar un'empia guerra ad ogni Nume,

Ma ansi aver le piume Ei vorria per fuggir quella ch'aspetta , Premio del suo costume. Interminabil orrida rendetta.

Saggia ti renda, o donna, L'altrui follia che vedi ; Se al detto mio tu eredi Mi vestirai di gonna Splendida al par del Sole, No mia partensa ti sarà molesta; lo non mi fermo: il mio signor nol vuole, Ch'io servo al Tempo, e la mia scusa è questa. Deh tu mi manifesta La strada che seguir teco degg'io, E guida il passo mio,

Ma rammenti i miei detti I tuo pensiero, Poi segui'l mio sentiero. Il tuo sentier ti segno, Fanciul, vientene meco Sin a quef di che del passato in grembo Cadrai nel muto regno.

Il Tempo guata bieco D'eternitate al lembo,

E già 'l nestro indugiar lo muore a sdeguo.

Col percotos nembo. Che in sen chiudea lo stral di fera morto, Già già tho precursor tocca le porte U de giustina esaminarei insiente Quando sarà mia vita all'ore estreme. Andiam. Cansona umile, So vieni nosco non averti a vile,

E s'evvien che m'acciechi unhano errore Parlami tu con la regione al cuore,

IN MORTE DEL CARDINALS VITT. BALDASSABRE COSTA

D'ARIONANO ARCIFESCOPO DI TORINO. GL' IMMENSE allarga tenebrosi vanni L'angiolo del dolore, E colido terrore

Sparge con l'ombre delle nere piume, L'ombra funesta delle piume nere Già tutta Ralia copre. Ahi le mirabil' opre Dello stagion primiere ! Ahi di prische vittorie i lucid'anni l Ahi le Romane glorie, e 'l bel costume l Sinché disciolto in polva Sin 'l nostro mondo anch'esso,

ll Tempo tutto involve Nella in dodici parti Or bianca, or bruna, ripartita fascia, lu cui de' giorni sparti Il gran tesoro lascia Il Sol che la passeggia , e le dà lume, Chi mi darà negletti e neri panni? Chi mi farà corona

D'un ramoscello di feral eipresso? Si ch'io pianga il dolor, la toma, i danni, La sanguinosa guerra Dell' infelice terra. Ah l pianga 'l vulgo , pianga l'Elicona

Sorra i comuni affanni s Pianga sovra il Pastor , del giusto amico ; Derno del tempo antico. Nostra speranza , ch' a noi tolse Morte.

Abil piangi, Italia, tua fatura sorto, Chi petrà discoprir l'arcano esento, Che celata matura L'alta sorte futura ? Qual Pindaro novel spingar potrebbe, Come gigente crebbe

La contraria fortuna in un momento? Score la testa, e l'eorpo mostruoso, Fere spine vibrando, Qual istrice crudel e portentoso: Poi calpestò, volando Rapida più del vento.

Ciechi e non cicchi , che acontrò passando; Deb! non calpesti ancora Il fragile naviglio, U' noi salimmo per fatal geiegura,

POESIE 292 Invan t'adopri in ogni mezzo umaco. Già in terra e 'n mar magnaoima reina Ma pur, che dico? non t'adopri iovano, Or sulla rotta prora Sta l'aquila Latina, E incurra il dorso, e de gran rostri fuori Lascia cader gli allori, Della gran medre altera E lentamente chiude i lucid occhi Nelia gloria primiora, In letargico sonno spaventoso : O più di noi beati Ne v'ha pur chi la scuota o chi la tocchi ; Venturi figli dell' Italia nostra. Sol bayri inyano rhi chiamando plora. Il buon paster si prostra Il mio gran rostro ascoco Sotto le scosse velo folgorate, Sta sotto l'ali, e più non esce fuore : E cosl prega l'inerca'o Iddio: Turba d'antichi eroi , Or fatti nudi spirti, Qual d'uom rhe sdrgno eccora Fammi provar moreudo Ogni supplizio orrendo, Prendono cupo volto, Occhio bieco sepolto, I't'offro il viver mio, Crin bianrheggianti ed irti , Ed alle rotte vrle intorno stretti Se cosl vuoi si muora z Metton singulti, e van gridando poi Dalla pietà costretti: Disse; nube funesta È I gran giorno vicino, Italia pianga il suo crudel destino. Rapace mano all'aquila superba E avviluppò la reverita testa. Levò già in parte le sue penna ardite, Facendola così gran piaga acorba. Tenta la man rapace Di ritorle ogni penna ad nna ad nna, Sin che l'aspre giornate alfin compite Ma di Curzio maggiore Per sua erudel fortuna Cada l'augello audace Al mo divin fattore Vittima diede l'innocente vita Entro'l mar che s'inalza, e mugge e freme. Ob l dell'Italia speme Al suo fattor gradita. Fosse alla prora almene nu sol pilota , Deb I che farlo in pnoi, Che su per l'onda ignota Il naviglio guidame amico in porto. O Costa, o magno venerando padre Fenestra, da cui spande Di nestra oppressa gente, Pora da te nostro naviglio scorto Iofra le rocche solitarie ed adre ll'stretto 'l nostro mar geme passando, Il 'l cielo folgorando Morte minaccia dalla nube ardente. Liberamente terni Ah Corra I queste rovesciate velo Schrrzo d'aore infedele. Raddrizzi la tua mano: Italia piange e grida; e grida invano. Che I buon nocchiero del nemico flutto L'impeto non raffrena . Sacro al popolo amico, Or che per opra altrui belle già tutto, Sacro all'istesso ancore E volge sangue sull' arida arena, Dell'Italia nemico p Oh di amania, di lutto Migeramente carca L'Eridano de te pace riceva ; Mezzo distrutta barea D'infelici ripiena, Senti l'nmil mio voto ; Deh l chi ti mirerebbe ad occhio ascintto? Ahi Costa l ahi vedi qual destin n'aspetta. A te'l mio rosso canto Si fa'palese e noto , Stassi la calma sull'opposto lido, Lido lontano tanto Da goesto mar di pianto : Dove noi gimmo teco. L'aunila dorme nell'indegno nido , E'l Dio della sendetta

Veglia sovr'essa intanto:

Ammiratelo voi , lontane etati , Ammiratelo soi, degni fors' anche Per queste turbe affaticato e stanrbe Se pilota e pastor i' bastn solo , Che 'n terra piova dalle stello irate; Ma spicelii l'aura della pace il volo; Italia pienge; ah ! più non pianga allora. Calò dal cielo in quel fatal momento, Cadde qual Cursio nella gran vorago, Ed offerse se stesso a Currio uguale : Fo pur del suo cader contento e pago, Sol che I pungente della Morte strale Non cagionasse altroi l'aspro tormento. Spirto celeste, e sempre caro a noi, Taffaccia al Sol ; immentamente grande Soffio di Ince l'immortal Signore . Ed al naviglio con tuo conno addite La palma consacreta al vincitore Su nobil spiaggia ch' è da noi smarrita. Grida da 'tuoi divini alti soggiorni : a Al suo grao volo l'aquile Latine Ne pianga Italia sulla sua rovina. Il dubbio vel, che encor in parte copre La scena funestissima, solleva, E col consiglio sian dirette l'opre-A Roma sacro, che virtude onora, Or'è chi ti conobbe, e non ti plora ? S' è ver che 'n questo basso mondo e cieco Ed ebbe di piacerti il sommo vento; La navicella di terrore e pianto, Salva, se pur il mio pregar t'è grato, Saggio spirto beato.

Ponga la'mano Iddio sul flutto atroce, Ed il gran flutto abbassi Nella profouda foce : Soffi doutro le unbi rosseggianti, E dal suo soffio evanti La gran tempesta volleggiando passi, Onde ogni pianto laxi La hell'Italia, ch'or di duol rinabombo,

O pisaga sel zulla tua nobil tomba. Debi nata in terra, se tu sali in cielo, Mia felice Cansone, Spegliato della porpora Romana Corra vedrai finor del terreno velo, Ma vestio di lece più ch' unano. Delense a lui ti mostra. Ce fa la speme nostra, Eggida' Italia trema, e a' ha ragione; Stringe 'I nemco le use funche chiome.

## AL PADRE

REEL' ANNO 1795.

E le riman d' Italia il solo nome.

Firster, a qualita simil di lampo estiro , Apparerio nelo dell'eterno Islaio ; El fira sua termenda Figuria di la similari di la similari di la similari di la sito Piari sito pinda , El altargando Fila di la di

La struggitrice equilonar tempesta. Terribil ire l ahi padre ! Or chi 'l ravvisa , il Dio, che serra iutorno Con angeliche squadre Il nebuloso uman nostro soggiorno? Or chi'l ravvisa, il Dio, che nei consigli Alti d'emore, un di promise al giusto, Che quai novelli ulivi i cari figli , Dolce coro venusto, Cingerebber le meuse a lui gredite ? Chi lo ravvisa? Egli che te già fece Sei volte ricco nel paterno tetto Di cara prole, e come al giuste, unite Le tue speranze ti spostrò serene , Or della gioja in vece , Noll'ore infide di terror ripione, Egli, sommo Signer del mendo intero, Riempi di dolore il tuo pensiero. Sotto enerata ma feral lerica Tre miei germani nell'atroce guerra Sudan per lunga ed abil vana fatica', LA dove schiera ostil empia disserra

Tutto'l terror d'orribile tensone.

Sopra l'alpina balze Già i tre colori innalas Nell'insegna abborrita Fiera nemica al cielo ed a razione. Alui l l'abborrita insegna Angiel gigante, tenebroso e forte, Che nella stanza cieca ed annerita Nacque nel grembo a Morte, Fa volteggiar rabbiosamente ratto: E intanto a cerchio il vulgo mentecatto Danza intorno al vessillo sanguinoso Com' Israello saltellando intorno Al muto idolo vano, Di sua enduca mano Lavoro abbominoso E di suo nome eterna infamia e scorno. Possente Dio I com'Israel dispersa Vada senza pietà la turba avversa. Piangi la patria sorte, o genitore, Non il guerrier: nel bellicoso coro Cresce ovunque l'ellore, Ovnnque il coglie chi nel forte aduna Generoso suo quore Lo spreggo di volubile fortuna, E l'alte sete di verace opore. Sai che di tue virtà l'esempio egregio Invogliò d'egual fema i figli tuoi. Cost no' rami suoi, Non mortale suo pregio, Antica quercia rinverdisce altera , Ne perde la primiera Ch'ebbe in sua gioventù vaga freschezza, E ammira il passeggier la sua bellessa, Ab! qualor l'infelice FEDURICO . Molle di sangue la crudel ferita, Del barbaro nemico Aperta, ti mostrò, certo fu'l duolo usto, o signor, ne tu piangesti solo. Me quando la gradita Ombra di palma eterna La stansa coprirà, dove la cara Tranquillità vesseggieratti intorno , Sfavillerà di luce eterna e chiara L'alba foriera del funeste giorno I Ed alla madre amata, Eccelso don della pietà superna ; Da nostr'alme odorata, Dirai superbo e lieto : Bella è la gloria in viver dolce e queto, Coltivator di men acerbi studi Vive Casaaa nosco; in altri lidi Tra gli affannosi stridi Della discordia, e tra penosi e rudi Campi, gli altri fratelli al ferro, al fuoco Esporre invitti si feranno gioco I viril petti ignudi : Giovenetto Roanevo osservi intanto Come il valor nella tua stirpe ha loco, E invidiando il fraterno e nobil vanto Buon genitor, t'asciugheremo il pianto. Canzon, secura sei: carme suave, Dono del cuor, obblivion non pave.

#### A PROSPERO BALEO

AMBASCIATORE PEL SE A PARIGI MANGANDOGLE ALCUNE POESIE NELL'ANNO 1797.

On che risorge il giorno, Batti, ribatti intorno I freschi vanni d'oro alla pendice , O venticel felice. Vedrai dormir negletta

Tra l'erbette odorose E i bocciuoli di rose Giovane canzocetta, Che ascese in grembo della bella aurora

E i fior ne trasse fuora, Ondo poscia formai sovra il suo crino L'ingemmate ghirlande pellegrine.

Sospirale vicine, O vago ventolino, Come al mattin d'april tanto sospiri.

Destata non s'adiri Ma secuda delcemente U'molle spirar sente Te , Zefbro gentile.

Cosl risorga aprile A consolar tua voglia t Cosi un'onda in ruscello, in siepe foglia

Non siavi mai tant'osa Che rezista alla tua possa amore Vedi, vedi, che intende

Il tuo garrire, o scende, Ahi Zelliro leggier l vanne, t'invola, Vergognosetta e sola, Qual pastorella scinta

Di bel rossor dipinta, La canzonetta non farà parola. Tn vispo sei , fanciullo ,

Fuggi dalla sua vista,

Ahi venticello altero l O dentro il vel ti fo mio prigioniero.

Vieni, cauzon, deh vioni: Ab dove ti trattieni? Or Zelliro fuggi tra quello fronde,

Nal sermolin s'asconda, Alsa quel crin negletto Stringi qual val sul petto. Vaglusame a vederle

L'Alba mi diede perle Entro sua reggia oriental formate, Di perle fregerò tua veste bianca ; Ma vanne ardita e franca

Tu per età minore Le suore tne conduci. I tempi sono truci, Ma non ti prenda orrore,

Che mireratti sol ninfa , o pastore. Le tue maggior sorelle Ti fo compagne ancelle,

A Barro in le guiderai cantando. Non ti fermar narrando

Di tutto fai trastullo, Sovra terra fatal volto dolente z Ood'ella al tno veder saggia s'attrista.

Sorra l'infesto tronco. Terribili , funeste , Ben cento, e cento teste, Posano atrocemente i o m Oreibilmente sibilando acuti Contro quo'rami muti Aspidi volenosi t

Le fallaci novelle :

Passa, passa volcee, Giglio vedrai superbo

Miscramente tronco.

Soyra quel lido atroco

Cni fu gran ramo acerbo

E vedrai con quel Giglio in langa guerra, L'aure in ciel, l'onde in mar, le belve in terra. Ciò che narrar tu senti,

Canzon, non li sgomenti. Cosa volgar , lo sai , guardo non meria. Ma pur la fronte vela . Le tue getuzze cela : D'esser veduta men sarai più certa.

Ravviva il tuo coraggio : Vai messaggiera al saggio, D'altro saggio immortale alunno e gloria. Forse di te memoria

Faran l'età più conto Perchè hai suo nomo in fronte. Ricca dell'alto nome . Il for delle tue chiome

Può diventare alloro : De' pregi suoi tesoro Puoi far passando, ondo alla tua fatica Planda virtate amica.....

Ma perché piangi? ed inquieta movi? Ab fanciullina! a replicar che trovi? Odo , piangendo diei, Nelle stagioni ultrici

Regina no di possente Versar d! sangue un rio lo vidi dal piagato Candido sen gelato; Singhiozzava tacendo; ah! piango anch' io,

E n'ho la guancia smorta. Chè mia bellezza è morta Pel lungo pianto mio p In stagion d'alti guai teco ragiono Ma pur tua figlia i sono .

E a mic sorelle mi farei di scorta ; Ma prima, o donna, a chi mi mandi pensa; Alta dottrina immensa, E più di sua dottrina

Di suo voler reina. lo negli eterei chiostri Por mi aggirai talora Più che nel cieco e chiuse mende vestre s Virtà divina là nel ciol s'opora :

Gran coso udii , e le rammento ancora. Nella splendeote mole Fra la reggia del Sole, Stanza d'amor sublime.

Alta mirabil alma

Spander al chiano giorno.

Bej is almani, ma in vano.

Rell' animose rime i

Deb fa, deb fa rictornol

III Pato, gi mi rispore

Le mie virtuli poses

Ia quel figlio chi io accia ill'amor mie i

In terra vive i nui, qui regno in Dio.

Ora, me minerella

Semplera di, nono belacco giù accenti?

Ei nalo a grave cura,

lo cannontia corrari.

lo vidi il Veglio magno,

Che sullo sponde fece all' Eridano

Semplice d, non bellal Ah come mai formar sees gil accert Et naho a grava ceura, i consucerta ceura de consucerta ceura de consucerta ceura de la consucerta ceura de la licro la Un ramuscel d'alloro la Un ramuscel d'alloro la Una nolo raggio al hamono, Raggio di Sol arreno, Pesso mella mio luci la Pea nobelli penaieri de la licro del licro de la licro del licro de la licro de

Solo it posect utar, solo to spece. String; il bacolo verde, o mia eanzone: Pingesti tua ragione; Ma ti ritorni in mente, Che un romore innocente Alletta più che i molti datti oudaci: Alddia tue sorelle a Baxoo, e taci; Ne't'avviiir, se renutà non spandit. So che piece il eandore all'aima grandi.

## A PIO SESTO

HELL'ANNO 1796.

Piscavo a cerchio erribilmente un angue Prese la Morta , e se ne fece un areo ; E di cometa infesta Si fe' col raggio una fatal saetta, Il erin d'aspidi eareo Cincea nube funesta Scritta nel cavo seno In gran note di sangue : Ab, vendetta vendetta, Proterva Italia, su tua sozza testa: Stagion d'affanno è questa. Dall'occhio cupo di furor ripieno, Ad irraggiar lo scritto i uscia di foco Terribile baleno. Con la funesta mano Segnò l'Europa tutta in più d'un loco Il mostro dianmano : Ma dell'antica Roma Giunto al lito famoso . Pieno d'atro livere

Il mostro abhominoso
Si pose ambe le man entro la chioma,
E grado per tercrore
Come leon che di gran sete mnore,
Poi come toro furiboodo ardito
Volocissi mamente il corso prese,

Volocissimaments il corso press, Erissonar s'inteso Il cupo suon di querulo muggito. Il cupo suon di querulo muggito. A quell'acuto grido rd impensato. Sa scossero lo nobili rovine. Al gran Tebro viciner. Ma ratto scess sul famoso lito. Angiol ministro del superno Dio; E dall'occhio beato. Vereò di ra egi omiposmenti un rio,

E dall'occhio heato
Versó di ragio minjessenti un rio,
Onda il harbavo meatro forsemuato
Onda il harbavo meatro forsemuato
Li dalla dalla contra, e mandi in alto
Un gesuito simile all'Aquilose,
Cho in chiusa ratla fiachia imprigionato,
Qualor grau mole al 100 passar s'oppone i
Indistri monsen con un ricer sallo residente
L'airo mosfro craule1, e tutta in guerra
Somopra andba stoi il mo più la terra.

Si scossero la rocche, o cento e cento Gran turbini di fiamme sprigionati Spinse rapido vesto A' più riposti lati : Ma l'Angio pose I più dentro quel foco , E in cenar lo converse ;

Cost talor tanciullo Piccole canno accenda, o va per gioco Spegnando poscia in pueril trastullo L'ardita fiamora, se s'innalia un poco, Aliro l'Angiol divino Entro l'dolor sommerse

L'almo campague dal bel mol Latino ; Eri parlòn... Ma del parlar chi seate La non divina forsa Ma sota incolpi i lo parole accesse Di fiamma viva e pura Soi la mia bocca vipetando ha spente, Ahi dell'uomo caduca sumi natura l' Cosa celeste, volgar cosa rese La mia favella cogera;

Se una gemma pascondi in rossa scorsa Ella è coperta /a 'l auo fulgor s'amm Pur qualunque io mi sia, benchè neglette Pastorella tra voi, genti, m'udite: La sovrumana lito Vid'io dal monte, ove le sacre Muse, Ch'ebbero il canto sovrumano in dono. Al fresco rezzo d'una palma eletta Co' profeti divin seder son use, L'Angiel gride : la tua fatal saetta Deponi, o Morte, e ma conosci i i sono 6 L'Angiol, che veglia al limitar del cialo, Qualor del dolce suo primier soggiorno Tapri la donna le serrate porte, Gustando il fatal pomo (ahi tempo! ahi giorno Allor col braodo, o Morte.

Io fui rhe disraccioi dal Peradiso L'ucm per rui s'annobhio !e giusta sorte. E tu sorgesti col terribil telo t E len qual eri allor, io ti ravviso; Te potrebbe fugar l'Eterno Nume Con lieve riso della diva bocca . Ma l'uom punir ei brema Per rui la colpe diventò costume : Pur benché ireto , Egli ema ; Somma pietà dal divin cuor trabocca : Ei comandar potrebbe, e non le vuole:

Ei . Morte , a te mi manda ; or lotta meco : lu altra etate sotto umana veste Un messaggier celeste Scese all'uom , ne sdegno di lottar seco : Sospeso è'l fato, i' vo'lotter con teco. Dirollo? A me parre veder la rruda

Sospese le parole,

Morte lottar col sacro messaggiero: Morte scernata e nuda Intralciava le braccia alle robuste Braccie del santo, e col suo piede altero Premea le piente auguste. M' assalse allor terribile penniero; Volsi alla Musa de Profeti il dire : Deh! deh! gridai, come possibil fia

Ch'un Angiol provi di quel mostro l'ire? Cosa mistica vedi, a me rispose La sacra Musa mia : Vedi novelle innsitate cose; Quella è la Morte, ed ahi! Rome mi L'orribil ghigno dell'atroce faccia; Ouell'angiol redi ? ed ahi l così naseone

Vedi in mistico velo L'enime sante che fan form al cielo. Io voleva grider ; che fie di quella Mistica pugna, ch'e me gele il sangue? lovoleva grider, ma l'elma ancella Dell'umil velo, che la copre aucora, Monco nel petto allora . Come fiammelle consumata langue,

E parole non già, sciolsi sospiri : Me rimirata eppena, Sparve per me la scena, Cagion de miei martiri. Tueno I ciel fatto bruno , e piogge e lampi Precipiter su i campi ; Musa, ch' Musa I gridai, qui parla un Dio, Irato Dio l non vi sarà chi srampi ? Musa fuggiom, debl guida il passo mio t Bramo securo porte Contro'l destino minaccioso e rio:

Ghirlandelle di fior su 'l Tebro i'porto . Lungo e nobil viaggio, Ma non manca il coraggio; Deporle i' voglio a'piè del trono, u'siedo Del Galileo pastor l'eccelso erede:

Cerco per mio conforte la tanto orror, se non bo pace in seno. Di chi è Nume quaggiù sguardo sereno.

Il mar, e'l sol son dell'eterno Aume

L'out a grande maggiore .

Pur derue il sol d'un guerdo il picciol fiore. Feconda i lidi 'I mar colle sue spume. Del seggio, in cui l' eterno facitore lle i sacri pregi uniti, Delle trine virth forte colouna , Forse sarà, rhe 'I mare e 'I sol s'imiti. Sorrise l'alta Musa , e disse : o donne , Mel tempo prendi a consacrar l' alloro ; Pur io nella mia gonna lliceretti già quella, Che fu di te lavoro. l'iccola ghirlandella;

Andiam , se 'Ivuoi ; cogli que' fior già sparti; Volgi 'l pesso sicuro, Che dell' ermi l'orror vedo o non curo, l'erchè foco divin tutta m'accende . E da lui forza prende Lo spirto, rhe quaggiù lena può darti :

Me rhi troppo pretende Nulla riceve; non fissar nel grande; Che sacra luce spende, L'occhio, e cui sua natura lo contende ;

Non dei taut'alto alsarti ;

L'ellor deponi el sacro piede, e parti. Canson, veder potess Como terminerà le lite atroce, Che pinse la mia voce : Ma s'era scritto in ciel , ch'io non vedemi Il dubbio fin della rrudel tensono, Potessi teco peregrina almeno

Girmene, o mia cansone, In fertil lido sotto ciel sereno . Dore a somme virtù possa divina Diè 'l governo dell'onda Tiberina.

### AD ENRICHETTA DIONIGI

IN MORTE

DI MARIA PEZZELLI. Panno la grotta immensa, Che ella profonde reggia D' eternità gli enni veloci guida t Fre l'atra notte e densa Che sulle vaste porte signoreggia, Ed è interrotta, ahi I poco, Da pora luce infida, Per cui s'alibaglia l' nom quando vaneggia Sull'orme incerte dell'età remote; Cinte il erin lungo d'un rterno alloro, Staveno in giro immote

Ombre discese al bipartito loco

Ombre femese a ragionar fra loro : Onde segnar tre l'aure cupe e vuote Sentier di luce nelle rie tenchre A uno spirto celibro Che el verco, obime l d'Eternità senia l'er le degli enni disastrosa via.

Prima d'un saggio qui la nobil ombra Stava, che moti e circoli, severo

Indagator librando Trovò non rare volte equabil vero; E all' aspettata or sul fatal sentiero Mirahil donna, allor del frale ingombra, Non rare volte l'additò maestro :

Ei per ingegno altero In Gallia nacque, e là sul Tebro vime, Giorni di gloriosa età segnando. Seco era un'ombra di canuto senno Che d'Ettore, d'Ulisse, D' llio e d' Achille pur seguia narrendo ,

Com' eltre volte in l'alta Roma il fea , Pieue d'antico ed ammirabil estro.

Con desioso cenno All' ombra amica il varco iva segnando, Ed ob! dicea, noi della notte invitta Alunna un tempo nostra , or fatta Dea, Noi rivedrem fra poco il nudo spirto. Quest'è la via prescritte,

Ch'ella ore eterno è 'l mirto L'allero cterno in non mutabil sorte. Giugner non può che per la via di morte.

Stavan le Porsie e le Cornelie antiche Ad aspettar la chiara ombra famosa . Ed il Romano cuoce

E le grazie pudiche Gian rammentando dell'età migliore Quand' ella ramo d'un' egregia pianta Vicina al Campidoglio e nacque e crebbe. Ob sacro Campidoglio! Ob patrio fiame, Re già del mondo I ed oh possente Roma I Dicean : quanto di gloria ella v'accrebbe. Degli allori letin cinta la chioma ! Sai, flume eccelso, che de'figli tuoi Eternità nel tempio suo ragione; Sai che I prisco immutabile costume Serba la Diva fra gli arcani suoi, Onde madre possenie e generosa Altrice tne si vanta, E la fatal corona

Dal erin si toglie , ed al tuo erin la dona. Saffo, Corinna, ed altre cento e cento Usate all'ombre d' Academo, e al metro Sacro di Pindo ; in un con lor l' Agnesia Seco pensosa la Felsinea Bassi, La di Gilberto amante, e la dei sassi D' Isehia signora nobile Colonna, E la dolco Faustina, e le poe' ansi Tra l'Ausonico duol giunte al feretro, E Corilla e Suarda, alti cortesi Spirti, di glorie all'immortal concento Un fra i lampi accesi Che della Eternità cingono il tempio ; Fattisi incontro all'ammirabil donna,

Ogni virile esempio Fra lor membravan del suo forte ingegno; Come d'englico vetro Armato l' occluo , ella il volgeva a segno U' 'l variar degli astri ei segue e libra; Come lo spirto indagator spingea Delle cadute età nei dubbi asanzi ;

E sorger ne vedea

Le arcane fonti d'ogni nnovo evento; Come de'corpi in ngni occulta fibra Di natura spiò l'arte e'l portento; E come accenti d'ogni opposto regno Uselano un di da'labbri suoi Divini , Angli, Gallici, Toschi, Achei, Latiniz

Membravan esti: e al tenebroso lido Piombavan già per l'atra via di morte Estreme l'ore del cadente giorno, Quando sono di cara speme un grido, Che dei Romani allori il crine adorno, Ombra di eccelsa donna in veste bruna Scendea di morte pel fatal sentiero, Tremò la pera grotta, e vorticosi Spinsero gli Euri le terribil porte t Il sentier enpo dell'obblio comparre, Che guida ai regni ciechi e tenebroni L'alme volcari tra barliore infido . Al manco lato della grotta orrenda; Rapidamente allor l'alta cortina Al destro lato Eternità dischiuse : Corsero l'ombre invitte al varco intorno, Al suon degl'inni dell'eteree Muse ; E lo spirito lucido leggiero Nella d'Eternità reggia divina Entro, fra lor fatidiche parole, Come in sua reggia d'oriente il Sole.

Vanne, eanson ; ti chiede Rome de'nostri affetti e meta e speme, Potess'io girti insieme , Ore la tomba di colei si vede, Per eui si strugge in disperato pianto Vergin bella d'altissima virtude, To le dirai nell'animoso canto : O del Piodo magnanima cultrice , A spirto eccelao e santo Via d'immortalità morte dischiude ; Che in la grotta degli anni espiatrice, Oltre al varco fatale Tempo ed Invidia rea tarpate han l'ale.

## L'ARMONIA.

Letta nella pubblica adunanza dell'Accaden di Torino l'anno 1801.

STRALE di fiamma viva

Dalla faretra di cantor sublime Spinge l'altera Fantasia sagace. Sacra ed eccelsa Diva, Se a nobil segno drissa l'alte rime Nobil pensiero audace, Arcana, e grende visione ebb'io; Ahil vision fugace Che in seno all'nre col gran di fuggio l I' sente, i'sento un Dio, Che adatta all'areo il suo possente strale, E dell' nbblio fatale In seno il vibra , ondo avrem chiara vita , Quando nostra stagina sarà compita. Sorra un carro di sette

21.8 Bei colori , refranti Della nubi sfuggevoli nel seno . E di caggi settomplici saette Stringendo nelle palme scintillanti, Dea col ciglio volato, Seco mi trasse su pel ciel sereno. Sparre la torea appieno . Sparvo, o sembrommi, ogni stellata sfera, E lo nubi , l'assurro , il ciclo , il vento Sparvoro al cenno della donna alteca, Il Sol coverto o spento lo vidi, a l'acciecato Universo crollare in un momento-Ondeggiante nel vuote Il Caos profondo stette, Poscia nel nulla rotologii. See Cadde cutro 'l nulla in variabil moto Ogni creata cosa ; e sola meco Rimase l'alta sconoscinta donna . Che delle braccia sue mi fca polonna, Voce simile a quel concento divo, Cho udir s'infinse in le sue dieci sfere Il nato in Samo di Teano amante, Usel dalle sue labbra lusinghiere. Mentre scovel l'angelico sembiante. Oh sembiante! Oh momento! Oh non spor Visione beata! Piovea di luce un rivo Da'suoi begli occhi, ed io le caddi in grembo; Caddi vinta, abbagliata. Qual madre innamorata Il fancinitin, che piange, Con un bacio consola ; Cosi la donna mi corri col lembo Della sua veste, e dissemi : che t'anga? Iddio ti scelse alla potenza mia Spettatrice inusata: on quella, cui l'eterna maestria Die l'ineffabil nome d'armonia, Me su' globi lucenti Creò primiera a signoria verace

Il geand' Ente degli coti. Di me quest'ochi sono: Io I tutto guido nel divino regno : E sin tua cetra è mio non lieva dono : Cetra, che in modo vila Mai non temprò l'adu'atrice lode , Ne schiavi fece pec timore indegno L'anima dell'ingegno, E 'I vero della frode; Cetra, eui non lambl l'aura lasciva, Che della Saffo Argiva Macchiò la fama, o di suo plettro il suono; Cetra, cha in modo stoltamente audaca Sulla umane bilancia empia non pose Il ereatoe delle ereate cose. La radiante sua mano adorata, Cost dicendo, in messo al turbinoso

Vuoto elia spinse; e sorra i poli accesi, Al toccar portentous, Score novello Sol nuova inflammata Chema nel vuotu creco e tenebroso ;

E torrento di fuoco Giù caddo impetnoso Dalla gran mole aurata, Diviso in mille e mille Ineguali favillo.

Cessaro a poco a poco Gl'impulsi eccelsi. Appesi Globi di fuoco su pel ciclo immenso ; In più vicioo e più lootano lore Diventar lo fiammifere scintillo Così sospinte fuor del Sole secenso : Ed opra fu d'operatore etceno,

Che all' Armonia govorno Diè sul ciol , sulla terra o sugli abiesi . Se volser gli hstri in non segnato ellissi. Fra i vorticosi lampi Eliber I' nrto maggiore

Due favilla maggior , Saturno e Giove . Su riaccese pei celesti campi Lontage si che nel lor seno piove Gelido varno a dubito a luce. Fatte novellamente a Terra a Marte. Non lungi si fermae , doppie facella, Coll' astro vivo, cui diè'l prisco duco De' tradimenti, all'eloquenza amico

Nome nel tempo antico. Men di lui , più degli altri al Sol cocente Sorse vicina, bella infra le belle, Face gaja lucente, Sacra dai Greci all' arte Del vergognoso amore , E allumò mo dolcissimo splendore,

Vista miranda I Accesi Volscano i mondi sovra l'asse lere . Assi di fuochi ardenti : Ma furo alfine callentati e spenti Que' mondi ; e 'l vidi. La velore teera È le stellate moli Speuser col moto i cardini roventi ; Cessar lo fiamme la cocente guecca;

Torno al ciel scintillante Ogni pianota erranto, Che, roteando, sfera Si fo' qual prima egli era , Coll' equator sublime, o bassi i poli ; Mentre il magno primiero occluo dol giorn De' primitivi mescolati raggi Piovra fascetti intorno .

Che portar ne' lor rapidi viaggi, Riprodotta in un retto e vivo moto, La successiva luce ovunque ascusa , E colla luce giù pee l'aervuoto I bei color tornaro, Diversi per li mezzi in cui passaro,

Varii toecando i corpi variati ; E riprese natura i fregi usati. Allor dolce sorrise La mio duce immortale, E sorridendo me da me divise.

Poscia riprese in amoreso suono : Nacqui col Tempo ; sono Enggio di Aume ; o'l mio poter tu vedi.

La cetra, ch'è mio dono, A me consacra. Già da luora elate Fuggo la terra, e l'ali Infangar non vogl' io : Ma allor ebespira entusiasmo il canto Nel coor d'innocuo vate .

lo son che'l muove col celeste incaeto, O tn, ebe ascolti e vedi Quant'io son bella, e quanto son possente,

Volgi a me l'estro ardente ; Pinzimi ad ozni cuore avverso e rio. Sinche vivo denio Struces chi in terra non mi vide mai. Narra ch' offenso Dio , Dator di gioje e guai .

Quando spegne il mio amoro in ogni petto In ira immensa trasseutò l'effetto, Canson, ben sai qual dalle nubi scesi; Com' ella nel fuggir ripose il velo.

Or da te si palesi, E passi il fuoco all'anime di rele. E di', che se mirarla Potesse quando ella governa il cielo,

Arder al par di noi e desiarla, Ch' ella è pace , virtute , estro e bellezza , Dovría chi non l'intende e non l'asprezza.

#### L'OZIO.

Letta nella pubblica adunanza della reale Accademia l'anno 1803.

On d'armonico ciel figlio canero! Inne sublime e forte. Che in turbino di luce Aleggi intorno alla mia cetra d'oro : Prendi il mio euoro a duce . Il non imbelle cuore Disprezzator della volubil sorte : E in mezzo al eielo sali A rivestir grand'ali Stellate, immense, lucide, divine. Luscia, lascia, bell'Inne avvivatore, L' impoverite e sorde rupi alpine; Ch'io, pittrice di duolo.

Seguitero l'inarrivabil volo. Della reggia del Tempo all'ombra antica , Inno, sofferma il piede, Sciolta la breve e mal troncata chioma, Quivi una donna, anzi nna diva siede, Languida la popilla, afflitta e muta, Slacciato l'elmo e la fatal lorica Sovra I suolo caduta; Ella stupida vede

Fra l'una e l'altra mamma ampia ferita; L'affetto mio te'l dica Ch'io piansi, piango e piangerò, sintanto Ch'ella ba esgion di pianto; Oh dolce madre amica

Della caduta e della nnova Roma! Italia! Italia! il ruio delor ti noma.

Vedrai, che stalle a fiance Un giovine lascive e lusinghiero s Al erin lungo dorato Forma un serto di rose elme e cimiero ; Velo oleszente o bienco

Orne le belle membra, e non le copre ; Molle agli etti, al sembiante, al vero, all'opre; Speechio argentino il fianco Destro gli adorna, ed il sinistro lato Orna cetena di vermiglie rose ;

Collo rosate dita Totto asperse di miel, sonvemente Preme d'Italia la bocca amorosa ; Languido seduceote,

Dei fetti prischi a ragionar l'invita, E in lei, buon narretor d'entiche istorie, Pasce albagía colle vetuste glorie.

L'osio, il sappi, è costni; d'ogni delitto Sorgente infansta , e dell' Italia amante ; Pur dell' Italia egli ha il bel sen trafitto; Lentamente dal seno Stilla il sangue, o vien meno

Vaneggiando la donna, e fatta serva Di sua voglia proterva i È costui l'Ozio, insultator del Nume ; Ch' a riempire il sempre vuoto istante Vil sofista l'annienta, e non l'enora;

Fonte al truce costume , Alla di fema non curanza vile , E a volnttade ingorda e seduttrice : Per lui la sozza e ricea meretrice Trionfa in cocchio surato Del pudor non curato,

E per lui, easta sposa in sorte umile La sorte invidia al turpe amor servile. L'ero e le false lods Egli brama e dispensa ; Italia bella L'oro e le false lodi a lui consacra, Pur eb'egli in dolei modi

Le rannodi del crin le sparse anella , E molli baci imprima Sovra la faccia disadorna e macra. Oh si pudica in prima l Oh magna Italia ! egli di fior t'abbella ; Forza ti toglia, e'l vedi, E a sue lusinghe cedi , Ahi veramente rimbambita ancella!

Inno lucido, sacro, t'ayricina,

E pianci lu lei la maestà Latina

Verrà il giorno, ered'io, ch'alle sass Terribil porte il Tempo affaccierassi E la vigil lucerna Discovrirà le trasandate cose, Poiché in mezso alle mobili rovine Dalla sua rezria eterna Perenne luce Veritate ascese ; Al balenar del lume sue tremendo Il nobil eiglio alfice Italia pingerà d'alto rossore .

E le piaghe tergendo Cho già le fece un vergognoso an Morte lenta, ma certa, in sen vedrassi, E forte più dal primo error farazzi. Sin che il Tempo non sorge, E di costei sugli occhi abbacinati La infallibile sua luce non porge, Ferma i modi cortesi ed onorati O nato a veritade inno fulgento; Ma se le piaghe seote, Se vedi i folli amori abbandonati, L'inchina reverente, E dille: torna a' magni fregi usati; Vincerai gli usi effaminati e rei

Or che veracemente Italia sei,

Letta nel'a pubblica adunanza della sten

LA FORTUNA. Accademia nell'anno 1803. Quez Dio, che immenso con un dito solve Roteando la Terra in sovra i poli, E con un solfio cento mila Soli Nell'infinito muove. Com' aura muove la terrena polve: Quel Dio, che vibra la perenne luce, Che sorra noi riluce, Con li grand'occhi, da eui fiamina piose; Quello che dall' eccelse insino all' ime Parti della lucente Chiara stanza sublime. Dor'erli pota starno eternamente. La schiera reverente De'santi adora con prostesa fronte; Quel Dio che schianta il monte . Sol ch'ei l'accenni, inaridace il mare, E all'onde salse amare Incava il letto, come al picciol fonte : Egli che libra, incluttabil, forte Dell'iosetto e dell'uom natura e sorte; Ei ereò la Fortuna, esti che siede Cinto da fuochi dell'assurra notte Fra le bilance eterne Immobilmente appese Del Sol, gemma del cielo, all'asse aurato; Sacre bilance in cui l'orbe allor nato Il facitor sospese Pria di vibrarlo fra le danze alterne Dell' universo vasto equilibrato: Creò Fortuna quell' Iddio che rede , Quai nuvolotte in ciel disperse a rotte, Passar del trono folgorante al piede, Col rinnovar de secoli leggieri E dalle schiatte infide, l brevi sempre succedenti imperi ; E quasi padre, allor che manca il serne Il bambinello arcier , guarda e sorride ,

Ride egh sterno con un lieve sdegno Sorra le cure dell'umano ingegno. Creò Fortuna , allor che al faugo vita Diede, e che 'l faugo rubellogsi a Dio; Ed ahil l'insania ardita

Merito che celaso

Suo rinsto scettro l'alta ed infinita Sapienaa dell'opere ereate, Quasi creduto fatalmente in mano Ad un potere iosano, Sieche dal nulla Sapienza trasse Costei, non so s'io dies o Puris o Diva. Insana, multiforme, fuggitiva, Che sulla terree spiaggie afflitte a basse Incominció dalla primiera etale. La gran carriera, che per lui s'apriva, Poc'anzi la vid'io Starmisi a fronte, quasi in me fissa Gli scintillanti lumi, E mi porgesse le lucenti chiome, Dicendo: sai chi sono? Per me varian costumi Per me mutan le cose e pregio e nome, Per ma sorgo il potente e per me cada , L'universo e'l mio trono; Dummi la cetra , ed il mio erin ti dono. Ella face tenea Che più del Sole a me lucento apparye, Benche I fuoco n'ombrasse un aureo velo ; Questa è la face, che volgendo crea Ripopolato di mirabil larve Un universo, emulator del ciclo: Ondeggiara il crin lu go, e giù piorea Mollementa diviso Quanto ha di gemme l'Indica marca; Un'aura oricotale e lusinghiera Par mille ciocebe voltaggianti parte Sfersaodo col crin biondo il gajo viso ; Messa celata dalle ciocche ell'era Quale in aurate profum Fresca vergina rosa : Vuoi tu'l mio crin ? diss'ella, ed un bel riso Doler fo'tra pudica e desiosa, Qual chi dir molto puote, e dir non osa. Proruppi : un vil desiro lo varo Itale euor vedesti mai? Non io per soffermarti Prendere tuo bel crin , labil Fortuna : È noto a me quale di magic'arti Vario rapido giro lisi col volgo, e qual sorridi e stai, E qual tuo crin a volve e si raguna; Ne a prezzo vil la non vil cetra avrai. Oro! oro ! grida questa molla etate , E dove oro non è ride superba, Oode senno, dottrina ed onestate O stan cell'ore, o'I volge li disprezsa, Tutto vidi. Sia pur. Me non vedrai Pregar, che tua merce mi serbi alcuna Gemma d'alta ricchezza. Te pregbi colle labbra ministe Da mao lasciva ad emular bellerm

Chi sol d'Itala donoa il nome serba,

Nacqui ove nacquer nell' età pudiche

Nacqui u'nacque Vetturia, e mal rammento.

In cuore, in volto a niuno liscio avvezza.

Porzie e Cornelie antiche,

Come ferisci impavida provai

Chi I tuo fallace lusingar disprezza ; E ancor sent'io più d'una Di tue ferita , shi mia nemica acerba! Provai qual ridi , a fuggi al par del vento , Dell'emor, dal pensiero e del momento, Qual esempio non vidi? il tuo livore

Fieda ancor l'agitata fantasia ; Odo, ancor odo, il chiaro genitora Sei volta ricco d'amorosa prola , Da noi cinto, in magnanime parola Pingere l'alma che in tai voci uscia : O, sel cognito ai saggi, ch patrio amore! Ob gran pregio dei saggi, sterna fama l Misero il freddo cuore Che più di voi Fortuna apprezza e brama. Ruon padrel non scordai , com'ei dicca, E anal con brevi palme il picciol coro Dei figli imberbi plauso gli facca. Ab pera il vile! a noi concesso fia Scelerci all'ombra del paterno alloro, Noi, noi, cresciuti a non umil valore, Te sprezzando, Fortuna, o lieta o ria, Ta, ch'allor vidi atrocementa irata Della freierna lega ed onorata Trarre feral vendetta: un na colpisti ,

Ahi furia dispietata l Noi da noi dividendo, e ne punisti. Ahi campi di Verona! ahi del fratarno Sangue baguati! Abi mio delore eterno!

lo farò si colla spontanea cetra Come nascesti, ed il perchè narrando, E come vai de' veri saggi a scorno ( Di poche voci incanto memorando!) In fazioni dividendo il mondo, Che invan del erin adorne Andrai le ciocche lucide mostrando. Ella proruppe in rise; a come? e quando? In ogni tempo mi scherzò d'intorno Turba, che del mio crine il volo incerto Guata ed osserva ogni aura, a ne sospira Turba, ebe se quell'aura avvarea gira Oppostamente il bel tesoro biondo, Grida, che in giro unquanco Altri non rimirò com' ella il mira : Ma tu ben sai , che 'l Fabbro onnipossente Immoto è solo sull' immobil etra, Ch'ai simil fe''l passato ed il presente, E l'avvenire , n'l'occhio non penetra ; Sai eh'anni fur pari a quest'anni, e certo Sull'orbe vecchio rinnovato a stanco,

Ove tutto si muta Fate al sue fate ugual vid'ie sevente ; Potrei cangiarne le nocive impronte, Se cangi I cuore austero ed inesperto ; Ma nol vuoi tn , cuor alto a varecondo ; Tienti il tuo plettro, parlatrice arguta, Che in guiderdone al merto Tu, che serbi a Fortuna a spressi ed onte, Da questo di non mi vedrai la fronte. Fuggi labil Fortuna ed incostante,

Ne I suo fuggir mi cale. Ho cetra , ho cuore , a nasceranmi l'ale ,

Che ho grandi esempi luminosi avante ; E starò forse a contrastar col Fato. Fra l'ombre alte di Dante e di Torquato.

## NEL SOLENNE QUINQUAGENARIO

PEL MIRACOLO

#### DEL SANTISS. SACRAMENTO.

Suprema, immensa, avvivatrice e forte Aura . che movi per la via stellata . E sotto l'ali al Cherubin fiammante Commossa all'urto, e lievemente accesa Volvi in celesti ruote armonistata : Aura, che nel toccar le dive porta Della reggia mirabile d'Iddio Magniloquente resa, Gl'inni accompagni dell'aterna corte; Tinvoco, onnipomente Anra, mi scendi in core, In cor di veritade ardito amante : Ouella, quella son io. Che al Pindo mentitore Diedi sul piettro d'oro eterno addio. Chi mai, se t'oda a sente, Soffio sublime del sublime amore, Può non seguirti sola avidamenta? Ab l costui non ha cuore, o 'l cor rubello Non gusta senso d'increato bello. Ti sento, ti respiro, Anra sublime; Levami dove su' tuoi giri siede Pulminator degli empi Quel Dio, che forze nel mio seno imprime : Di lui parlo, a Lui parlo, Unico a Trino ; Di lui , che in mar sommerse , Grava e sacra memoria Dei trapamati fuggitivi tempi, Il re pervarso dell' Egizia sede; Che un altro re di peli irti coverse, E che con lieve canna un fiume d'onda Trasse dalla sassosa arida sponda ; Di lui, che fermò I Sol nel suo cammino, Onde Israello avesse Gran tempo, e certo ad immortal vittoria ; Di lui, che da poc'esta, e molta fedo Fe'che tal forza emerse . Ond' alta mura na erollaro oppresse; Di lui , che a tre fanciulli il varco aper Tra fiamme orcende, che piegaro anch'esse; Che a Daniello dieda Frenar lo belve a sè ruggenti accanto; Di lui che adoro al mon degli astri, a canto, Qui 'n cial ti seguo, Anra divina, a schiudo Dalle fervida labbra un Inno acceso Mio Dio, sei tu quello, che in dir: si faccia; Di luce viva l' nniverso tinge, L'universo che trema, allor che siedi. Del turbinoso vento in sovra l'ale,

E ch' ira somma sfolgorando cinge L'impefera terribile tua faccia. Dovo sei, uno, invitto ed immortale, Che dicesti a te stesso: io son chi sono? Dove sei ? Dove sei ? Quale t'abbraccia Immensità di tua possanza uguale? In quale sfera, in quale Trono stellato sevra i cerchi app Tutta in te stesso eternitade vedi, D'ogni altro vel , che di tua Ince , ignudo? Dovo sei ? Dove sei? Oh moraviglia ! Chi qua su mi consiglia A ricercarti in la tua gleria ascoso? Se come un velo precioletto e bianco Di hero nuvoletta occidentale Del Sol ne cela il volto maestoso , Te, Pan mistico, cela Mar di fiamme avvivante o portentoso; Ta, che'l mio sguardo vaneggianta e stanco Conosci, oh goueros 1 E vel tessesti, al par dell'occluo, frale. Oh amore! oh velo! oh Cherubini! oh dono! Ah! ti vela, ti vela; S'io ti mirassi in ciel , luce infinita , Cadrei, convinta si, ma incenerita, Noi t'adoriam, mistica nube : al nuovo

Cede l'antico rito, o fedo viva Dei sensi ciechi ogni difetto emenda. Perenna lodo al Genitor, al figlio Con gli angiolotti sulla eetra io movo; Loda! giubilo! onor! Per la virtude, Cho d'entrambi deriva Ad adorar con lor quest'orbe apprenda Lo spirito d' Iddio : Ince increata, Noi t'aderiam : la tres pietà discenda . La via rischiari al tuo fedel segnata, E'l tragga di periglio Fra la turba omicida e sconsigliata ; Veggan nella tua luce I popoli protervi, Cho tu sei solo regnatore e duce ; Giustizia eecelsa d'ogni macchia priva,

Che a suo voler conduce

De'forti l'oste, e la genía de'servi.

Dà pace a'tnoi : quanto di grazie chiuda Il cicl, discenda, e fin su tidi estremi L'uem si rasseda, o sacra nube! e tremi. Dominatore altissimo degli anni, Nol vedi l'uom superbo! Egli deride L'Aura tua magna , che 'l mio carme onora. Quasi coi sogni d'nna mente insana Scherza sotto la man fulminatrice Co'tnoi portenti non ben noti ancora: In mezzo a noi ti vede, e non t'adora ; Eppur quella sei tu nube vittrice; Che te medesma vondicas i , a fuora L'empio hai tratto di senno in fieri inga llai posto a dnra scuola iniqua etade , E Italia contro Italia in aspra guerra Spingesti, ed a tenson virtude e forza: Tutti gli affetti imperversar tiranni, E ne piovvero affanni,

Che un lungo error la tua pietade ammor Tu sol potevi tranquillarei in terra; Chè la tua destra serra L'alta catena della sorte nmana : Il primo anello il tien la tua Pictade ; L'anello estremo il desti a Morte ultrice : Tempo ed Eternitado una divide Brev'ora ingannatrice. Nube adorata ! nasce, passa e cade In vada eternitade Il labil tempo, o l'uom superbo illude Tanta ravvolvitrice Delle cagion seconde immensa piena 1 Che te, prima cagion, rammenta appena. Les ati ! qualo , or son einquanta e venti Lustri , Pane Divin , pel ciel t'alzasti Con rosce fiamme tuo cammin segnando. Ecco l'alba, ecco 'l giorno memorando, In cui lordo di Subalpino sangue Guerriero estrano Alpina rocca antica T'offese quella età , tu vi soffiasti Lo spirto d'ira, allumator di pugne, Ed a erudel tensona La patria mia nel tuo furor guidasti, In quell'etate un empio sorse , ob degno Do'nostri tempi miserandi e guasti , In cui l'umano audace orgoglio pone L'increata ragione Sulle bilancie dal creato ingegno I In quell' etado un empio sorse, un folle, Che te con vili prede rotolando ,

De'vetusti portenti Il facitor sprezzando, Guidotti in mezzo a nostre avite mura. S' aprir colà la vili prede , o fuori Spontaneo emerse Iddio velato , alzando Se stesso in mezso a vividi splendori. Colà tra plebe, in cui fede nou langue , Di sacerdoto in mani intatte o pure, Ostia librata pel sentier de'venti, Dio ridiscese a'popolari accenti. Vedi , Signor , l'alba falice e ebiara , Che dipinge le vette a'nostri monti : Ella è l'alba di rose, alba soave,

A cui desti la chinve Do' mattutini dubitosi rai : Ereo I giorno, ecco l'ora; oh re! che fai? Talza nella tua pompa, c'n rivo esempio Sorgi dal ehiuso tempio ; Lesati 'n mezzo dell'aer sereno Ostia, che posi sulla nobil ara, Che un di sacrò coll'ineffabil nome La città magna, che 'l tuo cor prescelse ; Levati; o qual etate obbe giammai Uopo maggior di maraviglie eccelsa. Oode mutarne il cor perverso in seno? Mentitrice mortal Pilosofia Chiamò lo irresistibili vendette, Versando lunge da sue altere vetto Di sofismi e di fraudi ampio torrento

Sull'ingannata gento. Un tno portento ne dissecchi i fonti,

E lna pictade sia Il mostrarno, siccomo

Più val d'egni fallace nmano lumo Religione, ardir, senno e costumo.

Ogni cinquanta estati ergesi a volo Rovello albor del grand'evento adorno: lo non vedrollo dal terrestre suolo, Chè fugge vita, e più non fa ritorno, Mio Dio; ma in tuo magnilico soggiorno Fa si, chi io, spirto abitator dell'etra, Limo rimovi su divina estra.

### L'ANGELO.

#### AL MARCHESE

# TAPPARELLI D'AZEULIO

DI MELANIA SUA FIGLIA.

Nox mai vagire in cuna Può gentil bambinello, Che un angioletto per amor piete Premo alla cuna l'ale sue d'argento Non dispieghi vezzoso , Ed al placido sonno La pupilletta bruna Noo chiuda al caro alunno suo novello , E non ne acqueti quel fatal lamento Ch'è nunzio, obime l della ventura sorte, CERARE, e che non poono Le ereate dal Dio pomente e forte Sante angeliche scorte? Guidao esse la torbida fortuna Del fancinllin eresciuto a nova etade Che nasce e piange, o che piangendo cade.

Quando lo loci aprina, Verginella gentile, MELANIA tua chi ora piangendo stai, Bello quasi mattin di freeco aprile, Dal cielo adorno d'argentini rai Spirto discese al letticiolo a lato; Ed il labhro rosato; I piecioletti o gai Occhi, e la fronto candida o ginilira

Piccoretti o gai Occhi , e la fronto candida e ginliva Egli baciò , poi dolcemente disse : No , che in ciclo stellato Vago e puro cotanto angiol non visse ;

Ben io saprò ritorla

Alla sorte mortal, torbida, umilo,
Beo io saprò riporla
Ove bellessa non minora mai,

E fian gli estremi i fanciulleschi lai Pargoletta crescen: Ahi i giù la genitrice Lei sorra l'Arno riveder ereden;

Lei sorra l'Arno riveder eredea; Ahil l'Avola infelico Già intta intta l'alma in lei parcea, Ed il pensior da lunghi affanni stanco; Ma l'angioletto else le stava a fianco Qualora useir sotto le molli udia Dita l'alta armonia; Qualore mirava la leggiadra salma, Qual rosellina da l'auretta geossa, Che in dansa verginal dolce movca, D'amor vivace ardea. Pensier dell'avvenir son sogni e larre;

Pensier dell'avvenir son sogni e larve Spiegò l'ali son duce, ed ella sparve. Sparre, e sali sull'etra, E'l nuziale ammanto

E'i nuziale ammanto
L'angiol le pose, ed alle nozze eccele
Il suo Dio la prescelse
Al suon perenne d'inereata cetra.

Al suon perenne d'inercata cetra. Solo nel tempio santo Di Sionne, le increbbe Il tuo dolore, e della madre il pianto.

Pianto meterno ahi I dove
Dove affanno non desta e non penetra,
Se MELANIA si dolse al Aume accanto?

Ma l'angioletto n' ebbe Alta pietà, che già rapilla a voi: Battendo i vanni suoi, Quando limpida piove So l'orbe nostro la notturna ince,

Venne di pace apportatore e duce.
Casasa, allor che mesto
Velgi solingo l'orme
Là dell'Arno copital lungo la riva,
U'non vestigio unno avvien si stampi;

E nei solinghi campi Il tuo destin funesto; Che d'una parte del tuo cuor ti priva; Piangi, e al dolor conforme Il pianger tuo sgorga da larga vena;

Il pianger tuo che covra il cor ti piomba; Quando tece i lagna La mesta donna in su l'estrania arena Di tuo vicendo e dell'amor compagna; Volo neo edi che d'intora romba Qual di fiebil colomba ? Dimmi ; non l'odi per l'azunra calma;

D'alta malinconia ripiena l'alma? De l'angioletto vago Il sopiera non odi Nel sospier de l'auretta in su le sponde? Non odi il vol leggiero Tra l'mover dello fronde

Not lento tento lor piegherol giro?
Senti nel lusinghiero
Odor di rose intatte il suo respiro;
Ve', ridente si mostra

La sua incente immago
Tra gli arboscelli dell'ombrosa chiostre ;
Ed in pietosi modi
Scote il candido vel , che lo ricopre ;
Dolce ti chiama a nome

Soavemente, e scopre Le erespe treccie bionde, E dalle scosse sfavillanti chiome, E dal manto e dal lembo

E dal manto e dal lembo Pioggia di fiori egli ti sparge in grembo.

Ed a che pianzi ? ei dolce li sacro canr della pensosa fronte, Era più delce cosa in delce aprila Va susurrando; o tu felice padre D'ona vergine eletta al magno trono? Foggir dall'onda Ascrea, A che piange la madre? Ne tesser rime armoniose e pronte : Iddio la diede, a vi ritorse il doco ; Era più delce cosa in sovra il monte Quel Dio ch'a te ritolse Padre, mora, fratello; Quel Dio pessente, quello Ch'ogni speranza in sul fiorir ti tolse \$ Che tra fiere ritorte in aspra pogna Te guerrier forte avvolse ; Si che la hruna spoglia In disperata deglia Vesti piangendo tua fedel consorte t Quel Dio ch'ora ti folce, Or che d'avverso fato ingorda l'ugna Tua speranza t'invola, E la costanza tna rimanti sola, Cost, CERARE, l'odi, Di tua rargine figlia Favella il santo messaggero eletto. Gioja ti scenda in petto, Gli allegri panni in tna pietà ripiglia : Estraneo senso fora il tuo dolore,

## 

Am come il molle raggio

Ahi come il mirto a il faggio ,

Fa palpitar novellamente il cuore !

Della candida luna

La tacente laguna ,

E l'auretta ch'ondeggia in su quel fiore , Il già sopito amore Di gloria, e la già doma Speme nel seo mi han desta! Ahi perchè, lassa! su mia bruna chiema Nun più serto di lauro oggi s'appresta? Ahi perchè, lassa l il reguator dell'etra Mi calpesto la sospirosa cetra? Dunque fibra vivace . E fantasia presaga, Ch'antivedendo non ripara il danno, Cruda nemica e variabil maga, Ebhi solo, onde pace Perder dal primo fanciullesco affanno, Tutti in un fascio ritrovando i mali, Che furono, che sono e che saranno? Mi ritolser la cetra avversi Numi , E sugli egri miei lumi Stese Apollina re nubi fatali . Onde dal fatal giorno Sta l'oggetto fallace Nello specchio degli occhi; e bruna e ria Macchia inforca la luce a me d'intorno. Mi fu tolta la cetra; a in ciel fu scritto, Che pietà non trovasse il mio delitto, Pria dell'età senila Se inaridar doves

Non ricercar le Muse, innammorate Di mia giovana etate, Che udii sovente ragionar fra loro Del mio nascente alloro; Si che grata contesa era d'affetto Fra l'alte Muse , qual m'ardesse in petto. Erato gia danzando, Ed in la gia seguendo Dell' Ippocreue alla ridente sponda. Mentre venia cantando E sua nave morendo Apollo reggitor della bell'onda . Serte di nobil fronda Erato al criu mi pose. Sul prime lustro io stava, Crescente al par di verginelle rose . Di sue vergini rose il crin fregiato. Ella meco scherzava : E sulla nave nel giorno beato Dal giovin Nome anch' io riposta fui-Egli di me s'accese, ed io di lui, Corsero a ma vicine Le Suore remeggianti; E tutta tutte mi recaro in done Voli, coturni e serti di reine, E di Filosofia gli alteri ammanti. Or muto è'l plettro, e posta in abbandone Dalle proterre io sono. Ma non men prendo cura. Poich'amoroso state lu cuor di donna poco tempo dura, Sol to dal crine aurato, Signor del ciel , ove t'accendi e stai , Ch'ardi di fiamma inestinguibil, pura, Rammenta ch'in t'amai , Se tu pur di donzella il cuor non hai. Amor l'arco offerirmi, Pluto i ricchi tesori, Giune il pronubo vel potenno forse. ln sui primieri albori Potean le Grarie aprirmi Forse più dolci fiori. Che non la Muse a'miei vagiti accorse. Ma di te solo accesa, lo ta sol dissi ai casti affetti ugnale, A tutti i Numi offesa Feci, e posi in non cale L'are non tue , che dal mio labbro ndire Potean voto immortale. Te mi posi a seguire, Na curai della Grazia i vezzi e l'irc. Ben di vivace focco Auch'io t'accesi l'alma; Ed io mel seppi, ed il Parnaso il vide. Ma iu divin core è gioco Turbar femmines calma. Ride l'areier, se tortorella uccide,

Qual per Issea facesti Già tua aperanza acerla, Ta degli ermenti miei cura prendesti, Oggli o sedendo in mezzo a'fiori e l'erla, E di Leucotea e Clisia il prisco duolo Beffeggiando superba, Pareami per te solo,

Ch'ahi l'nerrasse el pastor la pastorella : Arde il gran Nume, e la sua fiamma è quelle. Oggi di luna el mesto

Raggio tasendo piango,
Raggio tasendo piango,
Ch'io cerco te, benche da te sprezzata,
Sal piettro d'or contesto
L'aurata corda io frango,
Che l'armonia non rende al plettro usata.
Toglimi almen dal seno
Il cuor di te ripieno,
Ond'io tranquilla possa,

Qual neghittoso suol donna volgare, Il raggio queto queto Seguir di luna, che tra fronde appare. Fa', ch'io non più soavemente scossa Dal palpitar secreto

Nel volgergli egri lumi al puro cielo Serbi immoto sembiante, e cenr di gelo. Rendi or dunque, gran Nume, a mie pupille L'usata forza, e la virtù primiera: E non scuotano luvan l'anima altera Pinderiche sembille.

E non scuotano Invan l'anima altera Pinderiche scintille. Rogdimi l'amor tuot riprendi il mio: O l'acerbo ti dono estremo addio,

## A GENOVA

Sorna le sfere ardenti Un regno eterno ha l'immutabil sede t. L'atsai una Begina, ami ama Dira, Latsai una Begina, ami ama Dira, Aura voralo in portentoia accenti La precede, la segue e la riconda, E, come raggio in conda, E, come raggio in conda, Historia coll'aura del fatal soggiorne linta coll'aura del fatal soggiorne Minista coll'aura del fatal soggiorne Le intercian l'Ore la fulgrete shiema; En el regno del esi Glorna a inone

Torrite in sul hel evine, Quan Gibel edil antica state, Inlorao interno al suo lucente trono Stanon appstiando le parde unsta L'alte cità Latine, Alunne nue glia no passati tempi 1 Ma què passati escupi 1 Mn vi chi narci, e le spreanne andate § Alto à I alemino, e sono Tacenti e muto lo città superbet; Vedon le piaghe acerbe, Ed all'antica for gloria davanti

Inserte del desile stemit termansi,
Prima in la nolli selvera
Vice la regina delle Ceric regin delle Ceric regina del Ce

La inutil chieve, or che costei si vide Abbandonata dalle suore infido. Va pensando costei dell'Alpi a scampo Come vegliar altri la vide, e sola, E come, al par del prisco suo Fetonte, Che sul carro del Sol passando vola, E eade poseia di quel Sole al lampo, Ella è cednta, e sol rimanle il nome; Ma che può fare il suon d'alta parola Se più l'elmo non posa in sulle chiome? O se straniero in fronte Elmo risplendo a chi è gagliardo in campo? Glaria ancor riconosce il finme o'l monte Del bel paese, ove Torino ha sede, Ma l'elmo suo stranior guarda, e nol crede. Vicino a lei , del mare Regnatrice superba, in ricca veste

Ma l'ellos ons stranior guarda, e nol crec Vicino a lei, del mare Regnatrice apperha, in ricca vente Vene Genora inmorrate, Naria di genume, nelle età funeste Della Cana reginia in sorte nguale. Della Cana reginia in sorte nguale. Sal prince Tehre a lei nell' alma stanno Di qual Lanio itenamo. Le con Genora in van perduta guete i Curiar ammenata quando Genora e Roma inatem lottar già vide Fra io estiere Vinumdet, remote a prir pugnando. Del avecos Appannia dictro le spalle, E l'antice el horse filera Aunikalle.

Del Leguer Fetente il fata atterra, Ed in Gallies gueran il son adaleş Ed in Gallies gueran il ze sehirer di Sahasio, ahi per geregite Seve I lamder etra; Erica Berta Fata del lamge eria le afferera i lama Genera, invan la sun viriato Sotto ia man che il lamge eria le afferera i lama Genera, invan la sun viriato Genera, invan la sun viriato de lama del lama de lama de lama del lama de lama del lama del lama del lama del periora Giorne guera, e patto il mando alarce. Genera guera, e patto il mando alarce.

Mal riconosce il Gallico cimiero Vede la cloria er qui d'altri maestra Milano incoronata, e se eredendo Fatta maggior in servitù proterva; Milano usata ad infiorar servendo La lunca chioma con straniera destra. Qui tanno a Gloria innanzi, e Parma e Man E Venezia piangente, ancor stringendo La sacra gemma, oude a Nellunn o sposa, Ella invecchiata in libertate acerba. Oui d'Italia Minerya Staui Fireuse col cimier di ross; Qui stanno della gloria Itala accanto E Napoli tradita, o la superba Roma, ch'estranie penne ha sulla chioma; Pur sempre Gloria riconobbe Roma, Tacc.ou l'alte città : l'anen miranda, L'aura vocale, che la gloria diva Circonda, quasi i rai ciugono il Sole In la sua reggia estiva . Mauda un suon di pietà , mentre sfavilla L'etra, là su tranquilla, E di novelli rai Gloria s'avviva. Il gran decreto d'immutabil fato Così pel ciel stellato Suona in quell'aria altrice di portenti, Ed ai divini accenti Tolgonsi l'elmo le città sorelle. Gallica insegna di cittadi ancelle. Furze il Tempo, ed alterna Sovra l'orbe mutabile gli allori. Sorgeto l'or la possente, Che gran parte del mondo aspra governa, Nemica acerba vacillar mirate; Dalle cluome gemmate Cadde la trionfal corona eterna!

Delle revine Galliche vedete: Ei s'affaceia ; sorgete ! L'na lorica , nn cuoce ed nna meote: Ed un norello Francoro avrete. Chè il tempo a voi darallo; e se cattira It lia fo, regni ora Italia, e viva! Bacia Genova in frente Al suou delle magnanime parele Dei monti antichi la città custode ; Le chiavi innalia, e sfavillanto Sole Levasi dietre dell'Alpino monte, Ed ambe veste delle eterce luci. Ma della patria speme or fatte duci Perché due città sole?

Ah! l'abbia Italia. Il tempo, ch'esce fuori

Città divise non da Gloria ban lode; Deb! vi baciate in fronte , e strette insie Siate, o d'Italia speme! Or chi mai, chi v'uguaglia, e chi v'atterra, Quando al Liguer mar stacai sul lido.

Se in Italia costà l'Itala guerra? Canson, ripeti della Gloria il voto; Se le città sorelle adono il grido, Odalo Italia, e non ritorni a vunto; Calchi lo scettre de'stranier superbi, E sovra i suoi la signoria si serbi-

AL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE PRESSO A VICE SCPRA IL MONDORI NEL 1815. Tv . che fra nembi e venti . Onni possenta Iddio, con maestosa Calma t'avanzi 20vra i lampi ardenti, Sunn funebre di ectra Ascolta deb l misto al terribil mono Di tue minaccie cicrne: Di tue minaccie d'accendibil etra Per la via tempestora Romereggiants fra procelle e tuono. Deh! Fodi or che la folgore funesta , Che sul mio capo ondeggia. La bufera che oribile passeggia Dalla haves eaverns Sulla buja foresta Gridano al euor d'ogni speranza privo; Noi nam l'ira del Dio tremendo e vivo. Tu dal ciclo infuccato Turbinoso terribile t'appressi, E l'ali serese il Cherubino irato Ripon settn il tno piede Tremano i poli , e sebiuso L'abisso detestate Scotendo gli angui già sul criu repressi Useir veloce il demono si vede Signor d'Averno apportator di guorra Da rosse e tetre fiamme incoronato. Capo silenzio è in eielo, ed oltre l'uso Seute or tua possa la creata terra, Chè il giorno estremo ella tremando aspetta, Se fischia l'aura della tua vendetta. Ferma il carre tremendo l'ra i lampi dello ruote ampie reventi, Ne ti preceda sovra il lampo orrendo

Il demone rivolto A misurar la ria terra di morte Dalle ignivome porte Donde fischiaudo useio Sino a quel mar del suo confin disciolto,

Crollato e'l mente come foglia ai venti. Al cavo mar rispondere a' udio Già la nube mugger do. Ferma, vindice Iddio ! Dio punitore immentamente forte, Stassi giù nella polve il eapo mio; Fach io non veda resi polva in bruna Notte cader col sol spenta la luna. Percai, Signore! or lavi L'imquità la tua pictade immensa. Peccai: nacqui con seusi infermi e pravi Ma con l'amor del vero

Tua sanienza occulta in me ponesti. Io dell'Issopo aspersa Sorgerò monda fra gl'immondi schiavi Qual neve intatta che in pendio s'arresti, la me cuor puro e spirto retto innova. Signor, dai labbri fraudolenti e pravi Libera ma: Signor, dall'ira acconsa

Libera me di gente sanguinosa. Rendi alla desiosa Alma la pace; dal mio labbro piova Un inno delle tue lodi soavi; Ed alma ed inno , Dio doi forti , accetta In olocausto della tua vendetta.

In erms vallo ombrosa Tra i faggi o l'olci della vette alpina Chinsa da falda ripida sassosa Nella polo o la fronto

Vedi eh'io tongo al limitar del tempio, Dove l'immense tuo Voler rispose sul fronzuto monto La tua madre reina.

Dio punitor qui I sacro voto adempio Solitaria, attorrita. Cadon miste del rapido terrento

Con il flotto volvente Le lagrimo d'affanno, e l'umor suo Bagna l'impallidita

Fronte, che'l sciolto crine escondo o vela Qui premo al tempio ove pietà si cela. O tempio in verdo riva Agli empi, ai rei sovvertitori ignoto! O tempio di Maria | Chi , chi ti priva Del raggio di piotato ond'olla è cinta? Per te d'ardito regnator si atterra L'indomabil haldaoza ;

Per te muta l'otà , la forza è vinta : Ma pure aspetta ancor quest'orbe immoto L'angiol del fato: ei sulla oppressa terra Allarga l'ale, nascondendo il ciclo. Vergin, to sgombra quel terribil velo; Il demono che avensa, E il fiammante d'Iddio carro guerriero

Scovri, o nostra sperenza, Ondo dal folle volgo an di dolore Grido e'ascolti, ed a to salga in cuore, Crede l'età proterva Not variar dei giorni il ciel placato,

Ne scento in patria serva, Serva di sorte labilo funesta Le ferite del giogo al nudo collo , No sa cho solo scampo È la destra d'Iddio sovra il cresto : Col guardo il move , il muta e lo conserva Enli le stella , il solo e la tempesta , Ei regni e re , prodi ed allori in polve

Con an soffio parvolvo, Vide il mio cuor di piangere satollo Somopra l'orbe andare ad na suo lampo : No schiora val dell'Alpi in sulle spalle ; Nostro scampo ei ripose in stretta valle. Nunsia di morto è calma p

Orrenda la trascorsa ctate, orrendo È l'avvenir tutto velato all'alma. Questo fia l'inno estremo Se l'irato aquiton non fermi a volo, Vita d'immenso duola Traggo in selvaggie grotte.

I lampi dell'ingegno in egra salma

Or si ammorzan nascendo :

Copre miei lumi premetara notte. Deh! oon spegnorli, deh! gran Dio tremendo. Ahi solitaria vita l ahi breve inganon l Alu caldo immaginar deluso e scrino! Vuoto e muto avvenie tutto d'ulfanco! Deb! non voler ch'io pianga, o Porte, o Solo E della monte e delle salion i lumi, Prangendo dell'Italia i rei costumi,

Per fulminante via Sui lampi, o nembi dolla notte incerta, Bluovi sacra armonia.

Se al tempio torneremo oppie dell' erta . Della luce dogli sechi e della meoto Prega eb' io torni certa:

O dalla fredda o muta tomba mia Prega eh'io torni spirto a dir possente, Aleggiando pel sacro aer che myoco, La salvezza del mondo in miccol loco,

## STANZE.

LA GHIRLANDA DE NUMI.

PER LE NORSE

DEL MARCH. LEOPOLDO RIPA

COLLA CONTESSA

GIUSEPPA PROPANA.

ALTERA donna , che I tuo Sol cincreti D' etorno sempre, sempre verde alloro, Che d'alti sensi e di pensieri onesti Non caduco natristi in sen tesoro, Gambara illustro, la tua man o'appre La nell' Eliso ad immortal lavoro, O se in tuo ever l'antico genio è spento Prestami aita almen ed ardimento.

Meglio di te chi mai potria dizciorre A mia Ginseppa i carmi lusingbieri? Or che un nuovo cammin veloce scorre Di nobile virtà su'passi alteri, Prosea ghirlanda voglio a lei emporra Unico e dolce oggetto a' mici pensieri, Cui della prima etate al primo alboro Tutto sacrai il gioranetto enore.

Conforta tu la speme abigottita , Gentil Ginseppa , che in te sol s'affida , Cara metà dell' alma , e cara vita Di questo spirto che 'n too petto annida; A cantare di te tutto m' invita, To bramo a scorta, te sol voglio a guida, E fido a te rivolto il plettro aurato Fara in Pindo echeggiar tuo nome amolo.

Careggian l'anre l'olessante molo , E piegan mollemente i pinti fiori ; Sul faggio autico il tenoro ngignapolo

Scieglie i sceri canti in dolci errori ; Ed al Incida Sol col dubbia rolo Spiega la farfelletta i bei colori ; Sorge l'aurora , che dall' Indo torna Vermiglio più, più frescamente adorne.

Sopra I verde pendio d'eccelos monte Adombra e cela germogliante hosco Il verde mergo d'un leggiadro fonte : Li tra fronda e fronda or è più foeco, E men appare il incido orizonte, Su scosceso sentier ch'io non conosco, Cui non celca bifoleo o ainfa intorum, Volgo gl'incerti passi al nuoro giorno.

Volgo gl'incerti passi ai nuoro giorno. Sulle ruine d'un annoso tempio, Che a Cibele sacrò l'aotica etate, E cui ministra del nemico scempio Tobse empia man la prisea sua beltate, Del poter delle Muse eterno esempio Giovanetta vid' io Divinitate, Che con vexzoo timidetto brio

Volse l'incerto aguardo el volto mio, Sensilla rismento il lurno ciglio, E rull'chorneo collo il crinc è sparso ; Del morindetto sen il puro ciglio, Cinto è d'assurri fior; e breve e scarso Ricade sepra l' suol mauto remiglio. Al lassinghier sorriso è intorno apparso Un tale incauto, che natura bella All'attenito cor non par più quella.

All' attornto cror non par jun queun. Un rerde allor sotto a 'uso ipicdi gisce Cal plettro eburna arvirator felice : E un de labbri suni versenge in pace Nobil aura de'vati agitatrice : Secreto moto che turbando piece Forte pennier d'immago sedattrice Desta al volger de l'amir ed occemente Tutto piega nel volto necesa mente. Erato è dessa, il vede ben to prirto.

Oh quante immagin folte a lei d'intorne l' fe par che scorga l'occhio un verde mirto, U' canta il pastorel nascente giurno; Or furia infesta, che temato ed irto Crin scuote e spando orribilmente intorne; Or bella ninfa languidetta c lasm, Or corridor che morde il freno e passa.

D'inusitato ardir ripiona l'alma Alteremente volgo a lei vicino. Allor le gote e la celeste salma Per che tinga il color d'un bel mattino. Pronta la voce che fugò la calma Dal mo canoro usel labbro divino. Donna, gridò, qual mai speranza andace Importuna ti rese alla mia nace?

Impallidit, fremai quagti necenti, E sopirando, mi perdona «dini ; E sopirando, mi perdona «dini ; S' è ver ch' terrini fati agl' innocenti Sempre propiri su nel ciel sien fissi ; Non tarbai volontaria i toni contenti ; Ch' appena in te questi mici lumi affissi Vage Des ti comobia quel sorrizo ; A quell' ardor che tisfarilla in rigo. Quella tus sei ch' agl' Ippocerani iddi

Sesta contò i' entica terra Achea . Quella tu sei che quando a vote arridi Dolcemente lo piegbi a nnova idea: Tu in tempestoso mar, no, non affidi La cera speme che 'l tno cuor ricrea ; Tu molli canti sciogli , e in dolci errori Guidi a daura gentil ninfe e pastori. Note non ti son io : come il potrei . Se la tranquilla ed innocente vita, Se semplicetta etete i giorni ruiei Allontano dall' aura tua gradita? Placido genio diero e me gli Dei , Che sol a cara pace il cuore invita ; Pastorella son io che incolte rose Colse talor sul vago Pimpla ascore. Erato mi guardò sereno il ciglio: Crebbe, rispose, nel felice sono Dell' Italie talor per mio consiglio Vete d'ardir magnanimo ripiono, Che del vecchio di Teo beu degno firlio Dell' Idalie colombe il rosco freno Ebbe in governo, e con la gioja accanto Volse e Lieo ed al suo molle incanto, Uo vate egual negli ubertosi campi . U Torin signoreggia , io desterei , Vate che tutto di quel foco avvampi Dono sublime degli eccelsi Dei ; Del chiaro genio i fuggitivi lampi Sulla sua cetra d'oro io formerei . Perch' ei di bella sposa adorni e fregi I non cadnchi e fortunati preci :

I non cadachie fortunati pregi :
Perch' eicole sue destra in don le porti
Ricca ghirlanda ch' han tessuto i Nami;
E presagica «a' gioveni concorti
Premio dovato a' lor gentil costumi «
Propisio canti il cielo alle Inr sorti
Sin cho volveran l'onde Itali fiumi,
E lor cingendo in fronte etcrui flori
Adorni un nome che i suoi carmi onori,

Oh di Giuveppa il fortanzio nome Quanta beltà, quanta virinte asconde ! Quanta belta e pi imolte chiome Schorzano all'aure inanellate e bionde ! Un brio simil ove si vede , e come Se grazia egual non venne mai d'altronde ? Innocente bontate e colto ingrgno Dè saggia madre a nue gentil sostegno,

Or nodo eterno a Leopoldo accoppus Or nodo eterno a Leopoldo accoppus Che fia che rechi sal beata coppus Bei fiori, pagai dei celeste anore? Si fanto dono ogni sperama sudoppia Che di lor conceputo hare ogni esore; Un coal fauto dono in al racciliade Quanto eterno a rivori di close ciolindo Il primo fior eterno arvori in raccolla; È fresea rota in sul matiin raccolla; Delto dolte nel see par che le spiri

É fresca rota in sul mattin raccolta: Dolce dolce nel sen par che le spiri. L'auretta alidorata in terra sciolla , E nelle chiome in tortuosi giri Ebe vernosa l'ha sorente accolta , Dive di gioventute essa la diede Io pegno sterno di noara fedo. Superbo il mirto della sua vaghezza Qui pur a' inoaiza pompeggiando altoro; Venere, fonte d' immortal bellasaa, Oggetto il fece d' ogni uno pensiero; Taoto Ginseppa a Leopoido appressa ; Ch' un fior na cobe nel celeste impero; E qui recollo, a per voler eterno Preso del lor dettu almo governo,

Fecondità le germoglianti viti Nella ghirlanda orgogliosetta pose , E qui di Bacco il frutto , e ad esso aniti I verdeggianti pampini naccose: Fecondità par che con questi additi Quanto d'ordir in lor favor propose. Falici voi, e lo nall'atà ventura Demi lor fali anomirerà natura l

Degni see ngii aominera natura i La saggia pace d'un fecondo ulivo Nato alla tarre dell'antica Atene Recò garmoglio verdeggiante a vivo Lieto presagio del faturo liene. Ch'o sulla terra scenda il tempo estivo, O gelid'onde copran fredda arene; Arrà Giuseppa a Leopoldo unita Un sol nome, un sottoro, nol uoa vita.

Oh nauta fedelkă I Divadell' almo Belle pasate memorabit donne ; Divina abintzireci in poche atlime, Perché non vaggio altarti archi e colonne, E celabrar la tua ben nata palme, Or che in semplice suor , in biancha gonno Spiga intatta receati , a a 'tuoi trofei Aggiunger dua he' nomi i nomi Dia ?

Cruda talor, ma in questo di ridente Dieda Giunoni il ditamo odoroso, E volve altera la superba meuta Un mobile destino al valgo ascoto : Pronuba scuota bella face ardante Ch' all' ara sua recò Genio amoroso, Face che i carmi pur talora avviva S'avvion ch' a ma vicin vata gii seriva.

Leggiadra offacta del buon Numa Imene La freca persa tra virgulti scende. Amata uida, 7 cro tue servar. Con viro ardor a conservare si prendo, Or che ben nate eben quell'ai apene Tutto 'Isuo spirto e tutto 'I petto accenda, Son pià colte la chioma, ed è più chiaro Fisso ia te quello sguardo a te si caro. Qual mai felico spirto i chiaro dono

Quai mai retree spirro il cunaro domo Di tanti l'uma a loro arrecar poute ? E dalla genitrica aver perdono Se pingare non sanno umana noto La vergica gentil di cui ragiono ? Chè 7 pistiro in van destra mortal percuota Quando a celesta oggetto egli s' appigita, E cull'incauto cuor sol si consiglia.

Erato disso, a quell'estremo detto M'empiè di gioja e di speranza il seno. Rispos allor: qual ch'io mi chiudo in petto Teoaro cuor è di Giuseppa pieno, Dolce cagiona del mio primo affetto, Io l'ammirai , io la cocobbi appieno ¡ Compagne dalla culla , uniti i cuori , Sin ad oggi abbiam tratti i di migliori.

A capir no! Diva geutil non giunge Come grata virtute alletta a piace Chi srenturato da lei visse lungo : Io cesa 'è piacer, in assa paco. Or se 'I destin col soo voler disgiunge ; Sola cagion del pianto soo verace; La cara figlia dalla madre amante ; Sull'orine sue l'ammirerme costanta.

Oh tener germaus loh fide amiche l Arrise a voi cdi inferi la sorte. Bella memoria della gioje anticha Non fia che al suo partir vi riconforte; Chè ben qualor nelle stagion nemiche Rammanlerete quella grasie accorte, Quel achil senuo, quell'ardir modesto,

Tatto per voi diventerà funesto.

Ma vi rallegri, cha garson bou deguo
La fece meta d' ogni suo desto;
E d' ogui cura sua verace segno,
Ogni altro suo pensiar posto in oblio;
Ma vi rallegri, che se l'earo pegno
Da dovo nacque a dova visse uscio,
Opra d'isudostre madre hava in ciaarnna

Posto merito egual la soa fortuna. Così partai, a con sorriso ardante Di nohit gioja, a con loquace sguardo Erato diuse allor soaramente: Tanto t'è cara T e qual potría riguardo Sofferanse il voler della mia mente, E frappore a 'tuoi passi ácun ritardo ? Vanua, reca que fior: da mau ebe s'ama Più volentier felicità si hardo.

E ver che la toa cetra aura celesto Mai non percosso, nè tua fama altera Scorrer vegg' io per l'Itale foresta; Tu sul Paranso giungerai straniera. Ma qualor del suo foco Erato juveste Ratto a'asceudo sull'empirea sfera, E etti d'averla a guida unqua a' avvede

Orunque va voigo securo il piedo.
L'età mortale sull'instabil ruota
A qual destin, chi sa 7 douna 1 i sprona ?
Forse l'imbelle man: ch' invan percuota
Or quella bra che si dabol suoua,
Eterueratti un di con forti noto,
Ed a tue chioma ciugerà corona:
Porse cadra i un un bilo profondo,

No all'avenir rammenteratti il mondo.

Piace la gloria: e piace o'unque alberga
Ginnto ad alta speranza un franco ardire;
Dalla magica tocco eterna verga
Nos tutto muore chi sembra a voi morire;
Ma s'avrien mai, cha quel tuo nome immerge
Profondo Lete, nont it dia martire;
Chè rio voleno tra l'allór cascoso
Faul a' gran centor turba 'i riposo.

Tacque la Musa, colla man scuotendo Variopinta glurlanda a me la porse, Io di pronto russor le gote accendo; Guatommi Eralo bella, e sen'accorse. Il turbamento tuo, disse, compresdo; La grand'oprà immortal tuo spirto scorse Maggior di te; ma paventar non dei; Che per to veglieranno i sommi Dei.

Disse, e spari la giovinetta Dea, E me lasvio ripiena di speranas. Oh di qual foco la mia mesto a rdea I Oh qual ferreami in sen prouta baldanas I Aver forza maggior io mi credea; Credea salendo nell'Empirea stanan, Scorrendo l'arso Mauro, e'l freddo polo, Alar Giusepos e Lecopido a velo.

Alast unserpa e Leoposto a veto, Erato bella, fa che grato sia A degni sposi questo dono incolto, Alli so a posteri andrà la fama ma Vedran mio cuor tutto a Giuseppa volto, Ni vedran forse seaza gelosia Che non fammi giammai il suo ritolto, Ne per destin, ne per la zeoras ctate; E diran non nel ben amar beate,

IN MORTE

#### DELLA CONTESSA ENRICH, TAPPARELLI BALBO.

O tu, ebe pasci di soave pianto L'eccelso spirto che t'annida in pette. Musa, che pingi con possente incanto Smanianta dolor, perduto affetto ; Deh in mi spira lagrimevol canto Che teco sospirar è mio diletto. L'alma t'aspetta, e a piangere t'invita Il danno, chime I d'una fatal partila. Dove, ah! dove fuggi la tna consorte Giusta e sola engien del tuo dolore, Prospero? shi quanto t'involò la sorte. Virtu , beltà , di gioventu sul fiore! Oh qual ferita mai spictata morte Cruda t'aperse nel sensibil core l Odi almeno far eco a'tuoi lamenti Cetra, che suona sol docliosi accenti.

Certa, ene mona sou nognosi acecuri. Ché doloroo ben divisou il giorno A chi rimana d'ogai speranna orbato r Metible il sa, che un di alternare intorno Si vide Earica al tempo suo beato: Misera madert al acaro son ritorno Più non farà, pur troppol il pegno amato; E tu lo sai, che all'albor degli anni La vedesia soffici acechi alfanni.

Ma ti consoli cho sull'alte afere Il padre amante se l'accolse lo seno, E labrasdo nel ciel l'ali leggiare Puro spirto divin or viro appieno. Ad esne è dato il dispressar le nere Ondo di Lete, o suo mortal veneon. Ali seato, che dall'etra, ore i'assidi; Bell'alma, Ju sola m'ispiri e guidi. Sopra remota seonocciula ria Avri sacrata stansa e forte Nume, Qui Sol eterno irraggia, c il vago avvira Felice suol, che irriça un ampio flume; Qui velenosa mai pianta furtira Non a'erge sotto al fecondante Inme; Qui sol "han colti ed odoresi flori De' solfiretti fertmati sunori;

Antor d'ogni magnanimo pensiero Di queste terre l'aderate Dio Estro si chiama, che immortal sentiero Schinde a quel vate che non pave oblio, Tal solea l'onde intrepido nocchiero . Cho all'incognite genti il varco aprio Ed n' peoati suoi dal lido adusto Ritorna nn di di gran tesori onusto, Qui pur madre d'onor saggia fatica Fuga il vil esso dal superno eluostro ; Qui bell'alma taler di gloria amica Sparge grate suder sul dette incliestre : Qui Diva annida, che l'Italia antica Cinse il superbo crin d'alloro a d'ostro: Fama s'appella, e di segnir la piace Nel fortunate suel l'estre vivace. Già 'l primo albor che l'alte cime indora

Agli orgetti infondea colore o vita, Ma qui lanta spuntar parea l'aurora Taritamente diabbia e seolorita, Mentre al tempio ora l'Dio regna e s'adora Orna incerte oggando io gía smarrita, Sperando cli anco un cuor d'affanni oppresso. Talor trovi conforto al Nume appresso.

Quel, ch'allera a differe agil occlu miei Soggiorno augusto d'unmutabil pace Cuni il criac d'orori allori Acrei Abitan vincitor dal tempo cdace D'aroi sommi cantori, e degli Deir Qui fantasia securamento audace Guidarti gode fra quoll'alme aatiche Di virth non mentita allero amiche,

lotorno al tempio non caduche rose Schiudeno l'odorate intatte figlie, E sumurrando tra le froadi ombrose Cerchia fresce ruscel l'eferno soglie I Siedon su'lidi suoi schiere veznose, E lusioghiero canto all'anre scioglio Stuolo di vati, cui più doles stella Più tenera detti colla favella.

Da vista troppo lieta il cuore offeso D'amare pianto questi inmi aspergo, E oppresa Falma da isosfirilul peso L'allegre stanze io già mi lasvio a tergo. Sommo poter del vulgo non inteso Guidò miei passi n p.ū rimoto albergo, Tratti e pinte di duol meste campagne, Dovo ognor is soprira, espora si pagne.

Quivi non chiari verdegginati prati; Non doles sunurrar di limpal conte; Na rocche sol, ma sol monti gelati; Cai l'alte vette bigia nube ascoude, Soliagbi casapi di cipressi ombrati; Tetro alteruio tra descrie sponde

Turbate sel sulle degliese corde Da mesti carmi spinti all'aure sorde.

L'occhio tra frenda e fronda un debol mira Posco chiaror di non serene raggio : Crosso torrente romereggia, e gira l'abbiosamente per lo suol selvaggio: I amentevele gufo alto sospira Tra foglia e foglia d'un annoso faggio, E folte nembo tien la luminosa

Faccia del Sol perpetuamente ascesa, Primo sedeva sulla nuda terra Anglico vate, che tra tomba e tomba Affannoso, suei di racchinde o serra. Nobil signer d'un'enerata tremba : Seco è colni per sui l'accesa guerra D'afflitto cuor cotanto ancor rimbomba , Che fe'chiaro Avignen, e l'alta donna Di candida onestà salda colonna.

Dogliosa in vista tra di lor sedea Lacero'l erin ch' un nero vel copria, Ancor non so rapir se denna o Dea Tanta mesce greodezza e leggiodria l Afflitta alti quante all' occhie mio parca! Quanti ardenti sospiri al cicle invial Pescara invoca, ed a ternare invita Lui che in merte adorò, non men ch' in vita.

Pietà, speranza quell'amara vista Destò nel cuor , nò mi scemò la pena. Alta ammirezion di timor mista Ogni sospiro in sul mio labbro affrena. A lei viein sommessamente trista Sento il sanguo gelar di venn in vena : Treman le labbra, mi s'offusca il ciglio E di parlare invan fermo consiglio.

Riniene ancor di mia crudel sciacura Nen di scoprirsi fu'l mie cor possento. Opra di non caduca alta natura . E sor rana virtù vedea dolente . Virtù ch' umanità non fa secura, No salva dal soffrir alma innecento, Ch' ebbe Enrica non meno, ahi mio dolero l Angelici costumi e brevi l'ere.

Mi volse elfine il languidotto sguardo La saggia donna , ed i begli occhi chiari Sfavillaron cosi, che amai men tardu Restò lo spirto ne' pensieri amari : Or gele agli atti suoi , or fremo ed ardo , E sospiranda su' miei fati avari, le dico a lei, gli occhi stemprande in pinnto Soffri, e denna, ch' a to qui pianga a ccanto-

Per girne al cielo alteramento il volo Bell' alma sciolse sopra vanni ardenti , Ed eterna cagion del nestro duolo Lasciò sul prime flore i giorni spenti : Ah! prime avventurose or triste suelu Spoglia di flor le rive tue delenti. Tuo primo amer a noi si fura e cela . E nel mo grembo eternitede il vola, Oh della morte i sanguinosi artigli

Perchò si presto han del suo vol disciolta Sposa si cara? a' pargoletti figli Chi può render colei cho lor fa tolta?

Veduto avesse almen pe'suoi consigli Sull'orme for felicità rivolte : Vedute avene almen passate in lero De' suei pregi cen gli auni il bel tesoro,

Ma non lo vedrà più l deve si chiudo Il sole e caro enor di nestre arene, Cui non valse purimima virtude, Misera! per fuggire acerbe pone? A che serve il tesor di gioventude Se son brevi così l'ere serene? Sentimi . e tu . che gelid' urna serra .

Seucti'l sonno feral , t'ergi da terra. Tu di questo mio euor porduta cura Rammenta almen, chè rammentar li puoi, Gli anni primier, che semplice natura Con innocenza gode dare a noi ; Rammenta almen come tranquilla o pura Rayvivava la gieja i giochi tuoi :

Scorre così Iontan dall'aure estivo Ruscel d'argento su fiorite rive. Ben della Dora il sa quella pendice , E'I bel terrene, e le leggiadre pianto Che insiem ci accolser nell'età felico : Beu quivi il sa la variopinta errante

Vaga farfalla; all'aure allettatrice Tu la seguisti pur meco seherante, E meco par talora in dolce usania Corsier spingesti, od autrecciasti dansa, In quelle, agli avi tuoi delce ricetto, Antiche mura, sulle corde d'ore Ben mi sovviene ancor con qual diletto Schiudevi d'armonia delee tesoro : Semplicette talor con quanto affetto Ac'carmi cercavam grate ristoro: Oh bell'età! eh bell'Enrica! ehbn Non mai vi coprirà dentro'l euor mio. Questa è celei, per eni mi struggo in pianti, O donna eccelsa! il duro incerco o greve Di si gran duelo almeuo in dolci canti Sfogar potessi, e al cuer render più leve ;

Cantar l'anima pura e gli atti santi . E la recisa etate, ahi troppo brevo l Pinger sacra onestato, e lagrimaudo Di sua partenza dir o'l come e'l quando. Dirti verrei quel d'amorosa madre Per l'evento crudol fu'l cor trafitto,

Dir come fosse dell'estinto padre La delce cura insino al gran tragitto, Dir che furono in lei grazie leggiadre, E pensier sempre volti al cammin dritto: Dir che tenera moglie e genitrice E sposo e prole essa rendea felico.

Ma per cantar di lei in colte rime Troppo è l'ingegno mio debole e carto : Deh ripiglia tu pur le voglie primo, E pietosa mi reca alcun conforto, Bella Poscara, ch'all' Aonie cime Neme immortal soavemente bai scorto a Puoto di eternitato audar secura Affidata a te sol la nebil enra.

l'tacqui, e con dolcinima pietate La bellissima donna a me si volse , E disse : allor che somme feritato La metà di mia vita a me ritobe È ver che in rime pure ed onorate Il mio tenero cuore al ciel si dolse, Ma è vero ancor che d'Acheronte appresse Nuovi carrii formar non è concesso.

Ben ti compiango lo si, hen io compiango Di cotanta ritute orbato il mondo, Ma obimèl che un sol estinto adoro e piango, Né celebrar m² dato altro secondo: Chè desplata mentre io qui rimango Più non ha posa il genio nu di fecondo, E a nobil erin più le Febre corone Tesser moo poso in immortal canzone.

Tesser noo posso in immoriai cannone.

Ma rededit purt ugli aitt isoari,
E la salita in ciel donna gentile:
I canti sai quanto sacrar rian grasi
A tal oggetto sopra cetra umile.
Tu nol potrai! na beu potrai, se emasi,
Di piauto a queste min fiame simile,
Vecas rull'uran che la chiude, c almeno
Serbar eterna nau memoria in seno.

Serbar eterna sua memora in izco. Ceni parlasa, ed ascolitarla intenta Tutta l'anima mia m'era sul volto; Desio d' sidirla il mio respiro allenta g Rapito l'occhio all'occhio suo rivolto Cana celette e non mortal presenta; Se le parlo; la miro, oppur l'ascolto; l'ar che leggiadra men, par che mon bella Apparicae, ale ciel l'alba novella.

Tal se tacitamente i passi affretta In cupa notte a sua capanna amica La simidetta e stanca forcusta Mira schersar in sulla riva aprica Pusco notturno ch'il suo guardo alletta, Obliando la meta a sua fatica Coll'occhio par che i dolci error ne segua Mentr'a ischerza coll'anre o si dulegos.

Pari in colei sono i miei spirti atteuti Mentre a un solo pensiar io m'albandono. Ma atrisciano pel ciel folgori ardenti E rauco intorno remoreggia il tuono; Nell'aer cieco trascorrendo i venti Reudono zibilando seuto suono; E densa polve sollevata in giro Pan ch'ora invan cupido il guardo aggiro.

Fan ch'ora myan cuputo il guardo aggro. Non più vergi o quello leggiadro forme Uniche di beltà, di grafia sole: Stampendo sul terreno i necret il orme lu ano la ricerco, e al cuor ne duole; Strano penziero al mio stato conforme Si m'ingombrò, che sol tronche parole Sciolsi dal labbro, e abigottita e amorta, Ore son'ilo, gridai, chi fammi scorta?

M'apparre allor nel nuo lucente aspette Il Name che là regna e tien sua corte ; E crior l'ndi dal generoso petto Queste parole su tuon severo e forte: Al ciel non memo chad Enrica è accetto Lo selo tuo i ciò batti, o ti conforte ; Ma coglier serto d'anorato fronde Anoro ti negna il fato in quegte sponde. A pochi è dato il penetrer le areane Soglie, alle cui custodia io stesso veglio, E ad immeturo pir l'orme profana Porri non lice, e'l non osarlo è meglio, Tempra per ora le tue brame inanne, E la ruina altrui ti sia di speglio; Tempo e fatica un di forse matura Far ti potranno a così noli d'eura.

Tace, e ritorna l'aer cieco e fosco, Mentr'e i avvolge nels sou viro lume. Ma chimèl nos sorgo io più l'annoso bosco, L'ombra soave, e "i sero argenteo flume ; Sopra il patrio terren mi riconosco, Ne da spiegar al ciel trovo le piume, Ciè a questo cuora travagliato e stanco Manca il coraggio, e mouca fora al fianco.

O salita nel ciel, che a te s'apria, A mina d'immortal nomma bellezas, Dall'ore orte, in cui l'elà floria, Tu la nostra misura alta amareza; Mentre calchi stellate oterev in, Se dal più puro amore hai tu vaghezas, Ben consoler tu puoi l'acerba doglia D'umanià, pol che dall'illo il voglia.

### ALLA MADRE

LA PACE ED IL PIACERE.

Drva vezzona, che con più leggieri Sciogli le dazze su' nascenti flori, E che ne l'irmi rivi occhi cervieri Hai molti grazie e leggiadretti ardori ; Sopra i vermigli tuoi labbri sinceri Siedon gli scherzi ed i felici errori; lo scherzo e canto; al guardo tuo serene Estro vizace mi si devia in seno.

Estro virace mi si devia in seno.
Altir ricerchi la dillicii palma
Che cresce ore salir io non potrei ;
lo fuor che I genio di ridente calma
Altro non hramo, nè bramar saprei ;
Turbare invan si tenteria quest'alma,
Ch' io piego comque veglio i pensier miei,
Così sancella il piè da sull'arena
Infanta note chè formata appena.

Ma treppo, shil tropp o l'intrapresa via Ardoa a salir, difficile mi pare. Il misero così, che si devria Soll'alte rocche ove non orma appare, Tra la golata e bianca neve rpia So pietra già calcata, ei può calcare, Pone il piede tremante, e in dubbi giri Or par che avanti, or par che si ritiri.

Or par che avanti, or par che si ritiri. Par s'io velop le brame a nobil segno Di el stesso il mio cuer non si diffichi. Chi paventa del mar il cieco adegno Cauto a' flutti leggier non si confidi. Tu la mia sola scorfa e l' mio sostepno, Madrea adorata, a mie speranno arribi; Sai chè ignobil timor padre dell'unte, e E allor verdeggia all'arditexa in fronte.

Non quell'involonterio e vulgar dono Bella mia vite è l'doco tue maggiore; Di ben alte 'oper en grate it sono, Par cui tu vivi etarne entro'l mio cuore. Breve rigor e facile perdono, Provvidenza pietosa e dolca eunore Sparzer di fior la peregrioa via,

For cui volò sin or la via sma.

Ta i primi succi langhi vogiti udisti,
Nè straniera nutrice ini sen m'accolse,
E ta all' Rale deanne il calle epristi,
A cui materno amor rado si volse;
Fai del tuo latte abbeveresta; e i tristi
Langoldi aguardi Morbidezza rolse,
Temende pur che'l lango arror si sopra
So ovrien che'l uso alla virtù nol copre,

Se errisea che l'une alla virtà not copre.

A tanti peggi tuoi pegno novallo
Giunger ti piaccia del verace affetto,
Reggil 'uni frale inabile pennello
Coi che grato serve e tuo diletto.
Fra millo oggetti al canto or questo or quello
Scelai fino ri differente oggetto;
Ma or pomente e norrumano incanto
La lire apprente, e mi sonjunge el canto, f

La lire oppreste, e mi sompinge el canto. Entro l'e suurre sen del cupo mare Le ruoto il Sole lentamente begne: Già bruno è l'ciebo, e tre le nubi eppare Aurata lace al suo ender compagno. Si destamo l'amerite, o doleo pare Che scherzi il fonte, e rida la campagna. Ahl che al maneare de'diurni rai. Notte più bella men is vide mai.

Longi d'ognun sulle romite piume Del queto sono si braccio s'mi giacea: Salla parcti vacillente lume Debole face tremola spandea: Il fresco selfierto ottre l'ostume Tre le cortine ed aleggier scendea; E aleggiando così fra la tamèbre Debee scherman a sulla mie palpebre.

Parremi altor ch'uu'invishili mano A me togliesse di natura d'velo, Ed oltre il vol d'ogn' intelletto umono Tra nuhe e nuhe mi rapisse el cielo. Quel fender l'aure emalerchle insano Nal veloes accear rapido telo. Più ratta del pensier giunsi ad un tempio

Di eni quaggii mai non ho visto esecopio, Su nube alabatrina in cielo errane Creecve mina agli orburci la rore, E interno interno alle leggindre piante S' ergeve erbetta freea et doctrona : Slavillara dolcimime e costente Qui viva ognor l'aurora rugiadosa, Qui d'angelletti tenere sospira Sebisere dornanco il guardo mio à aggira.

Schiere dorningo il guardo mio s'aggira. Sotto que'fori languidatto giace Vessoo fanciullin nel sonno immorso p Fingato èn grembo della bella Pace Che d'ambrosio odorosa ha'l erine asperso. Specchiarsi in lui le Dive si compiace ; Chè poco è desso dal sue bel diverso ; Ridente il guarda, e con mavo abbraccio Preme'l bel lebbro e'l ritondatte braccio Ei repente si desta , ed oh qual fuoco Sfavilla nello luci altero e vive! Più soava folgor orna quel loco, Batte usignuol l'elette fuggitive. E con soeve vezsosette giorn lo mille error sulle falici rive S'intrecciano le rose, e in lusinghiere Note dovunque scritto sta Piacere. Piacer dovunque, e do'rosati labbri Apre la pace i be' sesori erdenti , Delle sna bocce i vividi ciosbri Mollamente dischiude a molla accenti . E dice: o cigni delle grazie fabri, Ch'ite fre l'ombre de buon veti spenti, Spiegate qui le revereuti piume Incanzi al vostro conosciuto Nume.

Inoanzi al vostro conoscisto Nume.
Desso è mio figlio, e signor rostro è desso
Piacere ha nome, e lo supete voi
Che lo portatate antro dal cuore impresso;
E vostre gloria ritrovaste in noi.
Nos è già quel che a' capiten concesso
Si bere il sangua de' temuti croi;
E che talor con erudellà zi piacque;
Cost fiero piacere de mo non uneque.

Con insto piacer on mo non uneque.

Non è già qual che nell' allegro mondo

Desta de saggi il quorulo bisbiglio,

Neto dal visio follemente immondo

Che senza scorta va, senza coustglio;

Immerso nell'error cieco profondo

Danne ragion a sempiterno esiglio,

E'l cielo, irriverente, e adegoo invita:

A il sasso piacer non diedi visa.

A al somo piacer non diedi vita.

Entrambi noi non troverete mai

Nel mondo circo, che virtú uon cu:o,

Rado tre seene e tra couvit gest.

Rado in chi sprezan e fugge le natura :

Mi specchio e vivo d'innocensa a rai:

Piacer con innocensa oterno dure:

A si dolco piacer è vite e culle

Un flor, un foute, una facfalle, nn nulle.

Un fior, un foute, una farfalle, an nul È quel piacer per cui aoas e pianto Verse sul figlio amente genitrice, È quel piacer e he con ai vio incanto Ricempensa ebi serre un infalice , È quel piacer talor alma del cauto Che della lira d'or il vete e lice, Quand'ei cante virtú, viva a se stesso, Pinge il candore alla natura appresso.

O dunque voi cui di tel nome un giorno Fu note appien l'amabile magía, E che guido sovento e desso intorno La delicata tenera follia, Venite tutti a suo divin soggiorno: Rose oppresta quasti le desire mia, E se v'he mai che bella gloria accenda L'alto cammin per meritarle apprendà.

Disso, e sembrommi del felice tetto Sopra l'ingresso, où vista l'ob sécraviglia! Veder fra molli grazie o fra i diletto Veti e cui spesso di venir consiglia. Avera cinto ognun la fronte c'i petto Di verde fronda ch'all'allor somiglia, Era la cetra d'or sospesa al fianco, Leggier il passo, e non mai grave e stanco.

Fra lor conobbi il vecchio Anacreonta Sol mella vil ebbrezza tau costante ; Safio conobbi, a cui son anco l'ento Sul pallido dipinte egro sembianto; E Tibulle e Catullo all'erno impronte Io ravvisai; Oridio dall'errante Chiema oderosa di mollezza prora, Ed altri ancor che qui nomar non giova.

Venian leggiadramente, e più di cento Premeane già quella heata soglia, Qualor l'usate suo costinue spento Pinse la Pace un improvvisa deglia, E col rigor mischiande il fier lamento In lor cangiò la baldansosa voglia, Gridando: arditi, che voleta voi? E chi mai [u che vi ruidò tra noi?

Que grati fier, che la mia man coltive, Solo ragion imparial destina, E del virie per lunga età cattiva Alma impura uon soffro a me vicina. Andate pur di me per sempre priva Turba, che l'inenesto amanta inchina. Troppa sovente in semplicetto sene Stilla l'empie seritter empio voleno.

Vivacissimo spieto a che mai giora s Se nel corrotto cuor di lode indegno Orma di verità nen si ratrova? Qual premio merta miserando ingegno Che dà di reità nel carni prova? Ei mi fugge e mi cangia in fiero sdegno, In voi mi spiace il melle e pinto viso; Il finto piato, il luninghier sorriso,

Tacque; rapidemente rotelande Caddero giuso gli scrittor pretervi. lo me ne stava queta palputande Qual chi! I folgore estivo attento osservi. Ma quel cader tutto! imo cuor cangiando Giunse lena la gioja a'debol nervi. E tra lagrime care ad alma azuanto Volati di Pace all'adorate piante.

O Pace, a Diva di mia prima catale, Pace, mia sola meta e mia deine, Sai quante ral tuo sen ere heate, Giorni lieti iunecenti ebbel e core mio, Gridai, traccorer le stagion passate, Trascorre il tempo ineserabil Diez Rimanti meco, e mie primiero aumor, le sarò tuo doroto e tuo cantore. Virtà talo è dal costuma oppressa ;

Ma in breve tempo, in ma ragion si senote E l'error memognier d'acconde a cesas S: d'alma verità raggiò il percuote. Solinga e queta vissi; e di me stessa Il genio pina in semplicetto nete ; Veglio cho in ogni età di me si dica : Fu rispettosa figlia, e vera amica. Quello rose non merio e non lo bramo;

Te, Diva, cereo a meritar procuro :

Unonor misto di deler non ame, E d'un nome immortal io non mi curo; Te sol, o Pace, voglio, o te sol chiame, Ne legger cerco nel destine oscuro: Tranquillo il cuor, puote in qualunque sorte Esser bella la vita, e lella morte.

A quo' mici detti placide e tranquillo
Gi' inncenti didetti a millo a millo
Gi' inncenti didetti a millo a millo
Venner del suo voler ministri e duci ;
Venner le grazie suo fidate ancillo
Adorne e einte di nerello loci :
E della Diva i' me ne stava intanto
Leari prezi a celebrar col canto,

Quando, ahi mia sorte lal dolce mie riposo
Non sa qual voce e qual fraçor m'invola.
On sa qual voce e qual fraçor m'invola.
Quante il trorarmi abhandenata e sola!
Pronta haltai, e l'guardo mio dubbioso
Capidamente in oriente vola ,
E l'oriente ripoglicos mostra
Nube di funco che l'aurora inostra.

Nen mai lontan dalle sognate spondo, Altro non voglio, mi sospinga il fato. Mé mi coudanti per le turbid ondo Il corso a seguitar del vento irato. Quel che futuro al guardo mio e' ascondo Fausto sonigli al tempo mio pascato, Quel tempo di piacer, tempo di calma. Quel tempo di mare, tempo di calma.

A le potessi col tessuto emaggio Prove certa apprestar d' amor sincero; Di quol pregiato e vertiter vantaggio Androbbe T cuor securamente altero; Memore sempre del coleste viaggio Sarobho a te devoto il mio pomiero. E cingerci d'età nemica all'oute Del più puro piacer le rose in fronte.

### AD UNA GIOVINE DAMA (4)

Questa temba in altr'età spicudea, Quando Artemini nel frata brore Del caldo pianto il cenere berca : Avivolla poci enni un casto Amore, Ed er la spenso Morte ardita e rea; Telse alle donne d'esser solo il vanto, Pure, o Donna gentil, chiedo I tuo pianto.

I SERTI DELL'ORE.

IN RINGRAZIAMENTO
AGLI ACCADEMICI FOSSANESI.

Covnon le Nubi di Livadia il monto, <sup>1</sup>
Che le raguna l'orrida bulera:
È celata la luna all'orizzonto,
È densa densa la notte s'annera:
Volve, trasvolve sovra al piccuol ponto

Fatta terrruto le chiara riviera: Più non v'è guado, che l'acqua trabera, E Irnta lenta giù le nevo fiocea. Già quando il piede mossi, i raggi d'auro

Il fervido mrriggio raccoglica, Copria dal giorno il lucido tesnuro La bassa nebbia che Irnta sorgea! Ma poiche il don dell'enerate lauro Ad onta di stagion iniqua e rea Mi fero i vati del paterno fiume Ebbi ardire oltre'l sesso, oltre'l costume.

E paich'essi innalahr tempio sublime Al giovanile incognito mio nome, E colla eterne lummose rimo Fregierono l'allie delle mie chiome . Desir di giunger sull' Aonie eime Fo' le temense neghittose dome, Ondo, benche minacci il cielo irato, Seguo'l sentier ch' à dall' ardir segnato.

Giardin più vago dell' Ideo giardine Coltiva sulla cima orta ristretto Ori-crinite pastorel divino, E colà sorge tra la folta erbetta Lauro che vince il tempo ed il destino: Coglier verrei da quella pianta olotta Tanti bei serti vardeggianti o lieti

Quanti sono gli eltissimi Poeti. Me invan lasciai la dolce mia capanna, Lungi è la meta, a su per l'aria bruna L'alta stollata velta rhe a appaona Più non mi scuopro ne stella ne lona z Cresce il torrente, a il viatore inganna, Tutta ribolia la morta laguna; Ulula il veltro pel rupo spavento,

E gli risponda l' ulnier del veuto. Pur non m'inganno ie già ; dove s'inalas Ripida men la gelida pendice Fre notta cupa un vivo fuoco balsa Arli occhi mesti i ob che mai sia chi dice? Ab si salga lassù I su quella balsa Forse almen troverò totto falice, Albergo di Pastere, ovver d'anties

Canuto solitario al cielo amico. Al mattin quando le centil viole Sparga l'Aurora su'sentier fioriti E certo prime che'l novello Sole Scuota il bel freno da' corsieri orditi, E'n ciel temendo l'eterne carole Ad un peregrinar dolce m'inviti-Riprenderò la via scoscesa ed erte, Chè vedrò l'orme fre la strada incerta.

Or ben là su della gelata nove Fuggir la piena a riposar potrei; Ma'l piede è reso per stanchezza greve; Sovra quel sasso e stento salirer; Si tenti : chò più facile, più breve Scampo fra tanto orror non troverei . E per tornar ella repanna mia Chiude il torrente la romita via. Ob come sotto a' passi miri la terra Sérucciola molle da nove bagnata 1 Oh come il ciel nerissimo disserra

Il gelo di firrissima-invernata! Oh come il vente quelle piante etterra! Oh come mugghia la fiumana irate l Qui par che il veroo già crudel fra noi

Cresce, rinforzi, addoppi i rigor suei. Deb terminasso almen l'aspro viaggie! Parmi ... sì certe ... lungi non son io : E se par notte o per pietra non caggio, E sull'aspro rammin se non travio, Ormai brest è la meta al mio roraggio , E s'accresce vigor al passo mio, Eccomi alfin! eccomi! il tetto è quelle t Si batta all'uscio del selvaccio estello. Ohime! noo odi ... ah solitario! ah! sorgi, E la smarrita peregrina accogli. Oh solitario! a me l'aita porgi, E dalla porta la ferrata sciogli : Cade le neve, tu lo senti a scorgi, E tanto, ahi tanto! di pietà ti spogli Chr m'abbandoni sulla balsa orrenda Fra I gel feroce di notte tremenda.

Ob gioja inaspettata! ecco mi schiude Ruvida porta fresca verginella Con l'alı al tergo e con le membra ignude; Sol del bel rrina le nericcio anella La difeodon dall' aure rrranti e rrude, E sol le vita leggiadrotta e spella Adoros un cinto del velo onde fassi Voste la tigre sovra i nudi sassi.

lo nacqui al canto, o verginrlla, e venni Sovre 'l Parnaso a cogliere l'altoro, E'l cammin aspro a ruvido sostenni Sin che'l giorno snorliossi il valo d'ero: Vergin, m'accoglierai sol ch'io t'accenni Che questo serto il luminoso coro De'vati end'Eridino ha chiaro nome Annodò, non ba molto, alle mie rhieme.

Ma quanta, oh quanta donsellette ! ob come Corrono tutte intio a me d'iotorno, E scuoton lungbe rispleodonti chieme Come le può capir questo soggiorno? E come vanno me chiamando a nome? Perebè s'uniro ad aspettare il giorno? Vrotitre doosellette allegre e sole Che fanno in luogo ove nessua la colo?

Rido la vaga vergioella, o ride Come ride al mattin l'Alba vessosa; Il nero erin sul molla sen divide , E scuopre il viso o la boeca amorosa t Velano sparse quelle ciocche iofide, E qual erecce bellessa a fresca rosa D'Ebano il bruno profumier, fra l'ende Del crine ella s'abbelle, e non s'asconde, E delle labbra il porporine fiore

Apre ad un riso, ed un parlare alterno, E dice: noi siam ventiquattro suore Ancelle er fatta del gelate veroo. Esciam con lui qualora egli osce fuore Dell'orizzonto a prendore guverno. Dall'albe che le rose in cielo aduna Puggimmo noi , e dalla dolce enne.

Poi quando il tempo per le prima volta

Nell'equalile suo giro librossi La giovin Alha sonnolente incolta Dall'edoroso intatto letto alsoni, E all'aura del mattin veloce e sciolta Scopirando dotcissima voltossi, E cemandò, cho a noi ratta scendesse,

E la più snella a lei serva trasses,

Noi fatte adulte sul margo d'un rivo,

Che ne giardini d'Elicona passa,

Dormivan tutte su ridante clivo

Giovio e turba della danse lassa;

Cohe l'auretta un ramustes d'ulivo

Sulla pendice più riposta e bassa,

Mi legò l'ali, o poi ni scone, e el seno

Mi striage, o m'inalò pel ciol sereno. Piena d'alto timore in quel monento Un grido funestissimo levai, E tosto liere più the il liero venta Le mie sorelle intorno me mirai; Volavan tutte, ed io n'ebbi contento, E vibrai gli cochi s'arillanti e gai Bagnati aucor del rugadoso pianto Quaudo l'altr'ore mi vidi d'acranto.

Ci accolse l'Alba nel materno totte; E il tenpo fra di noi tutto divise; Ci additò i anno nudo pargoletto E emor pietoso, tutte ci conquise: A uoi piacque il vezasoo giovanetto Si che non mai il tempo ci divise; E da quel di dall'uno all'altro polo Librommo sempre volcotario volo.

Ella il dice; intanto ad una ad una Eacono l'ora dall'oscuro speco, Ma poi ritorna repida ciasenna Battendo l'ali giù per l'aer cieco, Alfin fra tante che il tempo raguna Sorge colei che farella a meco; Rimanti, par che il labbro suo mi dica, Qui condorroti tua vivace amica.

L'ali ella scuole, poi fugge veloce: Già sulle nubi ancora brune ascese. Cade la notte d'Erebo a la foce E tu fuggi de me rergin cortese? Sin chi ella torui si sciolga la voce l'oichè il desir del canto in me s'accese, E voi, fighe gentii del tempo rio, Danate tutte al soon del cento mio.

Porromai presso el focular dos arde Picciol rogo di platano a d'alloro; Voi al danzar non mai ritrose e tarde Fate ritondo ballo in dolce coro; Di voi alcuna attentamente guarde Quand'io comincio sulla lira d'oro; Su, verginelle i Sul la brana stanza Sia testimo della ritonda danza.

Danza ogni stella — leggiadra e kella Danzano l'onde — cho il mar amosonde ; Danzano i liori — ricchi d'odori Quando l'auretta — muove l'erbetta ; Soglion danzare — la terza e "l' marc. Sul mattin primo son pastorelle lo pastorella gudo la danza Nella del verso solinga stansa. Si lo pastorella la danza guido la questo mistico solingo lado lo ve 'el' ogni era che m' abbandona. Più d'ogni smoso l'anima modee il moo di evers tenero-doles, Nè 'ha si cara, al dolee cosa Quanto risonda danza pressons.

Oueste di Fobo-ehiere sorelle,

#### Danza ogni stella - ec.

Ma vé, ritorna—gentile adorna
La verginella — ch' è tutta bella;
(b) quante rose — nel crin s'accos!
Ella è gentile — come d' aprile
Il fiorellion — fra'l sermolion;
La verginella — ch' è totta bella
Ola' mio canto — ch' è pur suo vanto,
Uu' altra ardita — se n'e fuggita
Ella s'avana— cell' entre in dansa,

### Danza ogni stolla ec.

Ma chi l'uzcio dischinde ? chi chi saltella ' Mezan il mostra, ratta si nacconde; lo vedo sveutolare una facella, Vedo le fila delle chiome bionde; Canta, tace, spopira, e ride e appella, Poi serra l'uzcio e chiesta uno risponde, Fa capolino, e poi d'un salto abalza, Pra le carole ell'è discinta e calsa.

Fa meine or piangendo or sogghignando, El alfin relama i in mia fida se; Focishe fai l'ere mourere cantando, le curi i tempi a noi nemici e rei, E il mar di viata ten e rai passando In que diletti ebe son tutti miei, Mo i nobil vati noman fantania. Chiara figlia d'inpatable follia.

Non vuo che tu ten selga in Elicoma, Che'l recase sentier occupa tutto Ampio torrente che luguhre suona, E sterpi e bronchi e sausi havvi condutto; Se il tuo cuor cautamente non ragiona Tonti salire alla stagion di lutto In quel giardino eve il pindare'estro È il solo, il grande, l'immortal mestro, Ma rideate tatgion d'eroi feconda

Sol pud guidarri nu giovine cantore, Rimanti mece su più bama sponda, Li zu sta il lauro, ed è qua giuso il flore; So dema notte quel senter circonda Fiorii serti i daranno l'ore; Tanti bei serti verdeggianti e lieti Quanti sono ggi islimimi Poeti.

Dire; ed ogni ora cho reloce fugge Serto di rose damaschine porge; Benché na boja la nube che addugge, Reca di fier la Faotana mi sorge, Mie speranze ritarda e non le strugge, E a volo altero luminoso sorge, Se non m'incannan le parole udite Ella m'aspetta sulla cime ardite.

I fiori colti alla magion diletta Dell'ore giovin turba fuggitisa, Schiera di vati alle grand' opre elette Reco per voi sulla paterna riva. Gradir vi piaccia in don cetra negletta . Che se miglior stagion miei carmi avviva Vi recherò dalla balse sublime Più chiari serti con più chiare rime.

### PEL GIOGNO MATALISIS

### DELLA MADRE.

LEVATO in orienta il nuovo Solo Cinge la vesta d'ór all'anra bruna, Ε l'ali nere va serrando notte; Mille augelletti con scavi versi Turbano a Filomela il lungo pianto : E l'anra scherza al razzio mattutino. O percerin, che 'n tempo mattatino, Vedi ed ammiri il pargoletto Sole, Se terra brami ù non si versi pianto, E splenda stella in mezzo a nube brana, Vieni ù donna gentil m'ispira i versi,

E'l mio 'ngegno ritoglie a buja notte. Non mai tra noi risorgerà la notte, Ne tornerà l'anriga mattutino, Ch' jo non saluti con scavi versi Donna tra noi ch'é d'onestade an Sole, Cui siede Aglaja nella chioma bruna,

E con lo sguardo fuga e sdegno e pianto. Per me sol v'ha piacer, a non v'ha pianto, Ed è tranquillo il di , bella la notte, Nè ciammai si levè un'ora bruna. Gnida piacer il Name mattutino, E sempre ugual per me si leva il Sole, E sempre sciolgo sulla lira i versi. Or chi mi detta più lezziadri versi. Che traggano d'amor mave pianto? Poiche si leva quel divino Sola, Non lo dovrebbe mai fugar la notte, Cui fn nunsio l'albore mattntino,

Che vide pascer Fille altera a bruna. Non si vedrà natura in veste bruna Scior lente danse al suon di mesti versi; Ma con sferza d' nn fiore mattutino Ansi vedragi discacciare I pianto: S' udranno i canti, pria che venga notte, Delle Muse sedenti a' rai del Solo.

Talera staoza bruna - allegra il Sole ; Cori allegra la notte-da miei versi Chi asciugommi già il pianto-mattutino.

#### IN MORTE

### DI BARBARA PROVANA

BERTINI MONTALDO.

## LEAMICHE

Ah! più dei colti carmi

Il mio facciari onor perpetua pianto. C. Ab. PELLEGRINI.

FERAL eipresso, che la pallid' ombra Sorral' arido suol lugibre mandi, Da speranza fatal la mente sgombra E dai sogni volgari e miserandi , La cetra ai remi, onde la via s'incombra . Appendo qui , dove tenchre spandi ; Ne cantar più s'udrà la cetra antica Della mia gioventù l'ultima amica. Le ginro a te, lugibre irto eipresso, Se pria che notte di vecchiessa arrivi Non m' necide quel daolo, ond'egro oppreso Langue lo spirto, e scorre il piento a rivi; Lo giuro a te per questo pianto istemo , Na' lnoghi giorni dilor gioja privi,

In ogni don della fugace sorte, Mirando a mota , mirerò la morte. Feral cipresso, un fremito fanélire Senote le tue fronzute altere cime : Fremon del sen nall'ultime latébre Con la mie dolci speranze e prime, Il Sol discende giù per l'aure erebre; Si spengopo cosl le meste rime,

E suona lento il relido mio canto In lameotevol suon d'amaro piaoto. Feral cipresso, il sai, eli'io, sorta oppena Dal sen materno, amor non dubbio e cieco Trovai fra soavissima ratena Con due bambine, che nacquero mec Fanciallezza fuggia lieta e serena ; Le cresciute fanciulle ahi ! sparver seco : Onde sol mi rimase, e'l cuor sa come, Di Gioreffina a d' Enerchetta il nome (5).

Lauro nascenta il erin stringeva ; il giorno Primo dell'imeneo m'era davante; E quel soure emor fece ritorno Di Giaosa pell'alma e nel sembianto (6), Il riconobbi a qual d'affetti adorno Dir non mendace, ed all' oprar costante: Ei giovantù doice mi fea; me speoto Entro la tomba fu sogno e momento,

Minor sol una mi rimase in terra D'atate a me : di senno era maggiore. Ella mi terse il lagrimer, la guerra De' vani affetti mi quetò nel cuore, L'ammanto vedovil, che 'l petto serra, No, mai non mi balso d'un altre amore: Passò tra 'l palpitar d'un ' alma ardente

La solitaria mia vita innocente. Ahi ! sola or qui rimango : e pur io crebbi la questo suolo, e per amar qui vissi, E , se a me stessa un tempo ah! non increbbi, Se I natrio suono di mia cetra ndissi. Fu perché l'estro avvivatore accrebbi Con gli affetti, di cui paga mi dissi,

Straniera gloria io non cercai; ma privo Di vita il cuore, or per chi canto e vivo? È spento il padre ; egli verace scorta

Della mia fama, che mal sorge ancora. Pu breve l'imeneo: la speme è morta D'amor materno; e saró sola eguera. Ninn sornalo avvenir l'età mi apporta : Morro; ne pianto spargerassi allora; E lictamenta scioglicrassi l' alms

Da quel deserto, ovo non bo più calma. Feral cipresso, quante volto, oh quante, Sedendo sotto l'ambra estiva e folta. Segreto palpitare alii ll' alma amanto Balzar mi fece, pel terror sconvolta l Baanana fermerà qui I passo errante ; lo mi diceya all'ombra tua rivolta ; Qui piangerammi, e forse, acerba spemo!

Qui l'ossa nostre giaceranno insieme. Udisti il voto, arbor fanesto, e solo Or un feretro ed noa salma copri: Udisti il voto, ed or non odi il duolo , Ed a celar la tomba invan t'adopri. Sgombrato, ispidi bronchi, il duro suolo; Fatal cipresso , la mia tomba scuopri : Qui ecreo pace, o tu non mi vedrai

Volgere a vista meno acerba i rai.

Binnant, oh mio conforto ! ob tu già mia Sin che'l Ciel nol vietò, speranza e gioja l Quasi in la stessa tua cuna vagia Quest'infelice, a cui la luce è noja, Mia vita di tre sole està fioria , Quando nasce ti ; ed or non fia ell'io meja ? l'erche sonne di morte ahi l non coverse Gli occhi miei, quando un ferre il sen t'aperso? Sorgeva l'alba, ed a te duolo acerbo

Acutamente lacerava il scuo; Eppare Amor, del tuo destin superbo, Presso a quel letticeinol stava sereno. Vezzi ei teneva e dolci grazie in serbo Pel tuo hambino, già di vita pieno; Oh rimembranza l su mia frente smorta S'alsar le chiome, ed Amor disse: È morta! Terribil ferro dalla cara spoglia

Il figlio trasse; il respir suo fu poco. Oh sista loh duolo! o voi, che lmene invoglia, Vi soffermate nel terribil loco. Sebben, che dico? ali! como arida foglia Pera la cetra, e la distrugga il fuoco l Ah l per voler d'un Dio giusto a tremendo To'l ferro uccise, e'l figlio tuo nascendo.

Fedele amica, per quel guardo estremo, Ch'estremo, eterno rende il mio dolore; Per quell'istante, onde ancor gelo a tremo Ov'so ti vidi di te stessa fuore; Per quel, che pose in noi l'Ente supremo

Scambievol, dulce, illuminato amore, Ricevi ultimo bacio, ed alle antiche Deh! reca un bacio mie fedeli amicho.

Vedi : già I labbro mio tremante tocca L'arido sasso, che ti chiude o copre t Ginnga il mio bacio alla tua fredda hocca Nel mondo ignoto d'alti sensi e d'opre, Ma deh! qual fiamma dalla bruna rocca S'alsa rapidamente e'l ciel ricopre? Piega il cipresso sibilando, o parmi

Che ondeggin sotto alle mie labbra i marmi Giunse quel bacio mio, giunse a gli spenti Col mon pietoso del min canto estreme. Branca, a lor ripeti ah! que lamenti , Ond'ie dipinsi il destin vuoto e scemo: Narra le lunghe voglio , i vani accenti Su quel del Pindo mio giogo supremo: Che, spento ogni altro amore, ogni altra bra

È spento in me sin il desio di fama. Narra alle amiche, che al pensiermio, volto Un tempo alla speranza, al canto, al riso, Il lusingar di gioventu vien tolto, Si che l'alma invecchiò prima del viso, In bruno ammanto, non più detto ascolte D'un cuor che m'ami, e non vedo un sorri-

Gioventu senza gioja, inutil cetra Chiudo al settimo lustre in fredda pietra, Tu nell'ignoto mondo al mio buon padre Narra che a piè d' un funebre cipresso lo traggo l'ore abbandonate ed adre . Ed è l'ingegno mio vinto e depresso : Di che, lunge i fratelli, io colla madre Non starci della tomba in sull'ingresso,

E m' avria spento il duolo acerbo e fioro, Se patir non dovessi il duol suo vare, La muta solitudine crescente. Or'io men vivo fra speranza estinta , In patria non eurante, o da ridonto Età per gli anni già fuori sospinta, Non è la gloria ad addoleir possente, La mente ardita dal mio euore è vinta; Ultima amica mia fedel , ben puoi

Dir: Ella tutta pur mori con poi-

TERZE RIME.

LA SPERANZA. O rights del piacer, madre del duolo, Speranza infida, che sciogliendo vas

Il lusinghiero canto al mondo solo ; Madre feconda de tardivi lai, E della gioja fuggitiva e brove . M:dre leggiadra d'impensati guai \$ Vie più bianco è I tun volto assai di neve, E si pinge il desio negli occhi vivi, Che quaggii fanno ogni sciagura lieve: Tuin ruor d'ogn'nom favelbe pensi, e seriri ;

E'l tno vivido fuoco ancor non muore Re'nodi spirti della luce privi-Ma troppo, ah! tropposventureto il cuore, Che in tue balia depone il suo peusiero, E di se stesso per te vive fuore! Pur s'ei non gode del presente, è vero Ch'ei non cura'l passato, e sol si pasco D'un avvenir incerto e mensognero. Intorno scherzi delle nostre fasce , Intorno scherzi e gioventi vezzose, E tempri el veglio le sue crude embasce. Benchè la guati, ell'occhio tuo nascosa Celando'l volto sotto nube bianca De te sen furre verità sdernosa. S' avenza il Tempo che l'etate imbianca Pel sentier della vita , o lo precede Tno flevol lume, che giammai non mance, Cosl colui rhe mnove stanco il piede Del suo cammin incerto e mel securo, Dietro al baglior di vacillenti tede, Sfavillar mira nel lentane escuro Tra stella e stella piccioletta luce, E muove, e cade sul terreno impuro ; E s' alfin ginnge ev' il fuoco riluce Trove vil capannetta inonorete. U'vive poverel, o ladro truce ; Ei là sperava sorgere beata Stanza di regi, od un superbo tempio Ove Divinità venga edorata. Non e'istruïsce d'altr'età l'esempio . Non e'istruïscon le spessate antenne Sul mer che inghiotte l'innocente e l'empio, L'Acheo garzon spiegando al ciel le peune Is a sognando libertate e pace, Pur il raggio del Sol ei non sostenne, Incauto emplator del padre audace Cadde nell'onda, e vi cadde con ello La già seduta in ciel spome mendace. Oh quanti 1 oh quanti imitetor di quello Sognan la gioja della smania accanto, E scherzan col destino iniquo n fello I Donna talor del suo fecondo fianco Nel caro (rutto si vesseggia , e in viso Belth vi scuopre non più viste unquanco, E mentre a corre i primi detti fiso Lo spirto ha sulle care incerte labbia Dal proprio seno rer amor diviso, Cade'l fanciallo com' al vento sabbia , E lascie orbata lei, a eni sol resta Del passato piacer disdegno e rabbia, Sposi talor di nuziale vesta Venno coperti, e nelle chiome d'oro Scherza beltate dolcemente onesta. Seguon le Grazie, ed il leggiadro coro Dell'ore segue; e con fiorito leccio Si stringe or l'une or l'altra ed ambi loro, Me chi! non so e' io mi fevello o taccio! Tal piante involenterio il volto ellage, E tal mi scorre per le vene un ghiaccio. Un de'consorti fiera morte indaga Con occhio bieco, e colla sua saetta La sol uccide, e pur entrambi impiaga.

O tu corl, già tanto a nei diletta, Che siedi dove Eternità si volve Tra le figlie del ciel pura angioletta, Poi che fosti ridotta in poca polve . Non potrian mai spieger le mic parole Come'l tuo sposo in legrime si solve. Ei rammentarti sospirando suele : Giusto è ben, che tal sia la sua costanza Se fur le tue virtuti al mondo sole. Or chi biasmar potca giuste speranza Di madre, che eredeva al figlio prie Cader, siccome è di netura manza? Ovrer chi condanner giammai potria Spoon, che aver pensava alla sua vita Dolce compagna lei che scelte evia. Ognun quaggiù falsa lusinge invita, Ed impensata perché vien le sorto Tanto fessi più eruda e misgradita. Porte pianta o cadente atterra merto, Come'l virgulto; e la selvaggia ortica Tutti calchiamo dell' averne porte. Nè scampa alcun, sebben piengendo dica: Credei serbarmi pe' miei figli ancora, E per mogliera tenera e pudica. Che quando il Sole l'occidente indera Sempre eprir vede nna novella tombe, E tombe move aprir vede l'anrora. La cupa voce del dolor rimbomba Miste alla folle voce del desire, Che all'aer suona la sua vuote tromba. Ah speme l sh! fosti ta che in mezzo all'iro Tento volte cacciesti il forto Achille . Acciò perli telun del sue morire. E tu accendesti le crude scintille Di quella guerra, in cui la bella donna Menelao ritor crede in mezzo e mille. E tu copristi colle verde gonne . Quando s'elsò per muovere al ciel guerre, L'antica di Babel empia colonna. Speranza sol d'allòr quaggiuso atterra I più furti guerrieri e valorosi -E in poch' anni li chiude in poca terra. Speme d'impunitate i vizii ascosi Nutre, o'l kimorso vivo e naturale Fuge dal sen de' pigri e neghittori. Ambiaion vivo di speme; uguale Speme nutrica la crudel vendetta, E la cieca dell' ôr sete fatale. Vive alla speme inonestà soggette, Ne v'ha cosa guaggiù che siane sciolta, Felire lui, che mun evento aspetta I È non ha l'alma de speranza evvolta In ferrei lacci, ed ha libero I volo; Aè tne lusinghe ne tue voce ascolta ,

# O figlia del piacer , madro del duolo. A CARLO DUNINA.

Carlo, la giovinetta oscura e priva Di gloria e lustro, allor che 'l patrio fiume Seder ti vide sulla manea riva .

A te ritorna col dubbioso lume Onde l'anno novel tutto coperse Al veglio Tempio l'istaneahil piume, Primo raggio di gloria a lei s'aperso Colla non chiesta Arcadica corona, No le tue voci l'amistà disperse ;

Onel vario canto che a me gioia dona De che lasciasti il tuo paterno suolo Udi tutto l'altissimo Elicona: E palpitando tra la tema e I dnolo

Vids far note le non conte rime E tor la nube che celava il volo, I genitori alle mirabil cime

Spinsero arditamente il passo mio t Mirai da lange la vetta sublimo Ed obhi plauso e lode al bnon desio,

E non sdegnommi la gente divina ; E sul sentier d'eternità son io. Tu non sai come volsi pellegrina

Sovra la falda del lucido monte Ove stassi Melpemene regina. Gettai tutti i mici fiori in messo al fonto E mi disciolsi la candida vesta,

E cipresso mi posi in su la fronte, E fra l'orror di notturna tempesta,

Tra 'l lutto e'l sangue e la strage e la guerra Ginnsi iterando canzone funesta. Sorgea nel mezzo alla divina terra

Alta colonna tra le ferree porta U'I passeggier singhiozzando s'atterra. Chi sa , chi sa che un di, nobile e forto Oui suonar faccia tra parole sciolto

Chi pastorella fu, canto di mortal L'Ara sacra a Melpomene due volte Mici voti accolse o mici liberi versi,

E'l sospirare di mie voci incolta. Di tenebrore la cetra coversi, E i nomi sacri scritti in alta pietra

Col lagrimare mio perenne aspersi. Qui sire dell'altissima faretra Sofocle è sculte in messo agli altri dui

Greci , onde Atene coronò la cetra. Meravighando lunga etate fui ui quattro sorti dalla fredda Senna,

E ne pur uno n'avevamo nni , Noi la cui lingua maestosa impenna li di fuoco, e si ripiega come

Rapidamente fantasia le accenna. Ma ben si vendico l' Italo nome Che una ne sorse , quai non vider mai

Le due tanto diverse altere Rome. Sofocle, e questo più d'altri onorai, Che molle caoto il enor disprezza e fugge, Ne amor vulgare vuol tragici lai : Ah! che'l mio labbro di aperanza sugge

L' Anfora tutta , o lo spirto so accendo Guatando meta che da me rifugge, E tragico cotneno al piè vestendo

L'atroce Tullia sanguiocsa pinsi E tanto all' ara sublime m'avvicsi , Che sino al giorno in cui morte lo victi

E sul destin d'Erminia andai piangendo.

Voglio errar fra cipressi ov'io mi spinsi. Ma Diva degli instabili poeti La fantaria volubite m'apparre, Passerriando sui vividi pianeti.

E m'accenno tra la volventi larve Uua donna più bella assai del Sole,

Presso cui l'altre son neglette e parvo-Soavemento d'amore parole Con un sorriso la donna mi chiese,

lo le fei serto di fresche viola Ella mi morse, Ella infedal mi rese, E la bramai del mio cantare amica

Qual l'altra prima che'l mio cuore accese. Vesti sembianza d'Ipazia pudica ; Era costei filosofia celebre Che attrasse i cuori dell'otate antica.

Tutta ella è cinta di dense tenebre : Invano scosse fantaria la face Ad irraggiar le vesti indegne e crebre

Giunse solo a turbar mia dolce pace. Ch'io vidi quaoto mio cantare è frate . Cantar che volle soffermaria andace :

Ella schersando mi ha teoneste l'ale Mentr'io mi stava a ragionare intenta Co' Sagei accolti nelle Egizie sale,

Pur questo cuor che sua beltà ras Beltà crieste, delle ali tarpate E del mio tardo audar non si agomenta. Talor ripiglio la ghirlande usate,

Ed il lirico canto all'anre sciolgo, Qual gia l'udiro mie stagioni andato. E talor pure in bruno vel m'involgo,

E vo pingendo lo mio duolo vero , E in non mentito lagrimar mi sciolgo. Chè si ricorda l'afflitto penniero La dolce amica , che meco vedesti

In tempo meno nabiloso e naro. Tu che i mioi giovanil carmi volgesti, Sai come amai Giuseppa, ella m'è tolta;

Ob dura Morte qual nodo sciogliesti l Bramo alla tomba, me misera! volta Destar pictade amaramente viva In chi mie rime doloroso ascolta:

Ma perchè avvien cha sol ti narri e scriva Le poetiche fole, e non ti faccia

Con miglior detti l'anima giuliva? Tu che l'affetto ai genitori allaccia Tn gli rammenta, e rammenta me stessa,

Ne 'n loutananza la tua fede taccia : S'anco memoria nel tuo petto impressa È del patarno tuo dolce soggiorno

Se la tua mente all' Eridan s'appressa; Ah deh leredi, che 'l sol volvere giorno Non veda, che I tuo nome a I tuo valore

Suonar non oda mille volte interno, Altamente ti serba entro'l suo cuore Degno a te lido amico il mio buon Padre, Che teco Lebbe di Sofia l'amore.

E la pur cara a te soave Madre T'invia salute a' miei Germani unita,

Mentr' io le stagion piango indegne ed edre Cagion della tua lunga dipartita.

### MELPOMENE.

### TH MORY DI VITTORIO ALPIERI.

#### ELEGIA.

Seave , Musa infelice , il tuo lamonto: Snonava il monte, cui non v'è secondo, Il monte d'ogni armonico portento I Mentre faceva un lamentar profondo L'aura sacra di Pindo, o risplendea Pallida lnna sul tacente mondo. Al mestissimo raggio una sorgea Su per la vasta solitudin muta Diva, ch' ignudo ferro in man tenea. Lenta saliva per la via perduta , E al balenar di tuna in la tenebre Se le scorgea nel sen larga feruta. Nero a lungo vestia manto funcbre.

Sciolto il erin bruno all'aure gravi e crebre. Era costei Melpomena divina s ALTIERI , ella piangea , piangea dell'arte L' inevitabil barbara rovina : La più scorensa disastrosa parte D' Elicona santissimo cercava, U' rare l'orme , o nulle , ivano sparte.

Quasi mauto di vedova Regma ,

Fuggia da turba rea , che l' oltreggiava ; Oltraggiando mordace il cenar sacro Del Gran Poeta , ch' ella tanto amava. Fuggia da chi dicesa arido a macro Il facondo idioma , ed ahi ! negletto

Della Italirhe Muse il simulacro. Giù nel sassoso lido il fiume stretto Piangea radando, ed urlo messo spento Matteva il veltro del montan ricetto p

E'I fiume , a I veltro , ed il notturno vento Pareano dir cul mormorio farala i Segui, Musa infelice, il tuo lamente Pra 'I silenzio de' mondi nuiversale, L' alto notturno mormorar s' udiva.

Oh! proruppe Melpomena immortala: Qui dove non sali persona viva, Cerco un sentier fra tanti broncin e sass Su questa orrenda maccessibil riva;

Dal duol , ch' so scela , a forsa mu ritrassi; Riedo a celare sui Parnaso aotico, Vedova a sola, i disperati passi-

Italia . addio ! terra divina , amico Aer soave , Itali vati , addio ! Uttima volta, a voi sia paca, i' dico.

Addio, tu lingua, amor d'Italia a mio, O dolce, o maestosa, o sempre chiara, Quando non è l' intenditor restio; È ver. con meco, alta favella, avara Ti fece Assixar, ed a più glorie erchia i Grave santenza in poche voci è cara.

Ben fuvvi un tempo, ch'a me stessa increbbi Quando per to risorta al prisco onore Le sante Muse, sola onor non ebli. S'appressava l'età dal mio falgore , Seden con Dante al varco del tormanto, » Per cui si va nall' eterno dolore : Ei mi parrava in passionato accento l'Golino e Pancesca, ho speme! oh dnolo! Segni, Musa infelice, il tuo lamento,

Io stava amoria nel celesto volo Del maschio rreator terribil estro Luca sovrana dell' Ausonio suolo . Pensando a rho non fui, divin maestro, Dell' ardenta tuo ruor l'affetto primo, In fulmine, to fueeo in feal terrestro. Tratta avremmo ben noi dal turpe limo

L' Italica Tragedia I a in qual favalla lo sì gran cose , in sì gran voci esprimo? lo Dea del forta immaginar, rubella Ai molli amori! ....iol ....io! .... Rapida intese Queil' alma sarra eternamente betla. L'occhio suo cupo scintillò, s'accese, E di nebile orgoglio un tal sorriso

Fece, ch' immenso l'amor mis si rese. Va , ti consola , ci disse : nno indiviso Alunno mio per te cresco, a 'I vedrai Con Sofoele a con teco in Pindo assiso.

È ver, seguirti ornoque io non tentai : Che al secol mio la tua beltà celasti , E suile scene non ti vidi mai. Amarti ignota io non potea ; m'amarti ,

E in una atà , cui nulla era scienza , Ugolino e Francisca a me dettasti. Or'è d'ogni arte il floro e l' eccellenza, A piè dell'Alpi narque al tuo desiro . Il vate della tracica eloquenza.

Disse Alighieri ; reverenti udiro L' Ascree pendici , e in ruor per anco sento Qual di speme a d'amor primo sospiro. ALFIERI amai d'amor , rhe l' alimento

Dieda all'austero ingegno, a finmia sorta : Segui , Musa infelice , il tuo lamento. Nol p'angerei, benchè mel tolga Morte: Chè di Cinua il magnanimo porta L'accoise, a 'I guida sulla Elisce porte.

Ambi giunsero i primi ad una meta. Quel, men perfetto, a'suoi schiuse gran strada: Che questi l'apra, Italia stessa il vieta ; Il vieta, col lasciar rhe ignara invada Genia le scene, si rha Roscio manca,

Sofocia no nell'Itala contra la 1 Il victa, non dettando uguale e franca Patria favolta, onde s' avvien che pinga Sublime senso, o mal a' intende, o stauca, Di plauso universal manea lusinga p Manra antusiasmo in la turba de' tuoi , Che al patrio bello , Italia mia , ti spinga.

Maocal....che più direi?...pur t'amo o pnoi Tua farou appunool... oh Vatil a pena acerba Mo richiamando toglietemi voi-

Trionfo estremo nall' età superba Non sia l' Alcesio, che 'I mio chiaro dure, Ch' or piengo , ahi lassa la'miei trionfi serbe. La puote Alceste, rhe la prisca adduce Seco in mostra alla Italia, e con tua pace, Atene, è altera di hen eltra luce. La miri il vulgo , o taccia , ora che tace

L'invitto Auricas, ora che'l di supremo Gli toglie fulminar quel vulgo audace. Ben opra di costor , s'io fuggo e gemo ; Essi oltraggiaro Arrikai mio! que' crudi

Oh! come agghiaccio, oh ! come avrampo e fre-Vada sossopra il monte l'i sassi nudi (mo. La notte invelva , e 'I verno tempestoso, Sentier di Piodo, ti chiudi! ti chiudi!

Morto è chi mi ritolse al neglittore -Sonno; ed ho potess' io morir con seco! Ei mia gloria! ei mie scorta l ei mio riposo ! Per sin cho 'l Solo sanguinoso e bieco D' Europa si rischieri, e nuovo Alfikni Sorga a' mici voti... smenia e morte olimeco.

Vien men la forza...vacillanti e neri Veggo gli obbietti.... ho le pupille asperse Di feral sonno, come a' di primieri Più dir volca la Musa : un lungo aperse Fulmino il bujo ciel, tremò la terra Pra imperversanti bufere diverse. Qual chi l'atroce estrensa angoscia serra,

Alab gli occhi o le palmo al cielo irato Melpomene infelice in tanta guerra , Vacillò, cadde, svenne, e cosse al fato, E suonò 'l Pindo in lugubre concento : Sin che non riede il secol tuo beato,

Noi rideremo, o Musa! il tuo lamento,

LA POESIA.

IN RESPONTA ALLA SIGNORA

ENRICHETTA DIONISIO GIOPANE POETESSA ROMANA,

Dar rosco cocchio uscito in Oriento Discendi, o giovinetta Possia, Col primo raggio del mattin ridente. Avvolto il piede candidetto sia

Di una argoutina fascia, e giù danzando Segni di luce la coleste via. Son io colei , che ti traca cantando , Onalor scenderi sul paterno lido Me schiva bambinella accarezzando,

Son io, che stretta sovra il sen tuo fido Te vidi dolcemente punitrice Troncar co' baci il pueril mio grido, La piccioletta saia destra felice Era appesa al tuo collo, o l' altra mano

Pendera su la cetra beatrice. To mi cingesti di quel lauro estrano y Che voglie femminil si raro invesca.

Tames pur tanto, oh non amata invano ! Amor mio dolce, or scender non t'incresca Dal rosco escelsio , se l'auties fede ,

E l'armonia del mio pregar t'adesca.

Ah, sei to dessa ! ed hai calzato il piede Dagli amorini , e l'aura lusinghiera Ioargentate si divide, e cede. Onell'aura instabilmente passeggiera I hegli omeri tuoi euopre e flagella Con una ciocca di tua chioma nera. Sorridi a vergin aura, o verginella

E nuasi molle bocciuolotto schiodi La rosca hocca rugiadosa e belle, Stropicci culla mao gli occhietti crudi . Me chiami con la tua voce argentioa,

Poi eli occlu al giorno colla man richiudi ; Chi offeoderti potria, beltà divina? Vieni fra lo mie braccia, e qui ti cela

Amorosetta schiva pellegrina. Sappiem lien nei come da te si vela La tua possanza, e cella rea fortuna Sappiam la lunca tua vana querela,

Ma tu . l'impori tu quale s' aduna Forsa in to stessa, e qual rapisce il cuore Un raggio sol di tua pupilla hruna ? Non è coscio a se stesso il tuo valore? Che non puoi, se tu'l voglia? ah sorgi lah m'edi ! E dammi prova del tno lungo amore.

Ali non ti chiegg' io , sebben tu godi Donarla a'tuoi fedeli, e trarli a vita Col magnifico suon delle tue lodi. Il rosco cocchio tuo me non invita. E non te 'l chieggio : ho solo un sol desio .

Or ch' ie ti stringe a questo sene unita. Riceri, o verginella, il bacio mio, E domani dal ciclo orientale

Reca sul Tebro un mio soave addio ! O Diva., prendı la faretra e l'ale. Con i sogni dolcinimi scendende. Maggior d' ogui altra , ed a te stema nguale ; E sorra il lette soffice sedendo Della bella Ennicherra, in su la fronte

Il mio tenero bacio a lei porgendo , Accortamente dalle voci conte La masiva verità farai Piover fra rime nolulmente pronte,

ENRICHETTA gentile , a lei dirai, Speme dell'onde Tiberine e vanto , Che la giovioe età vinci d'assai ; A te m'invia quella , che lodi tanto Pastorella d' Eridano, e con teco

Brama aver sol un cuore e sol un canto. Cresceste entrambe sull' Aonio spece Nè vi formò lo schernitor sorriso ,

Che il femmineo saver porta con sec Sagria Euricherra I sul fiorente viso Il terso lustro ti sfavilla ancora, E già dai molti nomi è 'I tuo diviso. Nunsia è di chiaro Sol Iucente Aurora z Ben alto giungerai , sè 'l passo tuo Non obbandons la vetta canora.

Segui 'I sentier , che non in uno o in duo Giorni si compie; e togli al sesso andece . Se 'l puoi , donsella , il primo lanro suo. Lascia il vulgo garrir, vulgo mendace ;

Egli a femmineo piè la via contende,

E in donna inette vaneggiar gli piace.
Ma volgiti, Enamerra, e le vicende
De' popoli rimira, e qual la sorte
la mille giri si ravvolve o pende.

Vedi l'ingegno vincitor di morte Tutta in so stesso ritrovar la calma , Dal sieuro avvenir reso più forte.

Carrano gli anni la famminca salma ; Pur sacra ad altra otà bella si scria , Se la cetra toccò la grinza palma. Vacilla , cado coll'atà superha La genia de viventi , o l'età nuova Calcagl' impori fra la sabisa o l'erba . Sol so stessa da se chiara rimova

La giusta fama, o Salfo ha plausi eterni Mentre un'orana d'Atene alui I non si trova. Segui, e vedi com'altra il giorno alterni Fra vano cure; tu sprezzalo, o pessa : Serve al tempo costei, tu lo governi.

Ardir può molto; il vulgo orma non lassa; Tu lasceraila, e dalla ria ventura Non mai tna fama andrà confusa e bassa.

Magran pondo è gran fama; austara o pura, Qual sei, ti serba; in te saria delitto Ciò ch' è fralezza in giovin donna oscura. Fin 'l tuo costumo in adamante scritto : Saffo tel prova, ed altre, o tu celebre

Sarai vittrice nel fatal conflitto.

O sia ch'entro le sue dive tenèbre
Solinga vita per te chinda il fato,
Vergin remita sino al di funèbre;

Tua chiara guida al piecol Rono a lato Allor sarà la mia Tambroni, chiara Per cetra, e cuoro a grand'imprese usato: La mia Tambroni, onde Felsina impara L'achea favella, e come invitta sempre

L'achea inveita, e come inveita sempre Grand'alma vince la fortuna avara, O sia che sposa e madre in nuovo tempre Si rallenti'l tuo fato, e cura dolce

Lo gravi cure del pensier rattempre ş
Fia la tua guida allor quella che molce
L'anre sull' Arno donna alta o famosa,
Cui bell' estro immortal solleva e folce :
La Fantastici mia, che madre e sposs

La prole ad emulare i suoi divini Carmi ha cresciuta, e 'a suo fedel riposa, Si dirai, Poesia, da' suoi destini Parlando ad Evancarera; e ben due volte Ribacerai que' labbri porporini.

Poscia le annoderai sovra le colte Tempie le stesse laure, oud'ie m'adorne; E già cell'orme al'dipartir rivelte Dirai, che dell'Italice seggiorne

Dirai, che dell' Italico soggiorno Gloria fu sempre la femminea cetra; Ch' ardremo unite eternamente un giorno Itali carmi a modular sull' etra, IN MORTS

DI GIROLAMO BRUNONE

DEL CARRETTO.

ELEGIA.

Già di Batzona l'anima benta Era salita fra l'Empireo coro Alla fonte invilabile chiameta:

Piangeau la sposa o'l figlio, e in mezzo a loro Suonava aneor di lui tal detto estremo: Pelice me, che in vostro braccia moro! Giunta sul vareo del regno supremo;

Abbasso l'alma il guardo suo pietoso l'ginera l'eorpo di suo spirto scesso ; E udil'a inghiozzo, il grido o l'affannoso Lamentar de suoi cari. Elerno Amorel Ella prorupper an chi o fui judira e sposo? Lascia chi ultima volta in suo dolore, formo Dio sche la serio.

Gran Dio, m'oda laggiù la mia diletta, Gui totto è l' pianto, o, se non piange, muore ! Dicea Bannora, e la div'aura cictta Di lui beato la beata voce

Ripetea soavissima e perfetta : Ed eccheggiò tal parola voloce

Sui lidi al fiume, obe argento prende Noll'Appennino, ed ha nel Po la foce. Ob dolce amica! Oh delle mie vicendo

Pida compagna! Oh cara sposa, addio l Suon cho ti è noto, ahi quanto a te discendo. Ti volgo l'earmi, ch'or son caeri a Dio,

Ti volgo i carmi, ch'or son caeri a Dio A quel Dio, che conobbi ed adorai Fra l'alto universal tremendo obblio. Me l'inique costume, e me non mai Deviò la dottrina ingamatrice : Fei studio in l'opre, ed il l'attore amai.

Vidi come la mente creatrice Nel creato edoprò sua possa immensa; Chè la terra la mostra o'l ciel la dice.

Vidi, e, in lume divin fiammella accense Spirai ne'earmi l'affetto e'l desiro, Che l'una e prima rarità dispensa,

Questo spirto è di Dio raggio e scapiro, Fedel Leisa: Ei può bearlo, Ei solo; Per Lui vivo, a Lui vivo, in Lui respiro. Tempra, dell tempra, mia Luisa, il duolo. Tamai por tantol e i amo ancorl più t'amo

Vedova afflitta sul mio patrio suolo.

Qual fra' mortali, qui nel ciel ti bramo
A me compagua; ma più d'un ti resti
Giorno,o'l rammonta un sol volere abbiamo.
Fu d'oro il giogo, e tu non lo rendesti

Grave, non ior del tuo bel cor il dono A me col dono di tua man faccati. Non rimorso t'è noto od albandono, O genersa amica; ond'io nud'ombra Per anco obbietto di tue cure or sono, In ciel, dove ogni error mi si disgembra, Fra l'abbominio dell'altrui cestume, Ninn velo umano tua virtù m'adombra.

lo ti fui guidator, conforto e lume; E tu mia spemo, e tu mia pace fosti: Chè, di me parte, a me ti diedi il Kume. Non d'affetti, di reglie e soni opposti

Fummo ; non resi a l'un l'altro straniero Fra' patrii lari in turpe obblio riposti. Tu sposa a madee dol mio dolce impero

Non ti dolesti, e rossor non avenumo Di quel consolator nodo primiero, lu ciel l'aspetto, ove'l desio volgemme

In eiel l'aspetto, ove 'l desio volgemmo. M'ama nel figlio, sin obe in ciel l'appelli; b'l'ama : chè in lui nosteo sperar pone sumo. A te sia pace. Tacque, e fra drappelli

De santi cori entro l'alma vivace; E replicar gli eletti venticelli S'udirono tre volte: A te sia pace.

#### AL SIGNOR ABATE

### CONZANI DI SAN GIORGIO

PREDICATORE IN S. CARLO.

Vigliava, e d'elequenza allo Maestro, lo rimembrando tra fatal parola; Veglussa meco il uon frenabil estro. Tremava alla tua voce ardita e sola Questa mia mente pavida e smarrita Fea l'anneggiar della terrena scola, lo reggeva la fronte impallidita

Sovra la destra, e dava estremo raggio
La lucernuzza nel mancar di vita.
Ginnta era nette in mezzo al suo viaccio:

Ginnta era notte in messo al suo viaggio; Ed era l'ora, in esi scherzan gli stolti, Sono i miscei in pianto, e veglia il saggio.

S' allungavano l'ombre, e dubbj o molti Finitami intorno alla parte occura Sorgean nel bujo per metate involti. Così nel mondo fra la ria sorzura Tutto cangia d'aspetto, o fugge il vero Com'or fan l'ombre sulle vuote mura.

D'iddio dentro il mio pavide pensiero, (Iddio posente, cie l'ech rinnova) lo rivolgeva il giudicar severo; Ed a me vinta in la funesta peova

Allor tra luce immensa andar già parve, Com'ombra vana, quando il Sol la teora. Dove più folte risorgean le larve; Sugli occhi miei con larghe ale d'argento l'na velsta immagine comparre.

Una velata immagine comparse,
Acroventito vano di tormento
Stavale a' piedi ; inestinguibil face

Movera, e dal suo cuore uscia lamento, Usa di Pindo al faveilar mendace, Dal caldo immaginar nata credei La grandeogiante immagine fugace:

La grandeggiante immagine fugace; Ed, ob! proruppi: immagine! chi sei? Brami il suon della cetra? ed hai diletto D'esser fatta immortal ne'canti miei? Il velo alsossi, a folgorò l'aspetto; A terra caddi, e un suon cupo s'udio,

A terra caddi, e un suon cupo s'udio, E tremar gli archi del paterno tetto. Giustina son, Vendetta son d'Iddio; Disse, scosse la face, e in volto irata

Disse, score la lace, e in volto irata Alab le chiavi dell'eterno obblio. Gonzant, nella mente etagitata Tn'i terror mi destasti e la vergogna, Onde l'immaro secrosanta è nata.

Non più sul Pindo vaneggiando sogna La mente stunca in fanciullesco gioco i Ma teco, teco Eternitate acogna.

Or veggio, pari allo struggente fuoco,
Accesa in volto, e le grand' ali aprendo,
Piembar Vendetta nel profundo loco,
Ovo, il nulla inrocando a lei veggendo,

Ove, il nulla inrocande a lei veggendo, Stride e si deta la perduta gente, D'Iddie, d'Iddie cel gran nome tremendo. Chi pingerla potrelibe? ella pendente Sul limitar della infuccata porta,

Che sibilando a'apre orribilmenta? Chi? se al solo veder la fiera scorta S'arricciano le chiome abbrustolite A quella turba eternamente morta!

Socge Giustisia dalla schiusa Dite; Gonzani, al tuo saero tonante accento Fuor delle stanze cieche ed annerite. Or obo mi cale so'l fatal lamento

D' Egolin pareggiassi, e'n ferreo sonno Dormisse il cuore vasillante e spento? A quegli iniqui, che pur Dio non vonno, Che giova gloria, e'l vegliar lungo, shi tanto!

Che giova gioria, e l' vegitar jungo, abi tanto: Se al fonte d'armonia giugner non pouno? Ma come, abi l'come al mio verace pianto Cangia d'aspetto la celeste immago! Sonel quel yano, creleste immago!

Also la fronte ad un resate e vago Chiaror di face, ed è la face istema; E invan le antiche ignite chiavi indago. Ahl-tu pingi la pace all'alma oppressa; Sacro Oratore; e più serona in viso

La già temuta immagine s'appressa.
Vela sua face con gentil sorriso;
E nell'oscura stansa immago o luce;
Spenta la lucernuzza, io non ravviso.
Ah les Ginstini della Pace è duce;

Ansi han Giustiria e Pace un nome solo; Al Be dei Re chi I piede mio conduce? Sovvertan l'onde le tempesta : il polo Sepotasi; a fiamma, che in ruo grembo aduna

Pieva I grand' astro, e erolli I monte al suclo. Sovra gl' iniqui sta la ria fortuna: Gonanti, io piansi al minacciar fatale, E aspetto, tua mercè, fra l'aria bruna Sotto i vanni d'Iddio pace insmortale.

Family Congdo

### POEMETTI.

### A TEMIRA PARRASIDE

GLAUCILLA EUROTEA.

Escr cantando per la falda erbosa La forsectta sul mattind imaggio ; Pocia: sul verte sermolin ripogio ; Gionta al bei resso dell'amico faggio ; Mentr' ella coglia la nascente crosa ; Dell' allas freces aslatado il raggio ; Mella nubo , che' o Ciol è alan grandeggio ; Baiena il lampo , ei l'olgoro passeggia .

Socura il Sola, e premaiura notto Tutta ricorre la sconvolla terra : Esce Aquilon dalle ascos grotte, La polve s' alsa turbinosa, ed orra E'n ereire stille rapide directe, Da higia nube, che s'eddensa e serra; Cado la pioggia, a fra tempesta, e lampi Fansi gran lago I già lioriti campi.

Ahi nube vuota del terribii fuoco Pel cammin rapidusimo decliusa, E nel mortale spaventoso groco All'inflammata nube i avricina ; Surr'al faggio, ove in suon languido e fioce Geme la shigotta peregrina Giunge, parta l'altra per l'aterce strado (Infoca entragga, ji fulmin vola, e cade. Cadel Riman ha sventurata donna Morta non già, ma cieca illividita,

Speali son gli occhi, à centre la gonna, Et à la chioma d'oro ionencria; Et à la chioma d'oro ionencria; Ricerca il faggio che le fas colonna, il trova allin, ma sultaciona scelda la dina partilla l'inflammato telo. Debi dismin j onor dell'inclita Fiorensa, L'infelice che fa l'Force nel canto l'ingo d'idore e faital temena. Al crudo falminar rapido nante l'articolo del mante l'anno del l'inclina del Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, l'articolo del l'inclina del l'inclina del Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, l'articolo del l'inclina del Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, l'articolo del l'inclina del l'inclina del Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, l'inclina del l'inclina del Errida, e suanta, e si discapifo in pionto, l'inclina d'inclina d'in

E ad ogni tuon, che romoreggia, priva Cada di seno unll'alpetter riva. Così qualora l'adorata, e sola Giovane amica m'insolò la morte, Spesto il pensioro, spenta la parola, Tutte mie brame nalla tomba assorte, Me disperata, e cieca vide il Sole, Me lacerata dall'inginata sorte; E la notta lo sa madre di calma, So da quel di ristorrò pacca il alma.

So da quel di ritornò pace all' alma. Non pingerotti il fatal giorno oud' io Di lunga smania mi distruggo, e moro: Per fin, donna immortal, l'aito desio In me già langue dell'oterno alioro; Or più acceso non farvo entro 'l cuor mie Il sacro funco, ende i miei giorni onoro, Pensier vivace da quol di non ebbi, Ed alle mure, ed a me stessa increbbi. E forse il niegherò l'languido, e tardo

E. torie il niegnero l'anguido, e tardo Disciogliere il tuo bell'Arno il canto, Ma un portento divin, ond'io tutt' ardo, Spettacolo m'aperse altero, e santo; Ahi! lo rimira aucor l'avido sguardo; Inaridice sulla goto il pianto! Estro divin tutte mie fibre muore, El carmo accilio della babus nices

o'l cama cadiri dalla labanore,
Mercan le telle in giro
All' cubre in gran soglio otarso i
All' cubra immena del gran soglio otarso i
All' cubra immena del gran soglio otarso i
Dell' increato duese
Pattor delle tendre e della luce
La vane careal misero mortale;
Sparçan gli Angioli moi riposo o pace,
E de bei sogui il multiforme inganne i
Quando tra l'ona unde
Già mesubra un tempo, uni guidò l' affanno
Nel harbaro martiro

Net naturate marritus (Le non v. ha piasto per la tante danno ; Oppresso dalla nanaia atra o lotale Veglara, ahi pen al li mio penier fugace, Che imma, ini di morte in se racchinde; Sedei fra i testio soro n' imo fatta o sedei fra i testio soro n' imo fatta o sedei fra i testio di vioria di Clari, del irocata il monto. Su contra contra dell'unana sorte, di vioria di Clari, del irocata il monto. Su urtar cull'una della luna il raggio impaliti ale gli sereno cislo.

Fesse al suo dolee tonoro chiarore: Destonnia illora tenebrosa speme L'inusitato orrore. Ahi! Fecesso del duol diemmi coraggio, E sciolsi cupa voce di dolora, Volta fra notte tempessoa, e bruna

Senza che nube un velo

Al raggio smorto della mesta luna. Spangi , bell' astro candido -L'amico tuo fulgore; E'l pianto del dolore Più dolce scouder). Ma l'alma affitta, e misera

Chi consolar potrà?
Scenda 'I tuo raggio placido ;
Teneramente scenda ;
Fra quelle tombe splenda ;
L'orror ne scemerà .
Ma l'alma alllitta o misera

Ma l'aima aillith o masera Chi consolar potrà? Mira gli avanzi Inridi Dell' nous, che speme im ade , Chiamasi grande, e cado; E polvere si fa. Ahi! l'aima afflitta; o misva

Chi consolar potch ? Odi , de' mesti gemiti Astro notturno amico l

A te mia pena i'dico , Mio bene ali I dove sta ? E l'alma afflitta a misera Clu consolar potrà ? Morta è l'amica tenorn , Io piangerò sin tanto Che il mio lugubre canto Mio duolo eternarà : E meno afflitta o m L'anima mia sarà. Dissi: splendor più vivo Versò l'astro notturno in sulterreno t Era 'l ciclo serono . E'l mio pensier d'ogni lusinga schiro Riempi d'ardimento Il desio d' atornar il mio dolore, M' alzai dal suol, a sull'ingorda terra , Che mia speransa serra . Tra l'ossa, e l'ossa, in cento luoghi e cenlo, Mossa la man dal cuore, Scrissi; qui donna giace, Invitta al mondo e soln :

Piange l'amica afflitta, ahl la consola Quest'unico pensiar, che 'l tempo edace Rapidamente vola, E divide un sol passo, un sol momento

L'amico vivo dall'amico spento.
Ch'orangua erimi ma tremb la mano,
Ch'orangua erimi si distese un ombra,
Che celava lo seritto, e lo copria,
Cosi che nitorno lo cerevar invano;
Qual mostro disumano
Selamai, distrusse, ohimò l'opera mia,
E mie parola nalla notte immerse?
Atra smania m'incombra.

Gridai I mi volsi, o veglio alato, a rio Mirai fra i morti avanzi miserandi Che immensamente grandi I nari vanni aprio, E tatto I suod di tenebror coverse; Entro quell'ombra mi ravvolsi anch'io;

l'lo credetti 'l Tempo, era l'Oblio, Qual tigro a cui vien tolta L'ancor lattante tenerella prole lo mi slanciai al vecchio reo rivolta , E fra rabbia, e dolor le mia parole Uscir confuse sul tremante labbro ; Oh di ruine fabbro l Alfin selamai, perchè la note estres Del mio dolor terribilo scancelli? Debl s'anco non m'uccidi. Fuggi alman, vecchio, vola Si che rapida più copra gli anelli Della mia chioma tua gelata brina. Barbarol . . . Forse ancora Più detto avrei , ma'l fatal vecchio i gridi Si m' interruppe allora, Pereba t'adiri tanto, a me rivolta? Perche mi chiami fabbro di rovina? O cieca donna, e stalta, A me l'impere diede il sante il forte Delle tenebre si , non della morte,

Me il valgo adora, a par ch'ognar mi segua Tranquillista e giris, A ignoliò opra non do pase, o tregna, Savrien, chi como valgar cafondo moja, lo no ricopro la memoria occure. Ma di chiara memoria è i un sierra La tun diletta sinebè revist un solo Il quelli ondi chie recorrana alfeito; Il quelli ondi chie recorrana alfeito; Meco an porto: abbisi "pianto a il duolo; c Còb basti eggli sorrie;

Cuo nastr egu sorrae, E mis sperana sorridondo necise. Allora, il credi, invitta donna P pose Il tuo gran noma un mie labbra un Nume Un Nume certo, a cui piatada nacqua Delle mie lungho pono dolorosei Le acce piume Piegh l'Ohlio feral, guardommi o tacque! Tornò la bianca, a risplendento luna Ad avrivar le nole teuchrous.

Torno la bianca, a replendento luna
Ad avviar le note tenebrose,
E sciola te l' mio canto,
Spargendo amaro pianto,
A te pinsi l'affanno, a l' duro evento!
E coma volvo il vonto
Per l'etra nella notti tempestose,
Volse fuggesdo il mio crudol nemico!
Arditanente a te lo narro, e dico,

lo spero eterno e luminoso vanto
Al nome di ciò pianzo, a tanto amai,
Perchò a to rolta, o Douna, io lo cantai.
Tu, se compiangl' mio perduto amore,
Mentre agli affetti tuoi (dirello ?) aspreo,
Dona all'alta cagion del mio dolore
Una lagrima sola, un nel sospiro!
A chi sede primiero entro !! tuo core,
Narra la mia speranza, e ?! mio martio!

Alla figlia lo narra, al seu la atringi; E che cosa sia morte a lei dipingi; E no loca sia morte a lei dipingi; Non funostar cesì l'ore arcrua l' To rispetti la sorto, o te l'altrico Smania non cinga mai di sue cateno. Viri alla figlia amante gomiriro; Fuggan da te, da lei l'atroci pene, A cui quoti alma misera soggiaco l'

Per voi sorrida alla virtù la pace.

LA GUERRA

DELL'ANNO MOCCACHIA

BREKA, hrnna è la notto, or la nativa Nia collinotta tutta copre ; solo il piccioletto rio fagga piangendo Entro verdiferonnta ascesa vallo. Canto simile al mormorio del rivo lo scioglierdy da quella fronda un liero Raggio di lina ggi far biandi vedì Del crim mi viene, sulla cetra scende ; E mesto il raggio; osome or menta sento Taux I vanion mis. La parici nero Capro nube financia. Abil muie nianon Abhandonate le paferre mura Capro nube financia. Abil muie nue necesione su prive del figli e nuevo à emujer tempo Milinonia, anera pel cuor dei vasi. Con é rimangia inte cettro "I profoudo Seno è mudre sublime. Eproba zono Vergia mil Talpi anero e mi more appena. Il nubil rate, e nubil carran odrauno para la contra del contra perio del contra del contra perio, vergino ignota Abitatire dei nel vergin monti.

Dolei compagni dell'ore più liete, Prole dei forti, fratelli, sorgete! Voi dalle mura unrite ed antiche Scientiste erroli ed almi a loriche i

Sciogliete sendi ed olmi o loriche ; Viene dai monti terribile guorra, Tutta di sangue si copre la teera; Ve've'nitriscon funcsti destrieri

Già già del monti negli alti sentieri ; Gallica schiera sull'alpi s'atfaccia, Ve've'la tromba che morte minaccia.

Dolci compagni dell'ore più liete, Prole dei forti, fratelli, sorgeto!

L'ore foueste or son; Entro l'ostello il suon — giunse dell'armi. Suonò l'ostel così,

Nei già famosi di , — bellici carmi, Sovra la soglia vien Il nobil padre e tien — dei forti il brando t

Ed ahil meetre gli va Lagrima di pietà — l'occhio bagnando:

Padre piangendo stai?... Perché piangendo vai—o ducel o fortel Invitto por cader,

Invitto pur veder—sapresti morte.

O tu che nnor guidò,
To eui valor scrbò— la fama antica t

Tn eui valor scrbò — la fama antica ; Dei figli tuei perchè Destan dolore ia te — spada e lorica ?

Deh! menta il tuo dolor, E sul sentier d'onor—corrano i ovitti. Padre, non pianger più ;

Vincer saprà virth—sogni e delitti. Latte di undre in noi Sangue nutri d'eroi ;—gloria n'è vita. Sol venga morto allor

Ch'avrem d'au vero onor — la via compita.
Su su compagni dell'ore più liete,
Prolo dei forti, fratelli, sorgete l

Okimil s'annegra I ciel ; olimit I in unbi Orrendamente raggrupato avanzano: Brilia il lampo laggiti ; roce ol ngende Lontan si sente il tuos ; passando il rento Senote le corde lecido dell' arpa ; " Cade la pieggin ; neri neri nugoli S'addenano, s'incontrano, si senotono Nell'alta e folta tenebria del cielo Le picciolette rilucenti stello Sianno celate... dov'e mai la luna?.... Abl l'azurtè dov'è ; ... la terra accerchia loanimato di terror s'llenzio. Addio bei poggi ; nel partirmi veglio il canto seinera e vici veglio che'l canto Rassomigti al fragor della tempesta.

Sento sento L'accioccarsi dell'armi terribili

Ed il flebile Fiochetto grido do'radenti eroi.

Vedo vedo Le scinti-le tremende ed accerime Useir rapide

Dall'acciaro che piomba in sull'acciar.

Como su vetta direccata e bruna
Sta l'acuila mentana.

Sta l'aquila montana, Che l'ala aliarga, e fissa l'occhio al Sole; Cori al chiaroc dell'offuscata inna Sulla piaggia lontana Stede l'fabbro d'armoniche parole; Stan fissi nella pugna i guardi suoi;

Ei seloglie l'inno de'passati eroi. Udite, o forti di quel monte all'ombra, Che totto adombra,

Stazi una belva oggettu di terror. Lingua ba di fuoco, ha piè di cerro, e cento Solleva al vento Teste picao d'orror.

Se stesa rode, si raggruppa, e fischia; La lunga coda invischia In laccio ascoso tra lo frondi e i fior.

Saague grondante maestesa testa Ogni sua lingua infesta Lambe, spargendo nera tabe fuor. L'accerchia un fiume d'atro sangue; Morte

L'accerchia un fiume d'atro sangue; Morte Cavalca forte forto Sul dorso infame non represso ancor,

Nel disegoal suo corso
Le preme il carro dorso
Coa speroni di fuoco il cieco Error.
A debellarla intenti
Voi siete, o forti l'Eppur chi mi consola?

Voi siete, o forti l Eppur chi mi consola? Stanzo vosca i fratelli ed io son sola. O voi compagni dell'oro più liete, Prole dei forti, fratelli ove siete ?

> LA BATTAGLIA DI VERONA DEL 5 DI APRILE L'ANNO 5799

ALLA MEMORIA DEL CAV. PEDERICO SALUZZO

CHE REMAIN LOCISO SUL CAMPO DE BATTAGLIA.

Ena quel tempo del foral conflitto , In cui l'Italia lacerò se stessa , In due divisa dall'altrai delitto

Alla sorte degli empi era conness La subalpina sorto, a lo spavento Avea l'antica signoria depressa. Giacean servi alla frode, al tradimer Gl' Itali tutti ; o nell'età fallace

Tacevano memoria ed ardimento. Varcato era l'alpin giogo pugnace, Su eni d'Altion, su cui d'Assietta i forti

Precipitaron lo straniero audace. Molt' anni, scudo incontro a rie coorti,

Invan lo alpino schiere ardimentose , Invan tardato avean le infauste sorti. Stavan l'Itale genti sonnacchiose,

Sinche cull'atni Italo fielio i primi Galliei lauri in suol d'Italia pos Egli era sceso nei terreni opimi , Ed avea scorsa la Lombarda terra, Sacra alla gloria , ed nr sol usa ai mim

Rotta dei monti la terribil serra , Gallica schiera il Subalpino accolso, La Gallica finita acerba guerra. Feral necessità la legge sciolsa ,

E'l Re dell'Alpi si velò la fronta, Chè la chiave fatal sorte gli tolse. No quand' egli pugno sul patrio m

Italia messe : ci cadde, o seco molti. In contro millo, sul terribil ponte. Elmo stranier copriva i criu disciolti

De piangenti fra rabbia o fra disdegno Itali prodi incontro Italia volti. Fra lor ve n'era un di sublime ingegno, Di nobil cuor ; del non volgae suo nome .

Dello tuerite sue roeche pur degno. Trilustre palma egli era; a brune chiom Cingea l'alloro ; ebe del sauguo avea Già bagnate le terre or vinte e dome (7) :

Federico fra'suoi lauri cresces Degno del padre, a eui serbò Fortuna Eterna fama, che ter non petea. Qual nave rovesciata in l'onda bruna .

Vedea'l huon padre le sperance e i voti E l'avvenir : ma senza gioja alcuna, E. del sublime euer frenando i moti. Tre figli, prode gioventu, fra l'armi

Egli trotti vedeva a'lidi ignoti. Era scritto il destino in duri marmi ;

Ed io col padre il rio destin pregava, Sacerdotessa d'Italici carmi, Afilitto l'Orbe riposae sembrava ;

Padre di forti, in un lido selvaggio L'error dei molti si meditando andava. Dormian la genti: il placido viaggio Seguia la notte al suo pensier seconda; Rendea tacendo atl' Increato omaggio. Del gran fiume Eridan la picciol onda Nascente gli appariva a' piè del monte ,

Col tetto avito su deserta sponda : Tetto montono, che ha montana a fronto L' alta Santazo, dove il mio luon Padre

L'opre pease divinamente conte. Savra que bala suoi l'allitta madre

Sospiresa il seguia ; morte ella vede

Sempre d'innanti a sè, fra sangué e squadre Pera chi speme ha nella dubbia feda . E patria merca co' nemici sui , Ed è tra ferri, eppur servir non erede. Pera la gente dipartita in dui .

Che, in nullo amor per la paterna riva, Ne veude a nome o gloria a' sogni altrui ; La gente di lorica indegua e schiva , Che tesse frode, e di sue proprie schiere La patria mesta lacerata priva-Stava sull'alpi sue , l'alpi primiore

Fonts di vita a Ini . il Saggio : o fiso Era nell'acerhissimo pensiera. Frattanto egra la salma, e mesto il vico,

In Mantova superba il troppo acerbo l'ederico da'suoi piangea diviso; E, mentre morbo atroce in ogni nerbo

Gli trascorrea, pur il suon di batthglia Salir le fea sul corridor superbo. Oh generoso! il pianto min ti vaglia,

Se non mio canto nato dal dolore, Dolor che certo tua virtnto agguaglia. Snon di battaglia mai dol prode in enore Vann non scese : dalle mesto piumo

Sorse del proprio fato il vinestore, E già del Sole al rinascente lume La non amato insegna ai rivestia, E'I ferro lampeggianta oltre'l costume Ferale annunzio! sull' acerba via

Ch'egli ahi! caleava, ed era pur l'estrem-Mancogli lona al petto, che languia. Su quella soglia fra speranza e tema

Un vecchio stava, bianco il crin, tremante Il piè, la voce dalla doclia scema(8), Uso al sacro da earmi inno sonante

Un vate egli era ; e l'avvenir presago Ai vati sempre s'accampa dinanta, Diodoro egli ara ; cuor d'amor sol pago , Cui gloria non bastò, s'aveva accensi Spirti, a d'etorni affetti era sol vago.

Amava il giorinotto, o gli alti sensi Divini suoi. Sovra la soglia ei venne, Ed ahi! proruppe, ovo rivolger ponsi? Oh fortel o tu, che tanlo caro tenne L'immortal padre, e madre ahi i di Ini deena.

Odimi, m'odi nel gran di solenna. Da tna turrita Santaso l'insegna Fatal s'innalsa sin dove ha possansa Su calda terra Napoli e vi regna.

Rapido o'l tempo, a pur molto ne avam Pria che si muti l'Italo destino : In cuor mel sento, e ninna hommi speranza. Ma breve è vita, e sul dabbio came

Che cala a nni qual impero risorga? Chi sa , se abil rivedrem sorto il snattino? O vago, n dolce Federico, porga

A to il Dio delle pugno e forza z vita! Deli! vedi il pianto, che dall'alma agorga. Italia rediviva , a ninno nnita Straniero impero, no, non vedrem n

Segnata è l'ora , ed ò l'età finita. Diedero disse. Impalliditi i suoi Lebbri aperse e sorriso chi! mesto e liero Il giovanetto, e proruppe: Che vuoi, Verace emico di mia vita breve? Si dirà : Là pugnossi ; egli non v'era. No, il prode ninno consigliar ricere.

Fors io cedro ; le dolce primavera Fra le native rupi io forse mai Non rivedro, come all'età primiere. Non quattro lustri io vissi; e forse assai

Già piansi e vissi. S'io cado, rammenta Che i genitori n'evren duolo, e'l sai. Se la salme verrà trafitta e spenta. (Ch'io par nel enor mel sento, e e morte s Consolator del padre mio diventa. (drommi

In neghittoso, io figlio suo, non stommi, Tu mi ricorda e'mici dolri fratelli . Alla sorelle ; e certo il canto avroromi. /. Fuor della tomba essa il mio spirto eppelli Vego di glorie, e colla madre ell'abbia Questi recisi miei hruni capelli. Il mio frele starà fra nuda sabbie; Me'l mio nome ne'centi, e l'elme in Dio

Del cupo Averno spresseran la rabbia, Tacque; sospinse il corridor restio Addio I gridendo al vate; e l'occhio fitto In lui teneve ; e fu l'estremo addio : Chè, giunta l'ora del fiero conflitto .

Movean le Franche schiere e le Tedesche, E l'Italie punian del suo delitto. Eran d'april l'ore ridenti o fresche Del giorno quinto, ed ere l'elba in cielo, E'l crudo Inferuo cominciò le tresche, Stavano innanzi di Verona, e velo

Lo fean le schiere. Ginnse in l'ora infesta Il prede ; e na' enre spirave di gelo, Ed in calma le schiere eren funeste, Simile e relma di capace mare, Tecita numia di lunga tempesta,

Quando l'occidental reggio solare, Fre silenzio profondo e minaceioso, Cade tutto ressigno in l'onde emare, Allor s'apri l'Averno; abbominoso Nembo Jerossi , e l'immovibil trono

D'Iddio coverse, e funne il cielo escoso, Ascosi i campi t e in ripercosso tuono Una romoreggiò tre rupi elpestri Voce: Morte! vandetta | ed abbandono!

I undi ne trembr colmi terrestri i Chè larre unite in doppio vol sorgeano, E ricovrieno i manchi giogla e i destri ; Rapidamente fra l'oste pioveano, E rombo uguale al fragor di batteglia Le tanebrose lor ali facceno,

Snona così, quando i dirupi astaglia Euro notturuo in l'Apennin, ristretto Col fiume ch' alto dal eiglion si scaglia, Eran l'orrende lerve il reo Sospetto, Seguito egli dal pallido Fnrore E da Lascivia di roseto espetto,

Ira, Abbominio, Crudeltede, Orroro Morte, ma sensa fema o sensa onore.

E duol represso; ed ultima venía

Lo stridere dell'ali, e la di pria Tonante voce in tutta Italia udissi p Ma nella ferree tomba ella dormia. Sull'Adigo tencano i guerdi fissi

1 Galli, pochi di prima già spenti, E da Verone tratti e negri ahimi Apriano l'ali i Cherubin roventi,

E gli occhi dell' Eterno flommeggianti Velaven ne'terribili momenti t Ne gl'inoi di pietà , Santo da Santi , Diceano : il Ciel tocea : tacea l' Averno :

E in Reverbello eran silenzio a pianti. Diè I segno della pugna il dito eterno ; E del campo già immoto ahi! Morte acerba

Rapidissimamente ebbe governo. In tre divisa give , alte , superba

La falange de'Galli , e in messo stava Il prode che a morir il Feto serba-A manca e in messo torbida ondergiava Le dubbia sorte : me la destre infida

Retrogrado rammin ratto calcava. Picciolo tempio, ove'l verace ennida

Altar del vero Iddio, stavasi dietro Al forte centro doll'oste omicida. Nitriti di cavalli , e da feretro

Gemiti e gride , e minacce , e tananti Voci, e maledicente orrido metro, E suon di bronzi accesi, e suon di pienti, E sengue ovunque, e mossi tronchi e rotti,

E corsier rovesciati, ed elmi infranti, E cento voci, e detti empi interrotti. Qui riuniti innenzi al tempio sacro

L'empie larve nemiche avean condutti Tremonne del Dio vero il simulaero; Che'l sangue umane alla divina porta Miseramente si facea lavacro.

La decim'ora del mattico sorta Era fra quelle etroce orride strege; Fuggion le schiere sulla gente morta. E lo genti vendnte, e le malvage, E le schiere de forti ivano insieme

Rotto, e gridando tra l'ira e l'ambage. Il corridor del giovanetto freme Tra i gridi e gli urti : chè a lui stan le larve Inneoni ; il prodo il volge e spinge e preme;

Il corridor nitri , slancioni e sparve. Il rlengore d'un'orrida tromba Su per l'etra funcsto rimbomba. Qdo'l vento, che cupo sospirar Vedi . vedi qual turba s'aggira . Nera turba d'Averne funesta l Già l'incendio si desta, si desta;

Ognun d'essi l'attizza, lo more, E saette terribili piove. Batte, ribatte sull' acciero forte L'impevida guerrices L'orecchio porge, ode'l gridar di morta, E spinge'l suo destrier.

Abi! ch'egli piomba rapido Ove ferre l'orror della battaglia, E col corsiero intrepido Tra'l battagliar terribilo si scaglia

I ferri s'nrtano ; i destrier crollano; Ahi l'arme scrosciano! Dov'è l' magnanimo Guerrier fortissimo? Traballa, ahi l misero;

Il colpo funebre già le ferì.

Il fuoco usel dell'Istro infra le schiere ; L'infelice mori.

Nembo di polvere da terra innalassi;

Passano, volano le mbiere alpedi...
Surtano, a terranol... Le trombe suonano...
Cada a dividere i brandi lundi ,
Che anque groudano; cada, precipiti
Iu sen dell'Erebo l'orribii di.
Dore, alime velgonil"... su qual mai spiagPadre, il luo misero figlio fuggl † (gia, precipiti).

Uno doleissimo
D'armi e d'amore
Fratol, d'imparido
Mirabil euore(9),
Il forte giovano
Tra l'armi avea...
Fratello, volgtil
N'ascolta il gemito:
Ei più non è.
Invan ricercalo
Pietate e Spemo.
No, redivirere
Nell'ore extremo
Gli eroi non possono.
A lui, che giacesi

Pra sangue e polvere, Rivolgi il piè. Nel tempio etrauco, Di sangue lurido, La tomba egli abbiasi Lungi da'suoi: Sol don d'un feretro Fargli tu puof; Ch'ei più non è.

Ne'sogni torbidi Il padre vedolo, Pioto di squallido, Mortal pallor. Abi!!'ombra pallida Sul letto currani;

Il nome mormora

Del feritor.

L'ode, le tremole

Palme già porgele

Egli tra'i ferreo

Mortal soper.
Als padre, fermati!
Als lehi consolati,
Rotto il dolcissimo
Nodo d'amor?

N'odo le smanie; N'ascolte i gemili... Ridete, o barba ri, Del suo dolor,

Al suon de'carmi nostri, i nuovi ed ultimi Itali cuori esecreranno i rei;

Avrà'l tuo figlio certa fama o lagrime... Tu vendicato sei. Se iniqua un di pugna vedran risorgere Là dov'io nacqui sul paterno fiume,

De'figli tuoi richiamoranno i posteri Gloria e costume. E di Saluzzo l'alte torri al margino

E di Saluzzo l'alte torri al margino Del Po nascente, i prodi additeranno t Là giù passando, fur costoro armigeri Caori, diranno.

E noi sempre Ombre nude, in sorra 'l cul Là fra l'avite rovinose estello, (mine Al suon di lodo sorgerem nei secoli Fuor dell'avello,

Alla nobilo madre, a'figli serbati î Gloria de'figli, n'avrai gloria un giorno. Vivi, i regui disprezza: a terra cadono; No fan ritorno.

Pianto che giova? ... Fu del Mincio a lato Presago il vato, ed è compito il fato.

LA CAPANNA.

TER MODER

A TOMMASO VALPERGA

DI CALUSO
FRA GLI ARCADI EL FORBO MELESIGENIO.

L' Ann è freddo: lenta lenta cade Minuta pioggia dalla densa nube , Che uguale e bigia tutto copre il cielo ; Più bassa nebbia le fangose rive Cinge del fiumes van radendo terra I fuggitiri augelli , a cui sull'ali Pesa l'aria gravissima, cedendo A stento e poco al remigar de'vanni; Il domestico augel, nunzio dell'alte Ore di notte e del mattin primoro. Di pioggia or nunzio, coll' acuta voce. D'umido verno il brune di saluta. Qui dell'Eurota sullo vaghe rive, Ose mi die l'Arcado Gonio amico Tessuta d'alga rustica capanna . Pur scese il verno: nell'umil soggiorno Chiuso l'armento sta ; l'arbor (econde , Che tutto copre dell' Eurota il lido, E a cui rosseggia ancor tra fronda e fronda Di Piramo e di Tisbe il sangue antico, Inaridi : cadon le foglie, e a'odo Fischiare il vento fra gli avanzi estremi

Della sacra a virtù rigida Sparta : Reverite rovine, onde superba Stassi la sponda del famoso fiume.

Tepida è l'aura ; sotto l'umil tetto Dorma il buon valtro sulla nuda terra Presso all'acceso focolare, e pende Al lauro appesa la negletta evena. Salva, Euforbo immortal, salve: ti piaccia Con lieva passo penetrare in questa Areada mia solinga magionetta. Tu pure Areade sei ; tu pur sei quelfo , Che ai gravi studj, alle sublimi cure L'amore adegui dell' Aonia scuola. Ma dolcemente, Euforbo, deh! calchiamo Il suol di questa copennaccie: dorme Morhidamente su le sparse rose La più vezzosa delle Grazia. Panno Soategno al rapo di que'dalci esrmi (10), U'l'ardir di Mafalda o l'amor nato Da sua fama chiarissima pingrati, Gli aletti fogli , ed il bel erin d'Aglaja Copre coll'ore la ridenti carte.

Copre estativa mila equeta rapansuacia. A ma venir "Ali evudendo evento Liricho supirose immaginesto. Sanami d'interior, o da me chiedon vita. Cel note mon della rancera voce. Il loro vario e rapido atteggiare. 3 bell armenico bel sor rana idea posta por estro calla neunital alma. Cas lo studo delle arnara pecchie. Di rom illanguistia in sor "al loro la Bendri la lima. Bendri la lima estati per la mentina della rapido della periori della periori

Che pria di notte ad invecchiar la spinge. Una vivace immaginetta sorge Al destro lato ; d'un faneiul vezzono Veste sembianza. Le sua liscia gote Picnotta, rubiconde, adorna un molle Sorriso pucril, che invita ai baci. Ride, ah! rida'l bambin, le brevi palme Insiem battendo, e fe-tosetto copro Le ritondetta sue rosate membra Coll'ali d'oro : eccoti l'Estro! ai vati Messaggiero fedel , nacqua nel cuore Del gajo Anaereonte in un co' mille -Pigolanti Amorini. Egli ministro All'opre del cantor , porgo la cetra ; Ballenta, annoda le argentine corde, E dagh anrati suoi dipinti vanni Spicea la penna ond' io mi servo: poscis Nella candida man breve tagliente Acciaro stringe, e con leggiadro ardire La sottil penna, fanciullino esperto, Tempra così, che s' io mi siedo a scrivo, Da quella penna magica, di varsi Un nembo piova facile, soave.

Di', non ti piace mia enpauna, Enforbo ? Piace ai Numi silvestri; ed io sovente Li mico intorno a carolare, e muovo Talora inaieme le carolo anch'io. Talor giocotamente, nan giocota

Pasioral canzonella modulando, Invito al ballo l'altre Ninfe, Invito Or io ti fo d' udire il carme sacro All'imeneo dolcissimo, onde sei Felice spettator; jer lo cantava L'addormentata ur nella mia capanna Vergine Diva timidetta: oh como Presaga d'ineffabili dolcezze, Ne meutir san le Grazie, inno seioglica! Oh come degli Spesi i pregj aviti, I grati studj, i casti effetti, i puri Voleri, ed i purisimi costumi Degni d'età miglior lodò, col tuo Alternando il lor nome | Oh come pare Ch'ancor sin ontro l'anima risuoni Il divino suo cantico, qualora Ella invocò d'Amor la face eterna Riproduttrice eternamente! Seco Gli Amorini cantavano, Ridirti Quel canto vo' sulla mia cetra ... Oh vedi , Vedi che l'Estro me la recal .... Dammi, Pargoletto gentil, dammi la cetra 1.... Sorridi ... mi sogguardi ... e taci? ... Dimmit Ah che mai festi di mia cetra ?.... Forse, Protervo fanciullin , l' hai tu furata? Ahl sai che sferza non possiedo .... ardire La mia dolcezza a te diede .... Ben io Annodarti saprò col giunco stesso, Onde canestri vo temendo. Al laure Tannoderò, ch' lo consserai d'Euforbe Alla canora creatrira Musa. Ma comel ah piangi! pargoletto, dimmi : Della mia cetra che mai festi ? Ab senti Enforbo, sentil la mia nobil cetra, Ond'io tante formai note canore, Smarrita hammi costni .... Senza la cetra, Come faro?... Ma parmi ... ah l corto... ah vedi! Stava celata tra que' folti rami D'allor vetusto, sulla chiusa soglia Del tetto agreste.... Errail non la smarristi. Semplicetto bambin; prenditi un bacio Dipinta a due color prendi la mela Che nel canestro sta..., prendi la ross Che in mezzo ai veli il sen m'adorna... Als certo Erra talor più del fanciullo istesso Chi del fanciul sovra gli scherzi impera Già I dissi, erral... Ma tu m'accenni , Euforbo, Ch' io canti i versi pronubi d' Aglaja: Oh li rammento.... or ridirolli.... Ascolta !

Al suon di cetera , Muse , scendete ; Celesti cose al suon di cetera , Muse fatidiche , palesereto.

Non già, qual sognati turba di vati, Ascque in armonici regni stellati. Geollo un provido cuoter di piame, Qualor, creasola i mondi o l'etere, Sull'al altissime librosi T None. Fiamme riberano i ali fiammandi, Fiamme che in ciclo unite sorrero, E millo necessor mondi rotanti. Al suon di reiera, Mune, seculete q Celesti cosa da men di estera, Mune facilides, palemeros, Mune facilides, palemeros, Ganca I benefico nagio discesa della compania della discesa di consultata di consultata di consultata Ginno il benefico nagio discesa della consultata di consultata di Ecolia, considia atoma l'acrees, Denteste, in rapido equatida value Pariseno il elimo dal ciela armenico, 4 dell'armenico nasivo polo. Celesti cessa al suon di estera, Mune fatiloles, palemertes,

Narrate, o vergini, peole d'Amore, Muse possenii, con'egil feccional Dell'orbo gelido fecondatore. In grembo all'Erico tutto giaceva; Eternamente quest'orbe incopite In notto erribile dormir pareva. Amor col fervido fueco le einto, E bello il fece, e le bell'anime, Cte in ciel volgovace, sull'urbe avvinse.

Al suon di cetera, Muse, scondet ;
Al suon di cetera, Muse, scondet ;
Celesti cose al suon di cetera,
Muse fatidiebe, palessrete.
Oh Nune insolite! lucide fuoco l
Te collo Muse in sarri cautiri;
Te Nume incognito dal ciele invoco.

Sul ciele ermenico alme creete, Cha in ogni stella si ricercavano, Randa'l tuo vivida fuoco beetel Ella s'accesero nall'alte sfere; Sull'orbe piacciati, a Name insolito,

Nutrir le nobili fiamme primiero. Al suon di cetera, Muse, scendete; Celesti cose al suon di cetera, Muse fatidiche, paleserote. Allo bell'anime nel frale ancora,

Muse possenti, fate memoria, Ch'alme in purissimo ciel s'innamora, La lor ricordino stella natía; Ma si per loro quest'orbe allegrisi, Che lai memoria gravo non sia. Caste Pieridi, incoronate

Di rosci fieri cetra di Pindaro; Euforko aspettala, voi l'edernate! Grand'inno pronubo alternerete Col saggio Euferbo el suon di cetore; Al suon di cetera, Muse, scendete.

Coil canh l'ericrinita Agliga ;
Bainelli Lacivetti interna
Bainelli Lacivetti interna
Si striniere, baltende palena a palma;
Baiterina delle piante univerna
Le rosse piate rigogloso Driadi.
Arvessa Pono a rimirare uniti
Lacri Yumi; ed eli l'pur io vicina
All'ancella di Venore m'anisi.
Ella miremmi devionmente;
Cluriera ii canto l'esiopenio guardo;

Poi per mane mi prese sorridendo; Il lablira non aprì ; ma'l suo tacere Che nou dicea? che nen intesi? il cuore E l'agitate fibre in un mamenta L'enniposente Fantaria mi scome. Scietillommi negli occhi, e del sun finco Mi coverse le gote..., Oh! chi nol vide L'ardente falibro di spontanzi versi Arresire, tromar, dauli occhi fueri Vibrar l'anima tutta : impetuoso Spingere i passi, impetuoso tosto Fermarli, e non udire, o fatto cieco Estranea cosa nen curar qual sia ; Or enpo e mnto, ora in celesto voce Altemente parlande a chi non sentez Ab I chi cosi nol vide, ah mai nol vide Dell'increata fontesie ripieno L'enimoso Peete; in un sol tempo Stranissimo spettacole e divine.

Gridar zli allegri Satirelli baldi t Canta, n d'Enrota pastorella, canta. Enferbo, er vnoi che'l canto mio ti dica? Odil a te lo dirò.... me debl se alcuno Del min corme ti chiede, a lui rispondi : Arcadia nen l'udi, L'udrai to solo, O teco solo udrallo , allor che spenga Le fiammelle sull'ara il sacro rito, E più vive ne cuori ardan le fiamme Del compiuta imenee, la nobil donna (ss) Che la sposa gentil, la giovinetta D' Euforbo alunna accoglierà, novella Sua prole, e sua carusima speranza. L'oda, e rammenti di Glaucilla il nome. E l'ossequio e l'affetto. A lei , se'l enora Non m'inganno, non suonerà quel nome Qual volgar name indifferente; e forse Daralle planso: ch' al fremer soave

Conosevallo di postic' aura.

Ora m'adra in sole, incilin vate;
Che appien conosci l'alma di Giaucilla;
E di Giaucilla il cantri: almen sorriso
Nen aprir mei, se l'inesperta voce
Non segno il tinon velore; e se cantando
Navellamente m'arrossince e tremo.

lo o len, che non so come Sorra l'etta. Picciol Nume nace Amore; Strale reus come fuore Dalla Incida faretra. Va spaz,quole Person nembo nulle chiemo E sel grembo del Cantere; Poi nei sono gli ponetra, E gli pinage e ruda in curre Poi nei sono gli ponetra, E gli pinage e ruda in curre proporti della persona Pociche Amore sono se comusa Non certica l'Unita penna La mia cettra:

Nome ignote, udirlo quando Va cantando, Pastorella, non m'avvenne; Ne so dire in Elicona Qual d'Amor vi si ragiona. Ma so pur ch'ogni poete , Sorte lieta Trasformando, Cangia in sasso, in fonte, in foglia, In augello, in aura, in onda; Si, che vado desiando E bramando Inusata nnova spoglie. Farfalletta esser vorrei : E dell' Estro Nell' alpestro Divo regno salirei, Per udir soll' alta sponda , Farfalletta d' Elicona , Qual d'Amor vi si ragiona. Poserci sul plettro d'oro, Con cui suole Modular la canzonetta , Saera a bolla Verginella . Bionda Aglaja semplicetta : Delle corde fra 'l tesoro Arditella, Non curata , Fortunata Farfaletta, Da sue candide parole Udrei sull' Elicona Qual d'Amor vi si ragioca. Se in farfalla non potessi , Nella rosa Di mutarmi avrei desio , Di cui strigne Bionda Aglaja verginella La sua ebioma ricciutella, Mentre o cigne, O discigno

La cadente ghirlandella . S' io volgessi , Verse I labbre sue divine , In la bocca sospirosa Nel raccorre il ventolino, Udirei sull' Elicona Quald'Amor vi si ragione. Se non rosa o farfaletta, Fosti almono La schersosa fresca aureita ! Seguirei Amore a volo , E vedrei coma saetta : Nel ferire arcier bendato, Di cui solo Un sol colpo non vien meno, Un sol colpo deviato E saprei qual fore Amore Nobil cuore ; E udiroi sull' Elicona Qual d'Amor vi si sagiona.

La odorosa ,

La versosa,

Ma else dico? Ah! meglio fora Esser l' Eco Che in lo speco Del Parnasso si pasconde : Prima Ninfa , ed ora voce Nella foce Oro a perder tutto vieno Tutte l' oude Il volubile lppoerene. Ridirei su quello spondo Molle canto . Molle ob ! tanto. Ch' emmi pare ienoto ancora : E udirei sull' Elicona Qual d' Amor vi si ragiona, Farfaletta , ross , ed aura , Mohil Eco , Saprei come Al too nemo Sovra 'l Pindo si poteo Scioglier inno or che discendi . O santissimo Imoueo. Odi i voti l Numo , accenti , Namo , scuoti La vivace

Tua gentile charmen face,
Onde l' ceb a restaura ;
Mille mille
Spargi lucide faville ,
Si ch' Enfrhe di te canti,
Egli vanti,
Saere Imene, Amor con tece,
Ei cho intese in Elicona
Qual d'Amor vi si ragiona.
Ma, Enforbe, deb! sorgi, chio taccio.Desta
S' è la vezusa grazia luzinghiera;

A mezao la gentil vermiglia bocca Apre, e lo braccia mollemente stende ; Schiude le luci, ti sogguarda, e'l volto Vergognosetta nelle palmo cela. D'un facilo rossor tingon le gote Le Grazie verginolle, e le circonda Sacrosanto pudor dal ciel disceso, Or vanno, Estro fanciul, vanno; la prendi Per man così, ch' ella il bel capo abbassi : T'avvicina all'orecchio , a dolcemento Susurea il nomo sol d'Euforbo ; il nome Dol huon poeta delle Grazie ... , Euforbo , Vedi che a ta corre la Diva.... vedi ş Essa la cetra, cho fu mia, ti porge, La suadevol sua voce non senti? A chi s' aspetta il cingersi di fiori . Pronnbo vato, il crino? A chi s' aspetta Cantaro Imone sulla soglia aurata Del tetto nuziale, il santo Imono Ch' ama la sonvissima armonia Degl'inni eterni? Euforbo, ah tu lo sai l Deh canta, Euforbo, ch'io t'ascolto e taccio.

### IN MORTE

DELLA MARCHESA

## CARLOTTA DUCHI-ALPIERI.

It leate sole occidental a spinge Dictro il monte neveso; o sorra il mente La bianca nere di rossor dipinge. Fra 'l tecer dell' suurro ampio orisonte Augel non a' alza, e duro glisecio stringe Ambe le sponde del Castalio fonte-Odi, ma lungi, all' iuveroal lufera

Muggliar l'armento, o adutar la sere a Seguini, vioni (torreggiante ed irto Ne aspetta il sasso dell'Ascrea foresta. Tutto è alemio intorno i uo mudo spirte Invam richiami, o Carlos or chi 'arresta? Poc' aozi io sciolsi dal fronanto mirto / La mia sacrediotal candida vesta a E so cantando a tua fedel consorte Sulla cetera el mi di morte.

Spira la cetra di fetal levoro
Sotto questa mia mano un suon pietoso:
Ch' 10 su, 4 retriugo benda e cinto d' ero
Sul fonte d' l'pocreuce alto masceso;
to, cui la fronda del sacrato alloro
Or già muore sul eriu l'Euro acimoso,
Or che sacro ad un Dio sorgemi in petto
Il rafferanto i usano estro negletto.

Io una selva , che le cime altiero
Cuopre del monte armonica celièbre ,
Stassi uno speco fra le pietro nero
Coretto dalle gelide teuchre.
Al suon di cetra qui dall' alte sfere
Secandono l'Ombre in l'ario unside o crebre,
Qualor miste cel suon d'amaro pianto
Stócglie hono vate sulla cetra il canto.

Ecco il luego feral I l' orme rivolgi Dove la relva oscura più discode, Oli l speme degli Aurizai, il guardo velgi Pietosamente nelle sedi orrende; Entre l'ammato vedori l'avvelgi; Aunzio fuoesto delle tue vicende: Regno di morte è questo, e qui s'aggira La hella donna, cho il tuo cor sopira.

Omire del valgo, che nell'ima o bassa Spiaggia dormite, nen vi desti il canto. Maguanimo Signor, guardale o passa; t Che esulta il vulgo a inconsolabit pianto, Qui, dove il samo un pieciol varco lassa; Seculi nel loco e paventalo e santo : La via l'integno, tortuosa interna;

lo curvai due cipremi, o fra l'amenti Mi cinsi di que rami, o 'l crin disciolsi Tra 'l facchiar mesto de 'notturni venti, Quando alla cicca grotta io l'orme volsi a Al tripode divin fuscelli ardensi Poc' anzi accesi ch' ai cipremi io tolli; Mutica fiamma onde turbar la motto; Or velgo in giro per l'oscure grotte, Scoti aor denso, che tor pendo assonna Umido lesto in mezso a vuoto orreres. Rompe il silcozio, che quà giù s'indouna, Soltauto il singhiozzar del tuo dolore, Tre volte e tre la tua perduta donna

Oda il sue nomo uscir dal mesto core, Ondo la guidi onnipossente Iddio All'ampleso feral l'ultimo addio, Sorgete, udito, e Spirti l'Ai cupi regni

L'erocante fuidica armonia
Sconde di vita oltre gli usati segui ;
È voi rechiama alla terretire via.
Stirpe focouda di sublimi ingegai ;
Suonan tue icoli sulla cette mia ;
Sorgete , udite , e Spirti ; un nuove giorne ;
Al suon de carmi, ne spargtei intorno,

Voce non odo? par nel verno gelido Aora rinchiusa tra fatal rovina : Pianto non è, voce non è, ma fremito Di selva alpina,

Novelle Enca, non d'Eritra la Vergine Signor ti guida fra gli spottri e l'ombra; Ma'l suon del canto delle sacre Aonidi La via ti sgombra.

A che più tardif Tu, cho'l puoi, richiamala La casta donna.....Ora è tuo pianto udito t lo cesso l'inoo ; ogli suonò nell' Erebo ; Tutto è compito,

Ah! riconoso dalla lunga veste,
Dal bianco crine e dal severo ciglio
Il prode Ogerio, che d'allèr celeste
Canto sen riede nel terreno esiglio,
Rara virtà nell' età sue finnete;
Non vendette a' possenti opra e consiglio,
Quando del patrio fato ci vide inecrto
Italia costro talia in campo aperto,

Pugnò pur egli invan s'd'amari inchiostri. La civil querra o l'reo surraggio piuse, Quand'altri fuori degli Astenat choostri. La forte geote di castello piuse. Ob Gueffi lbo Ghibellini I oh furiel oh montril. Empio chi vinto piamse, empio chi vinase, O patrio amor, che in rari petti or stai; Fra civiche discordia ardeati mai?

Deh magoanimo vegtio, i passi altieri Deh ferma al suono de' dogtiosi noceati I Ah come fuggel de' possenti Affieri Come ricadon l'Ombre ai regni spenti I Ald'sihitan se' lor voli leggieri, Qual fischio liovo de' rinchiusi ventia) Ma vedi i tre, che regionando insieme

Giunçuoo uoiti, e non fra l'Ombre estreme. Viene primo un guerrior di sangne tiulo 3 Monve repidamente il lunço passo i Nella vorago dell' eta sepinto Ei ti saluta col scopir suo basso. Èi il uo fratello, nelle pugue estinto. La di Lantonea sul conteso masso. Guerriori I tra i forti, oro di destin t'appella, Con il fratello mio (11) di me favella.
Fratello, ah! in morie nell' empia guerra
Fratello, po petesi' io donarti fama l'
Forti, invano la cetra in questa terra
Mollo del vostro sangue oggi vi Irama
Deh I qual gelida mano il euor m' afferra?
Chi Il peniser empo dell'ela richiama?
Fraggi, o peniser, che col parsar drali anni

Rulla mi seemi de l'tascorsi affanni. Sta vicino al guerrior colui chei ni riva Del Po fo' torreggiar la sculta pietra, E a music' erto invantatrice o diva Erse mirabilmente un tempio ell' cira. Lo segue l'altro, invitta anima schiva; Grande fra i grandi animator di cetra; Creò l' Itale seemo, e caddo seco

Il vanto primo del pirrio speco. Vedil sorride il gran cantore, e 'I nomo Tao ridicendo nell' Aonia stanza Rammenta quale in tua Cantorra e dome Pose del nobil sangue oggi sperania. Abil mente il Pindo, e invan lo sacrechiom Cinge il Luoro vato, ed auguro ; avanna; Abil d'unice fanciulto affilito padre,

Dor'è, de figli tuoi, dor'è la madro? Oh rista l'oh come segue un fanciulliso L'eccelus estiatta de' cadui eroi !
Oh come egli scherasso a noi vicino Bide, ce dascond rugagli ecchietti suoi!
Nelle palme gli asconde, e un fiorelliso Perge, riteglie, e fugge via da noi:
Questo è l'esiduto figlio tuo, yenusto Pomiciotten un ridente artusto.

Ultima, quale nella tacit ora Esce la Juna sulla falda embrona E l'acre freachissimo Innamora Tutto impregnato d'un odor di rosa, Venir mira laggiù, sorgendo fuora Nel cupo della stanza tenribrosa, Pallida imago in Lianca bianra vesta. Abl dore corri Tmisero, t'acresta. Invan, miero, invano ambe le palme

Ah ferma l'il sai se el tuo dolor profondo lo teco pianti amaramente; il mi. M'odi... l'arresta... allitto e gemebondo Colei riredi, th' lo pur tanto amai. Ancor la piega nel mio seco ascondo, Nè lunga età la sanerà giammai; Chè d'un affetto fuggittio e berer No quest' anima mi senso ricere.

Trems il suol, scoppia il tuon; ne loso orren-Acuto fischia lungamente nn angue; (do Fuggon gli spirti; io la mia celtra prondo; Ricci Ella, nor del generoso sanguo? Spirto pallido pallido sorgendo; Virne a beare il suo fedel che langue; Ah l tu la vedi deziosamenta Seguir mio canto col guardo ridento.

Cod nel giorno, in cui vergine schiva Sen vranr al trapio, r la ma manstringesti; Sul rabinetto della gota vira Rossov rivace più sergreo festi: Coti sue luci, r fra d'un vel copriva Santo pudore, al mol fas vedesti; Era bella cend quando il nue core Palpitar festi d' un primiero amore,

Già nel bruno deserio
Currano l'ali altassime tenebre 3
Tanto è 'I poter del sacro inno funebre,
Che sulla cetra il tuo dolor ridesta.
L'occhio aggrottato incerto
Segue per la foresta

Segue per la foresta L'Ombre de'sponti, onde passando muto Giù dallo vie perdute Alla di morto riaporta foco

Non richiamin lo spirito, veloce, Euro funesto spirare si sente, Che balsa e vola sul flutto taceuto, Spinge la nube su questa laguna, Brsa sanguigna la torbida luna, Ve've' che vieuo l'acerba tempesta; Piogan gli abeti fischiando la testa.

Piogan gli alseti lischiando la testa.
Sulla marcemna di dubhia fortuna
Passa la navo; nol flutto sospinta
Vien rovezciata, spezzata, ed ò vinta.
O bella donna, te, Juna di maggio,
La tempesta velò i.

E gioventù por te, qual mesto raggio Della luna passò.

Tu queta queta il ciel Fendi col bianco vel , Alma, che tutta amor Sorgi al mio canto. Odi del tuo fedel , Odi I fatal dolor

Suonar col pianto.

Egli t'amò così,
Che fosti a lui del di
Ed aura e luce.

Ora dinanai a te
La non mutabil fe

Le riconduce.

Al suon di cetera,
Suon di dulore,
Dob segui, o spirito
Segui fra gemuti
Il noblissimo
Tuo primo amore.

Lascia l'orribile Solva di pianto, Riedi alla stansa Del casto talamos Il valo segueti i Hal gl'inni accauto,

E, sin che 'l cantico Per l' aura scioglie, Nessun potere Ha 'I torbid' Erebo . Bench'ei richiamiti Da quelle soglie.

Sovre la vuota sorlia Fra le colonne avite il nobil padre (13) Che amor ti diè , muto ed immobili , sente Uscir dal fondo dell'aurate staoso L'acerbo grido , il singhioszar di doglia , Che i figli del suo figlio ahi l non han madre. Il pianto a gioventu, dolor di morte A vecchiezza si serba.

La mutabile sorte Ahi! le vane speranze ha tutte spente r Tacito è'l duolo dell'età cadente. T'inoltra e l'alto ingegno,

Divino ingegno di tuo padre vedi (14) Che tutto è vinto dal terribil fato. Tinoltra : taci e siedi , Ombra mesta e pensosa, Di quel Saggio immortal ti siedi a lato. Il loco è questo, ove in madre e sposa Il rosco labbro a'dolci canti usato

Schiudevi desiona. Ed ci sorgea beato D'esserti padre, padre eccelso e deguo.

Egli tornar ti veda ; No il suo dolor dolor di morte ecceda. Tornar ti veda quella

Stanza, ove siede la maggior tua figlia In atto di pietade al padre a fianco. Dodici volte, fresca verginella, Vide la sorridente primavera; Ella il duol rinnovella Del tuo sposo nol cuor afflitto e stauco : Colla memoria dell'età passato. La soave pietate

Vedendo la vessosa bambinella . Ch' ultima speme è di suo padre amante Scuote la chioma inancllata e nera, E, pinte di stupor le allegre ciglia,

Un bacio chiede e per la man lo piglia. Le brevi piante intorno Ella e Cesare tuo con lieve passo Vanno movendo, ed oh l gridaedo vanno

Con puerile alfanno: Non pianger più , che tornerà la madre. Allora innalza al talamo deserto, Vedovo speso, il desolato padre La fanciulietta : Non verro, son certo, Dice con un sospir profondo e basso.

Soli nel rio soggiorne Noi siem di un mondo di dolor coverto Sclamano i due bambini; ah fa ritoruo!

Madre, che fatto abbiamo? Perchè ne lasci, onde ai mesti or siamo? Ah tn m'udistil Vieni,

Ombra felice, e con il tuo fedele Nell'aer vivo al suon dei carmi avanza. Già dietro lasci la ferale stanza,

E I freddo aer crudele

Più non respiri ; già scoverto tieni Dal funébre tuo velo il caro viso. Non è, non è sorriso Di morte il tuo! Se amor ne diè baldanza, Segui la via, che a nuovi di rimeua La tua vita serena :

Ecco l'aura, ecco il ciel .... Ma che ragiono?

Ohime! la cetera non rende il suono. . Ferma! la destra, signor, non porgerle: Irresistibili i fatı sono.

Che gl'inni armonici col lor poter-Sol fra quest'orrida deserta riva Richiamar possono l'Ombre leggiere. Ma, se le cupide braccia lor steudi, Le vereconde Ombre sen fuggono,

E invan dell'Erebo la via ripreudi Ella nascondesi ; già l' onda eterna Tocca; e l'addio, che lenta mormora Col lieve piangere dell'onde alterna.

Ab che mai tenti !.. . A non seguirla ! arresta Ella è fuggita dagli amplessi tuoi Pallida imago avvolta in bianca vesta. Riedi , infelice ! riedi a'figli suoi. Lasciam la gcotta orribite e funesta; Regoo di morte è questo, ove siam noi : Sulla mia cetra estremo addio disciolgo . E dalla stanza funcbre mi tolgo. Qui , dore luce dubitosa cade

Fra l'aria greve di notturno gelo . Ripreoderemo le deserte strade : Or vedi aere dolce e puro cielo. Imperlate di limpide rugiade Alzan le belle rose il molle stelo, E seema il duol dello spettacol diro Un eiel tutto di fiori e di zaffiro. Tu'l volesti . Signor ; d'amico invano lo non udu ciammai prego verace;

Io t'ho guidato coll'ardita mano Ove scender può sol l'Aonia face. Riedono l'Ombre nell'orcor montano; Tu, padre, riedi alla perdute paco. Saggio sei tu, vive a' suoi figli il Saggio Vita simile al mattino raggio.

ALLA CONTESSA

### BARBARA PROVANA

PER LE NORSE DELLA SCRELLA

CAMMILLA PROVANA COL MARCHESE

CESARE ROMAGNANO.

Ena la fresca aurora appena sorta Dietro la selva annosa : un'armonia Lorversal dalle commo-se fronds . Dal rapido torrente, e dai beati Nidi d'allodoletto, e dal susurro

Del venticel sorgeva, Al ridestarsi Della molle armonia, la perporine Ali sulla mia fronte i sviatelli Sogni battendo, sen fuggian scharzosi Dalla tacita mia capaoua amica. Il letticciuol d'odorosetto e fresco Sermolino lasciando, io col primiero Raggio scendea dall' Elicona, stretta In man la cetra, ova l'angusta valle Dei mirteti s'incurva : in fondo a quella Fronznia valle il sacro tempio stansi Della pronuba Giuno. In qui la cara Bannana mia cercava. Ella , già fatta Felice sposa di felice amanta, Sorger col mattin nuovo, e scuir meco Al sacro tempio , a porcer voti , e 'l suono Promise udir della mia cetra d'oro. Prima che i caldi raggi in sulla vôlta Del ritondo tempietto il Sol vibrasse Sparger sees di fior l'ara invocate lo bramava di Giuno, ore sul nnovo Moriggio, tutta avvolta in eroceo velo, La vargin suora di mia fida amica Eterno voto proforir dovea, Dell'amica fedel seguando l'orma (Chè del mo dolce cuor tutti gli affetti , I sensi tutti, ed i pensier conosco) Mirar bramava dall'azzurro cielo Scendor, agl'inni d'Imeneo, l'altrice Diva della beate auree catene. Poiche, se a compier il temuto rito Onde invocar la verceonda Dea Di due giovani cuor propizia ai nodi Vian fortunata sposa accesa il sesso Di mntuo ardor, sovr'alla mistic'ara Viva fiammella sorge; a' cari voti Fama è che sempre sovra questo lido Ridenta in volto la sublime Ginno Scenda seguita dai soavi Amori, Dalle vergini Grazia, e vengan seco Fecondità, concordia, al pudor yaro, E la vezzosa Viriplaca, a i cari Suasivi modi, a I placido consiglio, E la velata il erina austara fedo.

Non apparia la dolce scorta, a l'Alla Del venticello sulle mobil'ale Si librava fuggendo. Io sola e mesta, Presa la via del tempio, indietro l'occhio Volcendo avidamente: Oh! al, dicca, L'ora è pur questa. Ahime, se più si tarda, Non troverà la vareconda sposa Sull'ara d'Imeneo is da me colte Idalia rose, e non vedrà sospesa La conscia cetra alla colonne antiche Del tampiatto fatal. Amica, ahl dova, Dolce amies, ove sei ? Forse alla saggia Madre sednta a fianco il fortunato Pianto d'amor le tergi, a la rammenti Le sparse cure , che nei vostri cuori , Prola beata, eterna fiamma accesa Hanno d'affetto, a lei nomare esempio Fan delle madri? O forse, alle ridenti

Germane unita, e fiori a veli e gemmo Entro la stanza nusiale a cento Vagamente disponi? .... e forse .... oh certo I a mia CANILLA a 'l giovanetto suo CITABE accordi.... o forse .... oh certol à teco Di Cenana la madre, Oh lei beata D' egregio figlio genitrice amica, Conforto, spenie e guida l Oh ta beata Vergino d'alma pura e di rosato Flurneo volto, che nomaria dei Verace madre 1 .... Oh Dio I non viane ancora Biantas mia..., trascorsa è l'ora.... è questa L'ara fatal. Ah! dunque sola e mesta Scioglierò l'inno sulla cetra; il suono Ella n'udrà , e la promessa antica Rammenterassi, o verrà meco al tempio,

In un cespo di fiori

lo mi sedra cantando, E la mia cetra d'èr stava negletta, l'dendo i vispi Amori Mia dolce cansonetta, Sen givano danzando, Stretti per mano in sulla verde erbetta : Socchiuse l'ali, a non enrando il 1010 , Aveau settato al suolo La messo spenta face, E al lor danzar stavano l' alme in pace. Al canto lusinghiero , Vidi tra fronda a fronda, Che ondeggiava pel ciol foglia di rosa : Il bel corchio leggiero Farfalletta vezzosa Guidava sulla sponda, E dentre vi sedeva nn Nume arciero : Ma picciol al, ehe il carro, il corridore, E il Name guidatore Star si potean fra corda e corda aprata Della candida cetra inghirlandata. Qualara il picciol Dio Impieciolito tanto Mirai sospeso per la mobil etra, Certo, costni , dim'io . Smarrita la faretra, Pugge il materno pianto, E vuol celarsi nall'eburnes cetra. Chieda seberzoso canto a riso e gioco Di giovinessa il fuoco, Ben venga Il Dio la'aggira Fucco novel nella commona lira: Ben yanga! O spozi amanti, V'aspetta il tempio, e l'ora Giunta è nal ciel del sospirato nodo : Giovinetti costanti, Amor in dolce mode Lo stral felice mollemente indora. Su questa cetra , ove ei s'ascose , il lodo ; Chè non più cieco halbettante Numo Vesta l'arco a la pinme, Ma in vostro amante cuore Fonte di ogni virtù s'è fatto Amore. Neeque l'alma sul ciclo,

Rella qual rosa intatta -Fortunata unal Numez irrequieta Ella dal seggio tratta Seese per via segreta A vaglieggiare il suo terreno volo, E a'accese di fiamma immensa a lieta Si , che scordessi la stellata reggia Ch' al mo nasecre alberria. E in terra stette neglittosa, nmile, Finelie un Nume le dié carro gentile. È questo il rarro, è questo. Che impieciolite tante Or va sospeso pri ceruleo vuoto; Ma'l guidava funesto Corrier pel lido ignoto. L'anima stretta nal terreno ammanto. Ebbra di desianza, in folle voto Già mal frenava il corridor superbo ; Nel camminar acerbo Precipitando gía, Misera nuriga dall'eterea via-Allor le Muse floride

Sorsern dalla stanza Del fiammergeiante sole in oriento : Scotter le chiome roride , Ed ingemmaro un bel sentier ridente; Tolsero all'alma la fatel baldansa Si cho un dolce sentier, chiusa nel velo, Seguir pno l'alma in cielo : Sentier dolce segnato

Dall'alte Muse sovra 'l plattre aurate. Per qual sentier la benda Non ha sulle pupille Il Nume tessitor d'anree ratene : Né avvien , che a schivo prenda L'immutabil Imene. Seguon vergini Grazie a mille a mille ; Colle santo fatidiche Camene Seguo il felice carro, agl' inni usata, Fecondità brata;

E dall' Aonio speco , Maggior d'ogni altro ben, Pace vien seco. A meritarsi impara

Il bel nome di padre, Se colle Muse in sulle eteree porte Seguo il giovane spirto elatta o chiara L' nnica via d'un' immovibil sorte, La verginella , fatta sposa o madro E speme e vita di fedal consorte, Fuggir non vede col mutato viso La gioja ed il sorriso; E sin nall'ore estreme

Seguon le vie dal ciel gli spirti insieme. Tacqui, ed a me d'intorno Molla dansa ritonda Ricomineiaro gli Amorin festosi. Sorgeva allegro giorno Da sovra i poggi verdi e rugiadosi ;

E già tra fronda e fronda Vanno il bal carro, e si posar nascosì Nella mia cetra il carro , il corridore ,

Coll' ermonia del canto onnipossenta :

Ond' io relamai : Santo Imeneo, discendi, E la face d'Amore in ciel riprendi ! Già l'alba verginella

E 'l Numr guidatore;

Sorgo rosata a bella ; Shuccia sul fresco marrine D'april ridente il fior. L'ora felice è questa ; Virni , chi più t'arresta? Senopri la face vivida, Che in eiel ti dieda Amor. Usa à la couscia cetra A riebiamar per l'rtra Il tuo, bel Nume armonico, Doleissimo fulgor ; E le divine Muse

A riaccender use Sono la face vivida, Che in ciel ti dieda Amor. Spiaga l'argentee piume , O fortunato Numa, Tn , che ridesti i palpiti D'un innocente cuer.

Un candido sorriso Sta di Camplea in viso ; L'arda la faco vivida, Che in ciel ti dieda Amor. Di CESARA nel petto Un fortunato affrito Acceso ha qual doleissimo Suo giovanil resser. O santo lmen , discondi ;

O santo Imen , riprendi L'arco e la face vivida , Che in ciel ti diede Amor. Perché fugge or dalla cetra Il bel Nume luninghiero? E nel volo mo laggiero Perché scorda la faretra, Mentre fan danza ritonda Gli Amorini sulla sponda ?

Se scordossi Amor lo strale . La faretra, o Varginella, La facetra sua fatale La vuoi tn ? la vedi? è quella. Tn la vibra : eterno ardore Seenda a Casana nel cuore ; E faran danza ritonda Gli Amorini sulla sponda,

Io si dicera, e, nuovamente interno Due volte rivolgendo il mesto aguardo, BARBARA mia non vidi : allor mi cadde Dalla mano tremante infra l'arbetta La nusiale certa; a nembo a nembo Sparsi di rose il tempie ed il sentiero Per cui salir dovea la cara a sola Ed arpettata invan vita dall' alma : Di gbirlandolla ornai l'ara, ed in alto La cetra, ancora armoniosa voce Spirante, appesi alle colonne antiche. Così quando fia stretto il sacro nodo

Di Guran e Canilla, e all'eppariro Di Giuona superla intorno intorno Di Giuona superla intorno intorno Spiri immortale ambresta il susurrante Aer di primavera, udela la cara Basnaza mia nuona fra l'amere corde Sosses dal vonticel, l'ultimo veci Dell'ultimo passe inno chi lo ricilgo Ad Imeneo, riproduttore e vita Delle animate cose qudrà la cettra, Soona dal Iento sopiere dell'aura, por agl'inni d'Inneo ultimo addio.

### MARIA SORELLA DI MOSÈ

# DI CLOTILDE TAMBROAL

Lettrice di lingua greca nell'Istituto di Bologna in occasione che venne nominato Cardinale l'Arcivescovo di quella città.

On! d'onde scende l'anra lusinghiera, ; Che dolce dolce mi sospira intorno? M' inganno! o non è quella anra pcimiera. Che un tempo fe' sull'arpa mia seggiorno Col raggio mattutin di primavera, Coll'erbette a le roue or fo riorno; E, al suo grato aleggiar, nell'ourea cetre

Un estre sonvissimo pendern.
Estro immortale, si serti io sel petto:
Or chi'u mio seu ti desta, estro immortale,
Se non la possa d'un egruçio affetto
Do virtin anto, e e use gran fonte uguale?
Domas, gloria di Pelsina ed obbietto
De nostro amor, fue the tide d'i ale.
Ella il volla, ella il rhiese, ella in noi fida;
Ne moste erracchi mia Licarrusa ha zuida.

Vaticinante spirito pudico, Spirto, ch'a lungo profestaro aperto Della suora d'Aron Isaciò l'antico Seu là di Sina nel fatal deserto, Parlerà ne'mici carmi; e l'ecnno amico Farà il destin di Falsina acoverto SI, che del suo pastor lodando gli catri Il picciol Reno applauda ai carmi nostri.

Al cenno amico, estro del ciel, t'invoc; E già tua poma ogni mia fibra investe. E già tua poma ogni mia fibra investe. Teco in les fere dell' eterco fueco Co'piedi io premo i nembi e le tempeste. On divo, oh magno, oh venerando loce! Chi mi fu guida? o quai stanze son queste? Angioli, o voi, che già sciogliste i canti, pitemi, dove son, Angioli amani?

Ab! non è questa l'increata e prima Stansa, u' posa l' Eterno eternamente? Il Sol, ch' imparte luce ad ogni clima, Volge in la man d'Iddio sull'asse arcente : Ei nella parte eccetas, ed e inell'ima, Tocca il meriggio, e tocca l'occidente ¡ E sin nel cavo sen terma la terra, s 8-1 divin occhio na l'ampo nol disserra,

Ei siede immoto ; e tutto muove e gira

Interno interno del thism aggio.

El vice a pere on mu filio quire.

E premo suto al più i mano orgegio.

Repromo suto al più i mano orgegio.

Repromo suto al più i mano orgegio.

Lidra alegno ed amor ; gioja condegio;

E fonte d'armoni, con un surrauo.

Forma la remath del Baradio.

Forma la remath del Baradio.

Sull'alla seglia del betar ergon:

Deb i del citi l'arpa d'àr mi reca in dono?

All'arter, che mi mande, ion m'abdoudono:

Yaghi Angheletti, son l'abdout a alegno.

E unto riste, fortunate studie.

Le unto riste, fortunate studie.

Una h' fu tatta i enconcista Druc.

Una h' fu tatta i enconcista Druc.

E tutto tutto, fortunato stuolo, A me d'intorno rivolgeto il volo. Una è fre tanti sconosciuta Dive, Che in mo sofferma le pupilla bruna, E se ne sta pensosamento scitiva Su i gran pensieri, che l' mio seno aduna, Vergina ignotte, se persona vive Ta non isdegoi, compi mia fortuna: Guidami a lei ch'io secre in l'alta ria,

All'antica profetira Maria.

La mora di Moci sull'alto cialo
Seder do rebbe, a'vaticinj avvezan:
Se non lo vieta at mio terrono velo
La lueid'etra, che d'aroma olezas q,
Albia merce' l' ordir, l'amor, lo selo,
E' ucor che papitonumi a tua bellezaa
Si ch'io mi possa, verginella pura,
D' Amerani Ba figlia rimirar sevura.

Ma, mentre io parlo, sciutillar vivace Veggo il bell'occhio, e le corvine chiome Ti cinge iprisoto rraggio fugace: Sa non sei dessa, ove irovarla, e come? Sorella di Mosè, l'ière capace Suonar io feci del tno chiaro nome; Sorella di Mosè, parla, rispondi, Ed ogni siera, il carme tuo gecondi,

Oh sì, canta la Vergine: Korello Aron, rammentati Il resto mer, che si divise in dui; E loda il santo, il forte, Che di sè stesso è gloria, Patto campion grustissimo; Egli ol cevallo, el cavalier die morte, In rapida vittoria

Gli empi necidendo con gli stroli sui, Toccò il superbo nu vindice Sguardo, ed il mer rinchiussi Ov' Israello a nudo piè varcò.

Tn gli chiudesti l'onda: Chi, mio Signor, t'uguaglie, Tra gl'invitti invittianno? lo li mirai dalla tranquilla sponda ș E nelle rea hattaglia Un nemico de'tuoi non si salvò. Sempre così sul perida Nimico tuo racebiudasi

Il mar, di cui sci dometere e reş E al tuo retaggio passi Il popol tuo fedele Col guidator suo proviido , Meatre sommerso in l'imo fomlo stassi L' oppressor d' Israele, Ch' erdito venne a contrastar con te. Al guidator de' popoli Serni il scatier dillirile Nel deserto e ael mor la tua pirtà. Duce all' antico Aronne . Fetti al aovrllo duce. lo per lui sciolgo il caatico ; Prega per lui l'universal Sionne: Vedi qual lo conduce Senno rennto in giovenile eth. Greto al tuo cordimostrasi Il nuovo Aroane; e piaceioati L'olio e la mirra , ondo serrato fu , E del ruscello il flutto In cui Mose levollo , E'l pas elt' ei t'offre, o'l triplico Gran sacrificio al suo gran fin condutto , E quella, ead' anzi armollo Il tuo voler, altusime virtu. Oh I seura macchia avanzati, Spemr de' melti , ed offranzi

Ceato oloceusti al tuo divin Signor : I rei lava col sangue Delle vittime, o puri Ardi gl' incensi ; evvivisi A tue virtù l'altrui virtù che langue , Ed il tuo viver duri Quanto il brama di Pelsina l'amor.

I sacri fogli serbane: lvi la legge chiudesi Di chi strinseti in loge ai voler suoi. E tu le veste negra, Felsina , cangia in ostri t E 'l rosso mar rammentiti Che la fede parti quell' onde integra, E che in gli ondosi rhiostri Duce impavido guida i pusti tuoi. lo pur, io pure offendere Un di potri l'Altissimo ;

E grave affenno il peccar mio punl. Piansi l' ardimeutoso Error del labbro mio : Ourl, cho il popolo adivemi Chiemer ingiusto, allor chiamai pietoso : E, rediviva ia Dio, Fedr col pianto il chiuso ciel m'eprl.

Cittate, onor d'Italia . Qual don maggior potrebbeti Far l'increato provvido voter ? Suona nel vasto cielo Del nuove Aron la lode, E gli Angioletti intessongli D'estro e di fiori porporine volo : Confidal in ciel non a ode

Carme rh' edorni, o che trasmuti il ver. Segue Maria , rosa d'oterno eprilo , E ancor risuona il labbro suo vermiglio;

Ma or qual può labbro, al lebbro mo similo Ridir suo cauto nel terreno esiglio ? Abi ! chr 'l ciel mi furò nebbio sottile; Stanca è la voce , ed abbagliato il ciglio f E stanca voce, in su terrena plage Non mie Caoriaon , e non me stessa eppaga.

#### CLORI E ZEFFIRO.

Sonne la luna pallidette e bella Dietro quel monte , lento leato leva Il bel carro d'orgento infra le aubi. lo ti saluto, rendidetto reggio, Razzio sereno della notte figlio, lo ti saluto. Alil noa furarti dietro Di quell'errante piccioletta nebbia Al mon della mia voce ; e te ben aoto Esser doveebbr questo suon ; sovento Tu m' udisti cantar inno soevo A tua bellessa, ed or como sei bella l Che i verdi rami di quell'alta piante Vario mingendo sulla terre lasci Le tua pura cador emabil luco. Amira drl rentor, sei to che spandi Tranquille gioja nel suo sen l tu sei A cui sovente suo sensibil almo Offre d' involontario e dolce pianto Un segreto tributo ; ah! sei tu duaque Amica drl mio cuor. Ricevi, o Luna, Raddolcitrice de' pensier , ricevi Questo, ch'io sacro a to, caato notture

A tue bellezza candide Simil fn Clori un dl ,

Splendeva pur così Raccio verroso. Ed or enduta , shi misera ! Mei più non mirera La fresca tua beltà Rarrin amoroso.

Ah! se caduta è Cloride, Sopra que'flor che fai ? Porchè schersando vai O seffiretto? Più non rammenti, rapido Leggindro volator, Che diede a lei tuo cuo Tutto l'effetto.

E se cado l'amabile Vergin del biondo crin . A questo flor viein Che rerebi ancora? Porse to brami un termine A tanti errori tuni ?

Ed aspettar tu vuoi Quivi l'aurora? Ma come rapido S' innalas il turbine ! Che mai sarà ? Perché'l ouor timido

Tra fiori pelpiti Tremando va ? Su questa nuvola, Ch'erra per l'aria, Cloride sta. Torni d'all'otera,

Giovane vergine Fior di beltà? Vo' I tuo sposo Che vola amoroso,

E tua guida per l'aria si fa? Chi ti diede quel serto di flori Di si vivi si freschi colori? Qual mai piaggia tuo regno vedrà? Un bel regno

Di te degno
Il tuo caro già ti dio',
I più belli

Pior novelli Tutti tutti son per te. Non più Ninfa, che di morte Può la sorte

Minacciar, Or sei Diva, Ne più priva Del tuo velo puoi restar.

O di Flora Vega suora, Torna, torna al tuo fedel ;

L'odorosa Fresca rosa Non vedrai la sú nel cicl.

Tutt'intorno
Tuo soggiorno
Le tue ninfe si starau.
Le carole,

Nato il sole ; Con to ancor intreccierau. Vo' la freschissima Mia grotta ombrifera

Per te serbar.
Vienti, o bellissima
Sposa di Zeffiro,
A riposar.

Ma chi mi ehiama? .... Ah chi su'labbri miei La dolce soffermò voce del canto? Sei tu, mia Nice? perché mai turbasti L'entusiasmo che dal cuor spingea L'armonies causon a notte saera. Nel mio pensier profondamente stava L'immagine di Clori , allor che Diva L'ottenebrata della morto stanza Lasciò, vestendo delle auree forme L'alma ridente, e I suo diletto dielle Su'fior l'impero : di beltà fu luce Occbiabbagliante; somigliava al cielo Del più puro mattin di primavera, Ella talora delcemente assisa Sta sulla fresca nube intorno sparsa D'odorosette rose, a te simile Quando sul letto stai del tuo riposo , A natura simil, or che si vesto Di dubitosa tremolante luco

Amalsimento; anco tator se dolece L'oricrimita primavera torna, Torna Clori a giradin, torna ne' pratis. Vedesti mai dor' essa lenta gira Il suo pietoso cilestrino sguardo Schiudenia mille i bocciuoli di fiori? Coal se meco sei, schiudono, o ara, A mille nel mio sen pensier di gioja, Che ane suora d'amor, Nico, tu sei.

### A L L'A M I C A

### GIUSUPPA PROVANA RIPA PER LA NASCITA DEL PRINCEINITO,

Vacca tator il cupo sen del mere llicea una nave veleggiando ardita : lin magnanime gare Vince l'onda fatale a una partita : E suppido l'addir il hono pastore : Ve', ve' con quel farore l'ontilimente quot r'iena annitta. Ei cut dice ; e vola Men del navigito autor la sua parola.

Cosi se nobila

Yate magnanime
Del rio sul margino
Cantando sta:

Cautaudo sia;
Ogunni Oguarda, oguun l'applaude, echisPelice lui che avrà al chiara fama. (ma
Ma più che i detti altrui ratta la cetra,
S'erge fra' lampi ad abitar sull'etra,
Più d'oguun cupida.

Lo guata tenera
La ninfa candida
Dell'onde limpido ,
Cu'nn dolce fremito
Provando va.
Del rustico soggiorno

Gli stanno i Numi intorno Buttendo palma a palma, e dai suo speco Voci d'amor va ripetendo l'eco. Se l'estro avvivator in sen si desta Puote sperar sublime

towe speers saturate
bel canto il figlio un immortal spleadore.
Augel della foresta
Cost i si alancia dall'alpestri cime.
Cost vivo bagliore
Litivo lampo negli oggetti imprime.
Speme d'eternitate, immenas fiamma, 7
tatto 7 mio cuore infamma; s'ocorolgior un ñuno mi ha cendotta,
Con il tempo redonte a fiera lotta.
Ore oni 507..., quest'è la rioca siausa,
Dove veazona e belda

Siede la mia speranza. Oh fra le nuore d'Eridano stella! Scuti dell'amor mio, senti la voce, Usa ò già la mia cetra Ad alternar veloce Voce di lode a te, voce d'affetto. Quando è serena l'etra Scorre così l'auretta montanina Variopinto ricetto ; All'ora mattutina E lacia del ruscel l'onda amoro a.

Dunque, o primiero onor del patrio fit E del ciel sereno Dell'Itale contrado amabil lume, Questo mio canto l'it consacro appieno, Ed alla usata tan leggiadra prole Teco volgo lo sguardo e le parole. Abl già sul volto altero Leggergli parmi il magno suo destino;

Della gioria suprema un raggio vero Alle sue fasce d'or seberza vicino. Cresci, fanciullo, cresci a onor verace Sarai grande fra l'armi e grande in pacc. Cedro così del monte

Torreggia sopra agli arbuscei nascenti Disprezzator da venti; In sull'altera fronto Regge la generosa aquila forte; E ministra di morte; Benchè non ance di rovine lassa; La bufera nemica il guarda; e passa.

Ma qual unovo portento? Lascia Vespasian l'eterna notte, E lieve più che l'aibilar del vento Varca l'oscure grotte Velocissimamente, il suo contento

Tutto pingendo in viso
Con un dolce sorriso;
In fronta al fanciullin suo nome serive,
E torna lieto alle terribil rive.

Merta un giorno, o fanciul, l'egregio. E cinga alloro l'ouorate chiome. O di virtù colonna, Nobil e saggia donna, Tu genitrice, figlia, amica e spesa, Vivi alla gloria, e sull'allor riposa.

CONTE ALESSANDRO.

Ta tasa o sano d'una roce, hema p B selvaggia bella repu testre, Urca le muhi, che "I meriggie adama, Si cela i Sole impallidato et arcs, Soperho viñon ad una ad una Pasan sort' un altero anticetta. Pasan sort'un altero anticetta. Repidamente voltegiando aceanto. O dell'este odiri avide figlis, Solla pietrona dirupata cima. Non macchieravi gli et ali verniglio. Norm macchieravi gli et ali verniglio. Secre na date di regioni mispate di mar. Secre na date di regioni mispate di mar.

La fiamma accese su quell'ara un Dio ;

Sacerdotesan dell' altar son io.
Voi, che serike al anio volar, recato,
Superhe vision, elmo e loriar,
Coll' alli potentissime y altate
Sovra la vetta della rocca antica;
Appenderem colà l'armi ferrate,
E soppirando l'antra al prode antica
Passerà per quell' armi, ed uscir fuore

Farà gemito querulo d'orrore.
E voi, più dolci e ragibe immaginette
Recate un cesto di vermiglia rose;
E con l'ali gentili o pargolette
Il'óre acacciate di que' lior gelose :
Noi ne farem leggiadre ghirlandetta;
E milla piegherem palmo vessore;
Si ch' alserò con voi sul prisco esempio
Di rose miste olle palma un tempio.

Si ch' alervi con voi sul prisco esempio Di rose miste colle palme nu tempio. E rose a palme ad irrorar secudendo Il fatidio fonte, in un momento Nascer redrem, redrem dolee crescendo Milipliar tempietti a centa e senta ; Alloc andrà l'immagine sesglisado , (l' avrà più dolee, e più sublime accento, Darolla vesta vermigliusas e bella, E una grasia gentil darolle ancella.

E una grana gentil darolle ancetta, Ad Alesandro poscia artita e halda Spingersasi l'immagine d'intorno Del divin facos on zone radeuto o calda Pingerà I mio poetico soggiorno E l'armi appese alla sublime falda, Ed i nati tempietti al suo ritorno, Chè mentre si lungi fu stava sopita In meto orror la fantasia marrita,

Trane lungi, o german, te l'alta bruma, ce l'alta bruma, ce la conque la compania de la compania del compania de la compania del compania

Nè vate mai muova di lui parole,

Ma intatta serbi l'immortal memoria

Diebi visse quaggiò vita d'enore L'auturiamo d'immortal cantore. L'auturiamo d'immortal cantore. L'auturiamo d'è che nel cuor si spane E del sesso maggior damni baldana. Ah vedi, vedi da loutare banda In reuza ammanto lacero s'avansa Mesto di donna o Diva immagia grande, Che nocce cress più tranquilla stans ; Odi, Alexandro; onde, tacete, e veni i; Scioglia la donna l'pianto, di tripia accetti,

Ahil ehe mi giova o questo eriu biondissimo O questa goto rosca Che bella altrui mi rende? Raggio per me dal ciel-solore non scendo.

Or io soo fatta di straniera spiaggia Abitatrice misera , Sensa speransa vivor Coperse daro gel-il mio bel rivo. Inscidiro lo fontane lucide, E della fronde ombrifare

Si disseccò la cima : Alu terra pel dolor - fra tutte prima !

Dalle montagne, che mio terre eingono, Venno nua fiamma rapida, Simile a gran torrente, E disseccato il fior- cadde repento.

Corse mia cieca genitrice, ahi miseral Presso il torrente orribile.

E stoltamento ardita Quivi parea cercar-morte o ferita. E non s'avvide, che'l destia suo barbaro Le avea con dense tenebro

Entro del capo spenia Le luci, che pnon far-chiara la mente. Corse sul lido del gran rio fiammifero e

Pose la man sul margine , Alla sua bella mano Atroce piaga fa'-fuoco inumano.

Ahi fuggi , o madre , ah corri ai figli , ah Interno a to ragunali , (destali ! Eciascun d'essi ardito Il fuoro serri , ohime! -- dentro " suo tito.

Ahi fuggi, o madrel .... Ma qual Nume or-(ribilo Da sulla vetta spiccasi, E colle nore piuma

Ombreggia 'I too cammin - orribil Nume ! Pur or fanciullo, or mai gigante altimimo, L' irta sua chioma s'agita

Con un fatal tremore: Ah! lo ravviso alfin : - quest' è 'I terrore, Gelo funesto fra terribil palpito ;

O genitrice pavida, Il tuo vigor t'invola : Cadi sal gran sentior ,-ne cadi sola.

Cento fratelli, che maligni risero Quando tua mano nobila Piago la fiamma atroce ;

Teco vedrem cader - noil' atra foce. Presso alla foco dall' etate incidazio Qui cento ciechi giacciono, E ben lor stà ; qui giace

Donna, che inceneri-fiamma vorace ; Ne alcun de'suoi pietosamente diedele, Qualor la vide esanime ,

Qualche ristoro lievo: Tanto pietate un di-lor parvo grevo: Onde distrutta fn la donna , o'l rapido

Torrente mobilissimo Precipitò pel campo, E shi l che un solo, un sol-nen ebbe scampo.

E i suoi fratelli, che ridavan barbari, Udir le fiamme stridere No loro campi anch' essi,

E dal terribil duol-giacquero oppressi. Eterno osempio a chi lontan pericolo Mira sedendo placido,

Ed. ab crudel! ridendo Del fiero attrui dolor-rassi schernendo. Eterno esempio a chi vicin pericoto Vede , ne corre all' argina , E che gli basti pensa

Del suo passato onor-la fama immensa,

ALLA MARCHESA MOROZZO TAPPARELLI

BELLA SUPPOST & MORTE

DEL MARCHESE CESARE TAPPARELLI

D' ARRELIO SEO CONSORTE.

Easta Notte, ad il suo cieco orrore Avviluppava una metà dal mendo : Pingea la luna eandido pallore Specchio all' altro maggior auriga biondo : In manto negro trasvolando l' ore Cadean d'eternità nel son profondo . E lentamente tra quel cupo speco

Piangeva 'l gufo, rispondeva l' eco. Sotto un eipresso mestamente assisa lo cantava di duol canzon funesta : Da uno spirto dal ciel , cred' io , conquisa Donna veder mi parve in bruna vesta, Velato il volto, ma velato in guisa Ch'io riconobbi sua sembianza onesta; Ah Cristina! gridai , su questa riva

Clu cerchi mai , del tuo Cosare priva l Cerco un affanno che mi dia la morte, Gridò la bella donna a me rivolta : Ah piangi meco il mio fedal consorte! Als piangi la mia speme al mondo tolta ! Mirasti già la mia felice sorto, Or l' iuntili smanio, amica, ascolta, Poi sciogli I carme all'ombra bella e pia Cagion eterna dell' angoscia mia-

È fola Orfeo, che non si vide mai Tornar lo spirto a liave e muta polve, Ne suon piotoso di canori lai, Che in un col pianto amico vate solve Tra fredde tombe penetro giammai Ali! la tenebra , che quoi samo involve, Scioglier nou può, lo so pur troppo, il canto; Ma almen compagna mi sarai nel pianto.

Tu mi vedesti pria che del gemmato Anello un den mi fesse il caro sposo : Ahi tempol shi mia speranza! ahi mio boato Vivar si lieto, ed or si doloroso ! Son madre ; oh nome! se mi toglie il fato li sostegno da'figli , il mio riposo , Ah che sventura egual a mia sventura A cuor uman non dirdo mai natura l

Disse la sconsolata , o la sua cara Destra stringendo lagrima delente ; Bagnommi 'l volto, ed ob ! gridai , l' omara Tna perdita I mio euor divida e sento: La fama del tuo ben altera e chiara Lassi sali nella regione ardente; È scritta 'n ciel , l'eterno Numo adora ,

Ei vibra 'I colpo, e por t'è padre aucora. Come sall'ermo lido montanino Pende I leggiadro tenero reboscello, In mezzo a' fiori , a fresco rio vicino . Po' lunghi e spessi rami altero e bello, Stette immobile e listo il tun destino Nun percosso da vento atroce a fello Ma , ahi ! slanciossi dell' eterne porte , E fulminollo la terribil morte.

Questi romiti solitarj poggi , Poiche tu'l vuoi , farà suonar mio canto , Canto negletto ruvido sin oggi ; Qui tutto par, che a me richiegga pianto, Oui della morte siam ne queti alloggi. Spirti del Cielo, a voi saranna 'l vanto, Se di lui ch' egnegliò la virtù vostra La mie canson l'alto valur d'imostre.

Chi fia costui, che impavido voloce Fra stuol di morti rapido volteggia, E'I lungo erin, ch'aleggia; Cinge d'altor feroce? Doy'arde niù la formidabil pugna Ei rapida si slancia; Figlio guerrier della nemica Francia,

E di sua man t'espugna : Dometore de rei . Ti sacro, garzon prode, i versi mici.

Cosi nel fosco ciel ottenebrato Altitomante fulmine Va con la morte allato : Così dall'alto solitario culmine Enorme massa si diparte a cade , E prrendamento schiaccia Le rinascenti biade . ij ehe guatando scolorito in faccia irto lo chiome il passeggiero egghiaccia, Ti riconosco, o grando Emplator de trapassati eroi : Già immensa luce spanda

Ah hasta! ah volgi quel tremendo acciaro. the morte reca e sangue, l'er opre eccelse già famoso e chiare Cesare, ti sofferma, e ti rammenta Che se tu cadi esangue

Gloria su' passi tuoi t

Ogni speranza di Cristina è spenta. Ahi I già con l'ali nere Metà dell'oste ricopri la morte: Sotto sue piante altero

Dorme già più d'un forte r Sedute sulla nubi in mezzo a' la A civeder chi scampi Venite voi, ombre dagli avi eccelse, Che le terribil else Reggeste a'di delle vittorie antiche : Voi le turbe nemiche

Fugate si cho in mezzo ai nostri can Nessun di lor orma secura stampi, Ma ve'? di nebbia in grembo Su rosseggiante lembo Cinta di striscie di dubbiogo fince

S'alza la Fama a volo :

Guata'l tremendo loco Campo di sommo duolo Dov'or ora passò l'atra tensone, E con un grido atroce Cost dice sun voce s

Ombre de' padri, nell' umil mazione Score coini ch' era nel monda solo; Lo spiendente novello astro di guerra Giace spento solterra.

Piangi, Cristina misera, Mori tuo solo emor. Ei languidetto e paltido

Cadde nel muto orror. Sempre il forte, - della morio Vibratore, dormira.

Al tuo canto - dolce tanto Ah. non mai si desterà.

L'occlin giri, - pei sospiri Nell'eccesso dal dulor, Ah t'aspetta - tua diletta l

Torna, o prode vincitor. Como nero - turbin fero, Della messe struggitor, Vola e passa, - dietro lassa

Lunga striscia di terror. Infelice ! - tna felice Bell'età così passò.

Bruno velo - copre 'l cielo , Ch'alla terra ti furò. Orrendo e lurido

Fantasma tacito Siede sul nobila Brando guerrier, E l'occlio cupid Pien di mestizia Mustra l'orribile

Crudo pensier. Chi l'acciaro - si grande si chiaro Dell' akaro - guerriero spessò? Morte in pianto - als barbaro vanto ! Fra tenébro - su sasso funébra

Alto e reo - trofeo - n'alsò. Come Luna - per la bruna Posea notta se ne va, Tatte tutto - d'atre lutto

Il mio cunr si vestirà. Qui d'intorno - mio soggierno La natura queta sta. Ma se fuora - sorge aurora.

La Natura destorà. Aura dolce - tuo crin molce O de'Franchi domator, Volge mesta, ne ti desta,

Ne destarti può l'albor. Tu di rosa - rugiadosa, E d'alluro cinto stas :

E tu stella - viva o bella Dormi sonni allegri e gai. Torna alla sposa tenera , O raggin di virtù:

Vicni sul margin florido

Dove vivesti tu.
Scende, scende, al ciol si fura
La ridcate sua beltà,
Su quel letto di versura
Sino a di riposcrà.

Io ceal canto; ella m'ascolta, a piange, Tinta ia faccia d'amoreso fueco. È immenso il tutto che l'opprime ed ange, Pur parmi, ah I parmi, mi sorrida un poco Piace'l mio carme a lei; l'alma le tange Con no sorpir commessamente fioco, Grata, mi dice, è la canson di sangue A cuore oppresso che per doglia langue.

A cuore oppresso cho per doglia languo.
Tacque, o mentre od ciel sorgea l'aurora.
In bianco avvolta rugiadoso relo
Ogni angellin, ch'esce dal nido fuora.
Saluta il migno ereator del cielo!
La freca roza, che'l mattiao inflora,
Imperla il grembo, avvira il verde stela,
E'l ruscelletto sul primiero albore
Voler l'onde d'arrecto e, è agna il flore.

L'Intercette du prime de la repetto, e bagan il fore. Là dore sorge una funcibre tomba. Che chiude nel 200 sen distette apoglise. E dore ognor il cupo mon rimbamba. Po atti singulti, e di terribili deglie, Vento notturno passeggiando romba. D'atto cipreno nello verti finglie: l'ri con lei driznai languado passo, Ella piegò la fronte, e bacci. I associatione del control e disci. I associatione del control e disci.

Ella piegò la fronte, e hació 'l asso. Simi tomba, mi disse, il mio tesoro Chiadrà nel sen a aver potrò suo frale r Qui densta a cedon lo ploro Delec esgiona di mio erudo male. Etorno Iddio, la tus posanza adoro, Bla per volar ver lai dammi tu l'ale. Ah ch'io son sola sulla terra i o sai Nel suo velo morral come l'amai

Ella parlava, nn rapido halono Sette volte strisció sulle sue chiomo, E all'austro chiaro del cielo serano Voce chiamolla sette volte a nome. Salara a 'l Sol di venuts' ripiono Fuggian l'altime stello oppresse o dome; Allor io vidi: oh divo caso e stranol Coss maggior d'ogni intelletto umano.

Cost magger a copra un vito raggio Stava ona donna delevemento raga: Seduta oli rar, e per lungo viaggio Parea venir dalla celeste plaga : Era I uno guardo accortamente saggio, Angioletta forse è 1 è forse maga ? Selamai, chè cetto ai leggiadro viso Opra è d'incanto, o narque in Parediso.

Del Liondissimo crin lucido incolto Sotto le anella per metate accoso Palidatto e genti era 'l bel velto; Languido l'occhio cilestrin rezzoso; In faccia atrata era 'l uo fisanco avvolto; E in achivo timodetto atto ritruso Messo celara la sua hella mano l'acandor delle gote, e l'occhio mmano Piegò Cristina le ginocchia a terra, Ne favellar lazciolla il suo stupore, Tacita i' stava, e mel mio seno guerra Faccano amminazion, gioja, e timore: Un sol guardo di lei l'alma m'attorra Un sorriso di lei m'avviva l'euore: Ed ella allora tolse al suo erin d'oro

Una corona d'immortale allore. Sposa a Cesare, dispe, ecce quel giorno Che fe'palese altrui la ina rirtute, Ciò basta al ciel; per me nel tuo soggiorne Tinria l'Eterno il gandio e la saluter Tornin le Gracio e la sebersar d'inforno, Sin or nel tuo penar dolenti e mute; Vanne a'tuo figli, ahl che'l materno affetto

Rammento ancora, mi siede in petto.

Vanne scrella, ché a me suora sei,
Non mi ravrisi o cara?... i ti pordono ;
Dolcemente spiegra a te vorrei,
Se lo potessi, dal Signore il dono.
Luce di gioja sono i detti mici;
Sonti a che vergo, canisti chi sono?

Luce de gioja sono i detti mier; Senti a che vengo, capiras chi sono; Inaspeltata nora a te gradita; Vedrai lo sposo, ei non perde la vita. Oh momento! oh piacer! oh chi potrebbe Spiegar la gioja di mia dolce amina? L'immenso gaudio avidamente bebbe;

on momento a pracer to cell parents of spiegar la gioja di mila dolce amica?

L'immenso gaudio avidamente hebbe ;

E nol suo sen tornò la spome antica;

In no istante l'arditexas ercbho

Sche in tempo minor di quel ch'io'l dica

Volò ver lei ebbra del suo contento,

Stringerla volle al euor, o strinse? i vento.

Sorrise l'alta donna, e in saggi detti Cedi proruppe; un spirto son, ele brami? Puri ed intutti in me sono gli sifetti, lo f'amo ancor, e giusto è ben che m'ami; S'io l'occhio abbasso su terroni eggetti Vedo che tu mi piangi e to mi chiami; Care mi siete entrambe, a voi diletta Angiol di pace son, sono Eurichetta.

Ah roogo lo supor, la meraviglia, Che tutta duo vi preme, e che v'agghiaccia Perchè tremar ed ahbassar le ciglia I Voi non ardite di mirarmi in faccia ? Vedo che? cuor vi parta e vi consglia, Ma I timor vi trattuen, e'l labbro allaccia : Pur la pietà figlia del cei mi guidar.

Gol'l devite a via per sempre arrida.

Cearre "min german y l'ano, i 'amoi, 
Mobilitério potrès sanes volèredo.

Mobilitério potrès sanes volèredo.

Mobilitério potrès sanes volèredo.

Gonard'à la ma vitti utata compressolo.

Gredi, Cristipa, tu lo rivoleria.

Dos 'à l'ade 'à l' ma chiedel l'ino possiero il

Bos' è l'ade 'à l' ma chiedel l'ino possiero il

Ma timore nos il proventa, i os un lo veglio.

Lo segno oronague, ovunque l'assicutus'

Sonego agage and l'immento apoglio

Os atamo il prevente e di l'inture o

Color della color della color della color della color.

Gold Tempo vo le chimante, e dell'o qua curo, color della color d

Poiche mi sto tranquilla in grembo a Dio Mirabil meta d'ogni mio desio, Il tuo consorte a lunga età sorbato Non cadrà già, com' io, prima di sera,

Vivrà teco, vivrà tempo beato, Sempre intatta tra voi la fe' primiera. Tu che cantasti suo destin irato, E a me si volse in aria Insinghiera. Tingannò'l cuor, sotto'l moctal suo relo

Alberga I prode che eredesti in Cielo. Di alla mia cara afflitta genitrice , Che caduto non è chi la consolalo l'amo quant'amae lassu mi lice, Quanto spiegar non può la mia parola. Dessa, l'ochato sposo, ed infelice, La mia crescente e dolce famigliuola

Rammento, alii tempi! quanto siete lunge! Ahi morte che ci parte e ci disgiunge! Qui tronco la parola in un sospiro, La corona d'allor stese a Cristina. Quest'i'I premio del tuo lungo martiro. Questa l'Onnipossente a te destina; Ciò detto con un lento e vago giro Volse la bella e diva pellegrina Stese le braccia a noi , addio , gridando .

# E'n Ciel sali inno d'amor cantando, ANACREONTE.

PER LE MORFE DEL CONTE

GIUSEPPE D'AGLIANO

COLLA DANICEBLA FELICITA PROVANA.

Farms il vento in bruno cielo, Denso velo Fnra i monti, il piano adombra, Tutto d'ombra.

Tutto copresi d'orror. Passaggier, la bell'aurora Non indora

I miei verdi allegri poggi, Chè per oggi Non si cinse'l erin di fior. Lenta, mesta, sospirosa,

Sta nascosa, Ed appena la cortina Più vicina Alsa un poco, a guata in giù, Ma s'addensa il turbin nero,

Ed altero Scorre il lampo in ciel piovoso,

Cupo tuon mugghia lassù. Passeggier dagli pechi gai, Non potrai

Seguitar il tuo cammino : Oni vreino

Soffermar potresti I più. Oui vicin sotto 'l mio tetto Col diletto

Le tre Grazie stan celate, Spaventate Dalla pioggia che cadè.

Il mio tetto d'odorose Freiche rose È coperto intorno intorno :

Caldo giorno Nel suo sen mai non entrò. Tutta fa la sua ricchessa La bellezza

Delle agnelle versorette Candidette. Ch'io di fior pascendo vo.

Pastorella in bianche vesti Mi vedesti, Or vedrai il bacol mio ;

Presso'l rio Arboscello ei crebbe un di. La mia man fn che lo scelse, Che lo svelse

Per sostegno del mio passo s Quando lasso Un cammin lungo compl. Mezzo bianco, o passeggiero,

Mezzo nero Veggio'l erin sulla tua fronte, Che già l'onte

Manifesta dell'età. Gioventute a poco a poco Cede T loco Alla misera vecchiezza,

Pur bellezza Anco in te pompeggia e sta. Capannuccia se ti piace, Dove pace

Con l'auretta che sussurra Dall' asmrra Sua magion disciolse'l vol.

Entra pur su queste soglio Sin che scioglie L'alte nubi il freddo vento, E'l contento

Torna a noi col vivo Sol. Cost dissi, mentre in ciclo Denso velo Fara i monti, il piano adombra, Tutto d'ombra,

Tutto copresi d' orror. Cosl dissi , e'l vecchiarello Cattivello Non ardl passar le soglie . Ma tra foglia

Ei sodette d'un aller. lo non entro, donzelletta, Semplicetta, Ei mi disse sospirando.

Ed alsando

Su me l'occhio lutingluer. Io non voglio entrar già teco , Sol ti reco La mia cara enrata cetra . Che sull'etra Fe'suonar il mio piacer.

lo non entro; ah ! dal mio feto Non m'è dato D'abitar con l'innocenza Chè temenza

Il mo sguardo ognor mi diè. Mi ravvisi dalla fronda . Che eireonde L'alta fronte a' buon cantori ?

Da que'fiori Che son nati intorno e me? Non ravvisi Anacreonte Dall'impronte

Ch'io lasciai su quest' erena? Ahi quel pene Nel mio seno or si destô!

Io vorrei cantar secura Virtú pura Di donzella generosa, Dolce sposa Ch'Ebe o Flora pareggio. Me s'io fermo l'occhio in lei

Troppo, oh Deil Temo ch'essa prenda e sdegno Un ingegno Che virtu non sa cantar. Bramerei dir dell'altere

Suo guerriero , Che col braccio invitto e forte Vibra morte, Ne mai seppe paventar.

Bramerei, ma van dezio! Non l'os'io , Tu, si certo, l'oserai, E'l potrai, Ispirar ti devo'l cuor,

Sciogli tu la voce all'etra, Che le cetra Non macchiasti d'aura impura, Tu nainre Sol cantasti e sol onor.

Io da lui la lira prendo Sorridendo, Non t'inganni, vecchio amico, Io gli dico,

Che di lor cantar sapri. Tu m'ascolta, e se l'ingegno Manca 'l segno Ben saprà trovarlo il cuore Tutto emore

Che in lei sempre si beò. Vidi sul primo albor condida cerre In mezzo a'fiori riposar sieura ș

Essa dir mi parce, Sol di me stessa, e non d'altrui son serve ;

He posta ogni sua cure

Nel formarmi Natura . Così che l'occhio altrui nel mio si bea, Ma invan la seute rea Aver ricerca sopre me vittoria, Ch'un uom degno non è di tanta glorie.

Le bella fera ad ammirare intenta, Vidi dalle foreste Venir un cavalier altero e forte . Che sul lucido ferro ha scritto, Morte. Ei dolce si presenta

Alla belsa gentil ebe'l piede arresta. E par tacendo dice; ecco colui Ch' ugual a mia virtuto ha i pregi sui .

D'alta speransa pieno Depon la spada il capitan, e scende Da su corner veloce E con soave voce

Lei chiama, che non fugge, o non s'offonde: Con no aurato freno Il bel collo e'l bel seno

Orna ed allaccia, e falla si cattiva Che disciorsi non può fin ch'ella è viva, Indi seco le guida Ad elloro vicino

Sofferma'l piè dov'aquila s'annida, Scherza'l baleno nella nube aureta , Piovon dal ciel i più leggiadri fiora, Ch'alla coppia beata

Riempion l'aer de'più grati odori, Breve canzon, tu vanne ove vedrai Bella e felice sposa , E rivolta amorosa A'lnmi suoi, direit Colei ch'ora mi manda a te vicino Applande al tuo destino, E sotto il vel di dolco fera pinso

Come il prode garzon seco l'avvinse. Io mi fermo, e lui rivolta Cho m'ascolta : Ei mi guata disdegnoso Sospiroso,

E mi dice affin cosl. Quando e te la cetra diedi Non t'avvedi Ch'io bramai soave canto Che'l mio vanto Emular poteme un di? Se tal cento ti diletta Dunque aspetta,

lo risposi , e'l guardai figo , Ma I mio viso Ricopri vivo ressor. Sulle corde indi la destra Non maestra Lenta sten , e prontamente Dolce ardente

Scese nn raggio avvivator, Già l'are s'occende, Già splende - la fiamma , S'infiamma-la mirra, Che in Cirre - raccoglie

Tra foglie — d'alkoro
Canoro — quel Nume,
Che piunie — di corso
Al torgo vesti.
Oudeggie, — serpeggia
Passando, — volando
Per gioco — quel fuece i
Vessore, — ritroso
Dansando, — cantandu

Le Muse—rinchiuse
Tra impacei—di lacci
Di rose—odorose
Van liete—discreto
Chiedendn—direndo:
Ali chi fu unai che ci legò così!

Tu vieni! su sposa Vezzosa, — t'aspetta Diletta — la pace, Fugace — Guiseppo Gol seppe — fermoria Legaria

Si che da te mei più non partirà, On portento!... ricopre quell'era Posca nube di nera tempesta, Fugge linene, deglinsa s'arresta Presso'l tempio la bella Pietà.

Presso I tempio la bella Pietà.

Chi mi spiega il terribile incanto;

Che fe' al riso succeder il pianto?

Dimmi spesa, tuo sposo che fa?

Ahl le sorte Di ritorte Fra le pugne le lego. Ei d'Imene

Le catene In più ravido cangiù l Folicita le lagrime Sul suo destin versò,

Che'l Franco atroce o barbaro
Da le: Pallontanò.
Ma ritorna il tuo diletto,
Verzinella fortunata.

E già l'ara inghirlendeta Di bel nuovo fumerà. Riede'l prode a'dolei lari ; Spezzò'l Ciel le suo catene;

E s'accrebbe nello peus La sua bello fedellà, Duri almeno, amata spoza, Il seren di questo giorno,

In cui fece a to ritorna Il felice prigionier. E'l periglio, e'l cruda affanno Più non turbi'l tuo contento,

Più non turbi'l tuo contento E un lievissimo tormenta Non ti scemi'l tuo piecer.

Perché gioisce il cuor? Chi mi sa dir perché! Ahi che loutan da me Ti guida 'l fato! Ma 'l dolce tuo destin Io già sognando vo.

Io già sognando vo, Ed accusar non so Il Ciel irato. SI cantai, e'l labbro tacque,

Me non piacque
Al huon vate il canto min;
Ve'qual'io
Bramo canto oggi da te:

Cost diese, e sua pregieta Cetra grata Trattò lieve un sol momento,

Tratto lieve un sol momento E concento Immortale uscir no fe', Ei per fersi a me maestro

Tocci destro L'auree corde, o si le scosse, Che scordosse

Come ordir a lui maneò.

Nè contando dolermento

Pose mente,
Che virin'o be sempre a sdegi

Che virtn'o he sempre a sdegno Quell'ingegnn, Che virtù non conserù. Como pinse il vivu vivo

Occhio schiro
Delle bella verginetta
Mia diletta

Tutta fede, e tutto amor? Come pinse il molle latte Delle intatto

Ed amabili gotusso
Verniglinzee,
E del erin il fulgid'òr l
Come pinne il dolce labbro
Di cinatro

Che'n ano viso
Talor vidi balenar l
Tutti ei diase i pregi anoi,
Ch'agli Esi

Freechi raggi dell'aurora; Ch'esce fuora; Sol si ponno assomigliar: Tutti ei disse, e mentre l'elelo

Denso velo Più uon fura e non adombra, Ne più d'ombra Tutti copreci, e d'orror,

Zelliretto al mio saggiorno Vola interno, E da quelle odorosette Presche erbette Uscir fa soave odor.

Sorge I Sol a poco a poco ; E per gioco Va lo nubi dividendo ; E sorgendo

Verio pinge 'I suo essemin. Ve' quoll' arco grande grande ; Su cui spande

I color più vivi e gai
Co'suoi rai,
Il bell'astro mattutin.
Lieto guala Amerevote

A'neizonte;
Ritornace allin mi lica,
Egli duce,
Dondo'l eiel mi dipartl.
La mia cetra dammi, amica;
Ell'è antica,
Ma l'età che sorge acerba
Non ne seria
Altra tenera così.

## PENELOPE.

-

#### ALLA MARCHEA ORIGINA MORDZZO

TAPPARELLI

MEL RITORNO DEL SUO CONSORTE. Dove la rocca torreggiando adombra La deserta pendice, e'n rauco suouo Torrente rapidissimo rovina, Colà nude sedeve e searmigliata, Eterna degli eroi celebratrice, Selvaggia e forto fautasia sublimo t Non quella po, else da' più dolci carmi Maestra sonvissima sospira . E deeli affetti la volubil piena Vario pingendo, nel sensibil cuore Desta l'emor, la tenerezza, il riso : Ma quella sol che di stupore è madre , Madre del forto palpitar, che svolgo Con nn suo conno nolle mute tombe I sozzi evanni, e per l'orror solleva Del vnlge spettator le chieme in fronte; Quella elie I serto magico movendo Cento favillo lucciconti interno Lova dal nulla , a cha talor si slancia Inchbriata di furor novello, Com'aunila montana, o come sasso Scagliato in qua'dirupi indietro torno, E percuotendo ripercosso scuote Del fronauto arbuscel le mobil cime. Alla mperba sua magion celeste Portosami giovanil forte pensiero D'entusiasmo divin cupido figlio: Ed ob qual vidi vision sublime! Col dato al labbro tacita sedute Fudielse spose degli antichi erei Stavan membrando come l'almo accese « Timor d'infamia , a sol desio d'onore. Donna surse tra lor , lungo vestita Di candidetta dipartita veste, Con seducente timido enidore Amabilmente sorndendo alquanto. Lorosa allor un bishiglier confuso Tutto d'applauso, a nel veder costei La fautasia dipinse nn vivo vivo Scintillanto rossor, simile al Sole, Che la splendida stanza del socriggio Arda passando sovra 'l carro d'oro.

D'immoginetta della donna vaga Guardò pietosamente, poi la cetra Cader Isseicci i dalla man di neve. A me, sclamai, la cetra, a me la cetra Gesatrice d'armonica lusinga, E risuonin lo vette al canto min.

O suria appena dalla muin polyero Immaginette bella . Deli chi sei? d'onde vieni? e chi sospiri? Figlio leggiero e snolla Di fantanie fugace Chi mai corchi quassù? chi mai desiri? Sulla pendico florido L'ali battendo tremole. Il mio pensier ti ricercase audece, Vieni, immagin versosa, Vieni, n d'Ulisse venerata sposa ! Oh deh l qual fiamma fol zoranto p ombami Sul crin di rose adorno, E seoppiettando intorno Il sen, la destra lambemi? O dehl vonusto o grando Spettacolo che s'apre, Ed alta luce spando Sull' alma mia che polpita. E Penblope questa: ahi! l'infelice Pinnge sull'alba nitrice, Della terribil guerra Per cui Troja superba or giace a terra. Tu piangi, o donne misera l I pochi saggi porteran pur sempre La grave pena dell'errore altrui. In lagrimo si stempre L'almo pudice a tenera. Desolata consorte l i figli tui Ti sogguardano mesti, Ne san perche così dolente stal , E l'occhio molle su'lor occhi arresti Gli odi gridare attoniti Mentre eb' afflitta singbioszando vai r Madre, che piangi? el non l'offen mai! Oh voi felici pargoli! Voi non sontite la pungente cura : Serbato son le lagrime Ad altr'età , ch'è pel dolor matura , Per voi non già, cho passano Entro la vaga tenerella mente L'idoe cangianti a vivido Tutto rapidamenta.

> Per voi d'un puro ginbilo Nunsia risorge (nora Con hera voi festevole La mattutina aurora. "A voi ridente ed ilere, Come il trovò l'elbore, Traya le sera placida Il giovanetto cuore. Alle nostr'à l'une candido

Il riso al labbro, ed alle luci il pianto.

Nè può fermarsi alquanto

Ch'ora la mailre assalgono. Drh! non s'appressio mai l Deh! 'I doloroso palpito D'un infelice affette Non mai passaodo all'animo Turbi I screne aspetto, Sempre destin propizio Di viva gioja il pinga, Ne mai l'acerba amania A lagrimar v'astringa. Per voi d'un puro giubilo Nunzia risorga fuora Con lieve vol festerole La mattutina aurora. Tu, bella madre amabile . Ti rasserena alquante . O vedrai pur discendero De fanciullini il pianto. Vedi , elie a te si stringone , Ne alcun di lor si muove . E van chiedendo semplici -Ah! doy'e il padra? alı doyo? Ei tra le turbe belliche Conlie l'eterno alloro . E il'un gran nome celebre Vi lascierà 'I tesoro. Cost del Sol prolifico Il luccicante raggio Orna di fronde embrifere Il rinascente maggie. La prima etato abbellano Tranquillitate e pace, E col fanciullo libero Felicità si piace. Passan que' gierni, simili Al fiumicel che passa, E sospirando incognito Orma di sè nen lassa. La gioventute instabile Sorge ridente in volto, Ma sol dai erneci barbari

Onegli alfannosi guai.

Lunço piacer non lice:
Che sol d'un puro giubilo
Nunsia risorge fuora
Pel fanciull'in festerelo
La mattutina aurora.
Ma m'inganno?..non già;ecco l'guerriero,
Odo la voce , slanciasi
Impetuoso altero ,

Il fanciullino è sciolto.

Leggiadra genitrice:

Sperace a euor sensibile

E ben lo sa la nobile

Odo la voce , slanciasi Impetusos alteros Sovra la soglia ; csultano Intenerite l'alme ; Oh tra la Gereche spose eccelsa sposa ! All'embra dalle palme Dall'affanno riposa ; Tornar già tanti valcrosi Achei Prima del tuo comorte, Che in lungo arror di sorte Trasser gl' invidi Dei Tra la turba nemica : Invidiasti un di l'altrui fortuna. Felice ta! ch' or già t'invidia oguur Ei di to rammentando Abbandenate e solo Ahil che provò lo strazio Di tormentoso duelo s Ora nella tua fe si va beando; Con la madre, la sposa, i figli a fianco, Il giro del destine Pinge, e la terre che lontan trascorsero I buon succrieri peregrini, e stanco Del grave peso della sua lorica Iliposa invitto emulator di Marte, E rammentando va la sua fatica Ch'è pur dolce memoria D'nn affanne crodel passata istoria. Oh famiglia beata! Salve! a mirarvi accorrono Con la Gioja di mirto coronata Liete le Muse Aonie . E la ritrose Grazio Leggiadrissimamente folleggiando, Salve I vanno gridando. Salve! salva l a ripetere s'affretta Col bel labbro di rosa Celata nella bianca nuvoletta. La Fedeltà vezzosa : Terno la Pace ad abitar con voi , E colla Pace riterniam pur noi. O como può mai vece Pinger si vive giubilo? Chi porterà valoce La mia cansone a voi , coppia gentile ? S'ella vi ginnge, non l'abbiate a vile,

O in altr'otà d'Orisia Superbo rapitore, Cui sovra l'ali gelide Sieda'l fatal terrore : Tu, che col sollio frangere Sul gran sentier del tuono Puoi Γ alte nubi, e fartene Veste nericcia, e trono; Se delle vatte incepite Dominator tu sei, Che dermi ? ab t'alza, ah destati Al ruon de'canti miei ! le non pavento, orribile So'l tuo fragor mi fiede, A un vil timor quest'anima No che non piega a ceda ; Usa son io del fulmino Della tempesta ultrice Mirare il vol terribile

Scendi, ti prego supplice,

Su ruvida pendice.

Fero rival del Sole.

Il novello cantor ch'io vi conssero.

Ch'a veritate è sacro

Porta alla stanas magica Porta la mie parole; O in altr'età d'Oriain Superbo rapitore, Cni sovra l'ali gelida Siede l'Istal terrore: Chè so tuo volo altisimo, Ch'io revento invoco, Può far salire il canico In si sublime loco. L'oda la sposa, a volgati

L'oda la sposa, a volgazi
Al suoa de' pregi suoi;
Ma colà giunto farmati,
Ch'intimorirla pnoi.
L'oda'l guerriar, a piacciagli
Del suo felice vanto

Del suo felice vanto
Udir cha suoni imparido
Un animoso canto.
S'ambo le note armoniche

S'ambo le note armoniche Acenglieranno in donn, Altro non chieggo ai Superi, Por to contenta i'sono. Mercè l'intonso Apollina Altar covello avrai Sovra quel santo ripido Ore dormendo stai. Forse tuz fama i posteri

Invidicranno un giorno, S'all'immortal Panelopo Vai memaggiere intorao; O in altr'età d'Orizia Superbo rapitora, Cui sorra l'ali gelide Siede I fatal terrore.

Or come al mio pensior tarpò la penne Subito gel, qual prematura neva, Che tra'l silenzio della notte fiocca . E'l campicello germoglianta copre! Ohimel che indebolite a poco a poco L' immagini fuggiasche degli Achei Passan come in lontano anfiteatro Sceoa renusta, che si volge a passa, L'immaginetta della donna vaga Dolco ridente graziona vani Impiccioleudo, allontanando, a sfama. Ahi dove ando? ahi dove fia la sposa Bella cost, ma cost saggia? ahi dove Giovinetta gentil, che tanta aduni Forza vittrice del corrotto a vila Già quasi univarsal cicco costume , Eppur sia dolce al ch'ognun l'ammiri, E più ch' ammirazion riscuota amore , Onda perdoni'l vulgo a sua virtuta, Cha tacita condanna i falli altrui? Dova fia?.. dova mai?.. ma come suona Alto echeggiante la pendice bruna Il caro nome di Cristina le vallo Rapidamente ripetendo intorno Cangiata in sasso garrulette ninfa; To felice Cristina | ah | sei tu sola Della più saggia tra le spose antiche

Emula degna ş to natura acelama, Acelama 1 civi, « fantain dipinge Che dorni, Pantaina dipinge Che dorni, Pantaina 1 Conser torna, Com' Ulass tornà; pianas Cristina Come la Elia già d' Leario : ha pingel Il aun piacre, « sun di pingesi il lusto; llepicar delle cupited domascée, El pender delev dalle care labbra Dell'amato gerreir. Nulla posi lo, Se la tua forza non m'avvis a regge, Ma poda s'ovi del mio cuer ia Diva Ma soccia vivi del mio cuer ia Diva

Ma sorda a' voti del mio euor la Diva Fiega Il led ego sonanchiosa o otauca. Fiù non m'accolta, rulla destra vaga L'irrequiata guora enabito tevata Poggia, e socchiuda con languor soava Gli cochiesti rapidissimi cervirio. Secudiam dal monte alfiu, tacita o livo Come second dal fior la molla auretta, Poichò quasaù la fantania riposa, E poichò semper d'un viace affatto Chi più'l poter viacemante prova Sente che pinger nou lo poù giammài.

## CANTATE.

## IL TEMPIO DELLA GLORIA.

SENTING bella Clio, Sentimi per pietà ! Usa son io I taoi passi a seguir, tutto vorrei Far per piacerti, il mi; molto ti deggio, Molto doverti voglio, a pur perdona, Mia bella Diva, titubante il pieda Mal suo grado ti siegua: ova mi guidi? Qual mai straniera è questa Terra, dor' io son giunta Per si poco palesi Perigliosi commini? Ahl tu lo sai, Di donzella nel sano Nasce pronto timor; atato, sess Lo scusa in me; terniamo al lido arboso Del più basso Ippocreno a corre i fiori , Che fa nascer quell'onda Sulla fronzuta vordoggiante sponda.

Oh pace dilatta !
Oh pace gradita !
Su spiaggia romita
Ritorno con ta.
Colà nel tuo seco
Soffeir non coaviena;
Le cure , la pena
Nou sono per ma.

Ma qual è questo tampio? ohimè! qual erta Rozinosa pendice

Me ne divide a ocor? Verrosa Clio. Su mi guida, non cure L'estivo ardor, saliam : come ? to nieglis? ... Tu sorridi?... t' arresti? ... ah! lo conosco Al palpitar frequente Dell' avitato euer, al dolce moto Che mi scorre nel sen, al fuoco ardente Che ricerca le vene, è questo il tempie, Il tempio della Gloria, Ohime! lo studio , La pallida fatica Guardan le vie : come una ninfa mai Vi giungerà? oh debol sesso! oh nostro Eterno scorno ! ma m'incann'io forse ? I.à chi vegg' io al presso Al buon cantor di Laura? è pur denzella. Oh donzella felice ! egli non sdegna Rispondere a' tuoi eacmi ! e si vicina Della Gloria sei tu? Ma che mai scuopre? Quanto doune colà? Gentil Fescara Del tuo consorte a fianco Chi ti guidi? ch memorando esempio Di valor e di fe' Gambara eccelsa! Con d Bembo sei tu? Chè non poss'io O Vittoria , o Faustina , Salir vicino a voi? deli qual novella

Foras prova il mio euor? vieni mia Clio Allo studio mi guida; all'onorato Sudor che un di m'innonderà la fronte Conorcerai se sia Atta a nobil ardor l' anima mia,

Ti sento nel cuore;
O fiamusa d'onere;
Ti sei, che mi desti
Nel seno l'ardir;
Ti sei, che rendesti
Vittrice quest'alma
Di tenera calma,
D'imbello lancuir.

#### NIOBE.

Ounaz adorate e care De' trucidati figli, ombre dolenti Delle figlie infelier, ali! deb! cemate, Ah fuggite da me! intendo, intendo Gli aspri rimbrotti vestri l ah al son io In the y' uccisi! oh doloroso, oh fiero Terribile rimorso ! . . . eterni Dei , Errai nol niego . . , di Latona altera Osai turbare i riti, allor ebe saero Fuoro invadendo le divina labbra Della celobre Manto, ahi troppo I troppo Degna a Tiresia figlia, un alta legge Udir si fe' ch' ogni Tabana donna Chiamava al tempio ; arrai , orando i pagri Alle more pudiche, ed alle saggie Vergini soffermar , con aspri detti Altera, ahi troppo! me eredendo assai Della Diva maggior : errai , ma pure Pn scusabile errore.

D'alma reçuo signore
E'i caro sposo, ahi misrando padre !
E come, oh come ei m'ama l'una leggiera
Nube tra noi non surse mai ; feconda,
Ahi rimembrana! nette volte e sette
Madre divenni di leggiadra prole
Ch'or disperalamente intann chianno,
Ohime, lo dico il mio dolor à io I amo I.

Quanto vaghi i miei figli fur mai! Essi in Frigia non ebbero uguafi, Se mai forte spingevano strali , O domavan superbo corsier. Quantu furon leggiadre le figlie, Se mai cinte di tonere rose latreccias sa sull'erle odorose Le carole col niede lectrier!

Oh mia perduta speme ! ah parmi! ah parmi

Il terribile stral vedore ancora

Sa'mini signi piombar, montro l'arema la dela giochi travorrendo lissi Savano gl'immerenti para mall'arcenti, para pione dell'arcenti para dell'arcenti pare

Figli amati, a come mai Sensa voi viver poss'is? Fu nostegon al viver mio Vostra gloria e vostro anne. Ah! non v'ha per madre amante Più terribile momento: Rimembransa è mio tormento; Ovai affetto è mio dollo.

Tu mi rimani, o spom ; almeno insieme l di funesti passerem; al pianto Polee compagno mi sarai, tu solo L'immensa piena del mio male intendi ; Tu padre fosti s' io fui madre, ob nomi ! Sacri tonari nomi! lo non v' ndrô mai più t ch danque i figli De figli miei io non vedro giammai? Al mio morir non vi sarà clu pianga Sopra I cenere mio ? . . . Nami, che sento? Ala notalia stentura! . . . E sarà vero . . . Ob consorte ! consorte ! Dunque sei morte, chimè i morta è mia dolce Unica speme; mi restavi solo, E caduto to sei! . . 1 Idolo mia! Antion mi rispondi l'oh Dio! tu bieco. Birco mi guardi? e dal trafitto seno La ferita squareiando un vivo sangue

A rivi versi? o dond'è mai quel saugue? E perche mai ? t'intando, ohime t'intendo ; Orbato genitor tu non sapesti Trarre i tuoi giorni ; s'ha perduto i figli L'alterigia mia cieca, or quella stessa Alterigia perduto ha 'l mio consorte : A tutti a tutti voi aprii la tomba: Nè sul capo mi piomba Il fulmine del ciel ? Madro esecranda. Parricida consorte | E vivi ? e vedi L'opre tuo ? ne trionfa : or sei tu sola Sola nol mondo | oscurità tremenda Ti circonda, t' accicca; oh Dio I qual freddo Terribil gelo il cuor accerchia e serra? Oh Dio I qual striscia di funcbre fiamma Lambe'l mio crio? ah si v'intendo, o Aumi! È deciso 'I mio fato :

Intendo il fato mio Ombre de figli e del consorte, addiol

Intendo, o Ciel irato,

Ah se le colpe antiche Yoi rammentate ancor v Corte che l' nostro amor Rammenterete. E se vi resta in cuore Uu'omhra di pictà , Sul mio destin , chi sa ? Sospirerote,

#### LA MORTE DI PANTEO.

Oracid domes, che fate l'olimid son lo Fore nomico vortre shi rammentale, Che di Tele nignor l'aure Telano Cune un' respirari qui par lo nacqui Ore tutte naceste. Oli ficre lo la crude! Qual inamo fuoret qual rabinà e questa Che i bellue nel sen l'abil d'Echicone Blaires figlio son qu'ul o appère, l'accident qu'ul capitale production de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident l'accident Che tentor m'anne hi dels l'périt i, que'gridi Nong son di min serte.

Ah vi fermate, oh Dio I
Permatevii... pieta I
Permatevii pieta I
Permatevii questo,
Uno hagna il suol funesto!
Ah qoi morir degg'iol..
Na qual eccesso mio
Da voi si punira?

Ah madre I eccoti alfin i deli mi seccorri, Seccorri I figlio tro. Ali I per la vita. ; Ch'a to sol deggio , non indugia , ad ogni Più liere i indugio mi sor rasia morte; Ohimè! madre, che fai?... madre, vaneggi?... Un mostro ti n' appelli ? ... oh ranti Num!! Ingirirà ai crudel m'labbis tion? E che ti feci mai ? per li tuoi giorni Avrei dato mia vita : il sai, tu sola Eri tutto per me ! filial amorr, Fido rispetto avesti ! . . . o Agavea, Che di mia genitrice il dolce nome Aulla può sul tuo cuor, o Agnyca Tu m'oltraggi così ? guarda, mio sangue Dalle lacere membra a terra senre, Esso imbratta'l tuo manto; e pur natura Non ti parla per me † il sacrosanto Vincolo suo neo ti ritien la destra-La parricida destra? ah per quo' prim Istanti in cui mi vezzeggiasti in grembo. Por quel tuo primo affetto, o per li primi Vagiti miei, che con si viva gioja Ti suonaron sul cuor, lasciami, oh Dio l Lascia che io muoja in pace : e già per poco Viver post'io , che venir men mi sento . E mortale languor m'orra per l'ossa l . . Cara madre , pietà l . . . come ? tu segui ? Debl qual barbario ? . . . quale Insudito tormento? ... oh furie! oh mostri l Oh barbare nemichel ah dovo mai Tal orrore s' ndi ? Non rammentato. Tebano, il vostro re ? ... Numi, che il dole Amor di madre in ogni sen si forte Impresso nvete , del l mirate . dove Lua madre trascorre. Ohime! perdono ... Ma che dico perdon l bovi I mio sangue . Aprimi il petto, con la sozza destra Straziane 'i euor , o sull'immonde labbra Fumante ancor divengo orribil pasto Al tuo cieco furor; allor natura A così nuovo eccesso inorridite Si desterà : oh quai rimora l oh analo Costerotti dolor I farai tu stessa Su to le mie vendette, il chieggo al ciclo, E l'otterol Che dissi ? ah non fia vero ! . . . Tu la vita mi desti, Tu la morte mi dai : ritogli un dono , Che a tuo figlio facesti : io ti perdono,

Odio tal nol tuo enor ? ... e che ti feci?

Io morirò, lo vuoi ; Pe'fieri colpi tuoi ; Ed opra è di tua man Il mio tormento. Per te pecai cod ; Se ti ravvedi uo di Prusa che fu per to L'estremo accento.

#### PEL SS. NOME DI MARIA.

Componimento revitato daile Educande nel monastero della Visitazione in Tormo I anno 1801.

VERGINELLA PRIMA.

La buja notte cupa o tenebrosa ,

Ore non stella signoreggia o luna , S'è vestita di nuhe tempestesa.

E i flutti della mobile lacuoa Increspa l' Euro, cha la torbid'enda Sul rentro in giro vorticoso aduna. Ei la nictosa ed inaccessa anonda Sibilando passeggia; or l'odi? e seco Odi il torreute, che superbo inenda? Drh! chi mi torna al mio tranquillo so D'Engaldi, e lungo la fiorite spieggia?

Deh! verginelle, delt! venite meco, E in densa notte per la via selvaggia Pau non seguite, e riposiem sin tanto, Che'l tenebror nell' ocean ricaggia, E ain che l'Alba si disciolga in pianto. TERGINE SECONDA

Ohime I dumque lia ree ch'alto sparento In noi desti la notte? e che ne arresti Il torrente fugece, il debol vento? Porse da questi rei lidi funesti Trarne non pnote il sempiterno Amore? Ferma se il vuoi ma non fia ver eli'io resti, Notte senza tempesta, e senza errore In non sperai : solo in Sienne vibra Pecenne Sole il suo divin splendore.

Vento autunnalo le mie vene reibra , E'l fulmin vedo nel sanguigne cielo, Che sulle nubi pallide si libra. A me pur versiuella il fiero tele Reca orrore profondo, e sol mi è scorta Quel rhe grà ne accendesti eterno Zelo. Ne dello speco la romita porta

Mi rivedrà a je non raccolgo pria Rosa divina in Engaddi risorte. D'elette ancelle fra la turba peia Beremmo quell'affette, a quella spem-Ch'ora ne eperse la notturna via. Questo mio euor, che in desianza geme,

La virtù benedice eterna e puea Di chi I vil mondo non appressa e teme. Di chi la vincitrice di Natura

Fra verginelle dai tre lacei unito Mirabilmente d'imitar progura. Se da vergini saere ambe nutrito Fumino all'anior del Nome suo Divino, Vun' di mie dolci scorte, a lei gradite,

Seguitar l'orme e l'immortal cammino. VARGINE PRIMA. Vieni al mie seno, e'l pianto mio ricevi . Pisnte di pentimento, e di vergogna. Eterno Iddio I so che l'umil sollevi ; So che tutto fai lieve a chi t'agogna, Ed in te spera, ed a mirar toa sede

So che fidanza filial bisogna, Timer soverelue mi frenava il piede, Me non peventi chi per te sospira, Se le tua luce folgorar non vedo. S'egli scoverto il tuo bel Sol non mira ,

Tu par seco ti stei, e le difendi, Ne va seasa pietà chi la dozira. Se del soverchio diffidar t'effendi Ne guida al tito desiato e santo,

E voi, onde il già mio fetto si emendi, O rerginella, va sciogliete in pianto.

cono ni vengini che contono Eterno Iddio! tu I puoi, Discemb in mezzo a noi, Tu ehe risplendi ed animi Il palpitante cuor. lo dal profonda esclamo E tu ben sai re t'amo,

Odi le voci e i gemiti Del mio rrudel dolor, Notte tremenda imbrunesi, E tempestosa adunasi Nube, else adombra il facile

Divino tuo sentier. Entro la valle immenda Il piè tremante affenda : Cento sentieri senopronsi ‡ Or rhi ne addita il ver?

Se del mio cuore afflitto Tu miri egni delitto . In chi mia meme effidasi? Ove trovar pietà? Sei d'Inrael la speme,

E l'anima che geme . La voce tua maenanima Signer consolerà.

So che se irato accondi I folgori tremendi Non avrò scampo, eli misera l Dal tuo divin riene. Ma tu perdoni, e'l puei;

Discends in messo a noi , Tu else risplendi ed animi Il palpitante cuor. come m ANGIOLA, che non si redono.

In tuo regne - Signoe, chi fia degno Di riporre l'erdite suo piè ! Ne' bramati - tuoi raggi adorati Vive d giusto, che vive per te.

Senza inne - la notte s'imbruna Sta sui nembi l'irato Signor. Ma sperate , - bell alme beate ; Dell'Eterno voi siete l'amor.

Fra le altere - superbe sue sfere Egli il Sole perenne loco, Che con faccia - ridente s'affaccia Nel sentiero che l'alba segnò, Dall'ondoso - suo lette amoroso Sol nevello tra poco varrà ;

Irraggiante - qual tenere amanto Vagheggiando l'oterna beltà. Voi sorgete, -- In lodi tesseto A chi l'alma, la vita vi diè,

Vi fa al mente - ed al mistico fente Viva scorta la candida Fè. VERGINE PRIMA. Oh dolce voce | Oh dolce mia speranga!

Custodi vaghi dal giardin rideato, Aprite , aprite la acrona stanza. Nei verginelle all'immortal sorgente Chiama un ardente d'onorar desio La bella rosa in Engaddi nascenta.

Alla nuov' alba così cara a Dio

Ella vi nacque, imnaço eccelae e bella, È il mo nome divino è nel cuor mio. Rosa di amere, eletta verginella, È figlia e aposa e fide emante c male; Ros sas dilette en bell'orto appella. O del figlio di lei e sposa e padre Fatture egregie, a celebrar veniro Noso la prima delle eterno squadre, E il porto a noi d'ogni didectra sprite.

Ben io lo dissi, cha smarrirsi mai Non può lunga stagino thi 'n Dio ripesa, Chi l' ama, e cerca suoi divini rai. Cessata è l' anra fredda e tempestora, E già nel cielo orientale e bruno Pince la nubi pallidotta ress.

Pinge le nubi pallidotta rosa.

Tace il dubbio torrente ed importuno,
E l'unignuolo delcemente canta,
Nè v'è di notte ria vestigio alcuno;
Vè nube sol che gli angioletti ammanta.

coao n' Anatou che si scuoprono. Verginelle di Maata, Tutte speme, e tutte amore, Ella chiede il vostro cuore, Chi di voi lo negherà?

Ella è l'alba in ciel sereno, Ella è luna—in notte bruna, Ed in terbida fortuna Le sue fide guiderà.

COAO EN VERGENT.

Ab dov'è l'eccelsa e hella
Verginella, — eh Dio, dov è?
Tutto amore — questo cuore
I suoi palpiti gli diè.

Ecco il vago giardino ove desia Ravvivari quest'alma, ecco la rosa, Ecco l'alba novella, ecco Mania. Venerate la ince ove nascosa Stette la fonte d'ogni luce vera, Deli la pregate vei scorta amorona

Ch'ella difenda questa nostra schiera.

CORO DI ANGIOLE.

Difendi, o tu che'l pnoi

I fidi servi tuoi,

Tu che risplendi, ed animi

Un innocente cuer.

Fonte de' lor desiri,

Meta de'lor sespiri, Serba ne'petti ferridi Il gioranil cander. Dà lor la dote calma; Ma nella limpid'alma Ella non torpa, e generi Vilissimo languer.

Dh lor piacer fugace Con più dinrevol pace; Bla la virtù magnanima Non perda sue vigor. E orunque tu lo chiami Fa'lor veder che l'ami, Nè a te le tolga il faeile Costume seduttor.

Difendi, e tu che I puei,
I fidi servi tuoi,
Iu che risplendi, ed enimi

Tu che risplendi, ed enimi Un innocente cuor.

Serba le dolei ed amorese guide Della età prima nostra, onde noi siamo Al tuo Nome Divino ancelle fide.

Deli I fa loro veder quanto le amiano.

Serbane chi divide e gloria e nome
Con gli angioletti, e lor virtude imita,
Che doi lor gigli s' adornò la chioma,
E sappia che l'amiam quanto la vita.
CORO DI ANGIOLI E DI VARGUIS INSIRMA

Difendi, o tu che il puoi, I fidi serri tuoi, Tu che risplendi, ed animi Un innocente cuor.

CIRCU E PICO.

CANTATA MESSA IN MUSICA

DAE MARSTRO CARLO BARATTA.

Pico re del Laziofu amato da Circe celebre Maga che lo trasse per forza d'incani inelle selte Lauventine, e con minacce e pricphi tentò farlo infedele alla di lai sposa Caneste, conocienta del attato il Lozio per gli ammirabili seoi cormi, e per la bellistima sua vove. San qui vedi Orusea nalle Metamorfosi.

Per evitare il noto scioglimento della favolo, si finge, che Pico invocando i Numi, trionfi dell'arte di Circe, che disperata lo abbandona, La Scena d'aude sotre Laurentine.

LATRICTURE occurs selve,
Deh! lasciate al mis dolor
Fuor dagli antri useri le belve,
ll terror — del caeciator,
como (bontamo).

Il veltro si desta ; — chè l'atra tempesta Rel ciolo panò. E'l raggio ridonte — del fresco Oriente La notte fugò.

Passà.

Nell'orride grotte — la torbida notte Il giorno che nace, . . . .

Fugò....

PICO. Chi mi trasse in questo orrore? Voci ignote , rispendete Per pietà del mio dolore ; La mia sposa ove sarà? cono ( scoprendosi ) Oggi Circe a lei t'invola ; Ella più non ti vedrà. Ahil Canente sarà sola, L'infelice morirà. CIRCL. Guerrier possente, amor del Lazio, e mio Scorda gli indrgui affetti. Le nuziali tede , i nomi vani Di padre a di consorte ; Circe son io, la forte Domatrice d'Averno ; un vasto impero Signoreggiar t'invito. E di te sola è degna La reggia , dova Circe e vive e regna. Se rimirer to brami L'antro di Circe altera, Vieni, mi segui, e spera, Teco un Iddio verra. La reggia tua superba M' offre un piacer fallace; Sol dalla prima face L' alma sua pace - avrà, Regno. . . PICO. .... Non curo.... CIRCE. P1/0 Sta di mia sposa in cuore. Perfido! . . . . PICO. . . . . Oh Dio! . . . . CIR.E. ... Paventami Non so che sia pietà. Cangia consiglio, o misero, Il mio poter rammenta. Ch'io padre sono, ahi misero, Nel tuo furor rammenta. CIRCE & PICO. Ogni speranza è spenta Non ehe sia peità. CIACIE. O re soperbo, il non frenato affetto A cangiarti nel petto Non la forza usero; o prieghi , e doni

Usar teco vogl'io ; le vaghe danze , I soavi costumi, i vessi, i gruochi, Le lusinghe, gli amori, Tutto con teco adoprero ben io:

La possanza conosco Della molle catena, Ed un eroe so che resiste appena.

UNA YOUR BEL CORO. Torna il fonte al lido emico . Torna il fiore al verde prato, Ed il fresco colle aprico Già comincia a verdeggiar. Fa ritorno al caro nido La felice tortorella.

TITTO IL CORO. E sospira su quel lido, Dove apprese a sospirar. ( sequeno danze di ninfe ). ALTRA VOCE.

Già l'Aurora porporina Vien dal balso rugindose , E la rosa damaschina S'apre al dolce lagrimar. Ozni Musa va beaodo La pendice innamorata ,

Su quel lide sospirando Dovo apprese a sospirar. ( Danze come sopra ).

CIRCR. Laurentino amiche sponde . A voi torna il piè fugace ; Odo già le placid' onda Dolcemente mormorar.

Mia speranza, a te sorrido. Io nell'alma già ti sento, E sospiro su quel lido. Dove appresi a sospirar. coao.

Su cingetelo di rose , Lo guidate, o verginalle. Sulle fresche erbe novelle, Vostre danze a vagheggiar. Chi resiste al vesso, al canto Della reggia fortunata !

Chi resiste al molle incauto D'un souve sospirar? ( Dunza il coro , ed inc l'incorona di fiori).

PICO. Lungi, lungi, fatali ( gettando i fiori, e scoste Incantatrici ninfe ; a voi resisto Il saggio cho vi fugge ; uso funesto Cresce il periglio, a il giusto orror ne seema.

Ah! fra le voci infide Or' è la voce , onde Canonto ha fama ,

Immortal fama in Pindo? ella si cara Alle Muse pudiche, rlla che tanta Sete di gloria in cuor mi desta , ond'io Per lei son uso a palpitar ; or come Negli scherzi fallaci Rinvenirei poss' o, toneri moti Di padre e di consorte, ove pur tutto Pace, gioja, consiglio, e speme, e gloria Ritrovar io solea? Mentiscon sempro

```
I non semplici affetti ; invan la pace
                                                    Nel mio furor?
Fra i tumulti si spera
                                                    Ohime I sperise
D'una vita inganuata o lusingbiera.
                                                             ( I Numi infernali spariscono ).
       M' arde di gloria il fuoco ,
                                                    Le Purie vindici .
    Ne fra le rose e i fiori
                                                    E ride il barbaro
    In turpe vita ha loco
                                                    Del mio rester.
    Un immortale ardir.
                                                  Vinta da forza ignota,
       M'arde un amor verace.
                                               Ohime! come sono io ?.... Misern! dentro
    Ne vuo fra mille amori
                                               All' Erelo temuto
                                               Tornan le invan chiamate
    La generosa face
    Vederne illanguidir.
                                               Furie vendiestrici... Or sì, trionfa,
                                               Re del Lazio pomente ; og ;i d'Averno
       Dal seno torbido
                                                Vinse un Nume per te tutto l'incanto....
    Del tacit Erebo
                                               Qual donna vil, Circe ahi ridotta al pianto.
    Uscite, o vindici
                                                      Per voi , pietosi Numi .
    Del mio foror.
       Udite il perfido.
                                                    Per te, pietoso Amor,
                                                    Paggon le larve orribili.
    Numi terribili ;
    Non rida il barb
                                                    Torna la pace al cuor.
    Del mio rossor.
                                                    Perfido, addio, ... mi vinse
       ( 14 teatro s' oscura , i Numi d' Inferno
          danzano interne a Pico).
                                                      Per te spiotato amor.
                                                    Torna alle smanie orribili
                   cono.
       Il cielo oscurasi .
                                                      Il disperato cuor.
    I venti fischiano,
                                                 S'apra l'Averno, e nella terbid'enda
    I lampi accendonsi
                                               Me dispressata il pigro Lete asconda.
    Le piante incurvensi
                                                                           (Sparison Circe).
    L'onda precipita,
    Gli abissi tremano.
                                                    Il ciel rischiarasi,
    Il suol spalancasi,
                                                                      ( Il teatro si rischiara).
    In mexic ai vortici
                                                         L'anre sospirano
    Di fiamma rapida
                                                         I lampi spengensi .
    L'ombre terribili
                                                         Le piaote abbellansi .
    Tutte s'affacciano
                                                         L'onde lo ingermano,
    Nel cupo orror.
                                                         Gli obissi chiudonsi,
     Volano, volano
                                                         Il snole inflorasi,
     Pallide, pallide,
                                                    In messo ai vortici
                                                    Di fiamma rapida
    In negro turbino
    Sorgen le Furio ;
                                                    L'ombre terribili
    Sibila , sibila
                                                    Più non s'affacciano
     L'arco infallibile
                                                    Nel empo orror.
     Vondicator.
                                                       No , più non volano
                   CIRCE.
                                                    Pallide, pallide,
       Nen rida il barbaro
                                                    E già sul turbine
     Del mio rossor.
                                                    Dell'empie Furio
                                                    D'un Nume sibila
  Ore sou?....Che m'avvenne?....ah! questo
                                                    L'arco infattibile
Vendicherh . . . Che teuto? . . .
                                                    Vendicator.
Misero, al forro manca
                                                              TUTTO IL CORO.
L'usata forza .... iniqua l.... ali sin rhe iu seno
                                                  Fuggiam nell' Ercho
Lena e vita m'avansa ,
                                                    Il suo furgr.
Non giunge a vaciller la mia costanza......
A voi , pietori Numi ,
                                                       Vi piombi all'Erebo
Il togliermi s'aspetta
                                                    Il suo furor.
Al periglio fatal; voi mi rendete
Alla reggia paterna, ai lari amici,
Ai casti amori ; e surte
Ridoni a me Canente, o vonga morte.
                   CIRCE.
       Ohimè I rischia ransi
     Le donse tenebre,
    Qual Nume frenami
```

## I VOTI DELLE GRAZIE.

#### A LICORIDE

PEL STO RISTABILIMENTO IN SALETE.

#### AGEAJA.

Fra l'aër torbido d'oscura notte Quai dalle orribili Cimmaria grotte Voci qui sorgono d'aspro dolor? Quale fra 'palpiti mi sento in petto Ignoto all'anima, penoso affetto, Usata ai teneri sensi d'amor? Misera li o mi credea

Miscra li o mi credoa Non ignota a livrenti i, Cara ai Numi del ciel i, o mi credea Che la più givanetta Fra lo vergini Granio i in rano cercata Fra lo vergini Granio i in rapouda? Numil 'Nindo l' Pastori I Aglaja io nono; Chi m'addisti al teorifa ed la crot tempio Ore risiche Igra? chi, chi m'addisa La tottunoa i ral di lei ricerco, Di lei...ma come, ohime! flachiano i venti ! in questa antica neira

Treman le occure piante i un dubbio finco Sanguinoso serpeggia Nel bruno ciel; dalle caverne un grido Exce di morte..... Oh Dio! Doro rivolgo il piè! doro son io?

Non fra le fronde altissimo D'antica selva annean, Ma d'un ruccello al margino La bella Dea riposa, Ch'io ricercando vo. Ah! dove sei? rispondimi, Pace dell'alma, e vita;

Bella Saluto rosen, Il tempio tno m'addita, Ch'io rinvenir non so. coao. Senza te, possente Igea Bruno è il Sol, oscuro il giorno,

No la notto fa ritorno
Coi suo tonero splendor
Senza te, helia Salute,
Langue il ciel, il suoto e l'onda;
E la terra non feconda

L'infetice agricottor.
Dallo porte d'Oriento
Sorridente inghirlandata,
Guarda l'Alba innammoreta
Tuo delcissimo candor.

Ride il labbro suo vessoso, E in tuo seno, o Dea gentila, Sparge il fior a to simile, Ch'è il più vago d'ogni fior. Scuna te la breve vita È peggior d'ogni morire, Sensa te vedria languiro Giovontato il suo fulgor. Sensa te non v'è speransa, Gloria seordasi l'alloro, La Fortuna il suo tesoro, E la face il vispo Amor.

Oh lieti accentil ... Alfine
Certa son io, non m'inganna; ..... iontena
Easer non dee la sospirata meta:
Ecco i accri ministri şil canto, şil canto
De'arrifisi ş'd questo .... E quando mai,
Ecla Salute, ti vedrò?..... rivolto
Doro ha, sacri ministri, il piò divino?
Rirremirla? ma come?....

A te vicino Chi della Grazie al pianto,

Chi dollo Grasie ai voti, Dai lidi più remoti, Il piè non mororà? Belva non v'è si cruda Nell'ira sua feroce . Che alla tua cara voce Non senta in cuor pietà. Questa, ovo ti smarristi, D'Epidanro è la selva; al manco late Là fra turbini e venti, Sta l'ara d'Esculapio ; incerta via Tortuosa vi guida, intorno cinta D'alberi ignoti , o di stranieri fiori, Lungi da questi orrori Nascoso è il tempio ov'io ritiedo , cerca Più d'un mortale il tempio, e rinvenirlo È voler degli Dei, Non arte, e non virtù. Ma tu che soi Di Venere l'amor, gloria di Cipro, Di Cupido la speme, Chi a rintracciar ti guida Del mio tempio il sentier?

ACLUACE. Venere Urania Vereconda celeste Che delle Grazia è madre . Messaggiera m'invia A ricercar di te; Venere I:ella Sovra Incida stella Oggi stassi pensosa : in abbaudono Pose l'amato lido, Ora siede ragina; egra lauguisco LICORIDE gentil; LICORE, il sai, È di Vonere Urania il caro affetto; Dello Grasie è Licoat La compagna fedol; cogliere insiemo Sogliam le rose in Amatunta, insieme Scioglier la voce al canto, Alla danza il bel piede, il labbro al riso : Lucosa egra languisce; a noi la rendi; Pictosissima Dea, miei voti intendi.

All' incanto D'un tenero pianto, Ed a questi — funesti , — lamenti , Ali ! non scuti Non scuti pietà ?

Si lo seato — quol dolce lameato ; Torni all'alma — la calma — relente.

Chi non sente — la dolce piotà ?

A Luconi — ritornino i fiori
Sul bel viso — fra il riso — nascente,

Chi non sente - la dolce pietà?

Ogni affotto — si cangi in diletto
All'incanto — d'un pianto — possente,

Chi non sente — la dolco pietà ?

Grata a quella pietate, Igea, ritorno Alla stella natia; folice a lunga Età lucous veda, Compiuti, o bella Dira, I voti delle Grasie, e teco viva,

Delle Grazia ai randidi voti La Salute dal cielo discendo, Ogni Grazia s'allegra, e riprende Gioventute l'usato splendor.

#### VERSI SCIOLTI.

ALLANICA

GIUSEPPA PROVANA

FATTA SPOSA

DI LEOPOLDO RIPA.

Farmon dall' aureo cocchio intolleranti D'ogni ritardo i fervidi destricri. O mia Giuseppa, n gioviaetta amica, Parti, chi ti trattica? impasiente Leopoldu t'espetta; alı l fuman l'are Cinto di freschi fior ; teneri canti Sciolgon le Granie a te ; vaane : che tardi? Chi ti sofferma ancor? taci? ammutisci? Arrossisci ? t'arresti ? il piè vacilla ? I lumi abbasi? Ma che miro? oh Dio! Ah l tu piangi? tu piangi? o sola spesso Di goesto euor, alma dell' alma mia, Perché tanto dolor? è pur tua scelta, È pur tua gloria quall'amabil nodo Ch'ora avvincertí do'; sommo scintilla Di soave virtute eterno raggio Del tuo diletto io sea , bella virtuto Ch'a entrambi piacquo nell'amato oggetto: Dunque che temi or più? colà t'aspetta Colei che madre chiamerai , che volge Le luci a te molti d'ua dolce pianto l'alpitacdo di gioja , a al petto accoglio Novella prole; che se figlia a lei La sorte non ti fece, il sacrosanto Viocolo che t'aspetta, il tuo veraco E tenero rispetto, e l'amor suo Tutto ia essa ti dà di genitrica Verace immago, tutto ad essa acquista Di geoitrice l'adorate impero, E'l caro nome. Ne tu volgi, oli Dio l Alle paterne tua dilette mura , Un mesto aguardo? ah! si, t'intendo; intendo Quanto tu peni nel lasciarle : ob forza Non mai mendace di natura! alı cessa Di laceraria il cuor! tu forte donna. Provana eccelsa, aol fetal momento, Che cedi altrui il too gentil tesoro. Avvelorala tu, dille che grate T'è la sua sorte ; dille ta che 'l giorne È giunto atfio ch'ella t'imiti appienn, Lucento gemma non de'sempre ascosa Per sè stessa serbar pel mar antio L'otile suo splendor ; i guardi abbagli , Serva all' onor del suolo ov'ebbe vita, Serva all'onor di quello ove 'I destino Di porta divisò ; chi puote moi Vivar solo a sè stesso? inntil poudo D'umanità , d'umanitato a scorno, Di severa ragion tempri i decreti Tenerezza e pietà ; se s'alloota oa Dille che non ti perde, o auora acquista Nella succera amante altra te stessa. Nel dipartirsi da'tuoi figli , pensi Ch'altri germani al suo consorte appremo Ritroverà ; e quando un giorno, quando Bamboleggiar sul sono suo vedrai Vezzoso pargoletto, allor felica Sarai di sua folicità : mi credi ( Non fatidico Nume in me favella , Me favella 'I mio cuor, rhe da' prim'anni Il suo conobiso ) la vedrai tu stessa Tonora madre qual tu fosti, e sei, Paga di seguitar l'esempio tuo, Teaero ognor, ma pon mai sieco as Pe' fanciullini suoi nudrire in petto , Alle suore gentil aobit esempio, Nobil esempio all'Itale matrone. O mia Giuseppa, noa ha possa il cuor D'esprimer quella che per te m'inonda Turba d'affetti, ammirazion, sperana, Soavissima gioja, a più d'ogni altra Pura amicisia, che in antrambe, il sai; Crebbe cost che amarsi in noi divenno Necessità, dolce costume, e vita. Nos sparga no l'età vestura alloro Sulla mia tomba; ma l'età ventura luvidj in nol , dooo celeste e raro , Verace amica. Se fia ver che possa Un cener freddo anco scatir la giois . Sol quella sentirò quando talora

Sensabil alum su' moi carnu spor, a Pocho stille di pianto, o rivolgendo Entro 'l pensier i nostri nomi uniti Summrasamento sospirando esclemi: Oh tenere compagno loh fede antica!

## LAUGURIO

#### ALLA SVESSA.

Taccia natura rispettosa e muta-E non disturbi il saero mie silenzio. Silenzin figlio d'un disotn orrere. Come Tessala maga, il erin disciolto, Ignudo il piede , avvolta in negre veste , Gia mormorando le sommesse note , E dalla stanza dell' eterno oblio L'ombre dolenti richiamar trotava. Cost le soglie del profondo tempio. Ore s'ascondo l'avvenir severo Che in foltissima nube adombra e cela L'ordine a noi delle create cose . Passar io tonto, ne vi fia chi I vieti. La saera lagge del più dolce amore ; Amor rhe nacque meco, e meco solo S' estinguarà, quivi m'è scorta a guida. Là d'Acheronte sulla fredda riva I non sasj di sanguo atroci mostri, Sol perché amasa, rispettaro Orfeo. D'ugualmente verace e vivo affetto Sedo è quest'alma ; ma del suo più santo Affetto e 'l mio, poiehe nol macchia impuro Desir fallace di caduco bene,

Nà "I ha 'A kerem più avereo regon. Ecco lo mura agroanta antiche; Ecro lo mura agroanta antiche; Eurir cui inon si secreo orna mortale. Eurir cui inon si secreo orna mortale. Su 'riamonnati regionati cardini; Profinadamenta rimbombando interno Ad vuoto immuno netivo vilosi il sanon, soli il sanon, bel cicco vialgo, elea piacer ti crea. Del cicco vialgo, elea piacer ti crea. Col mo vano deisi rebu mille aspetti; indifference al anggio, a tutti ignoto Ecconi affina oltu trimuto allergo. Coni vera ricerea? Ted ogni libra Velocommenta procupionlo susuet. "Velocommenta procupionlo susuet."

On qual novella ince il guarda ablagila? Vedi di Ra, il popoli la turba! Rapidamente passanos qual liere Sabhia dispera dal flagace vento Vedi impori cadendi, o mont imperi, tectumi morelli, o mone gendi ladis, sò Doi lerej qual passao e sorgi, Se da hia soni giranti, o atraga e morte Ablatter tenta la colonna antice Tura salveza sinore, o tuo riparo il Ganchali vanturutal als dore † als dosremeraria mi calorto il più a'arresti remeraria mi calorto il più a'arresti

Solo dell'amor mio gli eventi cerco. Augusto Nume! all' occhio mio si reiolga Qual che t'ingembra incomprensibil velo. Già in parte lo togliesti, allor che i figli, Vate non mensogner, io presagiva Nel canto nurial a mia Giuseppa Or che l'egrogia donna il raro pegno In sen racchiude , novell'estro invada La fatidica cetra ; o novoll' estro A piè mi guida de'tuoi sacri alteri. Ma come, oh come più vivace forsa M'infondo in seno il Dio l'o non m'ingan La fantasia presaga : ab seiolga alfino Quel ebe m'invada sovrumano ardore, Sciolga da' labbri miei Il trattennto Vaticinio, signor: Giuseppa ascolta, T' amai pria di saperlo , nnito crebbe Coll'etate l'amor; d'un van desio D'un cieco impulso non è figlia mai llella amicisia , ma di stima nasce, E di stima si nutre, a non pavanta Degli anni'l giro, che non cambia in ser L'amante cuer, tranquillitate e pace Tolleranza e consiglio ha seco ognora. Per lei fra noi tutto comun si renda. Io per loi vivo in tr : mireri voi Cui sol concedo il Ciel gioja indivisa, Ne mai godeste della gioja altrui. Non io cosl : quel che t'aspetta , o rara, Destin quaggiù sempre sarà del mio La miglior parte. Ahl eh'io ti vedo cinta Dalla nascente tua famiglia, vedo Quel saltuo sen, questo in tuo grembo, un'alt-Seduto a' piedi tooi schersar col lembo (tro Della toa veste ; quel di baci copre La guancia tua, o l'altra al sen si stringe La cara destra ; ognan ti chiede un guardo, Un verso agnun ; dal labbro tuo dipendo La comune allegrezza ; il dolce riso In te si desta del materno amore, E quel sorriso els quanto mas t'accresce Beltate all'occhio del fedel tuo sposo l Alla sua madre egli t'addita : ci grato Rammenta ancor che di lei fosti scelta, Cho di lei fosti un dono, e ch'ella sola L'eterna ordi dulcissima catena Ch'a te lo stringe : essa d'amor tua madre . Della tua genitrice in te ritrova Gli eccellenti costumi , in te gli ammira. Verrà quel di che i pargoletti tui D'infanzia usciti in più viril sembianza Serberan tua merce l'istesso cuore : T ameran come amica, in te cercando La scorta ed il consiglio ; ogni lor gloria Sarà sua gloria , ogni lor lode uguale Lode per to t sincero culto al Aumo 1 Pietato agli infelici, amore a tutti Fedeli renderan , soda dottrioa E severa virtote insernerai Lor coll'esempio ad acquistar, coll'opre

S' é tempo ancor ; de' popoli non venni

I dubbiosi a indagar temnti eventi :

L' opre segnando : gli vedrai gelosi Del vanto d'imitarti : e tutto allora Tinvidieranno d'Eridan le nuore La tua felice meritata sorte, Opea di tua virtù ; proposta andrai Lucido esempio alle novelle spose Nel diffiril sentier : diratti ognuno, lo niù d'ornune ti dirè: passata Velocemente è gioventu, vicina Alle cune vegliasti intrre notti y Ne fra lo dauxo remorese mai. Regresti un di sulle tue braccia il figlio Ne ti stance ; assai t'avria stancato La senola a l'uso d'adocnar co'reli Il molle seno, e d'intrecciar nell'oro Dell'anrilato erm le visr gemme. Non pensasti al tuo eiglio; a'l eiglio guasto Dall' arta mai non fu ; sulle tuo gota Tu coll'industre menzogner penuallo Finto colore non pingesti , o grato Vezzosetto color di fresca rosa A tr serbò la provvida natura. Oh forte donna ! di tuo speso il cuore, L' applouse universal de tuei congiunti, Degli amiei la stima, e di tua prola Il sieuro rispetto è 'l solo premio Degno di te, ch' all'opra e 'l premio uguale, Tremar vedrai a tuo cospetto il sozzo Nefoodo visio 1 ed esultae di gioja La randida innocenza, a quando alfino Per la cadeute cià gravo ti sia La tecrena esistenza, altra miglioro Esistenza otterrai ; è bella morte Del giusto all'occhio; inevitabil giunge A chi vive quaggiù: l'ora fotalo Per te verrà, jo col vedrò, lo spero s Ma di celesto tenerezza pieco Il cuoc ti troverà. Aon ti fio grove, De'tuoi più cari il dolnroso addio, Che la ragion rh'ora ti rrgge, allora Soln a te stessa ugual d'ognun maggiore Ti renderà: l'irremeabil guado D'rteroità tu rarcherai sicura Arl tragitto affannoso iovitta e balda. E ti vedran gli spettator piangenti, Chiudere in pace sorridendo i lumi.

Ober ist in gene der Zewen in gene a geon. I be a halikens eine men; rizuda 7 vele, Ladikens eine men; rizuda 7 vele, Saconde il Nume; in me rizero, e menca Ladivias viele il da questo templo. Par mi ropingta un ioxiniali namo, Perché fermarani juit vitto visilio Gio de veder luzumai jud di Ginorppa Lovicerui la necta ame spiù care, a me più care la comparani per di del me rizero a me più care a me più care de la comparani per di per di per de la comparani per di per

ALLA STESSA.

--

PAR LE NOSEE OXLAA SORELLA

COL CONTE

GASPARO PIOSSASCO.

O del mio cuor la più diletta partr, A che celarmi quel soave pianto Figlio d' amoc, della natura figlio Che l'inonda le luci? abil che nol seno Della sacra amiciaia assai più dolce E l' istesso piacer; par cho si scemi Il diviso delor, gioja divisa Anzi s'accresce , o tu lo sai , che meco Fin dalla prima età comoni sempre I scosi avesti, i desiderj, i voti ; Sai che di questo cuor o 'l genio, o 'l tempo, E somiglianza, di costante fede Sola e vera cagion, ti dier l'impere. Oh con quaeto piacer da'labber tuoi Di sevara ragion, ch' un dolce affetto Si compiacea vestir, udii le leggi l Abl voglia il Anmo che di nostra vita Volge lassu l' incomprensibil coota , Ch' indivita da te, sempre mi sia Permesso il rimirar quell' aurea fiamma D'escellente virtù ch' in te rispleude. Ah! se tu m' ami , ah! ben capretu puoi Quello che a forza oco trattengo teco Impeto soavissimo o verace D' allegrezza siocera ; è questo 'i giorno In rui de codi più tecaci avvinta La bellissima sposa a to germana Al fidiasimo sposo edi lei deguo L' inviolabil sua candida fede Co'dolci offetti del sensibil enoro Consnera, o giura. Oh lieto giorno, in eui Anima pura ad alma ugual si dooa ! Ahl segua Gabriella i passi tuoi , Mia Giuseppa , t'imiti ; altro desio Formac non lice, ne formar maggiore Desio potrei. Sotto 'l ridonta tetto, Ove lieto t'accolse il tuo consorte, Goidasti cara ed incorrotta pace, La semplice onestata, i dolci modi, La necessaria compiacenza ; o'l giogo, Che a tua primiero libertà fu posto , Tu di rose copristi, e furon rose I lacci orditi dal ridente Imene. Ma che più meco ti trattengo ? als volo, Amica ; rnla o quell' antico olbergo Ovr tua prima otà rapida corse. Colò t'aspetta la vezzosa schiera Dello candide grazie , o de' festosi Teneci scherzi , cho d'interno interno Sommessamente sussurrando vonno Impazienti questi brevi detti.

Già rosco vel sopra l' altere cimo

De monté assurri al dispinea, e siène Baggi di finces la corregite sucrea. Bulle merbale piame il nauro giorno. Bulle merbale piame il nauro giorno. Bulle merbale piame il nauro giorno. Che Ti un devidi in acidali empre Tanienza quaggiù dettatti, e rienir Gaparo è che ti chiama, e che Clinita. Apre vi acce Galvielle i e lunci. Sen vola il soune, el i punanti senni Lagudi libera per l'entrema vola. Guatta le stanna ove levo dissin ove Sarà prima di serva di la contra di sentire di sentire.

O me Guseppes, or che i noue.

O me Guseppes, or che i noue.

Vels are braces une ja stringile al non,

Dille chi in I eme, e che del suo dosino

Presaga seggio in avenie gli encomani

Non fin d'indunirà a voi nulle funcata,

Bella vetanta età degna eroine

Tributio a rete di non compre fodi;

E alli a l'elbrena del materno amore

di final rappetto

All aggiunger verrà, benta more,

All aggiunger verrà, benta more,

#### A CARLO DENINA.

Sorge nel ciel le rugiadora e fresca Chiomidorata moglie di Titone Nunsie del di ch' al novell'enne schiude L'eburnee porte. La fremente turbe De'sovente mendaci infidi voti Per l'aer vela, or sulle labbre poss . Or sulle carte che vergando l'uso Freddamente si sta; ma l'uso o l'erte Sdegne 'I mio cuor, ta lo conosci, e Carlo, Che i rosei lacci di gentil menzogna Indoril schive, ne lo desta o guida Il costumato bisbigliar del tempo-Vivo a me stessa, ed il candore adoro, Name dell' alme ch' hen nature amica : Ma nol volgernu e te , Signer, le grate Amicizia m'addite il mio dorore. Assai sin'ore il rigido silenzie Sulla mia cetra inoperesa e muta Meste sedette; dell'Aonie suore Odo le voce ; tue merce, novella. O Carle, sacra agitatrice fiamme In sen mi deste quella voce ; ignote Non m'è le forsa ch'or dal valgo lungi Mi trasporta, mi leve, e milte avvire Dolee irragiando immagini soavi Entro l'accesa fantasio, che I lebbro Spinge a sua vagha. Seduttore incento È la speranza che di gloria il serto Promette o'veti. Oh del difficil estro, Del nobile sudor, delle regliate Intere notti su' maestri carmi

Dulcissima lusinge , o sol tesoro Che fuon cantor per man di feme ettiene! Sin dagli anni mioi primi in sen mi nacque Di sacro lauro insaziabil brama Poi che mi posi ad ammirar l'eccelso Donne, che 'l colle rovinoso ed erto D'Eticona salirono, adegnoudo Le sedute cotà paltida invidie, Che da'lividi labari impara bave Stilla d'onor sulle raccolte palme . E piange ed urla se le forte destra Del vero genio dalla doppie faccia L'error disgombra ; oli veramente invitte . Oh forti donne, e paventar nen use Di quell'arduo sentier gli aspri perigli, Che se blandisce e ride a piè del monte Il vezzoso piacer, ch' in messo o' fiori E tra lumreggienti e verdi erbette Coronato di rose il molle braccio Stende e nuove cantor, sopra le cimo Ore rado si sale, han seggio e nido La palpitante Tema, il dubbio Evento, L'anciante Desio, la faticosa Difficultà ; ma nelle bella etete Della m a vita non mi fee terrore L'atroce schiera : oh quante velte, oh quante La scave armonie de'dotti versi Un non provate mai nobil ardore Sveglionimi in sono l'el palpitar si dolco Di purissimo gioja il pianto istesso Succedere talor : incerte . oh Dio ! S'ell'alte donne, del mio sesso paore. Appressarsi potria le scarso ingegno, Ma 'l primo raggio del ridente giorno Splonde per me i le tue maestre carte Ov' è chi non emmiri? el volger d'esse Le mie sinor pon meritate lodi Vedrà 'l tetter meravigliate : ob quanto, S'io mai le posso meritar col tempo, Mi daran giorie quelle lodi l'es' in Non le merto giammoi, s'io rade terra Sempre all'Italie seonosciute, oh vile E temuto evvenir l'allor dirassi a Giovene ancor ad alte imprese volse Il suo pensier; Carlo le vide, e ferso L'ingenue voglie , l'amicizia , il merto De genitor, creder gli for ch'un giorno Sull' ardue eime elle salir potrebbe. At I voglia il Aumo che a vergar ti spino Quello pregiste ed onorevol note Co'dotti inchiostri, che sie van presagio Questo per me: di mia più fresen etate Furon i carmi il sol diletto, il solo Amor, lo studie iuvariabil sempre Furone, elmen non mi si volca e scorne. Ma tu, Sigeor, rhe dal paterno fiumo

Ambita premie l d'un eterno nome

Futone, e limen non mi ii volga e secono. Ma tu, Sigoor, phe dal paterno fiume Lungi vivendo, pur felice vivi, Seuro già, che mai su'labbri altrui Altro che pleuso accompagnar tuo nome Può negli anni avvoniri ma tu che i gridi D'ardivor, che ad ammirarti astretto

Tu non cono ci il mio timor, e forse, Chi sa? Io dissapprovi, eppur t'è noto, Che cento volte quell'altero vate. Che mal sieuro d'ottenor onore Su rugginosa dispiacevol lira A sè stesso il promise, entro le nere E torbid' acque del funesto Lete Vide cader il desiato alloro. Se tal funesta ignominiosa sorte Me non aspetta , allor dirò ; fu Carlo . Ch'alma mi diede, o m'ispirò valore. L' Augusto Federico al degno oredo , Ch'ora regge suo soglio, avesse meno Reso noto i tuoi pregi, encor potrei Al tuo ritorno sulle patrio rive Sperar che 'l nobil tuo sublime spirto Lo senardo indagator non adegnerebbe Volger sull'opre mie; ancor saprei Giunger se non a gareggiare, almeno A seguitar quelle difficil orme Che Vittoria stampò, che da Faustine Firon calcate, e che con forza egnale Impresso in Elicon del nobil Brembo Grismondi figlia ed ornamento: questi Che a me proponi esempli slti e sublimi, Posso or sol onerar , forse potrei , Alunna tua, più ch' onorarli un giorno, Ruscel così , che incognito trascorre Tra un sasso e l'altro, e tra la folta erbetta, Se avvien che mano esperta indi lo volge, E fra marmi lo guidi e bronzi eletti, Di bel palagio o di giardin superbo Pregio novello ecco s' innelzo, e vibra

Misero , si trova , udir non puoi ,

Sino al ciel l'onde sconosciuta in prima, Vana speranzal tu sei lungi, e lungi Mentre in sci scorre l'etate a volo, Ne scorre lieta : orrido Marte ah l vedi Brandir la spada , già di sangue sozza . Di nnovo sangue sitibonda ancora. Ei la vetusta pace opprime o fiede, Ei le discordie delle care rupi Di nostr'alpi guido; la dolco parte, La più fertil del mondo egli circonda Di strida, di dolor, di fiera morte. Oh colia Europa lacerata! oh! quale Qual scona atroce all'avvenir presenti? Tu vivi in pace? della Spree su' lidi , Carlo, tu vivil qual ei resta spem Del tuo ritorno omai? qui d'egni lato Geme uatura ; la pietosa destra Stende l'umanità : molle di pianto L'szzurre luci, tra singluozzi addita Meste cipresso. Dover io seltanto Ammirarti un momento, e poi vederti Allontaner forse per sempre? tale Al volger pronto di fugace ruota Millo tramanda lucido scintilla L'elettrico vapor entro I profondo Tacito orror, ch'egli interrompo solo Pochi momenti ; al rifermore il moto Di quella macchinotta avvivatrice

Cosa la fiemma, e alla notturna stanza Silenziosa torna oscuritate. Ahi mesta oscurità ! non fia che cessi Forse mai più per me. Chi fia else regga Il genio, o Carlo, se to manchi ? almeno, Sorri der non ti : piaccia a' carmi mici. Troppo lontan da questi lidi , pensa , Benche m' onori l' Universo, e na Meco la gloria , sullo terre à scorre Erideno tranquillo in fertil suolo Vive chi più d'ogni mortal m' onora, Tu I sai, che appene fui capace udire I detti altrui , sentii de' merti tuoi Verace favellar, sentii gli epplausi, Giusto tributo che si debbe al merto, Ma che sacra amicizia assai più caro E più costante rende; io nel vederti Or che l' ctà con la ragion s' accrebbe Da me stessa conobbi il tuo valore: Eguale al tuo valor conobbi ancora Il tuo bel cuor. Abi troppo raro pregio, Che d'emmirar poco n'ò dato giunto A colto spirto; tu d'allor sei ciuto, E a tua gloria meggior diran l'etati Ch'onor cogliesti alle virtuti in seno.

#### ALLA MADRE

## SUOR TERESA MAZZETTL

S'èver che dolce sia dirotto pianto A sensibile enor, ch'intorno intorno Folla d'affetti impetuosa opprime, Deh perche mai le lagrime rallenti , Madre, perche?... Non sai che dell' affant L'atroce pondo più crudel si rende Col rigido tager: vedesti mai Fnoco rinchiuso ? Lentamente cora . E lieve lieve debole scintilla Nel dolce queto volteggiar fallace. Egli se alfin colla terribil piena il varco s'apre, nell'orrendo scopulo Serpeggie, pasie, incenerisce e strugge; Cosi I dolor che la virtu raffrena Siede pell'alme, à la razione invanu Ricondur tenta la perduta pace. Ah! che el cador do cari postri, il detto Non giova, no, di saggiamente freddo Consolator: sol puoto un mesto eiglio Terger colui che consolando piange. Soave pianto, tenera catena Che l'infelice all'infelice annoda! l'olle colni che lacerando il cuore Ragione eddita a chi ragion non sente, E tutta veste di severe formo Tenera pmsnità. Ma dove, e como, Balsamo dolco sull' aperte piaglio Verserà desso? non così mie cuore Che tutto tutto il tuo dolor divido.

Delf. Bas, o andre, quel l'egindre monto : Este che mai non fu. Arden le stelle de biane auveille a sconde c'har. U'un egual emper limplelo plendre Ende con l'un entre l'anne devia Qui giovineta llaus i panti mici Guido piretona; qui dal primo lutre Sa quelle ensire remejlicusa rece Tra fancialischi amplicati scherzi. Un imperviso immagiare supinete inderezi. An entre l'adio primo del primo de

La studia allenta, e la ragione indiriglia. Ah vieni mero sulla neggia erlosa, Serto di saglii fori raccor roglio, le diore pare di Ferras, ahi lana La morta temba, di ona di uon al heramo Sparagrie foglica dedorestic, e l'acquio Saragrie foglia dororestic, e l'acquio Saragrie foglia dororestic, allenta di contra d

Qui non soggligna Satiro nefando, kë alligro Fauno rarolendo passa Di mori intriso lo maligna lebbra. Qni dolce è I genio, e dè seava I canto, Simile at gorgheggiar notturno o lasso D'usginoletto, al mormorio similo Di venticella sambille, che dolce Baria le frondi passoggiando, e vola. Ann vedi tu colà vazona donna

Che danza al suon d'une leggiadra avena? Quest'è Gaspara (15), e l'altra a cui cor Terson gli nmori è Sara; udisti? udisti Quella canzon ; Virtuti al desir mio Impennant'ali ond' or mella parento? Illustre donna un di la scrisse, ed ora De laureti immortali all'ombra canta. Costei che dolce canta, e dolce ride È Virginia : qui tenera favella Faustina vaga si, ehe 'l euor mi chiedo ; È donna o Dea minfa si bella? or vedi Laggiù Cecitia con lo due Terese. E Veronica, e Giulia, o l'alma Silvie, Maria gentilo , e Chiara a piè d'nn mirto Con l'altera Vittoria, un estro ardeuto E per l'una e per l'altra in alto poggia. lo vi saluto, iovitte donne, nbl lice,

Le por l'autile aper dutien n'est peignée.

Le port l'autile par l'autile n'est peignée.

Autilière au cei d'iminisse più pelle.

Pur anche nel mio sen fueso rivare,

(Cir un set som nivola ; cil i che vi feec

Grandi que gib? l'acto non fu, un famma

Circondo o senste, e vante e spedia, e cree

Manda fortosi mangiare, che l'almo

Circondo o senste, e vante e spedia, e cree

Manda la mobi, e dei dipinia a ceme

Candian nube, etè al merizgio il solo

Pango di mille variotistici crorot

Miralalement e oli via firità i un caro

Scalience piasce bene assinglicado

One notura cresi van duen s'i arec

Acti n'a si teso quarvirar desia.

D'un equal rempre limpide splendere , E sol eadran qualora cada il mondo; Ma debol face, che d'umana destra Opra risplende, dall'istes o fnoco, Che l'oroa e fregia, consumata muore. Ab ve', Madre, que'fior; olessa intorno Auro di Pindo, Permettete, o sacro Abitatrici del divino monte, Ch' io li raccolga; non vo' far corona A mortal fronto; d'una pura e santa Vergine i'veglio consecrarli all'alma Bella così, che rassomiglia al raggio Della tranquilla eandidetta Luna Quando in notte d'està fregia l'azzur Dell'acr chiaro; forse fia che'l dono Ella gradisca , o lassu 'n eiel m' impetri Virtu simile a sua virtuto eterna. Vispi emorini, datemi que'flori ; Son mici, non lo sapete? a voi la cura Di questi lidi affidò I Ciel ; novello, Genj vezzasi, v'offrirò coll' alba Carme festoso, me lasciate adesso In pace almen. Tu, cara madre, un bacio, Un sorriso mi dona in premio al giusto Desir, ch'io untro, d'eternar ne caoti Chi piacque a te, rhi tanto amasti in vita ; Poscia, se I vuoi, ritorna al tuo dolore.

IL DOXO.

\_\_\_\_

GIUSEPPA PROVANA RIPA

PER LE NOSSE

DELLA SORELLA FELICITA

COL CONTR

GUSEPPE BAGLINO.
Aum I merigine, e de verami foriPiega la tene illaquinilia ; ad coma
I dandegianti ra pi injune il rio
Bi viro funco i i dandegianti raggi
Toffenderacoo, o mio dietta amica.
Di , l'importum garraia cicili
Garraia teo a ria riogliar sen venne
Il brum misitior; rhe va cantanda
All'unata lavaro; egli non tempo
Il brum misitior; rhe va cantanda
All'unata lavaro; egli non tempo
Ma itu mata fre gli agi è hou regione
Se conè ci cales i unal ardifamente

All'usto lavoro; egli non teme La radia diren dell'estivo auriga; 1 Ma tu nata fra gli agi è hen ragione Se com' è cade I soil ardisardi. Il suol non rabeli yedi to quel fargio Cho largite forbit soil quel fargio Cho largite forbit estode, e l'imbra porge All'anciente passeggier? tu meco Setto la freeza ma versara a rai Seave stanza, fin che tucchi i fonda La raicute Diga dell'Annia Nume.

Ecoci giunte alfin: oh come dulce Spira qui l'aura l'oh come intorno spande Grata fragrana la mericila! atovita Quell'augelletto che soare canta Sul notro capo! Del l'acder ti piaccia, E'l molle fiance riposar sul vago Odoractos sermelin auscentie.

Aè ti spiaccia ascoltar i detti miei. Sai ch'è viein quel gierne, in cui sull'arn Di pura fiamma sogresanta ardenta La tua leggiadra giovauetta suora Accenderà d'Imen la viva face. Sai che quel sive amor, ch'a te mi stringe, Mi stringe pur con duo sorelle : un tempo Ne'dolci scherzi della prima etate A tutto fui compagna; e quando i cari Della primiera età semplici scherzi Pin non piacquero a noi , a tutte amica. Sai che qualera una catena eterna A Leepoldo t'annodò , la delce Catena eterna celebrai col canto, (15) E del vero presaga io ti predissi Premio di tua virtuto: er della tua Virtute è premio il più ridente a lieto Destin else 'n terra aver si possa mai. Ne poi negai carme di lode al merto Di Gabrialla, quande uguale il fate Guidolla all'ara, e a Gasparo la diede. Dunque un iuno di lode i veglio sciorra A Felicita ancor; tu glie lo reca, Giuseppa amata ; pastorella sono, Ne pastorella altro può dar che caeto ; Che posso offrirle man? forse gli affetti? Ma se gli affetti miei già tutti a vei Diede 'l mio cuor l forse i pensieri? e qua!o Altro che voi da'miei pensieri è 'l primo Soave oggetto? a ene non diede? cielo Tesori, no! diommi sol questa avena, E questa fresca pasteral corona Di verde mirto, eud'ie mi cinsi 'l erine Dal prime lustro ... eppur mi par che un dono Farle devrei . . . forse una rosa? . . . è poco. È ver ch'uguaglia sua beltà la rosa, Ma preste langue il fior , e dove stanno Innocenti costumi in linta sorte So che Beltà presto non langue . . . Almon La mia si cara pastoral zampogna Potesse a lei piacer . . . ne , ben rammeete Come il flauto gittò adegnosa a terra L'occhiazzurrigna un di saggia Mineria Quande, forse, chi sa? invidiosette Riser le dive, nel veder siccome Mal appoggiava sopra I dure legno L'enfiato labbra ; ed a Minerva sami S'assomielia costei . . . Or ve'ch'ie trovo Il done allin! questo cancatro liera, C'ha tenuto mia man, recale, e dille Ch'un'immagine egli è del suo destiuo s Quel verde così vive, ah! sai ch'è sacru Alla speranza; e qual altre coloro Meglic coevien a giovinetta sposa? Sotto mie dita quel picabertil giuneo

Facil prendeva la straniera forma. Ch'or utile lo rende: a lui simile Acvella forma prenderà la bella Verginetta soave, allor che donna lmitatrice della madre, apprenda Le difficil virtù del nuevo stato : Ad esser dolce imparerà da quella Cedeete pianta ; e perchè certa sia Di sua fecondità, verace immago le dentro vi porrò, vermiglio frutte D'arbore verde . . . tu sorridi ? alı din Perebè sorndi . . . eredi tu eh'a sdegno Avrà 'I semplice dono? eppure a sdeguo Tu non avesti un di la mia ghiclanda, Ma adesso intende! . . . se tu ridi , amica , È sol de' miei consigli : a te nen pare Che pastorella debba coar cotanto. Rigida usanza in ver l ob dunque basta; lo tacerò, to sol le reca il carme : Ch' io getterò l'inutile canestro. Ma'l sol poggia sul mente, e non m'inganz La sera è questa : lasci già tu dunquo La colliuetta mia versosa, e terni Alle turrite cittadine mura? Tornaci, e cara, poiché là t'aspetta Coesorte o fictie, ma rammeuta ch'io T'amo quant'altri mai , più di me stessa , E quanto la mia pace; er se tu 'l vuoi Prenditi il den di questi carmi, e parti-

ALLA COSTESTA

GIULIA CORDARA TORNIELLI

IN MEETE BELLA CONTESSA

SALUZZO CORDARA

BLA NADRE.

Sonn, deb sorgil delle prilid'ombre Cupa deleuto lagrimosa figlia, Invocata da noi Diva cui fuggo Il ridente piacer, Diva tremenda, Trislezza, e compi il sacrificio a morte, Reciso il crin , inaridito il piante Sulle gonfie socchiuse e smorte luci , Livido I volto, la tremanti labbra Mute funebrementa a mezzo aporte, Derna sacerdotessa all'infereale Divinità, sorgi Tristezza, ah sorgi! S'è ver che I cauto ad animar posseete Qualunque asconde il tenebroso e fosco Sene d'Averno richiamar ti possa Dal freddo letto dalle tombe ù giaci. Pronta è già t'ara; d'una nera pietra Fatta e quell'ara ; l'innale mia destra Sotto nn cipresso, a cui l'altera cima Colpl poc'anzi fulmine netturne : Pronta è già l'ara, vittima già scelta È gemebonda fida tortorella Toka dal nide; di quel nide appresso

Inconsolal ilmente un flebil grido, Battendo l' ali giù pendenti, mette La sua compagna...olimie! prendi, del ! prenll sacco ferro, ehe a me fora il giorno (di lavalnatario lagrimar pietoso, Tritezza, e compi il saerificio a mete.

Morte, terribil none, um'nuda instanta Onda nostilan di terrestr, un lampia Succede al 'ampo, ma um già figuri Cune l'istante r'hu novello intante Fiomba nel unilla struzzione i affine Gunge pur que lebe del respiro estruma Gunge pur que lebe del respiro estruma Amisi vis, ribe d'i odorata madre L'estremo langululismo respiro Cuglieste diapresti; a voi quel doles Solo combrio for irmano in terra Agl'infelici, qui prometto a lamren Appir dell'are, p'i la viesti, siamenda Appir dell'are, p'i la viesti, siamenda Tritistata; e comuli il surribio a motte.

Tristezza; e compi il sarrificio a morte, Anima brlla, anima saggia, i tigli Mira primieri, odi i singutti, ascolta Le smanie, i voti; rara tua speraoza Eccoti il figlio, ecco tua Giolia, ed ecco Le verginelle ch'educasti al tempio Degna di te religiosa coppia. T' avanza, o dell'invitta unica donna Amabil nunra ; le vezaose e dolei Tue fanriullette guida : uo bacio all'ara Date, o fanciulla, e revarenti i puri Labbri sciogliete; vi conceda il rielo Della donna immortal l'alta virtute. Quest'è 'l mio voto, ecco i germani tuoi, Ecco le tue sorelle, alma beata Udisti I pianto? ma deliro? o quella Fredda tua salma brivido d'affetto Scuote, e colora l'appassite guancio Di tenero rossor? grala t'è l'opra, Grata la vista de tuoi cari : ab nosco Bagna di pianto la funebre spaglia , Tristezza, e compi il sacrificio a morte. Ma qual aura novella in sulla cetra Tenerissimamente sospirando Passa furace? certo, oh certo! l'alma Del grau Panemo (17) da'divini lauri Isuratrice fe ritorno a questa 2 Rocca degli avi suoi vetusta sede. Ombra del gran rantor, rarme di lede, Carme d'amor deleissimo m'ispira, Tu che di lode a lei puro tributo Desti vivendo, colà giù fra' spenti Coand'innalsò con la possente mano Eternità la ma fatal cortina L' anima vaga ricevesti al varco, E sul vareo divin col caro nome Di tua sorella la chiamasti: ob fosse Non l'aura sol eb'entro l'Aonia schiera Spirò Panemo, ma Panemo stesso Dalla sua fredda solitaria pietra, Ore nel sonno sempiter lo post . .

Alzame il capo, ed il canoro labbro Agl'inoi usato dischindesse nn inno. Certo della gran donna un degno vate Ei fora, ei sol; ed ob! rhi sa, che dolce Or sugli scaoni sempiterni nn forte Desio non scenda ad agitarlo, a vivo Scintille rapidissime dell'estro Non gli schergino in sen? roll'occhio ardente Atteggiato in fatidica sembianza Chi sa rh' egli lassi vate poo sia Di cose eterne? ed ob l degna del cielo Com è pur l'estro, ed oh! drll'estro serva, Anzi signoreggiando all'estro, scendi Tristema, e compi il sacrificio a morta, · E guando fosti mai giusta Tristezza Com'or lo sei? tenera sposa un tampo Vedova casta; e reverita poi Il Tanaro la scorse , e più la scorse 3 Quella collina, che fra tutte altera 2 Del Bellio in riva grandeggiar si vede. Figli dell'alta donna, appiè dall'are Piegate il rapo reverenti, e sia Omaggio a sua virto la rimembranza Di quell'istessa sua virtu: comnue Eblii pur seco il nome ; un sangue stesso In sen d'entrambe uni pose il destino , Ma la virtute , obime i figlia del sangue , Benrhè superbo il creda il nobil volgo Semore non è: ah sua virtute avesni! Che più del canto a lei fora soave Il sospiro d'un' anima in nocente : A mo pietosa almen, sorgi, deb sorgi! Tristezza, e compi il sacrificio a morta, E tu, rhe di sventura il duro giogo Con la più che viril forza sublime Giovace donna dalla prima etata Portasti beoche nata a miglior sorte, Giulia, il mio voto tu seconda, a sia Regolatrice stella in mar turbato A noi la vita di tua madre; il nome D'amica a me , nome più dolce assai Che I sacro di congiunta, il sai, già diede Il tuo tenero euor i voce d'amica Ti scenda all' alma, a 'l tuo dolor consoli : Che del dolor religion pomenta Di to reipa l' impeto primiero Sola consolatrice a puro cuore Può raffrenar; dal sacrosanto nodo Se sciolto l'uom sceglio per cieca guida La d'affetti bollenti orrida piena, Ab drgli affetti suoi vittima cado Irreparabilmente, all'egro eguale, Che già corrotto il gusto il cibo sdegna Che'l condurrebbe a sua salute, a sugge Avidamento la bevanda infesta Che la morte gli dà : bevanda infesta È del dolor, è del piacer l'eccesso: L'eccesso del dolor a pic dell'are Deponi, o Ginlia, o dolce amica, e fia

Coal compite il sacrificio a morte,

LA MORTE

## DI AGAMENNONE. Extao la reggia d'Argo alto di morie

Silenaioso lugubre terrore

Ampio regnava; parricida moglio Surse, l'amante scellerata e fella D' Egisto, e brancolando alle pareti La man nefanda spinse ; una luceroa, Che sventolava mal accesa luce . Spiceà, la strinse ; do' notturni veli Si sciolse ; il nero erin cadde , la frente Pallida le coverse, e i slue di fiamnia Lasciva, o vile scintillanti lumi. Nudo 'l sen , scalai i piè , ella trascorse Le regio sale, ed alla queta stanza D'Agamenoone giunse : egli d' un sonoo Dolce dormia... ella fermossi in atto Terribilmente minaccioso ; il ferco Sacro del prode alle vittorie, al letto Appeso stava ; dell' iniqua donna La man lo strinse; poi quel ferre in alto Libro: ma 'l fevro le sfuggio: la terra Si scosse: il ciel tuocò: scoppio improvviso Die la notturna face; ella tremanto Posò la sua fatal lucerna : all'orlo Del talamo s'assise, il ferro in grembo, E l'inganuate suo conserte a fianco. Ove sono io? selamo... quest' è, pur questa L'usata stanza, che m' accolse spora, E che madre mi vide; ahl chi dal letto Chi balaare mi fe? Nume tremendo, Nume dell'ebbro cuor mi segue Egisto Ovuoque vado... ahi traditrice donoa ! Ov' é 'I delitto , che 'I delitto eguagli D'una sposa iofedel? ... ov'è la scusa A tauto orcor? ... Ei dorme l ahi l'infelice Sognando va ! ... O sacresanti Numi l Agameonone, chimè l ... ahi l tu sognando Al'appelli? ed io t'uccido? ova m' ascondo Infame druda d'un infame amante? Ove fuggo 'l rossor ? dove la vista Del consorta tradito? in quest'albergo Tutto rinfaccia mua perfidua ... ab! quale, Qual donna v'ha, che l'aoimo macchiato Osi proterva sollevar le ciglia, E sopportar dell'ingannato sposo Uno sguardo sereno? ... Oh l se tal donna Al mondo y'ha, io ogo son quella : il fiero Rimorso del mio cuor d'eterno scorno Pingerebbe la froote, ove 'l delitto Scritto vedrobbe Agameonón ... si fugga .... Così vuole 'l destin : si fugga ... e viva Il padre, ch duolo! d'Elettra o d'Oreste. Padre de' figli miei , vivi l ... ti serba l Ben io morrò! ... saprò punirmi ... il ferco Nel sen mi passerò ... Ma else ? ... di vita Uscir cost? ... e 'l caro Egisto? ob Dio! Il desolate Egisto? ... Egisto l oh nome l Stringe la mano san juino, a il ferro, Oh momento 1 ... Oh dolor 1 ... Egisto l o furie

Mi ritornate in sen ; scorre qual fue en Il sangue acceso ... già cadera'l pianto, Or pianto più non ho... alii ootte! alii not'el Fuggi lo si compia 'l mio delitto!... I' moro, Ma tu morrail ... rival d'Egisto , ah mori! Disse quell'empia, e si slanciò; nell'urto Scosse il letto fatal; le luci schiuse Agamennone all'urto e di stupore Un grido aperse; colla man respinse L'incognito nemico, alfin lo scuardo Furieso vibro ... e riconobbe L'inferecita, e pur timida moglie. Pria acendo guato, pescia prorupper Son desto, o sogoo? è Clitennestra quella? Ed jo chi son? ... mi riconosci? e venti? O noa furia t'invase? odi , rispondi . Che ricerchi ? che fai? ... Fore ella allora Tutto dicea, ma le tremanti labbra Non poterou formar altro ch'un grido . Una voce non già. Possenti Numi! Disse'l re d'Argo, qual timor t'iovado? Perché piangi così ? forse un nemico Nella reggia paventi? odo Iontano Un calpestio leggier, qual di notturno Insidiator ... vieni , consorte ; i' sorgo , Ne pianger più, ne paventar; son teco. Ma la proterva ben sapea ch' Egisto Del mo rival eredut'ucciso al tetto In quell' ora tor nava. E se vivea Agamennone aocora un sol momento Era Egisto perduto, era perduta La vil amira del nimico Egisto. L'eccesso del timor al somma recess Dell'ardire portolla, ond'ella pose Le dun gioocchia salle piume, poscia Rapidamente si piego, la destra Strinse at marito, ed un terribil colpo Replico forsennata ; egli la voce Estrema Bebilmenta proferendo Selamo...me lasso ! ... ch' io temer polea Di tutti , e di te mai temer noo seppi-E pur tu sei... ta sei... tacque ciò detto, E lungo sguardo moribondo fisso Teone sull'empia: qual fiammella accesa Di quasi estinta illanguidita face cintilla pel morir, scintilla apcora D'Agameonone l'occhio, e pinge un to Allo sdegno l'amor; ahil ch' a' vorrebbo Finir i detti iocominciati , e detto Profecira con può ... gela 'l suo labbro Livido immoto, e sol forma confuso La inarticolato mormorio l'ietosamente; gemeliondo 'l espo Piega cadendo sulle piume, ed ella Fisso la guarda , ed a morir nol vede. Pallida stassi immobilmente eicen La parricida, ed un serriso orrendo Apre simile ad un funébre risc Di già convulso moribondo labbro. Un'iofocata lagrinua, ma sola, Bagna le sue palpehre irrigidite;

Ne lo lascia cader, come se morte himacciasse por ance al re trafitto. L'usurpator del talamo, o del tros

Ciunge: la turba vil de'ooupri servi Lo guida al letto dell'estinto: un vivo Terribile piacce gli brilla in volto, Ambe le mani sulla gran ferita Palpeggiando selferma: a Chionnestra Si volge, e sposa lumighier l'appella.

Ella grida, si volge; o qual di voi Quol sua sposa mi noma?.. È questo un nome, È questo un nomo che mi dà la morte. Spesa ?...di chi ?...Chi vuol donna che I ferro Sappia spingergli in sen ?... molle di sangue È la mia man... sul talamo l'estinto. Marito giace ... su! I novel marito S'appressi, o questa man di saugue mollo Stringe sul letto, ove l'estinto gince. Dov'ù 'l mio sposo ?... Egisto ! o mio funesto, Eppur mio solo amor, vedi quest'opra, E tua... Per te prisi di padre i figli Sono...i miei sigli... ed io de'figli miei Barbaramente uccisi 'l padre, Egisto, Ahi erudel! ahi feroce! ahi mostro! ho compro Il trono a te, a me tua man col sangue, E vivi ancor ! ... Oh dell' oribil opra Orribile cagion! ... Oh Die l perdons, Egisto, è mia la colpa l ... ed hai tu solo La colpa di piacermi; è tuo quel trono, A quel trono ti serba ... O figlio I o figlio Forso ti serbi alla veudetta ... ed io... Edio mi serbo al fier rimorso ... a morte.

Diwe; cadde lycens sovra 'l terrono Moledicendo la sua sorto atroce; E fra i Penati rimbombar s'udio Ululo lungo di fatal terrore,

## DECCALIONE E PIRRA.

Cassaro il vente, che la buja notte lliempira d'orror, crebro le aubi Fuggian pel ciel, ed apparia frammera L'assurrigoo seren ; in Oriente Sorgea l'aurora vermigliuzza, allegra, Che per tanti mattiu stette nascosta Rayvolta in fosco tenebroso velo. Placidamente si muoveano l'ondo Spinte dall'ora; che d'onde ricolma Era per anche la deserta terra. Su picciol legno, che'n balia de flutti lva dal primo di della tremenda Ira divina , la versora Pirra Svenuta pel timer, chiudea lo luci; Pur aller le chiudea, ed un fugace Respiro apria le scolorito labbra-Al pio consorto la cadente testa Poggiasa 'n grembo, o sulla man te Ei la reggera; mestamente chino Un guardo a lei, un altro guarde al ciclo Alternava piangendo; era ogni sguardo D' amor, di duolo, e di speranza un voto.

Sorrise , e 'l ciel si fo' tutto sereno, E 'I Sel lucido norques in faccia al Solo La di vivi color Iride pinta Appari nunzia della pace; allora Angosciosa anelanto sospirando I lumi aperse la leggiodra Pirra. Con nu sospir d'affanno le rispose Teneramento il suo consorte; un guardo Ameroso le vol·e; elle proruppe : Dor'e la Madre? Ahi dure il vecchio padre, Le sorelle, i germani, i cari amici? .. Sposo, rispondi !... Alii noi siam soli ! ahi soli. Che faremo quaggiu? ... Deb! elu mi rendo Al primo nulla? e chi nell'onde atroci, Tomba de cari miei, mi slancia, ond io Abbia la sorte alla lor sorte uguste ? Disse, ed alzarsi ella tentò, con grido Di spavento, e d'orror, ei della veste Per un lembo la prese; e dove, ah l dove, Dolce metà dell'alfanuato cuore, Disse, cerchi la pace! ... o vuoi lasciarmi, Vuoi lasciarmi così ?... soli nel mondo Sob nen siam...tu mi rimani o cara! lo ti ramango; la mia vita è tua, Mia la tua vita... ab si l sarotti padro, Fratello, amico ... più tremendo ancora Esser potrebbe il tuo destino o'l mio, So un sol di noi serbava I ciol ; parca Poco al destin, che 'l padre mio col tuo Unisse I sangue, o ch' Imeneo col mio Confundesse 'I tuo fato ; un nnovo nod Son le svonturo nostre; a me ti serba Fida consolatrice; il mio dolore Sola seemar tu puoi : vivi! i tuoi giorni Mi son cari così .... l'accento estremo Proferir non pote: gelò sul labbro Al rimirar il rovinoso flutto Alto portar la pavirella erranto. Vivoriscimamente al seno strinso La semirira sua compagna, addio, Affanno a gridò...,ella men forte

L'intese Giove: a quella coppia amante

Sommemamente gli rispose, addio! Ma non si franse il debol legno : un Nus Vegliava a sua difesa. Era 'l più raggio D'egni nom Deucaliou ; o la più saggia Delle donne era Pirra, endo tal coppia Giovo serbo. La scriso sola al mondo. A scorno di virtù ella era sola Degoa d'esser d.fesa. In sulla cima Del superbo Parnasso il flutto amico Portò la nave. In sulla pietra asciutta Deucalion balso. Stringe la sposa . E introlciate le braccia in su!la terra Caddero entrambi a render grazia a' Numi. Puscia con leuto passo egli sul margo Del torbido Cefiso altere fium Prese ignoto sentier. Ella seguia Lo scoreso cammin, Allino, ah dove, Dime, mio dolce amico, oso mi guidi? Qual mai tempietto sulla cima al monto S' alsa mirabilmente? oh! chi serbollo

Nel gran fato comm ? Serbollo, o spua, El gli rispone, quel cli catrambi in usta Ci romero à. L'amo tempeito è mero A Temido immorbita (cerchiam sellurio Merolia de la Compario del compario del la compario del la

Noi siam soli nel mondo, e d'esser solo Non mi darrebbe, se vivesse meco Eternamento l'adorata Pirra: Ma morti noi , s'estinguerà la bella La più bella opra tua, Sull'orbe muto Per chi 'l Sol brillerà? Le tante stelle, La bianca Luna per chi mai faranno Bella la notte ? l'iride, l'aurora , Il lampo stesso, la tempesta, il vento Chi mirerà? per chi fecondo il campe Farassi? a per chi mai le piante, i fiori Germoglieran? Pietosa Dea! di padre Il dolce nome a paventar costrotto Son io; mia vita necessaria troppo Sarebbe a'figli pargoletti ; è vita Un breve sogno, ch' un istante fuga. Alı Pirra mia! d'una sola morte Morromo antrambi, chè di duol morrebbe Chi rimauesse dopo l'altro in terra. Ed ahi! lasciar dovremmo i fieli nostri lmberbi forse, pargoletti in cuna, Proda de' mostri, che dal sozzo seno Della terra useiran, allor che scalda Il Sol la faccia. Oh Dio! spora, tu piangi ? Ob Dio! m'uccide il pianto tuo! non posso Regger al peso dell'atroce sorte,

Regger as persons and a person and a person

Bendate gli occhi, fidi sposi; i veli Sciolti, a radendo il fango, uscite fuori Del tempio insiem, di vostra madre l'ossa Coglieta entrambi; a poi gettate entrambi Di vostra madra l'ossa ia sovra 'l fango,

Tacque la Diva di rossor dipinae
Pirra le gota i la modeste luci
Abbano sonprando...O unadre, madre
Sclamb, turbar degg' io tna muta polva?
Gettar l'ossa 1...ma come 2...e dwre posso
L'ossa tue care riavenir 1... mia scotta;
Sposo, tu sei; imponi: i sacri detti
Spegami tu., a a sacri detti adempio.

Springe il suo consorte, a lai porgendo La destra, e seco tacito la trame: Pien di speranza si velò la fronte, Ella la fronte si velò: pensoso Pet scutier camminava; ad uno ad ugo Cogliera i sassi, e soll'alpestre via -Gli gettara passando: alla cogliava I sassi pur ad imitarlo accinta. Alfin sclame Deucation; gran madre Terra feconda , l'ossa tua rices i Pietosamente, e 'l vota mio seconda. Pirra, eui dolce palpitava il cuore, Il velo alsò dalle vivaci luci Scintillanti di cupido desio: Simile a quel dell' ondeggiante mare Assano moto le gittate pietre: Gridò, lo sposo si rivolse, e cento E cento donne verzosette, a pari Numero di leggiadri gioranetti Vide cresciuti passeggiar sul piano, Novelli abitatori al mondo antico, Adulti figli di non vecchio padre.

Egit upone il val, viene ila turha Alienhiarda, e non signor lo chiama Omi labbre, eggi esor ; accorto e naggio La turha aduna, delle prinche. Inggi Spinga la forsa; degli eterni Del II nome insugna ad invear; reapano A contrairi adopra i e fatta al valop Reparatori i adopra i adopratori i

#### RINGRAZIAMENTO ALL'ARCADIA.

Ma perchi r'ede ancor tra quel sienzio Lontana rose quell'illegra voca cui Turisa dell'urignuol nascone e mesto L'armonios sospirar notturno.
O doke più dall'urignuol, più dolee
Del ruzzello, vià sari, enutor vivace?
Avvicinati a mer centar pur io
Talera ardioca: alle pareta appesa

Sta la rinto di fior rendida cetra. Chi sci cantor? Io già l'imposte schiudo, Sto sullo soglie ad aspettarti. Ab splende Sull'erboso e gentil picciol sentiero, Clie ti coodure a me, propisia splenda Vividissima stella amisa luce.

Ma qual mai turba s'avvirina? ob come Danza la turba l donzellette vaghe Siete, e fanciulli. Donzellette amiche, Chi rantava di voi? pur io donzella Sono, e vorrei che m'insegnaste il ranto, Chi si dolce rantò? fanciulli, ali posso Cerear tra voi il vate mio notturno? Quel rhe già 'I sonno m'impedi, ma raro Femmi'l vegliar per ascolterlo. Abi muti Sono costoro ! invan ricerco il labbro . De cui la voce, rhe nel enor mi scese, Uscl pec'anzi, Donzelletto, addio; Addio, fanriulli; mi lasciate in pace; Fra voi non v'è quel ch'io cercave : il ballo Menate pur, ch'io men ritorno el sonno, Or rhe sul lette solitario splendo Vividissima stella omira luco , Balena 'I riel? n pur s'accese il monte? Nuovo portento l come balza il cuore ! Qual fiamma passe negli sguardi! il piede . Perchè trema così ? Quel ch' io cerce ve Verrà, certo verrà : scende dell'elto : Eccolol O sacro d'Elicona omore, Paster de Pindo, folgorante Nume, Che I giorno meni sugli eterei rhiostri . Or meni il giorno sulle mia pendice. Tu m'involi e me stessa : eh mie capanne Fosse degne di te! Donzelle , ah fate Fete, o fanciulli, al nostro Nume onore. Or vi ravviso; voi siete le Muse, Gli Amori voi , ecco le Grane : un bacio Chi di voi, chi mi dà, Grazin vezzone? Qui danza 'l gioco, qui loquace e muto Parla tacendo l' eloquente riso, Ed il soave pianto abbreccie e stringe : Di tenerezza e di piacer entrambi Son pargoletti figli il riso, e I piento, Oh dolci effetti , oh rara turha! oh come Splende al vostro guarder su mia capanna Vividissima stalla amire luce !

Nume di Pindo, tu m'edditi il bosco , E'l fresco resso e ricercar m'inviti. Splende fra i mirti l'aspettata Aurora : Mille soavi odor spire l'euretta. Fra quelle piante, deh fra quelle piante Perchè fuggite, o Muse? e che fuggite, Grazie ed Amori? Ad albergar nel bosco Qual provete piacer?... Nume, mio Nume, Se v' he piacer ad alberger nel bosco, Ch'e nido della Grazie e degli Amori, Une capanne anch' jo vorrei tre quelle Rigogliosette e superbusse piente. Oh bella schieral Oh vedi l'ognano ha cinto D'una ghirlanda pastoral la fronte, Una ghirlanda e me. Ognun l'evene Stringe. L'avena e me si doni : anch'io

Veglio un ermento ; ed e guidar l'armente M'evrenceò. Eufrosine leggiadre, M'inseguerai a costodir le agrelle ? Lo di te ranterò ; le Grazio usate Sono e semplice canto; usate sono A udir caoson, che forocetta umile Scioglie inesperta ellor che brille in cielo Vividisima etlle emisa luca

Quest'è 'l Parrasio hosco. Ecco gli Amori, Il Gioco, il Riso, tatti elbergan tutti Nelle capanne del Parrasio bosco. Suona Glaucilla le pendice. Ah questo Questo è 'l mio nome ! Sacerdote all' ara Dell'Aonio Signor, tn I nome mio Su pargoletto allor, scrivi, deb scrivi! Cresca l'allor, insiem cresca il mio nome Col volcer dell'età : grate , o Cinante , Al dono tuo , vuo meritario , el fonte Dell'alma gloria beva il labbro mio Insariabilmente, onde somigli La mie canson non al fugace lampo, Che striscie, abbaglia, folgoreggia, e cade, Ma el vivo raggio del nascente sola, Che grendeggia crescendo in messo al cielo. Tal'è, Cinante, mia speranza, il voto Della mie gioventu. Tale, o pastori, Coppia geotil, che all'immortal pendice Or mi guidaste, a cui degg'io le rera Bella speranza che m'evvive , tale È di mie gioventete il voto ardito, Poiché vostra merce tra quelle sacre Piente i'soggiorno, ov' or per me risolende Vividissima stella amica luce,

#### AL VESCOVO ELETTO DI CASALE

## MONSIGNOR CARLO PERRERO

DELLA MARMORA.

S'è ver che quando del materno seno Esce fanciullo, e cui destina il Cielo Col volger dell'età quella sublime Agitetrice fantasie, che muove Ogni fibra del cuor, come veloce Il vento muove le mature spiche, Sorger si vede delle dolce cuna Al destro lato colle cetra d'ore Amabil Genio, che di rose 'I crine Inghirlandato giù del ciel discende, E stringe el seno il pergoletto, e 'l bacia, Si che presago di venture cose Sovra i labbrumi suoi l'anna divina Infonde 'I bacio del divino Name: E s'è ver ch' ogni di della soave Arte, ma par difficil erte, eccelso Scende maestro il netal Genio, emico All'alnno novello, ed erudisce L' alma pittrice di natura el canto s Chi mi sa dir, s'ollo mia euna oppresso

Udissi il sacco favellar di quello Mirabil fabbro d'armoeia percune, Ch'appena la ridente intatta bocca Apre ad un riso lusinghiero, intorno Col dolce fiato la volubil aura Del grato odor delle vermielio rose Al mettin nate mollemente impregna, Che appena muove la leggindra destra Sovra le corde della vaga lira. Odesi lieta dal comuna applauso Suonar la sponda, ov'egli stassi in divo Estro rapito, del più fresco rezzo D'allor venusto placido godendo ? Chi mi sa dir se me creò poeta L'eccelso Nume ch'ora invoco? oh s'egli Sin dalle fasce me ereò poeta Scenda quel Numo, rhe 'l mio carme invoca. Al certo noi farem suonar l'auguste Fertili spiagge d'Eridán, qui dove Dall'età prisca de Romani eroi Bagna a Torino le superbe mura , E colà dove ver l'Insubria spinto Del Monforrato la città primiera Lambe passando; e forse fia, ch'udirmi Brami Inobile flume, e fuor la testa Sporga dall'onde, maestoso, e lieto Qual recebio padre, che l'ardita prole In magnanima lotta ammira e gode. Forse bramose d'ascoltar le ninfe L'assurre cocchio muoveran pe' fintti , Sin che ginnte su questa aprica riva Fuori del cocchio spingeranno ardite L'avili piante, e mi verran d'intorno Nal molle praticel sedendo in giro. Udite, o ninfe d' Eridan, to m'odi Usato al canto degli eterni ingegni D'Italia nostra e dell'Italia antica Moestoso Eridán. No, non m'inganna Il fervid'estro, che nel petto acceso Della mia gioventu l'ore beate Felicemente di piacer feconda. Nata son io co' non ignobil versi A tesser veritier candido applauso Ai pochi figli tnoi, rb'alma nel seco Non degenere pur da'lor grand'avi Chiudono, e'l raro meritate nome Hanno di saggi , del fatal costume Incorruttibilmente vincitori.

Cone terreggia? Teeder in mill umile (ili. dell' armont conspiratate evletta.) Terreggia? I aggio sull'a stella genta; E trammente observati vistas a Carlo E trammente observati vistas a Carlo Le vistas de amunicar an' astrono Che la virtute a de uminicar an' astrono Che la virtute a dei uminicar an' astrono Te brama celebrare, brama sò senso Pregiar del nome d'un del poch arditi intistatori del grand'a vi soutis, Colamos I minicar proso, appur serva, Colamos I minicar proso, appur situation Del minor suos fe la rhistar voce.

Vide già Tebe giovanetta donna Vincero a paragon Pindaro eccelso, Sommo vata immortal; forse a maggiore Gioria di noi , donzella fu sublime Di quel sublime Pindaro maestra, E donne son le celchrate Muse, Dunque s' io pur alla difficil meta Tento salir, se da pensier dell' alma Pinta l'immaro no mici carmi lascio. Como in limpido vetro immagin chiara D'una facciulla, ch' al suo biondo crino Agitato dall'aura i fiori introccia, Che si dirà? D' un bell'ardir talvolta Nasce la gloria : s'al fronanto tronco Di rigogliosa pianta non s'appiglia, L'edera tortuosa in terra giace, Ma s'avviticchia a quella pianta, e sale : Il passeggier, che calpestato avrebbe Le vulgar fogbe , da lontan l'ammira. Sompre però magnanimo soggetto Scolga qual vato, cui l'aura divina Sulle magiche penne in alto lera, Nè «cordi mai che le catene sdegna La fantasia, benchè catega aurata Le si doni talor : poni funesto Argine all'onda d'un gran finme : ed esce Fuori 'I gran fiume dall'altere rive , Così che I campo e I praticello allaga, Schianta il verde arbuscel, la messo strugge Quel flutto stesso, che se industro 'l guidi Placidamente la tua messe accresce, Scelea I vate di sè derno sorretto. Ne la grand'arte s'avvilisca : i surti Spontanei fiori colga il Genio; il Genio Spontanei fiori per te nati, o Carlo, Sull'ali mi reco: candidi gigli . Colorito viole, intatti allori D'Engaddi colti nolla sacra vigna ; E forse indegna non son io di quello Del Genio dono, non indegna forse Son io d'offrirti quel divino serto, Chè 'I buon voler la debolezza emenda Duaque non ti sdegnar, s' incolti versi T'offre incolta donaella, e 'l merto enora To non abbaglia certo il sommo grado, A cui chiamotti 'I riel ; Carlo, tu stesso L'orni cosl di ben più raro fregio, Nuovo, e degno pastor ; rhiamarti padre Casale ambisce, e tu l'udrai di padro Il caro nome replicar; del pianto Abl forse allora trattener le stille Involontarie non potrai, ma pianto Di tenerezza , o d'un amor celaste Tuo eiglio bagnerà : l'umana ebbrezza, Ch'ambision si noma , orribil mostro , Tu non conosci; tn I gemmato anello Palpitando ricevi ; eppur chi 'l merta, Se tu, saggio Signor, anco nol merti! Di quel gemmato anello il nobil pegno L'Eterne a te confida : ah se tua gloria Tange così, te ramereni il dolce Pensier ch' er vivi dell'altrui rentura

Operator; a far beete eltrui Vivi, te non più mail al vigilante Buon genitor di namerosa prole Te rassomiglio, che se veglie, solo l'o' cari figli suoi veglia; se brevo Sonno lo stanche sue palpebre chiade, I cari fieli suoi sorna : falice . Felicissimo gregge, a cui pastero Simil al padre di famigha, dona La elemeoza del ciel; simil pastore Diede al ricco Casole il ciel elemente: Ch'anco talvolta qual balen cho fugge In gredo eccelso la virtute umile Brilla quaggiù: di quell' umil virtute, O do' Ferreri onor, premio ricevi Nol sacro ammanto: ma che cosa è gloria? Che cosa è vita? o che rimeue a quelto Che fra voluttuose e molli coltri Borme sornando, che seduto in trono Cinto d'oriental vaghe conchiglie Onnipomenti leggi al mondo dette ? Che gli rimen quando si desta? ahi poco Poco così riman pell'ultim' ore A totti i grandi della terre l iu grembo Delle gelide tombe orribil sonne Dormou gli evanzi miserandi e vili De' uobil avi ; il tempo siede sovra Que' mausolei già diroccati a mezzo ; E guata l' opra della nostre eteto Malignameote sogghignando, ch'elle Templi, palagi, ed archi innanti al cielo, Ond'egli nuova nel distrugger gioja Provi , chime tempo l chi fuggitivo l ahi dovo Porti eli anni con tel chi dove porti Serti, mitre, piacer, fema a riposo? Il tempo fugge, e al cuor uman sol lascia La rimembranza del passato; acerba Rimembransa talor, ebe turba i giorni Della curva vecchiema, e ch' ovvelena

La rimembrana del passato secela. Rimembrana talor, ede turba i giorni Della curra recchiena, e ch' orvelena Ilevianni giorni a giorentite. On heuto colui che volge indistro. On heuto colui che volge indistro. Scona errosiri to quardo lo la ta beato, Che 'I tuo aguardo potrai volger indistro Scona errosirie maii Il tempo fugga i. Ma nostra pace uou si porti; e dolce Rida per usi, como tranquillo ride In ogni età che volge, in ogni tempo Soavissimamente il quor del traggio.

IN MORTE DELL'AGATE

## SILVIO BALBIS.

Quis desiderio sit pudor aut modus Tam chari capisis! pracipe lugubres Cantus, Melpomene, cui liquidom poter Vocem cum cyshara dedit.

ORANIO A VIRGILIO.

Plangre o Muse con la chioma sciolta: Selvio, ah! Selvio dov'ò? mid'ombra e polve È fatto il vostro Selviu; e pende mute

Eterno alloro : ben vid'io talore Dalle reggia freschissima dell' Albe Scender Egle ridente, amabil figlie D' Eurinome e di Giove ; in argentino Nappo tenea l'ambrosia, e le spargea Interno interno a ferendar d'ercelse Divine frondi il rigoglioso trouco ; Or volge intorno el leuro Egle piange Sulla ruvida scorza il molle labbro Teneramente sospirando imprime. Ahl non è Febo il solo e cui rammeuti Soavissimo amor quell'arbor muto: Egle ben sallo, Egle infelice e sola Che pastoral resti cendida gonna Seguendo Silvio, sin là dove nasce In praticel di fior candido rio Somente all'Eridan, Egle divenne Fide di Sirvio forosette amente : E e'Egle piange, el suo dolente piento Piangete, o Grazie, con le chioma sciolta. Egle è sorella vostra : Egle primiera

Nella cuna di rose il picciol fianco

Mollemente posò . . . A lei la ros

È mera, e sul suo vago amabil seno,

La dolcigima ertre al suo divino

Are divina, dolce dolce incurve L'odorifere foglie: obime l ch'invano Olema all'aure il caro fior pegietto! Simil el pianto della fresca Diva, Che ha le gote vermiglie, a 7 piè di nove, Imperie 'I care for d'Egle 7 bel pianto. Ohls' è ver ch'indivise a sempre amiche Le ritonde carole, i dolci canti Movete insieme tenere compagne, Della compagna 'l duol v'abbie pietose! Talia , reca 'l pungeute eurato dardo , Etu, Enfrosine vaga, un ramo solo D'un rigogliose mirte; in sul tue mirte Cel darde surato di Talia vedremo Egle tosto vergar l'amato nome. Ah I sull'arena nou vergarlo | puote, Dell'invidia ministra, in un momento Volger sossopre il nome un'aura erdita. Ab I non vergarlo sovre 'l duro marmo l Giovine men di donna, ahi l nol potrebbe, Ma non invan pregni; Egle, ti reco Di tue gormane il dono i eccoti I derdo , Ecco I ramo di mirto : ab! se 'l bel nome . Il gran nome di Survio interno scrivi Al ramuscello, o'l ramuscel mi doni, Il ginro el raggio ch'assurriguo brille Nelle mesto tue luci, in sul mattino Su bianco sasso poserò la cetra, Ove mane mertal mai non la tocchi, E sol le fila d'or moduli lenta Tua bellissima destra ; il sai ch'io vidi Entro I mie pastoral tetto sovente Silvio albergar, accarezzar lo vidi Me pargoletta; ei per età senile Già bigio I era non isdegnò talvolta In gioco paeril sebersar con meco Ali l'amico dov' è Sarvio, deh! Sarvio,

Alla mia voce non rispondi? Ah! tutte Ora che Suvio eternamente tace, Piangote, o oinfe, con la chioma sciolta. Più di tutte le ninfe, ah! tu sospiri, Ah! d' Enrinome figlia ! e volvi lenta Vestita e hruno, vedova d'amore. Benchè Diva del ciel. Rammenti il tuo Servio iofelice, lo rammenti, e piangi, Or' è quel tempo in cui plecida gioja Al caro tuo vicin sedendo avesti. Quel fuoco che non cape in freddo cuo: Dalle parlanti sue luci bevendo Attentamente : del fecondo labbro Bevendo i versi armoniosi : or fuoco Dagli occhi più non beverai , più versi Non beverai dal labbro suo ; qual fassi A sensibile cuor fiero tormento La rimembranza del piacer 1 . . . . che dico ? Donna mortale ab! noo sei tn! discendi . Egle gentile, sull'alette d'oro Degli Amerini che ti fan corona . Agli Elisi disceodi : in sovra i fiori Degli Elisi il vedrai, là dove splende Sotto nn vivido Sol limpide giorno : Egli avrà seco METASTANO; i fati Di Tancredi narrando al sacro vate: O forse a Guinza mio primiero amore Pingerà di Salumo il fertil campo, E v'è chi dice che non v'ha poetn Alle falde de' nostri incliti monti? Se poeta non fu grande suave Il nobil Sirvio, chi l'eccelso canto A lni dettò? Ab! che somiglia adesso Chiusa facella in mesta tomba bruna L'entusiasmo di Sarvio. Alt! voi niangeto Il cantor vostro, vezzosetti Amori? Piangete, Amori, con la chioma sciolta.

Piangete, Amori: sull'ombroso lido V' ammeestro no' più vessosi giochi L'estinto Strvio; trarre ad nna ad una Le hianche foglie di negletto fiora Ei v'insegnò, a v'insegnò che Sorte L'infedeltate a la costanza scopre Allo spicear di quello foglie ; a quanti Quanti flori cantò Smilace , Croco , E Narciso o Giacinto e'l Mauro antico E l'Anemone vago, e cento o cento, E'l più bel fior che gli era nato in seno; Ma se a doma immortal pinge cantando La dei poeti creatrice mente, E'l sesso imbelle a mieter lauri invita, Qual donna v' ba che non si scota il cuore Nobilmente avvampar di sacro fuoco? Pargoletti Amorini a Ini d'intorno Ve no stavate, e chi di voi mi dice Quanti tesori nel suo grembo cela L'alta Musa di Servio? oh I chi palesa L'immortale tesor, ch' ancor nasconde Invid'area nemica ai guardi nostri? Oh! chi m'addita dove 'I volo sciolso Quella colomba che vermiglio nastro Legò sovente di Ciprigna al carro,

Che abbeverò sul labbro Anacreonte. Che Sarro celebrò? quella colomba Loquace angello , che la vergin Teba Di Jodame e di Giove entica figlia In Dodooa portè; quella de' vati Messaggiera che i versi intende e canta, Una della colomba intatta penna Togliete, Amori, da'suoi bianchi vanni: Ella dorme di Sirvio in sull'avello: Ah I s'io carmi vecgar degni di Silvio Colla ponna potrò, che voi recate, Vedremo al suon de doloron accenti Piaogore i vati con la chioma sciolta. Dolco è l'alma de'vati , e dolce 'l pian Delle tenere Muse . . . . e come , o Muse , Come novella varia scena aprito? Picciola nave inglurlandata gira Su fiumicello di perenne flutto t Siede l'Estro alla prora; e muove 7 remo Il rapitoro della pinta Flora; Ad Erato vicin, Egle gemente Abbasia 'l capo sovra il manto nero , Cedon lo ciocche degli ondanti crini . Squallido è 'I volto ; dove gite insieme , O lo più vagbe tra le giovin Diva? Tacete aurette, Erato parla: o cara Ai Numi agresti pastorella, dice L'argentina dolcissima sua voce, Tu che brami da noi? dob! non fermarne . Lascia che l'Estro la barchetta spinga Siu colà dove in isola feconda Sotto nna vôlta d'år mirabil mermo Fasti colonna; fe'quel tempio il Dio Che cadendo dal cicl soppo divanne, E a me lo diede, allor che sposa all'ara La ripugnante languida Ciprigna Trarre fn visto; me lo diede, ond'io Con pronube caosoni il suo dolore Pietosamente lusingassi; al tempio, Ov'io l'opre miglier de'vati serbo, Egli mi segue; noi rivali il cuore Disputammo di Silvio, e sempre a gara Vezzi e doni facemmo al buon poeta, Con i venusti scherai il livor nostro Cantamente scemò, ben cento volte Ad abbracciar Egle mi spinse il suo Suave ragionar; chimel nel pianto Egle or mi sei compagna; i sacri carmi Nel sacro tempio deporrem; di luca Febo li cingerà ; così gli amori D'una tenera Musa, i cari amori Della più bella fra le Grasie, eterni Faranno i carmi dell'estinto Sarvio. . . . Parlava ancor: impeaiente l'Estro La navo mosse , lieve cenno fece Erato a me, languido aguardo volse Dall' nmido sue luci Egle gentile Ai flutti lievi fuggitivi ; o m Al rammentar di Savio il caro no Pianser le Muse con la chioma sciolta.

## A BARBARA PROVANA

FATTA SPOSA DEL CONTE

DIEGO BERTINI DI MONTALDO

INFLANDOLE L'AUTRICE IL PROPRIO RITRATTO.

Questa, cha in Pindo sulla cetra d'oro Celebraron talor l'Itale Muse, Immaginetta mia, ch'or dentro al cerchio Di biancha perle, sull'avorio hreve La man ritrasse di pittor industre, Immeginetta ignota ai molti, egregia Por la vivace somiglianza, e cara A te cotanto, o mia soeve amica, A te fide ritorna; io d'ennodarla Qual pria solevi sull'ehurneo collo No non ti chicdo, che ben altro amo Oggi sentir dei tu primier; ben altra Immaginetta al hianco seoo eppesa Portar dei tu; ne gelosia conosco La vittrice di Morte e di Fortuna Santa Amiciaia ch' or ti segue all' ere. Onando della invan sempre ameta e piant Germana tue, di Gioserrina nostra Tutti gli affetti io dividea, seguire ble vide il Pindo tne maggior sorelle All' ara accesa dal pudico Imene, Oggi tu sola , tu che t'assomigli Dell'elma invitta ne' divini sensi A GLOSSFFINA mia, tu speme e vita Dell'adoreta genitrice, speme Degli amanti fratelli e mia pur sempre . Il pegno accogli d'un'eterna fede. Non io però con lusinghieri canti Seguo i ridanti sposi. Une sevara Filosofia mel vieta, lo non di folli Amori canto ; canterò di paco. Piacer di folle amor è lampo; è pace Raggio sereno di notturna luna. Splende quel lampo e passa; il raggio meno Splende, durevol più; dimmi qual brama L'accorto passeggier fra le tenchre, Scorta a lungo cammin, le luoa, o il lampo? Ben di pece e piacer limpido fonte

Seravii il nodo, cho nel celi tenuto lle il notio ciclo configuemente Amoret Nel cicl, là dore impera Amore, ashita con la compara ante nel consecutiva del ciclo consecutiva del consecutiva

Amor, sperenza e guida; ella l'ottenne, Don raro, ahi troppol negli iniqui tempi-E chi non vide col severo sguardo, Nello dore te stanze, e sulle molli Voluttuose piume, ahi spesso l il mostro . Che infedeltà s'appella, il doppio viso Di scaltrito sogghigno mensognero Ornar tra vaghe parolette accorte? E chi non vide il Tredimento in messo Dell'alte sele passeggiar talora Gigante altero? Ed ahi l talora coculto Serpe, che striscia, le di fior catene, Che già faggendo l'Imeneo pudico, Gitto sdegnoso , chi coprir nel mira Di periccio velen? Languono i fiori . Venno scoperte le pungenti spine. La incantatrice mobile Lusinga Maschere or rivestl, simile a quella Degli antichi Istrioni; al manco lato Ridente mascheretta colorita ; Al destro, molle d'artefatto pianto Maschera disdegnose | Oh giorni | Oh tempi | Oh infelici costumi l l figli , i figli , Qual duro preo a chi sott'aspro giogo Ha sol d'Imeoe i duri affanni eterni ; E il gioir vero d'un beato nodo O non conosce, od ha gustato appena. Contro l'irata, non innocua sposa, Pieni d'atro livore escono i detti Dal lebliro incanto ; il fenciullino assolta Avidamente, e delle colpe altrui Grevasi già la tenerella mente. Sposi nuiti dall'oro, e dall'errante Folle desir la sera, e disuniti Al mettin nuovo dall'avverso genio, Dal dissimile amor, da brama ardente Di libertade, e di gioire inique ; Quelo di genitor cura e pensiero Nel cuor protervo nudriran ? Ma com Ma come, ahime l io degli altrui delitti Teco, o sposa, ragiono? In su tua fronte Sorger io veggio di virtu lo sdeguo. Dehl perdona, perdone; io delle austere Scuole dei vere in Pindo alunna crebbi , Nè me vide giammai Gnido lasciva, O Pafo seduttor; perdona, e scorda L'ingrato suos del canto mio. Qual tema Seguir può mai la vergin pura e saggia All' ara desiata ? Ah l tremi quella Vergine incanta: che sen va superba Fatta sposa a colui , che in turpi scens Lasciva dansatrice adocchia e segue, E fra i penati suoi l'ira e lo sdegno Reca destati da' mal compri amori s Od a colui, che dalle scuole infide Bahando a fianco degli accorti amici , E l'increato, e sue mirabil opre, E l'arte e i dritti e i popoli e i reguanti E la virtute ed i doveri apprese A bhrar pronto coll' arguto spirto, Si che niun culto e ninna legge enora. Tremi la donna, se a quel reo s'annoda,

Che l' oro sparge in folle gioco, o e quello Ch' ebbro per lieve cenno in voci scoppia Di minaccie acerbimime, ed i figli, E i servi eduna alla tarribil scena. Tremin donselle incante ; in van sua pace Spera le sposa dell' iniquo ; invano Quella sete d'amor, che in ogni petto Pose l'eterno, a lei favalla ; estrana Donna le usurpa il loco suo : proterve Sul cuore impera, e cui sposa infelice Suo destino affidò. Misera | ahi | spesso lucostanza, rimorso, e timor vano, E gelosia fatal tutta la vita Della misera donna ange e consuma, E forse chiare per virtu sublime Acclamata sarebbe in miglior nodo, S'ella cadeva sul fiorir degli anni . Chè in pochi petti la virile e forte Virtnta alligna al , che non derida

Della frale virtute esempio e caso. Pur questa è sorte, che sovente merta Cieca donsella libertà sognando, Amor, scherzi, piacer, lusso e riposo. In cocchio anvato fra 'l negletto volgo Passa la donna, e le terribil pano : O gli immondi desir porta nel seno, Mentre la stolta vergine compagna Invidia I cocchio, e le fulgenti gemme, Ed arrowisce del paterno nome. Or ben vorrebbe le svogliata moglie Colle gemme, coll'oro, un sol momento Comprar di pace ; ben vorrebbe a quella Vergine stolta cedere il suo laccio Contaminato, ma non vuole il Fato. Ahi I sono eterni I ceppi ond' ella è cinta ! Abil che gli sprezza sol l'orrida morte. Or che farà costei ? Tace penando , E il suo tacer al folle ignaro volgo Vergogna par. Un'erte vil gli pare Il cauto simular ; ma il vero raggio Guarda ed ammira chi curvando sotto Il duro giogo d' immutabil sorte . L'occhio del volgo spressator, col riso Prudente inganna : se 'l mercato nome . Che e presso d'oro altri comprolle, invano Lasciar vorrebbe; ella fa si che almeno Oporate dai molti il nome sorga Colla sua dolce libertà comprate : Ed almen posa ella s'eveme ellora, Che bianco il crine in vedovile ammanto Sola ai figli rimane; ob scorno eterno De perversi costumi l Ella straniere Pra coloro, e cui diede e vite e cuore, Diventa, ed importuna ella diventa; Da'suoi divisa in solitaria stanza Sol le rimane dell'entice node Memorie acerbe di passata gioja, Giovane nuora dall' aurato letto Insulta al suo dolor , trionfa , regna , Dal lusso folle, dal piacer seguita : Mentre la madre, usata a miglior sorte

Io fresca etate, or suo tremante passo

Mista alla plebe sul fango strascine, Sinchè un ordin novel di nuove cose, La nuova balsi dal soglio, e le ponga Colla succera antica in pari stato.

No mai ! benche non dal tuo seno uscito Sia 'I tuo Guelmeno, per soave amore Verace figlio tuo, cotanto effanno, Vergine bella, ne' cadenti giorni Avrai: non io del mio dolor morrommi Nel vederti infelice: avrai tu peri Alle tna saggia genitrice il fato. Te seguirà nella sfuggevol vita Compiacenza soave, e la fedele Cura d'alimentare un puro amore, La delicata gelosia , non quelle Che dal disprezso e dalla invidia nasce, Quella bensì, che suol natrir la fiamma Qual lieve soffio su brillenta face. Voi tuttor seguirà sacra amistate. Candido affetto, che de' vuoti giorni Fra gli amici consorti un sol momento Vuoto non lascia ; come industre donna Se intreccia serto sul dorato crine . Ove gemma non v'è, pone una rosa; Paterno amor, che cupido rimira Ne' fanciullini altro so stesso, e veglie Col provoido pensier ; eauto rispetto, Che al sensibile altrui cuore pasenta Recar ferita. Un pensier solo avrete. Un cuore, un nome, un talemo, una vite. Narran le Muse, ch' eran già due salme Sol una salma, e l'uom crescea, qual due Sotto una stessa buccia innammorate Palme; allor la colomba i lunghi vanni Avea d'aquila altiera ; allor rosate Ali vestiva il corvo, il veltro in alto Si levave sull'eli, e fresca rosa Crescea sul lauro, ed il fiorito pomo Fra l'orbotta giaceva; aran confuse, L'unm fe' guerra co' Numi , e in due diviso

Eran miste le cose, e ardean d'un forte Universale amore; irriverente Piance tuttor la sua perduta sorte. Ma pur nelle felice età primiera, In due diviso, la più cara parte La sospirata parte di sè ste L'uom rinvenir potea, chè la pudica Vergine non mentia gli etti e gli accenti, Onde men raro e'accendas l'eterna Nata da somiglianza eletta fiamma. Presea capanna di curvate frondi E profinmato letticciuol d'erbetta Eran talamo allora, e reggia e trono. Sotto vôlta di roce un argentino Finme passando negli estivi giorni Preparava lavaero al erin disciolto, Ed alle membra affaticate; un vago Arbor fecondo, un aivear di miele, Ricco un cospo di fragole vermiglie Feen beate le mense; un flor sul crine Della sposa riposto, un ramoscello Curvo, qual cinto sotto il molle seno,

Se non più bella, la facean più grata All' innocento tenero consorte. Non mentiscon le Muse, o nelle occulte Favole han posto verità sublime. Diego felire! Altri le vita tutta Passa in acerbo lagrime, cercando Del verace amor suo l'invan bramato Obbietto ; to tel rinvenisti , indarno Madre non seegli a'figli tuoi; non quale Snol fra il deliro della stolta genta . Verace per natura, e per effetto Mendace madre oprar, ma qual la dolce Prima compagna tua fatto s'avrebbe; Oprar vedrai la mia diletta, a 'l tuo Cuor d'immenso piacer tutto, buon padre Palpitar sentirai. Ella pur sempre Fra le tranquille tue dolci pareti Sprezzar saprà lascive lodi, e 'I puro Seno, sarà fonte di vita a'figli; Në stranjera nutrice i primi passi llegger dovrà ; në il balbettante labbro Far risuonar di non intese voci Straujer maestro accipigliato e grave. Inveceluerete uniti : in euor di saggio Sposo fedele, col volar degli anni, La tenerezza non si scema : o s'anes Si scema amor, cresce amicigia: tale Cade torrenta di purissim'enda Da sulla rocca , e di minuti spruzzi Indorati dal sol cuopre 'l vicin Fiorito praticello, u'ginnto alfina Placid'onda formando, un lento o rhiaro Ruscel diventa, ove si pinge il sole, Cinto do'fior rhe irrora, a rhe al perenna Umor debbon la vita : ch fidi amici ! Oh consorti heati l A voi ridenta La giola spargerà sul raro erina L'ultime rose; dai passati eventi Ragionando talor, dei giorni primi Ragionereta sorridendo: forse, Sensibil troppo, le bell'alme alcuni Ebber momenti di fugace sdegno, Di passeggiera gelosia. Tn , sposa , Tu gli ricorderai, e'l tuo fedelo Scuardo vivace ancora, allegro aguardo Ti volgerà, o rivedratti allora Bella com' or le sembri ; il guardo poi De' figli vostri ai pargoletti figli Rivolgerà, lor bacierà la fronta Dicendo: la mia sposa, o cari figli, Imitate, un sol di fra tanti e tanti Non si smenti la sua virtute, I fieli Dolei ristretti vi faran corona: Tu narrerai soavemente l'opre Del tno buon Direco; quanto fece un tempo Sotto l'aspra lorica ; ovver qual fome Presso la Stora vostra in lunga pace Amor da' suoi , speine de' molti ; a loro Spuntar vedrai sulle palpebre il pianto: Tudranno, figli rispettosi; alcuno Muorer non eserà turbando il tuo Prolisso ragionar; sinche lor parli

Non tornerà nel romoroso gioco L'inquieto fanciul ; nn d'essi al lieva Coccluio, finto corsier, del suo germano Auriga fiero, else la sfersa scuote Più non sente la voce; il militare Acciar del padre, un rhe rapi pac'anzi, Cauto depone, ed ode l'opre andate Che fe' già quella spada, ondo le velge Cupido interno; semiglianto ferro, Ma breve più, ti chiede; ogni fanciulla La bambolina, cho col dolce noma Chiama di figlia, al sene stringe, allunga Il colle, innalza il piè, senza rumore Oneta s'avanza, ed all'udir qual fossa La materna sollecita speranza, L'opre s' accigna ad imitar; coll'ago Tease inesperta mal connesse vesti, Sgrida la fantoccina, e poi la bacia ; E vertia, o suda ad educarla intenta,

Quando felice tanto ed conorata Vecchierana arraya questa imaggin unia Appera a altera uni tuo senos ; il deno Appera altera uni tuo senos ; il deno Il moto guerto, la aul'il cedicia il moto Lagrima di delor spuntata a pena Baceiugheria colla remanta destra ; De figli a figli autrereta ideoma El conorato del conorato del conorato Al zono pieton della cetta amire. So rui vecchiera, e la fatal mis temba Cantai sevente, in piangueli, encilo Cengui il erordo di mia cettra, a la resea Copri il erordo di mia cettra, a la resea

-

# VALPERGA DI CALUGO

INTIANDOGAL LA TRACEDIA CRE RA PER TITOLO

Gia la notturna lucernussa un raggio Pallido estrema di cadente luca Moribonda spandeva in salle brune Pareti, Solo nel nilensio amico Dolee fragore placido s'ndiva Del paterno Eridán : a mo del sonno Scendea la calma; colla fronte china Sovra i dotti volumi, invan difesa Facea lettando col languor, che in seno Soavemento morbido passava. Aller, aller ( seeme pen fa ) vid' io Scuoter le porte, a sui ruotanti in giro Cardini risuonare ndii la chiuso Imposte, e giorin Diva entrò repente. Fuor traspariva dalle assurre eiglia Doler, che sin nell'intimo del cuore Le stava. Già delle sua bionde rinomo Cadean la anella ; un sospirar frequenta Il bianco vel pudicamento chiuso Sovra il bel seno sollovava elquaolo. Era l'ammanio oriental, e lungo Strescico l'adoroava. Usa son io Fra buja notte in la mia chiusa stanza Accoglier spesso lo ridenti Muse, E le semplici Grazie, e i nati in Pindo Candidi Amori : e colle Muse , e colle Grazie , o coo gli Amorini , ombre famos Di Veti eccelsi , e d'Eroine antiche; Si che la sacra vision nell'alma Non vil timor, in ogni tempo ignoto Al cuor del saggio, non stupor, ma girja E speme viva in me destò. La fronto Levai da'fogli a me dischiusi innauti , E fisso in vulto alla mal nota Diva L' avido sguardo, un ceono liovo feci,

A lei dieumito a cine farrenti à anua li più ricura i, o il na rece aspetto. Quasi pudies vergine adignata, Che vercennia altrus celar rorreita. L'incolonativo arrenti en noi i alegue. L'incolonativo arrenti en noi i alegue. L'incolonativo arrenti en noi alegue. A compenhior e l'erchio fino al audo Sette non here i ritante i, al fin ceu mento Incolonativo la grimme, in rotta l'incolonativo la primera, en rotta l'eminia tuer e, me, mineral acceptato del l'eminia tuer e, me, mineral acceptato del me di consultato del mento del mento

amen, and artical ferellar pistone, amen, and artical ferellar pistone, to hadronic felb ber engion of avera; Baltani dal seggiot. Erminia mia, gridando, Oh, bella di Torquato Erminia anto gridando, Oh, bella di Torquato Erminia anto adegni Elizabethi and the seguina del beato Elizo. Dell'alta pase del heato Elizo. Elizo Di te parchial trompe del heato Elizo. Di te parchial trompe del pento Elizo Di te parchial trompe del pento el pento del p

Ben io vorrei che dell'amor mio ver Te certa, o Erminia, alta e non dubbia prova Facesse, e che s'udisse il nome tuo Morrè'l mio canto, orunque in pregio stassi D'Itale voci l'armonia sublime ; Ben io vorrei che di mia voce al suono To novella sua spema e nuova gloria, L' Italica Mel pomene chiamasse. Ma tu non sai , quando a mirar riterno D' Italia nostra la non dotta scena, Com'io vacillo, e involontario nasce Dallo stesso ardir mio sdegno, e timore, Tu nou vedesti, ed oh! beu io mel vidi L' Astense inarrivabile Poeta lu balia tutto degl' indegni Mimit Ei che in tempo miglior Grecia doven Col enntore d'Oreste e Filottete Ricondur triofando a' patrii lari ; Ben io mel vidi, cd alla vista indegna Giurai, sacre a Melpomene parole,

Che non mei d'Istrion-profana becca Eccheggiato m'avrebbe i facil carmi. Cho se tra I rito, e l'essefrar maligno, Odo que'versi , onda Saul m'eccendo , D' ira , d'amor , di tema, o di speransa , In non Italo sucon uscir derisi, Del mio cantar cho fia? Fu sempre, il mi . Vano il lagnarsi spesso, e'l pregar spesso Della risorta ombra sauguigna e cupa , Della di Tullia parricida e fiora Ombra. E pur dessa il tragico coturco Prima vestimmi , quendo in seno ascosa All'avveoir, del quarto lustro mio Stavasi nna ridenta primavera, Librata encora sovra l'ali d'oro. Bramò pubblica Jode clla, e la chiese Invan pur sempre a me; la tiene occulta Della gloria mia stema il giusto amoro ; Ne tu nata seconda avrai tal possa Cho ma sospinga al paventalo agone, Tragica scena à fempestoso mare Ove rare è 1 serene, e rotta spesso La nave altrui : riedi all' Eliso , io teco

Non scenderò nel periglioso arringo. Alsò la chieme sulle smerte viso Colle due meni ; i suoi pietosi lumi Ne' migi lumi fermò, la d' Autiochia Vergin Reina, con un riso amaro Senotendo il capo, e le volacti chiome : Donna, proruppe, nol sai tu qual volgo Il ginramento di chi struggo ed arde Sete di gloria? Egli è qual liere nube Che trersi ereda alla volubil òra Immobilmente so nol ciol sereno. Varrà quel di, che dol temoto mare Men gravo e irato sembreratti il flutto, Nnn io però, l'oner del comun plauso A te richiedo, e dal beato Elise Teco non scenderò nel dubbio agone, Abbian Tullin ( se scemere in vane Tn non tentasti il suo delitto orrendo) L'onor primier del lagrimare altrui ; D'un solo pianto, e d'un appleuso solo Denir irraffronabile ma giusto, Salir me fece dai mirtoti eterni Or'io ragiono con il mio Torquato D'eterne coso. In altra età , folice L'ombra di Tullia, in su la soglia amica D'Euforbo tuo guidasti ; egli l' accolso , Ei saggio consiglior; ovo scemala Gli avea bellezza il gioranil tuo canto Provido t'addito; per lui fors' anco , Se all'occulto desir che in seno ascondi, Che celarmi invan tenti , avride il cialo , Non d'Istrion profano e compro labbro, Ma di libera gente elette schiera Di Tullia ridirà gli affanni e 'l nome, Fra dei scelti uditori applauso degna. Ed io ben altro vanteroi diritto Soll'applauso d' Enforbo , io mi fei suo Pensiero un tempo, ed egli tua mi rese. Cura del saggio ed immortale amico

Essere ambisco, ed esso sguardo io bramo, Non d'altri no, di lui else sacro ingegno Guidator scelgo nell' cterna zia. Non mi niegar ch'ombra infelice, il mio Crudo servir, la negofatal schagura, La patria mia schiava e compianta invano E i miei Regi caduti, a lui rammenti, A lui cho di bellezza egregia e rhiara Più cho nol festi tu, fregiar potea Mosconsolata vergine trafitta. Limmago mesta della mesta donna riceva ancor, ma sol fra notte cupa Saggirao l'ombre del trauquillo Eliso Quasti fra noi ; chè suol fugarle il giorno. Rustica voce risugnar s'udiva; Woce del villanel, cho fearitorno Agli usati lavoriy il belar daugo Degli armenti s' udiva, e zispondea Aall' aja, chiusa ancor, mastin feroce. Era l'alba sul ciel, a poco a poco Resseggiar fea l'alpi nevose, un tempo Riparo a schermo alla virtù latina, Novellamente la socchiusa porta L'immagin sacra lenta lenta apria, Or chi nicgare ad infeliee tanto Ombra celebre il suo desir potea? Ecco l'alba, esclamai, che più? che tardi? Erminia | Erminia | Euforbo mio t'aspetta . No rieder devi a mia solinga stanza S'ei pria non t'oda, e qual to sei m' addita, E qual esser dovresti, Erminia allora Fatta serena più , quasi scemato Suo dolor fosse, lampeggiò d'nn riso. Io da quel di più non la vidi , ch'ella Secui I mio voto, e di te curs e cerca. Euforbo: tu non la sdeguar, amico Spirto immortale, a lei ti mostra, ed ella Fra le tue cure, onde superba vassi Italia , un giorno degli crei nntrice , Deh! l'ultima non sia , se non la prima.

## ANACREONTICHE.

PER LE NOZZE

GIUSEPPA PROVANA.

Brill Muse, a che tardate?

Per cantar l'almo spiendore
Per cantar l'almo spiendore
D'un bel volto, d'un bel eiglio ¿
Che consiglio
Chiede a voi questo mio cuore.
Cara spenne, care affetto
llo nel petto

Mandera mici carmi all' etra Fida ectra Che da lei la forza aspetta. Il cor d'amico Dio Non vogl'io Che un furor saero m'infonda : Nel mio cuor più dolco foco Trova loco E già tutta mi circonds. Mia Giuseppa , que'contenti , Ch' ora senti Nella vita tua serena . Ma più lieta donzelletta Non ha stretta Con al amabile catena, Vezzosetto sorridea D'alma Den Imeneo leggiadra prole, Sparse rose sul cammino Oui vicino Con la Grazie fea rarole. Più leggier che fresco vento Piè d'argento Bella ninfe volgerete, Belle ninfo di quest'onde Sulle spondo D' Eridaco canterete. Non cantate de' grand'avi , Ma'i mari Dolci modi voi cantate,

Per gentil ninfa diletta.

Divirtú nel santo regno
L'alto ingegno,
L'alto ingegno,
L'alto ingegno,
L'e bell'opre, o l'onestate.
Leopoldo, nel tuo petto
Qual diletto
Desterà coal bel giorno?
Che al amabile consorte
Per tua sorte
Mireai schevarti intorno.
Mille oder spiranti i fini

Aurei crini

Tu vedrai all'arre aciolti, E dall'are ancor fumanti Tra bei canti I suoi aguardi in te rivolti. Mia Giuseppa, tua bellezia, Tua dolcezza, Il candor dell'alma forte, Con presagi non mendaci, Non fugaci, Della limpida tua sorte.

Ad amarti prese l'alma Quando in salma Pargoletta era celata, T'amerò quando le brine Sal mio crine Porterà l'età gelata.

## AL PADRE.

## LA METAMORFOSI DE FIORI.

Enna son, se nol sapete,

Aure quete, Ebbra son, ma non di vino ; He beente d'un licere

Seduttore . D'un licor tutto divino. Quel licor, che l'alme bea,

Si beres Pur il Greco vecchiarello, lo ne bero ... E tu loquace Statti in pace

Garruletto venticello. D'onde muove , d'ondo viene Per le vece

Quella fiamma viva viva? Certo l'estro che m'accende , Che in me scende,

Di razioo così mi priva. Vo'c'ho l'ali al capo, al fianco, E sul manco Lato stringo un scettro d'oro.

Voglio, ah certo, vo'un impero Lusinghiero. Mel darai, o Dio canoro? Vo'l'impero d'ogni fiore,

Ch' esce fuore Col nuor'anno a to vicino. Io gli vo'; gli voglio, ah certo, Ch'io gli merto

Ch' ebbre son, ma non di vino. Ah ve' quanti? oh quanti intorno Schiuse 1 giorno 1

E son belli , belli assail Sopra for divino Solo Fa carole :

Egli bacia co'suoi rai. Su, cogliamo i fior vezzoni Sacri geoii d'Elicona, Per Giuseppe gli vuo'tutti p

Sacri putti, Fate fatene corona. Come padre, a lui l'effetto Serbo in petto.

Come saggio , il euor l'onora : A lui sol sacrar diseguo Con l'ingegno

I gentil figli di Flora. Ma perchè, gli tocco appena D' ardir piena , Sia vermiglio, bianco, o d'oro,

Ogni vago fior novello Arditello Cangia; cangiasi in alloro?

Cosi un di sotto la testa

Ria fuoreta Di Medusa fu l'erbetta Trasmutata in pietra dura, A cangiare fu costretta.

Cosi on di , se mai li tocca La rea bocca O la man del Frigio Mida, E virgulto o frutto o foglia

Cangia spoglia. Prendo d'or la forma infida. Cosi al guardo dell'aurora

Useir fuore Augelletti a mille a mille Di Memoon dal sen colato

Circondato D'alto fpoco di favillo. Ah! non havvi fra i vezzosi

Rigogliosi Fiori un fior che merti tanto. A Giuseppa'l erin eirconda

Sol la fronda D'un alloro altero e santo. Duoque solo a lui consacro Allor mere

Ch'è l'allor suo primo amore; Da Giuseppe avrò perdono, Lievo è'l dono,

Ma col don riceva l'euore.

#### IL MATTINO.

Gra dall' Indica marina Sorge il di co'venti Eoi, Ed jodore Con l'aorore

Ogni vetta a' raggi suoi. Fugge'l soone, segue a volo L'atra notte al cieco impero, Ed il grato

Desiato Lido rede il buon nochiero. Il bifolco a'campi colti Lieto e pronto fa ritorno,

Co'venzosi Dilettoni Caoti suoi saluta il giorno. Radunato il biacco armento

Vien al rezso il bel pastore, E raccoglie Fra le foglie Noll'April nascente fiore.

Non men fresca che la rosa Siede ninfa al monte a lato, E con bella Ghirlandella Conge il erane inanellato.

Più superba agli atti al volto Corre Diana il prato e'l monte, Ed il cuardo

Guida I dardo

Al cerbiatto premo al fonte. Ebbro, ancor nel sonno immerso, Ed incolto il rozzo pelo. Al suol giace

Fauno in pace Tutto esposto a' rai del cielo. Filomela onor d'Ateno Canta qui tra fronda e fronda:

Zefiretto Lascivetto Aleggiando va sull'onda. Eridán rho Italia scorre Porta al mar il flutto altero,

La felice Sua pendieo Per ch' allegri il mio pensiero. Oni vogl'io co'canti mici. Se m'è date, fergli onorr; Che fanriulla

Dalla rulla Quel desir m'acrese il euore,

ALLA MADRE. DAMMI freschissime

Rose verniglie, Di ninfe amabili Soave amor: E di bei pampini La fronte cingimi, Che m'incoronino Per tuo cantor; Cantor, che tenero Nel seno fervido Estro doleissimo Prové finor t Ch'a soavissima

Leggiadra cetera Le dita mobili Portò talor: O anacreonties Verzono genio v A donna nobile

S'arrechi onor. Donna ch' al margino Del padre Erklano Tra l'alme grazie Colse l'allor. Più non rammentisi

L'antica patria, Cui diede Aspasia Tanto splendor. Solo rammentiai, Che nell'Italia Vide Girolama Il primo albor.

Giovani Anjadi . Amiche Driadi . Pronte cingetele

Il crin di fior, E voi pringlietele. Caste Pieridi , Il canto armon E seduttor.

### I FIORI ARTEFATTI.

Cant fiori, sul mio seno Vi celate un solo istante, Rammentate all'elma amante L' incorrotta fedeltà.

Duanto è dolce il don di Clori I Cari fiori , ahl nol sapete? Voi l'immagine sarete Della mia felicità.

Voi non crebbe il feeseo umore Dell' aurora in ciel nascente, Nè voi nascere repente Vide il suol rhe vi formò.

Città bella al mar vicina Vi fn madre, o doll'incanto Vostra gloria o vostro vanto L'arte sola v'adornò. lo del pari chbi diversa

Culla, o sorto da mia Clori, E'l destin de'nestri cupri La eatona non ordl. Ma l'otà d'affetto amica .

Ma la tenera speranza, Uso, amor, e somiglianza Noi per sempre insieme uni. Voi più pallidi o cadenti Mai non fe'l'ardente maggio, Del cocente estivo raggio

Non temete il forte ardor. Così languida la fede Non sarà del fato ad onta. Chè amiciaia in noi sormonta

Il soverchio suo rigor. Vivi in voi sono i colori, Che racchiuse il fabbro amico g Vivo in noi quel genio antico, Ch'è eagion di mio piacer.

Molle odor voi non evete, Ma le guaucia si scolora Della Dea , che Cipro onora , D'una rosa al sol veder ; E pasenta , benchè grato , Incontrar sul lido erboso Quel germoglio, ch'odoroso

Primavera nascer fo'. Se di ninfa peregrina Lo discuopre in sen celeto, Lo calpesta disdeguato Il divino eburneo piè. Peri sorte non temete, Vezzosetti cari fiori ,

Perchè foste un don di Clori La mia man vi serberà.

Voi intanto sul mio seno Vi celate uo sol istante . Remmentate all'alma amante L'incorrotta fedeltà.

> ALLA MADRE. IL NOVELE ANNO.

Sorna il margine odoroso Di leggiadro fiumicello Vidi uo vago garzoncello

Dolcemente riposar ; E sospesa stava l' anra Salle candide sue piume,

E sospeso stava'l fiumo Il suo volto a vagbeggiar. Rose al labbro, rose al crine, Porporine ritondette Le gotnuze vezzosette

Avea I Nume lusinghier. Pur non era il Dio di Pafo, Non di Nasso il bevitore, Noo il genio seduttore,

Non l'amabile piacer. Il cantor di Giulie amanta Mai non vide un Nume eguale, Non avce faretra o strale,

Avea lacci intorno al piè. Ma i spei lacci erano aurati, Ma sl vago il spo sembiante, Che quest'alma a lui davauto Più frenarzi non potè. Con la penna consacrata Sulle Ausonie vaghe arene

Alle tenere Camene Lieva lieve lo toccai. E al toccar, benche laggiero, Il bel nume giovacetto Con un lento sospiretto

Bruni apri leggiadri rai. lo distesi a lui la destra, Egli elsossi a poco a poco , Arditel cosl per gioco La mia penna mi rapl.

Poi ridendo, non t'adiri, Disse a mo con vago brio Certo; ah ! certo, chi son'io Il tuo cuore già capi Necqui allor che nacque'l mondo Dalla mano onnipomente, Crebbe l' nomo, e dolcementa

Crebbi e lui celato in sen. No Pandora aprendo I vaso Si fatal al mendo oppresso Me scacciò, ch' io fui lo stesso, No mai son cacciato appien. Quell'amor io son , che lega Piglio amante a' genitori , Santo più degli altri ameri,

Più soave, più fedel.

Quell'amor son in, che primo Spiego in cuor soave impero, Come seffire leggiere Apre el fior l'amico vel. Dov'è'l cielo ardente e chiaro

Dov'è l' eiel cemiec e fosco; Nella reggia, in messo al bosco \_ Signoreggio in ogni cuor.

Or di te mi preodo io cura Alma, spirto, cetro, canto, lo sarò tua gloria e vanto, Il tuo genio, e'l tuo signor. Con un tenero sorriso L'amorino così disse, Sopra un feggio per me scrisso

In tai detti'l suo pensier. Vivi oi figli, eteroa vivi, Cara madre alla tua vita Spiri l'anna ognor gradita

Del doleisimo goder. Se conserva alla tua prolo Pausto Nume il dono amato. Il nov'anno a noi beato

Certamente volorà ; Chè fami de'figli tuoi, Adorata genitrice, Nel vederti ognor felico La comun felicità.

## A CARLO DENINA.

VESSOSSTVA fantasia Bell' amica del cantore . Tutto palpita'l mio cuore Pel tuo magico poter.

La tua voce lieve lieve Come l'aura mattetina . Ve scherzando a me vicina Con un tremito leggier. Chi mi mette al tergo piume D'una pinta farfalletta

Si ch' io sciolga coll'auretta Rapidimimo 'l mio vol? A me stessa più non sono! Eridán I Italia I addio,

Muovo il passo, il muovo anch'io Sulla stelle, o sopra 'l Sol. Carlo l alı Carlo l son io teco Sul lontano amico lido: Vo'la Sprea l va'ch' io m'assido

Con sue ninfa a riposar. E'l tuo forlio in man tenendo Tento al cuor diletto e caro, Albeggiante, vivo a chiaro Vedo il giorno scintillar.

Te, signore ognor rammenta La mia cara genitrice Da quel di tant'infelice, Che da noi ti diparti.

Ella t'ama, a t'ama il padro,

Ne si scordano l'antico Tempo barbaro nemico, Ch'a noi tutti ti rapl. Tu non sai com'io colpita

Fui da morbo atroce o nero, Mentro'l verno a'l gelo altero Primavera diseacció.

Sanguinosa alsando il dito Dall'eterne brune porte Spiccò'l vol l'orrenda morta, E mo cruda minacciò.

Ed allor di te parlando, Rammentando il tno bel cuore, Io diceva, di doloro Su mia tomba piangerà.

Me sano natura ed arte, E ancor pallida la fronte Voisi il passo al verde monte Ch' Eridan lambendo va. Là in solingo amica cello

La stagion ardenta estiva Sulla fresca vaga riva Volar vide i giorni miei. Là di Cesare I destino, E'l coxar di lucid'armi

E'i coxaar di lucid'armi Pinsi allor ne' mesti rarmi, Pinsi Il Intto, o i lunghi omoi. Tornò in vita il buou guarriero, Io disciolsi Il nuovo canto.

Dissi come amaro pianto Terse vivido gioir, Ma non anco i dolci lari Ha mirato il garson forte,

Non ancor della connorte
Finl I barbaro martir.
Vidi auch'io dell'estro invasa
Fnoco, e turba orrenda e lara,
E rampion che volvo o passa

Sopra forvido destrier.

Vidi errar le invendicate
Ombre pallida dolenti
Alternando ro' lamenti
Soarentevola tacer.

Sparenterole tacer.
Vidi anch' io sul nere margo
D'un ruscel di vivo sangua
Cinta I crin di lucul'angue
La discordia carolar.

Vidi anch'io lo scarno dente Roder teschio caldo a mozao, E'l suo labbro aperto e sosso In quel fonte dissetar. Vidi, ahl vidi i miei germani

A te pur diletti a cari, Sotto il lampo degli acciari Gli guidò superbo ardir. Tutti a tre copria la bruna Pesantimima lorica.

Pesantissima lorka , Tutti e tre d'aspra fatica Vidi , abl'uidi umpallidir. Ma'l minor , che conta eppena La triiustre ctà compita

Una barbara ferita ,

Ricerò de man crudel. E nel braccio nso e trattare L'alta spada sua superba Lo colpl la piaga acerba Per voler del crudo Ciel.

Sopra 'l campo della morte Fra'l fischiar d'orrenda guerra De'Salassi egli la torra Nel pugnar intanguinò.

Ma tornato a genitori
Nel patarno amico tetto
Il falice giovanetto
Iu due luna risanò,
Tu, Signor, tu non vedesti

Tu, Signor, tu non vedesti Qual affanno il cuor na strinse, E'l terror che'l volto pinse; E'l giustissimo dolor. Nol vedestil... ab troppo fora

Fortunato il mio destino,
Se potessi e te vicino
Favellar ench'io talor...
Dove, eh! dove, o fantasia
Bell'emica dal cantore,
Dove porti questo cuore

Col tuo magico poter?
Tu sul margiu della Sprea
Mi portasti altora audace,
Or mi torni, a 'l soffro in pace?

In sul lido mio primier.

E tu , Carlo, e tu rimani?...

Ti sovvenga almen talora

Che quesi'anima t'onora ,

Che non mai ti scorderò.

Che non mai ti scorderò.

Ma felicel se la cetre
Fa suonar il tuo bel nom;
D'un allòr le rosse chiome
Tua mercede adornerò.

ALL'ATOLA

## CONTESSA MAZZETTI CASSOTTI

IN MORTE

DELLA DI LEI SORELLA

SUOR TERESA MAZZETTI.

Su'l tun barbaro destina,
Se l'eccesso dell'affanno

Por ti lascia in tanto danno
Del pensier la libertà,
Aladre, ab madre l tergi l' pianto,
Volgi e me le meste ciglia,

Son io pur, son io tua figlia, E'l mio cuor ti parlarà. Non i moti accorti a dolci Di straniero a divo fuoco Con sublime a vago gioco Vien quest'elma ad agitar. Che se a te vicio son io Sol rammento il tuo dolore, Nè Pindarico centore Ti potrebbe consolar. Ahl non cura un giusto duolo

Colto stil versoso altero: Sonno orrendo etroce e nero Tutt' opprime il mio pensier. Perchè mai chb'io la cetra? Se cantar mi fa le sorte

Sangue, lai, affanno e morte; E destin funesto o fier. Io crescinta in grembo a paco; Io cretante a pace amica; Per usenza abil troppo antica

Vato son di lutto e guai.

E piagendo, ob Diol l'angoscia
Agitato'l cuor mi sento
Del più barbaro tormento
Che provar si possa mai.

Fouste done ah! non si chiami
Don del Ciel sensibil alma:
Come ever si può la calma;
Come pace ever quaggiù?

Senza amare ali non si vive!...
Pur sovento un caro affetto
Dio breviasimo diletto,
Ed eterno il danno fu.
Ma che dico? als I rh'io farello

In umana o debol guisa.
Madre, no, non è divisa
La tue suora, oh Diol da te.
Sua memoria in te si serba,

Sua virtute in to si adora, In to 'I cielo e 'I mondo enora La ma viva pura fe', Al cador d' eccelso Sole Tempo fa che 'I sulgo ignaro Si trefake in grembo el mar.

Ma nell'Indica marina Sai che I Sol non s'è furato, Altro lido a noi celato Va co'raggi a illuminar. Così I saggio in vita segna

Un sentier di vera luce, E al cader, nel ciolo adduce L'abbaglianto suo splendor. Oh noi miseri! infelici! Ella no, rhe muove l' piedo Sopra a'lampi, e tutto vede

Ebbra'l sen d'eterno amor.

E tu piangi? e tu sospiri?
Ginnto'l di del suo riposo
Al doleissimo suo sposo
Ella in grembo si furò.

Elle udi la voce amata

Che gridara, deb! t'aifretta, Mia colomba, mia diletta, Qui'l tuo serto ti darò. Ella adl, soare sguardo

Elln ndl, soave squardo Volse allera interne interne Sfavillar vedendo I giorno Senza nube, senza vel. Divo amor le diede l'eli,

Divo amer le diede l'eli, E tergendo i hei sudori Cinto l'erin d'allegri fiori Albergar guidolla in Ciel. Angioletti e mille a mille,

Angonesti e mille a mille, Salve oh bella! oh fortunata
Del Signor amanto emeta
Van cantando a lei vicin.
E di randido splendore
Bell' aurora il crin le cinge;

Edi aurora si crin le cinge, Ed il volto avviva e pinge L'entusianno suo divin. Ella ranta, immote o fise

Stan lo riere al mo bel canto.
Vergin saggia, oh gloria l ob vento!
Scioglie l'inno al sue signor.
E dornnane ei volre l'nisda

E dorunque ei volge l' piede Volge seco altora e bella, Che sol umil rerginella Può seguire il hoon pastor.

Chiara lampa in vita accese , Non l'estinse aura crudele , Or trovato il suo fedele In lui solo si beò. Nusiale e ricca veste

Non scordossi, e pel diletto Al redor del caro oggetto Tutto 'l cuor le palpuò. Madrel ab madre! tu sospiri? Dessa è pur felice appicno.

Desa è pur felice appicao, Lo remmenta, o nel tuo seno Nascerà tranquillità; Se I tuo barbaro destino

Se l'eccesso dell'affanno Pur ti lascia in tanto danno Del pensier la libertà.

#### GLI ATOM L

Extro stilla regiadosa Mezzo ascosa

Sovra'l vorde sermolino Scorger donna mi pares; Che ridea

D'nn bel ridere divino. Troncai l'erba tenerella , E con quella La gentile immaginetta , Onde usel la testa fuore

Dal licore
Le donzella piccioletta,
E mi disse, vanno in pace,

Troppo audace
Pastocella turbatrice.
Venne in pace... ti perdono;
Sai chi sono?

Eitrattino son di Nice : Een s'unir atomi cento Nel momento Che formarla al Nume piacque: Tutti vaghi, tutti belli Eran quelli, E bellimima ella nacque: Particelle poste in giro Tosto usciro Da quegli atomi gentili, Che più piccioli, più brevi, E più lievi Formar atomi simili : Or cadendo furon posti E disposti Come quei che forman Nice , Ond io nacqui, ritrattino Suo divino. Pastorella turbatrice ! S'egli è ver che si perfetta Forma eletta Raddoppiare ami Natura, O di Nice bella immago, Fa'l cuor pago, Datti a me cho t'aveò in cura. Dizsi ; e lenta mi rivolsi , Via la tolsi Con un timido sospetto, Cli'so temei , ch'ella cadesse , Si sfacesse Pria di giungere al tempietto. In tempietto tutto d'oro, Bel lavoro Dore sono i lari mici, Ul'auretta non s'accosta, L'avroi posta Fra i domestici mici Dei. Ma toccava appena appena Quell' arena, Ch'è vicina al tetto mio ; Che più rapida voltarsi , Trasformersi Quella immagine vid'io Un bell'atomo fu scosso

Che una liere particella Quella bella Di distruggere ebbe vanto. Ma'l dirò ?... nol dirò mai... Giù da'rai Cadde'l pianto e men vergogno, Che sparito quel divino

Ritrattino Mi destai, ed era un sogno.

E rimosso E spari tutto l'incante ,

### A CLOTILDE TAMBRONI.

O nata al canto, Mio più bel vanto, Cetra de'cuori amica, Vo'che ad un cuore, Ch'è tutto amore, Mio dolce amor tu dica ; Vuò che vessosa's Vuò che amerosa In molle suon tu canti , Come iu gentile Mattin d'aprile

Gli zefiretti erranti. Sul picciol Reno Licco ripieno D'alto saver t'aspetta : O dolce lira, Dolce sospira ,

Vedrai la mia diletta. Sovra la soglia Fedel Caccorlia L'ombra d'Anscreonte : Col mo sonoro Pettine d'oro Formi tue note conte. D'Anacreonte

Le noto conte, Lira gentil, m'impetra : Canson, che dolce L'anima molce, Entro bel euor penetra. Vergin soare Tieno la chiave

Di quelle prische note; Col buon tesauro Ti dia restauro Ella che fario puote, Del miele Aebeo Non mi riereo Semplice postorella.

E invano chero Qual è d'Omero L'altinima favella: Sol colgo flori Ricchi d'oderi Sull'I'ala pendice; Sulla Latina Vo' pollegrina Ma corvi fior non lice. Ella t'insegni

Dei prischi ingegni Tutto il saver profondo; lo sol negletto Canto d'affetto, Sensi d'amor t'infondo, In cento modi , Ceira, tu m'odi

Ridir ch'io l'amo, oh quanto l E che l'amarla, Il celebrarla Solo del cuore è vanto. Arditi versi

Ella giù versi Dal plettre sue sublime : Ghirlanda or tesse Ella che messe Fè di leggiadre rime.

Stani retio
Il canto mio,
Lanro non merin e chiedo;
La mia ricchezan
È la schiettezan
D'un cuor che mio già credo,
Oli voli il cantin,
Mio più het vanto,
A te mia dobea amica!
Vuo che al tuo cuore,
Ch'è tanto emore,

Ch'è inite emore ; Mio dolce amore ei dica. Così in vedi Certo e mi credi Ch'in t'amo fida , ah quanto ! E che l'amarti ;

Il celebrarti Solo del cuor fia vento.

### AGLI ACCADEMICI POSSANESI.

Com vola
E rivole
Rivole d'epi interno al flore,
Sempre interno al luora cantore
Va volando—rivolando
Di pensieri—lusinghieri
Uno atuol che le consola,
Del buseu veztio Anacreonte

Sulla fronte
Ben un d'essi si nazoor.
Fra le rose
Odorose—rigogliose
Mantre ei beve in anrea taxs
Vedi quella—turba bella
Cativella
Cles sull'anfora grolazza,
E battando — ribattendo
Gió l'alette—picciolette

Tatto sprassa col licere
Il dolessimo cantore.
V'è chi dice —che non lice
Emulare Anacreonte
A chi mai sovre la fronte
Non si pose — l'amerose
Molli rose,

Molli rose,
A chi mai non seberza seco
Fra le tezza di vin greco.
Par le Grazie le vid'io
Gir solingho e frece rio,
E lavar nelle ergentine
Onde belle — verginelle
Le lor membra etabastrine.

A me pure interno vola E rivola Di pensieri soavisimi Uno stuol che mi consola Furfantelli — spiritelli Vivacissimi, Son pur quelli onde palese Si fe'l forte Savonoso.

Cento elette-canzonelle Schermantin Chi di voi vibrar potria? Tosto, ah tosto lo faria La mia cetra, e men dò vanto, Re del canto t E per reggia gli daria Di gentila odorosetta Violetta Una foglia pallidetta ; Per corner varo volante Una pinta farfallotta : Per lavacro, pari e quello Delle Grazie tutto bello . Dell' Aurora - quendo plora Uon goeciola argentina

Uoa gocciola argentina
D'agni gocciola reina.
Su! vibrate cento elette
Canzonetta
Peri a quelle ondo palese

Cansonetta
Pori a quelle onde palese
Si fe'l forts Savonese.
Ma seigliete — le più liete,
Le più dolei, lo più coste,
Che vibrere Anacreonte.
Dardeggiate — aettate,
Spiritelli — tutti belli,
Ogni caore
Come fa l'elmo cantore,
Si che piaccian le diette
Vraneggiant le anamentet.

Vesseguant cantori
Soavissimi cantori
Or acceglia 'l tette mio,
Mici pensiari, ali che pom'io
Offerire al sacro coro?
Poichè ho solo
(E n' he duolo)
Scrmolin, mortella e floriz
Non d'alloro — fo tesoro:

Dunque, ah l dunque, turbe liete Di pensiori — lusinghieri , An acegliete Le cansoni la più conte Che vibrava Anacreonte, Ed in bei modi diversi Su vibrate ,

Le cansoni che recate,
Oude acendono i mici versi
Tutti aspersi
Della Greca venustate
Entro'l cuor d'ogni buon vate.

Se'l più bel de penzier miei Di vibrere errà poi vanto Cento eletto — cansonette, Che discendano ne'cuori De'mirabili centori; Io farrillo Re del canto, Ro di totte le negletta Cansonette, Ma cansoni che palege

Fero il vate Savoneso,

#### ALLA CONTESSA

### BARBARA BERTINI MONTALDO

### NATA PROVANA .

### NEL GIUNGERS ALLA DE LEI CASA IN FOSSANA.

Pra li riveggo, ermonico Tetto, or ha dolec impreo Il solo, il erac y il naico Affetto mio primiero ; Parti diveggo a lo questo lo da te lungi ho piacto l Ofi fida Amical chi tenera Parte della alma e speme l Aprimi il seno i papità Divideremo insicune ; Aprimi il seno: ch quasto lo da te lungi ho pianto l do da te lungi ho pianto l

lo da te lungi ho pianto!

Te sposa e madre adornano
D'un più gentil sorriso,
Novello grazie, o florida
Pace ti sta sul viso,
Coll'amor dolce o forte

Di madre e di consorte. lo guidatrice, io pronuba; lo per te l'ara ornai, lo, da me lungi, ebi misera! Il tuo destin segnai;

Io fra l'opposta sorte
Non madre o non consorte.
Pur ti riveggo, or scherzano
A me tuoi figli intorno;
M'accoglie il tetto placido;
Tno nuzial soggiorno;

Ed a te verso in petto Peoe, speranza, affetto, Che più vorrei? Che restami A desiar ? Son teco; O fanciullini candidi.

O fanciullini candidi , Yoi , voi venite or meco , Onde vi scenda in petto Il mio vivace affetto. Meco spargete supplici

Delle più frescho rose Le caste soglie tacite; Quel che Lucina ascose Arcano entro il bel velo; Mandi e buon fino il cielo.

Sorga un bambin deleissime,
Sorga un bambin deleissime,
E la felice madre
Voi miri lieti accoglierlo,
Ei s' assomigli al padre,
E nel suo pieciol velo
Ponga grand'alma il cielo,

#### A GIOVINE POETESSA

ESSENDOSE SPARSA LA VOCE DEL VECINO SUO MATRIMONIO,

Questa, o leggiadra vergine, Che sovra il Pindo amico Le sacre Muse ornaronti, Nel duro sasso antice, Di rose e di viole,

Grotta nascosta al Sole,
Quella, ove a sera aspettati
Letto gentil di fiori,
Ove col plettro molcera
Uni domando i cuori;
Con fronte con protecta :

Usi domando i cuori ;
Con fronte rea proterre ;
Un fanciullin l'osserva,
Interno al sasso siedono
Alla sorgente lune

Alla sorgente lune
Tre caste Grezie armoniche,
Che'l tuo bel canto adune,
E sorridendo vanno,
E del fanciul non sanno,

Tesson corone rorida
Alla tua bruna chioma;
Chi la sua vita ed anima;
Chi l'amor suo ti nema;
Con fronte rea peoterre
Ride il fanciullo, e osserva.

Tre giovin Dee , che possono Contro gli aguati infidi ? I Satirelli scheraano Sovra i contesi lidi ; Notte è serena e pura ; Ma la relietta è scura ;

Nelle selvetta Aonia I Satirelli han sede, E pur del Pindo tacita La via talor si vede Tra lor, belle Erancustra,

Il fanciullin t'aspetta.

Que Satirelli guidanlo
In fra i cespugli ascoso,
Invan le Grasie vegliano
Al dolce tuo riposo,
Goardalo! Vedi! Ha piume,

E feretrato è il Nume,
Guai se per via dolcissima.
El a pietà ritrore,
Se certo ed infallibilo
Il piede suo si muova :
Lassù, bell'Enzarstra,
El giugnerà, l'aspetta.
Per la tua casta cetera

L'arde desse vivace;
Egli telora ascoltati
L'impo suonar di pace;
Mordesi 'l dito, ed ahi !
Grida, viocesti assai.
Verà, che Imene additala,

Verrà, che Imene additala Ed Armonia l'appresta, Grida, a tua pace ingenua L'ora verrà funesia : Ridi fra invitte squadre, Ma sarai sposa e madre. Deh preudi , eccelan vergine , Prendi la cetra aurata: Odi 'I fanciul, ridestati, Ed alla pace amata L'iuno immortal disciolto

Pallo arrossira in volto. Non fuggirà, chi puotesi Fuggir da'earmi tuoi? Ma vezzeggiante a placido Fallo candando; il puoi; E allor fra le tue squadre

Scendi pur sposa a madre, Nel volto vispo e roseo Il riso schernitore A poco a poco na candido

Riso sarà d'Amore, Ei delle Grazie in seno Riposerà sereno. Egli farami, o vergine,

Albergatore amico Di qualla, che adornaronti Le Muse, in same antico Di rose e di viole. Grotta nascosta al sole,

Ed io, che in Pindo or volgomi A ragionar con teco, Portento alto mirabile ! Nel too canoro socco Starni vedro, verace Amor, le Muse a Pace

E in sacri inni fatidici , Oh Imenel oh Imeneo ! Udrassi a te ripetere . Con dolce coro Asereo L'adorna di viole Tua Grotta ageosa al sole,

ODI.

PER LE NOZZE

GARRIELLA PROVANA. O Diva Aonia, ch' al sommo Piudaro

Apristi 'l rapido corso per l'etra, Fuoco vivissimo discenda, ed animi Per to la cetra. Ma quell'insolito furor rhe m'agita,

Ma questi palpiti, questi deliri Parche mi dicano, o Diva armonica, Che iu me t'aggiri

Vo'ye' qual apresi al guardo attouito Scena mirabila, cha l'animosa

Virtù ridestami: ah l chè mai tardasi? Chè si riposa? Seuoton le Grazie il erin biondissimo, Di freeche adornami rose novelle, Ed i lietimimi augurii scendono

Da sulle stelle. Figlio d' Urania , sacro Imeneo , Destin, che guidati su questi lidi, La dolce additati vergin bellissima.

In cui t'affidi. Ma'l too sorridere già par che dicami; Qual cuor purimimo conobbi assai

Quando la docile germana amabile lo le involai.

Imen, che sciogliere la nota insolite Sull'anreo pettine m'udisti allora, Le note insolite di nuovo a sciogliore M'inviti ancora?

Centiamo: e volino gli allegri cantici ; Co' voti volino là dove sorte Ognera volgere con gli anni vedesi

E vita a morte. Cantiamo: e dicasi; e di virtà premio Avrà dolcissima uinfa a me cara, O'l sol innalsisi, o pur precipiti Nell'onda amara.

### LE ROVINE

VISITANDO L'AUTRICE L'ANTICO CASPELLO DE SATTERO.

Oseae degli avi, per la notte tacita, Al raggio estivo di cadente luna, V'odo fra'sassi diroccati fremere,

Che il tempo adpna Incerte l'orme, ualla vasta ed arida Strada segnata dall'età finnesta, Tremante affretto ; chè dei prischi secoli

L'orror sol resta. Eccomi al varco: non più altero scopresi Vana difeta della patria sede, Il fatal poste, sè alla trombe armigere

Alsar si veda. Ahi vaste sala! qui gli aroi, che farono, Stavan seduti della mensa in giro: Del trovatore qui su cetra armonica S'udia sospiro.

Qui sconosciuta la trilustre vergine Ignota ai prodi sen vivea secura, E sol ne'sogni palpitava l'anime Vivace e pura

Oui al suon dell'armi, che laggiù squillavalu aureo mauto la consorte antica Forte vestiva al forte duce impavido Elmo a lorica.

Ancor mi sembra udir sommosso piangere Fanciul, che l'elsa stringera volca, Con debil mano, al ferro altrui terribile; E nol potea.

Sul duro scudo rimirar qui parmi, Mentre le fanciulline i lar i intriraco,

Che annodao l'armi. Il forte scudo verginella immobile Mirando andava, pien di fiori il grembo,

E lasciavasi i fiori in frevid'estasi Cadere a nembo. Coprian loscudo ed il bambin, rhe ingenno Ridea tra fiori e l'armi in dublia sorte.

L'uom così ride sul sentier suo lahile Fra scherzi e morte,

Salve, a sacra rovina! Ah! perche rapido Non diemmi il fato iu quella età la vita? La magna età ben si doreva ai palpiti Dell'alma ardita.

Nella mia destra d'Alighier la cetera Suonato avrebbe sui vetusti eventi ; Or soli a me giù dalla valle embrifera Fann'eco i venti.

Giù dalla vallo, ore, rhi sa? s' udirono Due fratei d'arme ragiouar d'amore, Strette le palme fra rurvati salici, Sul primo albore;

Giù dalla valle, ave a tenzoni nabili Spinsero entrambi il corridor voloce, L'un dell'altre scudiero, e scudo, ed anima, E fama, e voce.

Salve, e sacra rovina! io segun, e schiudonsi Innansi al lento e traviato passo Le doppie terre: io meditando siedomi Sul duro sasso.

Oh! come bruce l'alte rime incurvansi De'largia muri , ave proetra appena Di lona uo raggio, rhe la dubbia e pallida

Luce qui mena. Perche ferrate le finestre altissime, Ed è merlata la superba torre? No , non qui I prode la lorica armigera

Solea deporre. Qui forse, mentre un melle rise ingenue La verginella in dolce segue apria, Al bel raggio di luna , occulta e perfida

L'oste venia. Forse da quelle alte fine stre videsi Entrar talvolta del rastello avverso Il reo signor, all'empie smanie vindici

D'ira converso. Forse qui stretto il suo pugnal, leutissimo Moveva il passo fra tacenti squadre, E ai fanciullini, sul materno talamo,

Syenava il padre. E forse, alume! sulla sua cetra eburnea il Trovatore dell'età passata Lodo gl'iniqui, se con lor sedevasi

A mensa norata. Fors' anco in measo a quegli acerbiel elli i Costumi indegui, in ricea treccia e Lionda La rea consorte d'empie fianime arder un Invercenda.

Qui sparse, qui le disperato lagrime Furor geleso, d'agni ruor tiranno;

Bambin minor d'un lustro egli qual sicdasi | Quai furo i tradimenti, i colpi, i gentiti, Que muri il sanno, Pensire funcsto; in me chi mai ridestati? Fuggiam dalle fa'ali alte rovine, Raggio di notte, tu la via rischiarami

Fra sassi e spine. Totte l'età di variate furone Vicendo ignote spettatrici alterne : Fra stessi affetti le stess'opre sorgono Girando eterne.

Sol l'alma ardente, che d'interno cercasi luvan la pace, e le virtù soavi. lo un pensier d'amor tutte rivesteno

L'ombre degli avi. Addio, sacre rovine: allor che polvere Di voi non resti , gli abelischi e gli archi, Opra di noi , di questa polve andranoosi Pel tempo carclii.

E forse andranno vaneggiando i posteri Sul secol nostro legioso e rie. Il disingaono io m'ebbi , ombre terribili . Rovine, addio.

LA NAVIGAZIONE.

### AD AMARILLI ETRUSCA

IN OCCUPANT CHE INDIRIES ALL' AUTRICE UN IMPROTTISO SULLA CREASIONS DE SOLT.

Se piccioletta nave Me verginella umile Dal primo lustro Pantasia loco , E venticel soave La nave mia gentile In dolce fresco finnicol porto. Serto di resei fiori, Fiori d'allegro maggio Cingrami interno l'anellate erin : E i pargoletti Amori Di bianca luna at raggio Segnavano sull'onde il mio cammin. Sorra quel flutto amico lo me ne gla rantando Al earo suono di mia cetra d'or, E sul Parnaso aprico Le Muse gian danzando,

Ed, oh! chi viene? ripetean fra lor. Le vele mie d'argento E l'ingemmata prora Saran pur belle al lampeggiar del di l Piena d'alto contento lo si diceva allora, E già le Muse ripetean di si ;

Quando sorse d'interno Nembo pel riel rereno, E lruto e grave il navigar si fa'. E col nascente gieroo Di lampi io ciel ripieno L'astro levossi rhe d'ogni astro è re.

Sorda tempesta irata Torbida fo' quell' onda Fra 'l raaco rotto roviaeso tuoe : Della nave spezzata Sulla adra wita spouda

Il folmin cadda in cupo occibil saun. Invan la cara cetra Inni di lode invano Alto sucoasa al reguator del mar,

Ch'iva perdoto all'etra Già sovra lido estrano

L'ionn, che i flutti non potea sedar, Naafraga in daro suele Si fo'la nave ardita

Fra songli cinti d'on eterno gel; E fra l'immenso duolo Dal leguo infranto uscita Mossi recando il plettro mio fedel.

Inchitato muro, Ignuda staara actica, M' accolte, e buja, sul fatal terren ;

B volsi appeaa il passo Sulla terra oemica, Chè il vivid'estro mi si spense in sen-

La nobil cetra al cuore Ancor stringea la destra t Ma grave l'aara, e nubilese il Sel A me toglicao valore,

Onde scioglier maestra Agli inni aorati l'animoso vol. La ria terra fuoesta

Sacra al Nama d'obblio Cinge d'interne interpidite il mar : E'l fluito, che a arresta Onal paludoso rio,

Presso la grotta sonnacchioso appar-Invao l'Arme, la Fede, L'alidorata a bella Fantaria rammentando, a'l mio dettin,

Lascio l'instabil sede . E giù di stella in stella

Prese sull'empia terra d suo cammin, Guai se potes cador Nanfrago in tempo avverso

D'obbleo profondo sul terren fatal : Il Nome reo l'invade, E in lui tiene convaeso

Indarno Pantaria l'occhio immortal. lo la fanesta grotta M'addormentai ponendo

La cetra d'or qual placido origlier; E la mia nave rotta. E'l naufragar tremando, E la gloria fuggi dal mio pensier,

Cupo, muto, profondo Era'l mio sonno, a forse Era eterno il ferale alta languir \$ E certo al mio eria biondo Chi'l sacro lauro porse, Sensa l'alloro mi vedea morir.

Ma in la bruna isoletta Dal placido oriente

Un suon discese che non ha simil ; E navicella eletta Scendea volocemente, E'l suo corso reggea oinfa gentil.

Ner'occlaio, e nera chioma, E domator dell'alma Sorriso aveva d'ammortal virtù i

E cià fromera doma Dell'onda rea la calma, E l'aer leete non terpera più, Toccò la nobil prora

Quella terra nefauda, E disciolse la niefa i canti sui ; Ella sedeva allora

Sulla oave ammiranda, Ed impavida avea pietà d'altrui,

Cara alla otaree Muse , Cara all'Italia, ond'alla È nobil figlia, ed è delinia e amor, L'alta Amanigus schiuse La nobil sua favella,

E nuova vita serpezgiomesi in cuor, Il puro ione volaste Al Creator del giorno,

I tanni d'èr dal labbro mo drizzò t Ed il Sol fiammeggiaute All'isoletta iotorno

Non pria vednti i razgi spoi vibro, Severdotessa vera D'oonipossente Name,

Luce portando, parea dir cosi : Vieni GLAUCILLA, o spera ; Reco l'immenso lame,

Che rico dal foote d'an eterno di. Si tobe dalla chiomo Cui diceada il lauro, Che sfavillar focea la sua beltà ;

E me chiamando a nome Al erin mi fe'tesauro Di quell'alloro, che immortal sarà. Teccommi il lembo appena

Del fatidico velo, Che le striogeva il palpitante sen , Ch'io d'ardire ripiena Sorni, o l'actico gelo

Disparva al razgio di quel ciel serea. Auoro estro, a suora vita Sovra sua nava alotta

Mirabilmente al fianco suo trovai; E per l'enda infinita Dalla bruga isoletta Pra l'inno relator teste spiccai.

Navigai dolce seco Pal mar traoquillo a vago, D'onda parca quol nuevo Sole uscir, E già dall' arto speco Tosto il mie cuor presago

Credeta il plaaso delle Muse udir, La Pantasia vivace

Torno dal cialo, e scioles Il vol, nel mar segnando il mio cammin; La nuova vela audoce

A carezzar si solse Coll'ali piene d'un vigor divin. Stringi AMAGILES al petto ; Soyra sua cetra emata L'inne disciolsi al regnator del mer. Ch'oggi ne diè l'affetto Sol una cetre eurete, Un sol lauro, un sol cuore, un sol cantar. Gloria di Pindo è belle

Ad ogni cuor che sente, Ch' Italico retaggio ella si fe'; Ma più soave è quella, Che fassi all'estro ordente D'Itala donna l'immortal mercè.

IN OCCASIONE B' ALCUNE OPERETTE

### CONTRO ALL'ITALIANA POESIA

### NEL 1802.

STARR fra' nemhi torbide Notto, e le novo il viatore ingenna ; Fischiano i venti, e fiedono

Le quete soglie della mie capanna. Sorgiem : fce' sassi ripidi Face m'irradie nel temuto orrore : Scuote nell'aer pallido

L'onnipossente face il patrio Amore. Su questi lidi inospiti Erli mi chiede il sospirete canto :

Dove le selve incurvasi Mero discende, e si disciorlie in pianto. In queste valle, io d'ebano Un'ara brune all'alte Muse occesi .

E le ghirlande altissime Di cipresso immortale interno eppesi, Qui'l merificio a compiere Ecco m'accingo fra le pionte annose :

Scendete ai sacri centici , O d'Apollino Re vorgini spose. Del patrio amor la vindice Domatrice de mostri elme faretra

lo qui depongo supplice, E strali eterni la mia voce impetra. Impuro lebbro, o vergini Muse, v'offende col protervo accento,

E dell'ingegne Ausonico Nerra che il lempo eternatore è spento. Immenso sdegno fremero

Or tutto sento nel profondo petto, E e piè dell'are armoniche Voi, mero Muse, e vendicarvi aspetto. Entro la notte gelida . Che intorno cinge quel fatal sentiero,

Udrete l'elto sibilo Ch'esce dall'arco dell'offeso arciero ; Mentre de'lauri Italiei

Le sacre e vendicare ombre famom. Voi scenderete ai cantici, Voi d'Apolline Re vergini spose.

IL SONNO. AL CONTE

### EMANUELE BAVA DI S. PAGLO

### CHE TROPAPARI INPERNO.

DELL'alto monte sulle rupi ince Fre I ghiaccio eterno sta sospeso il nembo t Pischiano i venti, e delle nubi rompono

Il bruno lembo. L'annosa cime delle selve incurvasi ; Odo de' rami il fremere profondo :

Densa è la notte , e fra tenébre posasi L'afflitto mondo. Scorrono l' ore della notte tacita t

Cade le luna sull'opposto monte : Fra quelle soglie già I Silenzio rigido Vela sua fronte.

Del boon Timante nell'albergo ei siedesi Nume custode, egli n'bei sogni unito; Ed a que' sogni le lucerna tremola

Segna col dito. Nello solinge cameretta è languida La lucernuma delle veglie amica ; E'l raggio estremo già su quella pingesi

Parete antica. La fronte, grave de pensieri vigili , Sovre le piume alle sperata calma

Curva, o Tenanyz, ed un longuor dolcimi Ti scenda all'alma. Silensio, pace e sonno in un col nettare

Bevono in cielo i fortunati Numi ; Silensio, pace e sonno, eterea vergine Lor versa a fiumi. Tranquillo dorme, mentre l'anre fischiano,

Il vero saggio, e torne al cuor la pace ; Dorme l'egro, e ritorna al volto pallido Rosa vivace. Trace corsier fra le tensoni vindici

Spinge co'gridi il pugnature a morte: Folie noethier sul precelloso oceano Stide la sorte.

Il pellegrin lascia il socuro talamo, E via novella di sventure imprende: Cerca plausi il cantore ; e guerra invitanlo Dure vicende.

Veglia il pensoso indagator, che l'opere Dell' uom misura, e nel vegliar s'evvede Che'l sommo beno è paces e indarno, ahi mise-Dov'e? richiede.

Fra molli danne le vezzone star Membra le pinte donzellette ardite : Speme le tarba, e di bellezza labile

Confronto e lite. L'etede iniqua , i turpi amori , i perfidi Usi rimire l'amator severo , E piange e stanca fra gelosi palpiti Il coor sincero.

Non pugna, ed onda, non il lido incognito, Non vivid' estro, o meditar sagace, Non molli danse, e son amor ti tolgano L'ore di paco.

Dormil al Silanzio, a lui elus al sonno invitati Arder farò sulle tue soglie un'ara; Tu ad apprezzar da me volgare e placido Riposo impara.

Ah' mentre dormi, l'aura in su mia cetera Cangia in sospiro l'animoso suono : Ah! mentre dormi, al palpitar dell'estasi Più mia per sono.

Più mia non sono. S'alla mia vece dal tuo tetto fuggono Nati dal caldo immaginare ardente I pensier mesti, ed a te in calma restane

E salma e mente;
E sol perchè cara mi fece al placido
Sonno la Dea, che i sacri carmi ispira,
E ad invocario m'insegnò temprandomi
La rosca lica.

Vegliar che giova? se la terra inghiottesi Soglio, capanna e forti mura eterao, Se ridon gli anni, e in noi le dure provano

Saette alterne.
Odo, e non curo il minacciar dei fulmini,
Che il carme fuga le tne cure a nembo ;
E delle nubi invano l venti volvono
L'orrido lembo.

### IN MORTE DEL PADRE,

Qui, dove segna fra i sascenti pampini Un ruscelletto la tranquilla via, Taspetto al raggio della luna candida, Masta Elegia.

Misero, elivolgendo al raggio armonico, Raggio di notte, lentamente il passo, Mai non disciolse in desiose lagrime

Il cuor di sasso l

Ve' como nubi picciolette incurvano
Intorno all'astro l'argentino seno,
E là nel fonte tutto tutto specchiasi
Il ciel servno.

Fra quelle piante, che laggiù s'inflorano, Un flebil lungo mormorio non sento? È un ruscelletto ? o tra le rose vergini D'aura un lamonto ?

O lievo torna, della cara cetera Le mute corde ad agitar passando, Ignudo spirto, fra quei lauri ombeiferi Dolco posando?

Io'l sento in cuore ; come questo aggirasi Sall'ali assurre l'invisibil alma Infra'l secro sitemio, in malineonica Profonda calma. Sceso dal ciel sovra la sponda tacita

Sceso dal ciel sovra la sponda tacita Spirto , che baci questa cetra mia , Ed a me chiedi col soave fremito Mesta Elegia ;

Ben riconosco il sospirar dolcissimo :

Padre l mio prime, mio più raro affetto, Torni nud'alma dalla sede altissima Al caro tetto.

E di sua sposa, e do'tuoi figli ai gemiti, Pietoso spirto, e di tue lodi al suono Torai; e rammenti, che in me vita e cetera Tutto è tuo dono.

Ohime! trascorse già due volte il gelido Verno, e due volte fu l'estate in cieto, Dacche tue spirto abbandono, me misera!

L'egregio velo.

E in van la cetra della luna al sorgero
Posai sul margo di tua tomba amata.
Invan piange la madre. Ahi suon non donami
La cetra ingrata.

Dacchè non sei, dacchè su mo formaronsi Gli ultimi aguardi cel paterno addio, Egra, infelice, senza vita e cantici,

Spenta son fo.

Io cinta in altra età di benda armonica ,
Regina un tempo del Castalio monte ,

Sposata al Nume sal causto margine

Del sacro fonte ;

lo, cui tergevan le sorgenti lagrime Le Muse interno della dolce cuna, E promettean ne divi inni fatidici Pace e fortuna; lo, nell'età più rigoglicos e florida, Languir la vita, isterilir l'ingegno Vidi, o fur sogni dello Muse i cantici,

L'altare, il regno.

Non l'opre luo, non tuo savere altissimo,
Qual tu sperasti, seguirò nel canto r
Ch'io seguo solo sovra il duro foretro

La madre in pianto.
Non d' Academo fra gli alfèr, che videro
Tuoi primi amiei, e l'opear tuo sublime,
Non fra que'sommi ingegni a te consaccansi
Questo mie rime.

Sin che nen tolgon col volar lor rapido Gli ami lo strale dal trafitto caore ; (Nè toglieranlo, spero), altro nan restami Che il mio dolore. Abl poich'altro non pouso, e indarno sorgero A chieder carmi la tranquilla luce

Ti fa, qual soffio, che tra fiori roridi L'alba conduce ; Pace t'inroce almea. Quei raggi scendano Sulla tua tomba fra deserta via Sin ch'io guidar vi possa al raggio candido Mesta Elegia.

## A BENHATA E SPIRITOSA FANCIULLETTA NEL CIORNO SUO RATALIZIO.

D'Asson vividi, fanciulli Amori, Nembo volteggia sovra la cetera Cantando teneri versi canori. In un nettareo soave figure I versi piovono, come lo gocciole Dell' alba in nitide marine spume, A questa armonica vibrante lira Dobl t'evvieina , fancinlla amabile : Ella il tuo candido nomo sospira.

Perlassa in tremola fresca conchiglia . Sal gambo vorde rosetta tumide, La tua dolcissima beltà somistia. Cosi sfuggevoli l'ore leggiere Strinsero el seno la vaga Eufricine,

Che a lei volgevano sei primavore. Amori vividi , dolci cantata ; Eco faravvi la pura cetera ;

La nuova Eufrisine, Amori, ornate Un Instro rapido sull' ali d'oro Fuggi dal molle suo fianco picciolo,

Di giorni innocui fatto tesoro ; E su qual roseo, latte stillante, Intatto labbro, un bacio timido Diede nel volgere le amiche piante;

Un bacio diedele, mentr'ei volgre, E'l nuovo lustro, che sorger videsi, Al seno strinsesi la bella Dea ; Gresei, dicandole, o verginella

Fencialla, a teco tuoi vessi crescano. Cresci, di Vanere prole novella ; Non della Venere audaco Diva

Prole , ma prole doll' alma Urenia , Creaci a' femminei diletti schiva z Cresci alle morbide cure restia ; D'Urania nata, crosci all'altissimo Concento equabile dell'armonia. O se più piacciati disciorre'l canto

Col nobil estro, e sorger forvida A lucidimimo canoro vanto ; O se pur piscciati dell' alte sfare Mirare il giro, e trar dall' otere Luci fatidiche d'alto savere ; O gli ammirabili corpi terrestri

Scomporre cupida, flori, arbe tonere, E'l metal vario de monti alpestri ; O moti e circoli lenta librando. Proporazione, dal vero origine, Fra dotti calcoli ir ricercando ;

O se più piacciati , nobile palme , Tutti indagare i sensi celeri , Tutte connecere le vie dell' alma ; E come sorgono turbe d'affetti, E dagli affetti gli eventi sorgono

Gui sono i mobili regni soggetti. Cresci alta morbida cure restia. D'Urania nata, cresci all'altissimo Concento equabilo dell'armonie. La nuova Eufrésine , Amori , ornate , Eco farevvi la pure cetera;

Amori vividi, dolei cantate; E tal delizia soava spiri L'armonissa cetra purissima, La nuova Eufrésine così l'ammiri : Che in lei flammifero raggio di scenda,

Di temprar cetera smania vivissime , E dall'Annio funen s'accenda.

Ben io pei centici alti d'enore Dal primo lustro fanciulla semplice Sentiva struggere tutto il mio cuoro. Ella pur sentalo, o ridestata Dal sonno fiero l'Italie misera,

A strazio barbaro abbandonata, Oda il virgineo earme immortale. Brama di gloria , figlia d'Urania ,

A vol darabile ti libri l'ale. Vuo' ele tu vincami nel volo ardito. E sia'l sublime soave cautico

Al padre Eridano dolce gradito, E un giorno i vividi fanciulli Amori A me volteggino sovra la cetera , E i tuoi mi cantino vorsi canori.

### LA CETRA.

DEEL'alba al sorgere, Amor bevea Tra foglia e foglia di rosa tumida Stille che l'etere dolce piorca. Gocciola a gocciola mentr'oi libava, Il fior sul gambo mobil volgendosi . Liese sforsandolo fuggir sembrava. Indispettivasi il faqcinllino ; E lacerave col labbro picciolo Il fresco margine del fiorellino.

D'ira vermiglia scoteva l'ali, Quari anzelletto; e calpestandoli Sul melo, u'stavano, rempea eli strali : Dietro giacevagli l'erco dorato Sovra l'orbette ; ora una ectera Di color rosco dell'arco a lato,

Amore instabile in mia capanna Mei non fu visto, ne alcun mio cantico Lodò sua perfida beltà tiranna. Pur io conobbilo, chè un di lo vidi Tra fronda e fronda sul Pindo altisum Di Progne misera turbare i nidi.

M'udl, rivolsesi con un sorriso : Oh vieni , disso , folice giovane , Questa mie cetera darti m'avviso Sai che min actora la Grecia udia ; Temprella Saffe; all'onde io telsila, Allor che in Leucade Saffo moria.

Sempre man candida di pastorelle Il suon ne trame | ve'coma è rosca l Vo'come armonica i vo'come come è bella i Più d'una posevi dunna lo dita ; La bruna Aglanro l'ebbe in Arcadia Con le men celebri compagne unita. s Sollievo amabile de' mali Amore (\*) Io son; deb credi! ch'Aglauro dissele : e lo nulla scuoproti d'aspro rigore (\*). Cetra cui pinsero le fresche rose,

Sciamai , chi 'i brama , l'abbia ; ma i gemiti Rammenti, e Leucado che ti rispose, s Ahi lacci asprissimi! ahi giogo! ahi peoa!(\*) Aglauro il disse, o fra'suoi palpiti

e Il colio strinscle servil catena (\*).

a3

Abbia la cetera, e la fugace Gioja chi I brama ; l'Aonie Vergini Sol meco sciolgono l'inno di pace. Ed è quest'anima fra lor concento Qual è di meggio fra notte p'acida La malinconica luna d'orgento. Occulte inspiremi l'alte parole hand io solinga tacendo siedomi

U'scorre il rivolo fra le viole. Allor mio forvido euor pien d'affetto Solo esser creda; e fra lo lagrime Spontaneo cantico m'esce dal petto. E'l fior e l'eco e'l fonte o l'aria

Allor, io'l sento, d'Amor lamentanzi; lo'l sento tacita e solitaria. Che spirto è l'aure; fu di Canente; Non le giovare suoi carmi celebri ; L'amante tolsele Circe possente. (\*\*) Quel fonte è spirite; par che sospiri . Egeria in esso, Numa rammentasi

Suoi canti inutili, i suoi martiri. (\*\*) Quell' eco è spirito ; ninfa del monte Fu ; ma Narciso non pote svolgere Con i suoi flebili carmi dal fonte. (\*\*) Spirto è l' girevola fior della riva; Nasconde Clisia gelosa e tenera ,

Che invan d'Apolline l'amor nutriva. (\*\*) Spirto è......Soffarmati, eli io di lamento Non cure, disse Amor; sol odati La malinconica luna d'ergeuto; lo not la cetera riprendo, addio .--Rise adognato, sull' ali alzandosi

A volo rapido; ne più I vid'io.

### LAMORINO

REPOSTA AD THE GENTILDONNA CHE SCRIME AL-L'AUTRICE SCHERRANDO DELLE LODI D'AMORE ED INVITANDUI-A A CANTABE ANCE 1984.

VERNO erudo Stassi nudo Fra le gelide pruine , E fa 'l gluaceio Duro laccio Alle apella del suo erine. Notto bruna. Senza luna,

Guata il verne su dal ciolo , Nè più stella Totto bella Orna il tembo del suo velo.

Ratto gira, E sospira Con la faccia smorta smorta Amorino

Panciallino. Cui la speme si fa scorta. Vezzoscito

Panciulletto .

Vedi unbe bigia o nera; Pieces nevo Lieve lievas

È tua scorta meszognera : La speranza Non ha stanza, Vivo sempre all'aer vuoto,

E potria Quella ria Lasciar te sal lido ignoto. Lascin l'ali ;

Con gli strali Se le porti quell'infida ; Col bel viso. Col bel rise .

Folle epor ella derida. Yuol, ch'io canti De'tnoi vanti, Amorosa pastorella, Che dar lodo

Sempre gode Al poter di tua facella. Senza vauni . Sensa inganni,

Senza střali e senza speme Plange Amore Allegratore,

Che non cangia, o che non gome, Ve cantaudo, Va narraudo. Che ad Aglauro fo'corona , (18)

Onde udirsi Del buon Tirsi (13) Doppie lodi in Elicone Poi seguendo, Va dicendo,

Ch'ei d'Imene il laccio serra E non muta Se canuta Vien l'etate, e gli fa guerra. Ah! se 'I vero

Lusinghiero Ella narra , Amor cortese , Qualor dice, Che felice,

E che insigne, Amor la rese; O smarrito Sul mio.lito

Bo dell'orbe , re dell' etra , Vieni, e sali Sensa strali Fra la corde della cotra. Senza pene

Amor viene, Non più cieco e mentitore. Ma seus'ali, Sensa strali,

Senza speme, è quasti Amore? Si ch'è desso! Quell'istesso Che tiranno ognor divenne,

Indiscreto,

Irrequiato;
Gli rinascono le penne.
Vedi, ei tocca,
E ritocca
Qualle vaghe corde d'oro,

Poi si volge,
E sconvolge
Quell'armonico lavoro.
Rio fanciulio!

Per trastullo
Lacerò le corda aurate,
Che pudica
Musa amica
Ha baciate a ribaciate,
Ah proterro

Fatto servo
D'iniquissimo costame l
Ah l ben finga
Chi ti pinge

Senza strali e senza piumo. Nume acerbo, Cha superbo

Mnti nome e non usanza, Vola e scherza, Questa sferza Punirà la tua baldanza :

Sfersa è questa Che m'appresta La mia Musa in Elicona; Casta Musa

Ch'è pur usa Senza Amore aver corona, Pastorella Tutta bella

Come vuoi ch' io canti e dica? S'egli tutto Volva in Intto Servator d'usanza antica;

É sens' ali , Sensa strali ; Pure è sempre acerbo e fiero.

Non più voto; Rume ignoto; Non più canto mensognero. Pastorella

Tritta bella,

Ab ! t'illude il nobil cuore
Se schizzoso,
Dispettoso

Non dipinge il traditore. Lasciam ire Giù fra l'ire

Di stagione rovinosa Il fanciullo C'ha trastullo Di sconvolgere ogni cosa,

Dirà l' canto Suo bel vanto ; O soava pastorella ;

O soava pastorella Daró lodi A suo frodi

Al poter di sua facella;

Ma pria fuori
Tra hei fiori
Vuò che sorga rosellina,
Or che crudo
Stassi nudo
L'alto re della praina.

ALLA RIGHORA

### FORTUNATA SULSHER

### FANTASTICI

### FRA GLE ARCADE

## TEMIRA PARRASIDE. Pravos l'alba rugiadosa

Piè di rosa, Ed in Incide conchiglie Il bel pianto, ch' esce fuore,

Colgon l'Ore
Del mattin vergini figlie,
Va' la prima? dolce rale,
E divide

E divide
Natic palme pargolette
La rugiada, onde la nere
Terge liero
Delle gote ritondette.

L'altra segue; tra le foglio La raccoglie D'una pallida viola; Ed un' Ora verginella Tutta bella

Cupidetta gliela invola.
L'altra il labbro vezzosetto
Sul diletto
Fresco volto dalla Dea

Dolee imprime, il pianto sugge, E poi fugge, E fuggendo si ricrea. Fugga pur, l'Aonio Nume

Veste pinme,
Di soppiatto la rimira,
E quell'Ora pargoletta
Semplicetta

Di raggiungere desira, Son le labbra rosellina Porporine 1 Che s'imperion semichiuse 1 E alla gote candidette

Dua poisette
Fero i baci dalle Muse.
La fresc'alba rugiadosa
Piò di rosa
Segua ogni Ora varginella,
E con occhi alba volti
Non ascolti

Il bel Nume che l'appella. Ore freeche fortunate, Che danzale
In hel coro riunite,
Su danzate, carolate,
Saltellate
Se di voi cantar m'udite.

Ma re''l Sol ? Sol vogro coro Sfersa d'oro Muovo in ciel l'ericrinito ; Ohi fuggite verginelle

Ore helle
Da quel Nume misgradito.

E fuggendo giu scendote
Dolci lieto
Poichè 'I Sol la reggia aprio;
Su dannate, carolato,

Saltellate
Al suonar del cante mio,
Scinto il erine, acinte il petto
Presso al letta
Di Tantina vi posate,

E con bianchi fiorellini Sa'bei crini Un bel lauro le annodate. Poi danzando, carolando,

Saltellandn,
S'ella destasi trenquilla,
Dite a lei sommessamente
Dolcemente:
Tema, t'ama tue Glavella.
S'elle poscia a se vi chiama,

Tama! t'ama!
Replicate giojosette,
Tama, dite sorridendo,
Rispondendo,
O belle'Ore pargolette.
Ella allor farà bel riso

Sul bel viso
Lampeggiar com'io pur brame,
Vi dirà delee tranquille;
Mia GLAUCILIA

Oh, poich ella con dice,
Me felice l

Ah recatemi la lira;

Ah recatemi la lira; Mentre scendan le fresc' Ore; Tutta amore Canto il nome di Temes.

AL CHIARISSING CAVALUERS

### IPPOLITO PINDEMONTE

Che înziò all'autrice le sue poesie pastorali fra le quali olcune hanno per titole la Solitudine , la Luna , la Salute e la Giorinezza.

> Van le Muse, quai divine Pellegrine, Sovra I monte d'Elicona; le le seguo, e sente por Se di noi

Fre le Muse si ragiona, Jeri, ell'anra innemorata Di stellata Notte candida di maggio, Vergin Erate veniva

Per la riva
In mirabile viaggin.
Sovra un carro ella sedea ,
Che mendea
Senza rapidi comieri ;
Un' auretta lo volgea .

Un' auretta lo volgea ;
Lo movea
Sugli armonici sentieri.
Il bel carro viatore
In candure
Nere intatta somigliava;

Ed appeso al lato manco Velo bianco Il bel corso ne affrettava. Seden sotto al bianco velo La del cielo

Pellegrina graziosa, E ridende, folleggiando Già cantanda Giovin Mum, e giovin resa. E seguiva: siam nei quelle

Verginelle
Fresche rose d'Elicona;
Dalle chiuse intatte foglie
Chi ne toglie
Morte berbara ne dena.

Qued'in stommi gemebouda Su la sponda Di un ruscel tutto d'argento, A un cantar di tortorella Verginella

S'assomiglia il mio lamento: Quand'io rido ( ai dicendo Gia ridendo) M'assomiglia al finrellino; Che mil'alba mollemente

Dolcemente
Schiude il seno porporine
Fuggo i Fauni dal lascive,
Dal furtivo
Ingannevole sorriso ;

Fuggir fammi sdegnosetta, Ritrosetta Chi mi guarda fiso fiso. Il bembin, che a poco poco Va per gioco

Colle carte edificande;
Posta l'ultima cartuccia;
Si corruccia
Se stranior lo vieu mirando.
Batte il piede rabbiosetto;

Tumidette Gonia i labbro, occulto guata; Soffia, e strugge un soffio breve Quella lieve Magionetta edificata,

Cost pur, quand'io mi alegno,

Le cartine a terra spinge, E nol volto , che s'adira S' altri il mira , Come ross mi dipingo. Nella tacita valletta Ritrosetta Crebbi un tempo, lo rammento;

Dell' ingegno

Crebbi sotto al vive monte, Che bifronte Signoreggia il nembo e'l vento: Pastorale agreste l'ara

A me cara S'ergo sotto un faggio actico; Qui volteggia, qui s'aggira, Qui sospira

Venticel do vati amico. Qui mirai l'ombre costanti Degli amanti , Ch' arse un tempo l'amor mio ; E nell'estasi d'amore

Tutto il euore Quella vista mi rapio. Fidi amanti , in la romita Mia gradita Valle tacita ed agresto,

M'ebbi un tempo, e d'alma pura Dolce cura Fu 'l mio esotico celeste. Or ch' impuro scherzo audace

La mia pace Torbar venne infra' poeti . Or che un folle Amore ardito Mostra a dito I mici placidi laureti ; lo seguita dal geotilo,

Dal non sile Amor nato fra le rose, Amor nato in ciel screno Fuggo in seno Di mie selve avventurose.

Qui t'aspetto sul bifrente Doppio monte, O rantor di dolei versi, Di gentil malinconia ,

Della mia Fiamma candida cospersi. Vedrem quella, che bramasti, Che cerrasti . Solitudine selvaggia,

Caoterem la notte mesta, La foresta, E la luna, che l' irraggia. PINDEMONTE, egregio amo Arde il cuore

Di tua Alum ai lauri avvezza ; Suoneran le seive argute . E salute, E nevella giovinezza. Si diceva Erato Diva,

E venira

lo mirabile viaggie,

Mentre il carro si volgea, Che 'I movea Venticel di fresco maggio. Pendemonte, intender puoi

Fra le muse si ragiona, E se t'ama Erate bella Verginella Sovra 'I monte d' Elicona,

### RISPOSTA A CLOTILDE TAMBRONI

Che arva chiesto una poesia determinantione

il soggetto ed il numero de rerei. Dorra vergine amorosa ,

Di bei fior del mero rio, Progionier per l'ali strette Panciulletto, Saggia vergine, t'invio. Egli è l' Estro superhetto ;

Di gran lide è possessore, E in le note lusinghiere Ila potere

Di gran monde produttere. M'ama assai, e col labbrusso Vermigliuzzo Talor baciami la fronte :

Ma talor come fanciullo Ha trastullo Rinnovar gli spressi e l'ente. Tu m' hai chieste nu fiorelline ; Sul cammino Del l'arnasso lo cercai :

Pur di queste il crudo verno Tien governo t Piorellin non vi mirai, Che offerirti anni post'io, Amor mio, Puor che teeeri lamenti ,

Se il mie canto, se la cetra Noe m' impetra Fiorellin tra brine algenti? Maetre , o vergine , il tuo no

Nen so come , Ridicera , c il desir mie Vidi in mezzo a ghiaccio orrendo Star sedendo, Quel fanciul , ch'ora t'invio. Sonnacchiosa egli parva;

Ma ridea . Com' er rido, e poi guatava, E il cercato fierellico Sul rammino, Nelle palme mi celava.

Era sparao il bel tesoro

Del erin d'oro
Qual dipingesi Fortuna ,
Che sferan alo , indiviso
Sorra 'l viso ,
La busera inopportuna ,
Al poeta ognor fanciullo

Dà trastullo
Non mai vecchia faotana:
Faotana, che sola sola
Ci consola,
C'innammora, nynnque sia.

lo formari l bambinallo Vivo e snello Tosto, sappi, desiai;

Prima un piede accortamente, Lievemente, E poi l'altro avvicinai. Ohimè! pronto sogglignando, Saltellando.

Ripetaodo il desir mio,
Il fanciul mi porse un fiore;
Traditore!
Lo ritrasse, poi feggio.

Qual farfalla al giorno estivo Sovra 'l clivo Ora salo ed ora scende; Il bambin dall'ali aurata

Via gelate
Ora lascia ed or riprendo.
Mi porgesa il bel tesoro
Del erin d'oro;

Qual dipingesi Fortuna; lo già qua di lo toccava; llo 'I levava La bufera inopportuna.

Quando stanca, neghittosa, Sospirosa, Quel protervo mi vedea, Si fermava a me davante Breve instante.

E tai noto ripetea; Che offerirti mai pem'io, Amor mio, Fuor che teneri lamenti,

Se 'l mio coato, se la cetra Noa m' impetra Fiorelliu tra brinn algenti? Poscia pronto sogghignandu, Saltellando, Ripetendo il desir mio,

Si volgea per strada incerta, Chium ed erta, Il fanciullo allegro e rio. So hen dir, che al lung'ora Stotti fuora

Del più cognito sentiero, Ch' io pensava impanrita; Vo smarrita

Col mio duce lusinghiero, Alfin stanca, neghittosa, Sospirosa,

lo gettai la cetra aurata ,

E 'l mio veln in man stringendo, Gia segueodo Il fanciul per via gelata.

Ti so dir che un giorno intero Mio pensiero Fu seguire il ferrid' Estro,

Fu seguire il ferrid'Estro, E qual rete indarno assai In gettai Il mio relo in lido alpestro.

Alfio pur io nen so come, Il tuo nomo Ripeteodo fra sospiri, Io nel volo il fancialletto

Io nel volo il fancintletto Rabhiosetto Colsi in dubbi e lunghi giri.

Ei piaogeva, o fra 'l suo labbro Di cinabro

Stringea it candido suo velo , E bartendo gía coll'ali Suo fatali

Quel di Piodo orribit gelo. Fra mie braccia applen l'avvinsi, E lo strinsi

E lo strinsi
Al mio seno, avverso Nume;
E mio man sull'argentine
Sue divino

lo posai leggiadre piume.
Per le piume sta legato;
Corrucciato,
Tarvedrai come egli sia:

Libertà sola gli piace; Sempre tace; S'altri schiavo lo deria. Dotta vergino amorom;

Desiona
De bei flor del sacro rio,
Non ti donn florellino,
Ma'l divino

Prigionier oggi t'invio. Tu le sfersa, e lo puoisci, E compisci L'upra gia del mio rigore;

Ma deh! poi gli slega l'ala , Se ti cale , Ch'io n'ottenga o lauro , o fiore.

L' FREETTO

DETTO VOLGARMENTE LA DAMIGELLA.

CONSIGNO A NICE.

Vi è un insetto — schiforello Che dall'onde uscito fuora Ogni insetto — scuplcotto Rapacissimo divora : Sta celato fra la messo, Ma il maleagio non la cura, Chè a distruggere l'invita Cò else ha vita La malvagia sua natura; Non di messe, erbetta e flore Vive, e Nice, il traditore.

Sta sens' ali, ed ha sul viso Mascheretta colorita; Gl'insettuszi fatti audaci Vanno e' heci Della maschera gradita. Insettozso, ah tu sei colto! S'allontana la diletta Mascheretta

Mascheretta
Da quel lucido sembiante,
E divorasi l'amaote.
Se'l riponi in chiusa staoza
Egli in pace sonnacchioso
Torpe io languido riposo,
Onde nasce in te sperama
Di serbarlo a tuo volere,
Che sena' ali tu lo miri,
E desiri

E desm Le tessute — treme argute Qui spier a tuo piacere. Micar credi i vecchi inganni Rinnovar com'ei a'alfaoui: E far prova — sempre nuova Di quell'arte omipossente Che è la stessa clernemente.

Vedi, Nice, i recchi inganni Rimorar comi ci affanni: Stassi in calima un ora breve i Ma gia'l Tempo or al fatalo Insettuno dicede l'ale: Li s'inmala Rive liere, Dietro Iascia le suo rili Spoglic umili. Di grandi ati s'incronna, E la populi a' abbandona Voota gui d'ogui vigore. Batto l'ali vi loto ciglio; Mentre guarda fins fins a Batto l'ali vi loto ciglio; Mentre guarda fins fins a Batto l'ali vi co ciglio;

Un superbo altiero ingegno

Cir obbe a siegno
Di pudica vorginella
La bellezza ed il candore,
Diede il nome di Dossella
All'imsetto traditore,
Poichè mente, volto e chiome,
E spogliata non par quella
Già si bella.
Non lo chiama
V. Elicon che eli dà fama.

Sprezzatore,

L'amor, ch'altri a te consiglia, All'intetto a'assomiglia, E l'insetto struggitore Sovra il Piudo ha nome Amore. ALLA CONTESSA

### CAROLINA VALPERSA COSTA

DELLA TRINITA

Inviandole una scatola da zuecherini, che aprendosi lasciava vedere un picciolo fanciulio.

Se vial t'edopra, Ood io mi ecuopra, O bella men pietosa: Su vial else un Nume, Sens' arco o pione, In sua prigion riposa, Nel ciel io nacqui; Nel ciel io in disconti lo letticciuol di fiori;

Nacqui là dore
Venere piove
I fortuo ati albori.
Crebbi indiviso
Fra 'I dolce riso
Io dalle Grazie amiebe;

lo dalle Grazie amiebe Le Grazie ch' io Starsi vogg' io Al fiaoco tuo pudiche, Fanciullo, è vero, Soo prigionioro In piccioletta stansa ;

Ne d'arco e strale, Di beoda e d'alo Aver poss'io baldansa, Ma d'arco e strale A me non cale, Chè un solo cuor tu brami, E tuo tel vedi,

E tel possiedi
Eternameote, e l'ami,
Di benda e d'ale,
Dono fatale,
Che fer poss'io ? son teen a

Nê dove han sede Ingegno e fede , Amor di sposo è cieco, Su via l'i adopra Ond'i o mi seuopra , O bella man pietosa ; Su via l'ch'un Name Senz'areo e piume , In saa prigion riposa, Quivi oltre l'uso ;

Quiri oltre l'uso ; Qui m'han riochiuso L'onnipossenti Muse ; E nunzio vengo ; E gli inni teago ; Ondo cantar son use ; Vidi tra loro

Le fasce d'oro Del tuo nascente figlio; E sull'oscuro
Destin futuro
L'alto n'addi consiglio,
Nou sai tu como
Il caro nome
Suouin le Aonie sponde;
Ma'l so ben io
Cho sono un Dio;
Né l'avvenir s'asconde,
Il hambinello
Nascer fra quello
Dovrá soare caoto ,
E in primo dono ;
lo, qis'Amor sono,

E in primo dono ; lo, ch' Amor sono, lo tergerò suo pianto. Già la gradita Futura vita L'ali dispiega a volo ; E impasienti Son gli inni ardenti

Ch'io ti recai dal polo. Ne invan t'adopri; Ecco mi cuopri; O belle men pictose; Ne più 'l tuo Nume; Sens'arco e piume, In sua prigiou riposa.

ZH MORTE

DI MELANIA TAPPARELL

D' A Z E G L I O
A CESARE SUO PADRE

NeLL' ANNO 1807.

Su freddi ovelli nelle velle tacita
Non vedi il raggio della mesta luna,
Che là nel cupo della selva ombrifera

I sogni eduna ? Diva dei eaoti sospirosi e flebili Già in bianco vel Maninconia discende , E el queto raggio degli avelli ferroi

La via ripreude.

Seguiamla ; libran vorticeae ed agili
L'ali, e ridestan l'animese canto
Le brune larve che in le tombe sersero,
Numie di pianto.

Sibila il vento: giù dal sasso altissimo
Lergo torreuto nella valle cade:

Scossa la cetra eternatrice, un fremito
D'orror l'invede.
Cesare, cinta d'un cipresso or mirasi
L'altera cetra ond'io sfidai la sorte,
E suone, conscia de tuo' lunghi gemiti,

Inno di morte.
L'eszurro sgnardo ove del cuor pingevasi
La cara pace, il hiondo erin disciolto
P-ù non vedrem, nè dolla bella vergine
Il rosco volto.

E i dolci affetti, gl'innocenti pelpiti,

Il danzar molle del vezzoso piede,
E in pargoletto seno il nobil animo,
La pura fede,
Là, dove posa nella tomba gelida

La, dove posa nella tomba gelula Fra que cipressi le bilustre salma, Meninconia, fissa le luci, siedesi In ferrea calma.

Maninconia, che padre e suora teglierti, E'l fratel vide da funesta morte, Che, abil teco fu tra le falangi Galliche

Stretta in ritorte;
Maninconia, che fanciullin segnivati
Privo di madre sulla patria sponda,
Ch'una ti diede forte, abi! quanto misera,

Madro seconda.

Maninconia, che là dell'Arno al margino
Teco lontana dal paterno tetto
Vonia baguando di nascoste lagrime

E volto e petto.

Elle t'aspetta di Melania al tumulo
Tutta celata nel suo biaoco velo;
Buon padre, dice, spesso morte rapida

Dono è del Cielo.

Elle t'aspette l quando notto imbruncai
Nel vasto albergo de lucio padri sale,
E scorre lenia le turrito lugubri
Deserto sale;

E guida seco fra le dense tenebre L'ombre signore del vicino evello, Che meste meste fra l' silonzio riedono Del vuoto ostello.

Ohl van narrando, ecco la stanza pronabe Del nostro entico fortunato amore , Ecco ove l'armi s'appendeau tra' cantici D'alto valore.

Un bisbigliar fra quelle mura, un fremite Sorge pictoso i il peregrin che pama Ode da lungi degli estinti il gemito, E'l cirlio chbana.

Ella t'aspetta; ella l'emica cetera Tempra, e'l ripresso di sua man vi pose; Chè Italia or fuggon le canore Aonide Gute di rose.

No mai più scesi nel lor volo rapido A noi d'intorno gli sfuggevoli anni Udran suonar su'l vero Pindo Ausonico Altro che affanni.

### ALLA MAESTÀ DEL RE

### VITTORIO EMANUELE

IL CORPO REALE D' ARTIGLERIA

In ringraziamento dell'aver lui colla Regina visitato il regio arsenale, ed assistito poscia alla bottaglia navale ch'ebbe luogo sul Po.

Signon dell'alpi, i eavi bronzi armigeri T'accolser primi sulle patria terra, E i primi plausi da que' forti udironzi Fulmin di guerre. Membrando l'armi, e l'altre età che furono, Al uon de bronzi palpitaro i cori, E recordaro gli Avi tuei magnanimi,

B i nostri allori.
Coll'alta sposa non adognasti volgere
Infia quei prodi, e ben movesti l'urme,
Che, anno i Gallil in subalpino esercito

Che, santo i Gallil in subalpino esercito
Valor ann darmo,
Di fiota pogna la temuta immagine
Esi t'aprico sul patorno fiume:

E-si l'aprico sul paterno hume i Ben altre pugne compiran, se guidali Ile, Gloria, e Nume. Ne invan le navi si scontrar sul placido

Në invan le navi si acontrar sal placido Finito, në invano vi saliro i forti ; Tu gli mirasti, e sai qual premio ed anima Tun sguardo apporti.

Tu gli mirastil, .. Della grassa memori Io reco i vati dello forti muadre i Di quo'vessilli all'ombra io nacqui, o erebbemi Fra quelli il Padro.

Fra que vessilli a non macchiar la cetera Egh m'apprese, ed a serbarti fede. Accegh il 1140: è di Re degno un cantico Che autor sol chiede.

### SOVETTL

### INVITO AL CANTO.

Paronelle gontii, finchè la rosa Poga il vega to sulla moble arbetta, Echo su'vannia acurrii i'va', de'haffretta Il freese, selffertto, in lei riposa; Fin geb da frontii a'calda rio naccom Il canto scioglie vaga alloulotta, Finchè in breve coofin corer ristetta L'ganda che spurma sulla rucca ancona; Su quella verde rina a'rai del Sole Il Ornati chismam cinto di flori, Driadi o infere da intreciar carelej

I. Orradi chiamam cinto di fiori, briadi e niofe ad intrecciar carolet Noi canteremo sul primier mattino, E dalle selve i Faumi shitatori Risponderanno dal pendio visino.

### LA VITA PASTORALE.

Istona il Solo il rustico mio tetto, E m'urita a tormar al verde lasco; Salutar il mattin à mio diletto, Quando il giorno succedia all'ace fosco. Frema la morbidezza il vano latto, Cui danno è l'sonno, ed il ripono è tao Vegli il sezzo livor; ed il sospetto, Chè sospetto o livor i' non ronecco. Sola talor col crime l'annolata, Perceynia su Pindo andra mi piace,

Peregrina su Pindo andar mi piace, Cinta di fresche rose il plettro aurato. Al mio ritorno siedo in grembo a' flori ; Del Sol nascente alla dinrna face ; E son l'aure e i ruscelli i miei tosori.

### L'AMOR DEL LUOGO NATIO.

Quanno sorge I mattin sorgendo anch' io , In verdo praticel meno I mio gregge, Involuntario I cuor per guida alegge Il corso brese di quel chiaro rio.

Deh dimmi la caginn che al pieda mio Seoza ch' io me n'avveda impon la legge, E i passi mici costantemente regge Coi ch'al margo stesso ognor m'avvio. Ah non è già percic più dotce sia L'ombra in quel luogo, o l'erba sia miglion

Poù fresen l'aura, o più piana la via. È sol perchò io scorgo, o scorger credo La terra ù nacqui, e per virtù del cuore Gli alietti miei colà raccolti io vedo.

#### IL BACOLO D'AGLAURO

NOWE ARCADE

DI FAUSTINA MARATTI.

Quarro bacolo verde a me lo diedo Irene il giorno ch'io la vinsi al canto: È bello assai ; ma pur s'io l'amo tanto Non è per sua beltà, com'altri crede.

Già l'obbe Irene, a loi no presto fede,
Da quel cannto vecchiarello Alcanto,
Quel che in Ausonia ha d'esser sagginils anto

Ei l'ottenne qual vate in sua mercedo. Ma invidiatemi, o Ninfe i Un di d'Agiaura Questo bacolo fu, d'Agianro vaga, Ur itali carmi fe suonare all'etra.

Pastorella na fece il suo tesanro; lo pastorella l'ebbi, e pure, abil paga Non sono ancor i dove andò mai sua cetra?

### IL MATTINO.

LEVATI 5030, Elpin ; dammi la moltra ; Dall'antico dovor io non t'assolvo ; Già scuota Aurora la divina coltra ,

E un gran duegno nella mente volvo.
Sorgi: negleto T crin ratto ti spoltra ;
Tn 'l latte premerai, ed io risolvo
Dell'usate cammin andar piò oltra,
E già nel bianco lu tatta m'avvolvo.
Un panierin io vo'di pomi colmo,

Voglio un nappo di latte, o quindi all'embra Vado Amarilii ad aspettar d'un olmo. Di rese cingerem la nostre chiomo. Colta al caumello: els quel naus adumira :

Colte al ceopuglio, che quel piano adombra; Ella Il mio canterà, io Il sun bel nome.

#### IL DONO.

Sorna lo stesso stel crescean due reser Nascer le vidi, appirsi a poce a poce, Piegarsi entrambe, o nello tesso loco D'un cespuglio cader che le nasceae. Dne poma vidi sullo piaggo erbose, Cui schernando Natura avea per gioco Del Sol oriental esposti al foco Uniti si, rhe non parean due cose.

Uniti si, rhe non parean due cose.
Colsi le poma, a le rose cercai
Tra quella frondi, ed alla giovio Clori
Le belle rose e i bei pomi recai;

E baciandola dissi: un dono, o cara, Eccoti; in questi frutti e in questi fiori Come tu m'ami, o com'io t'amo impara.

#### IL VOTO.

Paorexvo Panno, rhe mitelli e ridi, Dammi Tuo nappo, chi edi nettar pieno; E qual di Bacco, cal lo l'e, cual non ridi. Domni all'alsa, re di me ti fidi; Tu darò hianco, callo l'e, cual non ridi. Domni all'alsa, re di me ti fidi; Tu darò hianco agual eco raseo fenzo: Jer lo vedesti ancor nel campo memo, Der lo vedesti ancor nel campo memo, Deve le all'alcolte banco lor nidi. Non mi pinge all'indicietà togorda sete; Nettera e me son l'endo pure e queto.

Nettare a me son l'ondo pure e queto.

Ma voglio sol quel nappo al Aume amico
Offrir in olocausto, affin ch'ognora
Eiserbi a ma quel mio riposo antico,

### I, VCOAY DEPT, OBPIOT

Con est mere il Sol generale i Pere in Pere in el Pere in Pere in Pere in el Pere in el

### -

### LA COLLINA DEL PO.

O collinetta, cha poggiondo stai Dell'Eridán mila fiorita riva, E che 'n tuo vago sen ricetto dai A una leggiadra magionetta estiva; Come sei bella, quando de' suoi rai. L'occidenta Golt ipriva ; E quando di splendor candidi e gai La pallidetta June ti ravvia la Come sei bella, quando fresca aurora Dictro tue cime sorge, e anadilmento I peggi tuoi verdi fronatti indoral E come nel moi sen pues antura Un cuor che tutta vede, o tutta sente La taa bellesas semplicetta e pura!

#### IL BALLO.

Quarso ferron ia danas, o'n diseguale Ferror a robot i plis popa I ebetta. Certo noi niego, virida m'asale Scosa di girja, do i mici pasai affertas, Un Numa parmiche mi cinga d'ala Rapido piche erapida asetta. Tu mi ganarit, tu raidi e il geniale Piscer mottogia cororia o reasosta? Pur appi, amica, chi alia prina ciato Netaritia, e ambi pompe tuste. Ni sol piacciono a noi gna se que lidi Gatti di sogli oroccide ci accessio.

# Danza il selvaggio al suon d'acuti stridi. LASERA.

Accurry, figür della notte brena, Che delee delee munremule via ; E si queto raggio della binnea Luna i messa a flor tranquillamente tati ; Appr I sile di rone, e poi reduna ha binnea si men i messa a flor tranquillamente tati ; Appr I sile di rone, e poi reduna ha binnea particolla alcuna; Che na innea in premio di tal deno avrai. Be in princip praticolla delena gia di praticolla della princip praticolla della princip praticolla della princip praticolla della princip della della della principa di casto bai tu deino? Hessenici al, bell'a navetta, hai vioto; Grata è tua vosa più del casto mino.

#### IL DESIDERIO MODERATO.

Davas semplice coma, e gluitandella Ond'io circode li aerona fromte. E pommi al lume di vivace stella Se lidi erbei di tranquille fonte. Dammi una loggia solitaria a bella Tar fronda e fromo del fiorio monto, Dove posi la fida rondinella, prometa del molto lume, la latina del molto del

Meco sol si rimanga il min ripoen, E quel Nume che spande in su mie carto Piacer ch' è al vulgo eternamento ascoso.

### TITIRO E L'OMBRA DI NICE.

O anima ben nata, or cho t'immergi Del Sol eterno negl'immensi rai, Tu sulle nubi maestosa t'argi, Io languo a tarra, e tu nol vedi e sai!

Ab troppo sopra me, donna, l'emergi l'Ab poteni sendra quaoto t'amai l'Miri erudi affanni per pietà dispergi ,
O dammi forza ne' miei lunghi guai.
Tittro disse, fra singhiegi usrita
Vinta la voce dal dirotto pianto
Fu per tre vulle rull'un labhro udita,
L'ombra di Nice dall' eterna stanza
Lieta ducese ad aleggiargià e canto,

# E godotte mirar la sua costanza, PEL GIORNO NATALIZIO

### DI TILLE

IN PRINCIPIO DI PRIMAVERA,

s la cestellino di leggiadri flori Dormia la pargoletta Frimavera, Del picciol sua gl'irrequioti avori Copria la chioma lucida leggiera. E ra pinta di vividi colori La ritondetta gota lusinghiera, E do più vipi giovinetti amori L'accarezzava la ridenta schiera.

Con quelle rose le toccò 'I bel viso ; Ond'ella aprl la pupilletta bruna ; E sogguarda do suo novel soggiorno ; Salutò con un timido sorriso t. Il sacro a Filla avventuroso giorno.

t L sacro a Fille avrenturoso giorno, Soa amenta suturro l'auvetta, Tinvita a far tra noi doles ritorno, Bambolina gvatil e ventoretta. Bambolina gvatil e ventoretta. Bambolina gvatil e ventoretta. Ora frema l'altier rapido sorno Di girl'andalla la sua ectra eletta, Ora frema l'altier rapido sorno Del magno flume d'Eridin, s'anpetta, Non mai da ninfa o da pastore udito Du sinno a Filla consacrò (a' duri faggio

Un inno a Filla consacrò; d'un faggio Sulla scorza recisa e i l'ha scolpito. Recalo atla gran donna; i tuoi tesori Recale issiam col maritato omaggio a la costellino di leggisdri fiori.

#### LA GLORIA.

Quar farfalletta che d'intorno gira Ad un notturno scintillante lume, Eratto sente incenerir la piume, Traccuratella, e pur non si ritira; Vola mia mente, che a gran cose aspira, Ore ha seggio di gloria il vano Nume: Alto llagion le grida: il tuo costume Sevul nii di un ch'invan or na soroira.

Ella non sente: suo cammino audace Calca verso l'eterna e somma sfara; E dietro lacia l'innocento pace. Oh cieca i oli folle i Cha varrà l'alloro; Benchè cingesse la mia fronta altera; S'avrò perduto il maggior mito tosoro?

### LA PASTORELLA E LA CITTADINA,

Che mi sogguardi mesta, e poi sospiri, D' uno stato maggior invidicami, L'oo stato maggior deer la tua megiatta Ne ti pince veder la tua megiatta E bionda chioma in tortunzi giri, Da rotse nastro sul tuo capo stretta, Ne più la sua candida vesta ammiri? Semplicel tu non sai, l'auruse anella Quando cessino a donna eccleta e grand

O rustica vezzosa forosetta ;

Sempleed in non sai, l'aurate anolia Quando cosino a donna eccelsa e grande, Per arte sol non per natura balla. Col tuo vermiglio vivido colore Bon vorcebbe canjar l'alte ghirlande; E i ricchi panni e I suo superbo cuore.

### LA FANCIULLEZZA.

O fanciullini, cui il dolce e vira.

Geja di pinge and serces vira.

Geja di pinge and serces viva vira.

Geja di pinge and serces viva vira.

General vira pinacre donde dirava ?

Si volge force d'annaveza prira Vita inamagini per voi del paradito evoluta.

La ciene shata inquitta imadali Divar.

Abi nol volceria mi erammento anchi lo

Cem' era lista in quall'età mia gorta.

Gem' era dodifistate egui deia.

Cem' era dodifistate egui deia.

Dell'innecensa vallo quete porte

Siede in gremulo al dover i allegre gieco.

### LA VECCHIAJA.

Buos vecchiarello incanutito e bianco; Che i giorni passi sensa lutto e guai; E con tua cara vecchiarella a flanco Movendo il più per la pandice vai; Mestre qui posi delolazse e stanco, Dimmi, il destion non t'offese mai il Ali not che bisea non guardotti unquane Stella maligna co funesti rai. Olto fe ficie i a quest'età condotto Parcendo il gregge sulla balan amena Per quarandotto verni o quarantotto. Giovane i'sono, e pur io cangierei Con la cadestota vitia serena.

## La più bella metà dogli anni mici. LA BELLEZZA.

Is questa stausa su tappeto nurato Dorme negletta la vessoa Elmira, Mentre di dolce anretta il mollo fiato Scherzando leggerissimo sospira. Ed ahi destin I viene a rousarle a lato Dal loco stesso, onde quell'aura spira,

Ape, che sopra Il crine inanellato, E sopra Il bianco sen ratta s'aggira, Alfin scendendo sulla rosea bocca Un fior la crede, e sul supposto fiore Il velenoso stral rapida acceca.

Se avea labbro men fresco e men vermiglio La vaga donna, non seguia l'erroro; Ch'ove è meno bellezza è men periglio.

### L'ACQUISTO FUGACE.

Sexus due giorin ninfe in mill'erbetta la mua tenendo na neglicia nanoro; Legato l'imanco più d'un filo d'oro Sonsiera nanoro i fanggirio alestie. L'un lo prese, e per le piamo eletta L'un lo prese, e per le piamo eletta L'un lo prese, e per la piamo eletta L'un la prese, e provi martero , E in ale renecician nopirando atetta, Lu natirel passando a lei vicino Mata la vide, ed obl' gridà, tu sei lugratia, o pastorolia, al tuto destino. Il presenta presenta appellin apatese An erde la sunoro quell'a aspellin saluce An erde la companya de la presenta An erde la companya de la presenta la companya la co

### IL RUSCELLO.

Fours leggiadro, che gli estiri ardori Rallenti in parte a questa piaggia ombrosa. Mentre haciando vai Ferla odorosa; E 7 intos en degli olezanti fiori. Se interesta piaggia errori; Se una meta tu brami a l'aughi errori; Se una meta tu brami a l'aughi errori; ne un serio dell'està piaggia errori. Se interesta dell'està gli apri rigori. Provera dell'està gli apri rigori. Di pià che bramit Sei di piante einto A millo ancetto, agli augelletti nido, Ni in bramosa allier vai prigionitor avriato. Ni in bramosa allier vai prigionitor avriato.

Ma tu segui il tuo corso? e un van desio locostanto ti spinge al mare infido? th uel tuo inganno riconosco il mio!

#### L'APE.

Are nevelle tre beginder fore?
Scheman blech in duch primarers a
Eracongliendo giva i moi tunori
Sall reda mail, o mala roza altera.
Li di battendo in meno a ducis dori:
Aria, son certa, aria da tutti morri
Aria, son certa, aria da di continuo della continuo della continuo della continuo di continuo della continuo di contin

LA SCHIAVITÙ.

Ravacerro angellin, che in lacci avvollo
Va dilatiendo le fugue; piume;
Andar liberamente all'aura sciello;
Pri non ai spera i fil dere ne icotte,
E prima al Soi si sugieré suo lume,
Che Tuo dealon; sucraiula Nume,
Che Tuo dealon; sucraiula Nume,
Lasapineco has note il tuo lamendo:
Lasapineco has note il tuo lamendo:
Ali se ognora janguese un indicice;
il rios del piacer archie spento.
Para del dischairal render felice
La tolleranna di piugherol escore,

### LA METEMPSICOSI.

Parada, Nice, perchò stringer cotanto Quella farfalla vaga, ed infelce? Essa pena, nol vedi? ed hai tu tanto Caro di vedera papitarea, o Nice? Pores forre, chi sa 7 quel vago aumanto. Chor preme la tus man cruda ed ultrice, Cela fancanila, che di hella il vanto Elbe au queste runties pendice. E t'à ver ciù che errisse un'attra etate, Certo farfalla diversati us tessa,

O fian tue membra sotto un fior celate. Tu vidi ?... tu non credi ? e pur deriso Non fu 'l nome di lui, che prima espressa Mostrò la fola, ch'or ti muove a riso.

### IL SISTEMA DI BERRLEY

CHE NEGA

#### L' ESISTENZA DE' CORPL

Sè ver al un corpo unu ni verta, e sina Questin mie volu un soffen, ab preché mai Quella rous equirendo un'arpara e ris Spisma mi punare gi atanta dual persarli. Se una ho eropa, dell'assi e mais e mini Quella spisa mi punare \*... e ho mo diorita Quella spisa mi punare \*... e ho mo diorita Cotacreni quel dalor terracenti o lai. Ferror ce le l'aria pona allor ce be apinto. Nel pun secue ò lo strat che la ferriere 'l Segne di dando le di mupus non vecha. Segne di dando le di mupus non vecha. Darmi per versitar un segno ardiace , Morir pria chiò non solfre, e po lo credo, Morir pria chiò non solfre, e po lo credo.

#### IL PIACERE E L' INNOCENZA.

Bronn lectiones, e l'occiso azurero ardent Geo metto vidi lo caino di rese, Cho mi pogres la manio, e poi espendo con in pogres la manio, e poi espendo i possibilità di la manio di la manio la riccoolide il core più ebb la mento Alle pas laci tomero venano: Fera il Fascever, a l'alma alteramento Seguirio orunque, a hicicasi i a propose, Allo m'apparvo semplicetta dunoa, Cho nulla fronta case candor dirino,

E bianchissime membra in bianca gonna. E adegnosetta, il breve errer perdono, Disse, t'additerò i' nito cammina ; Piacer sta meco, ed Innocensa i'sono,

### L'INSETTO TRASFORMATO.

Se quell'insette al schiften o vite, Che hava impura a pragrado interno, Di raghe alette si venisse su gierno, E d'e ceprise le ma seoria sumite p E de dell'alba al lagrimas gentile E de dell'alba al lagrimas gentile su dell'alba al lagrimas gentile E dell'e compressione della supplimate E su dell'alba al lagrimas gentile su contra sono dell'alba alla sono della D'un odoreso notiare sottile; D'un odoreso notiare sottile; Cerdi in Gones dell'e sina generale bille L'unites sorte, e ch'e gli arria susmeria Cerd in sono ammanto dispressate cerebic. To Cer in sono ammanto dispressate cerebic. To Cer i massa mantos dispressate cerebic. To Certi in Certifica dell'alba sono dell'alba sono di Eldera fu? Taure del sottare di gleria.

## LA POLVERE PULMINANTE. Posrà noi forre sulla fiamme ardenti colre dei lampo estivo emulatrice

Polve del lampo estivo emulatrico Prin diventa licor, o possia a'venti Spaude dolce fiammella avvivatrico. Volgo I fancul cupoti sguardi attonti Al calda vaso, e suon di gioja clice Battendo palma a palma, ed i portenti S'appressa ad ammirar dell'arte pitrice.

Sappressa an ammer our are intree.
Suppos of pie, fim to zguardo ei tace i
Oh arenturato! con fragore orrendo
Scoppia la fiamma rapida o fugace;
Scoppia! ed il faneinllino atterra ostrugge.
Ah! da quell'infelice alman 3' apprenda
Come splende Luninga, uecido, o fugge.

### L' ACOUA CHE IMPIETRISCE I LEGNI.

Fola non t<sub>s</sub> che in sen d'Italia mia Scorre un unsor di cod rara vena, Che rende legno locca l'acque appena Già d'induriace, o par che pietra sia. Ne'l pastorcilo, che lo vide pria Cinto di feglie sulla sponda amena, Il riconosce tra la fredda arena, Che interno cepre la caleata via. Passa e nol cura; ma 3è ameno adorno

E più salda quel tronco, e spressa i venti Che romoreggian sordamente intorno. Si cangia avversiato il cubr nel seno 3 Men doleo il fan lunghismin tormenti, Ma il fan rigido più, più forte almeno.

### L' EDUCAZIONE PERSIANA.

Navo tra forie fasce in regio testo Cerecca Persino presso al suo Signore, E di rigida man giusto figere E di rigida man giusto figere Panciulle gli vietara eggii diletto, Quatteo eran quelli, ele in austero aupstito Guidarna o a vittuto il puec cuore Un anno, un giusto, un forte aprezandore Un qui deliza, d'aggii uno lea diesto. Cangiana f'altre il van desir di vita la led desio di Eporia juncima poi

Gti alunni a respirar aura gradita ; Ma obimel la vista del piacer dell'empio Ratto cangiava i giovanetti croi ; Obè più ch'i detti altrui puote l'esempio,

### LA NAVE.

At deled lume d'un'infide stella Sull'action mar passar vid'i Senan accediero infracta navicella In su sopinata o 'ng id all' flutto rie.

Estro i flurer dalla rendel procella Maria del lume d

Udii voce gridar: Donna ti desta, È tempo ancor; ma se quel mar ti bea Col van desir, al naufragar t'appresta.

### LA GIOVENTÙ.

### Staves in messo n'fior donna ridente

Di delsol mole rovinosa in cima, E quanda di più bella il monda astima Tutto scorgeva in lei mia cieca mente. Pareami'l crin del più bell'òr lucente,

Pareami'l erin del più bell'or lucente, Tal che spiegarlo non m'è dato in rima, Ed avca fiamma una più vista in prima Sul rosco labhro, e sul bell'occhio ardinate. Ma caddo e si sfasciò la mole antica,

Fracco cadde la leggiadra donna,
Cosl che pianto trasse all'alma amica;
Ahi ch'ora donn Giovanti I Sodon

Cod che pianto trasse all'alma amica; Ahi ch' cra dessa Gioventti Sedea Di nostra vita sulla fral colouna, E al fato sun vicin non sel vodoà

### DETERNITA.

## Soraa un erto ciglion immensa vidi

Varagine tremenda a poco a poco Aprirsi, e ratta d'un orrendo foco Striscia lambir gl'inariditi lidà. Il batter delle man tra fieri gridi Rendeva nuon ferocemente foco:

Rendera suon ferocemente toco: Nel porre'l più presso'l tremendo loco Ldfi più lunghi, più dalenti stridi. Eternità sedea sull'orla stroce, Tenea'n grembo la Morto, e dolorosi

Pianti versava nella bruna foce. Puggi, figlio dell'uom, a'udiva intorno; Pur i figli dell'uom vidi auimosi Ebbri danzar presso'l feral seggiarno.

#### LA. TOMBA.

On terra i od ossa i Oh miserandi avana Di chi prima di me chiuse sua vita i Tacita parmi che fra vni si stanzi Di hruno manta Eternità vestita.

Quel cener hianco ricopri poc'anai Alma mortal c'ha sua staginn compita ; Furso avverrà che dalla sera innansi In pur qui muta dorma e scolorita. Spessa talor la più rohusta pinnta Soflio di vento, o fulgore improvviso, Ed i fronsuti rami attorra e schianta.

Nacqui, vissi, morrò ; caugia la morte Ju pianta amaro l'ingannevul riso; E in tempo immenso l'ore lievi e corte.

### IL CADAVERE.

Drn chi depose in quest' immonda fossa Quel teschio mozan e quella spoglia impura? Ye'l., qual schifosa, ohimè, copre sozzura La sfracellata carne, n l'arid'ossa l

Qual mai dal sonno orribilmente scosa Or ni la universal somma paura l Abil dopo vita che al poco dura Cadrel fuggir da qui non v'ha chi possal Questa donna fu pur la leggiadria Dov'è ? dov'è quel lusinghier sorriso ?

E quel Inbhro si turpe è quel di pria? Oh folle I che al Giel mnovi eterna guerra Perchè non diedn a te mirahil viso; Guarda I quol fu bellezza, ed ora è terra,

## PER L'ANNIVERSARIO

### DI ENRICHETTA TAPPARELLI

### BALBO.

Lieni, velato il ciol, l'ali sue bruno Midre d'arror la cupa natte; e'l canto Luogi, nhimè, dalle altrui gioje importuue Disciolga il gafa alla mia cetra accauto.

E voi, che andate di pincer digiune, Alma, cho il di tracte in lungo pianto, Dite se fra di vai forano alcune, Ch'abbian mie duol di superare il vanto. Or valgo l'auno, che tra fier dolore E giusto, alti troppo l'uni furò la morta

E giusto, alsi troppo i mi furò la morta Il dolce oggetta di mio primo amore; Nè valse biondo crin, no fresca guancia; Cli eternità dallo terribil porto Tutto ugualmente ad ingojar si siancia.

ALTERS marmi, che chindele in seno I freddi avansi di beltà divina , Yoi mestamente il cuo pietoso incluina D'amor, di duol, di riverenza pinno. Colui cho reggn dell'etati il frenn Non consenta giammai vostra ruina;

Che alla stranicra geato e alla Istina
Del nostro dunl vri parferete almeno.
Lo sappia agona, se v ha nebi nosi bo provi,
Quanto è llorte erudele, e quanto li ranell' altrai danno il suo piacer ritrovi.
E se mai fia quaggiù chi lidi, alii lasso!
A gioventò la spoun lusioghiere a,
Dolonte volga a rimitra quel assao.

S.
Gens d'Amar, poiché la natte imbruua
Fra'l dubbie voltaggiar della teuchre,
Vestite è z'erge maestosa a bruna
Sacro ad eternu duel temba funchre.

Qui bella donna è cluisa; ; al una ad una Sepra le mabi nericanti e creber Passano l'Ore; da tre anni alvuna Non fugo! vomo dalla sue palpobre. Amori; ab chi la desta? ah mi recate Celme del piando della madre amante Tre asero slabastrine urna dorate. Be-a l'asso l'omore vio fisi intante Birate se parvira il bel sembiante

### IL SOGNO.

Sowas, the in four to mother weight facers all monds, even negrinum ale Stars it Silvasion nell'immense mite, Ore 1 mio dubbie parso era rivolta. Vidi "ona copperta il modo incolto Vidi immo e-desgrate reindo frende di la compania del modo di contrale. Alta minaccia dipragendo in solto. Seguendo, e dolle mandre i, prossi trati Nella tremenda strada e dismata, Morte a versioni fines ad ambe noi. A'uni colpi i file read emisso.

### LA MALATTIA.

#### LETTA sospesa sulla nere piumo Dal turcasso fatal suo darda scelso L'organda Morte, a some à suo costau

Dat increase latal good caronicevae.

Correnda Morte, a come è suo costumo
Ogni piatà dall'ampio cuor si svelse.

Poi volto a me l'infarcoito Nume:
Non mi compiaceia sol tra funco ed else,
Sclambi d'etermità nel vanto fiuma
Cadon l'alma volgar, cadon l'eccelse.

É ginnta l'ora anche per te; qui tarquo,

E maligna sorrise; il mio vigoro A poco a poco indebolir le piacque. Lunga era l'opra: si stancò costei; Ruppe lo stral, o piena di livore Si furò dispettona agli occhi miei,

### IL DELIRIO POETICO

### PER MALATTIA IN PRIMAYRRA.

I Tindaridi ancor non avena mossa L'anrata higa dell'antico luflito, Quando di fier delle l'orrida possa Mostrommi Morte cel crin nero cel irlo. Ardente febbre mi scorrea per l'ossa, E tutto tutto n'accendesa lo spirto; Già mi parea veder l'estrema fossa, E cangiarsi in cipresso a lauro a mirtoAhi lassa l'alui di cader già mi parea; E pur, chi l'erderia? scioglieva l'anno, E d'immagini l'alma si pascea. Cantava degli eroi; del collo aprico La doppia cima; a della gloria il vanto: Tanto può sul mio cor costume antico I

#### AL FRATULIO ALESSANDRO.

GERMAN, tu parti 7 chimb! In parti ? e vai Di morta cruda ad affrontar gli ororri. Ah ch'io nou lu vedro! non mi vedrai! Non vnoi ch'io piangar a tu mi lasci a ploci? Meco seduto a chiari amici pastori; Tuo canto non udran ninfa e pastori; Meco la sero più non passersi, Meco non più il troveran gli albori. Ah dose? o caro, ah dovra? è forse gloria

Che t'allontaoa... tuo soavo canto So ben che hasta a farti aterne a chiaro. Scritta in note di sangua orrenda storia Vuoi che serbi'l tuo nome? a brami'l \*anto D'irrorare l'allor col pianto amaro?

IL erin di nombi a di saette cinto Atroce figlio della fera Morta Fantarma orrendo, dell'eterne porte Passa l'irremeshila recinto: Tatto di sangue orribilmente tinto

Detro ai trae Necessitate a Sorto; E più rem per loro ardite a forta Mugghia, si alancia d'atra rabhia pinto, Figito di guerra, agli l'addian l'ossa Degli estiniti memici, a s'erge amdace Sull'orlo nero dall'immonda fossa. Ohimel't un pura sana di tabe lorda, Ahl tra'l periglio, che l'alletta a pince 3 Nostra amistato, a "l' genitor rioordia.

Scraveva Tirsi; un Amorin gentile A'piedi suoi tacitamente stava, Guatando intorno dolcemente umilo, E rosca pouna di sua man temprava.

Altro cruzcioso Amor un puerila Diresto pianto tenero varara a Altro la apada armigera virila Dal suolo irrasen solibrar tentara. Altro più vispo militar divira Vedia supprò, a con dorata freccia Stava in guardia alla quata amica suglia. El più leggiarder in non usta guisa, Cinto di vaga frenda borche recca, a

Per lo scioglimento d'un' accademia poetica.

Time quell'arbessel, cho un di piantasti Cun ia tua mano fanciullesca a pura Su la riva gentil, dore scheranti, Prima del genitor soave cura;

I pieciol rami diseguali e guasti Mai non fregiò di nobile veranra ; Ed ahi! per nostro duol saper ti hasti . Cho recisa cadéo pianta immatura. Vi pianser sopra i pargoletti Amori , Pianser la Muse ; con la rhioma sciolta Pianser le giovin ninfe, ed i pastori. Erato presso di quel tronco infranto Sedè sdegnosa , e disse a me rivolta : Donna, a qual ombra scioglieremo il canto?

### ALL AMICA DIUS, PROVANA

INVIANDOLS IL SEDUCIA TRAGEDIA DEL GRANELLI.

Di Sedecia languento il raso estremo Dal tenero Granelli al vivo espresso, Ninfa gontil, in su le scese spesso Farsi cagion dell'altrui pianto ndremo.

Soave pianto I che minore o scemo Piarer non rende ! Un cuor d'affetti oppres Tutte spiegar con questo pianto istesso Il suo sperar , l'alfanno suo vedremo. O di quest'alma mia delizia e cura, A te, Giuseppa, i sacri carmi invio,

Te, cui si dolce cuor diedo natura. E se ti piace, con le suore unita, Cara, non isdegnar il buon desio, Te'l nostro amor a recitarlo invita.

### Imitazione di Giusto de' Conti-

O'sacre mura, o reverito albergo. Dovo sta d'onestate il vivo Sole, Mentre lagrime spargo, e carte vergo, Udite il mesto suon di mie parole. Ne per nascer d'aurora il pianto tergo, Ne la luce del di terger lo suolo,

E invan sull'ali del pensier io m'ergo, D'onde Madonna dipartir si vuole. Quando l'augal del suo destin si lagna Mi lagno seco, piango quando piange Il ruscelletto che le frondi bagna.

A rammentar mio danno i' m'affatico : Ne'l dolce nodo per età si frange, E sol mi pasce lo sperara autico. Taton ripiena d'un divin furore

Scrivo, e scrivendo mi distompro in pianto; E scherzando talor disciolgo il cauto E ride l'alma nel suo dolce orrore, Ma perché sempro ogual vedi'l mio cuore, E seguirai i miei di simili tanto. Credi ch' io merchi simulando il vanto

Del piacer vivo, e del crudel dolore?

Tincanni , amica, Imaco a' mici deliri Sono i tuoi sogni , in cui le cose crea Tno spirto, and or esulti, ed or sospiri. Fugge il tuo sogno, e'l miosen fugge anch'e E nel destarmi , dalla riva Ascrea Scende'l mio spirto, e ridivien lo ste

Donna non già, ma spirito del cielo, Vid'io restita di terreno ammanto, Che traspariva dal leggiadro volo Dell'anima divina il sommo vanto,

Vidi, e mi strinse reverente gelo Al casto sguardo dolcemente sauto. Or col cieco Destin non mi quarelo.

Se per quell'angiol vivo in lungo piante. Lontan da'cari modi, e dall'accorte Saggie parole m'è chiusa la via,

Che fa soavi i giorni, e l'ore corte. Ma se ad essa vicin tornar m'e dato. Le sua somma virtuto e leggiadria Stordar farammi il mio dolor passato.

Forse avverch , the sopra 'I muto sasso , Dore chiuso starani il cener mio, Abbia il buon pellegrin qualche desio

Di riposare il piè languento e lasso. Indi cal labbro chiuso, e l'occhio basso Al ciel si volga reverente e pio, E per me preghi pace in sen d'Iddio, Poi volga altrose mestamente il passo. Forse avvereh, che sospirando dica : Se partirle dorca con tal rigore, Perchè la diede il ciel si fula amica? Perché mai fé suonar suo canto interno? Perché mai chbe fido e dolco cuore? Se tutto è sogno, e se spari col giorno.

ALLOR che semplicette bemboline Parlare, o Nice, poteramo a stento, Un serto feci a te di roselline : Forse I rammonti ancor; io lo rammento.

Giuro, sciamai, che se alle balze Alpine Le mie canzoni d'oternare io tento, Eternerò'l tuo nome : ei dallo brine D'età non fora ricoperto e spento. Mi rispondesti: amica, ab I se vorrai Secondar cul tuo voto il voto mio .. Invocami amistà , gloria non mai. Nice, que'detti tuoi mi piacquer tanto, Che degli anni al cangiar caugiai desio, Ed è'l mio cuor che ti consacra il canto.

Tu sei felice! Ah! sei felice appieno, Dolce di questo cuor tenora cura : Sfavilla l'umidetto occhio sereno Specchio verace di gentil natura. Quel caro pianto, ch'or ti bagna il seno, Timidetta perché tua man mi fara ? Lo rasciughi'l mio labhro , o'l colga almeno Su la tua gota sorridente e pura,

Quanto, è dulre quel pianto! O figlie, o spose, O madri, n voi, rui l'inscesibil cuere Tien cosl care voluttà pascose,

Fnoco è quel pianto : sovra I freddo petto Ah vi radrar! ah v'accendesse Amore Per si facil piacere e si negletto!

### ALLA CONT. TERESA PROVANA NELLA PARTENZA

### DELLA FIGLIA GABRIELLA

SCORATA AL CONTE

GASPARO PIOSSASCO. Ov' à chi vnol che non si sciolga in pianto

a dre al pertir del figlio sun diletto? Alı non fu di natura il dolce incanto Noto a chi proferi l'atroce detto! E chi da te potrebbe esiger tanto?

Ah piangi pur, Teresa, il dolce affetto, Ch'or è tua pena, e fu sinor tuo vanto; Ne si celi l'affanno entro il tuo petto, Or rhe ti lascia l'adorata figlia, Ben degna in ver d'un così vivo amore,

Rassicurala tu, to la consiglia. Mostrale il sue dover, fidala a Die . Allo sposo che scelse il suo bel cuore , E addolcisci così quel firro addio.

Qui dove scherza cristallino fonte Tra fresche erbette e vermigliuzzi flori Sedea la bella donna , ed i rigori D'un'austera virtù piangera in fronte.

Al volger delle luci altere e prontr, Piene di dolci e maestosi ardori, Fermò il ruscrllo i fuggitivi nmori, Usciro i Numi del silvestre monte.

E di quell'acque pure il fresco Die A lei rivolto, o quando, disse, e con Costei venno a beare il lido mio? Di fatidico fuoco il cuor ripieno Indi eridà: novello eterno nome Avrà l'Italia dal fecondo seno.

Quaton adorna d'un gentil sorriso L'umide labbra'l folgorante ciglio, Pinse costri sopra il serenn visc Mista la fresca rosa al molle giglio : Agli atti, al guardo, alla sembianzo, al riso

Credei per opra del divin consiglio, Dalle stelle immortal fosse divise

Un angel seeso nel terreno esiglio. A Gasparo, gridai, destina il cirlo In donna tal si viva leggiadria,

Spirto si puro in così puro velo; Oh chiaro, avventuroso, e lieto giorno, Che la guidò per pinua e cara via Al dolce gioco, ed al novel soggiorno!

Vaca angieletta, c'hai le chiome d'oro, E la sembianza nobilmento altera, Celavi indarno l'immortal tesoro

Della schiava bellezza, intatta e vrra: Che Imen ti vide dal celeste coro Tra scelta , bella , giovinetta schiera

D'Itale donne , e starti 'n mezzo a loro Con semplice onestate, e fe sincera. A tue felicità lo spirto volse . Tauto piacesti a lui ritrosa e forte; E all'instabil destin pronte ti telse. Gaspar ti diede, o i semplici costuni Serbar t'invita, onde in qualunque serte Splendano in te della virtute i lumi.

PER LE NOISE DEL CONTE

### GIUSEPPE D'AGLIANO

### COLLA CONTESSA

FELICITA PROVANA.

Ao nn'intatta rugiadora foglia Stava d'api una coppia avvinta invierne Con piccioletto fron , rh' ondeggia e frome ; Pur non avvion che si rallenti e scioglia. Da sull'eterna luminosa soglia

Dell'ori-azzurre region supremo Scese la Diva, che 'l bel cocchio preme, E'l guida ovunquo l'alma sua s'invoglia. L'armonia riconobbi a quel sorriso . Che muove gli astri dell'eterna sfrra,

E fa la repustà del Paradiso. Salve, donna, selamò, uo eanti tuoi Pingi I mio occhin, in un pingi all'altera Sposa il più sacro do'doveri suoi.

### A MONACHE.

VERGINE fu, che sostener potco Sola con l'encatà secura e schiva L'acqua nel cribro; e che gran prove feo Di sua virtu costantemente viva. Vergine fu, che quando alto il chiedeo Accusatrice turba, in sulla riva Trasse pesante nave, e non cadeo.

Benchè di forza nello membra priva. Or se pura onestà puote cotanta In profana virtu d'inerme donna Quanto in un ruor veracemente santo?

Figlie del ciel ! nel vostro sen divina Fassi enestado, e sotto a mortal gone a In voi l'uomo l'amira, e'l ciel l'inchina.

#### ADAMO ED EVA.

Uscrva il nostro primo genitore Dalle felici benedette porte; Palpatante di alegno e di timore Volgen lo sguarda all'infedel consorte. Ella, ahi niseral tace, e nel suo cuore Prova l'onta fatal della sua sorte; Celar vorria la colpa ed il ressore; Tenno la vila, e la spaventa morte.

E alfin piangendo, o tu, disse, che sel Nio compagno, mis seeria, e nio sostegno, Perdona, dolos aposo, i falli miei. Non più compagna, no, raretti uncella ; Mar i mio signor sei tu; e sai c'ha adogno Di facile vondetta anima hella.

### EVA E CAINO.

Qvaton d'Adamo la delente sposa Madre chiamar dal fanciulliu d'udio, Non più firen nomò, nè delorosa La sorte, ahi sorte la cui damoolla Iddio. Ed enzi, chien d'amor, hervas pensoca Call'occhio pien di cupida desse Il breve detto, e rispondes pietosa, Ab al perte di me, sei figlio miol Tu primo nato, al mesto genitore

Au si peru di me, el aggioriere
Tu primo neto, al mesto genitore
Primo conforto, e in ecesciuto an giorno
Paghera i coll' omore il nostro amore.
Ahi misere! strissò sulle sue chioma
Lampo d'orrore, e udiss' interno intorno i
Caro li cottorà l' amato nome.

### IO TRASFORMATA IN GIOVENCA. Indocale del giogo in sovra I lido

D'lanco altier il mo sammin é après la cangiata in giverneas amalis lo, Valima dell' errest di Giore insides. Guardo l'ano conditire orchitus o fisò, todi sul finues si specchió, muggio, Ludi sul finues si specchió, muggio, Ludi sul finues si specchió, muggio, Ludi sul finues es i specchió, muggio, Ludi sul finues es i specchió sul restrictor del padro surse, ed sits, ob meraviginal Sersans col più sullu dave, ed sits, ob meraviginal Sersans col più sullu dave, ed sits, obtanta parte del padro sur per per sul procedir la grando si cangón mis porte, Na andrei punagendo di mis pace priva, So d'un A unue misor fossi so comorte.

### LA SCOPERTA DELL'ARTE

ni fornere i metalli. Cappe il fuoco dal ciolo; incenorito Fu 'l bosco d' ida; a cil fatale istanto Qual fu distrutta delle sacre piente, Qual resto tronco, mozzo, ed annerito. Sovra 'l gran monte di terror vestito Serpeggiava crudel lu limma errante, Qualora il ferro se gli fè davante Tra rocca o rocca del sontier romito.

Tal era il fuoco, ch' in un sol momento La ferca mole qual ruscel discese. Datijo abistator suses contento; E disse: incendio portator di morte, Domare il ferro alfin da te s' apprese; Ch'all' arti belle la gran madre è sorie.

#### ANAIDIA

DIVINITA' DELL' IMPUDENZA ADGRATA IN ATENE.

É quera, è questa la myerla Atene, E, un'an i menjo nell' sugara tri. D' recelta insulacir eco on pieno Quert'alle muna non vedur is prin. Costei, che tanti sestri intorno tiene La grasa Miserra i, rappitata fia, La grasa Miserra i, rappitata fia, Que la bispe d'opp' interno alma Sofia. Ma Miserra non è quell' cochio estace, Quel phigno insulator, que clia persire, Cos sopia l'aqua dileri ripusa li printi Cos sopia l'aqua dileri ripusa li printi Dali come mai costei personne, a Nica Sissio in Atene ad unurupe gli distri;

#### ROMOLO E REMO.

Quana di Reno l'indevina neria Gunti I persona mile nacessi murra, Demi I persona mile nacessi murra, Finaper a vido alle Quirine porte La leveria misera natura; I E 'l germone corçendo in gremio a morte Stray da man mil e l'interio più forte Savola e presagir la fratei più forte Gu delle a presagir la ran singurea, Qual forre tun, o di rimanguinatti i nemo Dell'infelies, forse un gierro di Dillore, e moi dimi rana, misero cempie! La tomba stassa all' unciner a peria; Cul mai per langue cia non ride l'empio.

### LUCIO GIUNIO BRUTO.

Onar vicino a condaunare i figli L'austero padre, i ni fluavote fron la lor giorentude, e hon l'amore Potean cangiere i rigidi consigli. Pera, dicea, da meritati csigli Chi richiamar teotò l'empio signore ; Se i figli mici han di Tarquinio il cuo Ceda Natura a Roma, a "suoi perigli. Schiava si giacque in sonne vil finora, E se di nnovo assoggettarla han brama, Mora Tiberio pur, o Tito mora. Misero Padre I... la condanna scrisse;

Misero Padre I... la condanna scrisse; Ed., oh virtù! cha fe stupir la Fama, Gli condannò, morir li vide a visse.

### DECIO.

Decto dormiva; sotto I tetto augusto Grande gli apparve lucid'ombra altera, E sette volte e sette una leggiera Fiamma viva lambi suo crin venusto.

Il suo possente alsò braccio robusto Il divo spirto, ed ob, gridando, spera, Pria che giunga doman la bruna sera, Berrà l'ultimo sangue il suolo adusto. Scosso l'urna il Destin, ed usei fuore Pel capitan de'vincito la morte,

Morte pet vinto alla guerriera turba. Allor Decio di sè reso maggiore, Chi m'uccide? sclamò, so Roma forte Il Latin come vinto e figlio inurba.

#### VIRGINIA.

Co'no viva ? mai... conì dicea l'altera Vergin del Tebro di rassor dipinta , Quando si vida a schiavi iti sospinta Da sporanaa nefanda e menazguera. Appio, chi o viva?... eccal alla proghiera Da mia viltà , da tan laideza vinta ?... Nell'enta , ahime! di rio servaggio avvinta Che a te mi serbi, oh tirannial si spera?....

Icilio, genitor, m'udite, oh Dio l Datemi morte, ch'io son vostra ancora, Ne trionfi I crudel nel fato mio.

Dice; l'uccido 'l padre; e ben pietate Ei mostra che l'uccide, a non chi plora; Chò 'l sol pregio di donna i l'onestata.

#### EMILIA VESTALE.

L suo candido val gittò sdegnosa Sul cener freddo che l'altar copría La bella Emilia, cui macchiare ardia Il puro cuor la rea eslunnia ontosa. Indi sclamò: Divinità gelora,

Discendi, o Vesta, accendi 'i volo, e fia Prova divina di virtù nascosa.

L'udi la figlia di Saturno, in fiamma
l'acandidetto lino, a "l'ut'go intorno
D'un devoto si piuse alto stupore.
E qual ne' beschi spaventata damma
Pieno fugg! l'accusator di seorno:
Tauto un securo può nobil candore!

#### L' ASSEDIO DI GERUSALEMME.

Dr. Dio d'Abram stavasi l'occhio irato Sopra Gerusalem, në si movea L'empia, e da figli, e dal nemico armato, Laccrata periva, e noi vedea. L'occhio rapidamente forsennato

Piombaya Morta sulla gente rea : Terribil fame le scorreva a lato Per trarna il caldo saugue, a sel bevez. Madre fu vista del suo figlio stesso

Apprestaro l'iniquo a sonso pasto,
E in parte offrirlo all'atra turba infesta.
Lo Spirito d'averno a tale eccesso
Rise guardando il suol di sangue guasto,
E in quel sangua lavò l'orrenda tosta.

### VERONICA GAMBARA.

SCEA Pombra felica al guado estremo, Al palido nocchier volse pensosa, Fissa Fonda guardò, e fissa il romo, Figlil gridando, sospirò pietosa: Figli, vi lasciol a nel lasciarvi tremo, Disse, e lenta n'andò il alma ritrosa, E smarrita nel volto, il tempo scemo Piance della sua vita glorica.

Quindi il varco passò, giunse alla sponda, E I suo Giberto, o'l Bembo, indi Vittoria Vennero a lei cinti di verde fronda. Veronica sorrise, al suo consorre Porze la destra, e al tempio della Gloria Saliro insiem, ovo non giunge Morte.

#### CONTRIZIONE.

Suson del Ciel, quand'io mi vol 30 addietro A rimirar la mia passata vita, Veggio che tempo è hen ch'io cambi motro, E men stolta divanti, a meno ardita. Leggier più ch'ombra, a fragil più cha ve-Ohimel son fagge la stagion florita: (tro, E se pronto perdono or non impetro, Cho artà di quest'a lana shigottia ?

Lo sent io ben, chè tu mi desti un enere Che avvivò striscia d'un immenso facco, Ond'è capace d'un immenso amore. Dolre rispondi tu, quand'io ti chiamo! Muori per mel ed io ti prando a gioco? Patre! ali padre! si m'ami, ed io non t'amo?

### I DANNI DELL'IMMAGINAZIONE.

IMMAGINAR troppo vivace e forte, Che'l duel, la gioja, e la speranza pasci, Alii perche'l cuore, a cui calma non lasci, Scuote invan tue moltiphici ritorte? Io piango: chè d'orror tetro e di morta Tratto il mio cuor miseramente fasci; E tu presago di funesta sorto Terribil più dal pianto mio rinasci.

Terribil più dal pianto mio rinaeti. Felicissimi voi, cui mai non venoe A tormentar si fiera smaoia l e voi, Cui tarpò il fato dol penniero Popune! E infelice colui, che'n suo pensiero Prova gli affanni attrui, gli affanni suoi, E 1 aognato dolor, e'il dolor vero!

### AL PO.

F.us superbo per orgoglio d'onde, Che moor in grande maceino letto; Ben ti vid'lo vilo ruscel negletto Bagner piançendo le derette sponde: Che là, dovo T tuo capo alto s' acconde, Sorçe degli avi mici l'anties tello, Ond'io calcal col piede pargoletto. Le speuse armes tue tra quelle fronde. Ben ti vid'io ruscello; o tu fanciulla Ben mi vedenti, o ben m'udeitti un gierno

Aella dolce vagir picciola culta. Ma obimè l'novello flutto e nasce, e nacque, E nascerà, mentr'io vercotti intorno Il mio crin bianco n rimirar nell'acquo,

#### \_

## FENOMENI DELLA VISIONE. Privonni capovolte immaginette

Sulfa retina allor che si diparte Raggio di luce da ciascuna parto Dolf' oggetto guardato, e vi riflette.

Le immagini gentili e piccioletto
Sondue, se due son gli occhi; e con qual arto
Sol una ne vediam, in dotte carte
If fisico sottil spiegar promette.
So che quando t'ascolto, e lanto imparo

Ammirando lo spirto onde mi bei , Due Clori contemplar sarismi caro. Ma temo , alsi I temo che a rovescio pinta Raddoppiata così io ti vedrei , E fuggiriao le grazio onde sei cinta.

## LA FIGLIA DELL'ARIA. Arma stanza fra la terra ed 'l Sole

S'è ver ch'abhia lamu creata cosa, Certo una schiera aligera vezzosa Con piè di nere vi farà carolo: Certo arrà d'oro 'I crin, e le parole Debi com'ora sh'à ter'fire parores.

Certo avrà d'oro 'l erin , e le parole Dolci com'ora eh'è tra lior nascosa : Certo loggiadramente generosa Si cingerà di rose e di viole. Nice ha di neve'l piè , la chioma d'oro ,

Nice ha di neve'l piè, la chiema d'oro, Soavi i detti, e di bei fiori è cinta; Una figlia del ciel sarebbe mai? Le mancan l'ali . . . . inntile tesoro l Forse a deporle dal suo cuor fu spinta Col suo Tirsi quaggiù felice assai.

### IL GIUOCO DEL BINDOLO

#### OSSIA DELL'ALVALENA.

Tem quella leggiades seggioleta (Le à samola a due) pante, e insi pernie; Rapidinissamento or sale, o seende, Quando la maro altri suo corros diferita. Siedi, o sainda radicalla e vezuoesta; Siedi, o sainda radicalla e vezuoesta; Siedi, la sajance solo, vedi, che si fondo de la companio del companio del conseguita. En da nei parte al valo tuo neggetta. Seggiota al famas e chi avesse in Gabo La bella Dira, e che a doe mini alteri La seppendene ci sun ciuto indido: E fama che subor la Crassi stano Califesti i Flesce i normicaleno.

### AL TEMPO.

Us region alato semmamente edace Ma papare an gioren far JAnois corre, Kim affervà ceo la ma mano andace, Estimateno III de la mise de describera de la mise de la mise de la mise de la mise de la Mira i pace? Ne riavre to testi il tuo tenero "Se "I rusa", gridomini il predator verace, Fe'irone mishitamente, lo ol divorco. Se lotti meco, della dara fotta Garcia Grando della della della discontinazione di discont

Orribil detti d'nn orribil Nume.

### LA LUCERNA.

O locerausas, che i noturari orrori Irraggi in parte di mis stana sesera, pece ficcoli fatta in ta loce fore; loce ficcoli fatta in ta loce fore; loceration in the series of the series

#### L'ESTRO.

Farralla è l'estro; e se fermarlo credi Semplice troppo il tuo desir l'inganna; El lo catene ad isfuggir s'affanna, Ed a suo cenio volteggiar lo redi.

E as ino genio volleggar to veni.
Farfalla è l'estro; e se'n tna cura eccedi,
E se imporgli tu vuoi legge tiranna,
Egli all'esiglio si risolve o danna,

Egin all'esiglio si risolve o danna, E invan superbo lo ricerebi o chiedi. Farfalla è l'estro ; o se lo serci, o domi, E vuoi guardarlo colla man tua grere,

Del ano pregio maggior tutto lo schiomi, E quindi ancor liberamento uscito Sen fuggo altrovo, e solo a te la licco Polse su sua rece si riman sul dito,

#### LA FANTASIA.

Morzano il piedo in regolato giro Vidi le trine Grazio in sull'erbetta, E'l Brio sull'ali della molle auretta Sedersi licio in trono di zaffiro.

Alternando dolcissimo cespiro Dormina lo Muuç sulla piaggia eletta , E con la etionua sua erropa negletta Uaci Bacco genili , le Ninfe usciro. La Pastasia morondo il suo penuello Ira su loglia d'una fresca zona Pingendo a suo piacer quadro si bello. E a me rivolta: riu questi langhi alpetti,

Disse, la cara cetra appendi e posa, E l'arte impara da sì gran maestri.

### DI GIOSEFFINA PROVANA RIPA.

Sr. l'increato Amor ti mira, ed ode Pictosamente il suon de' preghi tuoi Misti col suon di sua percenno lode, Ottiemmi pace tu che farlo puoi.

Tempo con Morte la tua salma rode, Memoria fugge, ella morra con noi; Ma so che nol tuo cuor beando gode Chi fatti speglio vivo a raggi suoi. Da che divise siam, candido giorno

Non sorse, e stassi al cuor di te ripieno Nube di morte ottenebrata intorno. Sola nel cieco allegro mondo sono; lo sempre, ah sempre piansi al pianto luo! Or tu perchè lasciarmi in abbandono?

Dixtro al gran velo della notte oscura Flebile voce al mio languir si duole, Odo il suon delle angeliche parolo Soavemente dic: chi mi ti fura? Sciolse I mio fragil vel Sorte e Natura , Anni il volere del divino Sole ; A che piangi così i i racconsole

Pensier, che Umanità passa e non dara. Avrai pur calma nel mio seno e pace, Cho qui ti aspetto, e l'rimanoc fla corio; lo le poego le palme, e, ferma i selamo; I o l'amo ancor... Ella rifugge o tace. Abi più non m'ode le va mio grido assorto Por l'sor vano ridicendo i l'amol

S'io fancialletta rind, ora il picolo Col possire che attrara il tuo candoro Alla tranquilla tua placida acde, Biolesmi il video, pe plajitata il enore. All'I ranquilla tua placida acde, Biolesmi il video, pe plajitata il enore. All'I ralma annor rammenta, ancora vedo Ele dedici arceggionae, o il dolore annore y Ulir per ance il romoroso crede Allerya, puerite, alto clasmore. Adulta ti serbai la fi soare, Ese mai rolia il tun porello sorrio.

E se mai volsi al tuo novello seggio s Recaivi meco la dolceasa antica: Or guata indiotro mio pensier, che pave Quell'avrenire ù non ti sente o veggio s Oh d'ogni mia stagion fodele Amica!

Sora 'l carro del Sal vid'i o coloi, Che mi fos dolce quest'amare vita ; Pioreran gromme i crini sciolti e hoi Giò per la strada del ciclo fiorita. No I così raga da rhe la perdei Dal giorno dell'amara dipartita ; Ne così chiara su questi occhi miei Non haleno la sua vista gradita. Come a haleno la vua vista gradita. Come a haleno d'òr stava del ciclo Tra'l hel falgoro, e colla man di nere Messo schiude' il rilencate velo.

Ob gieja amai maggior d'ogoi mio vanto , Se da quel fonte ovo la luce beve Ella vien tratta al snon mesto del canto f

È questa l'oca le questa l'ora stena Chi to teco pur sodi sudo quel figgio ; Notre seilata lusida y apprezsa. E cisponde del Sol l'ultimos reggio, Qui pur mi giaccio immobile el oppressa ; Coup guato serra l'unoi aleraggio. Meutre mie chiome sospirona anch' cana Lambo l'auvetta del ridente margio. Qui taspesto, qual pria tu m'aspettavi; Qui taspesto, qual pria tu m'aspettavi; li invan ragio mi va gridando in cuere

Che più non tornerai come tornavi. La tua voce, i tnoi passi, in dolce inganno Rapita accolto; ahl senza l'eavo errore, Ah qual vivrei fra si penoso affanuo!

ELLA è pur dessal . . . quel soave riso Ecco sul labbro morbido ridente , Ecco 'l bol guardo tenero languente , E i dolci vezzi del acrono viso.

Stommi col guardo motamente fiso, No più I fier dolor l' anima sente, Che un vivo, un forte immaginar ardruta Ha 'l meste cuor dalla ragion diviso :

Aspetto, ahi van desirl ch'ella favolli. E co'teneri nomi, onde solea Chiamarmi un tempo, me dolente appelli. Taccio: spero, la guardo; alfine il saoto

Volto corro a baciar; la tela rea Ceda al mio bacio, ed io mi sciolgo in pianto.

Io piango o'l piecto delorose e vano Tuo cuor, misera me ! non cura a veda; Forse svanito ogni pensiero umano Scordesti la mia lunga e pura fede? O più non vedi il lagrimare insano,

O nol compiangi or eb'egli tanto eccede; Ahi como fatto è l'amor tno lontano Da questa mia mortale afflitta seda l Tutta l'involvi nel gran Sole eterno,

Sciotilla accesa di quel fuoco vivo Vibri fulgor con gli angioletti alterno: Mentre del pensier mio di gioja schivo Fa cupo duolo asprissimo governo, Ch'io non ti vedo, e più non t'odo, e vivo.

VIBRATO ha Merte pur l'iniquo talo , E sciolta è l'alma veritiera e pura, Io del marmo la chiedo al freddo gelo,

Alla umana volubile natura. La chiedo invano al non pioteso Cielo. Che lei beando mia speranze fura : A ta mi volgo, invan mi volgo, ob dura

Terra, che enepri suo caduco volo. Orrida vista d'immenso dolora ! Indarno prego e piango al undo samo , Egli non sente il pianger mio d'amore s Tuoi giorni asperse eternità d'oblio, Ob tu sl cara! od io rimango? o'l lasso Viver non sciolse quello eterno addio?

Eas la rhiara folgorante stella Che I cuor tracta ed i pensieri a riva Spenta, velata, di sua luco priva Pra la crudrie occidental procella. Al soffiar d'anna delorosa a fella Dal brano ciel pallida luce usciva; lo pel cammino stanca fuggitiva

Cercava la mia scorta antica e bella. Solo poteva il mio solo pianeta Al pavido segnar piede fugace La dubbia scelta della dubbia meta. Or stommi, o manca l'ardir mio primie: Stommi tra cieca non curanta pace, Chè vedo Morte al fin d'ogni sentiero.

Dov'è quel care, quel soave pianto, Pianto di dolce non mentito amore, Chè al solo ndir del tanere mio ranto Tante volte ti usci dagli occhi fuore?

Dov'è lo sguardo ù sfavillava il tanto Di me ripieno tuo sensibil euore? Dov'e'l demo d'oner sublime a sante? Dove il semplice tno nobil randore? Doy' è'l sorriso rhe ogni detto mio Ogni scherzo leggier nascer facea? Tutto mi ha tolto , ah tutto! il destin rio. Sol men rimane la memoria amara, E dall'amor , rh'eterno io mi credea , A non amar queggiù quest' alma impara.

A venticel simile odo lontano Tenera voce languida dolente ; L'orecchio no, ma l'anime ne sente Il favellare armonioso o pinno. Ella mi chiama, ed io piangendo invano Seguo I mio vivo immaginare ardente; Voggo l'Amica balenar presente, E m'also a spingo ad afferrar sua maco. Lenta ella passa, lanta il noma mio Ripete, sespirosa pellegrina,

E fammi un dolce di morir deno-Ch' io l'odo fuere del terreno velo Dirmir a che tardi? fuzze la mattina . Ed io t'aspetto sul meriggio in Cirlo.

FALLACE senso è l'amistà fallace, Onda si fregia ozni volubil cuore s Iniquo senso è 'I folleggiar mendace , Che dai mee fidi vien nomato amore :

Lusinga è gloria, e 'l so l lusinga è pace Che men stabil di gloria ha men fulgore , Fa dora guerra di duro Tempo edace Alla rredula speme ed al candore.

Oh tu cagione del mio lungo pianto No! non fia ver ch'altri t'involi mai Parte d'nn'alma che ti piacque tanto Ma s'io mi serbo qual vedota m'hai Egli è favor di sorte, a non mio vaote, Che diemmi scuola d'infiniti guai,

### A GIUSEPPA PROVANA RIPA

IN MORTE DEL SUO SECONDUCENITO.

« Su nuvolatta di leggiadre rese Un fancinllino amabile sedea, E pelle palme picciola tanca Le tue golusse, furbicel, nascose. Qual chi dentre al pensier volge gran coss Gli occhi assurrigni placido chiudeo; E le labbra talor dolce movea,

Labbra simili a fragota odorose. Vivo desio mi spinse, e lo bariai; Ei sonnacchioso shadigliò ridendo , Strofinò colla dita i suoi bei ral ; E rispose, destato al bacio mios Questa unbe pel cial vassi movendo, a E su pel ciel son peregrino anch'io. t E ru pel ciel son peregrino anch'io, E querte rote non mia delce cuna ; Luoçe cangia; ma non cangia fertuna ; Angicle in terra, sed or angiol d'Iddio. Quel pianto, ab piante delorroso e piel Che a'vai seduta dalla bianca luna La madre uparego, mentre notte brana Invelvo il marge del paterno rio; Sovento richiamò dal Paradio

Me, delce figlio; e del maggier fratello Talor sul brere letticciuelo assiso, Nel picciel volto suo vede gran cote, E spande n nembo i fieri end' ie m'abbelle « Tra nuvoletta di lesciadre rose.

ALLA CHIESA DI SUPERGA

NEL 1813.

A voi, colonno delle altere porte, Memorie Subalpine, oner dell'armi A voi rilorno; ed a te, asera a meeto Percune fine, che risidairi i maraminete, E l'improvino niolii ettro de'armi; I re dell'Alpi laggio istava in ferre Muro; e che sia solo un mattine er parmi, I oni siedera na corrier superòn. Sequiami il pader, e con paterno organi.

le riedo or qui; ma quan hianco ho il crine; Più non ho padre, è rovesciato il soglie, E sepolta è la cetra in le rovine.

### L'ITALIA.

Seuxa languidamente, o l'ameroga Cuder lanciara morbidetta hrencia La bella Ausonia, cinta il erin di rose, E pinta l'acità la leggiaden faccia. Ella prenda avvien che a genti risiona. El prenda avvien che a genti risiona. El controlle della controlla di la controlla di Il Galle, avven per le vie samore, Guarda, sorride, e la vii d'anda allaccia. L'indebellia man la donna stece All'ananter, che ia altra etade udime Chiamar da langui versitiera menion. Giolamar da langui versitiera menion. Direttona d'Erei versitara in l'anteriori della Marley, ramamenta il Campidigito astice, Marley, ramamenta il Campidigito astice,

At comun grido de' suoi prischi Eroi Volse quella proterra ardito e fiero Sguardo di fuoco, e ne' begli occhi suoi Brillò mintilla del valor primiero. Impalitdi, tremo, si accae, e poi Ricercosi vicin l'elmo guerriero; Il tocca appena, e già par che l'annoi , E già ricade quel grand' elmo altero. Con un lequace sessirar d'amore Le chiade gli occhi in un profondo oblio Sonno, di morte lenta annonciatore. La guata il Gallo ; con un molle canto Luniga il lungo sonno atroce e rio: Italia dorme, ed ci le veglia accanto.

Natural review vaccio, automat a miggi.
Na appanni vile amor la tua bellean,
Vers, misera donna, ore t'incalsa
Un cieco amor pel tuo memico amante,
Vedi l'orrooda revinona balra
Di negro cital diaseccate piante.
Sacco all'Inganno un bigiotempio ismalsz
Perdida man pulle vanie infrante

Della auperba antica Roma, e balza Morte dall' Appenini cupo sonante. Dema precede, e seco rola, ahi laun! Colni che accessi in te l'immonde affette Viriti si ferma, lo seguarda, e passo. Ahi coppia! ahi tale error dore si vide? Segue l'Italia chi le squarcia il petto.

Ed ancella si fa di chi l'uccide,

Eco II tempio fatal siedo vessos. La rea Eusings nei terribil loco. Pare il mo labiro un profumire di rosa. La inflamma il votto un vereccodo fuece, Sol colmo sera la Voluttà riposa, F. l'eria le inferencia, e col le leria fa gioco I Cade la treccia d'or, cinge amoreus. Para la colora del profusione del considera del Italia d'avrictas un bel porriba. Apre Lusinge expidetta o extra, E poi la hacia dolemente in viro.

Pone la man d'Italia mia scherzando Nella man del nemico in sovra l'ara, Sacerdotessa d'Imeneo nefando.

TRARILIA il scolo, e digrignando i denti Sorge, terribil vista i il fero Sdegno; Gnida il Lutto, ia Strage ed i Tormenti, Prombo orrendo di quel nodo indegno. Straciano al suolo i dolorosi Stenti.

Crisciano ai succei a decicios segmo 3 Dispersasione, mettendo lamenti 3 Alsa la testa dal profondo regno. Ahi! che lo Sdegno Italia bella afferra L'ingemmate del crin anella stringe; La segue, lotta, la premo, l'atterra; Poi dalla rocca dell'Iucaano, al fischio Della tempesta, miscral la spinge, E ride Terndo amante al fiero rischio,

Atta vition's Los di States authentical suitable Italia unta atti immortal spinodorer Alla vitoria I Itala sechiere amirice Los del acces bases a incise Los del acces bases a los mon concer. Sacre a vittoria nulle piazge spreide Copran Peterse piato di viticalicare, Copran Peterse piato di viticalicare, Conga di viviliatione fulgere. Gaia sorge di Gallo di minucce armato , Ma 'T dei si annegra, o sta nopeso il lampo Bella defirme testa al manco lato. Pella defirme testa al manco lato. Et la. Signer, del rio cremico il compo Cato Josepha Coprando del Constanti del Colo Julio atterna, e con lo aguardo espugna.

Lera, i timenas en bilancie, e seude II anamo, e seude II anamo, e presenta de la compania del compania d

Vrana' que l'ampo. Scoppierà simile Ad altissimo tuon viadre voce: E allor singulto enpumente vilo Italia udrà dall'amator feroce. Sorra l'arene, u'scorse il fuoco ostile, Vicino a cupa rovinosa foco Starà Vendetta, e sotto 7 giogo nimile Porrà del Gallo lo cervico atroce. La forte Italia rammentando i suoi Antiehi vanti, ed il vigor passato, Gli alti, ritroverà vetusti eroi. E seduta sul giogo, ovo ridutto Avrà 'l nemico, fia da lei scordato Il tempo, ohimò i d'inenarrabil lutto.

L'AUTUNNO

O romdonel date levine bruner;
C romdonel date levine bruner;
C rollina best d'Eridan la sprouda;
C rollina best d'Eridan la sprouda;
C rollina pringing al lus ofeir sevenda,
God sal turde tre vicagine, immune
Dogni perigio salla redicir sevenda;
Ti serbi it cerl, e alfin depe sel lune
Comi le vorrei seguire il lune led volo,
E girmen teco in più felice lalo
Do questo sergio di nilatio dabelli
Turbido è l'orbe quera singiente èquesta;
Turbido è l'orbe quera singiente èquesta;

LO SDEGNO DI DIO.

Crisco dal raglia fice rieramente
Svex companio de Consensione
Svex companio de Consensione
Il raccimento de Consensione
Il raccimento del Divino degros;
Butena Divinosi sorme certalineato
Butena Divinosi sorme certalineato
Troman la sfere, e l'Anglia I reverente
Lei dispiega di terrore in arcuo.
Ode richite edimuta il vano assissione
Stagnes inscensione e disperato pianto.
Sol nel crevito allor l'empie singuona,
Sol nel crevito allor l'empie singuona,
Son a, che chiuma lanel gran saccioreno

NELL' ATTO CHE IL S. PADRE

DATA PRINTEMENT LA RATIONISM.

EAGE I Plus Binnei it silicades
Angiolo di vendente odi revinent
La queve in di Bidon stansi sei fondo,
tan in disconsi sei fondo,
Tr., Sacerdote Be, tu fra I profinate
Alia su questa dell' silicito suomine.
Tr. Sacerdote Be, tu fra I profinate
Alia su questa dell' silicito suomine.
E in rimite suoro suo pregnate
E in rimite suoro suo pregnate
L'Angiolo suinaccione, e di te. Padere,
Tannor en abril a Douri Paderi sinante;
L'Angiolo silonado, e dall'erere spunder
L'Angiolo silonado, e dall'erere spunder.

#### LA PEDE.

Ti eredo, o Re ilei lle; m'odan fianimanti I tuoi guerrieri Cherubin dal Cielo; N'odano i firmamenti, ond'hai tu velo Al tuo trono immortal, Santo de'Santi.

Ti credo; m'oda il sole, e le rotanti Stelle, e lo affase; ed il falmineo telo; Il mar, l'alba, la sera, estato o gelo; E i tuoi sacri cantori angioli amanti.

Ti credo: a'l monte e'l fiume e l'aura e'l fiore M'odano, e l'orbe tutto, e sdegno roda Del miseredonto il rubellato core.

Del miscredonto il rubellato core. Ti credo: ingegno in servitù perduto L'empio mi chiami pur: pur ch'ei dir m'eda Nel gran giorno de' giorni: bo in Dio creduto.

#### IL DIVINO PRESERIO.

Doams a Iddio Bambino, e picciol coro Di hambinelli a lui scheraava intorno; Gli avoa guidati al mistico soggiorno Rustica madra, tolta al suo lavoro.

Con alito leggiar un di costoro La man scaldava al Facitor del giorno: Di luccioletta lo splendore adorno Altri gli nascondeva entro 'l crin d'oro. Fioro tra fascia o seno un gli ponea;

Ed nn cantando, con suo breva piede La cuna, u'stava il Re doi Re, movea. Mentre dal Ciel fra gaudio a maraviglia Cantavan gli Angioletti inno di feda : Oh sol beato chi a fanciul somiglial

#### VOTO PASTORALE A GESU BAMBINO.

O bambinallo Amor, a' io ti vedea Quando vagliavi in tua pieciola cuna Allor si, che al tuo pianger io piangea,

Allor al, che al tuo pianger lo piangea, Aarrando mie sventore ad una ad una ;
Allor al, cho non redi, io ti dicea,
Questo mio gregga scherzo di fortuna
Piena di neva è la pondice rea,
Ed è anguigna la nalbiosa luna.

Al dullhio luma, dietro arido faggio, Sta il tupo ingordo, a non potran la agnelle Riperendra il mattino il lor viaggio. Bambino Amor, se il mio pianger ti piace Fa', cha velato più mon sian la stella, Fugga la leiva, a stian la agnelle in pace.

#### A MARIA VERGINE,

Nox beltà, no, ma puro aer sereno, Raggio di Dio, ti sfaviltava in viso; Nè chiamar bello il tuo pudico riso Dea mortal labbro, o bello il tuo bel seno. Belth creats d'arditezza pieno Uom può mirarla inverceondo o fiso: Ma quel tno la mpeggiar di Paradiso; Chi il mira, chi, non abbagliato appieno?

Così il sole al seriggio il guardo inchina Di chi 'l vaglieggia ; qual to sei fra Santi, Fra gll attri ei la maggiore opra Divina. Bella tu festi, ed io mel sento in cnore : Ma il tuo bel mai non fu pocesa, nè ineanti; Ma il tuo bello innamora il tuo Fattore,

### ALL' ASHCA AFFLITTA.

lo ben so come doglia inmensa e prima Signoreggiando l'affannato cuoro Profondamento s'inasprisco, a lima

La breve vita col lungo dolore, lo ben so como stasti oppressa ed ima Alma sens'avvenire e sons'amore, Cui manca quella, che il desir sublima, Speme, fonte di vita e di valore.

So como allor l'inzegno torpe e giace,
Pari a splendenta nella vnota tomba
Lugubra vacillante estrema face;
Ma so, Donna, che amor, soeme, decio

Lugubra vacillante estrema face:
Ma 20, Donna, che amor, speme, desio,
Se avvien cha al duolo il mio penziar soccomba
Raccender posso, e ravvivare in Dio.

#### ALL' AMICA ESTINTA.

Te mi vedesti; in me sorges mal nota seintilla prima dell'Aonio fuoco; Ridea speranza su l'allagra gota; Paca era meco ed innocenza e giucco; Sognai dolce arvenir, ma la remota Sorto orrenda spiagosi a peco a poco; lo piansi, o piango, e l'età hera o sucta Di foma a gioia menagenera invoco.

Ta prima e gocia inentegrera inveso.

Ta prima e poscia i mici più cari, e vost
Lo luzinhgo, il pincer tolsemi il fato,
Si cha in ma più mo stessa do non comosco.
Qual mi vedesti? a fra si dolci orrori
Pur mi lasciasti l'Ah mio destin cangiato l' Chi mi vi rende, o mici perditi amori?

### AD ANGELO MAZZA

DI CARLOTTA ALTIREI.

Dalla reggia del sol col primo raggio Esce la nota ni ciel santa Armonia, Sluccian lo ruce per l'assurra via, E le ingremman la stelle il suo viaggio, Mazza, togli tos cetra apppera al facgio, Mectro io piango fra sorto acerba a rua; Chè cetto a te sen vion tra Dira a mia Col sempre carvo realicel di maggio. L'armonia regna în ciol; per te d'amore Arde; insegnar aulla divina cetra lano le puoi sacrato a li mio ioloro; Onda a Dio ritoruando ella il rulica; E'l mio duolo suonar oda per l'etra Dal sen d'Idio così la fida amica.

### AL CONTE COSTA

### DELLA TRINITA.

Any runte e vaste sale! ahi! qui vid'io Uo di, quai donne la iovan le erera il enore. Figlio a apos iofelee, il tuo dolore Sol risponde col pianto al pianto mio. Ali vnote sale! qui Transa eprio Consigli a voii di materoo amore; Qui giovio spona, delle spose il flore; Fu Cannot la viia e tuo destri.

Tutto passo. Qui, fra la cotte oscura, Sole e raggio di luna, it earo albergo Visitan l'ombre, già tua cipin e cara. Ma pur non pinnger, deb! Vedi, levolle A te ron gli anni, che ti lasci a tergo, Quel Dio che suo che tutto suo ti volle.

### AL MARCHESE

#### CESARE TAPPARELLE

### D' AREGLIO

Nel giorno della commemorazione de defunti dopo la morte di Metilde Tapparelli contessa di Rinco, sua figlia.

No, non fla ver che io taccia or benchè into-Facci del nel occidentata il vucto, (ne E piamper sembri, nel fintal soggiorno Di mie geldier varaj, il di chè spento: Canarc, non fla ver: a piamper torno Canarc, non fla ver: a piamper torno Inna nel hurro il erine è dissolorno, E prico il labbio del divino accento. Sacro egli estinti il di fatale è questo. Sacro a Marzua e chi non ha di pianto

Cagioce eterna in giorno alti! si funesto? No, il cuor noo tacerà...che dico?...Ahlnoi Piaogiam ereduti visì ; o lungi tanto Da chi non piangerà prima ne poi.

### ABELE

#### PROPORTA A UN IMPROVVISATORE,

PALLIDO, curro mil funchire oggetto Stette il primo iofolice genitore; Mirò di Abele il già deforme aspetto to zilenzio d'altissimo dolore. Al copp cangue a videoliato e atretto Nou piane, ma l'ina ca dio terrore; Pocira gli auci dal lacerato petto luo grido funcissimo d'orrore. A quel paterno gemito profondo Pattosi preco fi e le multi 18 dals Feral metità a rico cres il mondo. Si impiestorie lo celesti squadro, Vate, a ha corda gli Achei, sconla le fole; D', la madre che f'è che fe l' madre?

### ALCESTE.

#### ARGOMENTO PROPORTO

### AL SIGNOR VECCHIONE

Che imbroprisò in casa della Contessa Carolu Costa della Trinità nata Valperya di Caluso.

On poichè l'estro agitator disendo, E batte iotorno l'infocate piume, Al fatidice crin stringi le bendo, O sacerdote dell'Aonio Nume. Narra d'Alceste il fato, e le vicende, E'l acender pronto sul Tartareo fiume, E come tolta alle magion tremende Tornolla Alcide al desiato lume.

Corta d'eteroa fama, or quat maggiore Le dava forza net fatal momeuto, Amor di sposa, ovrer di gloria ausere ? Dillo, o vate gentil, sarà tuo vanto Se Carola d'Alceste odo il lamento, E a suo stope virtà dà plauso e pianto,

### CLELIA.

Dominatrice delle rie profonde; (cente, la cotto mugglisia, e in turbine rel'vente Le cempre gli occhi colle chiome bioode, Ella non vede, ella mon cede il grido Del Tuoro campo i e di Porseuma ratio. Ciungo fra tuoi prime dila, cola, e forte: Chie vinue domin aggora e l'armi, e 'l fatu ; S' ella imparida volle onore, o morte.

### LA PERLA.

### A FORTUNATA SULCHER

### FANTASTICI.

Piange l'Anrora; del suo vago pianto Limpida goccioletta in sulla rosa Muore cadendo, e tra le foglia ascosa Muore senza splendore, e senza vanto,

Ma se invece dal flore, a cuna e manto Le dà conchiglia che nel mar riposa, Divien gemma la stilla rugiadosa Sovra il picciolo fior negletta tanto. Così, donna gentile, il canto mio

Ignoto ancora all'Eliconia rivo
Cadrebbe in sen del sempiterno obblio:
Mail tuo canto l'ingemma, e in cuor mi spi-

Ardır, che certo un nome eterno vive (ra Quando cantollo l'immortal Temira.

### LA NUVOLA

### RISPOSTA ALLA ETTESA.

Can cosa è mai la nuvoletta? un lieva Vapor che il caldo Sol I era a sublima, Quando ogni epiaggia più riposta ed ima I rai del Sirio desolanti beve.

Eppur se aveian else I volo suo sellera La bianca nube d'alto monte in cima, Specchio al graud' astro su quell'ora prima Vulvra la Ince che da lui ricere. Fiammeggianto di un vivido fulgore

La mira il 'nigo: ob l'ehi la fe' si bella ? Grida: chi mai la diè tanto splondore ? Donna eccelaa, m'intendi ? io m'inalimi Alla tua sfera, un nuove Sol mi abbella, E per darmi splendore io ti cautai,

### A ISABELLA FANTASTICI.

Taca la madre ? Ah, pastorella, ah sai Dirmi perchè le cara madre tace ? Pamàr più lune, i'l'ho presenta assai, Dacchè le diedi l'amor mio varace. Deb! se la Diva non ti lasci mai

Onde al abbells giovantà fugace, Rè più smorsì 'l bel facco a'tuoi be' rai Quel, che 'coffese già, merbo pugnace; Donzelletta gentà, eispondi, dinmi, Perriè tace coil 'd al uo bel cuoro bel uot tenero cuor chi dipartimmi? Dal non tranquillo mio paterno finme A te mi volgo; ob, se hastasse amore, Come al bell'Arno volgerei la pinme l

### RISPOSTA A BELINDA

### FANNI NEGRI GOBET.

Nov selvetta di rose incoronata, Non rio tranquillo, non auretta estiva, Non fior, non fronda, a non la prolungata Ombra del poggio in sulla verde ria a; Non della forosetta innamorata

Canzone che dall'anima deriva, Non folto armento, a non veltro che guata La turba d'augelletti fuggitiva; Non l'aer dolce, e non il chiaro solo, Che pur son vita dell'estro vivace,

Ponno in me, quanto il suon di tue pare Bastava, se fior, fronda, a forosetta Di trarmi a'campi tuei non fu capace, Il dir: Belinda tuat'ama, a t'aspetta.

### A BARBARA PROVANA

### NEL SUO GIORNO NATALISIO.

Ms fanciulletta in l'amorose braccia Le noave ridente Erato avvolee, Ed io baciai qualla divina faccia, E doranti su quel seno ora m'accoles. Grobbi poeta, a giovinetta in traccia De acri fiori in Pindo ella mi volue: Quasi bembin, ch'altro bambin minaccia,

Quasi bembin, ch'altro bambin minacca, Venna, fuggi, mi si mostrò, si tolse. Molto l'amai, molto sperai, ma invano i Chè ostinatella ed incostante or victa

Ch'oggi fior colga questa ardita mano. Nice, niun fiore avrai, chè lieva al pari Son cuor di donna, a ingegno di poeta; E in Elicona sai qual fè s'ampara.

### ANICE

O fida amica, o mio più caro amore, Cui rolendo celarmi io non potrei, Che nella gioja sempre, e nel dolore Affettuoca mia compagna sei; Quel dole melanconico languore,

Quel dotee melanconco languore, Che col viro piacer non cangierori, Spiegami i e acenda la tua voce al cuore, Voce che impera sugli affesti mieri Spiegami il palpitar, spiegami il pianto: Perrich ti stringu lagrimando al seno, E nulla dice 7,...cd obl. potrei dir tanto? Ma se favrilo?...ah! favellando, mai Que'dolci moti non dipingo appieno, Che tu sola, tu cara, intendersi.

### LA MELA.

Questa mela gentil, che l'assomiglia, E rb'è sol bella perchè a te simile, Prendi, o di Glori pargoletta figlia, Per cui sol setta volte è nato aprile. Così sotto tue brunr e vagbe ciglia. A meszo pinta fra l'randor gratife È la pirnotta tua guarria vrrmiglia,

Cost vermiglio è 'l tuo labbro sottile. Fu questa mela un di picciolo liore; Un fior tu sei; dell'arboscello a fregio Crebbe; tu rresci pri materno onore.

Fanciullina, che più 7 se pari a quella Avrai, certa ne soco, il doppio pregio D'esser dolce cusi come sei bella.

### L' I N S E T T O. Stava sul margo d'un ruscel d'argeoto

Un insettuzzo colle alette d'oro: Morra in dolce giro il fresco vento L'erbetta, ond'rgii avea culla e ristoro. Beveva l'insettuzzo il molle e lento Olezzare del mobile tesoro;

E parea dire con gentil lamento: Vissi un giorno felice, a sera muoro. E già tra 'l sermolino rgil pieçato Arexa l' alr, e già cadra tra fiori, Chè l' ore di sua vita rran passatr. Ma chr fur troppo breri, erra chi 'l dice; L' nom si raro può dir ne' lungbi errori; A sera muoro, e vissi un di felice,

### A CAMILLA PROVANA

MARCHESA DE ROMAGNANO.

Navera diemmi uo cuor di madre, e diede

A me solinga gioventu fugace; Breer fu l'imenco, langa la fede; Ché fu mòs solo amor gloria mendace. Disciolta prin dri seno lustro, al piede Di quest'alpi ceccai sol glorsa e pace. Ma invano il suo destin superlo creda

Sceglirr uom vivo, noll'rià fallace. Qual mi sarci, or che miei rari intorno Cader mi veggio, e fra volubil sorte Tremo col crin di vani lauri adorno? Qual sarci, se bambina a me nel sono

Il cuor di madre non destavi 7 in morte Figha quest'occhi chiuderammi almeno!

### A CLOTILDE TAMBRONI.

O saggia, n sola a ravvivare eletta Del prisco Omero la favella antica, Eccoti la dipinta immaginetta; Ecco l'immago di tua fida amica. Quella sembinna avritiera o schietta Forse avvrrà che pur tacendo dica: La tna Glaucilla, o vergine diletta, Ebbe beltada al nascer auo nemica.

EDDE beltada al nascer suo nemira.
Credi all'immago, r on al nobil canto
De'sacri rigni i sono i voli alteri
Di na vio immaginar tutto il mio vanto.
Ma il mio vanto maggior, quel per cui sono
Atta a dobri o magnanimi pensieri,
È quel cuore, che a te conascero e dono.

NELL' ACCADEMIA DI FOSSANO

IN CASA BEL CONTE

## FRANCELE BAVA DI S. PAOLO

Si allude alla raccolta publicata dall' Accod. nel 1797 in lode dell' autrice.

Sates, armonino flume, e tu diletto his primo lanno, a fergio mio primura; Salee, ance alle Musa eccelu totto, Dr. on amioc feel euro a punistro. Qui mo movima spoma in dobes aspetto, Maria de la compania del la compania del

### ALLA CITTA DI FOSSANO

NELEA STEMA ADUNANTA

Si allude all'avola paterna dell'autrice Rota Operti Saluzzo e all'amica Parbara Provana Bertini di Montaldo.

Querre le mura sono, orr bambina L'avola actica mia disciolse il pianto ; Da queste mura in sulla falda Alpina Ella discese al nodo etarno e santo; Qui in gioranetta etate io pellegrina Colsi l'alloro al suon d'ogregio canto; Chè la primiera qui fronda divina Al erin mi ciosì della Stura accanto;

Qui dell'anima mia parte migliore Vive in Donna gentil, che in queste mura Annoda un sacro ed immortale amore: Qui necque eccelso e vero amico, il mio Saggio Timente: or chi l'ardir misura?

Se qui non canto, ove cantar degg'io?

# ALLE GENTILDONNE FOSSANESI

#### NELLA STESSA ADENANIA.

Nox mai sul Po disciolse inni serviti. Nò curò di fortuna il vezzo infido, Nen mai tra l'ermi e le vicende ostili Diede all' inique stragi e lauro e gride t

Ne mai nascose tra gli auroti fili Caro a'poeti il fauciullin di Guido, Questa cetra che a voi , Donne gentili , Straniera giunge della Stura al lido.

E pnr, se il enor nen m'ingennò, la cetra È nota in Pindo , e dagli Aonii chiestri Il suono non volgare alsossi ull'etre ; E pur canta di voi i gioje e diletto E pur qui veggo ne'begli occlii vostri, Ch'oggi è'l carme immortal pari all'affette

#### AL CAPALIERE

## PROPESSORE SCARPA.

L'aunica altiero In la palestra Achea Nel gran momento ove s'apria la meta, I rupidi occhi sull'allor spingea, La fronte alsando desiosa a liete.

Me fremendo arretrosa ei, se veden Sorger furia d'Averno irrequieta. Che negra face innanti a sua movea Biga atterrete della men segreta.

Nume di Coo, m'intendi? a terra spinge Miei Delfici corner foria letale. Dacelië morbo erudel l'ingegno evvinse. La via mi agombra, n spirto eccelso, e tale Avrai leuro da mo, che uguel non cinso Chi l'Olimpico agon rese immortale.

#### LA TORTORELLA,

Dr che mai piangi, o bienca tortorella, Che su mie capanunccie hai tu soggiorno? Chi mai, nasca la notte, o rieda il giorno, Chi 'l flebil lunge tuo lamento appella?

Hai l' eli al tergo ; a questa pianta, a quella Pacile trori e grato cibo intorne; E'l randidette sen di piume adorno Col picciol rostro lisci, e ti fai bella. O solitaria tortora innocente, No, non è piento il tue gemite, amico

Del mio cuor che nell'intimo ti sente.

E un sospirar sensa incostama elcuna . È un estasi d'amora in cor pudico. Cosi piange il poeta a'rai di luna.

#### LO SDEGNO.

France è ver, ma impetuoso sdegno Talor mi sorge in cuor, possente alu! tanto, Che invano oppongo di ragion contegno Al mio dirotto mal frenato pianto:

E poscia il lagrimar, o l'atto indegno, E l'ira ogner col pentimente accanto, E quegli affetti, che nel cuore han regno Breva, ma pur han di turbarlo il vanto; lo mi rommento ed arrossisco, e dico:

Se così pianco quando è'l ciel sere po. Che farò mai se'l cielo evrò nemico i Ardenti affotti io no, bramo sol calma .

Calma soave: o come averla in seno Ove si celda o si sdegnosa è l'alma?

### LA FILOSOFIA. DIVA, ch'io cerco, e rinvenire io tento,

Prendi il frea del ponsier da te negletto. Peirhe d'ogni più puro e caro affetto Troppo vivace cuor fassi tormento. Cessiamo il Inngo querulo lamento: Scendi, Filosofia, nel ferte petto, E spiri'l tuo rigoro ogni mio detto . SI che il legga ogni donna, e l'oda e stento Si scordi ognuno, e per la gloria sola D'entusiasmo nobile si viva : Glaria abbaglia, sostien, regge, console,

Lieta vivrò nel più felice errore;

Arde la menta già ; tutta si esvive ;

# La mente?.... ahi lassa la che farò del cuora? L'AVVENIRE.

Un Dio mi die la nobil cetre, o dieda A me il poter di ragionar col Fato . Onde degli astri el suen gli muovo allato Nel vocal tempin sua temute sede. Fra l'ombre eterne l'animoso piede Volco, ovo ei tiene l'evvenir celato: Tremar l'alloro, ond'e'l mio crine ombrato. A quella ispiratrice aura si vode. S'infuoca il volto; pelpitande il cuere

Pongo la man sulle fatal cortina , Cha a me nasconde del mio viver l'ore-Che tento? oltime! finggir de quelle porte Speme potria dell'ovvenir reina :

E l'avvenir sensa speranza è morte.

#### IL DESIDERIO.

Sa udrassi ancera il neu volgar mio canto Quandi lo, spirito nudo, il verdo alloro Bacierò coli auretta, e quella tanto Consolatrice mia cetara d'oro; Forne tal sorgerà pudice e santo Nuoro peeta tra l'Aonio cero, Che la mia homba hagnerà di pianto, La tomba ignota a gran parte di loro. Amor tiva dalla mente i uvo remilio:

La temba ignota a gran parte di loro. Amor vien dalla mente iu cor gentilo: Forse saravvi allor chi m'ami, e dica: Ohl vedem io qua giù donna similal

E l'alma ardente, che a sè stassa increbbe, Avrà tal gioja a quella voce amica, Che in questo duro vivor mio non chbe,

#### LA SCELTA.

# È vaga l'aura del mattiu ; l'auretta

Ha l' ali al piè, nè può formarsi mai. Yago èl ruscel che un viro Sol saetta; Mai l' ruscello è figace, o tu lo sai., Farmi schiava potrei la farfalletta; Bla che farò di lei, che na farai? La rosa damachica in sull'erbetta lo raccorre poteva, a nol bramai.

Immangio nato sul Castalio monte Di gioventà, d'amor, di sorte, alul sono La rosa, la farfalla, a l'aura, e'l fonte. Nè curar può di labil cosa il dono Chi vido gloria scintillaria i fronte; Ch'starna cosa è della cetra il suono.

#### L' AVENA SMARRITA.

Fucol, fuggi dal ciel l'alba sorena; Ecce il meriggio; ed io mi sciolgo in pianto; Abi chi bo sanarita mia dicita Arena Usata al pastoral semplice canto. La nulla spiaggia villereccia amena Il candido lasciai rustico ammanto; E data cittadina, ob doglia lo li pena f Ilo pordato così mio più bel vanto; Pistoso Gielo, ame l'Avena rendi;

O'l cuoro a' boschi mici sempre rivolto Di men nobil piacer cel vulgo accendi t Chè, per mio duolo, ognor la gioja mia Nacquer dal canto; oè so'l cantar m'à tollo, Chi addokirammi l'ore acerbe e rie?

# L'ARIDITA' FOETICA.

Esca rivolo fresco ed argentino Dalle falde di vaga collinetta, E all'odorosa fragola vicino Passa tra i fiori ad irrorar l'erbetta, hla Sirio arda nel ciolo, e'l giogo alpino Avido invan l'estiva pioggia aspetta; Già'l fiumicel sofferma il suo cammino,

E la poc'onda in pieciol lido è stretta. Inaridito alfine, a stilla a stilla Cada, e non sembra quel ruscello stesso, Ch'elbe ricca la vana, e ricca aprilla. Coll telor la Fantasia nemica. Ila la stagione, e al suo vigore oppresso Tenti invan surrogar l'aspra fatica.

#### ALCOTALIA.

Io risii il fuoro fra la crebra e nera Nole, che rola la tuo balue alpine, O dello antiche età reina altera Sectua or mesta sulle tuo rovina Boit tu quella si vaga, ed abil si flera, Invisia na di dell'emolo reine? O himbi ricopre tua bolta primiera Limasoto bruno, un lacevato criori, la masoto bruno, un lacevato criori, la consulta del consultato del consultato del Sectual del consultato del consultato del Anticol terro decil Aonifi fort?

I't'offro i carmi alla stagion dol pianto; Ma canta il cigno allor che muor; nò fia Chi victi al cigno moribondo il canto.

### POEMETTO FINALE,

IN MORTE DEL PADRE

Non lo conobbe il mondo men're l'ebbe; Lo conobb' io , ch' a pian prio rimasi. Petranca,

Ma dell' oprar dogli ampi Sospirosa pitrice è vantura. Udite o genti della età vantura. Io non più siche sulle patria mera Al muol cadata; degli antichi tempi Gli archi più non mi fanno ombra e notegno; Ma, sciolta il erine, a mena cetra, vegno La zacra a repirar avani collecto. Qui fu la patria mia; qui feti narrando, Quazi lavra nottorna in seena octura, Fra I dolor, la ver,ogna o l'alto sdegno Rapid' ornos eggranado.

Età vouture, deb! piangete a questa Mia cansono funesta.

Sorga da sua rovina , Ed oda a' figli suoi Oual don dell'inon eternator facemmo, Dell'inospiti nietre alta reina . Dov' Eridano ed io la culta avenimo , Saluzzo mia, mentre d'interno a noi Fremono i sassi ed i montani venti . E dall'antica sua gran torre alpina Sporganzi fuori e gridano gli spenti , Me conescendo lor poeta autico , Vergin di lode, che non sia verace ; Siechè ogni Ombra fugace

Grida: Ventore età, piangete a questa Sua canzone funesta l

Vni con il bianco velo Lente lento venite Sovra la patria torre , Ombre famore. Ritorna il patrio vato allo sassoso Vette, ne che all'autunnal nebbia del cirlo La patria giare nel profoudo sonno, Ed obhietti lontan fermar non ponno Gli occlii e lo voci, dagli spenti uditi-Appiè di queste mura rovinose lo canto l'inno fra gli sipini sassi, Che gl' Italici cuori udir non vonno. Sono elmi o scudi rovesciati e bassi ,

E la trascorse rtà piangone a questa Mia canzone fuoesta,

Saluzzo è d'alte pietre Patta rovina, e seco, Oh vargogna! oh terror! tutto è rovina. Il Po qui sorge; ma città Latina. Ch'ora nnn dauxi al suon di molli cetre, E non si einga di laseivi fiori Infra Galliei amori , Egli/hon vede dal selvaggio speco Gfu giù correndo nell'Adriaco mare. L'inospite Saluzzo a noi vicina, Men rea dell'altra tra i perduti onori , Almen serva, qual è , negletta appare ;

Mal'altre, no, non piangeranno a questa Mia cansone funesta.

Qui l'ellera serpeggia Fra le pietre merlate ; E gufi, nunsj che sen muore il giorno, Cantan fuuesti nal fatal soggiorno, Già da'due Lodovici avita reggia ; E nello mute sale, ove si stette A meditar vendette Un tradito fratello in altr'etate (as) , l'assan fischiando l'Euro ed i colubri , 1.º immondo eibo ricercando intorno. Qui del fulmin saette

Colpirono gli altissimi delubri z E l'aura, isassi, il suol piangono a questa

Mia canzone funesta.

Del Sol, che eade in torbida

Nulse, fra' monti dell'alona terra. L'estremo raggio scopromi Rotta la torre della patria guarra,

lo nelle stanze armigere Pel dubbio varco già ripongo il piede : E un Trovatore, insolito

Nelle corti d'Amor, la torre or vede. A voi, degli avi spiriti, Oni senza cetra , degli spenti a lato ,

Diro qual han gl' ingenui Cuori non compri lagrimevol fato. Mirate! giunge in torbido

Cielo la notte, ed ò la nube orenra: Sul rovinoso margine lo trarvi vuo' della paterne mura.

Io . Trovatore insolito . Prr la rapida via starovvi innante; Chè feral canta mormora Il chiuso labbro fra l'oscure piante.

Il lento carme guidavi In mezzo al monte dal castello avito.

Solo il fanciul, che destani, Muto e tremante ne segnò col dito ; Chè i bianchi veli funelsti , I cimieri splendenti in notte bruna.

il non seguar su polvere Traccia, al chiaror di vacillante luna Ei vede, e grida, e sorgere Ei fa la madre dalle patria grotte,

Ella ne scopre, e celasi t Noi scendiam, fra terror, silensio e notte,

Dietro que'sassi, giù dai prischi secoli Or revieati nel trasquille flume Piegata i rami , folte querce ombrifere, Prive di Inme. Aman gli sponti la solinga e tacita

Strada : al sordo fischiar di chiuso vento, lo qui con lor cerco rovino e tenebre : L'ingegno è spento. J

Io, nell' alto castello, o dogl' smparidi Duci consorte e madre, in largo amman Tra vasto sale avrei sapnio scingliere L'eterno canto: Chè ben fragli odj, fra le pugne ei perfid

Agguati, e in cruda gelosia d'amore, E tra ferrate mura, il canto scingliero Può nobil cuore ; Ma in molli veli, tra la molle Ausonica Sorte, Amor solo è guidator di carmi ;

Ne Amor mequi a cantar, ma gloria, patria, Guerrieri ed armi, Meglio asorger, pugnar, esder, risorgere;

Ne Italia il sa : meglio saria l'orrendo ... Ultimo fato, che portar l'estranco Giogo tacendo

A voi solo lo narro, o spirti allignimi? Mentre scendiam por l'erta a messo il monte, A voi soli lo narro; e poscia tacciomi, China la fronte.

Giunta a mezzo è la notte: or tutte incurvan Quan in selva Druidsca fatale,



Il suon ferale. Deh, nol credete, generosi spirit?! Trarvi non volti dall' antico estello ,

Ondo farvi cangier in dense e cantici Elmo e castello. Di voi, ch' or va l' otà chiamando barbari,

Pochi son degni di veder l'aspetto. Armi ed ingegno ad ammiror non traggovi, Tra mesto affetto.

Me , se possenti e trar gli spenti lagrime Veraci sono, più che 'l carme avai lo tutto posso ; da più lune , ahi misera I Non tersi i rai.

In tutto pesso : vi trarrò sal feretro Ch'ignoto è quasi sulla patria halza. Dicon, che Iuogi egli non è, le angoscie Del cuor che balsa.

Muto la sorte, non mutaron l'anime : In da voi nacqui, e qui mi giace il padre, Di cuor, d'ingegno eccelso; ei pari diedemi Spartana madre. Del di lei latte abbeverata, erebbemi

Degne, e mel sento, della nobil cuna. Sparsero il sangue i miei frotelli ; io vince Seppi fortuna. Ninn tra'viventi, ch'un di noi non siasi, Mi seguirà : quest' è l' svello , e'l loco.

Ainn tre' viventi m'ode : in cerchio statevi Ombre che invoco. O nobil padre l qui l'estremo a compiere Voto, qui vegno; tu le figlia aspetta. O nobil padre l fui , si fui , rammentalo

La tue diletta, Spirti degli evi, qui'l primiere giaconi Che allo scabro saver schiuse la via ; Ei che al Liceo primier, del Po sul margine Le soglie apria.

D' ignota e voi distruggitrice polvere, Di fiamme spente dall' aer rinchiuso, D'erie, che vita ai corpi serba, ei segnane La fonte e l' uso (es).

Ma che vi narro? nei passati secoli " Più del savere il petto era sublime. Immenso fu 'l saver ; dal suo cuor nacquero Le glorie prime,

Totto in lui vince, corità di patria, Tamigi e Sprea (23) gli offriro eletti giorni : In anj qui cadde. E pur quel giorue immemore Fig che riterni.

Le querce antiche ; piange il celtro, ed ulula Le Che abil qui tomba negletta , o tomba ag, Ingegni subalpini , in strania rive. (pettavi , Gigna , La Grangie (24), Altieri , ahi qual ri-Pietra nativa | (coprevi

Ombre, baciate quel negletto feretro. Sappia l'età, che in l'avvenire stami : Oui chiuso à I Grande, ed ignorati il coprono

I patrii sassi. Visse in età di niuna fama Italica. De'Proconsoli appiè van gl'inni alati,

E, resi eterni lodatori, tacciono Gl' Itali fati.

Metton pietoso nn grido Gli avi , o van lentamente La via prendendo dell'antice torre t Ed, al mio dir, un largo pianto scopre Dagli occhi muti. Il rovinoso lido Suona del sospirar profundo e rotto p Giù dal monte dirotto Un suon d'affanno risonar si sente Entro le valle del nascente finme. Or, s'anco Italia fre' suoi rei consigli Ai generosi figli Niega una tomba , chi 'I potrà disciorre Il giogo, dove è 'l valor suo condotto ?

Pianto, non sangue, l'Eridanie spume Volvono in suon di morte, udendo questa Mie cansone funesta.

Ecco le pietre antiche, La torre rovinosa ed il sentier Della luna, che cade, al raggio estremo, Vedo I merio supremo, Che sorge solo nell' età nemiche, Funchre estremo sguardo Volgonmi l'Ombre dal fatal cimiero. Oh venga il dì , che sulla rocca bruns Invan cerchi Fortuna Me spirito di vita ignudo e scemo l Fra quegli avi starommi, o verrà tardo Il comun pianto al padre eccelso mio. Ombrechiuse in magnanime loriche; Per breve etate, addio !

Sin ch' io rieda fra voi , serbate queste Alle venture età cenzon funcște.

### POESIE

## GIUSEPPE PARINI.

## POEMETTO.

### ALLA MODA.

Lungs da questo carte i cisposi occhi già da un secolo rintuzzati , lungi i fluidi nasi da malinconici vegliardi. Qui non si tratta di gravi ministeri nella patria esercitati, non di severe laggi, non di annojanto domestica economia, misero appannaggio della cannta età. A to, versosissima Dea , che con ai dolci redini oggi temperi e govarni la nostra brillanto gioventu, a te sola questo piccolo Libretto si dedica, e si consacra. Chi è che te qual sommo Nume oggimai non riverisca ed onori, poiché in si brevo tampo se giunta a debellar la ghiacciata Ragiono, il pedante Buon Senso, e l'Ordine seccagginoso, tuoi capitali nemici, ed hai sciolto dagli antichissimi lacci questo secolo avventurato? Piacciati adunqua di accogliere sotto alla tua protezione, che forse non n'à indegno, questo piccolo Poemetto. Tu il reca ru i pacifici altari ova le gentili Dame, e gli amabili Garsoni sagrificano a sé medesimi lo mattutine ore. Di questo solo egli è vago, o di questo solo andrà superbo a contento. Per esserti più caro egli ha scosso il giogo della servilo rima, e se na va libero in Versi Sciolti, sapendo, che tu di questi specialmente ora godi, e ti compiaci. Esso non aspira all'immortalità . come altri libri , troppo Insingati da'loro Antori, che tu repentinamente sopravvenendo hai seppelliti nell'oblio. Siccome egli è perto nato, e consacrato a te sola , cosi fia pago di vivere quel solo momento, che tu ti mostri rotto un medenimo aspetto, e pensi a cangiarti, e risorgere in più grasiose forme, Se a te Ne i mesti della Dea Pallado studj

piacerà di riguardare con placid'occlio qu sto Mattino, forse gli specederanno il Mezaogiorno, o la Sera ; o il loro Autore si studierà di comporti , ed ornarli in modo, che non men di questo abbiano ad esserti cari-

# Of Mattino.

Giovin Signore , o a te scenda per lungo Di magnatimi lombi ordine il sanguo Parissimo celeste; o in te del san ue Emendino il difetto i compri onori-E le adunate in terra o in mar riceliesso Dal genitor frugale in pochi lustri, Me precettor d'amabil rito ascolta, Como ingannar questi nojosi o leuti Giorni di vita, eui si lango tedio E festidio insoffribile accompagna, Or io t'insegnero. Quali al Mattino. Quai dopo il Messodi, quali la Sera Esser debban ina cure apprenderai.

Se in mezzo agli osi tuoi osio ti resta Pur di tander gli orecchi a'verni miei. Già l'are a Vener sacre, e al giocatore Mercurio nelle Gallie , o in Albione Devotamente hai visitate, e porti Pur auco i segni del tno selo impressi; Ora è tempo di posa. In vano Marto A se t'invita; che ben folle è quegli Che a rischio della vita onor si merca, E tu naturalmente il sangue aborri.



Gatron, maise al soccurso Di Gieccia er ti primambia Bocho alla lottaze al corso In si educar le mombia. Educamo puri an almacardina, Seinam forse mambie ha visia?

FARING I. Educations



Ti son meno odfosi : everrso ad essi Ti feron troppo l queruli ricinti Ove l'erti migliori, e le seienze, Cangiato in mostri e in vana orside larve, Fan le repaci vôlta echeggiar sempro Di giovanili strida. Or primamente Odi quali il Mattine a te soavi

Cure debbe guider con facil mano. Sorge il Mattino in compagnie dell'Alban Innanzi al Sol, che di poi grande apparo Sull'estremo orizzonte a render lioti Gli animali e la piante a i campi e l'onde. Allora il buen villan sorge dal caro Letto, cui la fedel sposa, e l minori Suoi figlioletti intepidir la notte: Poi sul cello recando i sacri arnesi , Cho prima ritrovar Carere e Pale, Va col bue lento innanzi al campo , e : Lungo il picciol sentier da'curvi rami Il rugiadoso umor che quasi gemma I nascenti del Sol raggi rifrange. Allora sorge il fabbro , a le sonante Officina riapre, e all'opre torna L'altro di non perfette; e se di chiave Ardua, e ferranti ingegni all'inquieto Ricco l'arche assecura, e se d'argento E d'ero incider vuol giojelli e vasi Per ornamento a nueve spose, o a mense Ma che? to inorridici , a mostri in capo ,

Qual istrice pungente, irti i capegli Al suon di mie parole ? Ahl non è questo . Signore, il tuo mattin. Tu col cadente Sol non sedesti a parca mensa, a al lume Dell'incerto rrepuscole non gisti Jeri e corearti in male agiate piume, Come dannato è a far l'umila vulgo.

A vei celeste prole, a voi concilio Di Semidai terreni , altro concesso Giove benigne, e con altr'erti a leggi Par novo calle a ma convien guidarvi-

Tu tra le veglie, e le canore scene, E il patetico gioso oltro più assai Producesti la notte i e stanco alfine In anreo cocchio, col fregor di calde Precipitose rota, e il calpestio Di volanti corsier lunge agitasti Il quote aere notturno , a le tenebre Con flaccole superbe interno apristi s Siccome allor che il Siculo terrene Dall'nno all'eltre mar rimbombar fee Pluto col carro, o cui splendeane innanzi Le tede delle Furie anguierinite.

Così ternasti alla magion; ma quivi A novi studj ti ettendaa la mensa, Cui ricoprien pruriginosi cibi, E licor lieti da Francesi colli, O d'Ispani, o di Toschi, o l'Ongerese Bottiglia, a cui di verde edore Bacco Concedrate corona, e disse: siedi Delle mense reina, Alfina il Sonne Ti sprimacciò le morbide coltrici Di propria mano, eve te accolte, il fido Servo calò le seriche cortine , E a te soavemente i lumi chiuse Il gallo che li suole eprire altrui. Dritte è perciò che a ta gli stanchi sensi Non sciolga de' papaveri tenaci Morfeo prima che già grande il giorno Tenti di penetrar fre gli spiregli Delle dorata imposte , e la parete Pingano a stente in alcun lato i raggi Del Sol rh'eccelso a te pende sul capo.

Or qui prinripio la leggiodre cure Denno ever del tuo giorno; e quinci io debbo Sciorre il mie legno, e co' precetti miei Te ad alte imprese ammaestrar cantando.

Già i valletti gentili ndlr lo squillo Del vicino metel, cui de lonteno Score tua man col propagate mote, E accorser pronti a spalanear gli opposti Schormi alle luce , e rigidi ostervaro , Che con-tue pena non ceaste Febo Entrar diretto a saettarti i lumi. Ergiti or tu elcun poce, e si ti appoggie Alli origlieri , I quai lenti gradando All'omero ti fen molla sostegno ; Poi coll'indice destre, lieva lieve Sopra gli occhi scorrende, indi dilegue Onel che rimen della Cimmeria nebbias E do' labbri formando un picciol arco Delce a vedersi, tacite abadiglia. Ohl se te in al centile atto mirasse Il doro capitan , qualor tra l'armi Sgangherando le labbra innalia un grido Lacereter di ben costrutti orecchi Onde alla squadre varj moti impone; Se te mirasse allor, certo vorgogna Avria di sè, più che Minerva il gierno Che, di flauto sonando, al fente scorse

Il turpe aspetto delle guance enfieta. Ma già il ben pettinate entrar di novo Tuo demigelle i' veggo ; agli a to chiede Quale oggi più della bevande usate Sorbir ti piaccia in preziosa tauxa. Indiche merci son tazze e bevanda ; Scegli qual più desii. S'oggi ti giova Porger dolci allo stomaco fomenti, Si che con legge il natural calore V'arda temprato, e al digerir ti vaglia, Seegli I hrun cioccolatto onde tributo Ti dà il Guatimalese e il Caribco, C' ha di barbare penne evvelto il crine : Ma se pojosa ipocondria t'opprime, O troppo interne elle vezzose membre Adipe cresce, de'tuoi labbri onora La nettarea bevanda, eve ebbronsate Fuma ed arda il legume e te d'Aleppo Ginnto, o da Moca, che di mille navi

Popolata mai sempre insuperbisco. Certo fu d'nopo, che dal prisco seggio Uscisso un reguo, a con ordite velo Fra straniere procelle e novi mostri, E teme e rischi ed insmane fami Superasse i confin, per lungu ctade

Inviolati aucora: e hen fu deste
Se Custer e Pizzarro umano sangue
Non istimite quel ch' oltre l'Occaino
Scorrea le umone menbra, onde tonando, e
Ent'minando, alfin spicatamenta
Balzaron giú da' loro a lti troni
Re Mesicani e generosi Incassi;
Poicité nuova così vanner deluste,
O german degli eroi, al tuo palato,

O grimma degli eres, a I tuo palato.

Cesi TiCub peri, desi in qual immento,
Cesi TiCub peri, desi in qual immento,
Sereo nadiereta a Inimprovivo annunzi
II villano autore, fin nou hen pario,
II villano autore, fin nou hen pario,
D'arri teco divino i ricchi drappi,
Oso sia annore con polizza infinita
A te chierder mercede. A himi, rito fatto
Quel salutari Eurore agro o indigento
Esi casa o finore anti bastro e al ceren
Esi casa o finore anti bastro e al ceren
Estar plesignmento i giorno intro il

Ma uon attenda già chi altri le annunzi, Gradito ngmor, henrhò improvviso, il dolen Mastro rhe i piedi tuoi come a lui pare Guida e corregge. Egli all'antere si firmai Ruto atti imitare pi dole letta del Mastro del Dicto atti imitare pi indiversa dolo Anthe le spatia, qual testudo il collo contregga aliquanto, e ad un medromotempo Inchini l' mento, a con l'estrema falda Del piumato rappello il labbro tocchi.

Non meno di costui facile al letto Del mio Signor i Accosta, o tu rhe addestri A modular con la flessibil voce Teneri canti; a tu cha mostri all'rui Come vibrer con maestrevol arco Sul ravo legno armoniose fila.

Nè la squisita a terminar rorona D'intorno al letto tuo manchi, o Signore, Il precettor del tenero idioma. Che dalla Senna della Grazio madre Or ora a sparger di celesta ambrosia Vrnne all'Italia nauscata i labbri. All'apparir di lui l'Itale veci Tronche cedano il rampo al lor tiranno: L' alla uova ineffabile armonia De'soprumani accenti , odio ti nasca Più grande in sen contro alla impure labbra Ch'osan macchiarsi ancor di qual sermone, Onde in Valrhiusa fu lodata e pianta Già la bella Francese, ed onde i campi All' orecchio doi Ra cantati furo Lungo il fonta gentil delle bell'acqua (1). Muero labbro, che temprar non sanno Con la Galliche grazie il sermon nostro, Si cha men aspro a'dilicati spirti E men barbaro suon fieda gli orecchi l

Or ta questa, o Signor, leggindra achiera Trattenga al novo giorno; e di tue voglie Irresolute ancora or l'uno or l'altro Con piacevoli detti il vano occupi: Mentre tu chiedi lor tra il lenti sorsi Dell'ardanto bevanda a qual cantore. Nel viciu verno si darà la palma

Sopra la scene; a s'egli è il ver, che rieda L'astuta Frince cho bra cento follà Milordi rimandò nudò al Tamigi; O se il brillante danzator Narcisso Tornerà pure ad aggliacciare i petti De'palpitanti italici mariti,

Poiché cost gran pesso a' primi albori Del tuo mattin teco scherzato fia , Non senz' aver licensiato prima L'ipocrita pudore, e quella schifa , Cui le accigliate gelide matrone Chiaman modestia; alfina, o a lor talento, O da ta congedati ascan costoro. Doman si potrà poscia, o forse l'altro Giorno a' precetti lor porgere orecchio, Se meno ch'oggi a te rure d'intorno Porranno amedio. A voi, divina schiatta, Via più che a noi mortali, il Cial concesse Domabila midello antro al cerebro . Si rhe breve lavor basta a stamparvi Novalle idee, In oftre a voi fn dato Tal de'sensi e da'nerri e degli spirti Moto e struttura, che ad un tempo mille Penetrar puota a concepir vestr'alma Cise diverse ; a non però turbarla, O confonder giammai, ma scevre a chiare Ac'loro alberghi ricovrarle in mente.

Il vulgo intanto, a cui non deni il velo Aprir da'venarabili misteri, Fia pago assai, peichò vedrà sovente ler e tornar dal tuo palagio i primi D'arte maestri, a con aperta fauci Stupefatto berà le tue sentenze. Ma già vaga'jo, rho la coisce lane

Ma già vrgg' io, rho la caiose lane Soffrir con puoi pui lungamente, a invano Te l'ignavo tapor lusinga a molee, Però rhe or ta più gioriosi affanni

Aspettan l'ore a trapamar del giorno. Su danque o voi del primo ordine servi, Cha degli alti Signor ministri al fianco Siete incentaminati, or dunqua voi Al mio divino Achille , al mio Rinaldo L'armi apprestata : ed ecco in un baleno I tuoi valletti a' cenni tuoi star pronti, Già ferva il gran lavoro. Altri ti veste La serica simarre, ove disegno Diromasi Chinese; altri, se il rhiede Più la stagione, a te la membre copre Di stese infino al piè tiepida pelli. Questi al fianco ti adatta il bianco lino Che sciorinato poi cada, a difenda I calsonatti ; e quei d'alto curvando Il cristallino rostro, in sulle mani Ti versa aeque odorete, e dalle mani In limpido bacin sotto le accoglie, Quale il sapon del redivive muschie Olessante all'internet e qual ti porge Il macinato di quall'arbor frutto Che a Rodope fu già vaga donnella, E rhiama invan sotto mutate spoglio Demofoonte ancor Demofoonta (a). L'un di scavi essenze intrisa spugna

Onde tergere i denti, e l'eltro appresta Ad imbiauchir le guance util licore.

Assai peosasti a te medesmo ; or volgi Le tue cure per poco ed altro obbietto Non indegno di te. Sai che compagna Con eni divider possa il lungo peso Di quest'inerte vita il Ciel destina Al giovene Signore .... impallidisci? No non parlo di norse : antiquo e vieto Dottor sarei se così folle io desci A te consiglio. Di tant' alte doti Tu non ornicosì lo spirto e i membri , Perchè in mezzo alla tua nobil carriera Sospender debbi Teorso, e fuora uscendo Di cotesto a region detto Bel Mondo, In tra i severi di famiglia padri Relegato ti giacci, a un nodo avvinto Di giorno in giorno più penoso, o fatto Stallene ignobil della rasza umana. D' altra parte il Merito chi quanto spiace,

E lo stomaco move ai delicati Del vostr'Orbe leggiadco abitatori , Qualor de' semplicetti avoli nostri Portar osa in ridicolo trionfo La rimbambita Fè, la Pudicisia ; Severi nomi l E qual non suole a forza In quei melati seni eccitar bilo , Quando i calcoli vili del castaldo , Le vondemmie, i ricolti, i pedagoglu Di que'si dolci suoi bambini, altrui Gongolando ricorda; e non vergogna Di mischiar cotai fole a peregrini Subbietti, a nove del dir forme, a sciolti Da volgar fren concetti, onde s'avviva Da' begli spirti il vostro amabil globo; Pera dunque chi a te nozze consiglia. Ma non però sense compagna andrai , Che fia giovine dama, e d'altrui sposa ; Poiché si vnole inviolabil rito Del Bel mondo, onde tu se'cittadino.

Tempo già fu, che il pargoletto Amore Dato era in guardia al suo fratello lmene; Poiche la madre lor temea, che il cieco Incauto Nume perigliando gisso Misero o solo per olitique vie, E che bersaglio egl'indiscreti colpi Di senza guida, e senze freno arciero, Troppo immaturo al fin corresse il semo Uman , ch' è nato a dominar la terra. Perciò la prole mal secura all'altra In cura dato avea, al lor dicendo : « Ito o figli del par, tu più possente Il dardo scocca; o tu più canto il guida A certa meta. 3 Cost ognor compagna iva la dolce coppia, e in un sol regue, E d'un node comun l'alme stringen. Allora fu che il Sol mai sempre uniti Vedea un pastore, ed una pastorella Starsi al prato, alla selva, ai colle, al fonte; E la suora di lui vedeali poi Uniti aucor nel talamo beato, Cb' ambo gli amici Numi a piene mani

427 Gareggiando spargean di gigli o rose. Ma che non prote anco in divino petto, Se mai ai accende, ambiaion di regno? Crebber l'ali ad Amore a pueca poco , E la forsa con esse ; ed è la forsa Unice e sola del regnar maestra. Perciò a poe aere prima, indi p à ardito A vie maggior fidomi; o fiero alfine Entrò nell'alto, e il grande arco erollando, E il copo, risuonar fece a quel moto Il duco acciar che la faritra a tergo Gli empie, e grido : Solo regnar vogl'io. Disse, o vôlto alla madre a Amore edunque, a Il più possente in fra gli Dei, il primo » Di Citerea figliuol ricever leggi, a E dal minor german ricever leggi, 3 Vile alunno, ansi servo? Or dunque Amore a Non oserà fuor ch'una unica volta Ferire un'alma, come questo schifo Da me vorrebbe ? E non potrò giammai Dappoi ch' io atrinsi un laccio, anco alegarlo 2 A mio talento, e qualor parmi un altro Stringerne aucora? E lascerò pur ch'egli » Di suoi unguenti impeci a me i mici dardi, 2 Perché men velenosi e men erudeli 3 Scendano ai petti ? Or via perché non togli A me dalle mie man quest' arco, e queste 2 Armi dalle mie spalle, e ignudo lasci » Quasi rifiuto degli Dei Cupido? 2 O il bel viver che fia qualor tu solo a Rezni in mio loco! O il bel vederti a lamo l 3 Studiarti a torre dalle languid' alme 2 La stanchezza e 'l fastidio , o spander gelo 2 Di foco in vece | Or genitrice intendi, Yaglio, e vo'rognar solo. A tno piacere 7 Tra noi parti l'impaco, ond'io con teco a Abbia omai pace, e in compagnia d'Imene Me non trovin mai più le nmane genti. 3 Qui tacque Amore , o minaccioso in atto , Parve all'Idalia Dea chieder risposta. Ella tenta placarlo, e pianti o preghi Sparge, ma invano; onde a'due figh volta Con questo dir pose al contender fine. s Poichè nulla tra voi pace esser punte, s Si dividano i regni. E perche l'uno Sia dall'altro germano ognor disgiunto, Sieno tra voi diversi e'l tempo, o l'opra. 3 Tu che di strali altero a fron non cedi , 2 L'alme ferisci, e tutto il giorno impera : s E tu che di fior placidi hai corona Le salme accoppia, e coll'ardente face Begna la notte, 2 Ora di qui, Signore, Venne il rito gentil che a' freddi sposi Le tenebre concede , o delle apose Le caste membra; o a voi, brate gente Di più nobile mondo, il cor di queste,

E il dominio del dì, largo destina.

Fors'anco un di più liberal confine

Così giova sperar. Iu volgi intanto

Vostri diritti avran, se Amor più forte

Qualcho provincia al suo germano usurpe:

A' miei versi l'orecchio, ed odi or quale

Cura al mattin tu debbi aver di lei, Che spontanca o pregata a te donosi Per tua ilama quel di lieto ebe a fida Carto, non sonza testimonj, furo A vice oda commesti i patti anti, E le consilizion del care modo.

Già la Dama gentil, de'esi be'lacei Godi avvinto sembrar, le chiara luci Cel noro giorno aperm; e suo primiere Peonier fu dove teco albia pintosto A vegliar questa sera, e consultonne Contegnosa lo sposo, il qual par dinni Fu la mono a baciarle in stana ammerso,

Or desoque à tempo che il più fido arre. El più accost at toti mandi al palagio. Di lei citicidende at trampulli asoni. Di lei citicidende at trampulli asoni. De fine dividende at trampulli asoni. De fiu dividende at trampulli asoni. De fiu dividende attenti in sio tiota b. The attention attention de fine attention attention attention attention. De firende mani verse e più de mani. Vitave i leita unei tere del cechino, Birmio previdende allor elle l'ampie. Scole sall del marcinho allergo; l'ampie attention atte

La placida quiete de'mortali l' Potria, tolgalo il cielo, il picciol cano Con latrati imprevvisi i cari sogni Troncare alla tna Dama, ond'alla scorsa Da subito espriccio, a rannicebiarsi Astretta fosse, di sudor gelato E la fronte hagnando, e il guancial molle. Anco potria colni che al da tristi Come de'lieti sogni è genitore, Crearle in mente di divarse idee In an conginate orribile chimera. Oode agitata in ansioso affanno Gralar tentasse, e non però potesse Aprire ai gridi tra le fauci il varco, Sovente ancor nella trascorsa sera La perduta tra'l giece aurea moneta Non men che al Cavalier, sunle alla Dama Lunga vigilia cagionar: talora Nobile invidia della bella amica Vagheggiata da molti, e talor breve Gelesia n'è cagiona. A questo aggingni Gl'importuni mariti, i quali in mente Ravvolgendori ancor le vieta manse. Poi che cemero ad altri il giorno, quasi Abbian fatto gran cosa, eman d'Imene Con superstizion serbare i dritti , E dall'ombre notturne esser tiranni . Non senza affanno delle casta spose, Ch'indi preveggon tra poc'anni il fiore Della fresca beltade a se rapirsi.

Or dunqua aromaestrato a quali e quanti Miseri easi espor soglia il notturno Orror la Dame, tu uon emer lento, Signere, a chieder dalla tua novelle,

Mentre che il fido messaggier si attende ; Magoanimo Signor, to non starai Oxioso però, Nel dolce empo Pur in questo momento il buon cultore Sudo, e incallisce al vomero la mano, Lieto che i suoi sudor ti frattin poi Dorati cocchi, o perogrina mense, Ora per te l'industre artior sta fiso Allo scalpello, all'asce, al subbio, all'ago; Ed ora a tuo favor contende, e veglia Il mioistro di Temi, Ecco te pure Te la Toilette attenda ; ivi i bei pregi Della natura accrescerai con l'arte, Ond'oggi uscendo, del beante aspetto Beneficar potrai la genti, e grato Ricompensar di sua fatiche il mondo

Ma già tra volte e quattro il mio Signore Velocemente il gabinetto scorse Col crin disciolto e sugli omeri sparso t Quale a Coma solea l'orribil maga, Quando agitata dal possente Numa. Vaticioar s' udia. Cost dal espo Evaporar lasciò degli oli sparsi Il nocivo fermento, e della polvi Che roder gli potrien la molle cute. O d'atroce emicrania a lui le tampia Trafigger anco. Or egli avvolto in line Candido siede. Avanti a lui lo specchio Altero sembra di raccor not sem L'imagin diva, e stassi agli occhi suoi Severo esplorator della tua mano O di bel erin volubile architetto, Mille d'interne a lui volane odori . Che alle varie manteche ama rapire L' apretta dolce, intorno a' vasi nenendo Le leggerissim'ale di farfalla. Tu chiedi in prima a lui qual più gli aggrada Sparger sul crin, se il gelsomino, o il biondo Fior d'arancio piuttosto, o la giunchiglia, O l'ambra preziosa agli avi nostri. Ma so la sposa altrui, cara al Signore, Del talamo unuial si duole, e scosse Pur or da lungo peso 'l molle lembo, Ab fuggi allor tutti gli odori, ah fuggi, Che micidial potresti a un sol momento Prù vite insidiar: semplici sieno I tuoi belsami allor, nò oprarli ardisci Pria che su lor deciso abbian le navi Del mio Signore, e tuo. Pon mano poscia Al pettin liscio, a coll' ottuso dente Liova solea i capegli ; indi li turba Col pettine e scompiglia : ordin leggiadro Abbiano alfin dalla tua menta industre.

To hreve a te parlai; ma non perianto Lunga fia P opra lua - në a termin gjunta Prima sarë, che de pjis strani er sunti Turbisi e tronchi alla tun impresa il filo, Pisa i luari silo speglio, a vedra qiqivi Non di rado il Signor morder le labbra Impasiente, ed arrowir nel viso. Sevente ancor se attificiona meno Fia la tita destra del convento piùcha

Udrai lo scalpitar breve e frequente, Non sensa un tronco articolar di voce Che condanni, e minacci. Anco t'aspetta Veder telvolta il mio Signor gentile Furiando agitarsi , e destra e manea Porsi nel erine ; e scompigliar con l'agne Lo studio di molt'ore in uo momento. Che più? Se per tuo male un di vagbesse D'eccordar ti prendesse el sno sembiante L'edificio del capo, ed obliami Di prender legge da colui, che giunse Pur jer di Francia, abi quala atroce folgore Meschino l allor ti penderia sul capo l Che il tuo Signor vedresti ergers'in piedi, E versando per gli occhi ira o dispetto, Mille strasj imprecarti, e scender fino Ad usurpar le infami voci al vulgo Per farti onta maggiore, e di bastone Il tergo minacciarti, e violento Rovesciaro ogni cosa , al suol spargendo Rotti cristalli a calamistri a vasi E pettice ad an tempo. In cotal guisa, Se del Tonanta all'ara o della Dea Che ricovrò dal Nilo il turpe Phalle (3) , Tauro spezzava i raddoppiati nodi , E libero fuggia, vedanni al suolo Vibrar tripodi, tame, benda, scuri, Litul, coltelli, e d'orridi maggiti Commosse rimbombar le arcata volte, E d'ogni lato astanti e sacerdoti Pallidi all'urto e all'impeto involargi Del feroce animal, che pria si queto Gia di fio: cinto, a sotto alla man sacra l'miliava le derate corna. Tu non pertante corazgioso a forte Soffri, e ti serba alla miglior fortuna, Quasi foco di paglia è il foco d'ira In nobil cor. Tosto il Signor vedrai Mansuefatto a te chieder perdono , E sollevarti oltr'ogni altre mortale Con preghi a seuse a niun altro concesso ; Onde scenro sacerdote allora L'immolerai qual vittima a Filouzio (4) Sommo Nume de Graudi, o pria d'ogu'altro Larga otterrai del tao lavor mercede. Or Signore, a to riedo. Ah non sia colpa Dinanzi a ta s'io travviai col verso, Breve parlando ad un mortal cui degni Tu degli arcani tuoi. Sai, che a sua voglia Questi ogni di volge, a govorna i capi De'più felici spirti; a la matrona, Che da'sublimi cocchi alto disdegnane Volgere il guardo alla pedestre turba, Non disdeguan sovente entrar con lui In festovoli motti, allor ch'asposti Alla sua man sono i ridenti avori Del bel collo , a del erin l'aureo volume. Porciò accogli ti prego i varsi mici Tuttor benigno: et odi or come posti L'ora a ta render grasiose; mentre Dal pettin creator tue chioma acquista Leggiadra o almen non più vednta form

Piccial libro eleganta a te dinanzi Tra gli arnesi vedrai che l'arte aduna Per disputar alla natura il vanto Del renderti si caro agli occhi altrui. Ei ti lusingherà forse con liscia Purpurea pelle onde fornito avrallo O Mauritane concistore, o Sirot E d'oro fregi dilicati, e vego Mutabile color che il collo imiti Della colomba v'avrà posto interno Squisito legator Batavo, o Franco. Ora il libro gentil con lenta mano Togli: e non senza shadigliare un poco Aprilo a caso, o pur là dove il parta Tra nua pagina e l'altra indice nastro. O della Francia Proteo multiferme Voltaire troppo liasmato, e troppo a terio Lodato encor, che sai con novi modi Imbandir ne'tnoi scritti eterno cibo Ai sompliei palati, e se' maestro Di coloro che mostran di sapere, Tu appresta al mio Signor leggiadri studj Con quella tun Fanciulla agli Angli infesta Che il grande Enrico tuo vinco d'assni, L'Eorico tuo che non per anco abbatte L' Italian Goffredo, ardito scoglio Contro alla Senna d'ogni vanto altera. Tu della Francia onor, tu in milie scritti Celebrata Ninon (5) novella Aspasia, Taide novella si lacili sapienti Della Gallica Atene, i tuoi precetti Pur dona al mio Signore i o a lui non mon Pasci la nobil mente o tu ch'a Italie, Pei che rapirle i tuoi l'oro e la gemme, Invidianti il fedo loto ancora Onde macchiațo è il Certaldese, o l'altro Per cui va si famoso il pazzo Conta (6). Questi, o Signore, i tuoi studiati autori

Fieno e mill'altri che guidaro in Francia A novellar con le vessose schiava I bendati Sultani , i regi Persi , E la peregrinanti Arabe dame : O che con penna liberale ai cani Ragion donaro e ai barbari seddi y E dior feste a conviti e liete cena Ai polli, ed alle gru (7) d'amor maestre. O pascol degno d'anima sublime l O chiara o nobil mentel A te bon dritto È che si curvi riverente il'vulgo, E zli oracoli attenda. Or chi fia dunque SI temerario che in suo cor ti belli Qualor partendo da si begli studj Del tuo paese l' ignorenza accum: E tenti aprir col tno felice raggio La Gotica caligine, che annosa Siede sugli occhi alla misere genti? Cosl non mai ti yanga estranea cura Questi a troncar si preziosi istanti , In cui non meno della docil chioma Coltivi ed orni il penatrante ingegno. Non pertanto avvorrà , che tu sospenda

Quindi a pochi momenti i cari studi,

E rhe ad altro ti volga. A to quest'ora Condurrà il merciajuol che in patria or torna Pronto inventor di lusinghiore fola, E liberal di forestieri nomi A merci che non mai varcaro i monti-Tu a lui eredi ogni detto : e chi vuoi eb'osi Unqua mentire ad un tuo pari in faccia? Ei fin ehe venda, se a to piace, o cambi Mille fregi e giojelli; a cui la moda Di viver concedette un giorno intero Tra le felto d'inezie illustri tarche: Poi lieto se n'andrà con l'una mano l'esante di molt'oro; o in cor giojendo, Spregerà le bestemmie imprecatrici. E il gittato lavoro, e i vani pasti Del ralzolar duerto, e del drappiere ; E dirà lor: ben degna pena avete O trompo ancor religiosi servi Della Accessitade, antiqua è vero Madre e donna dell'arti, or nondime Fatta conciosa e 1 ile, Al sun possente Amabil vincitor'v'ora assai meglio, O miseri, ubbidire, Il Lusso, il Lusso Oggs sol puote dal ferace corno Versar sull'arti a lui vassalle applausi , E non contesi mai premj o dovine.

L'ora fia questa auror elia a te conduca Il ddicato miniator di Belle, Ch'è della Corta d'Amatunta a Pafo Stipeudiato ministro atto a eli affari Sollecitar dell'amorosa Den. Impaziente or tu l'affretta; e sprona Perchè a to porga il desiato avorio, Cho delle amate forme impresso ride , O che il pennel cortese ivi dispieghi L'alme scrubianze del tuo viso, ond'abbia Tacito pasco allor che te non veda La pudsea d'altrui sposa a to cara; O che di lei mederma al vivo esprima L'immagiu vaga; o se ti piace, ancora D'altra fiamma furtiva a te presenti Con più largo confin la amiche membra. Ma poi rhe alfine alle tue luci esposto Fia il ritratto gentil, tu cauto omerva Se bene il simulato al var risponda,

Se leue i l'aminato al var riaponda, Vie più rigido ausi e il tuo rembianta Esprimer denno i celoriti punti Che l'arte i ri dispone. O quante mendo Scorgee tu vi saprai l'Or èruno troppo A to parara la guance jor fia ch'ecce\u00eda. Ala feronata la bocea, or qual convienti At camus Elièpe il nano fia, Ti gio i ancorat d'accusar govante. Il dipistor, e beu ona tteggi industre L'aglii menulera e il dignitoso husto, O che con pose large alfa fua imago

Dia contorno, o la posi, o le panneggi. È ver, che tu del grande di Cretona Non conoci la scuola ; e mai tua mano Non abbascossi alla rolgar matita, Che fu nell'altra età cara a'tnoi pari, Cul sconosciuta ancora eren più delci, E più nobili cure a te serbate.

Ma che non puote qual d'ogni precetto
Gusto trionfator, che all'ordia vostro
In vece di maestro il ciel concesse
Et onde a voi coniò le altere menti,
Acciò che possan da'rolgari ingegai
Oltrepasar la paludosa nebbia;
E d'asre più puro abitatrie;

Non fallibili scerre il varo e il bella Perciò qual più ti par loda, riprendi, Non men fermo d'aller, che a scranna siedi Rafael giudicando, o l'altro eguale Che dal gran nome suo l'Adige onora : E alle tavale ignote i noti uoni Grave comparti di color che primi Fur tra' pittori. Ab s'altri è si procace Ch'osi rider di te, costui paventi L'aurusta maestà del tuo cospetto, Si volga alla parote; e mentr'ei cere Por freno in van col morder della labbra Allo scrosciar dalle importune risa Che scoppian da' precordi, violenta Convulsion a lui deformi il velto, E lo affoghi aspra tosse; e lo punisca Di sua temerità. Ma to non pensa Ch'altri ardisca di te rider giammai,

De autra Accionent per l'excipe giantima, vo l'excipe i maniferation de la consideration de la completation de la completation

Onda a ta innanzi tempo il eriue imbianchi. D'orribil piato risonar s'udio Già la Corte d'Amore, I tardi vegli Grinzuti osar coi giovani nipoti Contendere di grado in faccia al soglio Del comune Signor. Rise la fresca Giorentude animosa, e d'agri motti Libera punse la senil baldansa. Gran tumulto assess, se non che Ame Ch'ogni diseguaglianza odia in sua Corto A spegner mosse i perigliosi sdegni ; E a quei che militando incanutiro Suoi servi impose d'imitar con arte I duo bai fior, che in giovinila gota Educa e nutre di sua man uatura : ladi fa'conno, a iu un balen fur visti Mille alati ministri alto volando Scoter la piume, e lieve indi flocconn Candida polve ebe a posar poi venna Sulla giovani chiome; e in bianco volle Il biondo, il nero, e l'odiato rosso.

L'occhie così nell'amorosa reggia Più non distinse le due opposto etadi ; E solo vi restò giudice il Tatto.

Or tu adunque, o Signor, to che se'il primo Fregio ed onor dell' amoroso reguo I sacri usi ne serba. Ecco che sparsa Pria da provvida man la bianca polve In piccolo stansin con l'acre pugna, E degli atomi suoi tutto riempio Egualmento divisa. Or ti fa cuore, E in seno a quella vorticosa nobbia Animoso ti avventa. O bravo, o forte! Tale il grand'ave tuo tra'l fume e'l foco Orribile di Marte, furiendo Gittossi allor che i palpitanti Lari Della Patria difese, e rappo, e in fuga Mise l'oste feroce, Ei non pertauto Fuligineso il volto, e d'atre sangue Asperso e di sudore, e co'capogli Stracciati ed irti dalla mischia uscio Spettacol fero a cittadini istessi Per sua man salvi ; ove tn essei più dolce E leggiadro a vedersi; in hianca spoglia Uscirai quindi a poco a bear gli occhi Della cara tua patria, a cui dell'Avo Il forte braccio, e il viso almo, celesto Del Nipote dovean portar salute.

Ella ti attende impaziente, e mille Anni le sembra il tuo tardar poc'ore, È tempo omai che i tnoi valletti al dorso Con lieve man ti adattino le vesti Cui la moda e'l buon gusto in sulla Senna T' abbian tessuto a gara , o qui cucite Abbia ricco sartor che in sullo scudo Mostri introcciato a forbici eleganti Il titol di Monsieur. Non sol dia leggi Alla materia la stagion diversa ; Ma sien, qual si conviene al giorno e ell'o Sempre varj il lavoro e la riechezza,

Fore Genue di Marte a guardar poste Della stirpe de' Numi il caro fianco, Tu al mio giovane Eroe la spada or cingi , Lieve e corta non già , ma qual richicde La stagion bellicosa, al suol cadente, E di triplice taglio armata e d'oha Immane. Quanto esser può mai sublime L'anneda pure , onde l'impugni all'uopo La furibonda destra in nn momento: Ne disdegnar con le sangulgne dita Di ripulire et ordinar quel nodo Onde l'olsa è superba: industre studio È di candida mano, al mio Signore Dianzi donollo, e gliel' oppese al brendo La pudica d'altrui Sposa a lui cora, Tal del famoso Artù vido la corto Le iufiammate d'amor donzelle ordite Ornar di piume e di purpuree fasce I fatati guerrieri, onde più ardenti Gisser poi questi ad incontrar periglio In selve orrende tra i giganti e i mostri. Figlio della memoria, inclite Snore,

Che invocate scendeste, e i feri nomi

Dello squadre diverse o degli Eroi Annoverate ai grandi cho cantaro Achille, Enea, e il non minor Buglinne, Or m'è d' nopo di voi: tropp'ardua impresa, E insuperabil sensa vostr'aita Fia ricordar al mio Signor di quanti Leggiadri arnesi gravorà suo vesti, Pria rho di sè medesmo esca a far pompo, Ma quel tra tanti o si leggiadri acnesi

Si folice sarà else prin d'ogni altro, Signor, venga a formar tua nobil soma? Tutti importan del par. Veggo l'Astuccio Di pello rilneente ornate o d'oro Sdegnar la turba, e gli occhi tuni primiero Occupar di sua mole : esso a mill'nopi Opportuno si vauta, e in grembo a lui Atta arli orecchi , ai denti, ai peli, all'ugno Vien forbita famiglia. A lui contondo I primi onori d'odorifer'onda Colmo Cristal che alla tua vita la forse Rechi soccorso allor che il vulgo ardisce Troppo accosto vibrar dalla vil salma Fastidiosi effluvi alle tue nari. Ne men pronto di quella all' uopo istesso L'imitante un cuscin purpareo Drappo Mostra turzido il son d'erbe edorate, Cho l'eprica montagna in tuo fevere Al pomente meriggio educa o scalda. Seco vien pur di cristallina rupe Prezioso Vasello: indi traluce Non volgare confetto ove agli eromi Stimolanti s' unio l' ambra , o la terra Che il Giappon manda a profumar du'Grandi L'etereo fiato : o quol che il Caramano Fa semer latte dall'inciso cepo De' papaveri suoi (8): perchè, qualora Non ben felice amor l'alma t'attrista , Lene serpendo per le membra, acqueti A te gli spirti , e nolla mente induca Lieta stupidità che mille aduni Immagin dolei e al tuo deno conformi, A questi arnesi il Cannocchiale aggingni, E la guernita d'oro Angliea Lente. Quel nottarno favor ti presti allora

Che in toatro t'amidi , e t'avvicini Gli snelli pjedi e le canore labbra Dalla scena rimota, o con maligno Occhio ricerchi di qualrh'alta loggia Le abitate tonebre , o miri altrove Gli ognor nateentl o morihondi omor Dello tenere Damo, onde s'appresti Per l'eloquenza tua nol di vicino Lunga e gravo materia. A to la Lente Nel giorno assista, e degli sguerdi tuoi Economa presieda, e si li parta, Che il mirato da te vada superbo, Ne i malvisti accusarti osin giommal. La Lente ancora all'occhio tno vicina Irrefragabil giudice condanni . O approvi di Palladio i muri e gli archi, O di Tisian le tele : essa alle vesti , Ai libri, ai volti feminili appleuda

Severa, o li dispregi. E chi del seoso Comun si privo fia che opporsi unquanco Osi ni sentenziar della tua Lente? Non per questi però sdegna, o Signore, Giunto alla Specchio, in Gallico sermone Il veggoso Giernal ; uon le notato Eburnee Tevolette a gueriler preste Tuoi sublimi p. nsier fin eh'abbian Inco Domán tra i begli spirti ; e non isdegna La picciola Guaina ove a' tuoi cenni Mille stan pronti ognere argentei spilli. Oh quante volte a cavalier sagace He redut' io la man rondor beste Uno apprestato a tempo unico spillo! Ma dove , ahi dove monorato e solo Lasci'l Coltello a eui l'oro e l'acciaro Donar gemina lema, e a eus la madre Della gemma più belle d'Anfitrite Diè monico elegante, ove il colore Con dolce versar d'Iride imita? Opre sol fia di lui se ue'superbi Convivj ogn' altro avanzerei per fama D'esimio Trincistore, e se l'invidia De' tuoi gren pari ecciterai, quelora Pollo o fagian con la forcina in alto Sorpeso a un colpo il privorai dell'anca Mirabilmente. Or ti ricolmi alfine D'embo i leti la giubba ed olcoso Spegga e llape, cui semplice Origuela Chiuda , o a molti colori oro dipinto; E cupido ad ornar tue bianche dita Salcan le acella, in fra le quali, assai Più cero a te dell' ademante istesso, Cerchietto inciso d'amorosi motti Stringeti alquanto, e sovvenir ti faccia Della pudica altrui Sposa a te cara.

Compiuto è il gran lavoro, Odi, o Signoro Sonar già intorno la forrata sampa De'superbi cornier, che irrequieti No'grand'atrj sospigue, erretra, e volge La disciplina dell'ardite aurige. Sorgi, e l'appresta a render baldi e lieti Del tuo nobile incorco i bruti ancora, Ma n possente Signer scender non lice Delle stanze superne infin che al gelo, O al meriggio non obbia il cocchier stan Dureto un pezzo, onde l'uom servo intenda Por quanto immensa via Natura il parta Dal suo Signore, I miei precetti intanto lo segoiro; che varie al tuo mattino Portar dee cure il variar dei giorni. Tal di t'aspetta d'eloquenti fogli

Serie a vergar che al Rodano, al Lemano Al L'amuto, al Tirreno, all'Adria legga Il I.Birejo che Memo e Citerea Colmar di beni, o il più di lui possenie Appatiator di forestiere secce, Con coi per opra tua facil donnella Sua virià merchi, e non sperato ottenga Guidericos al mo canto. Ò di grand'alma Primo fregio ed onor, Beneficenza, Che al Bietro pergi, e da Viriel in manul

Tu il ricco e il grande sopra il vulgo innalsi, Ed al concilio degli Dei lo aggiugni. Tal giorno encora , o d'ogni giorno fera Den qualch' ore serbarsi al molie ferro, Cha il pelo a te rigermoglianto appena D'in sulla guancia miete , e par che invidj Ch'altri fuor che lui solo esplori o scopra L'oqua il tuo sesso, Arroge a questi il giorn Che di lavacro universal convienti Bagnar lo membra, per tua propria mana O per altrui con odorose spugne Trascorrondo la cute. È ver che allora D'esser mortal ti sembrerà ; ma innalsa Tu allor la mente, e de' grend' avi tuci Lo imprese ti rimembra, e gli ori illustri, Cho infino a te per secoli cotanti Misti scesero al chiaro altero sangue. E l' nbbioso pensier vedrai fuggirsi Lunge da te per l'éere rapito Sull'ale della Gloria alto volanti ; Et indi a poco sorgerai qual prima Gran Semidoo ehe a su solo somiglia. Fame è così, che il di quinto le Fate Loro salma immortal vedeen coprirai Già d'orribili scaglie, e in fede serpe Volta strisciar sul suolo, a sè fecendo Dello inarcate spire impeto e forza; Ma il primo Sol le rivedea più belle Far beati gli amanti, e a un volger d'occh Mescero a voglia lor la terra e il mare.

Fia d'uopo ancor, che dalle lunghe cure Talleri elquauto, e con pietosa mano Il teso per gran tempo arco rallenti. Signoro, al ciol non è più cara cosa Di tua salute : e troppo a noi mortali È il viver de tuoi pari util tesoro, Tu adunque, allor che placida mattina Vestita riderà d'un bel sereno, Esri pedestro, e le abbattute membra All' anra salutar snoda e rinfranca. Di nobil cuojo a te la gamba calsi Purpureo stivaletto; onde il tuo piede Non macchino giammai la polve e'l limo, Che l'uom calpesta. A to s'avvolga int Leggiadra veste che sul dorso sciolta Vada ondeggiando, o tue formose braccia Lechi in manica angusta, a cui vermiglio a O cilestro velluto orni gli estremi Del bel color che l'elitropio tigne. Sottilissima benda indi ti fasci La suella golar e il cria...ma il cria, Signore, Forms non abbia ancer dalla man detta Dell'artefice ano ; che troppo fora, Ahi l troppo grave error lasciar tant'opr Delle licenziose enre in balia. Non sena arte però vada negletto Su gli omeri a cader; ma, o che uatura A to il nodrisca, o che da ignota fronte Il più famoso parrucchier lo tolga , E l'adatti al tuo capo , iu sul tuo capo Ripiegato l'afferri o lo sospenda on testuggiuei denti il pottin curro.

Poi che in tal guisa te medarmo ornato Con artificio nogligente avrai, Esel pedestre a respirar talvolta L'acre mattutino; e ad alta canoa Appoggiando la man quasi baleno Le via trascorri , e premi ed urta il volgo Che a oppono at tuo corso, la altra guisa Fora colpa l'uzeir, però che andricuo Mal distinti dal vulgo i primi eroi. Ciò ti basti per or. Già l'oriolo A girtene t'affretta. Ohimè che vago Avsenal minutissimo di cose Ciondola quindi, o ripercosso insieme Molee con toavissimo tintinno l Di costi che non pende ? havvi per fino Piccioli cocchi e piccioli destriori Finti in oro così che sembran vivi. Ma v'bai tu il meglio? ab sì, che i miei p Savace prevenisti, ecco che splende Chiuso il piecol cristallo il dolce pogno Di fortunato amor. Lunge, o profani, Che a voi tant'oltre penotrar non lice. E voi dell'altro secolo feroci Ed ispid' ari , i vostri almi nipoti Venite oggi a mirar. Co'sanguinosi Purnali a lato le campestri rocche Voi godeste abitar, truci all'aspetto E per gran balli rigidi la guancia, Consultando gli sgherri, e sol giojendo In trattar l'arme che d'orribit palle Givan notturne a traforar le porte Del non meno di voi rivala armato : Ma i vostri almi nipoti oggi si stanno Ad agitar fra le tranquille dita Dell'oriolo i ciondoli versosi, Ed opra è lor se all'innocenza antica Torua pur anco, o hambologgia il mondo. Or vanno,o mio Signore, e il pranzo allegra Della tua dama: a lei delce ministro Dispensa i cibi, e detta al suo palato E alla sua fame inviolabil legge. Ma tu non obliar, che in nulla cosa Exer mediocre a gran Signor nou lien: Abbia il popol confini; a voi natura Dond senza confini o mento e cuoro. Dunque alla mensa o tu schifo rifuggi Ogni vivanda, o te medesmo rendi Per inedia famoso, o nome sequista D'illustre veratore, Intanto addio Degli nomini delizia, a di tua stirpe, E della patria tua gloria o sostegno. Ecco che umili in bipartita schiera T'accolgono i tuoi servi : altri già pronte Via se no corre ad annunciare al mondo, Che tu vieni a bearlo ; altrui alla braccia Timido ti sortien, mentre il dorato

Cocchio tu sali , o tacito , e serero Sur un canto ti sdrai. Apriti , o vulgo ,

E cedi il passo al trono ove s'asside

Il mio Signore : ahi te meschin s'ei perde Un sol per to de' pressoni istanti.

Temi I non mai da legge, o verga , o fano

Domabila cocchier, temi le rote, che già più volte le tua membra in giro Avvolter seco, e del tuo impuro sangua Corser macchiste, e il suol di lunga striccia, Spettacol miserabile I seguàro.

# III Mezzogiorno.

Anuné ancor tra i desinari illustri Sul meriggio innoltrarmi umil cantore, Poichi troppa di te cura mi punge, Signore, ch'io spero un di veder maestro E dittator di grazioni modi

All'alma giorentà che Italia onora, Tal fra le tanze e i coronati vini , Onda all'ospite suo fe' lieta pompa La Punica Region, i canti alcava Jopa crinito (9): e la Regina iutanto Da' begli occhi straniori iva beendo L'oblivion del misero Siehéo, E tale aller che l'orba Itaca in vano Chiedea a Nettun la prole di Lacrte, Pemio (10) s' udia co' versi o con la cetra La facil mensa rallograr de' Proci ; Cui dell'errante Ulisse i pingui agnelli, E i petrosi licori, e la consorto Invitavano al pranto. Amici or pieca. Giovin Signore, al mio cantar gli orocchi . Or che tra nove Elise, o novi Proci, E tra fedeli ancor Ponelopce Ti guidano alla mensa i vorsi miei,

Già dal meriggio ardente il Sol fuggondo Vorge all'occaso i e i piccioli mortali Dominati dal tempo escon di novo A popolar lo vie, ch'all'oriente Vulgon ombra già graudo: a ta null'altro

Dominator fuor che te stesso è dato. Allin di consigliarsi al fido speglio La tua Dama cessò. Quanto uopo è volte Chiedette, o rimandò novolli ornati; Quanto cousion dello agitato ognora Damigelle or con vezzi , or con garrità Rovesciò la fortuna ; a sò medesma Quanto volte convien piacquo e dispiacque ; E quante volte è d'uopo a sè ragione Pece, e a' suoi lodatori. I mille interne Disporsi arnesi alfin raccolse in uno La consapevol del suo cor ministra : Alfin volata d'un leggier sendado È l'ara tutolar di sua beltate : E la seggiola sacra un po'rimossa Languidetta l'accoglia. Intorno ad com Pochi giovani eroi van rimembrando I cari lacci altrui, mentre da lungi Ad altra intorno i cari lacci vostri Pochi giovani eroi van rimembrando Il marito gentil queto sorrido Allo lor celie 1 o s'es si eruccia alquanto, Del tuo lango tardar solo si eruceia.

Nalla però di lui cura te prenda Oggi, n Signor, e efegti a par del valgo Prosto l'anima imbello, e, non alegnosi Di chiamari mardo, e, non alegnosi Sotta la fame cercitargi in petto Lorianto for esperimento Lorianto for esperimento Lorianto for esperimento Lorianto for esperimento Pranima generosa orna rimane, Al altra mensa lipi eviruga e d'altra Dama al fance a' autda, il cui mario Pravia direvo intana d'an'altra a lato Cià albia lungi la spon a cedi nero Outra disercando Ameri l'anime annoda.

Ma sin che vuol , tp baldantoso inoltra Nelle stance più interne : ecco precorre Per annunciarti al gabinetto estremo Il noto stroniccio de' piedi tnoi, Già lo Sposo t'incontra. In un baieno Sfugge dall'altrui man l'accorta mano Della tua Dama: e il suo bel labbro intanto T'apparecchia un serriso, Ognan s'arretra Che conosce i tuoi dritti, e si conforta Con le adulte speranse, a te lasciando Libero e scarco il più beato senzio. Tal colà dove infra gelose mura Bignozio ed Ispann guardano il fiore Della beltà che il popolato Egéo Manda, e l'Armeno, eil Tartaro, e il Circasso Per delizia d'un solo, a bear entra L'ardente spesa il grave Munsulman Tra'l maestoso passeggiar gli ondeggiano Le late spalle, o sopra l'alta testa Le avvolte fasce : dall'arcato ciglio Ei volce intorno imperioso il guardo: E vedo al su'apparire nmil chinarsi, E il niè ritrar l'effeminata , occbiuta Turba, che sorridendo egli dispregia.

Ora imponi, o Signor, che tutte a reliiera Si dispongan tue grazie; o alla tua Dania Quanto elagante esser più puoi ti mostra. Tencasi al fianco la sinistra mano Sotto il brevo giubbon celata, a l'altra Sul finisumo lin posi, a s'asconda Vicino al cor; sublimo alaisi I petto. Sorgan gli omeri entrambi , e verso lei Piega il duttile collo ; ai lati stringi Le lalibra nn poco ; ver lo mezzo acute Rendilo alquanto, a dalla becca poi Compendiata in guisa tal sen esca Uo non inteso mormorio, La destra Ella intanto ti porga, a molta caschi Sopra i tiopida avorj un doppio bacio. Siedi tu poscia, a d'una man trascina Più presso a lei la seggioletta. Ognuno Tacciasi; ma tu sol curvato alquanto Seco susurra ignoti detti a cui Concordin vicendevoli sorrisi, E sfavillar di cupidetta Inci Che amor dimostri, o che lo finga almeno

Che amor dimestri, o che lo finga almeno. Ma rimembra, o Signor, che troppo nuoce Regli amorosi cor lunga a estinata

Tranquillità, Sull'oceann anecra Perigliom è la ralma; ob quante valte Dall'immobile prora il huon nocchieco Invecò la tempesta la si crudelo Soccorso ancor gli fu nogato ; e giacque Affamato, ametain, estennato Dal velenoso aere stagnante epps Tra l'inutile ciurma al Sol languendo, Però ti giovì della scorsa notta Ricordar le vicenda ; o con obliqui Motti pungerl'alquanto, o se nel volto Paga più che non suolo accor fu vista Il novello straniero; e coi bei labbri Semiaperti aspettar, quasi marina Conca . la soavissima rugiada De' novi accenti: o se espida troppo Col guardo aecompagno di loggia in loggia Il seguace di Marte, idol vegliante De feminili votl, alla cui chioma Col lanco trionfal s'avvolgon milla E mille frondi dall'Idalio mirto.

E mille trends dari felalis mires.

Lamai imprevios adminhered la frenta
Dun nuvoleito di vorace slegno
O simulato i a la merona spalla
Sostore ha prece i a premeri coi denta
Confinenti albare a volgerenza defina
Forf ano cristanza di ina quevele
Sapali Ragressa, o ao ve enir faratti
Le visite fortive ai tetti, al coechi
Ja dilo legge delle mogli illustri
Per calle che il piacer mostra, piàgnari
Per calle che il piacer morta, piagnari
Per calle che il piacer morta, piagnari

Pelew in pr werste e disdeprion.
I a conducia lia memos ja alvi i puoli Solo piegaria a comportar del'albi
I a conducia lia memos ja alvi i puoli Solo piegaria a comportar del'albi
I a nause no liverali. Serridan pure
Alla vater delicianne queresio
Puoradat, è Pi in Palvio percento
Came fremoni lor almo y a quanta invisia
Ti portan, te vegendon nico sompo
Di al hell'ire I Al nolo puos dato
Kodrir aul cor magnamian quiete,
Biostrar nel vello ingrumo rica, a fattalo
Der fatta a revaturosia in quante

Voi del nestco bnon secolo maritl,

Quanto diversi da' votr' a vil Un tempo Leia d'Averso no n'ipersi e vini. Can terbid' eceb i irrequisit, o freddo Tensel branche un indonasili motre, Che ansado ed anelando intorno giva Ai nnaisil tetti, o tutto ampira Di sospetto e di fremito a di amgua. Altor gil natri demostiei, la solve, L'onde, le rupi alto ntolar r'idison Di femminili irrida, tallor la bella Dame con mani increciechair, a luci Parisis al cole; tremando, lagrimando, Tra la pompa feral delle logúbri Sala vedeao dal truce sposo offrirsi Le tazze attossicate, o i nudi stili. Ahi pazza Italia I II tuo furor medeemn Oltre l'alpi, oltre 'l mar destò le risa Presso agli emoli tuoi, che di gelosa Titol ti diero : c t'è serbato appora Ingiustamenta. Non di cieco amore Vicenderol desire, alterno impulso, Non di costume simiglianza or guida Gl'incauti sp-si al talamo bramato. Ma la prudenza coi canuti padri Siede librando il molt'oro, e i divini Antiquissimi sanguiz a allor che l'uno Bene all'altro risponde , eeco Imeneo Scoter sua face, o unirsi a freddo aposo. Di lui non già, ma dello nezze amante La freddissima Vergino, che iu core Già volce i riti dol Bel Mondo , a lieta L' indifferenza maritale affronta. Cosl uou fien della erudel Megera Prù temuti gli sdegni. Oltre Pireus Contenda or pur le desiato porta Ai gravi amanti, a di feminee rime Turbi Orienta: Italia oggi si ride Di quello ond' era già darim ; taoto Puote una sola atà volger la menti!

Ma già rimbomba d'una in altra sala Il tuo nome, o Signor; di già l'udiro L'ime officine ove al volubil tatto Degl'ingenni palati ardue s'appresta Solletico che molle i nervi scota . E varia seco voluttà conduca Fiuo al core dell'alma. In bianche spoglie S'affrettano a compir la nobil opra Prodi ministri : o lor sue leggi detta Una gran mente del pacse uscita Ove Colbert, a Richelsen fur chiari. Forse con taota maestada ju fronta Presso alla navi and'Ilia arse a cadéo, Per gli capiti famosa il granda Acbillo Disegnava la cenar a seco intanto Le vivande coceau sui leuti fochi Patroclo fido, a il guidator di carri Automedonta. O tu sagace mastro Di lusinghe al palato udrai fra poco Sonar la lodi tua dall'alta mensa. Chi fia cho ardisca di trovar pur macchia Nel tuo lavoro? Il tuo Signor farami Campion delle tue glorie : a male a quanti Cercator di conviti oseran motto Pronunciar contro te ; che sul cocente Meriggio audran peregrinando poi Migeri e stanchi, a uon avrau cui piaccia

Più popolar con la lor becche i prauzi.
Imbandita è la mensa. In pie d'un salto
Alsati e porgi, almo Signor, la mano
Alla tua Dama ; a lei dolce cadante
Sopra di te col tuo valor sottieni,
E al prauso l'accompagna. I convitati
Vengan dopo di voi; quiudi l' marito
Iltimo segua. O prole alta di Numi,

Non vergognate di donar vei a neo Prechi momenti al cibea i y voi sona fia. Vi spra il patto a posi soltanto de ville, ville patto a posi soltanto de ville, ville patto di positi di positi di positi di Simola o seccia. All'improt di quello Colani Crava, la ligre, il falco, il nildio, L'occa, il dellino, e quant'altri mortali Vivon quaggii ma roi con rosce lablera La sola Voluttade inviti al patto. La sola Voluttade inviti al patto di colora di Mense inslandatore, e al uctare convita I viventi per a bio semplerari.

Forse vero con è ; ma un giorno è fama, Che fur gli uomini eguali; e ignoti nomi Fur Plebe, e Nobiltade. Al cibo, al bere, All'accoppiarsi d'ambo i sessi, al sonuo Un istinto medenno, nu'egual forza Sospingeva gli umani: e uiun consiglio . Niuna scelta d'obbietti o lochi o temni Era lor conceduta, A un rivo stemo, A un medesimo frutto, a uoa stess'ombra Convenivano iosiome i primi padri Del tuo sangua, o Signore, e i peimi padri Della plobe spregiata. I medesm'antri, Il medesimo suolo offriano loro Il riposo, a l'albergo; a alla lor membra I medesmi animai le irsute vesti. Sol una cura a tutti era comune Di afuggire il dolore, a ignota cosa Era il desire agli umao petti ancora. L'uniforme degli nomini sembianza Spiacque a' Celesti, a a variar la Terra Fu apedito il Piacer. Quale già i Numi D'Ilio sui enmpi, tal l'amico Genio Lieva lieve per l'aera lambeudo S'avvicina alla Terra; a questa rida Di riso ancor uon conosciuto. Ei move, E l'aura estiva dal cadente rivo, E dai elivi odorosi a lui blandisre Le vaghe membra, a lenemente adrucciola Sul tondoggiar dei muscoli gentile. Gli s'aggiran diutorno i Vezzi a i Giochi , E come ambrosia, le lusinghe scorrongli Dalle fraghe dal labbro : e dallo luci Socchiuse, languidatte, umida foori Di tremolo fulgore racon seintilie, Ond'arda l'aere che, scendendo, ci varca.

Allin an depret tau restatis, a Terra, san prime 'erra stampant'; a totto un la not Premere noviration as sparter of the stampant'; a totto un la not Premere noviration as sparter of the stampant of the sta

Formo gli organi illustei, e meglio tese, E di flu do agricanimo inondolla l Voi l'aguoto selletico sentisto Del celeste motore. In voi ben testo Le roglio fermentie, nacque il desio ] Voi primieri scopriste il buon, il meglio, E con foga doleissima cocceste A possederh. Allor quel do' due sessi , Che necessario in prima eca soltanto, D'amebile e di bello il nome ottenna, Al gindizio di Paride voi deste Il primo esempio : tce ' feminei velti . A dutinguee s'oppreso; e voi sentiste Primemente le grazie. A voi tre mille Sapor fur noti i più sonvi 1 ellore Fu il vin prepesto all'onda ; o il vin s' elesse Figlio de tralei più ciarsi, e posti A più fecrido Sol, ne' più sublimi Colli dovo niù solfo il suolo impingua. Cosi l'Uom si divise : e fu il Signoro Dai Volgaci distinto, a cui nel seno Troupn lenguir l'ebeti fibre, inette A combalsec sotto i soeri colpi Della nove eagiene onde fue torche : E quesi bovi , el suel currati encora Dinansi el pungol del bisegne andaro p E tra la servitute, e la viltode, E'l trevaglio, e l'inopie e viver noti, Ebber nome di Plebe. Or tu Signore. Che filtrato per mille invitte reni Songue raechiudi, poiché in altra etade Acte, forza, o fortuna i padri taoi Grandi reudetta, poiche il tempo alfine Loe divisi tesori in to reccolse, Del tuo senso gioisci, a te dai Nami Concessa parte : e l'umil vulgo intanto Dell'industria donato, ore ministri A te i pieceri tnoi, nato e recarli Sulta mensa real, non a gioirne. Ecco le Doma tua s'assida al desco

Tu le man le oblaudona, e mentre il serve La seggiole avenzando, all'agil fianco La sottopon , al che lontana troppo Elle non sia , nè de vicin col petto Prema troppo la mensa, un picciol salto Spicea, e chino cocengli e lei del lembo Il diffuso volume. A leto poscie Di lei tu siedi : a corolier geutila Il fianco abbandonac delle sua Dama Non fin lecito mai , se già non soege Strana eagions a meritar, ch'egh usi Tauta licenza. Un Nume (10) ebber gli entichi Immobil sempre , e eb' allo stesso padre Degli Dei non erdatte , allor ch'ei venne Il Campidoglio ad chitar, sebbena E Giu io e Febo e Venere e Gradivo E tutti gli altri Dei dalle lor sedi Per rivecenza dal Tonente uzciro. Indistinto ed ogn'eltro il loco sia Presso al nobile destor e s'elcun ardo Ambiajoso di beillee fra gli eltri, Brill. altremente. Oh come i verj ingegni

Le Bbertà del genial convito Desta ed infiamma l lvl il gentil Motteggio Moliziosetto syolazzando intorno. Rece sull'eli fuggitiva , ed egita Oca i raccolti della fema errorl Dello belle lontane, ore d'amante O di marito i semplici costumi: E gode di mirare il quoto sposo Ridee primiero, e di crucciar con lievi Minaccie in cor delle sua fide aposa I timidi scereti, Ivi abbracciata Co' festivi racconti interno gira L'eleganto Licenea : oc anda oppare Come le Gyanie I or con leggiadro velo Solletica via meglio ; e a' affatica Di richiemar delle matrone al volto Quella rosa gentil che fo già un tempo Onor di belle donna, all'Amor cara, E cara all' Onestada: ora ne' campi Cresce solinge, o tra i selvaggi sehersi Alle rozze villane il vico adorno. Già s'avenza la mensa. In mille guise E di millo sapor, di color mille Le veciata eredità degli avi

Scherza no pietti ; e giust'ordine serba. Forse alla Dama di sua man la dopi Piacerà ministree, cha novo pregio Acquisteran da lei. Veloce il farro Che forbite ti attende al destre late Audo fuor esca; a come quel di Marte, Scintillando lampeggi: indi la punta Fre due dita ne stringi , a chino a lei Tu il presenta, o bignore. Or si vedranno Della condido mano all'opra Intenta I muscoli giocac soevi e molli ; E le grazie, piegandosi d'intorno, Vestiren nneva forme, oc dalle dita Fuggerob scorrendo, oce sull'alto Do' bei nodi ingrasibili aleggiando. Ed or delle pozzette in sen cadendo, Che dei nedi el confin v'impresso Amor Mille baci di freno impezienti Feen surroun dal labbro ai convitati s Già s'errischien, già volano, già un guerdo Sfurge dagli occhi tuoi, che i vanui oudaci Falmine, ed arde, a tue ragion difendo. Sol della fida sposa a cui so caro Il trenquillo marito immoto siede: E nulla impression l'agita a scuota Di brama, o di timor; però che Imene De capo a piè satollo, Imene oc porta Non più serti di rose evvolti el erme, Ala stupido papevero grondante Di crassa onda Letce : Imene, e il Sonno Orri han pari le insegne. Oh come sposso La Dama delicata invoca il Sonno Che el talamo presiede, e seco invec-Troya Imeneo ; a stupida cimane, Quasi el meriggio stenca villanolla, Che tra l'erbe innocenti edagia il fienco Queta e sienca | o d'improvviso ver Un serpe | a balsa in p.rdi inorridata,

E le rigide man stonde, e ritragge II emisse, e l'ancilis soprende ; E immoda e muits, e con le labbra operio. E immoda e muits, e con le labbra operio. Con labbra operio de l'ancilia de labbra operio de l'ancilia de labbra operio de l'ancilia del l'ancilia

Inditire rouns, gli rienne il core, non piece la Certana gli certa di la Certana di

Teeo son io, Signor; già intendo a veggo Felice osservetore i detti e i moti De' Semidei che coronando stanno, E con vario costuma ornan la mensa. Or chiè quell' eroe che tanta parta Colà ingombra di loco, a mangia e fiuta E guata , a delle eltrui cure ridendo Si superba di ventre egita mole? Oh di mente acutissima dotate Mammo del mo paleto l'oh da' mertali Invidiabil anima che siede Tre le mirabil lor testura, e quindi L'ultimo del piacer deliquio sugge ! Chi più saggio di lui panètre e intende La natura migliore ; o chi più industre Converte e suo piacer l'aria , la terra , E I forace di mostri endose abisse? Quelor s'accesta el desce eltrui, paventano Suo gusto inesorabile le smilse Ombre da' padri, che per l'arie lievi S'aggirano vegliando ancore Interno Ai ceduti tesori , e piangon lasse Le mal spese vigilie, i sobri pasti, Le in preda all'equilon case, le antique Digiune rozze, gli scommessi coechj Forto assordenti per stridente ferro Le piasse e i tetti : e lamentando vanno Gl'inven nudati rustici , le femi Mal desiate, a delle sacre togbe L'armata invano autorità sul valgo.

Chi siede e lui vicin? Per certe il caso Conginuse accordo i dea laggadri caremi; Perchè doppio spattacelo campaggi; E l'un dell'altro el par più lustri e spiende. Falcato Dio degli orti, a cui la Greca Limanco d'asinelli offrir solee Vittime degna, al giovino seguace Del sapiente di Samo i doni tuoi

Reca sul desco : erli ozioso siede Dispresiando le carni : e le narici Schife raggringa, in nauseanti rughe Ripiege i labbri, e poco pane intanto Rumine lentemente, Altrogiammai Alla squallide feme eroe non seppe Durar si forte : ne lassessa il vinse, Ne deliquio giammai , ne febbre ardente ; Tanto importa lo aver scerse lo membre, Singolare il costume, e nel bel mondo Oper di Filosofico telento. Quel anima ë volger la sua pietado All' uom riserbi ; e facile ribrezzo Destine in Ini del suo simila i danni . I bisogul, è le pieche. Il ror di lui Sdegna comune affetto ; e i dolci moti A più lontano limite sospinge. Pera colui che primo osò le mano Armaia alger sull'innocente agnella , E sul placido hue; ne il truculonto Cor gli piegaro i teneri belati, Ne i pietosi mugiti , ne le molli a Lingue lembenti turtnosamente 1 La man che il loro fato, chimè, stringea. Tal ci parle , o Signore ; e sorge intanto Al suo pietoso feveller dagli occhi Della tua Dame dolce lagrimette, Pari elle stille tremnle , brillenti , Che alla nova stagion gemendo vanno Dai palmiti di Bacco entro commosti Al tiepido spirar delle prim'auro Fecondatrici. Or lo sovviene il giorno, Alii fero giorno! ellor che le sue belle Vorgine cuccia delle Grazie alumna, Giovenilmente vezzeggiando, il piedo Villan del servo con l'eburneo dente Segnò di liere notat ed ogli audace Con sacrilego piè lanciolla : e quelle Tre volta rotolo ; tre volte scome Gli scompigliati peli, e delle molli Nari soffiò le polvere rodente. Indi i gemiti alzando: aita alta Parea dieesse, e dalle aurato volto A lei l'impietosita Eco rispose: E dast' infimi chiestri i mesti servi Asceshr tutti ; e dalle somme stanzo Le damirello pallido trementi Precipitaro, Accorse ognano; il rolto Pn sprussato d'emense alla tua Dama. Elle rinvenne elfin: l'ira, il doloro L'agitaveno ancor; fulminei sguardi Gettò sul servo, a con languido voco Chiamò tre volte la sua euccia; e questa Al sen le corse ; in suo tenor veudetta Chieder sembrolle : e tu vendetta avesti , Vergine cuccia delle Grazie alunno. L'empio servo tremò ; con gli sechi al suolo Udi la sua condenna. A lui non valse Merito quadrilustre; a lui non valso Zelo d'areani ufficj: in von per lui Fu pregato e promesso : ei nudo andonn Dell' essisa spogliato end'era un giorno

Veuerahile al vulgo, havan novello Signor aperò, ehe le pietose damo horridiro, e del misfatto atrica Odiar l'autore. Il micro si giacque Gon la squalida prole, e cou la nuda Crusorte a lato sulla via spargendo Al passeggiero inutile lamento: E tu vergine cuccia, i dol placato Dalle vittimo mamo, sisi superba.

Fia tua cura, o Signore, or che più ferve La mansa, di vegliar su i cibi, e pronto Scourir qual d'essi alla tua Dama è caro: O qual di rero augel, di stranio perce Parte le aggrada, Il tuo coltello Amoro Anatomico renda, Amor cho tutte Derli animali poverar lo membra Puote ; e discerner sa qualabbiau tutte Uso, e natura. Più d'ogn'altra cosa Però ti carlia remmontar mai sempre Qual più cibo le nuoca, o qual più giori 2 E l'un rapisci a loi , l'altro concedi Como d'uopo ti par. Serbala, oh Dio, Serbala si cari figli. Essi dal giorno Che le alleviaro il delicato fianco Non la rivider più: d'ignobil petto Emurirouo i vasi, a la ricolma Nitidezza serbáro al sen materno. Sgridala, se a te par, cli'avida troppo Agogni al cibo : o lo ricorda i mali Che forse evranno altra cagione, e ch'elle Al cibo imputerà nel di vanturo. Ne al cucinier perdona cui non calse Tanta salute, A te sui servi altrui Ragion donussi in quel falice istante Che la noja, o l'amor vi strinser embo In dolce nodo, e dier ordini a leggi. Per te agravato d'odioso incarco Ti fia grato colui , che dritto vanta D' impor peve cognome alla tua Dama . E pinto trasciuar sugli aurei cocclu Giunte a quella di lei le proprie insegne: Dritto illustra per lui , a ch'altri seco Audace non teuto divider mai, Ma non sempre, o Signor, tue cure fiene Alla Dama rivolte: auco talore Ti fia lecito aver qualche riposo, E della quercia trionfale all'ombra To della polye Olimpica tergendo, Al vario razionar degli altri oroi Porgere oreochio, e il tuo sermone ai loro Ozioso mischiar. Già scote un d'essi Le architettate del bel crine anella Sull'orecchio ondeggianti, e ed ogni scossa De'convitati alle narici manda Versono pembo d'Arabi profumi. Allo spirto di lui l'alma Natura Fu pradiga così, che più non seppe Di che il volto abbellirgli ; e all'Arto disse ; Compisci I mio lavoro : a l'arte sude Sollecita d'intorno all'opra illustre. Molls tiuturo, preziose linfa, Polyi , pastighe , dificati unguenti ,

Tutto arrischia per lui, Quanto di novo, E mostruoso più sa tesser spela, O bulino integliar Francese ed Angla A lui primo concede. O lui beato, Che primo poò di non più viste forme Tabacchiera mostrar! l'atica invidia l grandi eguali a lui lacera, e mangie ; Ed ri pago di sè, superbamente Crudo fa loro balanar sugli occhi L'altima gloria onda Parigi ornello. Forse altera così d'Egitto in faccia, Vare Proje di Semela (11), epparisti I giocondi rubini alto levando Dal grappolo primiero: e tal to forse Tessalico Garson (18), mostrasti a Joleo (13) L'auree lane rapite al fero Drago, Vedi , o Signor , quante magnanim'ira Nell'eroe che vicino all'altro siede A quel povo spettacolo si desta : Vedi come s' affanna , e sembra il cibo Obliar declamando. Al certo al certo Il nemico è alla porta: olamè i Panati Tremano, o in forse è la civil salute. Ah no : più grave a lni , più presiona Cura lo infiamma: 1 Oh depravati ingegni » Degli artefici nostri l Invan si spera L'all'inerte lor man lavoro industre Febre invention d'nom nobil dogna. Chi sa introcciar, chi sa pulir fermaglio A nobile calzer? chi tesser drappo Soffribil tanto, che l'ornar presuma Le membra di Signor che un lustro a pena Di feudo conti ? In von s'adepra a stanca. > Chi'l genio ler bituminoso e erasso Osa destar. Di là dall'Alpi è forsa Ricercor l'alegenza : e chi giammai Fuor che il Genio di Francia osato evrebbe 3 Su i menemi lavori i Grechi ernati Recar felicemente ? Andò romito 3 Il Buongusto finora spaziando" s Sulle euguste cornici, a sugli eccelsi Timpani delle moli al Numa sacre, s E agli nomini scettrati i oggi ne scendo y Vago al fin di condurre i gravi fregi s Infra la man di cavaliari a dames » Tosto forse il vedrem trasciaar ane 3 Su molli veli, e nuziali doni Le Grecha travi, a docila trastullo s Fien dalla Moda le colonne, a gli archi 2 Ora sedeano i secoli canuti. Commercio elto gridar, gridar commercio All' altro lato dalla messa or odi Con fanatica vece : e tra 'l fragore D'un peregrino d'eloquenza fiume , Di bella novità stampate al conio Le forme epprendi, onda assai meglio poi Brillantati i pensier picchin la mente. Tu pur grida commercio : a la tua Dama Auco na motto ne dica. Empiono à veru Il nostro suol di Cerere i favori, Che tra i fulti di biada immensi campi

Move sublima, e fuor ne mostra a pena

Tra le spighe confuso il crin dorato, Baeco , e Vertunno i lieti poggi intorno Ne coronan di poma: e Pala amica Latte na preme a larga mane, e tonde Candidi velli, e per li prati pasco Mille al palato nman vittime sacre. Cresce fecondo il lin sonvo cura Del verne rustiralo; e d'infinita Serie ne cinge le campagne il tanto Per la morte di Tisbe arbor famoso. Che vala er cio? Sulle natie lor balzo Rodan le capre e ruminande il huo Lungo i prati natii vada ; e la plebe Non dissimile a lor, si nutra e vesta Dolla fatiche sue ; ma alle grand' almo Di troppo a gevol ben schife Cillenio Il comedo presenti a cui le miglia Pregi acquistano, o l'oro : o d'egn'intorno Commercio risonar s'oda, commercio. Tale dai letti della molle rosa Sibari (14) ancor gridar soleva; i lumi Disdegnando volgea dai campi aviti, Troppo per lei ignebil cura ; e mentre Caringin dura alle fatiebe; e Tiro , Pericolando pec l'immenso sala, Con l'oro altrui le voluttà cambiava, Sibari si volgea sull'altro lato; E non pramute ancor rose cercando -Pur di commercio novellava, e d' erti. Nè senza i mizi precetti , e senza scorta Inerudito andrai, Signor, qualora Il perverso destin dal fianco amato T allentani alla mensa. As vien sovente, Cha un Grande illustre or l'alpi, er l'Occaoe Varca, e scende in Ausonia : erribil ceffo Per natura o per arte, a cui Ciprigna Rose le nari , e sale impuro e crudo Snudò i denti ineguali. Ora il distingue Risibil gobba, or furiosi sguardi, Obliqui o loschi; or cantoloso avvolge Tra le tamide fauci ampie volume Di voce che gorgoglia, ed esce alfine Come da inverso fiasco ouda che goccia. Or d'avi, or di cavalli, ora di Frini Instancabile parla; or de Celesti Le felgori deride. Aurei monili, E gemme e nastri , gloriose pompe , L'ingombran tutto; e gran titolo suone Dinanzi a lui, Qual più tra noi risplende Inclita stirpe, ch'onorar non voglia D' un ospite si degno i lari suoi ? Ei però sederà della tua Dama Al fianco ancora : e ta lontan da Giuno Tra i Silvani capripedi n' andrai Presso al marito, e pranserai negletto Col popol folto degli Dei minori.

Ma negletto non già dagli occhi andrai Della Dama gentil, che a te rivolti Incontreranno i tuoi. L'àcre a quell'urlo Arderà di faville, e Amor con l'ali L'agiterà. Nel fortunato incontro I menaggier pacifici dell'alma Cambieran lor norelle, e alternamente Spinit, rilhiarimo a voi com dolos Talle de la compania del la

Dall'ammirate cucinier la mane. Con la meute si pascone gli Dei Sopra le nubi del brillante Ol mpo ; E lo labbra immortali irrita e more Non la materia, ma il divin lavoro. Ne intento mene ad ubbidir sarai I reuni del bol guardo allor cho quella Di licor peregrino ai labbri accosta Colmo bicchiere alle cui orlo intorno Serpe derata striicia : p a cui veruiglia Cora la base imprenta, e per che dica : Lungi, o labbra profanel Al labbio solo Della Diva che qui soggiorna e regua Il castissimo calice si serbi a Ne cavalier con l'alito maschile Osi appannarne il nitido cristallo Nè dama convitata unqua presuma Di porvi i labbri, e sieu pur casti e puri, E quant'esser si può cari all'Amore. Nessun'altra è di lai più pura cosa , Chi macchiarla oserà? Le Ninfe invano Dalle arenose loro urne varyande Cento limpidi rivi, al candor primo Tornar vorriano il profanato vaso, E degno farlo di salir di novo Alle labbra celesti , a cui non lice Inviolate approximarsi ai vasi Che convitati cavalieri , a dame Convitate macchiar coi labbri loro Tn ai cenni del bel guardo, e della me Che reggendo il bicchier , sospesa ondeggio , Affettuoso attendi. I guardi tuoi Sfavillando di gioja, accolgan lieti Il brindisi segreto ; e tu ti accingi In simil modo a tacita risposta Immortal come voi la nostra Muss Brindisi grida all'uno, e all'altro amante; All'altrui fida sposa a cui se' raro , E a te 1 Signor, sua dolce eura o uostra. Come annoso licor Lico vi mesce, Tale Amore a voi mesca eterna gioja Non gustata al marito, e da coloro Invidiata che gustata l'hanno. Veli con l'ali sue sagace oblio Le alterne infedeltà che un cor dall'altro Potriéno un giorno separar per sempre ; E solo agli occhi vostri Amor discopra Le alterno infedaltà che in ambo i cori Ventilar possan lo cedenti fiamme. Un sempiteeno indissolubil nodo Auguri ai vostri cor volgar cantore , Nostra nobile Musa a vei desia Sol fin che piace a voi durevol nodo-

Duri fin eho a voi piace, o non si sciolga Senza rho Pama sopra l'ali immenso Tolga l'alta novelta, o grande n'empia Col reboato dell'aperta tromba L'ampia cittado, o dell'Enotria i monti, E le piagge sonanti, o s'esser puote, La bianca Teti , o Guadiana , o Tule. Il mattutino gahinetto, il corso, Il teatro, la mensa in vario stilo Ne ragionin gran tempo: ognun na chieda Il dolente marito, ed ei dall'alto La tamentabil fevola cominci-Tat sulle seeno ove agitar solca L'ombre tinte di sangue Arge pisgnente; Squattido Messo at palpitente Coro Nerrava, come furiando Edipo Al talamo rorresse incestuoso, Come le porte rovescionno, come Al subito spettacolo ristè, Quando vicina del pefando letto Vide in on corpo solo e sposa e madre Pender strorgaia , e del fatale pneino Le mani armossi, e ron le proprie mani A sò le care luci dalla testa Con la man proprie misero strapposse (15).

Ecco volge el suo fine il pranuo illustre . Già Como (x6) e Dionisio (17) al desco interno Rapidissimemento in danza girano Con la libera Gioja: ella saltando, Or questo or quel dei convitati lieva Toera col dito, a al suo toccar scoppiettano Brittanti vivacimime scintille Ch'altre ne destan poi. Sonan lo rica, E il clamoroso disputar s'accende, La nobil vanità punge le menti . E l'amor di sè sol, baldo scorrendo, Porge un scettro a ciascuno, a dice, Regoa. Questi i concilj di Bellona, o quegli Penetra i tempi dolta Pace. Un guida I condottieri : ai consiglier ronsiglio L'altro dona , o divide , o capovolge Con seste ardite il petago o la terra. Qoal di Pallade l'arti e delle Muse Gindiea o libra: qual ne scopre acuto L'alto cagioni, o i gran principi abbatta Cui creò la natura, e che tiranni Sopra il senso degli uomini regnaro Gran tempo in Grecia; e nella Tosca terra Rinecquer poi più pederesi a forti.

Cotatos alonque di aspere è dete Anoli mentel di letto, in preclaire, dimensa, Oh corra, obirenta, ob feurli, obranque, a cit. Cos per vei son al apprecedi D re ut Signere, Col volo arelito del fiste ingreso i Verei spira d'apprecedi D re ut Signere, Col volo arelito del fiste ingreso i Verei spira d'apprecedi D re ut Signere, Col volo arelito del fiste ingreso i questo Sia quanti sere si vuolo acrana e granda, Tiapaverni giammis, Se cosa distiti, O leggevit al mattino conde its possa Gierra spirare, qual a esciator rho argue Circumosto la fera, a al la guida Circumosto la fera, a al la guida e le volopa di instanta, pole na poco a

S'avvicina alle insidie, e dentro piomba ; Tal to il sermone attrui volgi sagaco Finchè là cada ovo spiegar ti giovi Il tuo novo tesor, Se nova forma Del perlaro apprendesti, allor ti pinceia Materia espor che, favellando, ammetta La nova gemma: a poi che il punto bai colto Ratto la scopri , a sfolgorando obbaglia Quel attra è mente che superba andasse Di squisita oloquenza ai gran convivi. In simil guisa il favolose amanto Dell'animosa vergin di Dordona Ai cavatior che l'assation superbi Usar lesciava ogni lor possa ed arte; Poi pel miglior della torribit pagna Svetava il don dell'amoroso Mago r E quei sorpresi dell'immensa luce Cadeano eiechi o soggiogati a terra (18). Se alcun di Zoroastro, e d'Archimedo Discepol sedorà teco alla mensa, A lui ti volgi : seco lui ragiona t Sno lioguaggio na apprendi, e quello poi Quas'innato a te fosse, alto ripetiz Ne paventar quel che l'antica fama Nerrò de'suoi compagni. Oggi la Diva Uraoia il erin compose, a gl'irti alunui Smarriti vergognosi balbettanti Trame dalla lor cave , ove pur dianzi Col profondo sileozio e con la notte Tenean consiglio : indi le serve braccia Pornien di leve onnipotenti ond'alto Salimer poi piramidi, obelischi Ad eternar de popoli superbi I gravi easi: oppur con feri dicchi Stavao contro i gran latti ; o di pign Audace armati spaventosamenta Consavan con la piena, e giù a traverso Spezzate dissipato rovesciavano Le tetre corna, decima fatica D' Ercola invitto. Ora i selvaggi amici Urania incivill, baldi a leggiadri Nel gran mondo li guida, o tra'l elame Do'frequenti convivj, oppur tra i vessi De'gabinetti, ove alla docil Dama, E al saggio Cavalier mostran qual via Venere (19) tenga; a in quante forme o quali Suo volto lucidissimo si cambi.

Soe volto lucidimino di enabl;
Ni del Posta temeral; che Bell
Con miri indiarreta I dedi Itao i;
Ni del Posta rini seponero di conTito a laborio immortal. Vel Pinnolando
Tito a laborio immortal. Vel Pinnolando
Tito a laborio immortal. Vel Pinnolando
Destrutto del Velario del Pinnolando
Laborio arra o qualta Rimano
A dispetto ar A papilo, a la serve coreo
O Lacerveren do Vesta. Egil II pos Pindo
Peo della mensar e guala is als, so quinci
Le Des selectuale qui previpiando
Peo della mensar e guala is als, so quinci
Più non potris mitto dellenti saemiera
Del uno infereno signere disclore alla
Dalla bona Salute; o rovo nistre
Oli ringerate; pe ti oteore rimi

Al barbaro firlinol (20) di Fobo inten Più del giorne natala i chiari albori Salutar non potrebbe, e l'anree frecce Nemi-sempiternanti all'arco imporre : Nen più gli urti festevoli , o sul naso L'elegante scorear d'illustri dita Fore date sperare. A lui tu dunque Non isdegne, o Signor, volger talvolte Tu'amabil voce ; a lui declama i versi Del dilicato cortigian d' Augusto, O di quel cha tra Venere a Lico Pinse Trimaleion, La Moda impone, Ch'Arbitro, e Flacco a un belle spirte ingombri Spesso la tasche. Il vostro amico vato T' ndrà , maravigliando , il sermon prisco Or sciogliere or frenar qual più ti piace: E per la sua faretra, a per li cento Destrier focosi che in Arendia pasce Ti ginrerà, che di Donato al paro Il difficil sermone intendi a gusti. Cotesto encor di rammentar fia tempo

I novi Soft, che la Gallia, a l'Alpo Escerando persegue, e dir qual arso De'velumi infelici, e andò macchiato D'infamo nota : a quale asilo oppresti Pilosofie al merbide Aristippo Del secol nostro ; e quel ne appresti al nove Diogene dell' euro spregiatore E della opinione de mortali. Lor volumi famoni e ta vorranno Dalle fiamma fuerendo e eran giornato Per calla obbliquo, e compri e gran tesoro : O da cortese man prestati, ficno Lungo ornamento ello tuo speglio innanzi. Peichè scorsi gli evrai pochi momenti Specchiandoti, e elle man garrende indotta Del parrucchier ; poiché t'avran la sera Conciliate il facil sonno, allora Alla toilette pameran di quella Che comuni ha con to studi o Liero. Ova togato in eattedra eleganta Sieda interprete Amor. Ma fia le mense Il favorevol loco ovo al Sol esce De'brevi studj il glorioso frutto, Qui ti segnaleral ro'novi Sofi.

Schernendo il fren che i ereduli maggiori Atte solo stimar l'impeto fello A vincer de' mortali, e stringer forte Node fra questi, o a sollevar let speme Con penne citre netura elte volanti. Clu por freno oserà d' almo Signore Alla mente od al cor ? Povooti il vulgo Oltre natura : il dabole prudente Rispetti il vulgo; e quei, cui dona il vulgo Titel di saggio, mediti romito Il ver celato; e alfin cede edorando La secra nebbia che le avvolre interno. Ma il mio Signor com'aquila sublimo Dietro ai sofi novelli il volo spieghi. Perchè più georroso il volo sia, Veli sous'ale onror; nè degni 'l tergo Affaticer con penne, Applauda intento

Tutta la mensa al tno poggiare ardito. Te con le senarde, e con l'erecchie beva La Dama dalla tue labbra rapita : Con censo approvator vezzosa il capo Pierhi sovento: e il calcolo, e la massa, El'inversa ragion sonino ancora Sulla borra amorosa. Or più non edia Della scole il sormeno Amor maestro ; Ma l'Accademia a i Pertici passeggia De filosofi al fianco, e con la molle Mane accaressa la cadanti barbe. Ma guardati, o Signor, guardati oh die ! Dal tossico mertal che fuora esala Dai volumi famosi, a occulto poi Sa, per lo luci penetrato all'alma, Gir serpendo nei cori; a con fallace Lusinghevola stil rorromper tenta Il generoso delle stirpi orgaglio, Che ti scevra dal vulgo. Udrai da quelli, Che ciascun de' mortali all' altro è pari ; Che caro alla Natura, a caro al Gielo È non mene di te colui che regre I tuoi destrieri, e quei ch'ara i tuoi campi; E cho la tne pictade, e il tuo rispetto Dovrien fino a coster scender vilmente, Felli sozni d'inferme! Intetti lascia Così strani consigli ; e sol ne apprendi Qual che la dolce voluttà rinfranca, Onal che scioglia i desiri, e qual che nutre La libertà magnaniros. To questo Reca solo alla mensa s e sol da questo Cerca plausi ed opor. Cosi dail'eps L'industrioso popolo ronzando, Gire di fiore in tior, di prato in prato; E i dissimili sughi raccogliendo, Tempeggia nell'arnie: un giorno pe Ne van colmo le pitere dorate Sopra l'ara de'Numi , a d'ogn'iotorno

I tuoi donl , e Pomona i e l'ampie cole Tasse che d'oro e di color diversi Preziò il Simone industre : il fine è gianto Della menna divina. E tu dai greggi, Rustica Pale, coroneta vieni Di melissa olessante a di ginabro ; E co'lavori tuoi di prerso latto Vergognando t'accosta a chi ti chiedo, Ma deporli non osa. In sulla menna Potrion deposti le celesti nari Commover troppo, o con velgare oleme Gli stomachi agitar. Torregin solo Su'ripiegati lini in varia forma I latti tuoi, cui di serbato vorno Rassodarono i sali, e reser atti A dilettar con subito rigoro Di convitato cavalier la labbra,

Ribocca la fragrante elma dolccaza.

Or versa pur dall'odorato grembo

Tu, Siguor, che farai poiché fie posto Fine alla mensa, a che liere puntando La tua Dama gentil fatto avrà cenno Che di sorger è tempo? In piè d'un salto Balza prima di tutti ; e lei d'accesta, La reggiole rimovi, la mao porgi; Guidala in altra stonza, e più non soffri Che lo stagnan a delle dapi odore Il cérebro le offeuda. In con gli altri Gratissimo vapor t'invita, cosl'empie L'aria il caffa che preparato fuma In tavola minor eni vela ed orna Judica tela, Ridolente gomma Quinci arde intanto : e va lustrendo e parga L'aere profano, e fuor esceia del cibo Le volanti reliquie. Egri mortali Cui la miseria e la fidaoza oo giorno Sul merizgio guidhro a questa porte t Tumultuosa ignuda atroce folla Di tronclia membra , e di squallide facce ; E di baro di grucce, ora da lungi Vi confortete; o per la eperte nari Del divin prauzo il nettare beete, Che favorevol aura a voi couduce: Ma pon o ate i lunitari dlustri Assediar, fastidioso offrendo Spettacolo di mali a chi ci regna.

Or la peccola tazaa a te conziriose Approvidare, o Signore, chei i lestil sorei Minustri poi dalla ture Danna si labbri 10 remoura variera 20 ela più goda, o Unitora o hiberal, tempetre odi dolon Unitore del peccola del pe

Mentre il labbre, e la man y'occupa e scalda L'odorosa beyauda . altere com Macchioora tua infaticabil meote. Quel coppia di destrieri eggi de'il cerro Guidar dalla tua Dama : o l'alte moli Cho sulle fredda piagge educa il Combro s O quai che abbererò la Drava , o quelli Che allo vigili guardie un di fuggiro Dalla stirpe Campana, Oggi qual meglio Si convenza ornemento ai dorsi elteri t Se semplici e nagletti : o se pomposi Di ricche nappe e variate stringhe Andran sull'alto collo i crin volando ; E sotto a cui vermigli e ad aure fibbie Ondeggeranno li ri on li fi mehi, Quale oggi cocchio trionfanti al corso Vi porterà : se quel eui l'oro copre, O quel sulle cui tavele pesanti Saggio pennello i dilicati finse Studi dell'ago, onde si fregia il capo E il hal sen la tua Dama ; e pieni vetri Di freschissima liofa e di fior vari Gli dirde a tragemar, Cotanta mole Di cose a un tempo sol pell'alta mente Rivolgerai : poi col supreme auriga Arduo consiglio ne terrai, non senza

Qualche lieve garrir con la tua Doma. Serbi le leggi tae l'anriga : e intanto Altre v'occupin cure. Il gioco puote Ora il tempo ingannare; ed altri ancora Forse ingaonar potrà. Tu il gioco eleggi Che due soltanto a un tavoliere ammetta: Talo Amor ti consiglia, Occulto ardea G.à di ninfa gentil misero amante Cui oull'altra eloqueosa mar con lei. Fuor che quella degli occhi era concesso, Poiche il rosso marito ad Argo eguale Vigidava mai sempre t e quan biscia Ore piczando, or allungando il collo, Ad orni zerbe con eli orecchi acuti Era presente. Obimè, come con cenni. O coo notata tavola giammai, O con sarvi sedotti alla sua niufa. Chieder pase ed aïta? Ogni d'Amore Strategemma fioissimo vinceva La relosia dal rustico marito. Che psù lice sperare ? Al tempio ei corre Del Auma accorto che le serpi intreccia All'aurea verga, e il copo e le calcagna D'ali fornisce, A lui si prostra nmile, E io questa guisa, lagrimando, il pregs e O propino agli amanti, o buon fighuolo Della candida Maja , o tu che d'Argo Deludesti i ceut'occhi, o a lui raputi La guardata giovanca, i preghi accetta D'un amante infelice, e a me concedi, s Se noo gli occhi ingannar, gli orecchi elme-D'un marito importano, s Ecco si scote (no Il divin simulacro, a lui si china, Con la verga pacifica la fronte Gli percote tre volte : e il lieto amani Sente dettarsi nella mente ua gioco Che i mariti amordisce. A lui diresti, Che l'ali del suo piè co seesse ancora Il supplicato Dio e cotanto ei vola Velocimimamente alla sua donna, La bipartita tavola prepara Or'obano, ed avorio intarnati Regnan sul piano, e partono alternando In dodici magioni ambe le sponde. Quindici oere d'ebano girelle E d'avorio bianchissimo altrettante Sten divise in doe parti; e moto e norm Da due dadi gittati attendon , pronte Ad occupar le case, e quinci e quiodi Pugnar contrarie. Ob cara ella Fortuna Quella che corre innanzi all'altre, e seco lla la compagna, code il nemico assalto Forte sostanga l Oh giocator felice Chi pria l'estrema casa occupa, e l'altro Delle proprie magioni ordin riempie Con doppio segno, e quindi poi securo Dalla falange il suo rival combatte, E in proprio ben rivolge i colpi ostili l Al tavolier s'amidono ambidue, L'amante cupslimimo, a la ninfa : Quella occupa una sponda, e questi l'a'tra Il marito cul gomito s'appoggia

All'un de'luti amali gli orecelsi teorla; Estota di trubule di quando in quando di Quando in quando di Quando in quando di Custa ca apusudi locosi di comineri qi Latova al pusudi locosi di comineri qi Curi di Vishere, lo prapragdire, l'urtere, Quando il que delle monne Pedine il mantellar. Toreceis fermon Scharletto il globora e faggiri presenen, la rombassa, jil frantatuon, ji levarino. Il rombassa, jil frantatuon, jil evoino. E con ambo le man ture gli orecebi. E con maho le man ture gli orecebi.

roco duse, a la boria intese assui. Te in ella ferre ali, quando gli sposi 
l'olle superstision chiamera all' evani ,
scol di nora, roba del prisco erroro 
Si spogliaro i mariti, a los diletto 
Scol di nora, cavalier robere il gioco, 
Che la necessità acoperto avra. 
Pa superfulo il rumor ti il molle panno 
La tavola vestissi, a de' patenti
Bosoli' avn, lo schiama zaiso moles'n
Tal rintussoni i, a durà al gioco il nome (20) 
Che ancer l'audios strepide dinotte su dino 
su disconsistenza di con 
su disconsistenza di con 
su di

# Al Bespero (11).

Ma degli eugelli e de la fere il giorno E de pesci squammosi e da la pieute E dell'umana plebe al suo fin corre, Già sotto al guardo de le immensa luce Sfugge l'nn mondo: e a berne i vivi raggi Cul.a s'offretta, a il Messico, o l'altrica Di molte perle California estrema; E de'maggiori colli e dell'eccelse Roeche il sol mende gli ultimi saluti All'Italia fuggenta; e per che brami Rivedorti, n Sigeor , prima che l'Alpe , O l'Appennino, o il mar curso ti celi A gli occhi suoi. Altro finor non vide Che di felcato miotitore i fianchi Su le campagno tue piegeti e lassi. E su le ermate mura or braccia, ur spalle Carche di ferro, e su le aerce capre De gli edifirj tuoi ma scabre e arsiece, E villan polverosi innanzi e i carri Gravi del tuo ricolto, o su i canali, E su i fertili laghi irsuti petti Di remigenta, che la alterne merci A'tnoi comodi guida ed al tuo lusso, Tutti ignobili aspetti. Or colui veggia Che da tutti servito e nullo sersa.

Cho da tutti servito a nullo serva.

Pronto è il coccliio felice. Odo le rote,
Odn i listi corsier che all'alma sposa
E e te suo fido ravelier nodrisce
Il placido marito. Indi la pompa

Affrettati da'servi; e quimiti attende Con insigni herretti e argantee maare Caudida gioranti, pe el corro agegua I moti repor de lo viveo; imembra; E nell'audace cor forse presume A te repir de la tra helle i voti. Cha tradi omai? Non vodi tu com'ella Già con morbide piumo a i rriu leggiero.

Già con morbide piumo a i rriu leggieri La bionda che svani polve rendetta E con morbida piumo in su la guancia Fe' più vermiglie rifiorir che mai Le dall'eura predete amiche rose? Or in nato di lai ministro a duce L'amisti all'opra, a di novelli odne La tabacchicra e i bei cristalli aurati Con la perita menn a lei rintègre : Tu il vantaglio la scegli adetto al giorno : E tenta poi fra le giocose dita Come agevole scorra. Oh qual , con lioti No' ben celati a te guerdi a sorrisi y Plauda le dama el tuo sagace tatto! Ecco alla sorge, a del partir dà couno : Ma non senza sospetti e senza baci A le vergini ancella il cane allida, Al par de giochi, al par de cari figli Grave sua cura : a il misero dolante Mal tra le braccie contenuto e i petti Belza a cuaisce in suon che al rude vulgo Ribresso porta di stridente lima ; E con rara celesta melodia Scende a gli precchi da la deme a el core. Mentro così fra i generosi alfetti E la intese blandisie a i sensi arguti E del cane a di sè la balla ubblia Pochi momenti ; tu di lei più saggin Usa del tempo i e a chiaro spegliu innante I bei membri ondeggiando alquanto libra Su le gracili gambe i e con la destra Molle verso il tun sen piesata e mona

Scopri la gemma che i bei lini annoda ; E in un di quelle oud'hei si greve il dito L' invidiato folgorar cimenta; Poi le labbra componi: ad arte i guardi Tempre quel più ti giove , a a te sorridi. Al fin tu da te sciolto, ella del cene, Ambo alfin v'appresate. Ella de i lumi Spande sopra di te quanto a lei lascia D'ecciteta pietà l'amata fielva; E tu sopra di lei da gli orchi varsi Quanto in te di piacer destò il suo volto, Tal seguita ad amervi : e insiema evvinti, Tu a loi sostegno, elle di te conforto. ltene omai da' cari nodi vostri Grato dispetto a provocar nel mondo. Qual primiera sarà che da gli amati Voi sul Vespro assenta alti palagi Fuor conduca, o Signor, voglio leggiadra?

Voi sul Vespre ansenta alti palagi Fuo conduca, o Signer, veglio leggiadi Fa le santo Amistà, unn più faroce, Qual na' prischi ecclier tempi godea L'un per l'altre a morir gli agresti oroi; Ma plecata o innocente al par di questi Onda la notire età sorge si cluara Di Giore alti incrementi. Ob dope i tardi De le specchio consigli e depo i giochl , Dopo le meuse, amabil Dea , tu insegui Come il gievin Marchese al colle balzi Del ginvin Conte ; e come e lui di baci Le gote imprima ; a come il braccio ennode L'une al braccie dell' altre : e come insieme Pesseggion elevande il molle mento. E volgeodole in guisa di celombe; E palpinsi, e sorridansi, e rispondansi Con un versoro tu. Tu fra le dama Sul mobil arco de le argute liegua I già prenti a secerar dardi trattieni, S'altre giugne improvviso, a cui rivelti Peodean di già: tu fai che a lei presente Non osin dispiacer le fide amiche: Tu le carche feretre e miglior tempo Di serbar le consigli. Or meco scendi : E i generosi efficj o'i cari sensi Meco detta el mio erce ; tal che famoso Per entro el suon de la future atadi , E a Pilade s'eguagli, a a quel che trasse Il buon Teséo da le Tanarie foci, Se da i regni che l'olpe o il mar divide Dall'Italico lido in patria or ginnse Il caro amico, e da i perigli estremi Sorge d'areane mal che in dubbio tenna Lunga stagione i fisici cloquenti . Magoanimo Garsone, andrei tu forse Trepide aucore per l'amate capo A porger voti sospirende ? Ferse Con alma dubbia e palpitante i detti E l guardi e il viso esplorerai de molti, Che il giudisio di voi menti si chiaro Fra i primi assunse d'Esculapio alunni? O di leni origliari all'omer lasso Porrai sostegno ; a vital sugo i labbri Offrirai di tua meno? O pur con lieva Bisso il madido fronta a lui terreodo. E le aprette agitando, il tardo sonno Inviterai a fementar con l'ali La nascente saluta ? Ali l ne ; tu lascia Lascia cha il valgo di al teoui cure Le brevi anime ingombri; a d'un sol atto Rendi l'amico tno felice appieno. Sai che fra gli ozi del mattino illustri

Del gabinetto al tripode sedendo, Greod' arbitro del bello oggi creasti Gli eccellenti noll'arte, Onor cotento Basti a darti ragioo su le lor menti, E su l'opre di loro, Util ciascuno A qualch' neo ti fin. Da la mandato Con acuto epigramma il tuo poeta La mentita virtù trafigger paote D'una bella estinata e l'elegante Tuo dipintor può con lavoro egregio Tutti dell'amicizia onde ti vanti Compendiar gli uffici in breve carta ; O se tu vuoi che semplice vi splenda Di unda macetada il tuo gran nome ; O se in antica lapida imitata Inciso il brami ; o se in trofeo sublime

Accumulate a te mirarvi piere Le domestiche insegna, indi un lione Rampicar furibondo, a guindi l'ale Spiegar l'eurel che i fulmini ministra . One timpani e vestilli a lance e spada. E là scettri o collane e manti e velli. Cascanti argutamento. Ora ti vaglia Oucate carte , o Signor , serbata all' nepo Or sia tempo d'usarne. Esca, o con ess Del care amico tuo voli a le porta Alcun da' nuncj tuoi ; quivi deponga Le témera beata ; o fugga , a torni Ratto sull'orme tue pictoso croe : Che già page di te ratto a traverso E de' trivj a del popolo dilegui. Già il delce amico tue nel cor comm E non senza versar qualche di pianto Tenera stilla il tuo bel nome or legga Seco dicendo: oh igneto al duro vulgo Solliero almo de'mali ! Oh sol conces Facil commercio a noi alme sublimi E d'affetti e di cure! Or venga il giorno Che al grato alternar nobili voci A me sia dato! Tale shadigliando Si lascia da la man lenta cadare L'amain parint a te, in carta, a il m Soavemente in grembo al sonno oblia.

Tu fra tanto colà rapido il corso Declinando intraprendi, ova la dama Co'labbri desiosi e il premer lungo Del ginocchio sollecito ti spigna Ad eltre opre cortesi. Ella non meno All'imperio possenta, a i rari moti Dall'amistà rispondo. A lei non mano Palpita nel bel petto un cor genille.

Che fa l'amica sua ? Misera ! Jeri , Qual fusse la ragion, fremer fn vista Tutta improvviso, ed agitar repente Le vaghe membre. Indomito rigore Occupolle le cosce, a strana forsa Le sospinse le braccia i Illividiro I labbri onda l'Amor l'ali rinfrosca ; Enfiò la neva da la bella gele; E relato candor da I lini sparai Effuso rivolossi a gli occhi altrui. Gli Ameri si schermiron con la benda ; E indietro rifuggironsi le Grazie. Io vano il cavaliere, in van lo spor Tentò frenarla, in van le damigelle Cha su lo sposo e il cavaliare a lai Scorrean col guardo, a poi ristrette insieme Malignamenta sorrideauxi in volto, Ella truce guatando enreò in arco Duro e feroce le gentili schiene; Scalpitò col bel piede; e ripercom La mille volta ribaciata mano Dol tavolier na la pugnenti sponda, Livide pesta scapigliate e scinta Al fin s'ancò tutte le ferse; a caddo

Insopportabil pende sopre il lette.
Ne fra l'intime stense e fra le chime
Gemine porte il preziose errote

Tacque ignote molt'ure, Ivi la Pame Con unn il colse de' cent'occhi suni E il bel pegna rapita uscì portando Fra le adulte matrone , a cui segreto Dispetto fanno i pargoletti Ameri . Che da la maestà de gli otto lustri Fuggon volanda a più scherzosi nidi. Una è fra lor che gli altrui nodi nr cela Comoda e strigne ; or d'ispida virtudo Arma snoi detti ; o furibonda in volto E infiammata no gli occhi alto declama, Interpreta, ingrandisce i sagri arcani De gli amorosi gabinetti : e a un tempo Odiata e desiata eccita il riso, Or co' proprj misterj, nr eon gli altrui. La vide, la notò, sorrise alquanto La volatile Dea, disse : tu sola Sai vincere il clamor de la mia tromba : Disse, e in lei si mntò. Press il ventaclin. Prese le tabacchiere, il corchin ascese; E là venne trottando eve de' grandi È il consesso più folto. In un momento Lo shadigliar s'arresta. In un momento Tatti gli occhi e gli precchi e tutti i labbri Si raccolgono in lei : ed ella al fina, E ansando e percotendosi, con ambe-Le mani , le ginocchia , il fetto espone , E del fatto le origini riposte. Riser la dame allur, pronta domane A fortuna simil, se mai le vaghe Lor fantasie commoverà negato Da i mariti compenso a nn gioco avvorso, O in faccia a lor per de'ità maggiora Negligenza d'amante, o al can diletto Nata subita tosse : a rise ancora La tna dama con alla: a in cor dispose Di teco visitar l'egra compagna, Ite al pietoso uficio, itene or danquer

Ma lungo consigliar duri tra vei Pria che a la meta il vostro cocchio arrive, Se visitar, nun già vodar l'amica Forse a voi piace, tacita a le porte La volubile rota il como arresti: E il giovanetto messagger salendo Per la scale sublimi a lei v'annunsi. Si che voi non vulenti ella nen voglia. Ma se vaghezza poi ambo vi prende Di spiar chi sia teco, a di turbarla L'anima un poco, e ricercarle in valto De' suoi casi la seria, il cocchio allora Entri: e improvviso ne rimbombi e frema L'etrio superbo. Egual piacero inunda Sempre il cor do le belle n che opportune O ginngano importune a le lor pari, Già le fervide amicha ad incontrarse

Ula le ferrade amicañ ad incontrario Valano impazienti ; un petto all'altro Già premonsi abbracciando; alto le gote D'alterni baci risonar, già fanna; Già strette per le man ce'dotti fianchi Ad un tempo antendue caduno a piombo Sepra il sofà. Qui l'una un sottil moito Vibra al cor dell'amica, ge ai casi allada Che la fama narrò: quella repenta Con un altro l'assale, Una nel viso-Di bell'ire s' Infiamma : a l'altra i vachi Labbri un poco si morde : e cresce in tanto E quinei ognar più violento e quindi Il trepido agitar de i duo ventagli. Cost, se mai al secol di Turpino Di ferrata guerrier un paro illustre Si scontravan per via , ciascuna ambiva L'altra provar quel ebe valesse in arme ; E dopo la accoglienze nneste e belle Abbessavan lor lance , e co'cavalli Urtavansi faroci ; indi infocate Di magnanima stissa i gran tronconi Gittavan via de la spezzate cerro, E correan con le destre a gli elsi enormi: Ma di lontan per l'alta selva fiera Un messagger con elamoroso suono Venir s' udiva galuppando: o l'una Richiamare a re Carlo, n al campo l'altra Del giovane Agramante. Osa tu pure Osa, invitto Garsone, il ciuffa e i ricci Si ben finti stamene all'urto esporre De'ventagli alegnati : o a nuove impreso La tua bella invitando, i casi estremi De la pericolosa ira sospendi. Oh solenne a la patria , nh all'orbe intere Ginrno feusto e beatn el fin sorresti Di pen più visto in ciel rosco splendore A sparcer l'urissonte l'Ecco la sposa Di rami eccelsi l'incht'alva al fina Sgravò di maschia desiata prola La prima volta. Da le Incid'aure Fu il nobile vagito accolto appena Che conto messi a precipisio usciro Con le gembe pesanti e la spron daro Stimolando i cavalli, e il gran convesso Dell'utere sonoro alto fereado Di scutiche n di corni : e qual si sparse Per le cittadi popolnze, e diede A i famon congiunti il lieto annuncio: E qual per monti a stento rampicando, Trovò la rocche o le cadenti mara De' prischi fendi, ova la polva o l'umbra Abita a il gufo ; a i rugginosi ferri Sopra le rote mal sedenti al giorno Di novo espose, e fa' scoppiarna il tuono; E i gioghi de vassalli a la vallée Ampie e le marche del gran caso empiéo, Ne le Muse devote onde gran plauso Vonna l'altr'anno agl'imenei felici Già si tacquero al parto, Ansi, qual guole Là su la untte dell'ardente agosto Turba di grilli , o più lontano ancora Innumerabil popolo di rane Sparger d'alto frastuono i prati a l laghi, Mentre caden su lor fendendo il buio Lucidi strisco, e le paludi accende Piamma improvvisa che fambisce a vnlà; Tal sorsero i cantori a schiora a schiera, E tal piovvo su lor foco Felico, Che di motti ventosi alta comparina

Fe' dividere in righe, n în simil suono L'eie pongoasamente, Altri acoperac în que' vagli Aleide, altri d'Italia Il secerzio promise, altri a Bianaio Rinseciò la sterminio. A tal clamora Non ardi la mia Musa unir suo voci ri No del parso divino al molla orecchio Appressò non vedata, e molto in poco Strime diecendo i ta sarai millo

Al tuo gran genitore . . . . . Già di corchi frequento il como splendo. E di mille rhe là volano rote Rimbombano le vie. Fiero per nova Scoperta biga il giovana leggiadro. Che cesse al rarpentier gli aviti ramp Là si scorgo tra i primi. All'un de'lati Sdrajasi tutto: e de le stese gambe La suellezza dispiega, A lui nel senn La conoscenza del mo merte abbonda : E con gentil sorriso arde e balena Su la vetta del labbro; o da le riglia Disdegnando, de cocchi signoreggia La turba inferior : soave in tanto Egli alza il mento, o il gomito protende; E mollemente la man ripiegando, I merletti finissimi su l'alto Petto si ricompon ron la duo dita. Quinci vien l'altro che pur oggi al cocchio Dai casali pervanne, a già s'ascriva Al concilio de' Nami. Egli oggi impara A conoscere il valgo, a già da quello Mille miglia lontan sente rapirsi Por lo spanio da ciali. A lui davanti Omeguiosi cadeno i cristalli De' generosi cocchi oltrepassando. E il lusingano ancor per rhe sostogno Sia do la pompa loro. Altri na viena Che di compro pur or titol si vanta ; E par s'affaccia a pur gli orecchi porge, E pur sembragli udir da tutti i labbri Sonar lo gloria sue. Mal abbia il lango De la rote stridore a il calnestio De'ferrati ravalli, a l'anna a il vento Che il bel tenor de la bramata voci Scendar non lascia a dilettargli il core, Di momento in momento il fragor gresce . E la folla con esso. Ecco la vagba A rni gh amanti per lo di solenno Mendicarono i cocchi. Ecco le gravi Matrona cha gran tempo arser di selo Contro al bel mondo, a dell'ignoto Corso La scellerata polvere dannaro; Ma poi che la vivace amabil prole Crebbe, a invitar sembro con gli occhi Imene; Cossero al fino; e le tornite braccia, E del sorgente petto i rugiadosi Frutti prudentemente al guardo apriro De i nipoti di Giano (22). Affrettan quindi Le bella cittadine , ora à più lustri Note a la Fama, poi che a i tetti loro Dedusero gli Dei, e sepper meglio,

P. in più tragine stil de la teletta
A. Ioro amisi deslamar l'istoria
De totti amori y el agitar repenta
Con celebrata ceuriaign la menna
Il tentro la danaz. Il for ventaglio
Il restro la danaz. Il for ventaglio
Il restro la danaz. Il for ventaglio
Il revapito e negrero er quinci or quindi
Con variata elequenza sece saluta.
Corvelignia la belle or en Il miance,
Or in l'altro si possono, tentenento
Venteggiano, si riman, sul cousida
Artia norre d'uno in altre occibio.
Ma ceca allier de la divino Sonse

De gl' Italiei aroi vengono anch'esse, lo la conosco a i messagger volanti Che le annuncian da lungi, ed artan fiori, E rompono la fulla i in le conosco Da la turba de servi al vomor tolti , Per rhe osiosi poi di retro pendano Al carro trionfal con alte braccia. Male a Ginno, ed a Pallada Mineera, E a Conzia, e a Citerea mischiarvi cente Voi petturute Naiadi a Napče (v3) Vane di picciol fonte o d'umil selva. Che a gli Egipani(24) vostri in guardia diede Giovo dall'alto. Vostr' incerti aguardi, Vostra frequenta inano maravigl.a, E l'aria alpestre ancor de vostre moti Vi tradiscono, abi lasse! E rendon yana La multiplice in fronte a i palafreni Pendente nappa ch'usurpar tentaste. E la divisa ondo coprista il mozzo, E il cucinier che la seguace corta Accrebber stanchi, a i miseri lasciare Canuti padri di famiglia soli No la mata magion serbati a chiave. Troppo da voi diverse cose ne vanno Ricche no gli alti cocchi alteramenta; E a la turba volgare che si prostra Non badan punto: a voi talor si volge Lor guardo perligente e par rho dica : Tu ignota mi sei; o nel surarei Col compagno susurrano ridando.

Le giorisette modri dagli erois Tutto empierono il Grone, a titte han seco Un giosisetto eros, e un giorin padre Di ngiosisetto eros, e un giorin padre por la ritaria eros, ribe a la tebetia, sono secono di consultata al la consultata Segualaramia im giorno; i a fine namati, si so corgo li rarmiri, da tromba eguale A quella che a mo dieda Apollo, e dissercanta già della tino; canta già Angusti Del secol tuto. Set in manchi, o Papilla, por più salular modoso vora neviamo Del più salular modoso vora neviamo Del più salular modoso vora neviamo di l'anticono di la morillosta l'une. Già d'antisso pativere movella Già d'antisso pativere movella

Già d'antuosa polvere novella Di propria man la tabacchiera empisti A la ina Dama e di novelli odori Il risitallo dorato; ed al suo erino La bionda che svanio polve tornasti Con piuma dilicata; o adatto al giorno Le scegliesti il ventaglio : al pronto cocchio Di tua man la guidasti, e già con essa Precipitosamente al Corso arrivi. Il memore cocchier segbi quel loco Che voi diansi scogliesta, e voi non osi Tra le ignobili rote al vnlgo esporre, Se star fermi a voi piace; ed oltre scorra, So scorrere vi aggrada; e a i guardi altrui Spiegar gioie novella, e nnove paci Che la pubblica fama ignori ancora. Nè conteso a ta fia per brevi istanti Uscir del cocchio : a sfolgorando interno . Qual da repente spalaneata nube, Tutti scoprir di tpa bellezza i rai Nel tergo, ne le gambe, a nel sembiante Simile a nn Dio : poi che a ta, non meno Che all'attro Semideo Venere dieda E zazzera leggiadra, e porporino Splondor di gioventu, quando stamane A lo speglio sedesti. Ecco son pronti Al tuo scendere i servi. Un salto ancora Spicea e rassetta gl'increspati panni, E la trine sul petto: nn po't'inchina; A i locidi calzari nn guardo volgi ; Ergiti , e marcia dimenando il fiaoco, O il Corso misurar potrai soletto Se pesseggiar to brami: o tu potrai Dell'altroi Dame avviciparti al coccluio, E inerpicarti, ed introdurvi il capo E la spalle e la braccia, e messo anc Dentro versaste, lvi salir tant'alto Fa'te tue risa eba da Innge le oda La tua Dama, e si turbi, ed interrompa Il celiar de gli aroi , che accorser tosto Tra il dubbio giorno a custodirla intanto Che solinga rimase, O sommi Numi. Sospendete la Notte : a i fatti agregi Dal mio Giovin Signor splender Insciate Al chiaro giorno. Ma la Notte segue Sua levri inviolabili e declina Con tacit'ombra sopra l'emispero ; E il rugiadoso più lenta movendo, Rimescola i color varj infiniti, E via gli sgombra con l'immenso lembo Di cosa in cosa : e suora de la morte , Un aspetto indistinto, un solo volto Al suolo, a i vegetanti, a gli animali, A i grandi, ed a la plebe equa permetto; E i nudi insieme e li dipinti visi De la belle ronfonde e i cenci e l'oro: Me veder mi concede all' aer eieco Qual de'eocchi si parta, o qual rimanga Solo all'ombre segrete : e a me di mano Tolto il pennelto il mio Signore as volge Per entro il tenebroso umido velo.

## Da Dolle

Nk tu contenderai , benigna Notte , Che il mio Giorane illustre io cerchi, e guidi Con gli estremi precetti cotro al tuo regoo. Già di tenebre involta o di perigli Sola , squallida mesta alto sedevi Su la timida terra. Il debil raggio Do le stelle remote e do pianeti, Che nol sileozio eamminando vanno Rompea gli orrori tuoi sol quanto è dnopo A sentirli vie più. Terribil ombra Giganteggiando si vedea salire Su per le case e su per l'alte torri Di teschi antiqui seminate al piede : E iipupe e mufi a mostri avversi al sole Svolazzavan per e-sa, a con ferali Stridi portavan miserandi anguri: E lievi dal terreno e amorte fiamma Di su, di giù vagavano per l'aere Orribilmente tacito ed opaco; E al sospettoso adultero che lento Col eappel sulla eiglia, e Intto avvolto Not mantel se ne gia con l'armi ascose Colpieno il core, e lo strigneao d'affanno. E fama è ancor che pallide fantasime Lungo le mura da i deserti tetti Spargean lungo acutíssimo lamonto, Cni di Iontan per entro al vasto buio

I emi rispondevano ululande.
Tal fusi, o Nate, allor she gl'incili'avi,
Onde pur sempre il mio Garson si vanta,
Fan duvir dal appetri ; e con Cocaso
Cadean dopo lor cene al sonno in preda;
Fin she l'Acoras sabaligliante anora
Gli richiamane a vigitar su Popre
De i per novo cammin guidati rivi,
E su i campi nancenti, onde poi grandi
Furo i nepoli e le cittudi si rivgni.

Ma ecco Amore , ecco la madre Venere , Ecco del ginco, ecco dal fasto i Genj, Che trionfanti per la notta scorrono, Per la notte che sacra è al mio Signore. Tutto davanti a lor, intto s'irradia Di nova luce. Le nimiche tenebre Fuggono riversate; a l'ali spandono Sopra i covili ove le fare e gli uomini Da la fatica condannati dormono Suppefatta la Notta interno vedesi Riverberar più che dinanzi al sote Anree cornici, e di cristatti a spogli Pareti adorne, o vestimenti varj, E bianche braccia, e pupiltette mobili, E tabacchiere preziose e fulgida, Fibbie ed analla, e milla cose a mille. Cosi l'eterno caos , allor rhe Amore Sopra posovvi, e il fomentò con l'ale, South il generator moto crearse. Soutt schinder la luce ; e sè medeamo Vide meravigliando, e tanti aprirse

Tesori di natura estro al suo greembo, O de' miei studi generoso Alumo, Tu secenda me dunque or eli lot'initio Clorie non elle da acquistra I dovo O la veglia frequento, o l'ampia seena I grandi egualt unei degna de gli ari, E de i titoli loro edi lor sorto E de i pubblico voi ultima cura, Dupo le tavelette e dopo i prandi; E done i evozi elamorosi ecevina.

Ma don e, ahi dore senan me t'aggiri I asso l'da poi che in cempagnia del sole T'invelasti pur dianui a gli occhi miei? Qoal palagiu ti accoglie i e qual ti copre Da i incenti vapor chi 'Espero mena Tetto arcano e soliugo ? e di qual via L'embre iguoto trascorri, ove la plebo Affrettando tentou s'urta e coofisude?

Alume ! tolgalu il ciel , forse il tuo cocchio Ove il varco è più angusto il coccluo altrui Incontre violento: o qual de i due Retroceder convenga, e qual star ferte, Dispitane gli aurighi alto gridando, Sdegna, egregio Garson, sdegna d'alzare Fra il rauco sucu di Stentori plebei To'amalul voce, e taciturno aspetta Sia che all'un piaccia riversar dal carro Lo sue rivale, o rivarsato anchi esso l'origiar tra la rota; e te per l'alto De lu infranto eristal mandar carpone, Ma l'avvarso cocchier d'un picciol urto Page sen fugge o d'un resister breve. Al fin bhero andrai. Tu non per tanto Deman chiedi vendetta, alto sonare Fa'il sacrilego fatte ; osa , pretandi , E i tribunali minimi a i supremi Scontolgi ; agita , amorda : il mondo s'empia Del grave caso : e per un anne almeno Parli di to, de'tuni corsier, del cocchio, E del cocchiero. Di si fatta cose Vei progenia d'eroi famosi andate Ne lo bocche degli uomiui gran tempo, Ferre indiscrete parlater trattiene

Ta mal cauto venisti a già la lella Tro del lengo regna ri adrera i Gli la man ele tu baci arreira o tenta Gli la man ele tu baci arreira o tenta llevalarre del trebetto, e quivi solla lavvalarre sel oppunto in fin che il ontro l'avengi relato se transguillar suoi siegni. fin van sibadi mercò i di monte in vano pri van sibadi mercò i di monte in vano Dell'allerno ciamore i il cocchio ferson Dell'allerno ciamore i il cocchio ferson Glerco immodi l'arr o l'ombre a vosi una co-Genoma il belt mondo impasiente sa aprieta Genoma il belt mondo impasiente sa aprieta Dell'allerno Camore i continuo Dell'allerno la competenza sono Genoma il belt mondo impasiente sa aprieta Dell'allerno l'anno con Dell'allerno con Dell'allerno con Dell'allerno con Dell'allerno con Dell'allerno con Dell'allerno Dell'allerno con Dell'allerno 

Sfarza i consieri, a via precipitando

Ambo vi porta, e mal sa dove aucora.

Te con la dama tua nel vuoto corso : Forse a neva con lei gara d'ingeguo

Folle! di che temei ? Sperdano i vanti Ozni augurio infelice. Ora il mio Erce Fra l'amico tacer del vuote corso Liete si sta la fresca ora godendo, Che dal monto lontan spira a consola. Siede al fianco di lui lieta non meno L'altrui eara consorte, Amor nasconda La incauta face ; e il fiaro dardo alsando Allontana i maligni. O Nume invitto, Nun sospettar di ma; ch'ie già non verno lusido esplorator, ma fido amico De la coppia beata a cui tu vegli. E tu, Signur, tronca gl'indugi, Assai Fur gioconde quest'embre allor che prime Nacque il vago desie che te congiunze All'altrui cara sposa er son due lune. Ecco il tedio a la fin serpe tra i vostri Così lunghi ritiri : e tempo è omai Che in più degne di te pubblico agone Splendano i genj tuoi, Mira la Notte, Che col carro stellato alta sen vola Per l'etèrea campagna; a a te col dite Mostra Tesco nel cicl, mostra Polluco, Mostra Bacco, ed Alcide, e gli altri egregi Che per mille d'oncre ardenti prore Colà fra gli astri a sfolgerar saliro. Sveghati a i grandi esempi, e meco affretta.

Loco e, ben sai, ne la città famoro, Che spiendida matroua apro al notturno Concilio de'tuoi pari, a cui la vita Fora souza di ciù mal grata a vile. Ivi le belle o di feconda prola Inclite madri ad obliar sen vanno Pra la sorte del gioco i tristi eventi De la sorte d'Amere, onde fu il giorno Agitato e sconvolto, Ivi le grandi Avole anguste, a i genitor leggiadri De'già celebri eroi il senso a l'enta Volgon de gli anni a rintussar fra l'ire Magnauime del gioco, Ivi la turha De la feroce gioventù divina Scende a pugnar con lo mirabil'arme Di vagla giubboncei, d'atti vezzori, Di bei modi del dir stamane appresi ş Montre la Vanith fra il dubbio marte Nobil furor ne' forti petti inspira ; E con vario destin dando, o togliando Le combattuta palma, alto abbandona I leggeri vessilli all'aure in preda-Ecco che già di cento faci e cento

Gran palaxo ríulge, Multifermo Pepol di servi Isaldanosamonte Sate, sconde, » aggira. Urto o fragore Di rote, di flagelli, e di evanti di fleshi Che vengono, che vanno, a stridi e fleshi Di grotte che domandan, che rispondono Assordan l'aria all'alse mara interno. Tutto è stropica e luce. Ot ne che porti La dama si cavalies, dolci mie curo Primo di esarri, quidator qua rolgi; E fra il denso di rote arduo cammino Con Olimpica mass splendi; e d'un corpo Subentraudo i grand'atri a dietro lassia Qual pria le porte ad occupar tendeo. Quasi a propria virti plande al gran fatto Il generoso Eros , planda la Bella, Che con l'agli pessier scorre gli aurighi De lo Dive rivali; o novi al petto Sento nascer per fo teneri orgogli.

Ma il hel carro à arresta, e a te la Damo, At e prima di lei neco d'an anho, Alfidati, o Signor, livre balanado Col monate calegono il mol percoto. Largo dinansi a voi finamengo e groudo Soppa l'ara de Vismoi da reder nato Soppa l'ara de Vismoi da reder nato Proton di serve mono a terra prosti Lo minimo hi mole a terra prosti Lo minimo hi mole di proposa. Lo minimo di proposa Lo minimo Lo minimo di proposa Lo minimo Lo m

Abi ! se novo sdegunzzo i vostri potti Dianzi forse agitò, tu chino e grave A lei porgi la destra, e seco innoltra, Quale lbero amador quando, raccolta Dall'un late la cappa , contegnoso Scorge l'amanza a diportarse al vallo ; Dove il tauro alibassando i corni irati Balza gli nomin in alto; o gemer s'odo Crepitante Giudeo per entro al foco. Ma no che l'amorosa onda pacata Oggi sieda per voi : e quanto è dnopo, A vagarri il piacer solo la increspa Una liere aleggiando aura soavo. Suello adunque e vivace offri a la Bella Mollemente piegato il destro braccio: Ella la manca v'inseruca : premi Tu col gomito un poco, nn poco anch'olla Ti risponda premendo, e a la tua lena Dolce peso a portar tutta si doni. Montre lieti celiando a brevi salti Su per l'agili scale ambo affrettate.

Oh come al tuo venir gli archi e le volte De' gran titoli tuoi forte rimbombano l Come a quel mon volubili le porte Cedono spalaneate; ed a quel suono Degna superbia in cor ti bolle ; e face L'anima eccelsa rigonfiar più vasta l Entra in tal forma ; e del tuo grande ingom Gli spazj fortnnati. Ecco di stanze Ordin lungo a voi s'apre. Altra di servi lufimo grogge, alberga ove tra lampi Di moltiplice lume or vivo, or spento; E fra sempre inc stanti ombra schiamaxsa Il sermon patrio, e la facesia, e il riso Dell'energica plebe. Altra di vaghi Zazzeruti donzelli è certa sede , Ove accento stranier misto al natio Molle susurra : e s'apparecchia intanto Copia di carte e moltiforme avorio. Arme l'uno a la pugna, indice l'altro D'alti eimenti e di vittorie illustri. Al fin più interna , e di gran luce e d'oro E di ricebi tappeti ante mapreha Sita servata per via cube de S'Munia. Sita servata per via cube de S'Munia. Come actifici di punto vate Come actifici di puntora fra i ceri De Semidei, sue lo cui mogue in vano Gocciola impura correbria, con vetro Indigator, colui che vide a musto (alle Per l'ondi grazita il picciola como d' Per l'ondi grazita il picciola como d' Vantre del mio Signer virtudi accoor Comer del mio Signer virtudi accoor l'accio apprendero. Ma tu sorridi; l'artichil Camena, e me rapiaci loviabili com te l'a in acquit

Ad ognaltro profano aditi sacri. Già il mobile de'seggi ordine augusto Sovra i tienedi strati in cerchio volce : L fra quelli eminente i fianchi esteude Il grave Canapè. Sola da au lato La matrona del loco ivi s'appoggia ; E con la man che lungo il grembo cade Leotamente il ventaglio apre e socchiude. Or di ginguer è tempe. Ecco le suelle, E le gravi per molto adipe dame. Che a passi velocissimi s'affrettano Nol gran consesso, I cavalieri egregi Lor camminano a lator ed elle, intorno A la sedia maggior vortice fatto Di sè medesmo, con sommessa voce Brevi note hisbigliano, e dileguanti Dissimulando fra le sedie umili.

Uo tempo il Canapè oido giocoodo Pu di risi e di scherzi, allor che l'ombre Alitar gli fu grato ed i tranquilli Del palagio recessi. Amor primiero Trovò l'opra ingeguosa. Lo voglio, ci disse Dono a le amiche mie far d'un bel seggio . Che tre ad un tempo nel suo grembo accoglin. Cosl, qualor de gl'importuni altronde Volga la turba, sederan gli amanti L'une a late dell'altre, ed je cen lore, Disse ; fè plause ceo le palme, e l'ali Apri volando impaziente ail'opra. Ecco il bel fabbro lunga pian dispone Di tavole contesto e molli cigne, A reggerlo vi dà vaghe colonne . Che del Silvestre Pane i piè leggieri Imitano scendendo: al dorso poi V'alsa patulo appoggio; e il rolge a i lati Come far sogliono flessuosi acanti, O ricche corna d'Arcade montone, Indi, predando a le vaganti aurette L'ali e le pinme, le condensa o chiude In tumido ensein, che tutta ingombri La macchina elegante; e al fio l'adorni Di molli sete e di vernici e d'oro, Quanto il dono d'Amor piacque a le belle l Quanti pensier lor balenaro in mente! Tutto il chiesero a gara : ognuna il volle Ne le stanze più interne : applause ognuna A la innata energia del vago arnese Mal repugnante e mal cedente ingierno Sotto i mobili flanchi, Ivi sedendo

Si ritrasser le amiche ; e da lo sguardo De' maligui lontane a i fidi orecchi Si mormoraro i delicati arcani. lvi la coppia de gli amanti, a lato Dell'arbitra sagace, n i nodistrinse, O calmò l'ira, e nuove leggi apprese. lvi sovento l'amador faceto Raro volume all'altrui cara sposa Lesse spiegando, e con sorrisi arguti Lepida imago fo notar tra i fogli, Il fortunato seggio invidia mosse De la sedio minori al popol vario : E fama è che talora invidia mosse Anco a i talami stessi. Ah l Porchò mai Vinto da insana ambizione uscio Fra lo immenso tumulto o fra il clamore De le veglie solenni? Avvi due Goni Fastidiosi e tristi, a cui dier vita L'Ozio e la Vanità, che noti al nome Di Puntiglio e di Noia erran cercando Gli alti palagi e le vigilie illustri De la stirpe da' Numi. Un fra le mani Porta verga fatalo onde sospendo No mueri percomi ogni lor voglia; E di macchine al par che l'arte inventi Modera l'alme a suo talento o guida : L'altro piove da gli occhi atro vapore: E da la bocca shadiglianto esala Alito lungo, cho sembiante a i pigri Soffj doll'austro si dilata e volve, E d'inane torpor la menti occupa. Questa del Canapè coppia infelice Allor prese l'imperio, e i risi e i giochi Ed Amor ne sospinse ; e trono il fece Ove le madri de le madri eccelse De' primi eroi esercitan lor tosse ; Ove l'inclite mogli a cui beata Rendon la vita titoli distinti Shadigliano distinte, Ah fuggil ah fuggil Signer, dal tetro influsso, e là fra i seggi De le più miti Dee quindi remoto Con l'alma gioventù schorsa e t'allegra l

Quanta folla d'eroi l'Tn che modello D'ogni nobil virtà , d'ogn' atto egregio Esser dei fra'tuoi pari, i pari tuoi A conoscere apprendi ; e in te raccogli Quanto di bello e glorioso e granda Sparse in cento di loro arte o natura. Altri di lor ne la carriera illustre Stampa i primi vestigi ; altri gran parte Di via già corse ; altri a la meta è giunto. In vauo il vulgo temerario a gli uni Di fanciulli dà nome ; e quelli adulti, Questi omai vegli di chiamare ardisce. Tutti son pari. Ognun folleggia e scherza, Ognun gindica e libra; ognun del pari L'altro abbraccia a vezzeggia: in ciò sol tanto Non simili tra lor , che ognun sua cura Ha fra l'altre diletta onde più brilli. Questi or esce di là dove ne trivi

Questi or esce di là dove ne'trivi Si ministran bevande, ozio, e novelle. Ei v'andò mattutin, partinne al pranzo,

Vi tornò fino a notte: e sià sei lustri Volgon da poi che il hel tenor di vita Giovinetto intraprese, Ah l chi di lui Può sedendo trovar più grati sonni, O più lunghi shadigli, o più fiate D' atre rape sollecitar le nari , O a voce popolare orecchio e fode Prestar più ingordo, e declamar più forte? Quegli è l'almo garson, che con maestri Da la scutica sua moti di braccio Desta sibili egregi ; e l'ore illustra L' aere agitando de le sale immense, Ondo i prischi trofei pendono o gli avi. L'altro è l'eroe , che da la guancia enfiata E dal torto oricalco a i trivj annunzia Suo talento immortal, qualor dall'alto De' famosi palagi emnla il suono Di messaggier che frettoloso arrive, Quanto è vago a mirarlo allor che in veste Cinto spedita, o con le gambe assorte In ample cuoie, cavalcando a i campi Rapisce il cocchio ovè la dama è assisa , E il marito e l'ancella e il figlio e il cane? Vuoi su lucido carro in di solenno Gir trionfando al Corso? Ecco quell'uno, Che al lavor ne presiede, a legui a pelli E forri e sete, e carpentieri e fabbri A lui son noti: o per l'Ausonia tutta È noto ei pure. Il Calabro di feudi E d'ordini superbo, i Duchi a i Prenci Che pascon Mongibello, e fin gli stessi Gran Nipoti Romani a lui sovente Ne commotton la cura i ed ei sen vola D'una in altra officina in fin che sorga, Auspice Lui , la fortunata mole : Poi di tele ricinta , a contro all'onte De la pioggia a del sol ben forte armata, Mille e più passi l'accompagna ei stesso Foor de le mura, a con souva sguardo La scaue ancor sin che la via declini Or non conosci del figliuol di Maia Il più celebre alunno al cui consiglio Nel gran dubbio do'casi ognaltro cede , Sia che dadi versati , o peggi eretti , O giacenti pedine, o brevi o grandi Carte mescan la pugna? Ei sul mattino Le stupide emicranie o l'aspre tossi Molee giocando a le cannte dame: Ei già tolte le mense, i nati or ora Giochi a le belle declinanti insegna. Ei , la notte , raccoglie a sè dintorno Schiera d'eroi, che nobil estro inflamma D'apprender l'arte, onde l'altrui fortuna Vincasi e domi t e del soave amico Nobil parte de'campi all'altro ceda. Vedi giugner colni, che di cavalli

Vedi giugner colni, che di cavalli Invitto domator divide il giorno Fra i cavalli e la dama? Or de la dama La man tiepida preme: or do'cavalli Liscia i dorsi pitosi, o pur col dito Tenta a terra prostrato i ferri e l'ugna. Aimè misera lei, quando s'indice Fiera altrove frequente ! Ei l'abbandona. E per monti inaccessi a valli orrendo Trova i lochi remoti , a cambia o merca. Ma lei beata poi quand'ai sen torna Sparso di limo, a novo fasto adduco Di fremanti corsieri ; e gli avi loro E i costumi a la patrie a lei soletta Molte luna ripete l Or mira un altro Di cui più diligenta o più costante Non fu mai damigella o a tesser nedi, O d'aurei drappi a separar lo stame. A lui turvide ancora ambo le tambe Son d'ascose materia, Eran già quaste Prezioso teppeto in cui distinti D'oro a lucide lana i casi appervero D'Ilio infelice : a il cavaliar sedando Nel gabinetto da la dama ormai Con ostinata man tutte divise In fili mioutimimi le genti D'argo e di Frigia. Un fianco solo resta De la Greca rapita: e poi l'eros Pur giunto al fin di sua decenne impresa, Andrà superbo al par d'ambo gli Atridil Va'chi sa ben coma si dérgia appunto Fausto di nozze o pur d'estremi fati Miserabile annuncio in carta esporre. Qui scapigliati a torbidi la mente Per la gran doglia a consultar sen vanno I povi aredi : pè già mai fur visto Tante vicino a la Cumea caverna Forlie volar d'oracoli notate. Quanti avvisi ci raccobe, i quali un giorno Per gran pubblico ben serbati fieno: Ma chi l'opre diverse o i vari ingegni

Premi, chiedi perdono, odi, domanda, Sfuggi, accenna, schiamazza, entra , e ti m A i divini drappelli ; a a un punto empiendo Ogni cosa di te, mira ed apprendi. Là i versosi d'Amor novi seguaci Lor nascenti fortuna ad alta voce Confidansi all'orecchio ; e ridon forte E saltellando batton palme a palma ; Sia che a loggiadre imprese Amor gli guidi Fra le oscure mortali, o che gli amorba De le Diva lor pari entro a la luce. Qui gli antiqui d'Amor noti campioni Con voci esi i o dall' ansante petto Fuer tratte a stento rammentando vanno Le già corse in amor fiere vicende, Indi gl'imberbi eroi, cui diede il padre La prima coppia di destriar pur jeri, Con animo viril colíano al fianco Di provette beltà, che a i risi loro Alza scoppi di risa, e il nudo spande, Che di veli mal chiuso, i guardi cerca Che il cercarono un tempo. Indi gli adulti A la cui fronte il primo ciuffo appose Fallace parrucchier, schersan vicini

Tutti esprimer potria, poi che le stause Polte già son di cavalieri a dame?

Tu per qualla t'avvolgi , ardito e baldo

Vanne, torna, t'assidi, ergiti, cedi,

A la spora povella z o di bei motti Tandolo insidia ove di loi s'intrichi L'alma inesperta a il timido pudore, Folli! che ai detti loro olla va incontro Valorosa così come una madre Di dieci aroi, V'ha in altra parte arsiso Chi di fieti racconti o pur di folo Non ascoltate mai raro promette A le dame trastullo, o ride, o narra. E ride ancor, benché a le dame intanto Sul hell'arco de'labbri aleggi a penda Non voluto shadiglio : e v'ha chi altronde Con fortunato studio in novi sensi Le parola converte ; e in simil suoni Pronto a colpir divinamente scherua. Alto al genio di lui plaude il vantaglio De le pingui matrone, a cui la voce Di vernacole accanto anco risponda ; Ma le giovani madri al latte avvezze Di più gravi dottripe il sottil paso Aggrinsan fastidite; a pur col guardo Sembran chieder pietada a i belli spirti, Che lor siedono a lato, a a cui gran copia D'erudite effemeride distilla Volatile scienza entre a la mente. Altri altrova pugnando audace innalsa Sopra d'ognaltro il palafren ch' ei sala , O il poeta, o il cantor che listi ei rende De la sua manse. Altri dà vanto all'elso Lucido e bello da la spada ond'egli Solo, a per casi non più visti, al fino Fu dal più dotto Auglico artiar fornito, Altri gravo nel volto ad altri espone Qual per l'appunto a gran convito apparve Ordin di cibi i ed altri stunefatto Con profondo pansiar, con alte dita Conta di quanti tavoliari appunto Grande insolita veglia andò superba. Un fra l'indice e il medio inflessi alquanto Molle ridando al suo vicin la gote Preme furtivo: e l'un da torgo all'altro Il prodente cappel dal braccio invola, E del falice colpo a sè dà plauso, Ma d'ogni lato i pronti servi intanto E luci e tavolieri a seggi a carte, Suppellettile augusta, antran portando, Un sordo stropiociar di mossi scanni . Un cigolio di tavole spiegate Odo vagar fra le sonanti risa Di giovani festivi, a fra le acute Voci di dame cicalanti a un tempo, Qual dintorno a selvaggio antico more Sull'imbrunir del di garrulo stormo Di frascheggianti passore nevalla. Sola in tanto rumor tacita sieda La matrona del loco; a chino il frente E increspate le ciglia , i sommi labbri Appoggia in sul vontaglio, ardno pensiere Macchinando tra sè, Medita certo Come al candor, come al pudor si deggia La cara figlia preservar che torna Doman da i chiostri ove il sermon d'Italia

Pur gause ad obliar, meglio erudita De le Galliche grazie, Ob qual dimane, Nei genitor , ne'convitati , a messa , Ben cicalando ecciterai stupore Bella fra i lari tuoi vergin straniera? Errai, Nel suo pensier volce di cose L'alta madre d'eroi mole più grande; E nel dubbio crudel col guardo invoca De le amiche l'aïta ; e a sè con mano Il fido easalier chiede a consiglio. Qual mai del gioco a i tavolier diversi Ordin porrà , else de le Dive accolte Nulla obbliata si dispetti, a nieghi Più qui tornare ad aver scorno ed onte? Como con prouto antiveder del gioco Il dissimil tenore a i genj eccelni Amegnerà conforme, ond'altri poi Non isbadigli lungamente, e pianga Le mal gittate ore notturne, e lei De lo infelice oro perduto inrolpi? Qual paro e quale al tavolier medesme E di campioni e di guerriere audaci Fia che tra loro a tenzonar congiunga ; Si che già mai per miserabil caso La vetuste patrizia, casa e lo aposo Ambo di regi favolosa stirpe , Con lei non scenda al paragon, che al grado Per breve serie di scrivani or ora Fu de'nobili assunta ; e il cui marito Gli atti o gli accenti ancor serba del monte? Ma che non può sagace ingegno, a molta D' anni e di casi esperienza? Or ecco Ella compose i fidi amanti, e lungi De la stanza nell'angol più remoto Il marito constrinse, a di si lieti Sornante ancor d'euer geloso, Altrove Le occulte altrui , ma non fuggite all'occhio Dotto di lei ben che nascenti appena Dolei cure d'amor, fra i meno intenti, O'i meco acuti a penetrar nell'alto Dell'animo latebre, in grembo al gioco Pose a crescer felici : e già in due cori Grazia e mercè de la bell'opra ettiene. Qui gl'illustri, e le illustri; e là gli estremi Ben seppe unir de'novamente compri Foudi, e de prischi gloriosi nomi, Cui mancò la fortuna. Anco le piacque Accousar lo rivali ondo spiarne I mal chiusi dispetti. Anco por celia Più sreoli adnuò, grato aspettendo E per gli altri e per sè riso dall'ire Settagenarie, che nel gioco accense Fien, con molta raucedina, e con molto Tontennar di parrucche e cuffie alata. Già per l'aula beata a cento intorno Dispersi tavolier seggon le Dive, Segron gli Eroi, che doll' Esperia sono

"Già per l'aula beata a cento intorno Dispersi tavolier seggon le Dive, Seggon gli Eroi, che doll' Esperia sono Gloria somma o speranza. Ore di quattro Un drappel si reccoglio, e dore un altro Di tre soltanto. Ivi di molti e grandi Pogli dipinti il tevolier si spazge: Qui di pochi e di brevi. Altri combatte; Altri sta sopra a contemplar gli eventi De la instabil fortuna , e i tratti egregi Del sepere o dell'arte. In fronte a tutti Gravo regna il consiglioz e li circonda Maestoso silenzio. Erran sul campo Agevoli ventagli onde le dama Cerean ristoro ail'acitato spirto. Dopo i miseri casi, Erran sul campo Lucide tabbacchiero, Indi sovente Un'ntil rimembransa, no pronte avviso Con le dite si attigne : e spesso volge I destini del gioco e de la veglia Uo atomo di polve. Ecco sen ugne La panciuta matrona intorno al labbro Le calugini adulte : ecco sen ngna Le nari delicate e un po'di guancia La sposa giovinette. In vano il guardo D'esperto cavalier che già su lei Medita uel suo cor futuro imprese Le domina dall'alte i pregi ascosi. E in van d'un altro timidette ancora Il pertinace più l'estrema punta Del bel piè le sospigne, Ella non sente O non vede o non cura. Entre a qua'fogli , Ch'ella con man al lieve ordina o turba. De le pompe muliebri a le concesse Or s'agita la sorte. Ivi è raccolto Il suo cor, la sua mente. Amor serride ; E lnogo e tempo a vendicarsi aspetta. Chi la vasta quiete con da un lato

Romper con voci successive , or aspre , Or molli, or alte, ora profonde, sempre Con tenore ostinato al par di secchi, Che scendano e ritornino piagnenti Dal cupo alveo dell'onda, o al par di rote Che sotto al carro pesante, per lunga Odansi strada sericchiolar lontano? L'ampia tavola è questa a cui s'aduna Quanto mai per aspetto e per maturo Senno il nobil concilio ha di più grave, O fra le dive socore, o fra I nonni , O fra i celibi già da molti lustri Memorati nel mondo. In sul tappeto (a6) Sorge grand'urna che pol scossa in volte La dovisia de numeri comparte Pra l giocator, cui numerate è innanzi D'immagini diverse alma vaghezza. Oual fince il vecchio che con man la negra Sopra la grandi porporine brache Veste raccoglie, e rubicondo il naso Di grave stissa alto minaccia e grida L'aguna barba dimenando. Quale Finge colul che con la gobba enorm E il naso anormo a la forchetta enorme Le cadenti lasagne avido ingoia, Quale il multicolor Zanni leggiadeo, Che col pugno posato al fesso legno, Serra la punta dell'un piè s'innoltra a E la succiuta natica rotaudo , Altrui volge faceto il neco ceffo. Ne d'animali ancor copia vi manca . O al par d'umana erratura l'omo

Ritto in due piedi, o il micco, o la ridente Simia, o il caro asinello, onde a sè grato E giocatrici e giocator fan apeglio. Signor che fai? Così doll'opro altrui

Inoperoso spettator non vedi Già la sacra del gioco era disposta A ta pur anco? E nell'anrate bronze, Che d'Atticho colonne il grande imite, I lumi sfavillanti, a cul nel messo Lusingando gli oroi sorge di carte Elegante congerie intatta ancora? Ecco s'assido la tua Dama, e freme Omai di tua lantessa; eccono un'altra, Ecco l'oterno cavelier con lei , Cho ritto in piè del tavolino al labbro Più non chiede che te; o te co i guardi Te con le palme desiando affretta. Questi or volgon tre Instri, a te simile Corre di gloria il generoso stadio De la sue dama al fiauco. A lei l'intero Giorno il vide vicino, a lei la notte Innoltrata d'assai. Varia tra loro Fu la sorte d'amor; mille le gnerre, Millo le paci, mille i furibondi Scapieliati concedi, e millo i dolci Palpitanti ritorni, al caro sposo Noti non sol, ma nel teatro e al corso Lunga e trita novella. Al fine Amore Dopo tanti travagli a lor nel grembo Molle sonno chiedea, quand' ecco il Tempo Tra la coppia felice osa indiscreto Passar volando, e de la dama un poco Dove il ciglio ha confin riga la guancia Con la cima dell'ale, all'altro svelle Parte del ciuffo che nel liquid'aere Si conteser di poi l'aure superbe. Al fischiar del gran volo 1 a i dolci lai De gli amanti sferzati Amor si scosse : Il nemico senti, l'armi raccolse, A fuggir cominciò. Piotà di noi Pietà gridan gli amanti : or se tu perti Come sentir la cara vita , come Più lunghi desiarne i giorni o l'ore? Ne già in van si grido. La gracil meno Verso l' omero armato Amor levando Rise nn riso versoso; indi un bel mares De le carte che Felsina colora Tolse da la faretra, e questo, ei disse, A voi resti in mia vece. Oh meraviglia 1 Ecco que' fogli con diurna mano E notturna trattati anco d'amore Sensi spirano e moti. Ab se un invito Ben comprese giocando e ben rispose Il cavalier , qual de la dama il fiede Tenera occhiata che nel cor discendo; E qual a lei voluttuoso in bocca Da nua fresca rugbetta esce il soggligno! Ma se i vaghi ponsieri olla disvia Solo un momento, e il giocator avverso Util ne tragge, ah l il cavaliere allora Preme geloso, si contorce tutto ... Fa irrequieto scricchiolar la sedia ;

E male e violento aduna e male Mesce i discordi de le carto semi, Onde poi l'altra giocatrice a menea Ne invola il meglio : e la stissosa dama, I due labbri aguzzando, il pugne e sfersa Con atroce implacabile ironia, Cara a le belle multilustri. Or com Sorger fiari dispetti, acerbe voglie, Lungo aggrettar di ciglia, e por più giorni A la veglia, al teatro, al corso, in cocclsio, Trasferito silenzio. Al fin chiemate Un per gran senno o per veduti casi Nestore tra gli eroi femoso e chiaro Rompe il tanor de le ostineto menti Con mirebil di monte arduo consiglio Così ad onta del tempo or lieta or mesta L'alma coppia d'amarsi anco si finge : Così gusta la vita. Egual ventura T'è serbata, o Signor, se ardirà mei, ('h' io non credo però l' alato Veglio Smovere alcun de preziosi avori, Onor de' risi tnoi, si che le labbra Si ripieghino a dentro, o il gentil mento Oltre i confin de la bellezan ecceda.

Ma d'ambrosia e di nettare golato Anco a i vostri paleti almo conforto . Terrestri Deitadi, ecco sen viene : E cento Ganimedi, in vaga pompa E di vesti e di crin, Incide tazzo Ne recan tacitarni, e con loggiadro E rispettoso inchin tutte spiogando Dell'omero virile o de'hei fianchi Le rare forme lusingar son osi De le Cinzie terrena i aguardi obliqui. Mira, o Signor, che a la tua dama un d'essi Lene s'accosta , e con sommessa voce , E mossicando le parole alquanto, Onde pur sempre al suo Signor somigli; A lei di gel voluttuoso annuncia Copia diversa. lvi è raccolta in neve La fragola gentil che di lontano Par col soave odor tradi sè stessa : V'è il salnbre limon ; v'è il molle latte V'è con largo tesor culto fra noi Pomo stranier, che coronato usurpa (27) Loco a i pomi natii ; v'è le due brune Odorose bevenda che par dianzi Di scoppiato vulcan simili al corso, Fumanti ardenti torbido spumose lnondavan le tazze , ed or congeste Sono in rigidi coni a fieder pronte Di contraria dolcezza i sensi altrui-Sorgi tu dunquo, e a la tua dama intend A porger di tua man scelto fra molti Il sapor più gradito. I suoi desiri Ella scopre a te solo: e mal gradito, O mal lodato almen giugne il diletto Quando al senso di lei per te non giunge. Ma pria togli di tasca intatte ancora Candidissimo lin che sul bel grembo Di lei scenda spiegato, ondo di gelo luavvertita stilla i cari veli

E le frange pompose invau minacci Di macchia dimereta, Umili cose, E di picciol valore al cieco vulgo Queste forse parcan, che e te dimostro Con si nobi'i versi, e spargo ed orno De'vaghi fiori de lo stil ch'io colsi Ne' recessi di Pindo, e che già mai Da poetica mao tocchi non furo. Ma di si erasso error, di taote notto Già tu non hai l'eccelsa mente ingombre ; Signer, che vedi di quest'opra ordirsi De'tuoi pari la vita, e sorger quindi La gloria o lo splender di tanti eroi, Che poi prosteso il cieco vulgo adora.

# ODI E CANZONI.

L'INNESTO DEL VAIUOLO.

DIAMMARIA BICETTI DE' BUTTINONI.

O Genoveso ovo no vai ? qual raggio Brilla di speme sulle andaci antenne ? Non temi oimè le penne Non enco esperte degl' ignoti venti? Onal ti affida coraggio All' intenteto piano

Dello immenso oceáno? Senti le beffe dell'Europa, senti Come deride i tuoi sperati eventi. Ma to il volgo dispregia. Erra chi dica. Che Netura ponesse all'uom confino

Di vaste acque marine, Se gli die' mente oude lor freno imporre : E dell'elta pendico

Insegnelli a guidaro I gran tropchi sul mare. E in poderoso caoape raccorre

I venti, oode sull'acque ardito scorre, Cosi l'Eroe nocchier pensa, ed abbatte I paventati d'Ercole pilastri i

Saluta novelli astri ; E di nuove tempeste ode il ruggito. Veggon le stupefatte Geoti dell' orbe ascoso

Lo stranier portentoso, Ei riede, e mostre i suoi tesori ardito All' Europa , che il beffa ancor sul lito. Più dell'ore, Bicetti, all'Uome è care Onesta del viver suo lunga speranza,

Più dell' oro pessans a Sopra gli enimi umani ha la bellezze, E pur la turba ignara

Or condenos il cimento,

Or resiste all'evento

Di chi'l doppio tesor le reca ; e sprezza I novi mondi, al prisco mondo avvezza, Come biada orgogliosa in compo estivo.

Cresce di saoti abbracciomenti il frutto. Ringiovanime Intto Nell'aspetto de'figli il earo padre ,

E dentro al cor giulivo Contemplande la speme Delle sue ore estreme,

Già culteri apparecchia ertieri e squadre Alla patria d'eroi famosa madro,

Crescete, o pargoletti r un di sarete Tu forte appoggio delle patrie mura . E tu soave cura .

E lusinghovol esca ai casti cori. Ma, oh dio, quel felce miete

Della ridente messe Le si delce promesse? O quai d'etroce grandine furori

No sfregiano il bel verde e i primi fiori? Fra le tenere membra orribil siede Tacito seme : e d'improvviso il desta

Una furia funesta Della stirpe degli uomini flagello. Urte al di dentro, e fiede

Cen lievito mortalo. E le marchina frale

O al tutto abbatto, o le rapisce il bello, Quasi a stetue d'erce rival scarpello. Totti la furia indemita vorace

Tutti una volta assale ai più verd' anni E le stride e gli affanni Dai taguri conduce a'regj tetti,

E con la mao rapace Nelle tombe condensa Prole d'nomini immense

Sfugge telano è vero ai guardi infetti : Ma palpitando peggior fato aspetti. Ob miseri l che val di medic'arte

Në studj oprar, në farmachi, në mani? Tutti i sudor son vani Quando il morbo nemico è sulla porta : E visor eli comparte

Della sorpresa salma La non perfette calma. Ob debil arte, ob mal secura scorta,

Che il mal attendi, e no I previeni accorta! Già non l'attende in oriente il folto Popol che noi chiamiam barbaro e rude ;

Me sagace delude Il ficro inevitabile demone. Poichè il buon punto ha colto Onde il mostro conquida.

Coraggioto lo sfida : E lo astringe ed usar nella tenzone L'armi che ottuse tra le man gli pone. Del regnante velen spontaneo elegge

Quel ch' è men tristo ; e macolar ne suole La ben amata prole, Che non più recidiva in salvo torna,

Però d'umano gregge

Va Pechino coperto ; E di femmineo merto

Tesoreggia il Circasso, e i chiestri adorna Ovo la Dea di Cipri orba soggiorna.

O Montega, qual peregrina navo, Barbare terre misurando e mari, E di popoli vari

Diseppellondo antiqui regni e vasti , E a noi tornando grave

Di strana gemma e d'auro ; Portò si gran tesauro ; Che a pareggiare non che a vincer basti

Quet, che tu dall'Eussino a noi recasti? Rise l'Anglia, la Francia, Italia rise Al rammentar del favoloso Innesto: E il giudizio molesto

Della falsa ragiono incontro alzosse, Invan l'effetto arrise

Alle imprese tentate, Chè la falsa pietate Contro al suo bene e contro al ver si messe,

E di lamento femminile armosse.

Ben fur preste a raccor gl'infausti do ti
Cho, attraversando l'occian aprico,

Che, altraversando l'oceano aprico, Lor condusse Americo, E ad ambe man li trangugiaron proste.

De' lacerati troni Gli avansi sanguinosi ,

Strinser gioiendo; e dallo stesso fonte Della vita succhiar spasimi ed onte.

Tal del folle mortal tale è la sorte: Contra ragion or di natura abusa; Or di ragion mal usa Contro natura che i suoi don gli porge, Ouesta a schifar la morte

Insegné madre amante A un popole ignorante;

E il popol colto, che tropp' alto scorge, Contro ai consigli di tal madre insorge. Sempre il novo ch'è grande, appar mozo-

compression of a granue, paper memomio Bicetti, al volgar debile ingegnot (gna, Ma impertabato il regno De'anggi dietro all'autle s'ostina, Minaccia no vergogna No'l frona, no'l rimore; Poroe accumula a prove;

Del popolare error l'idol rovina , E la salute ai posteri destina. Così l'Anglia , la Francia , Italia vide

Drappel di saggi contro al vulgo armarse. Lor selo indomit'arse , E di popolo in popolo a'accese. Contro all'armi omicido ,

Non più debole e nudo,
Ma sotto a certo scudo,
Il tenero garson canto discese,
E il fato inesorabile sorprese.

To sull'orme di quelli ardite corri, Tu par, Bicetti; e di combatter tenta La pietà violenta

Che alle Insubriche madri il core implica.

L'umanità soccorri ; Spregia l'ingiusto soglio Ore s'arman d'ergoglio La superstiaion del ver nemica ;

E l'ostinata folle scola antica.

Quanta parte maggior d'almi nipoti
Coltiverà nostri felici campa !

E quanta fia che avvampi
D'industria in pace, o di coraggio in guerra!
Quanta i soavi moti

Propagherà d'amore , E desterà il languore Del pigro Imeno , che infecendo or orra ,

Contro all' util comun, di terra in terra!
Le giovinette con le man di ross
Idalio mirto coglieranno un giorno:

All'alta quercia interno
I giovinetti fronde coglicranno;
E alla tua chioma annosa;
Cui per doppio decoro

Cui per doppio decoro Già circonda l'alloro, Intrecceran ghirlaode, o canteranno :

Questi a morte ne tobe, o a lungo danno. Tale il nobile plettro infra le dita Mi profeteggia armonioso e dolce,

Nobil plettre che molec
Il duro sasso dell'umana mente;
E da lange le invita
Con tusinghevel suono

Con lusingherol suono
Verso il ver, verso il buono;
Nè mai con laudo bestemmiò nocente
O il falso in trono, o la viltà poteote.

LA SALUBRITÀ DELL'ARIA.

Oa beato terreno Del vago Eupili mio , Ecco al fin nel tuo seno M' accogli ; e del natio

Acre mi circondi;
E il petto avido inondi.
Già nel polmon canaco
Urta sè stesso e scende
Quest'etere vivace;
Che gli egri spirti accende,

E le forse rintegra, E l'animo rallegra. Però ch' austro scortese Qui snoi vapor non mena: E guarda il bel paese Alta di monti schiena, Cai sormontar non vale

Borea con rigid'ale.

Nè qui giaccion paludi;
Che dall'impuro letto
Mandino ai capi ignudi

Nuvol di morbi infetto: E il meriggio a' bei colli Asciuga i dorsi molli. Pera colui che primo Alle triste caiosa Acque e al fetido limo La mia cittade espose p E per incre abbe a vile La salute civilo.

Certo celui del fiumo Di Stige ora s'impaccia Tra l'orribil bitume, Onde alzando la faccia Bestemmia il fango e l'acque, Che radunar gli piacque.

Mira dipinti in viso Di mortali pallori Entre al mal nate riso I languenti cultori ; B trema , o cittadino ,

Che a to il soffri vicino. lo de' mici colli ameni Nel bel rlima innecente Passerò i di sereni Tra la beata gente . Che di fatiche onusta

È vegeta e robusta. Qui con la mente sgombra, Di pare linfe esterso, Sotto ad una fresc'ombra Celebrerò col vorso l villan vispi e sciolti Sparsi per li ricolti ;

E i membri non mai stanchi Dietro al erescente pane; E i baldansosi fianci Delle ardite villane z E il bel volto giocondo Fra il bruno e il rubicondo,

Dicendo: Ob fortunate Genti, che in dalci tempro Quest'aura respirate Rotta o purgata sempre Da venti foggitivi E da limpidi rivi. Ben larga ancor natura

Fu alla città superba Di cielo e d'aria pura: Ma chi i bei doni or serba Fra il Insso e l'avarizia, E la stolta pigrizia? Ahi non bastò che intorno Patridi stagni avesse ; Ansi a turberne il giorno Sotto alle mura stesse Trasse gli scellerati

Rivi a marcir su i prati . E la comnn salute Sagrificossi al pasto D'embiziose mute, Che poi con erudo fasto Calchin per l'empie strade Il popole che ende.

A vai il timo ed il eroco E la menta selvaggia L'acre per ogni loco

De'sori atamı irraggia,

Che con soavi e cari Sensi pungon le nari-Ma al piò do'gran palagi I.à il fimo alto fermenta;

E di sali malvagi Ammorba l'aria lenta, Che a stagnar si rimase Tra le sublimi case. Quivi i lari plebei

Dalle spregiate croto D' umor fracidi e rei Versan fonti indiscrete : Onde il vopor s'aggira, E col fiato s'inspira.

Spenti animai , ridotti Per lo frequenti vie , Decli aliti corrotti Empion l'estivo die . Spettacolo deforme

Del cittadin sull'orme. Ne a pena cadde il solo Che vaganti latrine Con spalancato gole Lustran ogni confine Della città , che desta

Beve l'aura molesta. Gridan le leggi, è ver ; E Temi biece guata: Ma sol di sè pensiero Ha l'inersia privata. Stolto ! E mirar non vuoi

No comun danni i tnoi? Ma dove , ahi l corro e yago Lontano delle belle Colline, e dal bel lago, E dalle villanelle, A cui si vivo e schietto

Acre ondeggiar fa il petto? Va per negletta via Ognor l'util cercando La calda fantasia, Che sol felice è quando L'utile nuir può al vanto Di lumpgherol canto.

# LA VITA RUSTICA. Pencuk turbarmi l'anima,

O d'oro e d'onor brame, Se del mio viver Atrop Presso è a tropear lo stame? E già per me si piega Sal remo il nocchier brun , Colà donde si niega Che più ritorni alcun? Queste che ancor ne avansano Ore fugaci o meste, Belle ci renda e amabili La libertade agreste. Qui Corere ne manda

Le biade, e Bacco il vinz Qui di fior s'inghirlanda Bella innocenza il crin.

So che felice stimazi Il possessor d'un'area, Che Pluto abbia propisio Di gran teioro carea: Ma so ancor che al potento Palpita oppresso il cor Sotto la man sovente Del gelato timor.

Del gelato timor.
Mo non maio a percotero
Le dure illustri porto
Nudo accorrà, ma libero,
Il regno della morte.
No, ricchessa, nè onore
Con frede, o con viltà
Il secol venditore

Mercar non mi vedrà,
Colli besti e placidi;
Che il vago Espili mio
Cingete con deleisamo
Insensibil pendio;
Dal bel rapirmi sento;
Che natura vi diè;
Ed esule contento
A voi rivolge il piò.

A voi rivolgo il piò.
Già la quiete, agli nomini
Si sconosciuta, in seno
Delle vost' ombre apprestami
Caro albergo sereno:
E le cure e gli affanzi
Quindi lunge volar
Scorgo, e gire i tiranzi

Superbi ad agitar.
Invan con cerchio orribile
Quasi campo di biade,
I lor palagi attorniano
Temute lance e spade;
Però ch'entro al lor petto
Penetra nondimen
Il trepido sospetto
Armato di relea.

Qual porteranno invidia A me, che di fior cinto Tra la famiglia rustica A nessun giogo avvinto ; Come solea in Anfriso Febo pastor, vivrò; E sempre con un viso La cetra sonerò!

Non fila d'ore nobili
D'illustre fabbre cura
le scoteré, ma semplici
E care alla natura
Quelle abbia il vate esperto
Nell'adulazion;
Ché la virtade e il merto
Daran legge al mio suou,
Loui dal petto supplico

Inni dal petto supplio Alserò spesso ai cieli , Si che lontan si rolgano I turbini erudeli ; E da noi luage avvampi L'aspro sdegno guerrier ; No ci calposti i campi

Nè ci calpetti campi
L'inimico destrier.
E, perebb ai Numi il fulmine
Bi man più finell cada,
Pingerò lor la misera
Sassonica contrada
Che vida arse suo spicha
In un momento sol;
E gir mille flatiche
Col tetro fumo a vol.
E te, villa mollecito.

Che per nov'orme il tralcio Saprai guidar frenandolo Col pieghevole salcio; E E te, che steril parte Del tuo terren, di più Ronder farai con arte Che ignota al padre fu t

Te co'mici carmi ai posteri Farò passar felice: Di te parlar più secoli S'udirà la pendice. E sotto l'alte piante Vedransi a riverir Le quete ossa compiante

I posteri venir.
Tale a me pur concedasi
Chiuder, campi beati,
Nel vostro almo ricovero
I giorni fortunati.
Ah quella è vera fama
D' nom che lasciar può qui
Lunga ancor di sò brama
Dopo l'altimo di l'

## II. BISOGNO.

## AL SIGNOR WIRTZ

PRETORU PAR LA REPUBBLICA ELVETICA.

O tiranne Signore
De miseri mortali,
O male, oh perensore
Orribile di mali
Biopne, e che non spezsa
Tus indomits fierezsa l
Di valli adamantini
Cingo i cor la virtude ç
Ma lu gli artie revini ;
E tutto a te si echinde;
Entric o i nobili affetti
O strozzi, od assoggetti.
Oltre corri; e fremente
Strappi Ragion dal sogito;

E il rezno della mento Oceups pien d'orgoglio, E ti poni a sedere Tiranno del pensiere. Con le folgori in mano

La legge alto minaccia Ma il periglio lontano Non scolora la faccia Di chi senza soccorso lla il tuo peso sul dorso. Al misero mortale Ogni lume s'ammorsa r Ver la scesa del male Tu lo strascini a forza : Ei di sè sterse in bando

Va giù precipitando. Alii!! 'infelice altora I comun patti rompe ; Ogni confine ignora ; Ne' beni altrui prorompe ;

Mangin i rapiti pani Con son ; uinese mani. Ma quali odo lamenti E stridor di catene ; E ingegnosi stromenti Veggo d' atroci peno , Là per quegli antri oscuri Cinti d'orridi muri? Colà Temide armata Tren giodai fanesti Sulla turba affannata, Che tu persuadesti

A romper gli alteui dritti, O padre di delitti. Meco vieni al cospetto Del Nume che vi sieda, No, non avrà dispetto Che tu v'innoltri il piedo. Da lui con lieto volto Anco il Bisogno è accolto.

O ministri di Temi, Le spade sospendete : Dai pulpiti supremi Qua l'oreccino volgete, Chi è che pietà niega

Al Bisogno che prega? Perdon, die ei, perdono Ai miseri cruciati. lo son l'autore, io sono De'lor primi peccati. Sia contro a mo diretta La pubblica vendetta.

Ma quale a tai parole Gindice si commove? Qual dell'umana prolo A pietade si move? Tu; Wirtz, nom raggio o giusto, Ne dai l'esempio augusto,

Tu, cui si spesso vinge Dolor degl' infelici , Che il bisogno sospinse A por le rapitrici

Mani nell'altrui parto O per forza, o per arte: E il carecre tamuto Lor lieto spalancasti ; E dando oro ed ajulo . Generom insernasti Come senza le pene Il fallo si previene.

#### IL BRINDISI.

Volavo i giorni rapidi Del care viver mio : E giunta in sul pendio Precipita l'età Le belle, chime lebe al fingere Han lingua così presta

Sol mi ripeton questa Ingrata verità. Con quelle occhiate mutole, Con quel contegno avaro

Mi dicono amai chiaro : Noi non siam più per te. E fuggono, e folleggiano Tra gioventù vivace p E rendonvi loquace

L'occhio, la mano, a il piè. Che far? Degg'io di lagrime Bagnar per questo il ciglio? Ah no! miglior consiglio È di goder ancor. Se già di mirti teneri

Colse mia parte in Guido, Lasciamo che a quel lido Vada con altri amor. Volgan le spalle candide ,

Volgano a me le Belle: Ogni piacer con ello Non se ne parte alfin. A Bacco, all'Amicisia

Sacro i ventori giorni . Cadano i mirti, e a' orni D'ellera il misto crin. Che fai su questa cetera Corda, che amor sonasti l

Male al tenor contrasti Del novo mio piacer. Or di cantar dilettami Tra' miei giocondi amici ,

Augnrj a lor felici Versando dal biechier. Fugge la instabil Venere Con la stazion de fiori : Ma tu, Lico, ristori Quando il dicembre uscl. Amor con l'età fervida

Convien che si dileguo : Ma l'amistà ne segue Fino all' estremo di.

La belle, ch'or s'involance

Schive da noi tentano , Verranci allar pian piano Lor brindisi ad offrir.

E noi, compagni amabili, Che far con esse allora? Seco un bicchiere ancora Bevere, o poi morir.

#### L'IMPOSTURA.

VENTRABILE Impostura
Lo nel tempio almo a te sacro
Vo tenton per l'aria os-ura;
E al tuo santo simulsero,
Cui gran folla urta di gento
Già mi prostro unsilemente.
Tu degli nomini maestra

Sola sei. Qualor tu detti Nella comoda palestra I dolcissimi precetti, Tu il discorso volgi amico Al monarca, ed al mendico.

L'an per via piagato reggi; E fai al che in gridi strani Sua miseria giganteggi; Onde poi non culti pani A lui frutti la semensa

Della flobile eloqueura.
Tu dell'altro a lato al trono
Con la Iperbelo ti posi y
E fra i turbini y o fra il trono
Do'gram titoli fastosi
Le vergogne a lui celato
Dalla nuda umanitate.
Già enn Numa in sul Tarpéo
Desti a Tebro i riti santi,
Onde l'augure poteo

Co' suoi voli, o co'suoi canti Soggiogar le altere menti Domatrici delle genti. Del Macedone a te piacque Pare na Dio, dinanzi a cui

Pavontando l'orbe tacque p
E nell'Asia i doni tui
Pur ebe l'Arabo Profeta
Sollevàro a si gran meta.
Ave, Dea. Ta come il Sole
Giri e sealdi l'universo.
To suo Numo onora e cole
Oggi il popolo diverso :
E. Fortnan a te devota
Diede a volger la sua rota.
I suo diviti il merto cola.

Alla tua divinitade, E virtà la sua mercede. Or se tanta potestade Hai qua giù, col tuo favore Chè non fai pur me impostore?

Mente pronta e ognor ferace D'opportune utili folo Have il tuo degno auguacc: Ha pieghevoli parole: Ma tenaco; o quasi monte Incrollabile la fronto.

Sopra tutto ei non obblia Che si fermo il tuo colosso Nel gran tempio non staria, s Se qual base ognor col dosso Non reggessegli il costante Verosimile lo piante.

Con quest'arte Cluvieno, Che al bel sesso ora è il più caro Fra i seguaci di Galeno, Si fa rieco e si fa chiaro; Ed amar fa, tanto ei vale, Alle bello egre il lor malo,

Ma Cluvion dal mio destino D'imitar non m'è concesso: Dell'ipocrita Crispino Vo'seguir l'orme da presso. Tu mi guida, o Dea cortese,

Per lo incognito paeso.

Di tna man tu il collo alquanto
Sul mane'omero mi promi:
Tu nna stilla ognor di pianto
De mio luci arido spremi;
E mi faccia casto ombrello
Sopra il viso empin cappello.

Qual fia aller si intatto giglio Ch'io non macchj, e ch'io non sfrondi, Delle forche e dall'esiglio Sempre salvol A me fecondi Di quant'oro fien gli strilli

De clienti e de papilli l Ma qual ardo amabil lumo? Ab, ti veggio ancor lontano Verità, mio solo Name. Che m'accenni con la mano: E m'i oviti al latte schietto.

Chognor bevri al tuo bel petto.
Deb perdona. Errai segnondo
Troppo il fervido pensiere.
I tuo rai del mostro orrendo
Scopron or le zanne flere.
Tu per sempre a lui mi togli;
E me nudo nuda accogli;

# IL PIACERE E LA VIRTU.

Eco riedo il secol d'oro,
A seberuar tornan fra loro
Innocenna e libertà.
Sol fra noi regni il contento;
Coroniamo il erin di rose:
Su si colgan rugiadose
Dalla man dell'onestà.
La virtù non more guerra
Ai diletti onesti e belli
Colà in ciel nacquor gemelli

Il Piacere e la virtu. E gli Dei portaro in terra Un tesor cosl giocoodo ; E cosi bear dal mondo La primiera gioventò. Folle stirpe de' mortali,

Che se stessa ogner delude! Il piacer dalla virtude Insolente diparti. L'atra allor di tutti i mali Si destò nova procella;

E la coppia amica e bella Solo in Ciel si rinni. Ma tornàro i di beati. Or veggiam conginuti ancora Con un nodo che ionamora

La Virtuda ed il Piacer. Sposi eccelsi, a voi siam grati, Che il bel dono a noi rendete Sieto roi che l'uomo ergete

Allo stato suo primier. Ah I perché valar l'aspetto Sotto strane e varie forme? Al fulgor dalle vostr'orme

Si conosce il divin piè. La virtude ed il Diletto, PERDINANDO & BEATRICE! Oh spettacolo felice, Che rapisci ogn'alma a to!

Sol fra noi regni il contento I Coroniamo il erin di rose: Sn si colgan rugiadose Dalla man dell'epestà. Vada in bando orni tormenta. Ecco riede il secol d'oro: A schergar tornan fra loro Innocensa e libertà.

#### LA PRIMAVERA.

La vaga Primavera Ecco che a noi sco viene; E sparge le serene Aure di molli odori

L'erbe novella o i fiori Ornano il colle o il prato. Torna a veder l'amato Nide la rondinella. E torna la sorella Di lei ai pianti gravit

E tornano ai soavi Baci la tortorelle. Escon le pecorelle Del lor soggiorno odioso, E cerean l'odoroso

Timo di balsa in balsa. La pastorella scalas

Ne vien con esse a paro ; Ne vien cantando il caro Nome del suo pastore.

Ed ei, seguendo Amore, Volge ovo il canto sente; E coglie la innocente Ninfa sul fresco rio.

Oggi del suo desio Amore infiamma il mondo r Amore il suo giocondo Senso alle cose inspira. Sola il dolor pon mira Clori dal suo fedele: E sol quella erudela Anima non sospira.

#### L' EDUCAZIONE.

Torna a fiorir la rosa Che pur dianzi languia ; E mollo si riposa Sopra i gigli di pria. Brillano le pupilla Di vivaci scintille.

La guancia risorgente Tondeggia sul bel viso : E quasi lampo ardente Va saltallando il riso Tra i muscoli del labro, Ove riede il cinabro. I crin, che in rete accolti

Lunga stagione, ahi I foro, Sull'omero disciolti Qual ruscelletto d'ore Forma attendon novella D'artificiose anella. Vigor novo conforta L'irrequieto piede : Natura ecco ecco il porta SI che al vento non cede, Pra eli utili trastulli

De'versoni fanciulli. O mio tenero vorso . Di chi parlando vai. Che studj emer più terso E polito che mai ? Parli del giovinetto

Mia cura e mio diletto? Pur or cessò l'affaono Del morbo, ond ei fu grave : Oggi l'undecim' anno Gli porta il Sol, soave Scaldando con sua teda I figliuoli di Leda.

Simili or dunque a dolce Mele di favi Iblei, Che lento i petti molee . Sceodete, o versi mici, Sopra l'ali sonore Del giovinetto al core.

O pianta di buon seme , Al suolo, al cinlo amica, Che a coroner la speme

Cresci di mia fatica, Salve in al fausto giorno Di pura luce adorno. Vorcei di geniali Doni gran pregio effrirti; Ma chi dio' liberali Esseri ai sacri spirti?

Doni gran pregio offrirti; Ma chi dio' liberali Esseri ai sacri spirti? Fuor che la cetra, a loro Non venne altro tesoro. Deb. perchè non somiglio

Deh, perchè non somiglio Al Tessalo macetro, Che di Tetido il figlio Guidò sal commin destro! Ben io ti farci doni Più che d'oro e caosoni.

Già con medica maco Quel Centauro ingegnoso Rendea force e aano Il suo alunno famese. Ma non men cho olla salma Porgea vigore all' alma.

A lui, che gli sedea Sopra la irsuta schiena, Chiron si rivolgea Con la fronta serena, Tentando in sulla lira Suon che virtude inspira.

Scorrea con giovanilo
Man pel selvoso meoto
Del precettor gentila;
E eon l'orecchio intento,
D' Eacide la proie
Bevoa queste parole:

Garaon, nato al soccorso
Di Grecia, or ti rimembra
Perchò alla lotta, e al corso
lo t'educai le membra.
Che non può uo'alma ardita,
Se in forti membri ha vita?

Ben sul robusto fianco Stais ben tendi dell'arco Il nervo al lato manco; Onde al segno ch'io marco Va stridendo lo strale Dalla corca fatala.

Ma in van, se il resto oblio, Ti avrò possanza infuso. Non sai qual contro a Dio Fe' di sue forze abuso Con temeraria fronte Chi monte impose a monte?

Di Teti, odi, o figliuolo, Il ver che a te si scopre. Dall'alma origin solo Han le loderol'opre. Mal giova illustre sangue Ad animo che langue.

D'Enco e di Polco Col seme in to non scese Il valor cha Teséo Chiari e Tirintio rese: Sol da noi si guadagna, E con noi s'accompagna.
Gran proto era di Giore
Il magnanimo Alcide;
Ma quante egli fa provo,
E quanti mostri aucide;

ma quante egu la provo,
E quanti mostri aucide,
Onde s' inoalzi poi
Al seggio dogli eroi?
Altri le altere cuno
Lascia, o Garson, che pregi.
Le superbe fortuna
Del vile ance son fregi.

Le superlie fortuna
Del vile ance son fregi.
Chi dalla gloria è vago
Sol di virtù sia pago.
Onora, o figlio, il Nume
Che dall'alto ti guarda:
Ma solo a lui non fume

Incenso, o vittim'arda. È d'nopo, Achille, airare Kell'alma il primo altara. Ginstisia entro al tuo seno Siedo a sul labbro il varo;

Siedo a sul labbro il varo E le tue mani sieno Qual albero straniero, Ondo soavi unguenti Stillin sopra la genti.

Perché si pronti affetti Nel core il ciel ti pose? Questi a Bagion commetti ş E tu vedrai gran cose: Quindi l'alta rettrice Sommo virinda elice.

Si hei doni del cialo
No, non celar, Garnone,
Con ipocrito velo,
Che alla virtà si oppone.
Il marchio aod'è il cor scolto

Il marchio aod'è il cor scolto Lascia apparir nel volto. Dalla lor meta hau loda, Figlio, gli affetti umani. Tu per la Grecia prode Insanguina le mani: Oua volgi qua l'ardire

Dolla magoanim'ire.

Ma quel più dolce senso,
Oode ad amar ti pieghi,
Tra lo stuol d'armi deuso
Venga, e pietà non nieghi
Al debolo che cade,
E a te grida pietade.
Ta questo ognor costante

Schermo renda al mendico ;
Fido ti faccia amante,
E indomabile amico.
Così, con legge alterna
L'animo si governa.
Tal cantava il Ceolauro.

Baci il giovan gli offriva Con ghirlande di lauro. E Tetide che udiva, Alla fera divina Plandia dalla marina.

#### LA LAUREA.

Quell'ospite è gentil, che tiene ascoso A molti bevitori Entro ai dogli paterni il vino annoso Frutto de suoi sudori : E liberale allora

Sul desco il reca di bei fiori adorno , Qoando i Lari di lui ridenti intorno Degno straniere onora :

E vorsata in cristalli ompie la stanza Insolita di Bacco alma fragranza. Tal io la copia che doi varsi accolgo

Entro alla mente, sordo Niego allo brame dispensar del volgo, Che vien di fanta ingordo. Invan l'uomo, che splende Di beata ricchezza , invan mi tenta

Si che il bel suono dello lodi ci senta, Che dulce al cor discende, E invan de'grandi la potenza e l'ombra

Di facili speranse il sen m'ingombra. Ma quando poi sopra il cammin dei buoni Mi comparisce innanti Alma , che ornata di suoi propri doni ,

Merta l'onor dei canti , Allor dalle segrete

Sedi del mio pensiero escono i versi , Atti a volar di viva gloria aspergi Del tempo oltre la mete :

E donator di loda accorto e saggio lo no rende al valor debito omarcio. Ed or che la risorta Insubre Atane,

Con strana meraviglia, Le langho trecce a coronar ti viene . O di Pallade figlia,

lo rapito al tuo marto Fra i portici solenni o l'alte menti M'innoltro, a spargo di perenni anguenti

Il nebile tuo serto: Ne mi enro, se ai plausi, onde vai nota

Pince incenuo ressor tua casta cota. Ben so, che donne valorose a bella A tutte l'altre esempio

Veggon splonder lor nomi a par di stelle D'oternità nol tempio : E so ben che il tuo sesso

Tra gli ufizi a noi cari a l'umil arte Puote innalzarsi ; a nelle dotto carte Immortalar sè stesso.

Ma tu gisti colà, Vergin preclara, Ore di molle piè l'orma è più rara.

Sovra salde colonne antica mole Sorge augusta a superba, Sacra a colei, che dell'umana prole.

Frenando , i dritti serba. lvi la Dea si asside Custodendo del vero il puro foco;

lyi breva sul marmo in alto loco Il suo volere incide :

E già da quello stile aureo, sincero

Apprendea la giustisia il mondo intero. Ma d'ignari cultor turbe nemiche Con temerario piede Osaro entrar nelle campagne apriche Ovo il gran tempio siede: E la serena piaggia

Occuparon così di spini e bronchi, Che fra i rami intricati e i folti tronchi A pena il Sol vi raggia ;

E l'acre inerte per le fronde crebre V'alza dense all'intorno atre tenébre.

Ben tu di Saffo e di Corinna al pari, O donno altre famose, Por li colli di Pindo ameni e vari Poteri coglier rose: Ma tua virtů s'irrita

Ove sforso virile a pena basta ; E nell'aspro sentior , che al piè contrasta , T) cimentasti ardita

Qual già vide ai perigli espor la fronte Fiore vergini armate il Termodonta. Or poi , tornando dall'eccelsa impresa ,

Qui sul dotto Tenno Scoti la face al sacro foco accesa Del bel tempio divino: E dall'arguta voce Tal di raro saper versi torrente . Che il corso a seguitar della tua mente

Vien l'applauso valoce, Abbagliando al fulgor da'raggi tui La invidia, che suol sempre andar con lm, Chi può uarrar qual dal soave aspetto

E da verginei labri. Piore ignoto finora almo diletto Su i temi ingrati e scabri? Ecco la folta schiera De'giovani vivaci a te rivolta Veda sparger di fior , mentre t'ascolta

Sua nobile carriera: E al nuovo escuspio della tua tensone Sento aggiugnerai al fianco acuto sprono.

Ai dotti, al volto, alla grand'alma espressi Ne'fulgid'oochi tuoi . Ognan ti crederia Temide stessa. Che rieda oggi fra noi r Se non cha Oneglia, altrice Nel fertil suolo di Palladi ulivi. Alza ai trionfi tuoi gridi giulivi ş E fortunata dice : Dopo il gran Doria, a cui died'io la culla,

È il mio secondo Sol questa fancialla. E il buon parente, che sull'alte cime Di gloria oggi ti mira, A forza i moti del suo cor comprime , E pur con sè a'adira.

Ma poi cotanto è grande La piena dal piacer, che in sen gli al-bonda, Che l'argin di modestia alfine inonda, E foor trabocca e spande. E anch'ei col pianto, che celar desia,

Grida tacondo: questa figlia ò mia. Ma dal cimente glorioso e bello

Tanto stupore è nato, Cho già reca per te premio novello L'erudito Senato, Già vien sulle tue chiome Di lauro a serpeggiar fronda immortalo: E fra lieto tumulto in alto sale

Strepitoso il tuo nomo; E il tuo sesso leggiedro a te dà lode De'novi onori, onde superbo ei gode.

O amabit seno, che sull'alme rogni Con si possento incanto, Qual alma generosa è che si sdegni Del novello tuo vanto ? La tirannia virile

Frema, e ti miri agli onorati seggi Salir togato, e delle sacre leggi Interprete gentile, Or che d'Europa ai popoli soggetti

Or che d' Europa ai popou soggetti Fin dall'alto dei troni anco le detti. Tu sei, che di ragione il dolce freno Sul forte Russo estendi; Tu che dol chiaro Lusitan nel seno

L'antico spirto accendi. Por te insubria beata, Per te Germania è gloriosa e forte; Tal cho al favor dello tue leggi accorte

L'età dell'ore, e il viver suo giocondo,
Se tu governi, ed ammaestri il mondo.
E l'albero medesmo, onde fu colto

Il ramoscel, che ombreggia Alla dotta Donsella il nobil volto; Convien che a te si deggia. In esso alta Regina. Tien conversi dal trono i suoi bei rai; Tal che lieto rinverde, o più che mai

Al cielo s'avvicina.

Qoanto è bello a veder che il grato alloro
Doni al sesso di lei pompa, e decoro l

Ma cià la fama all'impasiente Opeglia

Le rapid'ali affretta; E gridando lo dice: olà, ti sveglia: E la tna luce aspetta. Insubria, sonda romore Va per mense ospitali ed atti amici. Sa gli stranleri ancor render felici

Nel callo dell'onore.
Or quai, Vergine illustre, allegri giorai
Ti prepara la patria allor che torni?
Pari alla gloria tua per certo a pena

Fu quella, onde si cime Colà d'Olimpia nell'ardente arena, Il lettate che vime, Quando tra i lieti gridi Il guadagnato serto al crin ponea; E col premio d'onor, che l'uomo bea, Tornava ai patrj lidi;

E scotendo le corde amiche ai vati Pindaro lo seguia con gli anni alati.

#### LA MUSICA.

Arronao in sulla scena Un canoro elefante; Che si strascina e pena Sulle ediposo piante, E manda per gran foco Di hocca un fit di voce.

Abi I pera le spietato
Genitor che primiero
Tentò di ferro armato.
L'osecrabile e fiero
Misfatto, onde si duole
La mnti lata prole.

Tento dunquo de' grandi Può l'ozioso udito, Cho a' rei colpi mefendi Sen corra il padre ardito, Peggio che fera, od angue Crudel contro al suo sangue?

Oh misero mortale ! Ove cerchi il diletto? Ei tra le placid'ale Di netura ha ricetto: Là con evida hrama

Susurrando ti chama.
Ella femminea gola
Ti diede, onde soare
L'äere se ne rola
Or acuto, ora grevo;
E donò forza ad esso

Di rapirti a te stesso.
Tu non però contento
De' suoi doni, prorompi
Contro a lai violento,
E le suo leggi rompi;
Cangi gli uomini in suostri,
E lor dignità prostri.

Barbara gelosia Nel superbo oriente So che pietade obblía Vor la misera gento, Che da lascivo inganno Assecura il tiramo.

E folle rito al nudo Ultimo Caffro impone Il taglio atroce e crudo, Ondo al molla gersone Il decimo funesto Anno sorge si presto.

Anno sorge in prents.
his a te in mano lo stile,
Italo genitore,
Pose cura più vile
Del geloso furore:
Te non error, ma visio.
Spinge all'orrido ufixio.
Arresta, empio i che fai?

Se tesoro ti preme, Nol tao figlio non l'hai? Con le sue membra insieme, Empio i il viver ta furi Ai nipoti venturi. Oh cielo! E tu co D'oro si cruda fame l Na più il foco rammenti Di Pontapoli infame, Le cui orribil'opre

Il nero asfalto copre? No. Del tesor, che aperto Già nella mente pingi , Tu non andrai per certo Lieto, come ti fingi, Padre crudell Suo dritto De'avore il tno delitto.

L'oltraggio, ch'or gli è occulto. Il tuo tradito figlio Ricorderassi adalto ; Con dispettoso eiglio Dalla vista fuggendo

Del carnefice orrendo. Invano invan pietado Tu cereberai : che l'alma In lui depressa cado Con la troncata salma ; Ed impeto non trova

Che a virtude la mova. Miserol A lato ai regi Ei sederà cantando Festoso d'aurei fregi ; Mentre to mendicando Andrai canuto e solo

Por l'italieo suolo: Per quel suolo cho vanta Gran riti, o leggi, o studi; E nutre infamia tanta. Che acli Africani ignudi . Benche tant'alto saglia, E ai barbari lo agguaglia.

LA RECITA DE VERSL

QUAL fra lo mense loco Versi ottorranno, che da nobil vena Scendano, e all'acre foco Dell'arte imponga la sottil Cameua, Meditante lavoro, Che nia di nostra età pregio e decoro? Non odi alto di voci

I convitati sollevar tnmulto . Che i Centauri feroci Fa rammentar quando con empio insulto All'ospite di liti Sparsero e guerra i nunsiali riti? Vha chi al negato Scaldi Con gli abeti di Cesare veleggia ; E la vast'onda e i saldi Muri sprezzati, già nel cor saccheggia

De Batavi mercanti Le molte di tesoro arche pesanti : A Giove altri l'armata

Destra di fulmiu spoglia, ed altri a volo

Sopra l'aria domata Om portar novelle genti al polo; Tal sedendo confida Ciascuno, e sua ragion fa delle grida.

Vincere il suon discordo Speri colni ebo di elamor le folli onadi, allor che lorde Di mosto il viso balsan per li colli, Vince; e, con alta fronte,

Gonfia d'audace verso inesie conte. O gran silenaio intorno A se vanti compor Pauno procace,

Se del pudere a scorne Annunsia carme, onde ai profani piace, Dalla cui lubric'arte Saggia matrona vergognando parte.

Orecchio ama placato La Musa , e mento arguta , o cor gentile. Ed io se a me fia dato Ordir mai sulla cetra opra non vilo,

Non toccherò già corda, Ove la turba di suo ciance amorda. Ben de'nameri miei Gindice chiedo il buon cantor, che destro Volse a pangere i rei

Di Tullio i casi; ed or, novo maestro A far migliori i tempi, Gli schersi usa del Frigio e i propri esem pi: O te, Paola, che il retto

E il bello atta a sentir formaro i Numi. Te, che il piacer concetto Mostri dolco intendendo i duo bei lumi,

Onde spira calore Soavemente periglioso al core.

LA TEMPESTA.

Out, Alcono; il muggito Nell' alto mar della crudel tempesta, E la folgor funesta, Che con tuono infinito

Scoppia da lungi , o rimbombar fa il lito. Ahime! miseri legni, Che cupidigia e ambision sospinse ;

E facil aura vinse Per li mobili regni Lor speme a sciorre oltre gli Erculei segui. Altri sperò giocondo

Tornar da ignote presiose cave; E d'ore e gemme grave Opprimer col suo pondo Della spiaggia nativa il basso fondo.

Credeva altri d'immani Mostri oleosi preda far nell'alto ; Altri feroce assalto

Dare agli abeti estrani , E dell'altrui tesoro empier suoi vani ; Ma il tuono, e il vento, e l'onda

Terribilmente agita tutti, e batte: Ne lo vele contratte,

Nè dalla doppia sponda Il forta remigar, l'arto che al-bonda Vince, ne frena. E iotanto Serpendo incendioso il fulmin fischia; E fra l'orribil mischia De'venti a il hujo manto

Del rielo, ognun paventa esser infranto. E già più l' un non puota L'alto durar tormento : uno al destino Fa contrario rammino t

Un contro all' aspra cota Di cicco scoglio il fianco nrta a percote :

E quale in flutto avverso Beve già rotto: a qual del multiformo Monte dell'acque enorme Sopra di lui rivarso

Ceda al gran peso; e alfin piomba sommerso. Alcon, non ti rammenti

Quel che superbo per oruata prora Veleggiava finora, Di purpurei lucenti

Segni ingombrando gli alberi potenti? A quello d'ambo i lati Ignivome s'aprian di hronzo becche,

Onde pari alle roccha Forza sprezzava a agguati D'abete o pin contro al suo corso armati. E l'onde allettatrici

Stendeansi piane a lui davanti: e a i grembi Fresiati d'ancei lembi De'cánapi felici Spiravan ostinati i venti amicir

Mentre Glanco, a i Tritonl Por con le braccia le spiugean più forte ; E dalla courbe torta Lusingavano i huoni

Anguri interno a lui con alti suoni: E lungo i pinti banchi Le Dea del mar sparse la chiome bionde

Carolavan per l'onda, Che lucide su i bianchi Dorsi fuggian strisciando a sopra i fianchi, Fra tanto, senza alcuno

Il beato nocchier timor che il roda , Dall'alto dalla proda Al mattin primo a al hruno Vespro così cantava indi a Nettuno :

A te sia loda, o Nume, Di cui son l'opre ognor potenti e grandi, O se nel suol ti spandi Con le fuggenti spume,

O di Cinzia t'innalsi al chiaro lume. Tu cel tridente altero A tuo piacer la terra ampia dividi ; Tu fra gli opposti lidi

Del duplice amispero Scorrevola ai mortali apri sentiero, Rota per te la nuova Con subitaneo piè veci Fortuna:

E quello, che con nna Occhiata il tutto mova.

Non è di te maggior superno Giove.

Tala adulava. Or mira, Or mira, Alcon, come del porto in faccia, Lungi dal porto il esecia Nettuno stesso; a a dira

Sorte con gli altri lo trasporta e aggira? E la ricebezza imposta Indi con la ternanta onda ritoclie s

E le lacere spoglie No gitta, o la scomposta Mole a traverso dell'arida costa.

Abi, qual furore il meos Pur contra noi d'ogni avarisia schivi ; Cha sotto ai sacri uliyi

Radendo quest' arena Peschiam ranuti con duo remi a pena!

Alcon , rhe più s'aspetta? Ecco il turbino rin, che omai n'è sopra, Lasria che il flutto enpra

La sdrucita barchetta; E noi undi salviamei al sasso in vetta.

O giovanatti, pianta Ponate in terra; qui pomi inserita; Qui gli armenti nodrite

Sotto alla leggi santa Della natura in suo voler costante.

Qui semplici a regnare ; Qui gli utili prendete a ordir consiglit Ne fidate da figli La sorte , o della care

Spose all'arbitrio del volubil mare.

#### LE NOZZE.

È pur dolce în su î begli anni Della calda età novella Lo sposar vaga donsella, Che d'amor già ne fort. In qual giorno i primi affanni Ci ritornano al pensiere : E maggior nasce il piacore

Dalla pena che fuggi, Quando il Sole in mar declina Palpitare il cor si senta; Gran tumulto è nella menta : Gran derio negli occhi appar, Quando sorge la mattina

A destar l'aura amorosa , Il bel volto della sposa Si comincia a contemplar. Bel vederla la sulle piume Riposarsi al nostro fianco,

L'un do'bracci nudo e bianco Distendendo in sul guancial: E il bel crine oltre il costume Scorrer libero a negletto : E valarla il giovin petto, Ch'or discenda, nr alto sal.

Bel veder dalle due gote Sul vivissimo coloro Splander limpido madore,

Como roso ancora isrnote Sovra cui minuta cade La freschissima rugiada, Che l' aurora distillò, Bel vederla all'improvviso I bei lumi aprire al giorno ; E cerear lo sposo intorno, Di trovarlo incerta ancor: E poi schiudore il sorriso E le molli paroletto Fra lo grane ingenue e schiotte Della brama o del pudor. O Garzone, amabil figlio Di famosi e grandi eroi , Sul fiorir degli anni tuci Ouesta sorte a te verrà. To domane aprendo il ciglio Mirerei fra lieti lari

Onde al sonue le spruzzò:

Un tesor, che nen ha pari E di grazia e di beltà. Ma , ohimò! como furace Se ne va l'età più fresca, E con lei quel che no adesca Fior sl tenero o gentil ! Come presto a quel else piace L'uso toglio il pregio e il vanto; E dileguasi l'incanto

Della voglia giovenil! Te beato in fra gli amanti, Che vedrai fra i lieti lari Un tesor, che non ha pari Di bellezza e di virtù l La virtà guida costanti Alla tomba i easti amori, Poi che il tempo invole i fiori Dalla cara gioventù,

# LA CADUTA OLANDO Orioe dal ciele

Declinando imperversa, E pioggia e nevi e gelo Sopra la terra ettenebrata versa , Mespinto nella iniqua Stagione, infermo il piede, Tre il fango e tra l' obliqua Furia de carri la città gir vede; E per avverso sasso. Mal fra gli altri sorgente, O pur lubrico passo Lungo il cammino stramazzar sovente. Bide il fanciullo ; e gli occhi Tosto genfia commosso, Che il cubite, o i ginocchi Me scorge, o il mento del cader percosso. Altri accorre ; e , oh infelice E di men crudo fato Degne vate l mi dice ş E segueudo il parlar, cinge il mio lato

E il cappel lordo, e il vano Baston dispersi cella via raccoglic-To rices di compne Censo la patria loda; Te sublime, te immune Cigno da tempo che il tuo nome roda Chiama gridando interno 1 E te molesta incita Di poner fine al Giorno,

Con la pictora mano t

E di torra mi torlie t

Per cui cerceto allo stranier ti addita, Ed ecco il debil fianco Per enni e per natura Vai nel suolo pur anco Fra il danno strascinando e la paure: Ne il al lodato verso Vile cocchio ti oppresta.

Che te salvi a traverso De'trivi dal furor della tempesta. Sdegnosa anima l prendi Prendi novo consiglio, Se il già canuto intendi Capo sottrarre a più fatal periglio. Congiunti tu non hai, Non amiebe, non ville, Che to far possan mai Nell'urna del favor preperre a mille.

Dunque per l'erte scale Arrampica qual puoi ; E fa gli atri e le sale Ogni giorne ulular de' pianti tuoi. O noe cessar di porte Fra lo stnol de' elienti , Abbracciando le porte

Derl'imi, che comandano ai potentiz E lor merce penetra No recessi de Grandiz E sopra la lor tetra Neja gli scherzi e le novelle spandi. O, se tn sai, più astuto I cupi sentier trove, Colà dore nel muto

Aero il destie de' popoli si cova; E fingendo nove esca Al pubblico guadagno L'onda sommovi, e pesca Insidioso nel turbato stagno. Ma chi giammai potria

Guarir tua meute ill O trer per altra via To ostinate amator della tua Musa? Lasciala: o, pari a vile Mime, il pudore insulti,

Dilettando scurrile I bassi genj dietro al fasto occulti. Min bile, alfie costretta Già troppo, dal profondo

Petto rompendo, getta Impetuosa gli argini; e rispondo: Chi sei ta, che sostenti

A me queste vetusto

Pondo, e l'animo tenti Protrarmi a terra? Umano sei, non giusto. Bono eittadinn, a la segno Dove natura e i primi Casi ordioèr, lo ingregno Guida così, che lui la patria estimi.

Guida ced, che tas la patria estimi.
Quando poi d'età carco
Il bisegno le strioge,
Chiede opportuno o parco
Con froote liberal, che l'alma pinge.
E se i duri mortali

A lui soltano il torgo, Ei si fa, cootro ai mali, Della costanza sua scudo ed utbergo. Ne si abbasca per duolo,

Ne s'alza per orgoglio. E ciò dicendo, solo Lascio il mio appoggio ; o hieco indi mi Cod grato ai soccorsi, (toglio Ho il consiglio a dispetto;

E privo di rimorsi, Col dubitante piè torno al mio tetto.

# IL PERICOLO.

E l'anima già doma Dai cai; o fatto rigido II senno dell'età, Si cerderà che sudo Siao contro ad occhi fulgidi, A mahi seno, a nudo Braccio, e all'altre terribili. Gode assalir nel porto La contunsare Venere; E, potto il line e il tione del continuato del conti

Deforme di eanizie,

Darlo del cieco figlio ,
Esultando coo perfido
Riso del suo poter.
Ecco mo di repeote,
Mo stesso , per l'undecimo
Lastro di già scendente,
Senti vicioo a porgere
Il piè serso ad Amor:

Il perevo da AmoriBenchie gran tempo al saldo
Animo iovao tentassero
Novello eccitar caldo
Le lusinghiere giovani
Di mis patriar plender.
To dai lidi sonanti
Mandasti, o torbid' Adria,
Clu sola degli amanti
Potea tornarmi ai gennit
E al do no soppirar;

Donna d'incliti pregi Là fra i togati principi, Che di consigli egrezi Fanoo l'alta Venezia Star libera sul mar. Parve a mirar nel volto

E nelle membra l'allade, Quando, l'elmo a se tolto, Fin sopra il facco scorrere Si basia il lungo crin: Se non che a lei dintorno

Se non che a lei dintorno Le volubili granio Dannosameote adorno Rendeaco ai guardi cupidi L'almo aspetto divin. Qual, se parlaodo, eguale

Qual, se parlacdo, egu A gigli o rose il cubito Molle posava? Quale, Se improvisto la candida Mauo porgea nel dir? E alle nevi del petto, Chinaudosi dai morbidi Veli non ben contretto,

Yeli non ben costrotto, Fiero dell'alme incendio! Permottera fuggir? Io tanto il vago labro, E di rara facondia E d'altre insidie fabro,

E d'altre insidie fabro, Gia modolando i lepidi Detti nel patrio suon. Che più? Dalla vivace Mente lampi scoppiavano Di poctica face.

Che tali mai non arseco L'amien di Faon; No quando al coro intento Dello fanciulte Lesbie L'erranto violento Per le midolle fervido

Amoroso velen;
No quando lo interrotto
Dal fuggitivo giovane
Piacer caotava, sotto
Alla percosa cetera
Palpitandole il sen.
Abimò, quale infelice

Gioco era pronto a scendere Sulla incaota cervice, S'io nel dolce pericolo Tornara il quarto di l Ma con veloci roto

Mo, quantunque mai docile; Ratto per le remote Campagno il mio huon Genio Opportuno rapi. Tal che in tristi catene Ai garnoci ed al popolo

Di gioranili pene lo canuto spettacolo Mostrato non sarò. Bensi, nudrosco il mio Pensier di care immagini, Con soave design Intorna all'onde Adriache Frequente volerò.

#### PIRAMO E TISEE

AD UN IMPROTVISATORE.

Ant! qual fiero spettacolo Vegg'io, che il cor mi fiede, Sotto alla Luna pallida, La di quel gelso al piede? Una donzella e un giovane In loro età più ecorba, Ecco trefitti giacciono Insanguinando l'erba. O Dio, che orror! La misera

Sembra morir pur nra ; E il erudo acciar nel tiepido Seno sta immerso ancora-L'altro comincia a spargere Già le membra di gelo;

E nella mano languida Tien lacerate na veloz Ahi per gelosa furia Un tanto error commise Il dispietato giovane.... Me chi lui stesso necise? Intendo, Aperse un invido

Rivalo i bianchi petti. O nn parente implacabile Ai fortivi diletti. Indi fuggendo, il barbaro Ferro lasciò confitto ,

Che testimon del perfido Esser potea delitto. Ma ta sorridi ? Ingannomi Forse nel mio pensiero? Tu dal crudel mi libera Dubbio : o mi spiera il vero. A te die' di conoscere

Le cose Apollo il vanto p E dilettarne gli nomini Col divino tuo canto.

ALCESTE.

AL MERRESINO.

Na' più remoti secoli Apparver strano cose, Che poi son favolose Crednte a questa età. Lascio conversi in alberi In sassi , in fonti , in fiumi E gli nomini, ed i Numi, Cose che il vulgo sa, Sol parle di un miracolo, Ch'or niegan le persone, Non so se per ragione O per malignità. Questa è una donna egregia ; Che per salvar da morte Un infermo consorte

Lieta a morir sen va. Ed ei, da morte libero, E dalla moglie insieme,

Odia la vita, e geme, E vuol la sua metà. Fin ehe un emico intrepido Per lui seeso allo inferno,

La toglie al fato eterno. E intatta a lui la dà. Alceste, Admeto, ed Ercole A te, gentil cantore,

Poetico furore Veggo che inspiren già. Dunque il bel caso pingine E fa de prischi tempi

Veri parer gli esempi D'amore e d'amistà. Sai ebe d'Admeto pascere Febo degnò gli armenti : Sai che de suoi lamenti Ebbe di poi pietà.

Oh quanto a tai memorie Avrà diletto ! Oh quanto Del sublime too canto Repito penderà!

LA MAGISTRATURA.

# PER CAMMILLO GRITTE

PRETORE DE VICENZA NEL 1787. Se robustezza ed oro Utili a far cammino il ciel mi desse .. Vedriansi l'orme imprese Delle rote, che lievi al par di Coro . Me porterebbon, sensa Giammai posarsi, alla gentil Vicenza:

Onde arguta mi viene E penetrante al cor voce di donna, Che vaga e bella in gonna. Dell'altro sesso anco le glorie ottiene ; Fra le Muse immortali Con fortunato ardir spiegando l'ali.

E dagli occhi di lei Oltre le ingegno mie fette possente, Rapido dalla menta Accesa il desiato Inno trarrei , Colni ponendo segno Che degli onori tuoi, Vicenza, è deguo.

Che dissi? Abbian vigore Di membra quei che morir denno ignoti ; E sordidi nipoti Spargan d'avi lodati aureo splendore,

Noi deliceti o nudi Di tesor, che nascemmo ai sacri studi, Noi, quale in un momeoto

Da mosso speglio il suo chiaror treluce Riverbereta luce, Senza fatica in cento parti e in cento, Noi per monti e per piani

L'agile fantasia porta lontani, Selute e te, miute Città, cui dalla Berica pendice

Catta, cui datta Berica pendice Scende la Copia, altrice De popoli, coperta di lannte Pelli e di sete bionde, Ciogendo al crin con spiche nve gioconde.

A te d'aere vivace,
A te il ciel di salubri acque fe'dono.
Caro tuo pregio sono
Leggiadre donne, e giovani, a cui piace

Ad agni opra gentile

L'animo correiter pronto e sottile.

Il verde piano e il monto.

Onde si ricca sei, caccian la infame Necessità, che hrame Cova malvage sotto al tetro fronte; Mentre tn l'arti opponi

All'ozio vil corrempitor de' buoni , E lungi da feroce Licenza e in nn da servitude abbietta , Ne vai per la diletta Strada di libertà diotro alta voce ,

Oude to stessa reggi,
De'bei costami tooi, delle tue leggi I
Leggi, che fin dagli anni

Prischi non tolse il domator Romano; Në cancellàr con mano Sanguinolente i posteri tiranni; Fin che il Lione eltero

Te amica agginnse al suo pacate impero-E quei mutar non gode Il consucto a te ordin vetusto ;

Me generoso e giusto Vuol che ne venga vindice e custode Al variar de lustri

Fresco valor degli ottimati illustri.

Ahi l quelo a me di bocca

Fugge parlar, che te nol cor percote,

A cui già sulle gote

Con le lagrime sparso il duol trabocca , E par che solo un danno Cotanti beni tnoi volga in affanno! Lazza! daventi al tempio

Che sul tuo colle tanti gradi zale,
Supplicavi che eguale
A un secol fosse con novelle esempie
Il quinquennio sperato

Quando l'inclite Gairri a te fu dato, Ed ecco, a pena lieto Sopra l'aureo sentier battea le penne, A feliminario venne

Sopra l'aires senuer battea le penin A felminarle venne Repentino cadendo alto decreto, Che quasi al vento feglie, Ogni speransa tua dissipa e toglie. E qual dall'anciente Suo sen divelto innansi tempe vede Lungi volgere il piede

Nova tenera sposa il caro amante ; Che tromba e gloria avita Per la patria salute altrondo invita:

Così l'oroe in miri Da te partirsi, e di te stessa in bando, Vedora afflitta errando,

E di querele empiendo, e di sospiri I fori, ed i teatri, E le vie già si belle, e i ponti, e gli atri,

E i templi alle divine
Cure mgrati, che di to si degni,
De'tuoi famoni ingegni

Abime! l'arte non pose a questo five, Altro più ben non godi Che tra gli affenni tnoi cantar sue lodi,

Non già perch' ei non porse Le mani all'oro, e alle lusinghe il petto i

Ne sopra l'eque e il retto Con l'arbitro voler giammai non sorse ; Ne le fidate a lui Spade, o lence detorse in danno altrui,

Spade, o lence determe in danno attrus. Vile dell'nomo è pregio Non cuser reo. Costui dai chiari apprese Atavi donde scese,

D'alte glorie infiammar l'animo egregio ; E a gir dorunque in forme Più insigni de' miglior aplendano l'orme,

Chi si benigno e forte Di Temido impugnò l' util flagello? O chi pudor al bello Dede all'augusta autorità consorte?

O con si lene ciglio Fe' l'imperio di lei parer consiglio ? Davanti a più maturo Giudinio le civili andar fortune,

O starene al comune Conso in maggior frugalità securo, Quando giammai si vide Ovunque il giusto le sue norme incide?

Ei, se il dever le impose,
Al veder lince, al provveder fu parde;
Ei del popole al guarde
Gli arcani altrui, non sè medesmo ascose,
Nè occulto orecchio sciolee,

Ma solenne tra i fasci il vero accelso. Ei gli andeci repressi Tenne con l'elma dignità del viso ; E con dolce sorriso; Poi cho del grado a sollevar gli oppressi Into il poter consums.

Alla giustinia i benefici aggiunse. E tal suo nelo sparse , Che grande ai grandi , al cittadino peri , Lom comune ai volgeri ,

Rottor, gindice, padre, a tutti apparse; Destando in tutti, estreme Cour, amiciaia, e riverensa insieme. Ren chiamarei besta

Ben chiamarsi beata Può fra povere balse, e ghiacci, e brume Gente cui sia dal Name S. sul virtuda a preseder maodata: Or qual fo tua ventura, Città, cui tanto il ciel rido a matura? Ma laltamo, ebe tolto.

Vien di sotterra, e s'aprè al chiare giore.
Sultitamente interno.
Con eterea fragransa erra disciolto,
Tal che il senso lo ammira, t
e cum ol possederno arda a sospira.
Qualo stoper, se brama.
Del nobil fishis al sens Sansto ascoure.

Quale staper, se brama
Del nobil figlio al gran Senato nacque;
E repenta, fra l'acqua
Onde lungi provveda, a sè il richiama?
Di tanto senno ai raggi
Veti non sorser mai, altro che saggi.

You non sorrer man, attro cae saggi. Aon yedi quanti aduna Perri e fochi sull'onda o sulla terra Vasto mestro di guerra, Cho tre Imperi commette alla Portuna; E con terribil faccia

Anco l'altrui securità mioaccia?

Or convien elle s'affretti,
Cotanto alle superbo ire vicina,
Del mar l'alta Regina
Il suo fianco a munir d'uomini eletti,

Or ardan le sublimi
Aoimo di color ebe oppeser primi
Al rio furore esterno
Il valor, la modestia, ed i consigli;

E dai miseri esigli Fecor l'Adria innalsarsi a soglio eterno; E sonar con preclare Opro del noma lor la terra a il mare.

Gndi, Vicenza mia,
Cisi il Gritti a fin si glorioso or vola;
E il tuo dolor consola,
Mirando qual segnù splendida via
Co'breri esempi suoi
Alla virtù di chi verrà da poi.

ATRON RE

# DEL MAESTRO SACCHINI.

Ta con la rose ancera
Della falle giorenti and vollo
Vidi a comobhi, shi i tobo
Vidi a comobhi, shi i tobo
Si preto a nei dalla fatal tun ora,
O di sonsi dirini
Pen dinnii epropie tervator Saczaru;
Ratsebia heltă fioria
Neil alto methra, dai viraci lumi
Splendado di contomi
Splendado di contomi
Ta cover affecti indizio unela t
Eurover affecti indizio unela t
Eurover affecti indizio unela t
Eurover affecti indizio unela t
All'armonicia ingrapo
Quante volto fi planna, a vinta poi
Dagli attir prege langua per inta poi
Dagli attir prege langua per inta poi
Dagli attir prege langua.

Male al tenero cor pose ritegue Damigella immatura, O matrona di sè troppo sceura!

Ma perfido o fastose
Te giammai non chiamò tardi pentita:
Ne d'improviso useita
Madre agridò, ni furibondo spose,
To ingenuo, a del precase
Rijo de'ino non facile aserusca.

Amó de' bei concenti
Empier la tromba sua poscia la Fama ;
Tal che d'amula brama
Arner per la le più lodate genti
Cho Italia chiuda , o l'Alpe

Arser per ta la più lodate genti Cho Italia chiuda, o l'Alpe Da noi rimova, o pur l'Erculea Calpe. E spesso a breva oblio La da lui declinante in novo impero Il Britanno servero

America lassió: tanto il rapio; Nun avveduto si tristi Casi l'argusia, onde i tuoi modi ordisti. O, se la tua dal mare Arte soi venna a ponol più faceto.

Arta poi renna a popol più faceto, Nel teatro inquisto Tacquer lo ardenti municali gare; E in ta fol uno immodi Stetter dei cori a dalle orecchia i votir Poi che da'tuo jenesieri Mirabilo di suoni ordin si schiuse,

Mirabile di suoni ordin si schiuse, Che per l'aria diffuse Nua peranco al mortal noti piaceri, O se tu amasti vanto Dare a mobili plettri, o pure al canto. Fra la scenica luce

Ben più superbi strascinaron gli ostri I preziosi mostri, Che l'Italo crudala ancor produce; E le avare sirene Gravi all'alme sperdro impor catane;

Quando sulla sonor

Lahbra di lor tao nobil estro scese , E novi accenti apprese , Delle regali vergini al dolore , O na 'tragici affanni Tarbò di medulate ire i tiranni. Ma tu , del mon virila Gregge spresamo i folli orgegli , e l'oro ,

Innalizati il decoro Della bell'arta tua, spirto gentile, Di liberi diletti Sol avido bear gli umani petti,

Ne, se talor converse
La non circa Fortuna a to il suo visa,
E con lieto norrico
Folgido di tesoro il lembo aperse,
lodivisi agli amici
I doni a te di lei parver felici,
Ahi I sperava alle belle

Ant sperava alle bette Sus spiaggia Italia rivederti alfine ; Coronanduti il crine Le già cresciute a lei fresche donselle , Use di te le ledi

Ascoltar dalle madri, e i dolci modi l Ed eeco l'atra mano Alah enlei, eui nessun pregio move, E te, cercante nuove Grazie lungo il sonoro ebano invano, Perrosse; e di famose Lagrime oggetto in sulla Senna posc.

Ne gioconde papille Di cara donna , ne d'amiei affetto , Che tante a te nel petto Valean di senso ad eccitar feville,

Più desteranna arguto Suono dal coner tuo per sempre muto,

#### IL DONO.

ER LA MARCHESA

#### PAGLA CASTIGLIONI.

Note piene d'affanni Incise col terribile Odiator de tiraeni Pugnalo, ende Meipome Lui fra gl'Itali spirti nnico armo s Come, oh come a quest'animo Giungon soavi e belle . Or che la stessa Grazia A me di ma men dielle. Dal labbro sorridendemi, E dalle luci , ende cotanto puòl Me per l'urto e per l'impeto Degli affetti tremendi, Me per lo cieco avvolgero De'casi, e per gli errendi Dei gran re precipisii, Ove il cotneno camminando va Segue tua dolce immagine, Amabil donatrice, Grata spirande ambrosia Sulla strada infelice,

Quarra, che il fero Allobroso

Mista al terrore acuta veluttà : O sia clm a me la fervida Mentre ti mostri, quando In divin modi, e ie vario Sermen, dissimulande, Versi d'ingegna copia , E saper che le ingegno almo nodri : O sia quando spontaneo Lepor tu mesci ai detti ; E di gentile aculeo Altrui pungi e diletti Mal cauto dalle insidio Che de'tuoi vezzi la natura ordi-Caro dolore, o specie Gradeval di spavento

E in sen nova eccitandomi

E mirar finto in tavola, E squallido, e di lento Sangne rigate il giovane. Che dal erudo cinghiale ucciso fu: a Ma soyra lui se pendere La madre degli amori, Cingendal con le rosce Braccia si vede, i cori Ob quanto aline si sentono Da giocondo tumulto agitar più! Certe maggior, ma simile Fra le torbide seene Senso in me desta il pingermi Tue sembianze serene . E all'atre idee conteners I bei pregi , onde sol sei pari a te. Ben porteranno invidia A' miei novi piaceri Quant'altri a scorrer prepdano I volumi severi. Cho far , se amico genio SI amabit donatrice a lor non die?

# LA GRATITUDINE.

# PER ANGREO MARIA DURINI

CARDINALE. Pance di versi tessitor ben fia Che me l'Italia chiami t Na non sarà, che infami Taccia d'ingrate la memoria mia. Vieni, o Cetra al mio seno t E canto Illustre al buon Di nuni sciogli a Cui di fortuna dispettosi orgogli Duro non stringen freno. Si che il corso non volga ovunque ci sente Non ignobil favilla arder di mente. Me pur dall'embra de'volgari ingegai Tabe nel suo pensiero ; E con benigne impers Collocò repugnante infra i più degni. Me fatto idolo a lui Guntô la invidia con turbate ciglia ; Mettre in tanto splendar gran meraviglia A me medeamo io fui : E sdernoso pudnre il cor mi punse . Che all'alta cortesia stimoli avgiunat. Solenna effrir d'ambisiose ceno, Onde frequente schiera Sazia si parta e altera, Non è il favor di che a bearmi ei viene Mortale, a cui la sorte Cieco diede versar d'enormi censi, Sol di tai fasti celebrar se pensi, E la turba consorte. Chi sovra l'alta monte il cor sublima

Meglio sè stesso e i aneri ingegni estama. Cetra, il dirai ; poi che a mostrarsi grate Fuor che fidar nell'ali Della fama immortali, Non altro mezzo all'impotente à date Quei, che al fianco de'regi Tanto sparse di luco, e tanto accolse : Fin che le chiome della benda involse . Premio di fatti egregi,

A me . che l'orma umil tra il popol segno , Scender dall'alto suo non abbe a sdeguo. E spesso i Lari miei , novo stapore l Vider l'ostro romano

Riverberar nel vano Dell'augusta parate elmo fulgore : E di quell'ostro avvolti Vider natía boutà, elemente affetto, Ingenni sensi nel vivace aspetto

Altarameota scolti, E quanti alma gentil modi ha più rari, Oode fortuna ad esser grande impari. Qual uel mio petto ancor siede costante

Di quel di rimembrausa . Ouando in povera stenza L'alta forma di lui m'apparve innante! Sicio feroce ardea:

Ed io, fra l'acque in rustic'urna immerso, E alle Naiadi belle nmil converso . Oro non già chiedea Che o me portasser dall'alpestre vena,

Ma ta, cara salute, alfin serena. Ed ecco, i passi a quello Dio conformo, Cui finse a otico grido

Verso il materno lido Dal Xanto ritornar con splendid' orme . Ei venne : a al capo mio Vicin si amise şa dagli ardenti lumi ,

E dai novi spargendo etti a costumi Sovra i miei mali obblie, A me di me tali degnò dir cose, Che teneria fia merlio al vuice ascase.

lo dal rapido tempo in vece a scorno Custodirò il momento. Ch'ei con nobil porteoto

Ruppe lo stuol, che a lui venia dintorno; E solo accorse; e ratto, Me, nel sublime impasiente cocchio

Per la uegata , chime l form el ginocchio Mala ad ascender atto, Con la man sopportò lucidi dardi

Di sacre gemme sparpagliante ai guardi. Come la Grecia nn di gl'incliti figli Di Tindaro credette Agili sulle vette

Delle navi apparir prenti ai perigli; E di felice raggio Sfavillando il bel crin biondo a le vesti, Curvere i rosci dorsi; e le celesti

Porger braccia, coraggio Dando fra l'alta minaccianti spume Al trepido nocchier care el ler Aume: Tale in sembianti si parve oltra il mortale

Uso benigni allora : Onde quell' atto ancora

Di giocondo tomulto il cor m'assale : Che la mao, ch'io mirai Dianzi guidar l'amata genitrice . Ahi! prima del morir tolta infelice Del Sole a' vaghi rai.

E tolta dal veder per lei dal ciglio Sparger lagrime illustri il caro figlio : Quella man, che gran tempo a lato ai troni Onde frecato è il mondo,

Di consiglio profondo Carte seppe notar propizie ai buoni, Quella che, mentre ei presse Delle chiara provincia i sommi seggi, Grate al popol dono salubri leggi, Quella il mio fianco resse, Insigne aprendo alla fastosa etade

Spettacol di modestia e di pietade. Uomo, a cui la natura a il ciel diffices Voglie nel cor benigne, Onalor desio lo spigne L'arti a seguir delle innocenti Muse,

Il germe in lui nativo Con lo agginuto vigor moles ed affina, Pari e nobile flor, cui cittadina Mano in tiepido elivo Educa a notre, e da più ricche foglie

Cara copia d'odori all'aria scioglie, Costui, se poi dintorne a sè conteste D'onori e di fortuoa Fulgida pompe adana, Pregiate aller che alla virtu son veste .

Costui da' propri tetti Suo ritroso favor già non eirconda; Ma con pubblica luce esce e ridonda Sopra gl'ingegni eletti, Destando ardor per le lodevol'opre

Che le geoti a l'età di glorie copre, Non va la mente mia lungi smarrita Co'versi lusinghieri ; Ma per vari sentieri

Dell'inelito Dunin l'indole addita : E, como falco ordires Larghi giri nel cial vôlto ella preda ; Tal , benehè vagabondo altri lo creda , Ma il mio cauto repisce A dir com'agli o ma davanti egregio Uditor tacque, ed al Licéo diè pregio z

Quando dall'alto dispressando i rudi Tempi, e cui tutto è vile Foor che lucro servila , Solo de'grandi aotrar fu visto; e i nudi Scanni repeote cinse

De' lucidi spiegati ostri sedendo ; E al giovane drappel, che a lui sorger Di bel pudor si tinse, Lens compagno ad ammirar se diede; E grande at detti miei acquistò fede.

Onde osai seguitar del miserando Di Labdaco nipote Le terribili noto,

E il doro fato, e i casi atroci, e il bando : Quale oll'Attiche genti

Già il finse di colui l'altero carme . Cho le patria enorò trattendo l'arme E le tibie piagnenti; E delle regie dal destin converse Sorti . e dell'arte inclito esempio offerse, Simuli quei, che più sè stesso ammire, Fuggir l'aure odoresa Che dai lebbri di rosa La bellimima Lode ai petti inspira ; Lode fielia del Cielo . Che mentra alla virtù terge i sudori, E soavooriglier spando d'allori Alla fatica a al selo . Nuove in elme gentil forse compono ; E greo premio dell'opre el meglio è sp Io non per certo i sensi mici scortese Di stoico superbo Manto celati serbo, Se propisia giemmai voce a me se Në asconderè che grate Ei dalle labbra melodia mi porte, Quendo facil per me grazia gli scorte Da me non lusingele; Poi che tropp' elto al cor voto s' imprime D'uom che ingegno e virtudi elasu sublimo. Pur, se lice che intero il ver si scopra, Dirò che più mi piacque Allor che di mo tacque, E del prisco cantor fo' plauso ell'opra. Sorser le giovanili Menti de tanta autorità commosse : Subite fiamma inusiteta scosse Gli spiriti gentili, Che con novo stupor dietro agl'inviti Delle greca beltà corser repiti. Onde come il cultor, che sepra il grembo De' levoreti campi Mire con fausti lampi Steodersi repentino estivo nembo ; E tremoler per molta Pioggia con fresco mormorio lo frondi ; E di nevi al suo piè verdi giocondi Rider la biade folta ; Tel io fui lieto, e nel pensier descrissi Belle speranze ella mia Insubrie, e dissi: Vedrà vedrà delle mal nete fonti, Che di solfo, e d'impura Fiamma, e di nebbia oscure Scendon l'Italia ad infetter da i monti, Vedrô la gioventudo I labbri torcer disdegnosi e schivi a E ai limpidi torner di Grecie rivi , Onde natura schiude Alme saper, che e sè contrario il felle Secol non guste, e pur con landi estelle. Questi è il Genio dell'arti. Il chiaro foco Onde tutt' arda e splende

Almo sapor, cho e se contrarso il folle Secol non guste, e pur con landi estolle Questi è il Genio dell'arti, Il chiaco I Onde tuti 'arda e splende Irrequisto e i stende Simie all' lato Sol di loco in loco. Il Campidoglio e Roma Lui encor bicodo il crine ammirar vide I appreni del leble csempi e guide, Che lunga età non doma t E il concetto fervore e i novi suspici Largo versar di Pallade agli emini. Ne già, benche per rapide le penne Strada d'onor levasse, Da sè rimote e bassa Le prime cure, onde fu vago, oi tenne: O se con detti ermati D'interre fede e cor di selo accenso Oso l'ardue teutar fra nuvol denso Mentro de i re scettrati ; O se nal popol poi con miti e pure Mon le date spiego verghe e le seure. Però che dove o fra le reggie ecceise Loco ell'erti divine, O in umili officine O in case ignote la fortuna scelse, Iri emahil decoro E saggie mereviglie al merto desta Venna guidando, e largità modesta, E delle Grasie il coro Co'festevoli eppleusi ora discinti, Or de' bei nodi delle Muse evvinti. Anzi, come d'Alcide e di Testo sone che delle vive Genti alle inferce rive L'ardente cortesie scender potés t Ed ei eosi la notta Ruppe dove l'obblie profendo giace; E al lieto delle fame cere vivace Torno le menti dotte; E l'opre lor, dopo molt'anni e lustri Di sue vigilio ello splendor fe'illustri. Tal che onorato ancor su mobil etre Ve del suo nomo il suon Dove il chiaro Polono Dell'arbitro vicioo al fren s'arrotre; Dovo il regal Parigi Novi e sè fatti oggi prepara , o dove L'embre pur anco del gran Tosco move Cho gli oatiqui vestigi Del saper discoperse, e feo le chiusa Valle soner di così nobil Muss. È ver ebe, quali ontro el lor fondo avito I Fabrisi e i Cammilli Tornar godcen tranquilli Pronti sempre del Tabro al sacro invito : Tal di se solo ei pago Lungi dall'eura popoler s'invole; E mentre il ciel più gloriosa stole

Da i flutti or ste d'abirion securo, Ma i cari stud à lui compagui annosi, E ai popoli ed all'arti I benefici parti. Son del sue corso splendidi riposi. Vedi ampliari alterno Di moli aspetto, ed orti, ed agri ameni, Onde quei eto al suo merto accesser leni E il teoro paterno Verna e d'ouroque divertir gli piaccia,

Forse d'ordirgli è vago,

Tre lo ville nateli o l'acre puro

Vedi i portici e gli atri, ov'ci conduce Il fervido pensiere, E le di libri altere Già de' femminei riti Pareti, che del vero apron le luce t O ch' ci di se maestro Nell'alto delle cose ami recesso Gir meditando; e il plettre a lui concesso Tentar con facil estro . E in carmi, onde la bella alma si spande, Soavi all'amistà tesser ghirlande. Ed ecco il tempio, ove, negati altrondo, Oual da nove Elicona, Premi ell'ingegno ei dona : E fiamme seri d'enere altrui diffonde, Ecco ne' segni sculti Quei che del nome lor la patria ornaro, Oode sol generoso erge all'avaro Obblio nobili insulti ; E quelle glorio alla città rivela . Ch'ella a sè stessa inginciosa cola. Dore, o Cetra? Non più. Rari i discreti Sono; o la turba è densa Che già dorider pensa I facili del labbro a uscir segreti. Di lui questa all'orecchio Parto de' sonsi mici salgane occulta, Si che dol cor, che al beneficio esulta Troppo limpido specchin Non sia che fiato invidioso appanni. Che di me vanti e lui d'error condanni. Lungi, e prefani! lo d'importana lode Vile mai non apersi Cambio ; nè in blandi versi Al giedisio volgar so tesser fro de. Oro, nè gemme vani Sono al mio cento, e dove splende il merte Là di fiore immortal pouendo serto

L'orio de i campi e l'atra inopie caccia-

#### A SILVIA

Ne me stesso, ne altrui ellor lusingo,

Che poetica luce al vero io cingo.

Vo con libere mani :

SCRIFTA NELL'INVERNO DELL'ANNO 1795. Percuk al bel petto e all'omero,

Con subita vicenda, Perchè, mia Silvia ingenua, Togli l'Indica benda, Che interno al petto e all'omero. Anni alla gola e al mento, Sorgea pur or, qual tumide Vela nel mare al vento? Forse spirar di Zefiro Senti le tiepid' ora? Ma nel giocondo Ariete Non venne il Sole accora. Ecco di neve insolita Bianco l'ispido verno

Cede el potente imperio, E le altre belle imiti. Qual nome e il caso, e il genie Al muova culto impose, Che si dannosa copia Svela di gigli e rose ? Che fia? T'arressi? E dubbin Col guarde at suel dimesso Non so qual detto mormori Mai dalle labbra espresso? Parla l Ma intesi, Oh barbaro l Oh nato dalle dure Selei chimque togliere Da scelerata scure Osò quel nome, infamin Del secolo spietato . E die funesti ongurii Al femminile ornatol E con le truci Eumenid Le care Grazie avvinse, E di crudele immagine La tua bellezza tinse. Lazcie, mia Silvia ingonua Lascie cotante ocrere All'altre belle stapide E di mente e di core. Abi I da lontana origino Che occultamente nuoce . Anco la molle giovine Può divenir feroce. Sai delle donne esimie . Onde si chiara ettenne Gloria l'antico Tevece . Silvia, sai tu che evvenne? Poi che le spole e il frigio Ago, e gli studj cari Mal si recaro a tedio. E i pudibondi Lari. E coo baldeeza improvida Contro egli esempj primi Ad emmirar conventero I seltatori o l mimi ;

Pria tolleraron facili I nomi di Tereo,

E della mage Colchica,

Ambito pol spettacole

Fur nelle errende fevele

E fatto il cor più fiero, Del finto duol già maio

Corse sfronate al vero.

E di sangue l'arena .

E là dove di Lidie

Le belve in guerra oscena

Empicen d'urli, e di fremita .

Onde perversa l'indole ,

E del nefario Atreo.

Ai loro immoti cigli

I trueidati figli;

Par che, sebben decrepito.

M'inganno? e il docil enim

Vortia serbarsi eterne

Potè ell'alte Petrisie, Come alla plebe oscura, Giocoso dar solletico La soffrente natura.

La soffrente natura.
Che più ? Baccanti, e cupide
Di più Nefando aspetto
Sol dell'uman pericolo
Acuto obber diletto:

E dai gradi e dai circoli Co' moti e con le voci Di già maschili opplausero Ai duellanti atrosi; Creando e sè delizio

E delle membra sparte, E degli estromi aneliti, E del morir con arte. Copri, mie Silvia ingenua, Copri le luci, ed odi Come tutti passarono

Licension i modi,
Il gladiator terribile
Rel guardo e nel sembianto
Spesso fra i chiusi talami
Fu ricercato amento.

Così, poi che dagli animi Ogni pudor disciolne Vigor della libidine La crudettà raccolse. Indi ai veleni taciti Si preparò la mano,

Indi le madri ardirono
Di concepire in vano.
Tal de lene principio
In fatali covine
Cadde l' onor, le gleria

Delle donne latino.
Togli , mia Silvia ingenna ,
Quel nome e quelle forme,
Che petulante indixio
Son di misfatto enorme.
Non obbliar le origini
Delle licenza antice :

Pensaci, e serba il titolo D'umana e di pudica.

#### ALLA MUSA.

Ts il mercadante, che con ciglio ascintto Fugge i figli e le moglie, ovunque il chiema Dura avarisie nel remoto flutto, Musa, non ema.

Nè quei, cui l'alme ambisiosa rodo Fulgide cura, oede salir più agogna; E la molto fra il di temuta frode Torbido sogna.

No giovane, che pari a tauro irrompe Ove alla cieca più Venere piace: Ne donna, cha d'amanti cei gran pompa Spiegar procace.

Sai tn , vergipe Dea , chi la parola Moduleta da te guste , ed imita , Onde ingenuo piacer agorga o consola L'umana vita? Colui, cui diede il ciel placido senso; E puri affetti, e semplice costume; Che di sò pago e dell'evito conso

Più non presume; Che spesso el faticoso ozio de grandi; E all'urbano clemor s' invola, e vivo Ove spande natura influssi blandi

O in colli, e in rive;
E in stuol d'amici numerato e casto;
Tra parco e delicato al desco asside;
E la splendida turba e il veno fasto

Lieto deride; Che ai buoni, ovnnque sia done favore; E cerca il vero, e il bello ama innoconte; E pama l'età sue tranquilla, il core

E pama l'eta sue tranquilla, il core Sano e la mente. Dunque perchè quella il grata nu giorno Del giovin, cui diè nome il Dio di Delo, Cetre si tace t e le fa lenta intorno

Polvere velo?

Ben mi sovvien, quando modesto il ciglio;
Ei già scendendo a me giudice fee
Mo de'suoi carmi r e e me chiedea consiglio;

E lode avea.

Ble or non più. Chi sa ? Simile e resa
Tutta fresca o vermiglia , al Soi che nasce ,
Tutto forse di lui l'eletta sposa

L'animo pasco.

E di bellezza, di virtù, di raro

Amor, di grazie, di pador natlo

L'occupa ai, ch'ei cede ogni già caro

Studio all'oblio.

Musa, mentr'ella il vago crine ennoda,
A lei t'appressa; e con vessoso dito
A lei premi l'orecchio; e dille ( e t'oda

Anco il marito: )
Giovinetta eradel , perchè mi togli
Tutto il mio d'Adda, e di mie cure il pregio;
E la speme concetta, i dolci orgogli
D'alunno egregio?

Costui di me, de'genj misi si accese
Pris che di tez codeste forme infanti
Erano ancor, quando vaghema il prese
De'nostri cauti,

Ei t'era ignoto ancor quando a me piacque Io di mia man per l'ombre, e per la lieve Aure de'lauri l'avviai, per l'acque, Che al par di neve

Bianche le spume, scetnrir dall'alto Fece Aganippe il bel destrier, che ha l'ale : Onde chi beve ie tra i celesti esalto, E fo immortale.

Io con le nostre il volsi arti divine Al decente, el gentile, al raro, al belle; Fin che tu stessa gli epparisti al fine Caro modello.

E, se nobil per lui fiamuna fu desta Nel tno petto non conscio : e a'ci nodria Nobil fiamuna per te, sol opra è questa Del Cielo o mia. Ecco già l'ale il nono mese or scioglio Da cha sua fosti, e già, deh ti sia salvo, Te chiaramente in fra le medri accoglie

Te chiaramente in fra le medri accoglie
Il giovin alvo.
Lascia che a mo solo un momento ei torni;
E nuovo entro al tuo cor sorgere affetto,
E nuovo scutirai dai versi adorni

Piover diletto.

Però ch'io stessa, il gomito posando
Di tua seggiola al dorzo, e lui col suono

Della Soave andrò tibia spirando
Facila tono.
Onde repito, ei canterà che sposo
Già felico il rendetti, e amante amate

Già felico il rendesti, e amanta amato; E tosto il renderai dal grembo ascoso Padre beato.

Scenderà intanto dall'ateroa mole Ginno, che i preghi dallo incinto ascolta, E vergin io della Memorie prole, Nel velo avvolta

Uscirò co' bei carmi ; e andrò gentile Dono a ferno al Parini , Italo cigno , Che ai buoni amico , alto disdegna il vile Volgo maligno,

#### VERSI SCIOLTI.

# L'AUTO DA PE.

Processr o Musa or che prescritto è il facco Per subbietto al tno canto in versi sciolti , Atti a svegliar nel sea del mio Baretti Leggiedra bile contro a quel che il primo Osò scuotere il giogo do la rima, Che della querul Eco il suono imita; Pingimi dico in qual guisa l'Ibero Amator di spettacoli funesti Soglia a sè far delizioso obbietto De le morte de gli empj, i quai fur osi Sollevarai ostinati incontro a i dogmi De la Religion da nostri padri, Ecco di già l'orribile teatro Spalancato ingojar per cento vie La ognor di stravaganze avida plebe. Ecco sorger da un late anfiteatro Lagrimevole e tristo ove non d'orai , O tanri , o tigri , o barbare ledne Fera strage sarà ; ma dove attende L'altima pena i miseri dannati. Ecco dall'altro il venerato trono Del giudice supremo, a cul fa dato Por fren de gli empi all'escerande lingue Colla spada e col fuoco. Intanto move Con lento passo e con squallida facce La terribile pompa in ordin lungo. S' avansan primi i figli di colni A cui il ciol diè la spada, e dime : uccidi Gli empi fratelli tnoi cui il ver s' asconde. Indi gli altri ministri i quai di tanta

Ma già vengon co' piè nudi seguendo L'immagine di quel che per salvarne Mori sul legno, i duri peccatori. Ei lor volge le spalle onde sia chiare Che lor non resta a più sperer sainte. Tutti intorno li copre oscura vesta, Cui vergan hianche liste; e sopra il petto E su gli omeri scende altra di tetro Mal augurato higio colorita. Piamme infernali , draghi , e dimon crudi . Che con orrendi ceffi attizzan fuoco Sotto all'immegin del tristo dannato Quivi sono dipinti. Al bamo appare L'infame nome e l'escerabil colpa . Che a tanta pena il cattivel conduce z O se bestemmiando alsó la voce Incontro al Nume, o se per danno altrui Osò avocar dall'Erebo infelies Con sacrilego carme spirti ed ombre z O col poter di bestemmiati sughi De le sfrenate lammie a i sozzi alberghi Notturno venne. Spaventose mitro Loro sorgon sul capo, ove i demoni Entro a sulfurce fiamme e serpi e botte Tesson atra ghirlanda. O quant'uom puote Umiliar l'altr' nomo l In cotal guisa Recando ne la man funeree faci Tutte a giallo dipinte i peccatori S'avviano a lor giudizio, indi a la pena, Ma non eviteran color l' infamia Che prevenner, morendo, giorno atroce : Però che l'ossa lor sturbate ancora Da la quiete de le fredde tembe Vanno a le fiamme, accolte in forsier nevi Sn' quali alto s' erige il simplaero Ch'ebbero diansi, aller che spirte e forma Aveano d'uomo. Ecco già gli ampj roghi Accender veggio ; e de le fiamme all'are I minaccion coni ir sibilando. Già le vittime accoglie il tetro fuoco Vendicator de la religione Insultata da gli empi. Il ciel rimbomba. ln voce di pietade e di furore. Già compiuta è la scenar ecco ne porta Le ceneri meschine il vonto e il fiume. O Iberia Iberia , hai to forse più ch'altri Di sacrileghi e d'empj il suol fecondo . Che al spesso ritorni al fero gioco?

Gran potestade fur chiamati a parte.

#### SOPRA LA GUERRA.

# PARMIGIANO.

FOGLIARI, amor di Temi e de le Muse, Che tece a raddeleir scendone i petti Con amabile concento, in cui le Grazie Sjarser di Iceo mano il mela likie, Ferre, nantre che noi sedima cantando Ferre, nantre che noi sedima cantando Fired-America, e sod di versi ermati Argiu peniamo a lo morbaci evre, Sulta Visulos difficia il fortibondo Marie sensina arrage ampia, e roma. Marie sensina arrage ampia, e roma. Geniglati Austria e del valor e roma. Geniglati Austria e del valor e rallegi De ligli sosi, che a cemmo adatata Le visto for ul pregisiono valto Offron securi; e fon de petti signudi Illustre reudo a i timidi Pennii.

Illustre seudo a timidi Penati, Newrar in prime, poi Ragiera na appella E quenta la virta che fe il anditi Orazia al ponte, a Canzia a la rorego Ma per ina fi, quinder l'alanta Dea Dea per ina fi, quinder l'alanta Dea De micri mortali, a correre in contro Al freo morto del del red me pietude De micri mortali, a correre in contro Al freo morto del Averna nacio, Cetto che si, però che a ir la messa Ragione irredia, a seggia amor ti accorde, Di cul Pilomifa fo a te maestre. Di cul Pilomifa fo a te maestre.

Tempo fu già che i mari i fiumi e l'alpi Ponean confine a i regni; e non l'immensa Avidità che ognor più alto agogna. Ciescun signore allor na le sue terre Vivea contento del primier domine, Che a lui natura o altrui piacer donava; Viè più che d'oro e di purpuree vesti, Ricco del cor de i sudditi beati I compi eran sua cura o l'util'arti , E il commercio, e gli studj a Palla amici. Onde fiorendo ogni città sorgea Più ricca e bella, e le frequenti vie Di popelo infinito aderna e piena. Che se talora ambiriose spirte Di por tentava all'altrui patria il freno, E regnar sopra gli altri, incontanenta Qual dall'aratro, a qual da la officina Balsar vedean : tra lor fetto un nodo Che indissolubil Fè stringo per sempre, S'avventavan forcei , e dell'ingiusto Assalitor le forse ivan dispers In un memento. Allor l'amica Pace, Qual dopo lieve nusolotto estivo Fa il ciel sereno, sopra lor ridea. Felice tempo, ohime! quanto desig De'tuoi placidi giorni a noi lasciasti ; Poi che venne a turbar si bel riposo Mostro infernal che di superbia nacquel Per lui prima divenna arte e scienza Dar morta all'uomo ; e la più nobil vita Spresser ridendo. Origine celeste Es finger seppe ; o per le aurate Corti Sapienti adulatori a sue menzogne Accrebber fede; allor che l'empia Guerra Chiamar consiglio dell' eterna mente :

E dir fur osi che sona' essa i poli Mal reggerebbon l'insoffribil peso Di tante genti, a cui d'alloggio e pe Saria scarsa la terra. Empj! Che? Dio Creder si ingiusto che a pugnar l'un frate Spinga coll'altro; e del lor sangue ei goda ? Forse mille altre vie non bastan aper Onde viene al suo fin l'umana vita Rosa da gli anni , o pur tronca ed infranta Subitamente? Intanto il crudo mostro Ognor crescendo, ognor più accorto fine Numi e sembianse ; a lui Ragion chiamaro Le ambigiose menti, a cui sol piacqua Sopra le altrui rovine erger sè stome, Per lor consiglio i regi a certa morte Spinser per forza in contro all' armi, e al foco I miseri soggetti, i quai lo scettro Dato avean loro per salvar se steesi Dall'esterno furoro; a aver securo All'ombra d'un signor vita, e ricchezze. Fn poi detto Valor fra i giovanili Audaci spirti, a cui fa spesso inganno L'ombra falsa d'onor ; che nen nel torre L'oro, a la vite altrui virtú s'appoggia; Ma sì ben nel versar fiumi di sangue Per la sua patria ; e assecurar con uns Mille di cittadin preziose vite Ch'esser den solo de la patria a un figlio Cara gemma a tesoro. In cotal guisa Corse l'acherontea belva le torre. Nulla più fu securo, lu van Natura Di monti inaccessabili rinchiose I popol varj, a sciolse i regj fiumi A divider gli stati. Innanzi a lei Tutto s'aperse ; e ponderoso e curvo Da le antiche sue sedi il santo Dio Termin levossi : e quello allor fn visto, Che da natura a la medesma fare Nogato fu; ch'ove il leen non pugna Contro il leone, a contro al tigre il tigre, Pugna l'nom contra l'uomo, a a morte il cerea Che più ? rotanto ceò l'orribil Puria, Che di Religion prese le spoglie, E posto il ferro in mano all'uom, gli disse: Uccidi pur ; chè con il Ciel comanda! Tutto cosi inondaron l'Orienta, E la Gallia , e l'Italia arme ed armatiz Ne salvi andaro da furor si cieco Le stesse al somme Dio vittime sacre: Però che sotto al vastator suo piede Sperso rimase il suol d'ossa ini E d'arsi templi, e di afrondati gigli ; Di vergiui pudicho e caste spose, Ne al piè licenzioso pose freno L'Océano immenso; ch'ei l'Erculee mets Passi superbo; e l'alta sedi infranse, E i legittimi imperi : a giù dal trono Gl' innocenti signor balsò spictato ; E giunse a tal che vuoto di mortali Lasciò il terreno, onda partissi in prima, E quel dove approdò. Deb! Poi che al col Di sua fierezza è l'implacabil mostro,

Pera oggi, mui e a' desiderj jumani Freno i punga, que' e si nutre e accrece y Si che i primieri di torni ni helli y Luce forna a rallograr por l'ani. Luce forna a rallograr por l'ani. Questo secol falice, in cui la donne Dell'Istre impera a cui le anggio voglie Són ol riel detta al commo hon rivoles y Non dispras la mesines Free Gui per tiernar ne la primiera aede I amaganismi. Este sinda pugnando, Vicono he rami, a cui dat dels aniate vora coma ai visico fatturi.

#### AL COMMUNICATIONS

# BARONE DE MARTINI (28).

Signoa poi che degnasti a i varsi miei Dar si benigna lode, a che gli rendi Tosto che letti, e chiara sede nieghi Al lor breva volume in fra i molt'altri Che buon giudice aduni, o che felice Autor descrivi ? Al valgo in pelli adorne Piace i libri ammirar; ma to non curi Specia o colori, ape sagace intenta Solo i dolci e sorbir celati sughi, Forse de la dottrina alte e severe Che a te forman tesoro indegni credi Questi miei scherzi? No. Tao senno intégro Non vieta espor l'utile a il ver scherzaudo. Spesso gli uomini scuote un acre riso, Ed io con ciò tentai frenar gli arrori De'fortunati e da gl'illustri , fonte Onda nel popol poi discorre il visio. Ne paventai seguir con lunga beffa E la superbia prepotente, e il lumo Stolto ed ingiusto, a il mal costume e l'ozio E la turpe mollezza, o la nemica D'ogni atto egregio vanità dal core. Cosl , già compie il quarto lustro , io volsi L'Itale Muse a reudar saggi e buoni I cittadini mici : così la mente Io d'Augusto prevenni ; e cui , se in messo All' alte cure de'miei carmi il suono Salito fosse, a la salute, a gli anni, Onde son grave avrei miglior sostegno: E al termin condurrei la impresa tela. Dunque, o Signore, a la tue man concedi Che rieda il mio volume, ond'altri veggia Che, se tu dotto vi lodasti alcuno Pregio dell'arte, la materie e il fino Tu consultor del trono anco ne approvi.

#### FRAMMENTI

#### DEC POSMETTO

# SULLA COLONNA INFAME (80).

Ovasno tra vili ease in mezzo e poche Rovine I'vidi ignobil piazza aprirgi. Ouivi romita una colonne sorge In fra l'erbe infeconde e i sassi e il lez Ov' uom mai uon penétra, però ch'indi Genie propizio ell'Insubre Cittada Oguun rimove alto gridendo; lungi, O buoni Cittadin, lungi che 'I suolo Miserabile infame non v'infetti l Al piè delle colonna una sfacciata Donna sedea , che de la base al destro Braccio facea puntello; a eroci a rote E remi e fruste a coppi erano il seggio Su cui posave il rilassato fianco. Ignuda affatto se nou che dal collo Pendeale un laccio, a scritti el petto aveva Obbrobriosi , e iu capo strana mitre , Terribila ornamento. Ergeva iu alto La fronto petulante, e quivi sopra Aven stampate con revente ferro Parole che diceau : jo son l' Infamia !

Aven stampate con rovente ferro Parole che dicesu : io non l'infamia t lo che virtù seguendo odio costei ; Ansi gloria immortat co's srsi cerco A tal vista fuggia, quando la Donna Amaramente sorridendo disse

Così dieca la Donna, a il vil Dispregio E mille turpi Genj intorno e lei La gian helfondo intanto, ad inframme Il pollice e le due vicina dita, Ad ambe mani le faccano scorno.

# SOMETTI.

#### IL PALLONE AEREOSTATICO.

Ecco, del mondo a meraviglia e giero, Fermi grande i un punto a livre io sento, E cel famo nel grembo e al pieda il foco, Salco per Peris, e me condico al vento. È meatre e prir novo cammaino io tento All'uom, vai l'ondo a cui al terra è poco; Fra i ciechi moti e l'eucor dubbio evento; Alto gridando la ustera inveco; O madre delle coso la ribitrio prenda. U nomo per me di queto iservo regno,

L'uomo per me di questo aerro regno, Se ciò fia mai che pui heato il renda: Ma, se nocer poi dee, l'audace ingegno Perda l'opra a i comigli, e fa ell'io splend Sol di stolta impetenza eterno aegno.

#### LESTRO

Ouar eagion, qual virtù, qual foco innato. Signore, è quel che la tua mente accende, Quando ogni ror, da'versi tuci beato, Dai labbri tuoi meravigliando pende ? È spirito? è materia ? è Dio, che scende

L'una e l'altro egitando oltre l'usato? Come l' Estro in te nesce ? e come stende In noi sue forze imperioso e grato? Tu l'arcano ch'io cerco esponi al giorno:

E mentre il ver dalle tue labbra espresso Splende di grasie e di bellezze adorno, Crederò di veder lungo il Permesso, Fre il coro delle Muse accolte intorno Parlar delle sue doti Apollo istesso.

# IL LAMENTO D'ORFEO.

QUAL fra quest'erme inculte orride rupi . Che han di nevi e di ghiseci eterno manto, Echeggiando per entro agli entri cupi S' ode accostar melodioso piento?

Ah ti conosco al volto, al plettro, al car Giovin di Tracia, che il tuo core occupi Sol di tua doglia, e d'ammensare hai vanto Gli uomini atroci, e gli stessi orni, e i lupi. | Che al suo erin glorioso unica manca.

Debl un momento ti acresta; e il carooggetto Come perdesti ; e gl' infortuni tui Canta; e ne inonda di pietado il petto. Qui Baccanti non son : ma Ninfe, a cui L' alme è gentile ; o più d'ogn'altro affetto È dolce il palpitare ai casi altrui,

IN LODE

DEL SIGNOR

#### CONTR VITTORIO ALTIPRI

Tanta già di coturni, altero ingegno, Sovra l'Italo Pindo orma tu stempi, Che audrai, se te non vince o lodo, o sderne Lungi dall'arte a sposiar fra i campi, Come dal cupo, ove gli affetti han regno,

Trai del vero e del grande accesi lampi! F le poste a' tuoi colpi anime segno l'ien d'insolito ardir scuoti ed avvamni ! Perchè dell'estro ai generosi passi

l'an ceppo i carmi? e dove il pensier tu Non risponde la voce amica e franca? Osa, contendir e di tua man vedrassi Cinger l'Italia omai quella corona,

PINE.

# POESIE

# ANGELO MASSA.

# VERSI SCIOLTI.

#### INNO

#### ALL' ARMONIA

Harmonia nimirum inconspicabile quiddam et incorporum, et puicherrimum quid , et divinium. Plato in Phaedone.

Io questo a te consacro inno festoso, O sovrana Armonia , figlia del ciclo , Anzi donna del ciel , che nome ancora Non avea il ciel, e tu con l'altre prime Veraci, eterne, architettrici Idee Eotro notavi a l'ineffabil luce Della somma Cagion ; eri tu raggio Di quell'immenso, incomprensibil cerchio, In cui s'estende l'increata Mente. Se mai deno di vagheggiar mi punse Il tuo mirabil megistero, ond'hanno Ordin le cose, che produce amore ; Se a innamorar di tua bellessa il mondo, Che pur di te si bea, ma in te non vale Il corto occhio affimar, unqua ti cinsi Lucido velo di colori Ascrei a Deb! propinia m' ascolta, ed il mio canto Scave a te qual fumo arabo s' alsi. Tutto a la serve, o Dea: saggia natura

It one as here, to been signal natural force such belle at inc governo affida, La rotatila terra, o l'ignee. Sere, La rotatila terra, o l'ignee. Sere, Che rette da la tua mistica cetra Morono in sacra inviolabil danza. Te i muti regui de la notte antica, Ta i voti spanj del silennio eterno, Te vidaro, te udir, quando a la voce Onnifica, che glà se i misti abissi,

Caos nel grembo a l'erebe infinito. Quindi il sereno, disiabil, vago, Il ridente, tranquillo ordine apparve, Idolo espresso del divin tuo volto -E alla grand'opra ti si feo compagno; E chiamati da sè sursero il retto Moto circolator, e il labil tempo D'immota eternità mobile immago ; E l'uno spinse in via l'inerte mole, E lanciò il Sol ne l'improvviso assurro, Che il bujo original mettendo in volta La fulcida spiego veste del giorno . E colori de la natura il seno: L'altre dinanzi al Sol ratto si pose Giovane auriga del fiammante carro, Che le stagion ricircolanti, e i mesi, E i giorni mena irrequieto, e l'ore, E de le succedevoli apparense, Ch' ornan la terra, variate, e il cielo, Il giro infatigabile misura. L'ordine intanto appareggiando i corsi Spanj co' tempi, e a le distanze, e a' moti Inegualmente accomodando il peso A'diversi nel voto orbi notanti, Libro quel vicendevole contrasto . In cui s'appunta l'Universo, e regge. Ma fn ton man , che da le Grasie scorta , Da le Grazie, che stan sempre con teco, Di queto immobil lume ornò l'erranti , E d'un più vivo e tremulo le fisse Stelle, ed avvolse di mutabil chioma L'eccentrica cometa : essa distese . Qual tenue panno, che rifagia il mondo.

Gli elementi risposero. Dal tuo Lume percessa dileguò l'informe

Confusion , e si perdeo con l'atro

Indivisibil per sè, ma pur soggette Di quanta colassù miriam vagherze, Il fluidissim' otra, onde fra mille Dolri offiej di vita , anche più gajo A noi scendesse a rallegrare il guardo Il tremol raggio de la varia luce: Essa al dubbicso mar termine impose; Segnò le vie del folgore e del tuono, E soura il fluttuante arco dipisto La pacifica stese lri, che al Sole Rende in sette diviso il primo albore: Essa die l'ale a'sibilosi venti, Perchè spedito dai vapor terrestri L'elastico vigor del mobil aere Degli animali, de le piante all'uso Vario pur giovi, e a l'incromeoto, e a l'orto: Essa disseminò per ogni dove Lo spirto sottilissimo inquieto, Generator da le meteore ardenti, E le vicende armonizzo de l'anno: Finche del vario, per eui l'uno è bello, Tutto temprando con scavi modi Mirabilmenta, n Dea, festi natura Tratro agli occhi, musica agli orecchi, Inranto di ragion, prova di Dio, Fu allor, cha surto di natura il genjo, Candidissimo spirto, ale disciolse Possenti al, che pareggiò col volo L'estonsion delle erente cose, Del supremo poter quivi le tracce Scorgendo impresse, del saper supremo, E del supremo amor, di quanto in terra, Di quanto in aria e in mar spirto ha di vita Raccolse i sensi, uni lo voci, e a Dio Dando laudo, ed a te, mioistra a lui, Intoob l'inno , che dal rentro cupo Scosse la terra, ed echenniollo intorno L'expera volta dei rotauti cieli -Indi a loro s'aggiunse, e ripercosso Da un orbe a l'altro ondeggerà mai sempre Lingua perenne del eresto mondo.

Ma se il volar de la raginne eterna Di tutte cose a te commiso il freno, Ond'è, ehe l'nom, eui dist docil lime Temprò natura, e di al dotri affetti Gl'impresse il cor, che duola al duolo altrui, Mentre versagli in copia essa, o disserra Mille dolcezze, a frutti ed erbe, quaote Soo le stille di pioggia, e i rai del Sole, Mentre pur vaga di piacergli, alterna Il versatilo aspetto e il vario seno, Fa poi contrastu al tno soave impero? L'uomo si bella de la causa prima Opea ed immago, che spiegondo il riso Erga la fronte, o il riel vagbeggia; l' uni Al qual tu stessa, o Dea, del proprio marrhio L'invisibil de l'alma indole impronti; De l'alma, effluvio de la somma essenza, Che ad essa, come al Sole i micor astri Centreggiano da forza intima spinti, Tende, e con essa per simile impuiso A riunirsi eternamente aspira,

Sarà discorde a la natura, al ciclo? Discorderà da sè medesmo aprora? Deh! guardalo, gran Dea. Ve come inforsa Tra la folla speraoga e il van timore, Simularro d'orgoglie e di viltate, Misto d'ombra e di luce, arbitro a servo De le cose, e del ver giudice solo, E sel prozo a l'errer. Torbide larve, Impeti ciechi di stemprati affetti Perturbatori de l'equalil metro, Che fa concordo con la mento il core : E del cor l'an con l'altro ogni desio, L'ingembran si, l'aggiran al col fiotto Di moltiplici orror, ch'oi mai non posa Sempre incerto di sò, da sè difforn Sempre, e ognor lunge dal heato lido, Ove promessa a lui , conforto e premio Al dritto oprar, felicità l'invita. E tu , letizia , de l'interna calma Figlia; che di tuo fiato animi e avvivi Le vaghe d'onesta placide voglie; Tu, darui rado, anzi pon mai, diporte Lumano, liberal, mite, benigno, Il sociale di giovar talcoto, Cedi al duro rimorso, ed a la fredda Tri-tessa, innanzi a cui nineramente Moltiplicata d'ogai mal l'immago Difformasi così , come al mali; no Chiaror di Luna il panegger che guarda L'ombre distese dai fra ppusting cetti, Strane giganteggiar forme, e sembianzo Terribili venir mirasi a fronte. Quindi aspro fiele il cor pasce; o lo spirto Da nurolose visioni appresso Qual per lo solfo il distendibil nere S'impiglia , e , spento il buon vigor natio , Livor sol cova, e malvaler nutrira, Cosi la losca opininne audace, La sdeznosa di freno fantasia, Questa ognor prouta a secondar dei seasi L'arder severchie e l'intemperie acerba, Quella che tratta come cosa salda Vano ombre, e pono de le cose al pregio Infalbbil misura il proprio affetto, Qual si costringe il rigido metallo A figurar i d'idrate imprente. Torron dal segno, ove risiede il rero, Il dritto giudicar. Invan ragione, Sacra favilla de la prima fiamuna, Che a l'uom l'anima accende, e la fa bella, S'adopra invano a diradar la nebbia, Che dal torbido cor s'alza a la mente, E impecetrabil le si addecsa intorno; Ch'anzi lalora affascinata il puro Occhio anch' essa vi appanna, e corre in braccio Baldansosa a l'error, che fa l' nom fera-Stolto I che erede di cangiarsi in Nume. Trista condizion l E forse a talo Dura fatal necessità ei preme, Come naturalmente occhio a la luce, E ad armoniro suon volgesi orecchio i Tu, che possanza col voler agguagli,

E sempre del voler bontà fai norma, Perche di due si mal concordi essense Pesti del ciel l'eredo, e il festi a un temp

Piacenente, ente immortal, un verme, un l'inf Ma invan cha da sè stesso altronde cerca il mal sesne d'Adam del proprio scorno La misera cazion. Tu lo sos erni. Equabilo Armonia, else in lui per questa Discorde essensial tempra fai prova Di tuo poter, di tua muralol arte, Or'ci ilocilo a te segua e accondi D'innata volontà, che al bone aspira . I bei principj, ond ha salute e vita. E se ben cure edaci, arti fastidj, Scabrosi morbi, e morte, ultimo danno, Per cui natura col Fattor si lagna, A l'ordine miglior turbino il corso; Pur rouse salda tra procelle e nembi Serba sua logge il vicendevol mare, Tu quel corregai, setto vario forme Trastigurando te medesma; e sempre Teco concorde uni diversi uffin, E solo il tutto a conservaro intess Tempri a mass.mo beu minimo male : Ne lo tempera sol, ma ea coesoli La salubre amaressa, aprendo ai sensi Sorgeuti di piacer. Prima fra tutte, E liglia a to vien Melodia, stillauta Limpida vana di vocal diletto Esca dei cuori, per cui spira a l'alma Aura sottil d'armonico concacto, Che nel sen del dolor desta la gioja, E giustifica e l'uom l'opra di Dio. Tal dopo le raggianti ore del giorno Succedon l'aitre de la notte amica. Del gilenzio e de l'ombre : a loi si veste Il moltiplice aspetto de la core D'uniforme visibile tenchre. Maneeno ai sensi i rari oggetti , ed alta Regna quiete, immagine di morta; Sospeso il moto par, uatura jurreta. S'aggravano i vapor, striscian sorr'essi Neri fantasnii, e li accompagna un tristo Gemito sconcio di ferali augelli. Che mrtton non veduti ancor paura. Ma da l'oriental balso vibrando Suoi raggi a cerchio li saetta il Sole Alma del moudo, a il malirno ser fosco inoudando di luce e di colori, Sparge salute, e l'universo envive. E chi da l'uom più ne gioisce, e a l'uo Chi può far mustra, al paragon, di tanto E si diverso d'armonia teroro? In lui finessa di sincero udito Giudice d'ogni suono e cui non fugge Esilità di tenui note, o a cui Di molte associate il fragor pieno Colpeggia a un tempo, ed il piacere addoppia; Di ben smetrizzan organi a lui Dedaleo magistero, o petto e labbro Artelios di voci, a delle voci Abila i modi a variar col canto:

Doril d'affetti qualità, che d'enra Modulatrice al vezreggiar s'accorda, E a tennre di les vibrasi e posta, In su le vio del giocondato orcerbio Chiamando l'alma, rhe da lei sol pende, Tal che questa incomincia ovo pur quello Finisce di gioir ; gioia celesto, Che scorga a lei da la racion sovrana Immutabil dei numeri, che vita Han ila sè stessi. Fa diletto a l'alma Ber nei distinti armonici intervalli L'ordin, che a voci dinimili il varco Fra le cognate consonanze adegua ; E quel dilotto le ricolma o compie, Forma del bello, l'unitade, a cui, Poiché da imitatrice arte condotta Vacar nel seno di natura, e al raggio Di verità si colorer, lo voci Con regolato error fanuo ritorno. Tal nei coegiunti rai dal Sole emerge Il armigenio lucido enndere, E poi che nel moodan chiostro ognun feo Leggiadra pompa del color natio, Tornan coefusi a biancheggiar nel Sola,

Ma tu pnoi sola rivelarci, o Dea, Qual sia l'incanto grazioso, a quale Il poter dei suoi numeri : tu pnoi Sola a gli eterci spirti, e di te degni Pinger la giora , che Juballa amalso Allorchè melodia dioansi ignota, E molle al par di carezzevol anna Gli ondoleggiera su la tree corda . E dai ben traforati intesti lerni Sprizionandosi tremela o canora. Facca d'interno e lui curveti, o presi Di giocondo stupore y immobilmente Pendere i spoi fratelli, elibri di fede. Che in quelle voci ragionasse un Dio. Tu poi sola svelar l'estasi sacra D'Enome, che primier l'alto ineffabile Aome invocato, in mental foco accesi Figli del core inni scioglicva a lui, Che non esteso l'infinito abbraccia. E di sè stesso immensità riempie, Del tutto largitor, Correva il vate Su le penna da l'enima rapita Gl'ignoti abissi del poter sovrano. E del sovrano amor : a dolce allera Tu gli versavi su la lebbra il canto, Che ripassando per la vie dal core Scorreva in guisa di nettarea fonta.

Quale piacesti a te, quando dal grave Organo isunitata auer trefe Vergin melediesa, e l'esor ereble Del museo concento. Ella col sussota e la companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la com

Se non che forse rammentae ti giora

Conforme alberge de la music' aima; E quiesta possia ad informaria seca-; Che in te specchiessi, e del tuo purocarmpio Berve la lura, e dei periodi tuoi L'immortal tempra apprava, e tal suggello Si feo di te, che inimiabil soppe De l'armonica Idea far fede al mondo.

Dels Isona, o muical Vergino, poroa ; El fishe genio, cho ammaliando i surio L'Aime sol pasce di raçios digiuno. Sel frequente testro, simblique socia Di visio e di virrio, genio proterro, con el visio e di virrio, genio proterro. Dels visio e di virrio, genio proterro. L'escuiscos a foliagira not tempo; Dels visio giunti proporti per la visio e del Qual piacquo a tra del vi condicari in terra. Rigiera, o muscal Vergin, chrora. Rigiera i producido visio del visio del Rigiera i producido del visio del visio del Gli affetti in out o roscorda e i sensi al "diras,"

# E questa a Lui, che di tutt'alma è centro. L' A N D R O G I N O

PRR NORRE Mayran all'ardente unaial faculta , Che all'amoroso talamo ti scorge , Altri, giovia Signor, con cetro e carmi Gli avi dall' urna richiamando applaude, E d'augurj percomo il cielo echeggia, Lascia ch'io nel sermon prisco a te venga Ornando un sogno dell' Egizia Scuola; Mistico sogno, che se piacque a Plato, Non inderno è di to, che puoi per esso Del bel tuo stato affigurar l'imago. No di gemma spiendor, ne forza d'auro, Na covartati d'ostro eburnei letti, No mille campi, a mille buci fatica, Lusurianti d'infinita mome No qual più cosa nom giova altra o più aggra-Tanto a vedersi è bello, e non val tanto, (da, Sgombre la cure, a giocoodare un core, Quanto amistà di conjugale affetto, Che due bell'alme aquodi, e in dolci tempe Nut vario corso dalla varia vita. D'un concorde volere ambo le pasca Questa non tiensi a un biondo erin, che all'uso S'adatti , e al garbo d'ariosa fronte , Debil sostegno i e non si tiene a nn vago Color, che per merdace aura o per lieve, E a chi d'uom nacqua inevitabil morbo, O, per tempo, che sprona e più non torna, Purando il fiar d'ogni terrena cosa, Langue, e l'età ch'è si temuta anauccia : Ma da virtù tinn qualitade, e solo Specchiasi in essa, e se ne fa suggello, E per essa i mortali uguaglia ai Numi. Volcea staring, che dell'umana stirpe

Da quello, che oggi appare, era divena La sembianaa e la sorte; era indiviso Nome femminamaschio : e questo a quella Temprato e misto, intera forma uscio Dalla man fabbra dell'Olimpio Giovo. Dagli omeri sorgea hifronto repo, Quattro la braccia discendeano, quettro Le gambo avvicendavanti, gli orecelti Sporgean pur quattro: in uno cravi quanto No ristora da morte. Immane forsa Reggea que'corpi riquadrati o destri A mover ritto, o se il chiedea va licase, Saltando in capo, e rotrando a spira, Lungo in brev'ora a misurar cammino Immagini chi può coma la genti Sopra la terra allor guidasser giorni Senza sinistri , da tristema intatte , Ne d'avversa avvenir sorte presaghe. Ma di tal sorte imbaldanzito, il dono Per cui fiorfa di possa, ardea di gioia, A proprio scorno Androgino ritorso, lograto al donator i chè avvion pur sempre Che al benefisio gronoscenza è preggo, Come da rorpo inseparabil ombra, Ebre d'audocia le auperbe merti Si consigliaro di far forza al Cielo. E disertar del bunn Saturno il regno. Limpida luce di miglior consiglio Invano folgorava entro a que' petti , E lor mostrava invan, che a folle impresa Sempre consegue irreparabil danno . « Ne campa molto chi con Dii combatto. La perversa d'Androgino baldanza Vide il Tonante : e benchè interno a lui Rimbombi il cupo infatigabil tuono, E'l sempre vivo folgore roweggi, A scoccar pronto, e a rinnovar l'esempio, Ondo i protervi dalla terra figli, Torva, aspra, fiera, abbominosa prole, Dal tricuspide telo in val di Fleera Giacquer percessi, folgorati, e tutti Spiranti orror di smisurata morte : Non comandò che sulla schiatta iniqua Tal piombasse vendetta, e sol si piacque Scuoterne i vanti, e il primo bea far man E Mercurio chiamando a sè, gli disse : La brigante ta vedi umana razza, Mia larghezza abusando e sua ventura, Alsar contro di mo fronte vubella, Debita pena ai fallitor sul espo Caschi, a gli assonni : d'un voler con Tom: Nomesi ultrice bilanciolla , o quadra A me, che non decreto indarao mai, In duo si parta Androgino: divisa Cost l'integrità del primo aspetto, Con le forse svigorite, e sciolta L'equalite coal tempra del core, Cruccio amaro redendel, si divessi Dal tracotar superbicco, e vegga Cho Giove è sommo , e signoreggia a tutto. A to l'opra commetto, a te cho il troppo Scaltro Prometeo, rapitor del foco,

Festi inchiovar sulla Cancasca rape Pasto all'oquila cierno, L'disti ? or parti-

Hitpues al mothi l'Allandide arako, il pomnto seppelle austita a lespo, è degli curei talar vente le piante, Ondi esa puote, sie va senado e nubi. Secreto fi tilina e di Vettuno i campi. Secreto fi tilina e di Vettuno i campi. Secreto fi tilina e di Vettuno i campi. No la remenda chila verga adessata Da l'abrici distinita attorti serpi, Per eu in e l'eggii eternalimente lali el langini del moti i nerri, all'ona, al langini del moti in erri, all'ona, con considerato in esa di potere infue. Chi lano in essa di potere infue. L'onnigiosente adunator de membi.

Alato il capo, alato il piè, nel volto Arieggiante di Giove il voler, scendo Pel sentiero de'venti e nelle nubi, Il celeste, uccisor d'Argo, messaggio, Ratto così , che va men ratto il nibbio Sulle space ali , alto stridente augello , E lo sparviere, che disteso aleggia. Fu giunto a terra, ragguardo, di corto Androgino trovato chie, e fe' motto. Libero cenno dell'Egioco Giove, Largo-veggente , agitator del tuono , Di lui, che a tutti per possaeza è sopra, Mandami a te. Gl'insani vanti , ond'oso Di conturbar fosti l'Olimpo, e nuda Render di scettro l'invincibil destan Vibratriec del fulmine, in te vuole. Alisero I menomar, e farti saggio, Che in Ciel v'ba nn tale, che fa forza ai forti-Disse : e levata la terribil verga ,

Divinamente pel diritto messo Androgino percesse. In duo fendute Ecco scoppiarsi, ed allenar le membra În pria già tanto poderose, ed alto Prondere aspetto le disgiunte parti, E pur di ricongiunge rsi bramose. Così partita da veloce remo, O da possenti notatrici braccia, L'onda gorgoglia , e ricorrendo a tergo Risarcir cerca lo squarciato velo. Cillenio intanto messaggier , recando Novella in Ciel dell'abbidito conno. Degli umani descrisse il dolor grave, Onde in selve tra fiere , e a queste ugual L'un senza pace ognor dell'altro in traccia Menan la vita disperatamente Preda d'ambasce, e di bestemmie o d'ente Dannando il giorno, che miraro il sole, Chiaman funesto d'esistenza il dono. Un riso acerbo cacció fuori il Padre Deeli pomini e de' Numi , e da quel riso Il piacer trolucca della vendetta. Quando di mezzo alle stellanti ruote Tutta atteggiata di soave affetto, Mosse Pietade , o la seguiano ancella Con gli occhi in pianto, o pallor tinte il viso Lo vacilianti pavide Proghiere.

Sortirono l'impero alto del Cielo: Tu che l'impari cose adegui, e all'im Leghi le somme , e le inimiche accordi , Spirando a tutte spirito di vita, E d'ammirabil tempri ordina il Mondo, A noi facil consenti. Or già tua voglia Empiè la retto-consigliante Astron; Già del malnato Androgino per lei L'alteressa piego, mendossi il rio, Che in te commise. Ve' quai pena ei soffre A portar tormentose, a mirar triste, Da se stesso diviso, e da se stesso. Fuor d'ozni spemo, e sensa posa, attratto. Ascolta, o Padre, con quali alte grida Li chiama morte, che lo afferri e apagna No fia sorda colei , che d'essa albergo Fatto vorrebbe l' Universo , e tutto Sileazio, solitudine, deserto. Ne altare a te più sorgeria , ne tempio Dell'uman culto testimon , ne l'inn Che ti fe' spesso a rimirare invito E d'arnelli incorrotti e pingui capre, Ostia votiva, e di noveanj buoi.

E diese: Padre , eni Destino a Forza

Mente di Gieve, Lampeggiò d'un riso Promettitore di conferto e pace L'Egioco Padre : indi ad Amor fe' cenno : Ed Amor che bellissimo fra' Dii Surse di Caes con ali d'oro a tergo, E nella mole delle cose immonsa Per varie guise sua virtà comparte ; Perchè scendendo, e saettando i cori Con quell'areo possente, a eni non vala, Perrata maglia e adamantina piastra, Ciascun di sua metà facesse accorto : E fu poi cura d'Imeneo, la bella Opra compir cui diè principio Amore, E sbramando i desii, la salme anendo In mero alterno indissolubil nodo, Ammendar morte, e rinterrar natura

Lo priego di Pietà scosse la salda

O lui beato, che per don d'Amore, Veracemente sun metà ritrova! E te beato tre finte e quattro, O giovine Signor, che la trovasti Nell'Insubre Donzella, a cui ti annodi, Tra le speranze della patrin e i plausi, Che a te suo buon cutter, a sioglie Elicona.

POEMETTO

PER LAUREA IN LEGGI

CAVALIER TORINESE.

On che ti siede su la bionda chioma Pel giudizio de' Padri alto a concorde L'opor sudato de le dotte fronti, Lascia, che in messo l'allegressa e i plausi Che t'accerchian frementi , ench'io disciol a Non ignobili versi, io da le Muse Fido cultore, e lodator non compro. Li meditai su le pensose carte Di Focilido saggio, e da l' Ascreo, Che il fratallo assanno, d'opre e di giorni L'ordine vario divisando e l'uso, E del più saggio, onda le ferree tempre De l'atroce Dracon cessaro, od ebbe Leggi auree Atene, aurei consigli il moodo. Pochi, nè forse e l'argomento uguali, Essi fiéno, Signor ; ma in breva giro Gran cose accorlio un Apollineo spirto . Quando vera dal Numa aura lo infiamma. Tal ne lo scudo, che al figliuol d'Anchiso Rilevò con sottile arte Vulceno, E la lupa nodrice e Manlio a Tullo Ed il Tevere e Clalia , o in ordin lungo Apparian le battaglie aspre e i trionfi De'fier nipoti a i gran disegni a l'opre, Che fer provincia l'Universo a Roma.

In fresca etade , su' robusti vanni Del valoca intelletto omai varcata Le vie d'ogni saper, d'ogni bell'erte Già colto il fiore omai , franco poggiasti Là've ben pochi lungo studio addusse, E durata per molti anni fatica. Di bocca in bocca e d'uno in altro orecchio Vola cinto di glorie oggi il tuo nome, Plaudono i saggi, e ne gli enesti petti Speme germoglia, di beati frutti Promattitrica. Ecco alfin surto al fine . E te giascun goda additar , chi l'arti Del versatila inganno, inique turba, Cacci di nido, e la diversa trame E il tristo vezzo di coprir col bianco Abito d'equità la para frode A tal rintussi, che nè men di furto Osin di Temi avvicinarsi al tempio ; E, sua merre, degno di lei ministro. Interpreta di lei degno . l'intera Fede, il candor ingenno, i sacri patti Tanandori par man visibilmente, Non più odiose guerdaran la soglie Del vicendevol Fore ; ovo d'or grave, Fino al cospetto da' togati Padri Une lance trabocca , a l'altra in elte Va di gemiti piena o di sospiri, Che in cenci avvolta trae l'egra in Sporanza antica, a cui tenora avverso Rispose ognor d'opre peggiori ; a quanti , Che avverar qualla prometteao, la giuste Eternano querela l'Eppur di plaaso Grido a lor suona oltraggiator dal vero, E fama da' lor nomi ampio la tube. Ma volgar fama rassomiglia a scarso Finme, che porta a fior d'acqua la cose Leggieri a vana, o la massiere affonde. Loda, che è di virtù riflessa immago Qualità prende, a del color si tinga Di chi la ripercote; e, quel ritorne

Da vario specchio variata Ince. Multiplice rivesta indole, e spesso Ella è tutt'eltro che spleodor d'Eroi. Ma il fia di ta, se la vorrai da' pechi, Giovando a tatti , meritar , da' pochi A hbrar atti, a col capace senno Compronder da l'egregie opre la mole, Cui del suo marchio suggellò virtute. Così acquistàrla i tuoi maggiori amuti Nomi a la patria , e riveriti al mondo: Quei, che piene di mente e di ronziglio Incorrotto vegliò del Regio Conso. Possanza de lo stato, astro del Trono L'equabil corso; e l'altro, a cui vermiglio Manto ricinse, del Voler superno Arbitro in terra, il Vaticano, e il feo Nova al solio di Pier salda colonna. In lor fisa lo seuardo : essi a te sieno Luma rischierator da la profonda Caligine, che copre, a di perigli Il travaglioso civil calle ingombre. E dopo che per lor visto avrai , quale , Onde a la patria, e te giovi ed e'tnoi Abbi diritto a linear rammino: To pieno il cuor dalla sicura idea Imprendito animoso, e non t'allenti Di virtute namico ozio e d'Eroi. Siccome giovinetta aquila , innanzi Di commettersi a l'auro , il molto cieto , Cui varear deve, ed i perigli esplora, E col guardo misure il mar, la terre; Parchè mal conscia di sue forzo, incerta Smarrirsi pava, a venir manco in mezzo I vani intermioati aeroi campi : Poi giù posto il timor sforza il desio, L'ardimento rinflamme, e di sue penne L'encor sopita vigorie tentando Fa dal proprio valor cimento; a largo Apre il vol, fende già l'ner, che rombe Al fatigato gareggiar de l'eli , E tanto al suol va lunge, a tanto el Sole, Tutta sua lana adoperando, appressa, Cha dritta a l'occhio si minora, o pordo. Pocho orma impresse, del viaggio appi Ti lasci indictro il cominciar : ah vedi In forme di donzella atti a sembianza Di virtù simulando a d'onestate , Starti , Signor , due gran nemiche a fronte , Cho insidioso ti porrauno assalto Co i falsi ben , che tanti hanno fatt'orbi. La passa ambision, che sè disfrena, Fattasi centro da la forse attrui, A fastigio d'onor; e leggi o dritti D' umaoitada, d'amistada a sangue, Sol ehe paggi colà , preme , o calpesta ; E le cieca Avarisia, ingorda lopa, Cha dopo il pasto più cha prima ha famo, E, mentre agogne a dishramarsi il sangue, Che tutto inaffia circolando e erviva. Il gran corpo civil, depreda e sugge, Poi ne l'infette sue vena sepolta Marcir lo lascia sensa forza e moto-

Forse ne campi di Cutiua e al Faro Erano incontro di simil periglio Le furliuele de Ferco angui-crinite. E l'Acheleidi da l'infame ranto. Strigneane queste ad obbliar cammino Gli ammaliati passeggieri ; e quello I riguardanti attoniti fean pietra. Schifa , Signer , la infide , e te non vince Prestigioso di promesse incanto, O anthigua storia di passati esempi. Che se con eme nal difficil turbo. Che le publikche cose aggira a volve, Speuro affrontarti a soffermarti à fersa , Di Perseo il braccio poderoso, a'l senno Ti risovvenga del prudente Ulisse. Contenas ed ener seguen l'uom prodo. Ch'orma non terce da le vie dal retto, E a ini son vera indifettibil luce. Le ricchezze, rhe a l'uom largiro Iddii, Non variate al sariar de tempi , L salde a l'arto di nemica sorta Durane; quelle, che malizia edune Con l'artificio di consiglio birco, Invelentaria al possessor van dietro , E in guni danno di cosso ed in sinistro. Perebe la nequitosa opra, quel dardo Che nel saettater si ripercote, Su l'artrice torna, a il conscio petto Serragli e fiede con acuta sfersa ; Così a la prola di Giapeto audace, Involator de la celeste fiamnia, Peiche de l'infrangibile edamaut Ebbel co i nodi assinto il Dio di Lenno Su l'altissimo Caucaso, vien sopre Famelico avveltor dal rostro adunco , E'l fegate immertal gli picchia e rodo, L'ogni con veggente occhie di Giove, Intenditore d'egni cosa, il chiuso Apra velamo de le menti, a in tutte Le pieghevoli vie dr i cor s'interna, E ne squadre i disegni ; a quala e un punto Euro sonante ammassater di nubi, Di nembi agitatore e di procelle, Del mar, rhe vario romoreggia, il fendo Rimescola pescoso, e i seminati Del frugifero suel lieti deserta, Pei si leva in Olimpo ; indi une spirto Dispiccasi di zelliro soase, Che i nugoli direde, e la gran forza Rifolgora del Sole esvisatrice, Cho la terre ubertosa, il mare a l'etre Rinverdisce, inazzure, inostra e bra; Tal ministre di Giove alto in consiglio Vendetta piemba, a il malaccorte fabbro Degl'involuti scaltrimenti abbatto Os'esso volga, ov'esso guati, e fienco Stagli Calamità col guarde oscuro . Disamabil compagna, e del suo tetro Color tingende qualairoglia ebbietto, Che pel sarco da' sensi al cor viaggia, Volge in amaro de la vita il dolce, E le chiome bianchir fa innanni tempo,

E lungh, di felulitate è secs. De gli atti s'entire è le paratle necorde ; Quas fone sue petto arud di Temi. Figliano e lui e instatte grengé, e lei Nootano i campi an la messe bienda E i vitiferi celli e gli tuti boschi Di teoro nattennad rédene a fuit la flurida feicha à la secura Tranquillitate in guardia preude e seba Tranquillitate in guardia preude e seba Vecchiera a la differentia de la constitución de

Ma quei fiorisce di tutte ventare .

Signer, fian questi i tuoi destini. In core Gentil si rara speme entra e s' annida z Ac sogno di chi veglia è la speranza, Quande il future con aperti segni Dal ben presente argomentar si puete. Cosl la tua sempre avvisori e cressa Continuata per longere etade Pure e rieca d'onor vena di angue ; Che per nova d'Amore epra e d'Imene Rimescolossi a le patrizie fonti. Da cui suo vanto trac l'eugusto Dora ; E o' vicin figli e a chi verrà de lero Lo spirto di magnanimi pensieri Conformi a que'de gli evi, a'tuci simili Imprima , a pasca d'alti sensi il core Di schiatta signoril primo retaggio.

#### INNO

# ALLA PACE DELL'ANINO DI TOMMASO PARRELL.

O sincera dell' alma, e ferma Pace Conforto da' mortali agri, del Ciele Figlia , ed alunna della mente eterna, Ob di piacer, che tra le vinte spoglie I coronati vincitor non hanno. Quaggiù ministra a quei, che il cialo ha cari Dove ti se' mai rifuggite ? E dove È il cor, che rendi tu felice in terra ? In qual contrada, di', festi soggiorno Alla tranquillitate, ed al riposo? Te in ogni lato, che fastosa, a large Grandessa alberghi, Ambision ricerca A te fre l'adorato oro rinchiuso L'insaziabil cupideam ancle : Le tua delizie a conseguir inteso In fra gli scogli, e l'ingannevol'ende L'aldo nocclier s'apre il cammino, e rede, Ch'ospite tu non sei d'onde, e di scogli. Quegli, cui roda il cor tenace cura, Tacito arrando per solingho ralli,

Guarda i fieretti aprir, surgar le fonti,

E cerca all'inquieta alma riposo.

Qual lo già tempot oimèl esca è d'affanue Il solitario dello selve orrore. Non felice è colui, che lunga al su Di porpora trascina ondosa vesta ; Ne chi levasi al ciolo, e ne misura Ampiezza e giro, meditando il vario Corso degli astri, od i secreti esplora Che della terra in seno, e tra'l mistero D' un silenzio divin natura seconde. Quanti di lal folicità fan segno A'lor desir , musiono in essi ; il vero Lontanasi , rifugge ; o a lor da fronte Dubbiezza sta , ch'ogni savere inforsa-Mostrati, emabil Pace, idolo e Numa D'ogni mortal. Se fra nel scendi , il mendo L'orto sarà delle delizio antico -Sara dell'unmo paradiso il core,

Satu autu umore parento i revies.
Tal lo centres d'un locabellat au all'ambre.
Tal lo centres d'un locabellat au all'ambre.
La nice pensier non m'avrisit, chef irani
Sossim mérican parele. In merca al queto
Songiacres a me ri fea seuir presente
La britishe della Gressia. Rengri,
Ella dierea, il tue voler, nommetti
G'interni noist, ildio consost, il drore
S agras a friuri il piscer pare e veve,
Che dali frantie il haud dierea;
Me di tue herme allora code il no petto
Me di tue herme allora code ilu opetto.

Oh potess' ie sotto l'ombrel di sparto Faggio posando in su la molle erbetta, Mentre volgono i mosi I giorni o l'ore Di questa solitudina beate, Di puri alletti empiere il cor! Poteggi Dietro la scorta degli antichi vati Nelle relecti vision lo spirto Pascere, inchbriar, disciorlo in vive Pregbiere ed inni j senza offesa altrui Piacer potemi a tutti uomini , pago Esser, a Dio gradir, e togli lui, Altri ne amar ne contentar giammai ! Mentre del vario colorato emmanto Questi giardin m'incanteranno il guardo , Mentre l'orecehio blandiramnii il dolce Fra or di queste limpidistim' seque, Voci dal petto io manderò canore, La cetra intenerò ; Tu selo oggetto, Gran Padre di natura, al canto mio.

Gran Befer di natura, al casito mio. Sel, che raggiate ma carriera corre, Percia s'aggiorni, e si rallegri il mosslo, Lana, che giende di riffera tuez. Lana, che giende di riffera tuez. Mare, che vota imumerabili cade, Selve di riamonti alberi ingombre, Largo di mesi biondeggiar, e quanto Ma si fanonadi cereta el garedo. Pia mbietto a'mie carrat. In ler laqueggietrate del de Patte perlan le cose. Tatta del de Patte perlan le cose. Larzo di non del carrat. La carriera del percia con Ease insto a perter, parlen col labbro. Ob disvista meste de norral.

Che senan pesa tra nognas do , val Immagiori di ben seguendo false, Opra l'usana anties, e to governi Impeto a foga di smodati affetti. Per to beatistinia ni ecceli, Che pareggi la mia y redrai, ma tardi, Che pareggi la mia y redrai, ma tardi, Che da quella, ch'io traggo in messo a queste Ermo silvostre taciturno asilo, Comincia il bro della futura vita.

CANTO NOTTURNO

LA MORTE

DAS MEDESINO.

Muro chiaror di paltida lucerna Mo non vedrà vegliar lo notti, immoto Gli occhi pensosi in su le carte, ond'alto l'anno quaggiù rumor le scole e i Sofi. Troppo dal Ver, da Sapienza troppo Disviano costor | o se pur d'essi Talun ne segna il desiato calle. È difficilo, è lungo : agerol , breve A me lo addita Sapionza ; seco Movo ie colà , dov'ella mostra il Veco. Com'è profondo quell'assurro , in cui L'etere si colora , e stan librata Fiammelle innumerabili infinite, Che non perdon scintille! oh coma i suci Cerchi rimisurando empio lo nuove Falcate corna il gelido pianeta, Che tal non torna mai qual si diparto ! Dorme lo spirto di l'azonio, e tace L'equabil lago, nel cui vitreo seno, Riscintillando a me, scesor le stelle. Vobulosa caligine ricopro Quanto suolo colà stendesi n destra Dirubandolo al guardo ; offresi a manea Vista di monumenti, a' quai le spondo Squallor di stagnanta acqua accorchia a lam-Questa, che morte in sunn lugulire opore, (be. D'amido museo e d'ellera tenace Avritichiata terre, a cui di costa Percuston raggi lividi di luna, Scorta al fa de le mie luci lneerte, Impresso di tristezza al'o pensiero Stammi grave su l'alma, ora ch' io questi Sepoleri appresso al destin sacri, e mentre In su quest'ossa d'onor degne io muto L'ormo leggieri , interna voce escolto : OF EST: MORTI GIA' VISSERO; STAGIONE VERRA'CHE TU CHE VIVE ANDRAS SOTTERRA. Questi tessuti di flessibil giunco Feretri da nessun nome seguati, Che interrompono il suolo , a me fan chiare-

Che interrompono il suolo 1 a me fan chia Oro giaco l'inopia è la fatica. Quelle operose lastro, e in cerchio rotte Ricoprono color che senza lode E senza infamia di natali , oscuri Vistero, e scarsa ambisito il punse. Debile schermo da l'obblio vorace Stanno i lor nomi su lo pietre incisi ; Fana passavi sopra, e de gli amici, Che lor denno seguir, li rade il piede.

Agasti urne magne, she redate orgoglio silevis in marno, dore l'ona han pace Sati archi da colonne ardue soposis, Queste, au cui seolutra la stance sil maglio , E lo cadpello, efficiando busti E simulacri in largime, sm quotos Del fasto mieraholo gli avanai. Tal do Caradi è il destina tromba di Pama Empiere in vita, o non unirne il suoso. Che lusinga per por figlio negoti.

Ma chel mentre pensoso i volgo il guardo Riufecasi la luna, apresi il suolo, Spettacolo improvizat lescono a l'aura Respirata dai viri, ombre vestite De la cappa di morta; e a mo rincontro l'anti pallido, languide, e ne gli occhi Stammi il vano d'rappello. Una di tutte

Sunta voce: o mortal, morte conosci. Qui da un tasso fanébre, onde sampilla De gli estinti a le case atra rugiada, Odo gridar: bronzi, tacete il rauco, Che fende il lago, funeral rimbombo ; Mezzanotte varcò. Rotta da un sordo Gemito cupo, di quell'arid'ossa, Che dormono là dentro, esce tal voce : Ministra di spavonto e d'orror donna Son io nel falso apprender de le genti ; lo sono in lor pensier cima de'mali. Dal timor romandate case in mia mano Poser la falce, e pavontar poi l'opra Del van timor; folli l men siata industri A fabbricarvi di paura i sogni, Che non vi piomberà grave sul cuore L' amara tanto vision di morte. Morte è cammino, che sol mette a Dio, Tranquillo anlo, inviolabil porto Contro al furer del tempestoso mondo.

Danque a che pro l'inanimata salma Vestir di bruno animanto, e al non suo tetto Ombrar le porte di feral cipresso, Perpetuando ad arte i pensier tristi Di chi a noi sopravvive la che que veli Pastosamenta a terra stesi, e d'armi E canno, ombra d'impero, e de'cavalli Grave-traenti il lugobro feretro, La mestissima pompa, e i brun pennacchi Su la bassa cerrice alto-ondeggianti? Forse la spoglia del suo meglio vota Sente l'oper de mesti uffici ? Forse A lo spirto è mestier pompa di duolo? Quale a i tapin, che dal digiun consunti Vivi sepolti stagion lunga tenne Squallidezza di enreer senza lome D'almo conforto il cor s'allegra e brilla Di schietta gioia, se alfin loro è dato Risalutar il caro giorno e il Sole ;

Cosi tuti alme di virtuto amiche, Al fungir di quaggin, diletto issunda Maggior d'ogni armonia placido e puro. Incarcerate nel terrestre fango Chiuser d'amari di novero bever e Chè al diagregarsi la di fragil oma E di nervi conjunti immagia, s' apre Interminato a' lovo aguardi immenso Di leitia testro : ome le pismo Rapidissime levano, e inabissano Ne l'increata incanarabil tuoo.

ODE

SUL TEMPO DEL SIGNOR THOMAS.

Gia" d' Urania la sesta il trino aspetto Misurò dello spasio. O Tempo, o igneto Esser, cui l'alma sol cape, o torreuta Invisibil di secoli e di giorni, Anzi ch'io nel sepolero , ove mi tragge Il tno poter, precipiti, per poce Oso tno corso contemplar, Palese Chi farammi il momento, in eni nascesti? Quale a' principi tuoi salir può sguardo? Certo è però, che a Eternità si stendo Il tuo natal. Com non era ; e dentro La notte negra dell'abisse antico Inoperoso si giacca tuo germe. Ma quando a un tratto fur scosse, e s'apriro Del chaos le porte, e balenò di Soli Foco e scintillo, ta nascesti : imposo. L'Eterno a to tua legge, e disse al mote: Sarai metro do' Tempi ; e il Tempo sia , Disse a Natura, a te ministro : solo A me a attenga Eternitate. In vero Tal è l'essenza tua, gran Dio. Si volve Sotto al tuo piede il pelago degli anni , Scorrondo l'opre, che a perir tu festi, Senza che appressi all'immortal uno solio. Giorni infiniti , che cancella un l'altro . Secoli, che l'un l'altro insegue, e preme Son come nulla dell' Eterno al guardo. Ed io, cui polve ravviluppa, e fango, Cereberò contra il Tempo a me riparo? L'empito del suo vol mi caccia , e sforsa Ad occupar della sua vasta sfera Un punto solo, o l'anima smarrita Sotto al tremor de' miei passi lo stesso Punto rimira, che già fugge, o manca, Ov'io ml volga, ov'io mi guati, incontro Apparimenti di ruina , o vasto Orror di solitudine, o deserto L'occhio m' assale shigottito. Anne Tombe là , dovo il musco alte già crebbe , Sfearellate colonne, infrante mara ; Qui città, che fur larga esca di foco s

E in ogni parte l'Universo rende Solo i vestigi, che stamporvi il tempo. Tutto segiate a una possana a, terra, ctel, foce, à er, e, mestre e i rode, e chia Taciamente in seno della notte Le gran radie del caderol mondo, Sovra penno di foco arditamonto Oltre il erecto il mio pensire si lova A spaziar un gl'indistinti avaosi; Che del Tempo le man confuese, e sparze.

Sovra penne di foco arditamente Che del Tempo le man confuse, e sparse. S ecoli, rhe già foste, e che sarcte, Su via spronate di venirmi a fronte, E tutti nel momento, in ch'io pur sono, A riunievi concorrete. Armato In di fidanza ecco trascorro il largo Tutto de' Tompi ; ecro il presente arresto , Vivo pell'avvenir, Il Sol consunto In suo fervido corso a poco a poco Vedrà de raggi a sè mancar la fonte g E fian logre le forze a' mondi antichi. Quale i macigni da gran vetta alpioa Van . rotolando . a ruinar nol piano . L'nua su l'altra piomberan lo stelle. -Di qui ecminciamento avrà l'impero D'Eternitate, immenso mar, dov'entro Fia ogni com distrutto, e il Tempo, come Picciol ruscello, perderassi assorto. Ma dai secoli scerro, e fuor di morte Lo spirto mio de' nabissati mondi Andrà sieuro a rimirar la temba. Gran Dio, tu desti a'largle mar confine; Per te fima è la meta enco de' Tempi ; Qualo il momento della notte estrema? on sallo il mondo, tn lo vedi, e sai; E dal tno cenno esso spuntando, solo

Faranne il mondo, allor ch'ei cada, instrutto. Quando di sopra a' tetti alti stridente : Bronzo v'annunzia il trapassar dell'ore, Shigottimento subito vi prenda, Mortali : lo scoccar fiso di quelle Mi penetra si ratto insino all'elma, E si la scuote , che , l'orecchie tese , Già s'immagina udir voci di morte. Oh ciecho menti, qual v'aggire inganno? A vivere, e pensar un solo istante È a voi concesso, o al fugace istante Saravvi un peso? Ohime ! de' propri beni L'uom non si giova, e sua vita consuma, Senza consiglio , dissennato ; e , quando Intendere potría se stesso, merta Ei chiama , ed a sè stesso apre la tomba. L'un , cui ceot'anni incurvano , già spento E da nascensa ; a presso d'or si vonde L'esser da un altro, e s'incatena; questi Sotto la sferza d'inquieto gioco Pur si pasce d'effanni : il Tempo è neje Al ricco, cui fortuna impingua, a d'essa A costo, ne lo inganna. Ognun ni crede Viver falico allor quando men vivo. St folle error spogliatevi, mortali. L'anima solo all'uemo è vita ; o l'almi Sol vive atter che pensa. Essa per voi

Il Tempo debbe misurar. Seggessa Si rintracci da voi, de voi la somma Di viver con sò stesso arte s'apprenda : Nè contar vi fia grave ogni momento.

S'io mai dovessi al vil guadagno intesi Spendere , o in bassa servitute i giorni; Se il molle lusingar de'sensi avesse, Occi si fermo, a dipervarmi il core t O Tempo, io selamarei, l'ultima para Abbian questi occhi; affretta e morto errec Il non-esser prepongo all'esser vile. Ma so poi di virtate un gentil foco In qualche alma passar può da mio certe; Se a cuore emico confortar l'ambasce Unqua io potessi, o di mia debil destra All'oscura , indifesa , egra innocensa Tergere i pianti; o Tempo, il vol sospendi, Mia giovinezza deh rispetta l ah poma Di reverenza, e amor lunghi argomenti Memore e testimon di questo petto Da me raccor mia genitrice ! o voi Saote immortali Dee . Gloria e Virtute . Mo al regliato, cho al mio erin, già bian Faccia il fulgor di vostre ale corona.

# INNO

# AL CREATORE DI GIACCMO THEMSON.

Dr te grend'opra, e variata imago, Queste pur sono, onnipossente Padre, Stagion, che vanno con alterno giro. Pieno di Te rota il volubil anno. A la giolosa Primevera in fronto Passeggia l'amor tuo, la tua beltate, La tenerezza tua ; largo s'inflora Il campo, a Traddoleito cere n'olessa: La foresta rinverdo, il bosco ocheggia, Ed ogni senso, ed ogni core è gioia. Quindi tua gloria ne gli estivi megi Fulgida viene di ralore e luce: E al tuo Sole il pregnante anno di tutta Matnrità si colme. Ora nel tuono Parla tua voce sparentevolmento: Or ne'hoschi, e ruscelli, o rompa l'elba, O divampi meriggio, o l'aere imbruni, Smarra in dolci sibilanti enrette. Splende infinita nel festoso Autunno Tua largitate, o l'universo bea, Pomposamente gialleggiando in pioggia D'ambrosj frutti, cho raccolta, e quasi Attesorata in lucida corrento La steril faccia a l'aspro Verno inondi. To tremendo nel Vernol o nubi e nembi D'intorno a Te rovesciansi e tempesto Sovra tempeste roteando ; oh quale Maestà di tenébre ! erto su l' ali

Del turbine Tu spazi, e al mondo cenno Fai che t'adori, e co'gelati seffi Del pungente oquilos natura infreni.

Del punçente equilon natura infreni. Minica cercioi le qual divina in esso Forza e saper non si ravvina e sente 7 Sempletich, cle d'a minirabil arte St I-mpra, o mesce di idolto; o tonta Delleza a tal henoficeana aggiunta l'Imperestibil ombre cotran ne l'ombre di St vagamento digradanti jo quincio Un' futto emerge armonneo, che, mentre la moltiforni à avviceda angelia avviceda con la moltiforni à avviceda angelia.

Un Tutte emerge armonine, ebe, mentre la molitorina i avvicenda apsetti. Spira delectara, maravicine di egida. Spira delectara, maravicine o gicija. Vuon mone i dilian i Tre, ota la posente Destra aligum, ebe perenne attrice Va rivolgendo la toendi afreva l'invalezione proposi e i germa. Condo s'ingemma e lusurerggio Aprile. Lancie dal Tallo Sto torredo al giorne, del condo si l'abbo torredo al giorne, del simile del superiori del del del della d

Tutte fonti di vita empie di gioia. Antura ascolta. Ogni anima, che vive, Sotto l'ample del ciel tempio s'aduni Di culto in segno, e nniver ale ardente Cantico innalsi al Facitor sup eno. Seavemente, o Zelliri loquari, Garrite a Lui che di suo spirto avviva Vostra frenchezza : ne gli ombrosi spechi Di Lui parlate, n su gli derei gioghi, Ore il leggero tremelar del pino Sparge di sacro orror l'ombra suo cupa. Per voi, che di lontan romoreggiate, Ficri aquiloni , erollater del mondo. Impetuoso al ciel si spinga un canto . E dica, per chi tauta ira menato. Limp de fonti , tremoli rascelli , Concordate sue loudi , ed io lo ascolti , Mentre sacri appo voi medito i carmi, Cupi torrenti vorticosi e rapidi , Quete riviere, che la valle intorno lte baciando con obliqui giri, Piandite a Lui, Padre Occan, che serri Mondo segreto in te di maraviglie, Magnifica le ledi di Colui, Che a te con voce oltrepessente impera Ora il mugghia levar, or porti in calma, Nule indistinta d'edoroso inconso Deh! scepingete a Lui line, erbe o frutti. A Lui è il Sol , che vi matura , a Lui Il molle venticel, che vi profuma, E il color gajo, che vi tinge, a Lui. Voi , foreste , piegatevi ; ondeggiate A Lni messi granuse, e il canto vostro Passi nel cor del mietitor, che lieto Al bel raggin lunar torna a l'albergo. Vai, rho vegliate in ciel, quando la terra Dorme non consapevole, notturni Lumi piovete i graziosi raggi ,

Mentre gli Angeli van di spera in spera Armonizzando con l'argentes cetro. O la più bella del tuo Fabbro immago, O gran fonte del di , che sempre spandi Da un mondo a l'oltro un ocoán di vita , De le suo lodi ogni tno raggio imprimi, E poi le serivi di Natura in seno. Rotola il tuon: muto s'incurvi il mondo; Che il solenne echergiato inno ritorna Da nube a nube. Ripetete il belo Greggi montone, e lo serbate, o voi, Muscose rocce: rispendenti valli, Doppiate il suono, llegno il Gran Pastore, E'l tuo a' appressa imperturbabil regro. Tu qui , Deserto , non tener silensio , Tu, d'ogni cresturs il più selvaggio, Alsa no inno d'orribile rimbombo. Scoteteri, n fores'e; un canto rompa Da i boschi interminalile i poi quando L'infaticato giorno cade, o lascia I gorgheggienti velatori al sonno De gli augei soavissimo, oisoave Usignel, le ascoltanti embre consola, E sue landi da te la notte imperi. Principalmente tu , a cui sorride Tutto il rreato, e del ercato sei Cor, capo o lingua, il grando luno corone. he l'ampie ville popolose, in cui T'assembri, nmana stirpe, il nameroso Organo soffi la profonda voce, En gli acuti temprando i gravi modi, Le turde pose ricrescente allunghi; E lo voci di te simili a fiamma, Che a fiamma appresa si dilata e sale . In un concorde arder sorgane a l'etro. E se più rusticale ombra t'alletta, E un tempio far d'egni sacrato besco : De gli Angioli il concento, e de Pasteri L'avenn , o de Poeti Il plettro , o il ennto Di verginelle inestinguibil lando Alzino al Dio de le stagion, che fanno Per le stesse neme loro in sè ritorno. S'i' mai spargo d'obblio l'almo subbie"o Quando gemmano i fior , o sotto il Cana Imbiondisce il terren, o quando emila Autunno allegrator, n sorge in fosco Mattino il verno , a me la lingua ammuti Il fantasia perda i coleri, o resti, hlorto a la girja, d'alternare il core. No lati estremi de la verde terra, Nel settentrional vedovo sito . No l'icognite al canta Australi arene . O dove indore il Sol l'Indiche rupi. Dove inflamma, cadendo, il mar d'Atlante, l'ongami il fato, a me non cal s tutt'empie Di sua presenza Iddio, e ugual lo sente Romorosa città , deserta muto , Che allegrezza la spira ov' Ei dà vita. Quando a me sorrerrà l'estremo giorno, Che n'giorni eterni impennerammi il volo , Contento abbidiro. La ne futuri Mondi , di me fatto maggior me al canto

Così qualor ritorneranno al primo

Inviteran le maraviglie eterne; Chè gir non posso, ove non rida e spiri L'univernal Amer, chi atuto reggo Le sfere, a tutto che si tien con cuso. Da l'apparente mal traesdo il benn, Quinci il miglior, da cui l'ettimo, imme Seria inficia I alt i eli oni perdo in Lui; Splendore inenarrahila! Elequente Silennio alt vieni ç e a la sua loda intendi-

## POEMETTO

## L'AUGURIO

AI REALI SOVRANI DI PARMA IL PRIMO RELL'ANNO 1775.

Alma Sol, curru nicido, diem qui Promis, et celas, alimque, et idem Nascerie, possie nibil urbe Roma Visere majus. Honar. Carm. Secul.

Armo splender da la mondana sfera, Ministro infaticabil di Natura, O Sol, che per le mute orme del tempo I dissimili giorni, a l'ore uguali Traendo, le stagion comparti, a i mesi Verdi, spigosi , pampinosi a nudi, Care sembiaese del luggevol anno; Da l'anne, elle risorge , il corso affrena, E me non vano augure vata ascolta. Guerda qual clima, eve tu porti il giorno, Richiama i tempi, che fuggiro, a cui Fosti cortese de la prima luce : Risguarda a' luochi , che sentir beati La vital forza de' bei raggi tuei ; Poscia t'esalta, o Sol, che la più bella Coppia Real, che mai beame il trono, Che da'popoli amor fosse e sostagno,

Oggi tu redi de la Parma in riva. Qual tu trascorri da un confina a l'altr Il mondo, a tutto di chiaror le vesti; Essa così tutto misura, e d'alti Segna vestigi delle gloria il regno. E qual to scaldi, allumi, orni ed allegri Le colorate region de l'etra , Onde in ta pur la maestà rinchindi , Tela il gran sangue, ond'Ella com, col freno Tutta volga l' Europa a la fa bella Di magnanimo gesta e di virtute. Parò benigne a lei riversi, intanto Ch' ampie sue giro, copi si doni Pari a' fiori d' april, d'autunno a' fruit Il trascorrevol anno; e da que'doni I doni postri a gostra alma vanture Il patrio voto a neverar cominci. Così mai sempre ti circondi, o Sole : Di rai non-estinguibile ghirlanda;

Tenebroso Nonessere le cose De lo spento Universo, ardi tu solo Nel sen d'Eternità, fulgido avanso. Giorni sensa tristezza e sensa affanno, E scintillanti di latisia a speme Vegga Fereando de la pace in grembo. In sua bell'alma la Sovrana Idea Piaccia a se stessa, a se miraodo intorno, Come rapida rota a fisso perno. Velgere per concorda equabil moto D'indivisa possanza agevelmente L'altera ferma dal miclior governo Piaccia a sè ancor, mentre a lor mota insie-Ch'è il gran pubblico bee, facil conduce La moltiplici arcana opre di stato : Come dal lide Sicule, fra plausi Del huon lerone, lievemente a l'acque Arehimeda traca peso di nava Pensier giocondo di crescenti Figli, Di fida sposa gli rinnovi al petto L' immagine di sè. Fugça da Lui La squallida famiglia de le cure Torre, aspre, il cor dilaceranti a l'alma; E se de coronati ardui palagi, Da la logge superbe, a da'gran letti Auro-lucenti a dipartir non use Gli serramero intorno i negri vanni, Mala prova farian; che posa 3 Sotto l'asbergo del sentirsi pura, Stassi rincontro a lor, come ardue scoglio, Ch'impeto d'aquilon fischiando aveale. Sorre pel mare, e sta: rotto e disperso Balzagli interno il furiar de l'ende. S'ornin la belle succedevoli Ore De la pompa miglior, formin conciunte Un aureo giorno, avventureso a sacro Na'fasti da l'età : giorno che guidi Lucida schiera di feliei eventi. A cui maggier altre s'accoppi, a faccia Del tempo an giorne sol: gierno, che al son Levi la gloria di Fernande, a farmi Su Giustizia a Virtu, base de'regni, Del suo regno il destin , si che noi crolli Turbine di vicenda, ira di tempi; Nè 'l crollerà; chè non vacilla impero, Quando Bagion sieda sul trono, a detta Le sante leggi , che dal Ver riceve. Destra il guata fortuna, ab nen già quella, Cui fa' mobila a cioca al par di lui La sensa senno antorità del volgo : Ma l'altra, che ordinò ministra, a duca A variar, a permutar con certe Ordine in tarra gli splender mendani, La retta in suo voler, ferma in sua possa Onniveggente alta Cagion, che guarda, Care immagini sue, l'alme de Ragi, E neg verrai di questo di l'aspetto, Pallade, ornar del tuo Nume presente So to manchi... Ah I perdona, e Dear già tardo, Precorrendole, hai fatto il mie derire. lo la vagboggio; io nou m'inganno; è dessa; Scotitrice d'imperi asta, e con l'elmo Crinito in fronte, e cel terrore a finnco; Ma froedeggiante di pacata eliva Recande un rame, e da leggiadro stuolo Accompagnata di Scienze e d'Arti, Di pacifico regne alto ornamento. E dessa l'Atenca Pallade; e perla La lingua, ebe ascoltar Periclo e Memmo Ne i di , che Atene e Roma ehber migliori, Ella , quaetunque in cor l'ire aggie pronte, E si ricordi dell'ardir di Serse, Quando fier d'armi scateno terrente Atene a disertar , nide de l'Arti : L'operosa quiete a i floridi ozi Prepon di guerra a le dure opre, ed eme Di verace saper fornir le menti. Ed , ob , volta a Fernando , ed coli a lei , Come chi ascolta, e ascoltar creda il vero. Oh, gli dice, altri abbianzi pur graedezza D'impero immensa, a sè medesosa pondo ; E terre o mari epprimano, cercando A gl'immensi desir pace con l'armi, Cui dietro va desolamento o morte. Abbian pur essi do le centi doma L'involontario nmaggio a il tacit'edio. Ch'entro a' non domi cer ferre rinchiuse Scuoter proviocia, e regni à piccol vanto; Sostonergii è fatica. Avvien pur rado, Che e le conquiate , a la vitterie , end'alte Panno romor sciocchi mortali, il ciclo Consente : a disdegnom anxi non torea Da lor Temide il guardo, ella, cho i dritti Scerno o bilancia ; a d'ascoltar l'è forsa În tuono di vendetta a di piatate Non intese quaggin voci di sangue, De'popoli l'amor, noo la paura Fei too solo pensier io, che dal Fato Ebbi'l vegliar su'tuoi be'giorni allora Che le voce concorda do gli Dei Chiamò l'ilippo ad abitar le stelle, E a mirar To , To del suo genio erede Ad mpier quante in suo pensier chiudea, Tu ne'studi a fiorir nato di pace, Oh come ben sapesti a' miei consigli Volgere il senoo, a la paterna speme Con l'opre pareggiar! Già del tuo nome Fama riempie la miglior sua tromba . Ch'è serbeta a gli Eroi ; e tal dà suono, Che l'oltremonte e l'oltremar n'echengia. E a gli orecchi lassi caro par ginnge. Ma tu chiuso e Ta stesso i merti tuoi, Che por son marti , in To non vedi , e solo Altrui gli lasci misurar ; e intanto La meraviglia de loctani, il genio Emulo de' vicini, a' quai se'specchio, L'amor do'tnoi , cui de la vita il duro Cammin per To si raddolci cotanto, E milie iueliti spirti a correr presti Il travaglioso aringo, ove gl'inviti Lucido serto su la tocca meta,

Te chiaman padre, To richiaman padre,

Non con l'egida in petto, a in man la graso

Che da ogni lido a Te risuone. È lode D'Eroi cooforto, guiderden del merto, E tal mandarla i Sempiterni in terra. Godi, e t'allegra in rimembrar, chea qu Che staemi intorno, e rhe partendo i lascio A Te compagne, memoraodo albergo Già tua man larga aperse : arbitre e Dive D'ogni saper, ch'oltre il volubil corso Portar dei tempi, e sollevar fra Nomi Alessandro, Leou, Augusto, e Il Grande, Che a Te col sangua tramaodò l'esempio, Por dal tno nomo appelleren l'etade, E sarai Quinto fra cotanto grido Questa eternano i Ra, se ben con ess Cadano encor, ma non per esse, i Regni. Detto , sparve la Dea, L'almo drappello, Già sua corona , or di Fernando a late Posano; e come evvien quando l'un l'altro Conosce, dolcemente seco i passi Parteno, o l'ore: o chi rammeuta i marmi Da Gallico scarpel mutati to carna Su l'argivo Disegno, onde per primo Ogni bell'erte è bella ; o chi la moli D' Italica graodessa, e lo spiranti Tela, e foggiato ad ingemmar le voci D'actica piene sapienza a pova Da l'unico Bodon l'anache forme. Chi ben raccolti a per lucenti cuoja Meo presioni che di pregio interno Gl'infiniti volumi, o' destri ingeggi, Cho inculti foran de la patria incaren. Voca e tesanro di saper: chi I vario Macchinamento, ondo al ritroso Voro Lenta moveodo Esperienza amalto, Vince la sacra nebbia, in cui s'asconda, E nudo il tragge ne l'aperto giorno. Con lei, che avvisa del corporeo mondo Il magistero , la bellezza , e quella , Che di milla il distingue utili aspetti, Mirabilmento semplice, e diversa Cagion, cui sol cocobbe occhio Britanno; L'altra ne vien , che non innato idee A sò fa grado, e da sensato ascende Le prime a ricercar forme sovrano. A strali d'intelletto altero seguo. Seco la dao, che per dissimil cura Vegliano a l'uom, impercettibil misto Di crete e Nume : la cednea parte L'aos rintegra a sanitada, a insieme . Qual può , combatto suggelleto a l'ossa Il principio di morte; a l'immortale L'altra fa speglio d'onestate, o i semi Io lei sparsi na desta ; e rintraccia odo La quaggiù sospirate a cerca invano Falicità , dritti , costuml , e leggi Tampra, corregge, ravvalora, o forma L' uomo a la patria, e a sò. Cópido in essa S'allisa il primo di Natura alunco Perpetuo Dritto, che tenacemento

Padre e sostegno de l'Ausonie genti.

Del vario plauso ne la voce sola,

Godi, che dritto è ben , Borbonio Spirto ,

Ousuti guardando il Ciel pascon di terre Consej del Retto, che non sanno i bruti, Abbraccia e move, I popoli divisi Esso con mutua fede e farmi patti Vario da se, ma non discorde ennoda ; Poi dentro a mure cittadine accolti Metro di tempi secondando e climi Con vincolo maggior distrigne o serra ; Siccome spira, che girendo torce Sò in sè medesma, a e sè medesma appro In men largo confin. Questo discioglio Voci attinta da Ilisso, e tutte asperse Del mele da le Grazie a do le Muso, E Demosteno eddita, Omero e Plato, Fontane vive di profondo senuo i Quella gorgoglia ne le strozza un suono , Usato a gli echi di Carmela e Sharon , Mistico suono I con orecchio teso L'ode Colei, che l'ineffabil Uno. E'I suo Racciediviu, ch'uomnacque, evolle Elegger morte per dar vita a noi , Medita, e colo. Il vegetare industre De' muliplici germi , a estranio Sole Usi, e el nostro or soggetti, eltra ricorda, Cari doni d'Igéa ; eltre il possente Stemprator de' metalli, e di Natura Dinudator, distessitor formello, Ciò le bell'Arti e le Scienze gravi Remmemorendo, del rortese invito A Fernando son grete , e o noce e lume Gli promettono eterno; Egli, ebe in mente Porta le voci di Minerva, e fermo De' consigli di lei fatto ha sua voglia. luvioleto a lor promette asile; E elterno amplesso le promesse alterne, Meraviglia a vederni l anuoda, e stringe,

O Sol, che tutto vedi, e tanto puoi, Ascolta un voto enror. Cura ti prenda Del ben d'Amalia, ch'è par nostro: accogli Nuovo stnol di bell'ore, esse con l'ele Portin quanti piecer lergisce il cielo, Qualor più lieto a noi gire sue ruote; Portino il meglio de'tesor, eui nudre Il vigne del tuo lume; e di suo lumo Beneficenza , largità le segni , E'l consiglio divin le guidi al trono, Venga al par d'esse con gli allori in fronte, Che Cristina a lui pose in val di Tebro, E su l'Istro gli accrebbe Austriaca Ginno, Il Poetico Genio; e fermo in Lei Lo aguardo, e'l volto umilemente altero, La dolce maestà tacite ammiri Del sembiante reel, ove diffuse Venere il suo candor, Pella il suo foco: Ammiri il genial placido riso Affidator da' timorosi rori , Che in su le labbra le fiorisce : emmiri Sotto I bell'arco de le eiglia bionde Fecili a' morti di leggiadro sdegno Le vivide girar cerulee luci, Specchi de le bell'anima, e de l'alme Riposte altrui discernitrici : e poi

Alte sperenze eduni, e fal favelli. S'ama le Muse chi di loro è degno, Chi più di Te può mai premarle, o viva Stella de l'Austria, onor d' Itelia, e gioje? Quelle, cho nata el regao Alma ha più care Primo virtudi in Te fan nido, e sono Di sò stesso meggior, maggior dal solio, Quanto da invidiar, da apprender quanto Avrian l'età che furo, a cho saranno. Se sonasse di Te cetera o trombe l Ma senza premio ancor, senza conforto, Ne el par delle sorelle, avute in pregio, Cho di pianto o di riso empion le scone, Per l'Itale contrede arrando vanno Erate bella, la gioiosa Euterpe E la canora, che tutt'altra avanza, Perch'è da lei lo tener dietro a' Rogi, Calliopéa. E fu per esse un giorno Che stupidezza, e ferità cadéo Sciolta dal petto acerbo de' mortali, Già tronco, e belva in umen volto ; e Per esse a social vincolo, umeni Conobbero costumi, umane leggi; Region per esse baleno, diffuse Ordine ad armonie; l'eustaro aspette Tempro Virtude, e si fe' pieno il calle Arduo e Fatica, che la molla fronte Terse, e depose de la glorie in grembo; Ed esse fur, che innanzi a'sommi Regi Trassero Verità , difficil Nume, Perché seco agitando opre e consigli Fonde ser salda el veriar del Fato Tempre d'impero, e de'Regnanti il rore Fosse a quel de Celesti o al tuo nimile. Tu , che te stema , e in un lor merto intendi, E sai qual fauno del men giusto oltraggio Vendetta, in lor ama te stessa, in loro Molte di tuo favor luce spargendo Vondica i torti de l'invrata stade. E degno è ben. Esse de Giovo, il sai, Fatte arbitre del biasmo e de la lode Su l'avvenir non contrastato impero Distendono le Dive t ed a lor senno -Or di luce immortal veston gli Eroi, Or lasciangli sparir, negletti nemi; Or-de l'obblio peggior denno lor vita; E a ciò, che al ver sovrasta, acquistan pregio. Force non ruppe fede al cener sucro De l'amate Sichée la Tiria Donna . Ed il talemo freddo a il muto albergo Fur testimon del vedovile effanno. Invan! Con le sonore ale da versi Sorra passò de'sceoli tacenti L'estrania fiamme; e eppronderanno i padri Ultimi e i figli il fevorevol nembo, La fida grotta, e'l buon figlinol d'Anchise, No la scogliosa intanto Iteca in memo A'beldi Proci, del veganto Uliase Le rimembransa in genial convito Penelopea sommerse ; e encor risona Per le memori bocche de'mpoti Penelopía, speculio d'amore e fede.

Tel parli il Genio. Le virtà dal core (hinmi Amalia sul ralte, onde traspiri Cnorata desio di giusta laudo: Poscia al genio sorvida; e in quel sorriso Ei legga il fato de l'Ausonio Muse.

Sul balzo d'Oriente anco per poco , Almo padre de l'ore, il cocchio arresta ; Ch'altra schiere ne chiede, altra si dee Al giovine Lnigi, altera e prima Spene de Geniter, e desir lungo Già de la patria, era delizia e pegne. Sie lor guida salute. Ab cresca in saldo Armonieo vicor d'acili fibre L' intero corpo a Lui. Ferrido e puro E traspiranta la virtù do gli Avi Gli scorra il rangne : incorruttibil aura Ricircoli con emo, e invan lo turbi, Se mei d'Erebo uscendo in Lui sue prova Faccia il morbo erudel, piente di care Vedore madri, e struggitor d'Eroi Deh! il subbietto feral notte d'obblio Veli mai sempre, e a facrimar non torni Suo duro fate, lacrimerol tante, Perma, già punta di recente affanno, Per cui Francia so'trista, a a noi che teco, Strinsero amere e fede, atra su gli occlai Passeggia ancor l'immagina di morto. La ben temprata salma albergo degno Sia de l'acima croe; che a gli usi, a i moti Del pensar giusto, de l'eprar diritto, Ond'assa è pur conducitrice e donna, Il conforme tanor mora de'sensi. Come in limpido lago e in adamante Passa limpido il raggio, a lei sincere Par organico varco antrin le sparso Somiglianze quaggin del Var, che sopra Volve sua spera, Il meditato augurio Empiano i Numi ; a lo rispetti ignara Bocca di volzo, che te mal conosce, D'ogni altro ben quaggiù fonte, e Salnte,

D'ogni after loss quagnif forta, e Salnte, Altre ore, e Me, decla virtuda in quardia Altre ore, e Me, decla virtuda in quardia Matter e Luigi più fiata avai. Il nos mui stanor internar de Panano.
Hon prevenza da ragiese, dea l'avei al Homania de Romania de Panano.
Hon prevenza da ragiese, dea l'avei al Homania de Romania de Panano.
Homania de Romania de Panano.
Homania de Romania de

Ma come a les verrà ell'ét drizzi il core , Quand'uom per rè, nen initiando, langue, E sol da risonanza di virtuta In petto çio andi virtuta In petto çio andi virtu si desta? Se a la prota d'Uliuse di Polto Già Mactorre Ctircon , villosi aspetti, Spinser le veglio an l'oprar da l'armi; Sena guida non dee sorgere al troco ,

Di Pernande la Prole : e non dec men Immagini cercar, che lungo d'anni Intervalle divise, e per la nulla Somielianza de' tempi inette rese A suscitar emul desio; ne quelle, Ch'oltre netura effigiò la vaga Bissarramenta fantasia di quente Avvi doti miglier, fuer la speransa Di pessederle mai. Volgasi al Padre, Volgesi el più vicino a caro esempio ; E con simili passi, e vario piede L'orme sue provi rinnovar, che son Orme di gloria , sì che in Lei mirando S'accorga ognan del Genitor : com' Esso, Pongasi in cor Raligiona, invitto Scude de'reeni, de le genti frese, E maestra del ver ; per Esso ascolti Umanità, Sovranità, sol uno Termine aver, sol una voce ; e sie : Temprar l'atile al giusto, e sua possanza Far del pubblico amor, è il prime senne : A' miseri giovar , arger gli oppressi , Privilegio è da'Numi, a do'Regnanti. Salie, o voce immortal, voce de'Numi Degna e del mio Signor, A to s'inalga Giosa comuna, a da la patria i cori Ti rispondono a gara; il turpe aspetto Dinansi a te cola miseria, a sembra Non sontir de'suoi mali il duro incarco, Schietto candore di serena fronte Mostra innocensa, e giù piomba nel buio, Onde venne, l'error : il merte cinge Le promesse ghirlanda ; e a te dinanzi Pegno divien di pubblico riposo La macetà dall'abhidite leggi. O Inminoso Guidator de'tempi, Non minglier l'anno ancor : odi l'est Estremo si, ma non men caldo o vivo, E di giuste speranse altero vete, Le duo germane leggiadrette Figlio, Cuori dal cuor d' Amalia, e suo sembiante, A mo chieggone versi, ordin di tempi Chieggono a te, che a lor natal risponda. Per usato de' Numi secelas dono Parma vide mai sempro a parte alsate De'talami, cha primi abbia la terra. Nodi stringendo d'amicigia e feda Fra sti Arbitri del mondo, e fra le molto Per clima e genio nazion discordi, L'alme Eroine sun. Sol tu guidasti Qua' gierni piani de la gloria nostra, Che d'Isabella a di Luigia andaro

A ragionar co'trapassati lustri ;

Là dove al paragon parver seconde

Quante prime fur mai Donne Sovrane.

Non men da'tempi che signor da'vati,

Cho d' Europa i destin seco traende,

Fra gli auspiej del ciel scendo Imeneo

E l'avvenir, che a te mostrasi aperto.

A me pur mostra. Il giorno i' veggo, il gio

Or queste denne ancor . . . Sole , tn sei

Al trone, che di pace n l'ombra posa,

Congiungioto de Veri. Ei di um face (
Quattero hacerode al fulgare mato, e lega 
D' aureo insobabil modo, emde gioine 
Parmo, Serus, i lavo o Tiego e d' en ai a paro 
Vegge le destre, un eni pon Raropa, 
Barvinanni, afingrani, e a s'encada 
Volgerno il freu concordomento etverno. 
Il reggio e e la marciy, l'anima pieno 
Di quida merci face, de la concordomento etverno. 
Di quida merci face, de la concordomento etverno. 
Di quida merci face, por la concordomento etverno. 
Di quida merci face, por la concordomento etverno. 
Di quida merci face, por los concordomento etverno. 
Di quida merci face, por los concordomentos etverno. 
Di quida merci face, por los concordomentos etverno. 
Di quida merci face de la concordomento del concordomento de la concordomento del concordomen

### POEMETTO

## LA GROTTA PLATONICA.

Preceduto da lui volgi tuo rote.

ALL'ONERA

#### DI MERONTE LARISSEO

EPESTOLA

No, non cred'io, Spirto divin, che'l nembo. Sede ospital de Caledonii spirti, Tabbia indiviso dal Cantor di Cona, Da lui che l'arpa a to concesse, incerto So'l Celtico o maggior ne sgorghi'l Tosco Aureo concento incudator de' cori ; Ne che te vegga il floreggianto Eliso Dividero indistinto i passi n l'oro Col portento d'Atene o quel di Smirna. A cui novo per te parve subbietto L'Ira funesta del Peliade Achille. Strano lavor! chè se l'ordito è greco, Artificio di fila Itale ostenta la mille guise variato a mille Ferms tessula l'operosa tela ; Tal che si vario è lo stupor , si vario Il grido, onde tuo nome alto si spande De tutte perti a ripercomo cebeggia. Echeggia to come de' minori augelli A l'apparir de l'aquila dispare L'imbelle stormo, da quell'eco è spento Il protervo ronzio d'invidi insetti, Che a l'estinto leon mordon la coda. Ma se nel tempio di Pronea , l'altrice Del Gran Mortale a rinnovare inteso Totta dinanzi a lui muta la Terra, Vivi la vita incorruttibil, vera, O Cittadin celesto, auspico sceogli Questo, che'l cor ti sacra, Ascreo lavoro. Preciolo è rivo d'Antenorea vona, La'v'io shramava a'miglior giorni (o giorni, Perchè fuggiste, e del ritorno venn Vosco la speme?) d'imparar la sete, Che na la giovin alma ardea si viva.

Teco, o Menovre, avvicendando i detti. Qual spe che d'un fine sugge e risugge L'ambrosio spirto, i'fea tesor do'tuoi, Discepol fido de la bella scola, Cui m'è pur dolce il rimembrar co'nomi Sculti a me in petto dal daver più sacro Di Toaldo o Stellin, di te, del tanto A se discorde e mal concorde altrui Omerico Brazel, Crediln, Italia; Se men duro a costui valgea destina, Che de la mente, shi lassol il fior gli tolse, Tu lieta andresti in posseder, qual era Unico in Argo per natura ed arte, E qual fora a vedersi unico, ovunquo Il genio, il gusto e la ragion consuona Veracemento redivivo Omero, Se qual v'accese di saper desio Comune , o gloria inghirlandovvi uguale ,

Se qual « \*secon di napor denoi Commo « qui fore vingilariando» reguale (Commo » qui fore vingilariando» reguale No la stellata glini-levanto chiarira; L'antica a utili amo», l'a visira fodo d'monde rammenta, « l'atgre pianto Per lai veparta si la vicario fando d'monde rammenta, vi largo pianto O dilavan mo stato, o le mallimi, Alternandeo ciritti i giorni già, L'arbitra circa da l'intaliali rota; Andrà pascendi reconspiro i core Nel diametrio di si care vite; (Als fisse quinto) l'an cottante aremos.

Cost dal verdo inhurbano, ov'o;li Solingo spirto o del volor sun donno, A virsú forse non ignoto, e forse Non sensa speme di future nomo, Del nettare di Cirea i labbri asperge, Benchò di là del sottantesim'anno, Quegli a to scrive, eni nomar il piacquo Il pùi lest del vinoi Lomborti amici.

### POEMETTO

LA

## GROTTA PLATONICA.

Esconia Plato, ampia sorgente, meli cancesti attique che un permo a l'estre, Son color a l'immago, al dir son uerbo. Eccenia i dit, che sova ggi la dir son uerbo. Eccenia i di, che si un le di la dire son uerbo. Eccenia i di, che di la di le intelletto, and al constituente di di la di la directiva di la di la di la directiva di la di la directiva di la di la directiva di la d

L'allegories sums, e T flor ne colgo, fen delhoi i l'intto, sour di iola No de'io da te, schiere volger, mon merco. Di perez-im appre sonità a l'attivata le l'estato della considerata l'ere con deletto armonistare di sonoti. Pere un discolte, a one seconda il machio Subbetto appreza del grantia spirit. Le pora schere, le l'amor del manti Le pora schere, le l'amor del manti Le cotantia d'ingegno elsbers, e d'a les Natural posta, che ès stonis i lanade A l'ardo come, dore nico il vare, Bereno i raggi de la prima line,

Immagina, lettor, cupa spelonca Dal silcusio abitata o da la notta, Ne mai percossa da raggiar di stella, Ne mai distinta dal succeder l'ere Sensibilmrote per le vie dal moto 1 Benehe da l'erta di diritto calla Riesen in loco rho dal Sol s'allegra, E 'l vero scopro de lo cose aspetto. Ivi nato o eresciuto uomo, impedito Da lacci, il doso immobilmenta ha volto A spiracolu augusto, onda per vetri Passa rifratto o attenuanto il buio De l'arro nativu ottico raggio ; E in un col razgio colorato passa Mirabile a vedrrsi ordin di cose. Che fuori van de la caverna errand Passa il grand'astro, che misura i tempi, Rallegrator, animator de l'orbe, Che seusa posa sarttando intorno I :a : ni ardenti do l' obblique cerchio, Vertigiposo turbina o colora I quattro aspetti del volubil anno. Passa la quata del notturno ciolo Imperadrice, che d'un lume gelide Sua faccia variabila inargenta : Ed or di sò più presse ed or più luogi Fa in vario assurro scintillar le stelle : E passan cento d'animai , che d'orma Stampano il suolo, e l'acre apron col velo, Sembianze innumerabili infinito, Tutte di forma, di color divorse Di moto, d'attitudine, di vita, L'nom, ebe nulla di ciò scorge, mensogna Lo creda, o'l guardo in contemplando pa Nel dirimpetto de lu spece orranti L'immagin vana do veraci obbietti. Dal velame Socratico traspare Qual è l'uomo quaggiù. Serra la menti,

Dal velamo Socratico traspare Quale i l'usono quaggió. Serra la mesti, place le con forme d'aussite limo, Condensata d'error nube, cui anta Bagien, dono di Dio, raggio di lui, Vincer fa proxa, ma non vince e selo Per lai l'escurità fasti più centa, E abo cel delto seorges il voco. Intanto gl'intelletti a terra inchini, Eppur chammit da l'eterca vista, La mobilirona Donison travolve

Dietro a l'affetto che nei cor s'indonne. Protoo intellettual I dinansi a lui Rimutovole vario e a sè difforme, Cosa nen avvi ehe dal var derivi y Che s'impronti del ver, del ver risplenda . E nou s'infoschi, trasfiguri a sperga, Simile a raggio, che da l'aspre punto Oua e là rimbalsi d'inegual metallo. Discenturatamente ei nacque a crebbe , Quando l'Orgoglio de l'umano spirto Sdegno i confini al suo conoscer finsi Dal Saper Primo , da Colui , che a tutto In cielo, in terra, in mar novero impose Pondo e misura; o che con certa logge Equilibranta l'ordina universo, Da parvenza di mal traendo il bene, Rattempra opposti , ravvicine estremi , E lega in armenia l'atomo a 'l Sole, Ei gli sdegnò, ed ahi con qual suo scorno Travalicolli | No la sacra notte. Che invala a copre da profane sguardo Le inaccesse a' mortali arcane cose, Avviluppato immerso, ad ombre vane, Come quei cui lo larva il sogno avvere , S'apprese, ahi lasso! a s'abbracciò con l'os E con l'ombre trovossi onda partio. Così 'l follo Ission , ch'or su la ruote Laggiù nel regno de la morte gente Va senza fine e senza speme in vôlta , Strieper credeo con l'ansiose braccia Giuno , sorella del Tonante e sposa , E la nebbia sfuggerole compresso: Cosi del sasso, che inver l'ardua vetta Spinge, respinto Sisifo trabocca: Cosi quanta versande aequa no l'nrne Van la Belidi, al suel tenta na pinve, In tal di mente tenchria smarriti Altri ondeggia dubbiezza, e cui vien ma Ova posi, inquieta ; altri assreuro Persuasion delusa, altri dal Nevo Furor traporte ove Fullia tien scettro ; E signoreggia i traviati ingegni ; E da cuor suasto, che a sl'insceni è sempre D'empiezia fonte, altri sommoni, ob su Sconciarono Ragion, foggiando intesti D'orror fantasmi, ch'ebber grido e culto Di Veritate, e ne mentir l'aspetto. Tanta sciagura d'intelletti e tanti Di dotta insania monumenti il Verso Favolla de gli Dei, rantar disdegna. Tre valgon tutti , e pur membrarli è bello , Conforte a'Savi , disinganno a'molti Di cieca Oninion miseri alunni. Più bello à tearli da l'antico: insulta Al patrio amor visio nostral ; ma il Saggio Vede gli uomin maisempre e sè simili E i secol tutti effigiarsi in uno. Al guardo di Mnemosino, ministra De la pittrico fantasia, s'affacci Primier fra' primi l'Ateneo, rhe al Caso,

Da cui l'ordine fugge ed il Consiglio , Sottomise Nature : e sciolte il node , Che co gli erecti le cagioni ellaccia , (Le cagion che srelgentisi da l' lina Rivolgendosi a lei fanno ritorno) De le vicende, ond'e al bello il mondo , Abbandona il governo a la fortuna. Stamo per lui ne' voti pagi i Nami D'un'osiona voluttà beati, E de la oblisione del vicenti.

E de la oblivione de viventi Sopravvien l'Eleate, Et l'indistinto Essere eterno, intelligibil Uno, A sè simile dissimile e tutto, Che movendosi ata, stando si move, Maggior di sè, di sè minore e nguale, Tramescola , distempera , medifica A l'innata materia in lui costretta A variar opparimento e forma. Orribil mostro, ed esemplor di quello Che in fasto geometrico nel ciclo Batavo apparve, e a si volse gli sguardi Di molta Europe : salutello un fremito Lungi-plaudente appo color, cui giova L'universo esser Dio , Dio l'universo. Con volto e cor di bronso ai due s'inter Oltracotato un Sognator, che giostra Di libertà con Giove e di coma ode , Al fulmine sprride o al rovinom Sessoenditor de l'etera rimbombo : Chè francheggiato dal sentirsi puro Le cose tutta sotto sè lasciando , Del proprio suo valor su lo franche ali Levasi ; o a l'infrangibile catenà , Che di Necessità svolgono a fronte Le coronate Figlie de la Notte, Indissolubilmente appende e annoda La terra, il ciel, le piante, i brutio l'u

Ragion lo guarda, il guardo torce , e geme. Tal è I megico incanto, ondo figura Opinion del gemino Universo L'immagine mentite; e de'mortali Crednli or troppo e a sconfider men desti Usurpa i voti, or lusinghiera invesca Le di se troppo incehriate menti. In guise par voluttucea e rotte A sollarso venal femmina il volte Lisciasi, e infiora la lucida chioma I molli odor di Citerea stillante . O che divisa su le late spalle Scherzi e sul colto, o dol nudato petto Il manifesto ondologgiar secondi. Gira obblique le luci, a cui concorda Il labbro usato a simolere il riso, E i conni e i greti favellanti al guardo ; Poi tutte di piacer mescendo l'arti Doonescamente move, e'l servo gregge Guidasi dietro de' perdoti amanti. Intanto Verità di se besta , E solo accesa di beare eltrui, Volve sua spera in compagnia de l'eltre D'in seno a Die disfevillanti essense Che di Ini nate e cocterne a lu Empion lo serio dei divin concetti. Non è porò ch'olla quaggiù non mostri

Ricorda il Ciel , patria comune e stanza Oh tre fiate avventuroso e qualtro Chi può raffigurerti, o'l pensier nudo, Occhio de l'alma, in te fimare, o Diva, Senza che nulla di terren l'ingombri l Difficil dono a pochi dato è in terra Vincer l'inganno, che ne accerchia i sensi, E la parte miglior che i sensi informa, Quasi germo gentile in suol selvaggio, Serbar non tinta de l'umor men puro, Ond'essi traggon nodrimento e sita, S'le meritai di te, se a la mie note Da' sogni intatte e da le fole Aebee Qualche favilla di tuo lume accenig Se disioso di piacerti, orecchio Negendo al suon di popolare applauso, Di pochi leggitor vissi contento ; Degnami, o Diva, del tuo divo aspetto, A te m'innalza, il Cielo m'apri, ond'io L'etra spirando che tu stessa spiri E beandomi al lume onde ti bei, Vaglia ritrar de la Bellezza prima La bellimima forma: ema in te splende Qual tu in essa, e dal vostro alterno.raggio Spira il diletto, che fa paghi i Numi. Fia tua merce, s'io la vagheggi, quale Stavasi, quando l'infinite Idea, Invisibil del meglio architettrice Ch' empie di sè le spazio, e non l'eccupa, s Da l'immensa Piramide de'Mondi , Ciaseun di comiocier chiedenti a gara La carriera de secoli e del moto, Raggiò su questo il creator sorriso, Che in casere spiegollo; e questo intant Da quelle immota immensità, cui manca Circonferenza ed ogni punto è centro, Ne' mobili confin venis del Tempo : E di Poter, di Sapienza e Amore Oltramaraviglioso apría teatro. Apria ; e la Beltà tenendo ancella Le vie segnate del Pensiero eterpo Corse , mentre apparian , l'eterce ro E i dissimili moti e i moti opposti In vago armonissante ordin compose E le dipinse d'ammirabil Ince. In terra scese , e di fiorito a verde Vestinne il disugual dorso, e di mille Squamoso termo vario l'ampiessa Interminata de cerulei mari ; Poi di millo color, d'aspetti mille Sparai di grazia, senusta spiranti,

E di moto e di vite impressi e d'anima Arricchi l'Universo, e l'Universo Ricco ue fulse, e ue fu specchio e lei.

#### INNI

#### ALL'AURA ARMONICA.

O conforto de l'alme , Armonic' Aure , Dolce vaghezza d'ogni cor gentile, Quanto sei bella, e di che vaghe idee L'alma mi pasci e di lusingbe il core! Già feo più volte e gli alberi le ebiome Tornar-minori l'ineguale Autonno, Che to di questa cetra , il don più caro Che mi desser gli Dei, le argute corde Più, qual solavi, non vezreggi, e tace Sul difficil subbietto il dotto carme, Ch'io forse prime in Elicon tentai. Dels se al fresco aleggiar, al grazioso Tuo mormorio ti riconosca il cielo, Volubil sede de'cantori augelli; Se t'onori la terra, il mar, l'abisso, Memori d'Arion, d'Orfeo, di Tebe, Torna , bell' Anra , e spira, Al tuo vitale Alito lusinghier germini 'I fiore De'musici diletti , e sian ghirlanda Di fuggitiva innamorata Figlia, Che i campestri rallegra ozi notturni Con le grazie del gesto e de l'altero Portamento leggiadro, e con la voce Di celeste Armonia fabbricatrice. Rintreceiata ne counti altea , e sia freeio A l'architetto de gli industri modi , Redivivo Anlion, a bear nato Gli orecchi e 'l core del maggior de'Regi.

Canoro mostro teetral la tronce Oni non ostente umanità ; nè 'l turpe Merto s'indora co'tesor perati A gli elanni di Fabo e di Minerve, Scorno d'Italia vero e obbrobrio ete Ancella è qui Arte a Natura , e l'una Consente e l'altra, ma sovrana; e moss Da vasto genio e signoril talento, Consapevol di sè di sè fa mostra Del natio bello nel verace lume, A vereconda vergine simile . Cui non mentince le fattezze conte Di color compri magistero, e solo Concia e paga di sè di sè s'adorna E al placido chiaror d'ingenui modi, Di schiette grazie, di costumi intatti Fa trasparir la nobil alma, e invita Bennato core a sospirar per lei. I miseri mortali, e cui si spesso

I miseri mortali, e cui si spesso Il tetoro del tempo è incarco e noja, Armonica diletterol Aura, Sentono il tue poter; e "l cor d'antico Amareggiato e di recente affamo Dimerchan per let per le vien leve L'importable la néracio de l'arpre Cure compagne de la rika e altrici. Quante fiata e l'inome sei lu la fonte D'imos)abil diletto l'Ore ta sei La di l'Evelo figlia e de la Notte Negra grave feral Malinconia Mostera non osa il nabiles velto, E nel hajo ricovra « ne le rocce Scheggione di let, como i ciquinale). Scheggione di let, como i ciquinale la fiata de l'ette de la compagne de la com

Donque dels torns, Armonic Aurus, e spire s meutre spire, le serveno il cielo Veria color d'es'emital salfire, allelegente del cost e le la terre Rallegente del cost e le la terre Rallegente del cost e la terre A te servida endi-leggiando il mare; a la tengra spired di beltade amiso e la timo del consecuente del consecuente A te ogni appried di beltade amiso del consecuente del consecuente del Sononia le belta de la finta Agreese, E del vero Timos de l'amere note e del vero Timos de l'amere note Viscritci de l'avvida cenurea De l'Isla volte noro argumento.

## ADIO

Quo ibo a spiritu fuo? el quo a facil tua fugiam?

Sacna à l'arte de versi. Ai templi in mezzo Nacque do prima, e doi fumanti altari Sorgendo, a faveller giunse red Ciclo: Ne la hella del sacro Inno ormonia Il Ciel edgody. Ma tu, o gran Dio, perdona, S'io de l'unane carne or ti circondo Ne le mie voci: ella è pur tua fattura, E tu di quosta un di fosti vestira.

Chi fia, gran Dio, fra l'uman germe intero, Che gli occhi tuoi non tema? Occhi alcuisguar-Si lunge nulla v' ha , nulla al chiuso Che uon s'accosti a lui, che a lui non s'epra, Mi evvolgerò fra l'ombra, ed entro al fosco Manto nottorno? A quegli sguardi sono Le più folte tenébre un pien meriggio. Ma nel profondo sen di monte elpestro Mi chinderò sotto caverne oscura Ahi folle i oltra ogni cielo il Dio de'cieli Risiede, e giù de l'etra il guardo mende Su la terra e sul mar: guardo, che rompe De le pianta la scorza, e fluir vede Per le animate membra il vital succo : Guardo, else le frementi onde marine Divide, e mira entro i più cupi fondi Biancheggiar perle e rosseggiar coralli.

Come a lui velar posso i miei desiri , Se il vento è a lui visibil corpo? Il mira Quand'anche impervaesando egli sotterra Si scuoto la città nel dorse: mira Il vaganta sotterra ignito solfo, Prima che fuor la mandi Etna o Vesevo. Chi fia dunque, o gran Dio, che la tua voce Non voglia udir ? voce, al cui suon dal nulla La massa informe, a da l'informe massa Pronta la mondial macchina uscio: Voce, al cui suon volò la luce, a corse Il Sole in messo a l'universo e stette : Voce, che al disse ai Pianeti: incontro Farri ognora e fuggirvi in vestre corso Legge vostra men. Tu, o Sol, fa loro Parte del lume tuo; voi mulua parte Vi fareta d'un tal lame, o Pianetiz In, o Sol sarai l'immagin mia: Pianeti, Voi de la gloria mia fato il racconto. . . Fn un detto sol, che in sua gran culla il mare Incateno i fu un detto sol, che il cinse Di nugola cilestri intorno intorno, Qual bambinel tra la infantili fasce. Soava cetra è il labbro suoi tremendo Men talor mugghia in pregno nembo il tuono. Ma chi, o gran Dio, so gli occlu tuoi non teme, So nega udir la voce tua, chi mai Sfuggirà la tua man? Mauo, che mille Gittò Incide stella in megao al ciclo, Ed attre milla ancor ne strigne in pugno : Man, che de la cometa il erin fiammante Stese sul panno azzurro, onde fasciato È l'universo, in alto ella sospese, E con tre dita fe' bilancia al mondo: Poi lo spinse una volta : ubbidiente Egli ancor non cessò dal giro antico. Non è questa la man che le conserva De la grandina schiude e do la nova? Che dispensa i tesor de la rugiado? Che le porto rosate apre a l'aurora? Che de l'iride incurva il dipinto arco? La mano è pur, che sovra l'onde spiega Caliginoso a mezzo giorno un velo l La mano è pur, che do la calda nube Squareia il gravido seno, a la trisulca Folgore impugna ! Il ciel miturba, r un freddo Spavento il sanguo al peccator ricerca,

PER LA MORTE

DI BESÙ CRISTO

EAMENTO S'UN CORO S'ANGIOLE NEL GETSEMANE

DA CORIOLAN MARTIRANO.

T. — Nox anco era il mondan volulili orbe Fermato; e non ancor l'nere e la terra , Aè l'inquieto spirito de'venti , Nè l'immensa del mar canuto ampiezza

Al morso apror non ubbidía del lito : No l'acreo Sola viaggiator de l'etra, O fitti in eupa notto egri mortali, Questa terra allegrava, o per vicenda Sul muto ciel pon sorridoan le stalla , Quando me ignoto al freddo areo di Morta Dal nulla a da pessua principio stratto Per sè ereommi il Regnator supremo. Altri al governo invigiliam del Cielo, Or il ecchio del Solo, ora le fulva Stella con incessante alterno giro Mostrando peonti da la terra a l'nopo: Altri i divini rapportiamo arcani I vasti valicando aerei campi In compagnia de l'agilissime auro. Noi comandati da la prima Mente Qua spariam dal di che i paui movo Fra voi Peterna dal Tonanta Prole-Oh misfatto esserando, oh ineanto, oh voco Insidiosa dol mortifer angue! Fn allor cha assiso sopra nera nube Fo'enno il Padre, che il Piglinol suo l'arco Strider sentisse seoccator di morte. Po'cenno, a l'arduo ciel tremonne e l'ima Tarra, a muggi grave muggito il mare. Ma fiera pena di cotanto rio Piombò sul capo ai fallitor: orrendo Turbo e tamultúeso orror da l'alto Ne to cose inviò vindice tddio. I misori Consorti in bando andaro Eternamento dal giardino eterno, Cni nulla infosca mai nube, ne mai Agita spirto di procella: l'aure V'aleggian pure occanine al canto Vario echergianti de gli augelli, e a l'acque, Che da fontane gelide sgorgando Mormoreggian perenni, a di versura Vestono eterna a d'allagrezza il loco. Quindi eseciolli, o a tapinar gli strinse Il Ro supremo, a a rivoltar fra molto Stento e sudor la dolorosa terra. Qui dove notte negreggiante il valto Soperchia il biondo guidator del giorno Alternando con esso il fren del cirlo; Dove da spessi folgori colpite Gemon de'monti lo petrose vette: Dava da' morbi moltiforme schiera Volando insidia a l'uman frale, a Morto! Sorr'aneo carro, col ferrato scottro Il destino risolve do' vivonti : Quivi il duro plorando amaro stato Ne l'estremo dolor pregavan pace, E'l perduto imploravano soggiorno. Ma le lagrime a i voti obbero l'aure Vane; a l'età, lor già caduchi, in seno Precipitò de l'implacabil Orco. E in quella guisa che , invecchiando l'anno, Scome de'venti al turbinar nal campo Cadon lo foglie, da la terra tutta Sparyo ogni genta umanamento nat Ma di tutti non è pari la sorte: Color cho a' tempj o a l' are appieràr fiamma

Nefanda, e il nemo bestemmikr del Nume, O i fratei di velen miser sotterra . O a la patria portàr l'ultimo fato, Questi la ilolorosa atra vorage Accoglie là 've più da gli astri giaco Langi la terra; irremeabil gorghi La fasciano ne l'Erebo; ne quindi Infinita di secoli catena. Fuor gli trarrà de l'ombre e de le fiamme ; Se non allor che la terribil tuba Terribilmente per le quattro opposte Piazgo squillando arresterà del tempo Il giro ampio e de'cieli: allor ciascuno Ripigliando sua carno e sua figura Ripiomberà ne l'infernale ambascia : E nullo i giusti premerà delore, Cui sol notte profonda encor ricopre : Ma di breve da foschi antri a le stelle Poggeranno essi, Eterno Re, tu muori, Perché Morte pur muoja, O Sol, da negri Cavai tratto, doman quale da l'alto Mirerai acempio, esterrefatto o smorto? Oime trafitto da cocenti cure Come incerto nel suolo orme par segna Il Re de' Numi e di terror vacilla! Oime! cade boccon: sudor sanguigno Da le membra oime! geme ed alsa un piego, Che fier la stolleggiante eterca chiostra. Le cose tutte shigottite ammutane; Taccion le valli , i fiumi , il mar non : E do' venti quieta il fiero strepito. (ra,

## TRADIMENTO DI GIUDA.

11. - Mours ard! I'nom scelleritadi atroci. Chi d'inganno il fratel scemò di vita ; Chi i sagri tempj, chi le patrie mura Struggendo dia, che le spargesse al vento t Chi ni lavo de Genitor nel sangue; Chi a la reggia di Dio foodata e sa'da Sal dorso ardno de' membi alzar ambio L'inconsumabil opra. Alfio da tanto Colpe, e si strane irato il divin Padre Ruppe le aubi, scateno i profondi Del mare abisti ; e , l'empia carne avvolta D'alto naufragio, l'Universo apparre Tutto nembi di sopra, onda di sotto. Pur vince de l'età tutte i del tti D'oggi il delitto. Abi fero core, e delle Atroci tigri atroce più! Qual mai Foror ti spinse a infellonir cotanto, O Traditor, che meni in braccio a mort L'Arbitro de la vita, esso che lega A'venti l'ale, ed al mar strigne il morso, E tanto sul celeste orbe s'innalsa, Che, immenso spazio, sotto lui si stans I voli do la menta e dal pensiero? Quanti t'aspettan mali allor, che tardo Del tue delitto t'angerà rimorso ! Sospeso a un tronco verse rai la vita;

E stagni t'accorranno atri bollenti Là 've tu giaccia eternamente e gema, Ma tu, Signor, di tua fortessa armato Di te atesso t'afforza, e colaggiuso Scendi col trionfal legno allegrando Le trepid'alme, a cui la apeme è vita. Chi l'empito del tno scender, gran Dio, Sosterrà? Quale abbatterà spavento Gli abitator de la tartarce case? Allor cha il repentin divo splendore Metterà in volta quelle orribili Ombre? Involandori al tuo lampo i più chiusi Troreran luoghi le rubelli squadre, Duoque a scender t'affretta , o divin lume , Vincitor de l'Inferno e da la Morte; E ornato e cinto de le ostili sporlie Lieto ritorna nel paterno amplesso,

# SUPPLIZIO DI GIUDA, III. - De la terra e del mar fiutti-sonante

Somme Dominatore e da l'Olimpo, Ob romo violente al laccio corre Il Traditor, che le tenchre inferne, Abborrendo la luce, ha dentro a gli occhi ! Va'come squassa gl'irti crini, e i lumi Rovesciati ondeggianti al ciel convolve! Già il collo s'annodò, già si commiso Ad alto legno, ed è in balía del vente Scora la terra con orribil fremita Mugge, e s'apre in voragine, che lughiotte Il Traditor: abucano fuor de l'atre Cave, e intorno gli stan le Furie ultrici Roncigliandolo a prova, e ne l'abisso Scepingendolo eterni a tragger guai. Ne tanto esulta di trionfo in segno L'esule primo de l'etereo chiostro Quanto per sua mul arte l bianchi vanni A le disavvedute anime tronca Si, che in Averno piombino, del Gelo Chiuse a lor sempre le lucenti porte Dond'egli cadde allor, che al Re da'Regi Osò l'imperio contrastar de gli astri, E a sè fatto ala di rubelli schiere Ne la rocca del Ciel si pose in solio Ma già l'Onnipotente entre l'immer Tremandone l'Olimpo, inferno abisso Precipitello, turbinello, è lui Di maladizioni saettò Quindi di fieri sdegni alto-fremente . Perocchè orbato de l'eterno Sole, Implacabil nei Numi odio in sè pasce, E pascerà quanto il convesso cielo Orichiomate irraggeran le stelle,

## A VENEZIA

DA GIO. DELLA CASA.

Fra quante bagna il mar, la terra onore
Cittadi, e l'aureo Sol guarda da l'alto,

Bellissima dal seno alza de l'oude La Veneta Città , sede a Nettuno , Caro soggiorno de le ninfa i assorge L'umide Teti e lei, l'arida terra. Essa fondata sopra il mar profondo Spinge eon moli immani arduo a le stolle Il capo , adegua con l'aeree torri Le mura, e'cittadin forza a ripero, La cingono a l'interne al Dio de Dii E de gli nomini Padre cretti templi, Ove sol nua per girar di lustri Religion i comun voti accoglic Essa dal loco ben munita al mare Sovrasta e al suolo, e con suo fren governe Placido il mondo : perocebè possente Di terrestre ricchezzo e l'onde impera. L'ire ne tempra, e in sue erandezza salda Lungo le azzurre interminshili acque ; Alsa la destra libera e sovrana, Consorte di Nereo, donna del mare, Di flotta armata, sur eccelsa rupe Sedendo, di lontan guarda de'venti Il soffiar vario , imperiosa in atto A le genti minaccia, e i vicin liti Ed i lontani di terror percote, Felice l e da gli Dei d'Ausonia a' rezni Data, per nova laude ergesi el cielo. Poiche dal di che in se stette la terra D'aere ricinta nel suo lato grembo Regno non fu, ne libero governo, Che per tant'anni a sè medermo uguale Fiorime, e a sue città desse sue leggi. Melte procelle, è ver, molte sostenne Duri perigli, e non soggiacque; ed ore Più larga eura prendendo alteramente Solca gran mere con invitte prore, Spressetrice de' venti e de le nubl. Verrà stagion, che de la Regia Donna Ubbidiranno a le pomanza i mari Tutti, e le terre ad eltre sol giacenti. Cost volgono i Fati, il Gonio, il Numo, E l'arti de la pace e de la guerra, Cui stanno in guardia i cittadini e i Padri Per senno eguali co gli eterni Dii,

Uno di loro, Contarin, tu sei, Tn cui la patria de' ben posti affanni Memore e grata, alfin l'ostro riveste, Nel qual già tanti folgorar de'tuoi, Passa il merto de gli avi anco a'nepoti, È lode è pur de'cittadini egregi De la Petria la lode, e in lor si sparge, Qual si diffonde ne le sette sfere , Che gli girano intorno, il vago lume Del maggior astro, che dà vita al mondo. Sonora tromba di miglior poeta Rompa il silensio de le gelid'urne, I gran nomi risvegli, e faccia a quanti Il Sole avvolgarà secoli e lustri Rammemorar que'generosi petti , Cha tuo legnaggio, almo Signor, produ Quei che custodi de le patris leggi Già fur tempio di Temi, o le bilance

Ne tenner già con infallibil destra ; Quei che d'usbergo e di valore armeti, Folgori di Bellona , avverse terre Empiér di lutto: e quei ch'alta traendo Signoril pompa a magni Ro dinanzi Con l'aurea copia da'facondi detti Portàr l'immago de la Patria e il vanto, Qual to da l'Istro la portasti in rive. A me sol giovi su l'edriache piagge Di tuo plauso frementi, entica lode Vestir di nuove voci ; e nnovo invito Far e l'angurio , cho tolò da l'Arno A quest'alma d'Eroi libera madre; Ond'essa a a te pur riguardando e a quella Cho è fonte d'ogui ben, pietado, in cui Tu, la tua stirpe, la tua Patrie è chiara. Il non lontano adempimento attenda,

#### EPISTOLE

ALL' ABATE

#### CARLO INNOCENZO PRUGONI.

Son io forse Poeta? oppur m'inganne Un error che mi piace? aprimi il Vero. Celeste Enterpe. O Dee , ben sai tu quanti , Nati a l'ombre e a gerrir, cerri importuni, Nome usurpan di cigno ; e l'ele empiendo Di nebbioso vapor, credon sul dorso D'amica aura Febra l'assurre immente Strade vercar de lo stallato Olimpo. Mentre con riso de le Aonie Dee Raston forzati del pesante volo L'umilo arene e la natal palude. Ahl ch'in non erro. Del corporco volo In me sento minor l'ingombre e'I peso Farsi, e in mia mente balenare un nembe Aureo di luce, che distempra i sensi . E, rotte le mortal caligin folta. L'ingegno irraggia , e le Ragione affina , E nuova in me divinitate infonde: Certo io non erro. Io la ravviso ; è dessu L'animatrice de'fantasmi alati, Libera madre de le pinte idee, Al cui cenno la terra , il mar , l'ebisso Prendon novi color, novelli aspetti , La spaziosa Pantasia , perenne Fonte di maraviglia, Eco del Vero. Ella mi fa Poeta: ella che trasse L'Auglico Vate su la proprie penne A vagbeggiar do la Natura i sacri Giordin ridenti, e gl'istillò nel petto Eccitatrice d'ammirabil estro De'suoi piaceri la nettarea vena : Oggi ch' imprendo a rivestir del Tosco Liliero Idioma lo straniero carme, Per ignota ai volger mistica legge Di somiglianza e d'armonie, de primi

Felici moti e de le prime forme, Le ben disposte abbedienti fibre De l'agitato mio celebro ecceso, E i ben armonimati organi impronte. Cosi il vocele elastico metalle Stampe ne l'aere d'ondeggianti cerchi Armonica catene, a cui risponde Nel flessioso provocato orecchio De' perver stami il tremolar concorde,

Ma chi de la sudata opra Febra, Ch'avida di mirar l'operto giorno L'odiato desco e'l limar tardo insulta, Sarà meta e splendor? Da chi potrauno Se non vengono a te , sperare i cermi In questa si vati tento età nimica . Immortale Frugon, vita e conforto? Ecco che a to do l' Antenorea Atene D'arti e sciense olma nudrice e madre D'anime egregie, e cui fervone in pette Calde di clorie le faville entiche, More il mio canto. Al non ignobil done Vien duce il merto tuo, compagno un Groto dover. De le Tehene corde T'armo Felio la cetra, e l'eli al tergo Del Venosin ti die, se non che forse Tu a meggior volo le sciogliesti encora Quando nel son d'Eternità cosperse Tutte portasti d'Apollinea luce La glorie, i fetti del borbonio nome, D' un Augusto miglior Flacco più degno, Tu al tentar primo de' miei passi il duro Cammin di Pindo agerelasti t e vidi l'ar te degnarmi di sorriso amico La poetica Gloria, e al giovin crine Non vulgar serto ordir. Ma ob quanto mai Vincer mi resta di quell' ardoa rupe. Ove tu cinte delle prime frondi Del pindarico allor risplendi, e miri Sudar pedestre innumerabil turba, Che nuda di vigor, vota di genio Segna nel limo de le falda oscura Magri sensi nen suoi, sognati affetti D'un chimerico amor, etiche idee, l'letoniche follie, servili ingegnil Del plauso intante universal sui vanni Del Borcale al Mouritan confine Vola il tue nome a trionfar del tempo, Frema l'invidio b:asmo, a cui serpeggie Fredde velen per le maligne vene; E de le genfie ferruginee labhra Soffi l'infesto ai nomi alito tetro. Non ti caglia di lui, L'ingiuste eltraggio Dà luce el merto : e in sè sicura e forte Splende virtù, che sol di sè s'aderne: Qual se torbida ecclisti assalga e veli Del sol la bella luminosa faccia. Sempre a sè stamo ugual, folgora e ride Il gran padre dol lume, e sol del de uo Tergo lunar l'oscuritade accusa SI, ch'io t' ommiro , inimitabil Vate , E meco tutte al tne valore applende Il non discorde giudicar dei sanzi.

Tu quello sei che da l'impura nebbio, Che mista e un lampo mensogner l'angusto Viril sembiante la premea, tergesti La bella Poesia: per te la cetra, A cui scordaro in nove fogge I nervi Lo stil ventoso e il pueril concento, Sunn più terso imparò ; per te rinato Su le ruine de l'errore estinto. Il buon Gusto spuntò, che tra 'l sicuro, Ma ognor temprato, immaginar, cui forsa Acquistan le Socratiche dottrine Tra il ben adatto colorir, tra 'l varie Ondeggiar de l'armoniche parole Libero scorre imperioso e grave. Non qual verace folgore che i foschi Aliti assorbe, e il cupo Ciel rintrone: Ann qual si rota assordator torrente Clori evelti mui e le sfiancate runi Dietro si tragge a tempestar sul piano s Ma quale albeggia mattutine e pura La pittrice del mondo eteree luce : Ma qual ritorna maestosamente Placido l'Océan , lasciendo addietro Lunga sterilità d'ingrate arene.

Però non son di bella invidia degni I sersi misi, se l'immortal tuo nome Facil del suo favere erme v'imprima ? Per Te spuntando gl'impiombati strali Che vibra inven da la venal faretra, La non temuta dai sublimi incervi Spensierata Censura , orditi in faccia Mostransi al dubbie popolar tumnite ş Ne più san paventar che il manto negro Stenda sovr'essi il tempo, n per la mute Onda di Lete li sommerga chblio.

AS MACCHES

#### PROSPERO MANARA

1780.

O PELECE colui , che sensa colna Usando operto ciel fa sua dimore Ne la villa solinga, e solo intende A preparar melizioni ingegni A salvatiche fiere, e reti e lacei A semplici engelietti. A lui non rode Il cor tenace effanno; e se fatica Grave nel corpo sostener gli è forza , Ristorarla è pur lieve, alla fresca erba Accomodando i risolnti membri; Ed or sul lite di corrente fiume, Ora ne l'ombra gelida del beses Tramutando il soggiorno ; e intanto egli ode I queruli fremir cantori augelli, E i rami da leggiera aura agitati, Soavemente fraschergiar, Fortuna . Di tal vita a me large ehl tu ben fosti. Dels! a rhe gioveno mei gli erdni palagi E le morbide stance e i ricchi letti ,

Se l'annuo davora atroce cure? Oh quanto è dilettevole e soave Con queto spirto e d'ogni eura sciolto Sflorar su nudi cespi i lievi souni Immaginosi, che il fuggente rio Con suoni mormorevoli nutrica! Ebben li trac scevro da invidia il rozzo Contadinel, finchè li rompe altrui Stuol di pensieri cittadini. A quello, Qualor lo punga stimolo di fame, La fondissima selva i miti pomi Appresta, e eibo saporito a lui Son le nove erbe su ridente poggio A voglia lor rigerminanti. Oh come Dolce è a temprar l'arida sete un fonte, Asppo facendo de la cava mano. Rimpetto a ciò, che val fama e grandegsa? Fama ehe val , volubilissim'eeo D'opinion, che rastomiglia a scarso Fiume, che ports a fior d'acqua le cose Leggieri a vene, o le massicce affonda? Grandezza ingombro è a sè medesma e peso Di deur ereatrice e di bisogni Senza novero immensi, oude talvolta L'indigensa martella anche i Potenti. Al formo di Solia placido scuardo L'nomo qual è si mostra ; o quei che serpe Vilmente a terra, e quei che spiega iu alto Il volo, uguale avran l'Occaso e l'Orto. L'uom da faccende e il damerin del pari In fra bresi ore ondeggiano di vita Veriando, a piacer de la fortuna, Di forma e di color. Altri l'avversa Sorte dinuda con la ferren mano; Altri agghiaccia l'età : l'aereo corso Cessano initi e ne la polve han pace. Di queste, almo Signor, candido idee

Pasco la mento e il cor , sdrajato ad osio , Qui sotto na'ombra, cui distende bruna Rovere antico da eliiometi rami. E penso ond'è, che le vetusto carte E le recenti commendaron tanto Gioconditate di silvestre vita, E poi si spesso a' bei consigli evvorsa L'opra si vegga o il lodator discorde. Ne sol Alfio usurier , ma chi ne scrime E il bnon Maro, e Sincero, e quel che l'Alpi Elvetiche....ma vano è eb'io rammenti A te cose già conte ; a te che sai, Ch'uom veda il meglio ed al peggiora appi-Felice te, che con sicuro passo Pra i laberinti de l'ambigua corte, Ore per comne ben, telto ai campestri Orj tuoi dolci, ti sospinse il fato, Retta orma imprimi , e già tocchi la meta , Cui dovrien tutti, ma toccar san pochi: lo dico là, dove il consiglio obliquo E la falsa virtude, e I vero inganno E la trama di tenebre coperti Non mai contaminaro il sacro loco . Albergo da la Dea, ch'ultima l'alo Dispiego al ciel da la terrena chicetra.

#### AD AMARILLI ETRUSCA

23 мысско 1798.

NARRAMI, o sola do le Muse alunna, Anzi Germana , o a me di lor più cara , Giudice e testimon l'orecchio e I guardo, E più del guardo e de l'orecchio, il core, E più che il core, la Ragione e 'l Vero ; Narrami, o donna de repenti carmi Omai secura da la palma prima E mel perdoni la minor Corilla, Benchi cerchiata del Romano alloro, Come Nettuno ammirò l'ombra d'Argo E 'l pondo ignoto ne peti sal dorso, Di Grecia il norbo remigando a Colco Per la gran preda del Frissio montone : Poi gl'ignivomi tauri al giogo aggiunti E al suol commessi i viperini deuti Da Γ aratro adamintino , e la folta Messe indi surta de gli astati e d'elmo Orribile criniti incontre a Giaso. Non rimembrar d'Orfeo, che di que'prodi Raddoleía le fatiche ed i perigli Con l'ambrosia dei carmi e con la cetra : Ore tu canti, non mi cal di lui.

1794.

Taz volto io ti tentai: da obligno senso Immune vada la parola: io volli Dir, che a tre temi provocei la tua Estemporanea Apolliner risposta. I Figli do la Terra in val di Plegra Folgoreggianti: la Peliera Nave Volta al conquisto del Monton di Frisso, E la Matrona, che del buon soldato Conscott d'esser moglie, e in lui del morte Racconsolendo la tristeura e il duolo, la Efeso fu raro esempio a mille Che poi ne l'Europee culte contrade E la maestra vinsero e la scola : Da'carmi tuoi mirabilmente capri Pu il triplice subbietto : or odi il quarto E a ben condurlo ti fia guida il primo Gran dipintor de le memorie antiche. lo t'invito con lul là dove Achille S' accapiglia col Xanto, il qual di sangn Arrossa, o di cadaveri calcato Leva la torbid'onda, alto ellegando Le spalle de l'Eroe cha grida a Giore

Dueno subbietto di poeta femmina, Ne regni di Aettun earo spettacolo, Propongo a'tuoi nen meditati numeri, O de le nove Vergini Fierio Aon sergine Compagna. Or risosvengati Come gl' Iddii del mar sorpresi apparvero E'l molle flutto mormorò di giubilo, Quando sul dorso del bovino Egioco La vezzona il varcò figlia d' Agenore. Sai che con l'una man reggen lo strascico Del manto sinúoso e d'aura turgido. Si che mù lieve del torello ondivaco. Qual per vela naval, venia l'incerico Già veggo, o veder parmi, entro a' tnoi fecili Versi mutar sembiante, e gir per gli umidi Campi cornoto il regnator de l'etera.

## ALLA NIPOTE ROSA MAZZA

Dedicandole alcune poesie per la sua Profession religiosa.

Questi da una divina anza, spirante Più d'alto assai che da Elicona e Pindo Carmi spirati, se tu volgi in mente, Altro corrai diletto , altro conforto , Che se lo rozze Inne, il erin reciso, Il padre afflitto, la delente Madre, E 'I teso invan d'amore arco, e la face A te già spenta, rammontare imprenda Nojosa cetra di volgar poeta.

#### FRAMMENTI D'UN POEMETTO

PER L'ORDING.

#### DELLO SPIRITO SANTO

CONFERITO

#### A S. A. R. DON FERDINANDO I.

#76s.

Ramonto eletto de l'augusta Pianta, Che sul Gallico Trono e su l'Ibero Stende l'ampie radici, e il nobil Tronco D' Eroi carco e di Regi al cielo innala Or che volò da la Borbonia Senna Col cerulo-gemmato onor de gli Avi L'alma Colomba a sfavillargli in petto, Apre il corso a' suoi fati, e tra i frequenti Spontanei plausi trionfale in etto Guida la speme de' suoi d1 migliori. Ed io, cui forse do' Maestri primi Sn le grand'orme con favore alterne Traggon Studio e Aatura , oggi animoso, Non sensa un Aume, a l'immortal subbiette Negherò de'mici versi nmil tributo? Muse , hen so , che paventar m'è forza

L'arduo sentier , su cui starfa per Il Dorico cantor, su nova incude Uniro falibro de l'Elée corone ; E so, che solo è dol divino Apelle, Di Linppo immortal degna fatica Pingere in telo, ed animar nei marmi D'un Macedone Re l'immago angusta ; Ma so, che ancora un timide silenzio Sdegnate, o Diro, e che un felice ardire D'importuna vergogna onta non pave,

Escan pur dunque del gran Neme piene Le feritrici de l'ingrato obblio Saetto d'oro, che temprò la lode Figlia del Vor. Ecco l'età sua prima Che impesiente d'agguagliarsi a gli Avi L'orme ricalea, e la lor gloria avviva. Ben sai , che quando dal oatio suo cerchio Fe' nel velo mortal l'Alma tragitto, Di doppio ulivo circondò le chioma Il bel Genio d'Ausonia , e allor fortuna Ritrasse il piè da la volnbil rota . E i fermi suoi destio prese in governo. Tutto allora senti l'eugusto done Mandato da gli Dei. Di miglior lume Rifolgoraro ne l'oblique vie Le armoniche del ciet fulcide roto. I bei presagj da le biauche piumo A l'anrea culla volteggiaro intorno, Cui con esperta men soavemente L'occhi-assorra scotca Minerva, il petto Egidarmata, che invitando i dolci Placidi sonni, li vestie sovente D'immagini guerriere, onde poi desta La Regia Prole sostenea col guardo Non timoroso i tremoli cimieri E il fiammeggiar de le vittrici spade, Che del patrio valor parlano ancora, Non così testo fra gli antichi esempli

Elmo tremendo, riparò nel seno A la dolente Andromaca, bagnando D'imbelle pianto la femminea gueucia, Narra poi romo col fiorir de gli anni In lui fioriro di Natura i doni, È in lui trasfuse le virtù de gli Avi Crebber col sangue, come eresce e spira L'indole e il genio del materno Tronco Caro a l'aure del Ciel Germe bennato, Eccolo in meuso a ben disposte squadre, Cui l'arte emula al vero i prenti insegna Bellici errori ubbidienti al cemo Sotto l'occhio di Marto in finte pugn Prepararsi a le vere, 1 bei trioufi . Onde i suoi giorni segnaler si donno Lo miran lieti de l'età vontura Affrettandogli al crio le sue coroce, Quante sul nobil volto allor faville Di guerriero valor , e quante poi

D'uo emulo desio ne volve in petto

Crebbe a l'opre de i forti il Giovanetto Trojano avanzo del cadente Regno,

Che al tremolante sul paterno crino

Quando de gli Avi rammentar le tante nprese ascolta, onde stancò sua tromba La fama eternatrice de gli Eroi, Ora di lui , che a l'Africano orgoglio Gnidò il terrore su l'Ispane antenne, E al domollo che tornar vi fece La Fè vittrice de'maloati errori A lampeggiar su i vendicati altari : Or di quel Grande, che con l'alte ge-Accompagnando in suo viaggio il Sole, Bastando solo a sè . l' Europa corse Folgore di Bellona, infin che stanco D'espugnare i mortali , il braccio invitto Armò contro gli Doi , quando costriuse A cangiar sede il mar, quando Natura La prima volta a rispettare apprese I eimenti de l'Arte, allor, che vide Negri di pece veleggiar gli abeti , Dove frondosi s'iocalzaro al cielo. Tacito allera si turbo Nettuno. Nettun geloso del marino impero, E da la grotta di vivo adamante Su i bipedi cavalli alsò il coruleo Capo, irritaodo la procelle e i nembi A veodicarsi del novello insulte.

Come non sempre col severo eiglio, E con la rosseggiante nitrice destra De i Numi il sommo Re contrista il ciclo, E il basso mondo di spavento ingombra E come sempre d'inegnal tempesta Non freme irato, e il mal sofferto margo Co i riluttanti flutti il mar flagella ; Coal non sempre fra i tempti acciari Vago d'aspra fatica Eroe s'involve, Vivo turbin di Marte, Offre la Pace Cure d'Eroe più degne, e le dimore, Non men che l'armi, collocaro in cima A gli anni eterni il Dittator Romano. Misera lode e mal pregiato vanto Merca chi, solo ubbidiente a fianco Traendo la Vittoria, i giorni suoi Segna col sangue de l'uccise genti, Se appiè del solio poi da forsa oppresse Gemon le leggi, e sul negato promio Virtu s'attrista, e la superba Colpa De la peoa negletta esulta a ride. Dicalo quei, che sul dorato Gange Tante colso in un di belliche palme, Quante a servir soo preste al rosco giorno, Quante a l'opaca notte ore seguaci, Come l' offesa de le patrie leggi Invendicata rampognullo, e in volto A lui dipinse la vergogna e il danno, E l'instil trionfo in Lete ascose.

Magnanimo Fernando I ob come sorge Fra i dolci moti di Real elemena Al giusto amor dei popoli suggetti, E al diffici de regni almo governo, A cui d'intatta fe, di rare usoro Pieno il nobile cor, pieno la monte Di Nestorca virti, di saper vero Il saggio Reralib lo guida e regge,

Chiron nevello d'un nevello Achille, D'un Achille miglior non nato ai danni, Non a gli inceodj de i discordi imperi. Ecco discese da la quarta sfera L'alme Sciense di saggessa altrici. Scopritrici del Ver, veocero, e a lui Schiusero tutte le riposte fonti, Donde a lui colma di liquor celeste Il dotto Condilise perge la tassa. E si interpo ne inchria, e si oe scioclie I ricebi semi del divino incerno. Che non fia tarda a rioverdir sul tronc « La virtù di Trajan , di Tito il senno. s Vedil sovente conversar con quella, Che di compasso armata, in breve carta Raccoglie i mari , le provincie, i regni E quanto interno einge il mensurabile Elastico pesante aere volubila. Vedilo apcora per gentil diporto Con le More partir gli ori eruditi, E le carte trattar , ond'obbe gride La favella del Tebro: ob quente volte Sotto i suoi sguardi insuperbl Marone, E i di felici rammentò d'Augusto. Così formasi al Regno, e ai giusti voti Così risponde de l'invitto l'adre, Che solo in suo splendore e sè simile Ecre no Tempio a le Muse, no Tempio a l'Arti, A l'Arti beile, che d'Atene e Roma Ebber ne gli archi immenzi e vita e tomba Ed or rinate a lo splendor del Trono Alsan dai rotti avanzi, a eni sta sopra Il piè de eli enni , l'oporata fronte Col prisco vanto ancor d'esser Regine. Mirale, tratte da colei, cho Giove Ripose al fondo de la prima Madre, Industre Gara da la Notte figlia, Ne l'aringo d'onor ternar superbe ; Ed or l'alte emplando Attiche prove D'anima empir le mote tele, e l'aspro Indoeil marmo ingentilir, le molli Forme insegnando al suo rigor natio : Or rivestire d'elegante aspetto Vetuste mura, ora di nobil Atrio Schiuder fra gli archi il ben diviso piano Di Cerere feconda util custode ; Ora il frequente Poro, ove sedes Squallor negletto di vecchicaza inform Richiamar tutto a giovantu novella, E fare in esso grandeggiar superba La meraviglia de l'età lontane. Mirale alfin su le Parmense piaggo Rinnevellar con non tentato es-mpie La Tersaliea Tempe, e d'ospitali Ombre rideate aprir triplice calle, Dors fra i cocchi a nobil peso eletti Sul respertino ventilar de l'aure Il pubblico Piacer lento passeggia. A lor precede l'efficace invito Dol ben diffuso numeroso argento, Cora d'un Gonio, cui l'augusta mente Solo trascelse a moderare il corso

De lo pubbliche cose. Esse in lui tutto Il suo numr trasfondr. Esse per loi Provida sparge ad commesso impero Infaticabil loce. Essa o lai fida L'avita glorie del Borbonio nome, E la speme del regno. Anima eccelsa, Chr sel unta a giovar libra e misura La ragion de le genti in faccia al Vero, E novo Meoimo, e Meceoate nevo Questi volgendo in or tempi felici Di signoril munificenze enera Le belle rure de'anblimi ingegni.

. . . . . . . . . . . Eeco sfevilla De l'empio velto del sereno Olimpo Il terzo Enrico, e a la guerriera Croce y De lo Spireto Eterno Amore impressa, Terror de l'empie e detestabil mostro, Che fuor da l'embre squallide di Morta Ad insultar gli altari indarno uscio, Accorda i sacri suoi celesti auspici.

## FRAMMENTI D'UN POEMETTO

PER LE NOSSE

BARBARIGO ZORZI s:65.

Pera colui che su malnati fogli Famelico scrittor vende sne lodi, E d'eura popoler l'alma rigonfia. Sul labbro a lui le renenate taxre Veta Mensogna , e l'esvilite increso, Onde frodonne di virtu gli altari, La Lusinga venal profonda a lui ; Chè sol prestigio d'un error che piece Caogia il visio in virtà , trasforma in Numa lenoranza , follie , viltade , e mira borger Teroite emulator d' Achille, E nn Mida infama in nn Trajan rivolto, Cosl l'ammalietrice infida Circe . Vide el poter del megico composto; D'ispido pelb e di setose vesti Un improvviso ricoprirri, un lungo Crescer d'orecchie, uno sformar di volti, Un premer d'unghie bipartita al suolo : Un fersi natural cibo le ghiande A l'umana de' Greci errecta torma. Sposa gentil, t'allegra, un Genio amico

Che l'alma offusca , l'intelletto eggrava , E fa che il core, inessiccabil fonte De' puri affetti a misti, a cui d'intorno Ventila dei desir l'aura animata, O impigrisca restio, o in torba pieca D'monorate passion trabocchi. Ta non corruppe t che mai sempre avverso

Ti guardo da la culla i il suco infido

Il lebbre avesti a saporar nel vaso D'util cultura signoril la pretta Ambrosia di virtù, che shramer suola D'ogni bell'elma la leudevol sete. Quindi di tante preziose doti, Degne del sangue tuo , degna di quello Chr al tuo commisto impaziente affretta Scorrer più illustre ne'futuri tempi, Tenta dovisia t'erricchi, che vinci Già de la Petria i voti , a di ta fai Insuperbir la Barbarige stirpe, Stirpe immortale , che cent'eltre oscura Dacche nn suo Germe l'edorata fronte Tento levo, che nel beaote Olimpo, Ove il vedar o il contemplare è vita, Incoronossi de l'empires Ince, Che io Vatican riverberata i secri Votivi operi e'l ben cencemo culto A le concorde universal preghiera Empie su l'are di splendor celesta.

Taccie imprento censor, che cieco a l'uopo De la vite civil l'amabil sesso Limita ingiusto a dipaner l'ettorto Lino, a schiomerne la conocchia, a d'ago Arecneo trepunter betave sete. Vito d'ogni saper, privo dei luml Che agovolar pon l'intelletto al Vero, Soverchio peso a femmini'e ingegno. Tristo pensier l coma pregiar si dee Pemmina in cui dorme Ragiona? come Può Ragione vegghiar dove la santa Voce ammuta del Var? questa la via Chinde e gli esterni error, fuga gl'innati, Frena de l'elsoa i discorretti veli Che il Capriccio bisbetico le impenna E iostabil meno a spaziar l'invoglia Entro la sfera da' lodeti oggetti Chè qual s' emmira in limpida laguna, Cha un aleggiente venticel combatte . Indistinto girar l'occhio del Sole ; Tal le donnesca deliceta tempra, Onde il perenne tremoler le fibbre, Motrici de'sottili organi , scote Troppo cedenti ed ogni flevol urto. Serbar non puota ugual durevol orma D'un maschio obbietto;che maisempre ennul'a L'immagio prime il succedente impulso, Ma se un acconcio mediter, se un chiaro Sofico ordir di catenate idee Da le nervose file attempri il troppo Vibrar discorda, a ju suo eammino il sangua Terdo utilmenta e circulare insegni. Nr l'edegueta femminil testura L'Ordine spunterà , Sole , al cui raggio Sfumeran Leggeressa e Vanitada:

D'equabil calma gioiren gli spirti

Noo più ministri d'imperfetto idee:

E 'I volubil desio; l'errente affetto,

E del volor e disvoler l'eninama

Il difficil carattere s'imprenti.

Del cor sedete cederan l'impero

Ad nguagliansa, ehe di stabil nota

Sposa, perché sorridi, e'l volto tingi Di quel color che di modestia è volo? Ah questo tuo dolce arrossir, e questo Consapevol sorriso a' detti miei Acquistan fede, ed el Censor mendace Riscondono per me, Saggia nimica D'ignobil ozio e di muliebri cure, Che cantreggiano al nnila, erta su l'ale Del pronto ingegno superar tu l'arduo Gioro di Palla, a saluter potesti Il tempio dal Saper, che poi le culte Lingue t'epriro che no sono ancella. Qual non fosti colà d'alette spoglie Predatrice leggiadra? a quiodi a noi Qual non tornasti? non col fasto insano Di passaggiar le Stoe a l' Accademo; E il sottila cangiando etere in voto Popolar astri, ed inseguir comete. Ed arrestarle con Britanno impero ; O pompeggiar nel disadatto attressa Di linee a cerebi, che talor non fanno Fuorche del proprio vaneggiar misura: Ma con ricchezza d'utili dottrine, Onda t'asperse il mistico volume Lo studio de le vita, e le da tempi Storia pittrice e de costnmi, e quolle Che na rintraccia, a riformarti intesa, L'una origine a varia ed il rispetto A quelle leggi che eb eterno scrisse La volontà de la Cagion primiera, D'ogni elotte virtù madre a nudrice. Questo è saper, ch'ogni sapero avanza; Questa è beltà , che non tramonta mai ; E ua'sospetti di serbando intatta Da maliguo vapor la fè giarata, Alimenta l'affetto, ancor che menchi Di balsamo vital la curva etade.

Ma perché nulla a' merti tuoi non manchi , Quando breve riposo e le più gravi Cure dovuto a ricercar t'invita Pincerol esca di gentil diporto, La chiedi a l'Arti liberali ; e quest T' apron , superbe d' nbbidirti , tutti I vezsi proprj a la natia belteda. L'una t'eppresta il morbido Pastello, Che in nnovi modi ingentilio Rosalbe; E rimirando al concordar soave De la distese, ermonizzata tinte, De'vivi tratti e lo spicear cha presti Spontaneo sotto il maestrevol dito, Visibilmente comparir Natura Sul tno lavoro mocaviglio, a altera Sè verseggiendo e la rivale insulta. L'altra che il suono obbediente ettempre Col variabil moduler e al labbro Insegna l'arti di repire i cori ; Essa è colei , cho da l' eterea rote Intrecciò l'ammirabila concerto; E di quanto compose amore indust Ordinatrice, e le discordi essense E del corporeo a intelligibil mondo Misteriosamente armonisso.

Per di nè denna intancortata, e fatta Tra di nè tanna intantore na mete por la compania de la care forme, per contante passioni a diffuti. Con percenta iroquicanto sund'esta la del tenpi al canquer canginado sund'esta Tarpisito l'emens rece, e quella Del insignosti, del canaria mentando Oregidonetia misesi inigira (Corgidonetia misesi inigira Linca, inversopa, venunguà, ve volge o randa, poble loccine pi anno por contanto.

## DEL POEMETTO

## BELLO ARMONICO

CANTO L

Io de la vera Musical Beltade, Di cui s'ornano a gara Arte e Natura, L'indol nativa ed il nativo aspetto Imprendo a affigiar; difficil opra Da Tosco vale non tentata encora-Deh ! sn'l duro solingo alpestre calle, Che vestigi non ha, Diva Armonia, Rinfranca il cor, cui di paura ingombre La meta del cammin, che ancor si cela, Nè per molto affrettar fassi men lungi, Sol da tua vista beatrice allegro Farassi e belle lo squallor del loco ; E provocati dal vital tuo riso Spuntaranno tra via vargini roso, Vergini allori eternalmenta vordi, Non cadnes coroos al tuo Poeta. Forse, Fenicia Dee, me nn giorno ndrai D' eltri numeri ermato alto a le stelle Portar tue nome e rimembrar tuo vanto, Poiché al talamo tuo far cerchio e plauso Con la famiglie de' Celesti eterna L'Esidarmate sectitor del mondo. Con Pellade Minerva assurre-i-lumi, Col non-tonduto saetiante Apollo D'Eurinome le figlie a di Memoria. Che sciolser canti, farir corde, e i cavi Legni empiér de la prima Armonio De gli uomini diletto e da gli Dei, Ma non io da te merco inutil lode . Schiera volgar ; tu nel torrestre loto L'enima hai fitta , e , i lomi e terra volti, Erger non vale a vagbeggiar del Vero Il divo aspetto, che per sè risplende. Se da gli orecchi tuni siede al governo Non già la voce di Ragion , che tace , Ovo tn parli; ma quel folle o sempro Incerto di sè stemo o vario ognora,

Del Capriccio Figliuol, Gusto, cho nalla Vede al di là di quel che fere i sensi ş Quinci rifuzgi, chi io qui sol farello A gli annator de la Ballezza prima ; E l'alme solo, cui Ragione è duco, Degne son d'accoltar lingua di Numi.

Or chi a vista dal Ver, ch'ora i miei carmi Effigiaro di parlanti note, Negherà fede el tuo Potere e Nume. Armonica Beltà ? A me vien meno Ingegno e stila per ritrarre in carte La divina tua forma. E come il posso, Se ne l'abisso d'ineffabil lume Al guardo inaccessibile ti stai? Qual proporti degg'ie corperea spoglia, Ore tu degni il sovruman tuo lume Temprar in parte, e graziosa in atto Visibil farti al tuo Cantor, che brama Innamorar di taa bellezza il meudo? Over chi l'infinito, ove tu alberghi, Al confine in cui frangesi Natura, Congiungerà, ch'io del Creato possa Farmi a te scala ; e chi da tanto volo Impennerammi ali possenti, ond'io Giunga a mirar, eterea Dea, qual sei? Forse le cose, che a l'orecchio e al core Ti riflettono e a l'alma , ceser mi denno Penne e sentier? M'ascolti quanto in terra, E quauto suona in mar, e quento in aria liavvi di voci, che nel tempo verde Suonan d'Amore o per cagion di lui.

M'oda la cappelluta lodoletta, Cui saltella la voce al par del piede , Mentre fa pleuso al dileguar da l'ombre; Venya il crestato cantetor, che ranco Rompe il silenzio de la notte bruna : Gerrisca Progne e il bel garrito attempri Col variato liquido gorghoggio Il notturno usignuol: dal pruno scute Zufoli il merlo, il tortore sospiri Gema il colombo, e quanti han tetto in memo L'attorcigliata verdeggiante fratta A l'invito rispondano; pè taccia Augel d'acerba gola e indocil rostro. Che in tuono maninconico stridisca, E col canto ferel l'aure funesti. A sano orecchio, cui Ragion governi, Essa che il fin contempla e l'ordin vago Che le cose fra lor discordi annoda, Voce non v' ha , che barbaro risuoni. Venga il Pavon, cui vaga Iri dipinga La coronata pompa de le piume, Stridula voce ; coll'upopa il Gufo , Terror del volgo , il flehil urlo allunghi. E tu, Cicada, sopra il tenue fianco Spemeggia il tremolio de l'arid'alat E l'amator de' limacciosi stagni Papero crocci, e seco il veleggiante Cigno, che a basso vol largo distendo Candor di morbid'ale, e'l collo arcato Spinge oltre al destro remigar de' piedi :

Me ferando mell'ère veuga la fulva De'peanuti reina, Aquila altera, Che tutti vinco per vigor di peano, E nel Sol guata con pupilla immote y Venga, e la segna alto-triclando il Ribbio, E il Falcon che nel vole or apre, or serra Ferrigno artiglio, aggnatios di preda, E lo Sparviero che disteso aleggia.

Ciascun snodi sna voce, e rompa intanto Largo, diverso, universal concento Da tutte parti; e tu il rinforsa e colma , lorrente figlio di montana vena, Mentre t'avvalli per dirupi e mami. Tu ch' or ringorghi in vortici profondi . Ora ti stendi scateneto, e i flutti Roti sul corno e le sgrottate rupl, Finme spumoso, romoroso ingrossa Con l'acqua de le fonti il corso , e tutti Istimola i fossati, álzati in piena E altamente rintuona : e tu . ruscello . Che spicci fuor de la sollosa terra Gorgogliando tranquillo ; e tn. gran Padre . Aggirator d'interminabili onde, O mar, regno de venti, o de la terra Contenitor, che il vicendevel flutto Concedi al giro de la varia luna, Leva il cupo tuo mugghio; e tu che fosti Tra il guizzar de le folgori a de'lampi. Forier d'onnipotenza in vetta al Sina, Tuan maestoso; per nitroso uembo Muggi, rotola, scoppia e il ciel dirompi Remoreggiando a gran dilatamento. E to , schersosa immagin de la voce, De menti abitatrice e de le valli. La vocal ripercoti aura dal curvo Lido, da l'entro, e da' profondi boschi , E da le torte in arco aerce case Imita i suoni che erear nou puoi.

To per lo tuo commin guidami a lei, O cara, o dolce diletterol Arte. Ma che pomente in terra Arte uon puoi? Tu figlipola a Natura , e tu Nipote Sei del Fabbro primier ; se non che a lui Più che la madre t'avvicini, e a tergo La ti lasci, qualor tua possa adopri Sopra le cose che da Dio son belle, E tesoro ne fai. Cielo ed abisso E terra e mari e monti e campi e finml E quanto vola, guissa, ormeggia e serpe, E il circolar de la stagioni, e i mesi Verdi, spigosi, pampinosi o undi, Moltiferme de l'anno ntile aspetto, A te fan di sè mostra, e chieder vita A to sembran novella; e tu, grand' Arte, Qual da fior ragiodosi industre pecchia bugge e daliba gli odorosi spirti A fabbricarne il mele eureo , n' eleggi Le più vaghe apparenze e le più care. Tu le vaghesse, che dirise in molti Esseri abbellan l'Universo, accoupi

Leggiadrameote, e in vividi fantasmi Dispieghi, orni, colori, animi e segni Di moto, d'attindine e di vita; Tal che il sublime ignoto idobe emerge Che trascende il Creato, e quasi adegua L'idea, da cui l'Eterno il mondo espress

L'idea, da cui l'Eterno il mondo espresse. Tal ne l'Argivo samo e nei colori , Che Zeusi e Pramitél volgoano in carne. Bellezza inimitabile spirava La Dea di Goido od Elene votiva. Ma ben di Prassitel l'Arte e di Zeosi Teco ponno giostrar, vincer non ponno, O prime fra tutt' altre al mondo nata, Grand'Arte Musical. So che Pittura Di suo poter soverchio ardita a prove Teco, ma invan, contende. Elle pur volge In dissimili aspetti i color rudi Vita infondendo a informi crete, e faccia Su piena tela rileveto e largo E frondir l'olmo e salir arduo il colle . E la rupe gir su ripida, liscia Scender la vallo in basso, e fuggir lungi Il cupo hosco, e l'inrevato spece Negreggiando via via sottrarsi el guardo. Per essa il volto di leggiadra Ninfa, E'l colmo e quasi palpitante seno Spiri e tondeggi mollemente; e il dero Satiro per gran muscoli e gran nervi, Ch'enfieno e veston le forsute membra . Spirghi l'ardir de l'anima , ed incalsi Quella che pur rifugge, o vivo in volto Mostri l'una il timor, t'altro il desio: Beva intanto lo sguardo il noto inganno Che in feccia al Ver mal si dilegna, e mnto Stapor sia prezzo del divin lavoro. Ma possente non men, non men divina Creatrice d'incanti . Armonic'Arte . Miglior anccesso e la rivele opponi. Piacer, rhe pasca il sottil occhio, è spesso Ignoto al cor. Freddo pensier nel porte Per l'orme incerte di Memorie, e chiede Region del Finto interrogando il Vero : E rado è ben, rhe Fantasia per essa Prenda color, rhe sfavillando a l'alme D'austero sguardo di Ragione alletti. Me on tutto offrir, che s'avviluppe in cento Dominate dal tempo opposte parti , E d'ordinati movimenti alter Ma l'interne svelar pugua de l'elma E l'equabil riposo, e de gli affetti Meno adombrar, che insinuare al coro L'immagin varia, e'l multiforme aspetto, È sol tao dono, o Musir' Arte, e vento.

B not too done, o Blaint Arté , e vento.
On quel mois à spra d'improvins seesa
Vanto teatre, che l'orecchio e l'quardo
Del per m'a sande em lusinge i d, questo,
lo no m'inganne, il travaglion aringo
Corno da l'Ari semilatrici. Or fanno
Qui vaga pompa di gentil contesa;
Or l'anne e l'altra qui s'abbrecia, e forza
Preta e tirree, reli li placer ricrosse
Rodoppiando l'inesanto. Al cel di spasia

Sublime Reggia, e là s'incurve e posa Su marmoree colonge il facil areo: Quella è del mar l'onda rhe spnma e bolle . E questa ingombra di squallente musco È d'Averno la via. Qual fammi invito Romor concerde di discordi voci E a qual l'alme s'atteggia etroce immage? Che sento chimè l'freme la pugne : ascolte , Anzi m'aggiro tra il rimbalso e l'urto De'spessi dardi e do'percossi acciari-Odo le voci languide di morte Mis'e e lo grida che Vittoria innelza . . . . Ah! mugge il mar, l'otra sfavilla e tuona : Ratta scende la folgora, e fa scoppio; E fra l'orror de la tempeste il core Mi compungon de' insufraghi i singulti. Ma te . . . . te ben ravviso ; obime ti duoli Del Trojano infedel, misera Dido! Teco mi dolgo , gonerosa Alceste; Va , ch'io ti seguo pel cammin de l'ombre : Me pur tra l'ombre stesse avrai compagno, Sycoturato Cantor, vedero Sposo Oagrio Garson . . . Elizie chiostra , Soggiorno di piacer, rempo di pace, Quanto se' bella ! Mormorate, o fonti, E hisbigliate pur, garrule surette; E per le nari rupide l'olezzo Suggo de'vostri graziosi fiori, E del vostro seren conforto i lumi, Torns, emata Enridice, al palpitante Sen de lo Sposo , che varcar polco Solo per te riaver le pallid'onde , Che ritorno non ha . . . Furie , tacete . . . Torne Enridice . . , tal dolce me prende Di me medesmo obblio : tal mi ricerca Tutte la facil enime , vittrice Forsa di note Lidie, erranti in mille Giri di Melodia, cui spinge e frena, E in sè strese ripiega, aggruppa e moda La voce penetrabile e soave. Tale de l'Istro sul ventoso margo,

Novrllo asilo de le sante Muse. Che vestir d'armonia rigida lingua, In su le dita e Glack oggi fiorisce: E tel fiorisce di Sacchin sul dotto Cembalo allor rhe ei ne gli esatti modi Ritrae Natora, disfrondando il troppo Rigoglioso ornamento, ond'oggi aggrave Spirto di Mode , che ogni cosa turba , Il teetrale assordator concento ; Di te, Sacchin, rhe d'ascoltarti vago, Il cupo pensator Genie Britenno Trame dal bel Partenopéo Sebeto A l' argenteo real ampio Tamigi, Anglia l'accolse , ondi-cerchiata rocea Di Libertate, che di stoica tempra Avvolge al petto adamantino usbergo , E d'un popolo ra le bollenti alme Tempra e correcce di Virtù col freno E tal fioria sotto 'l difficil arco Del mio Tartin, ahi rimembranza emara, Oh caro nome, che scolpimmi in petto Sauta Amistà , quaudo al Medoaco in riva Volceano in oro i miei be giorni l oli giorni, Dove fuggiste? Ei d'Armonia medesma Per man guideto a le secrete cose Tenne un cammin da uiuna orma segnato, E giunse là dove, uegate a quanti Altri mai furo , Verità , Belleusa Splendono in uno. Le beste forme Ingemmava co'numeri rhe a lui Rariou dettava e'l Gouio, e scolpia voci, Che forma encora non teneau da l'Arte, E intatta encor Natura avea sul lebbro. Elibri la mente dal mirabil suono L'udiano i Saggi, e rifioria d'ouore L'alunno di Pitagora e di Plato. . . . . . . . . . .

#### CANTO II.

#### CANTO I

Poscia che a l' nom la provvida Natura Ebbe scolpito il gemiu occhio in fronte, Ond'ei le terre vegheggiando e i mari, E la lure volubile de cieli , Da' perigli campasse, e di diletto Bifornisse la vita e di salute : De la bocca vocale a lui fe' dono Artefice di voci, e de lo voci Posseute il suono a variar col rauto. Essa intesa al levor i due polmoni, Ingegni de la voce, e il risouante Canal dispose, e con mirabil arte Tessè sagacemente ; si che accolto E dal polmon l'aere cacciato un tubo Entra, che i Greci uominar Laringe, Umido callo a de la gioviu voce Sede uatel. Quivi fanciulla nasce Da l'aere la voce ; o quinci e quindi Muscolo moltiforme la dintorna Nascento, ed il sentier le schiude e serra Col rallentar, col premore a vicenda: Se preme, esile da la gracil borca Scorre la voce, se ralleuta, grave.

Picciolo dono era la voce a l'uomo, Quando Netura uol fornia d'orecchi; Perche iuutile a noi, giocondo eltrui Gi fluirebbe mormorio dal labbro, Gieco stremeuto de l'altrui diletto; Non altrimenti ch'organo noleuni Tempera acceuti a si medemo ignoti

Pur questi doui di Natura appeus I secol prischi conocena, ued anco Luman melodia musica orectia Accolta area, quando le basse terre, Visità Apollo, peita d'ebbe, e gli usi lasito allora seconocimi opprese. Egil estrie del Gieneres la gregoliari, Morbido letto a lui l'erbetta verde Facera, e facil ombra i frondeggianti Achor co'remi, o l' usignuoi cantava, j paior, eli resu tiv, di dolevena Presi dau laude al medulante sugello, E si querelan he le alate sehice Giolevan dei denia la l'uson negati. Condannà pollo de pastor l'inguiste Querele, i Numi assolte, e servidendo La Nutra, e a la liso also unanon l'artie. L'Arti bramate, se per tempo lice, Mastrig il auggletti, a vei fan cente.

Or nel concento de gli augei , se l'alma Le gregie enumira di soare cauto, Che più gli orecchi a voi , dite , lusinga? Il non mai vario pigolar del passero? O del gajo pavon l'acerbo stridere? De la gota gemmata egli dispieghi Le rotatile pempa, e pasca gli occhi De l'iride dipinta : e quegli attragga Co'modi arguti di madouna il cuore. Ma piaccia l'usignuol, cui die Natura Tal volubilità ch'ogni altra avansa. Chi i prodigi mai può tutti fer noti De la liquida voce? or tende acuto Il cauto, or grave lo rimetta, or fugge Gli estremi, e al mezzo librasi, or conciss Tremola, e stesa per concordi tuoni S'allunga; e, como iuforma il mobil rostre Diversamente i suoni , equabil , aspro , Acuto, esteso, grave il cento sgorga Da la gola sottil. Ne varia solo l modi Filomela ; me cantando I secreti del cor moti disvela, Arda? dimostra l'innocente foco Soavissimamente, Odia? gli sdegul Denuncia atroce. Allegrasi? disneda I dolei gruppi de la stesa voce Rapidamente. Emesta? geme ed empie Di flabili lamenti il loco intorno-

E in uu col cauto superar gli augelli? Frena Natura de gli augei la vece Entre certe confin. Prenta è la nestra Ad ogni canto, Accomodar decenti Modi a le cose il sol peusier non sia, Interprete de l'alma il ranto sveli Gli arcani sensi. L'interretta voce Dal querul mermerio segni il timore, Segni la speme saltellando allegra; Se di vano disir l'anima langue, Languisca, e menomando il canto manchi. Nou da tutti è il cantar. Misure in pria Tue forse, Avvi a chi chime la lingua incaglia Grossa al palato stupido lo spirto: Mette di voce asperità natale Iudoeil labbro e inemendabil gola : Ei taccia. Avvi taluu di fermo fianco, Di polmou forto eutro allenato petto. Di flezzibile, schietta, argoutes voce; Ei canti: ué la lingua adempia al solo Canore ufficio. Inoperoso e mnto

Or chi divieta scior la lingua al canto

Non sia il resto del corpo; cuima e vita Esso abbia tatto; scintillante e arguto Parli il volto, la mau, il passo a il guerdo.

La gente rusticane indi col verso Memore canten Febo, e insieme il cantano Col popolo enche i Ro : ne alcun più grato ... Dio v'ha di lui. De la fretorna laudo Emnia Pella u'abhe sdegno: e dunque, Dunque di me, dicea, tal prende obblio L'umana stirpe, a così pure a'doni Risponde a a l'arti, a' becefizj, oud'io Le fui si lerga? ignude o grema i membri Di cirtice copriva aspro e di foglie t lo la vestii, o le insegnai far molli Ruvide lane : con le fiere a stuolo Erravon per le selve a per gli spechi, Muti di luce aveau soggiorno: io tetti Sol noa e case a fabbriear, a gli pai De l'alire meltiplice mostrai. Ma ciò che giova rammentar? Tu, Fobe, Le vacue orecebie inutilmente inganni, E da tutti trai laude, ed io sou fatta Di seborni segno: e ciò dicendo, presso Com'era d'un padule, iu sul cannoso Margin s'adagia, e al gombito s'appoggio. D'un refiretto leggerissim'ala Increspa a caso il tiscio pian de l'ocqua, Che, mentre quel sospira iu fra le caone, Col doleissimo fremito susurre. Quindi le Dive : Mescoliem col Dolce L'Utile, disse, a soverchiem con nove Arte l'emulo Apollo, Ella sì disse, E chicandosi al suol, lo lunghe a tonde ! Caone con l'unghie vargine mietee: E per tal modo la accostave a'rosei Labbri: oime! troppo e lei breva diletto. Poiche nel queto rio specchiasi, appena Immoto vede e eunuvolato il vivo Scintillar da le cerule pupille, E sconciamente rigonfiar la gota, Che vie le canne dispettando al vento

Gitta, e la terge dà, faggeudo, el lito, Il barbato, bicorne, Areade Dio Nel viciu hosco o pe' guazzosi prati A diporto il capriu piede morea. Ver la palode era già volto, a scorge Lungo, rotondo catamos desio Forta lo punge, a lo si rece in mano Su le doice sampogna a lui non cala Di stropicciar la labben, omor di lode La tocca solo, a di smarrir uon teme La veunstade del villoso aspetto, Rompe ogui indugio, già comincie, i brevi Fori apro o serra, con alsar le dita, Con abbassarlo, ricercando i suoni. Distingua il grava da l'ecuto ; e grave Iscaturisco altor che tutti i fori Premo la man divisa; ed esce acuto, Quendo il pollice prome, eperti gli altri, Di sotto il foro. De la industri dita Al tremolar, tremolar sembre il suono:

Del ficto e de la man nenten le leggi dic obbedieni numeri. Maestre, 11 diacepel, già fatto ama la lace Pano e l'innoltra se gli aprici compi. Emo precedo; numerona il argua Schiera di Fennal, di Silveni a l'infle Di ginestra impedita il crius incolto. E unettre ai sasono, problabil diama, Intrecciando le man, mescon i Numi Agresti, a sonzo romereggia il homo.

Il pergoletto Amor del grembo, in eni Gioce, da la diletta genitrice Ardo partir, scuota le peune, o vola. La madra abbandonando

Rapidamente i Léj inene. Quivi,
Dere ons torte evene i listi sampi
Eres il Mesedin, rare fiume, a cui reter il Mesedin, rare fiume, a cui reter il Mesedin, rare fiume, a cui refere il Mesedin, a cui repues turba.
Paco Des d'Arcelia, da sepues turba.
Accompagnato ripondando agoren
Go per costuma le sattili arrese.
Salve, a aggiunte a le salve also consumento,
Dince Amor y de gli Dei linais le sadii,
Dince Amor y de gli Dei linais le sadii,
Delecematico le brivo res cel rasio.
E i villenhi goder osi benti.

Da l'elto intanto la Tritonie Dive Guardando i lumi fisse al suolo Argivo, Là dove Amore o Pan ville e cittadi Guaste eveen tutte col lascivo canto, Regnavau gli erj: la negletta vigne E l'inerato suol lambrusche e spine Pruttano: essa gemêo, e venne a Fobo. Allora egli morea verso lo ripe Verdeggianti d' Eurota, ove a l'olivo Intrecciato l'ellor di mobil ombre Stampa il terren con le concordi foglie, Così de l'ira a del delere autico Dimentira la Bea : Ve', dime, com-Pane ed Amore con l'indegno canto Isralorando ven gli animi pigri. Risorga elfine e de l'intatto onore La Musica gioisca, a i sensi spiri Grandi a' popoli ancor. Qui pace eter Teeo compongo, dime Apollo, a il dure Sform metallo a conformera in tromba, Che punga l'exicer suimo, o i cueri Divezzati a la guerra. Al primo squillo De la tromba, ecco, meraviglia e dirsi! Lescian la meusa I Greci, ove stillauti Di nardo e melobrato ivau le lungho Ore traeudo fra tripudj e canti-Impaciente chiede l'armi e ferme La Gioventude, e gli obblisti modl La Grecia ravvedutasi ripiglia. Si rimnta l'aspetto do la core, D'aspetto vegha e ormoniose il labbro Le Acheloidi sorelle ostaon sole Al bnon successo, o seguon pure Amore. Algoretalo garmocollo a easo
E rantavan la Madre ens nu lieve
Paliocalmo pel mar portatel a loro
Paliocalmo pel mar portatel a irea
Pecciola appresa nazicella, in cui
Sedeve una Materona, uguale a quelle,
Che in buon numero Sparta in se mutrabelee no gli occi in maraki rajindhe,
E uta modestia ne l'amabil volko.
Ella parilò primiera E ebe emiste,
Scorretta gioventit il i cangi modo;
Il tenero podoro i rispetti, si
I tenero podoro i rispetti, si

Ne a tai fanciulle tal canto s'avviana. Cou riso insano e con maligni detti Aecolron la matrona, Era nascosa Sotto manto Spartan Pallade, ed arse Subitamente, Folgoroggian gli occhi; Igneo splendor l'elmo sal capo appare : Rota la destra vampeggiante tolo . Che già vibrato da viciu la barea Percote : essa tremando si sommergo ; E precipiti al mar son volte in fondo Quelle donzelle. Ma di unovo emergono, Mostri del maro! la suparna parte Serba il viso di vergino, o'l sembiante Inferior divide i flutti, Tosto, Che videro la Dea, temèr la forma Porduta, a insiama esanimi fuggiro, E con trepido moto il mar Sicano Cerchy, a di Poloro i sassi infami. Cessa affine il dolor. Sciolgono al esuto Le voci , a gli stromanti al cauto spo Accorrono dal mar lieti i Tritoni, E i bei principj apprendono del caoto, L'un da la sorda gola un grave suono Spince : e gli acuti medi un altro invia Da la corrose fauci. Ora a una voce Voce s' nnisca; ora una sola il campo Tiene, a va modulando i lunghi amori. Rispondo il Coro. L'incavate interno Lito n'echeggia , a il mar alto risuona.

#### CANTO HIL

GEMMATA il crin, assurra i panni, e'l petto Tutto d'arcani numeri stellata Donna m'apparra maestosa, allora Che da' lascivi sefiri aleggiata Tracra da la cerula marina Il rosco volto, e'l rugiadoso piede, Le figlia del mattin. E l'ora à questa Ch'escon versei da la cornea porta, Figli di Giove, a puro menti i sogni; E in me, sel soffra l'invida censura, Quantunqua in altri mai, puressa alberga. Finr di luee eran gli occhi, a in essi accolto Sorridea 'I dolce oriental galliro Promettitor di pace : era l'aspetto Marchia bellessa di chiaror cospersa, Non grave o dolce, non seceno n cupo, Ma tra rai di virtuta e di consiglio, Sfera di lucidimimo eristallo

Entro la qual scherzona Iride ondeggia , Su la destra temes ; pendenle al manco Lato guernita d'ineguali corla Cetra motrice di spontanco suono , Che tutti inebbria i senai , e invita l'alma A far ritorno dal corporco valo Nel puro fonte de l'eterna Idee.

rea puro soure se i everna ance.

Ti ralliquera a la fattease conte, pocchio, con i, o dal bello eterno imago e specchio, con i, o dal bello eterno imago e specchio, con portanto de la realización desceptando, o in uno Ritemperando le discordi coso; Poco Antara in via, diá nome al Tempo, Ti aduto, Armenia a te non tardo Sul pletrie nituneser canora lando,

Te mio cantore clessi e si mi piacque Il canto tuo, che, sorvolando intatto Sorra il furor da'secoli , nel Cielo, Dova a me figlia Porsia co' modi Che da me apprese, la Virtnte onera, Immortalmente risonare adrami. Pur se far cosa, che a me piacria, e vuoi Arder d'un lume, che i mortali arresti, Sacra i tnoi carmi a lai, ond'in medesma, A to veuendo, le sembianse assunsi è Implora il Nome de l'Augusta Amalia, Ch'io pure spiro in lei, Altre fiate Sai ebe mi piacqua star visibilmente Tra que'degni mortai, cui di mie forme Punse ardenta desir. Plato mi scorso E'l buon vecchio di Samo e Aristosseno; E loro apersi que'misteri ignoti Che fur gioco del sulgo, e ch'ora alfine Da nn mio seguace ranimati, in questi Guasti d'orgoglio a d'ignoranza tempi, Folgoreranno no color del Varo. · · · · Ma varia sorte Fra i mortali seguimmi: o quel leggiero

Del Capriccio figliuol, Gusto, che nulla Vede al di là di quel che fere i senni. Me a imprimer nata ne la menti il santo Amor dal Bello che dal Ver dariva, Me Il linguaggio de' Numi a parlar nata Con gli uomini qui ju terra, o armoniosa Riportar quindi la risposta in Cielo, E con l'aura de numeri animata, Che immatabil Ragion tempera a regge, Destar i semi di Virtit, che invano Sparse Natura na gli umani petti, Se uon li desta, uon li tragge e spiega L'Arte, che prima fra tutt'altre emerse Per rallegrar di sue dolcezza il mondo, A arrar condanna di me stema incerta. Taccia Apollo e Callenio e Olimpo a Ma-Ingegnose menzogne, ende sevente Fecer dispetto al Ver l'Argive carte. Spingi lo squardo oltre il camminda l'anno: Colà su rupi di mamiecio gelo Cinse d'umana spoglia abitan fore.

Pur con la possa de' miei modi seppi Ammollir ferrei petti, o di dolcerza Armonica inondar indocili olmo, In cui Ragione al par de l'anno imbruna. . . . . . . . . . . . . . . .

#### TERZE RIME.

#### PER SANTA CECILIA.

Se ne l'abisso d'infiniti rai Con Lui che in sè beato il tutto bee Al guardo inacessibile ti stai, Compagna a l'altre , ch'egli seco eves . Ovando le cose fabbricò col detto . O d' Armonico Bel sovrane idea;

Come post'io mortal lingue o int Ingombrato da l'essa e da le carno Ordir parole di cotanto obbietto, E offigurar tua dive forma, e trarne De l'arte e di te degna immagiu pura, Qual dipintor che l'altrui viso incarno?

Sente di troppo ardir nascer paura, Veggo che torto guarda, e lime ha pronto Il livor dotto o la volgar censura. Ch'oggi è vil morto dissetarsi al fonte Almo Ippocrenio, e desiar le foglie ,

Che a' Cesari e e' Poeti ornan la fronte Forta è premere in cor l'ingenne voglie ; A' bei sudor s'attondo lavan ristauro, E di buon seme mal frutto si coglie, Far dio del corpo, affettar grado, e d'auro

Impinguar l'arche sol quaggiù si stima, Non chi di senno accumulò tesanro, E pieno il petto di non vôta rima A Eternità, che chiamalo de lunge,

Su le penne de l'estro si sublima, Ma quel dubbio pensier m'affreus e punge, E me di me medosmo incerto laura? De l'impreso cammin chi mi disginage?

Alme, cho por biasmo si dibassa, O per lando s'innelse, è debil canne, Cui movo a schergo il venticel che pama.

Odio ed emor anche nei saggi appenua Il dritto giudicar ; de l'altra schiera Il veder non distendesi una spanna.

Dunque giovi seguir nostra carriera, E gir dove, al voler premio, riluce Di gloria il Sol, che non vodrà mai sera. Tu mi sii fido del viaggio duce ,

Musico Genio; e, se il cammino ador Spargi scintilla di tna bella luce. Grà sei meco, io ti veggo; a te si sgembre Quanto ancor s'attraversa a l'arduz meta, Secome , alsando il Sol , fa notturua ombre,

Quella che rechi in man, forse è la lieta Fronda, che promettesti a lo mie chiome?

D'ema non mai si coronò Poeta-

Se il gran teme non fa le forze dome De l'omero mortal, notte ed obblio Non saran , tna mereè , fascia al mio non Soccorri al tuo contor tutto desio D'innamorar de la Bellezza il mondo . Principio e fonte, di cui tu se rio. Lasso le' non sa, che il tuo fieto giocondo Può, sol che spiri , alleviar la vita , Si che men sente di miseria il nondo,

Ove non è tua bella voce udita Testimon di Cineta i fiori spirti , Lo cui duro costume ancor s'addita) Surgono iugegul nubilosi ad irti Sterpi simili di terren silvestro, Ove non ridon mai rose në mirti.

Ma l'nom', che il petto e tua possanza la de-Cresce in virtude come solla al raggio (stro Ben culta e piene di vigor terrestro

Dietro e vestigi de l'entico Saggio, Che udi primiero do le magne ruote Armoniamre il circular viaggio,

Oruando i' venni di sublimi note Ne l'età green il tuo poter, che uguelo La nostra contreppor vanto uon puoto. Questa ben alto gloriosa sale

Di scovrimenti Fisici , per cui Qual altra più si leve ha basse l'ale, Stava ravvolta ne gli stami sui La Luce , che le cose imperla o inestra , Da che rifulse su gli oterni bui ;

E saettata per l'aterea chiostra Dal solar turbo , dove mista albeggia , Leuota fea di sè mirabil mostra. Or distessuta in setto, I rai fiammer ria

Invariabilmente colorati, Qual nel gaietto acqueso areo pompeggia. Quanti da dopaia notte un termo ombreti Maggior fede ne fen del Mastro Eterno

Arcani di natura oggi svelati? La Central Forsa , che gira il governo De varj mondi , di che il ciel s'adorne , il concorde del mar fiottare alterno Col bel pianeta, che lo notti aggiorna,

E tal non riede mai qual si diparte, Scemando, empiendo le gelate corna, D'ingegno a forza sottomesso Marte, Non da Tidide, e quel nato in Cillene, Cui vinse de la sue più sottil'arte. Or non più il sangue a zghiaoria entro lo veno Notturno romeggiar d'Artice Aurora,

O deliquie di Febo e di Selene ; Ne presagio feral ci discolore, Se in ciel sanguigno eppare astro triforme, Cai dir si puote, che ritorni, o l'ora.

Ne più , se crolla con fracasso enorme Da stabiliti cardini le terra Fulminante vapor, che mai non dorme, Encelado s'incolpa, che sotterra

Muti. o quell'altro il fianco smisurato. Che soprappose i monti , o al ciel fa guerra. Queste ed altre largir si piacque il fato Glorie al nostro bel secolo, che manca

Sol per te, o Genio, chiamerò beato. Chè de' prodizj, onde cantando stanco llo inggano e sile, e le saetto spese Del Telsano arco, che m'ingennos il fianco,

Nullo a' di nostri a tanta prova ascese,
Che quelli appressi del luon tompo vecchio :
Cui natura arte sovorchia offess.
A l'immagin del canto il cor fea specchio,

A l'immagin del canto il cor lea specchio, No ambia, qual oggi, armonial maiode Il giudizio, che siede no l'orecchio.

Di schietto suon vestita usela la lode, Cha gli eroi pochi alto ponea fra'Numi, Di questi al culto non facendo frodo; Ne a l'artifizio di scene e di lumi

Fesumineo labbro su venal tastro Spargea il veleno de'più bei costumi. Ob tre fiate avventurosa e quattro Pittagorica scola, a la cui porta, lto lungi, ara scritto, ile a l'aratro

Quanti non fate a'studj vostri scorta Armon'a pura, d'intelletti donna, In voi di gloria ogni speraosa è morta.

Ma qual di me nuovo pensier è indonna, Attegriandoni l'alma a meravigha , Simila ad uom, che tardi si disconna, E à accorge d' avoc ansi la ciglia Con, che in parta di stapor lo laga, E a confortarsi in parte lo consiglia? Vargine io mirro, che rideato pioga

A lungo strano le terreno incarso , E dolce il suo martir cantando spiaga. Tal forse in volto gioja ebbe Anausarco Varso II martel , che su le membra ignude

Schiudea farocemente a l'alma il varco.
Ma antrambo uguale non sostien virtuda:
Quella al ben di lami lo spirto ha intonio,
Questi a schernir voglie tiranne e erude.

Alma Cecilia; il musical concento Si da ta prende un abito gentile, Che sembra ogn'altro di vaghessa sponto.

Nè posso al mio subbietto alsar lo stile, Cha tu mai sempre non mi venghi avanti, Tal ch'io, tuo lodator forse non vile, Ti porrò segno de'venturi canti.

### PER SANTA CECILIA.

A me le voci di concente gravide ; A me la forme de le stil Pindarice ; A me la numerosa arpa di Davida. Lo più non sento da le membra il carico

Quanto so' bassa, o valle di miseria, Stanza di morte, aspro final rammarico l Estro lavomni a la magione eteria;

A inusitato idea l'alma costumasi; Quale al mio canto sorgerà materia? Qui, dove io son, di tal candore allumasi Il soma velo sottilissim'etere.

Che non cresce per tempo, e non consumasi. Divine certo, ma non viste cetere

Spargon diletto d'incombil sonito, Qual terrestre non suole eco ripetere. Mentre io tendo l'orecchio e'l guardo atto

Maravigliando non ad nom dissimilo, (nito Ch'oda, e vogga a cial puro il lampo, o il tonito; Tale affacciasi a ma Donna, clia similo Immagino l'Achéa, ratto di Parido,

Se a forma etorna umano aspetto assimile.

Ma nostra fouli di pensar son arido,

No a voce d'unm cose di ciel s'adeguano.

Ed esempio inegual saria Tindaride. SI piani avvien da lei cenni a me seguano Ch' alta sentemi al cor fidanza scendere,

Ch' alta sentomi al cor fidanza scendere ,

E tutte ammirazioni si dileguano.

A me la verzo, avvicinando, stendere

La mano in atto di cortess ufizio, E meco, dice, non fi gravi ascendere. Quinci si varca a gaudioso ospisio, Ova senza il mortal convengon l'anime,

Ch'ebbero d'Armonia, nascendo, auspisio. Tu, benche salma ancor non giacci cannime; E l'ima terra pur fra suoi d'annumori, Poggia per poco, uom a nostr'arti unanimo.

le sone Urania: con gli arcani numeri L'orbe gororno, cui bugiarda immagine Mal soprappose un di d'Atlante agli nmori. Ahl faccia Poesia del vero indagine;

E tratti cetre di più salda tempera,

E tratti cetre di più salda tempera,

Di senno empiando le canore pagine.

Tu a gran subbietti a d'onor degui attemp

Il linguaggio de'Anmi ; e il dolce a l'utila, (ra Qual cominciati, nol tuo stil contempera, Tacque; e salimmo. Quanto a me il Sol ruti-

Diva, io risposi, tua parola orrevola (lo ,
Sprone a gir oltre non sarammi inutile.

E facile per te lo disagevole
Cammin fia certo, se vorrai tu solvaro

Un dubbio, che nel cor stammi increscevole.
Ed ella a me: su la materna polvere
Finchè il destin ti fa mutar vestigio;

D'incerteue ombra ognorii dabbe involvere.

Apri l'animo a ma, chè il ver ti effigio.

Ond'io: poiche desir d'eterno vivere

A voi, donna di Pindo, mi fe'ligio; I musici diletti osai descrivere Con vera ornati di saper Socratico;

Principio e fonte d'ogni bello scrivere, E voce udfi sonar: vate fanatico, Misere genti, se tener volessimo

Le vie segnato dal tuo canto orratico!

Di Maiodia più volte udimmo, e legnimo,
Che fa' onta al pudor, torse giuttisia...,
Gorrompimanto dal migliore è pessimo;

(La Dea, ma grava, ripigbo) malisia L'antico delle cose ordin contraria, E da lor meta le distorna a vinia, Similamente la spirabil aria,

Che ministra è di vita, arreca intarito, Se tempra di natura in lei si varia. D'umanità per primo è benemerito

D'umanità per primo è benemerito Munico studio; e, se le feco ingiuria, Fu sventura de l'arte, e non domerito, La stempereta Sibari, l'Etruria Molle Capréa, e la Città del Tevere, Poi che suo nido in lei pose lussuria, Il mal costume per gli orecchi bevere

Aveau per vesso, ed il Romano Imperio Quinci dorette il grao collo ricevere ; Chè a disfamar il turpe desiderio

S'interposer le note, in eui potereno Landar l'opre de Numi arpa e salterio, E i gravi padri de la Grecia ferono Cader fieressa, od inurbarsi gli uomini, A'quai temprar costumi, o leggi dierono.

A quai temprar costumi, o leggi dierono.

Non è metter, che a tegli additi, e nomini.

Verde è di lor ne' tuo versi memorie :

Non temer l'obbliosa cià la domini.

Ragguardi il largo de l' umana istoria

Chi s' argomenta melodia detrudere
Dal nido, a cui la sublimò sua gloria.
Nè perchè i dritti erdi l'iniquo eludere,

Che poi fu scanno aspro al figliuoi, si debbouc Del bel tempio d'Astrea le porte chiudere. Ne, perchè v'enno, vi saran, qual v'ebbono,

Cui soverchio licore il senno annebbia , L'inghirlandate viti e danno crebbono, Il dubitoso ingegno ti disnebbia ; Nè t'adombri consor , che segna a placito ,

Nè t'adombri censor, che segna a placito, Di vire luce dispiccando nobbia. Di lui l'applauso dei miglior fia tacito, E contro a'quali ci prove oppoaga, e vantici, Fiancheggiati col ver, ch'io ten capacito.

Fiancheggiati col ver, ch'io ten capacito.

Me, che il verace abbietto udir de'cantici

Volca per lei, coal prevanne Uranie;

Retti deziri a musicar sien mantici.

La multiforme degli affetti insania

Sentane un dolce, che sia freu, non fomite, Qual per visco a' pennuti il voi s' impania. Il bollor queto de le voglie indomite, L'anime, che di senno han privilegio, Dal poter di virtù temprate e domite,

De' bassi obbietti nobile dispregio Spirino tocche dal scava stimulo , E s'innalsino al ciel , ultimo pregio.

lo, regola degli astri, il ver non simulo; Regna laggiù genio scorretto, ignobile; Nè adouto i savi pochi, e non gl'insimulo. Contro a la capricciosa usanza mobile; A seconda di cui l'arti vaneggiaco;

A seconda di cui l'arti vaneggiaco,
Omai petto qual è, che duri immobile?
E voce intacto noo viril gorgheggiano
Dimaturati cantator d'Italia,

E il maschio Bello musical falseggiano; Greggi mancipi a volnttà, che ammalia Gl'ignasi cuor, ch'osio nutrisce, e infemina Quei cieco incoronato in fronda Idalia.

Quei cieco incoronato in fronda Idalia. Tu per poco al veder l'acumo or gemina. Che siam u'coglie armonica familia

Messe decreta a chi laggiù ben semina.
Parvemi tardo le bramose cilia
Alzar dopo sua voce, e vidi assidere,
Chè certo à dessa, l'immortal Cecilia

Prima fra mille, da cui mai dividere Sommo non possi vierudevol giolito, Qual si conviene al sempiterno ridere.

Porte mi percetca fulgore insolite;

E voltai gli occhi de tanta lettirin,

Cui senso uman non può farsi mai solite,

Pur ne la mente inondami dovisia

Ineffabil di note elme, che intonano Lui, ch'ogni com termina ed inisia. Le voci, che più delci in terra sonano,

Verso il soprano armonizzar doleissimo p Parrebber nubi, che squarciata tumano. Mentre io chieder volca, dei regno altissis

Gioisti assai , dissemi Uranie , ed agile Perdesi dentro a un balenar vivissimo : Io son nel fosco de la sa lma fragile.

## CAPITOLO.

I sensi m'even si legato, e l'animo L'alta armonia della region Siderea, Che a ragionarne evanti iomi dianaimo. Finché fuor caccie e trao l'uom'eura otc-Al poter regge de'superni giubiti, (ree, Come e s'era di Sola immagia cerea.

Sol dirò, che lassi non porta nubili De la peggior d'insani moti, Invidia, Nè tenor di vicende revolubili.

Nè tenor di vicende revolubili. Là l'ua dell'oltro al ben non tende insidia, Nè vi puon l'arti, che per te costumano , O gcellerata d'uomini perfidia.

Que', che lucono in Cielo, in terra famano, U'di tali il sudor s' adonta e biasima. Che l'età ferma in altrui ben consumano,

A prove io sollo, e il core me ne spasima ; Che mal ne seppi alla mia duce Urania , E la sua vision chiamai fantasima: E dissi: se da me stia lungi insania ;

Quinci palesi aller farò miei caotici, Che al gran miglior coprasterà sizzania, Dimi, e ascoltai, com'esce an ra da'mantici, Voce sonar, che cominciò i silensio; Querimonio al victe a che ricantici?

Mele ti fia quel ch'or ti sembra amenzio; Se ben conoscerei quella cui simile Tormento non trovar Silla e Mesenzio, Non ebber dalla tua sorte dissimile

Tanti di te maggior i rammenta Soerate ; Qual nome altro fia mai che a quel si assimile? D'Atene al tuon fu grave anche Filocrata ; Zoilo fe' torba la fonda Omerica ;

Soi per vergogne non li tace Arpocrate.

Temmto di volgar bocca chimerica

Se, quai tu, evene il Grande di Liguria,
a, Ignoto nomo ancor saria l'America.

Chi d'estro pate e di saver penuria, Quei tema, o quei cha dall'età delebile Fanu'opra, in cui di voci è sol lussuria, E somigliane augel che al dorso debile Veste poche sti, nè tentar molto etara

Può sensa dare altrui cosmpie ficbile Me quei, che eneran le toscana cetera,

FOESIE 516

E sanno il bello no' lor versi accogliere Dell'etato moderna, e della vetera, Quei denno i semi dell'ingegno svogliere, E scoppino di fiel geni malefici. E il pregio ad essi non potran mai togliere, L'anime grandi, cui guardar benefici Gli astri, quand'elle umanità vestirono, E fur di gloria a sè medesmo artefici , Sempre l'ingiuria di color sentirono A cui fulgore di meriggio è tenabra , Ne a voce mai del Vero il petto aprirono. Investeli benti, non li distensbra Lume di veritade, ausi raddoppia La caligin messiccia, che gl'intenobra. Onal favilla , rhe a bionda arida stoppia S'apprende e allarga in subitanco incendio , Se spirito di vento a lei s'accoppia : D'agra censura amaro vilipendio So, che discese a diffamar tuoi numeri, Che di tanti pensier costar dispendio; E Micon , che l'ingegno avo negli nmeri , Mal conscio del destin, cui lo fe nascere Natura madre d'oprar marre e vumeri, Molti istigò l'invido genio a pascero, E puntellar quel suo fiaceo giudinio, Che in te fe'il Preti, e l'Achillin rinascere. O smodata Filausia, o fetal visio, Che non ti può ragion d'll' uom divellere, Cui tu se', come l'avoltore a Tisio ! Corlier mirti altri sorna allori ed ellere , Tutto Aganippe a larghi sorsi bevere, Le nemicho di Lete ombre dispellore, E d'immortalità serto ricevere , Vergando carte, cho il comun sorpamno, Per poche stille che bee d' Arno, o Tevere, Stoltil e cingono sol salcio, oppio, e frassino: E a que'da cui loda è loda ritraere. Par che tal orma in terra di sè lassino. Qual su l'acqua la schinma e I fumo in acre Da'hori solchi d'intolletto tenne, Che durabil si può frutto mai traere? Natura non ò ver, che manchi e stenue ; Ma gran carchi ricusi omer, ch'è gracile : Chè rade sampre fur le monti strenne. Erte ha le sedi il bnen Gindinio; e facile Non è ad ogni cultor d'arti e di lettere, Che dritto a quelle s'incammini e bacile, Genio, e gusto a sentir atto o a riflettere In sè il bel raggio di scionza vivida, Disgiunti obbietti avviciuar, connettere, Cinto di vetro il cor, netto di livida Macchia, che per altrui pregio o damerito Mostrasi ugual, nè trascolora, o illivida, Son qualitadi, onde riluce il merito Del buon componitor del saggio critico, Quai for color del buon tempo preterito. Non rivestita di color politico Esca Censura, ma non osi rompere Qual saotta afronata d'arco scitico. Parzialitade non lo dee corrompere ; Nedo la detti Amor di Ver, ne siano

Biasimi e lodi, invidiosi o compere.

Ma guardin quei, che a Carra i passi inriano Non girar note a vil subietto o frirolo, O a fole che da' savj oggi s'obbliano. Ch'altro è salir su d'nmil colle, e nn rirolo Scarso guadar ; altro è il nival fastigio Vincer dall' Alpe e l'Ocean velivolo E degli antichi ammirator, non ligio L'inventivo spiegando estro versatile, Vio non trite segnar d'alto restigio. Bella man d'elahastro, un bel tornatile Collo, nn bel petto, uo bel crin erespo, un igneo Sguardo sien tema al poetico ombratile; Il quel poiché simile a lui, che un lignee Layor col senno della dita intarria. Crode etorno discior concento cigneo, E con Apollo tenzoner, qual Marsia ; E non gli manea l'orecchiuto Gindice , Che il vide brullo sul paterno Marsia. Parlo di te reppezzator di sudice Fiabe, o testore di turpezze insipide, Che il mondo stucchi, e'I bel costume ins E primo tieni in tuo pensier lo ripide Cimo, ore il fonte sampillò dal Calcio, Con Menandro giostrando e cen Euripide, Como fruttiferer non può mai tralcio Dal suol divelto, e su montagna torida Fa mala pruova il pioppo aequoso o'l salcio, Senza l'ajnto di natura florida L'arte non viene, e se forsata germina , Salvatica intristisce inculta ed orrida. Vedi Crespin, oho fra gl'imbretti invermina; A tanto ardor di rigitato studio Pon tu mente, e redrai dove poi termina : Dell'arte disoner, vece ripudio Eternalmente della schiera aonide, E sol di Momo genial tripudio, Odi Eschion membruto, altro Filonido, Ruttar cauzoni, e pur, vedi superbia l Ne disgrada il Teban, Flacco, e Simonide. Ne si la pesta i can premon di cerbia, Com'ci persegue gli scrittor ch'han credito, E il buon nome di lor morde, e proverbia. Ahi! che senno non vale e ingegno predito Qualor nol rolgo, che fa tanto novero, Ei sparga mala voce e torto seredito. Duro è da simil peste avor ricovero; Ne sol un di sua terra ito è in esiglio, E menò i giorni derelitto e povero Fortuna il Venozino ebbe, e Virgilio Dall'amistà di Mecenate, e Ottavio. Cui scender piacque dalla gente d'Ilio. Chè il tristo caparbioso nmor di Basio, E il tracoteto ardir dal turpe Movie L'avria accoccata all' nno e all'altro Savio, Ma poichè il mal, parlando, io non allevio, Metter più l'ora in tal subietto è inntile , Ogni conforto omai stringo ed abbrerio. L'ape fa il suo laver, sebernando il futile Ronzar dol fnco, ne l'augel s'alibacina Che porta a Giove le saette rutile. Giò, mio fido, in pensior rolgi e rimacina: D' Invidia uom saggio dee l'enta sofferere ;

Chè tanto affina, quanto più si macina Il vital dono della bionda Corere,

#### PER LA NASCITA

## DEL B. PRINCIPE LOBOVICO

EREDITARIO DI PARMA

## EGLOGA

IPERIDE POCES, E ARMONIDE ELIDEO.

#### ----

Dera, via, la sompogne i pronti occenti, Pator, uno dire di alterna ricusa: L'acque il bel suono impareranno, a i venti. Codi ti cinga la silvana Musa D'ellara il crine, a di naturea vena Tinondi il sen la Sicula Arctusa. Del felice Natal, che a noi rimena I desiati giorni di Saturno, L L'arcade Bosco, e le peodice è piens.

Cessa, Iperide, omai. Quale il viburno Cede al cipresso, all'usigauol la nottola, E e un bei raggio di Sol lampo notturno, Tal io varso di te; lascia la grottola, Tese l'orsechio, il semicapro Dio,

Ove a se piaccia ordir caccona o frottole. S'io l'avena appressassi al labbre mio, Vedresti i Fauni il rosso suon deridere; Chè ognun va, dova il tragge suo desio. Giusta volten natura i don dividere; E se spiega il paron coda genunifera, Sfreziato il più deforma e il rauco stridare,

Non colora le mele elce ghiandifera; Ne mai d'uva s'ingemma irsuta rovere; Ne mai spunta col di la notia conbrifera.

Febo diemmi una cetra , e disse: movere Gl'inni in questa dovrai di Pisa , a d' Elida , E sublime di canto anna commovore ; E vuoi, ch'io teco la gentil Sacelide Muta pur tenti, a il Regal Germe apprendero

Muta pur tenti, a il Regal Germa apprendere Faccio ai muscosi fonti , a all'ombre golide? Possono, il sui, la ignote voci offandere La vigile soliuge Eco, che in ira Gli usati moti tuoi potria non rendere. FFERUSA.

Nel subbieto immortal tanta s'aggira Virtnte, cho l'altrui difetto adempe, E al disadatto ineggno i versi impira, A me pur tutta l'auma riampie Di tanto ardor, che parmi avar fin l'ale, Ne so, più se canute abbia le temnio.

Ma come il basso carme pastorale Dell'orecchia da' Regi esser può degne?

Quetati. Ascolta: Il più garrir non vele. Salve, o dono di Giova, amato pegno Di ben comana, o rara opra del Gielo, Dolce spesse da popoli a sostegno.

A ta milla flata il Dio di Delo Tempri nell'ineguel corso dell'enno Con propizia vicenda il caldo e'l gelo, Ogni periglio di futuro danno Dilegua al tuo natal. I patrii campi

Sempre notanti in messe alta saranno. Në fia che più ferrete orme qui stampi Straniero Marte, o col fulmineo scoppio Più l'aria assordi, a le campagne avvampi. Cento flori odoresi in mazzo accoppie;

Cento fiori odoresi in mazzo acceppio;
Gli offro agli Dei, che accolgano l'augurio,
E a ringraziarli ambo la mani addopio.
Deb ritemprate sopra il mio tugurio
Già vostro nido, naignaletti, il canto,

Ch'io v'accompagno col bet verso Etrario, Ta, d'Elido pastor, seguinti; e intanto Micone di tacer prenda consiglio, Gli scoppi il cor di non poter cotanto.

Salve, o Germa de'Numi, Angusto Figlio, Cara di Daini immagine a di Filla Dal bel crin biondo a dall'assurce ciglio. L'aurette it vezeggino tranquille, Mentre che il sonno a te dolce, qual mele.

Lega in morbidi nedi le pupilla. Quanto costiro a noi, popol fedele, Al Padre tuo, le tue dimore l'I Aumi,

Vincero i Numi alfin voti e querele. Corron di latte or neu più torbi i fiumi; Di più bimpida luce il Sol coloras;;

Di più bell'or si tingone i costami.

La valle, il monte, la foresta inflorazi;

Trascorre il rio con più soava fremito;

Cost dal mondo il tuo natala coorazi.

Deb, mentre oudeggia di sonere tremito L'aria al mio canto, in vago cerchio unite Baddoppiate, colombe, i baci e il gemito. Non ci ferà le guancia scolorite

Dallo scavato leccio, il manco augello, No le querci da folgore colpite. Svelgon di cose i Fati ordin novello.

Ordiscone le Parche anree vicende.

Foceo, tu il Capro, io svenerò l'Agnello.

Leranes.

Io vo' quel, cui niun altro egual si rende

Nella sliccata tremola barbetta, E sul dirupo, là s'erpica a ponde. Annonine. Io questa vo'sgozzar bionca agnelletta, Cho folta increppa, a morbida la lana,

No sazio a mai di pascolar l'orbetta, PERLOS.

Dels percho mai non è quinci loutana Quest elce, in cui facchiando il sefficetto, Mormoreggia al cader della fontana. L'ano, a l'altra mi è noja, or che del petto

Ti sgorga il canto si dolce, che meno È dolce il mel, che stilla lble, ed lmetto.

ARMONIDE. Deh perchè il Sol si rapido nel seno Del mar porta i colori delle cose, E copre d'egual notte aria e terreno!

Ch'io vedrei preste germinar le rose Al tuo eactar, che di dolcezza avanza Il fiato di dne labbra rugiadose. IPPRIOR.

Mentro lo quorce saran cura o stanga Alle Driadi fencialle, e a' monti in rima Le Oreadi il piede agiteranno in danss, A me fia santo un si bel giorno, e prima Negheran l'ombra i boschi, i fior l'olezzo, Ch'io nol faccia argomento alla mia rima, ARMOSTDE.

Mentre del Cielo apparirà nel mezzo Varia la luce, e nel meriggio estivo Caro a pastori , spirerà l'orezzo, A me sia santo un sì bel giorno; e il rivo Cereberà il monte pria, ebe in ogni pianta, E più non l'alibia in cor segnato e vivo.

SPERIDE. O come dolce suona y e dolce canta Quel Pastor, chi egli sia, che a noi sen viene. ARMONIDE. Fone almen Tamarisco, egli, che venta La più gentil delle silvestri evene,

## OTTAVE.

#### DEI DOLCRI DI M. VERGINE.

CANTO I.

O Verità, ebe d'ombra esci profetien, Del tuo splendor ti piaccia or me riempiere. Vo' da secra agitato alma poetica Del settemplice Duol l'immago adempiere. Sento destra al mio dir farsi patetica Sin l'aura, e d'nn tremor languido s'empiere. Natura tulta a lamentar invitami

La Madre, e 'l Figlio, ed il Calvario additami, Vergin, del tuo Fattor Medre adorabile, Opal altro al tuo dolor dolor somielia? Lo vide atto a purgar l'enta escerabilo(i), E'I volle quel l'oter che spira e figlia, Lo volle il Verbo ancor, ebè l'ineffabile Amore a si voler pur lo consiglia ; E a te lo infuse il dl che in sen passaggio (o)

To fe', quati in cristal limpido razzio. Fin da quel d1 per vision veridies Tutti su l'alma i mali a te piombarono ; E amarissima poi mirra fatidica (3) Commosse da pietà tue man stillarono. Languisti allor cho la natal Davidica Clamide a te lo estili ire spogliarono, E doppio di terror manto ti cinsero. E 'I tuo martiro figuraro e pinsero. Ma già sul funeral giogo tricipite Ti veggo, o Donna, trangosciando ascendere; Ostia d'amor la Deiforme Immagine.

Ed ecco, shi vista! dall'infame stiplte Vittima immaculata il Piglio pendere. Da qual ti senti, chimè i conflitto ancipit Di virtute e d'amor il petto fendere, Il tronco abbracci, non potendo il Figlio, E faccia a faccia opponi e ciglio a ciglio.

Madre, deb ! vedi que solcati e laceri Membri, che in fasce per tua man si strinse: E que'tutti di sangue intrisi e maceri Labbri, che dal tuo seno il latto attimero! Vedi qual nova ferità dilaceri Il divin cano, che le stelle cintero. E i piè, cui gli anni eterni si sopposere, Vedi, e le man, che il giorno e 'l Sol composero! Ne pianei ? ob dardo settiforme orribile . Che, alla gran Donna trafiggendo l'anima, Si cruda imprimi in lei piaga terribile, Chenell'intenso dnol stassi magnanima! E per forsa d'amore incomprenzibile Nel Figlio è amorta, e quasi in lui trasanima:

E nelle pene sue sè stessa ancidere. Se in cavi opposti acciar raggio di tremula Luce de'fochi l'un viene a percotere. Passa nell'altre con vivace ed emula Contesa risaltando a ripercotere : E di due tese a un suono arpe se tremula Questa, su quella alternamente a scotere Il provocato armonioso tremito

Tutte con lni le pono ama dividere,

Move l'ondologgiante equabil fremito; Si, quenta nel Figliuol pene s' adunano (4), La desolata Genitrice ambasciano Se dari chiedi i nervi a lui disunano . Lo spirto a lei di trapassar non lasciano r Se acute spine il capo al Figlio impranano . Acuti spasmi il sen materno fasciano t E per fiara d'amor vicenda gli animi

Doppian l'affanno agonizzando nuanimi, Sola virtù , che tutta in com accoglicai , Tenta alla piena del dolor far arrine : E, quale a finme, se montena seingliesi Neve, tien fronte rileveto margine, Che, ovunque la spumante enda rivoglicai Traboccando, non è che lo disargiant Così virtnte d'inflessibil tempera

Corchia'l gravato cor, e l'nrio attempera, Maper temprarlo ancor, non men durevole Rende l'angoscia, che di vita suggero Tutto non ecesa il fior, ned è valerole, Comunque il roda , di finirio e struzgere. Saria morte men doglia , ansi piacevole A un punto sol senso e pensier distruggere; Che troppo è forte per penar sol vivere,

Ma Onnipotensa alfin paga ritirasi, E I presioso Fral fassi funereo, Morte, che panrosa al tronco aggirani (5), L'appressa, e 'l copre del suo vel cinere Mettendo nn grido , ln eui l'opra rimiran (6) Di libero voler , al Pedre Ete Offren, empiute le spirate pagine,

E ognor morendo nel dolor rivivere.

Nă ta, Madre, la segui? e ancer non seaia Segui dol Virvo alfano che ti strania; Segui dol virvo alfano che ti strania; Forse il grand' atto col penar rinvalidi? Veggo l'anima tna, che s' anage, a spazia Egra su gli egri buni e i labbri palidi; Questi more al sospie, ma non sospirano; Questi mi filia il Figlio, ed abil che mirano?

Miran to , the nel cor gorgoglio palpin(7), Piaga, che il nottro error sola dis tergere i Mirano Amor, che na seconda i palpili, L'estreme di pietà stilla dispergali. L'estreme di pietà stilla dispergali. Mirano, ohimè le om'e i di duol ripalpil Scorgomdo l'aous sei no rove colpo immergera, Ed ingrato cambiar d'opra illegitima.

Il prezzo immeno dell'eterna Vittima.
Le cone tutte a lu so movir s'addogliano ;
Le Luna a "Sol dell'aureo crin sipagisano,
La Luna a "Sol dell'aureo crin sipagisano,
Le improvima notte il mondo annegrano.
Il roro fato di mirar s'invogliano;
Le la disciolta umantà rintagrano
L'embra, ebe del perduo o ser s'indonano,

Meutre i proterri nel delitto anonnano. Si rimescola il mar, l'onde volubili Lo vinte spiagre rimugghiando allagano; E l' etra rilampeggia, a la insolubili Solci diafani, e l' comma duolo appagano. Irto il viperco crine, e gli cenhi nulsili Rotando in fiamma, e be sol viste impiagano, Va lo Spavonto della Colpa in traccia,

E la morta d'un Dio lo stampa in faccia.
A ebo il spiano mui imperha vuglia,
O Madro antica dell'umano genore?
Per te del tuo Fattor la vera spoglia.
S'obbe colei, che tutto alve in cenare :
Per te dilania inconsolabil deglia.
Le materne di lei viacro insure,
A cui non tocca dalla macchia veter
Altro promise il Mesanggire dell'Elere.

E tal dal parto ruo coglie letinia, Cui seni opra mortal died'ella il nascere ? Questo è il regro promesso, o la delinia Di ebi fra gigli 1 cor dorea sol passera ? Debi come pusi mirar l'Ebroa nequisia, Ro dello Stallo oterno, o mon d'irascere? A ebe, se l'empio o l'empietà non falminia, Tarman la dottra i revincoi l'ulmini?

A te, somma Cagion, del tatto origine; Pria che le con naturate akassero Dalla primiero original caligine; E l' moto a l' tempo a lor la via nagnassero Ansi che indorno alla solar vertigina: I diritto-fuggenti Orbi plegassero; Sapiena cd Amor godean pur tessero La tela immonsa del possibil Essera.

Là dall'immota Elevnità nal tempio ; Dove le prime forme in te si beano ; Schierata innanzi altruo divine Esempio Quelle di mille mondi si moveano. Di difetto inegual ombrava esempio Tutte ; do vita al tno volor chiedeano: Ridesti a quella, che potea rispondere

Al gran diargno, e l'amor tuo diffondere.
Ma veggendori l'amon, ingrala polvero,
A cui l'immagin tan ti piacque affiggere;
Illordore il pomo, e la ragion travolvere;
E si di motte e vua progenio affiggere,
E d'onte e stranj il Drim Figlio invelvero;
E la redora Madre in hai configgera;
Che nol lazziati, a ribellar sol abilo,

Nell'abino del Nulla immemorabila?

Debl mi pordona, almo Signor da'sseoli, 
Prestromi a'fini tuoi, ebe all'uom a celano, 
E, quanto il guardo più v'affilò a specoli ;

D'impenetrabil tenebria si velano.

Pajono a lui sol per animmi a specoli Gli obbietti, cha per Fede si rivalano, Ma il breve cerchio di ragion trascendono.

E coll'immenso too pensior si stendono. E to, Vergio delecte, elekto termine D'abo Conziglio, ebe in tao sen racchindore Yelle Colvi, che non ha tempo e fermine, Onde fra Tera, e Cell la via dischindere, Godi, che al tuo Cordoglio è ginnto il termine; Del escrete tetro il Figlio sence a schindora L'Alme, che innalda Fiaperando giacquero, E bot mondo alla granta loggi rinacquero.

#### CANTO II.

Pounk rotto si vido il mar trascendero, E della terra far solo ma faccia ; En pieggia volto e innembi l'ale di dicendo ro, Fischo il sommo del gioghi ancer soggiaccia; E morte altera in ogni cara estendero L'adempimento della gran minaccia; Sel galleggiando in fragila presidio Noè campato dal comana eccedio ;

Noć campato dal comune occedios : Esco portata dal desio ru i lucidi Vanni pura colomba, a "I mondo cuanina y M, perchè desso al novo Sol "i sulvediti Mano il ricopre orror, morta il contamina. Dov'alla pori "più, che moe lo intaucidi. Valando, rivolando invan dimmina; I U mind' alt termanti indireto voglie; B. Ricottra il noto tetto, e in lai si svioglie (3). Tale il e cei di Marira ni Piccito, possio

Tate I cer di meria nui «gio, poesa Che fii meno bersaglio a strauj, a biasimi Nel Golgota faral, corre, a trançocia, Mirandolistuto angue e tutto spasimi. Deb ledi viata si fiera, a tanta angocia Sarl- eto guardi, o non s'accori o spasimi ! Povere cor, quinci deb faggi, e lascia Di farti sano di si cruda ambateia.

Non è, Mañre, non è, evedil, possibila (E forteau i vocta il petto e l'anima). Al dumato inerudelir terribito De' prefid Giodei ratri magnanima. Se languisti al pensier, cema al vinbilo (s) Scempio darar potra? Se amor l'inanima Dal reo servaggio il sense uman recimere, Perchè veder tu stessu il Figlio opprimere il nyan Quiciascopti in con l'incon di con l'anan Capitale con l'incon l'opidascopti in con gliforano.

Della Madre gli sguardi, e non s'arretrano. Con'ano i chiodi, le ferieli a avisano (10), Le man, le hraccia che dirotto impetrano. Oh latmi che la terra imparadisano! Oh lathra e de a asitato i co penitrano! Oh guance, oh facca già del Sol più vivida, Ahi lami! alsi guastel ed abi sformata o livi-

(da (st)]
E per le via del guardo e dell'orecchio
Tutta le passa al cor l'acerba immagine.
O spada antiveduta al santo Vecchio,
Quanto se l'ice e di imperfetta immagine l'
Come da nube il Sol, come da specchio (rs)
Di chi si mira si rinora immagine ;
Se nol viotame di lami miracelo,
L'atema in di ladi miracelo.

L'atroce in lei s' addoppieria spettecolo. Dunque a I ali divera entrare uffaio Lei cho heata grideranno i secoli (13), Lai del gran Verbo disegnata copisio Nella quiete degli etera secoli (14)? Pel eui natal, d'alti muteri auspisio, Ingeloniti contrastaro i secoli (15)? Coi non diede maggior, seconda, o simile Di Nature ed Grazia ordin dazimile?

Questa à pur la Real Eiglia di Davide, Che di precooie universal salutano Dello spirato Ver le cetre gravide, Conscie de tempi che per lei si mutano: Queste, i ciu doni se ridir non acido Create lingue, di stupore emmutano (16) 5; Questa, alla cui beltate ardon fameliche, Se ben raggianti la Dio, i e chiere angeli-

Dal regno, ove il maggior desio si mais , Deb riedi , Angal beato, e 'l volo grmina. Deb riedi , Angal beato, e 'l volo grmina. Te so fra mille bendesta femina. Questi s' l Diletto che tra gigli spasia , E olezzante d'aromi anra dissemina ? Questa è la bella che su lui s' appoggia ,

Or, her ored'o, se locendrón o l'guine de latrace in Gal, segionne di taitin, l'Eterne Padre rempérable in fremite, l'Eterne Padre rempérable in fremite, l'Eterne Padre rempérable in fremite. Edilio inver d'Inmitatio tremite. Tema la terra ; e dell'Ebrea nequitai Pren la terra ; e dell'Ebrea nequitai Pren de vindice l'ette and ac ricilogri. El le cese han tra lor novo litigie; Il Sel, d'aircel-natedit, di higie Con la Lana si cuopre a lin conterria. Seguilida forme, se hon ne fia vestigie, Emplou di greda e di gravetto l'arati. Emplo ud greda e di gravetto l'arati. Emplou di greda e di nomento i sumidi.

Popol empiol e per te l'altimo essiso Sosterak l'Immortal a te fatt'opite, Che volse ogci elemento un di propizio, Quando i rischi maggior vider te esspite ? Ann ti rimembra il fatal giogo Egizio, L'acrea scotta del viaggio inospite, E i acqua che spicciàr da tocca scisier (s) ?
Del mare che lo aspetta nitimo Esperico
Per te si scorda, e dallo smalto cherco (ao)
Teco pugnansio i Sol ferma lo sferico
Cammin del giorno agli kmorzei fanureto :
Per te l'Giorda o levas 'n monte, e Gerico(ar)
Cade, teatro d'ira aros e ciurero (as):

Il pasto sceso ov'ora sabbia e felice,

Cade, teatro d'ira aros e ciservo (mit.
Pert e spada di Giel miete l'Amirio
Esercito, nè vedi 'I too delirio (a3)?
Non sai che agnello e lupo a un paso cilano
Per lui, ch'oggi tes furis a merte incakaGli odorati per lui cedri del Libano (mô(a4)
L'ondose cime intra le unbi inualamo:
Sharoo, Carmelo di fragramte ollibano

L'ondoce cine intra le mbi innalanne: Sharon, Carmelo di regrame cellànen Per lui celman l'Olimpo; i monti baltano Per lui celman l'Olimpo; a di be'i for dipingamo. L'aride fronti che nel ciol si spingamo (28). Non è quest'i Clesce pormosso germine (46). Su cui lo Spirto, che nes chès origine; Rippore 18 Soli qi gutatia a termine; Rippore 18 Soli qi gutatia a termine. Della trasfua a pirital caligine? Qual funo in ite fia che il mae si stermine, La terra, il cielo c la solar vertigine (47):

Biportá i muli, e i sordi ascolto dierono. Un di vedrai, ma invan tremante e pavide, Che' tuoi Profeti al rento non parlareno, Quando cel labbro del tuo ben pur avide A te dinansi l'avvenir chiamerono. Oh negre giorno di vendetta gravido! Giorno che a di l'atere ire serlareno, Per far di te quel che di evelto cortice(28) Pa turbin tordo e furiar di vortice!

Nellet cui parlo? Da spiratores produce cui parlo? Da spiratores produce cui fine il Figlio, al Reton sunamme. Vi scorgo di fine il Figlio, al Reton sunamme. Quant fatto a pirta parsiali neime. Chi l'entreme di voi nille, che piorere Fe da quel petta lecreato censimo. L'ardentisimo smore, che freu non tollera. Ceglie a placer ald Genito la collera? Qual i focchi di nevo al verno rrolano. Gelati al nello di sereno Borra.

E le acute nitrose aure consolano L'arato piano e la pendica arborea; Irrequieti per lo ciel trasvolane Que Divi, che sembiansa hanno corporea, E l'aere intorco di tristezza segnano, E all'nom ribelle il tardo pianto insegnano. Questi col manto delle penne rutile

Da accrileghi squardi aman rinejiere Le sants membra, oinè! già prete e muito, Che podor di soo vel quò solo avrogliere t Quelli son larghi di lamento instile A lui, che volle manuscio cogliere Frutti d'ingiuria o duol, frutti benefici li vita egli empi di sua morta artefici.

Altri, che veggon per divin consiglio Starsi la Medre, premendo sua doglia, Senza parola, senza moto al Figlio Fisa, e far sua del Gonitor la roglia; Cangiar deina con questo greve esiglio L'esterna, al pistos inaccessibil, soglia , E ventir forma da delore, ed respiero Secol igran facto, el gran riactulo del mpiero. Secol igran facto, el gran riactulo del mpiero. Come la sense che for vario rigermina , O in reggiar che angoler vetri dividano. La reggia este del composito del composito del conlora del composito del consistencia del conlora del composito del consistencia del conlora del consistencia del consistencia del conlora del consistencia del conlora del consistencia del conlora del conlora del conlora del concomposito del concomposito del concomposito del conlora del concomposito del conlora del concomposito del

Unde morte su l'uom siese vittoria. Bersme emmerose, generosa invidio, E tal quale i Celesti unta è pungera, Tien quegli Spirii: la Giudea perdidia Dell'ardor vivo non li può dagiamgere. Chiaman felice la mortale insidia, Cho la man prima fe' tant' oltre giungere, Che l'Olimpo fermò, per cui dischiedure

S'ebbe l'immenso a lei vel seno a cluudere. Nel seno a lei, in mezao ol qual, se orribile Apro piaga d'estrema emarindine La nacta settemplice in ribbile. Che Amor fabbro temprò d'ogni ettitudine. Qual centro a' fiutti su recglio infrangibile. O sotto a'colpi di mertello incudine. Si restrince virtà, ferma di frangera.

Soffrende, il duole, e nol seema cel piangere.

Soffrende, il duole, e nol seema cel piangere.

Totto e frende nil liniaio tocere

Totto e frende nil liniaio tocere

Totto e frende nil liniaio tocere

Nei fees tami, che il man Diistin ambacia,

Ma é di di refigierio affatto persone

Mercedo egli empi di proper nen lascia;

Ella, e fili i minaggi di cottoni esempio,

Tatta dee constrairi Portido etmpio.

En el alimaio del mo cer ricotere

Lo apparir dell'altissimo misterio, Che di tenebre rhitto empie le retere, E '1 rerme acro d'I Gesso callerin: Poi l'ordin nuvo, emendator del vetero, E di quattro mila anoi il desiderio Fiso nel Raggio della Lnee conifica (3z), Che le ppente in Adamo olme vivifica.

Stanno intanto appolei tre Dee, cui tingeno Color divrrii, o pensier verj ettregiano. All'una, che par nere, i crin si ringono Di stelle, ein velo ervolti irni i combreggiano; Verdi smeradia ill'altre il manto piagono ; E intorno a lei mille desiri aleggiano; L'ultima he foco il rello, e foco spirano I tesi lunci che al Ciel so l'iriano.

Nem imms che net (cale su myano. Vergine, e'io mi dolgo el tuo cordoglio, Di me pur fammi emaramente increverer i Porb'io mi vive selt ro mod a quelch'i oneglio E hermi quel già i falli i pianti acrescere. Pa rhe secono d'emor, viòto d'orgoglio. Ch'usan le vita vaneggiendo mescere, Co'pensiere premi e el sano nprar sol dediti Il Piglio in croce, o'l tuo martire io mediti. CANTO III.

Tonzo a por segno a' miei dalenti numeri Della Vergine il daro espro rammerico, Madre di lui, che su i purissim'umeri Tutto lerò di nostre colpe il carico. Pirtà m'escotti, o i tristi detti annumeri, Ch'escon dal labbro d'emercasa carico.

O econ uni nature a america carcoo. Flebil suon, flebil cante empie la cetera, E flebilmente mi risponde l'etera. Ma, cimiè lebe anch'e ma a rimirar inabile Freth l'atroce acempie, in firri tremiti Penti vel delle mano, e inconsolalile Versa il cuur rotto tre scopiri e gemiti! O aegnato d'orror giorno inrifabile! Giorno di ferità piene e di fremiti!

tolorno al ferita pieno e di Irenatti
Giorno, che punti di cerdaglio s'engono
Gli Angeli steni, o amaramente piengono!
E te, gran Padre della Ince eterce,
Che i misti occuri chimi apre e distenebra,
Te, che rallumi la città niterea,
Mirerò involto di lugubre tenebra?
Coronato di heoda aira finnerea
Il Sol, immagin Ino, col Ciel s'intenebra
Seco le cese al tuo moriri s'adiruno,

To dell'eirno Genitor, che movere
Sa l'Universo cel girar del ciglio.
To la tua gleria non petri rimovere
Dal erado ahi l'troppo di movir consiglio?
Né le porta l'intenso amor commorere
Delle Madre trafitta al tuo periglio
Dal Bero stral, che le ricerca e stresia
Il petto e l'alma di pena nen susia?

E ol Nulla antice ritornar sorpirano.

Dunque vedress' lpiù be fior degli nomini Da geni orbe di fè, da pistà severe, (5) Becchè suoi detti ed opre infirmeni e domini Giustinia e Verità, moste ricevere? Verrà ch'uean de' dolori na Diosì momini (33), E'l calice dorranne el fenda hevree, Perchè dell'rampie via, the na'l divisero, Ricondursai ni li' nom fielle e misro?

E insiem dus rà con riglio asciutto all'orido Strasin ster salda, e tranghictir l'ambascia La Regal Figlio di Sinone il diorido Cedro, rbe mei di germinar non lascia ; L'amorosa Colomba, il Fente, il rorido Fier, cui deuzo di spios ordine affascia ; Il Blovo tra le fismme illeso e siride , L'Orter inchisso; ilbo; l'Aurora e l'iride (31)?

E ta, vil fanço, est dié polto ed mima I' Aura Divine, hai ta cotanta merito, Che la più bella candidismir Asima, Che dal serpe e te rio non fare interito, Debba, vittima el dnol che il cer l'esamins Purger l'eriginel non no demerito? Padre infelice dell'usano genere, Che non restati inanimato eccure (25)!

Ch'or non vedria costei gelida, immobile, Qual pietra, o querce al vento in vecchin neLanguir l'eggetto del suo amor, la nobile Opra fidata al recginal suo famore; Ne steno lo vedrobbe a uo tronco ignobile Dolera al Padre ahi i del suo Figlie immemore (36),

E a lei negar, benche con esso manima Di madre il nosso, e, oime! più farla esani-(ma (37). Ne vedria, quale il suo bel corpo impron-

No vetra , quate i no see corpo improaspirati i figi dell' Elmien a rabbia (tano E lui d'obbrobrie , e lui di scherni adontano Sasiandogli di fiel le innocene labbia; No, come le scomesso osa gli contano (38), No, come le scomesso osa gli contano (38), No, come industre immanità fin gli abbia Fitto di veprì l' capo, a'l' fanco e l' cuero Aperti n solco, coma suel per remero (39). Ella che il vide dal sepolero trares

List cite it viae out seperce traces.

Chi vela vi giacea alma corporea.

A primi rai dello spirabil acre,

E far placide il mar, e tacer Borea;

E strano vin da schietta enda ritracce,

E ascriutto gir per la campagna equorea;

E altrui verar l'ignote lume e il sonito

Nell'occhie ciece e nell'orecchio attonite :

E'l vide a nn cenno rintuzar la valida Edace fame, e tornar leoa ai maceri Corpi, che dinarvati avea la pallida Pebbre, o piaga, che i membri apra e dila-

(ceri (40):

(re (44).

Miarral e il vede or la sfregiata e squallida Faccia Divina, oltime l'etnara su i laceri Omeri, o la pupilla egre socchisulere, E l'estreme dal pette anre dischindere, O sacra fausma dell'atterne Spirito, Per lo cui caldo a lei tremò il verginos Seme incuberato da fecondo spirito.

Sene monorate da recondo spurato, Unico vanto del candor femmineo; Deh! in il cor le avvalera egro, e lo spirito (41) Tatto di te le accendi or cha al sanguineo Tronco s'affin, o col voler; sulepera A consumar l'incomprensibil eners.

Si, nel crudele obbiette lagramerele Specchiati, e Matre ; a la feral tristina Vinea il prasier che da quel logno errevele (4n Pende la speme e la consun letina, Quiria silium Pieta lo spaventero le Decreto, che segnaro Ira o Giustinia (43), Che or or vedras con Pace in un congiungere La dostra amica, a labbro a labbro aggiunger

Il Solio è quello, ora nell'otra avragione. Si dei suo sangue de l'almo, fatto di Culturo, clatto il comm danne a togliere, Rempolle del Grossi trenco Daria, chi a profesta fara, chi accogliere Del 18tte di Ignor Agnol verdido: La Verga è quella, enda tornar si veggia. La Verga è quella, enda tornar si veggia. Levennute al losso Piatro ra pia Greggia (35). La Spada è quella, che, rotando anaquia (46). Manderá feco di Ignor terrifico. El Tran nemico volgreà peccipite Del lutto alterno giántel regne orrafico.

Quella è la salutar Chiave iscepite, Che le porte disserri al Ciel l'ivifico, Già chiuse, abi dannol dall'infida moglie Che, morso il pomo, si vesti le feglie. Ben so, misera Madre...abi prin non sorore

Vedrai dal mare la tersa alba all'etere, Che lui d'Averné demator risorgere, Ore discres millo palme a mietere. Di là deterne al Ciol des l'Alme scorgere Contaminato della macchia vetere, L'Alme, che il fin della promosso aspettano. E i pigri stanti col deire affrettane.

E roome gils sentono il Die, gilà muggono L'ime caverne di per sè ii modane Da cardini le porta atre, che fuggono Del Sole i raggi, che a'viventi approdeno. Cupidamente gli van contro, e suggono Giubbilo immeno i Pădri antichi, e todano Lni Vindire, lui Padre, e lni di Gloria Ponte, e Sigore d'immortà vitteria.

E di gioja frementi al Ciel già tendono Le palme, o già da' haui luoghi emergono. Precode il Figlie tuo il 'aure' accendeo D'infigurahil lume, a cui si tergono Le mubi, e ossequioso si alona si fendono; Gli Astri fann' ala, o al ruo Pattor coovergono, Che io sen del Padro trioniante avvelçesi; E a miera, se il raggiugni, indi rivolgosi.

Te cecea ei sol, it aspetta sol, te chiaman Quanti veggon heati T Divin Enercy : Te del Ciel donna, te regina acclamano, E tue helle virtuti aman ritessere. Plandon la Stelle gareggiando, a bramano Folgorante al tuo crin corona intessere; Sarà scanno al tue più la vaga ed emula Del Sol, che in manto a te si volge, e tremu

(la (47). Coal tornato in allegrezza il flobile Nomo di lei (48) che i figli orbi fe' nascere, Al Gele salirai, spemo indelchilio Di quanti avranno il vital lume a pasere. Debl poi che intero d'egoi parte il delulo Semo d'Adam più non poto rinascere.

Piacciati i giorni nostri in guardia prondere, E l'ultrice del Figlio ira sospondere.

Sa mai per maraviglia il Sol risorgore (\$9)

E tutta illuminar le piaggo acree,
E'l sario appetto suo Gintia riporgore 9,
E'l altre acintillar luci iddrece 9
E'l altre acintillar luci iddrece 9
E la mill'altre contemplanti eterce
E la mill'altre contemplanti eterce
Le terroutir paranae, onde 3 abbellano
La notte e'l giorna che di Die favellano 1
E vegcunde la pouma arte, inseffabile.

E voggonde la somma arte inetfabile;
Che regna nel divino magisterio;
Uoqua pensasti alla Cagion mirabile;
Che tien dell'universo Orbe l'imperio;
Quella, la cui sembianna infigurabilo
De' accole caunti de divirio;

Quella, che feo di sè noll' stà vetere Fatidiche sonar l'arpa e le cotere ; Mira, o Semo d' Adam rubello o misero, Mira, se mai dolor ti punse l'anima,

Qual sangue, chimè, si sparse, e in qual s'in-(trisero Braccia di gente ad inflerir magnanima : Quai muscoli aquarciar, nervi divisero, Mira, e pensa qual corpo omai s'esanima :

Quar musculi squarciar, nervi divisero, Bira, e pensa qual corpo omai s'esanima: Quest'è l'espressa dall'Eterno Immagine, Della Vergin di Jesse alta propagino.

Son usi questi piè la stalle premero, E son queste le man che le composero; A queste labra, con ignoto freuere, Dal Nulle original gli Enti risposero; Da queste luei, condannati a gemere In lago eterno, i rei Spirti s'ascosero; In questa, che or mortal reio rannabile, Si specchia il Cel, ai fa sereno, e giubila;

Quest'è il caedoro della luce onnifica, Ario infecato d'amorcoo incendio, Che a quel del Padro i las volere milica, Fatto agli uomini scherno a vilipendio, Fatto agli uomini scherno a vilipendio. El erri infetta umanità vivilica Del divin sangue col mortal dispendio. El ervi encor chi per audace insania Riccofficatio in crece, e lo dilania?

Riconflectalo in croce, e le dilania ? Come oprasti, Empieda, qui toe soprechio, Teatando spasmi che il rio scempio aggrava-Girato a forze lo spinoso cerchio (no! Apre le tempia, che la gota la vano: Tremana le vene e i polia el duol soverebio, Gli cochi in nebbia notando egri d'ineavano: Pagge la vita dalle tese braccia, E vice morte su i labbi e un la faccia.

Nel 'improvia fineral gramaglia, ondo i lumi dell'etra si nascondono, Nel la fraçona orribile batteggia, Per la qual tutte cues si confendono, (Come avvien s'altri per pietato agguaglia Nostre sventure) alcen restauro infondono Al materno dolor, che monta e poggia, Come di foco in calco ecar per pieggia,

Tal diè compenso d'infinito merito ,
Dal gran delitto l'aman germo a noivere ,
Cit'i Presento, il futuro e di preterito
E l'Orbe ba in man come festura a poivere.
Tristo mortal , che di noval domerito
Ardisci contro lui l'onte rivolvere l
Giuttinia sopra te vigila e passia
Compenna indivisibile di Grazia.

Ah! se il lampo strisciò, verrà che fulmini; Vesta la terra lagrimosa e trepida (50) i Tome ciascun de il telto apra e dicardimiri ; E per suo colpo i acolora o trepida. Tu che allo scoppio degli etarui fulmini Aixi, o incredulo cuor , la fronte intrepida, Ta qui sta fermo che lassù non domini Il Padre di antura il Re degli nomini.

Il Padre di natura; il Re degli nomini.

E pensa in un che cesa già fatto e cenere;

Kulla dell'uom più debbaall'uom sorvivere;

E gli orti d'Epicuro e il son di Venere

Abbiano il resto del mortal tuo vivere. Perchè se'da te stesso oggi degenere? Perchè reggio panra a te prescrivero Moti, che nel pallor del volto stampano Le conscia smanie che nel cor t'avvampano?

Laso l'indecil anima dah l'imbriglia, E'l perverso voler china a ricererer Preno di legge, che del Varo è figlia, Già data in guardia al buon Pastor del Tevere, Teco medesmo meglio i consiglia; Ne'l vaso Babilonico l'abbevere: Baddrissa, o folle, la grista treccia

Ne'l raso Babilenico Cabberrers Baddrias, o folle, la sriata traccia d'rai del Sol, ell'ogni dend'ombre esceia. Senoi dagli cechi la note cimumeria, E dall'inguono il cer purga e la labbia Commovata i pede la tuta miseria. Chaima in soccera ten vergogna e rabbia i Dalmo directi dalla vil mattra (O'à sepolta qual dismante in subbia i O'à sepolta qual dismante in subbia po'à sociale del sul mattrici del tri del por l'ano directi che ti fer mancipio,

Levati a contemplar il tuo principio.

All the all empired Vero is not inforcesso, E-1 Vangellos ment in rea at armina. In gustato potto the i principi attoosmo Ourqui correlabile parque a dessensina q accompanya de parque a dessensina q accompanya de la companya del la companya del la companya de la companya del l

Rammentando la Cece e il tos Rammario. E qui il mio canto di laudarti cupido Che al eggo aggionne, d'un tuo aguardo irra-Di quest'uno i' m' esatto si il volgo stupido (dia Le folo appressi d'Elide o d'Areadia. So I cammin superai solimpo a rapido Fin di te, non fanor d'arte Falladia s Da te mosere i carmi; a te ritornino. Vergine, e sol del too spleedor s' adornino,

---

#### MELCHIOR CESAROTTI.

On che le mora cittalina avrempano, E a noi sunge le cerni archent Sirio, E gies il ferro, da cui pochi or campano, Quella, che seco tras avamo e delino; E invan le forza, e le riaggiou accumpaoo L'arti di Macanon e Podalmo: Liberi fisti di mootan Favonio , Tausemi e repirare il Gonio Aonio ; E soste Parloccel, che puoto il fulmine,

E sotte l'arboscel, che puote il fulmine, Poiche da Felo amate un di, prescrivere, l'vo'le pace di quest'erme culmine, E il tenor de'miei giorni e te descrivere : A te, eh'or pensi come tuoni e fulmine L'Oretor magno, che ci fai rivivere, Marche che al fisco tuo destri s'assidono Di Atene i Genj, e'l bel lavor dividono.

Lieto m'eccoglie genial tugurio, Dore le Perme vien tra' monti a scendere, Su cui non suole di ferale enguéo Disamabile eugel gli orecchi offendere i Qui tra il Genio e Sofia, tra T canto Etrurio Giovami il tempo, e le parole spendere, Vago d'udir, come or lo tronca, or gemine La volta in sano erentrata femina.

Qui spingono le fronti irrute ed orride Annois groghi, e quasi el cielo insultano, Sott'eni spriche collicate, e, floride Secadoso valli, e d'ogni messo emitano ( Qui son pienure, che Vertunno e Cloride Veston di fiori, e di bei fratti occultano; E qui destre ai passeggi ombre dilatano L'erduo cipezso, e l'infecondo piatano.

Dolco è il mirare ore il ruscel fuggevole La sponde di bei fior pingendo momora, Ore il cupo torrente spaventevole Divollandosi giù, rota, e rimormora; E ve più Ferè ride, i ride festevole Gregge schernendo le lenose tormora, E Linco iurite Dori e mon di colemo, L'erebtia verde for forsendo il talemo.

Quendo del grorno il condottiere ignifero Torne l'aspetto de le cose e pingere, Screveto i lumi del vapor connifero Amo seguir traccia di fera, e eingera D'unidie il campo a prico e l'hosco ombrifero; Dere de suoi color gode a me tingero Il viso elma salute, a quei sol facile, Ch'odion la gola, il sono e l'aloss gracile.

Vien di fiance a costei, aciolte la treccio « Breve le gono», sue minor sirocchio », L'util Fatica, per cui lungo intreccio Stame le Parca a la vital eunocchio. Esa el corro, o le caccae ed a la freccia La man spediere il fiance e le ginocchio », D'erco e di reti, de gli enggir rammarico », Ondergiendole a tergo il vario incarico. Se stenchezua mi prende, a nu eschio rovere.

M' edembre il seggio, o un ecquidoso mblice, E l'aride del cor sete e rimovere. Chinomi el fonte, e de la man fo'calice. Quivi soletta verso me suoi movera. Fillo più snelle a gli occhi miei d'Arpalice, Fillo, che acmpre, so vo lungi, addrasi Gelom, e el teta un'miei passi aggirazi.

E o vihri da gli occhietti eccesi ed umidi Lu termolo ver me dolce sorridere; O lasci trasperir dal velo i tamidi Pomi, che d'Ebe il primo fior fan ridero; O prema i mici o'sucio bel labbir e innunidi, Mi sento tutto me da me dividero, Ke s'acqueta il deslo, che il or m'inanime, Se non le spiro in seno tutta l'anima. Me a' ode il bosco, che frascheggi instabile, Liere e trepida fugge, e il viso torbida. Ed o ricerche da lassenza amabile, Raccomando le membra a l'erba morbida 3 Mentre un placido sonno deviebile Di sue molle rugioda i rai m'istorbide 9 E mi dipingo in lusinghior fantamii Le pasate delive e il dolei ropasimi.

Sie venticel, che co gli neuti sibili Venga del sonno la quiete a pungere; Sie Febo, che poggiendo elto, insoffribile Facciami el rolto sue quadrella ginngere; Risvegliomi ; e Bagion, che da sonsibili Diletti i suoi miglior nioga dispinagere; A nuore traccie di piacer invitami;

E'l gran teatro di sainra edditami.
De gli elementi ammira il helle, ed utile
Coccerto, e 'l Sol, di inta luce origine,
Datinguor l'ere, le nembose e rutile
Staçion temprade e gli enniti nua rertigineg
E reggo il ricercer menco, e distrile
Di quanto evrobe entro fatal caligine
Il rapiente incompressibi Essere,
Millo mi chisuo ver menagene intersere.

Sebben di trerlo a luce ognor si edopera .

Sutilinando somiglier Mirmedidel
Ni'n bersqilo miglior celse Ananagora
D'un 'erchetişa meste benemerito,
Ne per meneri e oreani ordan Pitagora
D'un s'ité non pago e d'uno interito,
Né Ananismadori ni pria, posies Dilagora,
E Streto, infetti del peggior demorito
Ne list, che pose di ragioro parterito
Ne list, che pose di ragioro parterito
L'incerta e halda Opinion versatile
Ne l'Accademo, nel Liseo, a Petricii

Immagini fiagee di senno embratile, Voti al di deutro opparieccuti certici. Quel su perno ferfa legno rotatile, O marine onde raggiese in vortici, De l'effetto rapito ive il Giudizio, Seco individisi il Oncette e il Visio. Veggo l'una de ragion, sovran principio Cui diallo in quardi il Elei, torcer vestigior.

Veggo l'uam de ragion, sovran principio Cui diello in querdie il Ciel, torcer vestigion Nato e virtude, e di follia mancipio Dietro e cammina e ingannetor prestigio; Questi esalta Caton, quei Plato o Scipio Poi di pigrezza o d'ignoranna è ligio. Oli uom, strano animal, difforme e vario, Da te mai sempre e al tao miglior contrerio! Voggo il mal vilipeso onor del seglio

vogco i mai vinjeso onor del seguo Dal folle gonio, che i vulgari abbaglia : Veggo do grandi il fortunoso orgoglio Or coperto di toga, ora di maglia ; Correr gran mare, e non veder lo scoglio, lucontro al qual fortuno alfin lo scaglia ; Chè i doni di costoi more perfidia;

Qual moretrice che a l'avere inudia.
Nè di ciò pago, i più he l'fore a cogliere,
Volgomi d'ogni insigna arte Palladia,
Che i secol princhi in sacra nebbia avrogliere
Vollero, e il nostre di una lone irradia;
Nè più a quelli der cerce, a questo tegliere
Ma con par occhie guardo l'iliro, Arcadia,
Senna, Tamigi, so ovunque l'arti aonidano
Sul Tehro, Arno, Sebeto o in val d'Eridano,

Cerco i hei modi, che godean le gelide Sorgenti d'Aretusa an dl ripetere, Cantando la gentil Musa Sicelide Le schiette gare del buon tempo vetere. Cerco i grand' inni, che sonaro in Elide Tra l'Olimpica polve, alto per l'etere, Seco levando per le rio di gloria

La volanti quadriglae e la vistoria.
Na l'ardito Taban altri i' appreccia,
Che quanti onan seguirlo a terre piombano.
Qual gira di mulin rota per deccia,
Qual d'auça istormo, che fuggando rombano
Qual di torrente, cho d'alpian rocca
Cachi, la escelerate acque rimmombann;
Tel de'moi modi, ch'io contomplo attomio, p
E l'impete, il vigor, la copia o I sonito.

Chi plettee mi darà, chi man pittorica, Chi plettee mi darà, chi man pittorica, E a l'auree corde de la cetra dorica Felicemente itale node attempori? So uno che al Sol, quando i a dynario corica, Fiù agevol è, che il ghiaccio alpin si atempera Ch'io tragga a riva il fatichevol carico, Onde solo corrò tento e rammarico.

Vegro il cantor di Teo, che sfora a i tremuli Membri a lunghe d'emor giottre, e non tenui Calici avvalla, o gioventi par ch'emali, Quasi vechiesan non l'affrança e stanui; Ovo preso bel rio bell'arlori tremoli; Veggol far vessi con Batillo ingenni; E trescando la vita incerta e rapida, Deridere il final giorno e la lepida.

Co'versi armati di saper Secratico, Priuripio o fonta d'agni hello seriver, Piacemi Placco, se al vil vulgo arreuco Segni le tracce del diritto vivere: O, spenierato dal fataro, il pratico Di volattà governo ami deserivore, O solleri gli eroi su gli astri lucadi, O il cedice d'Apollo apra o dilucidi.

Tu, cho a lo spettro mineccioso, orrifico, A cui d'Agamenno cadde la figlia, E incontro a Giove e al suo fulmin terrifico Ososti imperturbate alzar le ciglia,

Tu, che canti il vigor di Cipri ounifico, E l'obbliqua de gli atomi famiglia, Dal cui cousar o reccousar fortuito Surser s'il assetti del mondan circuito:

Non perché sciogli dal timor de Superi L'uom per to mai de l'avvonir sollecito, Non perché l'eternal cura vistepri, E ciò che piace a voluttà fai lecito; Ma perché d'arte o vigoria tu superi Quanti far vati, il tro volume io recito, E imparo da qual nobilo artifizio

Quants fur vats, at two volume to recelo: E imparo da qual nobile artificio Tregga natura grazioso uffizio. Or m'allottano i tersi ondosi unmeri. Cho la piatà fan chiara e'l lungo csilio Di lui, che il genitor trasse su gli umeri

Is lui, che il genitor traser su gli umeri Dal foco che pasces lo torri ad llio. Ob lavoro inamortal, ob pregi innumeri, Oh dal Lasio splendor, divin Virgilio I Se canti armi el ecoi, emmogane, o pecoro, Ogni altro carmo al tuo rimpetto è indecore. Velato di sutti reste cerulea,

Velato di sotti veste cerulea, Quale in segno il Trojan sel vide assorgere Da molta interniato ombra populea, Il biondo Tebro a te godea pur sorgere; E a'gran principi de la gran Bomulea Città, donna dal mondo, orecchio porgere: Cesare intanto rivolgea no l'animo Il pio di sua prograta entor magnanimo.

Se non th'erge su tutti il vol rattissimo L'aquita, cui fu nido il suolo Argolico, il Meonio Signor del canto altissimo Atteo, Ionio, Dorinee, Eolico. Quanti poggiaro a l'avvenit tarbissimo Per corne opioo, tregico, buccolico, Tenner lui dictro y c a le suo largbe tavole Colere gla avanti del l'industri favolo.

Ob sagre mense, che ove ben si scernano Ogni arte, ogn' uono a ben formarni invitano! Quanti in sassi, in color, in bronso ciornano Le varie forme, cui, creando, imitano, Quanti col freno nazion governano, Quanti col labbro sapirena additano, Immagini, pennier, coucetti, e prendono Quavi principi, che dal ver discendono.

Omero è Sol, che pien meriggio slancia, Bicremente Oceán, voga di Borsa, Se mostra Achille, impareggiabil lancia, Porro a giacer l'alta ponsuna Ettoras; O il traboccar de la fatal bilencia, O la mischia de Numi, a cui l'equorea Flotta argiva, e l'acquoso las tremarono,

E a Plato di spavento i crin s'alazono, È un retrogado mar, un Sol, che dabile Grandoggia e cade, un leggier Austro e treji-Se d'Ulias gli error raccosta, e I fichile (do, Materno iccourre a l'atre case, e il tepido Gel de culti Feaci, e l'indelchile Di Penelopa amor fra Proci intrepido, E il latto de la Maga, o l'arti frudo, E Calisso, opinia prote di Toride.

Or la fiera mi trao Dantesca immagine De lo invisibil mondo al trino imperio;

U' mi disbroma d'ogni areans indagine Nel tinto senza tempo cer cimmerio L'accorchiata dolente ima voragine. Il monte albergator del dendario. L'incoarrabil ultima letisia,

Ove il ben, che non termina, s'inizia, Ne il huon Tosean, cui di ghirlanda Idalia Filosofico amor ciuse le tempie . Ne obblio que due, onde superba Italia L'emula Francia di livor riempie. Qual più ricca discorre acqua Castalia Le carte inceda al Ferrarese ; e adempie Quanto può studio e disegnar poetico Di Goffredo il cantor grave e patetico,

Qual cisma, qual età puote a l'Ausonier Ciel contrapporre il suo Petrarca, o'i nobile Carme spirato da furor Platonico, Che pria nel fango s'avvolcera impobile? A quol divinamente maninconico Cantar s'accepde d'onestate il mobile Aër, che impara, e seco ogni erba e foglia Come somma beltà spegne vil voglia.

Or seguo il gran Britanno, a cui non sere, Non terra valse, o stella, o Sol por termina; Oltra il tempo e lo spazio ei salse, e tracre Oso no carmi chi a se stesso è termine, Poi seppe i primi amor casti ritraore. Che andar con ogni ben si ratto al termine, Quando vergogna, de la prima moglie

Spinso la destra a ricercar le foglie. Ma l'affocata oscurità visibile, A Lucifero pena e domicilio, E'l lume ad uman guardo inaccessibile ; Ove dal sen del Padre effulce il Filio. E de la spada il fronteggiar terribilo . Che conna a' rei progenitor l'esilio, Fanno argomento di valor fantastico, Che par nel diè qual fu cervel più elastico I doe pur veggio, che si bella ingiuria A gli anni han fatto, inni sciorlioudo a l'etera. Frugon, Chiabrera, onor ambo a Liguria, Che da Pindaro in dono ebber la cetera, Di tai poeti il mondo oggi ha penuria, Chè il favore tra noi d'Apollo invetera : A l'arti belle s'accompagna inepia,

Savrabbonda a le vili applamo e copia. O pria si cara al Ciel contrada Italica. Porché ad estranei vanti i nostri or cedos Forse de la ferrigna età Vandalies L'aspre vicende a contristarti riedono? Guarda che le nevose Alpi già valica Feho e le Dec, ch' ivi han Parnago, e nied Spirando estro, armonia, dolcessa a frigido Tedesco petto, e a sermon scabro e rigido. D'onor cotauto andrà ne'tardi secoli

Privilegiata l'immortal Messiade, Ove l'atteso da quaranta secoli Compie il disegno dell'augusta Triade. Opra celeste, e cui rimpetto i secoli Del sommo vanto scemeran l'Iliade; Quando dal vero non iscorchi e rronico, Teso dal patrio amor, l'arco Teutonico,

Ma tu sei nostro , o Metastasio , o genio Caro più ch' altri al bel mondo femmineo Facondia a' labbri tuoi spirò Cillenio; Le grazie vi stillar melo Apollineo. Rara in chi bebbe al fonte almo Ippoerenio Teco è onestà svelata il bel virgineo Volto, e sorride, che amor prenda e domini Per te similemente i Numi e gli pomini.

Pur quel giocar d'affetti, e quel si magico De'sensi incanto, e quel romanso eresco, Tanto son lungi dal decoro tragico, Quanto dal mar d'Atlante il flutto Euboico : Strano a vedersi un fior Roman, di tragico Comico fatto, Epicureo di stoico, Miseri Eroi , che si d'amor folleggiano , Giostran per donna, e nel morir gorgheg-

(giano. Te studio al fin, che i di sereni, e i nubili. I lunghi, i brevi, e quei c'han fiori e pampane, E le tempre de l'anno indissolubil Orni de gli estri, che nel sen t'avvampano, Van, come in cielo, le stagion volubili No'tuoi versi alternando, e si ristampano D'esse gli aspetti si fra lor dinimili, Che dublio è, se tu il vero, o il verto assimili Ma dove i'lascio quel, che al gran Megnio Emulo, e forse vincitor fe' pascere

Il fosco aer ventoso Caledonio Feroci anime alpestri usato a pascere? Quello, per cui t'applaude il genio Ausonio; Però che il festi, Amico, a noi rinascere, Cingendo un lauro, onde pensosi ir debbo Caro e Selvaggio , che l'ogual non ebbooo. Piaccion tuoi carmi, se il susurro e il tremit Di leve aura e di rio cadente spirano: Se fragor enpo di tempesta e fremito Aspro di venti, che col mar s'adirane : Se duro affronto di guerrieri , e gemito D'acree forme, cho sul nembo girano : O destrier di sons nte unghia, che scalpiti, O bell'occluo che pianga, o sen che palpiti,

la essi io spazio con la mente, è pascolo Vera virtudo, ideo leggiadro e tenere, O parli Cucullin, cuor grande e mascolo, O Fingallo da se non mai degenere: O innamorati avidi sguardi il pascolo Sfiorin gentile di pudica Venerez Natura in lor sè stessa ama detergere, E di vergogna i culti tempi aspergore.

Qual s'sdunan gli augelli al fiume, al ne-(more. Per lasciar l'aono, che qui manca, e riedere Ove il ciel mita e d'ogni bruma immemore Snole di buon teper giorni concedere : Tal io, qualor volgo tuo carte, al memore Pensier sonto l'idee raccorsi, e chiedore Giorno di vita imperturbato e vivido, Ove noo possa obblio, ne tempo livido. Altre, cho april povella via mi spronano. Ore luce di ver fiammeggi e domini , De la prima Bellessa a me ragionano Gioia de Numi, almo desio de gli uomini;

Altre l'incanto d'Armonia risonano. Vaghe che suo Cantor la Dea mi nomini, La Dea , ehe ha un lauro su la eima Aonido, Non colto ancora, so nol colso Armonide. Poi come avvion le forosette muncano Le vaccho, del soverchio peso querula, Cadendo l'ombra già, rho i monti allungan E la strade del ciel fatte più cerule, Në più lor dolci noto in un congiuugano Usigunoletti , rendinelle o merule , Strillando sol na la deserte grottolo Upape mesta a inauspicata nottole : Cholo ? man torno a l'ospital ricovero, Dove Fillide mia gradito apprestami Cibo seoz'arta e di lautezza povero; Na stranio vin fumoso il capo infestami. Care dolcezze, che non hanno novero, La memoria dal giorno al cor ridestami ; Finebò legando le palpebra, a seingliere Viemmi il sonno le membra, o i sensi a toglicre,

# ALLA SIGNORA IVREA.

Couz in carta per cera si suggella Ad incavo o rilievo espressa idea, Scolpita io porto in sen l'immagin bella Della leggiadra Giovinetta Ivrea. Immagin cara, che tenor di stella, Nè lontananna, pè vicenda rea. Mai non varranno a cancellar dal core, Ove di propria man la impresse Amore. Bennato amor, che d'onestà sol nacque E di bellezza a' puri rai s'accende s Innanzi a em vinto disparve a tacqu Ogni basso pensier cho onore offendo; Amor . che solo di virtù si piacqua , La qual più s' ama quanto più risplendo t Ne altrova splende si quanto in costei s Veracissima Diva agli occhi miei,

# NELLE NOZZE DELLA MEDESIMA.

Donuci lune sul Borbonio Taro
Traesti, o bella Irroa, l'ore falici
Or vanna Sposa; all'Atestin Panaro
T'accompagni Imeneo co'destri auspici.
Degna del tuo gras angun, a dal tuo raro
Merto a to dian ventura s'fati amici:
Vanne, ma penas che a maggior tuo vanto
Di te qui resta il desiglerio e il pianto.

### ALLA STESSA

INVIANDOLE UN COMPONIMENTO DELL'AUTORE.

Breen per lunghe chiomo, a neri lumi E per delcessa di serene aspetto, Als più bella per bella alma a costumi, E per virtute, che ti regna in petto; Se questi fogli che de'fahi Kumi Folo d'Achoi non tengono subbietto, Ligure lvrea, cortesemento accogli, Ben potrò dira: avvonturcai fogli.

# AL B. S. Q. E. GUBERNATIS.

Della Arti, cho dal suono o dal colore Varia, predono forme, e in quelli han vita, Tu, Gubernatis, delihando il fiore, L'alma conforti di saven nudrita; Di quel asven cho l'intelletto e il core T'irraggia si, che ognun'apphauda e addita, Nol difficil cho corri arduo sentiro; Ma quel des di te suona, è men dal Yero,

#### LA CHIMICA AL SIG. N. N.

Quella che or mesce, ora separa i primi Di natura principi, a all'arta apprese Giostrar con esta per cimenti esimi, E sul flaico regno il fren distese: Quella che nata in Iprobrori elimi, Crebbe gigante sotto il ciel Francese; Di tua lace implorando auspice un raggio Questa l'offre, o Signor, chimico comaggio.

# PER LAUREA IN LEGGE

L 'AVOLA AL CANDEDATO,

Drarre figlio di mio figlio, il serto
Ch'eggi rimova in ta l'ener del padra,
Angurio fia di non dinimili merto,
D'opre future in equala leggiadre.
Tencado il calle che t'à imanzi aperto
Crescrai pregio alla forena squadre;
Io con diciotto lustri or va superha,
Che a voder tanta speme il Cal mi serba,

# ANNOTAZIONE.

Diviso alla partizione fatta per Aristolile nell'ottavo della Polissea, dere semanberendo in destrenia di Planton divise la Missies in mergile, patiente ed missieste della Missies in mergile patiente ed missieste della Aristonia della Polissea viola nella quista delle una Odi, fa egli silica con cenno della grecariati no dalla purgiatira. Lo stesso Filosofo afforma, ebo in tutti per la Missies inducerasi armanestramento purgazione, come per la Traggolia, e ribe gli sacolitori alleggarvaniaco a (tetto, Urpplenaziona) della Polissea della Pol

ne di essa alla medicina, accennata da Pindaro nella terza dolle Pitioniche, e prima da Omero, giusta l'osservazione dello Scoliaste, qui si presenta in aspetto men filosofien che mitologico per allegrere l'anstorità dell'argomento. Il confronto delle Musica colla Pittura è cavato, tranne quanto v'è di poetico e di Pletonico, dall'analogia che passa fra i colori e i tuoni musicali indicata dal Neutono dalla Dissertaziono del Mairan intorno al suono, e dallo Miscellonee del Leibnisio raccolto dal Fellero, Della nostalcia Elvetica è bellusima la descriziono inserita da G. G. Rousseau nel suo Disionario di Musica. Ivi pure si trae da tenobre a luce il tanto celebre e si combattuto sistema del gran Tartini. Il Sonetto L'espressione del suono e primo dei due consecrati alla memoria di quest'uomo incomparabile, s'aggira sul motto di Fontonelle Sonate, que me reuz tu? motto assai più antico che non è l'illustro segretario dell'Accademia di Parigi, perché profferito da Platono inverso un Aule-4, o suonetor di fleuto, che nel teatro d'Atene cootraffaceado il fischio dol serpente o il gorgheggio dell' usignuolo, aggomitolava note sopra note seusa dir nulla alla monte, nulla dipingere alla fautasia degli ascoltanti. I particolari sentimenti poi su l'uso, obuso e dicadimento della Musica per difetto d'un'autorità sonsata a intelligente, che la infrenia governi, sono autorissati dal giudicio di scrittori filosofi, e insigni conoscitori dell'arte,

OD L

#### L'AURA ARMONICA.

O graziosa a placida Aura, che qui l'aggiri, E di fragranse eteree Soavemente spiri; O del più rago Zefiro Alidorata figlia, O nata solo a movare

L'Amatuntea conchiglia : Dimmi ondo vieni , a garrula Perche d'interno aleggi, E di mia cotra aburnoa Il tremolar verreggi ? Forse dal colle Idalio, O da Pafo movesti? D'Ibla, d'Imetto i liquidi Soevi odor beesti,

Di giovina cantore Molli sensi, che imparino A sospirar d'amore?

O ver tu sei del novero

Per istillar ne l'animo

Di quelle Aura giuliva, Che sotto il cocchio ondeggiano De l'Acidalio Diva .

Quando lo giova scend No verdi antri capaci, E col figlinol di Cinira

Mesce sospiri e baci? Quale in sii, soreidati Il ciol sempre sereno ; Lungi da me, cui premono

Gelide cure il seno. Obblio tenece l'anin D'orni letizia bee .

Poichè rapilla il vortice Di perturbate idee. Torne al bel colle idalio . Torna di Pafo ai litia

Pietosa al canto mormore Di Filomena e d'Iti Ami per te disciogliere

Plebilemente varia I meribondi gemiti Colomba solitaria: Per to l'augel doleimimo,

Che sorra ogni altro albeggia, L'estreme fiate moduli, A cui Meaodro echergia. E se giojosa cetera Pare animar ti niace.

Va dore solo albergeno Amor, letizia a pace. Grecia ta inviti, a calame Greco per te si tenti, Amabil anra artefice

Di lusinghiari acconti. Deh che non torni a nascere, Onor d'agresse musa, O bocca de lo grasie Pastor di Siracusa!

E to di mirto Pafio Cinto la crespa fronte Molle testor di veneri

Festivo Anecreoute ! Eh, taci, odo rispondere, Giovin cantor, t'accheta : Odio i profani numeri Di mensogner poeta.

Pensa qual d'alma Vergine Nome quaggiù s'ouera, Cha in Ciel da l'arpe angeliche

È saintato ancora L'Aura son io, che fingere Voce potei gradita Sotto il candor versatile

De le verginee dita : L'anra son jo, che suggere Godea la note santa, Che di Dio piene uscirano

Da quel bel labbre amante, E del Signer de' preoli In le recava al trono:

M'apriro il varco, e tacquero

E le tempeste e il tuono. Esso il buon Dio raggiavami D' un ineffabil riso : Rotto per me strisciavasi A la donsella in viso ; E tutta amor sfaceasi Quella bell'alma intanto, E le parole tenere Interrompea col piento. Eterna a quel nettareo Snono ginrai la fede: De' sefiretti invidia Bella n' ebb'io mercede. Fra le bell'anre mistiche A me volar fu dato? Sebersai fra i cedri e i platani Del Libano odnrato. Anche al cultor di Gerico Baciai la casta fronte. E sumrrei sul margine Del sigillato fonte. De l'erto inaccessibile Mi consecrò l'alexso : Nè di germoglio ignobile Contaminommi il lezzo, Io d'ispirarti enpida La cetra tua svegliai ; Chè tra mondane imaginà Tu vanoggiasti assai, Or vo'tue labbra terrere. Vo' che a gli eletti spirti Salga odoroso cantico D'altro che rose e mirti, E 'l buon drappello armo A Cecilia diletto Oda per te qual debbasi A music'anra oggetto. Essa a vil cosa labile Non doni i modi sui 1 Iddio spirolla agli nomini, Perebo ritorni a Lui.

Non doni i modi mi i didio apirolla agli nomini , Perebe ritorni a Lui.
No più è racotti ( ab tolgani II detestato essempio)
I inversono a masiea - Lustureggiar nel Tempio.
E 'i salmenggiar Davidico, E 'I deroto Iamento
I prisco noro rivestano
De I Idumee concento.
Tacci e riserca insolito

Tremur l'arguta lira.

Commonso il labbro palpita : Segui , bell'Aura, e spira.

Se buen lavor di cetra, Cui tempra il vero, al rigido Veglio sta saldo come al vento pietra, Prendi quest'inno, o Musico Genio, che rota derione a te,

Figli le reveluabile

Figli le reveluabile

Sagrino cinque flate in ab tomareno,

Ch'io ti lo segno d'aeffeci

Strali che a i saggi suonano,

Onde a me Divree la favetra empiè.

Penier di senno armati,

the che il esento figgeno,

the che il case figgeno in grembo ai fati.

To resi a l'ineffabile

Sphoudore de l'arebetipa beltà.

opionore de l'arentipa belta.

It di lucenti imagini

Effigiai le infigurate armoniche
Frame etorne, che creano
L'ordin concorde e vario,
In cui natora si governa e sta.
A me di fele impura
Der voce osi di biasimo
Bocca di volge che virtù non cura.
Sogno pur chiami i mistiti

Semi the il primo Vero a me spirò.

Dunque fia sogue o farola
La sorram beltà, percibi le tenshre ,
Che de prefani a l'anima
Stapidità raddoppia ,
Con l'immortal suoraggio aprir non può ?
Quagli col, qui fiede
Bojo natale , il limpido
Aureo liquo del di mesaogna crede ;

Nê finger sa che pingazi
Natura di vivaci almi color,
Ma il suolo, il mare e l'āero
S'ornan del mante che confusi intensono
L'igneo piropo, e'l cerulo
Zaffiro, e quel, che l'Irirde
Bee da l'opposto Sol, vario tesor,
Deb il simulacro altero,
Che in cische menti indecili

Pirrone alto sconoscitor del vero ; Alfin dia loco; e splendero Ne l'acom, raggio di Dia, torni ragion l. Turni, e dal dubbio emergere Vadressi il bello de'sonori numeri; E diparir l'inntile Capriccio, e 4 gonio intabile ; Prole di malveggente opinion.

Che fa page ragion , l'orecchio bea , Se in ben adatti avrolgasi Modi , che son quaggiù lingua del Ciel. Essa leggiadre n varie Prende sembianze , e la dissimil indole Mpore di quanti pascon

È la bellessa armonica,

La vital aura eturoa

Da l'ignea Calpe a l'iperboreo gel. Essa nel lume splende Del Sole inestinguisile, Che di suo raggio ogni bellezza accende, Che a' desir nostri affaccinai, Ministra di bontà, nonaio del vez.

Bella, se lei somiglia,

L'arta che regge il tremolar melodico p Bella, se a quel durabile Splendor colore i numeri , Che tanto sopra l'uom banno poter. Come dal curro grembo

Stilla d'errante nuvela Fecondo irrigator placido nembo, Che l'arse velii e i vedori Poggi ravviva di be' frutti e fior i

Tal per la via che provide Natura aperse , susurrendo e l'animo Musical eure i docili Semi ricerca ed agita Di boutà , di virtu , di pace e amor,

Uomini fao di belve, Che in nman volto erravano. Il Vata che col suon trasse le selve ; Prese doleezza'i ferrei

Petti, a e la gioje social gli apri-Per dissipar la gelida Cura d' Averno, onde Saul rodeasi,

Modulò l'arpa Issida ; E vinse il cor Timoteo Di lui, ebe eccompagno, vincendo, il dl.

# MUSICA

# DISETTOICS DOL COSTUME.

Non è di mente Achea Fevoleggiata imagine La cultrice de l'nom munea Idee : Scree dal Ciel, quand'ebbero Forme le cose , in compagnia d'Amor.

De l'uman cocchio presero Ambo il governo: l'un d'ambrosia e nettare Pasce i destrieri indocili t L'eltra di quelli a regrere Integna al condottier l'insano ardor.

In lui concordi tempre D'essa el poter fe'provida Man di Netura ; a e revvivar maisempre D'essa il disio moltiplice Apri teatro d'ogni canto e suon : Soevi eugei dal liquido

Gorgheggio 1 e lane gorgogliar di rivoli , Cheto sospir di Zefiro Alto fragor di Bores,

Muggir di mare, e rimbombar di tues. L'nom , che a imitar pur nacque , L'ormonia bere attonite Che fan l' aere fre lor . la terra e l'acquet O rida il cielo, o rompeno

Orridi nembi il placido seren ; O ver su l'arco lucido Spieghi la veste rugiadosa e tremoli De Taumante la figlia,

Del genial settemplice Digredente color listata il sen.

Musica a l'uomo è norma

Di hei costami ; e prendono Da lei gli affetti consonenza e forma, Nasce dai suon distimiti

Concento che a virtù sprechio si fa. Se gl'inernali nameri Vaga proportion edegua in tempera,

Fierisce il tuono e germine Quipci l'eccordo, e spandesi

Le colma ondora musicel beltà. Tel ne l'amene menti

Sorge ammirabil ordine Quando ragione a procellosi ardenti Impeti d'ira il languido

Tenor di voluttà puote accorder; Ondo netivi e fecili

Come da fonte i bei desir rampollane, Che la civil socievola Vita fan belle e veria

D'opre che ponno l'uom sole bear. Videlo il Saggio, e cui Da la febbrile incudine

Armonia volse i primi accenti sui : Dono del caso ertefice. Perchè eltero men veda ingegno uman:

Ei che già fisse l'animo Nel concento eternal che gli astri temprano, Mentre il trenquillo oceano

De l'infinito spanio Col doppio moto misurando van. O a le marine epume Traesse il cocchio, o a l'etere,

Mirator d'ogni cosa , il Dio del lume , Lieto s'ndie Pittagora

Chindere e aprire , armonioso , il dl. Cori di bei fentasimi I miti sogni o lul si coloravano,

A lui ne' sensi vigili Scorrea di modo e d'ordine

Limpide vens che dal Cielo usel. Ben a risponder sorde Son di color le orecchie,

C' ha in ire il Ciel, e le vocali corde : O solo in lor risvegliano. Melnate passion, odio e foror.

Moda Tifeo, che or agita Sotto l'Etna nival il fianco indomito, E fumo versa e vortici

Di procelle fiemmifera, De le campagne Sicule terror. Di lange luce il Sole

Poeta quest' occhi pascere , Per far , musica Dea , di te parolel Di tua possausa i secoli,

Che già varekro, interrogar saprò-Quel non daran memo Ch' lo poi consegni e l'avvenir tardissimo!

Dea, in reggesti al nascere, Tu il mondo serbi e moderi, Che il disordine rio turbar nol può-

E quando fia sepolta Ne l'ultimo nilenni

etnra, da le eue ceneri involta :

E Solo e stella a oceano Nel Coas, confusa molo, ami endran; Tu d'inaudito strepito Le turbo animerai del feto gravide, Che d'onde omerse il rapido Tempo nel seno immobilo D'eternitate ricader faran.

### MINISTRA DELLA RELIGIONE.

Se do gli Doi ne l'are Le ghirlande fiorissero , Di che s'orna Armonia, di lei men chiere Al paragon sarebbono Quai sono arti più belle in faccia al ver. Religione è limpido Fonte di laude e luma alto ineffabile ; Cosa, cha d'esso imprimesi. Scema d'ogni eltra il pragie. Cotal voca mi suona entro al pensier,

Suona, e con lei trasvolo Le vio, che a' prischi secoli Segnò del tempo l'invisibil velo; E i giorni, cha disparvero, Ne l'imagine mia veggo apparir.

Quante il Sol mira e abbraccia Comode al vol l'innavigabil aere Scorro, trapasso: agevole Spirto di suono, o rapida Luce me indarno proverian seguir. lo non rincontro spiaggia, Ore Armonia non abbia Fatto gentil d'ogni anima selvaggia ,

Da l'acque esperie a l'indiche, Dal freddo arturo a l'ahhronsato suel, Cosl sublime spasia Pe'deserti sentior del liquid'etere. E di valor problico

Tutta le cose irradia, Ro de le stollo, alma del monde, il Sol. A me tesor di carmi Sente in passar che chieggono

Eroi che già fur vivi'n bronzi e 'n marmi ; Ma i bronzi a i marmi cessero Del tempo a l'ira che su lor passò.

Nomi degni di vivore Già furo, a ancor uon ara Aobille ed Ettore, Ma gli avvelse ne'lividi Stagni lateo silenzio, Da cui salvarli buon cantor sol può. Conto superbi imperi . Or nuda voca o polvere, E cente Eroi da' tremoli cimieri,

Già di battaglia folgori, Sorgono al fuoco ebe balena in me, Così di tutti i secoli

Apparver l'ombre a la Sicaua verrine .

Quando la tolse al rosco

Pluto , de luezhi infarni arbitro e re. Dritto di voi governo Faccia, i' rispondo, e barbari, Presso al vostro furor, silenzio eterne, Se a voi dinanzi tacquere

Sol, per bear sue teleme,

La terra desolata e 'l vinto mar. D' altro che d' arme a' posteri Per me solonne vercherà memoria ; Me suo cantor eleggero

Vollo una Dea , rhe scevera Può da le stragi alti trionfi oprar, Dov'è colui che primo Quelle che udir non vagliono

L'anime fitte nel terrestre limo. Armonizzar d'eteree Ruete ascoltò, siccome Iddii lassù?

Da la caligin tecita Spirti sorgete armoniosi; un aur Verso i' sactto a fendera L'inonorata nebbia,

Cho tanta invelvo musical virtu. A voi d'etorno suono Ondeggorà mia cetara ;

E i di che in voi fur chieri, e più nen sono, Riternaranno a scorrore, Vivide esempie de'non nati ancor.

Lodo del merto è premio ; E l'arbitro cantor di spregio e gleria l nomi copre, e al pallido Obblio consegua o toglie

I figli de l'ignavia e de l'enor. D'Isido il tempio suona D' Egisj sistri argentai : A Gieve, cho lassi folgora e tuona, Le Argive bocche inneggiano ,

Re de l'Olimpo altissimo nival. Presso l'acque Gangetiche Canere laudi oda l'Aurora; e in candida Veste il bnon Perso a l'igneo Mitra nn inno gorgoglia

Tra'l famo e'l erepitar di gemma austral. Dove fan l'alpi e l'ende Divisione o cerebio,

Stuel di Druidi curvate alsa e diffonde Raligioso fremito . Che a l'immano Tentate incanto fa.

Dove nevende Bores Rende un aspetto in ogni parte, inespiti Spelonebe Odin rimbombane : E al guerrier ballo e a'cantici De'Salj Esparia rispondendo va. Questi io vorroi di Ince

Immertalmento cingera: Ma grandeggiar su tutti ecco il gran Duce , Che di lotizia fremere Fa l'Idumeo palmifere Gierdan

Quando ricerca e modula Il decacordo armonial salterio. Pendon repito in giubilo L'alme figlie di Solima

Da i medi areani del cantor Sovran-

Lietamente feruce Ecco insultando e Sisare Levar Debora, in Dio salde, sua voce. Carri e destrier che valsero. Se per Dio fin la stelle, empio, pugnar?

Giù pel Cisonne, endisono Torrenta, i corpi estinti or si travolvono: Da la forete tempie Jobel seppe elfin l'ebrie Di soporoso latte alma eaecigr.

Ben può labbro mortale Vigor d'accenti sciogliare Se non impenna for Musica l'ale, Nel vôto áer si perdono . Ne alcuna parte na riceve il Ciel.

Ood'è rhe i tuoi là volano, Vergin melodiom, aletti numeri, Seco traendo l'enime Di chi t'ascolta immemore Dal patrio nido a dol corporco vel.

LA MELODIA.

DALL'INCLESS

# DI MASON.

O del più limpid'etare Melodiosa figlia, De le cui lebbra pievone Diletto e marevielie : Da le cerulee volte , Cha le tuo note gemina. Il tuo trionfo ascolta. A to'l gentile orecchie Solo blendir non piece Col susurrar di seliro, O di ruscel fugece ; Nè sol gioisci ellora Che i desti sugei salntar La rinascente enrora. Chè to dal mobil aere Ne' tremiti ondegionti Spieghi il teme moltiplice De'moduleti canti: Ove letizio spira , Amor sorride e palpita, E voluttà sospira. Per te s'ommorsa il vindice Ardor d'irosi potti. E Il fero orgoglio oppianasi De' soverchienti effetti. Tu ne sopisci i mali, Onde al duro è il vivero A' miseri mortali. Tu dal torpor difficile, Che il vital corso implico, Snodi la fibre , a agevoli

La vigilo fatire. Di buon color fiorita, Igea tornando allegrasi De l'eccitabil vita.

Fin le meterie indocile Piegasi a te non sorde : I sauti al suon eredettere De l'Anfionia corde, Muta stupia natura : E Tebe il fianco ermavasi

De le sorgenti mnra. Te le procella fuggono, Te , Den , fuggono i venti ; I tuci bei modi edescano I colateri armenti. Sallo il namboso Egeo, Sallo di Lesbo il giovene, Che il gran tragitto feo. Euro e Libeccio asselgone

I campi di Nettuno ; Il flutto si rimescola Già ricrescente e beuno : Orror l'éare circonda : E mugge de lo scoglie La ritoroavel onde.

E quei, rhe a voglia perfida Ostio rador doveo Bearbe gli freme a l'enime La paventeta idea, Minura il fier periglio A sue virtute, e sorgere Veda il miglior consiglio. Genti da prego indomite

Prege gemendo, e impetra Tratter le 61e armoniche De le fidete cetre : Se a le dolonti note, Avero cor, sai reggere, Chi raddelcir ti puota? Già su lo corda gracili Meste le grazie spirano ;

Molli le note feril In fishil tuon sospirano, Che strada al cor si fe. Ecco a le cetra quernia Soave un canto aggiungere, Che a'Dei de l'onde rerula Può il freddo cor compungere, E meritar pietà.

Figlie di Narco, che inghirlondate Di verdi canne sul fintto orgenteo I sollarzevoli belli guidete: Voi, che riempiere le torte conche Triton godete di suen festevole, Cni ripercuoteno l'ime spelonche: Biformi vergini, cha dolce ineanto De passeggieri spirete e l'anime

Con l'oura facile dal molle canto, Deb! per le Nejsdi, che a queste spondo Da l'orenosa urna rivorsano Tesor volubile di rapid'onde;

Deh! per l'ppotade rhe a le frementi

Procelle impera, a lega a scioglia Le infaticabili penna da'vanti ; Pal tridentiflero sommovitore De l'ampia tarra ch'ei solo abbraccia, Nottun dagli nmidi regni signore. Cosi disciolgano note votiva

A voi qualera salvi s' atterrano Nocchieri, o baciano la vostre rivat Figlia di Nerco, deb! qua vanite, Triton piatosi, gli orecchi pergare Vi piaccia, Vargini biformi, udita.

Oltra l'umida grotta a gli antri gelidi Discender seppe la progbiara armoniea, E la marine Deità commovere. Già il mare in calma s'addoleisce, o incresoasi Appena il fiotto rappianato a tremolo , E d'improvviso si ritinge in cerulo. Già le tampeste diloguando rapido Ricoveraro a la caverna Eolia; I venti no, ebe ad ascoltar pacifici Stottaro il canto su le penna immobili, Presso del fianco ondibattuto o lacero Della nava si tran delfin piacevola, Che la queta respinge onda col vario Giocar da' memliri roteanti a facili; Ed atteggiando il levigato agevolo Dosso ricurvo , a su montare i intrepido , E sè medesimo a sua pietà commottere Invita il biondo citarista. Ei ridere Veds sovr'esso il fortunato angurio, E d'un salte gli è sopra: a già travalica L'equabile libando acqua fuggerole , (Marsviglia a vedarzi) il seno a Tetide; E già col suon di festeggianti nameri Doppia il guisso a la corde. Il molla traggono Volto a l'ondante petto a fior di pelago Le figlie di Nerco , sparse su gli omeri L'alghintrecciato erin; col guardo attonite E del lor canto insidioso immemori Lo accuon le Sicenza e in lui s'affisano. Sospesa in aria la ritorta buccina D'avvicinarla in atto a i labbri tumidi, E per gli orecchi e i cupid'occhi licono I biformi Triton stupore e giolito. Il musico gentil tanto fa scorrere Caro diletto da l'arguta cetera, Che l'acque a l'anre di dolcezza inabria ; E Lesbo risaluta, o allegro il ciglio Canta la sua vittoria a 'l suo periglio. Tal forva i Dei del mar meravigliarono, E'l molle flutto mormorò di giulilo, Quando sul dosso del bovino Egioco Varcollo a nuoto la Sidonia Vargine. Il gran padre Nettuno a Creta i hipedi Volse cavalli, guidatore e pronubo Del natanta fratello; e cento aliceri Sventolanti le faci Amor lambivano Co'sommi piedi il pavimento equoreo; Intonando Imeneo, plaudondo a Vanero, Che ad Enropa spargea da la conchiglia Quantunqua ha fiori la pendice Idalia.

Essa con l'una man regges l'eburnec Corno a con l'altra raccoglina lo strascico Del manto sinnoso e d'aura turgido, Si che mon greve del torello ondivago, Qual per vola naval, venía l'incarico. Palpitavala il cuore, ed ara l'animo Non col desir da la compagna amabili, Non col dolor dal vedovato Aganore, Ma con que moti, che potean risponder Al talanto dal Dio, ma con quel semplico Tremor che nasce da la gioia insolita, Tal che nel nuoto un'indistinta imagine Gia prelilando del calesta talamo

Sogno sublime de l'argive scola, Che, mentre il varo adombra Sotto ingegnose fola, Fa trasparır più luminoso il vero. In esse alto mistaro Celan la Muse dal profondo seno-Raffigurario invano Tenta sguardo profano. Invan mirar presume Augel nate a la notte il Dio del lume.

# LA CETRA. IMITATA DA GRAT.

SUBGRIAMI, Eolia Cetra. Svegliati a tutta lascia Le tremule tuo cordo a l'estro in preda, Da l'armoniche fonti d'Elicona Cente prendano corso orranti rivi E i vaghi fiori , che a ler fan corona . Bevan, indi scorrendo, odore a vita. Or de la musicho auro La volubila piena ondeggi, e corra Dolce, profonda, maestosa e forte Le vardeggianti valli, E la bionda d'Apolline campagno : Or si riversi, I enpi Echeggino le rupi, Rimugga il bosco con l'ondose piante.

Specchi intronando, o roti Rapida impetuosa alti-conante: A te, donna da' numeri, companua De le Camene violate il crine . Almi-beante Cetra, Figli di libertà sollevo i carmi. A ta su i Traej gioghi il Dio da l'armi L'impato affrena dal gran cocchin Etne Portator di spavento e di vandetta; E'l mirto Citario Intrecciando agli allori, abbassa a por La voglicea-di-sangua asta appunta:a, Steza di Giova su la mau scettrata Degli augei la reioa Luningano la tue magieba note,

Anzi leghra d'insolubil tempra

Con la virtude i Numi, Perchè vie più gradita a l'uagoo in ser

Si che iocrespa le piume a l'ale inchina; E. man in dolce chicatro. Nebbia di sonno involve De gli occhi'l lampo ed il terror del rostro. Toe numorose levri Tempran la danza c'I canto. Sul verdo vellutato Idadio celle Nel giorno a Vaner sacro Ricinti'l erin di fiori 1 pargoletti Amori, I Vessi ad i Piaceri Da l'assurrino sguardo Saltellano leggiori, Sfolgorando il brio de' piedi Sdrucciolevoli in carole. Or seguece L'uno l'altro incalsa e giunge ; Or forace Quei da questo si disgiunge. E in vago circolo Poi si rannodano, E a l'infellibili Mirure armoniche Irreprensibili I più si snodeno. Ferre la varia Danza girevole. Perenoto l'eria Canto festerole. Ma da l'equoreo Pafe Cipride ginuge, e lente La precede il concento lusinghier ; Rida la terra e l' sere Tatto distilla odori, Aprono i fiori-mossi da piacer, Dove dov'ella volgasi Scorrono a lei dal morbido Piede le grazie al vago ambrosio erio; E'I pieghevole braccio Maestosa atteggiando ella già valica L'aereo cammin. Sa le rose del volto, Sul bel sorgente petto Doi giovani desir sorride il fiore, E'l caro spirital reggio d'amore, Salve, o dei cor roina Possente Cetra , e tu che in lei trionfi , Salve , melodic' arte : Dietro di te cerchiate Di triplice adamante Movon grazia , virtute e libertate ; E l'altra che i mortali imbriglia c regge A i climi , a i tempi conformevol legge. Te i placidi costumi, Te segue e cole voluttà , non quella Che dimentica i Numi, E fa de'sensi la racione ancella. Qual era allor che le romane arene L'orgogliosa tirannida premea, Ed il v.sio sfrenato a lei ridea Tutto festanta pe le sue catege :

Ma quella che a virtù poser rimpetto,

Entri e governi di sua mente il freno. Deb! ripiegate il volo Per la carriera tacita degli anni, Che mille e millo vi seguiro a tergo, D'Enamiponde gloricai tempi. lo già rimpenno ed ergo I poetici vanni A ricercarvi il tenchreso grembo, Vo'i primi graudi csempi A la mia patria gioven ù far conti, Si ch'emulo desio la infiammi a punga; E me censor di mala voce adonti, Ch'io lui non curo : a del livore istess So farmi scala per toccar le cime Oro rara di lode orma s'imprime. Dirò come s'inostri Di Temistocle il volto al vil rifinto, E le luriche e gli ostri Vedransi, ove Armonia non li colori, Sparir qual astro di chiaressa muto, Dird come il mallifluo Terpandro Di settemplice lira ai novi accenti Aura sposè d'imperiosa voce Cho il nembo popolar ruppe e disperse Pace irrigava e calma Le procelloze menti Del volgo irragione vole feroce ; Dirò come poteo Il militar Tirteo L'alme forsar ritroso A gir oltre animore Ne gli ultimi perigli E fin belle trover le vie di morte; Quando di Sporta i figli, Al par contenti, di sudata guerra Altri tornar de la vittoria in seno, Altri mordean la terra, Coal gli alunni di Manerya Achei Solean l'età crescenta Informar di molodici concenti, Dal persuaso oreechio Il musico piacer vario scendea A salutar amabilmente il core, I nubilosi fluttuanti affetti Davano loco ; e come Le colorate imagini dipinge Varamente rifratto Nella pallida rete ottico raggio ; Viva nel cor fingea La simiglianza da conformi obbietto Di senno o di valore. Quindi apprendessi a Falma, Lei coutemprando la men nobil parte : E la scembievol calma Goden catura derivar da l'arte; Fin che sorgea virtule, Porsa de regni , e ai cittadin salute. L'anima tocca da spavitate, Farn talor più pura

Sentia ragione, c'i lume Baleneric del voro oltre il costume. Con l'ale innemorate

Prapassava il finito e la netura, Avvicinando a Sol, ultima meta, Al Sol, per cui risplende ogni pianeta, De la prime Beltate.

Grecia, perduna: i chiari figli Eroi Per armonico celle Traesti ad opre, che aller fian tacinte

Che tutte diverran le lingue mute.
Me ferti grado non potevi al Vero,
Al Sommo Ver, che d'ogni Bello è ducc,
Se encor dal contro, dove immenso ci lucc,
Secso non era a illuminar le carte
Oncure di profetico mistero.

Oceare di profetico mistero.

Rèl manco aguardo di ragion valea
Incontro al lume, cui bastò la fede,
Che quanto è cieca più, tanto più rede.

A Čecilia serbato
Era, celesto vanto,
Armar di penno il caoto,
Che gisse in seno a riposar di Dio,
E a l'ineffabili trono
Erger la mente per le vie del suono,

POTERE DELLA MUSICA

SUL CUORR UMANO,

# IMITATA DA DRYDEN.

Votara festivo il giorno. Che il guerrier figlio di Filippo avea Doma la Persiò. Alteramente adorno Di lauri in trono d'òr egli aclea, Sissile a Nume, e fea A lui cervea intorno Schiera di duci egragi, Di Maredonia il fiore, Cui per pobli confioto

Del gravoso di Marte aspro sudore Di mirti e rose il crin voleva Amore, Sembiante a vega giovinetta sposa, In desse di piacer composta il viso, Taide grasiosa,

Premes dorsto scenno el re vicino; E, partendo coo Lni gli sguardi e I riso. Traca di sua beltate Leggiadro orgoglio e di sua fresca etate,

Belle coppie a voi comparte Giove emico il suo favor. Ben co'lauri uncor di Marte I suoi mirti intreccia Amor.

D'ogui canto signor, signor del suono
E de gli affetti in messo
A coro armonicco

Primier Timoteo sta, vibra con l'agili

Dita le corde de l'eburnea Era; E in mille verj errori L'éere agitoto inanda Soavità d'armoniei tremori; E ineffetti delezara a l'alme inspira. Ed egli il cauto incominciò del Nume; Che per sonor, rhe a l'he jur reguesin petto,

Lascia l'Olimpo, il Dio nasconde, e assume Di simulato drego il vero aspetto. « A la terrena Olimpia

Esten d'amor lo stimola ; Già le va presso , e al morbido

Sià le va presso, e al morbie
 Seno si ruota e avvolgelo
 Col serpeggiar girevole

De le lucenti spoglie
 Il molle grembo eburneo.
 Che scomo trema e conscio

De la divina imagioe,
Gioia del suol macedoce,
Del mondo intier, de gli nomini

2 Del mondo intier, de gli nom
3 Conquistatore ed arbitro.
Dal canto ettonito
Pende il Manarca;
Arde di ginbilo;

Il eiglio inerea. Già nn Dio y'imagina,

L'aria ne prende, E l'ordin medita De le vicende ;

Dal sopracciglio
Ardno fa segno,
E pargli scuotere
De gli astri il regno,

Tutti in giocoudo fremito
Dan pleuso e voti al Nume, e e lui festeggiano,
E in vicendevol tremito

Le ripercosse vôlte el Nume echaggiane Me di Bacco in lidj modi L'alte lodi

L'alte lods
Il gentil musico intona,

c Ecco ei viene il giovin Dio,

Vouse e brio,
Cinto d'indica corona.
Squillin trombe, il flauto echaggi,

Romoreggi
 Cope timpano proteso :

> Ecco il Dio, si mostra al tondo > Rubicondo > Volto, e a l'occbio umidacesso.

Di vin pretto arrubinato
 Tesse aurate
 Largo e'lebbri offran tesoro.

Da gli effanni pur col bere
 Le guerriere
 Alme traggono ristoro.
 Grande in pace, grande in guerra,

Grande in Terra,
 Grande lu Ciel, grande in Averno,
 Salve, o Nume Agenoréo

o Semelio, o O Fighuol di Giove eterno.

Tu ne'regni ignoti al giorno

D' aureo corno

536

- Discendesti il fianco armato ;
- Al tuo piè Cerbero giacque
- s Steso, e tarquo 3 Il tergemino latrato. Moute a monte impose Reco,
- Che far bicco
- Volca fronte a'Dei celesti t
- Ma no l'orrida tenzone
- s Di liono
- s Tu con l'ugna il ritorcesti.
- Ebro dal ranto il Re s'accende, e spira
- Fiamme di Marte: tro fiate in guerra L'oste dirfida, di magnanima ira
- Folgoreggiando, o alfin la pone a terra
- Minaccievolo il guardo intorno gira; E a i Numi de l'Olimpo e do la terra
- Medita assalto, o a quo de l'ombre orrende Timoteo il guata, e'l modular suspende.
- Indi a frenar quell'oltraggiceo vanto, Che a lui di folle brama occupa l'elme,
- Spora a la cetra lamentevol canto, E gli distilla in cor tacita calma.
- Rammenta Dario che fu huon cotanto.
- E a tutt'altri in virtù telse la palme, 3 Lo trabocca dal solio il fato avverso:
- s Nel tradito suo sangue eccol sommerso.
- s Odi qual do'suoi gemiti riruoni s Quolla rh' esangue oi preme arene ignuda!
- » Non v'ha di mille, cui larel moi doni. Par un cho i morihondi occhi gli chiuda,
- Come paster, se d'improvviso tuoni, S'ammuta o attrista il Re , la varia e cruda
- Sorte rolgondo in cor. Gli sorgo intanto Su le labbra il sospir, su gli occhi il pianto,
- Ride Timoteo, e scorge Che non è lungi a intenorireli 'l core
- Seguace di pietà senso d'amore :
- E in suon più languido la cetre tocca : Amor gli piovo soave a l'enimo . Qual placidimima neve che fiocea.
  - c Folle chi compera nome guerriero
  - Di sangno a presso : lode e vittoria
- É van fantasima o passeggiero ;
- s Chè solo eggirasi su desolate Piagge, rho il viso di morte spirano,
- Feralo imagine di crudeltate
- s Quento fia meglio rhe uccidor mille,
- 2 Cho a noi netura nascer fe'simili
- » A le face ordere di due pupille! s Se al tuo grand' animo di palme oggetto
- Degno fu il mondo, nel mondo p
- Dec il tuo grand'animo pace e diletto.
- La bella Taide ti posa allato :
- n Del ben t'allegra cho i Dei ti dierono ;
- 2 Ella può renderti sela bento. Dal seno candido al vago viso
- Vanno gli Amori , le Greaie tornano
- E vanno e torneno gli scherzi e 'l Riso. Di cento l'äera plausi risuona ;
- Volteggia Amore su l'ali o giulula, E'l destre Musico di fior corona.

- E il Re mel-abile celer sua pena Furtivamente sogguarde il rosco Fior de la guanria di vezzi piona.
- E in lei specchiandori, degli occhi suoi Idol la dice, la dice premio Invidiabile da cento eroi La dice e palpita; faccia con faccia
- Onnon bramoso pur di ravvolgersi
- Nel molle avorio de le sue braccia
- Cosl l'indomito, rho l'Indo e il Parso Sommise, in grembo d'imbello femmina Il destin lascia de l'nniverso.
- Ma qual fiero-suon guerrioro Da la cetera s'innalia ,
  - Che motorr-di terrore Ripercosso si rimbalza?
  - Qual colpo di tnono Che l'etra fracami.
  - Avvien che quel suono L'orecchio trapassi
  - Di lui che languendo In seno a l'Argiva,
  - Dal suono tremendo Porcosso ravviva,
  - Sopito nel core
  - L'antico valore. Vondrtta alfin, grida il Cantor: s'indrissano
- L'angui-crinite a la Furio terribili : Odi de'serpi, che a'lor erin si rizzano.
- Fiorieri di spavento i crudi sibili Ve' quai da gli occhi vampeggianti schizzano
- Rosse scintille! Ve'quali ombre orribili Il nostro giorno riveder non temono, Tetre faci agitando, e roche gemone l
- Queste da Greci son l'ombre rhe presero Il suol co'denti un di pugnando impavidi;
- No a'corpi lor i dritti onor si resero, Che incombran sensa tomba, esca degli evidi Avoltor, lo campagne, in cui difesero
- Le tue fortune , o Ro , di valor gravidi. Vendica i guerrier tuoi : osni tel chieggono ; L'Eliso inonorate ombre non veggono.
- Sia de la feci a te, ch'essi raggirano, Il livido chiaror duce ed esemuio.
- Vo'come queste e menar vampo aspirano Tra'Parsi, e a fer di lorl' ultimo scempio !
- Quelle i raggi cambiando in un cospirauo De'Aumi ostili a incenerere il tempio.
- Rompi gl'indugi, va dove t'additano L'ombra da' tuoi, cho a trionfar t'invitano.
- Come da morte o da sonno profondo ; Che de la morte è imagin viva o vera p
- Scosso raccoglie il domator del mondo La feroce de l'alma indol primiere. E la spada e l'usborgo ed il rotondo
- Scudo obbliando, impugna atra lumiera:
- E diotro e Taide, cho grida vendette, A Porsepoli il fato ultimo affretta.
- Cod quand'ere encor l'organo muto,
- A risvegliare amor, ire e pictate Sul vocal plettro arguto
- Timoteo i dotti numeri fingea :

E già in suo cor credea Passar solingo a la più tarda etate Sopra quanti mai fama ebber da l'arte. Ma poi ta vide il giorno Spirar, Vergine Santa, aura di vita ; Te di bei modi alma inventrice e Diva , E far invidia e scorno A l'alteressa Argiva Sdegnosa invano del secondo onore. Chè tu, inenarrabile splendore, Nobilitasti il musical concento, Gravido anch' esso de l'immenso ardore Che t'appressava al tuo fattor; e quando Scioglievi a gl'inni l'ali Con pregar pece a'miseri mortali, Da lo stellante trono Scendea grazia e perdono,

LA NOTTE. Gia il Si focoso o titnido Da i fidi labbri uscio . Conforto a lunghi spasimi Del marital desio. Invan di tarde lagrime Scolorli, o Bella , il viso: Invan d'incerti palpiti Agiti il cor conquiso. Amor sen rido, ed avido Del lacerato velo Pungo la Notto a correre L'azzurre vie dal cielo. Salve, o egli amanti cognita E del silenzio amica, Figlia stellata argentea De la gran madre antica : Cost 'I prolifich' Erebo Colmi a te sempre il grembo ; Il tuo viaggio limpido Non turbi oscuro nembo, A te pascente mormori Fresco cadre di fonti, E'l bruno manto allunghino I vallicosi monti; E l'usignuol petetico Il queto aere ratlegri,

Quendo i color rimescoli, E I basso mondo annegri; Deh presta serndi, ed agiti Solo Imeneo lo tedo, Che Amor con l'ali ventila, E la pudica Fede. Sutto il tno vel pecifico, Che altrui coraggio addoppia, Vite novella tomere Arde amorosa coppia.

Ma se più tardi a pi Ne l'onda Esperia il Sole, Non sarà tua la gloria

De l'augurata prole.

Udisti, Ecco le tremole Anrette occidentali . Che l'arso eiel ristorano Col battere de l'ali. Ecco scintilla l' Espero , Che a'Sposi è caro tanto; Non gli far torto, o Vergine, Con la querele e 'l pianto.

Pensa, o Donsella amabile, Che donna or or sarai, Ascendi al sagro talamo, E rasserena i rai, So chi ti punce l'animo Desio del trtto avito E temi i dritti incorniti Del capido marito.

Ma che dirai, se al compiere Di que' diritti stessi, Si spargoran d'ambrosia I mal temuti amplessi? Cost fru be'fantasimi. Che il sonno a loi pingea. La figlia alma d'Agenore

Del suo destin temea. Ma poi che seco i talami L'Egloce divise , Volse la tema in giubilo, E al rapitor sorrise.

Te non rapita e libera Ostia d'amore eletta L'innamorato giovine Al sagrificio affretta. Vo'che leggiadre imagini Volano a to d'interno , Ferme di non rimoversi Che a l'apparir del giorno! Queste fan cenno a l'invide Sonno, che non s'inoltri , Quelle il Piacere invitano Ad agitar le coltri.

Qua verseggiando trescan La Voluttà, la Spene, Ed il Pudor deridono Che impallidisce e sviene. Là nn' alma lieve e cupida Di ber l'otereo raggio Il bnon momento accelera Di farti in sen passaggio. Deb far, belt'alma, piacciati Sul limitar dimora;

Chrta verrai con Morfeo Sul romper de l'aurora: E tu devota a Cipride Credi, deb eredi a lei, De gli uomini delisia, Delisia de gli Dei. Pinga il bel fianco turgido Ov'nea Amor suo dritto ,

Di movere sollecito Al genial conflitto. Lu danno oli Dio l non piangere Che riparar non puoi,

# ALLA SIGNORA TERESA BANDETTINI

Celebre improvisatrice. fra gli Arcadi AMARILIA ETRUSCA, che invità l'autore a comporte pe la nascita del secondogenito del Marchese LANVAANCE COATES! Funno 1713.

Dunque io cantor di Vergini E di celesti affetti, lo di Plato i difficili l'so trattar concetti, E 7 gemino volume Ove sol parla il Nume : lo d'iospirati numeri Modulatore, o fabbro Di nen terreno imagini, Che da tre lustri il labbro

Niege a le fonti Ascree, Sogni di menti Achee : Orgi dorrò d'Aonia Cetra ingombrarmi il Eauco Per un fanciul, delizia Seconda di Lanfranco? Che dir posso di Lui ? Quai sono l pregi sui? Qual formerò presagio D'nn pargolo che nasce,

Ed incomincia a vivere La vita de le ambasce? Chi può metter sicuro Lo sguardo entro il futuro? Anzi che Ulisse, e Aestore, O in lui rivis a Achilio, Ausonia tutta è in cenere , Tutta Europa è in faville, Tutto è a soqquadro il mondo Pel Gallo furibondo;

Pel Galle, rhe rintreccia Angui per lauri al crine, E strano apre spettaccolo D'inaudite ruine, Gh umani dritti e i santi Spietatamente infrautl. Ahi l l'alpi Cozzie tremano,

Porte a l'Ausonio suole a A la Tontonie Aquila Trema l'artiglio e 'I volo . E sul temuto danno Pende il Nottun Britanno. Religion, sol unico Scampo nel rischio atroce, Altamente dal Tevere Con profetica voce

Chiama, di duel compunta La peniteuza smunta. Teresa, io vo con Davide La nequizia de' tempi, Con Geremia vo pinegere

Il folleggiar de gli empi,

E canti pur chi vuole Di Lanfrauco la prolo-Capti Diodoro, il Delfico Concittadin di Maro, A cui non auco i quindici Lustri il vicor scemaro . Pien d'imagini o d'estro Di poesia maestro. Caoti Rovildo, artelice

De l'inusato metro Par da' Precetti al novero, Che al Mandrian di Jetro Diè per l'elette genti Il Signor de' viventi. Tu il carme genetliaco,

Etrusca Sallo, interza, Sul cui labbro versatile L'aura di Pinde scherza, Motrice repeutina De l'armonia divina, E dal conserte triplice Piera al facciulio in petto

L'irrigator de l'anima Simmetrico diletto, E per eugnato forme Desti ragion che derme : Desti l'interno e giudice Di quante è più venusto, Dono del Ciol nen facile, Tatto do l'alma , il gusto, Che di natura e d'arte

Sfiora le grasie sparta. Mentr'io cen eli occhi in lagrim Mediterò solingo De la futura Italia L'orror, ebe adembro e fingo Nel pietoso lamento

# LA FENICE.

Do l'Idumeo concento.

Estratto d'un insigne apologo in prosa di Melchior Cesarotti.

L'avert superbo di gemmata coda, E il prepotente da l'adunco artiglio D'aquila cacciatrice altero figlio, Eil torrajoole che d'amer si loda, L'un depo l'altro di tentar con froda De la Fenice il cor ebber consiglio : Chi l'iri da lo penne, e chi del ciglio L'acume osteula, e chi sospir disnoda, D'aer nemboso abitatori , a prole Di mertal seme, io vi disdegue; ch quanto Senton di basse e vil vostre parele. Ben non caduce è mie deur, mio vanto. Diase, e rivolta a l'increato Sole Aperse l'ale, e il salutò col cauto: Oltremirabil fonte, D'indiffettibil lumo,

Deh! mi rinfranca di novelle piume. Nel tuo raggiante aspetto Quanto più Iguardo addentro, Tanto più scorgo cho di me sei centro. Tu già splendevi in seno

D'eternitade immoto, E tutto fuor di te notto era e vôto. Al vacuo orror antico Tu sorridesti, e intorne Fecoodità si dispiegò col giorno.

La rude inerte mole Copria la terra o il cielo, E inte formo costriguea fier gelo. Un de'tuoi rai la scosse ; Conobbe il Cass misura, Di vital gioia palpitò natura ;

E nel volubil corso Cho il nato mondo apria, La bellezza comparto o l'armonio. Gli astri, che a te corona Fan roteando e omaggio,

Non son che l'ombra del divin tuo raggio. Ardon , se Tu li guardi ; Se ti rivolgi, muti

Van d'ogni lamo ne l'orror perduti. Ma qual non bee torrente Di letisia infinita,

Chi To contempla, e in contemplarti ha vital Debl se una tna favilla M' incenda o mi distempre, Risorgerò per vagbeggiarti sempre. Ed ecco etereo

Vampo discendere. Che in men d'un attimo Cener la fe. O flor di vergine, Udisti? l'arabo Portento è imagine Vera di te.

ALLA FORTUNA.

# TRATTA DAL BATINO DI GIOVANNI DALLA CASA.

O di consiglio priva, E più mobil di sefiro, Che con Inbrico piè cammini, o Diva . Più incerta, più volubile D'onda rotante ne l' Ionio mar;

Se inaspettata si miseri Sorvieni , e destra il sen largando e provida Versi ricchezza e copia, Te di Giove progenie I creduli mortali usan chiamar. Te di ragion, To donna

Di sapienza appellano,

Te sol de la città rocca e colonna Maravigliando aggnardeno Promere il solio che dovria virtù. Ma qualor torva a scotere

Vai le logge de Grandi, e al pardel turbine Crolli le terri, e dissipi Le lungue opre de'secoli, Vana compagna di follia sel tu. Tu i miglior fraudi , o fregi

Di mal rapito titolo Tal che frutto non diè di fatti egregi ; Al prosperante e tamido Orgoglio lami tn maligna il fren,

E ridi poi che a proprio Talento il vedi perigliando correre Giojeas mente improvido La 've l'altier , fatt'umile ,

Pon giù sembiante di fiereaza pien. Deb aia, qualor tu passi Appo noi, che dimentica Del mio tugurio il brevo uscio trapassi.

O di spavento al Lazio Turbi le mura , e sanguinosa il suol z O di pace, i dissimili Vanni alternando, riconsoli i popoli, Tal in te tremo, n instabile,

Che fin seconda i poveri Mici lari oscuri tu porresti in duol.

PER L'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 1783.

# SCHERZO AD UNA REAL CENA.

On che l'Ore volubili Dei di nevosi e nubili A seppellir già van Il terso anno ottantenimo E settecenmillesimo Net flutto emerican : Sul cocchio aereostatico

A me nocchier pneumatica Aggarba di montar : Ricco d'aria infiammebile Per l'etra innavigabile

Or veglio navigar. Sol non v'andrà 'l naviglio Cui fee d'Esone il figlio, Che primo il mar tentò. Di Montgolfier l'impavido Ardir di senno gravido Prova maggior osò. Qualor ti studio o specolo, Invension del secolo , Quanto mi fai stupir? Ob d'nom mente versatile!

Restava, che volatile Bramassi divenir. Ma questo desiderio Non sense magisterio Di Providenza fu. lo so, che il ver non simulo ; È desso un nuovo stimulo Che spronaci lassù.

L'essenze ragionevoli Al mal portate, e fievoli Ad operare il ben, Lo ciel natale obliano E dietro si disviano A fantasma terren.

Alma a l'error contraria SI pensolone in aria Socrate andava allor, Che al trineato Strepsiade Apriva e ad Alcibiade

Il sofico tesor. Già premo l'onda fieres . E a la mazion siderea Sento ranirmi a vol-Oh vista l Oh meraviglia! Ma pria che da le ciglia Mi scappi il patrio suol :

A Te, Nume Borbooie, Gioja del cielo Ausonio, Drimo un delfico stral: To sei lume d'Arcadia. E d'ogni arte Palladia Argomento immortal.

#### L'UGUAGLIANZA CIVILE.

To Oto all ylumerfile Che Iddio sempre geometrissa. Piatone preeso Plutarco ne' Simposiaci. Lie, vitt, Paoszam, a.

OTALE a civil concordia Pon mano entro le chiome Genie nato d'insania, Che d'uguaglianza ha il nome, E mentre tutta agguaglia, Tutto sovverte e smaglia? Oh fellibil bilancia A giusto peso iniqua! Disuguaglianza è regola De l'universo antiqua, E bella appar natura

Ne l'inegual misura. No la misure ermonira Splende l' eterea mole, Cintia co'raggi argentei , Co'raggi d'ore il Sole, Marte iofiammato, e move, Placido lume, Giove. Rise l'idea de l'ordine, E antichità maestra -Scorta da lei l'artefice Vide invigibil destra

Temprante a equabil norma Moto, intervallo e forme. Vide , di luce oceano , L'astro sovran del centro Gli astri chiamar fuggevoli, Che ripiegati 'ndentro Rimisuraro intera L'elittica carriera. Vide dal loto sorgere Col volto al ciel converso L'nom , doppio Esser mirabile, Occhio de l' pniverso. Perchè vagheggi a tondo, E in se ricopi 'l mondo. Beeto inver! se a specchio De lo stellifer'etra Sa ricompor l'imagine, Che il primo Geométra Lassù compone e parte Con l'ineffabil'arte. Di Musa onor non abbia L'erratico selvaggio : Ragion l'abborre, e sgridalo L'interprete linguaggio, E innata a l'uman core Compassione e amore. Suree città : dimimile Entro il confin prescritto Valse, annodando gli uomini Non dissimili, il dritto t L'uno dal vario nacque ( Util concento ) e piacque, Piacque: e a'desir moltiplici Da l'incessabil morso Sollecitava industria Il provvido soccorso, Volta a diversi segni Varietà d'ingegni. Piacque; e girò concentriche Del comun Ben su'l perno Le rote ampie moltivaghe Il social governo, Equilibrando Temi Li messo co gli estremi. Piacque ; e conforme a l'intime L'esterior costumo Prostrò le fronti docili Al formideto Nume . Cui la folgore e'l tuopo Stan eireuendo il trono. Spinta dal core ergeasi Mortal preghiera al Cielo, Ed or su l'arco il vindico Tenne scoccar del telo,

Or di mollo anra in grombo Traca di grazio nembo. Ma che non può la tacita Foga limar de' tempi ? Che non impetra indomita Possa di tristi esempi? Crebbe, usurpande al vero Funesto error l'impero.

Che presagir? Sn 'I Caucaso Sta di Gapeto il figlio : Sta sotto l'Etna Encelado, Forza renza consiglio Precipita sé stessa Da natio morbo appressa. O Marescalchi, e Genio

De la tua patria degno! Da la speransa pubblica Al riverito segno Or che la mae distendi .

Al mie cantar intendi. A superbo edificio

Fronte si dee superba , Che qual pomposo e fulgido Oper dentro riserba. Faceia lontana fede Al passeggier che 'l rede.

La de gli eventi origine E 1 corso a To non chinde Sofia, che il saggio illumina, Ed il profano illodo, Sofia, che l'uomo atterra. Se co gl'Iddii vuol guerra.

Ma lungo dir è impaccio A veloci intelletti: Infinita materia Coglier da brevi detti Piace a nuo spirto accenso Di minurar l'immeneo.

Lisci l'orecebio, o l'anime Palpi d'ignara turba Ambiziosa insidia, Che ragion torce n turba, E via via move affetto Soverchiator del retto

Da l'arco a me non faggono Strali radenti 'I suolo ; Son d'ale armati , o levano : Seco i gran nomi a volo, I grao nomi c'hao serto D'incorruttibil merto,

Perciò non vile io celebro Te di viltà nemico, Te di virtà grand'auspice, To delle Muse amico. To de l'arti leggiadre Al par giodice e padre,

Di lor , con destro aururio ; Tinfuso il Ciel vaghessa; Signorilmente splendere Su lor tu fai riechessa, De l'uom astro verace Quando del senno è face. Guidate da le Grazie D'ogni doconza altrici

Al retto , al ver preparano Le iodustri imitatrici I cuor, che forma han sempre Da lo scoaibil tempre.

Liba lo aguardo cupido Le imagini del Bello :

Che se le fa suggello , E idee ritemen moth A volgar mente ignoti. Conscie di sè, nè immen Di te l'otil palestre Te pur desian perpetno, O Dittator bimestre : Ma il desin non ha lode Che al successor fa frode.

Varean sentite a l'anima ,

A Giore prole e a Temide Eonomia, Dice, e Irene Partono incarchi, e alternano Veci ed onor, di bene, Dispensiere a'mortali Inegnalmente uguali.

# TRATTA DA POPE.

IMPERO UNIVERSALE DELLA MUSICA. SCHNDETE, Olimpicho Muse, e cantate, E agli strumenti vario-spirabili La vario-armonica voce accordate Spirto di Musica penetri e morda In dilettevole tnon di letinia L'oboe patetico, l'arguta corda, Già le del Tempio vôlte festive Impanienti son di ribattere Le rotte in vortici anre giulive. Ecco in gravisine note allungate Do maestoso Organn soffia D Sceodete, Olimpiche Mnse, e cantate, Quai molli , limpide voci roavi La tesa obliqua coora salutano Or la percuotoco acute e gravil E come inerespani l'aria in tremori, Ricresce a ferro l'ardita Musica , Retto dell'anima, gioja de'cuori Or fugge tremola, liscia, e scolpisc Le più mioute grazie melodiche; Poi scema, apergesi, illanguidisce Per te a'ammodano l'umano menti. Bella Armonia : tu sei che moderi Affetti indocili d'umane genti : E quando smodano di spanta gioja, Gli ammorzi : o avvivi co' tuoi be' numeri , Quando gli agghiarcia l'ingrata noja, Per te serenasi Melanconia: Le braccia pigre dispiega Morfee ; Spo tosco Invidia versare obblia. E so di Patria levani all'armi Offces dritte, ne' petti accendeni

Lo spirto bellico col suon dell'armi-Testimos l'argivo abete Che sEdo l'intatto mar, Quando vide l'inquinte Pelie quercie accompagnar

Il Cantor Trace, che autiso

Sulla poppa musicò, E gli Eroi d'un improvviso Margial foco inflammo. Alle note vigorose Della cetra , al suon de carmi ,

Rupi e mare e ciel rispose: Greci Numi, all'armi all'armi ! Al Canto memorando Que'figli della gloria ,

L'un l'altro incoraggiando Agognaro le Colchiche contrade E le destre animate alla Vittoria Correano al fianco ad isnudar le spede. Ma quando dentro le Tartarce soglie Che l'effocato Flegetonte accerchia, Invittissimo Amor, traesti il Vate

Al tristo regno delle squaillid'Ombre t Quali mai voci s'ndiro Bimonar l'Inferne Grotte? Quali mai viste appariro Nelle Case della Notte?

Facelle orribili Rompon le tenebre Scuro-visibili : Spirti che gemono. Smeniori accenti.

Sordi lamenti. Udite | Ei tocca la dorata Cetera , Gli si fan presso le smilze Fantasime, E agli spirti scempiati il duolo alleviasi; Sulla rota in fuggir s' erresta Issione ; Sisifo, lo tuo gran sasso sta immobile : Il drappel degli spettri in dense vagola ; Su giacigli di ferro si prostendono

L'aspre Enmenidi ultrici : Sol ritte interno alle lor teste pendono Le Serpi ascoltatrici.

Pe'ruscei che garrendo s'aggirano , Per l'aurette odorose ehe spirano Sulle rose , regine de' fior : Per gli Eroi che giojosi passeggiano Dove Elisi affodilli gialleggiano

Olezzanti balsamico odor: Torni al vedovo consorte, Euridice a me rendete;

O nel Regno della morte Me con essa rationete. Ei cantò. Pluto concesso All'armonica preghiera t E Persefone gli cosse Rediviva la mogliera.

Preda difficile, ma gloriosa: Perciò che nore volte l'attornia L'irremeabile Stige odiosa. Che non può Musica? Che non può Amore?

S'ambo forsaro la legge ferrea. E impietosirono di Pluto il core? Perchè tropp' avido l'incante eiglia L'Amator volge ? Ella dileguasi.

Qual insanabile furor lo piglia? Là dove i monti

Precipitevoli

Spingon le fronti Più disagevoli : Dove rimormora I abirintee Il freddo Tanai .

Dolente Orfee Disfoga ai venti I suoi lamenti , Chiamando oh Dio l

Lacara ombradi Loi che già spario. Dalle Furie eircondato Disperato .

Lungo il Rodope nevoso Va tremante. Palpitante,

Per l'ardor ch'ha in cor nascoso Mori alfin t ma sul momento Che l'oppresse il negro fato, D'Enridice il nome amato

Sulle labbra gli tremò. Euridice allor col vento Ripete la valle e il monte : Euridice il bosco, il fonte

D'ogni interno replicò. Cod la Music'arte Dentro gli umani petti

A suo poter conturba e rico I domeroli affetti. D' affanno atre tempeste

Essa tranquilla, e molce L'ire del Fato infeste. Gioje novelle spuntano Ov'ella canti . o suoni :

Pelicità coronasi De'suoi celesti doni. Oceata ben l'alms Vergine Ch' oggi va lieta di votivo onore, Arte Divina intese,

E tutta consacrolla al suo Fattore, Ella da canne argentee Sacri modi traca;

E il pien concento armoni Calda d'Iddio reggea. Le Essense focceissime, immorteli Dalle stellanti porte s'affacciàro ;

E librate sull'ali La melodia delcissima ascoltaco. E umane alme rapite Delle possenti note S'elser lievi e spedite

Alle celesti rote . E quivi il Ver cercerono A niun altro secondo Cupide, e in sen volerono

Del Correttor del Mondo. Dunque d'Orfeo sia muto Chi sciorrà in avvenir ascrea favella. A Cecilia è tributo

Quel che Tesoro d'Armonia s'appella. Al suono grazioso

Quei trasse un' ombra dal mentito Eliso. Questa l'anime innalas al peradiso.

# DAL LATING DI NAVAGERO.

1.

E'l fonte à gelido Salubre è l'onda, E d'orbe tenere Rida la sponda. E i Soli altissima Selva rimove: Nè trae più placida L'ancetta altrore.

Né trae più placida L'ancetta altrore. E'l pien meriggio Spande gran rampo Se'l grare Sirio Abbronza il campo.

Se il caldo ambasciati a Viatore , il passo Ferma : procedere Niega il piè lasso. L'ardor con Zefiro Posando a liete Ombre , e al bel rivolo Trarmi la sets.

II.

Esz in un florido Giardin morea, E a gigli candidi Rose intessea, Quando Cupidine ( Ch'iri s'ascose Ravvileppatesi Tra quelle rose )

Resiste, e indomito D'ali giocando Que' fior distessere Va riprovando. Ma come scorgere

Potéo l'intatte
Degne di Venere
Poma di latte,
E l'arvenerole
Volto rosato,
Gli Dei medesimi
A mover mato,
E olir d'ambrosia
Senti le chiome
Con quanti all'Arabo
Odor dan nomer

Va, disso, corcati, Madre, altr'Amore; lo'n questa reggia Starò Signore,

Ш.

Gra' di pruine e ghiaccio Irto i bianchi capelli, Il Yerao cesse al tepido Spirar de'venticelli. Già alle chiare aure il nitido Volto riporge; e il colle E il pian d'ornar sollecita

La Primarera molle:
Le tempie alsa odorifere
Dal rosco sen di Flora;
La terra di multiplici
Fioretti si colora,

Ore Amor volga i rividi Lumi, e'l leggiadro piede, Le nubi si dispergono, Serenità succede,

Serenith succede,
Premo è Ciprigna, ed eccita
Fiamma na enor gioconda
E di vitale incendio
Tutte le cose inonda,

Cerchio a lei fanno, e tessono Tremie di fior diverse Le Grazie, il crin d'Assiria Alma fragranza asperse.

Alma fragranta asperse.
Chi qua, chi là saltellano
Mille Garson pennati,
E con man certa avventano
Nembo di strali acnti.

Tutti animai dolcimimo Calor comprende, e regge. E per i lieti pascoli Scherza ragando il gregge.

Canta dal poggio il tenere Pastor la sua Nigella , E i dolei modi allettano La pascitrice agnella. Nora gli angelli serpere Senton doleczna al core , E al verde bosco inergnano

A risonar d'amore.

Geme soletta, e muera
Su ramo alto posando,
Piange la madre Tracia
D'Iti il destin nefando.

Grazie agli Iddii , che harbaro Lito da nei lontano Vide al fier atto scendere La scellerata mano.

Figlio infelice l ei cupido D'abbandonar sè stesso Al noto sen, le braccia Rende al materno amplesso: Ella feroce, e l'anima D'ogni pietà ribelle

Dal busto esangue il teschio Col duro acciar divelle. Stolta, che festi? a perdere Qual mai furor ti spinse Lui, che dal sen tao proprio Il primo latte attinse?

A vezseggiarlo in teneri Modi se'pur tu avvezza ; Co'voti tuoi pur l'ultima Bramari a lui vecchiezza,

Ah! genitore ; ah misero,

Patto al tuo figlio tomba! Qual freddo gel, prendondoti I semi, al cor ti piomba, Or che dell'empia moglio L'opre d'orror ripiene

Vedi, e su l'atre tavole L'ablominato cene? Furor cel forro vindice Te a ta medesmo invola: Già a loi t'avventi; Ell'agile

Mette le penne, o vola.

Ah! dratto è ben, perpetuo
Sparga pianto e querele;
Porti così il demerito

Dell'anima crudele.
Noi finché April fiorifero
Gioja d'interno spira ;
E da'bei celli aerei
Più mite aura sospira;
Qui dove Insidissimo
Tra la fiorita sponda
Ruscel con liere fremito

Valge la limpid' onda; Noi di due Spati il tanero Direm bennato ardorer Con l'arce, e con la fisecola Direm che possa Amore, Amor lo tigri Armenio Doma, e il Leon rugghiante; E di nasu toglia il fulmine

Al Reguator Tonante: Scorto da lai la pallide Ombre appressar poteo, E di Pitton l'orribili Sedi l'Odrizio Orfeo; Dell'inflessibil' Eeste Le forme dispictato, No payanto l'Eumonidi

Le torme displeates,
the parameter is presented in the parameter is possible for a present in the parameter in the parameter

E l'amor prisco obblia:
E sol pel vago Calao
Prova d'Amor percossa,
E per lui sol gli avvampane
L'ime midolle a l'ossa.
Te Calae sol di Borca
Figlio, a d'Orisia bella,
Ta i cavi sassi suomano.

Te il verdo bosco appella.

Per te dal cor sollocito
D'Orfeo cesse la cabna;
In to sol arde Ei pascere
L'inconsolabil'alma.
Coppia amorosa, e fervida

Coppia amorosa, e fer Di maritale affette, Or che delibi il nettare D'nn facile diletto;
Puoi dall'alterna scorgere
Fiamma che non s'ammorsa;
Quat sia del Nume Idaho
L'onnipossenta forza.

### IL CARATTERE.

Su vnoi del mio carattere, Bella Taresa, aver Saggio non monsogner, L'avrai, non temi. Jori il tuo conno adempiero Mal seppi ; innansi a te Possibile non è Che il cor non tremi. Al suo tremar resistare S'adoperava invan L'irrequieta man, La penna istersa, E nel sudor, che subita La fronto a ma bagno, L'anima palesò La tema improma. Sebbeno in queste linea In nulla incontrerai Che possa a' tuoi bei rai Apparir vago ; Almen t'allisa al aitido Poglio, e nel suo candor Conosci del mio cor

La vara immago.

# SONETTI

SULL' ARMONIA.

# SONETTI PROEMIALL

î.

Dr tua degnate vision ritente, Siderea Diva, il malagerel calle, E lieto de l'indocile argomente

Sommetto al peso l'animose spalle.

Per far men greu del cammin lo stonto
Ch'or poggia in balan, or si dirinpa in valle.

Dal plettro, ch'e tuo don, i rarric concento
Per lusingar l'orecchie inla e galle.

Chè l'uso stil, tun mercrò, oltre al instala
Aare si stenda, a l'amiro alpino varca
Privilegiato di melodiche ale.

Livor suo serpi invan contro gl'inarca; A dispetto di lui vivrà immoriale; Chè do mici dritti l'avvenir s' incarca.

63

#### 11.

Assensa gli occhi, i csin tutt'oro, e in mento Tutto d'arcani numeri stelleto, Dall'albergo discese arduo del fato

Dall'albergo discese arduo del fato Donna, anzi Diva, e mi si pose e canto; E disse: tu, che ingagliardisci'l canto

E disso: tu, che ingagliardisci I canto Di forma nova, di dottrina armeto, Abbiti questo colassi temprato Sol per quell'un,che in ben ritrarmi ha vento.

E diemmi un plettro, opra celeste, ov'era Sculta un'iride, nu astro, e un a Sirena Rivolgitrice dell'eterea spera.

Rivolgitrice dell'eterea spera. Poiché disparre, l'apollince vene Sgorgommi all'elme del bel dono altere, E corse al labbre d'armonia ripiena.

# III. 1775

Doro le tente vigilate e sparte Rime, elso stance avrian forse l'ingegeo Qual è più destro per salire al segno, Ond'uom da volgar turba si diparte;

S' io meritai di te, merando in carte Arduo lavoro di memoria degno, Vergiae, e comi di tua lodi l' regno, Quello correndo dalla music'arta:

Deh quando, operto il carcer che mi serre, Vedrommi sotto il più Cirra, Elicona, E' li toro macro eli via i buon fa guerra; Dammi ascoltar la malodia che suona In Gel si dolce, o, qual non bramo in terra, Ouivi d'eterni ria cimper corona.

# PER S. CECILIA.

Terro l'orbe è armonia : l'Olimpo è ectra, Che dal falibro divin le lodi zuona : Cetra è I fiammante viaggiator dell'etra

Co'varj moudi che gli fan corona. Cetera è l'occia, se poggie a erretra, E sogli a spechi, alto mugghiando, introne: Cetera è l'aer, che dal foco impetra

Voce or d'austro or di borea, a in fulmin tuona. E quanto guissa, ormeggia e va su l'ale Plaude alla man cho lo nutrica e bea: Notta ne parla al di che smonta o mila,

E l'uom, sembiassa dell'eterna Idea, Sovran dell'universo, alma immortale, La tue gloria, o Signor, tacer potea?

#### PER LA MEDESIMA.

Nov tacque: encor la sacra aura giudra Piena è del canto del pastor scettrato ; E la fida a Mosè spiaggia oritrea

Suona l'egizio memorabil fato.

Non tacque ; a del futuro il vel fendoa
D'inni celetti l'atticinio elato;
A cui dinanzi in lucid'ombre ardea
Il mistero da secoli velato.

Qual destin fa'ribella arte e netura?
Chi l'un genio dall'altro eggi ha diriso;
Cho il fattor a' obbilò per la fattura?
La Vergine dicca: stavale in viso
L'anima offesa dalla ree ventura;
L'anima armonissata in paradiso.

# PIL SIGNOR GIACOMO PRICE INGLESE

BEREGIO SONATOR DI FIGLINO,

#### 1788.

Tan l'inchisotro vergato e tra l'cinabre Mentro innansi e cotsui stayan le carté L'anra aspoitando, ore Armonía compart Yalor da render molle il cer più scabre; Mosse dall ereo di concessi febro Eco unir voci di doleran sparte, Che insulte ancora dal poter dall'arte La russica natura avea sul lalbro, Marariciliar l'insuistato suono

Le accolte genti ; a rifioria d'onore L'emulo di Terpandro e di Tirteo. Pebo, che udival da vicin, gli feo Don dol suo plettro; ne gli tace 'l core, Chè minor dolla mano era quel dono.

# ALL' ANNO SESSANTESIMO,

SER tu, t'eppressi, sessagesim'anno ; Ti raffiguro al erin brinato, al lento Passo, a'fastidj, e a quel che meni effani

Dopo il piacer che trapanto qual vento.
Ma forse i dritti tuoi vigor non hanno
In totto farmi d'allegrezas apento:
Verdi sal tergo i tuoi fratei mi stanno,
Il numer sonne, il lor peon non sento.
La figurata damascena argilla,
Grave allo spirto inerero, annor hon gege

Il divin foco che da lui sfeville.

Miralo in questa che non fia l'estrema
Fatica, o nell'indomsta pupilla,
Specchio doll'alma che di te non trema,

Altera poscit opem res, et conjurat omice.
Hoaat. Da Antz Port.

Su l'ale che Sofia mi pose al tergo, E un vivo e pronto immaginar disciolse Per vie, dovo unll'altro accor s'avvolse, Oltre'l vulgo e i vulgar suggetti io m'ergo.

Ma pria di tarda lima affino e tergo L'opra, che lungo studio in mente accolse; Ne arator con più stento il terron volse;

Traendo il solco che gli annera a tergo.
Sopra gli ami mal crede andar solingo
Chi pur da genio scorto o facil uso
Corre "l difficil delle Muse aringo,

A gran nome è fatica innaozi, e chimo Il passo ad uom troppo da lei guardingo, Che muor tutto, ovo tronchi Atropo il fuso.

#### IL GENIO.

Save, o sciutilla dell'eterno lume, Genio divin: tu, poiche un' alma accendi, Di qual poma la informe, e qual la rendi, Che l'uom per poco nnn rassembra un Nume i Non è pupilla di si forte acume

Che là peuriri, ove lo sguardo intendi; Në raggiungon tuo vol, se'l volo estendi; D'aquila velocissima le pinme. Di mille ohlietti svariati e sparti Un ne componi; e d'un mille ne erei

Un ne componi, e d'un mille ne crei Spirto in mille diffuso e mille parti. Tu'l creato ideel mondo rierci, Tu raddoppi natura, o tue son l'arti, Ch'hanno i mortali d'emular gli Dei.

#### L'ENTUSIASMO.

Qual ignoto mi porta impeto, e dove? Son io libere spirto o a' membri affianc? In un punto trasvolo etra cod abisso, E la folgore aceendo in mano a Giove, Forn'è l'acero furor che fa sue prove In me, quai vider già Tebro ed llisso, Maggior del fato che a' mortuli è fisso; Maggior di ei rhe in su la cota move?

D'affetti intanto e di peosieri ondeggio In uno quari mar che cela il lito, E nulla fuor che vision non veggio.

Quando il confin, eni circocrisse il dito Dell'Eterno, m'arresto; e qui vagheggio In caligin l'idea dell'Infinito.

# IL RETTO USO DELLA MUSICA.

DEGLI affetti Armonía seco divida, Pallede a un tempo e Citerea, l'impero; Ne la Diva, che vinse il pomo in Ida, Quella offenda dall'asta e dal cimiero. Al valor giovi, a voluttà sorrida,

Del bel, del grande interpreto e del vero; Ne artificio importun prema e recida I begl'impeti al cer, l'ale al pensiero. A ritrar da natura i sensi avezza

A ritrar da natura i sensi avezza Gli accenti e i moti anco ne attinga, e n'esca Bella varietà, varia bellezza. E mentre di salubre amaloii caca

Sparge ne' petti la natía dolcezza, Në spiaccia a' saggi, në a' vulgari incresca.

# SULLO STESSO ARGOMENTO,

Ou ne' bei giorni della culta Atene Musica delle belle alme ernamento, Quando virito ol tragico lameeto Dal teatro echeggiava e dalle acme! De' greui padri alle prodotte cene Giungea decore il derico atromento, Ne a giorino co periglio era e tormento Il nottarno apparire d'empie girene.

Agli nomiai il cantor sacro, ed a' Numi Caro le Argive discorrea contrade, Delle leggi custode e de'costumi. Gli oudoggiavan di popolo le strade

Poco men fatte di letizia fiumi, Oh aurei giorni! ahi tralignata etade!

AL MARSTRO

#### GIUS. NICOLINI PIACENTINO

PER LA SUA PAIMA OPERA NEL R. D. TEATRO DE PARMA.

1793.

Sa nel primiero tentral tuo volo Tanto poter di melodia dispieghi, Che l'alme eccelse e le valgari un solo Diletto inendi, e uno stapor sol leghi;

Directio mandi, è uno sinpor sol leghi; So a lei, che l'altrui ben fa proprio du La bocca infreni o a cortesfa la pieghi, Sorgente onor dell'Apollineo stuolo,

Cni guiderdon di lode invan si nieghi; Se in Trebbis nato a noi se grande, e sali Cotanto, o Nicolin, posto fra due Sovrani spirti delle armoniebe ali; Non guari andrà, che dalle tempie que

Non guari andrà, else dalle tempie sue Le douate un di fronde immortali Vebo si tolga per ornar le tue.

#### AL MALSTED

### PERDINANDO PAÑR.

Sicconz suel, poiché diversa e ria Tempra seompose i ben tessuti inmori, Medica man con suechi d'ecle e fiori Riccoppoti all'amica indel di pris. Tal, quend'Argo è rigito giorni fioria, Bell'arte intesa n'entemprar ne'eori Dell'ira del piacer gli opposit erdori, Del pianto e del terror corse la via.

Pair, se len guati, è questo il più hel ramo. Cho dalla pianta musical consurgo A'discepol di Taronto e di Samo. Oggi nun à chi a desiarlo insurga,

Oggi nun à chi a desiarlo insurga, Men chi sen fregi : oh mal seme d'Ademo, Cicco a quel che diletta, assenna o purga!

#### SCADIMENTO DELLA MUSICA.

Disio del novo e del piacer, che ennoda Al frel lo spirto in suo sperar deluso, Per vicenda fatal del gusto, ha chiuso Le rette vie della vercec toda.

E Ausonie par che dell'error si gode, Ammeliata dall'ignobil uso; E plaude al faiso, il vero morto cacluso, Sensa rossor dell'avidente frode. E come altre aspettar, poiché il destino

Dell'arte è posto in mano a tal, cui giova Mon raccor frutti che fioretti e fronda? Nò in maquo inshite gonte alcun si trora, Che lei richiami sul primier cammino, E Periclo non torna o Epanninonda.

#### A BENEDETTO MARCELLO.

Purso d'etirbie idee, d'itale ingegne Queude, Marcelle, cen tue note caprimi I santi affanni del ceutor più degan, E al par d'Atene in grido Adria sublimia; E intento aggiugnia na mento aguo Con tal lavor che il tempo indarno lum; E un seggio acquisti d'Armoné nel regno, Maggior fra i grandi a non secondo ai primi; Parmi vedor nulle tue carte anore,

Parmi vedor nallo (no carlo amore, L'amor ch'he di lassé ferma e misura, Prender empiri o tempre ignote al core; E questo mentre a sè stemo si fura Fra la gioia diviso e fra l'dollere, Quasi dell'asta inschier patture.

Quasi dell'arte ingelesir natura.

#### IL BELLO MUSICO IDEALE.

Quat puessi più per intalletto d'arte, E di natura che dell'orte è duce, Nelle armoniche forme, onde la carte Tu segni, l'ideal beltà riluce. Dal genio nate e da ragion cosparte Moron diletto, che dal vere he luce;

novo dicto, ene dai vero ne uco;

Scerra dei sensi la divinn parte,

E all'origine sua la riconduce.

Che se in lebbro, in metello, in bosso, in cor
L'alto concetto de sè stesso scema, (da

Perchò e risponder la materia è sorda; Chi dritto estima, non è men suprema L'opra che al sommo dell'idea s'accorda Fuor di voca che allenta, a man che troma.

## GIUSEPPE TARTINI

0 0 0 1 1 1

# L'ESPRESSIONE DEL SUONO.

O sonoro ondeggier d'aere y che y moi?
Da qual ven movesti, ed a qual anni
Termin co' verj predubil tuoi
Guizzi or lenti or veloci, er elli or hami?
Feme ragiona, che cotanto pnoi,
Che le sorelle in pregio arti trapani
Che farmati per to sursero croi;
Che egmesi i furo erbori a sani.

Quel concetto e costume e quale immago Pe<sup>\*</sup>tuoi nameri espressa eppar, si ch'io Suon noi tenga insensate, incerto e vago?

Suon nol tenga insensato, inecrto e vago Il gallico Lucian disse i l'udio L'eusonio Lino, e'l dimander fe' pago Con quell'arco che visse ogni desio.

# LO STESSO

SCOPRITORE DEL TERES STOND E MARSING DE NUOVA SCUGEA.

O da mirarsi cen le ciglie in acco, Chi ti spirò qued di cencenti arreno Stil, che trasfuso al consepvol acco D'alta scola ti feo padre e sorano? Non mei d'ingiunic costre Italia parco, Stranier geloso e te s'oppose invano; Chò al contrastato onor ti epristi l'arco Col potte dell'imegeno a delle mano,

La qual mentre scolpie dalla sonore Corda quell'une voce euree, cha in pria Forma non chbe e nun errà da poi , Laso a Terpendro dell'Eliso e'tuoi Vanti inchinàro, e zu l'elerse via Perra l'orfica cetra satro minore.

# A MARTINI E VALLOTTI

MM. CC

Dono seco dal Gol chi lo dist'a
Del suo cammino, e lo ricere allroade ?
Chi difforme dal prisco abito infondo
All' arbitra de corri Melodia ?
Della germana allato Peesia
Yanto trioni, a boo "area head" ondo;
Ornate già d'incerruttibili frondo
L'incursa amondo di tripi anedo
L'incursa amondo di tripi anedo
Fello d'incerva condi tripi anedo
Fello d'incerva condi tripi anedo
Fello di tripi anedo di tripi anedo
Fello di bitta d'escer anerillo.
Diverse, deo dibitità d'escer anerillo.

Or non più, chè in umile oscuro ammanto Duo Davidici spirti a lor le belle Tornar fattesse prime e I primo vanto.

### EXIMENO

# PROMOTORS DEL SISTEMA ASISTOSSENICO.

Distrao alla scorta dell'antico Saggio, Cho udi primire delle stellanti rote Armonissaro il circuler viaggio, E dall'incudo argomentò le noto, Da matcia guidete o dal suo raggio, Per mirar quano e quanta e quel che puoto, All'orbitrio de sonsi ed al serveggio statissero armonia neuno remoteio

Motiero armonia ponne remote
Dall'usana vulgar. Senna, Tamigi
Arno, Eridano e Spree videro a prosa
Novrlle orme affoudar vecebi vestigi,
Ma d'araba ligure nos elecçiova?
Minice è vana, se de suoi prestigi
Non inganta glio orecchio el Teor pon mova,

#### AL MARSTAO

#### PERDINANDO PAÑR.

1793

L'AMOR del bello o la ragion dell'erte Fur l'aure o l'ali, onde la mento achea Levossi a vagheggior quell'una idea, Cho i tesor d'armonia chiude e romparte. Di lei riflessa su l'industri carte

La non mentita immagine ridea, E, delizio de'senti, 'l cor pascea Senz onta o frodo alla più nobil parto. Ch'or nudo espresso, or traspario velato U ver maisennes; e la difficil laudo

Il ver maisempre; e la difficil laude Al musico testor sonava intorno. Alunno d'Aristosseno, t'opplande Ozgi la patria: deh t'opplanda un giorno Alunno di Pitagora o di Plato!

# APOLOGIA DELL'ANTECEDENTE.

1708

Nos io, nomico di mensogna e frede, Crebis del vero si del ver sceno i del vera Quando su l'ate della greca lode I Il musico tuo genio i del legio del levia. Volger giudicio vaneggiò i l'uom prodo Straniero merto no fe's uo giammati; E mon di pleuso vulentier ann rode; Che l'eunsapreol cor vince d'aussi. Del mirto trettral cinto lo chiome.

Del mirto tretral e into lo chiome
To l'auor patrio i railuta, o intouona
A quol dei due miglior torno il tuo nome,
Se buon successo a meglio osar ne sprono,
Non guari andrà che cingerai, già domo
D'invidia l'erti, la maggior carona.

## ALLO STESSO.

1799

Pranamo, e nol diss'io? Puor della meta Especto sastiier l'arco non toude; Ne pion del Nume, qual son io, poeta Tesse lusinga, nè ragione effende.

Proverbio auties c the non è profeta
In petria sor perde, c al ver suod citto rende.

Vedi Farmi doppine cli applauti, e lieta
Trar dach occhi ell'error l'invido bendo.
Tuo nome intatote, che gran volo impenne,
Dell'Eridano, all'latro, all'Ehro, al Tego
Sparia, o la fama de migliuri inforsa.

Che fia poi quando l'inventrice penna Tutta figuri d'armonia l'immago, E na vogga stupir l'Espero e l'Orsa?

# ALLO SYESSO

IL GUSTO.

Querraro, interno e d'ogni menda schietto Senso del hello e del gentil, di cui Privilegia talor natura il petto Do pochi a imitar nati i pregi sui, Como semplice mai vario perfetto Fa di sè mostra, o Paor, no' modi tui? Parla in cesti i pensier, parla l'affetto,

Moltiplicato de il Affetto fibrui. L'improsta noia e den neppar perdona A'tocchi arguti del piacer più riro, Non resiste al poter dello suo tempro; Chò quel miracol d'arie, ondo risona L'italo accordo del concento Argivo, Moro dal vor che solo piace, e acmpre.

#### UTILITA' DELLA MUSICA

Sr l'omerica tromba ed il tebano Plettro dal vero testimon par sono, Un destro modnlar di voce, un tnomo È doler refrigeria ad nom non sano. Salute ansi talor, ternando vanu Di Coo l'ingegno, d'armunia fa doco.

Di Go l'ingegno, d'armunia in dono. Funr d'essa, tanto l'è enguata e prosa, Il buon corra vital testossi invano. D'ambo i gioghi signor Felso non sempre Tiena i morbi in fingar le vie del figlio, Che in Epidanro t'amutò aembianti.

Dell'arte propria sua l'invitte tempre Dispiega, ob vista l nel maggior periglin; I suoni, i balli e la magia de'canti.

AL CHARRY ARATE

# SAVERIO BETTINELLI.

Denger, o Saverio, la cerudal che in fasce Nebe piestas, a i piunit ra seude febre Il tuo luone frate d'affannone e cerbre Deglie contriata, a i membri adulti ce pasce? E se la figlia del mattin rinasce; O notta standa il vol dallo tambiro, La troppo, cimbi i temuta cen fumbro per del contributo del contributo del contributo del Cli appra, a l'ange dell' eveno ma prote Cli appra, a l'ange dell' eveno ma prote Pennia necla, a del acquesti mi

Peonia scola , a de' seguaci sui L'arti imperfette e di cortezza vôto , Alcun salga ad Igéa de' carmi tui ; Noro non è che l'apollinee nota Alla Parca di man tolgano altrui,

#### LA NOSTALGIA ELVETICA

RISTEGLIATA DAL BANS-DES-VACEUS.

Non tanto risanar gl'infermi, quanto Di morbo esser cagione, e la chiarezza Del senno involger d'una trista ebbresza, Dell'arta fin melodicos incanto.

Elveria il sa, cui su la guancia il pianto Transe il dulor dal patrio nido, avvessa A risontirna la matia vaghezza La qual somplice sua rustico canto.

In qual semplice sun rustico canto.

Dolec cauto e fatal l s'altri la speme
Sola in vita ritenno; altri la fede
Rotta, ed altri il timor condume a merte.

Ma nell'aspetto della varia sorte Di chi muor, di chi vive, e spera e teme Miracolo maggior non s'ode o vede.

#### PYFORTHNIO DELL' AUTORE.

Quanto il giovin Pelleo portò su Tebe I di fnocsti, a la becsia terra Sotto la spada, che in sua man non cibbe, Micrabile ascetto offria di merra;

loviolata le paterne glebe S'attero a lui , che sorvalando atterra L'ardir seguace dell'Aonia plebe

E fra i Anmi n gli evoi si mesce ed erra. Marte nr vegg'io, che in su'mici paschi aclo di earmi Dircei fabbro non vila, (campa,

E l'armain cavalla nrme vi stampa, le valmi a schermo nor di lanre, o stile Che dell'aura d'Apollo arda e divampa, Tanto i sacri intelletti or s' banno a vile!

### MUSICA

ECCITANTE NA' GIOTANETTI L'ANORE BELL' ORDINE,

Cona a strann romor si scota e piega Fanciul che pare, a là, d'ond'esce, attende Col cuor ch'indi conformi i moti prenda, Poichè al senso l'affatto è sempre in lega ; Tal, se da corda n legao si dispiega

Tal, se da corda n legao a depuega Tenor varin di nota, ad esso intenda Giorina spirto, a la beltà n'apprende Pol magistero che le accorda e lega; E suere in un col musico tesoro.

Quasi aura surta da salubre loco, Dell'ordina l'immago e del decoro, Alla qual si conforma, a poco a poco Opra movendo di più fin lavoro, E virtute seguir gli è usanza e gioco,

# LA STESSA

BALLEGRATRICE DELL' ANIMO.

Quanno al toro la fronta il Sole inaura, E di Chride i passi ingenama Aprila, Un vento surge dalla parie manra, D'odor di germi eccitator sottila.

Ma dolce e cara più d'armonic'anra, Che fa d'incolto e romo un cor genti'e, Il mio di vital gioia empio e ristaura, Nè so qual altra immaginar simile.

Se della scorza l'un cerca a riafranca Le tempre offese dall'ingrata bruma, Cha rattrista i viventi, e'l suolo imbianca: L'altra quel dentre n'avvalora, e alluma

L'altra quel dentro n'avvalora, e allums L'anima sì, che di sè conscia e franca Sovra sè s'alsa, e a maggior vul s'impiuma.

#### SULLO STESSO SOCCETTO.

Sa in grave e rio pensier l'alma rinfosca, O fa strazio dal cor cura mordace, Non val che scorga a'l soo miglior conesca, Ragiona in sè tutta s'accengina a tace. E dal duol, dal vonon che m'ange e attosca

E dal duol, dal venon che m'ange e attosca Chieggio invano a Sofia farmaco a pace; Chè incontro al var sua vista è inferma e losca; O di lui rado accende a' rai sua face. Se al vario e varo delle core aspetto

Volgomi, d'onda ogni animal che ha vita Bee con l'anra a coi Sol festa e diletto, Tutto m'è noja; ma se viemmi udita Voce vibrata da canoro petto,

Altra a sanar non mi bisogna aita.

#### ALLA MARCHUSA

# TERESA CAROLINA

CORRADI-CERVI-PAVERI.

Quanto seingli, Toresa, i dolci modi, Cui la stessa vorria dal canto Dea, Nall'anima li sento, a tal la bea Dolcessa, che dal fral par cha si snodi.

I casi avversi, i tristi ingaoni a gli odi Da invidia mossi o da fortuna rea Metto in bando il piacer, cui nutro a crea Tua voce, a intanto tu n'esulti a godi. E n'hai beo d'onde; chè se tal l'avesso Spinta, o da si bei labbri, o d'un si vago Sorriam adorcos, a ce si a nero cipito.

Sorrus adoroa, a coi si nero cigito, Qualche Sirena, a qoesta avria concesso L'orecchie, indamo del suo fin presago, No passava oltre di Laerte il figlio.

#### ALLA MEDESIMA.

Pv saggio Ulisse per campar dal sisco Se all'albero si struse, a sorda cera Raccomandata la compagna schiera, Presta a cadervi, come augello in visco. Neppur io men di lui, Doona, del prisco Scolo, a di bellessa immago altera, s' Cai par forse o simile altra noo v'ara, Se del disio d'uditi' l'en nodrisco.

Se del disto d'udsti I cor nodrisco. Qoalor si move da quel delce riso La cara voce, che mortal non zona ; Parmi , è ver , da me stesso andar diviso ;

Ma la parte che sento a cha ragiona Penden concordi dal celeste viso, E dell'nna al gioir l'altra consona.

### LA PITTURA E LA MUSICA

# A BINCONTRO.

TAMMERO, conscio che m'ingapni, e a'vivi Colori applaudo, onde con man sicura Pencelloggiando, per sottil misura

D'ombre odi lumi, mute telo avviri, Cod del tempo in l'ira preservii Col poter quasi raddoppiar natura, Col sephare ciocor elso morte fura, Col trarre in terra dall'Olimpo i Divi. Arte di Zeusi, tu del bello eterno La perfetta vagineggi idea novrana, E, qual pusi, la fluori al reso esterno. Com granda se'tu, ma com umana; Ti soverchia Armonis, se d'ivito in ceruso,

E contender con lei contesa à vana.

# L'IDEA ARMONICA.

To assor nome uon eri, ad ella in giro i Fra la archidipe eterna eterna idea, Se la cellanta leido attifico. Spinto indistro da lei Tombre spariro; One chiuse l'Icerto rele giaves; La forme intanto, cho cutora erva; La giava necche da virali mo spinto. Dal numer, cha non ha via d'alvende Cac da ai alema, secompagnata imposo con la compagnata imposo Sauti emetra je spatisla compore; Al diagno di lei caram risposolo.

Tal elee furo armonia tutte le cose.

L' ARMONIA MUSICALE.

Posenà natura di suo tempre impressa Ebbe, quasi suo genio ancor non pago, Volta Armonia nel liquid'aer espressa Varia di sè moltiplicar l'imunago. Di suoni qua diretta a là riflessa

Di suoni qua diretta e la rinesa.
Diffuse innomerabile propago.
Nol settemplice tino piacque a sè stessà,
E imitaria nell'iri il 80 fit vago.
Chè in lor distomiglianna ognor concorde
Vanno i suorri o l'edurati modi
Di region pari per l'acree cordo.

Di region pari per l'aerce cordo. Ambo nonzi del bello, ambo custodi, S'opra da quel non tenti arte discorda, E i dritti di virtà vizio noo frodi. p. 564

# PREGI CARATTERISTICS

BELLA PITTURA.

Nos ben contenta de secondi onori Ouclia, che in tele, in leggo ed in pareto Sa schernira degli enni, e vincer Lete Cou magistero d'Apellei colori s Non è, dicea, sol merto a' miei levori

Infonder vita e spirto a lacebe e a crete; Nè col prestigio, che del guardo è rete, Far che un aspetto indentri, un eltro infi

Chè fatta di Sotia ministra e encelle Tramando ell'alme pel miglior de'sensi Della neture la sembianza belle.

Onde l'eterno, che col frale ettiensi, Mentre al rivo si specchie e in lui s'abbella. Risalga al fonto, e quel vagheggi o pensi.

#### CONTRAPPOSIZIONE DELLA MUSICA.

Ma l'arbitra del suono e delle voci Fidatemento in sua ragion rispose : Nel moto han vita le più belle cose . E moti uso io temprer lenti e veloci. Tu, qual soi, gioci; e miti sensi e etroci

In un sol volto mai pennel non pose; Ne dall'istante in là van le osiose Mosse, a i color di lor magie feroci. Pari a riflesso che d'altronde luce, Lene per gli occhi el cor giugne il diletto

Se memore il pensier enco gli è duce. No per lui si raccende o spegne affetto ; E'l margior frutto, che il tuo bel produce. È di muto stupor sterile affetto.

# I SENSI DELLA DISCIPLINA

REGOLATORS DELLE BELLE ARTS.

Ducz dell'arti belle a giostrar pronti Garoggiaven d'onor l'occhio e l'udito, Chi giudice più fin, chi più spedito All'uopo, e chi'n valor l'altro sormonti, Il placido signor dell'ardue fronti

Che accoglie in sè, quasi in nn punto, unito L'aspetto mondial vario infinito, Qualunque in terre e in cielo a lui s'affronti, Più presso ell'alme, di più molle limo Temprato io seggo; o fra messaggi a lei

Di sensata beltà, dicea, son primo E l'eltro : scossa dagl'impulsi miei Ragion più preste ali distende, e ell'imo Vien che l'uom tolga, e al ver lo innalai e bei.

LO STESSO SOGGETTO

ALLA MARG. CORRADI-CERVI.

Bencuè qual sagittario il bel tuo aguardo In chi t'è presso non indarno scocca, E vivo in ogni vene indi trabocce

Il piacer, seme di desio non terdo ; Acuto oltremisure e più gagliardo All'enima penétra, e'l cor mi tocca

Quel eni saetta la tua rosca bocca, Musica arciera, non visibil dardo. Di Forco e d'Acheloo Grecia remmenti

Le figlie, e sotto'l bel velame esprima Degli occhi'l più poter che degli accenti-Testimon chi t'ascolti, e cui s'imprima, Donna, sol nu de'tnoi divin concenti, Che mal per dotti sogni 'I ver s'estima.

# ALLA MEDESIMA

MEN HARRONIGLIANTS UNA VENERE CHE UNA MENERYA-

Ont, e prestami fe. D'Amor la madre Al riso, al verso, al gioco, all'ezio è amienz E volger le saría noia e fatica

Accese di velor cure leggiedre, Me colei che dal capo usci del padre D'egida il petto, e'I crine d'elmo implica : E sorridendo della lite antica

Mosse vittrici le cecropie squadre. E se l'une ebbe il pomo , onde l'incesto Ilio erse e cadde, e'l sen le adorna il Cinto

Delle al gravi el cor vaghezze intesto; L'altra he l'ulivo : di sue frondi cinto Lo stuol dell'erti e degli studi è presto A bear I universo in pace evvinto,

# IL RALLO PANTOMISHCO ANTICO.

QUAND' io rincorro col pennier le andate E le presenti qualità del ballo, Come perde da lei, quanto intervallo

Riman la nostra dall'entica etate! Era le salme volteggiar librete Pregio minor sensa por membro in fallo,

E nel gesto scolpir, come in cristallo, Le parole dell' anima parlato. L'egisio Proteo e'l saltetor d'Ajaco Vinse ogni prova, me il serbero immoto

Dello leggi'l decoro e de'costumi, Della patria l'amor, l'enor de' Numi, Quel che giova accoppiando a quel che piace,

Fu a Grecia un vante, ed all'Italia è un voto.

#### IL BALLO PANTOMIMICO MODERNO.

Arna il ballo e s'atteggia: ecco riceve Vita il valor dell' ubbidite corde. Muto penda il teatro, o'I piacer beve Pe' tesi orecchi o per le luci ingorde. Trascolarono i volti in foco, in neve, Come il gemino obbietto or lisein, or mordo Il cor di fonda impressione o lieve,

E a'ciechi del disio moti concorde. I petti a vista e in lor dansanti i crini Parton co' piedi 'l grido alto, ch' clice Il guizzar molle dolle vaghe Frini.

E i due, che in parte almen devrian felice Far l'uem , ministri della mente affini, Son fatti , o tempi | del suo mal radice.

# INVERSIONE DELLL' ORDIN MUSICO

# TRATRALE.

QUEL meltiforme di volubil moda Genio, di madre rea figlio peggiore, Ragion conturba, il ver travisa, a froda I diletti dell'anima e del core. Colpa è di lui, cho ne'teatri or s'oda Melodia no, melodiai fragora; E sempre stolta de vulgar la loda Alsi ara e tempio al trionfante errore, Di macatro venal loggi indiscrete Son eeppi al vate, o d'ambo il fren ricusa L'imberbe attier gergheggiator Narsets . E , mentre esulta da mal vesso illusa, Dall'accorto stranier biasmo pur miete La già donna de palchi Itala Musa.

#### PROTESTA.

Orange fiate su l'Olimpo ascenda, Onal gigante che al corso allena il passo Il portator del giorno, e per vicenda Quante pur è che si rivolga in basso, Con voci di lamento alto che intenda Il bel paese, che'l mar eigne e'l sasso, Piango il destin sensa sperarno ammanda Dell'arte cara al Savonese o al Tasso. No del metter quoreta io mi rimango, Che l'ali , onde alla mente il Ciel fu largo ,

Sfregia ignobile volo, e implica il fango. E mentre i dezir vani aduuo a frango, E vani accenti all'aer vauo io spargo, In più vano lavor m'affauno ed ango.

# SOMETH DI VARIO ARGOMENTO.

#### A MERONTE LARISSEO

ARMONIDS ELIDEO.

Sz il Die di Cirra e l'Atonea Minerva Con l'usato cortese occhio ti guardi E'l tuo su'n Cielo ritornar sia tardi, Perchè l'Italo onor più eresca e ferva; E in petto ripercessi alla proterva Nemica di virtu piombino i dardi,

Finch' Ella si sgomenti o si sgagliardi Vinta e sommessa al tuo gran nome e se Dondo, o Spiendor de l'Antenoree Scole, Il gravo stil traesti, o di qual vena L'ondeggiar de l'armoniche parele? De l'Ocean na la volubil piena .

Meronto mio, lo raffiguro appena. RISPOSTA

Nel maestoso spaziar del Sole,

#### DI MERCRIE AD ARMONIDE.

CHIARO Figlio d' Apollo o di Minerva, Sublime erede dei Tebani dardi , Cho l'egra Italia a'giorni suoi più tardi Del suo vatusto onor pegno preserva; Latri pur contro me lingua proterra, Non fia che al suo latrar mi volga e guardi : Poiehe in mi francheggi e m'ıngagliardi, Tu , del cui merto anco baldanza è seria. Figlie son del tuo cor lo tue parole; Chè signor do la vasta elerca scena No. non luxinga i minor astri il Sole.

L'alma per te di grati sensi bo piena; Ma l'amistà , ch' essa vagheggia e cole, Fa che la gloria mia ravviso appena,

# ARMONIDE A MURCNIE.

S' 10 non imploro invan, ne invano impetro L'aura che a'suoi seguaci Apollo spira, Forse avverrà che la Parmeuse lira Metta un suon che rimbombi oltra il feretro. Poiche'i subbietto, ch' io ripongo in metro, Steso quantanque il Sol riscalda e gira, Cortese pyrà, siccome il cor desira, Questa e l'etadi che verranno dietro. E se dal sentir mio senton discordi

Quel che men destra riguardò Nutura, Spirti a vera beltate inerti e sordi ; Nou turba il conscio cor dubbiosa enra : Basta che il tno, Meronte, al mio s'accordi; Che giudizio volgar passa e nen dura.

#### AD AMARILLI ETRUSCA. FEL MARRERO INCLEIR

Dez dalla petria di Virgilio e noi Mosser rantori estemporanei vati. Dell'un si taccia , e di quei rarmi suoi

Su l'incude di Sterepe temprati. Tu , rhe l'altrui difetto emendar puoi

Con gli aurri vrrsi d'alto stile orneti , Schiudine il foutr irrigator de'tnoi Per molta aura Frbee labbri agitati.

Canta gli sforzi dell'antica possa. Che contro a Giove in val di Fleera ostro Sovrapporre Ossa a Pelio, Olimpo ed Ossa, E nel dir de' Titani, e qual provaro

Afforate di folgore percessa Mostrati quando sei degna di Maro.

AI NOBILISSIMI ALLIEFT

#### DEL R. COLLEGIO DI PARMA

THE GLE ACCADEMICS SPRESHENTS IN SALLO MUSICA, ED ABNE.

Missaa Grecia, che ne' fieri Indi Mirasti lieta i Garannetti ardenti Farsi a tutt'opra di vigor pomenti, Le salmo acerbe stavinnando irnedir Poi da'dari atti e da l'usseze rudi Volgendo i petti a gentilezza intenti. Già temperate d'armonie le menti.

Cogliere il flor de' più leggiadri studi : Da l'orror else t'ingombra alasti, e i tnoi Tempi rifelgorar, chiari già tanto, Sotto un altro Ieron vedi fra noi,

Vedi, che in sè rinnova ogni suo vanto Giovin Drappello, che saranno Eroi, Quai vido Elide e Pira , Eurota e Xanto,

# AD UN CELEBRE MINISTRO.

Io so che a lodator, che grazie agogne, È lieve i segni trapamar del vero. Odi adanque l'eltrui, no'l mio pensiero, Chè voce universal non è mensogna,

Dicon; che un genio sei, che Italia sogna, L'altro spera vederne a te primiero : E che illustri e Fornendo il novo impero D'opre, che n'aggia il successor vergogna : Dicon che Febo, Astrea, Pallade, e Marte Di tal segnano lume i pensier tuoi

Che par non sorge de l'antiche carte. Dicon, che le virtà, c'he que gli eroi.

Tutte accolgonsi in to , dieon c' bai l' arte D'obbligarti l'età come tu vuoi.

# DEL CAV. COMM. DE' PAZZI

CHE RIPORTO IL PRIMO PREMIO NELLA SOLENZO CORSA IN PARMA L'ANNO 1798.

Ovoa di Pisa Foronico, e vanto Di Ro, gli emuli vinti, echeggiar feo Elide, Otimpia o lo sfrondato Alfeo,

El Teban Cigno le seguie cel canto. O Dorico Cantor, deh torna ! e, quanto Al coronato ae l'aringo Acheo Il Fiorentin Cavallo oltr'ir poteo, Con l'immenso tno stil salge cotanto.

Artefice di rischi invan s'appose Fortune a lui , che riusel d'inciampo , Folgore i piedi e divorar la via Deb torna l il fior de le pregiate con Qui sirde, e qui de le bell'arti il campo: Qui Siracusa, o qui lerone obblia.

# A S. A. R.

# L'INFANTE D. PERDINANDO

DUCA DI PARMA

Pracnit s'ammondi il rio tenor de' tempi , E alcuna idea di cielo alberghi in terra Signor, nascesti, ove virté disserra Per te al secol la vis de'grandi esempi? Tn di tal glorie il regno orni e riempi, Che alle gloria d'ogni altro il cammin serra; E dando al giusto asilo, al visio guerra,

De lo scettro e de l'ara i dritti adempi. Di te serva a gli Eroi fama non tacque; E fore al nome tue termine enguste L'alpe Sabanda e di Memine l'acque-

Che in te raccolta del valor vetusto Vide Europa l'immage ; e sel le spineque Che d'Europe non fossi il solo Augusto.

# TRATTO DAI PASTORALI DI LONGO PER NOZZE Oraz che dir voglia l'appremara bene .

Poiche Dafni d'un cespo a lei fe' letto . Cloe ben conobbe, e a le durate pene Qual alfin presti Amor conferto eletto. Chiame ella d'ér quelle che stanle al petto. E pria di ferro le parean catene; Che già sente pe'nervi e per le vone

Serpeggiare un incognito diletto. Lode al buon Dafui: egli via via s'adopre Quella imitar, che vagheggiò scolpita, Di Cupido su Psiche infiammate opra-Verginetta innocente, Amor t'invite;

Va'actio coltre, e non pensarvi sopra, Doman dirai, se fu cosa gradito.

# SUL MEDESIMO SOGGETTO.

Gaixeea la Bella ; ed al primiero initi Tangesi in rotod i an gentil reserve ; Sièged eo baci il espido marios; Cui dobei la trolo genegiar d'amerio. Se cui dobei la trolo genegiar d'amerio. Se conserve de la companio del compa

# AUGURIO A NOBILI SPOSI.

Esuxa gara di concordo affetto, Pedo, a pare, che un cor fa di due cori, L'nno a l'altre v'anudi, e'l nodo inflori Di piacerri a vicenda il solo obbietto. La fredde noja, e il timido sospetto D' Amor non frodi a l'are i diviti esori. Rida, qual campo, al noso april, di fiori, Di redivire gioie copite il letto.

Da Giove a voi scendano l'ore, a tardi L'indivisa da lor vecchiesza arrivi; Sen ultimi a vederla i vostri sguerdi. Nati intanto a gli allor, nati a gli ulivi Vagliano in togbe, in ostri, armi a stendardi Quei che aspettan da voi l'asser tra i viri,

# AD UN GONFALONIER DI GIUSTIZIA

# GIOVANE E POETA

On se il buon Greco, che a la prime ascet Porme inereste col veloce ingegno, E nova trasse immagine di regno, Cui l'imperfetta muanità contese; Vedesso eggi il Garson prodo, che stese La destra al gran Vessillo, unico pegno Di libertado, per cui fatto è segno A le speranse del usito pasce;

Ei, che a'maturi il gran pubblico incarco Spirti affidò da passone invitti, E le caide d'Apollo anime excluse, Ben oggi andrebbe di vergogna carco, Lni mirando temprar giovano i dritti, Lni che cotanto mutriche i Muse. ALLE NOBILITATIVE STREETE

MARCH. T. PAVERI PONTANA

E CONTESSA MANZOLI DEL MONTE.

# LA PITTURA E LA SCULTURA

Del cor , dell'alma e alla beltà del viso Qual primeggi di l'OI pende indeceso. Cara dubbiezza , se all'altroi pensiero Si raddoppia per essa il Bello e il Vera!

#### PER LE NOZZE DELL' ACTORE,

Torso versk che l'gaude d'orge l'e claus Per les, ceium irresite arte o attura , Amaramete valgerani in pianto, Cab gioti di quagio l'ungo non dura. La byson i cup ve queria, in hermo ammante, Cab gioti di quagio l'ungo non dura. La byson i cup ve guida pogulia, inianto La tomia inglicito tucite ed orura. Pel termi gii consisti, i cin rancollo, e angra Non più sua vesta aver verge joi colore Peri a la ganacia anore frontia e diligra. Del più citter vicile serguini, Amorei.

Del più citter vicile serguini, Amorei.

Del più citter vicile serguini, Amorei.

#### SUL MEDESIMO SOGGETTO.

Sormataxax d'affetti è lunga prova D'un estabil voler, Donan, mi ha tratto Teco a formar l'irrevocabil patto, Con con più che per morte si rimova. Libertà, di che l'acont tente si giova, Qual di une forme giù percer p'è faste, Se per une si ricerca, or non si trona. Qual di une forme più percer p'è faste, Se per une si ricerca, or non si trona. Qual di une forme ha mumora oqui produce. E quinci devre che ammora oqui potto. E quinci dance che ammora oqui non. Ma fallo petto per timor non cede mi percer si tratto della petto per timor non cede se il tue cuto mon rispondo a santa fede.

# VARIABILITA' DEL GUSTO MUSICALE.

È questa de le belle arti la reggia , Leggiadro a' sensi ed a la mente assalto: Chi di gel non ha l'alma o 'l cor di smalto Oui d'amabile insania ebbro follessia.

Qui 'I suo ciascuoa magistero atteggia, Scarpel, broozo, color, suon, caoto o salto. Sorride al Genio la Razion da l'alto : Sol do' musici modi il Gnato ondermia.

Dah! perchè vago tanta o men vicino Offre paraggio l'im tate obbiette ; Ne per men dubbio a lui tassi commino?

Che qual vive dipinto e sculto aspetto, Vivrebbe, ne si vario avria destino. Scherzo de l'aere, il musical concetto,

# EXIMENO

PRONOTORE

# DEL SISTEMA ARISTOSSENICO.

Di Same il vecchio si turbòz gl'increbbe L'ardir pensato del sottilo Ibero. E l'ali geomitre, onde si crebbe, Volse l'aspetto a ricercar del Veso.

Soco gian l'Ombre, a cui cotanto ei debbe, Quella di Galileo, quella d'Eulero, Ed altre cento, appo le quai sempr'ebbe Minor l'orecchio che la mente impero. Voce else useir parea di borra dina. No temer ch'altra la distorni o copra ,

Incontro a lor, che fean cammino, usiva : Contemperi Ragion , cho a'sensi è sopra , Quol che lor gieva, e che da lei deriva, E I gemino piacer sia promie a l'opra.

# MAESTRO FERDINANDO PAER

RISONAS dopo un lustro ancor qui s'ode. O Paer, tue nome, ove non tace il mie. Ambo conginuti per ingenua lodo, Ambo cari ell'intonso auspice Dio,

E qui do pregi tuoi veglia custode Il patrie ricordevole disio Che di tun sorto a se fa planso, e gode

Che tante in te s'accolga onor natio, O raro spirto, architottore o fabro Di ben peesate armonizzanti note

Ammirabili in corda, in hosso, in labro. Di quelle, als quelle che stupi Boote, Se paò, non senta il cor più duro e scabro Le maschie alte bellezze al Lasie ignote!

AL MEDESIMO.

ALLOR che unde spirto entro il mortale Scendevi, o Paer, da le stollanti rote, Scorzenti il Genio da le armoniche ale

Pol magistero de l'eterce note. Le sembianze dal Bello al volco icnote. Onde ocn'arto, che imita, in previo sale, Tutte oi t'operse di quel liscie vôte, Per cui spesso al Ver sembra il Falso uguale, Ma perché ferma di tua mente in cima

Stesse del Gusto la sovrana idea, Che le nato a gran prova alme sublima; Nel caro aspetta, che i tuoi giorni bea . Corre teeo indivisa estranio clima La medesma del canto arbitra Dea.

# ALL' OMBRA DI PERGOLESI

Ristauratore della musica ecclesiastica e teatrale, morto di veleno in Roma d'anni an.

Misico Spirto innansi tempo al Solo Mon dal destin, che da l'invidia tolto. Porgi da l'astro, ove soggiorni, ascolto Al mesto ufficio de lo mie parole. Quella che in core uman può quel che volo

(Tu I sai che un di potè per te si molte) Oggi, poi che al peggiere il mondo è volto Del bel tuo stile si rammenta e dole, E'l duol più monta aller che le sovviene

Di Sparta, che puni l'aggiunta corda, E di Rome spirtata a le tue vone. Ah che d'Iddio vendotta in Giol fu sorda Quando l'onor del tempio e de le sceno Cadde indebita preda a Parea ingorda!

# NICCOLO JUMBLIA

DETTO IL CHIAGRERA BELL'ARMONIA.

DENTE uno quasi mar che non ha sponda , Le fantastiche vele apre Jumella, E senza paventar sirie e procella La spirata dal Genio sura assecouda.

E dove più commosso il flutto inenda, Passa fidato na l'amica stella; Poi nnota a scherso ova 'I desie l'appella, E gli sorride il rincrespar de l'onda. I musici Tritoni, e la Sirene Al nocchier destro di governo e sarte

Plaudeudo van di meraviglia piene. Tanto costui da tutt'altri si parte,

( Pardonimi qual è grande o si tiene) Ov' è più rischie il navigar sens'arte.

#### A GIUSEPPE TARTINI

# SLLL'UNG & TRING ARMONICO.

Lattion d'ingegne obbre de l'Arie
Portale al somme per ralor di mano
Dal Ver it fee, Tartin, morer lontano,
Etrosogne in tne pensato esta,
L'armonies Unità, che si riparte
Melippico na suoni, e a mano a mano
Integrati per esti, è un pensier rano,
Che dal pensar de Sevi ti diparto.
Epur t'ammiro e ta di versi onoro,
Popur t'ammiro e ta di versi onoro,
Poschè di messo ancora in suogni tiosi

Di musica novol nasce tesoro.

E al par del Geométra, ebe do'suoi
Cerchi fa, se non quadri, ntil laroro,
Quanto vali tu mostri e quanto puoi.

#### L'EPFICACIA DELLA MUSICA

# AL MAESTRO PR. MORLACCEI.

Mega a vita richiami como già spente; Ncheel mar pèchè, e l'até targa al vente, O l'arcnoss inflicri arus Fetres.

O l'arcnoss inflicri arus Fetres.

11 di sua pera de l'Armonia rimente;
Cha del maraviglier ole rescento
Sopno na parra a'pocrei i l'idea.

E sei li passar dal Dorio al Frigio Modo
Tassa ai cer Fira o vi pose la calma;
Tassa ai cer Fira o vi pose la calma;
Secoli Terra, che Mestacchi ha in manufa l'a'.

Secoli Terra, che Mestacchi ha in manufa l'a'.

Neva impira ne l'alme indole e modo, (ma.

Qual toglie a music'arte arte la palma?

#### AL MEDESIMO.

Terra Castui del musicalo ineanto Larti e da suo Constitudin possicale a Di quel Signor de l'invinciale caste , Ca' a poestati di Grecia enquiria fede. E quasi mo già fusan unico reasto Giottare co padri e non tenser d'erede , la suo proprio ralara s'estolica a tanto, Con il presagri di margine India ecceda. Da l'ardus legge a la suggetta sevan Xu di cassificacione si propoli ber Marcia del Cartino del Cartino

Vincon se stesse le spirate idee.

AD UN GIOVIN MAESTRO

Che commendato dell' autore miliantarasi di non aver bisogno di poesia per rivere immortale.

Evras presumi, o tenitor d'acute E grazi note a melodia temprate, Se in guiderdon di musica virtute Creda signoregizar l'eternista. Quante di te più depre or ran tacinte Armonich' lame, a reu la primer ostate Sonò d'applauro, e riguardaron music Le arryi, de l'invidia al erin degato? Labile al par del labil arre, in eui

Di tua bell'arto o da' cultori sui. Quello non già, ond'io celchro, intaote Che in folla nol cari, i pregi tui, De gli anni sebermior Castalio cento.

#### A CAROLINA PARMENSE

#### ATTENENTE SONATRICE DE GRATICENTALO.

Ornza man risundrita alabatrina. Che az-liengiata il eve distrigue e impia, ca cara di consultata di consultata di consultata di El Talto del prastiro il cona indicio, a silina. Se l'apiscer mere de l'adito, a silina di consultata. Se l'apiscer mere de l'adito, a silina di consultata. Chè rata in preva di lezara a volo Cupita l'alea d'indepisco chibitota. Che di a risello a da serguere dissis Che di articoli de l'arcelol veti i re solo.

#### MUSICA

# SEDATRICE DE TIGLENEI NOTI BELL' ANIMO.

Perro non è al adamantino s'audo;
Cho il musico pierer coli mura "apetri;
Cho per lui de l'avanua non a'eretri;
Va'il Maccelona d'odio e d'ira caido
Raicola faria, con Tumosto cetti;
E innouver sia il Capatinos cubilo
L'avanua non a'eretri;
Va'il Cacorovet del mangiore Articla,
Finche i atto Demiclore o innele,
Inne n'Egicia no or Faudo a'annie,
Quando tarque il Catario, como la fede ;
Panto na Egicia no co regudo a'annie,
Quando tarque il Catario, como la fede ;
Panto na Carco d'articla per del perio d'apetro d'apetro

#### ALLA SIGNORA

#### TERESA CORRADI CERVI

Che fe' la parte d'Aynese nel dramma di queto nome posto in musica dal celebre masstro Paer nell' apertura del teatro Scotti al Ponte d'Attoro.

Bexts per newe chiome one's lumis, E per aprete anadimente fere. Chi mo crede, pod direi in odio al Numi, all prepetente del trusi versi imprece. Il more delle produce delle propose delle produce delle precedente delle precedente delle precedente delle precedente delle precedente del preced

# ALLA SIGNORA MAD. GRASSI PARNIGIANA.

Sta magistere di natura, o lunça Industria d'arte, o di molt 'aux effetto; O questo a quel si tempri e si congiunga Talebe na tatto di lor auras perfetto; A' sensi esperii mon avvien che giunga Modulato da tue labbra concetto, Che di conforme passion non punça Il cor che nuota in soruman diletto, Estatico stupor toglie la spene

Di più ascoltar voce che sala a tanto; Ne vi salir, so furon mai, Sirene. Mentre veggiam per tuo mirabil vanto; Sforzar gli applausi o rallegrar le scene.

# Raro esempio fra noi, modestia e canto. AL P. PIETRO COSSALI

MATEMATICO ORATORE & POSTA-

Dragus perché del calcolo su i ranni Ti levi , Uranio, e l'infinito affronti, E col freno de'numeri Britanni

Reguli ogu'astru, e sai quand' alai e monit Perchà di Gison o di Chirma ali anni Per l'ardus di Neutono orme rumonti, L L'opinion Pitagora condanti; E me di scherni a lei devoto adousi? Ta per se Visas e de Orato, pi alcoquo e, Neutono di Carto, con e de la continua del Di spasiar per l'Apollo, she ali rori inseque. Na del secchio di Samo ivr ma giacque Sensa none la destrina; a ben fa degro, Se a Plato, a Tilloced i Maron compiacque,

#### APERTURA E PROSPETTO TEATRALE

#### AL POSTE D'ATTARO.

È di Venere il tempio, o do le fate Il soggiorno che s' apre a gli occhi mini? Incantator de l'anima, qual sei Che di tacta m'ingombri e tal beltate? Certo ma stanza ha qui la voluttate Compagna indivisibil de gli Dei : Abbiatori la vostra, n'Ercesé, Al cioir de Celesti alme nou mate.

Al gioir de Celesti alme non nate, Or'io mi volga, or'io mi gusti, è tardo Il pensiero in rapir le belle forme, Che scossi a gara beon l'orsechio e'l guardo. Volan gli affetti del desio su l'orme Accelerati da psaceyol dardo;

# E Ragione che fa ? Sorride e dorme, — SULLO STESSO ARGOMENTO.

E dorme il sonno a quel de'Numi eguale, Ch'è silemno di cure aspre inquiete, Col sommergere lutte in grembo a Leto, Membrando il bene, e smemorando il male, Sagrae l'ume, cui del diman non cale, Disfiora il meglio de le cose licte, Imperturbabil d'animo quiete Pa che vita mestal sembri immortalo,

Tal, ne dissimil forse, era lo stato
Ch'un tempo vide il gran Padre Epicaro
Il popol do gli Dei starsi besto.
Stillara voluttà nettare puro,

Lasciando al Caso schernitor del Pato Il poter sul presente e sul futuro,

# LO STESSO SOGGETTO

# CORRADI-CERVI.

Placib'aura non è, non è fresc'onda, Ch'or non susurri del tuo nome piena, O d'ogni alma gentil diletto e pena, Teresa, onor de la Parmense sponda,

Vedi letiza gonial, cho inorda La circonfusa al bel torrente arena. Di straniero valor ferre la scena, Sacra al tuo home, o a'tuoi desir seconda Del loco il Genio e i vispi Fauni audaci

Che hanno il tuo nome in mille piante inciso, Lo mintan d'un salto e in un co'baci. Ma più assai che dal nome, il cer conquiso Anonosian trenselanti i rai lequaci Dal lampeggiar del desiato riso.

#### AD IPPOLITO PINDEMONTE

# I PERICOLI DEL TEATRO.

Irwourse, che ani più io ia da ti anti Fra lor rhe amono, o di asper den mottra, Motore a te ignare del tuen proprij vanti Scheitto pudor Fosciata paneis inmottra i Son giorita, dimmi, ven rinfamia notora Ore, amice del sensi esces, fan gioritare, Vera; danne, colori a suoni e enni? Vera; danne, colori a suoni e enni? So rebe del Bello l'incorritati più e E appendio a l'arte, choi miniando piare E giorita del rindo del rindo del rindo del E di mille piatere uno ne cerva; E che tentai del licerna ree E che tentai del licerna ree

#### SUL MEDESIMO ARGOMENTO.

E di qual tempra dardi, e di qual foco Nodrita fecel e quai forite, e quale Incendie i petti imperione amale, Si ch'ogoi scherme, ogni soccorso è pecol Di hell'opre il disio più non ha leco; Ozio lo spegno, e voluttà prevale; Stemperata mollezza in pregio sale ; E virtute schermir è utacoa e gioco,

Simili forme del piacer motrici Atene no, vide Alessandria e Roma Di lusmria etteggiate o atteggiatrici. Quel meraviglie, se innocensa è doma? E in tanto guasto, o flur de' dotti amici; Il secol costro da Sofia si noma?

# ALLE SORALLA

# ESTER ED ANNA MOMBELLI.

Leonanas Figlie de la music'arte, Da'cui le Vlahbri più cho mol soavi Scorpano vod d'armonis couparte Che rivolgoo de petti ambe le chiavit In vol le grance de Autura spatravit Lingus non à che punga o d'ocia aggravi Virila la tempera, che da lor soo perte, Qual si temprano a un tuoo gli seutie i gravi Coil Tarona teatral, già rocal Indistinat di visio o d'onestate,

Oh rare esemple in si corrotta etate!
Fema per annunsiario incontro vola
A l'anime canore angor non nate.

TEI ALLA REALE ALTERIA

#### ALLA BEALG ALTERA

# DI PERDINANDO L.

Signon, che imprimi i cimitabil'orme In sul forte di gloria erduo seniero, Montre dai fede col tuo giusto impero, Cho in generoso cuor virtù non dormo: Mosso si lera ne l'Eterne formo, Dovo relato si vagheggia il Yero, Dal desio d'ocorarii il mio peniero,

Dal desio d'ogorarii il mio pennero; E cerca o'tuoi gran pregi idea cooforme. E quella cerca, che ad ogni eltro tolse Speransa d'uguaglier tno nobil selo; Bontà che a noi beer solo to volse;

E acorge ch'essa del regal tuo velo Per nostro meglio il suo bel lume avvolse, E manca assai che la rivegga il Cielo.

## AL MEDESIMO

#### PEL PRIMO GIORNO DELL'ANNO,

Axat che l'apra le riduote Aureen De l'Olimpo le porte, o giorio Anno, Perma, dels frame la volubil rea A' lei presagi rhe tardar non anno. Il due del Parane inchina e l'mondo onora, Di cei miglior gli libri com non lamo, Vaggan presi al les pie der resi enora Quei che notice l'est motre directoria, Quei che notice l'est motre directoria, Qual veglescan allor quando nor a'ern Giore macchiari dei gl'inqui esempi.

L'uoo rinnova, e l' comun voto adempi ; Chè già l'altra rinacque anima altera,

# SULLO STESSO SOGGETTO.

Dass , e l'anno spoult en l'ignes afers ; E de la legisdaria immagine pas e accessit de la legisdaria immagine pas de la legisdaria de legisdaria de la legisdaria de legisdaria de la legisdaria de la legisdaria de legisdaria de la legisdaria de legisdaria del legisdaria de legisdaria de legisdaria de legisdaria de legisdari

Me di uo dono maggior comeio al Giel riede, Il queto ecre infiammando io suo passaggio, E segna in faccia a l'anno il certo Erede.

#### PER LA MEDAGLIA

# DECRETATA DALLA COMUNITA DI PARMA

### A GIAMBATTISTA BODONI

# IMIGNE TIPOGRAFO.

Overn è Bodon : lo raffiguro al nero In tra mesto o giulivo occhio vivaco .

E a quel che in fronte gli traspar, ne tece Gli ardui cimenti, architettor pensiero: Quei, che nel suo mirabil magistero

Sororchiando la schiera invan seguace Distese il vol felicemento andace , Ch'altri non fu , ne gli sarà primiero

Parma già grande in maggior grido salse, E innestando al natio l'estranio vanto,

Mostrer volle di lui quanto le calse. Da diletto e stupor compresa intanto L' Arte si specchia ne l'immago, e : Valse, Oprande l'arte che in ta mai non mente. Dice, costui ch' io non varrò più tanto,

#### ALLA REALE ALTERSA

# DI TERDINANDO I.

## DUCA BE PARMA

ASPRA mi punge popolar rampogna, Ch' io ta, sorgendo l'anno, a carmi segno Non fei , Signor , qual già solea ; vergogna , Diecsi, a colpa di men destro ingegno.

Ma poi ch'io consacrai l'usull sampogna Al primier sospirato almo tuo Pegno ; E in esso abbiam quanto per noi s'agogna, Quanto è de' nostri e tuoi desir più degno ; lo mi rimango d'affrettar le liste. Che a te l'avvenir serba, auree vicende; E d'altro onusta ebe d'augurj e voti

Mo chiama tua virtù, che ardita er prende Rapide corso a le più forti mete. Sostegno a nostra età , specchio a' nepoti.

# SUL MEDESIMO SOGGETTO.

Courts il terz' oggi eltre il ventesim'anno, Che vesti tua grand' alma il bel suo velo ; E poggiasti eva rado, o mai non sanno Color, che già mutar sembiansa e pele. To per arduo cammin d'illustre affanno

Solo d'altrui giovar accese in sele Trasser l'alme Virtu , cho fe ben fanno Quanta si chiudo in to parte di Cielo. Ed or cho al tuo spleudor, cui anlla infosca Ombra di terra, i di fansi più chiari Di questa etada , che velgea al fosca ; Vien che, obbliando i hunghi cari amari

In te s'allegri Italia , in te conosca L'appisce da lo scottro e de gli altari.

#### AL PROTOMEDICO CAMUTI

#### PER LA GUARIGIONE

# DEL CONTE CASTONE REZZONICO.

lo non credea che far men gravi a corte Del viver l'ore, a, orunque vuoi, successo Corto portar di sanitade, in sorte

Ti fome, ad altri qual non è concesso. Sognato il viso del pallor di morte, Il sen d'affanno o d'aspre doglie oppresso Languiva il huon Castone, e a l'atre porte, Ond' nom unqua non riede, ara già premo. Pendean mesta ver lui l'Arti a gli Studi .

E piangeane le Muse amaramente, Scompigliata i capei di lauro irandi. Tu d'esse avvivi la speranse spente, Tu sgombri il morbo rio, morte deludi,

# AD UN ENSIGNE POLITICO.

Dz le nate al governe alme la prima Score di là ve il puro Ver si gode, Il cui nome si largo il vol sublima, Cho dol vulgo il garrir basso non ode.

Se a l'invito gentil tacque mia rima, Al tuo valor non fe' tacende froda : Tu di gloria porgiasti a tanta cima. Che d'appressarti omai teme la lode. Conosco ben che invidiabil serne

Saresti, o lume eterno a' versi miei, Telchè n'aggio talor vergogna a adegno. Ma poi come lo stile alsar verrei , Indietro si riman vinto l'ingegno Dal timor di non dir onel che tu sei.

# L'AUTORE NELLE SUE NOZZE.

E giudizio di padri, e lungo d'avi Ordin fastoso , a d'alti onor vaghezza, E tiranna de gli nemini ri ebezza ,

Del giogo marital più salme aggravi. Temprate d'enestà voglie soavi, Modi schietti, e virtù, salda bellezza, Doti, che i saggi han care, è il volgo spre Donna, sol di nostr'almo abbian le chiavi. Che, mentre a le bennate alterne voglie Esca apprestando, e di gioir morceda, Il desiato talamo n'accordio,

Tardo pentir, genie furtive, il pieda Accostar non vadrezzo a queste soglia, Cui vegliano custodi Amore e Fede.

#### PEL MEDESIMO ARGOMENTO.

Quaro'io ripenso a la stacioni andate, Cha in altre i' tenni, in me to fisco il coro, Selamo, Donna gentil, fior d'onestate, Como fi mai cho ne congiunze Amore? Ma piacque a la celeste alma hontate Specchio farmi ed esemplo il tuo valore, Ondo trasses la matura e lato valore,

Spema di ammenda al giovanilo errore. Che se, volte le spalla al secel rio, Ch' ogni sovarehio per contume adopea, Farò mia voglia del tuo hel desio; Non sensa studio di laudabil opra L' umano calla trapassanado, anch'io

# Nomo andrò non oscuro al tempo sopra, —

PER LE NOZZE

# NICCOLA PASOLINI

COLLA SHONORA MARCHISEA

# AMALIA LALATTA

Fo volo di modestia ; or di desio Quel tuo vago arconie; Vergin, nin volo-Sciolga d'Amor la face, ah sciolga il gelo, Cho importuno ti laga il cor reusio. Al volor croti da l'Idalio Bio a Coi Gioro e Marto crode o'i Dio di Delor Sposso cangiaro con la terra il Gislo ; E le cure immortali obbersi obblio. So che diubbia dan pena al tro pensiero

De l'ardente Garzona i dritti ignoti , E temi d'un , qual non conosci , impero. Temeane ancor tna madre, e, poi che ai voit Cesan di Lui , cui piacque il volto altero , N'abbe , cara morrè , figli o nepoti.

#### PER LE STESSE NOZZE,

BENNATA Madre di Romana probe Avro Papiri di Genetato , a diceda Diadegnosa ad Emilio supre pasole , Onda di dura no pertó merculo. Al giogo maridal non bastan sole (invitea bettà (formiliato e fedo. E propae in man d'Inemo Amor le trebe. Proc favilla sope quan famma ; a danno Maggier tras seco, so in menitic aspetto Scoppie da disciber la febbrio siliano.

Sposi cari a gli Deil pudico letto! Cossi da voi l'inomervato inganno Emnla gara di concordo affetto.

#### PER NOZZE

ORRITE E CONCLER BALL'EVERGERIC.

Quanto la Ninfa da'capoi loggiadri

Mescoloni nel talamo in amore

Al Garson porco, cui ridea nel core

La raglueggiata credità de'Padri;

Dei cento intorno che pendeanvi quadri,

Vits spiranti d'Apèlleo celore, Di duol tocche parean misto a stapore Melte immagin di lor, che già far madri, Memori ancer de' giorni trini e dello Vedore notti anli gl'impensati mali, Ch'ese portare, condeien di quelle Alme compunte dai dorati sirali; Infamia d'Imeneo; male, o rebelle Abbiti, sete d'or, peste à mortali.

# A LUIGI BRAMIERI

PER LE NOSSE DE-NAGSFERD.

### RESPOSTA.

A Lui che anela în geniali piumo Rifar eis che del tempo il deuto lima, E richiamar a lo spiralali lumo Quoi cho or son polve e furen vite in prima; A Lui che hom pomi io saverar volumo Gravido destro e di penuta rima,

Gravino desire è ci penmia rima, Che forne i Genji da le rosce piame Portorian di Memoria al tempia in cisa? Bramier, non più, qual fui, son io poeta. Lampo fagace di loggiadro ingogno Tan fede illuse o ti adombrò peoleta, A te di stima il mio tacer fia pegno.

A te di stima il mio tacer fia pegno. Destrior che teme non toccar la meta, Stami, ne perde s'altri vanno al segno.

# A LUIGI BRAMINAI

PER LA WOITS SOPRANI

In risposta al Sonotto Poiche il Signor de l'infallibil arco.

Car più ad Amorfusegno e al suo fort' arco, E infisso al cor più ne senti lo strale, Di colui che col verso uno immortalo Al trine ignoto mondo aprissi il varco?

Chi più di Lui, che del comun rammarco, Dende l'acom trarre un Dio fatt' nom sol valo, L'origin disse e le fantatich'ale Stese fuori del tempo a vol non parco? Bramier, non ha querela in tra gli Dei,

Di lor mira in Sopran concorde il Auma Conciliar co Pali i dritti Ascrei: Mira qual raggio d'Apollineo lamo

No suoi sparga ci medesmo alti Imenei, E come a l'estro Amor giunga lo piumo.

#### FER LE NOTES

# DI PRANCESCO SOPRANI.

L'assenia de le membra e del colore; Che di soavità le irriga e tinge; Di bell'alma non rado annunsia e pinge

Di bell'alma non rado annunsia o pinge L'interna forma e'l bel natio cendore; Se a l'accordo sottil s'agginnga il fiore

De'musici concenti, ob qual mai finge Vivido senso, ch'ogni bello attinge, Erge la menta, e ingentilisco l' coro l Sposa, la tempra de le care note, Onde beeta sai beare altrui,

Fe de miei detti e testimon far puolog Se'l giovin vete, che gli sguardi mi Conforta nel seren de le tue gote, Tento a le piacque, e tu piaccati e lui.

## SULLO STESSO ARGOMENTO.

E degno fu, se vi piaceste a gara, Mercè il cognato armonico diletto, Che a uniformo sentir la via prepare, E l'alme attempra a non volgare affetto,

L'una de l'altra a sè fa legge, e impare A concentrarsi nel comune obbietto; Natura csulte, e a l'evvenir ripara Offrendo e'cori ebbri di gioja il letto.

Schben chi vive e rinovarsi è spinto Da quel precorritor d'agni consiglio Impete cieco di ferino istinto; Ordine e mode tien fuor di nerielio

Ordine e mode tien fuer di periglio Sacre a virtute e da fellia non vinto Il sense aller che di Ragione è figlio,

# PEL MEDESIMO SOGGETTO.

Sriaro d'amor, che di Ragione è figlio, Motrici a l'alme qualità comparte, Com'ella more le caduca parte,

E l'evvalora nel terreno esiglio.
Di virti multiforme e di consiglie
I semi infusi da natura è l'arte

D'amor che gli sprigiona, e a parte a parte Gli configura de viventi al ciglio. Quindi inciascuna, onde poi l'uoms'eppres-Qual più conviensi, appar semibil orma (sa,

Qual più conviensi, appar semblil orma (2a, De l'incresta universal bellezza. E quella è tal, che le vostr'alme informa, E i petti incoda di vitale ebbrezza.

E i petti inonda di vitale ebbrezza, Sposi, d'amor non vile esempio e norma.

#### PER LE NOZZE

#### DEL SIG. LUCIO BOLLA.

# COLLA SIGNORA

CAROLINA MAGNANI,
Non iotechiamo, o cieco Iddio che ambasce

Mentre gioja prometti, arrechi altruiz Te invoco, o figlio de la Dea, che pasce Sol d'obbietti celesti i guardi sui. Garzon, delisia de le patria, in cai L'indol paterna o la virtu rinssee.

S'annoda a Ninfa, cho sorrise a lui Nel desir de gli amplessi e de le fasce. Ardano al raggio di tue ancre tede Millo a questa amil coppie d'amanti, Dei domestici esempli e mula erede ; E allor ben degna d'Apollinei canti,

Në favola sarà l'intatta fede , Në I nodo marital cordoglio e pianti.

### ALL' ANNO SETTANTESIMO.

Scraut a l'altro, or ha due lustri, e fronte Tenni a le sei, che l'acomponean, decino. Tu sepravvieni minaccevol d'ente l'iù gravi, e carco di più fredde brine.

L'occhio mon ampie, nè qual pria, si pronte Vibra scintille, e più che mischio è il crino; E men vivo il vital purpurco fonte Di sue vena men lungi annunsia il fine,

Ma so l'antico irresistibit foco Vasti di fantesia mi sembra un gioco ; Forne, a'carmi mercè di viver degai ; Consentirammi Rteruitade un loco Tra'l numer kreve de' divini ingegal;

# BITRATTO DI DORILLA

# EGREGIA NINFA DEL TARO.

E la dolce del suoco arte o del canto Rapitrico d'ogni anima gentile ; E una bellezza a sè solo simile ,

Che il mirarle è pe'enor fatale iocanto; E suggellota l'Iolan un tissor austo: De'Num;, enn odio ad opra indegne o vile; E nn tal costume che per lungo stile A sifa di virit dellina e vanto; E i ricchi doni di fortuna in prode Versar di lor, che a quella furo in ira, E'I torre bisamo altrui far propria lode;

Son qualitati che e Dorilla inspira Nature e l'Cielo de' miglior custode, Ob fortunato chi per lei sospira l

#### A LUIGI BRAMIERI

### CHE INVITA L'AUTORS A IGNADA

#### GLAUCILLA TREBBIENSE.

No . a Glancilla non fia ch' io giri I canto. Quantinque anima eccelsa o cor gentile ; Si ch'altra invan seconda e men simile Si cerchi, a Trebbia alta cagion d'incanto. Bramier, non più qual pria me investe'l san-Furor cui mal conosce il vulgo vile; Ed alla altera del tuo vago stile Dal mio e da ogu'altro adegnería trar vanto. Oh lei bennata, che trovò si prode

Cantor da sorvolar del tempo a l'ira, E riflorir d'incorruttibil lode! Te d'anni e mente fresco Euterpe inspira

Euterpe de la lira alma custode , A la qual vecchie vate invan sospira.

### ESCLAMAZIONE

### D'un poeta dalla solitudine co chiamato a cirico ufficio.

Monwonio fresco di ruscel che enschi A sprazzi, a salti da montana vetta ; Leggior ala di sefiro che infraschi Comoda al genio tacita selvetta: Invidia di più cori forosetta,

Duce del greggo ne gli orbosi paschi, Che d'amor punta col desire affretta L'opra che più desian femmina a maschi : Do l'esula di Ponto i ricchi modi,

E del Sirmionese i più corretti Il Carme di Maron, di Flacco l'Odi: O ingonui di mia vita diletti.

Chi a voi m'invola? e to, Febo, non m'odi? Non m'odi, Amor? o Numi a l'uopo inetti! Ma dir non si può cosa oggi novella,

#### PER LAUREA IN LEGGE.

Sz germoglió ne la medesma sponda, Premio di dotte fronti, il doppio alloro. Quel che il erin non più nero a mocirconda, E !'altro, ond' or costui col verso onoro; Perchi vaga colanto è la sua fronda Sparsa tra 'I verdo ed il color de l'oro, E par la mia d'umil pianta, cui sfrunda Il bruco roditoro, o scorza il toro?

Del non conforme nudrimento è frutto L'apparir vario de l'amata foglia, Febu rispoude, o na sorride Astron:

Là turgo molle il suol, qui torpe asciutto, Qui rivolo non corro, a là gorgoglia,

Qui tace l'aura o 'I Sol, là spira o bea.

### IL MOMENTO BICONCILIATORE DI PACE

#### FRA DUE PORTE

Ta invase edio di me; fama bugiarda Il velen di vendetta in cor ti pose .

Ed al fomita rio l' opra rispo-D'uom che ragion non sente, e al ver non guar-

Ben la voce romana a la lombarda Schermo a l'oltraggio immeritato oppose; E la intesta d'orror reto scompose Schietta innocenza ad apparir non tarda.

Ma lavor fo del caso il senturato Scontro, che i labbri incerti al hacio spi D'onda di noi ciascun tornò beato; Chè il disinganno in un balon dipinso

No loquaci sembianti 'I ver celato, Ravvivando Amistà che l'odio estinse.

### SONETTI PER MONACA.

### SONETTI PROEMIALI.

Nil intentation. HOR, DE ART, POET.

Se quei, che impresser orme in sul Parnasso Solinghe a prime, o seggio ebber al oletto, Tornasser, tutta raccinudendo in petto L'onda che secre da l'Aonio sasso : E avesser, donna, che'l dillicil passo Dal secol torco, d'esaltar diletto, Da l'argomento sostarrian difetto . Quantunque destro per volar pon hamo. Anzi null'altro in questo cieco esiglio Sorge più chiaro di gentil donzolla. Innamorata del divin consiglio . Che si ricovra in solitaria cella, Al ciel scrbando per tre siepi un giglio;

> Aliceque et idem. ID, CARM. SEC.

Erren cosa può dirri, ancor che nova

Torni d'antien, ne dal ver disgiunta, Arcier maestro d'ammirabil prova Oltr' uso il colpo a comun segno appunta. A sperto mirator facce rinnova Non mai natura dal produr consunta;

E l'arte industre , che diletta e giova , Da lei non perdo, e a soverchiarla à giunta. Sassel chi sa ne'dissimili obbio ti Scoprir sembianze a' loschi ingegni ascose . E non pria visti far sorrero aspetti.

L'architettrice de le belle cose Natura madre gl'improvvisi effotti Stupi do l'arte, o a ragbeggiar si pose.

### Unde nil monus. lo. 118, 1.00, 12.

10. 119, 1. 00.

Dynogr a' pensati carmi oggi fia segno Costri, cho avversa a qualcho'l senso estima, De l'angelico fior colta la cima Calca la molle rosa a'l mirto indeguo,

E ratta dal desle cui fean ritegno
E ratta dal desle cui fean ritegno
Le tempra guasta na l'origin prima;
Le infocata di spema ali sublima
Ospite in terra dal celeste regno.

Che val, verse di lai, l'unica gesta, Ond'eggi Europa tutta arde e risuona, Cui va dietro empietà, starminio innansi? Ben d'acquisto miclior, Donna, t'avan

Ben d'acquisto miglior , Donna , t'avanzi E a te ben d'altro cho di lauro in testa Fatta per man di Dio splende corona,

### I CAPELLI.

Capillus de capita sestro non perilit.

It bel too eriuo, ova legato ed arso Molti cuor giovinetti Amore avrebbo, Spirto divin poi che Il raccolre o l'ebbe Mostro Iasui, già tronco a si venti sparso;

Da Lui, che di merce uon fu mai scarso A quanti I mondo, a sua mal'arti increbbe, Nel balen d'un sorriso un fulgor bebbe, Che sembré novell'astro in cisio apparso.

Ed or, Vergiu, più vivo ardo che il trino Giuramento li annota al tuo desio, Augure stella dal tuo hel destino. E'l vadrai, rivestita il val uatto, Colà nel giorno che uou ha mattino, Tornarti in fronto, e sfarillar di Dio,

### FUGA DAL SECOLO,

Qui increduli fuerant ..., com fabricaretur area.

fabricarstur area.
D. Pern. 1. 20.

REDRAR I mondo iu sua ucquiria altero Del buon Noë, quando, a scampar l'umano Seme ed ogni altra vita, impose mano Al legno che notò su i finti intero. Ma poi che fu tutt'onda l'emirpero.

E sott'essa del par l'alpe col piano, Miser l'ecnobbe, e ben conobbe invano Che mortal vista è tarda feda al varo, Deb quanti, ciechi del lor grave risco,

S' ammiran di Costei, che si va lunga, Involti nel moudau tenace visco!

Ratta, ch'ala al timor la spems aggiunge, Fugge per tempo, esol, qual punse il prisco Fabbro, pietà del nostro error la punge.

### POVERTA.

Beast passeres spiritus

Naz flammaggiar d'oriental ricchezza,

Al fasto femminil ceca e ristoro, Altra cerchi e ritrori il suo teoro, Il ben co'scusi a misuraro avvezsa. Costei, cui d'altro il cuor pungevagbezsa,

E vesta l'altra sorruman decoro, De la Grazia ineffabilo lavoro Forza d'auro a di gemma odia e disprezza.

E scorge a tempo, ch'ovo mal si accenda Troppo di troppo aver facil desio,

Ragion tace sovante, o invau contouda. Ch'anzi di lei contra lei s'arma il rio Sottesso il manto di giustisia, a penda Per avara viltà confitto un Dio.

### CONTENTO DELL' ANIMA.

Rectis corde latitia. Ps. 96.

Ascar in remito chiostro entra l'affanno, E vi s'annida in compagnia del pianto; Nè prece lo distorna, od inno, o canto, Che giorno a notte al cial udir si fauno. Dela, Vargin, guarda, non ti formi inganno

, Senso vestito di contrario manto. Prende di duol sembianza il timor santo; Ma dolecuza la lagrimo saranno.

Sai, che sol uno nou avea prospetto La gran colonna, a sul coutevo calle Mettea di lume e di teobra effetto. Vinse la fuga, o d' Eritreo la valle Il buon Popol di Dio: d'ira o dispetto L' Egitto gli fremea dopo la spalle,

### RETTITUDINE DEL CUORE.

Solummodo hoc inveni, quod focerit Deus hominem rectum.

EGGES, VII. So.

SEMPLANTE al 200 faitor l'uom che uon nac

Doppio undriva in cor sano deslo; (que, L'uno infinite, de portar a Bio. L'altro, emi di si steno il sente piacque, Ma poi che vinto dal mal guate giacque, Qual cesse , o queste fin sercechio o rio; E a l'alma, che d'error notta coprio, Paor che peasier lerremo, ogn'altro tacque, Nè, quando il tsompo do la grada renne.

La guasta immago a rifece integra, Ché del paterno oltraggio orma ritenne. Loda a Costei, che ad emendar de l'egra

Natura i danni alsa al voler lo penne, E'i primo amor, qual può, tempra e rintegra.

### PARTECIPAZIONE DELLA GRAZIA.

### Spiritus ubi vult spirat. Iou. 111, 8.

Quell' alito divin, che quando e dove E come o quanto e cui più vuol più spira, Certo nol petto di Costai a'aggira, E non usate di valor fa prove.

E not contact variate a provincia.

Ne d'essa la miglior parte ao la more A.

Ne d'essa la miglior parte ao la more A.

Ne d'essa la miglior parte ao la mera de la miglior de la miglio

### EPPETTI DELLA GRAZIA PARTECIPATA

Conformitas maritat animam Verbo.
D. Bennau, in Cant. Serm. LXXVIII.
Pos che in mistico nodo a lei a unio

Vita de l'alme pure, il Santa Amoru, Tatta l'accesa, e del mo caldo empio L'anra vital de l'increato ardore. Qui affetto pierva, ogni desto Soavintat di celeste odore; E a l'alma in fronto, oro la impressa Iddio, La bella immago rificitte dal core. Perro che in arce'a arrovanti e splenda, Yoste che olezi da profumi smorta, Specchio che intera ma sembianar arenda,

Spectito che intera ma semniania renua;
Diquest'alma in Dioviva, al mondo morta,
Lo stato adombrin si, null'unm lo intenda;
Chi tutta somiglianza al vero è corta.

### LO STESSO ARGOMENTO

Ombreggiato nel dogma Pitagorico de Cieli armonici e della influenza loro sulle umane azioni.

At corso, a l'arte del concento eterno.

At corso, a l'arte del concento etorno, Che la destra di Dio diacrone e tempra, Vergino, i moti del tuo cuor contempra La voce, che raziona al senso interno Dal ciel, dovo non fa notte nò verno; ( Poi che in egual sereno ivi s' insempra La giola vera, che non cangia tempra, Ne giro ha seco di vicende alterno)

Ella ti chiama, o tu rispondi. Sordi La resistono invano, e a te fan guerra D'infetta esca terrena i semi ingordi. Grazia pugna con teco, e i folli attorra: E l'alma intanto, che a le spere accordi, Del concetod divin gioisco in terra.

#### LO STESSO ARGOMENTO.

Dez. concento divin gioisce in terra, E al conformo tenor, chi 'avidin bere, Compon sè stessa, o qualità ricevo, Che a fremito di sonso il varco serra. Ogni orbe, che lassuso armonich'orra, Misurando cammino or lungo or breve, Tanto di sua virti, quanto la grevo

Miturando cammino or lungo or breve, Tanto di sua virtu, quanto la grovo Spoglia le condiscende, a loi disserra. L'interna possa, che a bontata aspira, E seco l'altra che ael ver consente, Moron concordi a la celesto lira.

Movon concerta a la celesto ura.

Così, poi da ogni fral scevri la mente,

Spirata da l'amor, che dritto spira,

Quagi del Ciel soi parte, Alma innocente.

### PER MONACA IN PENTECOSTE.

Se do Farro il color, che i tumpli o i hungio i hungio i chiena di prose a con lo notti altorna, Terrestre amido altragea allo, o lori A nodare ne la parta rai supernati. Hantiro in lui, scarco da le minise e grevi. Hantiro in lui, scarco da le minise e grevi. Hantiro in lui, scarco da le minise e grevi. Paramenigade d'atro, a bianchengor di sori! Yann che lo agoardo sumulrator vi scerna. Se poi godidi rimero ocrava superi. Raguat Faspetta, che di iv è pingo Il patre de la lesco e di e cibri. Il patre de la lesco e di e cibri. Il patre de la lesco e di e cibri. Veriano, e con este e del monte del mo

# ELEVAZIONE DE'SENSI.

Di pensier in pensier la mente suole Ratta levarsi da cognati obbietti Al commo, ond'ella è immago, eterno Sole, Che di sè le fa specchio, uno in tre aspetti.

Immote stan sui labbri lo parole; Che suon non vesto uman divini affetti : Intondonsi colà dovo si vuola

Oltre ogni possa di creati potti.
Dal suo tercestro a lei cospesa e lere,
Mentre gl'incendj bee d'Amoro intensi
Ne volubil è l' ciel, nè 'l tempo è breve.
E se a cosa mortal è pur che pensi;
Sol pensa e duolsi de la spoglia greve pensi;
E de l'ingunto richiamar de i seusi.

### ELEZION DELLO STATO.

Meliorem portem elegit.

Cru mai non surse onde un vallons'adima Giudica torto di verace eltezza, Vista non enco a far paraggio avvezza

Vista non enco a far paraggio avvezza.

Che sia non se le somme parte e l'ime.

Poscie cho il dosso tien d'alpe o le cima,

Posco cho il dosso tien d'arpe o se cima Che de l'unico aspetto lo diverza, L'erto e l'epporto drittamente epprezza, E si conocce de l'error di prime.

Folii I qual pro d'erette fronte o d'occhi Diposti e ciol, se gli chiniamo e ralle, No fon del fonge è che per noi si scochi ? Costei hen saggia che ci die le spalle, E salo e scerne e lei qual grasia locchi Miuraudo al terren l'etero calle.

#### VIGILANZA.

Omni custodia serra cor tum, quia est ipso Vita procedit. CANT. 27, 28.

E chiuso è l'orto, e suggettete è il fonte; E bevo l'innocente enra l'elezzo Del catto flor, che r'arboreggia in messo; E la siciata l'hai. Vessi in fronte.

E in ricinta n'hai, Vergin, le fronte. Me ciò soverchio non t'affidi, e pronte Serba lo voglie, ore dimori al rezzo; Chè desir baseo non vi sparga il lezzo; E i fraii sensi e 'I molle cor t' impronte,

Ere siepe innocenza a l'erto antico, Nè con l'engue poteo, né valse e lei, Che merse il pomo, e si copri del fieo, E 'n fidato giardin sciolta i capei Credende e l'ecque il hel corpo pudico Trovó Suzanna i recchino sousi e rei.

### UMANA FRAGILITÀ.

Septice cadet justus, et resurget. Paov. xxvv. 16.

Caprar: sette fiate il ginsto cade ( Gredilo e un Nome ) e si rileve ancora; Ma la forza, che l'erge ed avvalora; Umana tempra de umen cor non rade.

Cadrei: timor sia teco, e non viltade, Che l'innata virtà preme e scolora. Cadrai: felice! se l'ender t'incuora Maggior senno d'ammenda e di hontade,

Uso a l'erme il destrier, s'arte ed inciampa Così fra'sassi che per poco etterra, Risorge el suon de la ferrata zampa;

E più lieve in carriera si disserra ; Da le nari animose ira divampa ; Oderando da lunge odor di guerra.

### OMILTA.

Omnie qui en humiliat, establitur.

Proceet virgulto, che l'ignobil fronte Poco erge, o poco il natie suolo adombra, Un di fia cedro sul beato mente, Diffonditor di salntifer'orobra r

Ruscel, ch'acque traendo eppena conte, Chete chete per via trepide e agombra, Vincech frume, che de chiara fonte Scoppie sonante, e immensospasio ingombra.

Scoppie sonante, e immenso spano ingombra Chè vanità di vanitate è quanto Grendeggia in terra: a vero oner sol vassi Pel cammino e'superhi aspro cotento.

Pet cammino e superm aspre cotento.
Segui; voce di Dio, seguir con bassi
Occhi t'ascolta, e da mondano incanto
Costei ti giura intatti I core e i passi.

### LA VIRTU UNIVERSALE

CHELA L'UBBIDIEREA.

Absondisti hac a sopientibus et prudentibus, et revolasti en parvulis. Lvc. x. ax.

Io vidi quattro arcier rivolti a un segno Di color mille in adamante impresso, Argomentari di fori i ostesso Nel color, che a ciascun ridea più degno. Chi fa di sofferenza a sè sostegno; Chi 'li for di veluttà dellia espresso i

Chi tempra a natie forse un concesso; Chi leve oltre natura ele d'ingegno. Tatti a quell'un, che proposeansi, obbietti Saettarono a vito; offesi han gli occhi Dal morbe primo de l' nanno affetto. Chi fia che dritto e non indaran sevechi? Tu, che nuti alma chiudi in umil petto,

E di tua mano il tuo dardo incocchi

### POTENZE MENTALL

Ter ne l'umano intelligibil mondo Si dividone Possanze imperio o regno. Ragion primeggia: a lei Veler secondo; Indi è Memoria d'ambedue sostegno.

Prole alterna di lor, l'acre, il profundo Gelo, la terra, e 7 mer core l'Ingegnor Ve acce l'inventor Genie fecende, E del comm. raggio il Vero è segno. Repido di, che indarmo eltro le acqua, Le formo adman, che soltra impresso, L'immaginer indicile di tregna; E mirabil coetanto pra ne intereo, Che l'ecempio novechio, e quani adegun S'Iden, da cui l'Etterno il mondo osprosso.

### GRAZIA RIFORMATRICE DEL CUORE.

Induito novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitute. Ern. ev. e.

Dorro Scultor, che un imulacro intende, De l'arta il senno, effiçando, adopra : Umane il anzo le fattesse prende, Vinto dal ferro che vi torna sopra. Si lo figura, si lo atteggia, a reude Si, che tutta l'idea passi na l'opra ; Si visibile in esso anima accende.

Che indarno il finto a lato al ver si scopra. Grasio al pero in Costei provò sua possa, Poi che di qual più annida in cor di donua Derio di qua l'obbe spocliata e scossa. Tanto di sè la informa, a in lei s'indonne, Dal suo reune ella tanto arde commossa, Che par cosso celeste in mortal grana.

### DEIFICAZIONE DELL'ANIMA.

Halemus dei ficationem ez participatione divinarum sirtutum Dronis, Arror. De Divin, Nom. lib. 2.

Max ratto ve mette da balestro, Cerva mon ratto disianta al finme, Di quest'alma, che a Dio gira le piume, Da ineffabil portata amorono estro. E mon, dagombro di vapor terrestro, Aer s'imperia el vago etervo lume, Ch'ella, già searca d'ogni umon contame, Ouel proprio resto del divi miastro.

La voglia di voler quel ch'egli vuole In lei vice modo di natura, e in opra Trapassano di lei le sue parole. Gli Angeli stanno, ammirator di sopra, In forse, amando lei , come Angel suole, Se la spoglia di Adamo ancor la copra,

#### COMMENDASI

LA LUNGA PROVA PUR LA CANDIDATA SOSTERUTA DELLA VOCAZIONE RELIGIOSA.

So, che mortal giudizio erra, nè inter Dispose al chiostro il Giel In unano tempre. So, che accorto ondeggianti, e non fur sempre Su'I pensato destin tun luci asciutte. Me so non men, cho al miglior segno addutte Benebà azsalto di fior la turbi e atempre, Van, quando Grazio il buon volor contempre, Coronata d'once la interno lutte.

Fu non herre le pugna. Arti divine A Lacci, or già tronchi col troncato crine. E i desir casti per tuo hen cootesi, Finchi al dubbio conflitto Amor diè fine, Regnàr su l'almo, dal suo fiato accesi.

### IL CONVIVIO DELLE VERGINI.

Enuz denne, abbandeaste il falla Scel, aniona sebbi cer, cui guasto Verme non ha d'ambision, sa fasto Verme non ha d'ambision, sa fasto Penze, nè fame d'er, nè deux melle, Dove levazi più l'erta d'un colle, Ote fa d'apsil frende ai allo contrato; descenso a prora regioner del canto levazione del canto del company de la collection de la company de la collection de la company de la company de la company de la company de la collection del collection del la collection de la collection del la collecti

Le beon furbivi anch'essi i rai del Sole, E ne fan lieta la superna rota, Chè voce il Ciel più cara udir nou suole.

### LO STESSO ARGOMENTO.

Vacanus, hai fores del hel numer una Faris, Donesila, he al les cellus vai Geiona e acuen da la valle brana li grossig, di tenuben, a di gual li prossig, di tenuben, a di gual funa. Tech vi spinole per canden di rai. Odda, o gla di la mesi in meeta adunat. Quante com di cialo impereral l'Elia (che beata) da colui lo apperer., On un di rapito in serroman viaggio Quel, den un paper vista mortal, emprera, Quel, den un quel vista mortal, emprera, Quel, den un quel vista mortal, emprera. De la di Richardo del di rapito in pari viglia accum. De la discontinua del consegui di verra me la di al varigia del vergia dicerca ma pale da l'asseggio l'esta morta, del del vergia dicerca me la del a tro reggio.

#### LO STESSO ARGOMENTO.

On the sni parie de la belle sthiera
On d'opsi niverena e d'once degna I
or irrinda have divino cartinis, a engue,
I or irrinda have divino cartinis, a engue,
Sorreno il piopo di Lifones, or' era
L'Apped gravato de la salmi nidogna,
Di milla a mille spailer l'insegna
Vede la professiona Aquile altres.
Cantana elli, a rispondera al cando
La Parodo del Poletir undan gli estetti
Se e la fia poponio de gli armani appeti.
Se e la fia poponio de gli armani appeti.
Se e la fia poponio de gli armani appeti.

Vanture t'alsi e guiderdon t'aspetti.

. .....

### INTELLETTIVA

N SIG LAVORO RELLO SCONFORINTINTO O'LN'AMBA SOMMAMINTE COMPOSTA.

Intelligentia ab ea, quod mazime est compositum ad id, quod simplicissimum cet, 1 rogreditur.

Рьот. Енн. ын. а. 4.

Nova ideal piramide, di cui Non ha l'Egitto altro che'l nome e l'ombra, Rigirandoni in se la mento adombra, Architettrice do' pensiori sui.

Le base, in che hanno stanza il quattro ci l Orma rition di mutamento e d'ombra, (dui, Che a l'insu dileguando alfin si sgembra Nel sommo, ov'è chi dime so son cas l'ur. Qui per noto e siccoda invan si mira,

Qui per noto e siccoda insan si mira, Volgenti fuer de l'intelletto primo, Che appunta in só quanto s'estende o gira. Dels perché il gravo necessarie limo Dal bel principio, a cui la mente aspira,

La riconduco a vaneggiar no l' imo?

## ENTRA ARLO STATO CLAUSTRALE IL GIORNO DI S. TERESA

ASSUMENDONE IL HOME.

Az venir men de la terrena vesta; Che il santo Amore di sua man le apriva; In forma di colomba al Ciel saliva La Donna, del cui nome il tuo s'innesta. Saper vuoi donde ciò, Vergini Di questa

Fo, mentre in terra visse, immagin viva: Semplice, pura, solitaria e schiva, Solo ad amar, a meditar sol presta. Stette lunghosso la corsia de l'acque.

Statte langhesso la corsia de l'acque, Vigil su l'ombra di falcon cho piomba, E por casto timer di lai non tacque. Col nome, cho si'n terra o 'n ciel rimbomba, L'epre tu imita, poichè quel ti piacque,

# E di Teresa al par sarai colomba. EMINENZA DELLA PUBITA VERGINALE.

Non ligustri, non gigli, e non d'alpine Bocce su 'l dosso allor che il giorno è brere Sonza vento dal ciel caduta nere,

No mattutino albor d'intatte brine, Adombran Porità, ebe a le divino Sembianse que d'altronde onor ricere; E'l moi sotto lasciando, or'è più levo L'àer, s'alra o de gli astri oltra il confine Va fra i candori de l'eterno lume,

Ove si gode per heate menti, E de gli Angeli eletti ardon le squadre. Qui spasia, e qui si raffigura, o piume Distende oui da soroolar eli ardoni

Qui spasia, e qui si raffigura, e piume Distende qui da sorvolar gli ardenti Spirti, e posa col Verbo in sene al Podre. LE TRE CASTITA

Felia Virgo, quia intacta ; fortior Vidua quia experta..non tamen conjugiorum honorabilis therus, et immaculatum cu-

bile sine fructu est.
S. IEEE, HISPAL, DE OFFEC, ECCL, LEV. L. C. 18, EQ.

Sommon tre fiori sul medenme stelo; Di vario genio e di color diverso. Arde l'un d'astro, e di rugiada asperso Nen par che tema impura mebbia e gelet A sè facendo di sè stesso volo

A sé facendo di sé stesso relo Tinges l'altre fra l'assurre e'l perso. L'ultimo albeggia al vital sole avverso,

Di sua vaghessa innamorando il cielo. Di qual componga a sè ghirlanda, in forse Costei ristette, e la dussunil vista

D'essi, e la sorte col pensier ricorse. Rosa e Giacinto, del suo meglio avvista, Disse, sion d'altre, e mano al Giglio porse, Che'n ciel si olexa, o si gran pregio acquista.

### IL PADRE MORIBONDO

ALLA FIGLIA CHE FA PROPESSIONE

Quamo, già spenta a me l'aura diurna, M'abbandoni la vita, e, le palpebre Strette in gelo di morte, abbiami l'urna, Muta salma devota alle tenèbre:

E intante il cor si roda taciturna La dolente consorte in vel funchre, Del mio destin segnata ombra notturna, Ne l'ora che le stelle ardon più crebre,

A te, Figlia, verrò, se'l csel nol vieta; Mentre dai mali che la premoc tanto; La vigil alma il vital sonno acqueta.

Mia ventura udirai, sia gioja, o pianto. Deb, se la speme il mio penare allieta, Mi sien ale i tuoi voti al regno santo.

### LA FIGLIA AL PADRE.

INTANGRATA del miglior deslo
A me, Padre, negai caduco obbietto,
E a lo voci del sangue, e al patrio tetto
Volontario giurai perpetuo obblio.

Pur il tuo fato intempestivo e rio Tal mi fo forza al cor, Padre diletto, Cho riacceso il filiale affetto

Quasi ondeggiò tra la natura e Dio. Se non che a l'alma un balonar mi corse Novo di grazia, che al divin consiglio

Sommise il core, e la ragion soccorse.

E solo ebb'io di pianto unido il ciglio,
Che te securo, e me conobbi in forse,
Me ancor fra l'ombre dol terreno esiglio.

#### VOLITIVA

### AVVALORATA DALLE VIRTU' TEOLOGAMA

Oui adhavet Deo unus spiritus est.

1. Cominte. 2vi. 6.

Innequiera la natia vagherra, Come del ben diginna alto infinito, Tienti, dice, alma mia, tienti a l'invito De l'eterna ineffabile Bellezza. Immagini bugiardo a folle ebbrezza Inonda per lo viso a per l'udito ; E le forme che variano il finito Scala sono ineguale a tanta altezza. Ed ella con magnanimo rifiuto D'ogni altro lome , che di quel ch'è sen Di chiaritate, d'apparenza muto, Sorra'l mortal, cho la circonda o premo

Va. trasfermata nel piacer voluto, De l'amore in su l'ali e de la speme.

### REMINISCITIVA.

Magna vis memoria, magna nimis; nessio quid horrendum. D. Avo. Confes. Lin. X , 17.

Vocazza a' tempi che passaro, e gode Spaniarvi operoso il pensier mio, Spente sembianze ravvivando, ond' io Oso mortal di ereator la lode. Unite e sparse le richiamo, e m'ode Consagnineo di morte il muto obblio, Che con le tinta in Leta ali, al desio De'redivivi invan fa forza o frode. Essi la prisca ancor forma seguace Traendo, integran da sofferti danni Il conscio coro, che di lor non tace, Se arretrar non mi lice il vol de gli anni-

De le spoglie miglior del tempo edace Compongo eterni a la memoria i vanni. I DONI DELLO SPIRITO SANTO

INVOCATIONE. Da la Mente spirato e dal Pensiere, Santo divino Amor, raggio immertala, Che ad ambo coeterno, ad ambo eguale Tro concetti congiungi in un volere ; Se, qual la terra avvivi, orni le spere . De l'ultima fattura ancor ti cale, Cui , sebben fango , tn impennasti l'ale Da volar sovra il ciol franche e leggiere : Anni se ombrata del tuo proprio Inme L'alma na infiori, ne suggelli il petto, E ne fai tempio per canguaria in Nume: Spirami, o sommo Amor, voce e concento, Che de'tuoi doni nel chiaror s' allume .

Mentre io ne adombro il settiformo aspetto.

#### TIMORE INIZIALE.

Popuit firmamentum ejus formidinem.

Fa. LXXXVIII. At. DEL flor che meglio olessa in Paradiso Opestata la fronte iva Costoi De la serica spoglia o de' capel

Lasciando dietro a sè l'onor deriso. Il divo Amer, raggiandola di un riso 2 Movea visibilmente incontro a lei. O settemplice dono che mi bei l Disse, o di gioia trasmutossi in viso. E seguia, questa valle e questo fango Tanto gravano l'alma, o in lei fann'orma Difficil tanto ch'io ne tremo e piango. Di più bellezza il tuo timor t'informa ; Rispose, o, mentre piagni, io nen rimaego

Di vagbeggiar la mia ne la tua forma. FORTEZZA.

Ora sperant in Domino, mutabus

Is. xxx. So. Su il Giusto, che tra l'occhio era e la fede,

Del calice mortal turbossi a fronte : Si dentro a l'alma d'amarczze e d'onte L'antiveduta immagine lo fiede ; Come poss'io, misera figlia ereda D'ira e di colpa , con vestigie pronte Vincer la selva, che tra valle o monto Signoreggiata da' nemici siede? Quindi leon per assalirmi, e quinci l Orsa, rabbiosi del mio mal per fame : Là di froda superbo angne . . . . Cominci Tno cammin destro dal cessar l'infamo

### Di guai rea valla ; prendi I monte , e vinci De le grand'ali mie sotto il volame. CONSIGLIO.

Domine, quid me vis facere? Acr. 1x. 6.

Ecco: del braccio tuo si fa colonna , E maestro a'tuoi passi il mio Consiglio. Non è l'audar lassu senza periglio, No ta cangiasti per cangiar di gonna. Se dubbia cura in tuo pensior s'iodonna, Vapor che sorge dal terreno esiglio ) Ei la ti sgombri, e col superno ciglio, Riconforti ragion , se desta assonna. Che affise al no e al si pendeno ignote Cose assai melte, soprapposte al segno, Ovo d'industria umana areo percote, La Vedavella, che n'avea ritegno, Mossa da lui more netturna, o puoto Levar alto in Betulia il teschio indegno.

#### PIETA

Pietas ad omnia utilis est, promedicion Hobens vita, qua nuna est es fatura. 1. Timoria, vv. 7.

Dt dolcozza ricolmo o di bontete Aveolo il cor la sacra Anra, che movo Nudrita di timor fislansa, o piovo D'altri carismi in lei stille odorate.

Viva sul volto trasfioria Pictato, Cho l'un frutto al mostrar l'altro commore, Vaghezza do Celesti, ed esche novo Per salvare il digiun di caritate.

L'aere intante su lei fa più serene, Sorridendori d'alto il dirin Padre, Che vede al poverel secuar sua pena. Oh del divino Amer opre leggiadre! Per eni lassit, dove letina è piena. Letua errece e lo beate squadre.

### SCIENZA.

Circa fidem nanfragar erunt 2. Tist. s. 19. Dixerso a l'innato di saper desio

L'ampie ricerco region de sensi; E, ambeduo i vanni de le mente infonai Drizso al vor di salute il pensier mio. Poi sovrienmi d'Origena, e'l fin rio, Qual suole, ora con fe region non tiensi, Che val penna d'ingegno, e i voli immensi,

Se nai volo miglior, lamol perio? Dunque arterrà, che per frapponto velo Sguardo a' avansi, o il non veder sicura Renda la strade, di cui mota èl Cielo? Raggio mi dona di Scienza pure, O Sol, che non elterni al caldo il gelo; poi m'inganni, se'l poà, studio e natura.

### INTELLETTO.

Da mihi intellectum, ut sciam testimogia tua. Ps. Cavus, 125,

Nou in vallo palustre, o in bosco infido, O in umi colle il fero ertiglio appoggia L'augel sorran, che più per l'acre poggia, Nol sommo de lo rupi mo far nido. Là dal petroo, i naccessibli, fido Stallo il Sol beve in diusata foggia; No grandin cura, në turbin, në pioggia, Në grandin cura, në turbin, në pioggia,

Ma più si leva da sensato aspetto, Poi ebe evvelora ne l'infuso lume, Fatto di sè maggior nostro intelletto; E nel gemino arcano allo rollusto. Che tutto è rai de l'incresto obbiesto.

Che tutto è rai da l'inerento obbietto, Fiso penétra, a a sò raddoppia ecusse.

### SAPIENZA,

Spiritus omnia scrutatus, etiam profunda Dei.
1. Con. 11, 10,

Avvarvata, nel mortal riaggio Se aggiunguti, o Douella, a lotata albeara, Un veder sensa pari a par dolteras. Et al salis prayto, e del cammin retuggio. Et al salis prayto, e del cammin retuggio. Ordina in transportation del constitution del co

Angel non preverrebbe a tua credonsa Fondata e farma di saper quall'Uno, Che numer forma e non divide essensa.

### TIMOR FILIALE.

Si non in timore Domini tenuaris te instanter, cito subverteter domes tua. Ecc., xxvxi. 4.

Fe principio il timor, sie fine e vanto Del lavoro, onde Grezia, argo Netura. Staria mal saldo l'edificio santo, S ei non vegliasse le guardato mura. Sai, che de i doni, onda fianuseggi or fan È Colomba amorosa ombre e firura :

Ma su i colli ridonti a l'arie pura Non discioglie Colomba altro che pianto. Sai, che guerdia maggior volsi e suprem Ricchezze, che avversario ompio distorna :

La rinfornino a gara Amore o speme.

Dal ratto unico in terra eltr'uom ritorna
Paolo vasel di caritada, e teme,
Se ben Gristo in lui vive, in lui soggiorne.

### PREGHIERA.

Arta di Do, spirakil Nune, Amorg, Que il depinospino, con dem artendos, intrel. E del tro fator e del tuo catdo Puranta imano, del di rio Fattor y Pura Colomba, ilinguaggiante Ardorg, Olvo pesa caretta, o e redade almo riceri, I Sorba nacrecando affeiti rei. I Sorba nacrecando affeiti rei. Con en quie e la mente, e mendo el corec Con en quie e la mente, e mendo el corec Con en quie e la mente, e mendo el corec Con en quie e la mente, e mendo el corec Con en quie e la mente, e mendo el corec Con en quie e la mente, e mendo el corec Den del con el control del proposito del corec Den del control del proposito del con la conferio dels prisa el core del proposito lo poi dirio, che volator su l'acque Con la pareta de le core sumo,

Fecondari gli abissi, o'l mondo nacque,

-

#### PER MONACA

PICKEA N' UN CONSIGLIERE DE GEUSTEEL

Iustitia virtus complexim est omnis in una

Trogsin, v. 149.

Pracuk, benoata Vorgine innocente, Da noi rifuggi sbigottita e tremi? Del tuo buon pedre si diletto a Temi Ti è scudo il senno e l'incolpabil mente, Giustisia, che sè stessa noqua noo mente, Lui prisilegia do gli onor supremi :

Giustiaia de primieri e degli estremi Beni, ond'uom è beato, una sorgento, Non io ( rispondo ) al Genitor, non io Contrasto fede a que', cho stanmi avanti, Speechi d'alta virtu nel suol natio,

Fuggo Error che imperversa, o tremo i santi Di natura decreti, o quei di Dio, Senza pietà dal secol vostre infranti.

#### PER PROFESSIONE DI MONACA.

Donna, che in su le vostre ormo tornate Dal grande uffizio o pio meste a pensose, Qual da' sepoleri vedovate spose, E in vece di parole il pianto nsate ; Forse piangete Lei, fior d'ocestate Che lo angeliche forme al mondo ascose Oggi per sempre, e sna fidanza pose In lui , ch'è fonte di tutta bontate? Ansi maravigliam l'alta victuto

Di lei, che accesa in sovraman desig Tenno 'l cammin di pace e di salote. Piangiam di noi, che del suo enste a pio Costuma orbate, o di sua voce mula, Dal ben far lungi andrem forse o da Dio.

## IL DISIGANNO. PLOTIN. ENNEAD. 8, 1, 6. 8.

Pulchra, quandiacent, imagines sunt, sana vestigio, inanes umbræ

Ha dinanzi l'error, presso il periglio Nostra vita mortal di nubi cinta ; E dal faoro gravata e a i sensi avvinta L'alma a sè chiede invao lumo e consiglio. Verameote quest'è stanza d'esiglio. U', come in cella, che per arte è tinta, Forma d'esterni obbietti erra dipinta . Riluce il falso che del vero è figlio. E quale al dritto giudicar va lungo Chi a rifratta sembianza acquista fede t Cosl chi fede a le mondana agginngo. O ben nata Costei cho le discrede l E tanto da noi spazio si disgionere Per la Vero mirar che in Cielo La sede,

L'ORDINE DELL'AMORE

ORIGA DA VISTU PERFETTA.

Pondus meum, amor meus. Arc. CONFESS. 13.

Arms Mediocrità ! Chi ben t'intende , Da superna virtù non vai disgiunta, Che non al messo, che dal numor pende, Ma in quel , che da ragione , amor s'appunta. Se in foco di desir alma s'accende Al vero ben voracomento punta ; Di ciò che non è lui noja la prende, Ne pria s'acqueta che con lui congiuota. Come dno pesi a ninn rispetto eguali.

Perchè di lor surga equilibrio, han centro Ne gl'iotervalli al sommo disuguali : Talchi tno leggi, Amor, co oobbe addentro Da le cose dilungasi mertali, L'eterne appressa, e 'n Dio perdesi dentro,

I DUE AMORL

In vero Amor traca dimora in questo Ultimo fiore dol materno stolo, De le vergini foglio, ond'è contesto, Fattosi al guardo do' profani un velo. Solfio di Borea non li trae mulesto; Austro lo molce, a lo rispetta il gelo t Da escente il ripara alito infesto Rugiada soavissima di ciolo.

Ma la dolce, ove nuota , anra, e l'olerso Ch' ei sparge intorno, al falso Amor fu invito Tal, ch'era in alto di volarvi in messo, Sorse l'altro d'un punto, o alzando il dito, Di minaccia lo fere o di disprezzo, E'l fior trasports na l'aterno lito.

IL GUINTO GRADO

DI ORAZIONE SOPRANNATURALE OSSIA IL SONTO SPIRITUALE.

> Ejo dormio, cor meum vigilat. CANT. V. Z.

L'onornanto sopor, cho i sensi lega E fa diginna lo potenze interne, Ouando orecchio non ode, occhio non scerne E a'messaggi del core il varco niega, Rende sembianza d'anima che prega Inebbriata di dolcezze etorne. Non rammeota, non vnol, da le superne Viste assorta, nè sò in sè ripiega. Dorme, e'l sentir obe dorme a loi disdetto Non è ; che di tal senso osca o focile Son quo' baci, che dalle il suo Dilotto, Attoggiarli non può lingua nè stile.

ual rigilia di sensi e d'intellotto

Al tuo sonno, bell'Alma, è mai simile?

### IL MODO DI CONOSCER DIO

PER VIA DI APPONIMENTO, E DI RIMOGIONE INSEGNATO BALL'ARBOPAGITA.

Hominem de Dro cogitantem pingendi, et sculpendi artes erudiunt.

DIONYS. ARROY. Do Div. Nom. La possente in colori arte, che tinge

D'ombra e di lume armonimata membra, E, mentre quelli appone, e queste pingo, Le sembianze del Bel divise assembra : E l'altra, che uomo o divo elice e fince

Dal samo rudo, cui dispoglia e smembra, Sicehè ad ambo comuno il fin s'attinge Di far emulo al ver quello che sembra : Sono scola a Ragion, se amor la punga

Vivo formar concetto alto di Dio : La gemin'acte imiti, a in un conginaga. Secvei da lui quanto da lui scoprio Esser difforme, ed il contrario aggiunga ; Finche sorge l'idea pari al desie.

### I SENSL

Sentiendi mumus est dormientis animi propri PLOT. ESS. 111, LIS. VI. C. 6.

I bei memaggi , eui l'immagin suole Raccomandarsi da gli esterni obbietti , Onda, se vario li colora il Sole, Porteno a l'alma i moltiformi aspetti ; E quei, che la dissimili parole

Del pensiero pittrici e de gli affotti Seorgono al cuor, come natura vuole , Di social desio pungendo i petti : Con diversa d'uffiej arta, più leva

Fan lo inearco terreno, e a prova intensi Doppian la gioia de la vita breve-Magistero divin! Si, ma non ponsi ( Ri-nondemi Costei ) che spesso è greve Sonno dell' alma il vigilar de' sensi ?

### INCOMODO DE SENSI,

Potcark con emi vigilando suele Di sogno in sogno arrar fra'bassi obbietti , E cieca a'puri rai del vero Sole Crede al fosco splendor di falsi aspetti ;

Dal ver discordi e da ragion parole Suonan tutt'altro allor che sami affetti , Testondo inganno a la virtù che vuole E di vana speranze ampiendo i petti. Non è, qual par, l'uman carco più leve Si lungo il duolo ed il piacer si breve.

Per lor, se fanno in rio dispendio intensi Nol secol guardi chi nol crede ; a penti Quanto a un'alma, che in Dio levani, è greve Indivisa tener opra co'sensi,

SONETTI

### PER SACRI ORATORI.

### ELOQUENZA.

... Sonus est ora virit in illa. METAMORPH, LIB. S.

Oceana mirabil del parlar regina Che in varhe forme ornando alto concetto. Laddove di lei derpo appar subbietto . Donna de i cor, lo altere menti inchina Che l'armi all'uopo sue tempra ed affina

Su la cota del vero e de l'affetto, Incontro a cui non valse anima o pette Di Greco senno e ferità Latina : Quella, poi che cangiar tempi e costumi, E in servo onor franca virtù si volse,

Falla è suon sensa corpo a voce ignude E indarno a ler ( beate ombre ) si dolar. Cni Filippo tremò, tremò la cruda Alma di Catilina , ira de'Numi.

### AD UN INSIGNE ORATORE EVANGELICO.

Soava sibilar di fresea anretta, Che i rugindosi fior vesseggia e molec; Turbo spiranto su montana vetta A cui rovare antico invan si folce: Pioggia minuta, che distilli dolce Ne l'ore estive a dimetar l'orbetta : Grandin petrosa, che di man bifolee L'opra e i tesor d'autunno a guasto metta: Rio ebe placido serpe o si diffonde In arido verzier ; gonfio torrente Domator , vincitor d'argini e spondes Immagin sono del sermon possente, Cha da le vie de l' Erebo profonde Al Ciel richiama la pentita gente.

### ELOQUENZA SACRA,

Quella, che in aspro tuon contra il Pelleo Macchinator, dal vil letargo scosse, Se incerte Atonicai alme commone, El fatal giogo allontanar poteo:

Corso l'Adria e l'Ionio, in sul Tarpeo Libera i figli di Quirin percome: Unl di Roma le disgiunte pome, E digioni di sangue i brandi ir fee,

Leggiadra ancella ne le Tosche scuole Liscio sue forme, ed inflorare apprese Seduttrice de'seusi , atti e parole Ma, quando il sommo Spirator la reso

De la bocca di Dio verace prole ; Se stema vinue, e a vincer l'urbe intesp.

### PAROLA DIVINA.

Ex ore rjus procedit gladius ex utro parte acutus.

parte acums.
Ap. 212. 15.

Dr bocca a Lui, ebe sa il futuro e il fatto, E attempa il mondo, e'l Paradiso insempra, Exce igneo brando ambiaffilato ed atto A tener prova d'immutabil tempra. Vince, ove avenda, ogni ritegno, e ratto

A sè fa loco: antico gel distempra; Anime integra di salute in atto, E la fattura col Fattor contempra. Cesse, al suo balenar, cangiato e vinto

L'Arabo, il Medo, l'Etièpo, il fero Trace, ed Efeso pur cesse e Corinto. E Roma cesse, umiliata a Piero; L'invitta Roma; cho al suo carro avvinto Il destino traca del mondo intero.

### PREDICAZIONE EVANGELICA.

Concretest in pluriam dectrina mea; fluat ut rot elequium meum. Dect. 222, 2. 2.

Non è sol forza di fulminea spada La diva voce a tutto l'orbe intena: Sibilo è d'anna, o sul mattin discessa Liquida genma di sottil rugiada. Che doro spiri veramente e cada, Non dura qualitate, ond' alma è offesa; E gresia intanto in vital foce accessa A foiri di virtude è le cor dirada.

E gressa intanto in vital foco accessa. A fiorir di virtude il cor dirada. E nube à pur, che non iscoppia in lampi, hè mugge in tono, ne sul l'acre ingombra, Ma in pioggia stilla, o nutre arbori e campi. Cori l'Ebreo Legislator l'adombra; E qual di brama non conforme avvannpi Seuina rento, o vento migte ed ombra.

### INSTANTANEITA DELLA VITA.

Punctum est quod virimus, imo puncto minus. Senec. Ep. 9).

Servax che appressi al solio atto di Ini, Che in cammino lo pose, il tempo passa Sul'opera prerie nate, ed alese e abbama De l'uno les oviti, e i van despressi uni. Mentre col Sole il vario ciel trapassa; En in ogni orna, che imprima, impresso laraz-Non son qual era, e non narò qual fui. Sommeron e l'obblio tace il passato; E l'avvenir, orna il nugle o vive pressione del fato.

Tra forme intanto di subbietto privo Fugge il presente, e inforsa si'l mio stato, Chè d'un punto è minor quanto si vivo. PENSIER DELLA MORTE.

Quid superbit terra et cinis. Eccs. x. g.

York di Dio t'intendo. Alti ni rimembra Che polte io sono, e tornerommi in polte. Veggori, olimie, qual totto orror v'involte, Geld'ona nudata e guato membra l In voi s'affaii chi riccheza assembra Chi superbe speranse in petto volte,

Chi superhe speranze in petto volve; Gnardi l'uman desio qual si risolvo Che in tanto cure s'alfatica e smembra. Ma se la vista e la memoria è dura; Ch'io fuor ne tremo, e dool m'atsale interno; Si fiera dell'immago esce paura;

Che fia'i sentir, quando dal fral l'oterno Disnodi morte, o mal di sè secura L'alma avrà innanzi il Giudice superno?

#### APPARIMENTI DEL GIUDIZIO.

Ignis ante ipeum praverdet. Ps. 96. 3.

Foco mettes de l'alse ods terminante l'Angeli, else Misse spapara inun l'Orebber 12 Angeli, else Misse spapara inun l'Orebber 12 Angeli, else Misse spapara inun l'Orebber 12 Angeli, else Misse l'alge justice. Per puri de l'angeli, else a i princi cuti increbber 12 Entre l'altre, cou de la terra bebbe. Sanges d'Antirio legion cottante. Levi cumbes inverse de la mora vampa, Del terrar norde, altre d'altre l'angeli, else a l'artice a l'angeli, else a l'estre a tromba. Percertor, e a l'ad dirir in finistia escampa. Percertor, e a l'ad dirir in finistia escampa. Con gli setti il mode, il mar, l'arre divanue, l'Ore site intere a sitesse a rogo e sonte anne.

#### INFERNO.

Crucior in hac flamma, Luc, xvs. 24.

Arwa, cle în metal name apolia. Bevi l'addică fain dilmo, a cui l'addică, vetirudu uname vel, răidă, cui l'addică, vetirudu uname vel, răidă, Sorgi omai, sorgi. Da çli sterni lui, Veci dal duolo actiate ascelia. Veci dal duolo actiate ascelia. Veci dal duolo actiate ascelia. O voi che siete li dovre si ismo Figli del tempo che vola veloce p. De ceto rino chundo quanto si genoli Ob finer rimendarar rhe al ni cuccel i Dispersito attratir, quanto fe al arcoco l

#### PARADISO.

Videlimus et ama limus.

D. Ava.

Sume trabocca de l'eterno aspetto, Nel qual s'accendo ogni spiendor che dare, E cou varia di rai tem pra e misura Prende ogni spirto a cootemplarlo eletto,

E come caritate arda a l'obbietto
Del ben verace, a cui la trae natura;
O o più tenga di sua vista pura;
S'imparadisa di maggior diletto.

Diletto in queta violenza accenzo, Che a le lucide monoti assorte in Dio È di grazia tesor, d'opre compenzo Che sonza saziar vince il desio, Stabilo, intero, inegualmento immenzo, Ne creace il gonte, e non incema in rio.

### PREZIOSITA DELL'ISTANTE.

Momentum a quo pendet oternitas.

De le sorti a l'uom fine in tre si parte
Il tempo, ond ei ne trae inono o rio stato.
Su quel, che quani folgoro è passato,

Giustina edopra inevitabil erte.
Regge il finiro Provvidenza, e sparte
la cesa adduce del mondano fato
S'alte vicende, e l'ordine segnato
Da quel che scese e illaminar le carte.
Libera del presente e l'nom fa dono

Misericordia, e a lui ripassa innanto Atteggista di pace e di perdono. Gran Dio, se ritornar non puoi le tante Ore, else contra me ti stanno al trono, Prezzo d'eternità dammi un istante.

### TEMPO.

Tempus non erit amplius. Aroc. x. 6.

Aroc, z. 6.

Tauro, d'inegual moto egual misura,
Tu, cui reggono alterni il Prima e T Poi,

Mantre il vaço l'affida ordin de' suoi Volgimenti l'artelice natura: Tu ne l'informo de gli abissi oscura Paccie epristi l' primier de'voli tual, Accompagneudo ne'confini Eci La maggior del gran fabbro opra e figure, E con l'infaticato usar de y vanni

Al tuo netal ritorni, ed io con teco Fo il passo irremeabile de gli anni. Ove andrò poi che non sarai più meco? Lucido spirto ne' beati scanni?

Disperata ombre nel dolente speco?

### ETERNITA.

Cogitari dice antiquos, et annos aternos in mente habui, Ps. 76. 5.

Da l'ioterno sentir com'io son visso Su l'ale io m'ergo del pensiero, e dentro Al temuto avvenir volo, e m'incentro In quel d'umana sorti ultimo abisso,

Veggo Ocean continuate e fisse, Che ritorse son ha gire, nè centre. Veggo un Profende sensa 7 Fuori e l'Entre, Uo Alte, un Tutto e nulla parte affisse.

Veggo nn Presente che non passa, e in piens Perseveranza di dinrare abbraccia L'infinità ch'ogni Infinito affrena. E, mentro a tanta vision s'affaccia,

E, mentro a tanta vision s'affaccia, L'alma si stampa de l'eterna pena, E di spavento, per camparne, agghiaccia,

### SENTIMENTO

E COMPOUNDING NELLA MOSTE.

Timor et tremor penerunt soper me.
Ps. 54, 6.

Bes or ti seuto, or ti comprendo, o dura, Di edo doblo morir, Morte, ti seuto, Il tremito, l'ençoscie e lo spavento Inver deb sei tu Morte abi in "assicura. L'ajuta invan, edicira invan natura. Con l'innato al disfarsi abborrimento. Dal freddo vino e di colori speuto L'immagin rendo de la tua figura,

Tutto dinanzi a me spare il ereato; E sol m'accennan de le nere pote. L'implacabil vendetta e'l mio peccato. Ob tardi paventata eterna sorte, Qual giugni affanno el mio doglicos stato! Ben or ti sonto, or ti comprendo, o Morte.

### GIUDIZIO PINALE.

Cum senerit filius hominis, etc.

MATH. XXV. St.

Ne le mente mi siede, o al cor mi sona
Quel gran di che Ginstiaia a sò risorba.

Ira o Vendetta di rigor superba

Ardono in volto a un Dio che ha d'uom per-Vece di Peradiso a giusti intensa : (sona, Venite al regno che per voi ii serbe, Fulmineo scoppio di parola acerba Percoto gli empj. e tuto Averso introna, È quegli al lor desio a alcano e vanno :

E questi, ahi questi de immutabil sorte Traboccan volti na l'estremo danno. Riserra intanto Eternità lo porto

A i regni de la gioia e de l'affanno. Gran di sonami al cor sino a la morte!

#### INFERMO.

Et quartus Angelus eff...dit pl ialam suom in solom; et datum est iki affligere homines a stu et ioni, etc.

Aroc. xvz. 8.

Tr., che sceleri al tru apparir le stello, El siel strascore nilotreje, o stago. Fader del giorne e de le cose helle, Lucida a noi del tro Fattere immogo ; Tu, qualor pensa al l'animo rubello, Cui fece apesta del ciercari versago. Parerer m'ingembri atroce iri di quelle Farsi strasie si superde Ançele, e et dago. O ministro maggiori de la natura, Coministro del leggo e minura; Feres, poi cho fia spento equi pianeta, E monto pasiri tempo e figura.

# Di duol ferse verrai tu stanza e meta ? — PARADISO.

Anima erije te tanti vales. D. Brun, S. t.

Cor meum et caro mea raultaverunt in Deum. Ps. 83. 8. Qua sieda, o l'universo a suo disegno

Ordina, move, e il sommo tompra a l'imo, E beato di sè l'Essere prime Pa da i mille, che bea, spirti a sè regne. E per natura e più per celpa indegno Qua sali e posì, umano spirte; e opimo

Di virtu nora il Damasseno limo Fia suggelle a tua gleria e non ritegne. Piacque l'uem tante de l'eterna mento A l'immagine eterna, o tanto piacque A quel che d'ambo pira od'ambo ardente. Amer nen anche discorrea su l'acque, Che il gran Verbo scorgea l'ire già spente, L'ire che fer mortal l'uem cho non nacque.

### LIBERI PENSATORI.

Fidentes non rident.

Prana Hassifa, che veile fasci Glannichi errori di saver mederno, E norie menti, per queler l'interno Rimeno, invane di menagona pareli Illameno, invane di menagona pareli Che tuchi I temporal regne el l'estrono, No der centa Do Di Pepa e 1 guerrano, No spensa a nei de l'avvenir più fasci Came dimordi dal primier cestame l' Ta par l'asseti un di Scentes el Plato Came dimordi dal primier cestame l' Ta par l'asseti un di Scentes el Plato E per te volta di Ver, che atras ombrata El er finamenggia di une diabilo lume, Region a l'avvide del divina post attas.

### CECITA DEI MALVAGI.

Una catena tenel rarum

omnes erant colligati

Gausse, grees, profenda orrilli notes Compresse saide dia plapibil emits. Since a vien me da lo tartares grotte, E di elle nois insueme organi ejegendra. Questa al possor visibilmente alcendra in Mane a l'Ercè noissien, e a sia condottin. L'atra caligio cie lo accevolas a sigheste. L'atra caligio cie lo accevolas a sigheste. Non ravavias l'un'i l'altro, e a volte a velos Sanis l'Epianno, e non mere erma la prejonia di traches espolles. Quai, sai lo agriro-discoppitali farirera, Chara a la caligna del la caligna di caligna di Tanto di Do l'immago in la sia sivolta:

#### USO DEL TEMPO.

Exiguum temporis perituri aternitati pratium vet. Teavul.

Istruo, fero, ineraciali Do.
Ora sico modo vole al mende sepra,
D'aris struggendo e di natuna ego que,
D'aris struggendo e di natuna ego que,
Di modo compune e de l'elablic;
Sebermo a riparo, justan per l'usona sideppa.
Sebermo a riparo, justan per l'usona sideppa.
L'avisibili tu finge souverta e copra.
L'avisibili tu finge anal è sodegno.
Des modo de la riparo de l'avis de la solicita de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis anal de l'avis de

### ETERNITA IMPERCETTIBILE.

Eternitas verbis quator syllabis constat; in se sine fine est.

D. Avg. in Ps. 145.

Sa quei, che a trasfermar in quadro il cer-L' arco drinaro de l'acuto ingegno (chio Lh' ye acorgeane disparire il segno, Cho de l'altena si facea coperchie; Di me che fia, che immaginando accarchio,

E nulla strinço da l'eterno regno ? Si mimra la menta al gran disegno, E cede a l'invincibile soperchio. Nata immertal non ha riposo in lito Caduco, angusto, cho dal tempo è corso, Bisognande al desie più che 'l finnto. So cerca di quiete in sè secorso, Speme incontra e timor de l'Infinito, Termino igneto del mortal mi corso.

#### MORTE.

Nune reminiscor malorum , qua feci-1. Machan. 6. 12.

INCLUATI occhi, pallidezza erribilo, Sul viso sparsa e su le labbra livida Respir profondo, immoto membra o brivido M' annunzian la suprema ora trevibilo.

Doppio avvanir, cui tremo, è a movisibilt, Misero I e nol temei, quando ancora vivida Trnean quest'ona; ed ora abil che si divido La parte spirital da la sensibilt,

M'occupa orror, m'ange rimorso etremito; E di mio colpe l'evidente novero l'a specchio all'alma, rhe si turba in fremito. Chi a me soccorre d'ogni forsa povoro? Chi m'assicura da l'eterno gemito ? Chi m'avatora a l'immortal ricovero?

### GIUDIZIO.

Mittet Angelos suos cum tuba et voce magna, Marra, 2219, 31,

Dat mon precorso dell'eterce tube, Che rompe a l'arid'ossa il ferreo sonno ; Tra'folgori vien Dio giudice o donno ; E lo seguita il tuon da mube a nube. Come la voce ortibilmante jube

Snrgono i corpi che sottarra andonno. Quanti abi fan foras d'arretrar, nè i ponno, Fiori più d'assalita oras che cube! Va il secolo in fazillo: il Solo o gli Orbi

Sfansi, o infranta natura al suo fin piomba. Fia vostra Eternità raggenti ed orbi. Qua pochi, che candore han di colomba, Senza numero là simila a corbi Stanno a udir quol cho in eterno rimbomba.

#### INFERNO.

Congregado super sos mala, sagittas meas completo in sis. Dura. xxxx, 23,

O guasta e in mal oprar anima folle, Sgombra da gli occhi affascinati il volo, Ve' qual di duolo ampia voragim bollo Ne le trurbre rterne in caldo a in gelo l

L'Agnel di Dio che la peccata tolle, Fatto Leon ruggiace ira di ciclo Su i lami figli da la vita molle, Ovospendo giustizia ogni suo telo,

Abino inroarrabile di guai e.

Là vieroda non può, tenupo, na speme,
Cab vi regnano immoti il Sempre a "Mai,
Alma rhe pensi" apprensan l'ere estremo.

Misera la la speransa, a cui is stai,
Stava la turba, ehe là deutro or freme.

#### PARADISO.

Sirientes satialismer, satiati sitiennes D. Gano.

Verso la qual s'abhinja ogni pianeta, Empia lo passio senas tempo o meta, Ova nie moto metamento adduce. La vitta di Colni, cho per ab Ince, Quisvi gli Eletti eternalmente allitta ; Qui satai il diarr, maio lo antietta ; Qui satai il diarr, maio lo antietta ; E princeza ineffabili produce. Deno almo in terra e cicco lume, initia , Fatta qui presso e vision, la Fede Sua beatire senitial lettia:

La bella fonto de la prima luce,

Qui l'un l'altro fiammeggia, e qui non c Corta natura a si alta dovinia, Dappoi che ne fn Criste il primo erede,

### VENERDI SANTO,

Flagellis ecesus, spinis coronatus, clavis confossus, offixus patibulo, opprobriis soturatus, omnium tosun dolorum im-

D. BERN. IN SERM. De Pass, Dom.

Mixta, o mise cer, gli ampri spicatai modi. Con stranacio il tuo Doo, mixe is pingche, En quolle membre di dober mai pagles, En quolle membre di dober mai pagles, Con il reggeno, sombs, soli da rec Goodi I ac esi al spesso il Redruce rimi assodi In esi al spesso il Redruce rimi pagne il perpeno non par d'amere, e son pur vagles Voci di tra merce l'ultima ch'odi. Piagone gli Angell in ciel, trema la terra. Piagone gli Angell in ciel, trema la terra. Dertanado l'ossa, pia la novo scempio, Dertanado l'ossa, piagone del con del propositio del p

### O Sol, che ti copristi, i rai dimerra, Guarda il maggior di freitate osempio l AD UN GONFALONIER DI GIUSTIZIA.

On se il buon Greco, che a lo prime ascese Formo increata col valoce ingegno, E nova trame immagine di regno, Cui l'imperfetta manità contres, Vedesse peri il Garnes penda de di colle

Vedesse oggi il Garson prode, rhe stese La destra al gran Vemillo, nnico pegno Di libertada, per cui fatto è segno A la sperame del natio passe; Ei, che a maturi il gran pubblico incarco

Spirti affidò da parsiona invitti, E le calda d'Apollo anime escluse, Ben oggi androbbe di vergogna carco,

Sui mirando temprar giorano i dritti ; Lui rho cotanto natricar le Muse.

#### AUGURIO A NOBILI SPOSI.

EMULA gara di concorde affetto Fede, e pace, che un cor fa di due cori, L' uno a l'altro v'aunodi, o'i nede infiori Di piacervi a vicenda il solo obbietto. La fredde noja, e il timido sospetto

D'Amor non frodi a l'are i drittionori.
Rida, qual campo, al noro april, di fiori,
Di redivivo gioir ospite il letto.
Da Giovo a voi scendano l'ore, o tardi
L'indivias da lor veccliezza arrivir.

L'indivisa da lor vecchiezza arrivir Sion ultimi a vederla i vostri aguardi. Nati intanto a gli allior, nati a gli ultivi Vagliano in togbe, in ostri, armi e stendardi Onci che aspettan da voi l'esser tra i vivi.

SONETTI

### FILOSOFICI E MORALI.

### PATRIA DELL'ANIMA.

### PATRIA DELL'ANIMA

Non habemus hic monenters civitatem; sed futuram inquirimus. Hes. 13, 14,

Comz persona, che per forza è desta, L'Anima, allor che nel mortal discende, Pargoleggiando in pria nulla comprende De' foschi obbietti de la vita mesta;

Poi, qual consente la terrena vesta, Suo lume a poeo in lei a'accende, Che del peniter a'accenge, o di si intende l'essensia si, che più tra due non resta. Qui se l'interno sguando innatai al Yeo; Ed di nido innamori, ond'ella à usulta, Va lives per l'uman corto sentiere. Ta l'imalanti, che nel far parcita. Da noi hem mostri, che è tuo nol peniere Le gran città d'interminabil vita.

### UTILITÀ DEGLI APPETTI.

Ala et quadriga animi, affectus.

Reno d'antica socia irona di bando, Escosa da uma coro unania dicti. Son destrieri de l'alma, a leu iomanado Le quadriga morti tengen suggetti. Destra per los cerces la vita o quando De les pegas a gibili aridoni p jesti. De les pegas a gibili aridoni p jesti. De les pegas a gibili aridoni p jesti. De les pegas a gibili aridoni p socia de la successo me à che torpa a zinétti. Serra espensi a la neue, a pron la strada, Onde l'Ilian o l'Televa dies i sonna, A foyer de l'ingegno a de la spada. E sus Fanciulla di recisa choma, A ley onde l'aridoni di recisa choma.

### DANNO DEGLI AFFETTI.

Affectus onimi , merbi. Zen. apen laent.

Brs fu saggio Zemon, se ir fece in bande E da l'imo del cor svelue gli affetti: Siegnan di leggi, e di ragion, comando Guehn del proprio amor figli e suggetti. Molli stempran la vita, accesi quando Ardon, si fan lustre di fece i petti; E sompre avien, che miti o fler giostrando

Ardon, si fan lustre di free i potti; E sempre avrien, che miti o fiergiostrando, L'alma si sfreni o di vreeno infetti. Corre d'inanquinati allér la strada L'erce di Pella, o con orror si mona D'Agrippa il lago e di Caton la spada. Questa che in rozai panal, sia trocacchioma Tutti gli reran al Ciel, degno è che vada Casta d'un serto a Grecia ignoto e a Rona.

### MERCURIO TRISMEGISTO,

Monas gravit Monadem , et in se mam reflexit ardorem.

O intelletto mman, quanto è mai losca Tua vista, e mal di lei rhi a assecura l D'error varre in error, sembia la pura Chiaressa in nebbia, e 'l voler sano attora. Con semica al Sole si rimbosca Fera, e notturo a sugelho in grotta oscura.

Forte destin! che la miglior fattura Del seo Fattor l'idea nieghi e sconrea! Ma qual più rhe terren lampo il diginno Lungo disfama di mia mente, e senna Uopo sentri di decumento alcuno, Fammi con ammirzable parrenza

Raffigurar l'infigurabil Uoo, Che numer forma e non divide essenza?

### CONVENIENZA

DEL SISTEMA SOCIALE COL SISTEMA PINCO DELL'UNIVERSO,

Pisso turbina il Solo, e il giorno vibra Al popol vario da le varie afero Currate ne l'elittiche carrièro Dal poso, cho il fuggir retto equilibra. Frena i moti col tempo, agita e arribra Ogni elemento che raggirando fero;

Con le incide alterna ore le nere: Gran !avor d'armonia che il mondo libra ! Soava tampra di calore e luce Ne gl'intervalii inequalmente uguali Moltiforme di vita ordina addice.

Magistaro divin , scola a' mortali l So al Tutto social Ragione è duce , Ragion, centro al più Bene , al men da Moli.

### ALL! ORATORE P. M. MEAZZA

BELL'ORDING DE PREDICATORS.

Illuminant tu mirabiliter a montibus celernia.

Ps. 75. 5.

Lucema, viva, inessiceabil vona Che giù discenda da' gran monti eterni, E col tesor de la feconda piona Entro l'umana region s'intorni ; Se sgorga in parte, ove mortal terrena Caligin fieda , od Aquilon governi , ( Quante n' bai valle di miserie piena l ) Pacil non è ch'ivi più annotti o verni.

Ben vaghezza di fior si l'orna o vesto, Che fragranza no trae di paradiso Aleggiaodovi intorno aura celeste.

V'arride il Sol con quel beanto viso . Che diffonde oltre il tuono e lo tempesto D' eterua primavera eterno rigo.

### AL MEDESIMO.

Dr tal vena ebbro il cor, ebbra la mente Asca di Tarso il parlator primiero, Quando su gli occhi do la cieca gente

Fe' il povo lume balenar del voro. Puggia percosso da fulgor possente L'error devoto che regnava altero; E nei domi intelletti umilemente Stendea la Pede il sovrumano impero. E dessa è pur che a te, Meazza, inenda La lingua e'l petto, e in fiume ampio discorre

Soverchiator d'ogni riparo esponda. Provi l'empio, se può, contraste opporre A la vittrice infaticabil onda: Vedrà che indarno il suo migliore abborre.

### SANTIFICAZIONE DEGLI AFFETTI.

Exhibete membra vestra servire justitia in sanctificatione

AD ROM. VI.

Da l'orto del piacer l'uom primo in bando Disvike dal natio loco gli affetti. Soffri dal senso la ragion comando, E star ambo negáro a Dio suggetti. Ma quei ch' empie ogni dove ed ogni quando Sò chiuse immenso ne l'umil de petti, Perchè al gran fallo egual merto giostrando D' Adam tornasser mondi i figli infetti.

Fra terra e Ciel si riapri la strada Mercè Lui che di pace Agnel si noma : Ginstizia tacque e inguainò la spada. Bebbe dai divin piè lastiva chioma

Il lustral pianto, e ancella fia che vada D' un pescalor l'ambigion di Roma.

VERITA DELLE PAROLE.

Loquela tua te manifestum facit.

MATTE. XVI. R. Lingua sapientium ornat scientiam: os fatuorum ebullit stultitiem. PROT. XV. 2.

Se interpretri dol core e de la mente Nuncie Natura a l'uom diè le parole, Ond'e ch'altri s'amusira, altri si dnole, 6' uom favelli diverso a quel che sente; O Vorità cho sei l'uno e possento Obbietto di chi intende e di chi vuolo, Perché al rado il tuo Nume si cole In terra, e al tuo parlar sorda è la gente ?

E fin le voci del cantor Gessio, Che son pur tue, talor fansi argoment Di follo scherno e di pensier più ree? Ma tu godi beata; o il trino accento, Ch'oggi te stessa in testimon chiedeo, Scorna l'ardir di cento stolti e cento.

### RETTIFICAZIONE DEGLI AFFETTI.

Spiritus Sanetus inspirat pro ecneupi tia mala concupisomtiam bonan D. AUG. IN 208.

Orzi che da l'altovenne, e aperse il bando Di nuova legge, rinnovò gli affetti Guasti in colui cho ruppe il gran comando, E noi fe' seco al crudo anguo suggetti, In via gli pose di salute; e quando Turgean d'umana sapienza i petti, Divina sapionza a Lei giostrand

Sviliane i fonti col mostrargli infetti. Fu soave il suo giogo, una la strada De la terra e del Ciel per lui che noma Sacri i dritti de l'ara e de la spada, Costei, spregiando onor di vesti e chioma, Sprona, onde ratto o presso a Lui più vada

Ch'è visto in Cielo, ed ha sembianza in Roma,

A MONSIGNOR GIOVANELLI PATRIARCA DI PERESIA.

L'anson, che a pro d'altrui l'alma t'accende, E di sè stesso informa atti e parole, Mosse dal primo inestinguibil Sole,

Che in Cielo, in terra e in ogni parte splendo. Adria or t'esalta, che il suo meglio intende E gode il poverel, più che non suole, Che fiso in te, ne può temer, ne vnole Mutamento di tempi o di vicende.

Ohls'io potessi al mio cauto favilla Sol una trar de la tua fiamma viva, Che vince l'uso di mortal papilla; Vorrei questa infiammando e quella riva Portar l'esempio, che da te sfavilla,

Dore s'ammorsa il di, dove s'avviva.

#### RAVVEDIMETO

### OPERATO DALLA PARGLA SYANGELICA

### AL P. M. VALLAPERTA. Cosi conturbi , e in via d'emenda i vaghi

Mici pensier valgi, o Vallaperta, Il petto . Che or bei di speme, nr di timore impiaghi, Palpitar sento di men cieco affetto. Se del suo mal non più l'alma s' invagla Legata e vinta de caduco obbietto, E a quello intenda, e in quel sua hrame ap-Ch' è foute sterno d'immortel diletto; (paghi Benedirà tua voce e morta e vivo. Nunzia di veritada e di saluto, Cui fe contrasto indarno il cor più sebivo. E nel di che saran le lingue mute ,

## Se a grazia oggi per lei fermo io rivivo, PENSIERO DEI DIVINI GIUDIZI.

Benedirò mia sorte e sue virtute.

Spiritus radens, et nen rediens. Ps. 77. 39.

Da credato terror sento percon L'alma, e ferm i capei golati ed irti, Quando ripenso che i disciolti spirti Rannoderansi ai primi nervi e a l'ossa; E ogni cura di qua del cor mio scossa,

Sia vaghessa di lauri ovver di mirti . Fuggesi un mar pieno di scogli e sirti, Grido, n penétro col pensier la fossa t La qual aridi teschi a poce polve Per color m'offre , di cui femmi erec

La falciatrice ch'ngni vita solve. Me che non puote uso che invecchia? riede A l'antico tenor l'anima, e volve Forsennata in obblio Razione e Fede.

### CONTRA GLI STOICI. Cum constantiam quarit, et jactat hoc ge

mus hominum, in illam incidit, quam reprehendit in aliis, levitatem atque im-STRILLIS, ETBIC, L. I.

Zanne, da' mggi stolti abbia gran bando L'austero sennn, unde superbo affetti Seconder forsa di fatal comando Sensa che prema a I tun voler soggetti. Torci ragion, mentre la ostenti : e quando Usbergo fei d'impasienza i petti , Per uguagliarti a' Dii co' Dii giostraodu Non Dio men ch'uom leggi e natura infetti.

Da te precisa di virtà le strada. Dirotto il fren che social si noma, In sè ritoree Umenità la spada. Ne i Pelladj a i Febei lauri e la rhiome Fan che sfregiato di viltà men vada Per te il Genin d'Atene e quel di Roma.

L'ANIMA ILLUMINATA

DALLA FACOLA DI DIO.

Ecce do ceram vobis viam viter, et siam mortis.

Jen. xx1. 8.

It Sol, la Luna e gli astri erranti e fissi, E le vario di vita immense forme Pronte epparir dal voto Caos informe

A la voce che gia su i muti abissi. Da la notte creata il di pertissi ; Roteò il Moto in suo viaggio enorme : Con esso il Tempo su le tacit'orme; E di ginja la terra n'I ciel vestissi Anche al mio cor, cieca indigesta mole Di guasti effetti e voglie el vizio torte,

Piene sonar di verità parole. De' rei, de' giusti la contraria sortu Io vidi el reggin de l'eterno Sole, Lo vie di vita ed il cammin di morte.

#### RISCONTRO DELLA VITA.

Recogitabo tibi omnes as in amaritudine anima mea. Is. 38.

Se il volo rapidistimo de gli aoni, Che andår ne l'ombra a perdersi d'obblio, Ad nom non lice richiamer, vogl' io In parte almeno ristorarne i denni. Quelle di gioje e impression d'affenni,

Del mio stato compagna or dolce nr rio, S'affeccino rideste el pensier mio De la memoria rimpennanda i venni Cosi di quel ch'i' volli e qual che intesi. E di ciò che non gin di là dai sensi,

E di quanto i desir più tenne accesi, Vedrò i tesori ahi! per mio scorno ima Que'taoti, n Dio, que'tanti, ond'io t'offesi, Fa che pentito io que ricordi e pensi-

### VANITA DELLA CHIOMA.

Biorpa, liscia, odorosa e lunga treccia, Ch'or gentilmente in su l'omero casca , Or su l'eretta fronte il bel s'intreccie Cimier che trema , come a l'oer frasca ; Là've indori e poi scocchi Amor le freecia, E punga giovenil petto, onde nasca Desio crescinto di terreon feccia, Che d'amaro diletto il cibi e pasca :

Immegine d' un cor leggiero e molle. Che seconde ed ogni aura, e ed ogni impronta Cede, e disruol quel che più ch'eltro volle ? Altre impigli, non Te, che al meglio pronta Lascila ir tronca; e sdegno n'abbia il folle

Arcier che forse ten credee fer onta.

#### LA FOLLIA DELLA MODA.

O donne, o voi del secolo Eroine, Che tanta in rincrespar ponete cura Il piumate nen vostro immenso crine Odorona de seiri pastura;

Udoreia de sein patura; E foggo angliche oprando e parigios, Ond'arto atuda d'emendar natura; Ciglia montite e labbra porporine E viso che par cerve ed è pittura: E distro a vanità che io voi trabocca;

E distro a vanità che in voi trabocca,
Mercato affaoni con voi sempre in giostre,
O con qualcho amator che il cor vi tocca;
Quanto sia fuor di strada ogn'orma vostra,
Ouanto hasso il desso, la mente sciocca,

Questa donsella a voi, donne , lo mostra.

### PER LA FIGLIA

### PRESENT TRIESTE

Ecce ego: vocasti enim me.

Ta color le infallibili mette, Onde sue peore il divo Amor corona; Amor cho a nullo amalo emar perdona, Una te volle de le use dilette. Per ricovrarti fra le poche elette Con voce che ne l'anima risuona, Amor, che non divide amor, ti sprona Del Padro, che pennoso in sè ristette,

Misseo Padre I vedovato e zolo Ultima del tuo sangno mica speme Costoi ti lascia, e ton disdico il dinolo: Sacra colomba che sospira o geme L'aerea torre, e le fuggeoti 'i suolo Penne distende per le vio supreme.

### PER LA MEDESIMA.

Omne datum optimum, et omne donum perfection deneraum est descendens a patre luminum.

### JACOU. T. 17.

Mana, o buon padre, quanta in lei accequie Parte di Cielo e le traluce in viso, Or che sfrondata col bel crin reciso Va l'alterezza do l'amane roglie. Di qual canadico lume ardon le foglie Al flor che piace tanto in paradiso! Par che rilletta de l'esti il riso

Par cor metta de seat il 1900 Dal sacro non de le cangiale speglie.
Padre felice I di quest'alma pura
Saliran prieghi, che nol cisco esiglio
Scorta a' tuoi passi impeterana acura.
Sol discende dal Cel retto consiglie;
E sol vien di colà, non da natura
Aver d'Aquita il quardo e non l'artiglio.

### PER CINOUE SORELLE

POESIE

CHE VESTOR L'ABITO FRANCEICANO.

Quarte einque concordi intrepid'alme.

Che incidi saranno eletti spirti; Quando in mercè de gli odiati mirti Lassi di gigli arran corona e palme; Nocchier men pronto avvien suo legnospal-Onde campar da reogli e cieche sirti; (me

Ch'Elle s'armhro d'imilitate, e d'irti Panni vestir le giovinotte salme ; E qual chi adegni sovra altimim'alpe Guardar poggio vicino od ima ralle, Mostrandosi da lunge Abila e Calpe,

Guardar poggio vicino od ima valle, Mostrandosi da lunge Abila e Calpe, Volsero, andando pel diritto calle, Sceure dai più, che al vero ben son talpe A Dio la fronte, al secolo le spalle.

### SULLO STESSO ARGOMENTO.

Se dal numero meir può laude a vui , Anime accese, e da superna vampa Mome a teoer le sante orme di Lui

Privilegiato di sangnigna stampa; Non da le strane idee che Plato accampa; E più la schiera de'seguaci sui; Ch'ove non razzia la celeste lampa

Forza è che mmano ragionar s'abbui : Ma ben da'cinque indiccili , che il corso Surbano do l'uman cochio, caralli , Quando a la sieras crederanno o al morso E trescui d'accordo in via terralli Voler armato del miglior soccorso , (Libero artica) e il bunon cammin non falli

Voler armato del miglior soccorso , (Libero auriga ) e il buon cammin non falli.

## ALL' APOSTOLISO ORATORE IL PADRE DEVECCHI.

Non Rhetorica inflatos, non armatos dialectica.... quos ipse Dominus sicut iuminaria et aptaverus verbo, et accenderas Spiritu Sancio.

## D.Avo. De Civ. Dei, lib.18,c.50.5a.

Now forbite layer d'ornati detti , Orgogtio d'arte e disadatte affanne ; Ne controder sottil d'ardni concetti ,

Che in fumo e in ombra dileguacido vanno ; Ma il toner fronte a indecili intelletti Armati e fermi del velnto ioganno; Ma lo spetrar adamantini petti; Che anende a' colpi di martel si fanno;

Quest'è oloquenza, nè d'umana scola ; Tanto l'infuso a lei spirto celesto Ammaestra, spaventa, e poi consola. Tal, Devecchi, è la tua, cho millo invola

Tal, Derecchi, è la tua, cho millo invol Alme a l'abino, e ben le informa o vesto La coeterna al sommo Ver parola.

#### UN PADRE CORTIGIANO

#### ALLA PIGLIA CHE PA PROFESSIONE.

Figure , sespendi il tenero tue pianto , Che di trarre anche il mio quasi ha vigore. So che lo versi in testimon d'amore,

So che lo versi in testimon d'amore,
Ma non des tua virtu scendere a tanto.
Il Cici t'acquista s'io ti perdo, e intanto
Degna sposa se fetta al tno Signore,

Ei che ti parla si soave al core, A me t' invola per maggior tno vanto. Di me, cara, di me prendati obblio : Ma no; spesso con Lui fanne ricordo,

Ch'è tua sola speranza e tuo desio. Pregel per me, cui si mal concio e lordo Hanno il bendato ercier, il fasto rio. La danza insidiosa, o il gioco ingordo.

## TIMORE DEI DIVINI GIUDIZJ.

Cum iratus fueris, misericordix recordaberis. Hanac. 111. 2.

L'onnon non è de l'abborrita fossa , Non è il pensier de le corrotte membra , Quando di quel ch'io vissi mi rimembra ,

Che il tremor poumi ne le vene e l'ossa:
Ma al l'antiveder, poiché fis scossa :
L'aims da faise she quaggiù ver sembra,
Posto da lui, che allor pietà dismembra,
Lo strai su l'arco de l'irata possa:
E l'econocer ofmò i quanto sia degno

Il colpo che la preme al pianto eterno, Invan ver Dio sospinta e ver suo regno. Ardi, Pedre del Ciel, mio gelo interno : Ricordati cho fosti affisso al Legno.

Nè, che a me 'l fosti invan, rida l'Inferno.

# PRECOLD DAL SECOLO ALLA RIPOTE ROSA MAZZA Quoties inter homines ful, miner home redii.

Quoties inter homines ful, minor homo recti Dz imit, Cun. xx.

Esse per te la miglior parte a' elesse, Dolce Nipote, e che non fia mai totta A te dal mondo ditungata, o volta Pel cammin de l'eterne alte promesse. Chè non fu mio destio segnar le stesse

Chè non fu mio destin segnar le stesse Orme diviso da la turba sciolta; La qual nè legge, nè ragione ascolta; E futura d'Aracne opra sol tesse?

Quante, credilo a me, volte i'versai Col secolo, mi punse ira, chè tante Di me stesso minor uomo tornai. Visi, che han nome e di virtù sembiante

Tengono il largo de la via : chi mai Volse con tali scorte al Giel le piante?

### AL SIGNOR ERCOLE TRIESTE

### CONSIGLIERE DE GEUSTISIA.

Pracué mesto e pensoso a terra or miri, Or fai de la man grave agli occhi nn veto? Forse l'eletta figlia invidii al Cielo,

Lamo! e del suo miglior duolti e soppiri ? Scender non vedi da gli eterei giri Il primo fiore del paterno stelo,

Quella per tempo tolta al caldo, al gelo, E el termin giunta do'santi desiri? Vedita or rinta del superno inme Mostrar plandendo a lo germace i suoi

Right, e i voti ridir, che a lei fur piume; E cose ragionar, cose da noi Nè intese o virte, e fuor d'uman costume; Vederla, o Padre, o sospirar tu puoi?

FELICITÀ DELLA VITA MONACALE.
Fugitantem deliciarum Christum sequansur.

Non est Christus circumforaneus.

S. Amenos. L. S. de vero.

Ductus est in descrium a Spiritu.

Mater. IV. I.

Votar al deserto, se trovar le vuoi, O futura di Cristo ancella e spesa: Luce e guida a te fia l'Aura amorosa,

Che settemplice spira i doni suoi.

Dubbio o di rischi è pion lo star con noi,

Ove giace tra flor la serpe ascosa:

E fuor che voce ndir e mirar cosa

Da tue brame difforme eltro non puoi. Là secura di far quel ebo a Lui pissee Studio t'invita pur d'opre, ebe in viva Fede s'accende, e Speme nutre e pace. Là del Superco Spirator la diva Anra a basso disso spegue la face; E quella col di Caritate avviva.

### SULLO STESSO ARGOMENTO.

Cella siquidem, et Celi habitatio cognata est. S. Bern, an pratres de monte ner.

Quaz da l'Indo confine a l'Etiópo Vita è più destra e da Trioni a l'Austro, Di quelle che si vive in ermo claustro, Ove del Octro al par sorge l'Isspo? Più che adamante qui, più che piropo, Splendor del Issto che vaneggia in plaustro Splendon le fonche lane e un tepid 'austro Soffia nu l'orticot hastante a l'uopo. Qui sollinga collètta è avela a Licielo

Non ardua o lunga; e gli Angeli che sanno Com'olla va dirittamento in Gielo, Spesso di colassit vengono e vanno Pez lei giojosi, eomo fusso il Cielo, E de l'ospite amico in guardia stanno,

### PPR LA FIGLIA DEL MARCRESE

### LORENZO PAVESI

### DI PONTREMOLI

#### IL QUALE PASSAVA ALLE SECONDE NOISE.

Para che t'accosti a le romite soglie,

Cui stanno la guardia Umilitate e Stento, E l'Avvacsaria de le impure voglie v Che la ragion sommettone al talento;

Che la ragion sommettone al talento ;
E quivi în rome le gentili spoglie
Muti, ed ogni mondano altro ernamento,
E il bel erin biende, êbe s'annoda e scioglie,
Reciso lasei lo si porti il vento:

Volgiti al patrio albergo, e prega pece Al talamo di Lei, rhe ti fu madre, E de l'antica fede obblie verace;

E de l'antica fede obblie verace; Tal che nunzia di nuove epre leggiadre Venga, e eccompagni d'Imeneo la face L'Ombra cortese, sorridendo al Padre,

### AD AMARILLI ETRUSCA

#### IL VELO RELIGIOSO.

Songr, Amarilli! La bifronte cima Lascia, e le Dee, cui se'delinia e cura. Sorgi, e pon mente a la costei ventura, Che 'l nostro immaginar vince a sublima. Se ben rifugge, e mal si chiude in rima.

Ciò che i sous soverchia e la natura , Da l'immago il pensier prenda figura , E sott'ombra di finto il varo esprima. Scorgi quel bianco Vel? le regie fronti Serto non han cho lo pareggi ; è vile

Or auro e di gemme onor verso quel Velo.
Gli Angeli, che l'erdiro, eve su i pronti
Vanni tu 7 rechi de l'acceso stile,
Avrai consorti, o spettatore il Cielo.

### EMINENZA DELLA PURITA VERGINALE.

Qual t'aspetta mercè, Verginitate l Tua ventura conossi, umil dousella, Che il fior le sacri di si freca etate.

Era disegno a passion rubella L'Iconisse giovanil beltate; E scotean l'alta d'Imenco facella Dal genie marital l'ere affrettate,

Ma il fiammeggiar da le profane tede (Odi portento!) ammerza aura di selo Annunciatrice di più bella fede. Fatta gelosa de l'intatto velo La Vergusa al mo amon moro Lui shind.

La Vergina al suo amor segno Lui chiede , Ch'apri la strada fra la terra e 'l Ciclo.

### LA PROTOMARTIRE S. TECLA.

Quanto al parlar di chi fu ratto al Gielo Aperre, ad altri chisso, il decil petto Tecla compunta da invisibil telo; in divine cantriò l'amano affetto.

in drune cangol "amane affetto.
Vine gli angui e le flamme il casto velo,
Cui valse alpe comita albergo e letto;
E come i santi rai chiudeale il gelo
Di morte bella nel divin cospetto,
Sul varco de l'Empiro a lei s'offrio
Il Gievin ferte da le piette anciso,

Testimon primo del Figlinol di Dio: Vieni, ali vieni dicea; del fiordaliso; Che a la palma intrecciato in te fiorie; Quanto aspettar s'è fatto in Paradiso.

### BELTA VERGINALE.

Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore ejus. Ecc., 1x, 5,

Qual sagittario, che di furto socchi, È il sembiante di vergine che peus Podica in atto e l' muil guardo abbassa, Ma non è che quel guardo al cor non tocchi; Poichè non vata per la via de gli occhi Sdrucciola la farita e addentro passa,

E indelebil di sè restigio lassa, Onde lagrime eterne il cor trabocchi, Eppur altro desio che d'onestate

Nes sente chi Costoi mira ben fiso, Ne spira altro Costoi che puritate. Ne spira altro Costoi che puritate. Ne sporia variamonte oggi quel viso, Che dopo le parole al Ciel giurate Un aspetto raggiò di Paradiso,

### LA VIRTU UNIVERSALE

OSSIA L'URPIDEENSA.

Obedientia virtutes cateras menti inserit; insertasque custodit. S. BERNARD.

Cor dardo istesso, onde toccasti al acgno, Vergine, arciera di Colei, rhe prima Scomo d'egni velar lo spirto adima, Poi d'un voler col sue fattor fal dagno,

Contro a'rubelli, che vorrian ritegno Opporti e rischie a la beata cima, Là 've sol giunto alto valor s'estima, Va, rapitrice de l'eterno ragno. Ne shigottir, se prova ancor ti resta

A vincer dura: sè medesma avanza Virtù tentata da viceeda infesta; Ami'n più vira allor arde sembianza; Qual, se per foco si commove e desta, Araba vuole reporar fragranza.

### VISTA INTELLETTUALE,

Videte, Manc. sitt, 23.

Cax la forza del guardo intenda fiso A quel che alluma de la notte il raggio , False immagini aduna, o leva il saggio Di non intara qualità di viso : Chi a sè fa specchio di mondano riso . De la mente al veder procura oltraggio ; E pascendo d'inganno arra Il viaggio,

Che va direttamente al paradiso. La visiva virtù ben tocca il segno Dal Sol mirando irradiate cose . Ove pullo a chiaressa ava riterno:

Costei, che non fallir la via propose, L'anico Obbietto del verace regno Vide, e quell'Uno a contemplar si pose.

### LA PERNEZZA DELLA PEDE.

Bun sa Costej de la fangosa ed ima Valle cinta di nere ombre mortali , De l'animo sforzando ambedue l'ali .

Ergersi a cootemplar la Cagioo prima ; E le vane, cui tanto il mondo estima, Posta in non cal forma ingannose e frali , Quelle tesoreggiar vare, immortali, Che sole stanno di sua mente in cima.

Quest'è ben altro, che del Bel terrene Far grado e scala a quel che in Ciel si crede, Men dagni affetti nutricando in seno. Che se il vil carco, ond'è, chi oacque, arede Non desse a l'ardente alma impaccio e freno, Quasi a lei fora vision la Fede.

### LA VITA DI GESU CRISTO

ALLEGORIFEATA DA SALAMONS.

Tria sunt difficilia mihi, et quartum nitus ignoro s viam aquila in calo riam colubri super petram, riam naris in medio mari, et viam viri in adolescientia. (Hebraice in adolescentula). Prov. xxx. 18, 19.

D'aguila granda da le grandi penne La via chi mai raffigurò ne l'otra i D'anguo strisciante io su la nuda pietra, Dor'è lo sguardo che la via rinvanna? Di nave che per l'onde il cammin tenne, Chi riconosce i solchi? a chi penetra Il quarto arcano de l'Ebraica cetra . Che del fiato di Dio labbro divenne ?

Segno non è da vision mortale, Se quei che tutto seppe oltra ogni saggio Col veder tanto stenebrar nol valo. Pur una donna di sua frdo al raggio Lo vido, e ascera d'umiltà su l'ale In sen lo accobe, o a l'uom ne feo relaggio.

### IMITAZIONE DELLA VITA DI G. C.

Alolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea. PROV. SELE. 6.

Sapienza il dettò ; cuor giovinetto Dal cammin preso in su l' età primisra Na l'ultima non volge, o fia qual era A sè stesso sin.da in opra a in detto. Tu, che per tempo al varo apristi 'l pe Nel consiglio di Dio , Vergine altera ,

Qual di virtù non fornirai carriera? Che da stabil cagion non varia effetto. Me se a'vestigi che dinanzi or hai, Come suol chi fidanse in sè noo have ,

Dietro co'passi de la mente andrai; Nel corso e dopo da la vita grave Rifar la via , non che scovrir , saprai De l'aquila , del serpe e da la nave,

### PRUTTI DELLO SPIRITO SANTO.

Lignum vitæ afferens fructus duodecim per singulos menses reddens fructum suum. APOG. NASH. S.

Ovast limpido umor, che si digrada Da bel peedio di collinetta amena . E nel docile suol si fa la strada.

Dimetando tra via l'arbe e l'arena p E quasi in vallo morbido rugiada , E raggio irrigator d'aria sereca .

Quell' Alito , che spira ove gli aggrada , D'ogni conforto, o Vorgine, t'ha pican. E sei qual campo a ben fiorir condutto Da la virtu, cui tu giugnesti l'opra, Del divin some, cho simil dà frutto. No tardi fia ch' alto froodeggi, a scopra Tutto su'onor l'Arbor di Vita, e tutto

Giorno vi posi la Colomba sopra.

### LA VIA DEL CIELO.

Dr qua, Vargin, comincia il granviaggio, Al qual Dio stesso è meta unica e sola, La trioa irrevocabile parola Rinfranchi oltra l'umano il tuo coraggio,

Mira dal Ciel disfavillare un raggio, Cho a' passi è scorta, e i passaggier consola Mira di spada armato Angel che vola Per iscamparti da nemico oltraggio.

Difficil calle a superar t'avanza s Chi v' inciampa, chi cada, a chi abbandona Rara in fammina ognor perseveransa, So Fe ti move , e Carità ti sprona , So forma hai di poggiar lassu Speransa

Non t'aspettano invan palma o corona.

### L'AMOR DIVINO. .

De excelso ignem misit in ossibus meis

et erudicit me. Tun. 1. 13.

Quel foco che a Costai l'anima accendo E i pensieri ne informa e le parole, Mosse dal primo incomprensibil Sole, Che i raggi suoi dove più ruol più stendo.

Ella si puro al suo principio il rende Ella si puro al suo principio il rende Che intender altro, e rammeniar non vuola Quasi di tempo useita o di vicende. Obl se pur una appreniarsi farilla Peterso a carmi da la fiamma vira, Cha vince l'use di metal pupilla;

Vorrei questa infiammando e quella riva Mandar l'immago che da lei sfavilla, Dove s'ammorza il di, dove s'avviva.

### L'EBBRIETÀ DEL DIVINO AMORE

NELLA VISIONE INTELLETTUALE IN CALIGINE.

Insbriari animam lossom. Jenem. 2221. a5.

Di sè reina la virit che vuole
Quando, sommesso il riluttar de' sensi,
Alan i desiri in paro foco accessi
Alan i desiri in paro foco accessi
A Colui che non può diria i a paralo;
So da la nobe, nva mostrarri Ei mole
A' pochi chetti a contamphirch intensi,
Tanto impotra di ria, quanto convientina,
Tanto impotra di ria, quanto conviente
Tanto impotra di ria, quanto conviente
Tanto impotra di ria, quanto conviente
E a l'alma q a d'ambo le possenze i nonda
Di ineffabil nome missica cobrera mis

Santo delirio a quel gioir seconda:

E il sa Costei, abe al divo raggio avvezza

Or nuota in mar che non ha centro espoeda.

### IL CONTENTO DELL'ANIMA.

Realis corde lectifia.
Ps. 96.
Lettera, se la more mmano obbiesto.

E a l'ordino resiste e a l'armonia, Che scorge a liefo fie genile affetto. Animo, che s'invessa io vii diletto, Spesso vi perdo la virtù oatia, Ed ogni senso d'onestata obblia, Fatto a corrotti sensi ospite il petto. Nen così di Isamuo avvian as spunta, Ore ba intoro gioir principio e metta, Qualoc zuoi morimotti il cor "appunta

Spesso va fnor de la diritta via,

Ove ha intoro gioir principio e meta, Qualor suoi movimenti il cor v'appunta. Ne può volger di sorte o di pianeta. Turbar condizion d'alma congunta Al voler di Colai, che i Giusti allicta.

### DIRITTURA DELLA PERSONA.

Quid indecentius, quom curvum recto corpore gerere animum? S. Bunnann, in cast. See. xxiv.

O ta, cui diè la prima alta Natura D'ergere al Cial per vagheggiarla il viso, E poi nel faogo vii metti ogni cura, Obbliando, tua meta, il paradiso; Pon mente a questa giovinetta pura Innaucerata do l'eterno riso, Che tien costume da la sua figura,

Innamerata do l'eterno riso, Che tien costame da la sua figura, Il gemin guardo intarno a Dio sol fiso. Siccoma a ogni altra, a sua bell'alma è vesto Il mortalo di Adamo, a d'essa in seno Fan forsa al hono desio le voglie infesto;

Ch'ova a'sensi ragion distrigne il freno , Le spirte ch'è d'origioe celeste Noo pate ombra di caree e sue venene.

#### ASPIRATIONS

ALLA BEATITUDINE ETERNA.

Capio dissolvi. Immagino talor term cristallo,

Cai con forta di rai sfarsa a porcote L'astro ecotral do le lucenti rote, Che fanno intorno a lui mistico hallo. Tal ne le sedi, che non sepper fallo, Poichè il primo Superho ir le fe'vote, Raggiano io Dio la Vite al tempo ignote, Letiziando del diverso stallo.

Così il Beato che in lui tutto veda,
E conto il veda, lo comprende ed ama,
Con l'amar, con lo intendere il possiada.
Debl chi dal fango mi dislega, e chiama
Là v'io trasmuti io vision la feda,
Gioiogo di gioir fuor d'orni brama?

### TRADUZIONE DEL SONETTO.

DI M. DES BARRASON.

Grand Dieu ter jugemens sont remplis d'équité Tenena Equitate i tuoi giudiri, e prendi .

Gran Dio, mai sempre nel gievar dilatto; Ma io posi in mal far cotanto affetto, Che, se m'offri perdon, Giustisia offendi, Se a l'eccesso do l'alli il guardo istendi, Di pena al modo è 'I tuo Peter ristretto. Vien da taa Gloria il mio gioir disdetto; Perir sin deggio, se Clemena attendi. Un tuo d'itto t' l'oner tuo tel shirde;

Tadeot il duolo che mi colma il ciglio; Tuona, o l'altrice omai folgore reocca. L'ira adero cha t'arda, o che mo fiede. Main qual parta cadrà lo stral, che tocca Noo sia dal sangue del divin too Figlio?

#### PER MESSA NUOVA.

Obediente Deo voci hominia Josua 10, 14.

Aurau rattenne in sul dar vôlta il Solo ; Attri sovra natura al mar die leggi ; Ma de la oltramirabil tue parole

Non è ch' altri 'l poter vinca o pareggi. Tu al ciel fai forma, a l'increata Frole Senas partirai de'paterni mggi, Duve l'alta sostira triplice mole, Scende, e ti in Lei, ch' i-fra me man, grandeg. Alta I' Assimo porce 'l Licor actro (gi. Gli tranformati nel divio anhibietta, Gli tranformati nel divio anhibietta, Perele le raliggirai, aggi difette Compensando de'senat is purspe o sagre Prout'dinama in ela lairqua e I petto.

#### PER LA SS. ANNUNZIATA.

Ecce Aneilla Domini. Luc. I. 38.

Cit vool veder non quanto pub natura, Mai isomon di natura Arbitro e Padre y Vença a mirar da l'unime legisidre Il miracolo in quota Ancella para. No venga vi già da la terrona ocurra. No venga vi già da la terrona ocurra. Oli venga vi già da la terrona ocurra del colorite unato si si vivia informa et advej Da l'allo um move del Polette nquadre y chi a econocer vinco eggi ministra. Per la conocer vinco eggi ministra. Per la vento e vinco e vi

E si fa sue fattura il suo Fattore.

Poesie Giocose.

Sopra un critico sciagurato.

Qual gran Testono, che non fa pidocch Similiantani Coccejo a Barlancchio, Smiliantani Coccejo a Barlanacchio, Porchè vide un capitol del Menocchio. No videl come va, chè à berzilocchio, E poi di jure non ne sa birscchio; Talchò diessi a la seuola del Corbacchio, Di Pascal no potendo e di Vandrocchio. Ivi a sbraca, se gli tocca il ticchio Di ficcar costro a' lavor dotti il succhio, E a l'altrai rinomanza dar di picchio. Costa di maldiceosce ha fatto mucchio, Clos il sacco n'e stracolmo, e v'a fanciacchio Sen rinfalcona e surla, o vanno in succhio. Ben in telor la shucchio.

Ma, se di sofferenza mi scopecchio, Morsia scojato gli sarà di specchio.

N. B. — Ser Barlacchio è l'eppellativo, di cui suola il Poeta raleria si iodicare il Grideo. Questo soggetto, sia egli immogiamo; o coma lo dice l'Autore, o reale, come altri credono, egli si è reso della lotteraria repubblica benemerito almeno con ciò, cho la data occasione a parecchi bei componi menti berniescosatiriti.

Ad un amico cacciatore, che mando in dono una beccaccia all'autore.

Oh boccon ghiotto, ols dilicata ciccia, Arcisa poritissima hecenecia l No diagrado il prosciutto o la salsiccia,

Che darmi ugual prurito invan procaccia.

Ogoi pel più riposto mi si arriccia

Dal piacer, che m' imporpora la faccia,

Quaod'io t' ingozzo. Oh la mortal pelliccia

Vesta cent'anni chi ti diè la ceccia ! Finchè le Des che d'Ascra hanno la roccia Intigneran de'versi miei la freccia Ne l'Ippocrenia almi-beante goccia.

Tesserò d'inni non caduca treccia; E pel secol che corre e che s'approccia Non farà il tempo nel suo nome breccia, Eccolo in la correccia

De' lauri inciso : invan l'Obblio si cruecia ; Chè di tenebre i nomi incapperuccia,

Elegio di nocurca v nona, scritto da lui medesimo.

Io, che il Santo Vecchion chii in centavolo L'abitator da l'orrista Tobaido: lo uato il dil, che da le porte d'Aida Al sen di Cristo rifuggi San Pavolo: lo, che frentes giammai non tenni al diavolo Quando tentommi di counce laide; Solo con Frine tennonando o Taido

Ad arma corta di Filippo o Pavolo r lo feci un certo singolar miracolo , Che na diagrado l'antenato Egino , Benchè tento di lni s'onori il bacolo.

Abbia pur di fuggire innato il vialo; Il tempo io raffrenai, gli posi ostacolo; Mentre sprona per tutti a precipialo, Esso per mio servizio Impuntossi no l'enno querantesimo.

Quando varcato quasi ho l'ettantesimo. Fra quanti ebber battenmo , Veglio noo s'ebbe , no , di me più elastico , Più vispo, amorosello e più fantastico.

Tutto il vigor suo plastico Stillar si piacque in me natura artefice, E degli uomini gai farmi pentefice; Non come usa l'orefice. Che a render l'ero effigiate e duttile,

O, qual cred'io, per raddoppiarsi l'utile, Stempra inneme la futilo Con la eletta materia, e le consolida , Uccellando così la gente stolida.

Testa massiccia e solida Diemmi al di fuor, di deutro alquante fragile, Perchè più destra vi giocasse ed agile La miglior parte infragile.

Poi d'un sol occhio mi forni presidio, Onde fra due non seminar dividio. Qual prova il sasso lidio

Purezas d'oro, il mie squisito erecchio Saggiò beendo, come rai da specchio, Da musico appareccliio Simmetrizzato egni tremore armonico

Ne'l mie giudicio shalestrava erronico, lo , non mai maninconico. D'ogni ceto fui cor , lingua , e delizie ,

Fratel carnale di monna letinia : Amater di dovisia Sol per usarla in genïal tripudio,

Primiero di mia vita unico studio, Ebber da me ripudio Le gravi cure , che lo senno oscurano , E innanzi tampo a' rai del di ei furano,

Ne la memoria durano, E dureranno, finchè il Sol per l'etere Il diurno dovrà corse ripetere,

Quelli , che al suon di cetero Torni intrecciaro e passi maestrevelà Mie saldo gambe difilate, ageroli .

E per età pon fievoli. Taccio le Carte, e lo Cantanti tenere, Trafficatries di salata Venere, Ch'io da me non degeoere

Con l'aura caldeggiai de' miei gran titeli , E più con l'or, se si veune a capitoli, Sasso il cervel mi stritoli, Se alenn verrà, che in fama a me predomin

Uom di gran mondo, e re de galantuomini, Degno, che ognan mi nomini Per quanti pregi qui descritti accessule ,

E che inciso si legga sul mio tumulo: c Qui giace il General Mochica y Mora

3 A Marte, a Ermete, a Citerea devoto. Ch'ei venia da l'Egitto, eragli noto : > Ignorò tutto il resto, e ancer l'ignora. 3

da pretende re d'esser discendente da Sant'An-

stato a codesti ultim'enni un uomo si strano Non e l'arti di Febo o di Mercurio. tonio Abate. Ma la com è pur cosi. Egli ora L'ultimo trullo esalerai ne l'etere,

straniero all'Italia , come dimostra il nome , nen proprie suo , ma impostogli per analogia e per vesso: e tutta Parma udi mille volte cotale millanteria.

Ad un antionario, che vinociava alla polte eli Nopoli e di Sicilia.

Quel tuo saper speculativo e pratico, Onde sogni a'dl nostri esser prodigio , E in seno a l'avvenir lasciar vestirio Di valor poligiotto e numismatico, Cotanto fiele nel cenale enatico M'eddensa e irrita, ch'io verrei le stigio Lito innanzi abitar d'Aide al servigio,

Che visere con te, dottor fanetico. Cotali inesie la tua lingua sfodera, Che asciughería quel secontor profluvio Quanti son fiumi da la Plata a l'Odera. Oh di ciarlume universal diluvio l Se morso di giudscio non ti modera, Tassorban vinitati Etna e Vesuvio-

A ser GATRIMANOO REGGIANO, che d'anni settanta volca darei allo studio della lingua Italiana.

Qual capogirlo è mai quel , che t' indiavola, Ser Gastrimergo, eh'io nel so descrivere? O campion primo in fra color, che a tavela Panne Sardanapallo a noi rivivere . Se ne la lingua, cui fn madre ed avola

La latina e l'achea, t'affanni a scrivere, D'ogoi uom di senno diverrai la favola, Ne potrai dopo morte un giorno vivere Merlio un buon decinar pensa a comme Al chimico fornel del tuo ventricolo,

E lacin a la mal'ora endar le lottere. Pensa a votar l'intestinal veicolo, Che si copiosa merce usa trasmettore Ogni casa incensando ed ogni vicolo.

E chi non è testicolo, Parà un salve a quel culo, e un panegirico Chè al Teorico incachi ed a lo Empirico. lo su quel plettro lirico,

Che Piedaro mi die, Flacco, e Simonide, lo Sacerdote de la schiera Aonide, lo tuo buen servo Armonide Abitator de la campagna d' Elide,

Ricca quanto l'Esperie e la Sicelide Di fior, di fonti gelide, Del tuo forame accompagnando il crepito Farò del valor tuo sonar le strepito. E quendo alfin decrepito

N. B .- Si durerà fatica a credore, che sia (Che tu viva e la vita, io ti fo augurio, Ne a l'idioma etrurio )

Tutte risveglierò l'Arcadi cetere,
Cho in sermon novo o vetere
Di Gastrimargo eterneran memoria,
Gran documento a la Reggiana istoria,
Anzi mazzior gua gloria

Gran documento a la Reggiana istoria ; Ansi maggior sua gloria Nel registrar , che de la vita è il codice Empir la trippa , e scaricare il podice.

N.B.—Codesta esagerezione, eppunto perchè tale, non può per nulla offendere i Reggieni, dei quali è note ed ogauno, che poche Gittà d'Italia zono in grado di vanter fazi nulla repubblica lotteraria uguali ai loro antichi e recenti.

Parenesi di мостил a svo figlio per elemenua sovvana recentemente fregiato della chiave d'oro.

Odimi, o Figlio, o mia speranza, o tenero Di questi occhi paterni amore e giolito, Or che al fianco ti splende nu fregio insolito, Mercè del mio Signor, ch'io inchino e venero.

Pensa, che nnico sei, ch'io più non genero, Fatto casto per fersa, al par d'Ippolito; Nè per larga ch'io beva ambra e crisolito, Meno da quel ch'io fui, perdo e degenero. Pensa che argento ed auro io non accumulo,

A gioir nato e a non curar dispendio, Che il crine be bianco, e nou loutane il tusuolor Pensa ch'io vissi a militar stipendio, D'onor, di nomi attesorai gran cussulo,

Di dante arti e di canti al vago incendio.

Questo, o figlio, ò il compendio
Di settanta anni mici. Que'che mi restano
A compier l'orbe del terreno vivere.
D'opre converse a Dio sol si rivestano.

Per esempio più degno a te prescrivore. Se i genj miei nel tuo hel cer s'innestano, Talchò il mondo mi vegga in te rivivere, Scevro da cure, cho la rita infestano,

Scevro da cure, cho la rita infestano, Obbligherai più d'una penna a scrivere, E dir di te: questi è il figliuol di Pavolo; Recitator del gran sonetto ispanico, Di cui l'egual non comporrebbe il Diavolos

Chefn guerrier, come Alesandro al Granico Benché minor de l'Eguian Centavolo Nel vincere il maligno oste Satanicor Che sempre usci del manico,

Operando da prode in testimonio Di sua fede al Real Nome Borbonio. O mio antenato Antonio, Tu mi, s'io dica il ver, tu che de l'Etere

Proteggi i rami del tuo ceppo vetere, E i voti edi ripetere Por l'alto Sposo de l'angusta Amalia, Sangus di tanti Re, luce d'Italia. Ітрене ді мосител т мопл.

Pieno de' genj che fan bello il Mondo Spirai l'anna primiera in Alieante: Crebbi del ballo e più del ginoco amante, E studiai d'Afrodite il quadro e il tondo. Sprecai, lusurpergiando a nina secondo

Spreesi, lauwreggiande a ninn secondo, Quanto mai sepsi proceacier contante.
Corsi, puguande in fantasia, per quante
Terre segnate stan nel Mappamondo.
Pai marito duo volto, e di più figli
Mi disser padre. Una volò dal chiostro,
L'eltra dal momo à s'empiterri gigli.
E nel giro d'un anno il terro ba mostro,
Qual atre adoppa perchè a me pomigli,

Vero giovane eros del secol nostro.

Quant'epera d'inchiestro

Domanderia la quarta ed il suo sposo?

Ma tanto è a dir che incominciar non coo.

Apologia di nocusea y non e scritta da lai medezimo.

Risponder voglio, sensa dire ingiuria, Ma vo dire a ciascuno il fatto mio; Ché di parcle in me non ha pequria, Nè men de torit misi prendemi obblio. Chi m'ha rimproverato di lusuria, Sappia, ch' ella non sempre è affotto rio; Innata è a l'aom di procrear la furia, E l'intession rettifica il desprendemi

Vadan a rimpiattar ne la Tebaide, Sicome fece mio engia dal feco, Chi non vuole incapparri in qualche Taide. L'occasion tirommi a questo gioco, Ne pereò temo andar a casa d'àide; Solo mi pesa di poter più peco.

Sullo streso soggetto.

Merarigia se l'animo mi cada , Cas a darmi bella aleun pereda expressedo Dal mon ingressar io l'arche d'arquetto, Colo in multi testimonio è di viltude. Quarte el felicibi, mon seu le sermale , Quarte el felicibi, mon seu le sermale , Quarte de l'architago de l'arquetto, Quarte de la capacitago de la colora de la Quarte de la capacitago de la colora de la colora de prodices l'arquettos parala , Por de prodiges se fo convinto e festa , E e the Gueda appressi pere la gola. Qual erpugit sanctica, que la colora de la colora del la colora del la colora del la colora del la colora de la colora del la colo

#### N och ste en esteet

Di concento e di nameri e no esenza,

Saltami il moscherina, e m'incipriguo, Chi con altro mi conera atte maligno,

Quel borries y cubron di min reguate,

Da un Satiro il groppine nuo che il sajo, E in cesso gli ri cambi il calantajo. Zuffolando rocajo

E il Dio, ch. Mars a spropriò di pelle.

Fure alcun tratto le ane forze dome,

di sua fi hu.

Salute a clu ti monda il sementajo,

Quando avvern', e prego sia vicino, Che s'accorci dinansi a te la cioppa, Mostrando già ch'hai pieno il valigino: In uno istante col ponsier galoppa

A l'immagin di me, d'Ippolitino, L'alvo n'impronta, a l'una o l'altra poppa: E allor cho si disgroppa Il parrolotto, e per uscir si spicca, Tarricorda chiamar Mona y Mocancca.

-

### Per la stessa occasione.

Alfin tirato è il benedetto spago,
Ood'esta s'annedò copia d'amanti,
Cle a vicenda si toccan serme ganati
Quel che può lor più l'uzsolo far pago.
Men preto al polo e'addirisan l'ago,
Che il buon Niceta a quegli occhi fiammanti.
Ei as, che Giore un di mubi sembianti
Per due simili, es fio 'tauro e drago.

Part, un deleve un innon-sentante.

Nulla più d'aspro è in lai, nulla di trucce.
Agi atti, a la parote è ameno e grio,
Cotanto l'anguinaglia Amor gli siruce.
Rinfocolto è a modo d'an pagliajo,
Cui toreia da rieino unta riluce,
E gli bollono i sanqui anche a Gennajo.

E intanto pul tolajo
Serra le casin, e tone l'originato della posiSerra le casin, e tone l'orultura,

La gran tola allungando di natura,

Per la medesima circostanza.

Un Cavaliere dal bel numer uno Di que'che a Balta invan chiama il Battista, Yuol, per tranzi un peniser che le contrista, Depor la croce e solvere il digiuno. Virginitate s'è vestita a bruno, Che la sua mivrentara ha già pervista In quella d'imenco face o balista,

A cui riparo non fronteggia alcuno. Tu ne festi cagion, o giovinetta, Tn ch'entro al costni fogato spignesti Con quel bruno occhiolin foco e saetta. E in cotal foja e tanta lo acceudesti,

Che pur col dargli copiosa fetta Puoi dal mal risanarlo che gli festi.

Brindisi per le stesse nozze.

Tenga chi sa pur dictro a que' poeti ,
Che van sempre a l'insú como i falconi ,
E con la loro altinime cansoni

Tramontan poi ne' buchi più segreti. lo senza interrogar stelle e pianeti; Zoroastri, Aristoteli, Platoni, Sposi, v'intuono, in versi piani e buonit Il Ciel vi avvista, il Ciel vi faccia lieti.

E preso na nappo ad ambedue le mani, No arrugiado, ne incado il gozzo mio, E vi replico: o Sposi, state sani. Se s'accesta Morfeo, ditegli: addio; Che di ripose parlerem domani: Or ne pizzica l'epa eltro desio

Or ne pissen l'epa eltro desio D'un certo lavorio, Per cui doman, prima che s'apra l'uscio, Forse un qualche pulcin sarà nel guscio.

#### L' Ombra di nocusca.

La spada al fianco bullettata, e ricca D'oro gran canna in mano, erta la zucca Inguainata ne la sua parrucca,

L'Ombra m'apparre da l'Ispan Mochicca, E disse: Hombre, Senor, or ti lambucca Tu pur la testa, e le Cameno stucca.

Sfedera versi, che Quintilio e Tucca Abbiano degni de l'illustre picca. Si parla oggi di me per ogni bocca :

Si parla oggi di me per ogni bocca i Chi cuora ma memoria, e chi l'intacea ; Chi maldicenna anche a gli esinti imbrecca. Del Milanese non m'importa un'acca, Ne do la una Dantenca filastrocca, Che indistinto col falso il vero inmeca. La fantasa non fiecca

La fantasia non fiscea Del tuo Poeta, che si ben t'imbecca, Saprà mendarmi d'ogni falsa pècca. Vena che mai non secca,

Yena che mai non secen ,
Scorre ne l'alma a lui d'idee strericca;
E mostrerà quello cha fu Mochicea.
In così dir si spicca

In così dir si spicca Da me la reverenda ombra guerriera, E si ricala no l'eterna sera,

### Distuatione dal maritarsi a Filugello,

Dunque vnoi tu imbrigarti di mogliazzo, E azzaggio far di femminil lacebezzo? Vozi porre in molle il genitale attrezzo, E 1 femite attuar de l'amorazzo?

Credi che duri eterno esto sollazio?
Che il pentimento non verrà dassesso?
E che non abbia a mausearti il lezzo

De la figura , di cui vai si pazzo? Saggia colei che con un arso tizzo Turò la bocca , che non fa singhiozzo , E di Venere spense il ghiribizzo. Saggio colui che a non veder mai sozzo

Lo pascipeco di carnal stravisso. Propter regnum Colorum sel fe' messo. Poi dine: or apri il gosso, Crudele Amor, ve', teco i' più non russo, Nè per femmina più mi ringallusso.

### Al M. S. in poetica fecondità maravigliose.

In edio è ai Numi e'i suo malanno abbocca Chi a far versi con te , Stanga, e' insucca: Tento di sue saette a te discocra Il Dio da la non tosa aurea parrucca.

Nove rhe in colle senza vento fineca .

Scale, e tanto dal comun si stacca,

Costei che il mondo rio fugge si ratto o

Dore chi serie a Dio, non può star sablo

#### Encomio dell' Errore.

Che l'Error venne a star ron nor mortalt. In highmol che fortivi ebbe i untali-

A un hambocco ch' è legno e fuori o deento Ni quel , no questo. l'exercone ha loco

Che l'accompagna e mar non le abhamlona,

Ma è un certo frutto d'amara radice .

L' galleggian qua e là come fa il savero.

Soor area paglia il porero

Co reputando legge di natura .

esn, e i momenti tristi e lieti,

Atte a destar revello Voci sfunciro de' miei denti il parce :

In ogni legge a qui si parla a giore.

Onde stringendo in poro
La lunge ciancia, d'alferma ron iemo
La lunge ciancia, d'alferma ron iemo
E fuori a dentro avamo
Dalee d'errori illonio parlonda,
E ilano in mar che non ha centro a sponda.
Del capricci qui, Mana giocenda,
Del capricci parlo del parl

A madama P..... andando governatore nella bassa Romagna il cavalier Finocchi.

Vien costaggiù, Madama, un valer In gius civile a in giure di peccato; Benchè al par d'altri sia buon battezanto, Sente gli effetti de l'antico pomo, Dentro il corvel di ghiribizzi ha un tomo Grouo quanto il Digesto e l'Informato: A chi 'l guarda di fuor si smemorato Par in compendio il campanil del duomo. Ha no aspetto tra Tuerio ed il burlesco, Rosso, infocato, quando beya a isonne, E in ciò somiglia a un caporal tedesco. Discretamente amico è da le donne a Le guata con un occhio arlecchinesco, Ma nou si arrischia di toccar la gonna, L'Omega a l'Ipsilonne Gli furon cari ne suoi dl più biondi ,

Mi tures earn us nout qua nosena; Al gir jiacquero man t'Ellinai e i Tandi,
Porita ai studi prefendi
Si diù di mimerere,
Cho agl'ineaa e de la contrata de la contrata
Leli roca di rei, giuden contrate
Nal far la notomia d'ogni midiatio,
Madama, acco il Riratto
Del Contglier Gevernator Finocchi:
Lo original Favtet inanania giù cochi.

Gara poetica tra Armonide ed Eritisco consguente al tentatiro di questo con Meeto ed lacro in sonetti colle stesse vime e desinenze, o disvrue, a di diverso significato.

Se di poscar tai rime bo più mania,
D'Azera le fogna a ma dian cibo a potor
Proudami il monto-gallo, e per arrote
A la tingua, a la man la parlatia.
Gnaffa direbha ognuno, e qual vi avria,
Finchè duri col Mondo il Tampo a il Moto,
Testa più degna di covar lo seroto,
O al; come è la tana, rotta a pazzia?

Imbrattar fogli attacconando forzatamenta d'arxigogoli un tritume,

Di poesia non è midollo, è scorza. Meglio ebe acioccheggiar su tal vecchiume, Ti fia col fiasco caricar hen l'orza, Che t'empia il gozzo, e la ventraja infiume.

### Dello stesso.

Novelle voi, come il ore desis, le crese e ire, e poi le raglio e quoto; E vo sori ema architettanio un ceto, Che ced leuon pranco e la ragion i sina. Che ced leuon pranco e la ragion i sina. Pe di traro cammin rema pedato p. A perchele sindi, e vei l'avisotto, Toccar, pure alloungandoni, varria, Mai i tre, che immegicando i nato e in exan Solo e a mento imbottur radika e feccioni Solo e a mento imbottur radika e foccioni Solo e a mento imbotture del mento del mento

# Quando al cimento in me via via rinforza, Benché più fatigata opra s'consume. — Risposta d' Eristico.

Machiama in ballo ancor tua bimarria, O hrava Poeton, che fai l'ignoto. Tu, se vuoi, cionea. A por mia mano in moto La lira no, ma il colasvico s'arvia. Non vo'taccia patir di cedardia r Ogni intoppo al eamuiu già stralcio e poto, Senza sevener dal pruno il meliloto, Purchè indictro a nimun no mai restia.

Ser Pelo stesso a breraggiare sforzami, a diec: ch' a ogni giostra s' accostume Tuo volante corsier fia giocoforza. Si l'aissarò che sempre si farra c spumo, Finchè a la greppia min si pasco e inorza, No, pon temer che mai si sfianchi o spiume.

#### Dello stetso.

Perch'altri il palio non mi porti via A la singgianea, o il val bissqui o il unoto, VoTarmi innanzi a condagliare il quoto Di quanta riman roba in merceria. Di millo voci a più la rima in de D'improvrino arricchisce ogn'idioto. Ma fa d'unopo mudar su qualla in oto

Fra molta scoria a ritrovar calia.
Altri ci vuol che un gonzo o lavazcorza.
A bena usar ancor la rima in umo;
Più di tuita scabross è quella la crza.
Pur qualche lombard smo o raucidame

Pur qualche lombard umo o raucidame Tuttavia serba. E qui per or la torza Spegno, ch'e al verde a non vuol far più lume.

#### Resistant benonides

Monta, se vino, all corno ancor d'Ulia, Vere de si l'inflaver e facili proto, Colas por lo rado stenderò tal motor, C'Al effo in me se mir tardo saria.

As timer wents decader in via:
May possess mesors, a non-traceto.

\* Thate in section pur section;

E.D. ochle saris, fosti Gola.
Vedrem eln pur cammorra di forza,
Vedrem s'è tro valor pare al ciarlinne,
Volrem s'à aprila adegar o capateza.
Percelò tagli a recoa ogni verdimie?
Sterpa il dillami salo, e ben lo scotza,

### Rimoto J. Lononide.

Derubación le mosse hai bramosia ; C. S., ma fito soperciae andrá pur volo ; C. S. Socratuez, car donné e despôtu Su ma la pedian entos.

To be no epition care tia,

More re re l'a dondarza o sepranuoto,

O de deconcotto ille cadesco e atom

All do a tether tortical Plate Posser, we men ritrose fur he iner in unus. Reposero a me printe mue, oto vil urza. Il pulto, che carpie vanti, è un i iliane Bi veci vane, e la fondarda torza. Spoguere la fi pion distro d'esceliaure,

### Repliche d' Lvitisco.

Got the predict auponorages he fal sin, Che-sin, and the fall all track. All the fall all tracks of the fall all tracks of the fall all tracks. Me is far for the mean of the fall all tracks. E a si node to up from the fall all tracks of the fall all tr

### Dello stesso.

Beach' io non sappin tua genealogia , leid neme pur , che non ni unpotta un j di Dir 16th un jota ) che ser Magnatoto i doi la culla e il latte Monna Arpia. Mel nuntra appien la tra spavablesia. E fort anne la regiota di Nembroni la te passi, che le'ane prate in voto, Quanda date la grant terren givastri antio. Per la mengre, o min bran sputaforza, Quel di spatta fortimo modellimo. Une in un rangastigna e u risonza, Chore in partico modellimo societta produce di partico dell'antiono di Chorle signa tine convetto è una conciume Ventino, comagnata, contaforza,

#### Alle states

Per paracechiare un, ed la la monarchia Sal esquivos nacio del pari Feo. La sal, ed armoto, un distripa e loto, la sal, ed armoto, un distripa e loto, Com une permito dillo, e un di la pina. Hento écon te, ede uno esquien di qui a, Hento écon te, ede uno esquien di qui a, Hento écon te, ede uno esquien di qui a, Hento e consecuencia e la companio di rato, De un resentat, e a Techesappendo il rato, Cue di semparera la not frena da via. Buo e e cidoreggi e fife che uno resera Que cele la malegrama pona del atuni il tuno.

Ma il gozzo ammorza, e ratto si divorza.

Dal tuo lezonne angel evleti-pume
M'ergo con forza, e tu, con'è in tua forza,
Romanti implume a brancicar fordune,

### Contro-repliche d' Armonide

Chi mero ha di cezzar caponecia, Cantor, la perde, ed ha lo seberno arrol Perma a men detti fede ; io non caroto; Pom una volta giu questa mattia.

b. Increin Milione, Ducco e Groto;
Mature it prest an alipped intonactic di pedanteria.
L'incappilarti mera a line fora.
L'incappilarti mera a line forance;
L'incappilarti mera a line fo

### Della stessa.

Di quanto a te, Cantoc, io soprastia, id vin e franco perseguar fei noto; de cesto in serso, né l'arcone io voto; de impedimento al mo destruccion via.

Tua forema have, qual tu, la scotomia O hasando d'Apollo sacerdote, for cu lin impastrafogh Vongeto, Landarato de metres stellas.

Quelia sgroppata de le Muse a forza Portando del tuo quoto il bagagliumo Sul cammin Pegaseo mal poggia e aorza. Dal merdoso, e a te sol grato, patiume Di riorza, orza-juol, torza, divorza, Qual sia too gusto e seuno ogn' uom desumo

Dello stesso. Addio, ser Ciaramella, potemia De lo scojato hlarsia : addio, ser Oto De'cionui, del Buon Gusto Scarioto, E de forami Ascrei dissenteria. Non sai, che Fabo stesse in mo s'imaia, In me cultor di lui non indivoto : In mo, che spiego ale di cigno, e noto L'intenata in Parnase meledia? Le corna, che soverchio alsasti, ammorza ; Distorna lo svenevole frantumo De le parole frastagliate in erza-La smunta Alfana toa metti al pagliumo : E se troppo ti seetta al cul la torze,

Smorsala de'tuoi versi entro al lagume. Poi lascia star l'implume, Il lezzume, il mischiums o lo sconeiums. Del Varchi in grazia ti perdono il rome. Ma il concetto di atruma Pieno è di grumo il raggio intellottivo, Per dio soo cose da pelarti vivo.

### D'Armonide.

O Batavo Ocator de la Moria , O do'Frati Mineri Persio Scoto . Ajutamia dir d'un, ch'è promoto De'babbnam a la baccelleria, Merte do la costui caparbieria Fora quel che fe'Gionata in Azoto; Pur se col vostro pepe il concio o troto ; Gridar gli sarà forsa: sal mi sia-

Discuarlo i'sorrei dal matto sforzamento d'incastonar tosco sceltunie. Di cu'il grosso cervel stilla gran foraz. E già la sciocca briga or riassume Il bacchillone, e d'estentar s'afforsa,

Che l'archetipo egli è del dissennume. H. REGALO DEI FIGHL

### AL SIG. ANTONIO COSTA.

Lynna il Ciel ti dia salute Guiderdon di tua virtuto, E ti guardi, o caro Antonio, Dall'insidie del demonio ,

Quell'artista d'ogni male, Quel nemico universale, Che del par giovani o vecchi Tenta, o studia ch'ognun pecchi. Giusta l'abito dell'alma .. E lo tempro della salma. Perchè inver se' un uomo onesto? Liberalo, a gievar presto, Vero amico dell' amico , Cultor provido del Fico : E colui che il Fico apprezza Fama ottien di gentilezza, Como attesta a chi nel sa La Dantesca Autorità Ben Caton, nou l'Uticese, Il valor do' Fichi intese , Che scappar se gli lasci Dalla toga , e n'invogliò Il senato fatto vaco Del conquisto di Cartago, Il cui regno sol distrutto Fu per voglia di quel frutto. Oh buon frutto ed innocente Vago all'occhio, e caro al dente, Squisitissimo al palato, Nè si tosto trangugiato, Cho ten vai per la callaja Delle canne alla ventraja , Ammollendo, arrugiadando Che che incontri, e attenuando Le grosseme renitenti Al fuggir degli eserementi :

Tal che pronto a lor servizio Si spalanca l'orifiaio ; Ogni erespa si disruga, Il coechiume par lattuga Che cestisce di moriei Di più sensi allettatrici s Qui per certa legge occulta Chemia e Musica n'esaltA Provocando un tal Cromatico Scoppiettar di Gaz epatico, O un processo diatonico Mereò l'acido carbonico; O Enarmonico un ripicoo Per l'Azoto o l' Idengeno, Che all'erecchie simpatizza , E lo nari aromatizza. Or che io don mi se' venuto ,

D'un bel verso io ti saluto : O sii tu degli Affricani , Asinastri o Calfurniaoi, O de'Pulli o de'Sciotti , Daricorii od Ambrogiotti, O do' Bianchi ombelicati , O Pliniani albicorati s So che merti per tua gloria Di far parte nella storia Del roman Cleanio Vero Che no scrime on libro intero So de'tempi la caligine Non coprisse a noi l'origine

No. Predicts
in the control of the c

Del of Tech indicators.
In Limo materials wilder
Enginetts mean a mode.
Enginetts mean a mode.
Enginetts mean a mode.
Enginetts mean a mode.
Ender of major eastellis.
Gr. Cascalle, iderand mentre
fair in administration and sense of the mode.
Ender of major eastellis.
Ender of mode.
Ender of the mode.
Ender of the mode.
Ender of Laborator of the Mod

service of Astonici he on Stemei fan guerra; In her crede va colherra. Ablous sempre amou of Gibb, ich may pure al caldo of I gelo hoelda ponder che ta fel cormoslarer amelies per mecon al prode two Padrone tille a me hast goine involves, chi ta fe massere;

Pro Corolle 2 A. V. in circularity coroller phermita in purrower do unsecond.

Ex lexitación del piú timpo aportes. Percisionas l'impare en de amogles, el l'imbé percisionas l'impare en de amogles, el l'imbé percisionas l'impare en de amogles. Il decide le porta vai de artis le l'impare en per la la decide le l'impare en per la la decide le vinciona de la vinciona del percenta del vinciona della vin

Di dubbierre, eavilli, e di moleste Apprension di milità, cui sana De la Ibila Sistina, ur la Piana.

In lade di Stan a copi sissimo serittore

Colui che di sie l'Armi e i Pecerai ; E l'Opre dell'aratro e della sauga ; L'I Canter dell'Action , podre di gini E di quid Nullo ; che punto la stauga sull'occlio a Polifeno che disse, alu ! son monoscile in paragoni di Staugaz Stanga di versi e di crute prolluvio ; Stanga di versi e di crute prolluvio ;

Id un ragionire corrispondente di Barlacchio e dus samotore de suci fi gli critici, mendandagli d sonetto intitolato Vista intellettuale ce.

Di ragiouseemono Randosiere e un Guerca an di censure epotellar commer na, ella fora il vede les opra mota adigersi in tenna d'Endlidio e Vista, ottoini, saccome Alcone e Leonilla combiarsa o l'ingegno e la pupilla; la l'un meno dell'alino intende, e cerde l'attri neleccio altre minima travole

Sopra Ser Bularchio da Liszano monorelo

Una Mosea culaja Vizzaneto.
Che sempre u desco sta su gli escementi ;
Ole punaccelas di futto, or in paleso
Il Pegavoi trapas ator del venti;
Il qual tanto è anignatima e escrese
Che lastra che u mo poste il cul gli tenti;
Secura, con la coda se la aferza,

Di farle voder sem manur terra,
"Id ella din nation estinte messa
Ten l'una e l'altra nation passe "ra.
De riò cle va remontra il ventre in grossa",
Altrea, come in primigio in sua reggia a;
E intanto-cerole di l'accear la possa
Al destree, cole protoco a les podeggia,
Schuzando un muco che all'uni l'occlusja
Alla enta in Virgani Mossa cudia.

Allo stesso, the non isperi mai cisposta

Esser vorresti in le mie carte eterno; O semnato di Zodo maliquo. Folle! non sarche il grandal leglio io scerno. Che col masero vil non matra il cieno? Tu favola del velgo e vila scherno Del Dio, che al mio notel rise lienigno: Per me Sofia la mau porge ad Euterpo: Fischia se vnoi, ma striscia, invida serpe.

### Al medesimo.

Barlacchio, è scritto nel Parnanio codice Ch'ogni tne scritto si deroltra al podice. Dunque, o sociana al 'Intellete ollitico,' So il cul mi forbo del une Poglio Grisco, Non è farri, qual sembra, onta e dispregio, Anni è tue carie mighirlandar d'un fregio Maggior, che l'osser fetto al pepe indusio, N di dissimile o quel ch' obbe Volusio,

### Carattere di Barlacchia.

Parla un Nume nel volgo ; o saldi sono I fadamenti dall'antico detto: 

ɛ Niun segnate da Die nen fu mai bnouo ; o 
ɛ Non fu mai guercie di malitia netto. ; o 
Avistotile poi che riede in trono 
Tra quanti furon duci d'intelletto ; 
Lo ferma con tal nerbo di ragione ; 
Che tieno judicto ogni altra opninone,

Ei dal sangue la tira amaro e torbo Che il fegato magagna, irrita i norvi, Visia la milas d'un siffatto morbo, Ch'altri fa dispettosi, altri protervi. Quindi taluno è formicon di sorbo, Tal ha il cervel di velpi o cuor di cersi, Pietà di eccocdrillo e terco d'angue, Seconde l'acrimonia ch'è nel sangue,

E come il difettivo è sempre segno Alla derision che lo metta ; Le pante inacutice dell'ingegno Per istar su la guardia e far vendetta ; E in chi di lode al mendo appar più degno, Di spiar s'anottiglio o' oi difetta ; Onde, qual può, con lo squadrar gli altrui, Rirendicarià degli sconei sui;

Annaherte de gracelle autoriente.

Regna di rice ed i compassione. 3
Un bertaccion di Mono, una scenenza
Di mal bigatto un arcigrancilene, 9
Perchè Pertuna il fo 'd'un occhio senza,
Ganada on l'altro a abiece le persone;
Cri hanno bonta di s'etto a abiece le persone;
Cri hanno bonta di s'etto a biece le persone;
Cri hanno bonta di s'etto a biece le persone;
Cri hanno bonta di s'etto a biece le persone;
Cri hanno bonta di s'etto a biece le persone;
Cri banno bonta di s'etto a biece le persone;
E ferra à bene che un fire unarte il di dia
La conscia bile all'epa e alla callaja,
E i propaghi anle fiantania

Gli umor stemprando e le nervose paja ; Perocchè entrato è in una frenezia ; Quasi abhia il cerrel sette all'angninaja, È gli velga di Pia e Dura madre La horsa, ove riposa il comun padre, Costui di storcileggi e di nodrito

Costui di storcileggi e di nodrito Con la polpa de'ereduli elionti, S'è per maligna stella incaponito D'esser nn della schiera de saccenti; E a sioger il malevolo appetito La lingua aguzsa, come suole i denti; Farfalleni shalestra e sghembi incocca:

Ma il legno che vorria, mai non imbrocca: Chè il segno è alto, e I tiratere è generio; Nè sogliono scontraria quila e gufe; Chè quella fa con l'etra o I sol commercio; Quanto tieni alle temebre e cel tufo: Nè vale un cionne, un diandatto, un lercio E pari a que che eg missa il tertufo, Contro d'un tal, ch' Enterpe abbe per marma,

Pieno alma e corpo d'Apollinea fiamma, Eppur chil Tecedici il li babbanao Il ad ipociticare il cappirlo; E pensa far le firbe al Benilo o al Tamo, Se intuona un versoche tra l'raglio e'i zirlo, Pare l'Archimandrita di Parusao, Ruttande assiomi, chè on piacer l'udirlo,

Come saria l'udir habbole è pirbe, O uver sotto alla natiche l'ertirhe. So quell'alme dabbone del Pontano Risalutar potesse il dirarso astro, Vedrebbe in Ser Barlacchio da Vissano Risorto l'Utricello poetastro; E al naso porria l'una e l'altra mano Per cessar quel postiforo diosatro,

Ch' esala fuor de le cacate carte, Vitipero del secolo e dell'arte. Già T fei Mosca cullaje, o T Peganco Invan nel richiamo dal suo delirio: Invan nell'occhio secco gemer feo Un vivifico sugo di coltirio. Il male inciprignisco ognar più reo,

Il male inciprignisce ognar più reo ,
Rè ci rimeirebbe Podalirio;
Perceebo niuna medirina vale
A saner un teston di naturale.
Dunque ti lascio in braccie alla malora,
Quell' spa compagnia che ti fiancheggin;
Ti lascio al tarlo, a file che ti divora;

'Ai lesto cho l'incencheri l'iureggia. Le grave Posisi ai dissonora Strisciando sur un tena da correggia. Pur sal mosento, che mos nos più sitico y. Arrò memoria del tuo l'espis Cetico. E sursmuti textullo, or l'antalicio Nuscolo esercitande, or il sintesteo y. Sentir , che tu, Spugna d'Ingegno tilitico y. El catarrico amorbia el diarretico. Apprendi intatto, che di un dardo sitico

Apprendi intanto, che di an dardo scitico È più gagliarde il sacttar poetico Mosso da un arco, che, se ben Pindarico, D'amari strali Archilochei va carico,

### POESIE

### GIOVANNI FANTONI

FRA GLI ARCADI LABINDO.

### OD I.

### A Q. NASSAU CLAWERING

PRINCIPE DE COPWER.

NASSAU, dei forti prole magnanima, No , non morranno quei versi lirici , Per cui mona più bella L'Italica favella.

Benebè in Parnasso primi si assidano Pindaro immenso, mesto Simonide. F. Aleco dai Innghi affaggi Spavento dai tiranni :

Vivono eterni quei Greci numeri, Che alle tremanti corde del Lazio Spesi l'arte animosa

Lel eantor di Venosa. Tu fra gl'illustri nomi dei secoli Andrei famoso, no potrà livido Obblie tinger di frode La meritata lodo.

Nel nobil euere t'alberga un'anima Pictosa madre d'opre benefiche,

Rogina in te risieda La giustisia, e la fede, La tua ricchessa l'ingiaste modera Leggi del fato; nagata al visio,

Della dotta fatica. Inyan corrotta natura insidiati Figlia del fango; fra i ceppi tacciono Alla ragion soggetti

I contumaci affetti. Trionfa il Perso; vinte s'incurrago Alla vergogna provincie e popoli.

Con barbarico orgoglio Ei li guata dal sociio.

E recomponsa amica

Lordi di sangue, sparsi di lagrime Sono i trofei, Cowern si gleria Sollevando l'oppresso Di superar sè stesso.

### AL MERITO.

Canna Minorca : di Crillon la sorte Ride superba fra la sue ruine; Sprezza di Gade sull' Erculco fine Elliot la morte.

Del Giovo lbero al fulminante orgaglio Calpe resiste , e all'ire sua risponde: Come al canuto flagellar dell'onde

Marpesio scoglie. Wasington cuopre dai materni sdegni L'Americana libertà nascento; Di Rodney al neme tace il mar fremente,

Tomono i regni. Hyder sen fugge ; su i trofei Britanni Sieda Coote, ma le schiere ha pronte : Crollago i serti sull'incorta fronte D'Asia ai tiranni, Altri ne canti le guerriere gesta ;

A me la corde liriche incepali Orror non scuote con le gelid'ali D'aura funesta. Tessere aborro su pietosa lira Un inno lerdo di fraterno sangue,

Sento i singulti di chi piange, e langue, E di ehi spira. Non crescon palme sul Castalio rivo :

Ne il fertil margo alto cipresso adembra; Protegge i vati con la docil ombra Palladio ulive.



Sastor te affetta correlati L'estante l'onda enfeda Emor gli dico e al gelido Sapo per man lo quida

......



Venite al remo dei be'rami suoi Della natura difensori augusti ; Non gli ebrj duci di rapine onusti ; Voi siete eroi.

Vosco Pinello presso me si assida Caro all'amore delle Sergie genti t Cià eternatrice per le vio dei venti

Fama lo guida, Cinger gli voglio l'onorate chiome, E dove morte scottar non puete, Oltre il confine dell'età remote,

Spingerne il nome.
A lui sul rolto candida traluce
L'anima bella che racchinde in petto;
Nè la percuote di malnato affetto
Torbida luce.

Prodensa il guida ne' dubbiosi eventi, Che nel futuro con cent'occhi guarda, Pronta nell'opre, ne' gindiri tarda, Parca d'accenti.

Il braccio gli arma di severe pene Giustinia ai doni , e alle pregbiere sorda ; Seco è pietado , che l'offese scorda , L'ire trattiene ;

Pietà germana della fede, a cui Deve i costumi placidi e zoavi, Più che agli coempj, e allo splendor degli avi Raccolti in lui.

Nè spargo i versi di mentita frode, Nè schiavo rendo il facil mio pensiero; A Luni sacra, e all'immutabil vero

È la mia lode.

Me non reduce l'amistà, non preme
Bisogno audace, nè venal timore,
Stolta non punge d'insolente ouore
Avida speme.

Libero nacqui i non cangiò la enna l primi affetti ; a non serviro avvozi Spressan gli avari capricciosi vezzi Della Fortuna.

AL MARCHESS DE POSDEROVO

C. EMANUELE MALASPINA.

### INVITO A RIPOSARSI DALLA CACCIA.

Casto, germe d'eroi, terror di belve Dall'infallibil braccio ; Dall'infallibil braccio ; Dirano fista per l'incerte selve, Rendi Molampo al laccio. Grascono l'ombro, con le fosche piume L'aura caresa il margine ; Quest'è la mia capanna, accanto bo'l fiume, Ma la diffede un argino.

Sacra è al tuo nome; tu riposa : intanto Mando le reti a tendere. Fille t'affretta : chiama Elpino : ch quanto, Quanto mai tarda a scondore!

Ma giunge l'anne, ove la rupe bruna L'onda canute insultano; L'iusidie intorno ai cavi sasti aduna; Le trote ivi s'occultano.

Tu prepara, idol mio, la mensa, i lini Disponi, un bacio donami, Spoglia di mirto i rannodati erini, Ed il bicchier coronami,

Mentre il Baiavo dorme, o siede stolto Dagli avi suoi degenero Sul marmo, ov'è di Ruithor sepolto

Il glorioso renere,

E solca Rodney il tricafato mare
Della contesa America,
Onde vinta lo force, e mesta appare

Della contesa America,
Onde vinta lo fagge, e mesta appare
La sorte Gallo-Iberica,
Beviamo i regi non invidio, un tropo

Non vale il mio recovero; Scarco di eure, e di rimorsi io sono : Aè chi ha un amico è povero. Mi fero i numi allor ricco abbastanza;

Che appresi ad esser utile , E l'avida a frenar falle speransa Di un desiderio inutile,

### AL CAVALIERS

### TRNCESCO SPRONI

CONTRO I PRIMI NAFIGATORI ARREI.

Sraont, dai candidi pensier, dall'animo Di tempra nobile , saggio magnanima , Ascolta i Iambiei modi del Lazio Sacri alla fervida cetra d'Oragio. Novello Archiloco nel tosco intingere Non vuo' le facili rime , o costringore Chi per invidia mi seppe offoudero Scherno del popolo da un laccin a pendere. In me si spengono presto le furie, Presto dimentico torti ed ingiurio, E aborro I lucidi metri del Lirico Sparger di livido fiele satirico, Solo deridero godo le povere Pollie degli nomini, cho tentan muovo il fato, e a fendore stolti s'arrischiano, Mentre che i turbini lor dietro fischiano , Vinti dell'ardue montagne i culmini, L'inviolabile regno dei fulmini. Facea ben triplice forrato cerchio A quell' indomito potto coperchio, Che prime spinsesi imperturbabile Su barea fragilo per l'onda instabile, No lo trattennero gorghi, ne sabbia, Non d' Euro, e d'Affrico gli urti, e la rabbia; Ma, asciutto il ciglio, vide l'orribile Gregge di Proteo nuotar terribile; Vide dei turgidi flutti l'orgoglio , E l'Epirotico temuto scoglio.

Ma più del Tirio nocchier fortissimo

Co up of Association of Management (Co., no color agriculture) and the Association for the Management (Management) is defined to the Association of Management (Management) as well as the Association of Association of

### AL MARCHISE C. B.

\*Antonno, spegha le frem uti combre di cannte fronde, lottando a dominar sull'onde

Protervia yenti,
ono cona re , la sacra non goa
e e a ancora l'enerate pette?
Figura la agli l'ura l'ambozoso altetto ;

Belos, consegua.
Sar a falses, se varan privato q
La ava a orda cortigiana stanza:
Un ton e schiavo della ava speranza

I - o y coulto lentamente scuote

con ma o conce perio

na ograficame

Geste pereo te.

dreg per la tra raduta

Foregoing the de la Portina, Rode, e se muta: Let the mista, the d'aurate spogle to the come der postori,

Spesso le teglie.

Par comuta y che sprezzò custante
usungue. Aon seduce il merto

Not time it ashe, more visita frode, I I I I I, var o nor mor merca, a se aleas ode t oprar non cerea Permananti lada.

Sta gulla - la dell'in qua Corto asinta a gauno, fuggi i saoi fasini ; Son quei, che ti offre insidosi eneri Ana e ritotte. Il quintollustro mi ombreggiava il meni Quando le vula disdegnoso il tergo: Or nell'asilo del paterno albergo Derme contento.

Molesta cuna non un sparge interno Enaldo sespetto con e foselo canni ; Acu un prepara medit iti uganin Il moco giorno.

Non close a mor vote is discreta mensa, Non close madre de discordo pazze, Une a carr amor le capter fazze

Fille dispensa;
Fille occhi-nera , la cui bionda treccia.
Condec nodo termose morde ,

Che alle lusing he dell'aurate corde
Le rune uttreess, . . .

Dal reses vares de che'l der gnoi

Spentamer canno an a cetta rearran.

Lucrotic del rampo, sono chea l'armo.

A me che goe a , se il glacial Britanno Del mar romersa l'ottriute impere ; Se meale il Gale , se il gelom bern

Se mendo il Galio, se il geloso lbero Ne fia tranno? Se, lento l'arro, ili Grinoa le di mo

Burbare genti stan dermendo or pene. Se di Alexowna delo llato de Frace Venera danome?

Per me non porta en touante prore Imbelie meres tanido noschiero Dal novo mondo, nó dal lido nero Sacro all'Aurora,

Divelte selve per l'ondoso piano olin ministre di fraterna mente i le trigi penda la dubbessa sorte

Sparse di saugne vegga le rapite
Mess l'imilia America a terro,
Spargar deghiari i la ropita mi cori a

le lovo, e canto , ché il fischar nomeo Delle li stome procediese rote

Silenzio nunco, Ni può hersaglio dei tartarei strati enderni uvidia viperina d'oper; la colpi suoi sotto un all'er su enopre

\_

AL PORNIDAMEL PARKETED

### DELL' AMMIRAGLIO RODNEY.

Vassa, , fatale ai regi Anglo Antiglio ; Per l'Indo llutto matalale ; Perti soperba della gloria d'figlio La prora formi indie. L'ire dei forti appresero, E ad uo Eroe di cinque lustri pavidi Milla guarrier si arresero.

Milla guorrier si arresero. Rammenta ancora il giorno, incuicadeano Havre dei totti i culmini , Rella vindice mano a lui splendeano

Della sua patria i folmini. Predăr la fiammo i legui estili, ed arsero p Dei vinti fra le tenere

Dei vinti fra le tenere Voci la speme della Senna sparsero Di vergognosa cenere.

Sangara, e Grasse invan gli fero estacolo; I nomi lor scolorano Fra i ceppi, e al volgo d'Albien spettacolo

Il suo trionfo onorano.
Parebè le navi , Vandrevil , dissiogliere
Dal porto ove sedano ?

Non può il Gallico Gonio a Rodney togliere L'impero dell'oceane.

### A VENERE.

Drva dal cieco figlio, Speme e timor di varginelle tenere, Volgi al too vate il ciglio

Volgi al toe vale il egno Dai serragli di Manfi , Egioca Venere. Se l'are tue fumarono Per me d'incenso , se le Tosche cetere

Il tuo gran nomo osarono, Sognendo i carmi mici, spinger all'etere; Licori dal volnbila

Cuore flagella col severo braccio, E annoda indissolubilo Quell'anima proterva in anreo laccio.

Tentai sprezzar l'instabile. Tiranna, o l'empia mia catena frangere; Sedova inesorabilo

Su qual volto il destin, cho mi fa piangere: In me di strali gravido Tutto vuotò il turcasso Amor terribile,

Ne vuol, che più l'impavido Canti duce del mar Rodney invincibile; Ma un sen di latte tumido,

Ma un sen di latte tumido, Su cui tra i fiori assurro vel s'introccia, Due negre ciglia, un umido Labbro di roso, ed una bionda treccia,

-

## ALESSANDRO BICCHIERAI.

Toscano Ippocrate, eni Febo in cura

Dieda di Clawering l'aorea saluta; Cultor benefico dell'arti mute Della natura; Rel tempio guidami, dove conservi

Rel tempio guidami , dove conservi L'industre imagino dol corpo umano ; E ammira l'Italo , l'Anglo , a il Germano L'ordin dei nervi. Di Morte a struggerla rabbia non vale : Circonda l'anima di un giusto orgoglio 3 Nei fasti lirici sognaro io voglio L'opra immortale.

Taccia l'ignobile turba, che avvessa Nel fango a volgero l'umil pensiero, Gl'imfaticabili figli del vero

Stelta dispressa ;
Serva vilimima della fortuna
In braccio a Venero vive poche ore,
E ignota agli nomini dormendo muore

Dentro la cuna,

### AL SIGNORE GIACOMO COSTA.

Corra a che giovano sospiri o lagrime ? S'estre la Stigia spenda inamabile Priego mortal non giunga A Pluto incorabila ?

Se tutti vittime dell'Oreo pallido Dobbiam sul languido Cocito scendere 1 Nè può docata Cloto

La forbice sospendere? Godiamo i candidi giorni del vivero, Finchè la giorani forse non mancano,

Finché di unguento sparso Le chiema non s'imbiancano. Assisi al tepido spirar di seliro Di ua rio sul margine, cantiam le tonero

Di un rio sul margine, cantiam le tonero Pugue di Bembo, e l'armi In voto appese a Venere.

### AL CONTR ODOARDO PANTONI

Per il ritorno d'America a Londra dell'ommirazlio Rodney dopo la vittoria del di 12 oprile 1782.

Some Tamigi su dell'arna, o fuora Del ido inalus le superbe corna, Sulla vittrice coronata prera Rodney ritorna. Rodney tuo figlio di un uemico audace, Non prima avvesso a impallidir, spavento, Folgror in guerra e tepidetto in pace

Soffio di vento.

Ma, ahimè i percesso da febril sactia.

Langue, qual astro in nubiloso cieto,

Ne l'ardna fronte, e il sacro allor rispetta

Pallido melo.

Votiam, Fantoni, nove tasse al nome, E alla salute dell'Eroe, festose Cetre agitiamo, o inghirlandiam le chiomo

D'apio e di rose. Le rime figlio di on scheraar felico Oda il caunto Licida geloso, L'ella trilustre biondi-bruna Nice

Amante, e sposo.

Less f An la renor delle tempeste,

### A POSPORO.

D'occlo poù armeri della nordic'ionda

Bronte un usbergo incide, una celata-

Lucia, la vergo, sul Terceno mare-

( anno derm di ranscenti rose,

Fille, trass draf tuo Labindo acconto

fu o l'erro approvator del volto

Quar licti plausi rimonare as Ma già cresce ed vento il mormorio !

Fille, perdona ; eco la cetra, addio:

C. EMANUELE MALASPINA.

### ALLA S. R. M.

### DI M. C. AMAILA D'AUSTRIA

Madre, e Regina.

Or, che Tu scendi fra la turba accolta, Oce Armi il Ponte delle purne morde, Il muoro auona dell'etrusche cord Proposia ascolta.

Un fertil campo, un pieciel tetto, ov'abbe Fiaceo la cuna. Con pochi amici a parca monsa in pace

Vivrò contento fra discrete voglio, Nè del mio albergo varcherà lo soglio Cura mordace.

Farò ebe sappia l'Abissino adusto, E quei che preme la gelata spiaggia, Che hai cuor di Tito, la virtu, la saggia Mente d'Augusto.

Erger io veglio di votivi marmi Mola, ovo s'apre al nostro campo il varco, E questi in fronte scolpirò dell'Arco Saflici carmi :

e Oui nello selvo di un novello Pindo 3 Or colle Muse, or fra i bicchier schersando 3 Grato ad AMALIA, call'immortal FERNANDO 2 Vive Labindo.

### PER IL DI NATALIZIO

### DI MARIA LUISA DI BORBONE

INFANTA DI SPAGNA & GRAN-DUCHESSA DI TOSCANA

In occasione di una festa data dalle LL. MM. Siciliane a Licerno.

Rrnz la gioja : a regia mensa mesee Bacco il Falorno a Citerea che dansa, Nacque Lussa in questo giorne ? ah cresco La mia speranta ! Cresce, riposta nel tuo cor pictoso, Sebezia Diva t il mio destin s'incida :

Non spera invano, in questo di glorieso Chi in To confida. Nè lo mie preci, nè i miei vorsi sono

Alla tua mente, ed al tuo core ignoti ; Apror sull'ali lusingando il trono Stanno i miei voti. Recami teco per il mare infido

Dello Sireno alla beata sponda, Oro di Chiaja flagellando il lido Mormora l'onda. Nnovo Antiona, sulla rogia prora L'ire proterre plachers dal venti ;

A roe d'intorno taceranno allora L'aure frementi. Cinto d'alloro l'enerate chiome Voglio la spiaggia salutar vicina, Ed insegnarle a replicare il nome

## Di CARGEINA. AL SIGNOR ATTOCATO GIOVANNI MARIA LAMPREDI.

Con l'alma ha pura , e di delitto è scarco , Saggio Lampredi , insidie altrui non pave , Per sua difesa di saette a d'arco

D'uopo non ave;

O vada errando per il mar sdeguoso, Scorra l'Idaspe, o l'Amazzonio fiume, Veglia custode de suoi dl pietoso

Provido Nume. Guidami dove sotto i raggi ardenti Forre del Sole l'Affrica infelice D'irsute belve, e d'orridi serpenti

Calda nutrice ; Gnidami dove per due mesi interi I freddi giorni son di luce privi.

Fille ridente canterò dai neri Occhi lascivi.

### IL GIURAMENTO TRADITO.

Quar'è vitres la fè di un giuramento! Voi che d'amor vivete.

La tenera cagion del mio tormento Su quel faggio leggete: Quando di Tirsi obblirrà le pene, Fatta di un altro encella,

Quando viver potrá senza I suo bene Licori pasterella, Del placid' Arno correranno al monte

I ribeliati umori. Arno, t'affretta a ritornare al fonte, M' abbandonò Licori.

### A DIANA.

Venera dall'areo nella esceia forto , Face del cielo, quando Febo derme, Speme di spose, che rapisci a morte, Diva triforme ;

A te consacro questo pin, che inalia Fra l'arduo nubi la chiomata fronte E i negri lecci dolla curva balza Fielia del mento.

Strage del gregge, e dei pastor spavento Schiera v'annida d'affamati Inpi, Che van predando cento capre o cento Por questo rupi.

Se mai di vita il braccio tuo gli priva, Se nell'insidie to a cader gli adorchi, Appender voglio alla magion votiva Gli orridi teachi.

### L'AMANTE DISPERATO.

È una proterra Fillido, Più capricciosa della bruna Clorido, Più vana che Amarillide . Più spergiura a crudel dell'empia Doride,

Eh! si cessi di piangere, Dal pie si tolga il vergognoso laccio; Lo voglio in pessi frangere,

Lo de petito d'Amor vino uscir d'impaccia. Loranne, e unicaccesole Colomoschio monco l'arco terribile,

Ad more mula — dardo infalhiole.
Ado, elu um com raldon

Date to the Permisen pronta all'ingin Leccional (labbia Leccional versan le Purie,

Solle garnie mense, e vuol eli io tacci: Frenne, suganezo, e remlenu Improvisso paller banna la faccia. Ad il dor che no straza.

Acl d dor che no stracia Pertor la 20 ja altero sovente annojami. Ed Amor non si sazia

### .

I very di Delfo la vical cortina. Febri, che lavi d'homdo criu nel Xanti ; Rom salute alla gentil Aerina. Padre del canto.

Law me al Tel volto fra moliste doglie; Qual Lauco gaglio che la grandon fora; Rosa camendora d'apparate foglio. L'ariala locca;

Se invan Curroco, se al temuto sdegno Bel treddo morbo la Boan IIa cede ; Voglio d'Averno per il muto regno Volgere il pirde,

Di Pluto il cutore amundita i col cauto ; E pringeranno, di portide cinde ; E Ombre al mis pianto; Sofo , e Pluta mili alla bachdi motori.

Star or del morte ent fical emfors.
Lil all Erano trasterenno d'hielan
Gli augus del erine.
Ma, alomé i due volte l'enda mon assarca

Such at Assertions
Such at Assertions
Fix eman giornta alla fettal palude
la Tracia Speca, e si circile a lefres
Defre a value mate all'active

### A L STL 1 XZ10.

Discendi velocisanto, Pallido figlio della buja notte.

Silento placolissimo.

Ger tule Cuma nel vivace argento Le stelle na bondegriano, cia. I E sulle aquilonari ale del vento

Longin pargoleggiano,

Chose ha le stauche et dia, Choma le une promose, e non ripes

Ma come, oh Do, potrò stringerla al peti

Se los da varear presso il materno letto l'a perighisa soglia? Gordaon ta fra le chef ombre, o Nume

Toffic languente sull'amiche piume

### ALL AMMIRAGINO RODNEY.

Rouxes vincesti; da servil catena (1) Oppresso d'Genno degli aurati gigli, Funosto angurio di Rottin ai ligli, Soloi l'arena. Roducy vincesti; de hollato è il forte,

E quasi un lampo ne pove la fanta; E quasi un lampo ne pove la fanta; Padre la patria liberti il cinama; Eigho la sorte,

Madee der enrum dat senve trome ;
Ungdie lasera le corvine rhome

Preda del vento,

Lees la cetra ore scopi la Gloria L'opre immortali degli Eroi flertanni Lu inno sciegli domator degli anni Alla vittoria.

ALLA CLIPPING CONTENSIZIONE

DELLA SIGNORA A. M. BEATA.

Peny colni, che di faretra o d'arco li pumo armò l'agundo fanco e l'omero, L'adune all'arcad alle pogne di vasco, Canggi in brando la fatro, consta d'aconero

Quindi le Furie a desolar la terra Nacionero, e a danno dell'umano genere Anova strada alla morte apri la guerra,

Per lui d'Europa or le cendute genti Allo sdeguo dei Re stotte s'adirano, L al roso suon dei helligosi accenti

Strage o ruma minacciando spirano.
L'Asia per lui deserta or freme, e piang
Serva del Trace lacerata e squalida,
E lo bende ed il criu reduta france.

Tanto dell'oro può la sete, e tanto Sull'usuo avaro il mai tranquillo e sa. Devis, rine a progra di dalore.

Desir, rhen prezendi delim e pinito Di terra sepoleral compra uno pazio! Pace ritorne, nè sangue si vorsi Più di fratelli, che tra ler si sfidano, Nè Italia mia vegga di lutte aspersi

I pingui rampi del contese Eridano. Pace ritorna inghirlandata in fronte, E il sacro guida amico aratro : riedano Teco la Fede, e l'Abbondanta pronte, E si nostri vi; lo virti succedano.

L'aurea si vegga dei costumi antichi Rozza, ma schietta purità rinascere, Ed indistinte per i colli aprichi

Errar le greggie rispettate a pascere.

Io lieto intanto in messo ai campi eviti
Farò che s'erga al patrio finme un argine,
O agli alti pioppi sposerò le viti

O agu atu proppi sposero te viu
Di un vitro rivo sull'erboso margino.
Tu sacro ai versi miei , sacro al mio cuore,
Luncuso Amico, di un ondoso salico (s)
Tamidi al rezno, e col fuggente umoro

L'ardor estingui di un vinoso calice. M'abbraccia, bevi; e il vuoto nappo cedi Alla di carmi tornitrice amabile (3)

Berto ingegnosa, o al placido Lampredi (5)
Facile al bene, ed alla colpa inabile.
Stenno al suo fianco il buon Ramucci, pu-

Anima, o onore dell'Etrusca Curia; (ra(5) E Catellacci, che sosente fure (6) Gli egri di morte all'orgogliosa furis; E lo studioso Bevilacqua, e il caro (7)

Zipoli saggio, dal purgato scrivere, (b)
Che sa di lode mal donata avaro
Far planso al merto, e in regia Corte vivere.
Quel che passeggia solitario, e sotto

Beca del braccio ed un volume, e un foglio Presle è dell'Arti il Mecenate, il dotto (9) Scevro d'invidia, e di maligno orgoglio. L'amor lo siegne della colte Alfre

Pietri, da questo cuor indivisibile, (to)
Che alle nascente libertà Cirnéa
Applande sofo, e cittadin sensibile.

Già Febo volge al vicin monte il tergo, E d'ombra il fiume, e l'ima valle cuopresi Venite amici all'ospitale albergo, Che monte celle al passaggiare disconventi

Che su quel colle al passaggier dismopresi. La mensa è pronta , no vi stanno intorno Satiri andaci , e la virtu deridono;

Che nella notto, e nel tranquillo giorno Pace, Giustisia ed Amistà vi ridono. Ma,ahimèl ch'è un segno la mia giojalaltro-Voi siete, ed io sento le trombe fendere (ve L'aria commossa, e dell'libéro Giove

Dell'alte prore le falangi scendere (11). Veggo il Sabaudo minacciare, eperto Di Giano il tempie, insuperbir Liguria,

E pensieroso sul destino incerto Tacer l'Insubria, e palpitar l'Etruria. Musa t'erresta : un pigro grl mi morde

Il cuor, la destra si smarrisce dobile, E le tremanti innorridite corde

Rendono un suono doloroso e flebile i

### ALL'AURORA.

Nuna d'invola dalle fredde piumo,

Or che sospira querula L'auretta rugiadosa , Il cielo spargi di vermiglio lume ;

Cura del biendo Cefalo
Bella Titonie Spesa.
Varcar vuo il fiume, ma ancor bruna l'onde

Ricuopre il letto, e ascondemi Il guado insidiosa;

Nelle muta capanna oltre la sponda Col di che nasce aspettami Licoride vezzosa.

## DIALOGO LABINDO E LICORIDE.

Crudel Licoride, tentasti frangero La fe giuratemi, spexiato lo il laccio ; Da te son libero: cessai di piengere;

Vivo di un' altre in braccio. LICONIDE. Quai colpe Immiginii sonas consiglio Da me diviseti gelosa furia; Piami; ma tersemi le luci un figlio Della vicina Etruria.

Mio fuoco è Dorido bella dall'amido
Labbro di minio, bionda le ciglia,
D'occhi cerulei, dal sen che tumido
Donzo latte semiglia.

Mia cura è Licida garson fortissimo,
Che Alcide in valide membra pareggia,
A cui la guancia di pel biondissimo
Il quarto lustro ombreggio.

Dori solletica le cetra instabile,
E i baci nascono, sorride Vonere;
Amar la veglio, finche implacabile
Morte mi renda in conere,

Licida intreccia danse, e m'invidiano Spose, ne temono garsoni e mabili ; Per lui soccombere vuo', se l'insidiano Le Parche insaziabili,

Amor cangiassemi pensiero e voglia?

Fia tua quest'anima, benchè volubile Sii più d'arida foglia,

Dunquo... ah! pria Licida da te discaocia.

Si... ma dimentica la bionda Doride.

lo la dime itien les le tue bes via . . E i loro veti, i sacrifiaj, i palpiti

### C. EMANUELE MALASPINA.

I'm half onore nel suo cuer soggernano

Nos più guerra, pietà, figlio di Venere,

Non son qual era della facil Cinara

Che ti chiama a recar le faci pronube-

T'assidi in grembo, desta

Fille...sacersa...dare sei?...che reggio?..

### BARTONSMIM OF PORTEGUERRI

Per la gloria en endo e per gli amie

EN MORTE DEL WAR-HESK GIO: AGOSTINO

Mist , lacero il erio , sciolta la cesta .





la ferreo sonno, nella mota pace Dell'urna lagrimevole Il pio Grimaldi gioco. Grimaldi, a cui l'eguale invan richiedo Giustiaia incorruttibile,

La verità , la fede. German, perché non eri a lui presente Nel momento terribile? Or lo piangi . . . e non sente.

D'eternità nella beata reggia , Lungi da questo esiglio, Salle sfere passeggia. È gionto in porto ; nui siamo in tempesta: Terri , Fantoni , 'l ciglio ;

Infelice è chi resta.

### AL SIGNOR

### GIUSEPPE RENCIVERNI

## GIA PELLI

DIRECTORE DELLA REAL GALLERIA OI PIRENAE.

Forza s'innalsa su cerato penne , Petta, chi Artino di omular procaccia, Nome infalios pionsberk nell'onda, Paltido in faccia :

Artino è on fiuma che nel vasto letto Lucidu scorce fra la ripa orbosa, E in vitreo lago dopo lungo corso Chato riposa

Degnn d'alloro, se il Roman coturno Calsa nel canto, e l'armonia protegge, Se nei soavi numeri si porda Privi di teggo.

O di Moracle pel Cretenze amico Canti la pugna nella polve Eléa, Il rage offeso, generosa Argene, Mesta Aristén.

O spinga armato per salvar la sposa Timanta i riti a profanar dal tempio, O renda Arbace alla pietà doi figli Nobile esempie ,

O pianga Ciro, o Cleonice additi D'amor, di gloria fra i ponsjer divisa, O fissi eterno nell'Austriaco Cielo L'astro d'Elisa

Cigno Direco va tra la nubi a volu ; Tanta io non posso pieciol'apo alsarmi, Formoingegueso depredanda i fiori Miela di carmi, Pinga Coraza degli eroi le gesta , (14)

Il tarda Ibere all'Algeria nomico, D' Augusto il groio , la canuta fama Di Federico ; L'Anglo discorda, cho fremendo bicco

La Pensilvana libertà rimira : E l'immortale sulte palme assisa

Russa Semira.

Dalla mia cetra nascono sospiri Di donnellette per ausor gelese, E sogghigna odn scuopronsi notturni

Furti di spose. Or vi s' aggira fra le corde il nome Di Filla biasca di Cairba figlia,

Assurri i lumi, rannodato il crino, Bionde le ciglia, Dagl'insidiosi languidetti sguardi , Della soave verginal favella ;

Da! lieto rolto, su di cui sorrido L' anima bella.

### ALLE MUSE.

Dat. crin biondissimo rosea Calliope, Dei modi lirici maestra ed arbitra, Seendi dal lucid'etra Con la Delfien cetra.

Sogno, o un'amabile fellia seducemi? Questi mi sembrano gli antri Eliconii l Ouestn sul Greco monte É l'Ipporrenio fonte l

Ecco il fatidico tempio d'Apolline ; Lo porte schiudonsi !... Le Muse io veggio!... Umil vi aduro, n nove Alme figlie di Giove.

Donn, o Pieridi, vestro è quel placido Ozin, che guidami sull' alpe Liguro, E ov'è più sacro a fosco

Il Viracolin bosen È vostro premin quel mirto o l'edera, Cho mi circondaco l'ignite tempie, Ed il plauso, che spira

Sall' Eoliea lira. Me care ai vergini lanri Castalii Non rese esanime morbo venefico, Non rapl'I mare infida Premo il Gorgonio lido.

Non fra lo strepito guerrier dei timpani Fra i ciaco-torbidi globi di polvere M'impallidl la faceia

Sabandica minaecia. Se urunqua in guardia m'avrete, intrepido Vno'i sardi fendere gorghi del Bosforo, Vincor l'arida rabbia Della Libica sabbia.

Ioviolabile vedrò l'inospita Glacial Siberia , vedrò l' Atlantico Confine, a la selvaggia Brasiliana spiaggia.

Vni fra le torbide cure del soglio Gnidate i providi monarchi, e al popolo Miti rendata i Numi. Proteggendo i costumi.

Con voi di Tomide nel santuario Lampredi vonera l'ara di Pallade, E rapisce alla frode Dei poeti la lode.

Con voi risorgono l'arti d'Etruria.

Using a coch a och Duce austrace, Ula mente di Deli

Crea Prassieli, e Apelli. Opra masoamna di no

Proceed mannessedti Processed addisance vita i volti-Good prode to y ammira Pan

I de la locle sante Ferme or goren semioante. If Anfron le tunide dolenti liglio<sub>3</sub>

D'Anfron le tumde dolenti liglie, L'altera Andre, che piange misera Le sprezzate vendi tio Delle Delie saette.

### AL SIGNO

Orio a li Decchesde il nucchier per l'orde Del vasto I, 200, se il riel fremendo imbrima; Se regra unite nunacciosa ascondo

Ozov, Viane, checke il Medo e il Trace, Ozov, Viane, checke il Medo e il Trace, Ozovi denlor dell'Eco marconne; La chi lici ma mano compresi la meno

Duor, rachez a obsepar non vale Brasper troudt dell'inocure ment; Le colanti per le regre sale

A parea mensa 111e senza affanno Clo i edo in vasi Savonesi acocche; Ne i elieti sonni a disturbar gli vanno

Che mai cereliamo seon igliati, quando sen perio i lustri della nestra etade? Sangiar che giova dalla patria in bando

Clima e rentrade?
Sal- la mye, del distrur sul dorsa
con no la cura torinda si asside,

od qual cervo, e pur veluce in corso
Di lan celle s rule.
Godi il precente, l'avvenie trascura

Ven juode il ligho della polye impura Esser heato. Aci di rebusti l'Alessandro Sveco Seldo Autorio Illinociale conductore.

lle obblia la morte i mentre fors' è teco Tutta licrezza. A te sorride per la spiazgia erliosa

Flora , e le messi più di un campo adi presto in dote recherà una sposa Auora fortuna ; Lo spirto tenne del Latino sido

En spirte tenne del Latino sido A me la l'area consegnò henigna , Ed insegnommi a disprezzar la vile Turba muligna. PER OF PARTICIES

### DEL CAV. BENIAMINO SPRONI

FIRE C

Nyrr, che achdi Benei Porti l'amalde garzon d'Etruria, L'onda per te va placda,

En Ba, no I roole reca alla gloria,

Fil un nome inagnammo Al planso nobole della vittoria,

Solla I con tea spia, gui norattura Vuoluni aguelietta candela Vi famiti gelligi segnar megantuma.

. . . . . . .

### INTITO SELVI CHICKAN DE PORTE

Survivo riede il pampineso Autumo Alle danzelle, e a di munor riedito; Erran sui colli del Venevo ignito

Vertan le Driadi dal canestro pieno L'ine mature, saturel captano, Mentre le calca nel finnose tino

Borme Science, a voir morte e rolte Forma col lablero, da em cola d'imorte; Intanto finta l'ayuel navesto

Dietro una lette. Cretali , e astri destano inconali danze , e cresce il baccanal romore ; entre nu legonero , e sorralendo , Amore

Lanca conorstrala, Al Tosca un do dell'esda cetra Estade losca l'Augusine torris, La ser cu sauri curador tracarri

Toffee on alberge d placele Belfort Care alle Muse , e ai mentan anne; Card alle Muse , e ai mentan anne;

Seco è il germano dall'intatta e pura. Nonte, dal grato generoso cuore; Cui desta meerta gelalo timore

E Silva ingonio, che di Glaro al Nun Non vire tenoto in solitaria pace, Alla cui sacra ilarità non spiaco.

L'oxo, e le punne, Quando riempre la tranquella faccia del mar la motte con la tacu' ombra,

Frome, e minacia.

S'erge la laya quan al tiel vicina ;
A rivi scorro tortuona e lenta ;
L'atro destino d'Ercolan paventa
L'atrolle l'ornitali mura ;
Maco latrica l'ornitali mura ;

Meco lasciate t'ospitali mura: Sull'arduo giogo ascenderai, che scuopro La sfolgoranto maestà dell'opre Della natura, Vedrai nell'ombra addormentata o bruna

Specchiarzi ad onta di Anfitrito il monto, E i nivei raggi dolla eurra fronte Tingre la Luna. Se vieni, conto Dionee colombe Serbo di Pafo alla propizia Diva, Ed alle Muse svenerò votiva

# En ecatombe. AD ALCUNI CRITICL

Mevre tacete: mi balena in viso Del Dio di Findo il provocato adegno, Empj tremato: ebi derido è degno D'esser dariso,

Voggo l'insidie preparato, sento Dei detti amari il velenoso fiotto, Similo al flutto, che nei scagli rotto

Dissipa il vento.

Potrei punirvi, ma sì vil non sono:
Spezzo l'ultrice Licambea snetta.
Degni non sieto della mia vendotta...

Io vi perdono. Il vostro biasmo la virtù non morde, Muore nascendo, o fredd'obblio l'assale ; A me lusinga sternità con l'ala

L'Itale corde.
Viro nei hoschi, ova abitar son use
D'Ascra le Dive; voi disseta l'enda
Mesta di Marsis; i' abborrita sponda
Fuggoo la Muse.

Cangiato in cigno riderò dei stolti Pigli dal fango ; senan nome intorno Errar dovrete del fatal soggiorno Corvi insepolti.

Ma.,, il mol vacilla! fremon l'auro inquicll ciel si oscura! fra l'orror traluco (te , Dei nombi un solco di maligna luce! Mevii tacete,

### ALL' ARATE

### MAURIZIO SOLPERINI.

Monoz l'Eridano più basso l'argine, Carezza Zeffiro l'arbetta tenoro, Scherzando seggono sul verde margina Le nudo Grazio, o Vonore.

Del rivo placido l'onda si frangono, I prati vedovi di fior s'adornano, Cangiate l'Attiche sorello piangono, Le chiome al bosco tornano, Le prunto guancie del volto pallide Di rughe spoglia, Mnurinio amabile; Terror dei giorani lascia lo squallido Plagello inesorabile.

Te lioti aspettano gli amici ; splondono D'argento eandide lo monse , e fuma no ; I vini in limpido eristallo sceodono E gorgogliando spumano.

E gorgogiando spumano,
Conca non chieggoti di Malabrica
Miniera lucida preziona figlia,
Non d'aureo Malaga, noo d'anni carica
Iberica hottiglia,

Derica hottiglia.

Pochi mi hastano versi, che fingano
Gl'izimitabili modi di Orazio,
Por cui le torbide cure si spingano

Nel vasto mar Carpazio.

Nel vasto mar Carpazio.

Vieni, e dimentica l'anne veglie;

L'otadi rapido fuggon, qual raggio;

Il crino cingiti di verdi foglie;

Chi a tempo scherza è saggio.

### SULLO STATO DELL'EUROPA DEL 1787.

Caose Vergennes; del Germano Impero L'Eroe vecchiezza nella tomba spiose : Pace smarrita cuopri il volto, e einse

Marte il cimiero.

Rise Discordia, non chiamalo auriga,
Saltò sul carro apportator di guerra;
E con un guardo misuri la torra

E con un guardo misurii la torra

Dalla quadriga,

All'armi, all'armi con sembianto orrendo

Gridò aferando i corridor fuzgenti;

All'armi, all'armi replicar lo genti,

Stolto fremendo,
D' allor percossa da maligna sorte
Par eba di sdegno tutta Europa avvampi ;
Spira sui mesti abbandonati rampi
Aura di morto,

Tingo di tema l' avvilita faccia Scherao del Prusso il Batavo ducorde, Le labbra il Franco per vergogoa morde,

L'Anglo minaccia.

Scendo il Sabando a nuovi acquisti intento
Sul contrattato rustico coofine ,
Cinta d'olivo ancor Liguria il erino
Corre al cimento.

Gnata la Grecia, o nnova schiere appresta L'Adriaca donna all'Auspurghese invito; Mentre di Libia fulminando il lito L'ire ridesta.

Gli antichi duci sul Tibisco adusa Dell'Istro il forte, e i gran pensieri occulta. Dal freddo Ponto Gaterina insulta L'edrisia Luna.

Impugna l'asta , o alfin prorompe all'onte Fremendo il Trace al minaccinto danno ; Lo bende al mollo oriental tiranno

Trema:o in fronte.

Paries Di de pace, eccelsi lle, tutori Dan all accute mountie, des langue, Pal cen te de te de fraterne saegne

l'orde l'allori. da, alone 'd'estinti la campagna è pie go chi spira , e chi recotto al ciclo...!

L ureala seer

### AL SULVO

### BUREAUTHORN OF PERSON

Person la miller i casa bronz e sente Laca che major tripli ser sonanti; Ser a la porta strati a l'incostanti Personali di proprio

1 oc. recenha il lorto beo, accresci 1'. do in, di san ingua cera Spotia ull orlo mo lo color, e nesc

Claims by Folla used operior a John District or among dially claims from the Boston and traggers deligated to Soles.

To to tall confe,

formin Parpa del concurs contanto

de attendo agueró cosare

L ar<sub>e</sub> ute lela , medianido un racto

Sacro ulla maco.

TER IT RETORNS DA L'ELNNA NEL 1784

### E. A. R. PIRTRO LEGPOLDO

.

Process immertale dell'Austriaca Dong Principe, e podre dell'Austriaca genti,

Van Irrquenta.
A 12 ra rendi al Direccio, che attende De la ra donza con ra con si dio le y Senza Te mesti sono i giorra y e aplendo Fattinto d'Soles

Qual roadre er sante, em fontan Fiuli no ritiene offre di Calpe d'Ir<sub>e</sub>lio, d<sub>e</sub>c per Fonde dal curcuto fido L'avido ce lo ;

Price agle Der del rocco mare invia; Co i la parca con arciso aelo Premo des'a.

Ma qual mi reca hetrybused cento? Verro la plate di colone allama? Scruler le rete appetatrer in aunto).... Programationa. La cia la stanza dal fecondo letto ; Piera donna per pietà famora ;

Prode animosa.

Voi Tesche madri, che la finus enera ;

Vedore avrolte in meste manto e brinco ;

Gandide spose, a cui non rose autora Promiba Gomo ; Vergoni raste, e garzones l'i puri ;

the real temporal render grave as Aumi, See hote mentas, e dichare di s'oscure D'arabi fano. Les l'esa mental apeuto incito

Vielace d femio dei farcher expect; Vadano langi dal conal conicto Cure mordari. Di nostra cita, e de Conor custode

Promotra vitro, e de Conor entode Promotra voz al mentato segler: Aon temo m al e, mon priento frode; Sprezzo Porgoglio.

### AL PONTS DE. . . . . .

Canneto fonte, che fra l'eche e i fiori Correson piè d'argento, Di coi nei curre lampaletti umori

Bases le penter disente; To le no releta al mo ben lavicon l'ouda 1d a lavice n'accest; le mese notante sull'annea monda.

A rust dir le resti.
To de di ester stibondi ardori
Del languolo termento,

El d'Ivacci armento,
Coesce a te sarro nella nostra greggia

Harama arma :

Harama frontona e pargoleggia

Sulla materna erana :

Harama quasi nebboa, il ventre e il Ganco;

Il neso collo, e la sareggia bianco

### AT STREET, MARKETON

### PEDERICO MANPREDINI (45).

Ar suon della minassa Deste dal sumo, in em gacca sepolto, Il Bataco si allassa

L'elmo, e remopre la cereogna, e il volto; S'all'edta d'acon grando Della Scholda contesa in sulla sponda,

Laborton payab Charan roope, e lecampague inorda.

Cesarre squadre alla Frammunga terra ;

L'ire dei Re s'accendone, E s'inalsa Europeo nembo di goerra. Antre il Franco nell'animo Vicine pugne, a lo contere affretta, Il Britanno magnanimo

Dei ceduti trofei spira vendatta, Al Batavico rischio Il canuto Prussian sprezza la pace, Spinge nordico fischio

Le Ruse vele, a na pavonta il Trace. Schiuda di Giano il Tempio L'Adriaca Donna in bellicosi carmi; Pande al patorno esempio Il Sardo Regnator dutibio nell'armi,

Italia mia , ti lacera
Gento varia di leggi e di favella ,
E tu dall'ezio macera ,

E tu dall'erio macera ; Siedi a mensa Circea straniera aucella. A morte già ti sfidano Barbare torme, in cui valor non langue,

E il contrastato Eridane
Porta tributo al mer d'onda, e di sangue.
L'angui-crinita Furia

L'angui-crinita Furia S'agiti pure fra le rime ultrici ; Della materna Etruria Non può tinger d'orrore i dl felici.

Leorotno il saggio, amabile Eroe di pace sul Leon si assida, Ne Marte insaziabila Gli osa contro vibrar freccie omicide.

Giove così rinsirano Ova l'etra è più puro i Numi in trono, E intorno gli s'aggirano

La notto, i lampi, lo tempeste, e il tueno. Per lui baci si pergono Piotà, a giustinia, a la virtò si enora,

L'arti per lui risorgono, Ed il Greco sapor riuasce in Flora, Almo del Sol nel vivide Raggio temprate all'utile fatica, D'oblio sprezzate il livido

Stagno seguaci della gloria antica.
Correte infaticabili
Di Buonarroti, e di Cellin mil'ormet

Di Buonarroti, e di Cellin mill'orme; Vivano i marmi, a stabili Spirin bronsi per voi morbida formo.

All'armonia settemplico Dei color, ch'han dall'ombra urto e figura, Imitate la semplice, Corretta maestà dalla natura.

L'arduo sentier v'insegnaue Vinci, o Michel dalla robusta mano, E ad emular v'impegnano Il Sarto, il Cortonese, e il Volterrane.

Il Sarto, il Cortonese, e il Volterrane Si vegga il Gallo chiedero Nuovi maestri, nè insultar cotanto,

Nuovi maestri, ne insultar cotanto, E sia costretto a cedere Alla madre dell'arti il prime vanto. Dova ti lasci spingere, Imprudente Talia, dal tuo furore?

Meco ritorna a fingere Nell'antro Dioneo versi d'amore. AL SIGNOR ARATE
GIOACCHINO PIZZI

CLETODE GENERALE D'AUCADIA.

Przzz, devote alla futura istoria , Degl'inni alati, e degli oroi custoda , Sulla cui cetra palpita la gloria ,

Ride la lode. In vergin laure del Parcasio bosco Cresce il mio nome di tua man scolpito; Gl'Itali Mevii, dello genardo losco.

Gl' Itali Mevii, dallo sgnardo losco, Mordonsi il dito. Lo cinge fascia di splandor divino,

Lo cinge fasca di splandor divino, Dansangli interno lo tre Grazie, e Bacco, E sotto i rami v'abita il Latino Genio di Flacco.

Inalsa un'ara, annoda al crin le prente Delfiche bende, ed i posteri aduna, Scegli un torello di cornuta fronte Pari alla Luna.

Curro io sull'arpa, mentre tu consacri L'estia votiva della pare al Dio, L'oxio beato canterò dei sacri Gierni di Pio.

A MELCHICA CESAROTTI.

Figure del Cante, rhe degli anni ad enta Ridesti i Vati dalla tomba, e il Prode, Gui ride intorno meritata e pronta

L'Itala ledo: L'arpa deponi dell'antica fama, Premio dei forti o refrigerio ai vinti, Del cieco Bardo; che dolonte chiama Gli amici estinti.

La tromba appendi, che all'indocil ira Sacrò d' Achille le Smirnée Cantere, E prendi Panrea celera che spira

Pianme d'amore,
Di vaga figlia doll'altera Roma
Col suon possente dell'atterna voce
Frangi l'orgoglio imporioso, e doma
L'alma feroco.

Ride al mio piante ed al suo rim applande, Di sè cotanto il circo amor l'inganna, Sempre di scherne prodiga e di fraude, Sempre tiranna.

Lidia la addita, cha del crudo scempin D'Alcesto rea pende da un antro e s'ange, Cinta dal fumo, e alla suprehe esempio Timida piange.

Fa che di poche oda il delitte orrendo, Ed il supplizie, a men proterra e fiera L'alta parenti del destin tremendo Leggo sercra. Star le Danaidi con punita mano

Miri sul fiume che pietà non sente,

L'amante a morte, e se raper fedele

Del mo tormento.

### A TOROUATO TOSCANO.

Con le voglie indiscrete me mai pu gi D'ocura notie l'avvenire un Aume,

Portiona a un altro i contrastati onorie

Vde , scherudo, uppresso Claude in petto i insulto ad il cordoglio ,

E una delusa oldia vana speranza i

Chi raffrena i desir ricco è abbastanza,

As E. qualor l' Erculee Jembra di Lenda tu bali, e l'immde-

Dichterhe speri? mobile

Indivisibili compagni in braccio,

### DULLY AMICA VITTIMA DELL' INVIDIA.

Itel à che gova , che virtà , se questa

Infida Corte , ecco i tuos premj ; il merto Esser non speri dei tuos doni consto ;

Qual timova appare annea luce in questo

Foor trapelando da noa nube bruna

Ohl quanti intorno a questa a lenin passo Erran senz'areo desolati Amori, E a pirne mani sul devoto zasso

Spargenn i fiori.

L'A in vetta al colle la Modestia siede
Languida in volto per immenso affanno ,
Qua la Pietade , o la velata Feda
Di bianco panno,

Sciolte lo rhiome sulla temba pende Mesta de' nomi l'immortal Custode , Accanto ha l'arpa: ma perché non renda

Accanto ha l'arpa; ma pèrene non renda Suonn di lode? Dammi quell'arpa. lo della morte il gelo Da queste cordo io scuoterò col ranto; Farò che salga a lusingarla in Cielo

Inno di pianto.

Donna, in eni tutto di virtù compagne
Natura accolat di foltà le doti,
Volgi uno aguardo al tuo fedal che piagne,

Odi i miri vnti.

Anclo tece esser congiunto, tece
Soavemente ragionar d'amore,
E fuor di questo are maligno o ciece

Stringrati al core.

Te omai pertita, in qui dimoro invano;
Altro io nou veggo in quest spiaggie ediate,
Cha volpi o lupi di sembianta umano,
Che animo ingrate.

### AD UN MINISTRO.

AD UN MINISTRO.

Caver Belfore il reie riedne e molle,
E di Chiaja la tripida spenda,
E secre all'Ombra di antereo (6) il celle
E secre all'Ombra di antereo (6) il celle
I Portici Giotani celleria, e gli Archi
Detti avanai del Tompo e di Marte,
K ence d'Extrus, e dei Latin Monarchi
Il Romano mursool dell'arte.
Loci Barrini peopolese illo,
Che a si interno l'Erdano aduna,
E per tenuta libertà tranquille

L'atie moli dell' Adria laguna.
Ma dell' ampiro Città Paura fallace
Non Iusinga, e la folle ricchessa;
Sol la campestre intemerata pace
Disò paga querà anima appresas.
Qui dormo, amico, non temendo frodi,
Liori sonni al romore dell' onda,
Che tu agitato dai pensier non godi
D' ato letto su morbida spondi.

Scorda ogni cura, a all'avvanir consegna Di cotanti la sorte avvilita: D'essi più granda su te stesso regna, E profitta di un lampo di vita. Virn per tutti a troncar l'ordito stame

L'empia Parca con tacito pieda, E quel che uni di possedar la fame Resta preda di un avido erede.

Pinchè ci serpe in sen vigor, si merchi

Nome sacro nile Muse, e agli amici, E ricchi d'nprr, di pietà, si cerchi D'esser meno vivendo infalici.

### A FIGRENZO TERRETTI

### PRESLE DE LIEGE.

Nos sempre ai squardi del Nocchier la stella D'Orion nemicos minarciosa appare; Né d'Adria inquirto l'inegual procella

Agita il mare. Non sempre, Prestr, inerte ghiaccio il men-Copre di Alvernia, o il ciel di Flora è fesco; ( te Nò sempre incurva la ramosa fronte

Il folto losco.

To sempre mesto; o tr gentil circonde
Stanlo di Ninfo, rhe t'insidia indarno,
O to romito le Pisane sponde

Veggan dell'Arno.
Or cha dispirga ir vremiglir piume
Clori, mi segni sull'erbosa spouda,
Che presso Grado taciturno il fiuma

Mordr coll' onda, Qui pochi amici spargeran festoso Salo sui motti a non sospetta mensa, Libando il vino che Artimin petroso

Nero dispeosa. Vivi, e bevendo gl'indivisi affanni Sopisci, e Fore zorridendo varca, Finché la ruota non trattien degli anni

Finche la ruota non trattien degli anni Per te la Parca. Ceder conviene ad un eredo ingrato Le ville e l'archa di ricchezze gravi,

E l'alte torri che innalzò l'armato Braccio degli avi. Nulla ci ginva esser del volgo, o vale Sernder dai lombi di Gurrier temuto: Sono i Monarchi ed i Bifolchi egnale

Si scuota l'urna, dal capace fondo Traggonsi i nomi, interminabil notte Ci prema, a tutti dentro il sen profondo Lete c'inghiotte,

Preda di Pluto

### AD IEO PINANZIURE.

Quarva è fra il Inpo a fra l'agnel discordia, Tanta fra l'alma d'Iro e l'alma mia; Né cresder, perchè avraloit a nucre spoglie, Cha non si scorga in te l'Iro di pria. Grande nun readon le riccheur, celchre Non reade amica di vitil. Fortuna; Ma il apper, la pietà, la touba addiano, E si assidono eterni ov'hai il a euna. Assiso in occedicite tun on vedi il popolo Voligree altrove disdegnoso il cigito? Veci non deil di dispressa listero Di nu padre infame maledire il fighu? Ve come altier di sua fortuna , esclamano, Nell'or mal cerco o nella gomme esulta! Ve'coma ride, e ai disperati gemiti Della nostra miseria avido insulta l

Me i dotti amici per le vie trattengono, E me fraterna plehe ama o rispetta, Me benedice salutando il povero

Ed il varco ad aprirmi ucta, as'affretta. Passo, e con dolce mormorio ripetere Odo: ecco il Vate cui non dier le muse Steril euor, voglio avaro tecco elii impavido

Gli oppressi sollevò, gli empj doluse. Figli....mfelici , di soavi lagrimo Sul paterno mio sen sovente aspersi, Cara è all'aoima mia lode si tenera,

Più di quella dei secoli o doi versi. Froche l'ora non giunge, in cui la languide Luci mi prema il quadrilustre antico.

E pecno estremo d'amistà racchiudami Ad aspettarlo nel sepolero antico; Sareta agnor dei miei pensier la stabile,

E ilell'opre soas i unies eura, La ragiou mo l'eonsigha, a ileuor prem Me lo impone fra i pslpiti Astura. (domi, Perché di un reguo noo son ricco?...cedilo

A me, ingiusta Fortuna, io te lo reodo ; Diman fia tuo. Toruo privato a vivero, Su i benefizj miei licto piangendo.

### A SALCMONE PIORENTING.

Canton dollente dolla prima Sposa, Onor dei figli d'Isdrael dispersi, Perché non desti su fatidie arpa Itab versi?

Agita forse dal Tirreno in riva I mesti giorni tuoi anra molesta? Invida frodo il meritato terto liodo, o calpesta?

Riechezza stolta la merce dovuta Ti nega avara, o insulta al tuo lavoro : Mentro è alle Taide, ai Peregrini, ai Rufi Prodiga d'oro?

Sai pur quei prenij le corrotta etade Serbi a chi magio di viltà non vive. Lode non vende, o di peccar maestre Storie lasciva ?

Fugga, o si celi ; anche tacendo offende Severo il giusto alto barsaglio all'empio; Scipio a Linterno , n'è Aristide a Egina Nobile esempio.

Nel tempio, in treno, nel senato , incampo lla plauso il vizio, avidità grandeggia, E fra i sepoleri la virtù negletta Muta pameggia.

Fratto funesto di cotanta colpe Narque, a l' Europa davastò la guerra, Onde vendetta di fraterno sangue Tinse la terra.

Non odi , Amico , l'Elegia che piange Lacera, lorda, a scarmigliata il crine? Mirala ; siede a qual cipresso accanto Fra la ruine.

Archi già furo, e del domato mone Trofei Latini , or li ricnopre l'erba; Che la più parte ne ridusse in polse L'età superba.

Perdata gloria dei passati tempi , Tu ci rinfacci il nostro anor sepolto-Ne a tanto obbrobrio per vergogna abbassa Italia il volto.

Si pruota.... Ah sente mormorermi interno Suono possente di Tirtio la voce !... Cauto ralienta la sdegnate corde, Ganio feroce.

### A CINARA ETRUSCA.

Cau pretendi da me, sprezzata Cinara? Se tutto gioco dal dastin si muta? Lagnati con gli Dei, che ti serbarono Alla vergogna dell'età cannta.

Cangia la terra la vicenda, l'arida Estate siegua Primavera, erda

Questa all'Antunno, o alla stagion pomifara Il vedovo di onor Vorno succeda, L'ore ridenti omai per te fuggirono

Della alii! troppo fugace giovinezza, Ed all'Autunno dei tuoi di t'involano L'ore infeconde di fatal vecchiesza,

Ti amai ; ma allor per einqua lustri fervida, Di latto avavi il sea, di minio il labro ; Ne ancor dogli anni le rugose insidie Copriri industre di Smirnio ciuabro.

Or agli seberni, ed alla risse facile Cura ha dei giorni miei Fillida bella, Non per orgozlio, o per capricci instabile. Na proden in amar bionda Donaslla,

### LA VENDETTA.

Sozza con tristo augurio L'instabile Tirreno Adrinca nave , Recando Iro maledico

Alla Partenopéa spiaggia soave. Il ciel ni oscura , torbido Si addensa il nambo, bruna mugghia l'onda,

Lottando i venti fischiano E si stende sul mar notte profonda. Fremendo intorao al muero Legno si aggira l'inegual procella ;

Austro le vela squarciagli , E lo sdrucito fianco Euro flarella. Misto dei flutti al fremito

Dei pallidi nocchier suona il lamento . Il pianto d' lro a i sterili

Voti che detta a lui freddo spevento.

Tu che a terror dell'empio Ti essidi cinta da tempesto, in trono; Ch'ei m'insultò dimentica, E rammentati sol eh'io gli perdono.

Sospendi i pronti fulmini, E in sacrifizio la mia vita accetta. Questa, con colde lacrime, Questa imploro da te giusta vendetta.

### L'AMANTE DELUSO.

Ove d'Isernia più la selva è bruna. Per il notturno orrore,

Al debol raggio dell'incerta Luna Mi conduceva Amore.

Più la notte rendean tetra e dolente Il mesto snen dell'onde, Dei venti il fischio, oil mormorio frequesto

Dell'agitate fronde. Fille, ove sei? dicea, trovando spesso

Inciempo a' passi miei, E nna voce affannosa a me d'appresso

spondera : ove sei ? Presto pietosa a discoprir l'ingenno L' Anrora in Cielo apparve : Arsi di sdegno, ma l'Amor tiranno

Rise maligno, e sparve. Così dall' ombre invan placate; al giorno Torasto Orfeo, le meste

Rifee campague trascorrendo interno, E le Pangee foreste .

La perdnta Euridice agli antri , all'onde Chiedea Sposo infeliee, E rispondeano le Strimonie sponde:

Euridice , Euridice.

A GIUSEPPE RERTACCHI.

BERTACCHI invan con torbido Ciglio mi gnata il nudo arcier di Venero . Invan mi tende insidie

Col riso, e i sguardi di donzelle tenere ; Non ardo alla protervia Grata di Nice dalle negre ciglia, Non al languor di Cloride,

Che di Paro in candor marmo somiglia. Në più Indibrio e vittima D'Adriaca Circe a mille Furie dedito. Piango i miei torti, e credulo Mentre chieggo pietà, vendetta io medito Conobbi omai del perfido

Quanto è vitrea la fe, duro il servaggio, E troppo tardi shi l misero, Appresi lacrimando ad esser saggio. Meco ne vieni ove ergesi

L'alto Appennin che mai di nevi è povero . T offro sul fertil margine

Del Rosáro natío parco ricovero,

Di vergin lauro al placido Rezzo godrai gli aurei precetti bevere, Che Flacco inimitabile

Dettò presso Blandusia , e in riva al Terere. Non teme un Dio che parreni D'oxio e languar fra le materne braccia , Chi corre della Gloria

La faticous via del Vero in traccia. Alfin verrà la gelida

Vecchiesta, o Amor gettando l'arco inabilo Consegnerà noi vittimo Allo Stirio Tiranno incorrabilo.

Primo jo eadro: tu chiudimi Gli occhi, ed intnona la caozon di doglia ; E di dovnte lacrime Spargi pietoso la mia fredda spoglia,

AD UNA VECCHIA VENETA

### CHE PRETENCE DI PAR LA GIOVINE,

Uosgoz , Clori , mlirono Alfine i voti miei Cupido e Venere;

Le chiome incanutirono, E delle fiamme tue resta la cenere, E scherzi? e ancor volubile Tendi ai ridenti Giovinetti insidia,

Quan fosti la unbile Dal hiondo o lungo orin figlia di Lidia? Ma Cloe donzella amabile

Sol fra i trascorsi il quarto lustro aanovera , E sotto velo instabile Nel bel varco del seno Amor ricovera.

Pagge ei da te, eni pallidi Dieci lustri di rughe il volto soleano. Cni sono i denti squallidi

Le cui mamme sul ventre alto si colcano, Invan gemme ti adernano, Invan seta e cinabro : irreparabili Gli anni fuggir, ne tornano Di fresca gioventù l'ore instacabili,

Clori, se nulla restati Dei pregi antichi, e tenti inven risplendore, Laria gli emori , e apprestati Dorota a morte nella tomba a scendere.

AD AGOSTINO TANTONI.

Broxpo Gargen , doi teneri Miei paterni pensieri amabil cura, Che di tre lustri veneri I diritti sociali e la natura , Fuggi la schiatta ignobile Cui l'alma vile un folle orgoglio ingombra; Nè creder d'esser nobile,

Dell'altrui merto, edei tuoi padri all'ombra. È grande sol chi docile

Al ben splende, o d'intatti anrei costumi;

### A DELIG TOSCANO.

Te i cecchi arari, te le madri aunose, le per i reclu indoult Mariti

Saette ardenti-

Stages, e di paroto annor loguati i lumi,

A FELICE BARTOL, CAVEDONI.

De li alpun terrenti il llutto rapola La teri de cola del Resaro meales,

E rou le Genzie la Corrigen Venere

Chi sa le Patrice se benigne agginngono

Vaga adoro Angioletta, a cui roleano Tutti della modestia i rezzi intora

E questa alu? raible di mia corte vittima. Anne Italia ove macque, e more il vizio

E i disodenti estadoni stolidi

A L. VACCA REPLINGHIERI.

L'intatta reclu le varezze e i luci : In easte mendon vergine la mente p

Ancor se cede altrui, nega e ripugua, Tu ne trionfa, mistico Silonsio cuopra la vittoria, godi, E laccio indissolobile La vinta affreni, o il vincitore annodi,

Ma non sperar che stabile T'ami , se l'arte non adopri, e adegno Spesso uon fingi cauto, Onde il vano frenar mobile ingegno.

D'incerta tema povero Langue in sono alla noja ogni desire, Dal duol lo gioje nascono. E sono esca d'amor minaccio, ed ire.

Sian moderate, o rechino L'utili risse un non tenace affanno : Stanca ogni occesso, a vittima

D' ingiusta servità s' odia un tiranno. Pace inattesa dissipi Il duolo, e asciughi colle labbra il pianto? Chiami il piacera, a amidasi

Lieta alla fedo intemerata accanto. Allor nuovo delizio Pullulorauno dal più vivo ardore, Ed importuna cedere

Dorn la mente alla racion dei cuore, Soavemente a gemere Apprendarai dalle colombe, I spessi Baci a libar dal passero , E dalla tortuosa edra gli amplessi.

Rapisci la vojubile Occasion dal di che omai si cela E di propigia tanebre I misteri d'amor cupido vela.

Ma oh Dio, dall'uscio udireco Cheto il consiglio, e lo eredotter prodal Vo' come fuggon timide....

Ah! chi amando non tace , arde e non gode.

### A GLAUCO MASL

Mast, non sempre facili Son ministri d'amor oro a bellegza ; Nò sempre valgon lacrimo Ne molla ossequio a impietorir chi spress

Pria che si unisca a Lidia La bienda Foloe , a' uoiranno in pace E la colomba al milvio. E la timida damma al cane audace.

Si piacque al fato, e a Vongre Che annoda il ruor sotto diverso giogo ; Altri sferzando barbare,

Altri mite guidando infino al rogo. A ma sorrise placida. E di Nice alla mia l'anima stringe a Nice guatomni, e timida

Di modesto rossor tutta si tinse, Da quall'istante amabile Di corrisposta fiamma ardo soave, No d'erma solitudine

Il silenzio e l'orror seco m'è grave.

Del volgo ignoto al vigile Sguardo maligno, o al hisbiglio molesto, Vivo d'amor, nutrendomi Del mel che istilla, o i baci si baci inpesto.

Cuopra d'amiebe tenebro La notte il cielo, o lo incilestri il giorno, Rezna al mio fianco, e docile

Sempre ha la Grazie, e la modestia intorno... Ti volgi, Amico: sceodere Dal colle dei ginepri io la rimiro l Vo'come il sen le palpita l

E sul labbro di amor spunta il sospiro ! In preda all' aure instabili

Il bruni-biondo erine erra disciolto a Ricco panier di fravola

Reca, rd ba molla di sudore il volto. Cara, ti amidi; ada-iati Su questo euer: Glauco il sudor ti terga,

Indi di anosso malaga Le raccolto da te fracole aspersa. Quel di serbai quest'anfora

In cui facil ridesti al nostro ardore : Tu liba il primo calice ; io un amplemo votivo offro ad Amore,

### A GLICERA.

SUDANDO infaticabilo Altri ricebesse aduni , altri pomegga Di molti aviti jugori

Fertil terreno, e a millo buoi prosvegga, A me più brevo spasio

Basta di terra, ove tranquillo io resto, E agli asi mici dissimile Con ingegness man poto, ed inpesto, Bacco, Pomona, e Cerero

Ridono ai voti miei , m'invita il rivo Al sonno, o mi difendono E l'aure e l'ombre dall'ardore estive.

Ritorna il verno: fischiano Spogliando i boschi procellosi i venti , E i campi e i tetti cuoproco

Le date a focondar nesi cadenti-Quanto, se stride il turbine, Doleo è l'amica consolar che pare ; E nelle notti gelido

Stringorla al caldo son quanto è soave. Più perla in mar noo nascano ; Tatio l'argento, e l'or struggasi, e pera, Pria che d'ingiuste lacrime

Bagni per mia cagion gli occhi Glicera, Tu doi, Laudon, intrepido Sudar fra l'armi, a proparar eatene,

Onde toruar di spoglia Carco dell' Istro alle V.ennensi arene. Me prigionier ritengono

Di fanciulta gentil rhiomo tenaci ; E son beato premio Della mia servitù liberi bari,

Non gommo, ed ori inutili,

As a la fare and a for della vittoria , Tu r . G . a am thile,

De tua exectura al mm feretto accanto,

Al sen scoperto, al cardido

So anch'in pugnare, e vincere, E far che applanda al mos trionfo il viuto,

Con gl' Ire è saggia, coi Cresi prodiga

### A GIUSEPPE PIAZZINI.

Son tre Decembri che cessato ho d'ardere

Stolto è colui, che dell'inganno gcordasi ,

La selva il cervos ma non torna pavido

Care è quel labbre; ma riltà vi mede : Resta al rimeras del tuo fallo in preda,

Non t'ama credulo costei che reneri .

Spora, coi docili fiera o volubile, Umil eon chi la spressa , Con gl'inesperti nubile. Spezza la ferrea catena, sieguimi, Ed agli incauti giovani esempio Appendi salvo un voto Dell'Amicisia al tempio,

### AD ANTONIO CERATI.

Non più da Cauro di neve prodigo Cnrvati gli aridi boschi si adirano, Ma i lieti Zeffiri per l'ampie Oceano

Soavemente spirano, Già a'ode, obbrobrio dei Re Cecropii, Il miser Itilo con voce fievole Sul nido piangere, e il rio ripeterne

Il suono lamentevole. Dal chiuso corrono ovilo al pascolo, Che il Sol più tepido feconda e irradia , Le greggi, e i setiri su i neri tornano

Pingui colli d'Arcadia. Al raggio languido della cornigera Luna le Grazie danzan con Vonore, E i passi in cerchio congiunto alternano Sulle fresche erbe tenere.

Cerati nobile, cui sempro lucida La mente serbasi , caro allo amabili Suore Castalie, ricco di candidi Costumi inaltorabili Vieni del Patrio finme sul margine . E nosco assidesi Lidia la nubile Presso quel platano, cui intorno a'agita

La vitrea onda volubile. Nera ha la morbida chioma, o le fulgide Pupille, tenue la bocca, ed umido Il labbro, rosea la molle guancia,

Il sen di latte tumido D'Amor se facile sull'arpa Celtica Innalsa all'etere l'opre più nobili, Dell' ali immemori sul crin le penden Tacendo i venti immobili,

Godi da saggio meco di Malaga Vuotando un calice che desta l'utile Facondia, e l'avida sete può spegnere D'un desiderio inntile. Chè brevi, o fragili sono del vivero I giorni, o scendere tutti alle squallide

Sedi inamabili dobbiam dell' Erebo Ombre dolenti e pallido. Nè se con prodighi doni , e con vittime Tenterai timido l'illacrimabile Plnto, la forbice potrai sospendere

Del fato inesorabile. Non alla Nordica figlia d'Alessio Giovò di Gloria poggiare al culmine, Non al Prometeo Filadelfiaco

Rapire a Giove il falmine i Ne in campo vincere al Prumo, o al profugo Sconese il regio vetusto genere:

Curvarsi, e caddero; e un'urna tacita Freddo no chiudo il cenore.

### A RANIERI CALSABIGI

Ou sperava di ottenere una pensione da un ministro dedicandogli una sua opera.

RANTER, chè vegli di lucerna al lume Le intere notti a steril libro interno? Polle! a che fuggi pria che sorga il giorno

L'ozio e le piume? Signor del mondo è l'interesse : vani Sono i talenti, i Meconati rari, Prodighi in detti, in ricompense avari,

Molti i Sejani. Servi ai capricci dei potenti , adnna Modesti visj, cela in sen l'angoscia; Sarai l'Antinoo, il Massarino, il Coscia Della fortuna.

## A VINCENZO CORAZZI

IN RESPOSTA ALL' ODE DEGUENTS.

Dez fuoco occulto già palesa i lampi Della lucente Cassiopéa lo aposo, E sotto i sguardi di Procion sdegnoso Ardono i campi Corean le greggi ed i pastori ansanti L'orror del bosco , e il venticel del rivo ,

Ma stan degli antri nell'asil furtivo L'anre vaganti. Ascoso ai raggi dol maligno cielo Cerco ristoro al languido tormento. E tasse vuoto d'effigiato argento

Colme di gelo Nè della lira all' armenia Latina A me sorrido la Castalia Diva , Che siede al rezzo con Belforte in riva Di Mergellina.

Cederà presto alle più fresche, e liete Notti di estate il caldo fren dell'ore. Spegner potremo all'Ippocrenio umore L'arida sete.

No che tu poggi all' Eliconia alterra Vietar potranno dell'età gli affanni; Col gioria estro ta compensi i danni Della vecchierra.

D'edra, e di lauri inghirlandato accanto Ti voggo assiso alla Tirrena sponda , Misto al soave mormorar dell'onda Odo il tno canto

Così al loquare gorgoglio di un fente Degli anni ed onta dolermente folle Sedea fra Lesbia, e fra Batillo il molle Anscreonte.

Ma tu più seggio alla Virtudo alletti

Lac dotte, e al col o dalle taldira Mod di procesti.

Tendo fra i com la la branosa orecchi Schoto infanto, e colla destra appella Najadi, e Linno, e l'alma Verginella

\_

## VINCENZO CORAZZA

Terre disampa dal sublime Ca

Torche ha col carro del Lom fernes Cl'arde le terre. Stendesi avara per gli accesi campi L'undera i muna tursi form è actin au tetti

Dive la nopred d'sinfor profesi.
Stament al linnes,
L'undo e grave solo dall'aprica
Muove a tal ora Mouritana spiaggos

Acto, mal atto a temperar l'arsura Che ne conquele. Come le corde ritentar del plottro

Man distort da vi lungo tempo , E semi sure re banuare al canto Govani Muse? Me fredda etate e debile vecchiezza

Troppo han do so dagli studj ameni ; Vuola mvan corre da gelati campi Fore di rosa. Tocca, Laboudo, tu quella tua lira ;

Mano mortale di toccar fu ardita; Toccata, e raota. Che in non cal posta la stagion coccate

Sdrajom e aoudto ja te saran gli annei Grati , che canti , per angel di valle ; Ogno di Dirce,

31 116.13

## DI GALTANO FILANGIERI.

### LA FILOSOFIA

Cost Part I Covercendout It see stroten

nomo vi giace, mai d'inighor di qu Non vi è sepolto. Vire il suo Genio dalla sorte eletto illuminare le dubbiose menti.

A illummare le dubbiose menti ; E a mille desta di virtude di petto Sciutille ardenti, A voi mechezze non lasció ; ché il Saggio non può a rathra a depredar coll'empo ; iono i tesora che ei dié in retaggio Gloria ; ed esempio.

Gloria, ed esempio,

### A PIETRO NOTARI.

Ger' nell'Oceano Felio declina I' Lidea d cambilo descr compese, Che la sollecta bonda Verma

Sparse di rese. Actari, assoliti, Loba ti cheana, Volgendo langunli gli aeguti eschetti,

Ac ardisce libera quant' ella brama Spiegar con iletti. I u nappo colmate, che Baccu e Ami

Gh aream semopromo selociando audaci Lal d virgines fragil pudore Placan cor baci.

one der rivere quando es anname, ugge volubile l'etade avara , Dunque ...godiamo,

### AD APOLLO MEDICO.

Ports', Febra, petà del mas periglio: Delel reca all'egra mente Salute, e ai male mei reca consello:

Amo impazientemente:
Ardo, come arde all'agitar del vento

E, come Etna, quidor desta sparento Alla Siedra, avvanuo

Pene del mio delige.

Me mi-erol alii non son farmachi ed erbe

Deli almen col soon della fraterna hi Joanna il sopor di Lete .

E una placula e dina ai sensi ispi Ministra di quiete!

Codo la voce , scerna L'alto soccorsol.. . d'agni intorno è foscol...

### IL SOGNO.

Pan l'ombre tacite di notte amica Lume non scorgesa romor non s'ode ; Dorme la rigida Antrice aotica Pera entrole.

Pigra enstede.

Fascia che annoditi, Fille vezzosa,
si le pieghevoli firmena tenaci,
ascia che l'unido labbro di roca
Baci, e ribaci.

Ma già sul turgido seno che adoro Rivolgi tremolo-languenti i rai? Sospiri ?, ahl stringomi ... t'arresta ... io moro ..

Folle, sognail

### A FILLE LUCUMONIA.

### LAPACE.

Fills perdonami, non son spergiure : Ti appressa...ascoltami....perché ti arresti?

Ahime non piangere: son tno; per questi Baci lo giuro, Pria s' apra vindice sotto il mio piede Il suol; mi fulmini Giove sdeguato,

Ch'io sia volubilo, ch'io macchi ingrato La data fede. Te amante e docile solo desta La mente, additami te sola il cuore,

Per te famelica langue d'amore L'anima mia, La mano stringimi pietosa al petto:

Come ardo e palpito senti t e se puoi , Crudele, immemore dei baci tuoi, Cangia d'affetto ! Che un altro, ahi barbarolmorda e consumi

Quelle sempre umide labbra soavi, Cho il sen di lividi solchi, ed aggravi Di pianto i lumi ; I veli laceri, sparse le chiome, Nell'alte smanie del dnol più fiero,

Aller ripetere ti udiro, lo spere, Fille, il mio nome, Tempra la doglia, erudel non sone, Scorda quel perfido ch'io non somiglio ; Vieni, consolati, rasciuga il ciglio,

Ch'io ti perdono. Dicea : di minio tinse la faccia Fille, ed i languidi occhi coprendo, Lanciossi rapida meco piangendo

Fra queste braccia.

### A TILLE SEREZIA.

Fugue la Luna : consapevol ombra Cela i misteri dei profani ai sguardi: Placido sonno l'universo ingombra: Bionda Fille , che tardi?

Pancinlla vaga dogl'ineauti a danno, Tu mi deridi, e insulti al mio tormento? Eccola,, l'odo,,,ah,,non è lei ,..m'ingenno;

Scuote la porta il vento.

I BACI DI AUGENE.

Ou asa virginea rosa vivacia Sollievo amabile delle mie peno. Lieto incurvatevi perch'io vi haci,

Labbra di Argene. Bocca adorabile, yo'consumarti, Stemprar mi voglio tutto di amoro; Solo dispiacemi che per amarti Non ho che un core.

Sento un incendio dentro le vene, Sento una languida...non so che sia.... È gioja?... è spasimo?.... rendimi , Argene ,

L'anima mia !

### ALLA FORTUNA.

Figura del fato Fortuna instabile . Che irata un soglio cangi in tugurio, E tumida di orgoglio

Cangi un tugurio in soglio : Te in messo al solco chiama sollecito L'arso cultore ; per l'Indo Occano a Te il Pensilvano implora

Su la libera prora, Te il Franco, il Russo, le Sveco, e l'Italo Tome, e di Libia le madri barbare;

E su i purpurei scanni Gli Aziatici tiranni, Te adora il Volgo, te segue l'invida Dei falsi amici turba piegherole s

E l'arti insidios Delle spergiure Spose Non io che stanco de' tuoi volubili

Capricei, spresso ricebesse, premio Della viltà che chiede Vergognosa mercedo. Lode non vendo, non macchio l'anima

D'util mensogna , nè la mia cotera Il grato suon riscuote D'adulatrici note. Tanto mi basta quento per vivere

Saggio fa d'uopo, robusto e libero. Ignoto all'atra invidia Della social perfidia

E s'è sdegnata la Dea, che supplice Non l'arda incenso, non l'offra vittime; Chi rapirà fremendo

Quel che comprai nascendo ? Avrò il tranquillo coraggio impavido Nella mia sobria virtù d'avvolgermi . Ricercando un'onesta Povortade modesta.

Ma già crucciosa si adira : vindice Tempesta interno stride, ed abbujasi, E ai miei campi vicina Porta strage e ruina.

Fortuna ingiusta, godi e satellati, Della vendetta raddoppia i fulmini,

Regno redrardal matra Cal diviso,

Vedrai Salle tirrie,

Le voite pague, e i sencerati tirangi-

Di Valchousa il Cantor le a ede appre so-

Taccion, e becon l'ombre Acolamente per le orecche il car

Piu non suonni catene e strida e pianti,

### A CARLO ANTONIO ROSA.

Quella onde palpita Aerina hanome, Aurate e martade le lunghe chome,

liova, eles un torbalo penner conquide,

Grano se ride.

### A PRANCESCO ZIPOLI.

Locus as squants, ed alle colte chiome.

Tacdo oldes d'interminabil notte,

SacrialCitalia unili più grandi, e al merito Vocanno eterm, e spereranno amore.

A PAOLO RABY-LUIGI.

## I. TERES I BRUALI.

Non alla belliebe squadre tributo Le meste portano genti sdegnose, Kon l' ntil piangono rposo perduto Le afflitto spose,

Di pugne strepito dagli antri cupi Dell' alpi Cosie più non rimbomba, Non s'oda fremere dall'alte rupi Gallica tromba. Rida dai Sviszeri monti al profondo

Seno del Tánaro gioja vivace ,
Vibró su i squallidi campi fecondo
Raggio la pace,
La falce livida , denosto il brando

La falce livida, deposto il brando Affila placido il mistitore, Canta la rustica plebe danzando

Inni d'amere.
Pace rissonano la rallo a il monte,
E fin fra i taciti silvestri orrori
Pace sul margino gridan dol fonte
Ninfa a pastori,

Pugge Discordia da queste arene A ndir di giubbilo le voci ignota; Su i nuovi talami pronnbo lmono La face scuote.

Già i Sposi acendono, Rahy, dal colle: Sreglia la stridula fiamma, prepara L'onda, e dell'unide Pafie corco:le Cingi quell'ara. Già sull'Erculeo Garson che l'ama

Volge la Vergina gli occhi loquaci, E con ingenuo sorriso chiama Timida i baci. Ridente Ganio d'Amore alaggia Sul labbro al cupido Giovin brameto.

Di cui sul morbido crine verdeggia Serte onorato, Teonea ogni indugio; dei fidi amanti Santa Amieizia le destre anoodi; E sulla liriche corda tremanti

Desti le lodi.

Congiunte in cerchio danzin cantando
Donzelle e Gio; ani dell'ara intorno;
La casta Venera lieti invocando

La cana venera neu invocando

Madra del giorno.

Ma chimèl che torbido freme vicino,

Mentre qui schersasi, nembo di guerra;

E incerta palpita del suo destino

### A TITO MANZE

IN MORTE DEL MARISCIALLO DE....

L' Itala terra.

L' Eson temuto, ebe nell'armi audace Tinse la terra di fraierno atague, Tito, or morando di riltà espace Palpita a langue, De'suoi trofai senta il rimorno in petto,

Palpita a langue.
De' suoi trofai senta il rimorno in petto ;
E altorre il nono micidiel di forta ;
Chi altrui fa' danno al minaccieso aspetto
Trema di morte.

### BACCANALE.

Evol! viva te . . . , tutto all' intorno
Valle o bosco rimbomba fremendo!

Odo il snon delle ruote l'il sistro, il cornol Quest' è Bacco....lo roggo!...,l'intando l Il carro è quallo lecco le Tigri!....il Nume

Sovra un otre vi rida seduto, E, le gota infuocate oltre il costume,

Scuote i serti dal tirzo temuto. Sull'azinello, che si muove a stento Silon harcolla ciondolon la braccia,

Nisa t'affretta, ch'ei cadar minaccia Sotto il giumento, D'edra e di pampini cinto i capelli Le folli Tiadi gridando saltano,

Ed i capripedi Fauni più melli Proterre assaltano. Il Dio disconde l....la turba acquetasi : Chi arresta il passo, chi all'ombra sdrajasi. Udite, ci paria I ab inquieta

Su qualla balsa, Coridon, col flauto, Meco, Dameta, assiditi, E ta, ingegnoso fanciallelto, esamina

Gl'igneti accenti, e addestrati Gl'impeti primi a secondar doll'anima, Ve'come rapida la alpine Oreadi

D'Arlia, a di Piastoria dai gioghi scendono Va'come i Satiri curri ed attoniti Le acute orecchia tendono! Ma Bromio destasi....tamburi, o timpani,

Trembette, o Crotali l'orgie rinnuovano, Il Dio sul cocchio salta, e...già l'Indiche Tigri si muovono,

### A LAZZERO BRUNETTI.

Non più alla plebe in guarra È dolce la fatica, ntil la fede, Nè ai Duci è poca tarra Or di gloria e di sangua ampia mercede.

Non più libere detiano Itale leggi dalla Grecia i Savi,

Di Pione, e Mario das stranger femuli

Discontia aczur la popolar miseria ;

## A NICE VENETA

Rosescia l'ara, spezza le tavole, Irpin desencera ; son tutte favole, Trema di Morte che la minaccia.

### GIOVANNI FANTONI

## FRANCESCO MARIA J. ICQUIER.

Santo Fautoni, che tranquille regni-Qual nome vuoi che a Eternità con

I humi e i rivi rapole-fuggenti,

Nassau il possente, o Romansow il prode, Fulmin di guerra? Greig, ebe uud'ombra ancor addita e teme

Greig, che uud'ombra ancor addita e BuI vinto mare il Mussulman fugato? Haddick che invita a trionfar la spense D'Austria ed il fato?

Laudon, ehe il primo doll'atà sul fino Vigor richiama, ed al ciusiero antico Stringe quei lauri, ehe involò sul crino

Di Federico?

L'ardito Svecoche alle Russe antenne
Viotò solcare per l'Egea marina,

E dell'Impero Oriental trattaune L'alta rujun ? L'Odrisio Duce, rho qual fiume incoda Rogni a Provincie, nè ritrova inciampo ?

Rogni a Provincie, në ritrova inciampo? Cesar, cho armato sull' Istriaca sponda Medita in rampo? Cuore nou serbo si feroce, e stolto,

Che ai forti amici della morte arrida, Veggo chi cade fra i destriar repolto, N'odo le strida l Canterò forse quella Dea, che doma Cadde dei vizi sotto il molla pondo,

Ma pria per senno e virtà fi Rema Donna del Mondo I Ch'or le smarrite Arti richiama e rendo Dell'util plobe e del poter sostegno?

Invan tant'alto di poggiar pretende L'umile ingegno. O tu, rho redi quanto l'aura e l'onda Chiude, e misuri doi mortali i giorni, Fa'che . . . . sponda

Presto ritorni,

Ma qual-del Piucio sovra il Colle aprico
Abi , uuova tomba al tno Labindo additi?
T'intendo; a pianger di Le-Sueur l'amico

Oggi m'inviti.
Là poca polve iu notte taciturna
Gallico genio il buon Jacquier riposa,
Veggo Sofia che su la gelid'urna

Siede pens sa.

Donami l'arpa, o dei funerei carmi
Rendiamo al Saggio i meritati emori;
Ambo spargiamo su i dolenti marmi
Laerime e fiori.

Ma, a che si piange, se il destin non muta Voglia alla preci dell'altrui dolore, E Jacquier godo della già perduta Sorte migliore?

Piangiam noi stessi, rhe in si basso loco Siam segno ai strati, else l'invidia aduna; Scherno ai potenti, e capriccioso giucos Della Fortuna,

## A TRANC. SAVERIO PETRUCCI.

It saggio amico del Vero, stabilo Nel suo proposto, non teme impavido Dei tiranni le furie, Della plebe l'ingiurie. Ride del Fato; Natura e gli Uomini l. ozio aborre, e la guerra, E ha per patria la terra. A lui d'intorno vantar non osano

A lui d'intorno vantar non osano Ciechi sofismi l'errore o il visio; Chè additaodone l'opre La razione cli scuopre.

Così compraro Confurio o Socrato Il moritato sulto dei secoli, E il lor Genio presiedo

Alla pubblica feda. Cosl, Petrucci, chi a Gioro il fulmino

Leggi dettando, ottenuo

Una fama perenne.

Por lui la prola di Penn il vindico
Acciaro strinse chiedendo intrepido

Per lui Washington più gioviu Fabio

Coprl la grata patria coll'Egida Dalla furia maligna Dell'Europea matrigna. Scorreaco intanto per il silanzio

D'amica luna l'Oceano Atlantico D'armic di armati gravi

Oppresse ingrata calma le indocili Penno dai venti; stridenta folgore Del mar tranquillo in seno

Scese dal ciel sereno. Tuonò alla destra, tremò l'Oceano, E lo scettrato Genio Britanico Sorse dalle profonda

Voragini dell'onda.
Di droghe o gemme cosperso l'umido
Crino, curvata la man sull'ancorn
Sedes sull'ampia schiena

Di nordica balena. Ore mai spingi, gridò, . . . .

Tanti Guerrieri? ahi quanto
T ha da costar di pinnto!
Della difesa libera America

Ab non ti opporre, non far ele spargano

Ed il deluso Britanno fremono, Minaccia il Russo altero, E il Borbonico Ibero.

Ahi quaute morti, quanti pericoli Minaccia il Fato...... Quanto ai destriar sudore, E alla città terrore ! Qua il fanatismo feroce s'agita

Fremendo, urlando; là il pallid'Odio

### AD IN AMICA LIGIRE.

L'affor la cetera...ma von Gheera!

### PUR US NORTH

### DI L. SANGIANTOFPETTI

Amme formato,

· Vecchi con voce finea .

a Per te la sona ton de

Seemly, dater benefice a Di greja e di deviana,

All'altrui guardo celasi Con la pudica vesta! Deh! non temer, non piangere, Bella dell'Adria Figlia, Quel che da te sen viene È il Dio che bremi, ab semplico I Non lo ravvisi? È Iméne. Del mar sull'onda Voneta Di te più lieta femusina Non vedrà il di nasconte a Più lieta Sposa e tenera Nos vedrà il sol cadente : Tal qual dell'Alba al sorgere Nell'orticello Idalio Di fulgid'ostro tinto Appar tra i for che olessano

Rugiadoso giacintos Ma già fra gli estri l' nmida Notte dal ciel precipita, E la bicorne Luna Affretta il corso tacito Sulla cheta leguna. Sposa, che tardi? della notte appena

Sacra ad Iméne la metà ti avanza,

Tronca ogni induzio : dell'oletta stanza Varca la soglia, Ve'quante faci trensule Al letto intorno splendono Quanti Silfi immortali Destan più viva lnce Coll'agitar dell'ali ! Mira scherzar le Grazie Gli Ameri, e i Giucchi garruli Polleggiare ridendo: Sol della stanza in fondo Siede il Pudor piangendo. Mira l'Eros di pace in mezzo all'armi,

> Varca la soglia. Iméne, hal vinto : seguila, Ed al Pudore additala Del tno poter trofco. Viva Imenéo - Iméno, Viva Iméne-Imenéo, Come si avvolge e abbarbica Del pioppo alla corteccia Ellera tortuesa, Sposo, coi casti amplessi

Il tuo buon Padre, che ver te s' avanza.

Sposa, che tardi ? Dell'eletta stanza

Stringi cosl la Sposa. Spegnoto omni le fiaccole. L'uscio chiudete, o Vergini ; Più rimirar non lice : Sposa, ti accheta e soffri, Presto sarai felice. Devi alla Patria libera,

De' nuovi Eroi progenie, Per cui dall' Affro lido Pace di nuovo implori Il Tripolese infido. Fra poche lune stringere

Potrai leggiadro Figlio,

E avventurosa Madre Dir, I acundolo in fronte: Quanto somiglia al Padre! Ei fia novel Telemaco : Tu esempio di magnanimo andor Penelopéo. Viva Iméneo-Iméne Viva Iméne - Imenéo, Tacete: più non odesi Entro la stanza pronuba Rumor dall' uscio chiuso s Ma sol fremer talvolta Un bisbiglio confuso l Partiam : l'impono il Dio : ceder con vienca Stanchi c'invita a riposar Morfeo:

Spon , godete parcamente : Iméne , Salve Imenco.

### LABINDO

AGLI ANICI

### DELLA LIRICA POESIA.

Non ante vulgatas per artes Verba loquor socianda chordis. HORAT. Ob. 9. Lie, 1V.

Pan aderire alle premure di pochi Amici vi offro in nitida edizione di caretteri Bodoniami(18) alcune out onazzane, che nella perdita della massima parte de' miei manoscritti la mia memoria ha salvato dalla distrusione di un anno tanto fatale all' Italia, e troppo infame nei fasti dei Popoli civilizzati. Costretto di ricercare in me stesso le varie correzioni, che loro be fatte in diversi tempi , onde rapirle, se mi fosse stato possibile, alla mediocrità, ho prescelto di darle alla luce in quinterni separati conteneuti ciascheduno di essi dieci Odi di nn genere differento (19). L'ultimo, oltre le dieci Odi, conterrà una breve lettera a Mescenonas Cesasorri, in cuil'autore mostrerà sinceramente al Pubblico qual metodo ha tenuto in tentare questo genere di lirica, quali errori ha commessi, come ha procurato correggersene, quanto potreblie questo ancora perfezionarsi, quali nuove strade restano da calcarsi ai Lirici Italiani , onde rendere questo genere di Poesia perfe. to, degno di servire alla pubblica istruzione, o capace di formare il Popolo alla compassi ne, ed alla generosità, non meno che al dispresso dalla morte, ed al sacro entusiasmo dell'amor della Patria.

Non dubite che la Critica resa più atrabilare da qualche anno dalle passioni messe in fermento dalle vicende politiche troverà da pascersi nelle mie Odi ; mi credo quindi in debito di prevenire tutti coloro, che mi leg-

## Decuria Prima

### DILLEODI DI LABINDO.

A BARTOLOMEO BOCCARDI.

Cur solo il ricco sia felire, e alberghi

Spregne, Buckase, ili rimorsi madre

Che seuopre in senn all'empiomar l'alpestre

L'emla di Lum.

Applande al merto, ama la plohe oppressa,

### A MELCHIORRE CESAROTTI.

Quamlo donna nu appares inverenata

Billa era , quale il puro ciel la luna , Mostrava il sen sempre lattante, e bianca

Il di , ma unajo, e squallido di jeni-bre.

### AD ANTONIO BOCCARDI.

In peregrino argento La molle Italie avidamente appresse, E degli evi temuti

La virtuosa povertà dispressa. Curj, e Fabrici invano

Cerchi, Antonio, fra noi, Scipj, a Catoni; Vi rinverrai Mamnrri E serbati agli onor Verri, o Pisoni.

L'evera stirpe imbelle. Dei spurj figli dell' Ausonia torra Non più robuste suda

Fra le illustri di pace erti, e di guerra : Non più dolce, e glorioso

L'è morir per la patrie, inutil nome! Non e superbe genti Dar giuste leggi, e perdonare e dome.

A vil guedagno intesa La stolta plebe, onde erricchir si affanna.

E sovente spergiura L' ospite, il socio, a il compratore inganna. Stan vegetando altéri

Dello virtù degli evi i grandi all'ombra , E prepotente inerzie

L'incolta terra popolare ingombra. Chi , quasi fosse immune Da scender nell'eval, palagi inalza,

E della breve spiaggia Non abbastanza ricco il mare incalza-Del vicino cliente

Insidiator la fema altri deturpa, Nell'insaziabil foro

Lo spinge incauto, ed i suoi campi usurpa. Lo scoccioto marito Dalle soglie paterne iu van si duole,

E con le moglie eltrore Guide piengendo la cenciosa prole. Erra sotto eltro cielo

Pietà chiedendo, e per i trivj, e i tempi Agli straniori addite Della nostra everine i tristi esempi.

L'ospital Brasiliano, Che il visioso Europeo chiamò selvaggio,

Quanto nei petrj boschi Meno ingiusto è di noi , quanto è più saggio! L'oro natio dispressa,

Che aduna il Lusitan con tanto affenno. E pago è delle messe, Che il libero terren gli rende ogni enno,

L'ozio turbar non mira Di sua capanne evidità maligna . Ne agl'innocenti figli

Mescer freddo velen losca matrigue; Né dotata la zposa

Capricciosa gl'impera, o l'ange infida, Ne o lusinghiero drudo

La sua difesa, o le vondetta affida. Dote per lui dei nadri

È le virtude, e delle figlie il vesso, La fedeltà costume ,

E pronte morte della colpa il prezzo, Arbitri del destino Dell'esvilita Esperia, omai frenata

L' indomita licensa, Se padri della Patria esser bromete.

Con destra Erculea erdeto D' ogni delitto all'idra i capi infami,

Ed i potenti astuti

Non trovin esca , onde insidiar con gli emi, Dei desiderj pravi

Sredicate il ventaggio, e gli elementi Formaudo agli erdui studi Dell'obbediente gioventù le monti,

Ahimè, se più tardote, Vittima Italia fia doi visj suoi, E meritato seberno

Dei discest fra noi Senoni o Bôi, Già il procelloso turbo

Frome inquieto sull'elpi , a si avvicina , Già desta le tacente Fra le ruine libertà Latine.

Me invan mi affanno. Il volgo I voticini miei stolto deride,

E il nobile, ed il ricco Fra i diplomi, e i tesor shadiclie, e ridel Decline il mondo, e invecchie

Sordo dei saggi ai provvidi consigli: Noi mam peggior dei padri, E peggiori di noi erescono i figli.

## A MIO PADRE.

Per l'inondazione del Po, a del Mineio, secoduta l'anno 1794.

No non è var, che sia virtude un veno Nome, è un bisogno dei mortali : pave Chi eltrui fe denno, e palpita Solo el pensier di un punitor lontane

Mira quell'empio timido, ed ensante Destarsi , o Padre , dall'oscena ebbresza ; Mira su l'oro gemer

L'irrequieto evero palpitante. Viddero il nambo, e il rotolar da lunge Udir del tuono. Nell'emmento avvolto Della notturne tenebre

Sopre un carro di fuoco Ei giunge ... Ei giunge. Ecco il signor dell'universol erdenti Svelan le feccie sua lampi striscianti, Scendete, o re, dal soglio,

Temete, grandi, e vi prostrete, o genti. Che sei d'innansi e lui, schiatta superha Di tne ragiou, che della terre un verma, Che sei del fango figlie,

Che fragil messe di felciabil erba? Piega la fronte, Etruria, il guardo abbassa, Leve nel pianto le stoltezza, a spere, Ancor non giunse il vindice

AD ANDREA MASSENA

l'er gli ampi spazi del rrento, dobta

L'arbite nome, e il nero con reconda

| DI PA!                                                                                                                                                                                                                                                          | TONL 629                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALL' ESSERE SUPREMO.                                                                                                                                                                                                                                            | Per to ridente, e belle-benedico Natura<br>Il Dio doll'universo.<br>Scorrendo il corso eterno-le sfere, i mondi,<br>(i soli                                                                                                                                    |
| I N N O.                                                                                                                                                                                                                                                        | Narran tuoi benefizi-innanzi a te prostezi,<br>E d'immensa armonia-empion fremondo i<br>( cieli                                                                                                                                                                |
| PARAPHASI G'UN INNO PRANCESE.                                                                                                                                                                                                                                   | Attoniti, o sorpresi.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797 Footradi veritade, che l'impostura oltraggia, i quanto ha moto, e vita-eterno protettore, io della libertade, - padre della natura; Grestor, conservatore, Bta innanzi a to l'Italai: To sol grando, (increato onosce, o nocessario, - che il tutto anima, | Nei giorni, che lo stalto-crede illustri, o felici,<br>Dell'unocemsa affitta-bineçna, «mico estremo<br>Degli umiti infelici ;                                                                                                                                  |
| emico al dispotismo, - autor della vietude, Principio della legge.  Del mondo i fondamenti - tu sovra i mar po- ighra tna mano i fulmini, - ediscate un i vonti, u splendi entro del sole, - la cui fismma fe- conda, Natre tutti i vivonti.                    | Sa l'unm libero, e paro-col fiato luo spirati<br>Un'immortal sostansa.<br>Quando per man del Franchi-dal nostro pie<br>(toglusti<br>Dei vergognosi esppi-lo scellereto impaccio,<br>Tu ci guidasti all'Adigo, tu ci guidasti al Ca-<br>con invincibil braccio. |

ie il tacito corso - con ineguali passi La guida della notte-squareiando il nero velo, Tu il sentier le additasti, -e di un popol di stelle Disseminasti il cielo.

Sono i tuo'alteri sparsi-nello città opul Negli antri solitari, in sen dello campagne , Nell' alto cielo, in fondo-del mare, o delle valli lu cima alle montagne, Ma assai più che l' Empireo, - ove ciascun

D Di Co Ne V: Tu

( ti crede Esiste di te dogno-un matuario augusto, In cui libero, e puro-gusti soavo incenso, Il euor dell' uomo giusto.

Nell'occhio sfavillante-d'intrepido guorrie ( ro. In tratti maestosi-scolpisti il tuo splendore,

E nei timidi sguerdi-dell' umil verginella L'amabile pudere. Dei parchi vecchi in fronte-l'immohile sa-

( piensa Sembra, che teco scriva-gli aurei de reti eter-(ni, L'orfano sens'appoggio-trova un asilo in-( nauti

A'tuoi sguardi patorni. Tu sei, che germogliare-fai dalla calda terra I deliziosi frutti, che avean promesso i fiori, Tu versi nel suo seno-le fecondo rugiado, E i gel riparatori ;

E allora che il desio-nolt'anime languenti La voce incantatrice - di primovera adduce Tutto ciò, che creasti spirando tenerezza, S'agita, o riproduce.

Dall'antartiche spende - all'artico confine Te invoca de' suoi figli-lo stuolo ampio disper-( so .

Del Panáro, del Crostolo, del Po del Ren Spingesti di Verona - ad atterrar le porte, Per te di Brescia , e Bergamo - gridan le ar-

( mate genti , O libertade , o morte. Fra le lagune Adriache ,-tu l'alta mole a ( ties Crollasti , o caddo il tempio - del d

Tu su le sponde Liguri-col giusto piè cal L'oligarchia feroce. Per te giarò fremendo-al Franco Genio in-( vitto

Pace il nipote Austriaco-della Per Ame-(lin, E con tremante destra - scrisse fra i grandi ( patti La libertà d'Italia.

Cadde per to delusa - Ahime, per brevi istan-Dell'Itala virtudo - l'orda calunniatrice , Esi sregliò del Popolo, di unovi ceppi al suono, L'ira vendicatrice.

Vide di Pitt le insidie- vido i pagnali (armarsi Troni , ed altari l -o disse , tratto na sospir (profondo; Non dormo no, son desto, -e sostorro con l'ar-

La liberth del Mondo. Tu ebe temuta un giorno-su la Tarpea pen-( dico

La proteggesti, reggi -tu con pietosa mano Il suo miglior destino, -o sii alleeto eterno. Di un Pepolo sovrano,

di stragi e di lutto. A SERASTIANO BIAGINI.

Box on a scotta. Le selve tremano;

M'enouala el petto. Qual luce insolita?

Veggo, e gli rirati... Gl'imperi cad

Homa rousse, Flora roundasi,

Si distau Siena, Crotine, Taranto,

Madre bronda di Londe , e d'uon

Alfan teco e placato.

Neioles & desta! . . . D'atra caligme (do

Tutto disparve ... tulto ... Aldandonano Il Nume ... ! Ald occulto, sento, che involasi... Sento lischiar per l'etra

### A VITTORIO ALPIERI.

## IL FANATISMO.

Ribra l'aurora , pallide Cedeau le stelle il luro in oriente,

Serra i menti Circii sele nascente. Entro di nube placida,

Che in luccule candor neve vincea

dlio Descardia addensi un nembo, in fun

Conse notte improrosa il cielo, e il mondo,

Allu serosciar , dell'orale irate al suono, Allo stralor des folgors Più predele mugghiava il vento, e il tuon-

Al frager sorde degli eterci campi, E fra le dense tenebre Sanguinosi strisciando ardeano i lampi,

Della tempesta, e nel turbato ciclo

Di solo un raggo langunlo Fuor trapelò dallo squarciato velo. Si dilegnò la nebba;

L'altra sul Franco lito area le piante.

Sacerilotal dagli ioneri

L'ascondea fra le nulo il erin mitrato,

Ove correte, o miseri? Questa non è del ciel , non è la vocez Mnti, smarriti, e squallidi Qual vi spinge a perir manía feroce?

Abi , quanto sangue Gallico . Quento sangue Germano i campi inonda, Di quanta strage tumido

Reen alla Moss , il Ren torbida l'onda. Alfior, le trombe, e i timpani, Alfier, da lungi odo il fragor di guerra ; Veggo le genti vittime

Dello sdegno dei ro morder la terra.

Destino acerbo domina D'Europa i figli. Dall'avito soglio Mira i monarchi scendere.

E della plebe setollar l'orgoglie? Fra ai discorde, indomita Mira agitarsi quell' istessa plebe , E fra i sparsi cadevari

Errar la Pame in su l'incolto glebe, Freme sul padre il figlio, Frome il germano sul germano esangue

Frenata i colpi perfidi . . . Aborre un Dio di pace estie di sangue,

## AD ALBERTO FORTIS.

Court, che facil crede Vittima cade di una cieca insidia ; Chè più non regna Fede, Ma avarisia, viltà, frode, ed invidia, Sol per desio dell'oro

Di speme ogni alma, oh nostra infamia i ac-E per la reggia, e al fore (cendosi, L'onore, e la ragion scherzando vendesi,

Età beata, in cui Tutt'indistinto il suol godea di pascere, Ne ancora a danno altrui Osato avea la tirannia di nascer

Quento il gregge, innocenta Era il cuore dell'Uom di voglie povero,

E alla tranquilla gente Una grotta porgea facil ricovero, Amor, fiamma gradita,

Cho Natura alimenta, amor di tenere Gioje sparges la vita Fecondator del non corretto genere,

Fuggiant, Fortis, fuggiamo Da nu clima infetto dal fetor del vizio, Ed intetti cerchiemo

In altre terre un più felice ospigio, Qui religione è un nome. Che umepa avara ipoerisia; qui cingere

Può sol d'aller le chiome Chi sa meglio adular, curvarsi, e fingere: Qui ai sstrapi rapaci

Non dà del male opear Temi demerito, E impunemente andaci

L'ignoranza, e il livor fan guerra al merito.

Dell'oréan le chete

Onde tentiamo, e sian meta al riaggio Quelle spingge, che liete Offre O-thaiti all' Europeo, ch'e saggio.

Ma no, pietosi i Nami Ordin nuovo per noi di cose eleggono, E gli antichi costumi

Libertade, e Sofia cante proteggono. Già il secolo endento

Lo redini del tempo è pronto a cedere, Ed all'età presente

Una più fausta età veggo succedere. Invan spovi tiranni

Destano insidie, e sognano congiure, Invan dei buoni ai danni Già fabbricate in ciel chiaman sventure :

Tutti saranno eguali, No incider si potran decreti spurii. Esultate, o mortali,

Un Dio m'ispira i non dubbiosi anguril. Me vato il secol fuggo

D'argento, anreo lo siague, i ceppi frangero Può il Vero, avvinto mugg Il vizio ... Eb, cessa, Italia mio, di piangere.

## ALL'ITALIA.

1791.

Invan ti lagui del perdute enere Italia mia, di mille affanni gravida : Tu fosti invitta , fin che il tuo valore , E le antiche virtù serbasti impavida.

Non te il forte domo Piero vagante, Che l'alta ti cuopri sorte romulea, Non il feroce Allobrogo incustante .

Non la truce Germania occhi-cerulea. Non quei, per eui sempre famosa andran L'alta Cartago anco ridotta in cenere,

Che dalle madri abomineto a Canne Rider fe' Giuno , e lacrimar fa' Venere. Spinta a tuo danno dai negletti Numi

Barbare torme poi dall' Alpi scosero , E i talami macchiando ed i costumi

Più fecondi di colpe i tempi resero. Or druda , e serva di straniero genti , Raccorcio il crin, hecvo la gonna, il fem Sulle piume adagieto, i di lenguenti

Pasti oziosa e di tua gloria immemore, Alle mense, alle dance i figli tuoi Ti seguon sconsigliati ; e il nostro orgoglio

Più non osa santar Duci ed Eroi. Che i spirenti nel marmo in Campidoelio. Mentre del mar t'invola Anglia l'impero ,

Gellia di servità calpesta il laccio, E ti usurpa i trionti il Russo altero,

Ebria tu dormi ai tuoi nemici in braccio. Le verginella dal materno esempio Lasciva apprende, e all'oro e al lusso dedita,

Dal mal chiuso balcone, o in mezzo al tem-Notturni furti soggbignando medita. ( pio

Sappress all'era, e mal trassores un anno — l'ardne di vincere torri Tartessie.
Aude nen sarsa d'un dech respensée, — Ma imano, eli 'lliot vegliasa intiE il rectro dissoner compra il lititatione, l'Illiateralica d'Alcentedia.
Montre derme la spose con apeside.
Fra l'Anche Toritoni schere intin

Some codal letter a questi insulti avvez E trepi amori i con este mendea ; Della vergogo i sua al vide di prozzo; E con leccicompitati i birti i rendea; Lancia no ette li disprezzate intrado.

Procedu, e ai voj, e alla miseria ac ant Voorse agli altre, od a se desormatili. Scheuta si od de padri rafaon lle ora Non tobe a Brenno, non sprezzo le furie

Del Pero Duce, né alla terra doma Vittrice apprese a non sollere le nignitie. Oresto, dei Salj un di, que tor al tro conde. Mirati — Tabla , e cangia un creanis, doctarea de mero produncia, remido.

Il petto ... ch abbassa err roginsa d'estic Spraissa le resti dell'obbreloro; al eru l'elmo riponi , al son l'usbrego , destati Dal bugo sonno , e sulle vette alpune

Se I mar, se il monte rhe ti parte, e serra Vano la sehermo a un vinettor terribile, Sertia la tomba nell'Esperia terra All'andace straucer fato invincibile.

A H—L'annu notato sotto di ciarcun'Odoindra di fempo, in curi vistata compostar panadu ce ne sone due i secondo den-ta l'anna, in en ci si fecero motatali cambamenti. Potra un tal guas il Dettore no noto soprevi in qual anno servicos l'Antere ciacono (De), ma zonodo cavivare lo atito differente della di lua annua, qei di li lui progressa nell'Arte brica.

. . . . . . .

## ATIGI D'ISENGARD

TER IL GIORNO NATALIZIO

DEL MARCHESE CARLO DI FOSDINOVO.

I acular di cinerce levri Tatteriis, Ma ingano, edi litter veriliana unteriido, Ma ingano, edi litter veriliana unteriido, Part I Acchi-Tacisimo sobirere invincibilis, Because le garactuela giri un insoniuno, Le como pubble collegario resoniuno, Le como pubble collegario resoniuno, Le como pubble collegario resoniuno, Le como pubble collegario del collegario del Lentano. Favelo Graslico, e aumelion Lentano. Favelo Graslico, e aumelion Desarres vincisi indicasidade. Manarola, e popida, Base condicia la collegario del collegario del Lentano del collegario del collegario del Parte del Commercio prodega a d'animi, del del Solis hecolisco de uniti gli tuenniu

## LA SOLITUDINE.

Nell'orror della grotta accheta il fiolto. E voi riscosse dal lottar dei venti-L'ingrata Clori coronò di Me L'usata immago, e cancellar le taute

Misurò con lo scuardo : i niè sospesi . Teso le braccia, e di lanciarsi in atto. Piegò tre volte, e già cadea dall'alto Precipitando nella valle, quaodo Aminta giunse, e il foggitivo lembo Gli gherml della veste. Al doppio crollo Quani dal sonno si riscome, e in giro Velto torbido il guardo, in terra meste Fissò le luci ; dal profondo seno Trasse un sospiro; della amiche braccia Si fe'sostegno, e con iocorto passo Pe' ritorno piangendo alla capaona. Sei volto in eiel compl l'argenteo corso Cinsia, a di pianto ognor lo vide asperso, E quando appare ad annunziar la notte, E quando bianca di vergogna fogge Al nescer biondo dol lucente giorno. Ma priva alfin d'amor l'egre pupille Chinse pietoso nu sempiteroo sonno : I dolenti paster di poca terra Il cenere copriro, il caso acerbo Inciser sulla rupa, e ancor l'addita L'annoso sasso al passeggier, che carco Di polve, e di sudor sotto la cheta Ombra riposa della grotta, a molce L'edaci cure al solitario invito De'neri lecci, dove alberga moto Pigro silenzio, a con la morte il sonno, O voi pastori, a cui tenace il cuore Preme desio d'amor, prendete esempio Dalla morte di Tirsi, e sulla fredda Pietra ova giace, i mal donati affetti Cancellate dal enor, pria che la sorda De'mortai mietitrice ingorda Diva Del vostro pianto s'alimenti, a strugga Le deluse dal ciel stolte speranze,

## IL LUME DI LUNA

### O L'ORIGINE DALL'ALLERA

Sorro di questo pioppo accanto al fiume, Che povero di nmor fugge la sponda, E fra la ghisja del romito lett Basso mormora e lento, assiso io canto Nel tacito silenzio della notta . E sopisco la cure avvezse il giorne A ronsar fra la travi, ove raccolse L'inutil fasto, a il vaueggiar degli avi L'industre copia dei sudati acquisti. L'amica Luna con l'argenteo raggio Placidamente mi percuota il ciglio, E d'ignota doleesza il euor mi cingo, Tranquilla calma dell'idee ministra Va lentamente per lo fibre, a al dolco Agitar del suo corso la sospesa Anima attenta lusingando seuoto, E alla pittrice fantasia commona Le impatienti immagini presenta. Veggio l'ombre scherzar, a multiforma

Vestire aspetto obbedienti al curvo Agitarsi dei reggi, ed or superbo Torreggiare sul monte, ed or sul piano Riposare raccorcie, or tinger brane L'acqua vitrea del fiume, ora fuggenti Disperderal per l'aura, a quasi stanche Sul deluso terres fare ritorno. Tepido fiato, che alla Lnna fura Le brine intorne, ad i vapor raccoglio, Feconda i fior , che susurraodo cuoa , Che sul curvato stel chinan languenti Dal sonno oppressa la pieghevol cima, E le curiose lucciolette orranti Snll'ali fosche discoprendo vanno Con la tremola face indagatrice L'opre d'Amore, ed i notturni furti ; Mentre dei sonni altrui vigil custoda Onor dei campi la superba fronte Il papavero inelza, a all'ioquieto Oodeggiare dell' aura le insolenti Par, cho, lento incurvandosi, minacci. Solo nel curvo sen di oscura grotta, Che sul flome pendenta erge la vetta Cinta di neri lecci, e d'edra intorta Giunger non pnote dei languenti raggi La moribooda forza ; e l'onda schiya Di lambirle le piante altrovo torce Sdegnosa il flutto, a l'infeconda arena Sparsa di ghiaja da lontan biancheggia, Tempo già fa, che, ove la rupo sorgo. Devoto altar sorgea, che a Cinzia sacro Circondava di lecci amica selva. Da cui pendeano di ferine pelli, E di teschi di Inpi offerti voti. Pastor non v'ara, che seoccasse dardo Con l'agitato braccio, o che vibrame La tesa corda del pieghevol arco. O con il ferro alle sagnei volpi Tandesse insidie, che di Cinzia al Nume Non consacrame la fatica , e l'armi, Sul sacro bosco col fecondo e vivo Raggio sedea la Diva, e dei pastori Accoglieva la speme, a più lucente L'ara spargeva di propinia luce, Biondo il crip, rosco il labbro, e sparso Della prima lanngine dogli anni Ellera amava di Lirino figlia Prola di Miri il giovinetto Egisto, E nemico del suon , che insiem con l'alba lovita l'eani, e l'eneciatori al moute, Sull'altare di lei giammai non sciolse Candida prece, no con piece faci Lustro devoto l'ara, o fe' paleso Allo smarrito peregrin la selva. Dova sacro confin era dei campi Avea Mirino la capanna, e quando L'ombre maggiori del fuggito Sola Lungi premean la moribonda luce, E d'Egisto, e di lei celava agli occhi Dei euriosi pastor lo teneresse, Reso Lirino dall'invidia altrui Sospettoso, e più canto, appena in ciclo

Ma fra il adenzio, e il Volteggiar dell'ombre La prurocata sua grusta rendetta.

AL MARCHISC DI COSDINOLO

CARLO E. MALASPINA.

### PANICIZIA

Urrumque nostrum ineredibili mod s

Hon. t. H. on. 17.

Survois dell'enda, che fragenalo l'Alpa Lucida lagora, di diverso redit letta via tierque da, abattore letta via tierque da, abattore letta via tierque da, abattore Anna de fra a viagga, en d'i la leda Garcala aggis dei passetti gorana? Socione por indicia da dia capa valledo Socione del da contra via della Socione del da contra via della Socione del da contra viagna, che della motta estreta l'ampada, quana sidero di contra yourna, che della contra della contra para a giordi Diffresconi, del consoli cuttura, la presenta della contra contra la la spingoli della della contra contra la spingoli della della contra contra la spingoli della contra contra la la spingoli della contra la contra la contra la contra la la contra la contra la contra la contra la contra la contra la la contra la la contra la la contra la la contra la c

when the continue to the continue of the conti

Fino dat gorrus, in cui in frema al liener Fino dat gorrus, in cui in frema al liener Dal Barceiro armato il implacado i ferza, Eri, Carlo, il mon amoo. Antre principale Per me sull'ad il delugenni amo Quando me vide al Bismo timo pli alpetiri Varesti raselio del Luco-Platino di antiterio il recobe la imperia Bismo. Dal purpure Sector, e discret Permo Del passo timo; melle datine seude Latina la tarca delle Adre prestiti.

Eros (20), cui tanto nei pensieri semigli, Ti ricondusse alle paterne mura, Ove l'amer delle commesse genti Affrettava coi voti il tuo ritorno. lo vissi ancor tre primavere in grembo Alla madre del mondo: il grande, il giusto Clemente allor sul combattuto seglio Sedea di Piero, a il prisco opor rendea Del Vaticano alle gemmate chiavi , E all'avvilito timido Triregno. Cadeano l'ire dei placati Regi, Ridea la Chiesa , la discordia in coppi Piangea guatando di Lojola i figli Pallidi all'ombra del vicino eccidio Ed i Genj di pace al sacro tempio Sul veuerato altar recavan palme In ripa colte del guerriero Tago , Del Sebeto, dell'Ebro, e della Senna. L'altrui consiglio, e'l giovanil desio Dal Tebro all' Arno mi guidò nel muto Laberiuto di corte: un Dio mi trasse Dal sentier periglioso, a iu sen di Marto Improvviso mi spinse, ed ahilla sorda Alle preci , ed al piaute orrida Diva Volca farirmi , se all'acuto dardo Non m'ara scudo con la cetra Apollo. Voi, cari boschi, alle cui rupi insegno Ora d'Argeno a replicare il nome, Mi rivedeste. Era il mio foco Argene Candida quasi latte, azznrri i lumi Qual ciel sereno : il nostro amor cresces Con il erescer dei giorni , aller , che svelto Dalle braceia di lei tornai fra l'armi Vittima infausta dal voler tiranno Di un'adorata genitrice. Ue lustro Fra le falangi del Sabaudo Giove Quella pace cercai, che alfin riuvenni Nel cheto asilo del paterno albergo.

Breve spazio di via dal mio soggiorno Divide il tuo i uel faticoso callo Mi riconforta l'amicicia e meco Pungono i fianchi , e sulla groppa staune Del fugace destrier gli avidi affetti. Ospite ie salgo nell'armata rocca De' padri tuoi : tu m' accogliesti ; in volto Nunzia del euor unn ti ridea la gioj:, Chè sull' altera mal-chiemata fronte S'agitava una fosca unvoletta: Tentai tre volte sollavar le braccia Onda cingerti il collo, e ob Dio! tre volte Cadder delusi gl'indecisi amplessi. Gelai di tema, che coperte avesto La loutananza la memorie antiche D'obbliosa caligine profonda. Ma il mio timore era un'inganno; appena Tu favallasti, uei soavi sguardi Tutta l'anima tua caudida apparre. Teco sei Lune, quasi lieto sogno, Mi fuggiron veloci : altrove un ceuno Del genitor mi chiama: ecco la notte Della mia tenerezza, e del mio piauto. I benefisj tuoi tento, nè posso

Numerar sinchiosando, a tu vorresti Consolarmi, ma invae ... m'abbracei; io parto. Da quel momento un sol destin ci strinse . Ne sciorre no potrà l'avaro nodo D'astro maligno valenoso influsso, Aurea lusinga di ricchezze, o figlio Di pallida viltà freddo spavento. Non dall'urtar dei coronati nappi Nacque in noi l'amistà sull'ebrie mense, Non dai lascivi garruli concetti Padri della licenza, e della risse. Ci animò la virtù , la non velata Sincerità ci palesò l'occulta Somiglianza dei cuori, a li congiunse : Ambo cadremo nel prossimo giorno, E nell'istessa lacrimevol ora , Che taceranno dei tuoi colli i veltri Dell'arpa mia s'ammutirauno i uervi. La guateranuo rispettosi appesa Alle pareti di descrta stanza I futuri cautori , a a quella appresso Non oserà di brancicar l'imbelle Col fiacco braccio il concaso tuo ferro Morte di belve dal fulmineo lampo. In rive al mar c'inalzerà la tomba La pietà dei nipoti ; un nuovo scoglio Serberà il nostro nome, ai naviganti Diverrà segno fra l'orror dei nembi , E il Ligure nocchier salvo dall' ouda Dirà, baciando le muscose pietre 1 Qui dorme il Vate, ed ha l'amico accauto,

AT MARCHES

## GIOYANNI GIORGIO STANGA

PRA GLI ARCADI PLARO JANATREO.

## IL DISINGANNO.

VING. ÆNKID. LIB. 11.

Curre padre dei tenuti menhi Turen, skure, l'autreno. Odo il turretto Sender genfio dall' Alpre, e acto il moste semente genfio dall' Alpre, e acto il moste semente genfio dall' Alpre, e acto il moste semente dei semente dei semente semen

Is distillate be fallers, ye Ti felor vito Sarthelamou sancia e opode. Sa dine with Ingenish the four. Sa dine with Ingenish the Sa dine with Ingenish the Sa dine with Ingenish Inge

Also no, a supermil. Error, constanting, and a state of the state of t

Lergia sparan morinarando, e fuggo.

Beila Sancertá, dimun, cor a blergla?

Beila Sancertá, dimun, cor a blergla?

Bella mod del Talre, o nei diserti

Bella meralmant landa salibar?

Son già fre halva, di o it certo mixano

ten palaga del grasdo, e nelle selvie,

Genet i ramerio delale; e curto

bal barbo dell'esta ina allor di rio

pettresse sali francimenta a

o emuna alla sebora delle Amfre, e al hon

la pupaca giad del grasande, a monti,

A TILLE LUCUMONIA.

LAPAC

Assen is a int oursels will de gratie

Do secret Gardia. Each worte, man before Gardia Carrier Gardia. Each worte, while more active dependent of worte Volta rupe gases delig more, exist, exist,

AL SIG. ARATE CAVALISTS.

D. SCIPIONE PIATTOLI.

... Dest ... we relat ...dim promutum enturn... M mabilit um ud lat re. Llog, Eron, M.

Cano a Pallade, a Felo, cai miei pensieri, Onor degli arrimo, figho dell'Armu, Che pretendi da me? lascianu in pace, Spinger non poso oltre il confin di morte Sopra l'ale dei versi un nome illustre. Cerca a Chelli altro vate. In messo ai rari Cigni, che in rivo del Schoto stanno Seegli Belforto mie, nuovo Tibullo, Dalla pietà degl' invocati Nami Reso elle Mnso, a agl'inquieti emici ; Sulla eni lieta incoronata fronte La candida tralnee anima bella, Scegli il robusto immaginoso Tana Nato, ore umil la Dora in Fo declina, Cho bevon ai Greei, ed ni Letioi fenti. Ei se dipioge Il garsoncel di Gnido, Che presso Dori dollo grazia alanna Rido sul farto del materno Cinto; O il di fetela, che all'incante Ghisa Tolse la vita, ed il sognato regno, Mnove, a alletta, o riscuote, urta, a sorprende. Dal canto lor la meritata loda Chelli riscnota, a dalla Itala scene Il Tosceno Parrasio oda chiamarsi. Me prema figlia d'indigesta meura ; E dell'umido-anstrala aare pejoso, Invincibile inersia; invan ritento Di Siffo i modi; non risponda il tardo Addormentato ingegno al suon doll' orpa. Tu ben lo sai , cha da due Luna attendi Lirico dono di promessi carmi Sarri a colai, cui non ritrovo aguala E di manta, a di cor, meri ad Enrico; Che, se d'edra eirconda intonso il crine, Bacco ramembra, se di lauro, il biondo Nume di Cirro, o se di mirto, Amore, I'n Dio mel vieta, quell'istesso Dio Cha il genio invitto dell'oppressa Roma Spinse di Capua fra le mura; muto Si assise accanto all'Affrican Guerrice Gli additò il disperato ardir Latino, Qual recisa di remi alce dal Crago, Che forza acquista dal nemico ferro, E spargendol di pigra onda Lotéa Dimenticar gli fece in vil riposo Le vittorie , la patria , il giurament No ereder mai, che per timore io taccia Della bilingua critica nascento ; Benebè infelice imitator di Flacco, Chieggo i consigli, a la censure amica Di un severe Quintilio; le inselenti Risse dotrsto, ed i maligni io spresso. Ne come il Vanosin, d'altra Glicera Sieguo i capricci, a sotto ferreo giogo Servo d'Amor traggo oziosi i giorni, Il perfido conosco, a più non ardo Al vivo minio di ridenti labbra . Di baci albergo, ne al ceruleo fuoco Di due languidi sguardi, o all'agitato, Quasi spuma del mar, candido petto,

AL MARCHESS DI POSDENOVO

CARLO EMAN, MALASPINA.

META dell'alma mia, Lunense amico, Cui tutti dol mio cuor svolò gli arcani Sincerità con lo ridenti labbra, Carlo , tn sai , se dell'intatta Muso Puro ministro, di mentita lodo Giannuai sparsi i miei carmi , o fra? mendico Garrulo stuolo dal vanal Pernaso Srdetti lusingando umil cantere Alla mensa dei grandi, Alla mia cetra Presieda igunda Varità , la Fama Non mensagnera con l'oterne penne La ricuopre ridendo, a il suon che rendo, Seruendo l'odi non frequenti, è secro A Fillido, agli amici, ed agli arei. Candido figlio di lontana terra Spinto dal fato sull'amena sponda , Ove da Mergelliaa in mar ni specchia L'osiosa Partenope beeta, De'tnoi progi al minor liberi versi Vuol, ch' io tessa Agatirso, ed io, che certo, Forellando di te, so, che non posso Contamioar la purità degl'inni Servo al vero, ell'amico, ed a ma stesso. Taccian (21) coloro, il cui malisno or corlio Spressa l'arte di Boscio, a follo insulta Di Gerrik alla gloria. Uno di Tullio Fn l'amico, e il clienta, e na'suoi fasti Libera Roma cittadin lo seriose : Caro fo l'altro sul guarrier Tamiri Di servità namico al volgo, a ai seggi ; E allor, che gli occhi, e la faconda lingua Mati gli rese il freddo gel di morte , La non facile al pianto Anglia lo pianse, E or'i Regi, a gli Eroi Britanni ben tomba Or dorma illustre a Shakespeare accanto, Scorse son nova Luna, io stesso, io vidi Del Borkonico Tito antro la reggia Cni non langi il Volturno irriga i campi Le crescenti alla fama sletta figlia, Della madre di un regno il molta piedo Calzar dol grava Sofocico coturno, Allor colsi , che la Cecropia Atene Nel tragico invocò primo cimonto Fra le vendicatrici ombre di morte, Le colme di valan tazze nefande, D'Argo obbliò le infami orrido cona, L'ultrici Furio, ed in puniti incesti, E fro l'orror dell'accigliata fronto D'ignota gieje balenogli un raggio. Or Talia, tua marce, prima dolente, Che rapito le avesse il prisco onore La lunnghiera Eutorpe, in man riprende La maschera, e in ridente ette soara Le ancor umida luci al ciel rivolge, Cosl ered'so, che sollos asse il capo Dal ricolmetto mal salato seno La piangente d'amor bruna Airella.

638 POEST

Quanho dell'Avenimo dell'activi di monto. Quanho dell'Avenimo dell'activi di compilio di compilio dell'activi di compilio di c

## A DEMENICO GUIDOTTI

Se le supine mani, indicatre Cérila. De la mesente luma al reagio patrilo. De la mesente luma al reagio patrilo. De la mesente luma al reagio patrilo. De la mesente la superiori del la mesente postificare. La puezia vite, in l'evlace reagine. La media la lamba mesen, in la media la mesente la proper de la mesente la m

A God I is earn a e allore dies a eter mediere Hermind als des ein Jaditiers resistie Gu strade line i des eine Jaditiers Amis en meers are mis Spans, e i garrelli Panieri meers are mis Spans, e i garrelli Panieri line, d Dus des Padre toor rengassa, Amis e meers are mis Spans, e i garrelli Panieri line, d Dus des Padre toor rengassa, Gu toor best and a debundaring pargere ; Custa ordera la tim famiglia, e patiere Toor spil ammerit, e far dies areas Fumula Astre del germe a formulare i tourn Germe vient delle eose, e as steuderne Leignelle viene els erresenti musech. Germe vient delle eose, e as steuderne Leignelle viene els erresenti musech. Germa vient delle eose, e as deuderne Leignelle viene els erresenti musech. Custa adrea al loun Galarier Flerière Kingg rounto a parren mena; e caudals Sul erespe viola sen della richiera Kingg rounto a parren mena; e caudals Sul erespe viola sen della richiera Kingg rounto a parren mena; e caudals Sul erespe viola est della richiera Kingg rounto a parren mena; e caudals Sul erespe viola est della richiera Kingg rounto a parren mena; e caudals Sul erespe viola est della richiera Catala della fili, ple on figle in Interese leine era accomprede la richiera organiera.

## DELIA.

### \$6106 t

Draw figlis of Atom Delia various Trace, Paste of Myperima Lummure, Arden warea unercode; e al limine in read Cas wide books, he vicine required to a sold books, he vicine required to the control of th

Vaccho macchiate, cui saltellan dietro Speransa dalla greggia otto vitelli. Ne al freddo verno, ne all'estate ardente Fresco la te mi manca; e i versi io canto Soavemente che dettommi un giorno Caro alle Muse ed al Sebeto il Vecchio Di Cantalupo (aa). Ne così deforme Son da fuggirmi, mi speechiai nell'onda Jeri del Fonte, nè di me più bello Benchè amato da te mi parre Aminta. Debl non fuggirmi ; e non sdegnar pietosa Meco abitare una capanna ; i cervi Ferir coll' arco, circondar di reti Il comun gregge, e del tno Tirsi al fianco Pane nei boschi oggi imitar cantando, Pane în il primo che più canne aggiunte Con molle cera, e die lor fiato : Pane. Che un di deluso da Siringa, aborro Le ingrate Ninfo , e la pietà protegre, No paventar che il labbro sacro si baci Offenda il suon delle recise canne. Ho una zampogna, che formò di sette Ineguali cicute il huon Cimante (23), E a me la diè quando in Arcadia ei vinse Dell'estinto Nivildo (a4) il flauto agreste Nella gara del canto 1 a me la chiese Fille, e l'ottenne, e per sei Inne apprese Dei nostri nomi a risponar la selva. Ti serbo inoltre due Colombe avvezze Su le spalle a volarmi, e fra le labbra L'osca a boccare impasienti, e un nido Di mal pinmate tortorelle: ln cima Jeri di un olmo le rapii ; la madre Cercolle invano tutto il giorno, ed empie Or dei gemiti suoi la valle o il bosco. Più di un panier già preparai di fiori , Più d'un di frutta : pallide viole Narcisi, aneti, vergini liguatri Unfi col timo e col mentastro , e a rosce Mele congiunai ceree prugna, e noci, E grinzose castagne, e onor d'estate Lanuginose pesche, e per i poggi Umil nascenti fragolette, e fichi Candidi e neri di sdrucita veste. Ma tu non curi i doni miei , non curi I miei lamenti, ed io disperdo al vento Lacrime, e preci; qual capretta il lupo Tirsi tu fuggi l Già sospeso al giogo Recan l'aratro i bovi , e già s'asconde Il sol tra i monti, e al duplicar dell'ombre Riede la notte, ed il riposo, ahi lassol Per me non v'è riposo, ardo d'amore. Ah Tirsi, Tirsi, qual follia ti guida Sensa speransa! Non potata pende Da quel pioppo la vite , e i molli ginnehi Inoperos nella fonte stanno. Scuotiti alfin dal tuo letargo: un'altra Più docil Ninfa rinverrai, se Delia Ti spressa infida, ed al tuo pianto è sorda.

## DISCRIZIONE DELLA TEMPESTA,

NELLA notto dei nembi il folgor scuote Con la destra, o con l'altra urta le nuhi L'Angiol delle vendette : al fragor cupo Trema la torra, e nell' oscure tane Foggon le belve , o un' nmile paura Freddo stringendo il cor prostra i mortali. Ei vibra allora le sactte ardenti Sull'insensibil Ato, o in cima a Rodope, O soll'ignudo Acrocersunio infame, Stridono intanto gli Austri, e la procolla Densissima si abbuja. All'urto, al sibilo Del vento i hoschi affaticati ondeggiano, Il mar dal fondo si sollera, tumida L'onda sull'onda s'accavalla, ed ninia Correndo al lido; in mille spruzzi squarciasi Cannta incontro i neri scogli ; o gli umidi Antri nascosti verticoso fremito Della tempesta flebilmente echeggiano,

# STANZE.

IL SOGNO.

## AL SIG. AB. CLEMENTE BONDI.

RENDA Il pietoso ciel vano l'orribile Sogno, e vôte di corpo oscure larre Sian quella tomba o quel Nume terribile, Che al rinascer dell'alba oggi m'apparve. Bondi, cui tanto i Lasj Genj arriscro,

Boods, cui tanto i Lasj Geoj arrisero, Che al Cantore d'Enea ti amidi allato, Offri candido voto, e fa'che il misero Bolente augurio son confermi il Pato.

Io non offerni all'anreo Pluto vittime Di famiglio indifese ed innocenti; Ne del tranquillo Sod l'onde marittime Avido comi a depredar la genti.

Non arii in corta di celata invidia, Turpe ministre d'ambisiose brame, Ne ai creduit cilenti to tesi insidia, O dalui gli amici, copite infanse. Ne debito è l'amor. Gli Dei non ndegnamo Dei cor la pose per amor tremanti,

Emi, che faunti mi creato regnano, Vonneci listi, e ei deniano emanti. Le rote omai dal cerre uno stellifero Terges la notte solla Sigia gora, E E del Sol mesagger cendes Lucièro L'Ore guidando, e la compagna Aurora; Quando il none, che tarcia dil'egre, all' avi-Menti ministra placita quiete, (de Salle mie luci di stancheza gravide

Sparse pietoso alfin l'onda di Sete, Per la fibre sentii languor benefico Serpere ad inopdar l'anima mesta;

w paterno su cer s'ange e commos

Felo, Codeado, e mos quell'uran, Seria

Le 11 mertal della miseria lictio .

Propaga at unseer too vegh Fortuna ,

L'amaro fiele della suo steltezza , Onde poi piange nell'età cannta , Riconosce l'inganno , e non si muta.

Curvo dagli anni l'inquieto avaro Geme del tempo, che he vendote all'oro, Ma pur non sa lasciar, tanto gli è caro, Finchè morte nel fina, il suo tesoro, Morte, che dona le rapito prede Ad un ingrato sconsecinto erede,

Ad un ingrato econoscino erede.

Che in feste en danes, ore lacavia o gioco
Che in feste en in danes, ore lacavia o gioco
Le richema economica proca proca
Le richema economica a proca proca
Le richema economica a proca proca
E gli anni presionismini dispensa;
S oscure il di , ride la Parca, gendo
Sopra il convio, e il vaneggia respensa.
Stoti, che siamo i a che ecreza le herei
Gipi di quota preggiana terra,
Stoti, che siamo i a che ecreza le herei
Gipi di quota preggiana terra,
Fri richemas passeggieres a la ril
per richemas passeggieres a la ril
per se competa segue a comprata portra,
Se mose il sieggia e comprata portra,

Ma preda resta dell'avara morte?
Quella vil salma, che Floriso pasce
Or con tante carezse, e tento fasto,
Che ornan i regi di onorate fasce,
Presto sarà d'ingordi verm'! pasto.

Në restera di lui, ebe in brevi carmi Un titol vano in non curati mermi. Quel rosco volto, ovo seden la mia, E la tua, Dafni, libertà smarrita, Preda di morte la comun filla Dell'imprudente gioventù ei addita; E sulla tomba di Glicera stamo Il nostro pentimento, e il disinganno.

Per tutti giunge quel fatale istante Io cui languenti di angosciosa febre Arido il labbre, pallido il sembiante, S'ode mesto squillar brenno funchre, Schieransi allora innami agli occhi scritti Dal Rimorno erudel tutti 'd elitti.

Così l'Assiro tracotante ed empio , Porgendo i sseri vasi al labbro impuro , Vide le cifre del vicino scempio Dalla vindice man scritte sul muro ; Gelò di tema , e alle falangi Perse L'ignudo petto Irresolnto niferse.

L'ignudo petto irresoluto niterso. Ciminaccia il passato, e ci agomonia il presente, ci addita orrida tomba Un dubbico avvenir, cho ci spaventa; E un nume feritor sopre ci piomba; Geme Natura nell'estremo lotte, Cede, e ci cuopre interminabil notte.

S'apre l'Eternità, spazio profondo Di secoli infiniti; in lei risieda Il mondo, Nel centro immenso chi diè vita al mondo, Gindica l'alme, e sull'abisso ha il piede. Di me che fia?... sento un rimorso interno... O vita, o morte, o eternitade, o inferno!

## LABINDO

ALLA TOWNA

DI ANTONIO DI GENNARO.

### NOTTE.

Uawa sacra al mio cuor , sacra al riposo Di un amico fedel , tr veggo a fine! Per te lasciai del Viracelo ombroso L'osio tranquillo , o le fureste alpine; E per rendere al saggio i mesti onori

Péregriné revai lagrime, a fond;
Alimil ché « adolt, qui nom pi presente
Della morte del giunto al grand éermipi d.
Pei la comma pianto an esqui delorate
Col fido Shru, e con gli emiri al templo (5);
Pria d'Andigario nella tomba, a lui
Sen nem lo strinis, e non gli dimi: addio 1
Sen nem lo strinis, e non gli dimi: addio 1
Matternation del comma di matternation del comma di matternation del comma di matternation del comma d

Salgo sull'urna... già m'ineuro, e tento Il asso immane, che ne vieta il verco. Scosso lo spingo, lo sollevo a stento, M'oppongo andace el ricedente incarco; L'urc...egil cade... al colpo lisuol rimbomba, E totta ai gunardi mei s'offre la tomba. Ma or'è Belforte 7 nell'orror profondo

Di quest'uras fatale, in not revisiono Dell'occura giarer vongo al fondo I Che in vita fonse dal mie sen diviso Danque non il sand, barbara corte, Che me l'involà ancor dopo la morie? Invano lo tentil La maligna neglia Vareherò della fons tenebrose, E brancolando evreberò la poglia Gelida e cara, vor in l'abbia ascost. Ma ob Dio qual troco l'unal fundo l'unal control qual fragore orredo I ... Ma ob Dio qual troco l'unal fundo se processo della male cara, vor in l'abbia ascost.

Santa amisth, tu mi protoggi ... io seendo...
Ye ago... eb i si, vego uno celà, che dorme
Prefonde somo in biance line avvolte!
Ma non ritrovo nel sembiante informe
I noti segni dell' amato volto!
Gli occhi son scarni; o livido marciame
Caopre la bocca di gementi spume!

Dimmi, sei quello, di cui vado in traccia A mo el caro, alla tua patria, al mondo? Rispondimi crudel: fra queste braccia, Senti, io ti siringo, e del mio pianto inondo. Ti celi invan i triononbbi; abl tporgi La destra a me, prendi un amplesso, e sorgi. Sorgi, Cacotor di Mergellina, invitto Nella pietà, gloria, e spiendor de tuoi; Ritora si ni via del Sebato allitio O migher de, hans er, e ils gli ero i fir,

## LA COADIMONE DEFECTIONO\*

I cliori arrua , e gli alti monti indora

Altre sperando, che lascis a acula

V e chi si cela dietro il sasso, e chino

In la torra, un le arrenna, un si dispera.

I snoi seguaci, e un mezzo all'ondo algose

Un molle relliretto si compiare, Meatre dal seus nu bianco i el si scioglie, Lamber le rose, e le languenti for

Che per non poù tornar sporgan le piume; L'che corron volutah i momenti; Come l'onde, che al mar fuggon dal fiume ;

Chi sa se il giorno che succede, aucora Il lento vance par de' tuo penneri.

Meco a goder, meco a scherrer t'insita La pietosa d'Amor provida rura: Ne vergognarti; quando il ciclo è fosco , Al piacer, e al silensio è secro il bosco.

### IL SIMULACRO.

Ar tepido spirar di Primavera Sotto ridente siepo, avea d'Amore Per Licori scolpito in molle cera Un idoletto Melibeo pastore ; Cinta la fronte a quel dei primi fiori, E di tenero mirto avea Licori. Sovra candida pietra, a eui facea Puntello nn tronco della siepe , il sacro Coronato di rose altar sorgea, Ove posa la Ninfa il simulacro ; E acciò dal gregge non cadesse offeso L'avea di canne il pastorel difeso, Già il quarto di riconducera maggio Ad ingemmar le foglie, e il nuovo giorno Lusingava nascendo il biondo raggio Sovra i monti vicini a far ritorno; Quando Liceri, e Melibeo dipoi Al pascolo guidăr l'agnetle e i buoi,

Picciola tasca al pastorel pendea Cinta di pel di Inpo al lato manco E gravida di vino gli scondea Una fiasca di faggio sovra il fianco; E sotto il braccio dalla parte destra Un fascio avea di mirto e di ginestra, Licori bella , che le nevi alpine Vince in candore, dall'arcate ciglia Di timo e persa coronata il crine, Che morbida di corvo ala somiglia . Uo canestro portava, in cui ripose I primi gigli, e le rinate rose. Dov'era meta al diverso viaggio Su dipartita via quereia superba Degli anni avvessa a tollerar l'oltraggio. Melibeo si colcò tra i fiori e l'erba;

Volsero allora al venerato sasso, Prima la Ninfa su dell'ara poss Il ripieno di flor nuovo canestro. Poi 'l grave incarco il pastorel depose . E il saero n'adornò loco silvestro, L'altar ne cinse , e di corolle pronte Vesti la siepe, e se ne ornò la fronte. Aridi sterpi sul sentier raccolse, Che dispone sull'ara a poco a poco ; Percosse nn sasso con l'acciaro, e tolse Pel sacrifizio il destinato foco, Destò la fiemma, ed il penier vicino Devoto offerse, e lo lustro col vino. Name, diss'egli, che de'nostri cueri Proteggi amico l'amorosa face. Veglia sempre custode ai nostri ardori,

Lo ragginuse Licori, ed ambo il passo

E difendi dal ciol la nostra pace; Fa'che le rose il mio piacer somigli , E la fè nel candor superi i gigli. Cecee la fiamma, mentre ei parle, e strugge Dei strali il Dio, she le contrasta in rano; Piange Liceri shipotita, e fugge, Cade la fiasca a Melibro di mano, Fra mille dublj ondeggia all'ara imante; Ma il rimulacro obblia, i sirgue l'amante.

### LA MORTE DI MISI.

Sorro concave rupe, ore gemente Dal moote delle pelme procelloso Nella valle precipita il torrente, Misi fequata avea di ginneo algoso, Dore nascea da ruso tufo un foute, Umil cananna sul neodió del moote,

Umil capanna rul pendio del mooto. Quivi vednto avera il Sol con gli anni Sei volte dieci ricoodurre il giorno, Nè mei la noja, o gli inquieti affanni Spingaro il pigro volo a lin di 'intorno, Nella povera sua heata sorte Godea la vita, e non temna la moete. La longa harba gli scendea rul petto,

La longa barba gli scendea mil petto, E sparso sulle spalle il bianco crine, Nel venerabil amocoso aspetto, E della calva fronte in sul confine Regnavan l'innocensa ed il candore, Ed eran gli occhi suoi nunsi del euore.

Ed eran gli occhi suoi nunzi del euore, L'ultimo giorno emai si appressa ; eisente, Che la fatal necessità lo preme; La capenna abbandona, egro e languente Chiama in soccorso le sue forze estreme; Sn podoso bastone incurva il passo, E sale alfin , dove ha la meta il sasso. lui ginnto si asside; orrida notte Sull'ali tenehrose ecco si stende ; Dal fulmine trispleo in squarei rotte Fremer le ppli, e mormorar s'intende: Ed al rumor dei tuoni alto stridenti Crollan le rupi , e van mugghiando i venti. Min tranquillo ride, e sorra il volto Gli balena del cuor la calma usata, Il bianco capo fra le nubi involto La sottoposta valle, o il monte guata, E nel sordo fischiar della procella Più tranquillo del ciel così favella,

Få tranquille del eiel coal favella.
Fra i lampi anian, e le habrer in trono
Quanto, o natura, manatona ani
Sull'ali negre del temuto tuomo
Ti connegno contentò i giorni miei;
Quali in pegno da te, le luni aprendo
Gli obbi pari, e innecenti, to te li rendo.
Vano dasfo non ne turbò la pace,
No reglia artara di compratto onore;

Quello, ch'è ginsto, è ver, quel ch'è fallace Consocre mi face il genitore, Che allor che il figlio avera istrutto appieno, Me lo rapitti, e lo stringesti al seco. Noto a me stemo, e a te dell'universo

Sprezzai le cure, e resi al cielo emaggio; A contemplarti ogni pensier converso;

by an dal monte dimutation raczina

Il toner de de narte, e il nue lavere,

L'anda anagginar dalla pembre alpina, l'in armo il rio la cento rerelii e cento,

l'illide turma, al sen mi stringe, e il passo

IL TESTAMENTO.

Actio solve Licore, e madre e aposa :

Sparge di caldo vin l'ona onorate,

Le dita sorra il fuso si consuma,

Pressa di un focular Leslano, e Clori.

Erger gli occlu dal suol quasi non osa.

E in sen di Clori sul geloso lino Va morendo a compire il suo destino. Corre Pannato, sull'amico petto Stendo la destra ore non è più ardore, E diviso furtivo il lino eletto Tremante sente palpitare il cuore. La man beata al nudo sen le striase, E la donaella di rospor si tinose.

### I FOCIII FATUL.

ALLA valle del pianto, al freddo sasso, In cui Dafni di Mirso il figlio giace, La menta Elmira rivolgera il passo D'estiva notta nell'amica pace, E già seendeva dore il varco chiudo Lambendo il colle la fatal palvado.

Lambeado il colle la situata paradoccione Ginnehi, fangose folei, ed infeconde Tremole canne, il cui sonanto fiotto Imita il roco momorar dell'onde Vietano il calle; o mal sicuro, e rotto Offre un tronco il passaggio, e all'altra proda

Ad un salcio s'appoggia, e vi a'annoda.
Elmira incerta in ogni parte guata
Se può varera, dove il suo ben riposa,
Ma veggendo egni dove a lei negata
Men difficile via s'avanza, ed ena ;
Amor la guida, e con turbata fronte

Acende seo il perigioso poate. Cedo alegnoso al peso, e curvo senade Stridendo, trema, e di rader minascia. Senarrita Elmira i passi all'unga, e stende Con moto equal le timidetto braccia. Pende sul legno, e lo misura appena, Che va d'un salto a ritrovar l'arena. Ma tardo il raggio dell'argenta luce

Fra lo canne folissimo pescira, E la dubhios Elmira alfin conduce Del care anante alla negata pietra; Ivi si amide; e del destin si lagna, Bacia, il samo, e di lacrime lo lagna. Mentr'ella pianga, e chiama Dafui a nom

Dal chiuro avello ii sprigiona, e stride Pallida fiamma, e le derate rhiome Ripettando, or lambuce, ed or divido, Or la fogge, or la cerca, ed or ritorno. Fa sulla tomba, e le r'aggira intorno. Alma dell'idol mio, t'arresta, Elmira Cida, ni cida shi t'dores lances.

Anna uni no a mos a mana a mana del mos a mos a mos a mana del mos a mos

Dafai crudel, porchè, ti accondi ? disse La mosta Ninfa conpirundo allera; Sempre le luci pu quest' soqua fisse Arrò, fischè tu non ritorni fuera; Vieni al mio seu, mal ti couriem quel loco, Chè non può l'onda dar albergo al foco. Fra le mio braccia avrai miglior ricetto; Se m'ami accer qual tu mi amanti in vita; Se d'abblio no hai sparso il primo affetto, Pergi orecchio, e conforto a chi t'itrita; Dire, pa neghi ame questa morceda, Cho altre la tomba non si serba fede. Lascia l'eodà a finama rirrosetta, Serpeggia fra le came, e si confonde, Pei qual rapido sobe di saetta. Cerre verso la tomba, e vi si asconde; La signo la delega, e i stergio i smai

Frenar non ponno i frettolosi passi.
Ginnge all'avollo, ma fuggir driusa
Vede la face, cho il uno amore apprezza,
Non il uno amante, una sè stessa accusa,
E la tarda a seguir varia lentezza;
Di mortale pallor tieta la faceia

Di mortule pallor unita ia iaccia.
Ceccoa alfini di laquaria, ei insoo abbraccia.
Ceccoa, ma Amor la reser abbia riposo,
Fiangendo diuse, ed il sepolero aprio,
Viaccoa Elmira, o lo serri pietoso,
E così sopar vi nolol quell Dios
Dafai, ed Elmira in questo muto errore
Si serban fig. ebi il congiunge Amore.

### LA NOJA DELLA VITA.

Dove ai perdo nella valle il monte Bruno per i giuspri, e per le stipe, E tortuoco rio nato da un fonte Garrulo scorre fra l'erbose ripe, Di giunchi intesta, e di palustre canna Senziata d'alloci per canna

Diricando intesta, e di palautre canna Sorge cinta d'allori nan capanna. Cresce un monte il giero e, e un vitreo lago Che forma il rire, a pai color dipinge ; La fertil valle d'olmi un ordiu vago Maritato alle viti intorno cinge ; Si cuopre d'ombra il minte, o il Sole allora L'opposta valle, e il vicino oble indora,

Valyera un di por esta ciuna i panii Il barbulo guidundo amino armento, Quando retta ma voce is messo si santi Infelia sono memmare in sensi moto il farbili sono memimare in sensi moto riso. Non reduto da lui Tiru ravrisor. Infelioca, dicerca, a me che giova L'esser ricco di campi, e gregge, quando Aults ricchessa unis mon su riverso. Qualla ficilità qi di ovo cercando? Qualla ficilità qi di ovo cercando? La cerco intera, ficicili de mopita.

Allor che l'altrai gragaja is condinea Orfano primipira de l'accidente de la condinea Di folla brama d'ambitina paren L'inciderante artifati del core; A un'amina impariente era molerta L'annes tranquillist d'una ferezta. Abbandeani le patrie selve, o volta Ramingo il puso alta città timore, Sdagoo, speranna protimento accidi, Or di giuja ministri, ordi dolore; Pietoso cittadio mi trase il ciglio , Al sen mi struse , e mi educe qual figlio. Ma presto in braccio a una fatal riecheza Mi lasciò secna guida: in preda a ceato Tamulti io consumai la giovinezza, Sena cie nan potessi esser contento ; La stolto dese mio corcando gira

Quell'ignoto piacer, che lo fuggira.
Crodea talvolta dopo lungo affano
Trovata arer la desiata pace;
Ma non era che un'ombra, ed un inganto
Meno zano degli altri, e mon fugace;
S'io più tardava a discoprir l'errore
Era i mio pentimento anche maggiore.

L'acti a mo penimento ancie maggiore.
L'occli-samra cagion del mio diletto,
Divenne infida; riconobhi in essa
L'antico inganno; mi stringera al petto,
Ma:olo amava l'infedel sè stessa;
Eran la meta degli avari ardori

L'orgoglio femminile, e i miei tesori. Scosi il giogo d'amor, l'empia spessai Ferrea catona, onde io gemera a torto, E di pascolo prio a llin sperai Nell'amicina ritrovar conforto;

Ma la turba pieghevole, importuna Amava più di me la mia fortuna. Ma come in altri ritrovar potea; Se in me nol rinveniva, un fido amico? Abi! la natura quale in son ci erea, Nel destary il desio, fiero memico!

L'uomo inquieto sempre, e malcontento Forma del suo piacere il suo tormento. Conobbi allor di cittadine mura Pra l'indiscreto strepito nojoso, Cho invan cercava la tranquilla e para Pace doll'alma, o il caudido ripono

Del mio destino, e di me stance omai All' antica foresta io ritornai. Prezzo de' miei tesos questa mi vende Valle fertil di campi il vecchio Egisto. Il povero mio cuor di fare intende Dei campi insieme, e di sua pece acquisto;

Ma la noja, che ognor l'agita in petto licita lo siegne nel cangiato tetto. Avvesso agit agi più non trova in questo Quella pace, che un di goder credea; Quello, chi ora lo cruscia, e gli è molesto, La sua folicitada allor fecer.

Quello, ch'ora lo eruscra, e gli è moiesto, La sua folicitade allor facea; Perchè ancora con lui, qual pria, non stanza La madre dal piacer cara ignoransa?

Cho appresi a saper mai, se non che sono Kato por esser tristo, ed infolice, Che per quei pochi dl, che diemmi in dono, Mio malgrado, natura, a me non lice Sperar, se nell'inganno ognor non vivo, Vivor d'alfanno, o di tormessto privo.

Yiror d'allanno, o di tormesto privo.

Barbara verità, qualto rio bende

Tu togli alla ragion, qual vinoto immenso
In sò il cuor non ritrova I In te si rende

Allo carezzo all'usi sordo ogni senso,
L'amato errore in te si perde, e muore,

Sterile avanto di un fatal laurmore.

Ove, o piaceri, che godea, fauggite, Quando (gnolo a mo steso nacer visea? Ve chiamo ins ano; al rapitor rapite. Per mercarne di più, quello che avea r Didngannato ricercando, abi stoblo! Perdett il poco, e non riuvenni il moblo. Infelice mortal! lo neberno esi Di te tesso, degli altri, e dolla sorte; Ala, perchè man darci la vita, o Dei;

Ali, perché mai darci la vita, o Dei, Se ci negate poi cercar la morte? Disse piangendo, e già fuggito il giorno Alla capanna sua fese ritorno.

## SESTINE.

TACITO Soune, che scherzando val Con l'imagin di Fille a me d'intorne, E la dipingi agli amoroni rai Come la veggo a l sen la stringo il giorne, Torna ogni notte ad ingannarmi in lei, E rendi men fallaci i sogni miei.

Ma no, che questo non è un sogno, desto lo sono, e Fille è che mi stringe al petto: Quel rosco labbro rugiadoso è questo Dos e muore o rinasce il mio diletto, Di dose al cor che gli temprò fugaci Tornan tremando i moribondi baci.

Bocca adorata, je ti conosce a quella Tenera forza, a quel libar pungente; A quel tremito dolce , od alla bella Figlia del labbro tuo rosa languente, A quei, che in petto vorticani giri Van formando interrotti i tuoi copiria.

Mi concer in ? Son is quel desso, Mi concer in ? Son is quel desso, Che ni confuse, tra mercè, con Fille, Che nei palpiti suoi fra dolce amplesso Di argentes ti bagnò tenere stille; Quello sono io, che dove Amor l'addita, Cercai la morte o ritrovai la vita.

Dimmi, quei cari giorni ancor rammenti, Abi, treppo brevi al nostro vivo ardore, la cui più volte i lusinghieri accenti Paggiro, e trouchi ritornare al cuare, E dalla forsa del piacer delusi

In rece mone mormorar confusi?
Rammenta ancer quei replicati moti;
Che delezza e languer temprando anmo;
Qualle docidi finque in giri ignoti
Molli ministre d'ameroso damo;
Quei singbicasi indessis, in cui si sugge
L' alma coi labbir che tremando fugge....

Ma dove, dove la confusa mente l'antiti, folle l', immaginer transporta l'Cerco il piaces ed il piaces presente Fugge col tempo, ed il goder eme porta, Fille, stringiani al sora l'hecio di forte L' annoti Anore, lo scinglere la Rorte z Sepper la Rotte socre si nodo poste, Con cui lega Ciprica si cuori amanti , E tingen di pallor bociato gole E tingen di pallor bociato gole

E divider due labbra palpitanti; Seppur lo puote nel momento estremo. Purchè tu mi sostenga, io non la temo.

Cadro, mio ben, ma sovra il labbro amato Pallido il labbro sosterrò languente : Lento raccoglierai l' ultimo fiato, Che dentro il petto fuggirà gemente, E al tuo bramoso di poterni unire La vita ti darà nel mio morire ;

Ma non morrò, chè nel tuo petto allora Avrà le spirte mie vita migliore; Nel tuo cuor, sempre mio, farò dimora, E vivo tempio diverrai d'Amore , Nè potranno turbare invidi gli anni Le nostre gioje coi passati affanni.

Quelle gioia che provo, e cha vorrei Fomero un sogno perchè sono alate . Che il dolore erudal non provarei Di vederlo morire appena nate, O sensa duol la erederei sebersando Nate col sonno, e morirei sognando.

## IL BACIO.

Sorna un lette d'erbetta, in grembe ai fiori, Sotto nna siepe di selvaggie rose, Dormiya all'ombra la vessora Clori Nell'estive del giorno ere nojose ; E i sonni suoi son dolce mormorio Loringavan tremanti a l'aura a il rio.

Elpino dietro della siepe ascoso La pastorella sua guata furtivo; Or sul labbro si perda, or tra il geleso Lino del sen con vesseggiar lascivo ; Or su l'incerto piede il passo inclina , Or s'avanza, or s'arretra, or a'avvicina.

Curvo sul torgo va tenton col pieda, E brancolando con la man ; s'arresta Spesso sul passo ancor sospeso, a creda Clori al susurro delle frondi desta ; Ma, reso accorto dall'inganno, rida Del suo timor, a'avansa, e poi s'assida.

## SCHERZI.

Ma rispetti il tempo edace , Ceda l'arco feritore : Chè dall'ore Io sono il Ra.

Non mi può turbar la pace Col cangiar cha fa degli anni ;

Son gli affanni Ignoti a me.

Losea invidia il mero alloro Rode invan, ch'io porto in fronta; Presso nn fonta

Inganno il dl. Non deslo di fama , a d'oro Lustureggia nel mio core :

Solo Amore Lo feri. Amo, dormo, scherzo, a canto;

Pille ho in braccio, che risponda, Che confonda I baci, a il mon.

Goda pur, chi brama il vanto D'esser noto, o d'esser forte p Della sorte Page io son.

Freddo stuol di fosche cure Qui non ginnge a tormentarmi,

No dell'armi Il Dio guerrier.

Questo valli son sieure Dal rumor di chi si si adagna ; Oui non regna, Che il piarer.

## AL GENIO DEGLI SCHERZI.

Scarzagoro Genio, che i sonanti crotali Con le vibrato dita agiti, a guidi Nello danne Dittée l'Itale spose Col ripercosso fuggitivo piè, Lascia di Pafo cheifestoso i lidi Sulla materna conca, o meco assiditi Cinto la fronte di lascivo rose

Dell'ospital convito arbitro, e re. Sian teco l vessi , la soavi insidio , Da cui gli amanti sono attesi al varco, Il molle riso, i vorticosi baci,

E i sospiri dal rotto favellar. Ne manebi il Dio dall'infallibil areo . Onde sian spinto sopra l'ali torbido

Le figlia del delor cure mordaci Oltre il confine dall'Adriaco mar, Fuman la tame, e dei focosi brindisi Macchiano urtate della mensa i lini.

Ganio, che tardi ? sensa te non chieda

D edra interia inglicilandale,

la anel di le rare elddia

Crella invano Anglia olegnata

Le materne schiere attida Cemr regge, e in rampo guida La reculea zinventu;

Cler, altro Tito, onor non prezza,

Scarcia il pallulo timor. Climia Giano ha quella porta,

Dore venciona frequenti

La tremante libertà. Fra quei caudoli ligustri ,

Sara meta ai rolpi mier

E muorendo la straniera Lieta terra morderà. Anelando alla vendetta Vinto il monte malsicuro

Il nemico su del muro Contrastato salirà : Ma rispinto dai tonanti Spessi fulmini improvvisi

Scenderà sui corpi uccisi Vergognoso assalitor: E cedendo a ignoto Nume .

Che l'inealsa, e lo minaccia, Fuggirà, dore lo caccia Lo sparento vincitor. A me intorno cento Spose

Canteranno odi votive, Che le squadre fuggitive Disdegnose ascolteran : E rapito il verde alloro, Che trionfa sul mio crine,

Di giscinti, e porporine Fresche rose il cingeran. D'altre cordo la mia lira Armero temprando i carmi , Ed al tempio appese l'armi,

Fervid' inno sciogliero; E l'errante accolta turba Mormorando impasiente Tenderà l'orecchie intente Su gli eroi, che canterò. L'ire sue satolli allora Con la destra falciatrica

La severa esecutrice Delle leggi dell' età. Bagnerà l'amica tomba Di Liguria il grato pianto, E Palmiro col suo canto Il mio nome eternerà.

## PER MALATTIA DELL' AUTORE AL CAMONICO PIO FANTONI.

Monve mi attendi al varco, E ferreo stral dall' areo Tenti scoccarmi al cuor! Già il fatal nervo tendi ? Sospendi, ols Dio! sospendi

Il braccio feritor. L'ottavo lustre ancora Per me dal carcer faora Del tempo non usel. Deh con un colpo infame, Deh non troncar lo stamo De'miei fuggenti di.

Segno sarò più tardo, Non parentar, del dardo. Che tu mi vuoi vibrar. Poco tardar, che nuoce?

Tutti la Stigia foce, Tutti dobbiam varcar.

Ma tu mi guardi e ridil Forse, erudel, deridi L'inntil mio dolor? Saxia l'ingorda sete ;

Ma non vedrammi Loto Preda del tuo furor Ore più d'elci è fosco

Appenderà nel besco La mia sampogna Amor, Che intreccieran di fiori, Che cingeran d'allori Le ninfe ed i pastor.

Al susurrar del rento Con fichile lamento Il pianto imiterà. E sulla mpta sede

Albergheran la Fodo, La Gloria o l' Amistà. Qual mi ricuopre il ciglio Nucsio del mio periglio Caliginoso vel!

Qual per le pigre membra Tardo sentir mi sembra Serper nomico gel. Per meste strado ignote

D'aura, e di luce vuote Mi sento trasportar, E il lerno inesorabile -

Per l'onda irremeabile M'invita a navigar. Pende sul guado estremo Curro il nocchier col remo,

Cho lento mai non è. E indifferente seco Guida nel regno cieco La plebe ignota e i Re. Quaote di nebbia avvolto

Sul lido anco insepolte Ombre non voggio errar! Sulla sorda paludo Tendon le brace a ignude ;

Ma non la pon solear. Odo il latrar, che suolo Con le trifanci gole L'ingremo custodir. Oro le ancelle a Dite

Sorelle auguicrinite Corron gli empj a pnuir. Ma qual raggio improvviso Sullo smarrito viso Aleggiando mi va ? Più non mi guata Morte

Losce, le luci torte, Più l'arco in man non ha: Voggo all'usato lume Che sull'inferme piume Salma ancor viva io son. Voi difendeste, o Dei

Pietosi , i giorni miei ; Conosco il vostro don Tu di votiva fronda, D' arabo odor circonda . V. . . . . e slauce ,

Davi corri, foresetta

Stronge at seno turgoletto

Langue il tior , che scosso aprio Le dipunte unude spoglie ,

Gode, e guisza in fonte al 190

Ma resonst atle mie strela .

## AL MIRTO DI .....

Per me haciando l'a atr ,

lo la consegno a 101.

Quando sul flauto , o sull'agreste canna Torna cantando alla natie cananne . Sedea presso l'ovil, dove l'alpestre Monte si fonde, e sacro al Dio silvestre L'antro s'incurva, e in roco mormorio Mordo la rupe , e la circooda il rio. Melampo il fido cane a quello accanto Chino in sul ventre si riposa intanto; Il muso appoggia sulle sampe, guizza La torta coda, e l'alte orecchie rizza : Cade nua foglia , sorge , e no va in traccia , Digrigoa i denti, abbaja, o'l ciel minaccia. Tirri cantò: del rivo allora l'acque Lusureggiàr tremanti , e il cane tacque. Notto sacra al piacere, ed al profondo Silenzio, in sen di cui riposa il mondo s Muta ministra di un furtivo amore, Qual dolce moto tu mi desti al euore? Le lucciolette, che su fosche piumo Ronzano intorno con l'incertu lume . Non sembran, Fille, i tuoi languenti rai, Qualor mi negan quel , che poi mi dai? Il dolce canto, onde fedol si lagna Della perduta sua cara compagna L'amabil usignnol sul vicin leccio, Che Satire erudel nel boscareccio Nido ha ferita, dove il di riposa, Non sembra il canto tuo, Fille vezzosa? Il susurro del vento e delle fronde, E l'interrotto gorgoglio dell'onde, Che vanno i sassi ad incontrar furaci. Non ramembra il rumor dei nostri baci? Gli astri .... Volca più dir , ma il ciel sereno Si fe'di fuoco, e scintillò un baleno; Tirsi si scosse ebbarbagliato, e alquanto Fisso nel ciol così riprese il canto: Lampo, sei par fugace.... In un momento Hai la vita, o le morte, e non ti sento l Somigli passeggioro alle pupillo, A quei piecer, che godo in sen di Fille, M'abbaglian come te; qualor io credo Di vedervi, fuggito, e non vi vedo ; E se a cercarvi in voi, folle, mi provo, Sento, che foste già, ma non vi trovo. L'udi la Ninfa, dietro un'elce annoea Si compiaceva del suo canto ascosa, Rise, e gli corse in braccio; ei già la preme, E un bacio, a un lampo s'incontrato insiense, Già cento lampi eran fuggiti, quando Si diviser le labbra, A lui seberasado Con un sorriso, disse Fille allora; Ti sembra un lampo questo bacio ancora?

### AMORE APE.

Droom in grembo a Venere
Arco, benda, faretra, e face, e strali,
Caogisto in Ape Amor
Gia depredando i fior di prato in prato.
Al vontilar dell'ali

Del mal-celato Numa Saritavan ferondo Le tepid'aure infra l'erbette tenere. Ed, alternando il mormorar del rivo, Sospiravan le freede. Volubile e lasciro Or sul timo, or sul croco Riposava per poco, Miele suggendo, le dorete pinme, E come lo connelia Capriccioso desio, tutta dei fiori L'odorosa scorrea lieta famiclia. Stanco di cibo e di carcase, alfine L'ali raccolse di una siepo all'ombra . Ove tra il folto delle foglie ascosa La Voluttà dormiva Sparsa di minio la dischiusa horea.

Ore tra in soio cristo signe accosa La Voluttà dormira Sparsa di minio la dischiusa boccas. Credendola una rosa Amor mai susio vi si lancia, e mentre Tenta rugger da loi miele novello, Verna nul labbro quello, Che aveva in suoa avidamente accolto. Sorbit la Deva agitata

Da ignoto nume il nettare soave; Chimo le labbra, l'inareò, le scosso; E volse i languid'occhi Qoel, ebe l'avea baciata Rimirando chi fonse. D'allor d'Amore i baci, Se non gli attocca gelonia crudelo; Sono aspersi di miele.

## PER LA LIBERAZIONE DI AMORE.

SCHOOLETA UN CANLICO. Ninfe rezzose, Cinta la candida Fronte di rose, Vidi, eredetelo, Dal mesio orrore D' avero carcere Fuggito Amore. Accor al libero Livido braccio Avea lo squallido Spezzato laccio. Sena' areo agli omeri, Al capo avvolta La benda, ed ispida La chioma incolta. Il fianco povero Era di strali,

La reste lacera,
Speanate l'eli,
Fangiva rapido
Quani cervetta,
Ch'oda nuche il sibilo
Della suetta.
Quand'ecco errostasi,
Si scuoto, o langue

Cut poode immodule
Timtural langues
Corras, even delitatus
Gorgo, even delitatus
Glis programata
La uni terras,
Me uman di remorna
Sul puis alitanus
Per meno grangere
Alla repunsus
Vel reves, e men lodo
Letto di Borj
Meno del transporte
Letto di Borj
Meno di transporte

Vel recto, e morbade Letto di Bori Merce gli tessono Non , e Lesera; Aver dan Ignesudi Azzora tenera Cura de Vanno. Tre velte di recco

Mando di reolge l'Aurora o l'amade Brighe raccodes, Davele l'amadele Sonato Aumo Bordse al Ciprio Lido le prime, I Genj emitano Al ano riforno,

L'Ore del guerne,
Parde combre le
Malla sua stanza ,
L gli rumprovera
La lontanomna,
Conta la cambda
Fronte di rese ,
Scroghete un cantio ,

## A FILLE

FILES PERSON, ADMANIA
I A CONTRACTOR ADMANIA

Leasureguands on four 2 Coin schee contacts in multi-harcounts. In multi-harcounts, and the harcounts. Colonia Sapara Ferre, Laman I-Grane pangung, Laman I-Grane pangung in region stand dagdi anni-Canoda to stary as timas. Condens and stand dagdi anni-Canoda to stary as timas. Canoda in the standard standard stand

## ALLA FARFALLA.

D'ocs hel fine smanle Quanti-l'amiliation ma, Fartifitati, montanne? Fartifitati, montanne? Gel il parcere, vife sa. Deles Bates appena. O d'un montant agillo O d'un motte agillo E il sergimo serunglia P'una asservir con a Funa asservir con a Funa asservir con a Con el serve punto del lune. So cui consundo sta Con el serve punto en periodica del deviste finos. E ser ele settifica lune. So cui consundo sta Con el serve punto en periodica del deviste finos. So cui consundo sta Corro actival les pari. La arlesta finos destruita. So cui carriela la serte, So cui carriela la serte, So cui carriela la serte, So cui carriela la serte,

### PER LA MALATTIA

DELLA SIGNORA M. P. F.

Parmea d'Apolline Nel fintto ondeso Le ruote ferrido Pigro riposo; E già scorrevano L'ombre tacenti I navigabili Spazj dei venti. La notte in orrido Dolenta velo Spiegava i taciti Suoi vanni in cielo, Cinta di folgori, E sanguinose Comete Sirie Terror di spose.

I Morbi pellidi Chini sull'ali Stanchi penderano Sovra i mortali. Scuoteano i torbini Lo stuol disperso De' Morbi, e i cardini Dell' nniverso.

In Terra caddero L'atre-meleste Febbri e la gelida Tisi, e la Pesta Inevitabile Anche sui scanni D' oro, ai parpurei D'Asia tiranni. Chindea sui candidi

Lini oxioni L'obblio di Fillide Gli occhi amorosi. Mute le languide Figlie del giorno Versone Imagini L'erran d'intorno.

Di bruno duplice Manto vestita La Febbre squalbda Angui-crinita, Confusa ascondesi

Pra il multiforme Stuolo, e conduceri Da lei che dorme. Un angue spiccasi Dal capo, e in seno Lo sparge frigido Mortal velano.

Da quella barbara Notte d'orrore Le guancie le occupa Freddo pallore,

Il labbro tumido

Il dolor ange: L'arcier di Veneve Lo vede e piange. Ove regnarano Baci o sicore

Gioje, vi regnano Crude puntore. Non più l'amabili Luci vivaci

Sone, ma sembrano Languide faci . Presso ad estinguersi, O stelle in ciclo

Che appena veggonsi Tra denso relo. Non più le nivee E turgidatte Sue poma, ai Ciprii

Misterj elette, Il seno aggravano Rotonda intatte; Più non albeggiano

Di vivo latte Numi dell'etere . Non mi rapito Fille, e tu livido Del sordo Dite

Nocchier, riposati Sal pigro remo, Incsorabile Al goado estremo. Non mancan vittim Al truce Averno,

Che prema Minoo D'esilio eterno. E anch' io so scendere U' Radamanto I tristi gindica

Regni del pianto. Qual vate Ismario Vuo'ch' Euridice La lira rendami Eternatrice. Ma voi, che placidi In ciel sedete,

Al duol che m'agita Non vi mnovete? Donque . . . rispettino L'Inferno e l'Etra Nella mia Filbda La nostra cetra.

### A FILLE

PER LA MORTE DE TIBER SEA CAGNUGLA.

Dı Febo il rapido Carro Incente Tre volte al paliido Playo Oriente

Sent area agli omer i

La viva elligie Di Tisbe, e impress Piangendo queste Note funeste:

Ninfe dal Tombolo > Frenata il passo ,

» Nell'orror tacito » Di questo sasso e 3 Tisbe vivace

2 Riposa in pace : c Cara all'amabile Fillo, cho apcora » La pisnge; e Fillide .

» Dell' alma Dora a Gloris e migliore Dpra d'Amore.

## ALUAURA.

AURA, che a me d'inter In questo di t'aggiri, E mi lambisci il viso, Sei forse alata nunzia D'nn tenero sorriso? Ti alimentaron tremola I queruli sospiri? Daile nemiche offese Del gelo ti difese Il tepidatto latta D'acerbe poma intatte? Col susnrrare amabile Dei biondi vanni tuoi, Col versoggiarmi garrula, Aura , da me che vuoi ? Se il caro fiato sei Figlio del rosco labro Dell' adorata Nice. Torna a scherzar felica Nel tuo natio cinabro ; E sacro ai voti mici Allor seconda almeno I curvi inquieti palpiti Del bipartito seno.

## INVITO A FILLE.

Ascam figli del Latino Canto. Vita dei nomi degli Eroi già spenti Dalla Toscana cetra Quasi dardo spingete inno sonante , Saettator d'oblio , ricco d'onore ; lo spargere non vuo suono per l'etra Quando non fia d'amore. Candida Fille , dalle negre ciglia , Le sciolte chiome bionda, Dal petto che di cigno ala somiglia, In quest' erbosa sponda Meco t'assidi ad ingannar dell' ore

L'implacabile veglie rapitore. Vedrai seberzar lasciva Fra le corde canore Le careze fugaci Ed i bilingui baci ; E formar vorticosi Per l'anra obbediente Non conoscinti giri I tepidi sospiri. L'arte indiscreta non sarà tiranna Delte mio rime; animerà il desio Le lusinghe del canto ; i vani omaggi Io non curo dei saggi. L'universo per me , Fille , tn sei. Se al dolce suon de'miei Armoniosi accenti, Tn mi volgi ridenti Quei vezzosetti lumi, Si lagnin anche i Numi, Non sa temerli il cuore, Chè ai sacri sdegni loro Il pietoso arciere Mi fa beato scudo

## BRINDISI. Sroto di Origia.

Del tuo bel seno ignudo.

Le rugiadoso Piuma amorose Spiega col di. Col dl , che a Fille Sul primo albore Per man d'Amore Le luci apri. Le nude Grazie, E la Fortung Su l'aurea cuna Spargeano i fiori-D'invidia arderano Le non curate Ore passate. Presso di lor. E carche i Genii L'ali odorose Di mirto, a rose, Di gelsomin. Altrui porgevangli Onda freguarsene, Onda intrecciarseng L'aurato crin. Su le tue docili Peuno i mici voti Ai di remoti Consegnerà. Ne dell'Occano Saran dispersi Nei gorglu i versi, Ch'io cantero.

a Cento risorgere

2 Condide aurore s Figlie d'Amore

s Vegen il mio ben ; s Che ad essa pioveno 2 Gioje felici.

» Influsti amici s Di pace in sen-

e E fra le languide > Mie braccia, pallida Ceda alla squallida

» Necessità. A questo augurio Bacco presiede: Nel vino siede La verità.

A PALMIRO CIDONIO.

Exce la fronte candida Già l' Appenuin di neri; Spingon omai più brevi I freddi giorni I vol. E'l tardo peso indocili A sostener del gelo. Fremon le selva, e in cialo Impallidisce il Sol. D'erbette il proto è povero : Fra i sterpi, a fra le spine Solo l'argentee brine Si veggon tremolar: E le cadenti meriole Dai rami in van divise Si uniscono indeeise Con languid'ondeggiar.

Dalla carerna Eolia Libercio procelloso Flagella disdegnoso Il sottoposto mar; E su la spinggia Ligure Ogni straniera nave Morde l'erena, e pare I nembi d'atfrontar. Mi cuopre il tergo Cloride

Di biondo irsuto manto, E al pigro forco accanto Meco seduce il di. L'aride legna epprestami , In ordin le dispone, E avvira nel carbono La fiamma che fuggi. Romoreggiando stridula Cresce superba, a nn dolco

Sparge tepor, che molco Il gelido rigor. Le tarde membra scuotogo L'avaro gel, che langue, E più fugace il sangue

Va palpitando al cuor. Fre lo scherzar felice

Si desta aller più fervido

Che solea Finceo usar. Di Chianti-Ambronia in Anglico Vetro genial m'invita Dell'inquieta vita Le cure ad obliar Su l'orlo pargoleggiano Le Gioia lusinghiere, E il tremulo Piacere

Di fantasia pittrico

L'audace immaginar,

Che su la corde rapide

Di Tosca cetra aleggia,

E i numeri verreggia

Nel eurve fonde appar. Lo Grazie il crin m' intrecciano Di persa, e di tardive Rose, che van lascive Cercando libertà : E dore il collo eburne Sembra, che in seno inclini.

M' allenta i bianchi lini L'amica Volntth. Denso vapor circondami, Ore fra il dabbio lume Di milla oggetti 'l Nume Mi tesse nn dolce error ; Coel l'immagin concaro Igneo cristal figura

Su l'incantate mura Al eiglio ammirator. Non più d'erbette vedova Mi par la mesta sponda , Non più adegnata l'onda, No più turbato il ciel. Di fior si resta il margine Il letto l'onda seuopre,

E nube più non cuopre L'etra di fosco rel. Siepe di mirto Idalio Interno al rio si stende Pietosa, e mi difende Dal Varno agitator. E nn tepidetto Zeffiro Valberga prigioniaro E lambe passaggiero

I varie-pinti fior. Cosi Palmiro, ascondesi Spesso nell'onda il giorno E quando fa ritorno Spesso mi trova a ber ;

Il eiglio i rai percuotono, E aller che aprirlo io tento Sul vuoto mi addormento Indocile biechier. Godiamo, ebe all'instabile Arara falciatrice

D'insidiar non lice Chi disprezzar la sa. Ne parentar, se nireo Al erin ti tesse inganno Col quarantesim'anno La fuggitiva età.

Sparsi d'ergento gli omeri Curreva Anacreonte; E su la calve fronte Ridea la gioventù. Le rose inteste all'edere

Scherzavan con la chioma, Che, dall'etade doma, Non risplendova più. Le nudo Grazie, e i garruli Scherzi, che Amore ispire

Reggean la Greca Lifa Al vecchio mo Cantor. E le leggiadre Voneri, E'l pargoletto Riso Tergean sul erespo viso Gli amabili gudor.

Dei lascivetti Satiri La turba cornipazza Premeagli sulla tazza Il Cretico licor;

Ed i gementi grappoli Sotto la curva mano Gian contrastando invano Fra loro'l primo onor. Lungi le curo, e'l torbido

Timer, Palmire amate;
Lexe deride il fete
Gl'inutil pensier.
E la natura provida;
Che e un dolce ben ci guida;

I costri giorni affida Al tenero piacer. Giusto il Nocchier dell'Erebo, Che al fetal varco espette, Fa del piacer vendetta

Sul folie spressator;
Oltre il confin tragittalo;
E lo consegna al lento
Avero pentimento;
Che lo flagella ognor.

### AMORE SPENNACCHIATO.

Surla scorza di un alloro, Sacro a Fille ed al mio cuore, Ha scolpito Il prode Eurito Con un dardo il Dio d'Amore, Effigiato in hel lavoro Evri un cieco fanciulletto,

Cho'l macchiato
Tergo alato
Si spennacchia adegnosetto.
Ritoroava il Sol nell'onde,
E il mio Bene al patrio catello,

Che lo stanco
Greggo bianco
Ha raccolto in un drappello;
Quando me su quelle sponde,

Ove il sacro allor verdeggia,

Fille vide ; Si divide

Ella tosto dalla greggia.

Mi dà un bacio, e al sen mi stringe,
Mi rihacia, e mi accarema,
Fra gl'ignoti

Dolei most
D'impasiente tenerezza.
Di pallore il volto tinge,
E tromanti argentee stille

E tromanti argentee stille Rugiadose Le amerose Bagnan lucide pupille. Ahimèl temo, Ella mi disre,

Ahimèl temo, Ella mi disre Che da Eurito inciso, oh Dio I Sia quel numo Senza piume, Tristo acquisto all'amor mio. Se geloso il Ciel prefisse

Già la mota al nostro affetto; Or m'uccida, E non divida L'Idal mio da questo netto e

L'idol mie da questo petto ; Ch'io più vivor non potrei Sensa il vago mio pastore ; Sotto questo

Allár funesto
Morrei fida di dolore.
Labindo è degli occhi miel
Più a me caro : o molli intanto

Fit a me care : e molt intant Sospirando Singhiozzando I begli occhi avea di pianto, Io li tersi , e su la bocce

Basio forvido lihai , Che sul seno Venne meno Sdrucciolando , e sospirai. La sua gota il sen mi tocca ,

Che si scuote palpitante, Che ripete Le secrete Vive gioje di un amante. Non temere, a lei risposi,

Se in vedi Amor cruccioso Adirarsi , Spennacchiarsi , È nn fanciullo capriccioso. Ei sovente con i strali Cifre imprime mistoriose ,

E i voleri Lusinghieri Svela all'animo amorose. Forse, Enrito, a cui palesi Sen gli arcani, e noi promise

Un'alterna
Fede eterna
In quel di, cho il tronco incise.
Sento aacor quella, che intasi

Folle fiamma il primo giorno, Ch'in giurai Per quo'rai

Qual o lomba in facera al lume .

Resmobbi Amor , che tanti

Ma librato sulle pe

Biformi Veneri spargen di rose,

Di manto è agli omeri, di benda al volto Chi reca bulcami entro di Nass Tazza por lucida dell' alabastro,

Cla senglie un usatro

In veste candula, sparse le trocce , Regina assideor la bionda Frene ;

Cuopre propizio l'opre d'Amore, Se tardi, i languidi lumi cerulei

Sparge di affanne Lucidiosissimo padre tiranno.

### IL SOLLETICO.

FILLE, il solletico uo Dio lascivo, Nato da no tremolo Moto furtivo , Che lambe ed agita Le lusinghiere Fibre, cho all'anima Son memaggiere. Mille la insidiano Diversi oggetti. No sa qual sciegliere Di tanti affetti. Indarno scuolesi . Finehè improvviso Non scherza facila Sul volto il riso : E aller ricercano, Con doler ardore, Nascenti palpiti Le vie del cuore. Qual di, che, o Fillide, Tua bianca destra, Di varsi teoeri Dotta maestra , Dal soono scossemi ; Ahi! qual diletto Soava spasimo Provai oel petto. Vidi in quel turgido. Aprendo i lumi, Scoo la candida Sede dei Numi : In que cerulei Ocehi languacti Uo pegno amabile De' miei contenti. Ch'egoale arderaci Foco m'accomi s E il eiglio pavido Fremente io torsi. La mao stringevati : To al snol rivolto Di vivo minio Tingevi il voltag Ma dalla lucido Pupille erracti. Mille penderano Lusinghe amanti, E sulla rosse Labbra vivaci Pargolaggiavano Gl'inviti, e i baci Non io da pallido

Сигто сеплог

Appresi i rigidi

Dommi d'Amore : Ma sovra il margine Del Greco fonte Dallo scherrevola Anserconte. Cedetti al tacito Beato invito . Baciando il querulo Labhro smarrito. Il fiato instabile, Ch' erraya intorno Seosso fra i vortici, Fe' io sen ritorno : Le grasie risero Rise l'aletta Schiera da Genj, Par la diletta. I Vessi ascont Co i vanni neri I consapeveli Molli Mistori. Le Gioia languide Le rugiadose Membra curvarono Sparse di rose 4 E i Cigni trassero Io altra parte La Dea, che in braccio

## LE QUATTRO PARTI DEL PIACERE.

Corse di Marte.

# A LESBIA

INVIO.

Parmo d'amica pergola, Al mormorar laseivo Di rugiadoso Zeffiro Veraggiator del rivo. Dove gorgoglia tremolo, Lusureggiando un fonte, Sacro alla Muse , a al tenoro -Loquace Anaereonte, Questa, che sparsa recati Carta di Tosco inchiostro Lustivo augel di Vecere Coo il purpureo rostro, Lesbia, vargai sul margioe Dell'onda lusinghiera , Che bacia, arrando querula, I mirti di Citera. La peona Amor dagli omeri Svalse, che a ma tempraro Gli Scherzi dividendola Sotto dal curro acciaro. La bianca puota timero. Le grazie, a in sen di Fille.

Il (reddo moor di Lete.

G.5 la cortina timida

Che salula confuso,

Fa il dolce fiato un vortice Sul labbro languidatto; Mordonsi invan le gravide Chiuse palpebre insieme, Invan negando schiuderle Tenace umor le preme,

Alla lusinghe tepido Del caro labbro, il figlio Mate di nette svegliasi, E volge interne il ciglio. Veds la Sposa: fuggono

I sogni, a'l alma luco Su i rosei vanni aleggia, E il giorno riconduce. Rompe lo spesse tenobre .

Circonda il lotto, ai baci Il velo taglie, accendono A lei gli Amor lo faci, Sull'antro i ginochi vegliane Germani dei piaceri, Perchè i sogni nen turbino I taciti muteri.

## I SOSPIRI.

Schwe la porta eburnea L'Aurora in Orienta; Verreggia l'onda tremola Il biondo Sol nascente.

Molle un seave seffiro Di tepidetti nmori Lambe la fronte languida Dei palpitanti fiori.

E sussurrando, a vivere In sen d'amor consiglia, Fra i rami dove mormora La garrula famiglia. Della gemente tortora

Al tremite lastive Dolce compagno l'agita Lustureggiando il rivo. Delle robuste braccia Sotto il martel pesanto

S' ode su l' Etna gemere La fucina sonante. Ferre pell'epra il mantice . Il ferzo si divide, Nell' enda il tuffa Sterepe ,

Impallidisce, e stride. I nudi Fauni infiorano Sul margine di un fonte All'amerose Driadi La bionda-arcata fronta,

Le algocrinite Najedi Lascian l'amica sponda, E lusinghiere scheraane Fuggendosi per l'onda-Le mira asceso un Satiro ,

Sorrido, o sen compiace, Irmoto un altre ascendesi Fra il nudo stuol fucace. Le bionde chiome seendone Dell'inganno gelose, E coronato celano Le corna timorose.

Già vinte il monte indocile, Psiche raffrena il passo : Stanca, analanta assidesi Su di pietoso sasso,

Omai disperse rempono Le pigre nebbie il velo,

E eroceo-azzurra nuvola Forman sdognate in cielo, Volce la Vergin pavida

Intorno il ciglio, a vedo Cho su di alpestre ed orrido

Scosenso monta siede, Da lungi l'odorifera Negata a lei rimira Sacra foresta Idalia,

E di dolor sospira. De' suoi sospiri flebile , Dal vorticoso speco, L'estremo suon ripetero

Tenta pietosa l'eco. L'aspro pensiero , pallido Tinge la faccia smorta ,

Quand' una voce ascoltati, Cho il suo dolor conforta, e Psicho, che tardi? In Idalo

Perchè non fai ritorno ? 2 Psiebe t'affretta; Venere

a Regge i destrier del giorne. « Impaziante chiamati

A nome il tuo diletto. 2 E ad ogni mote volgesi > Per l'inquiete lette.

E lo son l'amico Genio » Nunzio fedel di pace. Cede la stanca Vergine

Al dolce invito, o tace. Nube feconda, e gravida Di brina rugiadosa Al ciel nemico, ed invido Cuopre d'Amor la Sposa.

Che affeetta il passo, e crucciazi Che mai non giunge, dovo I suoi sospir la guidano, Dove il sue Ben ritrove.

Di sacri mirti , e d'edera Ginnge a un boschette errante : A riposare invitala Un venticel tremante

Dispar la guida: candida Colomba allor dal suolo S'orge, tre volte incurvasi . E poi dispiega il rolo.

Sacra al mio Sposo guidani, Psiche sospira , a dice , Bella Colomba, al talamo Dove sard felice.

Il primo bacie suggere

Goda I Liner sollersto,

Stanela i Cropi indocili

Spesso al soggetto mare , Su cui ne l'alma Doride . Solto del mente meuri asi

Gadendo romoreggia.

Al fragor sorche alegnani
Il sottoposto lito,
I. do l'Amante, e il timido
Aci previen, coligrido.
Fuggo, ma inonatro guidalo
Al sasso ingiusta sorte,
E sotto quello, ahi misero T
Tombe ritrora e morte.
Corre la Nicai, e pallida
Frena alla rupe il passo,
E cel suo pianto il gelido
Bagna nemico sasso.
Le dolei sittle accogliero

E cot suo panto il gento lagna nemico tamo:
Le dolei stille accogliere
Tenta pietoso Amore,
E per l'erene a serprer.
Che gergogliando mormore
Sotto il diviso monte,
E forma sprigimandosi
Disdegnosotto un fonte.
L'amate piante baciano
L'onde, ehe gemon meste,

E i curvi lembi increspano Della cerulea veste, Che la donzella, pavida Che la auor'onde tocchi, Otre il confin ripiegasi Dei tremoli gisocchi. Spumeso il flutto frangesi

Laddove Amor Pievite, E in sen dell'enda tepido Aci zitorne io vita. Al sen lo stringe, e lucide Le tressule papille Le rose gote irrigano Di fuggitire stille. Aci i singhiomi readono

Act i inghiona rendono
E Galarea confusi,
E spezzo i nomi langueno
Presso il finir delusi.
Le vive goccie cadono
A ricerea tremanti
Ed a lambire instabili
Le labbra palpitanti.
Il vivo umor ne engrono.

Il vivo umor ne enggono, Mentre le chiome ignote Fuggenti le rascingano Sulle rigate gote. Quale sarà quel barbaro Tiranno cor sdegnoso, Che a così dolei lacrime

Cos a con does neering
Non diverrà pietoso?
Velen il Caclope svellere
Un eltro sasso, e chino
Ei già pendea d'un seoglio
Sall'endeggiar vicino;
Ma l'anda crebbe, e l'invido
Etnie Pastor deluse;
P nei pietoti vortici

E nei pietosi vortici Le lacrime confuse.

### I BACL

Net rispettoso Oceano
Fa il hiondo Dio ritorno, ¿
L'ombre nasconti euoproco
Il fuggitivo giorno,
Cho impallidiace, e langui
Pugge dai monte all'onde,

Dove tremante a'açita;
Ed i color confonde.
La biondi-bruna l'etide
Di chiarc-azurre ciglia
Sull' onda appare, o incurvasi
La scherzosa famigha.
Nel sen di volle tacite
Le amiche pastorelle

A ritornar invitano
Al fid'oril l'agnelle;
Che van smarrite a perdersi
A nn limpido ruscello,
Dore lascivo mormora
Un fresco venticello,
Che massurrando aleggia,

E del canato umore
Invita i leati vortici
A palpitar d'emore.
Corre tre i fior : volubile
S'apre declive il calle,
E prigionier precipita

Nel fondo della valle,
I pigri giunchi arrestano
E le canno sonanti
L'onde, che curve adeguano
Di riposar tremanti.
Sotte di amaro salice

Sorge murcoso un sasto ;
Quivi Taba rivolgore
Suol non vedota il passo,
Un lascivetto Fauno
Fra i giunchi sulla riva
Guata con occhio crupido
Quando la Ninfa arriva.
Giunge, e dei lini spogliasi ;
La Velottà li scioglis:

Dal nudo fianco cadono,

E Amore li raccoglio.

Curra sul samo reggeni
L' onda e tentar col piede,
Che irresoluto immergeni
E alla nuor' onda cede.

c Pastor ti affrette : involati
L' intante Ponda infida :

Amor gli dice, e al gelido
Sasso per man lo guida.
Corre il pante sellectio,
E col robusto braccio
Forma alla nude Grazia
Un'auscroso Jaccio.
Grida, e dal sasso spiccasi y
Ma l'amator la preme,
L'onda gli accoglie, e mescesi

Fra le lor braccia incieme. La sla cottata Verguno

Cole la Ainfa - avondon Entro di fosca vela Le più frequenti tenchre Gli este mo base al Colo, lupallolisse Cinna, L'Impallolisse Cinna,

E languada non osa El' mordiate palpeti Di pa'esar gelosa. L'es l'ambro care

Fra Fombre pargologijani I Scherri, je sulle unde Membra Pumor si spruzzano Doll'invola palmie.

Do mirto d'erm cangetesi

Fin le fusualle secretoro Per soi più tardi gli anni , Ed i sospiri alternano Le giore, e i mesti uffanni :

Saran di un dolce spasime I bari la nucceide. Aou vi sparenti il querulo

Nel pigro core d'amilia Moto, e col moto il sangue, Godete : e atliu l'invalor. Ae tarcrà schernita;

Horer le dense teachre l'Affa e l'imore lume, l'orgaglia l'onda teanula Cie riconste il Aume. Etcia nascente Zelliro Molle il argentea lenna

Amor già acoglie il canapo Dalla Tirrena spouda, L'ance propine spirano, ficme canuta l'anda

Geme canuta l'enda.
Coi pinti renii fendeuo
I Butti cento Amori ,
Adorno il sen di porpora ,
E il bionilo erin di liuri.

Splende la poppa Idalia Aspra d'intagh, e d'orn, Superba di Barbarico Amatunteo lavero, Con la Fenicia Vergine Giore la prora adorna, l' speccha nell'Oceano

I speechia nell'Oceano
Le insidente corna.
Le insidente corna.
Le insidente corna
Le si il lairer comparte:
Altri le vele allentano.

Altri sciolgon le sarte. Frea la liioja garrula Sorra la sponda, preme I comiganti, l'opera Ferre, la curma freme,

A gara i Gonj cantano e Sul mar regna Cuputo 3 i Begna Cuputo querula L'onda espande, e il lido,

L'onda rispoule, e il lido, Bià da lontan salutano Le desiate mura. Ore il destin di Fillide

Fille, cur brune srendur Sul colono son le chome, Cue dalla Palin Venere Solo dotorgue il nome,

Quando nemora senopresi Bare, en pinge il riutro Grave d'argento il Tirio Folgoreggiar dell'ostro. I 'alte bandiere additana, E la fultionea prisda,

Che in quella i ligh albergano Che in quella i ligh albergano Della volubil Moda. Sotto la prora altiesima Proteo di cento forme Lunda divide sel anche

Il Garroncel di Cipride Conosce il suo periglio; È alla ricina spiaggia Volge impiseto d'eiglio, Gli Amori al corso uffret

Seco i perigh extrema.
Già Amor ranguinge l'agile
Remica nave, e guerra
Fatal gli muci in faccia

Sta sulla apenda intrepulo li falso Onor tiranno, Seco è l'accorta Industria, E il fortunato Inganio.

Tinte di minio d'actto,
Il crin di bende l'arbare
l'eroccimente avvolto,
Mille sonanti ribrano
Di rio relego infette

Dal corno lucidimimo Asiaticho saette. Servi, Gnerrier preparano

Il fuoco intatto e l'armi ; Ed alla pagna invitano Col vivo suon dei carmi-Altri no menda il Rodano , Vistola, Tago, ed Ebro, Scholda, Tamigi, e Tanai, Altri il Donnbio, e il Tebro.

Cresce la pugna, fervono L'ire stolte, fagaci ; Fischian le frombe, e splendono Le minaccioco faci.

Mentre il confuso tremito La tema ascondo, fnore Scoren dall'arco un empio Dordo, ed impiaga Amore. A te, sdognosa Cloride, Fn questo colno ascritto . Clori che amor fe nascere

Nel fecondato Egitto. Cadde tremante e pallido Il Pargoletto esangue. E la nemica freccia

Trasse tinta di sangue. Sul legno armati salgono Cento nemici , e il braccio , E il nudo piè gli cingono D'una catena, e un laccio.

Chi lo percuote, ( ahi barbaro! ) Chi gli spennaechia l'ali, Chi benda , e crin gli lacera , Chi l'arco frange, e i strali. Al fin stanebi lo guidano

In carcere ristretto. Ove una lorda tavola Gli offre il riposo e il letto. Amor sospira ; erusciasi Che non può useir di vita : Piange, singhiorra, e tacite Guata la sua ferita.

INVIO PELL' EROIDE D'ARMIDA E RINALDO.

### LA RIFLESSIONE.

TACITE selve ombrose , lo faccio a voi ritorno, Pide compagne un giorno Di mia felicità. Presso di queste algose Onde, che frange il rio, Seden con l'Idol mio La dolce Voluttà.

L'invidiose chiome Scuotevan lawivette

L'aure ai tremanti elette Misteri dell'Amor. Ed nn soave nome Spesso rompea fugaci I morbidetti baci Sul labbro animator.

Vano desio d' onore, Padre di cure edace, Venne e t priar la pace D'nn fortuneto coor. Il ben nel lo splendoro

Credei ebe einge nn trone; Ma vidi ebe in lui sono Colpe gli affetti ancor : E che velar convieno Ogni amoroso istinto, Cho ebi trionfa è vinto,

Chi è vinto è vincitor. Che premo lui la speme È ficlia del timore. E che virtù l'errore

Deve sembrar talor. Vivere nell'inganno Per ingannar spressai . E in meggo all' or cereai Novella servità.

Fabro del proprio affanno Sedea su del Tesoro, E pigro in mezro all'oro

No deniava più. Scout quel giogo indegno, Che non volca lasciarmi, E ricercai fra le armi

L'insana libertà. L'invidioso sdegno, L'onore ed il disprezzo M'offriro un giusto premo Di mia credulità.

Stanco d'ornor pepare Ne'miei penner discorde. Le sacre anyate corde : Mi piacque di temprar. E al mio dolor spiegare Libero il vol per l'etra : Tu sol potesti, o Cetra, Mie pene sollevar. Per te non sono ignolo

Fra i solitarj orrori All'eco ed ai pastori, Non sono ignoto ai Re. Riscossi più d'un voto Per to dai saggi anch'io, Quando all'intenso Die Piacque scherzar con me. Piansi d'Armida al pianto, La seguitai smarrita, Ed il mio cuor, tradita, Tradito si stimò.

Era a Rinaldo accanto. Arsi dei suoi deliri, E i dolci suoi sospiri Ognor presenti avrò,

Dell'infeli

L'amici a te serbarone Gli Amor non piangereldo

E di morto prepara Alle pyterm Noon.

Di mirto ; e santo promi

Per il Licco sen vola, E inonorata polvere Ila di Pieton la scuola, Scolte per man di Socreto Resnon le tre sorello,

De Mondi filosofici Del Gallo Fontenolle Spersa di rose, o florida È la romita via Por cui si puote giungere

Al Tempio di Solia.

Folle è celui che negasi
La fortunata pace,
Ed indiscreto credesi
D'essere suo seguece.

Invan della materia Lo spirto s'assicura ; I ceppi frenge, inntile Non può servir Netura.

Quelli che pigri attendere L'Alba pensier non sanno Dolci ti godon tessere Un lusinghiero inganno.

Scuoton le vive imagini
Della ragione il freno ,
E se non posson vincerlo ,
Sanno tentarlo almeno.
Se armato ognor di freecia
Attende l'oste al varco ,

Si rompe il nerro, e piegasi Inutilmente l'arco. Saggio nocchier se mormora Il mar cerca le sponde,

Senza lottar con borea
E contrastar con l'ende.
E qualor biance sorgere
Sdegneto il fintto vede.,
Lo sobiva, a destra torcesi.

E so non può, gli cede.
E quell'istesso vortice,
Che lo volera assorto,
Lo salva, e seco traggelo
Co'suoi tesori in porto.

La vita è nn vasto occano In preda alle tempeste; I venti che vi regnano Son le passion funeste, Qualor stegnate stridono, Inven su dol timone

Pende, la barea a reggere, Prudento la ragione. I vortici la premono Fre l'ondeggiare elterno, Finche non cede pallida La speme ed il governo. Ma in ciel le nutsi agombransi, E un zeffiretto fido Paga del suo pericolo

Paga del suo pericolo
La riconduce al lido.
Alma , sublime spirito ,
Che fragil spoglie serra ,
Chi mai ti fa conoscere

Fuorchè il piacere in terra? E per goder del timido Voto di pochi saggi , Della Natura provida Tu spresserai gli omeggi?

SCHERZO.

Passò quel tempo omai,

In cui di amica Venere Fra i lusingbieri inganni Ridendo mi fuggiveno Non conoscinti gli anni. Di due vezzoni rai, E di una bionda treccia In servitù vivea : E pago del mio laccio Il laccio mio stringea. Cinta di fresche rose Da mirto amico a Venere La cetra mia pendea . E al susurrar di seffiro Fremente rispondea, Scuotevansi amorose luvan l'ore volubili, Frenete dal desio Negando si arrestavano ln sen dell'idol mio.

In sen dell'idol mio.
Or bianco-grigie chiome
Algenti mi circondano
Inutile la fronte:
Ricerco invan la cetra,
Novello Anserconte.

D'nn adorato nome
Al pronnsiar risquoterla
Cerco sorente invano:
Pronta non vuol rispondere
Alla sprezzata mano.

Scherai, Lusinghe, Anneri,
Dierrio avvezai a reggerle,
Ed a temprer fra i mai
Veszi le corde tremole,
lo la consegno a roi,
Di rugisdosi flori
Lasciva coronatela;
Quel Dio che me la diede,
Cotanto amiseo a Fillide,
No sia felice errele,

### SCHERZO.

Vaxo desio di gloria, Impeazente, lasciami, Un sol momento in pace, Non più la cetra armonica Suono di tromba eroica È d'animar capace. Il fangiullin di Venere P. Padorata Pio ie D - tin un du o in enore,

So yo clay in d'Amore, a rediction to margine Tear sortes racelle miemora

E a chao rapolessino, Bu que esturno in via, on en epor di sparger

Vera che rath movano. Di Lieroitade al tempor: E gho d'un ener censilale. L'accions dio ac posteri,

Endettera le tapule Sue rassi, elle ileliidano B palliido censore (

Anumaestrando d'enore,

A CANONEDA A MARI

Francisco

Quasi strale Dall'ardente Al frieldo Polo Spieglo il relo ; Che seliera no

Le clatte ore assinanchose Alle donne tunorose; De qual angolo ti serra

ell'Olimpe o della terra : ra va ante ura recotante

· poletti · i rapori imiem condensa ,

I In denna Nobe premi , Obe to tragga dagli extremo

Delle te regni algenti ;

Di che imbrina i si questo tetto. Vala lii Sposa

Lea le punne D'ingaonare Col poacere Le cre intiere, No possio

Contractage al que de de c

Ponché augel d'estranio lulo Tenno chi entre nel mio nolo ;

L monstro di Priapo A graceliar mi venga in rap Quell'Argua

Si lascra , Che gri mille Atre faville

Desté in Troja ; e la Donzella Così hella ; A em piacque Tanto il padre e seco ciacque

Ac color, the digran latera Foreigningere col Torra, Value tanto fra gli embrosi Dolo trenuti ameron.

I o raccolte Spiche aurato Son rinate

Da che il Nume occhi-hendato Mi ha piagato per custei ;

Al ha di stringerla concesso Al mio sen fra dolce amplesso Na m'è grave ora lal dono.

Ma m'é grave ora tal dono, Che poi quel ch'io fui nou sono. Qualor frenie, Qualor grave

B molal letto ; Gli ourei drappi perogran Ed ctim Candaletti

Liere togli, e dei piaceri Turba i tepidi misteri E con rombo derisore In sen desta a lei timore.

Se peristie
Continuace
La ma pace
A turbar, su di lei vola,

La consola ,
O linga almeno
Di gonorde su del seno,
Q rando ancora il tuo lod lini

Den odte a lei rdorna Che mi follatta

E. CALCIATY

CA AND DE CONTRACTED ON

Searchi di nore i monti , Scarchi di nore i monti , Scudte dai ceppi geluli

Fuggono i morbi squallidi Al natio lor seggierno ş Di', la tua febbre pallida Pigra t'é aocor d'iotorno ? A te, del biendo Apolline

Ministro e Sacerdote, Son del figlio Esculapio L'orti vitali ignoto ? Non sai che i don di Bremio Sanaro Anacreoote ,

Che da' morbi 'l difesero I lauri della fronte? Di fervido Canaria , O di liquor del Reno, O dell anneso Ciprio

Vino t'inebria il seno. Lascia che al resto pensino Propizj a te gli Dei , Emi, che al ben provvedon Sanno che ancor vi sei.

A che cercare instabili Ciò che avvenir ci addita ? Sol le presenti giojo Mioistre son di vita.

Fra le atre cure torbide , Che sieguon le guerriere Falangi, o che son volano Fra l'armi e le bandiere, Me dell'ultrici Furie Lo pallide seguaci

A disturbar noo giungeno Nelle segrete paci. D'nn antro, dovo tessere Godo al nemico affanno In sen della mia Fillido

Un amorose inganno. L'Aurora nasce, e nascono I miei pensier con lei ; Il di sen mnore, e muojono Con quello i pensier mici. Il vano cuor non m'agita Indiscreto desio;

A che l'altrui pretendere Quando mi basta il mio ? Forse mi gioverebbero I tesori di un Creso Quando desio insaziabile M'avesse il cuore acceso? Sarei inquieto e povere

Fra l'oro e fra l'argento, E del piacer lo stimolo Saria quel del termente. Non euro, o spresso i vortici D'un Mondo tempestoso;

Un soglio non compensami Se perdo il mio ripor Tito si strugge in lacrime , Ma Berenico parte ; Non vuel Regioe Larbaro li popolo di Marte.

Cinti di regia clamide Colpe gli affetti sono ,

E il di lui enore invidia Un pasterello in trono. Noti a noi stessi e al tenero Sigolo di pochi a mici , Fra le discrete voglio

Noo sarem noi felici ? Lenti rimorgi, o inutili Pensieri del passate, Potranno turbare invidi Un el felice stato ?

Nor në potrà volubile Alata-i-piè Fortuna Ai dl venturi asconderci Entro d'ignota cuna. Vivrà sull'anrea cetera , Che dall'intonse chiome

Il Dio ci diè, di Fillide Nel nostro eterno il nome. E su la tomba gelida Gigli spargendo e rose ; locurvoranno i Satiri

Le fronti rispettose. E qui, diranno, giacciono Ai boscareerj Numi Fra poca muia cenere I semplici costumi.

### ALLA BOSA.

D'AURETTA tiepida Vezzosa figlia, Nunsia vermiglia Del vago April &

Dell' Alba candida Cura amorosa : Rosa odorosa Rosa gentil ; Perché ti neghi D'Amore ai frutti ?

È amar per tutti Necessità. D'Amor la face Tu fuggi invano ; Profana mano

Ti coglierà. Indarno cuopronti Invidiose Frondi geloso D'omico vel ; Invan ti vestono So di ridenti Spoglie, pungenti Spine lo stel.

Forse carpirti Niufa del rivo. Fauno lascivo Non oserà. Forse al vederti Drinde bibace La voglia audace Raffreperà.

La Fartalletta

Ma noan da que ti

Van Frangendo onde d'argento ;

La Jaserra Zelliretta

L'iignuol la ma diletta, Cle lo merde lascivetta. E in vnoi, Sui vanni tsoi, Gir Inrhando dei piaceri I misteri? Omai fuggi dal giardine; Nessun fior ti vuol vicino.

Quella faca Clis si piace Alla selva abbandenata, È sdegnata

E sdegnata
Da quei fior , di cui Pemena
Re fa al sene e al crin corona.
Spesso i pregi
Dei dispregi

Dei dispregi
A comprarei sono usati
Non bramati;
Così avviesa a te che cura
Fosti un di dalla Natura.
A ferire
Del dozire

Del desire
Già la meta era vicino ;
Ma il destino
Fè che a Fille un di cantere
lo spiegami il vivo ardore,
Di mendace;

Di loquace Presso d'essa ottenne il nome; Ahimè! come La speranse in un memento Dei mortal disperda il vento!

le d'allera
Studio ognera
La natura e non le carte,
La van'arta,
Medre ogner di pentimento,
Quante ahi cede al sentimento l

Al natie
Possa anch'io
Come te tornare un giorno
Tuo soggiorno,
E. felice in sen d'Amore
Obliare ogni altro fiore!

# AD UN AMICO

CHE STATO DIMENSO DA EN EMPIEGO TAVA IN PROFONDA MALINCONIA

# L' AMICIZIA.

Quella cho t'agita Trusta follia, Sesto, inamabile Malinconía, Consegna ai rapidi Nordici venti, Che la disperdane Nello onda alganti, Quel deve premere Fredde timore, A cui tormentano Le colpe il cuore,

Non to cha i vedori Nemici stessi Coa mano provida Reggosti oppressi. Por non commettero

Vile atte indegne, Sprezzando i folgori . . . . . sdegne; Sfidando squallida

Aspre ritorie.
Cedesti all'invida
Avversa sorte.
Bagno di lagrime
Allora il cialio

Allora il ciglio
Prudenza, e il timido
Saggio Conniglio,
Costretta Temide
Tacer dall'oro,

Fuggl dal soglio Mesta nal Fero. E ti seguirono Nal patrio tetto La Peda candida , Ed il Rispetto.

Per via la pallide Madri piangenti I loro offrivanti Figli innocenti, Ecco, diceano Le folta squadre, Ecco dei poveri L'amice e il padre,

Ecco di un barbaro Trone il sostegne, L'amor, la gloria Di questo Regno. Onando si teneri

Veri trofei
Il vinto ornarono
Giorno dei rei?
Se ancora sibila
Torro-fremente,
E se il vipereo

Acuto dente
Arroota Invidia ş
Larcia che frema ,
E invan mordandosi
Le dita , goma.
Il giuste impavido
Non tame i frati
Vani giudij
Delli mortali ş

Ma sol la terbida Di morte figlia Colpa, ed i placidi Dei che semiglia,

Sol nella tomba-

Lo sfortunato govine,

Tentando invan di suggere

So linto labbro i baer ,

Conta d'erque e il sen di fiori . Involar try nor dat mondo. Involue ti vuoi da me ?

The che il cielo gl'indiscreti

Giura ancora quel guerriero

Perché pose tanta cura Per formarti a lui simil ? Perché mai rapita all'Ombre Ravvivar doll' amorose Goto tue volle le rose, Volle il labbro tno gentil?

Sotto il ciglio, da cui pendo Il mio fato, amata Fille, Il fulgor di tne pupille, Per ascondorle, animò? Non offerse quel crin d'ore

Dolce laccio a un cuor conquiso, Che perchè fosse reciso Dalla man che lo serbi? Perchè fosser vano pondo

Di due eguali pome intatte Quel bel sen sparso di latte . Cho idolatro, ricolmò? Ed un cuore si piatos Dolca segno ai straf d'Amore , Perché inutile rigore Lo pasceme, ti formò?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E può ascrivarmi a delitto, Quand'ei stesso l'ha creato, Che da me sia, Fille, amato Un sembiante lus ughier? Ai suoi cenni ubbidienti S'aman pur tra verdi spende Fuggitive o pigre l'onde, S'aman l'erbe, l'auro e 1 fior. Quell' augel che non paventa Venti o mar da estranio lido ,

A cercar l'antico nido

É condotte dall'Amor.

Sola tu, che lui somigli. Dell'Amor spressi le faci Che temprate son de'baci Alle fiamme e dei sospir; Per condurra i giorni e gli anni Fra le eura egro dolecti. Ore paghe mai le menti

Sono oppresse dai desir. Dell'Amor le rose cogli Finch'è tempo sensa spine ; Ma t'affretta: ha il suo confine La fugace Giovantà. Indiviso da vecchicasa

Siegua il tardo pentimento : E ministra di contento Quella età non torna più, Se v'è alcun , Fille , che vanta Gravi a ta massime austere Lo allontana dal piacere

La fatal necessità. Che sa ancor goder potesse,

Non l'udresti e notta a giorno Muover guerra a te d'intorno Alla dolce voluttà.

# II. RITEATTO

Son pronte omai le ciottole . Ed i color stemprati, Curvi nell'opra cantano Conto Capricci alati. Genio dei Scherai Italiei , Scendi su queste arene ; Prendi il pennel; l'immagi se

Dipingerai d'Argeno. Breve ha la fronte , languidi Gli occhi ove Amor si asconde, Le chiome avvolte in treccia Ne brune son ne bionda,

Il naso fra la ciglia S'apre discreto varco, E scende sottilissimo Leggiadramente in arco.

II sen , cho lento a placido Moto dal cor ricere , Regge due globi lucidi Di condensata neve, Sorra la mano morbida Nodo, nè vena secrele;

È ritondetto ed agile L'imprigionato piede. So mova il passo, e in candida Veste più vaga appare, Flora rassembra, o Tetide

Quando trascorre il mare. Se in nero val la faccia Modesta ricompone, Sembra l'assurra Cipride Quando piangera Adone. Genio t'arresta : mancano Mille sul care vise Grazio, vi manea un docile Conquistator sorriso,

Gitta il pennello inntila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# SOBETTI

## I A CONOSCENZA.

# Asin's del silenzia, e degli errori

Dallo stellato Giel notte pendea, Quand'no ricino alla vezzona Clori Fra vago studo femininil sulca. Acidolp aguardi di beati orreri

Ministri, Clori un leuto amor levea ; Le destre pegun dei nascenti ardori Chiedea speranza, ed il desio stringea

Con interests metter pue tigger Alternatum legueje al nostro core ; Firetiri sulla man cedeano i baci, Ove fuggiste expolocimi ore ? Rammento amora vostro amoruse faci. O Clora o noste a occurenza, o amore!

#### DANZA.

Figure , addicţ già della danta è Foraţ Parte, impaziente igni paster traspettaţ forac ac ma dodegnosi aucora

lo se me nou ti possa; alla dimina Sacro dover un astringe; ald se l'alleta La pare, aldo mis di cla l'adora; Parti, e partende il mordolor respetta. Quando di me ti sara lungo, a quanti Ti guiroranno amor non prestar fede;

Ma se scoular nu puor, se un atro, oh Dio! Può rapirini il mui ben, ne sia l'erede Colui, che ha un cuor che rassonigli al mio.

#### LA DIVISIONE

Freunt bonda un baema me chiedea ; Entremo pegno di un nanomio andore; Sortas field quell'adorato core ; Dicea la candos, ed in ció dir piangea ; Con insugliacro languideito erroro La trenuda pupilla a me cologna ; Sol justo qualche lacrima stendea ; A callutare la i icea d'Unore.

Parlo, colesa dir j ma edetti appena Articelare non potes sil mo Baldina, che trigodi cregorgiali in seno. Si terobe all'int mamentre a lei langue Perti chechesa j addin por disse, addito j Cuojiri la faccia y e mi lasco piangendo.

#### A NISA.

Cue pretendi da me? laseiam in parce, Ana méolel : da quest'impre mue. Finore ragil ie, di isotener rapace. Prò l'a spetto se moi son d'una spergiura. Prò del natioo mar caria, e fallace, Ardi nel sen di muoa lianuna impuna ; Parlane i aguardi, ed un sogglugue andace Palesa agli cochi altru la ma veritura.

Rule, ed coulta il morroal contento; Ma forse a paventar gl'integna Amore Act mo la plare escopor un tradimento, Penacci, e trema i o da le lungi sulani Il Gelo placherò ed min diblere; E il tuo delitto l'arcrò cel pianto.

## LA FIATA PACE.

Pi asson, idelo mior perlona a un cor I foth recessi d'un furur geleso; Ché a un cor pugato dallo stral d'Amoro Sel un' ombra a furbar basta d riposo.

Chi adora teme; ed d crudel timor Ogni sgnardo dipinge altrin pictoro; Interpetra servico ogni rosore; Ogni detto gentil crede amoriso.

Buler, ch'in la mirara in atto bieco. Mentre la destra gli stringevi al petto. Scheriari lo i di non vigito (co.) Raporini i laci sul tradito letto. Lo vidi amer.....ma sarò stato cieco.

### LA DIGITARAZIONE.

Pareir la speala di sempoto letto Si primiero sido fili Pignarea. Soulle aces a le trecese, el l'esti megletto Der le collo per gli muei acendos. Regges la destra il voto languadeto. Regges la destra il voto languadeto. Performato rispiero andio regges, Eta a vel divisa sull'abrarea petto Arres mushoso agli ecchi mue a binidea. Fili guathumari ricusoldo appuros II piete del von giantide, sea Promposque, Taglicudo di vel che le pendes dal semo. Sed monerollo el luncione. First in pareiro.

Disse, sorrise vergognosa, e tacque,

#### IL DISPREZZO.

Tacr speculars : In compite in questa Perfida stansa il sacrifizio indegno; Vidi io stesso il delitto .... eccone il segno, Il eriu disperso, la macchiata vesta. Lasciami... vano il pianto...io ti conserno

Al mio rivale: gelosia funceta Il enor gli sbrani, fredd'orror l'investa, E la vendetta sua sasj il mio sdegno.

Ti schernirà , t'additerà spressata Rifiuto vil con la catena al piede. Ed io godrò nel rimirarti, ingrata,

Questa, barbara Donna, è la morcedo Cho ha pietoso a' miei voti il Ciel serbata A un'alma sensa legge, e sensa fedo,

#### IL GIUDIZIO DI AMORE,

SORGEA quel dl, ehe sul temuto trouo Delle ragioni altrui giudica Amore: Udimmi appena il cieco mio Signore, Cho mi disse; chi sei? Lab, Labindo io sono A. Il tuo stato qual'è?

Lab. Naequi pastore, Ma lasciate bo le selve in abbandono A. Ami? Lab.Aurisbe, che altrui si siede in A. Dunque che vuoi da me? (done Lab, Voglio il mio cuore,

A. Si chiami Aurishe, Aurishe venne; in ( rolto Guatommi altiera, com' è suo costum E ridendo grido: povero stolto l

Il cuor che cerca è mio, non è più suo, No perso .... Taci, le rispose il Numo, Rendigli il cuer se non vuoi dargli il tuo.

#### IL RIVALE CONOSCIUTO.

Sa dolndor tu credi , o Nice , un core Sospettoso in amor , Nice t'inganni , Di nascondermi, ingrata, invanti affanni Con dei senardi mentiti il tno romore. Un indegno rival, di eui condanni Tu stessa il nome , è del tuo cuor signore. Ne ridono le Ninfe, e ride Amore Fabbro maligno di vicini danni,

Al languido girar dei due be'rai . Che d'incontrar coi miei , Nice , tu schivi , Vidi i mici torti, e.... li soffersi assai, Giacche gli doni il cuore, e me ne privi, Ch'io vissi, ch'io ti piacqui, e ch'io ti amas Dimentica, arrossisci, amalo, e vivia

### LA SORPRESA.

Nice, pietà : già incrudelisti anni # Tutto il rigor del mio destino so sento, Ho ancor presente agli ediati rai La notte, il loco, il letto, il tradimeuto, Tre volte l'uscio schiudere tentai , Mi richiamo tre volto il pentimento z Divisi alfin l'ineauta porta , ontrai , E vidi ... ahi vista! il mio rival contento, Perma, Tirri, gridai: quello non sei Fortunato Paster, che Nice adora ; Non rapirmi, erudele, i baci mici. Tu fra lo adegno, e la vergogna, as Che pretendi da me, dicesti allora,

Vuo' amar, e disamar quando mi piace,

# POESIE

. .

# MELCHICR CESAROTTI.

#### ATRICE SCHOLET

#### II. GLNIO DELL'ADEIA:

COTT

Town with finder be rotted, Marse, Egibe deli summon Geretter degli artis, Esaass munter dei dereni retona, bece della pitta antis passana la motanza la motanza la motanza la motanza della motanza d

Son de fortuna, e in militariste neglio Hammoniamo de Listo abroya. Il i dei manibe di mechaniste garardig. Il i dei manibe di mechaniste garardig. Il i dei manibe di mechaniste garardig. Il i dei manibe di mechaniste del propositional di servizio responsibilità servizio risagna. Vandosa preserve che materiami di militario di priserve che materiami di manibe di manipera del propositional di servizio risagna. Vandosa preserve che materiami di militario del propositional del pr

Gento dell'Adria, tu m'ispina e reggi Nell'ardua impresa: è tuo lavoro ed opra La degua scelta; e di tue cure è frutto Si grande Eroe: tu lo nudristi all'alta Pubblica speme, o lo formasti all'arti Che di libero stato hanno il governo.

Tn pria che ad informar terrena spoglia Scendense il chiaro spirto, erto sull'alo Teco il traesti all'immortal soggiorno, Oro piantò l' alta sua reggia il Fato, Gran lavor di diamante. Ivi contesta D'aperti eventi e di cagioni ignote Pende l'immensa universal catena . Che le create cose annoda e volve. Ivi in ampio volume a note eterne Marco impremi mirò gli occasi e gli orti, E le funeste sanguinose ecclissi Che di notte faral coprono i regni. Vide i principj che pei verj stati Spirto fan circolar d'anima e vita -Sensa cui giaceriano immagin vane, Languenti corpi senza forza e moto t E ravvisò non men gl'infetti germi Che serpeggiando inosservati e lenti Rodendo ven come insensibil tarlo I fondamenti dei più saldi imperi , Sieche al primo soffiar d'avverso vento Crolian dalle radici, e stordir fanno L'iguaro volgo del rimbombo orrendo

D'anapotata' e rapida raina. Esco al ano aquerdo, del gran Genio ei cendenterra fatura, l'unimono misto (ai, ) diétile virel, à l'ecti malrice, (ai) plétile virel, à l'ecti malrice, (ai) plétile virel, à l'ecti malrice, (ai) partie l'anapotation de l'aporte l'argina, Sonipre discorde, agistirice arcérate Di libritude, a l'ilertide instita; Splendish madre, e forsenanta auanto D'arti, alse per la tropo l'egistico e leile, L'immerrer tutta, onde più reona indarano L'immerrer tutta, onde più reona indarano la l'anno della georgiere Rimana tevnola,

Svegliossi in braccio di fatal servaggio. Rimpetto a lei la sua rivalo altera Peroce apparve di virtù selvagge, La dura Sparia, memorando esempio Di quanto possa di robusta mento Ardito Gemo, obe con forza affarra Alto principio di civil governo , E le disperse e mal composte parti A quello tras con violenta destra Ed in un tutto armonico le annoda Tenacemento, e obbatto e svelle o spezza Senza pietà quanto ripugua ed osta Ai maschi sforzi dolla man sovrana. Sparta che a tutte passioni umane, Di natura stupor , travolve il corso . Ed amistade, umanitade, e sangue Doma o calpesta, ed alla Patria n'ergo Atroce ed ammirabile troleo,

E l'uom fa fera per cangiarlo in Nume, Ma sensa sforsi o violente prove Quasi del suol Latin spontaneo frutto y Mira, il Genio diera, semplica e bella Far di so mostra la virto di Roma. Roma che della Pama ancor già spenta Tutta riempio la capace tromba , E 'l snol di lungo mormorio percote : Roma di tutte l'arti alta maestra Di conquistar , di conservar gl' imperi ; Che a forsa d' indomabile costanza Dietro il suo carro incatenò fortuna t E a tempo e norma or gonerosa, or aspra, Or andeco, or accorta, o grando ognora, D'occasion gl'impercettibil punti Preparando, o cogliondo, e misto a forza Pieghevol senno, ed a virtudi eccelse Vizj abbaglianti, ed a virtů simili, Pè l'universo, attonito o sorpreso Di rimirarsi sua Provincia fatto Per insensibil via , baciar contento Le sue felici e splendide catene. Patal grandegan | che il vigor vitale Dei gran principi e delle leggi antiche Stemprò disperso in si remote parti. Che troppo denso impenetrabil velo Tra il guardo altier d'imperiosi Duci , E della Patria l'adorata immago Prapponean l'Alpi, e si perdea la voce Dell'alme loggi in tanti mari amorta. Quindi l'incauta Plebe, e lo superbo Italiebe Città che diaro a Roma Larve di cittadini, e compri voti, Vila si fer d'ambiaion strumento ; Ondo l'antico salutar conflitto Dei dritti altorni dei diversi corpi , Botto il costente ed oquilibre moto Ch'era di libertà fermento a vita . Cangiossi in aspra e terbida tempeste, Ov'ella giacquo in alto mar funesto Di gran sangue civil naufraga e spenta-O Maestà Latina , o sacro nome , O tesoro di gloria, o sudor vani , O cento lustri e più d'alte virtudi A che ginageste? ecco depreda il frutto Di tante imprese, e le midolle e il sanguo Bee dello Stato, e lo dinerba e spolpa La Tirannia, quell'esecrabil mostro Di cento braccia e di sangnigna bocci Divoratrice di giustizia e leggi, Cui vemitò dai baratri profondi , Per far la terra a sè simil, l'Inferna, Tarda verrà, ma vorrà pur vendette, Se non elsa troppo a cor Romano acerim . Ombre de prischi Eroi, eni fu di marte Più cho di servitù dolce l'aspetto, Già di fercei popoli selvaggi Soffia il freddo Aquilon torbido nembo Pregno di stragi, che pei larghi vuoti Dello sconnesso e vacillanto impero Piombe con revinese erride screscie, E quel Coloseo smisurato s Che guasto già da mille viai interni Con forsa no, ma si reggea col proo, Cade prostrato, e colle sparse membre Ricopre il mondo che copria con l'ambra

E con tal arie coe gegnar tra loco

Peudea das labbri del divin maestro L'egregio alunno, e tramandava all'alma Saluhre sogn di eivil dottrina. Ma di splombore insolito repente Il gran Genio sfavilla, e maggior fami Di se medesmo, e tergi, Italia, esclama, I pianti tuoi, risorgevai più bella Dal cener tun; fuggite, alme leggiadre, Fregio d'Ausonia e rinascente speme. Abbia il barbaro Ro cadaver vani Di deserte città : con voi ne venza Lo spirto, o l'alma ; a rei compagni e duci Fansi Virtudo, Libertade, o i Aumi. Già v'invita col fiotto Adria superbo Di farsi asilo ai preziosi avanzi Del valor prisco, e riverente i liti Bacia e vi cede: oh quanto in canne ed alghe Destin si chiude l'o pescherecci alberghi, Sparse isolette, ai accoli remeti. E alle atraniere genti fil neme vostro Più cluaro andrà delle espanne umili, Che per man di Quirin cangiàrsi in Roma, Salve, augusta Città, gran meraviglia D'arte e natura, alta mia Glaria, ond'io Spazio invidia de'Genj; o tu l'inchina Nobile Spirto; e allo splendor celesto Riconosci la Patria, e a farta impara De'tnoi sensi e pensieri idolo e Numo. Qual delle tante sue belliebe lodi Prima t'addito? il Nacentan trionfo Che fella di Nettuno inelita sposa? (1) O i harbarici danni , in may sommersa La Gallica baldanza? o l'onorato Cogl' Itali Tiranni Erculee prove? O al contumace Liguro superbo Fiacche le corna? o di Sion cattiva Gl'infrauti ceppi, e dello Sirie pa'me L'Adriacha spondo incoronate? o'l fero Leon ch'alto rugghiando al Greco infido Scompielia l'alma, o coll'orroode zauno L'eccelse torri di Bizanzio afferra? Dove non la solleva, e nen l'invita Aura di Marte? o di cho altera speme Nnn la nudrisce? Oh della saggia Temi

Del consiglio di Gioro alta rettrice Infallibil bilancia le menti ignaro Ch' ebbre sol di trionfi e di conquisto Non v'accorgeto a ocor , quant' è del tutto Maggior laparte (2), e chog randessa immens É a se medesma insofferibil pondo, lo stesso io raffrenai dell'ammose Rapide penne il periglioso volo, Ed eternar , non dilatar l'Impero Esi suo primo pensier; che mal s'accorda Colla di libertà madre uguaglianza Vasto deminio, e in opulenza estrem Sfansi i gostumi, o son le leggi un'embra. Volgar lode è conquista, abbian da quella Vano compenso di veraci danni Mille imperj superlii, or nomi o polye, Ma di temprato e libero governo Sceglier la non sognata ottima idea ,

Di macchina civil le inteste parti, Che come nn tempo le Tabane muri Opra gentil dell'Anfionia cetra, Formin soave armonico concento ; Di multiplice corpo i tardi moti Agernlare, e maotener fra tanti Il custode de' regni util mistero ; Preveder, prevanir, vegliar con conta Occhi inestinti, ed emnlar degli astri Il regolato ed insensibil gire; Sola di tutta Italia, ahi per tant'anni Di stragi o servitù lugubre scena, Scrbar intatta libertade interna In altissima calma, ondo non splenda Feral cometa di fulgor sanguigno, Ma temperata, ugual, serena, e pura Di luce amabilissima sfavilli : Ugual rispetto in più ristretto regne Meritar dai gran Regi, aura di sorte Ne cercar, ne fuggir, tra i gran conflitti D'opposti vonti, posseder lo spirtn Di destreggiar coll'ingegnose vale, Mirabil arte l e rispettata a illesa Gli alti naufrazj altrni mirar dal porto : Regger con dolce temperato frene Le natie genti , innamorar la strans Con beltà, gentilezza, arti, costumi . Con sieurezza, con diletti, e farsi Comun patria all' Europa : alma Vinogia. Questo è proprio di to vante sovrano , Questo son l'arti tne ; serbala, e poi, Frema tempo a fortuna, ognor sarai Bella cura del Ciel , dell'Universo Meraviglia e delizia, a dei passati. Dei futuri governi invidia a norma. · Veggio, il Gemo seguia, figlio ben degna Di tauta Patria, in ascoltarne i rari Eletti pregi i generosi moti Di tua grand'alma, che alla madrain braccio Già di volar si strugge ; odo le voci Di lei non men che a sè ti chiama , e duol Di mie tardaune, a a far teco s'appresta Di virtndo, e d'onor cambio leggiadro. Mira colà quanto splendor diffonda Quol conifero serto, a quelle insegne Di regal maestade : ab queste nn giorne No, non mirarle: Cittadin verace Di ricompeosa non concece il nome, E fa suo premio ubbidieusa o fede : Cura il resto è dei Numi, Egli si dime ledi guidelle per sentier di luce Di stella in stella , ascoltator non vano Del concento divin che accorda a reggo Febo con l'anrea sua mistica cetra , Onda più puri dell' Esempio eterno Gli agosgamero atl'alma in larghi rivi Ordino ed Armonia, fonti del Bello, Esra dei nobd cor, vita del mondo. Ricco di tante preziose idee Tra lieti applausi, a non fallaci auguri Scere Marco a sestir la ben ordita

Che da persone, circostanze, e tempi

E degna spoglia, di grandezza interna Promettitrice, o della mente i cenni Util mioistra a secondar non lenta. Se non che la più lieve e gentil salma Grava l'eterea parte, e i gormi innati Di virtude o ragion comprime e stringe, Sicebò qual chiusa in piccioletto semo Vivace planta, di matura etade E di conforme nudrimento han d'uopo Per avvivara , e dell'interna forza Far agli sguardi altrui fondata fede. Ma ben prevenno le dimore ingrate Del custode invisibile supern L'industre cura , oude i principi asco Quasi sul germogliar mostràrsi adulti. Chè fur suoi primi fanciul leschi giuochi Le dotte carte , e tra l'Aonie Dive Pargoleggiando, su i mal fermi piedi Ergean a stringer con leggiadri sforzi Le prime frondi dei vicini allori. Poi nell' età cho dilettevol esca Pa dolce ai sensi lusinghiero invito. Sdegnò mellezza ; e il più bel fior già colto Dell' Italo saper, vareò 'l neveso Dorso dell' Alpi, e sulla Senna apparte Qual scintillante peregrina stella. Qui non cangianti passeggiere fogge, Leggeresse vessose, accouci detti Gia riotracciando, ma d'ingegni o d'arti, D'alto scienze, di novei costumi Correya in caccia, esplorator sagace Del profondo saper che sotto a lieve Dipinta scorza che i volgari arresta, Nel Gallico terren chiaso fermenta. Ne pria cesso, che del Palladio regno Tutti i spazi trascorse, e tornò careo Di ricche spoglie e presiosa preda: Cui giacer neu lasciò massa infeconda, Morte notisia, di memoria peso; Ma quel, ehe indarne si mendica altrond Che da se ste so, animator v'infuse Spirto, che serpeggiande erra per tutta L'inerte mole, e la ravviva, e ponti Propagatrice o vegetabil forsa E di parti moltiplici divise Tesse un tutto indistinto, e in sua sostana Lo si converto, e se n'impregna, e pascu z Come stempeato nudrimento scorro Vivido sangue ad irrigar la vita Riedi onorato peregrin, deb riedi All'alta Patria, che ripete il frutto Delle tue cure, e in comun ben converse Brama mirarle, o t'apparecchia ammanto Tinto in viola, e venerabil seggio Tra i saggi Padri che dal vero han nome. Quai non portò mai seco al grave incarco Doti cho a pochi unite il ciel concede? Spirto di cittadino, a cui dinanzi Privato affetto comparir non osa t Util ragion, non d'inflemibil tempra, Ch'idol și fa de suoi pensieri, e alegna Dal Retto appreso deviar, ma quella

Prende consiglio, e sa, quando sia d'uopo Sacrificar, non ch' altro, il vero istesso Al ben comun , ch'è la Ragion sovrana. Virtu verace, che l'altrui difetto Onde brillarne al paragon non ama, Ma che tutti vorrebbe i merti suoi Veder nel merto privorsal confusi. Zelo senza livor, senz'odio, e sdegno, Simile a quello che per ben del monde Arde placido e puro in sen dei Numi ; Nobil prudenza che con mezzi abbietti Retto fin pop profana, e i calli obliqui Abborre, e saggia e grando in sè raccolta Marcia con fermo pie, con vigil gunrdo Por regia strada all'onorata meta; Civil scienza che del gran governo Il tronco abbraccia, e no penetra e scorre Ogni più ascosa ed insensibil fibra. Ma te chi può ridir, te maestoso D'alta facondia incesiecabil fiume , Ampio, sonante, inondator do cori, Soverchiator d'ogni riparo e sponda ; Grande, se verticoso i riluttanti pirti travolvi, e grande allor che a Tranquillamente, e na dimostri il fonde Ricco di preziosa anrate arcoe. Popolo avventurato, oh quali e quanti Dall'aurea lingua, e dal profondo ser Beni traesti a te medesmo ignoti l Cho per tuo pro veglian più menti, e solo La cura bai tu d'esser felice , e sensa Cerearne il donator gioir dei doni. Ma tra i perigli di vicin tumulti Chi può gioir securo? abime che sento? L'aria da lunge romoreggia, e veste Letal color: duo procellosi e neri Nembi di Marte in alto ciel formati Tra lor cossando coll'irate fronti Scorrouo imperiosi e rimuzzhiauti Gli acrei spazj , e sovra i nostri campi Sospesi stauno. Ahi ebe l'un turbe o l'altro Seco e' involve; ahi già si squarcian sopra Orribilmonte gl'infocati fianchi, E ci piovoco in sea folgori o morte. E che farem? di peregrina guerra Cancerem dunque coi dubbiosi eventi La certa calma? e di stranieri regni Col nostro saugue pascerom la speme? Nol ruol cauta ra-ion. Lenti e tranquilli Starem tra due? Chi da vicina forza Cni si sovente occasiou dà legge, No fa securi ? Arduo consiglio e grave, Pien di perigli. Adria, ebe temi? ab sgomlica tdria, i pensior: Marco è sull' Istro, Marco Per to favella t ogni sua voce è pegno i)i comun sicurezza : ni saggi detti Ilii registe o chi nioga? Ecco a te ride iereno il cielo; il tuo terren rispetta larte superbo , ed all'orribil lischo lei hellicon folgori souanti Soavemente la tranquilla Pace

Sulla triplice Pietra in eni s'affida,

Riposa all'ombra de'tnoi verdi ulivi, Nella cui scorza de'tuoi dolci compi I felici cultori inciden l'alto Nome di Marco, e'l van haciando e preva Chi quest' azio ci dic? dielloci un Nume. Cantan, che Nume ei sara sempre a noi. Ed a ragion, cho alla faconda lingue, Al pacifico spirto, ai hei viaggi Sei del figlio di Maia ammagin sisa. Segui , togato Eroe , la di ta degna Nobil impresa; insanguinati allori Tingan l'altere fronti ; a te sian grati Trofei più puri , e sia tua gloria e santo Trionfar di Discordia, o forme sharre Oppor di Giano alle mal chiuse porte; Che dai cardini già mandavan leoto Roco stridor. O coutro l'Alpi scado, O spooda contro il mar, d'Italia afflitte Alme Città, qual si raffredda e turlia Importuna amarezza? a che quel hiero Torbido sguardo, e quel silonaio, e'l freddo Tropco discorso? ah cha leggiera nabe Spesso fassi tempesta in cor dei Regi. No, che rapido vola in ver la Dora L'egregio Marco, o colla mento accorta Cho l'alme esplora, a col parlar ebe in tutte Le pieghevoli vie s'arrolre e interna Dei eor più chiusi , e con maestri tocchi Sa ricercarno ogn'irritabil perte, L'ombre dilogna , e l'addensato gelo Discioglie o stempra, e già viapre il verco A soave concordia ed amistade , E vasserena Italia a riconforta.

Venite, arti leggiadre o dotti studi Chiari figli di paco, osio d' Eroi, Venite; egli ritorna, e dai sublimi Travagli suoi nel sostro sen respira Memorabil riposo. Il se la bella La colta Euganea mia, per cui Minerva Compensa il duol della perdata Atano, Quanto per la sua cure a loi s'accrebbo Fregio a splandor : soi val aspete, o chieri Spirti dell'Adria, che non love aita Con le Palladie ed Apollinee carta Deste all'Italia , onde sorgesse altera Dal profondo barbarico letargo, Ed anolasse in ser le palme entièbe, Qual fin sotterra balanovvi intorno Nose lace improsvisa, ando v'asperse L'anrea penna di Lui , sicchè dubbiose Pendete ancor se alle chiare opre vostre Più dobbiate, o alla sue, perpetna vita. Degno Scrittor quanta del tno subhiatto Sarai parta ad altrui l per quanti dritti Nei Inminosi di Memoria fasti Altero nome e rivarito andrai! Taccio il maggiore, ci me lo vieta. Ali pere Pera, dic'egh, nell'obblio sepolto L'iurrato giorno che memorie ingrate Rinnovella alla patria : irnori il mondo Quant' io feci per lai, pur ch'anco ignori Le cagion del cimento: immeta e salda

E nell'aneuste me tenebre evvolta L'intemerata Autorità del trono A libertade, a sicureusa, o calme Verli adorata e non difesat ei figli Di tarda etado che pel tempo ha meta Passi non tocco da profana destra Il Palladio dell'Adria, a fola insana Sembri che illeso a preserverlo a saldo Pugname mai d'un cittadin la voce, Sensi sublimi! alma d' Eroe! Me qualo Qualo agli eccelsi tuoi pubblici merti Darà premio la Patria? eurate stole, Largo-splandanti perperini ammanti? Verace onor : ohe di virtu presente È ricompensa , e l'alta glorie evita Il puro fior non na daliba a pasee, Pur no, uou baste : a più sublime mete Terge il pubblico voto : ch qual m'inonda Fiame di giojs lo giusta Patria lo listo, O sospirato giorno I o Prence, o Padrel Pur ti seggiam della regali insegne Cinto la fronta, e a piedi taco prostrati Cadono i piò, come cadaquo i cori. Ob ban locato ufisio l in Te, siccome Veggiam ristretta la virtù che base Son dello Stato , dallo Stato encora Tutta vedrem la maostà raccolta : E come già dal pubblico governo Le più sublimi ed intralciate parti, In certo spazio o in più ristretto giro Si saggiamonte sostaner sapesti , E ravvisarna appien l'ordine e'l uesso , Or tutta a custodir l'eccelsa zoole, Non circoscritto da materie o tempi, Sci giustamenta a ad animarla eletto. Cost di Ince inestinguibil fonte Tutto degli astri la virtudi e tatta Racchiada il Sol la maestà dal cielo . E dell'immensa macchina terrestre Vigil custodo, le motrici forse Rarrira e desta , e sfavillando invita Co'rai fecondi ad eternarsi il mondo. Ob come a' raggi dal tuo Genio neceso Il Composto civil fiammeggia e splande! Come morri, penetri, agiti, e scaldi La vasta mole, e vi l'immergi e serpi Unico spirto in mille sensi infuso ! Che non fai? che non opri? e tutto eccorri. Tutto sai, tutto scorgi, i saldi nodi Dello stato rinserri, a ne riempi Gl'inspersi vuoti ; all'egre parti nita Porger ti miro, accelarar le lente, Le fiacche rinforsar, nalle scomposto Equilibrio riporre, ordina, a calma ; Parigli prevenir, temprar con arte Ferfidi moti, custodir intatte Le patrie leggi , i placidi costumi , L'esterna dignità, l'interna pace, La giusticia, l'onor. Foce a Consiglio Dauque può tento ? A voi m'inchino a prostro; Ministri di virtà, principj e padri

Di civil vita, e în Adria sol le vestra Santa possanza ricessosco e adoro. Meraviglia gentil, spettacol degno Sol del guardo de' Saggi, e dagli Dei, Pronce mirar, non già con forsa od arme, Nè con soccorsi di larghesse e pene, Esca d'abision, di visio freni Più che spron di virtù, ma sol con l'opra Dell'alto senno, dal parlar facondo, Del vivo esempio, esercitar su spirti Uguai per libertade, uguai per dritti Un naturale e non sentito impero. Esci , Prence ben degno , esci e fa mestra Del venerato o grazioso aspatto In natia maestà composto a dolce All'affoliato popolo, che in milla Della pompa regal splendidi nbhietti Ta spettacolo suo , Ta sol fa segnn Dei enpid'occhi, e sè brato ereda Chi meritar, chi può rapir primiero L'eccelso onor d'un tuo sereno aguerdo. Esci, e da' bronzi al rintonar festoso, A cui risponde, e lo soverebia e vince L'alto infinita inestinguibil suono Dell'applauso comun , che sfersa a ingombra L' aria così che del tuo nome intorno Tntto l'Italo ciel percosso echeggia, Con quella voce che di tanti e tanti Beni fu madre, riconforta o bee Il popol fido, e sopra terghi alteri Dell'incarco gentil lento t'aggira Par l'empio foro (3), che per te superbo Or non invidia i suoi trionfi a Roma. Che tu per esso non trarrei fra i scherni Dalle proterva ed orgogliosa plebe Di catenati Ro le testa inchina, Pompa inumana , ma Mollegza e Fasto E stupide Ignoranza, e Vizj indegui, Trionfo di Ragione, e andrai parlando Laggiodramente d'immortai subbiatti Tre Prudenza . e Virtit . tra Febo . e Palla . Vedi le sante Muse , e l'arti belle , Tua dalizia e splendar, che i tuci vestigi Seguon baciando, ed han fondata speme Di rimirar folgoreggiante ancora Sotto nn nestro Leon l' età dei Bembi (4). Vedi già d'anni e ta schierarsi iananzi Splendida turba in tuo favor più lenta, Superba di portar scolpito in fronto L'aureo tno nome, e di passar fra tutta Le del Tampo volubile famiglia Mostrata a dito, e non andar cogli altri

Nel vato max d'etarnità confun-A ta mi volgo ju to principio e moto Ebbe il mio canto, abbis pur fine, o sarro Celaste Genio, e bei con il ai navera Pendi sull'Adris, e la ricorri ell'embra Del tuo locente adamantino rendo. To cha d'eccelse idee mudristi il noutro Dietta Esco, e ha e reggesti i pania, Ne impiranti i pemiere, til ce di tan cure Si largo bai colto o preniono frutto, Odi le voci unie che son pur roci Dall'alma Fatriat all'ere tus profetzia Non chiesiam sodi faroverel nete Puligiti doni, non sore, non paes, Non libertà, non sicerusati acco fil Sana tunt'i roci della patria in questo Non tunt'i roci della patria in questo Yan Marce tun so, riva, su torris, Noro Genio dell'Adria a te dappresso, Con qualer toreverm per cor, per mesta, Per tusti i pregi di natura od arte, Per tusti i pregi di natura od arte,

IL CINTO D' IMENEO

PER NOME ZENO E GRIMANI NN.

CANTO EPITALANICO.

Gra dall'arcana incintiabil forze Di quel magico Cinto, onde Ciprigna Feee e Pandora insidioso dono (5) Affascinate di Giapeto il Figlio Stese la destra el fatal vaso aves. Ma coma ci scorse d'improvviso uscirne Torme di mali maspettata, e vide Strisciar per l'aere in sanguinose liste Il vessilla di Gaerra, e l'atra face Della Discordia , o gli sformati aspetti Delle torbide Colpe, e i feri ertigli Bella Cure soguaci, e i vacillanti Passi della Vecchierra, e udissi intorna Gli nrli di Morto, e'l gemito profundo Con cui Natnra dal suo fondo scossa Diè del funesto cangiamento il segno, Gelò d'orrore, a a sè medesmo in ira Entro il più cupo , a tenebroso speco Da si tristo spettacoln s'ascose Qui l'erti propria detestanda, e i frutti Del mal fecondo ingegno, il cor fea preda. (6) \* D' aruti deati di cruccioso effanno , Avvoltojo vorace: a 'l caro obbietto De'voti suoi , quelle che fn pocanzi Suo lavor, suo desio, sua gloria, e speme, Quella, i cui vezzi tra sua man nascenti L'acceser si, che alle celesti sfere Corse a rapir l'animetrice fiamme Par infondarle a un tempo amore, e vite, In onta del suo cor, seco di sempre Sfaggir prefisse, a da' suoi dolci amplessi Sè medesmo privar, pria ch' esser padre D' nne stirpe infelice, a gemer nata Sotto il penoso dalla vita incarco, Grava a portarsi , ed a deporsi emaro Vida il suo duolo, e la turbata faccia Del basso monda, e ne senti piotade Il vero Amor, cho dall'informe abisso Trasse la cosa , e alle cui cura è dato Gli šerei campi , e la Incenti rota , )/ E la fertile terra , e 'l mar netante

Empier di renso , intelligenza , e vita. E cost scent E soffrirà che infrante Sien le mie leggi? e che deserto e selva " Resti la terra, e si disciolga il cerchio, Che nella sacra armenica catena Quiaci aanoda le fere, e quindi i Numi? Dunque i spirti futuri , onde l'idre, l'role della mia meate, unite in fella Stan d'esistenza ail assediar le porto. Acll'infiaita interminabil notto Del vasto nulla immergeranno i meggo Spuntanti rapi , e periran con essi Popolose Cittadi , e saldi imperi , Sublimi esempli, ed onerate imprese, E loggi, ed arti, e chiare opre d'ingegr Di eni l'immago entro il peasier mi ride? Chè nen pinttosto a risterar m' acrinco Gli umani mali, e ili nettaree stille Le amare eure della vita aspergo? Onde l'afflitta coppia il cor francheggi Dilleta speine , ed a secuir s'invocli La di natura invariabil legge .

Che le feati vitali al memlo schinde.

Degna è l'epra il'Amer; perdeo la terra
l'u veuefice Cinto; altre più sacro
Ne la ristori, e dalla mano istessa
Esca nolvezza, ond'usci prima il daano.

Dal tesor il' Aretea (7), eiò detto, ei trasse Di mistica virtu sivide gemme, Grame di cui nen ban l'Indiche rupi . Che 'l nome e l'ombra : il lucido Adamante D'infrangibil fermezza, o lo Smeraldo Che col dolee color l'occhio rezzeggia, E'I puro limpidiarimo de'cori Seronator Zaffiro , ed il Giacinto Che varia qualità prende ilal eielo (8) , E'l fiammante Piropo, e'l biondeggiante Elettro, e'l gelator di fervid'onda Verdeaurato Topazio, e l'Amatisto Dell'ebbrezza nemies, e 'l Bubin, eb' ama Perpereggiar sul bel cander natio, Ne tu negletta e inonorata resti Modesta Garamantide, else pompa Non enri far delle dorato stillo, Onde il seao hai distinto: e non ri manea L'intemerato Sardin, e'l rigil occhio Della listata Mitrace, e di fregi La variata Acate, e quel, elso imita Il gajetto ridente arco del cielo, Onalo rapitor d'avidi aguardi.

Di queste, e d'altre aucoeferside e preguo Della siridi del puri ettero corpi, Otal cen ammirable testura Materican indimobali circo. Materican indimobali circo. Materican indimobali circo. Figlio d'Urania, e mio fido ministro, Vanno a cole, che al suo fittore in ira Mena vedori i giorni, e i doni indid, i Troppa a lei cari per uno mal, deiestas. Recale queste circo, ella ne annocia Score rato Interpo, la letta diffitta.

Appunte allor da sua cupa tristerra Secreo Prometeo a consultar sen gira L'oracolo materno, onde a suoi mali Qualche schermo trovar: scorge da lungi Paadora, arretra il passo; igneta forza Le risospinge, e involontario a lei, Che pur crede sfuggir, drimasi il guardo. Santo Amor, qual si feo, quando la pura Luce raggianto dal divine arnese Folgoreggiò su lo smarrite eiglia! S'arresta incerto, e non sa ben se questa Sia l'opra sua; di tal bellezza è aspersa, Che leza i seosi, o riporensa inspiral Ella con atto dolcomente umile Tinta dell'ostro che rirtù colora. Lenta s'avanza , e i modesti occhi inchina ; Per man le prende, e gli farella al core la facondo silenzio. Ei lo si appressa Confuso, e lieto, e mentre arido pende Dal celeste lavoro, o maraviglia l Scorge per entro alle stellanti gemme, Come in terso cristal riflessa immago, Le beneficho forme addoleitrici Dell'aspro euro , onde la vita è piena , In luminon vertici ravvolte. Scorge santa Amistade, a cui dinanzi S'addoppia il bene, o'l mal di bon si veste. Scorge Costanza, e bella Fede, e ignuda Veracitade, e Parità su cui Crasso infette rapor striscia, e non posa. Fiducia appar, che in sua virtu sicura Larve non tome, o rero Onor, che a cerchi Lungi vibrando lumiposi strali Da sè respinge ogni men degno obbietto, Chi è costei, che come può s'ascondo Tra raggio, e raggio, e semplice pur tenta Della sua luce istessa a sè far velo? Vano son tuo bell'arti , ei ti rarvisa . Di donnesca bellezza elette fregio, Timidetta Modestia i e te che premi Colle dita le labbra , alta maestra Di parlar, di tacer, custode accorta Di domestica pace : e te pur auco. Mal per suo danno conosciota in terra Che di quanto ricrea sai cor le cime Con parca mano, e prevenir la tomb D'ogni diletto, l'amonnata noja. Vede la raggia di ricebenze avite Dispensatrice, che di bea ministre Le rende , e l'Arti , mal neglette fonti Di bel diletto, e mansueta in volto Condiscendenza che l'altrui desio Fa propria legge, e la cortese o cara Dolcoma, a cui sorona l'aritade Spiana la fronte, e di gentil sorriso Le belle labbra ragamente increspa. Erran di Sole in Sol, di raggio in raggio Postose Grazie, ignudo no, ma cinte

Di puro vel per trasparir più belle.

Giacen fra l'orba ( che cader Pandora

Lasciossi al balenar dell'aurea spoglia)

Trovo , la cinse , e le spirè conforto,

Il cinto di Ciprigna , oh quanto allora Da quel di prima al paragon diverso ! Iscolorissi , illividissi , e i vezzi , E i sorrisi, e i bisbigli, e le lusinghe Che feano al cor si periglioso incanto, Sparsi apparir di velenose stille, Sol di corrotti insetti caca gradita, Ma da quel sagro armonico indistinto De' benefici rai Prometeo sente Un foco useir d'innsitata tempra, Foco non già caliginoso, e torbo Che a infetta esca s'apprende , e tortuoso Repidamente in disuguali slanci Al cor s' avventa, e di fummose strisce Segne le vie, per cui Ragion passeggia : Ma cho dalla sua limpida sorgento Tien qualitade, e ngual scintilla e puro, Che purga il cor, else la ragione affina, Che fermenta virtu, che per cangiarsi D' età non langue , e le sue puro fiamme

Ebbro di gioja, Adomator di nembi, Gridò Prometeo, Omniponente Giove, Tuone a tua voglia, lo non l'invidio il cialo, Sol mi basta costei. Qual destra amica Di Citerea gli avvelenati doni Si larga rompensò 7 Qual arte ignota Trivetti d'insolita heltade, Paodigio della terra 7 a che minacci,

Sin col rogo feral confonde, e mesce.

Schiera infesta di mali? or via t'avanza, Fremi, inforia, imperverso un de'snoi agnar-Volga Pandora, e al tuo furor sorrido. (di

L'eto Imeneo sotto visibil forma E col laccio del Giel d'ambi le membra Strettamente annodò : fiorir la terra, Spinoaris il mar, rassercaris il cielo Parre a tal vista, e respirar natura; E dall'antro di 2 emi a un tempo uscio Qoesta divina memorabil veces

2 Stirpe mortal, felicità compiuta 2 Frutto non è che su la terra alligni. 3 Beni imperfetti e d'amarezza misti

Fien tue retaggio : altri sperarne è sogna.
 Pur non lagnarti, uom: se trevar t'à date,
 Infinite teser, chi con cotesta.

Mistica zona ('incateni il core,
 Benedici natura, e 'l dl che apristi

Le luci al giorno, e a ringresiar t' atterra,
 Che sei d'nomano ben giunto alla meta,
 Ma non fia sempre volontario dono

Questa zona d'Amor: nascon nei monti
 D'Aretea quelle gemme; informi, e rozze,

No saide al mascer suo: mal nota Ninfa

No saide al mascer suo: mal nota Ninfa

La saggia Enpedia (9) con industro cura
 Le affina o terge, e altrui l'arteneaddita.
 Difficil arte : ogni tesor terreno,

> Rammeotalo, o mortal, d'industria è figlio. Tal mentr'io stommi meditando un canto, Che al saggio Padro, e a Te, Sposa gentile,

Che ni saggio Padro , e a Te , Spesa gentile, Di non vana armonia l'orcechio inondi ,

Parlommi Euterpe, che con tratti indutri Sa il liscio aspetto rilevar del vero Ed atteggiarlo, ondespirante o vivo S' affacci si sensi che son varchi al core. Raro fior delle Spose, altero se roo Sei tu del canto mio: tu di quel Cinto L'inestimebil pregio, e tu la possa Dell'alma Ninfa di virto nntrico A far palese, e dell'orseol santo Sei pur la voce ad avverare eletta. Qual manca a Te di quelle gemme ardenti Serto verace di donnesca fronte? E qual arte obbliò l'esperta cura Del Genitor, della sagace Madre, Perchè di questo un di fregiata empiessi Di meraviglia, o di gentil diletto Sulla seena del mondo i aguardi altrui?

Sulla reena del mondo i aguardi altrai ?
Chiaro fregio, lo so, nascer da anague
Che puro secuda da remola vena,
E che per cento lustri a nono frammisto
Di vetuto vigor ferrido seorra:
Ma non avrain porció (cesi in tal giorno
Linguaggio lusinghier) che a questa fonte
L'atma che nulla di torrea riseria;
Di larga vena di virtà virrighi;
E d'innato colto forte di lingu.
No, perchò sia d'arigine celeste,
Porta lo pirio i mà (d'a nitica polsi

Di larga e ena di virtà d'ingul's Di larga e ena di virtà d'ingul's E d'innate color forta si ena della Ne, perchè sia d'erigina celette e, Porta lo spirto in si d'a antica scola Sogno rublime ) effigiate idee e, Sotto principi, e lineati affetti si Spontance scorte e invariabil norma. Ma i parti gesempli, e l'a remeadil gerchio Dei circostanti, e dei vicini obbietti In più guisse aggruppati i, nulle porto

Si appresentan dell'alma, e delle inteste

Nervose fila l'irritabil cima

Variamente rotendo, invian sull'alo Dagli spirit la nativa immago La molli ad improntar viscose celle, E ad ormegigated di figure, o forme, Datti, di cooni, di color, di vosi Del ponsar, del sentir gerant primieri; Cho dalla lor mollipites testura, Dal verio nesso, dagli opposti aspetti, Dalle loe più calcate crme, o più levi, L'alma di conocema avisi i il seggio

Fa di sua possa, e variamente adatta Di visio, o di virità, di ben, di danno Le mal distinte e moltiformi idee , E di parti socieroli o discordi Gruppi tessendo armonissati, o strani , Opra immatarra, a fabbricar s'addestra L'incanta flodi, o larre, o mostri , o Nuni,

Onde d'abborrimenti e di desiri Di caduche Speranze, e gioje infide, Di sogni, e vision, d'ombra, e di luce Tutto il sentiero della vita è sparso.

Ma ben di nove immagini gentili D'armonica struttura, o d'ordin vago Fiorir dovca sin dalla prima etado ° Il tuo lucente, ed assettato albergo , Alma leggiadra, se per tutti i varchi Non penetrero a Te che oblictti aspersi Di verace beltade, e fur nascendo I primi ospiti tuoi senne e virtude. Te prime speme, Te foriera e pegno Di progenie maschil, ben neta Elene, Lieto si strinse fre le breccia, e teco Non isdegno pargoleggier talvolta Il saggio Piero, venerabil Noma, Piero mente d'Astrea, che si ben presso Il saero seggio , che allo stato è base ; Di cui la grate Patrie, ancor ch' ei carco Al eiel sen gime di ben spesa etade , Quasi immetara sospirò le morte. Te fece el collo suo gradito peso L'Avola egrogie, onde col nome istesso La non ritrosa, e semplice pietade E l'ingenuo costume, e'l saggio effetto Di domestiche cure in un traesti. Me qual novo tremor le molli fibre Dolcemente ti scosse, e come belli Ti si pinser nell'alme i sacri aspetti Del Dover, dell'Onor, quando mirasti La prime volte il Genitor dal Campo Di rivil gloria, elso dei primi impresse Chieri vestigi moi, tornar fra' plausi Dei saggi Padri, e tre fondeti auguri Di più nobili imprese, asperso il volto Delle stille d'Onore, e palpitante Del sovrano piacer d'elma gentile, Di consacrar delle faconde lingua All'adorata Petrie il primo omeggio! Tel giovina destrier par or disciolto Liba coll'agil pie l'arena Elea; Che al suo primo nitrir sià la premente Nato a sfrondar più d'no Palladio ulito. Ne bella men, benebe man viva, e paga Di più semplici spoglie, a Te mostrossi La donnesce virtu nel vivo esempio Delle sarrie Lucresia, Ella ebe il guerdo De'tnoi pasti non torse. Elle che tutti Sa della stanza, e della scena i pregi, Non pur le loggi del pudor gelose Seppe scolpir nel molle petto, o farti Delle sublimi qualità suggello ; Ma il pieghevolo ingegno, e degli spirti L'equabil tempra, e le misuro e i gradi Dei ben scelti diletti, e del silenzio, E de' bei detti l' elternare eccorto ; E gli amennati schersi , e gli atti a i modi Dolce composti, e tutte altre t'infuse Doti minor, ma preziose, a care , Che di virtà son condimento, a vita Di bel commercio, a da cui man si sparza Fior di decenza, che agli umani sguardi È d'interna ermonie visibil pegno, Con tali esempj in si falice scola Da' prim' anni formete, eprir godesti L'orecchio, e'l cor della Ragione ai detti

Che da gran tempo alla femminea stirpe In tal guisa favella : Amebil sesso , Ri storo della vita, omai conosci

La tua forza , i tuoi pregi, e'l fine a cui

Prima t'elesse Providenza aterna Nell'ordino terren i to non nascesti Salo a der leggi, ed a tener consigli Di fogge, e nastri, e congegnati crini : Ne a pascer l'occhio di dipinti insetti, Che ven per gli orti d'Amatunta errando Con nojoso ronzio di fiore in fiore : Ne a farti di natura idolo, e centro, Sechè confuse le natia sembianzo Sformato il mondo a' piedi tnoi s'indonni. A te dirà che d'nn gran tatto è parta

Volgiti a rerchio, quanto il ciel racchindo Non exiosa, e else confine o grado Serra eiescuna, a fa gentil vicenda Di greti nfizj , e corrisposta aita, Diran gli orbi lucenti , e l'ampia terra Tutta di frutti e fior distinta in grembo, Ch'è più nete a giovar quel ch'è più bello. E to sole vorrai de' doni tpoi Abusar bassamenta, o più laggiadra Perto d'Umanità? dell'nom compagna

Quaggiù scendesti , non tiranna , o serva , E a te con lui de ben divisi nfliej È la gloria comun, comuna il per Te attende il dolce, e venerabil nome Di Sposa, e Madre: tu feroci spirti Neta a tempear, tu a ingentilir del senno L'oustera faccia, a rintagar gli strali D'acerba sorte, ad inflorare il giogo Della vita civil : tu di bell'opre Conforto, e premio, tu consiglio, e an Ne'periclion evantit in te riposa Il domestico impero; a ta di vita I crescenti germogli, a te i confusi

Primi vegiti di region nascente, E'l vacillente brancolar s'affida. Verrà stagion , che di mortal bellezza Parà squallido il tempio, e fredde l'are Senza l'onor de' vaporosi incensi, E l'idol già si vanerato, a sacro , Idolo un tempo, ora tarieto legao : Vedrà su mille appesi antichi voti Pender d'Araena l'odiosa tela , E'l davoto cultor pattar fischiando. Prendi consiglio, e mentre ancor verdoggia Vivido spirto in rigngliose membra, Fetti tesori di beltà costante ;

Vera beltà che non increspa; o imbianea. E tra colti colloqui, a dolci studi, Arti leggiadre, ed ingegnose carta, Corea di fregi presioni, e saldi Nobil compenso alla sfiorita etade, Onda in mirarti l'osiosa turba Non dien un die tutta sè stessa aven Costei nel velto; ei scolorossi , à mulla, Dolce mirarti al bel consiglio intera. Leggiadra Elena, del paterno sguardo Cara vagbezza, in tua romita stunza L'ore partir tra bei lavori industri, E tra l'ozio di Palla , a la tua mente

Pascer di dilettora esca salubre D'utile ingieme, e di gentil dottrina.

Ne già per farne disadetta mostra Grave e Modestia , quel paven che altero Gode reter le coronate pompe D'occhinte piume , e coll'ingrate soce . Mentro applande al suo bel fami men bello; Ma perche velta e miglior uso ieterne , Stemprate in senne, o in bel parler disciolte Si senta più, cho non si scopre eltrui. Con raccoglie ed un sol tempo e cela In semplice color l'Iri vivace De'settemplici rai candide spoglia. Tn ne' Gallici campi o fiori, e frutti Cogliesti a un punto, e sulla dotte carte Che in angusto confin chiudou la terra, Peregrina gentil scorrendo andasti Di clima in clima a visitar controde Che il Sol fa varie coi diversi aspetti : Per poi ritrer non osiosi nomi. Sterile ommasso : ma notisie e luce Di dettrina maggier: che tu le nove Del per velgendo e le memorie entiche Mirar godesti l'animata scona Dell'umene vicende, e de'costumi Al variar di secoli e d'imperi La variabil tempra, e l'incessante De'ribollenti mal concordi effetti Dubbie conflitte, ende ia riflusso alterno Di visj , e di virtù l'uom vario endeggia De se difforme , di nature a un tempo Orgoglio, e scorno, or men che fere, er Nume

Ma ti ficsar più ch'altro obbietto il guardo Le prische Madri, a la Latine Spose Di metronele digoitade esempli : E ti colul di non velgori idee Il sanguigno pugual di lei , cui morte Mon che infemia fu grave, e le possenti Disarmetrici di vendette e d'ira Lagrime di Veturie, a'l cor ti pnese La tenera Calparnia, e n'ebbe applauso Quella che per sue gemme, e Prigie vesti Mostró la colte, e ganerosa prole-E Livia t' erresto, Livia che al freddo Tiranno, e cui le avventorete colpe Scordate meritar d'Augusto il nome, Ispirò sensi di clemenza ignoti; E l'alma t'ingombrò di meravigha L'egregia Ottavia, che doveri opposti Conciliò con ammirabil tempra, Che Cittedina al par, Germane, e Spesa Fre conginnti rivali ardenti, ed ebbri. L'uno d'ambision , l'altro d'emore , Indegno amer, sol della Petria, a questo Scherno di passion, pretesto a quello, Le voci intese, e se tacere i dritti Del core offeso, e vendicer non seppe Che a forsa di virtude i terti suoi. Doena nel retto oprar fundate e salda, Cni non travolva impetuosa piena D'uso velgar, chi troverà ? dicea De'saggi il Re. Tu la trovasti, o chiaro

Germe dei Zeni : ob te n'allegra; il Cielo I larghi doni, che fortuna amica

Versò su la tua culla, era con questo Compie, a corone, ende de'saggi el guarde Serai nobile invidia, e mentre passi In mezzo a scelto gieveoil drappello, Dietro la turba bisbigliar t' udrais Ecco d'Elena il fortunato Sposo Fida compagoe in Lei, che con le belle Insidie di virtù tutte t'ingombri Le spirto e'il cor, che di delcezza il ciega Coi pieghevoli nodi, e solo ecquisti Da ubbidienza inaffettete impero Che sol d'affetto, e di cortesi ulliej Tece obbia gara , che ad Onor t' occeeda Ti conferti a Dover, che nojo, e curo Prevenge, o sgombri col sereno aspetto. Col seggio favellar : vigil custode. Caute ministre, consigliare accorte Di pace, e di bootà, per cui con rere Foggie leggiadre ettorceraono a prova Il tuo stame vital Gioja, o Virtude, Avrai, Sposo ben nato: orrà la Madre, Chiera non mee per le native doti Che pei paterni, e maritali eneri, Nevella Figlia, in cui dover sembianze Vestirà di netura : avrà l'eccelsa Stirpe de'Zeni a tralignar non usa La speme d'innestar nel tronco avito L'alte virtù della Grimana pianta, Onde la Petria, eltre mill'anni, a lustri Piora nel sen splendidi frutti , e larga Strede d'oner coi vasti remi ombreggia Venne, Sposa gentil, belle elterezza Delle cure paterne, a beer unta Megioni auguste, dell'eteree Cinto Posseditrice, che ci trai dagli occhi Lagrime di letizia, a i cor leggiadri Fei palpitar di dilettora speme : Vanne, e teco dell' Adria, a teco porta Delle vivace, e della greve etada-Di Spose , e Madri , di congiunti , e strani D'alme ben note, di leggiadri spirti, Di chi t'udi , di chi ti vide i voti , Le felici sperenze, i listi auguri, Le laudi, i plausi, le festose grida, E'l rero vanto, che per te nen tinge Lusinghiero color pennel di vote.

#### I TRE VASELLL.

POEMETTO EPSTALAMICO,

In tre vaselli tre licor possenti Ma di color diversi e di virtude Dispensa Amore agli ametati Amanti. Vive porpora è il primo , e fiammeggiante Splende di sopra , ma feccioso e torbo Starna nel fonde dal fallace vaso. E tal lo tingo inusiteta, e strena Di mel dolecaza, che alle prime stille Il cor y'accorre desioso, e dentre,

D'angoscioso faror sperso e sepolto Quasi in estiva pioggia augel palustre, S'immerge, e inchbria ogui sua fibra, o cado Di soverchio piacer spossato e vinto. Ma poiché tatto per lo vone è sparso il fatal sugo, la dolcezza infida Síuma qual nebbia a poco a poco, o quello Scopre l'arcana forza , o venon fassi , Cui par non chbe mai Tessarlia, o Colco. Quindi all' eccelsa region dell'alma, Ove ragion dell'uom siede al governo, S'alza tra nube di vapor fumoso Che tutto fascia il criatallino specchio, In eni si vibran dell'eterna luco I rai riflessi onde deriva il vero. Cori l'incaute e forsennate Amante Tutto obblia, tutto spregia: iufamia o d Periglio, onor, dover, consigli, e leggi Son fral riparo di palustri canne A goufio rapidissimo torrente. Per lui spenta è patura, a lui non splendo Raggio di Sole, a lui pratel non rido, Ne scorgo in mille obbietti altro che un volto: Corre a quello affannoso, e dal bel guardo Corea all'intorna struggitrice fiamma Soave refrigerio di pietade. Car palpitaoto , vaciliante passo, Guaucia ch'in più color ch' Iri si tinge . Sguardo or focoso, or moribondo, o voco Fioca o tremante, o tronchi sensi infornii, Ch'escono iocerti, e perdonsi in sospiri, Son testimon della crudel procella Che in mar d'affetti vorticoso il volve. Ben si calma un istante, e a quella vista Si desta lusinghiera aura di speme Cho l'agitato ror serena , o molce, Che pro? se dal riposo acquista forza La rea tempesta , e più s'inaspra e forve. Ahi che già spunta; ahi che di vona in ver Al cor s'avanza, o con flagel nodoso D'attorte serpi lo percote , e sferan Gelosa cura, o di fantasmi e larve Vuote di corpo, e d'error piene ingembra Dell'egra mente le scomposto celle. La propria illusion l'amante infermo Non rirocosce, e l'invisibil vedo. Atti, sguardi, parlar, mlonsio, o cooni Consulta, o libra; ed i pensieri esplora Vato infeliee , ed ingegnoso fabro Della sua pena, s'avviluppa intorno Un labirinto di spinose cure. Quanda sdegni impotenti, e paci înfide, Querele alterne, e pentimenti umili, E preghiere, e minaccie, e giuramenti, Che non compiti ancor fansi spergipri Sforzi d'ogro che muor, scherni d'Amoro. Fuggir vorria, ma l'adorata immago Dianzi si dolce imperiosa scorre Le vie dell'alma, e il cor col niè eli prenic. Languo il misero e manca, e sensa posa, Sonza sporanza, a mille smanie in preda Se medesmo abborrisce, e della vita Detesta il fatal dono, ed ebbeo e folla

Vorria sò stesso, e la sua doglia amara Del pulla immenso ne voraci abissi. Invan ; chè l'enda dell'eterno obblio Sola non spegne l'indomabil fiamma; E l'attendon rolà gli antichi amanti/ A funestar collo dolenti strida Del pacifico Eliso i mirti ombrosi, Color di rosa nel vasel secondo Veste il liroro che gorgoglia e sprima, E s'incorooa di leggere spame Vario-dipinte, Somiglianti ad esse Prende l'uom che ne bee, modi e costni Vedieli il core, si di mioute celle Tutto è distinto, ed in ciascuna alberga Un nido di desiri : altri nel germe Socchiusi stan , svolvesi l'uno , all'altro Spuntan le piumo, altri lo spiega, e vola, Fratoi d'etade, o di volor diversi Fanuo un garrire, un bisbigliar eterno. L'un l'altro incalza, o in millo guise, e strant Si ragruppan tra loro; or questo, or quello Cade o risorgo, vincitori e vinti Tutti a vicenda , e dalla morte ban vita , Ché quando è speuto l'un rinasce in mille, Tal se recido osservatore industre Di polipo le braccia , accorre testo Quasi in ripare dell'effere membra Lo spirto animatore, e in esse infonde Strane vigor, per cui le parti in tutte Cangiansi, o prendon forma, e un solo spiri Vivo in più corpi, non irnobit fonte Di dotta meraviglia, o di pensieri, Con tali sproni l'amator leggero Dopo i consigli del fedel cristallo Esco alle predo, a allo studiate vesti. Al laverio de' profumanti crini Spira Parigi , la di fogge e d'arti Seduttrici del cor madro ingegnosa (10), Vola colà dove in dipinte logge D' ampio Teatro le beltà raccolte Più spettacol si fan che spettatrici. Quanta messe amorosa! ei la divora Tutta con Γalma, che divisa e sparsa Liba i labbri di Silvia, e siede all' ombra Del bel ciglio di Nice; a Cloe tra i criui Schorza, e striscia, e si perde a Fille in sono. Vuol intie a un panto, e d'un sospiro istoss Il principio è per Delia, il fin per Clori. Colore, aspetto, ingegno, età diversa Ugualmente l'alletta; aria vivace Gli dà baldansa , ritrosla l'irrita , Spirto accorto l'adesca; e se riscontra Pavido aguardo di gentil fanciulla, In cui candore ed innocensa alberghi Tosto la vana idea gli empie la mente Di seguar delle prime amorose orme Quel core intatto, e di veder già pergli Modestia, che sedotta e palpitante Le difese abbandona, e iuvan s'ascon-Dietro un leggero focosetto volo, Che più che di vergogna è di desloCosì scorrendo ognor di bella in bella, Pago non è se trionfanto in Gnido Nuu cotra, o cinto doll'Idalio mirto Conquistator dell'amorese regno. Miser l che sempre di piaceri in caccia Gli afuggon sempre, in un forato vaso Versa un'onda infinita, e quasi a un punto Gli gormogliano in cor dilotto e noja : Sfasciasi intanto il corpo, e move il passo Affrettata vecchiessa ; il van desio Che sopravvive alle defunte membra Lo fa segno di scherni , e al fin consegna Della sua vita gli spossati avanzi A vorgogna, a rimorsi, a doglio in preda, Ma del terso licor l'alta possanza Dettami, Urania, tu cho già no festi Al tun figlio Imeneo celesto dono, Ed oi diello a Cupido, allorché insion Viveano in nodo d'amistà congiunti Là di Saturno no folici tempi, Favola or fatti alla corrotta etade, Velo assurrino lo colora, o sembra Limpidissimo ciel di notte estiva Rutoratrice de' diurni ardori. E come allor che le stellate cor Del Tauro investe temperato il Sole, Scende raggio fecondo, e dal suo sonno Desta natura, a la richiama all'opre Del suo divino magistero eterno, Ondo dell'Universe si ricopre L'ammiranda animata immensa scena. E tutto è pien di giovinessa e vita ; Coul le sacre preziose stille Dol celeste licor rigan la mente Di luce vividissima terena Che tutte irraggia le potenze interne, E lo tempera e libra, ordina, e move Soavemonte: in revolate giro Gli agili spirti per le vie rame Scorron do'nervia e fan fiorir nell' alma Immagini leggiadre, idee del vero, E d'onor , di virtà sensi e pensieri. Il felice murtal cerea le sparse Orme del bello, e le vagboggia, e adora, Ben di natura i variati aspetti, E l'ordinato rotear degli astri, Sono dole'esca all'intelletto, e al guardo. Ma nnn s'appaga il core , o par che dica Col suo frequente palpitar soave : Amor, amor, sol per amar son nate, Che val muta beltade? altra si cerchi Cho lo sparse bellezze in sè raccolga , E conosca, e ragioni, e senta, ed ami, Di varie parti la commossa mente Forms un idol perfetto, in cui si scorge Di scelte membra armonica testura De'raggi aspersa della terza stella t A questa con amabile concento, Risponde esatta l'armonía dell'alma Cui percotendo lo splendore eterno Della prima beltade in lei riflette Iride folgorante di virtudi.

Sacra Fenice in qual terren t'annidi? Pure a si bei desiri Amor non sordn. O la trova, o la forma : anra gentile Ch'esce dalle suo pare oteree parti La precede foriera : attrar si sente L'anima amante, dal sun ben presaga, E vola ad incontrarla: incontro l'aguardo l Chi pnò ridirvi? il piacer vastre è tanto Elisj spirti? ah Ciol! scettre del mondo Quanto sei vile a rhi connsce Amorel Dolce mirar in vartice amoroso Nuotar l'anime assorte, cd avventarsi L'un contro l'altro in sol punto i cori Caldi di pura dilettosa fiamma: E l'unn e l'altro in sibili indistinti Sacra ginrarei inviolabil fedo-A sl novn spettacolo leggiadro Quinci l'auree virtudi escono, e quindi La ridente di Venere famiglia, E cerchio fanno ai fortunati amanti a Nè sazi son di vagheggiarli : alfine Amor s'avanza, o maon a man congiunta A Imeneo gli presenta: ed ei li stringo Con bel laccio rosato, o i cori impronta Del suo saero infrangibilo suggello ; Indi seco li tragge, e queste innalas A' dne fidi compagni inno festoso,

Vanne, Coppia gentil, fior del mio regn Vanne ove il letto genial t'attendo, Di pace e di piacer soave albergo , Cui Virtude ed Amor baciano a gara, Su questo non avran gli usati dritti Pallida cura, gelosia vorace, Ed importune risse, e fredda noja; Nè dormirè sulle neglette piume Di furtivi diletti Amnr già staoco, Filano a voi lo Parche aurati stami. Verrà tarda vecchiezza, e fiano in vol Gli nltimi a ravvisarla i vostri sguardi. Gioite , e cari , e del diletto al fonte Reso già da virtù limpido e puro L'alma e'innebrj, e i sensi , e a langhisoz Beano grand'onda d'esistenza e vita-Gode natura, e tacita v'esorta A raddoppiar ne' figli almo si belle.

# LA PURITÀ

# EPITALAMIO SACRO.

Eccor giunte al fortunato albergo, Di pase e di pick agreto anilo, Pide compagne, Intelligense sante, A la cui ganardia il primo ben, ch'è fonte. Di tutto il ben che sulla terra piovo. Commico i vari tenerelli germi D'ogci virid else in annun petto infuse, Porchè allevati coni giolen cure. Blettano for d'esera o desco, o feuita, Care delinie di celesti monse.

Ciascuna in questa verginella olotta Provo sua possa, e i beu commessi uffici Compiè con gioia a ne ritroso o tardo As grati ufficj, alla celeste asta Della donzella il buon voler rispose, Alfine ju questo di corona il Cielo Le nostre cure : del trionfo nostro L'ora s'appressa : or or si avanza a l'ara Questa caudida vittima sunocente, Che a Dio si saera : il vouerahil rito Per uoi si compia; altrui fidar non dessi Si caro ufficio, egli è di noi ben degno. Ella già vien : stiamo a veder , compagne , La gloria nostra: oh quanta in lai s'accoglio Parte del cielo, e le traluca in viso! Qual cervetta ancianto ella già corre A dissetarsi a la verace fente D'cterna vita: pura vosto e schietta La emge, ha sparso ileriu, dimesso il guardo. Alzalo, o vergiuella, alsalo, osserva Quale schiera t'accorchia: alunna amata No riconosci? Purità son io. Si quella son io, che da qual dl che apristi Le luci al giorno mi ti strinsi al reno s E per le labbra ti spirai ne l'alma Aura celeste, di vapori iufetti Disgombratrico, o a prevanir sol atta Gli aliti impuri del corrotto mondo. lo ti vegliai gelesa , oudo al tno aguardo You s' affacciane men che puro obbietto Né incauta voco al tno pudico orecchio l'ortane garme di maluata colpa, Che alsi troppo tosto in uman petto alligna! Quella son 10 , che preparai , che accolsi , E a Dio posegli in grembo, i sacri voti De la casta l'isana, a cui lo sposo ( Benchè disgiunta in solitario albergo ) Comune avrai, com' hai costumo o sangue; Così due fonti di medesma vana Per vario letto in lor cammin divisi, Ricongrungono al fin la limpid'ondo , E si perdon frammisti in grambo al mare. Son lo nutrici tuc questo che scorgi Mio lido indivisibili compagne, Sante virtudi : Ubbidienza è quella China la fronte, e Caritado é l'altra Che porta in man tutto fiammalle un core. Mira colei cho gli strumenti ha seco Do l'umana salvessa : essa l'oterna Di Sapienza altinima dottrine Già t'insegnò: per lei ben chiaro hai scorto Cho vanità di vanitada è quanto Gli uomini adesca : è mar fallace il mondo ;

Giovinezza balon, piacer valano:

Sol morire a la carna è vivar vita

Degna del Cielo. Or qua t'accosta : il villi

E l'afferra, a lo bacia: ob rimembranza

Dolce ed acerba l ah cha ti dice il core

Con l'inquieto palpitar? T'intendo.

Anima balla : il mio celeste Speso,

Quel sacro Legno? A lui t'inchina, e adora,

Stese lo membra; e non mi fia soave Si prezioso incarco? Ei fu che il dime : Clu meco vuol vonir prenda la Croce, La si addossi, e mi segua. Ella sia dunque Ma gloria o vanto, e sia su questa il mondo A me confitto, ad io confitto a lui, A te questa corona ; i regi capi Serio non han che vi si appressi ; è vetro Oltremarina gemma, ed oro è fango Al paragon: d'angelica vaghessa Lavoro è questo ; loggiadrie celesti N · féro i fregi ; pioveran da quella , Ouani licor di prezioso ulivo, Sul espo tuo stille di grazia. Oh come Dinanzi a Dio fra la celesti spose Bella ten vail qual ti fiori-ce intorno Avvanensa che a l'anima sorrida! Bella soi : sii pur forte. Ab se tu vinci . Dio ti farà del suo tempio colonna. Tu n'esulti, lo vaggo. E ben percoti Due volto il sacro ostel : Figlia, a che vieni? Vengo, risponde, al sacrifisio santo; Vango al Tampio di Dio, Pace vien teco? SI che ci vien ; chè in puro cor suo nido Ha Paco, a i baci con Ginstisia alterna. Santa Paco del Ciel! Misero mondo! Nueri i servi tuoi ! La vostra è guerra , Guerra infinita: d' orrid'arme armati , Sotto fallaci d'amistà sembianze . Torbidi affetti , ambisioso orgoglio , Profano amor, sete d'aver, mainati Desir , vani timor , speranse infide Vi straziano a vicenda; aere da nembi Rimescolato , o combattuto mare, Campo di venti è il vostro cor ; con turbo Turbo s'affronta, a, qual di lor trionfi, È tempesta la strada, il porto è morte. Ben è vago spettacolo giocondo Alma a Dio sacra: in region al pura Brilla no raggio seren di paradiso . Che la rivesta di purpureo lume ; Del riso de'beati aura ridente. Dormono i sensi , e il mistico dell'alma Amoroso silenzio altro non rompe Se non che il suon di teneri sospiri . Che sone appunto in quella dolce calma, Quala a liquida e limpida laguna Di seffiretto leggerissima ala Che il liscio piano versoggiando Increspa. E in testimon dalla dolcezza interna Pioron di pianto grasiose stille , Rugiada scavissima d'amore, Che disseta piatade, e la fa bella, Tal fia tosto il tuo cor : schindiam le porte, Entra in pace, o diletta : e noi compagne Frattanto nuite del merato albergo Cantiam la lodit ed il nostro inno asce Quasi profumo d'odoroso incenso, Dinanzi a lui che dell'albergo è donno, Quanto amabili mai son le tua stause, Dio di virtà ! L'anima mia si strugge Tu mi vuoi dir , su questo Legno un giorno Per desio d'abitarvi. Il cor mi balsa ,

Scuntemi un dolce tremito le membra Al ripensar. La passera solinga Il suo tetto trovò; trovò il suo nido La tenera gemente tortorella. L'are tue, l'are tue, Dio di virtude, Min Dio, mio Re, sono il mio nido e il tetto. O beato colui , cui ne l'augusta Tua magion viver lice | Feli al tuo santo Nome per d'anni interminebil corso Cantici sciogliorà : colui beato. Sopra il cui rapo il tuo soccorso piovi! Questa mondana legrimosa valle Ann lo ritiene; ei del suo cor fa scala, E ingagliardita di celeste lena Qual per gradini di virtude ei poggia; Sin che giunga a vederti, o benedetta Sionne, e a contemplar de' Numi il Nume. Dio di virtà, tu n'esandigei; ascolta, Dio di Giacobbe: o protettor lo aguardo China mi fidi tuni: mill'anni e mille Non vagliann nu sol di vissute in pace Ne le tue stanse : ah si , dispregio e scherno Del mondo, in tua magion qual servo umile Viver vogl'io, Dio del mio cor, piuttosto Che soggiornar sotto i dorati tetti Dei peccator fra morbidessa e colpa. Tu di pietà, di veritade amante, Tu di grazie dator; non fia che privi Del tuo celeste guiderdon chi calca D'innocenza le vie : colui beato . Dio di virtù, che in te ripon sua speme! Sia gloria a Dio. Che più tardar? pronunsia La sacra irrevocabile parola Aspettata del ciel ; ciascun l'intende. T' affaccia allo sportel: figlia, che chiedi? Chieggo sol questo al mio Signor, ch' ei vorlia Stringarmi a sè, che me cortese accolga Nal tampio suo: questo è il pensier che fitto Mi sta nell'alma; è volontario, e puro Il sacrifizio, nè terren consiglio Mi move a ciò ; tu mi sospingi e traggi Con la tua dolce violenza, o santa Grazia trionfatrice, ed io ti seguo. Quest'è il riposo mio , l'eleggo , il voglio , Non sia chi me ne svelga. E ben , donsella, Se di far brami ai fortanati campi De le promesse piaggie il bel tragitto, Esci da la tua terra, esci qual pria L'antico Padre de l'eletta gente, Scorda il terren natio , lascia i tuoi padri, Lascia la stirpe tua: non sbigottirtà Fragile umanità ; non ti distrugge Religion, ma ti depura e abbella. Si , tel permette il tiel , volgiti , o figlia , Col cor per poco, e col tuo interno sguardo Ne'tuoi t'affisa , e porgi lor l'estremo Memorebile addio. Madre, sul ciglio Quella stilla perche? No , non la perdi, Ti riconforta: a Dio la doni , in Dio La troverai di te più degna : in esso La trovarete e cittadina e figlia E germana e congiunta, o sempre cari

Patria, padri, fratei: che mai non penno Ferrida preci , affettuosi voti D'anima pura? a lor salvezza e pace, Più che a consiglio uman, debbon sovente Rogni e città : bella innocenza e fede Di celeste pintade apre le feuti Chiuse da colpa, e ne la man di Dio Le vicine a scoppiar folgori arresta Vendicetrici. Andran lassuso, andranno Fra quei di cento caudid'alme, e cento Anche di questa i ben distinti preghi , Vinegia eccelsa, e da tuoi lidi in bando Terran flagel di sanguinosa guerra, E squallide digiuno , e acrei spirti Che portan morte su le infeste peune E fan d'ampie città deserti e tombe. Ma qual per lei non pioreratti in seno Nembo di grazie, al ciel diletta stirpe, Onde usel questo fior di puritade? Illustre genitar, segui tranquillo Le tua belle fatiche: Iddio da l'alto Benediralle: il tuo civil consiglio, L'aurea taa lingua che dei cor s'indonna . Vigor novello acquisterà : protegge L'altisomo Signor, da cui discende Ogni governo che in giustinia ha base, Zelo e candor di cittadin verace Che a le sue mire il ben comun fa segno. Diletta madre, di tue sazge cure, De' tuoi consigli da la grata figlia Attendi il guiderdon : gradita in cielo , Riverita quaggiù, seguo sarai Di bella invidia de le madri al guardo: Trarrai placidi i giorni, e i figli tuoi, Quati rampollo di vivace ulivo , Colti da'tuoi sudor, vedrai con gioja Far a la mensa tua dolce corona. Ed sesi scorti dal timor ch' è fonte Di sapienza, d'utili dottrine E di bell'arti raccorran tesoro Onde addestrarsi a ricalear le belle Orme paterne, e raddoppiar gli esempj Di verace virtà , che vian dal cielo . Ed al ciel tende, e se di terra è figlia È sol visio abbagliante , e larva infida. Nè di voi scorderassi , avole amate , Di pietà specchi , e di costume antico , Oncet' alma eletta ; ne di te , che sei Di due nobili schiatte altero fregio. Elena egregia, onde per suo non m Che per tno merto, con le hianche penne Godrà Concordia ventilar costante La tua felice marital facella. E tn , vermosa pargoletta e cara , Che cresci ancor ne le materne stanse, Quasi secreto fiorellin gentile . E che tra poco accorrerai festesa. Palma a palma battendo al sospirato Ritorno de la madre, ed alternando Vezzi e domande, chiederai novelle Del sacro rito che non ben comprendi : Tu pur t'aliegra : di sue preci intense

Non sarai tu l' ultimo obbietto, Ancora Soura il tuo capo il gran voler del Cielo Pende unleciso; ma qualunque un giorno Destro t'attenda, o il rispettabil nome To di matrona, e il grave peso aspetti, O quel Signor che si delima e paset Fra bianchi gigli , abbia di te vagbezza, E ti travporti nei giardin celesti, Terro fioretto del medesmo stelo; Qual che tu sia , nen tradirai la speme Di te concetta, e spleudido meriggio Di mature virtù fia che succeda A'tuoi ridenti d'innocenza albori. Assai diesti a natura : addio mertali ; Già svanisce la terra ; Iddio l'appella. E a se la tragge ; ella s'immerge in lui. Silenzio; essa favella; udiam la voci, Vivi stanci d'amor. Chi di colemba Mi dà le penne, ond'io mi levi a volo E corra al mio riposo? lo fuggo, io fuggo, Corrotto mondo, il tuo tennen visco, E le false dolcerse, e i vezzi infidi. Goconda solitudine rumita Sarammi aulo : ivi il mio Dio tranquilla Attemlerò, Che mi può dar la terra? Che chieggo al Ciol, se non che te, mio Dio,

Dio del mio cuor, te mio retaggio e parte? Eterno Re, ben di sciagura è figlio

Chi da te si scompagna: i tuoi ribelli

Sino al fondo berran : da me sien Innei

L'amara tassa de la tue vendette

Si fatti orrori; a te conginnta e stretta Viver m'è dolce , o mia fidanza a gioja. O cari sensi , o benedetti accenti , O celeste armonia l Vieni a l'accordi . Spirito ereator, padre di doni, Di grazia infonditor, vieni, conforto, Cho tal sei detto, o divo Amor, perenne Face di carità , fonte di vita , Balsame spirital, dito possente De la destra paterna ; i doni tuoi In questo petto virginal riversa, L'empi di ta. Senza di ta che puote Possa mortale? Ogni consiglio è sogno Ed è sforso d'infermo ogni suo passo. Tu l'inspiri e rinfranca, e grazia adampia Quando manca natura, O di qual luco L'ara s'avilla | E qual tremor repente Scote del Tempio le colonne a gli archi! Ti sento , o divo Amor: vittima pura , Son graditi i tuoi voti; il Ciel li approva, Rinforseralli il Ciel. Qua qua compagna, Dov'é l'acqua? Recata i sacri incansi, Datemi i sacri arredi a terra a terra Profana vesti, e con le vesti al suolo Vadan mondani sensi e bassi affetti. Funesto miserabile retaggio Di colpevole padre ; ecco le spoglie Da l' uom novallo, e di novella vita, Con questo arredo nusial sarai Del convito divin chiamata a parte, E l'avversario da l'umana stirpe

Rispetterà le tue eclesti insegue, Abtu di giustisia o di zalnte. Il cinto è questo omle annodar ta devi Le mitato membra: elsia visibil segno Di quel cho stranger des voglie ribelli, E incatenar la ributante carne Che, se schieva no è, regna tiranna, Laggero erin, di femminali fronti

Lagero erin, di femminili fronti Vana vagbezza, com'io to con questo Ferro recido, qual dannosa fronda Di frattifera pianta, in cotal guisa Da questo capo sien recise tronche Le anni idee d'ogni mondano orgoglier E como il venot to tidipethe e rollve, Così agombri e disperda aura celeste Pensier che nasce e si nattria in terra!

Perudi, quosto è il mio velo io me ne neinge E lo presento a le i Vergine, a los Doude l'avesti i immeculato e pure lo te lo perge, a immeculato un giorno lo te lo perge, a immeculato un giorno Dalle tiate da l'alma j ogus uon macchia Quasi i neritati vi i rifiatte e il tiage. Vapor quella non tocchi, e fia qual valo Qual nuveletta annidia nottia Qual nuveletta annidia nottia Gritia di porteinna rugiada,

Tutta l'irriga, e il bianco seno indora. Salva, Sacra Fenice: oh come bella Sorgi dal rogo ove natura e i sensi Osasti incenerir l L'opra è compiuta, Sacro sposo de l' alme ; io t' appresente L'alunna mia : la tra divota ancelta , La sposa tua, questo à il segreto fonte ; Questo è il bell'orto, a cui pudor fa siape ; Scendine a visitarlo, i flor ne avviva, Stagiona i frutti: Il sospirato oggetto De'suoi desiri in ta ritrovi, e ad esso Forte si attenga, e fra qua dolci amplemi Si enga di gioja : il suo candor non vinca Semplicetta colomba, o non la fede Sospirosetta tortorella amante. Virtù sopra virtù scorgasi ognora Do la tua sposa germinar ne l'alma : Yegli lo spirto in lei, la carne assonni, No la tartarea insidiosa serpe

Giammai la colga di difesa sgunda.

Abbia nel cor mondezza, abbia sul labbro

Fron di modelnia, ore di retto un raggio Spelendi a dedizia, e d'orgin mal pur l'onalea. L'instruitance a si rigida, alteru L'instruitance a si rigida, alteru De merchinelli a le o pursbe, a jurgolia. La benedica l'elitino ninguilo Del morilondo, a la tramanta vone Di rettovalla o d'erfanta debenas. Ma tra, sposo diriu, di te maggeliti, del morilondo, a la tramanta vone Di rettovalla o d'erfanta debenas. Ma tra, pupo diriu, di te maggeliti, Parli di teg ta mo pensiero i giorni; Tu mo ognoja le sotti, a fe museri Il suo mopire, a le palpiti deves.

Tu enl tu le sia tutto : onda non spenza L'ardente earitate, insidia od arte, O lusinga, o minaccia, o speme, o tema, Forza, danno, ruina, e ferro, e foco Non la stolgan da te, finehè disciolta Dal peso de le membra, a te si unisca Indissolubilmente, e le sante orme Segua del puro immacolato Aguello, Degli Angeli compagna , e di tua santa Vergine Madre verginetta Ancella.

No non m'ingaooo, ei vien: superna forza Soverchia i sensi : è Dio che scende , è Dio. Ore voli bell'alma ? Addio, besta : Chi può seguirti? il tuo fattor s' appressa , Taci, Natura, e ti concentra, e adora.

#### PRONEA

COMPONIMENTO EFECO.

Quar improvviso armonico bisbiglio Erra per la mia selva? E quale ascolto Voce da lungi mormorar, Meronte? Chi sei? che vnoi? . . . Sl ti conosco , am Cantor di Cona : o mia delizia un tempo, E vanto mio: troppo t'intendo: all'arpa Richiami tu la fiacea mano. Ah taoi . Parti, mi svegli invan: solo al cordoglio, Non al canto m'inviti. Assai m'attrista Questo ingrato silenzio. Ahi che me stem Più non ritrovo in me; molt'è che lento Il padre irrefrenabile degli anni Calca l'orme sull'alme, e rode, e passa E qualch'ours di me seco si porta. Tarde le diansi immagini vivaci Ginngono e smorte, e all'inflacchito spirto A merso il ventilar cadon le penne. La ricca vena de' miei suoni usati Non dà che stille ; e sol talor confondo Ne'snoni miei gli armoniosi sgorghi D'altri Cantori, inaridita fronte, Che da non suoi lisor cerca ristoro.

Grave ed acerba ricordansa è sempre Vigor perduto: ma più cruccio ed onta Se manca al maggior uopo. E qual più grande Esser potría? qual mai soggetto in terra. Più degno d'ipondar d'Ascree faville Del canto animatrici? Invide stelle p Perchè sorbaste alla mia tarda etade Lo stupor d'ogni età , l'ultime prove Della posta del braccio e della mente? Regni spersi e nascenti, anno che abbraci Secoli di velor, chiusa in un solo De'Semidei la schiatta. . . Ahi che la stessa Folia d'alti prodigj accalea e preme L'angusta mente, e l'ondeggiante piena Di miste idee che nel pensier s'aggorga , Fassi a sò stessa , ed alla lingua inciam E ristagna su i labbri. O sommo, o solo Imperator di popoli e regnanti,

Cui dio vinta la Gloria i dritti suoi. Tu centro a'miei pensier, tu sul mio spirto Grandeggi ognor , tu mi ribolli in core , Tu mi splendi nell' alma z a te d'intorno Dell'esausta mia Musa i scarsi avansi Erran tuttor; ma troppo, ab troppo eccede Tutta la possa del mortale ingegno Il tuo Genio immortal: lottai sens'onta Col Captor di Fiogal, con quel d'Achille ; Non reggo at nome tuo. To stesso a un tempe Mi solleri e deprimi , infiammi o agghiacci Di trasporte e paver, commesso, iocerto Stendo all' arpa la man ; l'arpa tremanto Non trova suono: alia Meonia tromba Le labbra accosto, e d'intuonar m'attento Narozzon ; di tanto nome al suono

Scoppia la tromba, e va spezzata al suolo. Perdona, Unico Eroe, posso adorarti . Esaltarti non posso. E che mai dirzi Non indegno di te? qual core ardisce La tna gloria affrontar? Noo tocchi il carro Del Sol Fetonte, o l'Eridao paventi. Pure i suoi raggi il portator del giorno Depose iznanzi al figlio, ond'egli illeso V affissasse lo sguardo; i raggi tuoi Tn accresci ognora, e gl'incantati gruardi Della schiatta mortal di nuovo inondi Abbagliante splendor : pari a to sempre . empre di te maggior , te stesso incalsi Con gara di trionfi: il mondo e'l tempo S'empion di ta; per le tue gesta il Sole Percorre il cerchio in cui l'anno s'arvolce . E scambia co'tuoi segni i segni suoi. O tu, qual che tu sia, (ch' uomo non poss

Altre dirti non oso) o di portenti Artefice sovran , portento ignoto , Soffri che a te Meronte offra un tributo . Non vil , nè forse di valore ignado , Un silensio che pensa, e un coe che grida NAPOLEON

Coal dicea, ma ingombro D'Idol al grande , mentre cupo e mnto Più sempre o più ne'miei pensier m'immergo, Trovemi alfin sciolto dai sensi ; e colto Da mistico sopore esser mi parve Tratto alle falde dell' eterea chiostra Sede immortal delle Sostanze eterne , Che son raggi alla mente, e nuhe al senso.

E già perena anna di ciel distese Sulle mie eiglia la limosa nebbia , Per eni si victa dei terreni al guardo D'accostarsi ai celesti; e vidi espresso Ciò che più volte m'adombrai nell'alma Coll'acceso pensier. - Dal fondo estremo Della rocca del cielo in aureo soglio Trasparve a me l'onniveggente angusto Sir delle cose : in sulla fronte avvolto Di tenebre e di luce intesto velo Lo cede e'l mostra alternamente: a destra Colla severa rquilibreta lance Gli sta Giustinia , ed ha Pietade a manca ,

Alla cui man la folgore tremenda

Sembra che accordi a custodiria. Infitta A'piè del soglio che erollar non temo Discende indissolubile catena Dell'orbe aunodatrice : affisse a questa Vanno da un gruppo pensolanti errando Le acella degli eventi : ad esse intorno Arte, Fortuna, Error, Desiri e Voti Si trevagliano a gara, onde a sè trarne Or uno or altro; ma disciorre il nodo Che tutti avvince è vana cura. Ai lati Seorgo del regal seggio na doppio vaso Ove indistinte d'uniforme aspetto Di beni e mali l'un nell'altre avvolti Stan due gran masse: il sommo Sir vi stende L'eterna destra , e li riversa in terra Variemente frammisti : a corli intenta Concieca man, con eieco studio accorre Delle Cause minor la turba errante. Che moto he dalla prima. Essa, sol casa Tutto sa; tutto fa; vuole o permette; Altro al mondo non è: Poter sovrano

Segna i voleri, Umanità gli assensi. Ma già s'addensa il sacro velo, e toglie Agli occhi miei dell'ineffabil vista Il beanto spettacolo: io mi resto Di rivereoza e di stupor mal certo Qual io mi sia, se pur mi sia. Ma lenta Di dolcezza atteggiata e di conforto Mi si affaccia uoa Diva: ha nei sembianti Placida maestà ; vigile a cerchio Gira lo aguardo ; imperiosa verga Tien nella destra, colla manca impugna Aureo, sottile, revolubil filo, Che serpeggiando inosservato avvolti Tragge o guida a sua voglia eventi e cori. Quattro donzelle luminose accanto Stan della Diva : hanno diserse spoglie, Gemelle forme : dail'un volto all'altro Passa a vicenda e disfavilla un raggio. Che discende nell'anima, e vi desta Puro foco di cielo, A quella vista Uo subitano fremito di gioja Tutto mi scosso il cor ; chè pure ignoti Non mi parean quei volti, o mi credca Già scorto averle volteggiarmi intorno Nelle feconde immaginose celle, Ove quel ch' arde in cor vive e si pinge,

On the Disk amaginer side of places, or the control of the theory of the

Bello a Ben, Retto e Ver: la Mente Eterna Note di sè le si vagheggia, e lascia Scapparne un'ombra ad improntar glispirtà De Saggi e degli Eroi, perch'abbia il mondo D'alte virtudi non comuni esempi.

Servo fedal, che a noi fermo serbasti Fra tante ombre , dabbieme, insidie e crolli Lo spirto e'l cor, deguo ben sei ch'io stessa A te disveli il magistero e l'arte Dell'opra mia più memoranda. Il mondo Senta da te con quai consigli occulti Il divino saper tutti costrinso Dal male i Genj e le Potenze inferne Sonra sè stesse ad innalsar quel trono Che schiacciarle dovea ; come converse Furore in senno, e con la guerra istessa Il mostro abbominevole di guerra Nel suo sangue affogò per dare ai regni Novo spirto vital. - Misera e ingrata Progenie della terra, ah cessa omai D'accagionar de'tnoi disastri il Cielo, E contro me quati amonnata e lenta Scagliar onte e querele. Ogni tno danne È degli errori tuoi , delle tue colpe Fruito spontaneo o provocata pena-Libero spirto entro sensibil salma È il retaggio dell'uom nel cerchio in

Dell'infinita mondial corona;
Onde la deura dell'Artina eterno
L'ampio univerno dei virenti annoda;
E tempre de rose qualitati e deni
Guinda del della della

Ma d'ogni atto dell'alme arbitro e donn Sta libero voler : da lui divisi , Foran visio e virtu moti, non opre; E pena e guiderdon, gloria e vergogna Vuoti suoni, non più. Che al bene istesso Si costringa il mortal, che il mal si spenza Legge eterna nol vuol, vuol che si freni Con senno ed arte, o si combatta e vinca Con le forze dell'alma. E assai bastanti Dielle Natura all'uom: guai se le scorda, O le spregia, o le guasta, e più se volge In suo danno e del ben quei doni istessi Ch'ebbe a schermo dal ciel. Pere in sua colps Chi la colpe adorò: mirabil arte Del Re del giusto, che nel fallo istess Il gastigo innestò; legga tremenda Che non privati sol, cittadi e regni Ad eccidio feral trasse e disciolse.

Se non che pur talor provido selo Di celeste hontade accorre a scampo Del desolato mondo, e per occulte Non prevvedute vie coi germi lateasi Dell' abborrito mal prepara un frutto Di noovo ben, che sia largo ristoro Di volote sciagure. - O Francia , o nome , Che tutta or di tue glorie empi la terra Come d'orror l'empiesti , all' nniverso Sarai perenne memoranda prova D' immancabile ver. No, la funesta E la del par tua luminosa istoria Non son opre di terra: una sua parte La si arroga l'Averno, e l'altra il Cielo. Offeso ei t'obbliò , peristi : invia Narozzon, sei salva : egli ti rende Pietà . senno, virtà . grandezza . e regno : Tu sei tutto per lui Chinati , e teco Chinin la fronte popoli a regnanti, E la terra ammotita in esso adori Il Campion di Pronon, l'eletto in cielo L'atade a rinnovar. Credete, o stolti, Caso non è, non è fortune o fato, Sorni d'inferme o traviate menti, Quel corso d'ineffabili prodigi Che stordisce ragion. Quell'Un Sovrano Vuole ed è, volle e fn, vorrà, fia sempe Del suo pensier, della sua scolta è frutto Si nnovo Eroe : chi tal fu mai? chi'l fora? Cieco concorso di terreni germi A ciò non basta : aura d'eterca forsa

Scese dall'alto, e'I sue vigor v'infuse. Pronea nudrillo a gran diseguo, e tutte In lui raccolse le sirtudi e forse Di spirto e cor, rhe ad or ad or disperse Nella folla di secoli e di genti, E divise tra lor furono ai regni Di salvezza e di gloria, e che neglette In più rei tempi dall'iodegna tarra Ricovrarono al ciel : senso profondo Di vero ben, che l' universo abbraccia Col pensiero e coi voti a alma che s'alsa Sul volgo degli affetti, e il sè non cu Ma sè tutta alla patria; al mondo, al ciel Nata si sente, e in tal pensier s'abbella : Instancabile ardor, fermezza invitta, Che a travagli, a disagi, a rischi, a morte Sorride altera ove virtà l'appella : Provida andacia , e scorto sanno , e vasta Repida mente, rhe d'un' ardua impresa Tutta afferre la mole, e i dubli eventi Previou sugace , o col saper fa servi Priache col braccio : e quante arti d'ingegn Di senno e di valor possono eterno Fondar di pace e di virtude il regno Tal io lo erebbi , e lo formai presaga

Por serbarto al graiod' topo. E già son langi Erano i tempi d'abbomine i pere. Chè enclamente propagati e para. Nella florente per inquesi el arti Gallica terre ivan arquetot i gerni D' non pette femi al altre fecenda. Non più veu più fiannete. O rimembranza Terre e più fiannete. O rimembranza Terra del pere de la considera del pere. Serbala, e Prancia, e da le sirvutto il mondo,

Più che eli effetti , la carion paventi Di tne magure. - Il Regnator d'Averno, Che per far onta al Name all'uom fa guerra, Trovò nuova, impensata, e sopra ogu'altra Mortale insidia ; avvelenar la fonte Stessa dal vero, adulterar la mente, E racion traviar, L'Orgoglio, antico Padre del mal, suo messo, invase l'alme Di lor che ambiano di Sofia col nome L'impere del saper, L'umane spirte Sedotto e sedottor, gonfio di taota Conquisto sue, nulla più vide in terra Pria che se sopra se. Superbo e stolto , Che per sè stesso idoletrar, sè stesso Sportiar sofferse di quel fregio eletto Che più grande lo fa : sconobbe il dono Di qual soffio ineffabile superno , Che sul vivente e sul mortal l'ionalea . E solo il rende possessor d'un'alma, Che in sè medesima si ripiega e pasce , Pensa, e membra, e presente, e scerlie, e vuole. E al ciel l'accesta, e la miglior sua vita Sol coll'innata suo certessa accerta. Tai pregi e tanti per insano orgoglio L'ingrato fastidl : più bel gli parve Dirsi schiavo al destin, gioco dal caso, Bruto di lingue e mano i e menò vempo D'esser terra non altro , o sogno , e nulla : Venefiche follie, che apriro il varco A inauditi delirj. I Sofi insani , Novi Giganti di sfrenato orgoglio, Tutto il ciclo affrontir: nè me soltanto, No i mioor Numi, che ministri e figli Son del gran Re, ma lui, lui stemo (o me tro D'empiessa e di furor! ), l'Uno, l'Eterno, Per cui cenno ba Natura e moto e vita . Ch'è sol perch'è, perch'è sol egli è tatto, Voller tolto di seggio, a dirlo osaro Voce non coss , di terror fantarma , Blusion d'errore, idol di frode, Larra che nu soffio di ragion dilegna : Ε l'immensa ineffabile testura Di messi e fini , a gl'infiniti acco Di quell'alta armonia che mondo è detta E suone d'ogni parte ordine e Nume , Sognar fortnita rigultanza, e tarda D'erranti corpi, o immensa massa eterna Di cicebe forze, che sè stessa ignora, E ragion che a lei manca all'uomo imparte. losania detestabile ; che tutti Del bene i germi inaridiree, e svelta Dalla radice in cui germoglia e vive Spegue virtà , l'interne voci affoga , Gresce al tristo baldansa, il giusto spoglia Di conforto e di speme, e a frode e forza Lascia in preda la vita. - E già eroscenti Con più baldansa, e fatti alteri e forti Da lingue audaci , e da sfrenete penne I rei principj trascorrean securi Libero campo ; are , delubri e riti Foren gioco ed obbrobrio. Oltre le nubi Per l'aria inorridita alakrai al ciclo

Le voes d'empietà. Fremero i Aumi , E la diva Giustinia il gran Tonante Le sue vindici folgori tremende Spingers ad impugnar: ma in sè raccolto, E di parata maestà composto , L'altu do'cieli Imperador, no, diese , Deeno non è che a lui punir m'abbassi L'insetto reu : pena condegna attenda ; Ma da se l'abbia, io non mi scuoto, e'l soffro. Ei mi ricusa, io l'abbandono; ei resti Di se steno in balia : conosca il mondo Quel ch'è l'uem senza me. Chinò le ciglia Imperiose, e dall'infetta terra Ritorse il guardo proveggente, a'l braccio Conservator, Di quel grand'esto il senso Natura intese ; un tremito profondo Score la Gallia , e rintronar le sfere.

Del sommo Nume all'abbandone a un tratto Totti del Male : tenebresi Spirti Sul Franco suol si riversaro, e prese Spoglie e sembianse di quo' Genj amici E eustodi dell'uom, che all'alto cenno Quinei fuggirsi , con mentiti accenti , Nalie, prestigj, ed abbaglianti aspetti Di non pensato bene , anco i più saggi Non ch' altro affascinar. Foco di lingua, Fantasmi di ragion , larve di salo , Mentir senno o virtà : discordio ardenti Fur gara di giovar ; furori insani Santo di patria amor : pera , s'è d'uopo , Nelle cadenti sue logore forme , E rinnovata, luminosa e grande Per noi rinasca; ardir, liberi sensi, Lumi e fermezza, Imperioso Orgoglio, Cho foa sonar per cento bocche il nome Di supposta Sofia, quanto di sacro Secoli e genti rispettaro, a quauto Scolpl Natura in cor dell'nom, proscrisse Quai fole e frodi 1 di memoria i fasti , E di canuta esperienza il senno Fur nulla innanzi a lui : sol uno ei disse Licenza a libertà , tiranni e regi , Ordine e servitù. Di se stesso ebbro , Che non osò, che non sognò? quai mostri Di politici aborti I Idre regnanti Con mille testo di sanguigna bocca , Navi senza govorno, o senza base Costrutte moli , e in un Cacese alterno Mondi d'un giorno architettati a infranti-

Ma nos offerse di estaris i lango L'empia tinda Averala jetubi adegona Le non nes spoglis, e nel suo cercado lumo Noda si rirido i nenda i spettri 1 Odio. Livor, V endetta, Orgajio, ingonda tota di estario per apparata anticata Le Filirio dal delitito. A gonesi in menso La Filirio dal delitito. A gonesi in menso La Filirio dal delitito. A gonesi in menso La Filirio dal delitito. A gonesi in menso Nazargo la vaspe incondizirio, e i signit, billa gran tota cercibile como a, Petro ori erratica i dali patria su momo Corre a sbranarla, o libertà gridando Forma d'immensa tirannia l'impero. Quanto è hen vuolsi spento; onore e fede, Senso uman, grato cor, pietà, natura, Tutto è ribella ; un solo affetto è santo . Faror di patria ; sanguinosi rivi Ne placan l'are con perenne corso. Sacra voce è Terror : di tigri un bosco Fatta è d'Europa le più nobil parte ; Strage e strage s'intreccia : O tempi, o giornil Quante vittime a quail . . . lagrime amare Versir dall'alto sul cognato sangue Innocensa e Bontà ; dolente grido Tutta scorse le terra , e mandar solo Le spelonche d'Averno urli di gioja. Ma desolato tra vergogna e doglia

Di Francia il Genio, che all'inferne squadre Mal resister potè, sottrasse il guardo Da tanti errori, e rifuggito al Cialo, Umile in atto del Tonante al soglio Prostrossi, e favallò : Sovran del mondo, Che fia di me? del popol mio? del regno? Si grande e forte e rispettato e chiaro Per opre ed arti, e pria si fido el Cielo Perir dorrà? contro i nemici invitta Cadrà la Francia per la man dei figli Con rei macolli e con discordie etroci ? T'offese, è ver, ma sei pietoso; eh basti : Placa alfin l'ira tua. Taci, rispose Severo il Re del Tutto i ira non cepe In cor del Sommo : è sapienza ercane Quanto voglio, permette, accordo, e soffro Me no la turba rea , sè stama offese , E di sè trionfò ; l'alma da' giusti Scherni gli acciari suoi ; tolta da morte A una vita poggior, fra giusti ottiene Compenso tal ch'ogni lor pena avansa, Empie dottrine e sfrenatezza andace Far sordamente vecillare il soglio D'improvida bontade : impeto insa Schiacciò soglio, governo, ordine e s Doppia, profonda, luttiose scole Di popoli e di re. La cieca gente Volle libera il mal: libera torni Al retto, al ciolo, al ben : da lui l'implori Che vuol derlo, e che sa; n'ettendo il punto Non lo prevengo : allor pictoso e padre Mi troverà. Ma tu spera o paventa ; Pende sul popol tuo, sulla sue sorte Alto e dubbio destin , salvezza o scempio , Ruina immensa irreparande, o nova D'alte grandezza e d'ogni ben corone. N'è presto il messo s'imprevedata aita Celato Eroe ( perchè sia chiara e certa L'opra del cielo ) a ristorar le piagbe Che della Francia in sen fêro i suci figli , Ha pronto il braccio e'l cor. Vedrà la terr Onel che sia l'nom quando lo regge il Nume. Ma dol Nume il favor procaccin solo Pietà, senno, virtà. - Parti men tristo Di Francia il Genio, Più sereno il Padre Rivolto e me , Promea , disse , m'intendi ;

Noti ti sono i miei disegni; à tempo Che la lor vasta indissolnbil tela Per te s'ordisca. . . L'avversario antico Di scior fa prove gli elementi e il ocuso Del composto civil ; vegga , e na frema , Tutti i sforzi del mal farsi strumenti Della sconfitta sua. Lento 1 ma certo 2 E più sicuro e luminoso e pieno Il trionfo sarà. Colla tua scorta Di tanti error dall'intralciata selva Esca la Francia , apra le luci al vero , Senta i suoi falli , e volontaria abborra Gl'idoli seduttori ( arte di cielo Cangiare i cor senza far forza al dritta D'innata libertà. ) Da quell'istante Quanto colmo di ben la Francia, e quanto L'Europa attenda, il sai. Dell'alta impresa Tu già formasti il condottier : s'accesti Di tant'opra al preludio: invitto il porti Al segno estremo di terrena gloria Valore estremo ; essa apriragli il varco Alla più granda a cui s'applauda in cielo, La gloria di salvar : segna or securo L'aparta streda ; in lui la Francia il Duce D' aver sol ereda, e trovi il Prence e'l Padre. Tu vanne a lui .- Scendo non viste , e appresso Fommi al Campion. Molto ere già che seco Stava ei romito, e in alte cure avvolto Gemea, fremea nel suo gran ror mirendo I domestici guai : Patria infelice, Dicea tra sè, chi ti trarrà da questo Abisso di sciagure , ove t'immerse Cieco furore e incanto selo ? Ob sempre Misera umanità, sedotta, oppressa, Preda d'affatti reil misere genti Seoza governe, o senza freno! Ah dunque Non avrà mai sopra i mortali impero Ragion , pace , e dover? perché si rado Veggonsi uniti in ermonia copcorde Libertado e virtu , saggezza e regno, Forsa di mante e retto core? O Francia Fia dacque solo in danno tuo converso Tanto tesor di spirto e tanta possa Di coraggio e valor?.... Che fo ? che penso ? Come giovarti ? a qual dovroi votarmi Di tante parti , in cui cercar sol puossi Qual sia mon saggia, o più funesta?.. Inerte Sterommi e lento a risguardar dappresso L'eccidio tno? Puris civil ti strazia, E ferro ostile : ah contro questo almeno Alzar mi lice a tua difesa il braccio. Si, dugnerò, ma per qual causa l..e deggio?... Che val? son cittadino ; inferma, errante, Pur mi sci madre, e rispettar m' è forza Aoco l'insanie tue .- Si , dai nemici Ti farò salva; ob potres' io del paro Salvarti aoche da te , renderti ai Numi , A Concordia, o Ragion! potesti l., als force,,, Qual novo ardorl... che eltera spemelo Cielo, M'inspiri tu ?-No non t'inganui, io dissi, E gli apparvi in an lampo, il Ciel t'inspira, Pronea son io, guà tua nutrice: io prima

Ti formai, ti vegbai, ti trassi illeso Fra delitti e perigli. Alto destino Non mai deto a' mortali a te si serbe, E occulto si mature. Al Ciel son grati I voti tuci , paghi saran , confida , E lo saran per te. Scorto dal Nume Petrai più che non pensi ; arbitro in terra Sarai del bene, e qual sia 'l ver t' è noto ; Fondar to I puoi, no alle tue man commenzo Mancar potría sensa tna colpa. Immensa Na fia la gloria ; ma comprarla è d'nopo Con aspre gnerro, e con travagli estremi. Prezzo minor. De'tuoi trionfi il corso D'oggi comincia o non ben tnoi , chè mezzi Son questi el fine, e a' tuoi più veri e grandi T'aprono il campo. Or per l'eperta strada Secure avanza e alla tue mata intento. Servi la patria ancor che serva, a vinci I moi nemici, poiche ancor si noma Nemici e patria e non fratelli e mondo. Cogli il ben che pur s'offre, e il meglio attendi Che si prepara: ma comprimi , o prode , Gli alti tuoi sensi ; ah tra i furenti è colpa Indizio di ragione, e il graode oggetto Troncar potrie. Cieco mortale, o forza Per la via dell'error conducti al vero ! Il tuo valore, i falli altrui, gli eventi Saran guida a' tuoi passi, Al ciel t'affida; Teco sarò, mi revedrai; dall'alto Si veglia sopra te .-- Muto io mi stava . Sensa respiro, e con immote eiglia Tutti ad accor cupidamente i sensi Delle mia Dive. Ella arrestossi. Udisti, Disse, mio fido: or già conosci appieno L'origin prime, e le eagioni ercane, Che alla doppia di fatti opposta scena Dier moto e corso, e redi in ambe impressa La condotta del Ciel. Trascorri or meco Le cime degli eventi, e vedrai come Nal tessuto del mal serpendo occulto Va di Pronea l'impercettibil filo, Che trae per man del suo Campion le terra Alla meta del ben. Gli elti consigli Del Rottor delle cose essi sol ponno Spiegar i grandi, e alla terreca istoria Novi portenti, e de portenti il sommo NAPOLEON: che non riversa il Numo Sopra un mortale in così larga piena Mezzi di tanto onnipossente effetto Sol perch'egli abbia la delizia o'l vante Di spegner genti e tramutar corone , E coglier glorie insanguinata o trista : Ma si perchè di violenza sudace E d'orgoglio inflessibile trionfi Con giusta forsa, e sie ministro e Duce D'elta ed almondo salutare impresa, Meditata nel Cielo, e del Ciel degna.

Con teli ampiej luminoso apparve Nel sampo doll'onor l'Eroe , di cui Presagbi forse ed adombrati esempj Lasciar simboleggiando i vati Achivi

Nel loro Alcide : elle del nostro ancora Nei veraci predigi ostervi e ammiri Spenta l'Idra settemplice nel sangua Ricullulanto , e Gerion triforme , Cerhero in ceppi, e sestenuto il mendi Ali al piè, foco al ror, lampi di spirto, Fulmineo braccio, creator, fecondo Fellico genio, a cui l'arte non ginnga Di dettato saper , sempre al suo fianco Fida Vittoria , e dell' Eroe sui passi Stampata ad orme di trofei la tarra, Mostrano aperto che valor si navo, E si costante di trionfi intreccio Senza Cielo non è. L'Italia sciolta Io due corni di Sol da' ceppi antichi Di fondato poter, con cinque volta Spersa la cinque rinnovata e forte Oste nemica; l'animoso volo Fin là sul Nilo a spaventar sull' Indo I a rival della patria, e nn vasto regno Tolto ai rapaci a stapidi tiranni, Entro spazio minor di quel ebe pecas Scorrerlo il pellegrin , trionfi immensi A un Eroe d'altra atà, furo al mio Duce Preludj sol d' altro maggior trionfo Caro al Cielo, alla patria, al mondo, al retto, Centro da' miai ponsier .- Smarrita, inerme, Al partir dell'Eroe, sentia la Francia Tutti i suoi mali rinerudir. Virtudo Spenta era già, spensesi allor pur auco Onor, vergogna, orgoglio stesso. I vili Suoi condottieri alla lor preda intenti Feron merce la patria: in fuga tolti I moi vemilli , di Indibrio segno Reso il Gallico nome, e per suo scorno Rimessa Italia sotto il gingo antico; Are e costumi calpostati e fedo ; Fatta scherno virtu, gloria il delitto, Vergogna fnor, dentro rapine e morti, E coraggio ai misfatti.-Ob noi dolenti l Gemea coi saggi l'innocente turba . Onando avran fine i nostri affanni? aita, Pietoso Ciel: pera la schiatta indagna, Che e'inganno, che ci stacco dai Numi, Ci fe' ardita all'insanie. Or ecco I frutti Della beante libertade: ab sorga Chi ce ne sciolga, a ci ridoni al rogno Di pace e di zirtù. Vana speranza! Chi potria tanto , o chi n'e degno? Ab dore , Dove sei Bonapagya? Eroe verace ; Tu 'l pnoi solo col ciel .- Pietosa il Nume Del ravveduto popolo dolente Gradl le voci, a i voti accolse. lo ratta Volo eva il Grande coll' Enropa in core Stringea con man d'Asia la sorte ; e vieni. Dissi, la patria è in gran cimento, e grida Narozron ; Prones t'è scorta , obblia Conquisti a gloria; al tun gran core, al braccio Mancar può mai? Gloria sublime e sacra, Cheogn' altra abbraccia, e d'ogni ben fia fonts T'invita; andiam, ginngi impensato ai tristi

Forse è fatal .- Foco di patria ardente Tutto invada l'Eroe ; batta a gran colpi X Il maschio petto : già la nave ei calca Del peso altera ; il gran tragitto io d'alto Gnardo e regro gelosa : a destra a manea Formann l'onde no doppie areo spumoto Quari a trionfo: nuirion i venti Spingon la prora ; nn nehnloso velo, Prodigio di Pronoa, cela, qual preda! Ai cupidi Britanni a illeso il manda Sul Gallico terreno. Accorre e plaude Meravigliando il popolo, ma trema La turba rea : come ? a che viou ? che pensa? Speme o timor divida i cori. Il prode , Delle civiche schiere aletto a Duce, Per cenna da mirliori entra là dove Sedea Discordia in quiniforme aspetto Frema in mirarlo, a si scolora in volto L'infatto stuol : grida , minacce , e , cielo ! Un sarrilogo acciar... Stenda qual lampo Pronea la man ; l'Eroe sogguarda , a passa Securo e fermo, a volto in giro il guardo Manda voci d'Eroe: Patria tradita, Qual ti lasciai , qual ti ritrovo le dove , Bor'e la gloria, le ricchezze, e l'arme, E la pace impensata? Italia alfine, Italia ov'e, mio caro acquisto? Sparve. Tutto è perduto, ansi cambiato a prezzo Di brutture ed'obbrobrio. Ab perciò danque Portò meco la Francia a stranj regni La vita, a l'arti, a di sue glorie il grido, E il terror de nemiei , onde poi fosse Da'suoi corrotti condottieri indegni Divorata le viscere, lezzosa Di reo costume, a in novo abisto immersa Di discordia a di guai? Fine una volta : Cessi il regno de'tristi , è tempo. O padri , (Parlo ai sani , ai veggenti) al vento spari Sia nn vano foglio, non v'alibagli un nome Velo a perfidia , e di furor pretasto. Dar acconcio alla patria util governo Sia vostro vanto : a ma d'esserle scudo Affidaste l'onor; ne sente il peso-E 'l sosterrò : voglio la legge , il dritto , E la calma, o l'onor: tremi l'endace; Voglio, sarà: su questo cor lo giuro, Ara di patrio selo: ite profani, Non macchiate i miei aguerdi.-Un tuon cele Faron tai voci , andò sfasciato a terra (ste Il mostro quinicipita, Saccede Più nobil forma, che rimembra almer Eroici fasti ; e qual però potea Comporsi allor da nabulosi spirti, Che dal bnjo al barlume escon mal fermi Pria che alla luce, Al Consolar Governo S'assidan tro: chi fa'la patria salva , Troppo è dover , segga primiero ( è pri Chi secondo non ha ? Mal canti, al Solo S'agginngon faci? ) Rispettoso e grato Accordie il Duce il patrio don, quel dor Ch'esser potea dritto indiviso ( al granda Terror, conforto ai buoni oppressi ; indugio ; Sommo regno è giovar). Per tal sentiero

Pronea lo guida all'inseusibil mata
D'onor supremo, a incontrastato a fermo.
Ché compresso o sorpreso crore diletto
Cor a e risorgo, ma spontauea in calma
Ragion lo stempres, e di virtuda in faccia
Si sreglia il senno, e si ripurga il core.
Immacoleta salutar rirolta
D'unico essempio, an rendatta ed ice.

D'unico esempio, nè vendatta ed ire Ti profano, ne ti bruttasti in sungua. Novo di beni interminabil corso Mosse da te. Carea di piaghe e sossa Stava già Francia per cader disciolta Vittima di sè stessa: accorre il Primo, Le man le stonda : e me t'attieni, a sorgi : Son tuo, disse, son io. Sorse e rivisse, Rifieri, ringrandi, tornar la forsa, La virtuda, a l'onor, Già senta infranti, E fatti polva da fulmineo colpo , L'Itala donna i suoi vetusti coppi Cadersi al piè: chinăr le fronti a un punto Dodici roccha, a lo ferrete chiostra Dischiuse al vincitor cessero a un'ora Le conquiste d'un anno: in man si spegno Della Furia civil l'ocrida face Rivampeggiante ; il fiel degli odi, e il tesco Di geloso livor, stemprasi all'arti Di sagace bontà, nei cor rinasce La fiducia a l'ernor i tornano al seno Delle languenti devolate madri Gli esuli figli, i palpitanti sposi r Ha pietade l'arror, pena il delitto, Compenso il danno; e da'mortali ei voti Apresi al ciel per ogni strada il varco ; Recne norme e costume ; alfin per opra Del maggior degli Eroi grata respire La travagliata Europe anna di pace. Tanta luce di genio e taota massa Di benefiche forse espugna appieno Le ritrose durerse, e sgombra i veni Sogni d'ioformi , e la passata lagre Fomiti di furor. Pogno solenne Di grato cor deegli le patria; a tale Che più stringalo a sè. Troppo disdice Onor ristretto de confini e tempi A chi col merto ogni confin trazcende, Ne solfre il paragon : supremo e solo Regga, a perpetno, e, se potesse, atarnu; Sia talo almen nalle sue schietta; ed abbia Pompa pari all'incarco; e scoppi alfine L'augusto nome, Imperator sia dettn Quel per cui tutto vivo il Franco Impero , E che all' impero basteria del mondo.

Prodiçion setla, mine, ignate Allo grati, all' chi, figli di jinno, Libero, cerio, universal consumo D'un infinito popolo discrete D'affetti o di pensier, d'orgetti e fini, Di è cido a tomace. Al certo espressa Di Proses l'erti, e dell'Etorno il reglio chi non cervina 71 in tutta l'alma il senta Il Magno Augusto, e a far omaggia al cielo Di tanto dono versia al tempo, è tutti In riverente maestà raccolto Mande voci di prego. - O santa, esclama, Caouta Fà , che dal Romnleo elivo I tuoi vetusti oracoli diffondi Per tanto mondo, o tu, conforto o speme Dell' erra nmanità , madre e maestra Di quanto è ben , che di cittadi o genti Vegli custode, a cho del Franco regno Alla culla assistesti , ah torna amice Al popel tuo, che tal fu sempre: obblia Gli atri giorni di tenebra , che sparso Cieca ebbressa d'orgoglio. Egli ti giura Puro sulto a fedel: gli omaggi, i voti, E i sospiri doll'alma e le speranse Fieno a ta volti ; i tuoi calesti datti, Affatto soccorrevole spiranti, Fien saeri ai nostri cor. Proteggi il regno Che a ta rinasca, e in egni petto infondi La tua delce pietà : segua il tuo spirto, Soffra gli erranti : è tuo ribelle il selo Che ti fa cruda: al cor mi parli, il sento; No vittime pon vnoi. Scese dall'alto A tai voei la Diva ; I voti accolso Del diletta Regnante, e nelle spoglie Del sommo Vata in sull'eugusta froete Con sacra man l'imperie! corone Calcò tre volte ; alto ribrezzo e dolce Scosse ogni core, e inumidi la ciglia Del popol fido ; o dall'eterra chiostra Per tutto il regno inimitabil voco Sono, Gloria all'Eletto, al Ginsto, al Grande, Al Saggio, al Pio; nelciel confidi; e sia Name dei Re . com' in son Re de' Nami.

Rem al cialo, all'impero, a gloria, a pare, Retta da un grande che congiunge o avanue I dne grandi suol Re, Carlo ed Enrico, L'avvanturosa Francia a sè traca Do' regni emuli suoi gl'invidi squardi. Ma più nobila invidia a Italia in petto Bolle, ne se n' ascondo, ( amico lume Di cielo inspirator) chè volta all'alto Liberator che stanne e guardia, n, diese Vindice mio, se son tua palma, e primo Dritto del tuo valor, perchè non anco Tutta mi stringi e te? Lo so, lasciarmi Di me stessa in balia fu nobil colpa Del tuo gran cor, che l'ombra stessa abb D'arrogatn poter : ma non mi festi Libera tn , perchè inesperta , informe , Nè ancor ben una, d'invasor novello Preda ritorni, o a ricorder m'esponga Le infande miserevoli memorie Di mie civiche gare : ahl tu previeni Gli altrui colpi , ed i miei: felice appiene Saro se appiene tna ; tn sol puoi darmi Salvezso e gloria , e libertade e regno: Preno è'l tuo, non catena, il bramo, il chieg-Paci rifintarmi | No, sereno in volto Rispose il Ra dei Grandi, ornor tu fosti Alto pensier della mie gloria: elzarti Dal basso steto, e richiamarti al prisco Splendor di tne virtù , libera farti

Verace nobiltà, che altrui sorrasta

D'onor suo, non dagli avi, e maggioranzo

Da strani insulti , e da soccora infidi , Donna di te, d'un corpo sol, d'un'alma. Fu min voto: l'ottenni. Or del tuo meglio Gindice hai srelto il tuo destini qual brami M'offro tuo Re, nome ad entrambi sacro, E d'alterno dover. Ferrea corona , Redai del magno Carlo; ella ti mostri Che non inerzia, non mollegas e sonno, Ma lotte di virto , travagli , e sforzi Fan la vita dei regni: a te son guida, Seconda il Ra, l'avrai tu padre. - E tale Tosto il senti, che indubitabil pegno Del suo affetto paterno a lei concesse , Delle sue cure e del suo selo erede . Il figlio del suo cor, la nubil scelta Della sua mente, in rui favor Natura Cesse tutti a Virtule i dritti suoi ; L'inclute Eugrano, rhe rresciute a fiance Del magno Duce , infra gli esempje l'acti Di quanto in terra è di sublime , attrasse Tutta in suo ror la luminosa impronta Delle patrie virtudi, e ne rimanda L'imago asperso del color gantilo D'umanità , come purpures nube Tempra del Sol l'imperioso lume, Perché illeso il vagheggi occhio terreno. Ne basto al padre un tanto don; colmarlo Volle agli appieno, e far felice a un punto Italia, a'l figlio : chè a compagna elesse Delle sue rure e degli affetti suoi Donna eni redo ugual videsi in terra, Verace Auguste, a cui sfavilla in volto Il fior di quell'armonira beltade, Che scesa dalle sfere i membri informa ; Beltà che il ciel ricorda, e cielo inspira, E voluttà di ciel nai sensi infonde ; Beltà ben dogna di vestire un'alma Nata a raccorre in sè inite la pure Sante virtudi, che in donnesca spoglia Bear posson la terra, onde poi farna Specchio dol sesso e dall' etada esempio-Felice Italia, a cui nodo si degno Dà tanta luce, e rassieura il santo Che l'immortal Narouronio tronco Aell' Italo terron metta redici Profondamente, o vi propagbi eterno; Onde all'ombra benefira ricovri Cittadi e genti, e'l popel suo ristori Coi dolci frutti di giustizia e pace. Lo spirto intanto del novel Regnante Mostra alla nuova Francia un regno in cui Con saggio metro attemperati e misti Son quei principj, che formati e reni Da trasognato merti idoli o mostri . Fer di germi del ben releni e pesti. Illesa libertà , ma sol di quanto Lascia in balia dell'uom civil natura, Ordine e patto ; ugualità , ma quale L'esige il giusto, e qual può darla on saggio D'armoniszate inuguaglianze accordo: Dritti dell'nom, ma social, ma retto, Dritti , ma figli del dovere e padri ;

Solo dall'arti del giovare attende : l'nica e somma di poter pienessa, Alma del civil corpo, e solo pegno Dell' accordo dai moti, ond'egli ha vita. Prence, che a totto, ed a sè stesso impera, Di legge e di virth vindice e serve ; Popol sovran, che del suo Prence in core Regna, a falice in adorarlo il rende. Na tra i confini della Francia arresta Di sua grand'alma i genercai slanei Il degno Imperator ; l'Enropa , il mondo Bear vorria , non che la patria : i Prenci Fratelli estima , ella cui fede il Padro Della cose e fattor commise il vasto Retaggio della terra, e la disginnta, Ma non divisa universal famiglia De' popoli cognati, onde con gara D'amico zelo e di concordi uffisi Ciascun coll'altrai bene il suo confonda, E cospiri al comun. Questa è la meta A cui tendono i voti, e l'opre, e l'arti Del benafiro Eroe chiamato al regno Dal Monarca del ben, Fondar col senno A non mentita pace immobil trono Dal valor preparato, è il segno estreme Cho ella sua gloria a a'suoi desir prefisse L'alto Campion, per cui fu ognor lo stesso Guerra e trionfo. Ogni conquista abborro Fuorche d'affatto e di commercio alterno Di servigi e di beni, e anggio accordo Di ben tempri poter, fra ani sicura Pace riposi, e cupidigia audare Rispetti il freno.-O mal gradita , o sempr Combattuta virtù l zelo si puro Avrà d'ire compenso? Ecce arme ed arme Freme Europa di nuovo. Ah dunque è fede Nomo vano tra i Re? Misera terra . Qual di lotto e di stregi orrida mens Si riapre per tel Pur ti conforti Alto pensier : oltimo sforso è questo Della possa Avernal. Në moor; në dorme Il sovrano del male : estruso il fello Per opra dell'Eroe dal Franco regno, Campo de'moi trofei, d'ira spumante Giuro vendetta , e la commise ai fidi Del suo poter malefico ministri , Dispetto, Invidia, Ambisione, Orgoglio, No mai satolla Avidità. Si sparse La schiatta roa per le fumese corti, Nidi d'insidia e di lusinga, e scole Di frodolenta sapienza arcana, Vanto sorrao d'aolici saggi ; e usando Linguaggio adatto alla diversa tempra Degli incauti Regnanti, entro i lor patti Stilla acconcio velon t del foco il sem Sotto mal fide ceneri covante Risreglia e ravvigora ; ire e vergogna Desta, e veodetta; coi spaventi alterna Polli desir, vane speranzo; e fatti Travisa, e fini ; a rei color dipinge

L'imprese di virtà. Che più s'attende, Ciechi Regnanti. Ab si prevenga, esclema, L'insidiator, prie che l'Europa intera Sua provincia divange. Ecco già patti Formansi e lerba; che del male all' uopo Lege non manca, il ben langue solingo. S' addensa il nembo, o sordamente auim Forse tonanti, Già l'annunzio ingrato Porta all' Eroe la fama; il crede a stento La lealtà magnanima posante Salla giurata fè : questa ricorda, E inviti rinnovella; a in suon di pace Pace, grida, o fratei : guerra, risponda Con mugghin di procella alto shalsando Il Britannico mar l'onde spumanti La terra a flagellar ; ccheggian guerra Le Germaniche balse, a guerra attorto Per le Nordiche selva ulula il vento. Fia dunque ver? dime l'Eroe , treendo Sospir di cruccio e di pietade : n vane Mio speranse , mie cure l Ab dunque eterna Vnolsi al monda la guerra ? A questo fine Fu l' nom distinto da ragione, a nacque Alle vita civile? A che non auco Die' Netura ai pensanti artigli e scane, Se far dovean gloria suprema ed arte Lo straziarzi a vicenda? E voi , qual onte l Voi lo volete, o Re ? Tanto v'è dolce Sparso veder del popol vostro il sangua, E la terra deserta, e l'arti coangui, E spose e madri in lutto e duol? qual prez Di si folle barbarie al par dannoss Al vinto e al vincitore? Ab farà dritto Ai privati Giustinia, ai Re la forza, Ragion dei bruti? lo dovrò dunque, io stes Contrappor danni a danni, e guerra a guer-Paria fatal | che i suoi maggior nemici (ra? Renda complici suoi. Guerra sia dunque Poiché si vuol , ma inusitata , estrema ; Sempiterna de' secoli memoria , Perchè l'nitima sia ; trabocchi e corra Sensa posa al suo fiu, torrente in plena Rompa ogni sponda, e tutto avvolga, e passi. Perdona umanità, geme sul sangue Che dee verserni, ma il mio cor n'è puro, Ne da qual sangue al ciel vindice grido S'alzerà contro me. Di pace amico, Tutto feci per lei , Campion di pace , Corro a mivaria: a lei consacro il brando Dono della vittoria, e questo, il giuro, Non deporrò, se pria, conquise appieno E la forse di guerra a le speranse , Tutti dell'idra i rinascenti germi Spenti nou ho. Si spegnerolli , il sento ; Mel dice il cor, del popol mio la fede, De' miei prodi il valor, più ch'altro ... Il Ciel Esclamando gli apparvi. Esso t'appella All'alta impresa ; dei decreti atera Il più areano, il maggior, da eui dipende Il destin della terra , è già maturo , Pronto a svelarzi : il male istesso affretta

L'opr a del ben , tu dei compirla ; Europe

Ne senta il frutto, a vegga il mondo alsarsi Dalle fumanti ceneri di guerra Stabil trono di pace, a cui sia base Ordina ed equità. Tanta speransa Tempri nel tuo gran cor l'amaro senso Delle colpe nnn tue; gemi e combatti : N' avrai del pari onor .- S' accinge il prode : lo lo precorro , alle nemiche terre Sotto forma invisibile m'accosto. E intorno il capo dei sedotti Regi, E dei Duci di guerra, e degl'incerti Di guerra istigator verso e revvolgo Globi consanti di volubil nebbia Caliginosa, di fantasmi e sogni Sparsa, a di forme travisate e manche. Quindi moti incomposti, incerti passi, E ritardi, ed inciampi, e disaccordi Di luoghi a tempi, o di consigli e d'opre, Porieri di sciagura, Ecco s' avanza Il Nume del valor: dentro il suo spir Tutta precorsa dal peusier sagan La pugna già pria che pugnata è vinta. Vola, piomba, previen, eireonda, allaccia Chiude i varchi allo scampo, offre agl'inermi La pacifica man , ma guai , superbi Pigli della ferocia, alme di sangue l Chi può scamparvi? substano turbo Che in sue tennci spire attorce a schianta Selva arborosa, n d'Aquilon tempesta Che gli accempati accavalcati nembi Sperde e divora , è il suo colpir. Tal arte Non è scola di terra : in cotal guisa Il maggior Duce dell' eterce Menti Pugnar fu visto coi Giganti informi , Solo di braccia e di furore armati. Miseri, e le voleste l'ab quai ruine ! Qual terror | quante stragi | a me non lice Col divisarlo insanguinar le labbra. Opra è questa di gloria : ella già scorda Quanti Duci ed Eroi le scorse etadi Empiér dei nomi loro: unico nome Naponson tutti i suqi fasti imprenta. Solo con questo centa trombe e cento Stanen alternando fra sonori pleusi Gl'Itali coi barbariei trionfi ; E membrar gode ad une ad nee i fatti Sopra l'uman, per cui balena e scoppia Del Signor della folgore e del fato Il consiglio e la possa. - Or qual non fora Disperata follia per ira imbelle Consar con arme di terrena tempra Col campion del destin, cui diede il Ciolo Salvar oppressi, e debellar superbi, Svellere e ripiantar cittadi e regni, Tutto poler quanto conduce a serva All'impero del ben? che a questo anela L'alto suo spirto, a già mostrollo ai tenti Di boutà generosa incliti esempj, Con cui d'un arte che nel mal grandeggia Seppe i danni temprar. Concesso a guerra Ciò sol ch'esige della patria a nnm Severo onor, tristo dovere : illoni

D'nmanitade e d'innocenza inerme I sarri dritti ; ira e licenza a freno, Furor prescritto : rhi s'avanza in arme Nemico ed uom, chi la gittò fratello: Fede iotatta ed ocor : serbata in messo Dell'orgogliosa di vittoria ebbrezza. Solo orgaglio d'Eroe, modesta calma. Quindi umana pietà, pronto perdone Ai sedotti , agli erranti , imposta ai vinti Per tributo amistà: nulla a sè stemo , Tutto d' Europa al ben; donati acquisti, Ridonato corone, e dei fuggenti Presi i popoli in guardia , e rispettata Le lor vedovo Reggie. Alto l'attesta L'imperial Vindobona, che schiusa Le par trenta e più lustei intatte porte Al Re de' Regi, in lui trovò sorpresa Ben più rhe il vincitor l'ospito amico. Gran trionfi del cor, che a quei del braccio Virtu prepone, e gli vagheggia e segna Nei srarsi annali suoi : veri trionfi Che a questi alfin di consumar fu dato L'imprese del valor. Ne sparso indarno Tanto sanguo non fu; traluce il vero ; Voi lo sentita, o Re. D. scusa indegno Non fu in tutto l'errore; avvessi al volgo De Regi a degli Eroi, lui pur eredeste Della tempra comon; redeste in esso Il nemico, il rival : l'anima incorda Di volgar gloria, e di conquiste avara, Vi sganni alfin si luminoso mostro Di pregi naqua non visti , e ognun carvini L'unico Eroe dal Cial danato e scorto, Il parator, l'ordinator di regni, Il saggio, il consiglier, fratello, amico Di popoli, di Re, dell'pom, del mondo.

Mortal t' allegra , ad iscoppiare è presso La grata voce cho finor sospese Sullo labbra agl'indocili Monarchi Speme non già , ma d'onor falso e vano Insentato pudor : l'Idra di guerra Dà il erollo estremo, e si rattorce indarno Contro la spada rhe tien fitta in petto; Divina spadar emai cedeno il campo Del male i Genj istigator; già lenta Vani stemprando la gelata erostra De'enori Artoi, già la fomosa nebbia, Che dal Britanno spirto appanna i lumi Sta per disciorsi, il ver prevale, a'l giusto, Spunte l'alba del ban. No, non è Inngi Il lieto di , che da si lunghi affanni Respiri umanitada: oh qual compenso Na avrà la terra! a quanto il mal sofferto Fia cho il presso na accresca l'in novo spoglia Rinascente al suo meglio, al retto, al bello, Quanto a sè piacerà ! - Ristetta alguanto La Diva in se raccolta : io trepidante D'esultanza e desio schindea la lal-bra A nuova inchieste, ma il confuso spirto Nega il varco alla voce. Ab si , mio fido , Pronea riprese, e gfavillo nel volto,

N'à derno il selo tuo : pregusta il frutto De'miei diserni, Spettator vo' farti Di tutto il ben, che alla pecata terra A dar s'appresta con Pronca congiunto L' Eros di pace ; e a' tuoi corporei lumi Assorpettar sotto animate forme L'idee , che al mondo spirital son vita, Oods l'esempio contemplar dell'arte, Cho sola al mondo può bear la sorte Degl'imperj e dell'uom, quanto è conceno A ficita sens-bilo natura Dal auo padre e Signor. - Disse, e repente Totto squarciossi il vaporoso ammasso, Che dai spasj dell' etere disgiunge La bassa terra. le sul confice estremo Delle raducha cose e dell'aterna Veggo sorpreso grandeggiarmi a fronte Vasta, alta, scabra, ricrescente mole, Cui fa sostegno al pieda, e al dorso incarco Di splendida ruina immenso colmo. Rocca è questa del Tempo, a me rivolta Cost Pronen; ne sol colonna ed archi Spezzati a torri , ma talor di tronl Caporolti, o di reggie, a di cittadi, Lacerati cadaveri a consunti Ne rassodan la base. In sulla cima Siede romito con hiforme faccia Il Re degli anni : ei sull'umano orgaglio Scioglie amaro sorriso, e dal mo fasto Gli ambiaioni monumenti a vani Crolis con una man, sparge coll'altra I germi degli aventi, e na prepara Le varia revolubili vicende . Ed i sordi progressi, a gl'improvvisi Maturi scoppj, onda il pensante mondo Rinnova il corso, a del costpme a norma La vita ai regni con la morte alterna. Mortal, non t'ingannar: Servo è del Tempo Quanto è terra a di terra : alla sua possa Solo grand'alma di virtude armata Può far contrasto, a l'alte imprese a i nomi De'non fallaci Eroi volan securi Scorti da gloria a Eternitade in grembo. Dicea: novella meraviglia, a nova

ì

G

B

A

D

Ch

D.

R

Scena m'apparra, che d'interno al trono Scorgo del Tempo volteggiar confuso Stuolo d'acree forme; insegne a fregi Le fan distinte, a somiglianti a nube Vergati corpi : sanguinoso solco Sembra quelle bruttar, sousano queste Livida macchie, altre di nabbia avvolto Mostrano il capo, e par che intorno ad altro Ronzi come di schifi insetti estivi Sciame importane | altre par son che vive Mandan favilla, a puro lome. Incerto lo mi stava, e pensoso. In questa forme, Cod la Diva a me, ravvisa l'ombre De'Secoli che fure: ognna , compite Il suo corso terren, dinansi al soglio S'appresenta dal Tempo, in sè portando Espressa del carattere l'impronta Che lo distinse, e il sno giudizio attende.

Severo il Re, che non ronfonde e scombia Colla gloria il romor, ne il ben veroce Colle larve dol ben, raddrizza i torti Giudisj de' mortali , e più d'un nome Dauna ell'obblio , molti ell'infemie, e a pochi Lascia di laude intemereta il vanto. Popeli avventuroni, a cui si serbe D'ogni laude il maggiore! Eccol; già l'embro De'più famosi, rispettose, umili Cedono il passo, il Tempo stesso, il Tempo S' olas di seggio, e dol suo monte in vetta Gode locar colle sue meni il Prence, Il maestro de' secoli e l'esempio, Il secol di Pronea, portante in fronta, Segnato a raggi d'inesauste luce, Il megno neme intronator doll' orbe . Napolnona: ambe le hraccia ei stende Largitrici di bene, e a stringer pronta Tutte d' Europa le disgiunte genti Coi nodi d' emistà : vessillo impugne, Che scritto mostra in suree note Pace, Felicita's con alto suon concordo Pace, Felicità, ripete il coro De' benefici Genj, e immenso grido, Di singulti e di gemiti frammisto Dei lacerati popoli , risponde Pace, Felicità .- Compiesi il voto ; Il diradato bellicoso nambo Manda l'ultimo tuon ; spezzasi e n'asce... Vedi...Ahl m'lnganno? (impetnosa shorea Giojo dei labbri ) o sospirata , o cara Pace, sei tu ? ti riconosco all'arco Serenator, che ti circonda : oli come Signoreggia nell' aria, e par cha voglia Chiuder teco nel sen l'Europa e 'l cielo! Quanto sei bella l palpita di gioja La terra a' piedi tuoi , l' Alpi nevose Chinan le fronti, e la scogliose terga Godono di spianar dinanzi ai passi Degli amicati popoli correnti Ai reciproci amplessi: il mar fremente Cangia il suo rugghio in plecido sorriso. Bacia l'evvarso lito, e schiude il seno Ai velivoli legni, onda securi Portino ai figli dalla tarra i frutti Della madre comun.-Solleva il guardo, ( Soner odo una voce ) io l'also, e scorgo Colpo d'alto stnpor! ) scala ammiranda Che su piano quadruplice, diviso Da larghi spesj ed iu più gradi a cerchio Qual di tentro popolar distinti, Come vasta piramide s'inualsa Pemposamente, Ad ogni pian sovrasta Splendido un Genio; altri mineri al Duce Fanno eorona, a d'ogni Genio a' piedi Stan catanate mostruose forme, Miste d' nomo e di fera. In sulle felde Della rocca del Tempo il piano estremo Sormonta alta colonna, a cui fa base Spessato soglio : sopra quella eratto Mostrazi in pieno lume e giganteggia Il Secolo sovran : l'auguste nome

Scorga di raggi e di scintille un nembo, Che ralluma la terra, il veglio anuoso Fermo sull'ale a contemplar s'arresta. Mentre anelante sul povello incento Pendo con tutta l'enime, ed ondeggio Tre ropfusi pensiori, in me tien fiso Le Diva il guerdo, indi con ette nmone Cosl favelle : O non fallace vete Degli oracoli mici , pel volto esprene Ti leggo il core, ed eppegarlo io vengo, Pegno d' alto sperense e scola insiesso D'eterne selutifre dottrine È 'I sublime spettarolo che offersi Agli ocehi tuoi. Pace, il vedesti, è pronte, Dono del ciel , ma ch'emer dee furiero D'eltro meggior. Vote, sorpiro, e grido Della terre e dell'uom fu sempre, è sempre Felicità ; me d'ottenerla i meszi Mel conosce, o non cura ; a te li mostra Questa mistica scala. I Gooj eletti Disposti al cenno mio sono i più certi Artefici del ben: tutto l'abbraccia L'ultimo che là scorgi : a quel non lice Però salir se non si poggia e gradi Dall'uno all'altro. Me chi son? che fanno? Vnoi domandar : dalla lor borca istessa Vo'ele l'apprenda : svrai del ben elle aspetti Pria la norma felice, indi l'esempio Disse, a su trono d'assurrine nubi D' ero a di viva porpora trepunte Pronea s'amise : a lei poscesi a fionco L'Idee celesti; io del suo trono al piede Muto li ste quasi scolpita forma-Mortal del retto emico, in teli accenti Parla il primo de' Genj in te favello Alla schiatta de'tuoi : Pronza l'impona; Son sue dottrine i detti nostri: il mondo Per tuo messo gli assolti. In me tu vedi Il Genio del Velor: di guerra amente, Di lei congiunto a protettor mi stima Il valgo usano , a sol ristretti a guerra Crede gli aftiri miti ; tu meglio intendi Quel che son , quel che vaglio. A queste an Iunocenza ricovra; ad esso appesa Discende a messo invaginata spada A snudarni restia, che non infoca Alma di vero Eroe serena e farma Ira di vano orgoglio, a non agogna Ad illustri rapias, a non l'adesca Figlia d'ingorde sanguinaria voglie Gloria feroce: alla comun salvezza, Alla patria , all'onor sacro è 'l suo brando, Guei se l'impugna! di sterminio in traccia Ve ben colui che a dimudarlo il forza, Non animar, ma spaventar la guerra E 7 fine dell'Eroe. Gioria all'eccelso Debellator, che na distrugge il semo Col senno dal Valor. Più vasto rampo Che quel di guerra, a di trofei più puri Non men fecondo del Valora al relo Offre l'umana vita. Ire di sorte, Marbi, stenti, dolor, perigli e danni

Le fanno assedio; da me sol n'ha scampo, O trionfo, n sosterno: io son ehe infondo Con dura sita e di mollesse ignara, Ed utili fatirhe, o giuoclu industri Vigor nell'uom, rhe dal terreno impante Si propaga nall'alma, o l'un per l'altro Ringagliardisce, onde a vicenda aita Porgansi a sostener gl'insulti e gli urti Di natura e di sorte. A me congiunti Vedı i fedeli del Valor ministri. Coraggio invitto a cui baldezza aceresce Senso di forza, indomita Costanza, Forti a lottar, forti a soffrir, rustodi Dol dritto, o drl dover. Vedi in ratene La Mollezza e l'Inerzia, occulto pesti, E a lor congiunta Codardia tremante, E bilingne Lusinga, e rea Manuogna, Prode infine, a Perfidia. Il fiacco a vila Se traduce e la patria, (Ulma tel dica, Di nefanda memoria ) a tema in preda Onor, fede, amistà dover, natura, Tutto scorda, o calpesta: uom giusto e forte Altro non teme rhe vergogna e colpa. Degli eventi maggior , non lo sgomenta O furibonda popolar procella, O ceffo di tiranoo: il mondo rrolli Sopra il suo rapo, ai con immote ciglia Afferrato al doser guarda securo Le sue ruino, a na sostiana il colpo. Gloria a quel Forta, cha giammai no Dal prafisso rammin, ne lo fe' lento O faccia atroce di perielio , o tema D'insidia rea; che dal Valor nudrito Vinse balse, torrenti, ardori, a geli Di tempra ignote, a soggiogò natura Pria che la guarra; che d' Eroi si rese Padre ed esempio, a l'Italo divoto All'arti a all'opre dal valore addestra, E per farlo falice il vuol più forta.

Mio custode è Valor, grava ripiglia L'altro do'Genj: o mio cultor, t'innalia A contemplarmi, Ordine io son: tel mostra Questo che innalso e cella man sostengo Orlio, figura del rotanto immenso Fedole al moto ond'io l'impressi. lo prim Eterna idoa dell' Architetto eterno Dici sita al mondo: inordinato abiaso Premea la cose discordanti informi : Nulla era pria quel rhe fu tutto: apparva Ordine, o tutto fu; dai ceppi sciolto L'Essere circolò , Natura amerse. Servo a me cielo e terra , e si conserva Sol per ma terra, a ciel : perché ritroso Mi si mostra il mortalo? alsi troppo spesso Libero in danno suo I che impunemente Ei da me non si scosta. Ordine è padre Di stato social , d'ordine privo Scioglien il civil mondo a si rinselva. Francia sel sa: gloria all' Eroe, rha tutta La ristorò, la rianorò ; che in terra Mi ricondusse, a alla sua destra amiso Locommiin soglio, e in me si specchia e regus,

Astro di salutar divo spavento. E a lui guardando inespugnabil vallo Faranno al tempio i genarosi petti Della regal magnanima famiglia Figlio, Fratei, Congiunti, e i Duci eletti Invitto braccia dell'invitta mente. Gran maestra è sciagura, ed apre il varen As consigli del ben. No, lampo o larva Paco più non sarà : varace Nume Avrà culto, avrà riti: a lei concordi, Verran d'Enropa i ricreduti Regi, E innanzi all'ara liberan la tassa. D'intemerata feda, alto giurando Per la destra del Magno, a per la mer Folgori d'Austerlizza a di Marengo. D' Jena a di Frilan, che alla salvezza De' popoli commessi, e al ben dal mondo Offrono in sacrificio orgagli ed ire, E cieclie voglio di potar malsano Fonti di guerra : indi dischiusi alfine A saggia e fratellevole amistada Tutti i varchi del cor , varrà che sorga (Spettacol degno dei celesti aguardi) Di zià tante corona, e torre, a genti, Solo un popol fraterno, un solo regno, In cui quasi verace alma del mondo Circolerà diffuso pnico spirto Proveggente, vivifico, fecondo Narotaon, Gloria al mio grande in terra Emulator, gloria d'Europa al Sola Che in regulato giro attrae co Gli orbi minori, a tutti accorda o guida Ad armonico fine: al Sofo eccelso Del par ch' Eroe, che con alterna tempre D'ordine e di valor, con leggi ed armi Tutto compose, e fa rhe seco io regni, Perchè regni con me saggessa e calma. E più ch' altro Virtù: grave soggiunge Il terso da' Celesti. Alma divota Del culto mio , perchè l'ingrata terra Da se discorda ? Ognun m'esalta a' detti , Pochi con l'opre. O cara ognor , ma cieca Schiatta dall'uomo, e qual più fido amico Hai di Virtude ? Ah l senza lei che fora

L'umana vita? a mille gnai bersaglio .

Non hai che lanti, inefficaci, a manchi,

Legge sugli atti impera, al cor non giungo

Di nequisia e di sorte. Altri ripari

Fonte dagh atti rei i peua penisce,

Cogli affetti in temposta, esposta ai colpi

Delle nemiche mia Discordia e Guerra

Starri al suo piedo, e coll'ansante bocca

Lo vuola il Granda, e quanto vuole è certe.

Mordo la polve del suo sangue intrisa.

Già l'una incatenò, l'altra spirante

Pace rinasce a stabil vita: il dime,

All'amabila Diva augusto tempio Su base d'adamante in sen d'Europa

Egli alzarà: chi violarlo ardisco?

Chi tentario potria? Veglia custode

L'Oltrepossenta : alla sacrata soglia

Napouxona appenderà la spada ,

Ma non previen , tronen l'infetto ramo , Non lo rinnesta : cento scampi ha frode ; Ha confine il dover , misura il dritto : Fredda e lenta è ragion : sente e si slancia Virtude al ben , ne si risguarda iotorno. Bello immortal, che all' anima lampeggia, E l'empie di faville, a desta nn senso Di ben profondo, che t'afferra il core, E nel cor ti s' innesta, ecco la face Che raccende virtù. Meco indivisa Vedi d'ogn'alta idea l'auspice e madre L'alma Religion. Da lei soltanto Riconosce fastigio, o base, e nesso La macchina civil ; crolla sens' essa , E manca in sua ragion Virtude e'l mo lo per lei vivo: ella nel ben, nel bello Della bootà della beliessa eterna Contompla i raggi che nel mondo ha sparsi , E nell'elma dall' nom. Di questi acceso Il figlio di Virtù come s'innalas Sul volgo nman! come rifugre e abborre Ciò ch'è reo, ciò ch'è vile, e cangia (o mostro!) L'imagine del Name in bruto o fera l Col mondo nel pensier, coll'uom nal core, Col cirl cell'alma, ama tevarsi al Nume Coi sienci di virtù. Con seco in gara, Del più, del meglio, del perfetto in traccia, Si spinge al sommo, e nulla fatto ei crede S'altro a far gli riman. Bello sol trova Se scordar per altrui, donarsi intero D'umanitada o d'innocenza ai dritti , Alla patria , all' onor pictoso e fermo Inaccesso al timor , nulla non osa Per bon far, per giovar, ne caro estima Per tanto acquisto della vita il presso. Tale e tanta è virtù. Gloria all'eccelso . Che del Bello immortal la luce attinse Al suo fonte immoriale ; a lui, che tutte Del sublime le vie corse gigante Sino alla cima , alla conquista inteso Del ben d'umanità, per farla eterna lo braccio di Virtù. - Felice il suolo Dov'essa allignal Ma chi fia che vivo Ne infonda il senso a un popolo nel core, E la renda natia? Di Cielo è il germe, Ma educario convien , che nulla all' uo Senza industria dell'uom concesse il Cielo. Lo preserva Costume , Osor lo schinde , E l'asvigore, e lo propaga Esempio. No da guasto costume unqua non sorse Generosa Virtù guardia dei regni. Sno tributo è l'onor; nol cerea altronde Ella però, che seco nato il sente: L'esign il ben; che della turba al guardo Resta sena'esso inosservata e langue. Ma svion se manea esempior e guai se in togl Licensa assisa inferion brillaote Sparge d'esempi rei; corre la turba Al lume sednttor, Virtu s'invola, Sfrenasi il vizio e imbaldanzuce. O Preuci , Stiavi innanzi il pensiero: occulti e soli Non vi lice fellir: morbo di reggia

È contaggio di popolo; ma tutta Del popol guasto la bruttura e l'onta Fassi infamia dei Re. - Gloria al maestro Dell'arte di Virtà, che del Costumo Le diede in guerdie, che d'onor la sparge, E ne infiamma ogni cor; che taoti al mondo Di private e di pubbliche virtudi Alti esempj lasciò, che omai sol meco. E con so stesso a gereggiar gli resta. Plausi al secol felice, e omaggi ell'alto Che telo il fa. Mortal, credi, ed esulta. Falicità son io ; qualla del mondo Sempre invocete, e si de pochi accolta Felicità, Dell'uem pietosa accorsi Più volte a lni; ma lasciai solo in terra Lampi ed ombre di me, stabile sede Fondarvi non potei : sogni e fantamii Col mentito mio nome illuser l'alme Dogl' incauti mondani : io mal accorsa Dallo ignote o neglette arti di regno. Con viceode incostanti errai delusa Di gente in gente, e a qualche saggio in petto Ebbi ospisio talor, patria non mai-Ma già l'ordin de' secoli a dell'orbe Si rinnovella al grand' Eroe d'intorno, Ch'arbitro sommo dell'Europa al fato , Prefisse il Cielo. Con fidanza io torno Mortali a roi. Narotson m'invita, È sacra fede ogni suo detto: ci m'offre Stabil, securo, a rispettato albergo Na'rega i suoi , seppur confine ha'l recroo D'nn'alma oltre i confini. Avventuroso, Popolo a lui soggetto, il premio, il frutto, Ch' ei vagheggiò, di tanto imprese è questo, Farti felice, ma felice appien Esser non pnoi, se non m'affissi inteoto Nel verace mio lame : opprendi innanci Qual io non sia, perché qual son m'ostenchi. Stato di mali e di travagli escoto Cossa in pria di sognar : non è tal sorte Dovnta all'nomo , e guai se'l fome; eterna Stupidezza, letargo, incuria e noja Fora la vita i che quai rote el perno Del hisogno e del mal veusi aggirando Arte, industria, valor, gloris, virtude, Pietà, beneficenza, e quanto il moodo Gusta di bece, o di sublima emmira, No creder già che della terra i frutti. Spootaneo dono e dai sudor non compre O di cor ozio, che di se si pasce, Felice ti farian; ne vaneggiente Dietro a mostri di ben seguir le larve Dei Sofi di follia, sempre agognando Perina libertà , stolta uguaglianza , Selvaggia vita a socialo avversa Santo consorsio : e d'ogni legge ignara : Ne colla turba vil pensar che sia Ben vero e sommo satollaro il vano Lumo de' sensi oltre natura ingordo: Ne t'inganni l'error che più degli eltri Quel sia falice che più gli altri evanza

Di grandezza e poter di agi , e di fasto.

Non do fortuna, ma doll' uom dipende I a data all'uom felicità; ma questa È di prence e di sudditu congiunti Opra comon; sappia il soggetto e veglia Loser felice, e ve lo astringa il Prance Coo benefica forza. Avventuroso Popol, che tross nel Monarea il padre, Che maora a te per tauto acquisto? Ei tutte Te ne aperse le vie: tutti sgombrando Gli antichi inciampi, colla scoria amica De'Genj a me consorti : io la lor orme, Seguo costante, ma di rado in terra Congiunti li trovai : con questi unita Vongo a bearti, che lo vuole il granda Sofo dei Re. Tu de'suoi doni il prezzo Conneci appieuo : ei col Valor ti tolse Agli artigli di guerra ed alle fauri D'oro e di saugne ingojatrici : in forse Paù non sei di te stesso, e di quei fonti Che irrigano la vita. Eeli ti forma All'arti del Valor, ti sveglin al senso Di tue posso natie, forte ti rende, Intrepulo, costante, all'ozio avverso, Operoso, animeso, uemo non embra, Schermo a te, scudo a tuoi : solo di tanto Sei già felice assai, Ma qual uon apro Fonte feconda di felice vena Ordine altoreggeute | Ei coll'intreccio D: lum, e forze, e moti, e norme intesse Armonico compodo, in cui fedele Serva al tutto ogni parta, e serve il tutto Di tutti al bene, e di ciascun. Qui nulla É cha turbi , squilibri , ecceda , o manchi , O sfugga al guardo indagator dell'Alto, Che a tutto veglia, a qual ereò consorva Grande del paro. Alma Giustizia quindi Solu al retto fedel, che ai troni istassi Non che ai palagi la capanna adegua Beoi e dritti amecura, o vita a sorte, E componsi a faticha, e pramj a selo, E corone a Virtu: Virtu, qual noma No. felice un malvagio, e non fu mai Misero un fermo di Virtude amanta. Oual periglio o disastro, a quale insulto D'invida sorte può domar la forsa D'uom che in sua lotta franciseggiar a senta Dal cielo e dal suo core? E quale eccesso l'i terreno piacer pareggia il senso Di pura gioja che accarezza un'alma , Che fuora uscendo del confine angusto Che la restringe a sè, s'espande in opre Di cittadino ben, di patrio affetto, E il umana pieta? Popol, di tauto llaro dono dal ciel brama bearti Il tuo gran padre ; agli a virtù t'alletta, E ti sprona, a t'accoude. E chi potria Non joliammarsi ai plavillanti razgi, Che si larghi na spande? Ei viva, a pieus Na presenta l'efligie , a i varj aspetti Tutti n'assembra : ognor fiso coll'alma Nel meglio a nel dovare ; in campo, in tett Scolpisci I detti miei t miser chi surezza. Uno ed Eroe, delle sua gesta il corso Le dottrine del Cie! La terra intenda,

È armonia di virtà. Macchia non tinse Si novo Sol ; sedusion malnata, liamo affetto e volgar, trovan del paro Chiusi del soglio a della stanza i varchi : Virtù li guarda. Del terrestre limo Nulla in lui si risenta, e sol vi splendo L'eterea parte, che sull'nom l'innalaz-Di conjogal, di filiale affetto. Di costuma, e decensa asilo a scola Fatta è la reggia : quanto attiangli è tinto De'suoi colori : il gentil sesso, a'l forte lian gara di virtude, e tutto attesta Quanto ogni gioja, ogni delisia avausi Il senso di virtu, Chiedine all'alma Di Gioseffina, la compagna eletta Dell'eletto dal Ciel, che dolce rivo Di purissimo nettace l'inondi. Ocando dell'Alto Sposo all' alte imprese Cou imprese benefiche risponda . E heuedir con balbettante voce. Hotta da dolei lagrima di gioja, Da! consolato miserel si sente, E tu ridi quanto modestia innalsi Con serena magnanima grandezza Equabil alma in sua virtu raccolta , Ferma tra i nembi, a in alte gloria umila, Tu dell' Eroe supremo aroica Madro Diva Latiata, d'inspirato nome , Vaticinata da presago carme Verace madre Brecintia lieta Del porto degli Dei. Letizia vera. Che liato fai di tua progenia il mondo, Inni al Numa dei mondi, inni all' Eter Che donollo ai viventi, inni alla Diva Che lo scelse a ministro, a gloria in tarra Al suo ristoratore, al primo, al sommo, Ro di cancordia , Imperator di pace , l'adre dei forti , Fondator di leggi , D'ordine, a di Virtù. Gloria al Monarea Che sol può quanto vuol, che nalla destra Chinda i fati d' Europa , il ben dai regni , Dei popoli, a dull'nomo .- A queste voci L' cterea chiostra a la pendici alpine Faro na lungo echoggiar; sciolson a un tratt-L'acrea mole; da'bei Genj il coro Levossi, e in atte riverenta al soglio S'accostò dalla Diva a corne i cenni Inaccessi al mortale, indi corona Fero all' augusto Secolo, e con esso Calarsi in terra : egli dal monte in vetta, Che dalle neri ebba di Bianco il nome, Piautossi altero, a contemplar da premo Gli onori suoi , Pronea s'alsa repente ; E già maggior fassi di sè j già sembra Tutti dell'aria rivestire i campi Dell'immagina sua. Del Nume al seggio Avvissi, e prie rivolta a me con Che rimbomba nel cor, va, dime, o fido Dal mio culto orator, rivela al mondo Ciò che udisti e vedesti i in ogni petto

E scuta il mio poter; fa che m'edori Nel precedto da me. Sia fida c tutto Spera da lui; tanto col senno, e tanto Fe'colla man, che non farà col core Tutto al ben tutto a sè i Reudani degna Di tento dono, e se finor sorpresa Semideo l'emmirò, Nume l'ettende.

Sparre in ciò dire, e mi vilevà negli occhi Palgida Immpo. Un vaste tumo introna L'Aria e sinistra, son infraenos, e restamma Carra e sinistra, son infraenos, e restamma Carra e sinistra, son infraenos, e restamma Carra e sinistra di carra e sinistra e

## CANZONI

#### PER ANCILLA TAMASIDE.

Canto dell'Angliche Superbe spoude Il fior più amabile ; Che fe gioconde Di sue beltada Queste contrade. Amore spronami

L'elma anclante,
E Amore affrenala;
Lenta e tremante
Lingus si snoda
Se il cor l'annods.
Deh vieni, e prestami
L'anreo tno stile,

Flaceo Britannico
Veller gentile (zs) z
Chiede il soggetto
Tuo plettro eletto.
Vieni, e il tuo placido

Sacro riposo Lascia, a l'ossbrifero Bosco emoroso. Avrai l'Eliso Nel suo bel viso. Viso delessimo, Fra'tuoi bei flori

Quel prime scegliere? Ditelo Amori: SI si, v'intendo, E a cantar prendo. Prime salutovi;

O pupillette

Gejo, volubili, Amorosette, Dolce ridenti, Dolce lauguenti,

Io non lusingori,
O luci balle,
Non sieta folgori (12)
E nun facelle.
Soli non sieta,
Ab voi ridete!

Siete dua placidi Raggi di Luna Che per la tremula Quata laguna Con dolce sfarsa

Vibraodo scherza, Siata dne vividi Vaghi Zefliri Siete dne Venori.

Siete due Venori, Sereni giri, Che il puro velo Pingon del ciclo.

Questo è l'amabile Gentil colore, Che incante l'anime Che parla al core, Il cor si fida;

Ab luce infida!
Cost il mio tenero
Cor semplicetto
Dolce affidastimi s
Or arde in petto:

Or arde in petto ; Caro termento , No non mi pento. Le luci embreggiano Due nere ciglia :

Amore ascostovi
Con lei consiglia
In fini modi
Delle sue frodi.
Che altera grazia,

Se fe vicini Dei sottilissimi Archi i confini l Di lieve sdegno Vozsoso segno.

Coel se pungela Lazira euretta; L'onda rincrespasi Orgogliosetta; S'adira un poco, Ma l'ira è gioco.

Sul fronte eburneo La sorte è impressa D'ogni bell'anima. Mio cor, t'appressa; Leggiam dubbiosi; Ah tu non osi.

Come descrivervi Guancie amorose ? Ciascun direbbeyi Di latte e rose;

Oh son sì fatte Le rose e il latte? Tali fors'erano Le smorte smorte Guancie di Venere Per aspra morte Tinte del sangue D'Adone cangue. Quei biondi o lucidi Capei sottili Vincono i morbidi Seriei fili : Amor laccinoli Fa di voi soli. Amore accordieli Con gentil arte, Ed in bell' ordine Gli unisce, e parte Con bei lucenti Minuti denti. Poscia il tersimimo Specchio le appresta : Più vaga immagine, Dice , di questa , Di'se și vide, Baciala, o ride. Ma quale inondami Nova dolcezan? Coi spessi palpiti Già il cor si spensa. Bocca fiorita Aita aita,

Addio dolcissima Vezzora hocca : Da to di nettare Rivo traboeca ; Ebe a sua mensa Tai non dispensa. In to I'ldalia Diva ha riposto Il eroco, il cinnamo, Il nardo, il costo: Ab reo destino Perché indovino? Addio dne morbidi Freechi rubini, D'ogni delizia

Cari usciolini : Su quelle porte Che dolce morte! In cerchi asconderti O serpentallo D'amor doleissimo Infiammatallo, Il cor mi suggi, Ti mostri , a fuggi. Giunger potessiti,

Ed annodarti, Lingua che uccidimi , Par domandarti Appresi ond' hai

Modi ai gai.

O se l'Italico Usar ti piace , Oppur se il Gallico Farlar vivace. Tuo vivo e dolce E punge, e molee.

Che scherzi ageroli ! Che cenni astuti. Che fior di spirito? Che tratti arguti l Che bei concenti

Di cari accenti l Come per l'atere Riga di stella Scorre per l'anima Da te flammella Che il puro fiore

Liba del core. Che se vuoi sciogliere Le labbra al canto , Cielo, terra, aria, Che novo incanto l O sensi mici . Tanto ban gli Dei?

Al suono armonico Del labbro amato Accorre Zeliro Innamorato. Zefiro, oh Dio ! Suggato, ed io. . . Già schinde i tumidi

Vaghi labbretti In suoni languidl Sospirosetti : Ebbro il cuor nuota Fra gioja ignota. Ecco ecco l'aria Tropca repente E un'altra intnonane Gaja piacenta. Poi fa un risino :

Caro bocchino! Nè stanși immobili , Nè già son mute, Ma il suon secondano Le membra argute In non men bella Cara favella.

Chinansi, inalsansi I eigli pronti, Chiudonsi, schiudonsi D'Amore i fonti: La fronte parla: Oh dolce smarla!

Alle festevoli Note gioconde Con balsi e tremiti Il eor risponda, E in chiusa stanza Varia sua danca. Ne tu già candido Leggero piede,

Del canto amshile Fai minor prede, Se tesser vuole Varbe carola. Flora direstila Che l'orme estreme Sui fiori accelera E i fior non preme, Ma dai piè snolli Sorgen più belli. Perchè nun licemi Dir del bel senn! Amur lu victami D'invidia piene; Ei sol geloso Sel gode ascoso, Ma già richamami A sè la degna Parte più nobile, Cha dentra regna: Oh quanto io acerna Di bello interno! Senrgo purissima Gentil costume, Ch'osce da semplice Natural lume, Ne mai l'ha guasto

Ne mai i na goano
Ne mai i na goano
Ne orgo mna libera
Nazion che apreggia
Volçari ximobli,
E il ver so lo pregia;
Ne il garri cura
Di si sieura.
Segui il magnanima
Leggiadro silio;
Laucia che mormori
Cor basso a vile;
Livor si roda;
Suo hiaznoo loca.

Ma il bel dell'anima Pregio primiero Sei tu, cor candido. Fidn e sincero, Solo in min danna Un po'tiranno. Si ta sei tenero. Ami; ma poi Scelta e giustizia Son pregi tuoi? Come t'accendi? Ah tu m'intendi (13). O delle Grazie Diletto e cura, Perla di Venare, Fior di natura, Perebè tuoi pregi Profani e sfregi? Tai prede allettino Licori, n Nice :

Alma a te simile

Rendi felice .

Non cor che adesca Ignobil esca. La regia Vergine (15) Tu ti rammenti,

Tu ti rammenti, Che fra i curnigeri Paterni armenti Per strana legge Lo sposo elegge. Dolce ella seguelo Impaxiento, Ma heltà e grazia

Per lui son apente:
Guardala e fugge,
E in mandra muzge.
Che diran l'anime
Pei degni amanti l'inima a Venere
Ne andranna i pianti,
E tu n'aspetta
Giusta vendent,
Alumé tropp' agili
Mise le penne
Ahimé che rigida
Iroppo sen vennel
O mia tesoro,

O min tesoro,
Tu gemi, in moro,
Languido languido (13)
Scoloritella
Panda sull'omero
Il viso bello:

Pietosi e tardi Movensi i aguardi. Ahi che contorcesi, Ahi che contorcesi, Alti che vinn manco: Acuto stimolo Le punge il fianco; Grazia, che fate ? Prosto valate. Altra il Peonj Sughi selesti, Altra dio Hiracio Stringa d'un faccio. Altra il the Iracio Stringa d'un faccio. Amor, to seeglimi

Amor, to seeglim!
Flombato strale,
Cles faccia medica
Piaga vitale,
Poi liba appena
La genili vena.
La vana tremnla
Cle al braccin destro
Truge di bel candido
D'un vel cilestro
In ramicelli
Sottili a belli,
Esti col celere
Sangua dal gen.

Esci col celere Sangue dal senn, Che dal tuo spirita Di rio volono Rimase infetto; Malnato affetto. Sgoobrane rapida
Da questo core,
Ingrata immagine,
(Lo vuole Amora)
E questa via
Per sempra obblia.
Più non rimangana
Ombra o sembiansa,
Idea, vestigio,
Në ricordansa,
S'un lo rimenbri
Sogno lo sembri (18).

Sogno lo sembri (16).
Ecco, ecco il solito
Luma già brilla,
Le membra inforzansi,
L'occhio scintilla,
Già rinverdisce,
Già risforisce,
Amor perdonati,

Tu par tal merito
Sti ginsta e grata,
E in degno loco
Poni il tuo foco.
Ob se a cor candido
Se a pura fedu,
Se a gentil animo
Dessi merceda....
Ab earo aguardo!
lo taccio, ed ardo.

Fanciulla amata;

## LA FESTA DEL PRATO

DI S. E. DOMENICO MICHIEL

PASSAGGIER, che il guardo interno Giri incerto, e a te non credi, Cho improvviso a nascer vedi Poggi a fonti e fronde a fior (17) ; Non stupir else questo è il loco Dei prodigj o degli incanti , E v' han seda i Genj amanti Di quel Bol eh' esalta i cor. Questo regio altero prato Fn già valle ima e palustre : Chi lo fa' granda ed illustre? D'un bel Genio il cenno, il si (18). Esca, ei disse, esca repente Isoletta in vago aspetto, Centro sia d'util diletto. Egli dirse: ed ella usel. Egli disse, o al suon po Sense Giova in pioggia d'oro, E di provido ristore L'arın piaggia ravvivo: Egli dime, o a noi di Pirra

Ed in uomini virenti
Duri masi et trasformò.
Passaggier, si, questo à il loco
Dei predigj n degl'inenti
E v han sede i Genj amenti
Di virento e di betto.
Altro Genio a giovar nato
Or s' appressa a queste sponde (19),
E già appre a auerte sponde (19),

Rinnovarsi i bei portenti,

E già spira aure reconda
Di benefica bontà.
Quindi eretto si merti suoi
Vago poggio alsa la fronte,
Quindi a lui sampilla un fonte
Il suo nome a mormorar.

Quindi già quest'ampia scena S'orna il sen di verdi chiostri ; Coma spunta i voti nostri Bella speme ad inflorar. Cari Gonj, in gara amica Siato fausti a queste sponde, E spirato anre feconda

Si vedrem più vaghi ognora Qui spuntar novelli ineanti ; Esca al cor del Bello amanti ; E trofei d'un grato amor. Ahi che l'un de' Geo mostri Tolso a noi più nobil fato (ao) : Vento infido , o legno ingrato Ova porti il nostro ban?

Di bonefico favor.

Pur va licto, ed Eolo insano Ti rispetti, altero legno, E quel sacro amabil pegno Serba illeso all'onda in sen. Tempo, o tempo, invido Nume, Che na' guai godi esser leuto, Rella gioja al par del vanto

Rapidissimo e leggier; Sciogli almono, ab seiegli adesso Tutti i freni ai vanni tnoi, Vola, e passa, a rendi a noi Il desio d'ogni pensiar. Soffri in pace, orfana chiostra; Rol perdesti, è teco ancera Quell' Erce che t'innamora; Resta il cor è longi il piè.

Resta il cor s'è lungi il piè. E ti lascia a darti alta Or col senno or con la mano Nal sno provido Germano (az) Un'immagine di sè. No, non erro, il chiaro spirto

Oggi a noi s'aggira intorno; E e'ispira in si bel giorno Altri sensi o vago ardir. No non arro, il veggo, il sento; O Signor, che acceso in volto

Cosi spiega a ta rivolto
La sua gioja a i suoi desir.
Vieni a noi con fausti anspici

Del mio zelo inelito errdo, Al cui senno, alla cui feda Fida Euganea il suo destin.

Molto spera, e n' ha ben donde;

Muto noma il tuo non giunge;

Ne timor l'affanna o punye

Ne timor l'affauna o punge Cho al principio insulti il fin. Cho val sangue, agi, o grandezsa, Segni d'òr, trofei di morta? Virtù sola ottiene in sorte

Un balen d'Eternità.
Onda ognor succede ed onda
Là del mer nell'ampie arena,

Tal d'Onore in su la scena Noma, a nome, un viene no ve. A chi spunta applause è pronto: Dubhie lodi, aure cangianti, Freddi omaggi, o compri canti

Vano suon ch'esce e passò.
Poi talora il vnoto nome
Copre obblio d'ombra funesta:
Fama tace, ombra non resta.
Quando venne ? e come ando?
Sol di lui Fama non tace
Che coll'opre e con la mente
D'site idee pregna ed ardonte

Corre al Bello e anela al Ben, Bello e Ben: Numi possenti, Voi sull'alme avete impero, Par voi soli il cor più faro Bacia il giogo, e lambe il fren. Sol di lui Fama non lace Che facendo altrui felli

Alan a sé coi benefici Stabil trono in tutti i cor. Parsi amar non è un mistero Che ricerchi arte o consigli ;

Siam noi padri, ed evrem figli, Amor solo ispira amor. Ama e giova, e al par de'Numi Avrai sempre, o spirto eletto, Nell'amare il tuo diletto,

Nel giovar la tua mercè. Verrà poi spontanea Fama, Varran seco ingenui canti, Visi in lutto, e cigli in pianti,

E in tributo eterna fè.
Tu calcasti, io già calcai
Il sentier ch'ora t'addito:
Giostra meco; a te l'invito
Porge il selo, e l'amistà.

Meco giostra, il campo è questo, Pugna e vinci, o Nobil Alma, Grata a me più cho la pelma La mie perdita sarà. Si pugnate, o Genj amici,

Nobil gara, eroica giostra l Saran premio all'arte vostra Indivisi i nostri cor. Farsi amar non è un mistero

Farsi amar non è un mister Che ricerchi arte o consigli ; Abbiam padri , e sarem figli ; Amor solo ispira amor.

### EPIGRAMMI.

Invinndosi un libro a un soggetto ragguarde vole travagliato da vicende politiche.

O libricciuol che al mio Signor tan vai, Dolec Signor, quanto l'invidio, oh quanto, Quest'umi bacio almen gli porterai, È questa stilla d'onorato pianto. Digli che a questo cor nou parra mai Di rivorenze e onor degno colanto; Che insulto di fortuna ru gentil petto Come affica vità, rinforza affetto.

#### Alla tomba del Petraroa.

Cigno de'cori, all'armonia divina Che spira ancor dalla tua sacra tomba, Pien d'un dolce pensier Mercato inchina La Celtic'arpa e la Meonia tromba.

Per una bella mascherata, che andava mostrando uno specchio.

Incanta lodoletta a che t'accosti ? Stanno presso lo specchio i lacci ascosti. Lisa da sè mi scaglia e mi calpesta: Non so mentir ; la mia disgrazia è questa.

#### Per il ritratto d'un' amica defienta.

Qual dolcerne lquel doglia l oh vista l oh Dei l Si , tu sei dessa , ohimè l ma più non sei.

#### Iscrizione sopra un cammino.

Giore al mal mesce il bene, e alterna il gio-Vien da flamma funesta un util foco. ( co:

## Per la N. D. Elena V. G.

Bella al volto in aitra etede. Sorra all'alma Elena fu: Vaga Neni, in te beltade È il color della Virtù. Per Filina Ellenide, che si compiaceva uelle poesie di Ossian.

Scendi dalle tue nubi, ombra divina, E quanto amatti pria lascia o dispressas: Canta i toni versi la gentil Filina: Puoi tu sporar lamo maggior doleesas? Scorda Bersilia tua, seorda Malsina (s), Ch'ella tanto lo avansa in gentilessa Quanto vinco di Grecia il Gel sereno Il tuo di nembio di tempete pieno.

#### Pour & portrast de Mad. Teotochi M.

Le Brun, Zeuxis ou vous devoit peindre Isa-Mais nul que sous ne pouvoit letracer : (belle; Car le bon pointre en la voyant si belle N'auroit pas señ que l'adorer.

#### Amour assis our un Contaure.

Homme, dieu, bête un peu, je suis Centanre ( aussi Cher melange des sens, du coene, et de l'esprit,

#### A Madame La C. F.

Belle, devote, au coeur galant, Eh de quoi n'étes vous capable? Vous gagnes à dieu les méchans,

Et vous damnes les Saints au duble, O triste versé, tu ne vaux pas la fable; Bien n'est vrai que le beau, le beau s'ul est

## A. M. D' Arban.

( amablo

Sovra il Gallico ciel d'Omian sul vento L'ombra già da molt' anni strando giva, E stupia pur che al mo divin concento Non raponda no nol co o al Senna in riva; D'Arbau, cantanti, ei s'arrentò : Che sunto? Chi la mia voce anni me stemo avviva? Questo dell'arpa mia, si querto è'l mono; Senna, lardatti sasi; me il perdeno.

#### SONETTI

ONORARJ.

## A S. E. ANDREA MEMNO

PROTYEDITORS BY PAROYA.

Межно, în te tutto è grande: eccelso ingegno, Monte a cui d'ogni molo è lievo il pondo, Spirto di vanti alti pennier fecondo, Nato del Bello a conquistaro il regno.

Nato del Bello a conquistare il regno.

Ma d'umana grandozza eccede il segno
Quel cor di sua bontà pago e giocondo,
Quel seren di virtù puro e profondo.
Che mai non adombro timor nè sdegno.

E quel del bane inestinguibil selo; Cho in suo corso divin ferre e s'accende; E cresco ai venti, o si rinfoca al gelo. L'andace man l'Indo profano estende; E il Sol sactta: ei maestopo in cielo

# Non s'arresta a mirarlo, e giova e splendo. — PER L'ELERIONA

DEL PRINCIPE E VESCOVO DI TRENTO

REINION, în pria quaggiù reina Stringesti il fren del notale impero, Ch'ebbro di forsa umo selvaggio e fero Solo a Nume tonante il capo inchina. Quindi leggi, costumi, e disciplina, E il annio di virtir reggio primiero, Cho resse il naggio e incatenò l'altero, Giunta a swono terron possa divina.

Ma troppo spesso ambisioso orgoglio Con serre fole (arme posenti all'empio) Profano l'are, o fe tiranno il soglio. Signer, tu rianovelli il prisco esempio, Cho il teo spirto, il tuo cor, d'inganni spoglio, Di vera Fè, di Virti vera è tompio.

## A S. E. ANDREA TRON

The difference of the differen

Te i giusti voti della patria ornaro: Chi non t'applaudo, o qual ingegno avaro È alle tuo glorie di porpetuo canto?

Ma cho a to tragga uniti i giorni suoi Donna il cui nome eterna fama attende (s3), Quosto, ah questo corona i vanti tuoi. Alme a cui senza velo il ver risplende, Mirate entrambi, indi ridite a noi

Mirate entrambi, indi ridite a noi Chi di lor più riceve, o chi più reude.

#### PER MONSIGNOR

#### SANTI VERONESE

o al Vescorato di Padara a n degli alunni di quel seminario.

PLACIP'aura non è, non è fresc'onda Per la d'Enganea erbose piagge errante, Ne pinto angel, che te, Signor, non cante, Ne sasso cho al tuo nome or non risponda. Pur soyra ogn' altra alta dolcesza inonda Le giovinetto tue Palladia piante :

Già rinverde ciasenna, a al tuo sembiante Più che ad anna d'April s' infiere, a infrenda. Deh! con fecondi temperati rei Tu, novo Sol, le avviva, o di rugiade

Del ciel la irrigo, ed ogni nebbia scom Da lor poseia al tuo piè cader vedrai Frutti dolei a Virtù , dolci a Pietade . E stanco il gregge tuo posaryi all'ombra.

## LA FESTA RIISTICALE (24)

NEL SOLENNE INCRESSO ALLA PIGNITA" PEL PROCESATOR DI S. MARCO

#### DI S. E. PIETRO CONTARINI.

A acus, o Pietro, el tuo nome , o altere feste, E gemme else del Sol doppiano i rai , Nella Reggia dell'Adria oggi vedrai .

E incise lacdi, o di hai fregi inteste. Qui fiori ed erbe, e rozza pompa egreste, Trofoi di fe, non di ricehessa avrai, E scoppiar voci a to volanti udrai , Cui di compri rolori arto non veste, Tal noiche il Dio della magion Ferce (25) Sole direnna , o da mill'ere al cielo

Fumo di mille tori alto s'ergea , Con la povera man, ricco di selo : Semplico si , ma puro farro ardea Il pio pastor della materna Delo.

## PER ALESSANDRO ALBRIZZI

PROCURATOR ME S. MARCO IN LLOGO DI ANGELO ELMO.

Spansa il eriu, sciolta il manto, umida il ei-Adı ia dall' Emo suo gemes la morte, (glio E parea madre a cui rapl la sorte

Sostegno agli anni suoi l'unico figlio. O sprezzator, dicea, d'ogni periglio, Alma d'nn'altra età sublime e forte l O sogni di grandezze l o gloria corta l Ovo trovar compenso, ova consiglio?

Quando s'udl che ad Alessandro il saggio Per pseate virtù grande a modesto Coll'ostro dell'eroe rendeasi omaggio, Tosto sull'orchio a lai stillante o mesto Gioja sprimò quasi per pioggia un raggio; Sommo anesmio e verace, Albrizzi, è questo. FUR LA PARCENZA

DAL REGGIMENTO DI PADOVA

## GIAN-REN. GIOVANNELLI.

Farme omaggio volgar d'inntil canto, Lode figlia d'ingegno, ignota al core, Chi non ottian, se rispettato errore L'ornò di verga a di purpureo ammanto? Me crin divalti , occhi natanti in pianto ,

Guance dipinta di feral colore, Voci sons'arte, e sensi ebbri d'amora, Son dal ver, non dell'uso, indizio a vani Nei carmi no, ma nella fronti espressa Loggi la storia da' bei gesti tuoi, Signor, per man della natura impressa. Spirin gloria ed orror mal nati Eroi : Te bacia a stringe Umanitada oppressa, Ed empia dal tuo nome i Fasti suoi.

## PER LA ESALTAZIONE

AL PONTIFICATO DI CLEMENTE XIV.

#### Santa umiltà, su la tua base eretto Fu il soglio insorvertibile di Piero :

Ambision lo scosse, a zelo altero Squarciò spesso alle Chiesa il manto e il petto. Or eho un tuo figlio è per suo duce oletto, Tornano i prischi tempi , e l'onor vero ; E evrà Roligion più saldo impero, Sgembra di larva , o di mondano affetto. O del Ciel dono, a non terrestre cosa, Già su' tuoi pregi a questa età al rari Veggo l'ombra di Sisto audar pensosa. Il senno in voi come la spoglia è pari ; Ma non revviso in quella man pietora Folgori ultrici , o consacrati accieri (26),

NELLA PARTENZA DEL MEMMO

DAL SUO MEMORARIL RESCIMENTO PARLA LA CITTÀ DI PADOFA.

Quarra, che 'l ginsto e 'l vero alfin m'abce. Voci , cui nall'uscir sorprenda il pianto , Gradisci, alma sublime, e intendi ah l quanto Più che il labbro tremanta il cor ti dice. Bella e ricea per te, chiara e falice, M'ergo , trofco della tua mente e vanto . E d'agre emngue, in giovenilo ammanto Mi ravviso al tuo Sol, nova Fonice.

Dubbia, il confesso, a'tuoi raggi possenti Chinai le ciglia , o a ravvisar qual sei Faro un tempo i miei sensi infermi e lenti. Ma ebi sotto uman vel pressento i Dei? V.ncon l'umana fede i tuoi portonti : Perdona al tuo gran Genio i torti miei.

#### PER LA BACCOLTA

## FATTA IN OCCASIONE DELLA LAUREA

ALMA a sentir, spirto a comprender nato

Quanto di bel, di vero a noi risplende,

Quanto di hel, di vero a noi risplende, Che pei spagi del grande di volo estenda, E sdegna il calle da vil piè segnato. Parlar facondo, o d'aurei lumi ornato, Che il vee colora e più leggiadro il rende, Foco che ai raggi di virtu s'accende,

Foco che ai raggi di virtu s'accende, E abhorre ogn'esca di desir maltator. Questi, ogregio Garsoa, suosi tuosi vanti, Non il secto volgar ch' Euganea ordio, Fregio di tanti unlegni copi e tanti. Serto più grato a too gentii desio T offrono eletti cor del Bello amanti;

#### PER LA LAUREA DI PIER-ANTONIO BONDIOLI

ALUNNO REEL' ACCAMENIA DI PADOTA.

O di Febo e Minerva amabil cura , Garson che agli anni col saper sovranti, No non è al tuo valor lauro che banti , Nè alla bell'alma che virtù sol cura. Chiara memoria anco all'età futura Sark il tuo nome negli Euganoi fanti:

Qui fu , dirassi , e qui di gloria i vasti Campi redes con destra ala sicura. Già il Liece d'Antenor su imerii tuoi Col bosco d'Andemo su alterna il canto , Quel che festi mombrando o quel che posi. Ma i pregi dal tuo cor solo col pianto Dir può I mio che rispondo ai moti suoi: O lauro lo figlio la th' io ji perdo intaneta.

#### A UN RAGGUARDEVOLE SENATOR VENETO

Eletto protettore d'una Comunità del territorio di Padova.

Doro le cure dell'eccolas mente Sol della patria al maggior bene intesa, Che'l tutto afferra, e sullo parti è stesa, E nel panato ha l'avvenir presente; Volg: il guardo certese a un'umil gento, Tutta di brama d'onorarti accesa, E soffic che aplendor occhie difesa

All'ombra sol del tuo noma possente.
No credor di te indegno angusto loco,
Che queste, alto Signor, neglette rive
Saran molto, se 'l vuoi, com' or son poco.
Di luce, di calor, di vita prire
Gisecion le come il Sol coll'aureo foco
Le doibha nascendo, e tutto vive.

PER LA PROMOZIONE

ALL' ARCIPRETURA

#### DIS. DONATO DI PIAVE DELL'AL ANTONIO BOLDRIN.

Murza a mannit, tristo retaggio Hai de colpa, d'orrey, di doal, di morte 5 schifer tenta invan la comun sorte Col fasto il granda, eco mue larrellangido, Sol tu, Heligion, speme e coraggio All'ucomo infondi, o' I fui arreno e forte: Tu di pare a pietà schindi la porte, Pert o del cirlo a noi balera un raggio, Grengio felice, si hairebe i l'invià. Grengio felice, si hairebe i l'invià. Lumi, o lena, o conforto, a pure, e vita. Cor paterno, aurre l'ingua, occelsa mente la loi tu scorgio a poro solo usili par la loi tu scorgio a poro solo usili para por solo usili la loi tu scorgio a poro solo usili para poro solo usili para per solo usili pa

Ah chi nel dono il donator non sente?

LA PERMEREA PER LA PARTENEA

DAL REGGIMENTO DI PADOVA

## DIS. E. GIORG, CONTARINI. Justum et tenacem propositi rirum.

Gauxa alma e forte in usa virda forera Gauxa da oli fançion Fançante normit, E a sè ma isempre el al dover conforme para la mana isempre el al dover conforme para la mana de la tanta Signor, che forme e pura l'alta tan Signor, che forme e pura Mira de la tan Signor, che forme e pura Mira de la tanta Signor, che man fir ton dorme, So lei prerale, e hana reglia correra. Dinanzi al volto ua la testa cudice Osio I regreglio, e impalitati la Frede, e tretteg a chaferprefi Gantina a Para. Tartitta chia del presenta del presenta del presenta la constanta del presenta del presen

CPLEARANDO IL PRIMO SACRIFISIO

MONSIGNOR ANTONIO BARBO CASONICO DI PADOPA.

Cexcom ponti ed aggrottate ciglia, Tempra de Dello e del gestil sermena, Mente d'ogni saper noda e mendica, Diofignam pieta, non la somiglia. Fuela verace di ragione è figlia, Non già d'erro che l'ogne neutri intrica; Alma non pris d'umanisade amica. Di bere amare il Gert nal se conglià. Gedi; colto Garron, per cui s'ascendo Sula chiara tua stripe coor novello,

Che in te virtude e cortena risplende. Ed or che t'impronto divin suggello L'anceo raggio dal ciel che in te discende, Da'fregi tnoi rifletterà più bello.

#### PER LA PARTENZA

#### DEL REGGIMENTO DI VICENZA

## DI S. M. CAMMILLO GRITTI Virtute ma mea involvo, probamque

Pauperiem sine dote quaro (17).

Tat da Città, cui non paterno affetto

Reggea di sua virtù ricco e splondente, Fra un desolato popolo gemente, Tornava Muzio al suo modesto tetto, Roma ed Antrea lo si stringeano al petto,

Roma ed Astrea lo si stringeano al petto. Membrando il solo, e l'assennata mente, E la inatta dall'or destra clemente, E l'cor sublime, e 'l santo amor del retto O grande ognun dicea; volcesi, e vede

Salir Cramo al Tarpeo fasto spirante Per malnati tesori, infamie, e prede. Fango dorato, alma rapace, avara, Selamò allor tuta Roma, a Muzio innante Ad arrossir di tue ricchezze impara.

## SONETTI NUZIALI,

E A SOCIETÀ.

E an m bosco la terra: ivano a squadre
Gli uomini errando, e ai mescean quai fere:
Scoso Imenco dalle celesti sisre:
La uus possanna ah di qual ben fu madre!
Sacri nomi s' ndir di Spono e Padre.

Ministro di virtù fessi il piacere; Saggio divenno Amor, dolce dovere; Nacquer laggi, cittadi, arti leggiadre. Fu di famiglia pria quel che fu poi Amor di patria, che ad amar a'apprese

Ne'suoi sè stesso, e nella patria i suoi. S'eternar chiari nomi, avite imprese, Virtà scambiarsi, e s'innestaro Eroi: Sposa, Imene a tal fin sue faci acome.

## IL FILOGAMO.

Savro dover, tu di terren diletto Depuri il fonte, e ingentilisei il fiore; Socan la scorta tua che fora amore? Ebbresa d'alma e periglioso affetto. Se tutto nol concentra un solo obbietto Erra distratto, e vuoto langue il core; Uom, cerca il bel cho non declina o more, E avrà stabil cagion costante effetto. Nè fe sonsa virti, nè sensa fede

Amor, nè senza amor gioja aver puoi: Mai abbia il guasto cor, che ciò non crede. Per chi sacra a Virtude i pensier suoi Ventila Amore ad Imeneo le tede: Sposi, non sogno no, favello a voi,

#### PER LE NOZZE

## DEL SIG. C. G. PAPPATAVA

ARPALICE DI BRAZZAGO.

O d'ana piaota venerata e cara; Nostro vanto ed amor; germe diletto. D'ambrosia un rio sul tuo pudico letto Versi la stella, onde ad amar s'impara. Ritolto unico figlio a Parca avara

Madre non strinso mai si forte al petto,
Come ti stringe eco intenso affetto
La Patria, che per te a'orna e rischiara.
Sposa, la sorte tua tutta non sai:
Guarda i nostr'occhi, e del figlinol, del padre,

Della stirpe il valor chiaro vedrai. Tu, ricca di virtà, d'arti leggiadre, Vioni, t'addotta Euganea: amala; avrai La tua gola rivai nella tua madre.

### LA PATRIA

## DEL N. U. ALVISE OVERINI.

Passa ignoto a Imeneo (sens'onta il puoi , Figlio obbliato e de' miei fasti indegno;

Non lasciar del tno nulla orma nò segno, E te la tomba ed il tuo uomo ingoi. Ma tn nato a giovar sangue d'Eroi,

Chiaro per senno, e cor, lingua, ed ingegno, Dammi, chè i dei, della tua fede un pegno, Fatti eterno per mo ne' figli tuol. Dicea la Patria: or che in bel nodostretto, Quirin, ti scorge, alla tua nobil face

Tutta a'irraggia nell'augusto aspetto Cresci in rami e in onor, pianta vivace, Grida, ed all'ombra del tuo tronco eletto Seggan col Genio mio Virtude e Pace.

### IL MISOGAMO.

Dran nome è dover ; d'ogni diletto
Tra le sue mani inaridisee il fiore :
Sdegna luogo riposo alato Amore,
E in braccio a sicureaxa assonna affetto,
Non chiode tutto il bello na solo obbietto;
E l'uom di tutto il hello ha vago il corer
Col bel nasce desio, s'allenta, e more,
Cob se varia cagion non dura effetto,

Sogno è d'accesa mente eterna fede; Ta noi seffri, o natura; pom, tu noi puoi; Chi l'esige è tiran, folle chi l'erede. Tal parla il mondo cogli erranti moi a-Coppia gradita al ciel, fetici tede, Smentir l'empio linguaggio opra è da voi.

## LE NOZZE D'AMORE.

#### PER LK NOISE

DEL W. U. ANDREA MEMMO

## CON LA N. D. ISABELLA GIOVENE.

O care a Gierrea, care a Minerea, Memmo, alle Gracia, e alle hell'arist anneo, Par l'alisciati, al nodo almo o puliceo, Par l'alisciati, al nodo almo o puliceo, Cho famiglio e citalo striego e conserva. Opera quosta non è d'età che ferra p. Elberth e assona latte ragion nemico. Na di vivil fenerbena, e semo auteco (x5) D uson, the al publico ben midis surras. Di cerpo i mangalistic orea mai fida Di cerpo i mangalistic orea mai fida Di cerpo i mangalistic orea mai fida Di cerpo i contra di contra della madre amiche. Per certos h'aife della madre amiche. Per certos h'aife della madre amiche.

# Fatto adulto o grà Numo unusi a Paiche. LA FELICITA DOMESTICA.

Frence amico, eccoti in grembo accolto D'unocenza, di fe, d'amor, di pace: Qual di limpida gioja aura viraco Sorrido a to della tua sposa in volto.

Lascia garrir l'audaco volgo e stolto ; Cho adegna d'Inseneo l'angusta face ; E distro a larve di piacer fugace Fra tempesto a rimorsi erra disciolto. Core o spirto appagar , souno ed osore ;

Orre o spirto appagar, souno ed onore, Darsi a bolta di puro colto degna, Quest'ò ch'oterna o fa beste amore. Chi non sa come dolce e serve o regna Saggio Imoneo, miri Paolina; al cere Quanto dice un suo sguardo, e quanto insegna!

#### L'INVITO INGENEO

## PIR NORTH

Viaxi, Imeneo: qui non ti chiama all'ara Seto d'òr, dura legge, error che piace; Qui mentra il labbro parla, il cor non tace, Nè cortese è la destra, a l'alma avara; Qui di nojosi di catcon amara;

Non minacesa nna delce anra fugace ; Qui non t'insidia Amer: tece vuel pace ; E a compensar tante suo fredi impara.

Donna lo di cui voglio Onor governa Nodo formò di due bell' alme o fida, Ch'ardau framminte alla tea fice eterna Chimi eletta Sposa, il Dio t'arride: Già coa Amor Feometable alterna Arcani agua di, e al bel puder sorride.

#### I DUE RITRATTI

#### PER NOSSE.

See par doles, Immos I par le respira.

To damitiou sue ole or, via più forte y
Tu spargi del toe mel l'amans sorte y
Amor, rece sense lo, laugue, e dedira.

Amor, rece sense lo, laugue, e dedira.

Lidere cor fin dune super i des più
Lidere cor fin dune super i des mortes,
Segue un levre pièner disenvola eel ira.

D'Unnia in digito, in al contrario lume
Di visire e di viris l'alma seguere
De disenvola e de l'amorti de l'am

#### L'IMPERO DONNESCO.

Fonza, cite dai poiente ordin s'appella, Donna, serva ti fa del semo fortis: Tiranno, o orduttor, padre o consorto, L'nom ti vol sempre allo sue loggi accella. Regnar sembra, lo so, beltà novella; Ma dell'impero suo l'ore sou corte, Cho possesso, o incostanza, a tempo, o sorte, Mor bella fan chi solo si semi è bella.

Doleo virtù di saldo amor sol degoa Nei oor s'interna , e d'un Signor la veglis Mentre suggia fa suo, servedor regna. Sposa , c'hai si bell'alma in vaghe spoglie, Fida in te atessa, ed al tuo sesso insugna Qual sia i vanto a f' poterdi donna e moglie.

#### PER LE ROSSE

## MANIAGO E COLLOREDO

#### DANTE AL TALANO.

Bellenia, raggio del primo splendore, Vesseggia l'occhio, che guarda ed ammuta, E si soare l'anima saluta, Cho desta un spiritel che ha nome Amore.

E quei la sparge di dolce amarore, E cria voglia focom ed acuta, Ond'esce vece : o bel raggio or ne ajuta

Che disianza si rode lo core.

Beltà cortese con Amor s'accoppia,

Virtà gli stringe, a Fede gli suggella,

Rido Antura, che vita s'addoppia. Tessi pur vite, cara coppia a bella, Più d'ua Ridolfo (eg) attende, e già, già scoppia Valore avito si liscia e rabbella.

#### PER NOZZE DEL M. U. GIVLIO MUSSATO

#### COLLA

N. D. LUCREZIA GIUSTINIAN, Accadute poco dopo che lo sposo gentiluomo di Padora, era stato aggregato alla nobilia

Ovat è mortal che il tuo destin pareggi , Signor, che d'Adria al Sol t'accosti e splendi E se presso o d'intorno il guardo stendi Te stesso ammiri , e il novo Ciel vaghaggi? Ne basta ancor che fra lucenti seggi

Ad Olimpico letto altero ascendi, E se d'esser fra i Dei non ben comprendi L'alto tno fato in que' begli occhi or leggi. Sposa celeste, oh qual vegg' io che move D'alto per te fra lucida favillo

Genie a dar dal tuo sangue eccelse prove ! Toti cori, fiamma gentil di mille Nami dal mar, Toti desio di Giove, Scelse in terra lo sposo, e nacque Achille.

## L'ANTIPLATONICO.

Betterra d'alma a spirital desio, Sognati nomi, ed n natura ignoti, Son per color di cui non ode i voti Feconditada, e da piaceri il Dio, Guancia in rni rosa a gelsomin s'unio E sen di marmo , A mor , son la tuo doti , Ivi il tuo stral non favoloso arroti Per poi temprarlo di Ciprigna al rio. Tu, sostien mia ragion, Cornelio sangue,

Or ebo a tanta heltà stretto ti stai; Ben so che Amor qui non vaneggia o langue. Platon, vieni a mirarla, ah vian, se sai, Saggio divin, benehè fredd'ombra esangue, Qualcho nova dottrina imparerai.

### IT. DESIDERIO

PER LE NOZZE D' UNA LEGGIADRISSIMA

GIOVINE PADOVANA. STIAMO, Euganea, a veder la gloria nostra Che te nou sol, ma questa etate abbella : Cost ridente peregrina stella Nel cier di Citerea rado si mostra.

Amor andrilla nell'Idalia chiostra , E i begli occhi allumò di sua facella, Spirto, grazie, sembiante, atti, a farella, Tutto ei grida al cor , guarda e ti prostra.

Che vista, o cori ! ecco Imeuco l'afferra, E imperioso, e di sua preda altero Col bieco guardo ogni speranza atterra. Non ti teme il desio, Nume severo; Focoso nomagioar già ti fa guerra, Già deliba i tuoi dratti ogni pensiero.

PER IS MARITAGGIO

DI DUE DEGNI AMANTI

Celebrato con applauso universale malgrado l'acerba ostinata opposizione dei parentidel

lo sposo per qualche disparità di condizione. Vancor! Amor! mayi pomo e santi. No. non v'è senza voi diletto o pace :

Misero Mondo! ombra di ben fallace Seguirai sempre, o vane larvo erranti? Ite , r'applaude il ciel felici smanti , Lo scornato livor rodesi a tace :

Pregindizio ed orgoglio a terra giace, E Amor preme col piè lor ceppi infranti. Sol Natura arrossisce (So): ed io non oso, Grida , mostrarmi in si bel giorno! ed io . . . Ah Padre, al cor ti parlo, e stai pensoso?

Onesto affetto è natural desio: E un sol nome a Natura amanto a sposo : Puniscimi, se l'osi, il fallo è mio.

PER UN MARITAGGIO

SONETTO ANFIBOLOGICO

A NOME D' UNA BELLA (31). Su questo genial candido latto Eternamente Amor derma o riposi, Ne mai vi svegli , o fortunati Sposi ,

Desie pungente, ed importune affette. Degao consorte, alcun molesto oggetto Non t'offra idea, che rimirar non osi (3a). Siano, qual merti, i giorni tuoi giojosi;

Sia lieto il cor, come l'hai fido in petto. Vanna, coppia beonata, il di seu cade ; Arridono a un tal nodo nomini a Dei , Sta il dover tra la piume e l'Onestado.

Malieno spirto, il tno bel core a lai Mai non invidj, o a te la sua beltade; E vi guardi ciascun cogli occhi mici.

## PER NOLIS

#### AL PADRE DELLA SPOSA A NOME B' UN CURATO DI CAMPAGNA,

In two bel colle, or' io spesso il cadente Sole saluto, o la nascente Aurora, E mentre avido beo l'amabil ora Di te, saggio Signor, pasco la mente. No, per farsi qual è lieto e ridente Or d'uopo non avea d'Aprila a Flora (53) ; Gioja verde lo fa , gioja e l'infiora , Che per si fausto nodo egli risonta,

Sol duole ai fiori che sia lor disdetto Di Giacinto il destin , che impresso in loro Vedresti, o Silvia, il tuo bel nome eletto. Sposo gentil, come poss' io, t'onoro: Offro de' vostri fior corona al letto , E riserbo alla culla il vostro alloro (34).

#### PER LE NOSSE

#### DI NOBILISSIMA DAMA.

Anoa, se cieco il move impeto interno, È forino deslo che l'elme etterre, Me dal ciel scende, e fa gentil le terra, S'ha fren di legge o di ragion governo.

Per ini soare e santo nodo elterno L'aurea vite ciril congiunge e serre, Hanne ostaggi la Petria in pace e in guerre Mescesi onor col sangue e fami eterno. Sposa, con tai pensieri il saggio padre

Sposa, con tai pensieri il saggio padro Nudri il tao emor non periglioso e vano, Ma figlio di sublimi ideo leggiadro. Pogno di ben comune è la tue mano:

Pegno di ben comune è la tue mano: Pense quel fosti e sei : tu serai madre l Non esser madre alla tua Patria invano.

## IL SI.

Unurr il dolce si, che timidetto Spuntò su i lebbri, e poi ricadde al core? Vedi come la tinge interno ardore

D'amoroso infoceto nuvoletto? Giosci, o Sposo; ecco il pudico lette Ministro scavissimo d'amore; Deliba in esso della vite il flore; E in ogni vene palpiti diletto.

Me quel rumor, qual greve schiere clette?
Arme, ostri, toghe, evi, nipoù . . . ah voi
Qual vate inculto eo suoi versi affretta?
Amor chiede geleso i dritti suoi:
Morfeo gli Sposi in sul mattino aspette;
Con lui verretse, ora è per tempo, Eroi.

## SONETTI

MONACALI.

-

LA PERSEVERANZA POR MONACA CHE SI PROFESSA.

Planya nata e cangiar colori e spoglie, Marce, ch'ora s'erresta, ed ora inonda, Aure che varie, e accessa onda con onde, Nube cui vento emmassa, aggire, e scioglie,

È l'uman cor, che in se medesmo acceglio Turb d'affatti a'denni suoi feconda : Prio di descri, poi di rimorsi abbode : Somi a comi fan successo e roulio a colli-

Prie di dear, poi di rimora abbecde: Sogni e sogni fan guerre, e voglie a voglie. Sol chi s'eppoggie di Sion sul monte Permo è in sè stesso, e dell'errante gruggie

Sorrida ai voti, alle speranse, all'onte. Tal, mentre l'aria a'fianchi soci lampoggia, L'immoto Olimpo con serena fronte Sorrasta ai nembi, e'l puro ciel vagheggie.

### L'UMILTÀ.

Uom chi sei? donde sei? di polve impasto Tutto il netio tuo loto e te rammente. Corpo frei, fiacco spirto, el suo hen lenta Alma, d'affetti rei ginoco e contrasto.

È mence il tne gioir, fallace, o guasto, Scintille il vivor tuo ch'a un soffio è spenta z Pur di lerre e d'error pascesi, e tenta Il suo nulla goufier l'umeno fasto. O di vene beltà ceduche spoglie l

O glorie, o fumo ovo l'orgoglio galle ! O brillante vepor ch' eura discioglie! Felice lei cho ionenzi a Dio s'evvalla,

Pelice lei cho ionemi a Dio s'evvalla ; Ed il verme terren tra veli avvoglie Per fabbricar l'angelica farlalla.

## PER UNA MONACA

DI CASA ALGRICES.

No che elle petria tua sterite e ingrato Il tuo voto non è, Vergine elette; Ti perde, è ver, ma bel compenso avpetta Dai preghi d'un cor puro a Dio si grato.

Vedi il fratol di tutti i fregi ornato Con coi Virtu gli umoni guardi alletta (35) , Vedi com'Adrio impasiente affretta Del talamo fecondo il di brumato.

Vive per te l'Albricie stirpe eterne ; Specchio d'unmenità, di patrio selo ; D'enreo costome ; o d'amistà fraterna : A se tanto o'tuoi preghi eccorde il cielo ; S'ompie il voto comun grania superne Quanto soi cittadina entro il tuo velo!

LA NATURA E LA GRAZIA (36).

Gena Natura , Amor : qual selo insano L'alte tue leggi e calpester t'invita? Chi vita ebbe dall'uomo all'uom dia vita :

Questo è decreto suo santo e sovrano.
Dunque il più bel de' suoi tesor fia vano?
Tombe fia di beltà cella romita?
No, uon caora il ciel, l'offende e irrita
Larre rea di Pietà, rito profano.

Non chindo un si bel corpo alme di gelo , Nè cor gentil di duro bronso è cinto: Amor, che tardi più ? squercia quel velo. Empio linguaggio ad empie zeole attinto ,

To perti inderno ove favolla il Giolo: Celeste grazia, ah tu beleni, hai vinto.

### SONETTI FUNEBRI.

PER L' BLEGANYISSIME RIME DELLA N. D. GAT. DELFINO

ORA PROCESSES TESTA TEST

IN MORTE OF BIAN-ANT, DELFING STO PADRE. Faiso è che d'ermonie souve incente Toorhi il freddo tiren dell'ombre smorte ,

E ch'ei rendesse la fedal consorte Del Tracio Vete all'amoroso pianto. Che'l tno, Donna gentil, pictoso canto Del genitor su la funesta sorte Fatto avria forsa e Dite , al fato, e morte; Ne alcou , se tu nol ppoi , peteo mai tanto.

Par le legrime tue uel freddo samo Scaldan l'ameta polve, e'l suon che scende Desta dal sonno suo l'alma gantile.

Se ual mondo io non son misero e basso, Che val ? die' oi : vita miglior mi rende, Care imagine mia, l'aureo tuo stile.

#### FER LA MORTE DI COMANTE EGINETICO.

Poczez ferille encorn , Italie lessa , Del tuo primo splendor restano accesa: Comante à spento , il fetal erco stese Morto, che fure i cigui, o i corpi lasse. Verrà progenie inonorata a bassa;

Vede arpe e trombe antiche ai muri apprese: C'è chi stende la destra : oh sconcio ornese ! Grida , di man gli cade , ei fischia o passa. Ben largo sciame i Pierii insetti Ronzando eudrà su profanati allori,

Mal cinte leno, ed infreendi letti. Invan de fasti tuoi Pindo rimbomba . Italia , a i prischi nomi oude t'onori Sono alla gloria tua fregi di tomba.

#### A NOME DEL PRINCIPE DELLA ROCELLA

AFFLITTISSING PER LA MORTE DELLA SPORA. FRANCITA mortal, lempo fugace

Sei tu che brille in cupa notto, e passa, E più funesto orror dietro si lassa, In cui ciece Ragion perdesi , e tace. Quanto olletta virtà, quento al cor piace, Quento ha hen questa vita inferme e lama, Gustai pocausi ; or la mia gloria è hassa ,

Chiude ogni mio tesor tomba voraco. Fala compagne di mia fragil sorte, Non tu, stalla del eiel, speuto son io, Che porto i sensi e'l cor pregni di morte.

Ne prie vivro se del sepolero mio L'alma spersando l'odiose porte Non vola ed elibracciarti in grembo a Dio.

A NOME O' UNA PERSONA APPLISTREMA PER LA MORTE SUCCESSIVA

DEL FIGLIO E DELLA SPOSA.

Son per te, sallo il ciel, diletto figlio, E per te sol, dolce compagna e Sposa,

Grata un tempo mi fu queste affanuosa Valle, de'vivi lagrimoso esiglio,

Or che morte su voi stese l'artiglio, Non bo, ne veglio aver conferto o posa, Nè voce posso udir , nè mirar cosa , Che fuor che a lecrimer mi dia consiglia, Dagli occhi il sonno, e dal mio cor la calma

Fuggi per sempre, o negro orrore e folto Lo fascia, e cupo duel l'ange e divore, E se breve piecer s'accosta all'alma, Vi veggio, ombre dilette, o dir v'escolto: Noi siam si lungi, e to gioisci ancore?

IN MORTE

#### DELL'ARBATE SPALLANZANI.

Cata è quest'uem, che quanto il cupe fondo Cela del mar, quanto si nutre in terra, Vola, guizza, germoglie, e serpe, ed erra, Quanto fa vivo e storieto il mondo Comprende, e il vasto mio regno ferendo Nei tesor di sue mente accoglie e serre? Che ma sorprende, e quesi a volo afferre

L'engusta bende ove il mio capo ascondo? Chi è quest'uom? dices Astura : ha tenta Virtà d'uomo non è ; corporeo velo

D'umena spoglia un quelche Genio an Ah poiché a stente ai aguardi suoi mi celo, S'accosti , io cedo , e me qual sono e quanta Salge seus ombre a contempler dal cielo.

## SONETTI

DI VARIO SOGGETTO.

A MADAMA

#### TRANCUSCA MORELLI.

O del Cantor di Cona ombra diletta, Odi quel fonte che da un balso infrento Scorre con dolca suon quasi di pianto Per quell'opace o tacite selvette?

Fanny il consacre e te, Fanny: t'affretta Scendi con l'arpa tue, siedile accanto; Degne è di te, del tuo sublime canto, Questa bell'alma, o tra le poche eletta, Silenzio; ei viene: aura di ciel qui spire, E un'eugusta armonie che iuvade il core Dolce tristegua ed alti sensi inspira. No, non son io, ma un mio fedel cultore,

Gride il Bardo diviu che qui s'aggira, E applaudo io streso al tuo leggiadro err

#### PER LA STESSA.

Appro, candida Luna. Il tue viaggio Sparge il notturno Ciel d'amabil vita. Delt! quanto è dolce , e quai pensieri invita Il lusinghiero tuo mistico raggio! Offra all'astro del di volgare omaggio La turba sonza lui circa, e sopita; In te sol pasce l'anima romita

Tra'socri Idoli suoi l'amante, e il saggio. Tu pur godi , e sorridi in tuo sembiante, Quondo a te vagheggiar muore il desio Un cor del bello , e di virtude amante,

Cheltu guardi, e sfavilli? il sento, ch Diol Ah! si, dentro il tuo senn in questo istanto S'obbraccian licti il cor di Fanny e il mio.

#### FIR LA PANTIFICAZIONE

## DEL B. GIROLAMO EMILIANO

Celebre singularmente per la sua pietà versa gli orfaui e figli di padre incognito.

Raccon disperse e desolate squadre, Greggio nata fra l'ombre ad orba vite , Pasta di lutto, e di rossor vestita, Son tue, Pietà verace, opre leggiadre. Religion, tu più di me sei madre, Gride Natura vinta e sbigottita : Vanne superba, o pria turba smarrita:

Chi ebbe al mondo mai più nobil padre? Ben a ragion sin l'olfuscata gente (37) 1 Che dal retto sentier ritorse l'ormo , L'alto tuo merto, Emilian, risente, Sacri Pastor delle più fide torma, Vestite umano cor , paterna mente , L' svoglierassi Fè leddere or dormo.

#### ALL ONSEA

#### DI PIETRO GRADENIGO

FONDATORE DELL' ARISTOCRATIA PENETA.

Quanto di Gieno le sanguigne porte Chinse di Giulio il fortuneto figlio. l'ace sorrise, o da erudel periglio Respirò il mondo, a dell'orror di morto.

Tal poiche, d'Adria ed eternar la sorte, Chindests, o Pietro, il popolar consiglio (38) Preser discordia e ree licenza esiglio. E lo stato assodù base più forte.

Mire il governo tuo, magnanim'Ombra, Che in senno si fondò, quant'empia parte Del regno dell'età superbo ingombra. Ove son le città di Palla e Marte? L'una è polve negletta, e l'eltra un'embra:

Adria, libera sei, regni, e n'hai l'arte.

NAME AND DESCRIPTIONS OF PERSONS ASSESSED. ACCADUTE IN VENEZIA L'ANNO 1762.

Ac mihi quidem si causa nostri mali quaratur, fatalis quadam calamitas videtur, et improvidas hominum mentes occupaviese. Crc. PRO LIGARIO.

Porezo, odi la Patrie : un Genio irato Copri di fatal nette incente menti; E i figli stelsi a mie salvezze intenti M' avean eicclii tre l'ombre il sen piageto. Ma enntro i colpi dell' avverso fato Mio sende fersi tre Campion pomenti (59),

E rai vibrando di ragion lucenti, Sgombraro i nembi , e serenár lo Stato. Sacci Figli, anzi Padri, io deggio e voi La colonna maggior del soglio mio. Prodi sostegni mici , togeti Eroi. Figli incauti vi stringo: il cor fu pio, Misero il braccio: amor s'evvivi in noi, E ricopre il passato eterno obblio,

## IL GUFO.

Va pur , Solo importuno , assai turbasti La mia stupida pace, o i sonni miei : Goda il eielo di te, godan gli Dei, Non io, chè troppo al mio sopor contrasti,

Tutto co'raggi tuoi scorri e sovrasti, Movi, scaldi, fecondi, evvivi, e crei: Che non puoi? che non opri? e che non sei? Quande sarà ebe di giovar ti basti? Uscite ( ei parto alfin ) dall'imo grotte, Ronzanti insetti, e voi con negre vesta A eui pomo e color diede la notto. Si del Sole el partir grida, e fa festa Gufo assonnato in roche voci e rotte :

PER IL CITCATT DELLA M. D. ELIS. TEOTOCHI

MARINE La pingo ench'io: di peregrino lume Totta la sparge Leggiadrie decente: Beltà si terge el suo specchio lucente Onor la guarde , e in lei par che s'ellume.

Gemo Natura illanguidite e mesta,

Di vene idee, di lusinghier costume Ferro el suo piè la torbide corrente: Elle sorrida, e'l cor pasce e la meute Di verace piacer che l'uom fe Nume. L'ore e Febo e a Minerve elterne e parte : Amor ne freme, ed importnu talora

Turba i gran riti, e le Palladie carte Palla il batte con l'aste, cicade, o al piede Steso d'Elisa il suo soccorso implore : Brema ognus che'l ricolge, elle nol vede.

## PER DUE EGREGI SPOSI Che da Padora si trasferirano a Verona

per ocqua in tempo d'una piena.

Vasca tranquilla a più felici spondo
Coppia leggiedra, ed al gradito incarco

Delle terga spumenti il turgid'arco Docili si voti mici spianiao l'ondo. Spiri bella Salute aure foconde, Ed a' puri piacer diagombri il varco, Piova sui giorni tuoi Giove non parco, Dell'ambresia del ciel stille gioconde

Dell'ambresia del ciel stille gioconde Toco già scioglio et tia sande accanto Dolce virtis, cho ogni too senso ispira, E altrui t'addita, e n'ha vaghessa e vanto, Amor sena 'ale, ed l'enceno sena' ira. Seguon tuoi passi: ahi che qui sola intante Sta sul lide Amistà guarda, e sospira.

PER L'ERE SCOLFITÀ

### DAL CANOVA.

Ne, tn d'Olimpo all'alte mense accolto Non fosti fra gli Dei , Fidia vivente ; Ne colà dalla hionda Ebe ridente Gli atti mirasti, e l'agil piede, e il velto,

Ma dal celesto Bell'secompio hai tobto
Entro un balen dell'supirata memo;
Poccia con l'Arte di tua man pomente,
Quel, cho il Genio creò, Natura ha zeolto,
Tutto in mirarla a un vago error c'anvita;
Molfe il gauso già par, traspare il vet, traspare

Tutto spira vaghezsa, e moto, e vita. Venía d'Argo Giunone : in lei le ciglia Fissa, e grida sorpresa : ohimè dal Cielo Perchè fuggisti ? E dove corri, e Figlia?

## PER LA PESTA DI VIRGILIO

CELEBRATA IN MANTOFA.

Sacre Cigno del Mincio, in si bel giorne Che Manto altera agli onor tuoi destina, Ond'è che fosco e colla fronte china Gemer mi sembri alla tua mole intorno? Gemo, diss'ei, che del mio Genio a scorno

L'Aonia profanai tromba divina , E l'oppressor dalla virtu latina Fei della frondo de'miei lanri adorno. O Roma, o Patria, il mio rimorso è giusto;

O Roma, o Patria, il mior imorno è giusio; Pur non tradi quest'alma i dritti sui, M'era Bruto nel cor, sui labbri Auguste. Perebè vive er non son ? perebò lo fui? Ahi fato avare, e a due gran nomi ingiuste! Mancò a me Bonaperte, io manco e lui. NELL' OCCASIONE

DEL GENERAL MIOLLIS

DELLE CEVERI DELL' ARIOSTO

DALLA CRIESA DE S. PENTERTTO DE PFRRAGA ALLA GIBLIOTECA DELL'UNIVERSITA'.

O figlie di Natura, Omero, Felice te, che col tuo stil senz'arte Dubbio rendesti alle pensate carte Dell'Italo Maron l'onor primiero. Felice Te; chs un pro Campion straniero

Felice Te; ehs un pro Campion stranier Splendor novello alla tua gloria imparte E gli allori inemabili di Merte China al tun lanro, o va dell'etto altero.

Ma più felice, che fioristi quendo Sereno in tuo pensier segnar potesti La Fata Alcina e le follie d'Orlando.

Ch'or con hen eltro tnon cantar devresti Altre fate, altri incanti, il senno in bando, Più veraci delirj e più finceti.

#### IL PIACERE E L'AMORE.

T saatri Il grogge vil, secol che detto Festi a terto dell'ero; io ti condanno. Pa il vanisto tano bene ombra ed inganno; Cl'ombra è pisere se nol condince all'etto. Spegnosi in culla il desio facil diletto; Chè ignoto onor non si dices tiranno; Senza fera, sensa scella, e sensa fifanoe

Era l'auspice Istinto, un cespo il letto. Proprio fessi il comun i leggi e pudore No fur custodi; onde il desio, che sciolto

Disperdean pei sensi, invase il core. Da più parti respinto, in ceppi evvolto Concentrossi in un punto, e nacque Amore : Amor l'Eliso è in questo nome accolto,

## PER UNA VAGA DANZATRICE.

Donn apprendente, e velto, o braccie, e Cose a ridir si pellegrine e tante? (piedo, Muta resta ogni lingua a voi davante, E il pregio del parlar vinta vi cede, Guerda l'occhio smarrito, e a sè non erede,

Chè s'abbaglia e precorre il passo errante : Libato il suol dalle leggere pianto Verria l'erma baciarne, orma non vede, : Tal forse il Pefe a carolar morea

Di conto Ninfe tra lo stuol geloso
Facile a ravvisarsi Pasitee.

Tu l'assomigh al piè snello e vezzoso,
E agli atti vaghi, onde ogni cor si bea :
Sol nen merta Morteo d'esserti sposo (40).

## SONETTI

## AMATORJ.

#### IL BITORNO.

Tonnarri, anima mia, tornasti omai A cousolar gli spirti egri langueni; Vi veggio, occhi amooria, occhi ridenti, Ridete o cari, ah ne fizi lange assai. Pazciti, avido squardo, in quoi bei rai, Tinebbria, orecchio, in quoi vezsosi accotti, Ma ta, mio cor, perchò gioja non senti ?

Mio cor to tremi si, lasso, che bai ? a ascol Tra tanti e tanti che già intorno errarvi (ti Ne scorge un folto e lusingbiero stuolo.

Tra tanti e tanti ; che già intorno errarvi (ti Ne scorge un folto e luninghiero stuolo. Per tutti io v'amo (ob potes'io mirarvi Cara per tutti i) ah non oereate in molti Quel che avete, o mio ben, chiuso in un solo.

### LA RISOLUZIONE.

Entro il di che a vagheggiarti appresi, In bollissima speglia alma più bella, E quol che con detensima favella

Giurarmi amor dal caro labbro intesi,
O sen d'intatta neve, o crini accesi
Nei raggi d'or dall'amoroas stella,
O cor che infondi al mio vita novella,
O cor che infondi al mio vita novella,
Per voi vivo o di voi che non post'io
Tutti g'ittanti ricomprar col sangue
Che viasi sena 'amarti, idolo mio T

Als se il foco che m'arde in sen mi langue S'altro in terra che te cerco o desio, Restar possa il mio cor cenere esangue,

### BELLEZZA TRANQUILLA.

Peno sereno Ciel, che i aguardi alletta, E scintillando i innamora e tace. Mar che al ciel si fa specchio, e queto giace, E sol s'increspa a una leggiera auretta, Sembra il tuo volto, in cui sensa asetta Petto placido Amor, ripona in pace.

Tintendo, il sonno è finto, occhio vivace; Ahi che si sveglia, ahi che a ferra s'affretta. Sei hella, o pura fronte, e voi per gioco Dal bel dito d'Amor guancie segnate;

Sei bel viso seren di nove e foco.

Ma più bello sarai, se altrui pietate
Dolce ti turba, e ti scolora un poco:
Deb non niegare a te tanta beltate.

## AD UNA PREGIATISSIMA DAMA

## CHE BRAND DE LEGGERE

#### RACCOLIA DELLE POESI

#### DILL'ATTORE.

D. Nies il labbro, oppur d'Enrilla il petto, O il venno di Filic ochio ridente Vedrai, donna gentil, pinto sovente No' vera miei, forre volgar rabbietto. Ma quel già non vedrai mblime obbietto Che di celson ardor mi ompie. Il mente, E in cui dell'alma le potense intente Besono al foste del hel puro e perfetto,

Tal forse Attico saggio offrir solea Cod per use una ghirlanda o un voto A questa o quella favolosa Dea.

Ma là 're di profana immagin vuoto Tempio d'augusta maestà s'argea Adorava tacendo il *Nume ignoto* (41).

#### LA GITA SOSPETTA.

O core agil coch und gid teste i belle Engene pinger, wit gittern mer. Nas deler en trupo, ed or meiste, eura Nas deler en trupo, ed or meiste, eura Perchel ani etc., mois gravi e rubella? Per vai le dal mo oer lande stalla En en qui lande i entre dell'entre Pra terdad d'Amor nembi e proselle; E une delle anne, per fous ei vero. Cà data che di mirerri desinana Ma serge, a beregous pressieriorre o sure Cho ma le lesti guait al cerè avanna.

## LO SPORZO.

Soner, Ragion, da quel letargo indegao Ove ti tenne Amor fitta e sepolta, Chindi ai sonsi le vie, te stessa ascolta, Chiama in soccorso tuo vergogna e sdegao.

Morta è grustian in famoreso reguo,
Morta è grustian in famoreso reguo,
Donneca meete è in basse cure arvolta;
Funço i più degni, a vani orgetti è volta;
Virtude e Fe d'inquisti scherai è segno.
E soffirmento l'a hon ç più sento infrante
Caderni al più le perfide catene;
Pomo, vire Ragiou, voccito, son mio.

No, non fia verobe un lusinghier sembian-(te.... Ma qual gele improvvise entre le vene?... E dessa ... ab dore son?... Regione! ob Diol

#### RELLA DONNA VESTITA A LUTTO.

Tat fore appare avrolta in negro manio Yonere allor cho il morto Adon piangea, E Amore accanto a lei mesto sedea Con la spenta facelle e l'arco infraoto, Qual'è coste iche con al dobe incanto In quel brano gentii rapiaco o bea; L'oro, l'outro, le gemme, o quanto avea Già pregio di splendor, perduto ha il vaoto.

La bell'Aurora dal balcon del ciclo Mantra coperta a brun mira costoi Già si vorgogna dol purpurco volo. Sorge più presta l'amorosa stella Par vagbeggiaria, ed imparar da lei Là per la notte a scintillar più bella.

#### PER UN AMORE RINNOVATO

#### DOTO UN DECENNIO.

I miei primi d'amor sensi e pensieri, E i sorrisi, e i sospir, cara, fur tuoi : Luce dell'alma mia, furon di voi Del core intatto i palpiti primieri. Misero corl che i Fati sapri e severi Troncar tosto le penne ai desir suoi.

Misoro cor l'come vivesti poi Lunge da que' bei rai due lustri interi ? Priva di sua dole'esca a poco a poco Sotto la inflda cenori sepolto S' ascose si che parca spento il foco. Or al noro apparir del tuo bel volto Tanta avramoù cho non ristova loco,

# E dal riposo ha più vigor raccolto. VISITA IN CAMPAGNA.

Di', non ti senti intorne, acima mia, Un aleggiar d'un novo Zefiretto, Che diffondo un tepore amorosetto,

E spira un nou so che cho ti desvia ? Questo è un sospire cho il mio cor t' invia, Por dirti ch'è qui presso il tuo Diletto: Già il tuo, s'è ver cho m'ami, avertel detto Col suo frequente palpitar dorria.

lo già ti scorgo, io già ti leggo in volto Gli ultimi aforsi del rigor primaero, Cha cede al foco nel tuo sono occolto. Veggo il tremar dell'occhio lusinghiero,

E i tronchi accenti, e i bei susurri ascolto: Aimè! ch'io sogno, a son sì presso al vero.

#### L' AMANTE CAPRICCIOSA.

M'AMA la Ninfamia , l'attesta , o il giura, E d'io nol credo impallidisco o gemo, E per darmi d'amor lo prova estreme

Bacis le agnolle, e i labhri miei non cura-M' ann; ma sempre a mo ritrosa a dura Nutro ia Tivis o in Damon desiri o spemo, Mi lagno; ella non m'odo, o tace, o fremo, O O rezzeggia Melampo, o a me si fura. Odimi, o caro, di tua doles hrama 'rutto, e ristoro invan pretendi, o speri, p Bec, nè si scolora, e sempre m' ama.

Dice, nè si acolora, e sempre m'ama.

Deb non amarmi più, tel chieggo in dono,
Dammi dell'odio suo pegni sinceri
Come d'amor son questi, a pago io sono.

## LE MEMORIE. Ovr fn dovo t'accolsi , idol mio ,

Qui la cara tua meno al cor mi strinsi que col la viva mis lasmas a te dipira. Cui spergor aon poira l'onda d'obblio. Cui spergor aon poira l'onda d'obblio. Culto espubo frances i nello a vivai. E mettar puro a quelle labbra stitinsi Di dolerant termante a di desio. Care momorie del perduto henn, le via olivira su un distinto incasto. Care momorie del perduto henn pira del prima del prima per su distinto licanto. Con con el quel cer, di possederto ho l'amoto. Cara, no, no ne partisti o digirio il pennol.

# Tutto il mele d'amor stilla il mio piauto. CAPELLI DONATI.

O di quel ben, eb'invido eiel mi toglie, Sola reliquio che baciando adoro; Forano i rai del Sol vila tesoro

Presso a al care o presiosa spoglio.

Come usignuol tre rugiadose foglie
Sfoga caotando il suo dolce martoro,
Tal fra quoi erin eho del mio pianto irroro
In soavi sospir l'alma si scioglio.

Vieni, d'etorna fe pegno dilotto,
Statti atfisso al mio sen suggello al core,
Che intto a'impronto del caro aspetto.
Ei già ti sento; e pien di novo ardore
Per avventaria te lotta col petto,
E in ogni fibra sua palpita Anore.

#### IL SOGNO CONTINUATO.

700

T' мо, pur tel dist'io; d'amor la piena Sciolse una volta del rispetto il freno; Or più finger non puoi, m'iutendi appieno, Si di te i sensi, e di te l'alma ho picua. Perche ti turbi, oime, fronte serena? S'offende in adorarlo idol terreno? Soffri che in dirti io t'amo, io venga meno

Non clueggo altro ristoro alla mia pena-Fammi infelice, è in tuo poter se vuoi; Ma far ch'io per te sol non viva e mora, Desio d'ogni mio spirto, ali! no no! puoi, Sul confin della notto e dell'aurora

Coal pien di trasporto a' piedi tuoi Osni dirti sognando, e sogno ancors.

## IL TEMPORALE.

Gionno che di nembosa atra procella l'involvi , e l'aere o il suol turbi o funesti , Passin tatti i miei di torbidi e mesti Se il Ciel m'offerse mai vista più bella.

Solo appo lei, che del mio core è stella I mici sensi a spiegar spazio mi desti, E a pascer l'alma in quegli arti celesti, E in qualla soavissima favella.

Che saria poi se da quel labbro amato Sentissi un giorno ( ali troppo van desio!) Fedel mio caro, il tuo penar m'è grato? Sactti il cielo, il Sol s'ecclissi, ah ch'io Caro giorno direi , giorno beato; Fosse l'ultimo ancor del viver mio.

#### DICHIARAZIONE INDIRETTA.

Oot, Fille, e m'aita; ardo, e del petto Tengo a lei, che il destò l'ardor celato. Ella o l'ignora, o il finge ; e del mio stato Preuden, e il crederò? crudel diletto.

Mandai nunzio del core un sospiretto, Che pian piau mormorava il nome amalo, Ei gemea serso lei ; passolle a lato, Ma torno non inteso, ovver negletto, Fille , teco ella è sempro ; ah dille ch'io

Per lei, solo per lei, peno, e mi sfaceia: Ma tu chiedi qual sia? scherzi , o nol sai. No, non è Silvia, o Nice; Eurilla? oh dio!

Licori? ah no: chi dunqua? ah Fille, io taccio Vattene a questa fonta e la vedrai.

#### DISPERAZIONE E COMPENSO.

Musers avanzi di speranza infida, Che mi serbaste ad angosciosa vita, Itene alfin; più pon attenda aïta Il cor che gitta omai l'ultime strida La para fè che nel mio pelto annida A pictà no , solo a dispregio invita: Versa sangue ed amor la mia forita,

E chi la fe' par cho sel guardi e rida. Foggi, o mio cor, quel troppo amabil vi Non pascer del tuo mal chi ti martira: Ma che veggo occhi miei? s'apre l'Eliso,

Già sereno quel guardo a me si gira; Già si schiude il dolcissimo sorriso: Min cor , non ti lagnar , guardala , e spira

#### LA TRISTEZZA.

Quanto la vista dei mortali allegra, Veste insegne per me squallide e smorte, Che il tetro aspetto di mia cruda sorte Sforma lo cose, o l'universo annegra

Donne e Donselle in vaga tresca allegra , E festa, e danze, e liete voci accorte, Sonni cruccio a veleno, e spettri e morte

E l'altrui riso il mio pianto rintegra. Odio il Mondo, edio Amer, che non mi sferra Dai cradi ceppi, e il di ch'io nacqui e l'ore. E il fato, e il ciel che non fammi ombra a terra: Ma più il mio cor ch'odia sè stesso, e oguera Su quel dardo fatal che gli fa guerra

## Da sè s'infigge a la sua morte adora, L'AMORE ACCETTATO.

Dece'io crederti dunques e non m'inganni. Labbro, dell'alma mia dolce ristoro? Senza vel potrò dir, te sola adoro l O cari strazil o ben sofferti affannil Fra dubbiose apparenzo, e certi danni

Fu sin or la mia vita onta a martoro; Oggi rinasco, oggi s'intesson d'oro Le triste fila da' miei torbid' anni. L'amor mio spiegherò licto e tren

Tu cortese l' ndrai : ma poi che fia? So a concepir quant' è non sei bastante. Cara, perche il suo don vano non sia Soffri cha nel tno cor scenda fra tante Una scintilla della fiamma mia,

#### LA PARTENZA.

Tt lacio, amato colle, ove mirai I primi raggi di quel caro volto, In cui d'Amor tatto l'inesato accolto Vadi, e le Grazie in atti dolci e gai. In to a l'inici tritti e soppirezia lai Or diè men sorda più cortem azcolto: In te la hella man che il cor m' ha tolto Grazgomi al rimembrar) strimsi e bacia

Ti rivedro sovente, o colle amato:
Ma chi sa so qual vo, tai fo ritorno;
Si vacillante è il mio misero stato.
Moro e rinasco mille volte al giorno:
Dolce sorride è eccomi in ciel beato:
Fredda si tace e and participato de la como.

#### LA SPERANZA MAL SICURA.

Disolata speranta e semivira,

Ond'è che respirando siti la testa,

Qual flor l'angente a dolco auretta estive?

Spirto d'Amor da quel labbro deriva,

Che dis sembra pian pian porgi, e ti desta,

E la man hella in tuo seconoro è presta;

E dolce "Accervana, e si fa yima."

Pur mel sieuro il cor palpita e tace; E teme che il gioir che ti rinfranca Sia forire di tua morte, e non di pace, Così facolla languidetta e stanca Scorgesi a un tratto scintillar vivace: Crede ciagenu che si ravvivi e monca,

#### LA DUREZZA ECCESSIVA.

Non mi dolgo d'amar: del cor sel vita, Amor, tu senso e tu calor gl'ispiri; Nè mi duol di penar: dolei martiri, Dolce è la piaga, ond'io non spero site.

Ne mi duol che m'ami ( alma ferita Fremi, ma taci; ah l che tropp'alto amiri:) Ama il Sol forse? aman gli eterni giri? Pur la lor luce ad adorarli invita.

Ne mi duol che il dolor che in fronte io porto M'espenga all'altrui aguardo in trista scena, C'esser m'è glora in si hel foco assorto, Duolmi sol che celci che m'incatena Nieghi elle pene mie sino il conforto Di dirmir io tol permotto, amami, 1 pena.

#### LA GUARIGIONE.

Qua maora entro il mio duol gioja l'innesta? Qual mi eade d'agli cechi orrido velo? Brilla il Sol., ride i flor sul autó stelo; Rinasce il Mondo? o mis Ragion si desta? Chi è costei? che vaga lavra è questa Che appiè le giace? ah questa è Nice o di Gielo! E mi tenne una lavra in foco e in gelo? Nice, ella cadde, or solo il vet i resta, Nice, ella cadde, or solo il vet i resta,

Godi, Nice gentil, sei vaga accora, Ma non chieder un cor se cor non bai; Mi diletta quel brio, non m'innamora. Che arguto stil che vivi scherzi o gni! Vo' che hel riso quelle Isbbra inflora I Rido anch'io, sai perch? perch! c'amai.

## GLI AVVISI TARDI.

Ont, incento mio cor, resisti, indura Te stesso al suon di quei vessosi accenti, Schierati imanzi i tuoi passati eventi. Ahl da sorte simil chi t'assicura?

Sotto quei fiori supra estema e dura Porse s'atconde, e tu meschin noi senti; S'ella par t'aema, i paui tuoi sien lenti; Chè un'accorta lentema Amor metura. Segui, non prevenie: sospiri a freno; Se grato il vuoi, sia desiato il dono r Ma sicuro desio lengue, e vien meno.

Ma sicuro desio longue, e vien meno. Col scherzi il ver confondi; a cui ragiono? Mio core...ei sparve, ei già le corse in seno, Porfido L...ab ch'io la guardo, e ti perdono.

#### IL TURBAMENTO.

Cau può mirarti, e non restar conquiso Care? chi amarti e non nutrir desiri, Chi desiare invan sensa martiri, Chi turhata ever l'alme, e licto il vino? Quinci eddivien, che quando in voi m'affia

O sereni d'Amor vaghi salliri , Parlar non so che in voce di sospiri , E sulle labbra mie s'attrista il riso.

Cura, che può scherzar, poco è profondei Tal ride il mar, s'aure vi bagna il pirde, Ma se il batte Aquiion, torreggia l'onda. Crudo vento amorcoo il cor mi fiede, Più d'uno scoglio il mio leggoo o irconda, Nè opparir vegro il porto di mercedo,

#### II. CONFORTO.

Se qualcie gajo spiritet i viece Sparzo nagli codin miei giujia norella ş E tu merce, mia graziona stella, Solis degui mia bea foste verace. Solis degui mia bea foste verace. Sevule una dolte e rivida fina multa, E i fi acintillar letina e paco. Lo vego dame, che allo mio con corride, E gli fa cenni in quell'annahil flecia: E guarda, cource, e vi fisfengio e rade. E guarda, cource, e vi fisfengio e rade. E guarda, cource per si disciplio e rade.

## L' AMORE NON MERCENARIO.

Di spenna acceso un ferrido desio Olive il segno lador I alma trasporta; Clie in alto di piacer vortice assorta Grida segnando, ali quel led viole è mio. Ma timer tosto in terro aspetto e rio. La sua gelda man sul ce mi porta; Terma la spenne rannicchiata e amorta; Guarda quel volto, e si pose in porta; Canvicusi estresso fisera o grazie estreme, Canvicusi estresso sforno a grazie estreme, Tamo, stella d'amor, son paga anai.

## Mia gloria è l'adorarri, o dolci rai, Aè ricerca il mio foco esca di speme. — L'AMORE ESUBERANTE.

È per volgar beltà ch' uom spera o teme;

O di quanto in me spira, e penta, e sente, Desio, cura, o saghessa, o speme, o segno, Cosi non fossi d'adorarti indegno Come ho stemprata in te l'alma e la mente. Essa addietro lo sguardo alternamenta

Rivolge, e prende ogn'altro obbietto a adegno, E sol dal di che a te si dieda in peguo Conta sua vita il cor dolce languante. Avesa'io mille cori, alma altrettante, Tutto di te sarchbe ingombro il loco.

Vago specchio d'Amor, caro sembiante. Ah che un sol core a tanti vezzi è poco, Pur non na perde un sol l'anima amante, Tu n'hai per mille, essa di mille ha il foco.

#### LA VILLEGGIATURA.

CITTARERA donnelle e forcette
Veggo interno guidar dame gioconda;
Segnar veggo la terra, e solcar l'onda
Fervidi cocchi, ed aglii barchista.
La rosa aprirsa a profumar l'aurette,
Cerere ornanzi il crin di ppiche hionde,
Sernara garruli augei tra freuclu fronde,

Zefiro amante accarezzar Ferlette.
Veggo il Sol novo adutar la core,
Veggo d'un bianeo amabile la Luna
Finger co'dolci rai le piagge arbose.
Veggo quanto di bel Naiura aduna,
Solo non veggo roi, luci amorore:

No, terra o ciel, non hai vaghessa alcuna.

### BELLEZZA TACITURNA.

Car non ti sente, Eliza, e non intende Come per te a langue e si vaneggia, Beu'è costui della malnata greggia A cui raggio del bello invan risplende.

Novo incanto al mirarti il cor sorprendo, E un non so che nell'anima serpeggia, Che la sparge d'ambrona e la vessoggia, E ogni altro affotto, ogni pensier sospende. Seano, grasia, onestà, dolecta spira Il labbro, il guardo, e l'atteggiar loquace:

No lodarti non sa chi non sospira. Qoal è più scorto dir pronto, e vivace, Sol fredda noja al paragone ispira: Amor, come tu parli, Eliza tace,

#### IL POSSESSO DEL CUORE.

Pas te vivo, in te spiro, a se confido, Le sospirose mie speranse estreme,
O d'ogni mie duir, che a te sel geme,
Cara meta adorata e dolee nido.
Tengami lunge dall bramato lido
Nube fatal chi erra d'informe e freme,
Scotto dalla tua luce il cor pou teme,

Astro dell' alma mia candido e fido. Tenerezza, amistà, virtude, Amore Scintillar veggio in que'venson rai, E temprar di dokessa un bel rigore.

Senii d'alma volgar, tacete onai : Sia d'altri...(ah perché fremo?) è mio quel core l'uò valer l'altrui gioja un de mici guai.

#### I VERSI.

Ana Nice i miai versi, e più gli appresso Cho quei del Tosco sovruman Cantore; lo Febo no, ma sol conosco Amore; D'Amor, non dolle Muse, he insen l'obbrezza.

Com'esser può che a sì pregiata altezza Giunge lo stil d'on semplice pastore? Qual ch'io canto per loi sgorga dal core ; Dal cor che ogn'arte, oltre l'amar, disprezza.

T'amo, min vita : senza ta mi spiace Il cielo, il giorno; ogni mio ben in sei : Vago è un tal dir? nol so ; so ch'è varace. To amo...che sento? alla il ripete : oh Dei!

Min vita, ... ah segui, ah qual piacer misface! Or sl, cara, son belli i varsi mici.

## IL FANTASMA.

#### Voce che nel mio cor fidanza ispiri, E semivivo lo ritogli a morte,

Vuoi tu danque addoleir l'aspra mia sorte? O eternar con la spesse i miei martiri? Scome ai frequenti mini caldi sospiri Vedrò mai di Pietà tremar la porta?

O sempre e'danni miei sarà più forte Quoll'ombre che spaventa i mici desiri? Codardo Amor , come tel soffri ? ah come? Iln idol vano il tuo bel seggio ingombra, E to calpesta, o le tne forse ha dome. Ah so tai larve il tuo poter non sgombre No che Amor to non sei , ne usurpi il nome: Ombra se' tu, se ti spaventa un'ombra.

#### PENTIMENTO

## DEGLI AMORT PERCENENTI.

Appa flamma del cial quant'io già scrissi, Quanto per altre immaginar potei: Dai Pasti di memorie i versi mi

Cadan d'obblio dentro I voraci abissi. Perché amai sino ad ora, o perché vissi? Perch'abbi sensi ed alma, ingiusti Dei? Oggi al giorno e ad emer nascer dovrei, Oggi che gli occhi in qual bel volto ho fissi.

Ma che? del feto e compensar l'arrore Mi si propaga in sen l'anima amante, E in mille cor mi rigermoglia il core, Del foco acceso e quel divin sembiente Vince leve faville ogn'altro ardore,

E molt'anni d'amor chiude un istante.

#### LAFENESTRA.

Cana fenestra ova si vago e adorno Vidi l'astro apparir che m'innamora, Con quai sospiri a rivederti ancora In compagnia d' Amor spesso ritorno l Tu rendi agli ocebi mici men grave il giorni Che invan per rallegrarmi il ciol colora ; Ed un'aora centil cho mi ristora Sento nell'appressar spirarmi intorno.

Parmi veder come nel sen l'ho scolto Quel bel sembiante, o l'atto dolco a schivo E il fido cor che lo serpea sul votto.

Scorgo il languonto sogguardar furtivo, E grido : Idolo mio, se il vor m'è tolto Nell'immagine tua respire e vivo.

#### IL VOTO MAL ESAUDITO.

Cak non feristi , Amor, che non accendi Col tuo stral questa cruda , a col tuo foco ? Spesso io tel dissi , a per gridar son roco ; Ma tn pur la vagheggi , a non m'intendi. Se degli affanni miei pietà non prendi, Almen la gloria tua movati un poco : Sai pur che il Numa tno prendesi a gioco,

E l'arco onnipossente ancor non tendi? Ah già si scuote, il veggo, e il dardo inci Quante grazia ti rendo! o giusto, o pio!

Ma dova corri ? a me t'eppoggia e scocca. Come! ad un faggio (4u)? ah no, t'arresta oh Viva costei dall'arco tuo non tocca. (Dio! Ne aia d'altri quel cor se non è mio.

## SEPARAZIONE PROSSIMA.

Ooss d'esser tra'vivi ancor mi vanto, Perchè la Ince del mio cor mirai; Domani apriti, o terra, e togli e'guai L'anima desolata, a gli occhi al pianto. Doman ti perdo, o da' miei sensi incanto,

Che sol cara le vita esser mi fai ; Vi perdo, astri d'amor, vezzosi rai, La notte ho intorno , e la tempesta accanto. Tuona sul capo mio, sorte funesta , Fammi nido d'angoscie e di sospiri ;

Fra tanti mali nu ben maggior mi resta L'emerò sinch' io vive , a sente , a spiri : La gloria mia , la mia vittoria è questa , E son palme amorose i mici martiri.

#### IL VIAGGIO E LA VISTA.

È questo il lido a eni volar al spesso Sovra penne amorese i miei sospiri? Questo e l'aer felice in cui respiri. Belth che il cor m'hai ditue forme impresso. Dels con che forte ed infocato amplesso Stringon la cara immago i miei desiri l Che fia se il vero io scorgo? Amati giri , Potel vedervi, a non spirarvi appresso? Ahil ma sol dalla vista ester contenta

Dovrà quest' alma? ed alla fiamma ond'ardo D' altro ristoro ogni loninga è spenta? Tu almeno, oechio fedel, non parco o terdo Compensa il core, e fa che tutta io santa La facondia d'Amor chiusa in un guardo.

Io cerco nn cor ; deh me l'addita , Amore, Un cor che prima iotatto a me si schiuda : Uo'alma io cerco d'ogni valo igunda Che d'ignoti desir mi porga il fiore. Ne mi derrà se con gentil rigore

Mi si mostri talor tra dolce a cruda, E il varco alla mie brame or apra orchinda, Chè un bel freno de'sensi irrita il core. Costei , qual io la fingo , Amor m'addita , Che alibia spirto leggiadro, e scorto ingegno,

E bella spoglia a più bell'alma unita, Eccola: ob Cial l di tanto ben son derno ? Corro, la stringo, alla ad amar m'invite : Trono del mondo io ti dispresso a sdeguo.

#### IL COMPENSO ESUBERANTE.

S 10 penso al grava irreparabil danno Della perdita mia che ogn' altra eccede, E al reo destin che mi calpesta a fiede, Chiamo sorte spietata, Amor tiranno Mase guardo all'obbietto ond'io m'affarmo.

Al vago spirto, all'amorosa feda, Alla cara che ottengo alta merceda, Me stemo, a l'error mio arrido a condans Si tra i coccuti mici desiri intensi Degno è d'invidia il mio penoso stato ,

Che ho l'alma in ciel, bench'ho sotterra i sensi. Si bel cor l. si bel volto l., amante l., amato! Dammi un dolor che tauto ben compensi, Sorta; a troppo vil presso io son beato.

L'INFEDELTA.

Cu'io non t'ami idol mio? benebè infinita, La pomanza del Ciel non giunge a tanto : L'amarti, o caro, è mia delizia a vanto: Fu prima, ultima fia la mia ferita. Suggallò spirto a spirto a vite a vita Onel che pria mi rapi tenace incanto s Tua sarò stretta osciolta, in festa o in pianto, Nud'ombra, esangue,o all'agra spoglia unita, Dime , a scrime, e ginrollo: or l'empia imjej

Dritti altrai cosso , ed il mio nome ignora; E son pur lenti a fulminar gli Dei? Vendetta, o Cielo, i danni miei ristora, Pera...Che dico? ah no, viva costei ; lo la spresso così... che l'amo ancora-

#### DELIZIOSO LUOGO DI CAMPAGNA

## DI LAMICLA EUGANEA.

Venne piarge, fresch'ombre, e liti aprici, Fide ricetto di pensosi amaeti, Degni che a dolci risi , a a dolci pianti

Siate, a a farti più dolei asili amiel. Donna che fiamma di virtà untrici Desta nei cor per lei dubbj a tremanti. Vool che di voi favalli , a di voi canti ; E ben farlo è ragion, chicetre falici, Felici si , che a questo Sol prestate Ombra centila, e a farne invidia a poi

Spesso i bei rami per toccar piegata, Ma più felice chi a'l egli occhi suoi Potrà gradito alle vostr'ombre amate Parlarle in tronche voci , e non di voi.

#### LA SCELTA DEGNA.

Maxnar niù volte i miei pensier varanti Nobil esca cercando a nobil core ; Ma dopo lungo e travaglioso errore Torpar stanchi a delusi a ma davanti. Sensi leggiadri a candidi sembianti Trovar covante, a prometteansi Amore, Ma fu poi tutte alfin voci a colore, Vane forme di nebbia , opra d'incanti

Freddi terpende in languida honsecia Erraro indi i pensiar, con volo infido D' amor pop più, ma sol di moto in traccia. Paneieri, ab del mio core udite il grido, Correte in frette, un degno amor s'affaccia.

Addio voli incostanti ; ecco il mio nido.

1 000 C

#### LA COSTANZA.

Druotz raggie di fugace speme Per poco serenò gli occhi stillanti : Torna l'abisso, o mi disserre inna uti Tutto l'orror delle sciagure estremo.

Disperato pensier m'incalsa o preme Che fista eterni in sul mio ciglio i pianti, E tetre larve in fosea notte erranti

Perseguono l'alma che s'asconde o freme Ma mentre il Fato ogni mia speme atterra, Amer fatto Giganta al cor mi piomba, E me con cento armate braccia afferra,

No non vogl'io che al tuo destin soccomba Grida ; io son teco in quest' erribil guerra , Ed avrò nel tuo sen trionfo o tomba.

#### UNA IN MOLTE.

Pun ti vagheggio, o del mio cor languento Sinora indarno sospirata idea: Sorne non sei che desiando crea

Fallace immaginar d'accesa mente. Spirto che il vero e il bol ravvisa o sente Dolce parlar cho l'anima rierca; Cor che beando in ben amar si bea.

Pur ch'io scorga e l'adori Amor consente, O care volto, o graziose squardo, Oh d' amor, d'onestà vivida stella,

Perché a miracti, cimè, giunsi si tardo ? No non s'accose il cor d'altra facella . To nell'altre cercai, ti trovo ed ardo : Questa è fiamma verace, ombra fu quella.

#### IL PLATONISMO MITIGATO.

Carr mi dischindo il Ciel? chi a me mi toglie? Chi tutto entro il mio sen porta l'Eliso? Pura luce d'Amore, in te m'affiso, Addio larve di ben, terrestri vogbe, Sento che il cor s'affina, o purga, e seioglio

Ai caldi rai di quel celeste viso; E fatto spirto dal mio fral diviso Sorgo dal rogo dell'antiche spoglie. Arde sul cener mio colà in disperte L'usata fiamma : ah che un vapor sottile

N'esce, e vela talor l'eterea parte. Ma il mio bel Sol d'aureo color gentile

Lo tinge si, che qualità gl'imparte: Cara, quel che fai bello esser può vile?

#### IL TEMPO.

O struggitor degli amorosi incanti Tompo, che quasi rapide terrente Via scorri, e non pur cose, auima e m

Trai teco, e tutto rodi , e guasti , e schianti. Va pur su i cor dei mal chiamati amanti Tue posse oprando impetuose o lonte a Ed alsa ampi trofci di faci spente, E rintussati strali , e nodi infranti ;

Chè il senso in me non spegnerai che attin Alia pura del Bello eterna fonto Ebbra fa la Bagiene e non l'Istinto.

E mentre calchi di ruine nn monto Vedrai dei raggi del mio Sol dipinto Il mio pobile aspor splenderti a fronte.

#### L'ANIMA.

Vixxi all'anima mia che in te s'infonde. O dell'almo leggiadre eletto fiore, E tu, candido cor, vieni al mio core, Che il tuo bel palpitar sente e risponde. Vita ei non ha , ne più la cerca altron do

Che da quol che ne bea celeste ardore : Stempra nn nell'altro, e gli rimpasta Amo E i soavi desir mesce o confonde.

L'alma rapita , in sua dolecua assorte , Senza alternar di ciglio o di respiro La tua vagheggia, ed a tutt'altro è morta. No, vil turba d'amanti, io non deliro, Millo baci quol guardo al cor mi porta, Millo amplemi delibo in un sospiro.

## LA LUNA.

Serenatrice de'leggiadri cori, Candida lampa della notte bruna, Madre di dolci ideo, tacita Luna, Cho di modesta luce il ciel colori : Il scintillar de' tuoi soavi albori

Stuolo d'amanti a care veglie aduna : Sol io eon l'alma d'ogni ben digiuna Erro sensa il mio lume in cupi orrori, Bella d' Endimion pietosa amica Vesti i miei sensi , e a vagheggiar ti gira-

Quella che invidia a me sorte nemica. Co' tuoi rai la vesseggio, e ad essa ispira Pensier cho di me parli, e al cor le dica : Odi : chè il tuo fedel chiama e sorpira.

#### LA METEMPSICOSI.

Fana fu già che immacolate e belle Scendeano l'almei o quellespoglie e in queste; E al ben la varia ssima o lente o preste Rendeale, e di virtù ligie o rubelle. Con perpetua vicenda idee novelle Prendeano, e novi sifetti in pora vate

Preodeano, e novi affetti in nove veste, Finche ripreso il bel chiaror celesto Pure saliano a riveder le stelle.

Talo il mio cor per disadatte spoglie Peregrioaodo, al sun limpido selo Vide tinger di fosco affetti o voglie,

Or che il più bel de'cori a lui fa velo, S'involve in esso, e si depara e scioglie. E senz'altro salir si trova in Cielo.

## LA TEMPESTA PELICE.

Eas l'air seren, placida l'onda, Ridea dall'alto un bel celeste segno, E sospingera l'amoroso legna

losentibil, me dolce, aura accooda. S'iofoca il ciel, s'inaspra il vento, inonda Il flutto, e preude ogni riparo a adegno, Più non vale a salvarmi arte ed ingegno, Chè il mer soverchia, e il fiacco legno affenda,

Pur nel furor dell'orrida procella Scherzo da'venti, e già tra l'onde assordo Chiamo la sorte mia leggiadra a bella.

Ab se in mirarmi semirire e smorto Spunta Amor su quel volta, e a sè m'appella, O che dolce naufragio in si bel porto l

#### L'AMORE INSAZIABILE.

È troppo, il so, se ti deliba il seno Placid'aura d'Amor, dalce mio Nume: E quel merto terren turbar presuma Di quell'alma celeste il bel serenn? Ma l'occulto desso mai sente il freno.

Che di poggiar al sommo ha per costume, E alla cima del ben drizza le piume, Nè per grido n ragion cessa o vicn meno. Nè cessorà finchè scolpita a pinta Non hai l'alma di me, finchè ti resta

Fibra d'amor non penetrata a tinta. Finche tutto in dolcissima tempesta Qual core, esausta ogni sue possa a rinta, Non grida: Amor, manco a tuoi moti, arresta.

#### LA NOTTE.

Poss Netura: amor Leteo giocondo Nelle cure degli uomini serpeggia: È in suo trom la Notte, a signoreggia Sonno a Silenzio l'obligto mondo.

Pien d'un senso il mio cor dolce a profondo Con le stello ed Amor vaglia a vaneggia, È in mezso a' miei pensiore lento passeggia L'idnl che adoro, a nel mio petto ascondo. L'alma mia Dea nella notturna scena Veste ed allegra col sembiante adorno

La muta solitudine terrena. Espero guerda, a la festeggia interno, L'aria e il mio core a que'bei rai balena: Amor fa ch' io non sogni, e pera il giorno.

### AL SONNO

#### PER THA PELLA MALATA.

O della notte mporceo figlio, Soave repitor d'uomini e Dei

Cho rintegri natura e la ricrei, E ralleoti alle cure il fero artiglio. Perchè prendi, o crudel, si lungo esiglio Da quei begli occhi, astri d'amore, a miej

Deb gli umidi papaveri Létei
Al bell'idolo mio spremi sul ciglio.
Dena al corpe gentil conforto a poss

Rendi alla guancia il bel natio colore Di vagamenta pallidetta ross. Tu veglia intanto suo custode, Amore,

Mentre il cero mio ben dolce riposa, E solo in tutta lei non dorma il core,

## IL RISANAMENTO.

Berla Salute, alfin rinasce e brilla Il tuo seren su quel laggiadre viso, Caro de'sensi miei beate Elizo,

Can notare nell'actima distilla,

Di più limpidi rai l'occhio printilla,

Astro della mia vita, a cui m'affino;

S' apre ii fior dell'amabile sorriso,

E ii suo terzo candor puro sfavilla.

Geja è decenza in lei, soare il gioco;

E il purpurore vital fervido rivo

Porta il ore, porta ai sensi un gentil fioco,

Germe d'Amor che timidetto a schivo Stai socchiuso in quel cor, vedrotti un poco A qual dolce calor sorger più vivo?

#### LA METEORA E IL SOLE,

Piguo d'umil nebbiosa vallo algente Ora oppresso dall' Alpi il di foscheggia, Pirio del più bell' Astro ama e vagheggia Torbida vampa di vapor lucento. Ma se a clima miglior passa repente Ore nell'aurea pompa il Sol fiammeggia Si prostra al chiaro Dio che in Ciel grandor; E tutta rinnora? Palma si unete. (gia)

Tal so per piaggia d'altanebhie ingombra A nu confuso desio cercai ristoro, Seguendo un bei ch'era sol fumo od ombra. Ovo son? qual incanto? io svengo, io moro. Onal nova luce ogni vapor discombra?

## Sei tu, mio Sol, ti riconosco e adoro.

# IL PASSEGGIO. Parsso il finnesto e amabile soggiorno Che racchinda il mio ben lento m'aggiro,

E quell'aria doleissima respiro
Tinta de'raggi di quel viso aderno.
Ah forse, io dice, ora mi vola interno
Un suo spinto dal cor delce sospiro:
Poi col fato e col Giel fremo a m'adiro;
Guardo, a gemo, em'arresto, e passo, e torno
Guardo, a gemo, em'arresto, e passo, e torno

Che fo? cara, cha fia? destin severe l Potrò mai?...come o quando?..io mironfondo. M'ange al par quel cha temo, a quel che spere. Ma il di si cela; io col mio duol m'ascondo;

E nol mio pien di lei muto pensiero Amor più che la notte annulla il mondo,

## LA SELVA.

Powress seems di ramose piante Che il caro albergo a fronteggiar ti stai, Ove prima vid'io gli amati rai Del mio candido Sol brillarmi lansute,

Deh quanto d'esta offrial pensioriper qua: Sospirose dolcezzo errar mi fai l Di che novi desir pascendo vai

L'alma tuita d'amor caldo e tremantel Idol mio dore sei? l'ombra romita E l'aura e l'onda e quant'io veggo e ascolto Qui d'amor parla, e a'suoi misteri invita.

Chè non poss'io fra si bell'ombre avvolto Tutta l'anra miglior bella mia vita Spirar, ch Diol su quell'amabil volto?

#### LA STANZA.

Proa stanza romita ore si spesso Co'suoi doki pensier trova ricetto Quella ch'è de'miei voti il sommo obbielto,

E mi fa, perchè suo, caro a me sicaso. Poichè il mio fato ancor non leggo espresso, Dimmi, vedesti mai fuer di qual petto Uscir lemto o furtivo un sospiretto,

Mormorante il mio nome in suon sommesso?

Ab se riò in, se na dl mai fosse, (ob Deil)

Serbami quel sespir, serbalo intero,

Fa ch'io sugga quell'auro, e il cor ne bei. Velarà, fida stapsa, un bel mistero Mia gioja occulta, ed il mio sguardo a lei Dirà sempre cho hramo, e non che spero.

#### LA RIFORMA.

Gra la Razion con più severo volto S' appresenta dell'alma in su le soglie, E a sè chiama dinanzi affotti e voglie,

E sgrida ogni pensier fallace o stolto. Un more, un langue, in faga un altro è volto, Questo nodo si spessa, o quel si zeiglier

Sgombee intanto il mie cor di vane spoglie, Resta sel di tuo forme impresso e scotto, Verna sull'alma, ed Aquilon campeggia, Di fronda o fior tutta la piaggia è agombra,

Ma l'immagine tua solo verdeggia.

Ella un deserto, unica pianta, adembra,
Tutto colla radici il cor passeggia,
E Ragion con Amor siedevi all'ombra,

#### LA STORIA DELL'AMORE.

Axon non era, e sel reguava Istinto Che in brev'ora nei sensi e nasce e more, Ragion si scosse, e chiese un'esca il core, E l'acen fu dalla fora alfin distinto.

Del hel dell'alma esterno bel fu tinto, E prese da virtù forma a colore, Altor destomi, altor fu Nomo Amore, E il core amando intino al cief fu spinto. Cangiaro it empi, il frea d'onor fu scielto, Crellar leggi e virtù, pudor fu spento, E Amor perf fra le ruino involto.

Pur non è sparso il suo bel foco al vento, Ei vive, o cara in due bei cori accolto: Tu sol tutto l'ispiri, io tutto il sento.

#### LA PRIMAVERA.

S'apre la trera, e si preigiona l'onda, Natura in suo signe si rimore l'interiore a L'anno ringioriniser e si rabbella, Spira i predati fino d'aria gioronda. Par rhe soave areana forza infonda Soepra tutto i tiviento alma novalla : Rido più vaga l'amorosa stella, Delessas in mille rivi i sensi inonda, Soli o m'attristo rah la fiorita testa Naccondi, a prile, in alto golo etterno,

Sol io m' attristo : ah la fiorita testa Nascondi , Aprile , in alto gelo eterno , E le ghirlande tue presar r ralpesta . Brilla indarno il tuo bello al guardo ester-Finchè cela il mio Sol nube funesta (no. Non radrà questo cor cho notte e verno.

#### IL BACIO.

On Die I rea al' amor, 1 razan hocca, Qual mechain ispart to delse velnon? Besto iristne, amore di to sun pirno, E ra quel laboli ascorri anima soccat. Ello di atruprata ambrania inenda a locca. Ello di atruprata ambrania inenda co locca. Ello di atruprata programa a la compania del Becco il cor, como piegga a ron territo i E tutto di piacre stilla e i rabocca. Delevani indica, o refrigirio andesse D' internii inestinguibili desiri. Quanta locasisti in me rate occeano! Amora un tempo, or giá fanore ispiri. E vetti di favilli s imis gamili.

## LA COSTANZA VITTORIOSA, AMIAMO, anima min; l'amor più forto

Tatti i notiti martir pagliu e ratori ; El navea rampa di dolci ratori Sprager non pensa in trra altro cho morte, Amianci, e di anliasimo ritoria in na candida fi stringa due cori ; Eun livrita contana: i ria farori Starchi della semiera i ria farori Cerda ricoli i tran ade nateri piani e Vieta di uniti segli sparadi amanti. Ma chi scierci i della radio di contenti. Chi petrà della calle sima anatazi Fernane gii alano, è denoder gii ampieni ?

#### L'ISCRIZIONE.

In qual parte dal rirl quaggià accudesti A far Euganae de' tou i rai più bella, O della notti mie candida stella, Che dal lumgo suo sonno il cor mi desti ? No non son di quaggià ggi atti celesti, Ir pure granis onde virtà s'abbella; E il med di quell'angelica favella,

E i bei sena'arte altori senai onesti. Lamo le si tradi a consolarmi arriva Idol si novo? E ad adorarlo impare Quando già dal mio mar veggo la riva? Par condono i suoi torti al Fato avaro, Pago cho alcun sulla mia tomba seriva : La rido, amolla, e al suo bel cor fu caro,

#### LA FIGLIA O LA MADRE?

Risposta per le rime a un sonetto in locle dell'autore recitato da una fanciulla.

O fanriullrita, che in età si bianda

Tanto del comun marto eccedi il segno ; Ab non nai quanto il tuo leggidore pegno D'alta a nova dolecum il cor se'inonda. Chi id che l'ipirò, voce giocenda ? Chi di me impresso il tuo tenero ingegno? Me dunque... oli eli da' suoi pensire fa segno Colas? ... vieni: al tuo cere il mio rispooda. Stelle! ore soni dri qua cienti inonati! Qual di grazie e virtù novo concento!

Sacro foco del cor, sei in, ti sento :

Cara... a chi parlo? o miei pennieri ecranti. Ah che dissi? che fia? seguo, o mi pento?

## LA MASCHERA. Cur è questa gejetta redorella.

On fin di ab vaga montra resensa? Amor, vedesti mai agentil con ? Gratio, qual è tra voi d'esta più bella ? Da tutte parti senta qualrella, Sicebi ogra l'ama la guarda soppirona; Floricesi vi olto pulto di rosa, Ardo la pupilletta trafacella. Va onolloggiamo di ricclimatio semo, El bei sospiri asconda d'Amore a, Ciriri di latte menè apre una via. La si marri, non so dove, il mio core; Coche terrato er vasilla a vies memone,

Di dolcezza ebbro; e non sa dove sia.

#### IL SOSPIRO MISTERIOSO.

Aı fidi emici , ai cari poggi Estensi Tornata voi per me , caldi sospiri ,

Nunsi di ricordanze e di desiri , Onda il cor se ne allevi e si compensi. Vedrete là chi di me parli e pensi , E chi del mio partir dolce s'adiri:

E chi del mio partir doice s'adiri!

Qual di voi grazio renda, e quale spiri

D'affetto e d'amistà teneri sensi.

Ben volerà ciascuu pronto e giulivo

Mormorando quel noma a cui l'iuvio, Sol un fra tutti andrà tacito a schivo. Falice ma se un gentil viso e pio,

Mentr'ei sen passa timido e furtivo, Dolce il sogguarda, e fra sè dice, è mio.

## LA PRIGIONE.

V'Annia in orrore il Ciel, tiranne muca, Cho celata il mio Sole agli occhi miei, Carcero mero, ( a vel soffrite o Dei?)

Ove langue beltà, geme natura.

In che peccò questa bell'alma e pura
Che prova alla sua vita astri si rei?
S'ella è pue nostra, Amor, se Dio tu sei;
Perchè l'idol comune a noi si fura?

Schinditi al mio dolor, harbara soglia, E resoli al giorno e a me qual vago viso, O fa che nu carrer solo embi ne accoglia. Ah se da te, mio hen, non son diviso, Se unito è core a coce, e spoglia a spoglia, Cara, sin alela tomba avrei l'Eliso.

#### EN AMANTE

SIVETIFICA L' INVEDELTA' DELLA SUA BELLA.

T'awar dacchè ti vidi: ad altro obbietto Stavi tu volta; io pur t'amai costante. Vinsi, e teco gustai, gradito amante,

Fra dolci pene il più gentil diletto.
Poscia...tu geni, o cara? aerrbo detto
Non fia che turhi il tuo vago semhiante.
No, uon fu van desio d'alma incostante
Se amasti un core istesso in doppio aspetic(3)
Tu puc mi stringi, erea ti chiami, o intanto
Spunta pien pian sull'una e l'altra stella...

Ciclo I Amorl di mia fedo il premio è tanto? Felice colpa che il tuo cor rabbella! Virtù tecgesi a hrilla in si bel pianto: Quando fosti più fida eri meu bella.

PINE.

Service Glave

### POESIE

## TGO FOSCOLO.

## VERSI SCIOLTI.

#### DEI SEPOLCEL

#### A IPPOLITO PINDEMONTE.

EORYM . MANTEM . BURA . SANCYA , SUNTO BILL TAR.

Aut'ombra de'eipressi o dentro l'urne Confortate di pianto è forse il sonno Della morte men duro? Ove più il Sole Per me alla terra uon fecondi questa Bella d'erbo famiglia e d'animali, E quando vache di lusinghe innansi A me non danzeran l'Ore future, Ne da te, dolce amico, udro più il verse E la mesta armonia che lo governa (1), No più uel cor mi parlerà lo spirto Dello vergini Muse e dell' Amore, Unico spirto a mia vita raminga, Qual fia ristoro a'di perduti un sasso, Che distingua le mia dalla infinite Ona che in terra a in mar semina Morte? Vero è beu, Pindemente! Anche la Speme, Ultima Dea, fuege i sepoleri : a involva Tutte core l'obblio nella sua notte : E una forza operosa le affatica Di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe E l'estremo sembianse a le reliquie Della terra e dal cial traveste il Tempo. Ma perele pria del Tampo a sè il mortale

Invidierà l'illusion che spento

Pur lo sofferma al limitar di Dite? Non vive ei forse anche sotterra , quando Gh sarà muta l'armonia dal giorno, he può destarla con soavi cure Nella mento do'suoi ? Celeste è questa Corrispondansa d'amorosi sensi , Celeste dote è negli umani ; a spesso Per lei si vive con l'amico estiuto E l'estiuto cou uoi, se pia la terra, Che lo raccolse infante o lo untriva, Nel suo grembo materno ultimo asilo Porcendo, sacre la religuia renda Dall'insultar de'uembi e dal profano Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome (a), E di fiori odorata arbore amica Le ceneri di molli ombre consoli

Sol ebi non lascia aredità d'affetti Poca gioja ha dell'urna; a se pur mira Dopo l'esequie, errar veda il suo spirto Fra 'l compianto do'templi Acheroutei, O ricovrarsi sotto le grandi ale Del perdono d'Iddio; ma la sua polve Lascia alle ortiche di deserta globa, Ove nè donna innamorata preghi, Ne passeggier solingo oda il sospiro Che dal tumulo a noi manda Natura.

Pur unova legge impone oggi i sepoleri Fuor de' guardi pietosi ; e il uoma a' mort Contende, E senza tomba giace il tuo Sacerdote, o Talia, che a te cantando Nel suo povero tetto educò un lauro Con lungo amore, o t'appendea corone (3) t E tu gli ornavi del tuo riso i cauti Che il Lombardo pungeau Sardanapalo, Cui solo è dolce il muggito de' buoi

Che dagli antri Abdúani e dal Ticioo Lo fan d'osj beate e di vivande. O bella Musa, ove sei tu? Noo sento Spirer l'ambrosia, indizio del tuo Nume, Fra queste piante ev'ie siedo (4), e sospiro-Il mio tetto materno. E ta venivi E sorridevi a lui sotta quel tiglio, Ch'or con dimene frondi va fremendo Perché non copre , e Dea , l' nrna del vecchiq. Cui già di calma era cortece e d'ombre. Forse to fra plebei tomuli (5) guardi Vagolande, ove derme il sacro capo Del tuo Parini? A lui non embre pose Tra le sue mura la città , lasciva D'evirati cantori allettatrice, Non pictra, nen parela ; e ferse l'essa Col mozzo capo gl'insanguina il ladro Che lasciò sul patibole i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi La derelitta eagna ramingando Su le fosse e famelica ululando ; E uscir del teschio, nve fuggia la Lona, L'upapa, e syolazzar su per le eroci Sparse per la funérea campagoa E l'immonda accusar col lottuoso Singulto i rai di che son pie le stelle Alle obbliate sepolture. Indarno Sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade Dalla squellida notto. Ahil sugli estinti Non sorge fince ove nen sia d'umaoe Lodi anorato e d'amoroso pianto.

Dal di che nozze e tribuneli ed are Dier all'umane belve emer pietoss Di sè stesse e d'altrai, toglicano i vivi All'etere malismo ed alle fere I miserandi ayanzi, che Netura Con voci eterne a sensi altri destina. Testimonianza a' fasti eran le tombe (6), Ed are a'figli (7); e useian quindi resp De'domestici Lari (8); e fu temuto Su la polve degli avi il giuramento : Religion che con diversi riti Le virtù patrie e la pietà congiunta Tradussero per lungo erdine d'anni. Non sempre i sassi sepolerali a' templi Fean pavimento; nè agl'incensi evvolto De'cadaveri il lezzo i supplicanti Contamino ; no le città fur meste D'efficiati scheletri : le madri Balzao ne'sonni esterrefette, e tendono Nude le braccia su l'amete cap Del ler caro lattante, onde nol desti Il gemer lungo di persona morta Chiedente la venal prece agli eredi Dal santuario. Ma cipressi e cedri Di puri effluvj i sefiri impregnaudo, Perenne verde protendean su l'arne Per memoria perenno ; e preziosi Vasi accoglicao le lagrime votive (q). Rapian gli amiei una favilla el Sole A illuminar le sotterranea notte , Perehè gli occlii dell'uom cerean morenda

Il Sole; o tutti l'ultimo sospiro Mandano i petti alle fuggente luce. Le fentane versando acque lustrali Amaranti educavano o viole Su la funebre solla (10); a ebi sedea A libar latte (11), e a raccontar sue pen Ai cari estinti, una fragranza interno Sentia qual d'aura de beati Elisi (12). Pictora insania , che fa cari gli orti De'suburbani avelli alle Britanoe Vergini (13), dove le cooduce mnore Della perduta madre; are elementi Pregaro i Genj del ritorne al Prode, Che tronea fe la trionfata nave Del magginr pino, e si scavò la bara (14). Ma ove dorme il furor d'inclite geste E sien ministri al vivero civile L'apulenza e d tremore, iautil pompe E inaugurate immagini dell'Orco, Sorgen cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio valgo, Decoro e mente al bello Itale regno Nelle adulato reggie ha sepoltara Già vivo , o i stemmi unica laude. A noi Morte apparecchi ripotato albergo, Ove une valta la fertuna cessi Dalle vendette, e l'amistà raccolge Non di tesori credità, ma caldi Sensi e di liberal carme l'esempie.

A egregie cose il forte animo accendono L'urne de'ferti, e Pindemente; e bella E santa fanno al peregrin la tarre Che le ricetta. Io quando il monume Vidi eve posa il corpo di quel Grande (15), Che temprando le scettro a'regnatori Gli ellor ne sfronda, ed alle genti svela Di che lagrime grondi e di che sangue ; E l'area di colmi, che nuovo Olimi Alsò in Roma a' Celesti ; e di chi vide Sotto l'etereo padiglion rotarsi Più mondi, e il Sole irradiarli immoto Onde ell'Anglo che tanta ala vi stese Sgembro primo le vie del firmamento ; Te beata , gridai , per le felici Aure pregno di vita, e po' lavaeri Che e'guoi gioghi a te versa Apennino! Lieta dell'aer tue veste la Lune Di luce limpidinima i tuoi colli Per vendemmia festanti, e le convalli Popolate di case e d'eliveti Mille di fiori al ciel mandano inconsi: E tu prime , Firenze, udivi il carme, Che ellegro l'ira al Ghibellin fuggiasco (16); E tu i cari parenti e l'idioma Desti a quel delce di Calliepe labbro (17) , Che Amore in Grecia oude e nudo in I D'un velo candidissima adornando, Rendea nel grembo a Venere Coleste (18): Ma più beata , chè in un tempio accolte Scrbi l'Italo glorie, uniche forse, Da che le mal victate Alpi o l'alterne Onnipotenza delle umane sorti

Armi e sestonse t'invodeano ed are E potria, e, tranne lo memoria, tutto, Che ove speme di gleria agli animosi Intelletti rifulga ed all'Italia , Quindi trarrem gli auspici. E aquesti mari Venue spesso Vitterie ad ispirarsi ş Irato ai patri Numi ; erras a mute Ov' Arno è più deserto (19), i campi o il ciolo Desioso mirande, e poi che nullo Visente aspette gli molcea la cura -Qui posava l'austere : e avea sul volto Il pallor della morte, e la speranza. Con questi grandi abita eterno : e l'ossa Fremene amer di patria. Ah si l da quella Religiosa pace un Numo parla: E nutria contro a' Persi in Maratona, Ove Atene saerò tomba ai suei prodi (ao), La virtu Greca e l'ara. Il pavinacte Che veleggiò quel mar sotto l' Eubea , Vedea per l'ampia oscurità scintillo Balenar il'elmi e di cossanti brandi . Fumor la pire ignee vapor, corrusche D'armi ferree vedea lorve guerriere Cercar la pugna; o all' error de' notturni Silensj si spandea lungo nei campi Di falangi un tunsulto, o un suen di tube, E un incalzar di cavalli accorrecti. Scalpitauti su gli elmi ai moribondi , E pianta, ed ieni, e delle Parcho il canto (a1).

E patility el ieni, « diele Pariche il cantic (vietti).

Pélicio e dei li regno ampio dei vietti).

E ei il piden il dei rigio armoni dei vietti.

E ei il piden il dei rigio il rigio il rigio il rigio il rigio il dei rigio il dei rigio il dei rigio il dei rigio il rigio il

L'onda incitata dagli inferni Dei, E mo che i tempi ed il desio d'onore Fan per diversa gente ir fuggitive, Me ad evocar gli eroi chiamin le muse Del mertale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepoleri, o quando Il tempo con suo freddo alo vi spassa Fin le rovine , le Pimplee fan lieti. Di lor canto i descrti, e l'armonia Vince di mille secoli il silenzio, Ed oggi nella Troade inseminata Eterno splende ai peregrini un loco (a4) Eterno per la Ninfa, a cui fu sposs Giove, ed a Giove die Dardano figlio (a5), Onde fur Troja , a Amaraco e i cinquanta Talami, e il regno della Giulia gente. Però che quandu Elettra ud! la parca, Che lei dalle vitali aure del giorno Chiamava ni cori dell'Eliso, a Giore Mandò il voto supremo : E se , diecra , A te fur care le mie chiomo e Il viso.

E le dolei virilie, e non mi assente l'remie miglior la volontà dei fati, La morta amica almen guarda dal cielo , Ondo d' Elettra tua resti la fama, Così orando meriva. E na gemera L'Olimpio; e l'immortal capo accennando Piovea dai crini ambrosia su la Ninfa, E fe sacro qual corpo e la sua tomba, lvi posò Erittonio, e dorme il giusto Cenere d'Ilo; ivi l'Iliache donne Scioglican lo chiome (16), indarno, ahil depre Da' lor mariti l' imminenta fato t ( cando Ivi Cassandra (a7), allor che il nume in petto Le fea parlar di Troja il di mortale , Vonno; o all'ombre cantò carma amoroso : E guidava i nepoti, o l'amoroso Apprendeva lamento ai giovinetti ; E dicea sospirande : O se mai d'Argo Ove al Tidide a di Lacrte al fielio Pascerete i cavalli, a voi permetta Ritorno il Cielo; invan la patria vostra Cerchereto, Le mura, opra di Febo. Sotto lo lor reliquie fumeranno, Ma i Penati di Troja avranno stanza In queste tembe ; chè dei Numi è dono Servar nella miserie altero nome. E voi, palme a cipressi, che lo nuore Piantan di Priamo, e crescerote ahi presto l Di vedovili lagrimo innaffiati, Protoggete I mioi padri : o chi la scur Asterrà pio dallo dovoto frondi Mon si dorrà di consaguinei lutti, E santamenta toccherà l'altare. Proteggete i spici padri. Un di vedrote Mondico un cieco (a8) errar sotto le vostre Antichissime embre, a brancolando Penetrar pegli avelli, e abbracciar l'urno, E interrogarla. Gameranno gli antri Secreti, e tutta narrerà la tomba Ilio raso duo volte (ag) e due rimrto Splendidamente su le mute vie Per far più bello l'ultimo trofeo Ai fatati Polidi (So), Il sacro vate . Placando quelle afflitte alme col canto, I prenci Argivi eternerà per quante Abbraccia terre il gran padre Oceino. E tu onore di pianti , Ettoro , avrai Ovo fia santo o lagrimate il sangue Per la patria versato, o finche il sole Risplendera su lo sciagure umane,

### LE GRAZIE.

PARMENTS D'S

A CANOVA.

CANTANDO, o Grazio, degli eterei pregi Di che il Ciolo v'adorna, o della gioja, Che rereconde voi date alla terra, Bello Vergini, a voi chieggio l'arcana Armoniosa melodia, pittrice Della vostra beltà, si che all'Italia Afflitta da regali ire straniere Voli improvviso a rallegraria il carme, Nella convalle fra gli acrei poggi Di Bellozguardo, ov'io, cinto d'un fonte Limpido fra le quete ombre di mille Ciovanetti cipressi, alle tre Dive L'ara innalso, e un fatidico laureto, ( ln cui men verde serpeggia la vite ) La protegge di tempio: al vago rito Vieni, o Canova, e agl' luni. Al cor men fuce Dono la bella Dea che in riva d'Arno Sacrasti alle tranquille arti eustode ; Ed ella d'immortal lume, e d'ambrogia La santa immago sua tutta precinse. Forse ( o che io spero ) artefice di Numi Nuovo meco derai spirto alle Grazie Ch' or do to a man sorgon dal marmo. Anch' lo l'ingo, o spiro a fantasmi anima eterna. Sdegno il verso che suona, o che non crea, Perchè Febo mi dime : lo Fidia primo Ed Apello guidai colla mia fira-

Erra Ubingo, e il Falminante, e il Fato, e

Perchi domente a noi, che mirò affliti Traveglisrei, e adirati un di la santa Dira all'uscir de flutti, ore a'immerse A ravvivar la gregce di Nerso, Appari collo (Grasio) e la raccolse L'onda Jonia primiera, onda che amica Del lito ameno, e dell'espis musco Da Citera ogni di vien desiona A'materni mier colli. Iri fanciallo

La Deità di Venere adorai, Salve Zacinto, all' Anteneree prode Do'santi Lari kléi nltimo albergo E de' miei padri : darò l carmi, e l'onn , F a te i pensier, che piamente a queste I ee non favella chi la patria obblia-Faera città è Zacinto ! Eran suoi templi, Era ne' colli suoi l'ombra de' boschi Saeri al tripudio di Diana , e al coro : Ne ancor Nettuno al reo Laomedonte Muniva Ilio di torri inclite in guerra. Bella è Zacinto! A lei versan tesori L'angliche navi , a lei dall'alto manda I più vltati rai l'eterno Sole 1 Limpide nubi a lei Giove concede , E solve ampio d'ulis l, e liberali I colli di Lico, Rosca selute Spirano l'anre 1 dal felice aranci Tutte odorate, e dai fiorenti cedci.

Tenes aphendide il mar, psichè nottenito il sulla conchiglia marie, e venergiorate biblis Dire in Grazie e a nomo il flistico biblis Dire in Grazie e a nomo il flistico della concentrationa prima nare di softico della concentrationa di serie propositi a della consultationa di area grappoli, tame abiendo ni ordane rather, con a della concentrationa della consultationa della consultati

Gittavan perle, dell'ingenue Grazie Il bacio le Nercidi sospirando. Poi come l'orme della Diva, o il riso Delle vergini sue fer di Gitera Sacro il lite, no'igneta ridetta Spantà al piè de'cipreni, o d'improvviso Molte purpureo rose amabilmente di cantingoni in anadide. Pia assisti

blotte purpuree rose anabilmente Si cançiarono in candide. Fu quindi Religion di libar col latte Cinto di bismche rose, e cantar gl'inni Sotto a'cipressi, e d'offerire all'are Le perle, e il fore messazzire d'ancile.

L'ana totte alla Dea col radiante
Pettios astrega mollemente, e intreccia
Le chismo dell'assarra coda stillanti ;
Laltra, soccilla a Zefiri, consegnia
Lariforcirie i prati a primavera
Lambratoi umore; onde i rirorato il seno
Della figlia di Giove; vecconda
Le terra ancella riciompone il peplo
Sallo membra divine, e le contende
De qu'arbenta divine, e le contende
De qu'arbenta divine, e le contende
De qu'arbenta divine, con contende divine, con co

Non preglii d'inni, o danze d'Imene Ma di veltri perpetuo l'ululate Tutta l'isola udia , e un suon di dardi; E gli uomini sul vinto orso rissogi, E de'piagati cacciatori il grido. Cerere invan donato avea l'aratro A que'foroci, inveo d'oltre l'Eufrate Chiamo un di Bassareo, giovane Dio, A ingentilir di pempini le belse: Il pio stromento irrugginia su'hrevi Solehi sdegnato; divorata; innanzi Che i grappoli novelli imporporasse A'rai d'autunno, era la vite; o solo Quando apparian le Grazie i predatori L'arco e il terror deponeano ammirando. Con messe in mar le ruote iva frattanto Lambendo il lito la conchiglia, e al lito Pur colle braccia la spignean le molli Nettunine, Spontanee s'aggiogarono Alla higa gentil due belle cerre Che no'boschi Dittei, schive di nosse, Cinsia a' freni educava, e, poi che domo Aveale a'eocchi suci , pasceano immuni Da mortale sactta. Ivi per sorte Vagolando ribelli eren venute Le avventurose, e corsero ministre

Al viaggio di Venere, Improvvisa Iri, che siegue i Zefiri col volo, S'assise Auriga, e drizzò 'l corso all'Istmo Del Laconio paese, Ancor Citéra Del golfo intorno non sedea regina: Dove or miri le vele alte sull'onde . Pendea negra nna selva, ed esigliato A'era ogni Dio da' Figli dolla Terra Duellanti a predarsi : i vincitori D'umane carni s'inbaudian convito. Videro il cocchio, e misero pa ruggito Palleggiando la clava. Al petto striuse Sotto il suo manto accolto le gementi Suo giovanette, o, O selva, ti sommergi, Venere disse, e fu sommersa. Ahi l tals Porse eran tutti i primi evi dell'uomo: Quindi in noi serpe, miseri, un natio Delirar di battaglio; e se pietose Nol placano le Dee, cuno riardo Ostentando trofeo l'ossa fraterno: Ch' io uon le veggia almen, or che in Italia Fra lo messi biancheggiano insepolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Però che quando nell'ascrea convalle Disfrenando le tartare puledre Marte afflime que'fiori, e le sacrate Ossa do'vati profano un superbo Nepoto d'Otameno , allor l'Italia Fu gierdino a que' fiori, e qui lo stuolo Fabbro dell'aureo mel pose sua prois Il felice alvear. Ne le Febre Api ( benebe le altre api abbian erudoli ) Fuggono i lai dell'invisibil Ninfa . Che, ognor dolusa d'amorosa meme, Pur geme fra le quete aure diffusa, E il suo alber nemico ama, e richiama. Tanta doleozza infusero lo Grazio Per pietà della Ninfa allo suo voci Che le lor api, immemori dell'opre Oxioge, in Italia odono l'eco Cho al par do'carmi fo'dolce la rima, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Novella preda a' nostri liti addussero Vittoriosi i sell'ri sull'ale. E or fra'eedri al ruo talamo imminenti U'orpito amore, o di terori industri Questa gentil Sacerdotessa educa.

Come quando più gaio Euro priveca Sull'alba il queto Lario, e a quel situarro Canta il nocchiero, allegrassi i propinqui Linti, e molei lato il diude D'innamorati giovani, e di Ninfe Sull'alba di pratiret e dalla spunda Rispondo il pratiret e dalla spunda Rispondo il pratiret e dalla spunda Per univo i calli rintronamo i corni Treper del cavrol, mentre i a radenza

Di Lecco il maglio, domator del bronzo, Tuona dagli antri ardenti, stupefatto Tonda le reti il pescatore , ed ode. Tal dall' arpa diffusa erra il concento Per la nostra convalle, e mentre posa. La sonatrice ancora odonn i rolli Già del niè, delle dita, e dell'errante Estro, o dagli occhi vigili alle cordo Ispirata sollecita le note Che fingon como . . . . . . Agli estri, all'enda eterna e alla natante Terra per l'Ocoáno, e come franse L'uniforme creeto in mille volti Co'raggi e l'ombre, e il ricongiunse in uno E i snoni all'aere, e diè i colori al sole ; E l'alterno continuo tenore Alla fortuna agitatrice e al tempo, E che le cose dissonanti insieme Rendean concento di armonia divina , E innalzino le menti oltre la terra. Or la recate , n Vergini , i canestri E le rose, o gli allori, a cui materni Nell'ombrifero Pitti irrigatori Far gli Etruschi silvani, a far più vago Il giovin seno alle mortali Etrusche, Emulo d'avvononsa, e di ghirlande; Soeve affanno al pellegrin se inoltra Improvviso ne'lucidi teatri t E quell'immensa volnttà del canto, Ed errare na desio dolce d'amore Mira no'volti femminili, e l'aura Pregna di fiori gli confonde il cuore. Recate insieme, o vergini, le conche Dell'alabastro, provvido di fresca Linfa, o di vita, shil breve, ai giovanetti Gelsomini o alla mammola dogliosa. Leggiadramente d'un ornato ostello Che a Lei , d'Arno futura abitatrice (3z) , I pennolli posando, edificava Il bel Fabbro d'Urbino, esce la prima Vaga mortale (3s), e siede all'ara, e il bi Liberale acconsente ogni contorno Di suo forme eleganti, e fra il candore Delle dita s'avvivano le rose, Mentre accanto al suo petto agita l'arpa ; Scoppian dall'inquiete sarce fila, Quasi raggi di Sol rotti dal nembo Ginia insieme e pietà , poichè sonanti Rimembran come il Ciel l'uomo crease Al delitto e agli affanni, onde gli fia Librato e vario di sua vita il volos E come alla virtò guidi il dolore ; E il sorriso, e il sospiro errin sul labbro Delle Grasie; o a chi son fauste e presenti , Dolce in cuore ei s' allegri , e dulce gema. Pari un concento, se pur vera è fama , Un di Aspasia tessea lunga l'Ilisso. Era allor delle Dee sacerdotessa, E intanto al suono Socrate libava . Sorridonte, a quell'ara, o col pensioro

Quasi ai sereni dell'Olimpo alsossi. Quinei il Veglie mirò volgersi obliqua Affrettaedo or la via su per le nubi, Or no gorghi Letei precipitarsi Di Fertana la rapida quadriga Da'viventi inseguita. E quel pietoso Gridò invano dall'alte: A cieca duce Sieto seguaci, o miseri, e vi scorgo Dove in bando è pietà , dove il Tenante Più adirate le folgori abbandons Sulla timida terra. O nati al pianto E alla fatica , se virtù vi è guida , Dalla fente del duol serre il contento. Ah! ma nemico è un altro Dio di pace Più che fortuna , e gl'innocenti assale, Ve'come l'arpa di costei sen duole. Duolsi che a tante verginelle il sono Sflori, e di pianto in mezzo alle carole Insidioso Amor barna i lor occhi.

Date principlo, o giovaneti, al rito, E dai festoni della mera soglia Dilungate i profiani. He insolenti Gensii d'A mera, e voi li irido cero Di Momo, o voi cho a presso Aserra attiageto. Qui nio soccesa malia ne plasso infido Pad, ni dardo attoesato i oltre quest'arra. Cari al volgo e e 'itramii ita profiasi.

. . . . . . . . .

## POESIE

VARIE.

## A LUIGIA PALLAVICINI

CADUTA DA CAVALLO.

I balsami beati
Per te le Grazie apprestino ;
Por te i lini odorati

Che a Citerea porgeano Quando profano spino Le punse il piè divino. Quel di che insana empica Il sacro Ida di gemiti , E col cripe terres E bagnava di lagrime Il sanguinoso petto Al Ciprio Giovinetto, Or te piangon gli Amori . Te fra le dive Liguri Regina e diva! e fiori Votivi all'ara portano D'onde il grand'arco suona Del Figlio di Latona. E te chiama la daeza Ove l'aure portavano Insolita fragransa , Aller che a'nodi indocile La chioma al rosco braccio

Ti fn gentile impaccio.

Tal nel lavacro immersa,
Che fior, dall'Eliconio
Clivo cadendo, versa,
Palla dall'elmo i liberi
Crin su la man che gronda

Contien fuori dell'enda, Armoniosi accenti Dal tuo labbro volavano, E E dagli occhi rideati Traleccan di Vonero I disdegni e le pasi, Deb I perchè bai le gentili Pormo e l'ingegno decile Volto a studi virili ? Percèb nesi dell' Aonie Seguivi, incenta, l'arte, Ma i Iudi anyt di Marte?

Invan prenaghi i renti Il potveroso agghiacciano Potto e le veni ardenti Dell'inquieto alipede se Ed irritante il morso Accrece impeto al corso. Ardon gli squardi, fuma La bocca, agita l' ardua Tanga vela la spuma, Ed i manti volobili Lorda, e l'incerto freno ; Ed il candido seno;

E il sudor piove, e i crini Sul cello irti svolazzano, Suonan gli antri merini Allo incalzato scalpito Dalla sampa che caccia Polve e sazi in sua traccia.

Già dal lito si slancia Sordo ai elamori e al fremito ; Già già fino alla paneia Nuota . . . e ingordo si gonfiano Non più memori i acque Che una Dea da lor naeque Se non else il Ro dell'onde, Dolente ancor d'Ippolito, Surse per le profonde Vie dal Tirreno talamo E respinse il furento Col cenno onnipotente. Quei dal flutto arretresse

Ricaleitrando, e, orribile l Sovra l'anche rizzosse : Scuote l'arcion, to misera Su la petrora riva Straseinando mal viva.

Pera chi osì primiero Discortere commettero A infedele corsiero L'agil fianco fominco . E apri con rio consiglio 'Nuovo a beltà perigliol

Che or non vedrei la roso Del tuo volto si languide , Non le luci amorose Suiar no' guardi medici Speranza lusinghiera Della beltà primiera,

Di Cintia il cocchin angato Le cerre un di traino, hia al ferino ululato l'er terrore insanironn, E dalla rupe eines l'recipitàr la Dea.

Gioian d'invido rico Lo abitatrici Olimpia Perché l'eterno viso Silenzioso a pallido Cinto apparia d'un volo Ai conviti del cielo :

Ma ben piansero il giorno Cho dalle dange Efesio Lieta facea ritorno Fra le devoto vergini , L'al ciel salia più bella Di Febo la Sorella.

ALL' AMICA RISANATA.

Co'rugiadosi erini Fra le fuggenti tenebre Appare, a il suo viaggio Orna col lume dell'etarno raggio. Sorgon cost tuo diva Membra dall'egro talamo, E in te beltà riviva. L'anrea beltate ond'ebbero Ristoro unico a' mali Le nate a vaneggiar menti mortali, Pierir sul caro viso

Ouaz dagli antri marini

L'astro più earo a Venera

Veggo la rosa, tornano-

Insidiando, e vegliano Per te in novelli pianti Trepide madri, è sospettose amanti.

I grandi occhi al sorriso

L' Ore che dianzi meste Ministre eran de'farmachi. Orri l'indica vette. E i monili cui gemmano

Efficiati Dei Inclito studio di scalpelli schei . E i caudidi coturni E gli amuleti recano,

Onde a' cori notturni To , Dea , mirando obbliano I garzoni le danze,

Te principio d'affanni e di sperant O quando l'arpa adorni E co'novelli numeri

E co'molli contorni Della forma che facile Bisso seconda, e intanto Fra il basso sospirar vola il tuo canto

Più periglioso; o quando Balli disegni, a l'agila Corpo , all'aure fidando ,

lenoti vezzi sfaggono Dai manti, a dal negletto Velo scomposto sul sommosso peti-

All'agitarti, lente Cascan le trecce, nitido Per ambrona recente,

Mal fide all'auree pettina E alla rosea ghirlanda Cho or con l'alma sainte April ti manda.

Cost ancelle d'Amore A te d'interno volano Invidiate l'Ore;

Mosta le Grasie mirino Chi la beltà fugace Ti mambra, a il giorno dell'oterna pe Mortala guidatrice

D'oceanine vargini La Parrasia pendice Tonea la casta Artomido .

E fea, terror di cervi, Lungi fischiar d'arco cidonio i nervi Lei predicô la fama

Olimpia prole; pavido Diva il mondo la chiama. E le sacrò l'Elisie Soglio, ed il certo telo,

E i monti a il carro della luna in cielo. Are così a Bellona .

Un tempo invitta Amazzone Diè il vocale Elicona : Ella il cimiero a l'egida

Or coatro l'Anglia avara E le casalle ed il furor prepara, E quella a cui di sacro

Mirto to veggo eingere Devota il simulacro, Che presiede marmoree Agli arcani tuoi lari , Ore a ma sol sacerdotessa appari, Regina fu; Citéra E Capro, ova perpetua Odora primavera, Ragno beata , a l'isola

Che col solvoso dorso Rompone agli enri a al grande Ionio il corso Ebbi in quel mar la culla : Ivi ara ignudo spirito Di Faon la Fanciulla; E se il notturno aefliro

Blando sui flutti spira Suonano i liti nn lamentar di lira-Ond'io , pien del nativo Aor sacro, su l'Itala Grave cetra darivo

Per ta le corda colia ; E avrai divina i voti Fra gl'inni mici delle insubri nepoti.

## SONETTI

PER LA SENTENZA CAPITALE

PROPOSTA NEL GRAN-CONSIGLIO CISALPINO CUNTRO LA LINGUA LATINA.

Tz , nudrice alle Muse , ospite a Dea , Le barbariello genti che fi han doma Nomavan tutta, o questo a noi pur fea Lievo la varia, antiqua, infame soma,

Chè se i tuoi visi, e gli anni, e sorte rea Ti han morto il senno ed il valor di Roma, In te viveva il gran dir che avvolgea Regali allori alla servil tua chioma. Or ardi, Italia, al tuo Genio ancor queste Reliquio estreme di cotanto impero ; Anzi il Toscano tuo parlar celesta

Ognor più stempra nel sermon straniero; Onde, più che di tua divisa veste, Sia il vincitor di tua barbarie altero.

Pracué taccia il rumor di mia catena Di lagrimo, di speme o di amor vivo, E di silenzio, che pietà mi affrena Se con lei parlo, o di lei penso e scrivo Tu sol mi ascolti, o solitario rivo,

Qui affido il pianto o i misi danni descrivo Qui tutto verso del dolor la piena ; E narro come i grandi occhi ridenti Arsero d'immortal raggio il mio core, Come la rosea bocca e i riluceuti Odorati capelli, ed il candoro

Delle divina membra , e i cari acc M'insegnarone alfin piangar d'amore.

Ove ogni notto Amor seco mi mena ;

Cosl gl'interi giorni in lungo, incerto nno gemo l ma poi quando la bruna Notto gli astri uel ciel chiama e la luna,

E il freddo aer di mute ombre è covertu; Dove selvoso il piano a più deserto, Allor, lento io vagando, ad una ad uua Palpo le piagha oude la rea fortuna, E amore a il mondo banno il mio core anerto Stanco mi appoggio or al troncon d'un pino, Ed or, prostrato ovo strepitan l'ondo,

Con le speranse mie parlo a deliro. Ma per te la mortali ire, e il dostino Spesso ubbliando, a te, Donna, io sospire Luce degli occhi miei chi mi t'ascondo?

Né più mai toccherò le sacre sponde Ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che ta specchi nell'onda Del greco mar, da cui vargina nacque Venera, a faa quella isolo fecondo Col suo primo sorriso, onde non tacque Le tue limpida nubi a la tua frondo L'inelito verso di Colui che l'acune Cantù fatali , ed il diverso esiglio ,

Per cui bello di fama a di sventura Baciù la sua petrosa Itaca Ulisse , Tu non altro cho il canto avrai del figlio, O matorna mia terra : a noi prescrisse Il fato iliacrimata sepoltura.

Un dl, s'io non andrè sempre fuggendo Di gente in gente, me vedrai seduto Sn la tua pietra , o fratel mio , gemendo Il fior da' tnoi gentili anni cadnto. La madro or sol suo di tardo traendo Parla di me col tuo cenere muto ; Ma io delnse a voi le palme tendo, E sol da lunga i miei tetti saluto. Sento gli avversi Numi, a la secreto Care che al vivar tuo furon tempesta , E prago anch'io nol tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta l Straniere genti, almen la ossa rendete Allora al petto dalla madre mesta,

5.

Fonte perchè della fatal quiete Tu sei l'immago a me sì cara, vieni ; O Sera! E quando ti corteggian liete Le nubi estive e i seffiri sereni,

E quando dal nevoso aere inquiete Tenebre, e lunghe, all'universo meni, Sempre scendi insocata, e le secrete Vio del mio cor soasemente tieni.

Vagar mi fai co' miei pecsier su Porme Che vanno al nulla eterno; e intanto fagge Questo reo tempo, e van con lui lo torsse Delle cure, onde meco egli si struggo; E mentre io guardo la tua pace, dorme Quello spirto guerrier ch' entro mi rugge. .

Nos son chi fui: perl di noi gran parte: Questo che avanza è sol languore e piante; È secco il mirto, e son le foglie sparte

Del lauro, speme al giovenit mio canto; Perchè dal di ch'empia licenza e Marte Vestivan me del lor sanguineo manto; Cieca è la mente e guasto il core, ed arte L'umana strage arte è in me fatta, e vanto;

Che se pur sorge di morir consiglio, A mia fiera ragion chindon le porte Furor di gloria, e carità di figlio.

Furor di gloria, e carità di figlio.

Tal di me schiavo, e d'altri, e della sorte,
Consco il meglio ed al peggior mi appiglio,
E so invocare, e non darmi la morte.

FINE DEL VOLUME SECONDO.



#### PIGNOTTI.

(s) Pope, traduttore dell' Iliade. (a) Si allude al Saggio sull' Uomo, e al Riccio rapito, opere dello stesso Poeta.

(3) Si allude alla Lettera poetica di Luisa ad Abelardo, opera dello stesso Poeta.

(h) È celebre la protta di Pope, fabbricata sopra il Tomioi.

(5) L' Apollo di Belvedere. (6) Il Moise di Michel Angielo.

(7) Lady Elisabetta Compton, quindi Lady Cavendish.

(8) La Signora Duchetsa di Beaufort, madre di Maria Isabella di Somerset.

(9) Il Sig. Duca di Rutland Marchese di Gramby ec. sposo di Maria Isabella di Somer ert. La di lui famiglia si uni colla Casa Reale d'Inghilterra pel matrimonio di Giorgio Manners con Anna figlia d' Eduardo IV. Fra i moltissimi illustri uomini di questa Casa, si coneta Roberto di Manners, che si segnalò tanto in servisio d' Eduardo III. Fra la altre celebriimprese, essendo stata invasa l'Inghilterra da David Re di Sconia ad istigazione del Re di Francia, mentre Eduardo assediara Calais, Roberto Manners s'uni con altri Signori Inglesi in difera della Patria, attaccarono il re di Scozio, lo disfecero nella battaglia di Durham, e lo fecero prigioniero.

(10) La Famiglia di Somerset-Saudam Duchi di Beaufart , tras la sua origine dalla Famiglia Reale d'Inghilterra, derivando da Goffredo Plantagenet Conte d'Angio, figlio di Folco re di Gerusalemme, nipote di Folco Rechin, il quale nasceva dalla figlia di Enrico I. re d'Inghilterra. Il nome di Beaufort è derivato dal Castello di Beaufort situato nella Contea d'Angio, luogo della nascita de primi autori di questa illustre Casa.

(11) Nella battaglia guadagnata nell'anno 1780 il di sa aprile dall'ammiraglio Rodney contro la flotta francese, resto meciso combattendo valorosamente Lord Roberta Manners, fratello del Duca di Rutland, al quale avrenimento si allude in questi versi.

(18) Si protesta l'autore, ch'eyli ha tutta la venerazione pe' veri Teo'ogi, e che qui parla solo dei cattivi Teologi, indegni di questo nome, che talora, col falso pretesto di Religione, han-

no fatto la overro alla Filosofia; in una parela ei parla di Teologi simili ai persecutori del Galileo.

(13) Esopo.

(14) Ariosto. (15) Per ischiaramente a coloro, che non conoscono assai il bel mondo, la Padovanella è un piccolo calesso usato dai giorani galanti; è scoperto, perchè sia visibile tutta la persona,

e tirato da un solo cavallo ornato di sonagli. (16) L'Autore și protesta d'avere il più gran rispetto per tutti gli Ordini religiosi, e la più gran venerazione per le vere vocazioni religiose ; avverte però i lettori, che in questa favola non prende di mira che le false pocazioni . ossia le troppo frettolose risoluzioni d'abbandonare il mondo in un'età, nella quale non si conosce che coca si abbandona: inconveniente, a cui ha riparato la savia Legye che victa il prender questo partito fino ad una debita età. (17) In questa facela non si prende di mira che un antico abuso. I Ramiti, e i Romitorj, dei quali qui si vuole intendere, son quasi aboliti da per tutto.

(18) S. A. la Principessa di Corper.

(19) Sorte d'abbigliamento femminile. (10) Hanno immaginato i Poeti che i Silfi sieno una specie di spiriti folietti, i quali abbiano cura delle cose galanti.

(az) Si allude a diperzi ornamenti femminili ehe presero il nome dai generali o dalle Piasse assodiate nell'ultima guerra.

(22) Mode alla Figaro.

(23) Nel tempo in cui fu fatta questa favola si avitava in Francia il famoso processo della Collana.

(24) S'allude alla sentenza del processo nominato di sopri (15) Si allude alle varie parti recitate egre-

ciamente dalla Signora Contessa in diverse Commedie tradotte dal francese, e rappresentate da una scelta Compagnia di Cavalieri e Dame al Chievo, magnifica e deliziosa Villa della Casa Marioni non lungi da Verona.

(26) Questa, o a dritto, o utorio, i stata l'opinione di molti.

(27) S' allude all' instituzione dell'Ordine di S. Serfano, il quale, allontanando i principali e ricchi Catadini dalla Mercatura , fu certamente assai dannoso al Commercio

(28) Utili Loggi della libertà del Commercio.

(29) Sul'ule alle sarissime Leggi, colle quaii | occupavasi del soggetto che qui si descrive, mon. si sono abbreviate, e rese assai meno dispendiose (30) Si allude alla strepitosa lite semita in

l'irona , sopra la misura de! Guardinfunts ; lite che fu decisa dal Senato di Venezia. (31) G lebri parrucchieri Fiorentini.

(32) Si allude a diversi quadridel Sig. Benvenuti. Il martirio di S. Donato.

(33) Procrie Cfula: nell'elegante Gabinetto di S. E. Manfredini ce. ce. (31) La Sibilla, lavorata per Lord Wycomb. (35) Questa è l'istoria, a la favola dell'in-

venzione della Pittura, (36) Sensale di Cavalli in Firenze.

Nome del luogo ove erano una volta chiusi i Mentecatti in Firenze.

38) L'. lutore non prende di mira che i cattici imitatori di Dante, avendo sonma vene-

razione per qual divino poeta. immagino tutto il piano, (39) Nomi di ville della Casa Corsini, que l'. Intore ebbe la fortuna di trattenersi spesso in ottima s rispettabils compagnia.

(40) Celebre Medico dello Spedale de' Passi in Firense. (41) La celebre Villa Pinciana, ove tra yla

altri Capi d'Opera si vede la statua di Carsio che satta nella vorazine. (42) Ville magnifiche di S.M. il He delle due

(3) NB. L'Autore intende quelli condannati dalle Bolle Pontificie.

(55) Libro victicolo che suol essere per le mani del volvo.

(45) Giummaria, celebre purrucchiere Fio-(§6) Il Minghi era l'inventore de' Figurini di Moda.

(47) Pompra (48) Parodia di alcuni versi di Lucano: Acc quemquam perferre potest Casarve pric-Pempejusse parem.

(43) Stimulos dedit semula virtus.
(50) Ace corere pares, alter vergentibus annis. In senium longoque tegas tranquillier

(51) ... plausu quæ sui gander theetri. (52) Stat magni nominis umbra, At non in Casare tantum

Nomen erat, et fama ducis, sed nescia virtus Stare loco, solusque pudor non vincere ferro Acer, et indomitus, quo spes, quoque ira vo-

Forre gradum, et numquam temerando par-( cere forre. (54) La rosi detta Isola di Francia.

(55) Ariosto, Canto I., St. 14. E più sotto Tn dei saper che ti levò di sella

L'alto valor d'una gentil donzella. (56) Craina

(57) La celebre pittrice Angelica Kauffman, Otello uccide Desdemona.

tre l'Autore, allera in Roma, stava serivendo

questo Pornetto. (58) Tatte queste stravaganze sono state so-

(53) Il celebre Raffaello Merghen, il più grande incisore in rame d' Europe.

(60) Virg. Eneide, Lib. 2 . . . quis jam locus, inquit, Que regio in terris nostri non plena laboris?

(64) Ariosto, Canto xxxx. St. 12. e 2099. (62) Vedi il Cul di Corneille. 63) Herkel ha voduti de Vulcani nella Long-

Ariosto, Canto xxxxx. St. 39. (65) Il Monni era il Diretture dell' Etici

della Corte di Torcana. (66) Il tema della farola croica il Tevere e l'Arno, pubblicata già da gran tempo, sa preposto all'autore dal Signor Marchese che ne

(G7) Nare per sestatem liquidam .... - Virg. (68) Il Tasso è appolto in S. Onofrio nel monte Gianicolo. In una città ove è il massimo busso ne'Mausolei, la tomba d'un uomo così grande

è delle più mesching. (69) ..... eracutis Fluctibus et tarda per densa cadavera prora,

January (70) Giotto.

(71) Erunellesco. (72) Dante. 3) Petrorea.

(73) Petrarea. (73) Gnileo così dette dall' Accademia de

(75) L'Accademia del Cimento. (76) La Tomba di Scabespecre è situata nel l'Abbasia di Westminster, are sono le tombe de' Re. Essa fu eretta dalle Dame Inglesi nell'anno 1740 cella sequente iscrizione : Guilelmo Shakespeare anno post mortem za4 amor publicus posuit.

(77) Sallade al Cosare , nobilizama Tragedia di Shakespeare, ande il Signar de Voltaire ha tratto i più bei pezzi della sua Travedia della stesso nome , o specialmento l'eloquente , ad artsfiziosa parlata d'Antenio al popolo. (78) Shakespeare, Cour. But yesterday the word of Comr might

Have stood against the world; now lies he (there And none so poor to do him reverence,

(79) You all do know this mantle.... Look I in this place ran Cassius dagger thro-( ensset (ugh; See what a rent the onvious Casea made :

Trough this, the well-beloved Brutus stabbed; And as he plaked his cursed steel away . Mark, how the blood of Conar follow'd it!

(80) Otello, Tragedia simile nel soggetto a Znira, se si tolga da questa l'interesse della Retigione. Si allude qui alla scena terribile ese

(S1) Hamlet, Tragedia cesai nota, da eni il Sin, di l'oltaire ha tratto il piano della sua Semiramide.

(8s) Parole di Shakespeare. Angels, and ministers of grace defendus !

Stay illusion ! If thou hast any sound , or use of voice

Speak to me.

(85) Si olluds agli esseri immaginarj introdotti in scena da Shakespeare con tonto ingeono , cice , alle fate , alle streghe ec. nelle descrizioni de quali esseri ha specialmente spicgata la straordinaria forza della suo funtasia. (84) Ariel eccitatore della tempesta nella Tra-

oedia intitolata La Tempesta sopra l'isola in-(85) Midsummer Night's dream. Le Fats so-

no i principali personaggi di questa teatrals Rappresentanza.

(86) Immagina il Poeta, che il sugo d'un certo fiore spruzzato negli occli di un amante, gli faccia perder l'amore, e innamorarsi d'altra persona. Questa invenzione ha qualche somiglianza colle due fontane del Bojardo e del-I Ariostn.

(87) Shakespeare ha fatto varie bellissime Tragedie sopra i terribili avvenimenti delle gurre civili d'Inghilterra nelle divisioni fralle case d'York, e di Laneaster, i partitanti delle quali eran distinti dalla rosa bianca, e rossa. (88) Riceardo III. re d'Inghilterra, uno dei

maggiori sollerati, il cui carattere è marerigliosamente dipinto dal nostro Poeta nella Tragedia di questo nome

(89) Immagina il Poeta che nella notte avanti la battaglia col Duca di Richemont, in eui Riccardo fu ucciso, si presentino in sogno a Riceardo ad una ud una tutte le ombre di quelli che surono traciti e assossinati da lui. gli rinfaccino i delitti, e terminino tutti la loro par'ata colle seguenti parole : despair and dic, cioè , dispera , e muori.

(90) Milton, autore del Paradiso perduto. (91) Dryden , autore fraite altre bellissime poesie della celebre ade intitolata il Convito di Alesandro Magno, in cui il musico Timoteo desta col suo canto successi amente tutte le passioni nell'anima di quell' Eros.

(90) Pope, autore del Riccio repito. (93) Gray, uno de' pin sublimi poeti, e forse il primo dei lirici fra gl'Inglesi. Egli è autore d'un'ode intitolata la Ruina de Bardi , o tia de poeti. F'& una tradisione, che Eduardo I. depo aver terminata la conquista di Wales, ordinà, che forstra posti a morte tutti i Poeti, percle co loro versi ceritavano olle armi, ed alle ribeltioni que popoli selvaggi. Immagina Gray , che uno di questi Bardi dalla cima d'un monte , siungendo il foto de moi confratelli , penya l'ormato di Eduardo in piena marcia nel viano, e che maledicendo poeticamente il tiranno, con profetica voce gli predica tutte le

disgrazie, che realmente sappiamo dell'Istoria essere avrenute a' suoi discendenti, e terminata la sua profezia si precipiti dal monte.

(94) Son parole di Gray: Wide o' er the field of glory bear

Two coursers of etherial race With Nocks in-thunder cloath'd and long-re-( souding pace.

(95) Garrik , famosissimo ottore morto nell'anno della pubblicazione di questo pormetto. (36) Gli onori, che sono stoti resi in Inghilterra alla memoria di Shakerpeare onorano le lettere e quella generosa unzione. È stato istimito un Giubileo, o sia festa periodica in suo onore, che si celebra ogni sette anni nella città di Strafford , putria del peeto , con pompa sclenne : a celebrar la quale concerrono da Londra , e da altre parti i primi signori, e le più

culte persone. (97) Il celebre Longino , precettore di Zenobia Rezina di Palmira. Questa Donna illustre uni ad una straordinaria bellezza sincolari precj di spirito, e non si distinse meno nell'armi, che nelle lettere. Ella spiegò tutti i talenti politici, e militari contro uno de più valcrosi imperatori, cioè Aureliano, e con una trumpa d'Arabi arrestò il corso delle vittoriose romane tegioni. Finalmente, vinta e prigioniera d'Aureliano, dopo aver agito da Eroe, pogo il tributo alla debolezza del suo sesso, sacrificando ai furori d' Aureliano il suo precettore , e non avendo il coraggio d' imitar la fine di Cleopatra, si lasciò strascinare a Roma, e incatenata, scherno della Romana plebe, servi d'ornamento al trionfo d'Aureliano.

(98) 11 Cav. Penn. (90) .... Anima quibus altera fate Corpora debentur, Lethei ad fluminis undam Securos latices , et longa oblivia potant.

VIRO. IV. A.NEID. V. 713. (100) La battaglia d'Oressaint data il di e;

Luglio 1778. (108) Il valore con cui Lord Manners si portò nell'azione presso Gibilterra, ore resto vinto. e preso D. Gioranni Langara, fu ammirato dal celebre Rodney a segno, che subito dopo l'azione lo fece Capitono della Nare di 74 pessi

di cannoni, detta la Risoluziono. (103) Si qua fata aspera rumpas

Tn Marcellus cris. - Vinc. (104) Lord Mouners appena fatte Capitano

del vascello di tinca la Risoluzione, perse co battendo legno con legno, la nave di linca franeese il Proteo, che fu la prima nare di linea presa in questa guerra dagli Inglesi. (105) Più volle Lord Mnauera è stato in pro-

cinto d'essere colpito da una pallo di cannone, da cui una volta gli fu portata via la punta del cappello. (10b) Questa non è una finzione portica, ma un puro racconto isterico di vio che arrenne in un'azione nei mari d'America tra i Francei e gl' Ingleti comandati dall'ammiroglio respinti, furono costretti a rendersi a discri.

Cravet.

(107) La battoglia del di 10 aprile avvenuta di vuo, i i irreta fi venduto schivoro. L'erojosa

(107) La cattazita des de 18 aprite aprenta nel 1780 tra le flotte inglese a francese sotta gli ordini degli ammiragli ll'odney, a Grasse. (108) Questa sangaineas bottazisa cominciò toco dono la rounta del Sole, a terminò soco

ovonti il tramontare.

(103) Il famoto principo di Gallet, figlio d' Eduardo III, detta il principe Nero dalla sopravvesta delle sue armi. Egli ruppe i Francesi in due delle più celebri battaglie, cioè in quella detta di Creci, o nell'altra di Potiers; avonti di dar questa seconda , trorovazi rinchiuso con non più di 12 mila ingleti da un esercito di 50 mila francesi comondati dal re stesso iu persona: in vece di rendersi con una reryognosa capitolazione propostagli, assalleoraugiosamente i nemiei , li sconfisse, a fece prigione lo stesso re. Quantunque ei fosse nel fervore della giovinezza, quantunque irritato dall'orgaglia de nemici aranti la battoglia, mostrò dopo la vittoria tutta la moderazione. Trattò colla più alta riperenza il re prioso niero, lo servi a tavola, e ricusò sempre rispettotomente di sederzi ivi con lui; ma lo condutat prigioniero a Londra. Questo illustre principe, tanto degno del nome di Eroe, non vismes mai a regnare, essendo morto immaturatamente

avanti a suo Padre, Hume Ist, d'Inghilt, (110) L'ammiraglio Blake, che comandò le flotte inglesi nel tempo di Cromurel, specialmente contro gli Giandesi; sotto il qual Comandante la marina inglese cominciò a dispenire la

sovrana del mare.
(111) Il celebrs Duca di Malborough.

(110) Celebre antenato guerriero dell' Eroe del porma.

(113) Si descrire qui ciò, che realmente arrenne, un legno calato a fondo, ed uno bruciato.

(115) Per decreto del Parlamento è stato fobbricata il aspolero a Lord Manuers nell'abbazia di Westminster, ore son poste la tembe degli uomini più rispettabili d'Inghilterra. (115) Questo è il sistema Platonico adottato

dal Poeta. (116) Pope.

(117) Desertor for archite mile, for all 27 yr., (128) Firmes consistent of per Special lattice per la cretarina ellid armini di Rediguesi tottici per la cretarina elli armi di Rediguesi con sull'immodali Especiali di Corrionia doli Camballi, Storis, i consistenti dell'armini di Rediguesi di Internati entre la Pirmesta, i consistenti con la Pirmesta. La assistentiva i l'Especiali con un composi des cottone non accuracion delevas disconsistenti della consistenti di protesta di Statione. Chiava di Consistenti della consistenti del

regima, jurine convente a risuaria e asserzione. Rodogazio fu uccio con una geria parte di suo; il resta fi undata toliano. L'evoica difusa de Firentini salob I lialia s Roma che il crudel re arra diobiarato volor ridurre in courre. Era desdervolsi e he un asvinimento, che onera tanto la naconte Repubblica Fivertia, face più dettagliatemente discribto dai

Fiverstein deurin.

(19) Fru I en deur illustri impress par essi si esses espositasti i rieptetubile Ordine di S. Sei esses espositasti i rieptetubile Ordine di S. Sei fon is i Tacenna, e deibire l'appopulation di Boson in difficat, desta ensistement l'impress, a mari i arrevens satte i impressi del imposita de l'endende Rechisante I util anno 1607. Le Pletta era comedata del Cam Leopo I Implement di Felterrazi in truppa del ordine di Sei devrezi in truppa del ordine di Sei devrezi in truppa del ordine di Sei del Primetra, e di dipi del Come Primetra del Trimetra, e di dipi del Come Primetra del Trimetra, e di dipi del Come Primetra del Trimetra, e di dipi del Come Primetra del Trimetra que di dipi del Come Primetra del Trimetra del Tri

gran numero gli abitanti. Questo avvenimento è steto celebrato con un'Obe dall'immerial Chievra, e con un poema epico dal Cavaliere Vincenzo Piazza.

(100) L'infante D. Carlo destinato alla successione della Toscana, poi Re di Napoli, indi

di Spagna.

(121) Si allude al gentil complimento fatta all'Autore.

(102) Milton, autore del Paradiso Perdute, ha scritto de versi italiani.

(123) Questo illustre Epico inglete, vasenda, in Italia, vide in Milano una rappresentanza teatrale, in cui Adamo, Esa, il Disvolo, il Serpente, ce cran l'intericentori, a da questa strana Quera concept l'idea del suo oran

Porma.
(124) Gray, tublime Livico inglese: si alluda qui olla famosa Canzone chita la Buina dei Rardi.

(v5) Questi due illustri Posti inglasi si trattennero molti anni in Firenzo, e parlamo nei lore versi qualche volta della sollina Fissolana, divui erozi incantato Gray, che nel partira face i secuenti versi

..... O Ferulu amena

Frigoribus juga, necnimium spirantibus au-(ris, Alma quibus Pallas Tusci decus Appennini, Esse dedit, glancaque sus canescere silva! Non ego vos posthac Arni do valle videbo

Porticibus circum, et candenti eineta corona Villarum longo nitido consurgere dorso, Antiquamve adem, et vetera perferre cuprecaus

Mirabor, tectisque super pendentia tecta.
(186) Tune virgam endit: animas hac evocat orco.

VIRG. ÆH. IV.

#### PINDEMONTE.

## (1) Prosa, che serve di Prefazione alle Rime

scelte di Girolamo Tartarotti, diretta all'illastre Lesbia Cidonia.

(a) La Venere de Mediei, e la Venere di Ti- vio.

(3) É noto il colorire del Rubens. (4) La Signora Thrale Pionzi, che serire ce-

cellentemente la prosa e la poesia inglese, e che allora trovavari nella patria del Galilei. (5) Il Siynor Piozzi , che conta , e tocca il

piano-forte a maraviglia. (6) Nella sua Epistola in versi all' Autore, che si legge stampata in una Raccolta di Pocsie Inglesi uscita in Firenze, gli Autori della

quale sono cyli il Signor Parsons, la sopra lodata Siynora Piozzi, e i Signori Greatherd e Mery, volorogiszimi anch' essi. (7) Son noti i viaggi del Milton, e la ma

amicizia col Galilei. (8) Silvia Guastarerza; ma più nota sotto il cognome di Versa all'Italia, che imparò ad ammirarla.

(a) Il ch. Andrea Novarola, che due anni dopo scritti questi versi mor i compianto da tutti i buoni.

(10) La Locusta Grillajuola 4 che ha un canto melaneonico molto grato (11) Nuovo Pianeta coel detto danli Astro-

nomi Italiani, e che i forestieri chiamano llerschel dal nome di chi lo scopri : è tanto lontano a un dipresso da Saturno, quanto Saturno dal Sole.

(12) Nacque in Verona nel 1721, e mori nel 1781 lasciando esempio di virtii, e prore non volyari del suo valore così nelle scienze più alte, come nella bella letteratura.

(13) Il Signor di Saugnar (14) Ciascun sa quanto si dilettarse il Petrarca di questa celebre valle, che vien bagnata

dal firme Sorga. (15) Si sanno le corse de cavalli in Inghitterra, i duelli de galli, e quelli delle pugna: i toasis son fette di pane con burro arrostite.

(16) Colombo. (17) Il Capitan Cook.

(18) Quelli Accademici di Parigi, che andorone alcuni a Torneo, ed altri al Peris per la minara del grado.

(19) Questo fatto trovasi in Eliano (20) Mose omicida chiamasi daol' Inolesi il

Novembre per la nebbia più folta, e il vento di Levante più molesto allora. Tostare uno signifieta fargli dei brindisi. (21) Mostrerebbe di non conoscer punto l'in-

dole di tali componimenti chi argomentasse d questi due ritrutti poca stima nell'Autore per la nazione Inglese: ilehe mipiace notare riguardo agli altri ritratti ancora.

(22) Giuseppe Rotari. (23) Ora Lauretta Mosconi Scopoli. (24) Ora Clarina Mosconi Mosconi-(25) Marietta Montorand.

(16) Clementina Mosconi, era Laffranchini. (27) Francesca Contarini.

(a8) Antonio Zamboni, pubblico Biblioteta-

(19) Marianna Montenari dal Pozzo. (30) Elizabetta Mosconi.

(31) Antonio Caynoli. (3a) Girolamo Pompri.

(33) Gisarppe Pellegrini

(34) Marietta de Medici Balladoro. (35) Caterina Miniscalchi Bon. (36) Teodora da Lisca Pompei.

(37) Buffon.

(38) Plus loins, dans un coin de la prison, j'apperrois uno jenne Polonnaise, que l'erlat d'un sugusto rang, et de vortus plus augustes encore , designe trop à la tyrannie ... Graces, beauté, fraicheur du premier age, charmes touchans d'une grande ame aux prises avec la mort, la mort terrible, ignominicuse des criminele, tout intéresse à son malheur... Naguères, après un jon r marqué par des bonnes centres, qui formaient les premiers de ses plainira, elle goùtait un paisible sommeil sous le dais de l'opulence, maintenant ..... Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre par Vernre de Genère.

(3a) Itabella Albricai.

(40) Marc' Antonio dalla Torre. (At) Pellegrini.

(la) Bettinelli. (43) Fragoni.

(44) Il Corme d'Ugo Foscolo leggesi alla pag. 732 di questo volu

(45) Hic tendem quisecit. Così nell'Epitaffio da lui composto a sò stess (16) Per due ovadri del Sio, Gaspare Landi, uno de' quali rappresenta Ettore, che rimpro-

vera Poride, il qual siede presso Elena incece di uscire in campo; e l'altro lo stesso Ettors tra il figlio Astianatte, che si sparenta alla visto dell' eimo, e la moglie Andromaca, che mostra nel polto un misto di dolore e di cicia.

### MONTL

IN MORTE D'UCO BASSVILLE. CANTO PRINC.

Pag. 224 v. z. - Già vinto dell' inferno era

la pugua. Nicola Giovanni Ugo de Bassville era figlio d'un tintore di Aberille. Per accondiscendere al padre e' inizió nel sacerdosio, ma non riercette mai gli ordini sacri. Ottenne però una cattedra di Teologia, la quale abbandono ben presto. Recossi a Parioi, e di là accompagno per la Germania alcuni giorani tiaggiatori americani. In Berlino conobbe il celebre Mirabeau; fu scritto a quella reale Accademia, e ra sostenne contro l' obate Denina la causa degli scrittori francesi. Venne poseia in Olanda per apprendere i l'arte del commercio. Fu membro di molte società letterarie; e pubblicò varie opere su varj oryomenti. Al principio della Rivoltrzione francese egli era uno de compilatori del Mercucio nazionalo, n Giornale di Stato o del Cittadino, che fini nel 1791. Essendo stato manduto Segretario di Legazione alla Corte di Napoli, di là venue a Roma per propagarri segretamente le massinus della libertu frances. Una tule imprudenza gli costo la vita, poiche wella notte del 13 ornnojo 1793 fa ossalito coi sassi dal popolazzo, e rifuggitosi in una caso, tenne intequito o ricerette nel ventre una paanalata, per esi dopo tre stoquattr'ore mori non senza sentimenti da cristiano. Anche la moolis ed un figlio di lui sarebbero mineramente periti in quella turbolenza, se Pio FI non gli avesse fatti porre in salvo dal furore del popolo.

Pag. 224 v. 63 .- Un Cherubino minaccioso

dillustrensione di servo.

At illustrensione de servo.

At illustrensione questo pease pierro qui riferrire attenuit l'emis del cop. 1. v. g. e sep. delAppendiare s Ego Domene, sete, ficin intenuite de l'appendiare se l'est de l'appendiare que l'appendiare de la commentatione de l'appendiare de la commentatione de l'appendiare de l'appendiare

Pag. 225 v. S. — Vider spezzate antenne, infrante velo.

Nel principiore dell'onno 1793 i Francesi arrepone mandata nel Medikerronro un'armata pre impadrentiris dell'ioda di Sardegna. La narigazione su quel màre in quella stagione rea periodose, a perco ingliche à l'estado tale spedizione. Pochi giorni appunto prima della morte di Buastille replicate, e feriaisme tempeste malterottorno i legui francesi e li copiazione della Sardema.

Pag. ivi v. 26.—Di Nizza inulto rimirando

il lutto.

Il generale francete Anselmo nel 1791 avera
conquistata la città e contea di Nizza, sostemato
etalla parte del mare dall'ammiraglio Truguet.
Oneglia oppoe all'invasione una gagliarda repistenza.

Pag. ivi v. 38.—Starsi una eroce col divin

. Il fatto qui deteritto avvinus tra gli oleri che contominarono ne primi anni della rirolezione la citta cii il territorio di Maruglia, coi preni il posta chioma spietato. Fu riferito ne' Giernoli d'allora, e precedette la meste di Bausville. Pag, vii v. q.s.— E via trapassa d'Avignon

la valle.

Arionene fu tentro di trabalenza funcii al a

Arignons fu tectro di turbolenzo fercci ai comineiare della francese Hicolazione. Alcuni per nome Giocanna d'Arco, battà gl'Inglan

eitudini obioderum di far paeta della Evancia, olari vaterum fololi dali Santa Sede, a tala quale da più metoli evano audilii. Muttera gli matine evano audilii. Muttera fin matine evano audilii. Muttera propositi di segue, appara codi il folimos devellam, acti ai supra, appara codi il folimos devellam, detto il tempe-blev i partanta. Numeros vistimo perimos in qual diserdicia. Asignas al di Contaba Franzasa finenso incorporati alla Franzia dell' diserabbes. Il peri, i iv. van. — Che ancre la strange Caloria. Della contaba con la strange Ca-

Caminardi appellaronni pli cretici delle Cevenues (mostogne snotto alta della Linguadoco, che danno il onne al passe circonsicine, detto dai Lottini Gebena, i y quali sotto preteto di religione si vibellarono contre Lodovica XIV. Il mercesillo Villare stutti di vinardi cella prudenza nell'anno 1703, e finatimente il mercesiolla Perrick rivate a sottomettri è

sterminandone la maggior parte.

Pag. ivi v. 103,— Lasciò l'irresoluta e stupid' onda.

der ei chiemeremo gli estichi qui firme di cori de chia l'Salori (estigli llazime li Sono), il quale ha la sua e meyenia celli montagne detta Vagges, el met una flacolina vicina e Lione. La responsa del rhiemere la mes modi e titpella La regione del rhiemere la mes modi e titpella generale del responsa del rhiemere la mesta del porti finare. Le la compara del rhiemere la seguntacema in li Bolari mella del l'activi del la situati e la sui evertia, in interna partena llest, judicient non ponett. Un presenta del la compara del regione del mesta del la compara per la compara della personale sui della Promocia, costa sell'Osmona.

rips. Chiama falda Tigurina il poeta quel tratte di parse sulla sponda della Saone deve George sorprese la quarta parte dell'esercito degli Elvesii che non aveva ancera tragittate il fiume, e la sbaraglio. Egli appoggiasi all'autorità di Grare medesimo, il quale dice nel primo libro della Guerea Gallica: « Is pagus appellabatue Tigucinus. > Quello che arque megli altri dua rer si allade pure a quanto nurra lo stesso autore de Comentari: a llic payus unus quum domo eximet, patrum nostrorum memoria, L. Cramum consulem interfecerat, et ejus exercitum sub jugum miseral: ita sive casu, sive contilio deorum immorta lium, que pare civitatis Helvetine insignem calamitatem populo romano intulerat, ca princepe pænas persolvit. Pag. ivi v. 109 .- Poi Nivorno trascorro ed

ultre move.

Nivernum dicereni dai Latini quella ciltà
che era appellasi Nevers. E notissimo che
nell'anno i fog sotto le mura di Oricane una
dontella nota di poveri geniteri in Domenni,

vincitori, li costrinse a levare l' assedio dalla città e rassieurò sulla fronte di Carlo VII la corona di Francia ch'egli era sul punto di perdere. È pur noto che questa eroina, detta commente la pulcella di Orliaus, caduta in mano degl' Inglesi, fu condannata siccome stroga ed abbruviata sulla piazza del mercato di Rouen.

Pag. and v. rad .- Il suol che l'aquitana opda flagella.

Sious aquitanieus reniva dette das Latini quel tratto di Oceano che è tra la Bretagna e la Biscaglia.

Pag. ivi v. 117 .- Sposava al suon di bellicoss liva.

Che bellicoso fosse il canto de' Bardi, quando pure nol mostrassero le posis di Ossian , la esistenza del quale taluni non vegliono ammettere, basta a provarlo, tralasciando le altre autorità, quella di Lucano nel primo della Farraglia:

Vos quoque, qui fortes animas belloque pe-

Laudibus in longum vates dimittitie sevum; Plurima securi fodistis carmina Bardi. Chiomati poi appella qui il poeta i Bardi della Gallia Celtica e perché abitavan essi nella parte di Gallia che dicerasi Comata, e perchè dove vano avere una cura particolare di lasciar cre scere i loro capelli. Pare che questo costume di conservare la chioma sia tutto proprio de poeti, giacche intonse fingesi il loro Dio Apolline, e Virgilio chiama crinito quell' Iopa ch' egli introduce a cantare alla mensa di Didone le dottrine del massimo Atlante.

CANTO FECONDO.

Pag. 226 v. Sr. - Un'altra furia di più acorba faccia,

L' Empistà. Pag. 227 v. a. - Di Diagora poscia e d' E-

Diagora nacque in Melo, una delle Cicladi. Tra'molti scrittori antichi che di lui parlaro no ecco come si esprime Cicerone ne! 1. 2. De natura Deorum : a Plerique", quod maxime verisimile est, et que omoes duce natura vehimur, deos esse dixerunt : dubitare se Protagoras : nullos esso omnino Diagoras Melius, et Theodorus Cyrenaicus putaveruot. >Fn perciò detto comunemente l'Ateo : a perchè osò pubblicamente sostenere le orribiti sue dottrine, gli Atonicsi lo sentenziarono a morte, alla quale essendosi egli sottratto colla fuga, non solamente fecero promulgare dal banditore la condanna di lui; ma comandarone ancora che fossa scolpita in una colonna di bronzo la taglia, che colui il quale uccidesse Diagora riceverebbe un talento, e dus ne avrebbe quegli che Lo contegnasse vivo. - Quanto ad Epictero, gli eruditi, dopo Gassendi, si studiano di pur-

gorlo dalla taccia di aver fatto consistere tutta la felicità nella accontentamento dei sensi. Cicerone però, Diogene Laerzio e tutti gli antichi. cominciando dai tempi di Epicuro medesimo a venendo fino a quelli del canonico di Diyne, tennero unanimamente non solo ch' soli fosse empia nella dottrina, ma che insinuasse apertamente la voluttà. L'universale consentimento da niuno poi è meolio confermato, che dal viù elegante di tutti i panegiristi di Epicura, da uel Lucrezio, il quale in aurei perei ne cantò

le riprovate dottrine. Pag. ivi v. 17. - Era il giorgo che tolto a

procelloso. Circoterive il mese di gennaio ed il giorno a s di esso, nel quale virca le ore dicci prima del mezzogierno perdette la vita sul palco l'infelice Luigi XVI, correndo l'anno 1793.

Pag, ivi v. 50. - De' Draidi i fantami insanguinati.

I Drvidi erano sacerdoti, maestri, legislatori degli antichi Galli. I loro Dei Eso e Teutate corrispondevano a Marte ed a Mercurio. Essi pretenderano di placarli con vittima umane. Le selve erano i luoghi conscerati ai loro sanguinosi misteri , e fra le altre una ce n' avea assai celebre presso Marsiglia, distrutta per comando di Giulio Cesare. Nel libro VI dei Commentarii della querra gallica è ampiamen te descritto che cosa fossero cotesti Druidi. E Lucano nel libro III della Farsaglia in bellissimi versi dipinge l'atterrament o del mentovato bosco di Marsiglia.

Pag. ivi v. 57. - E già battea furtiva ad ogni petto.

Luici XVI obento mil nalco indirizzò ai circostanti queste parole: Prancesi, io muoio incoconto : Perdono a'mici nemici ; deridero cho la mia morte ... Il generale Santerre comandò allera che si battessero i tamburi, collo strepito de quali impedi che si udisse più eltre la voce del Re, a che gli animi del popolo non codessero force al sentimento della pietà. Pag. 228 v. ro. - Damieus l'uno, Anka-

strom l'altre dicea.

Roberto Francesco Damiens tentò di ammazzare Lodorico XV, stando questo re per montare in carozza nel cortile di Versailles, la sera del 5 gennaio 1757. Arendo fallito il colpo, il re medesimo, leggermente ferito, lo rarviso, onde fu preso e condannato a morte, - Giangiacomo Anckaretroem o Ankastroom , genti luomo svedess, assassino con un colpo di pistola Gustavo III re di Svezia, che tropavani ad una festa di ballo in Stocolma, nella notte 15 marzo 1791; ed egli pei perdette la vita sul patibolo nel giorno ag di aprile, dopo di essere stato frustato tre giorni per la Città. - Francesco Ravaillac uccies in Parigi, nel giorno 1 4 di maggio 1610, Enrico IV vincitore e padre de'suoi sudditi , e fu giustiniate nel gior ne 27 dello stesso mess. Quel quarte che cella mano

ti nasconde lo scritto, è Giacomo Clement, il quale nel 1589 assassino Enrico III a Saint Cloud nel primo di agosto. Gli annali della Chiesa detestano il fatto di costsi, il quale era frate dell'Ordine de' Predicatori: perciò il poeta si astenne dal nominarlo.

#### CANTO TERRO.

#### Pag. 228 v. 43 .- In Diofidando, che i tre cento al fonte.

Stando gli Amaleciti ed i Madianiti accon pati nella ralle di Jezroel . Iddio comando a Gedeone di scegliere al fonte di Arad trecento querrieri d'Israele, i quali di nottetempo tonando le trombe e gridando: La spada del Simore e di Gedeone, sparsere le scompiglie nel campo numeroso di que' nemici del nome Israclita , e li misero in fuga. Le circostanze di questo fatto vedile nel capo VII del libro dei

Giudici. Pag. 229 v. 4 .- Che del Varo sommersero le antenne.

Si è cià detto nelle postille al Canto I che l'armata francess era stata dispersa al principiere dell'anno 1793 sulle coste della Sardequa da ferissime tempeste. Ora è ad oggiumgere the le soldatesche le quali la componer ano erano parte di quelle che stanziavano nella Contea di Nizza. Perciò il poeta chiama antenne ilel Varo le navi mandate al conquisto della Sardegna. Tutti sanno che il Varo scorre nelle vicinanze di Nizza.

Pag. ivi v. 3o. - Lagrimai di rimorso, e sull'errore.

Fu stampato nella norrazione pubblicata in Roma nel giorno o6 gennojo 1793, che Bassville vicino a morte dichiaro, prima di ricovere i sagramenti della chiesa: Di ritrattare i giuramenti da se fatti, e detestare ogni otta contrario alla religione cattolica nel quale forse caduto. È detto nella medesima, che i sentimenti co quali esso ando incontro al suo fina furono tutti di edificazione, di rassegnazione e di pirtà, e che solo fu udito lagnarsi di morire vittima di un parso. Pel quale intendeva un errio la Flotte che volendo ad ogni costo far innalzare in Roma le armi della Repubblica francese, e comparire in pubblico colle muere inscene della sua Nazione, suscitò il tumulto popolare nel quale peri Baserille.

Pag. ivi v. 7s. - Per me trova le due che là si stanno

Mie regali Congiunte .... Le due Zie di Luigi XVI erano rifuggite a Roma sino dal principio dell' anno 1791. Pag. ivi v. 105 .- Sc noo v'ha quella, ot

de Mosè percume. È noto per le sacre carte che essendo stato Israele assalite dagli Amaleciti, Mosè comando a Giosue di uscire contro di essi a battaglia, e ch'eyli, presa la sua verga, sali sull'Oreb

nendo le mani alzate al Cielo, facera zi che gli Irraeliti rincerano, ma e ci le abbassara, su perovanli quei di Amalecco: e fu d'uopo pos ch'egli stancavan, che Aronne ed Hur lo facesarro sedere su d'una pietra , e , sostenendogli le braccia fino al tremento del sole, ottenes zero alle armi di Gioniè per tal medo una compiuta rittoria. - Esodo, cap. XVII. - Sotto il nome d'imporporati Aronni e Calchidi pon ovanti s' intendono i Cardinali , de' quali son immagine Aronne ed Hurfiglio di Caleb.

Pag. 230 v. 61.-Là di Marsiglia nelle sel-

Si è già detto nelle Note al Canto precedente che nelle vicinanze di Mareiglia eravi un ber sco entro cui i Druidi celebrapano i lero mitterii lordi d'umano sanoue.

Pag. ivi v. 83. - Capitano di mille alto si rede Uno spettro passar .....

Non e d'uope di dire che questo è la spettro Pag. ivi v. 90-... colui che dello spirto

Svolse il lavoro, e degli affetti il morbo Elrezio. Ne' suoi Discorsi De l' Esprit si altribaiscono alla materia le operazioni dell'anima, e si vuol mostrare che gli nomini nan sono retti che dalla voluttà e dall'interesso, Pag. ivi v. 92 .- Vamene solo l'eloquente

ed irto Orator del contratto...

Ornuno qui rarvisa Giangiacomo Rousseau. Le sue lettere di Giulia, nelle quali l'amore parla syramente un linguaggio di fuoco, non cona meno relebri del Contratto sociale, dell' Emilio, ecc. Se ne va solo anche perchè egli non entrò propriamente nella lega dei catl detti Enciclopedisti, con alcreni de quali ebba anni ficris-

Pag. ivi v. ror.-L'una raccolse dall'uma ne idee L'infinito tecoro....

D'Alembert , insigne mistematice , promotes e compilatore insieme con Dideret dell'Encich edia o Dizionario ragionato dello Arti e dei Mestieri.

Pag. ivi v. 105 .- Finse l'altra del fosco Americano. Tornar la causa ; ....

Ramal, autore dell'Histoire philosophique et politique des établissemens et du con des Enropeens dans les deux Index nella emale ad ogni passo s'incontrano declamazione con tro i principi ed il socerdogio.

Pag. ivi v. 107. -Dove te lascio, che per l' alto roti Si strane ed empie le comete....

Pietro Bayle, autore del libro intitolata: Penpies diverses , écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète qui parut en mois do decembro 1680, e del Dictionnairo historiaccompagnato da Aronne e da Har. Quiti te- que et eritique. Il costui pirronismo è sostenuto da un immenso corredo di erudizione, ed a questa fonte berette largamente la maggior parte dei filosofi del secolo x7111, che non erano tutti certamente dotti al par di lui.

tutti certamente dotti al par di lai.
Pag. 230 v. 110. — E to che contro Luca o contro Marco.
Lo studio delle opere di Hayle produsse l'Exa-

Lo studio delle opere di Bugher podusur PEramen des a pologiste de la religion christienne e la Letter di Trainho la Levotppo attribuite e la Letter di Trainho la Levotppo attribuite la trainfactura del Companio de la morte. Di hii qui parta il spote. Il via, la morte. Di hii qui parta il spote. Il via, la molfachetta untelli Biographie universalle ancienno et moderno si è studinto di vandrer la menero di quel delta vomo addi l'abroggiona suppositi eme di quil delta vomo addi l'abrogpia reviture.

Pag. 231 v. rg. - Ultime al fier concilio

comparies

Genedication Microband. For quantum under

Genedication Microband. For quantum under

Germalemme Warris. Dept in on neutron

Germalemme Warris. Dept in on neutron

to a face of months of the Styatemen de la Natura, on othe lost of an under tree

to a face of none and the styatemen destreamen, on othe lost of an under tree

to a face of the styatement of the s

#### CANTO QUARTO.

Pag. ivi v. 15. - La flora di Ronatlo ombra cattiva.

Renyaul views anners quanta scoppi la rivolacion ; a cerutino le la missime de lai treque libercancia financia rivolacion ; a cuertino le la missime de lai treque libercancia financiate risactivano, fatali trepa partire la rivolatió in ma certita, che mando si Repperantenti della Francia; sprinta ma della mere di Lingli XFI. La una rivolativa del Lingli AFI. La una rivolativa della rivolativa d

Pag. ivi v. 61. - D' Egitto il primo l'incruente porte.

L'Angelo che in una notte esterminò tutti i

primogeniti dell' Egitto, acciocchi Faraone si risolvesse di lasciar partire gli Ebrei, a' quali Iddio areva ordinato di tingere col sangue dell' agnello le porte delle loro caze per distinguerle

da quello degli Egiziani. Pag. ivi v. 64. — L' altro è quel che sul

campo estinte e rolle Sennacheribbo re degli Assirii accampava contro Escelia re di Giuda, allorquando un Angelo gli mise a morte in una notte cento ettenta cinque mila ssemini, e lo costrinse a ri-

Pag. 23z. v. z. — Dalla spada del terzo i colpi usciro,

colpi userro,
e Misit...Angelum in Jerusalem ut percuteret cam... Levansquo David oculos 2005, vidit
Angelum Domini stantem inter coelum et
terram, et eraginatum gladium in mano ejus
et vorum contra Jerusalem, 2 — Paralipome-

non. lib. 1, cap. XXI.
Pag. ivi. v. 8. - L'ultimo flero volator gar-

sano Reconsta Exchinic y nd copo IX della ma Perfesta, che gli comparivo della parte delf e figuliare si Acqui, compa oli y qui and professa che gli comparivo della parte delf e figuliare si Acqui, compa oli y qui and midi sanoi sino divenimità di sovere. In senzo midi sanoi sino divenimità di sovere, si o per si figura di proposa i ma suelle prossi di suodiore, se programa un'azu suelle prossi di suodiore, se programa un'azu suelle prossi si colore che cruno gliffiti por le abbomizzation delle città i commonto persis sgil sisteri verberano simi externisticareco spannia persista verberano simi externisticareco spannia persista verberano simi error perso di si l'acqui formittamicale del Taxa, promotionato del Taxa promotionato Taxa promotionato del Taxa promotionato del

Pag. ivi. v. 23. - Vogeso ne tremò , tremò Gebenna

Vogesus saltus era detta dai Latini quella eatena di monti che separano la Franca Con tea e l' Alsazia dalla Lorena , e che ora oppellansi Vosges. - Di Gebenna si è già parlato nelle Note al Canto I. - Ai monti Pirenei il porta da l'aggiunto di Bebricio, perché il loro nome vuolei derivato da Pirene figlia di Belrice, la quale ebbe in essi la tomba dopo di espere stata violata da Ercole e straziata dalla fiere. Un tal fatto vedilo narreto da Silio Italice nel libro III della Guerra Punica. - Ardenna, detta dai Latini Arduenna, è una solva che comincia alla estremità dai Vosque ed occupa un orande spazio della Sciampagna. Ai tempi di Cosare (giusta il testimonio di lui) stendevasi per cinquecento e più miglia di ter-

Pag, iri v. \$6. — Due Donue in atto d'amarezza pieno. Nella prima di queste due Donne il poeta simboleggia la Fede, nell'altra la Carità.

Pag. ivi v. 6s. — In uno sculto si vedea con

La fuga di Luigi XVI a Varennes tentata nella notte del 21 giugno 1791. È noto ch' cyli e la sua famiglia furono riconosciuti a Sainte Menchould , inseguiti e ricondotti a Parigi nel gierno z'i dello stesso mese.

Pag. a3a v. 74 .- Mirasi dopo una perver-

Nella giornata del ó attor y 78 g una torma di seellevati entrò nel castello reole di I ermillete, e è sinviculus peruno avaletta nella stanza della regina y sociae le guardie che le custodivune, cogglio agni sorta di ingriare contro la sigleice principesta , ed arvebbe bea altrimenti sigreccio appead di lei, se alla mederium somo fases prima riuscito di occultamente sotterrai al loro funore rifusorado in del transa del transa del real la loro funore rifusorado di mela stanza del real loro funore rifusorado di mela stanza del real proportioni del seguina rivalescia di consultamente sotterrai al loro funore rifusorado di mela stanza del real consultamente con la consultamente consultamente con la consultamente consultamente con la consultamente con la consultamente consultamente consultamente con la consultamente con la consultamente con

fosse prima riuscito di occultamente sottrursi al loro furore rifuggendosi nella stanza del re-Pag. ivi v. 77. — V'eca l'urto in un'altra, ed il ferirgi.

La giornata del so agosto 1798; nella quole si segnalarono per la levo fedelià, di cui tuti rimaerro vittima, i pochi Sorizeri che egano a guardia delle Tuderies, combattendo contro alle migliaia di furibondi venuti ad assalture questa regia ubitazione.

Pag. ivi v. 110. - Altra scona di pianto, ondo il pensiere.

La chiesa del Carmine in Porisjó era stata convertita in una prijone per rinchiudersi i Veteori el i seneralist che avvocan rifutato di presture giuramento alla Gostituzione. La manggior parte di resi fu trucidata nel giordino amnesso alla chiesa dagli emissarsi di coloro che progresso il Municipio di Parigi, nel giorno si di stettembe 1798.

Pag. 253 v. 54. — Stabile e santo nel tuo cor germogli. Il poeta in queste clue seraine pose in versi

alcune sestenze del Testamento di Luigi XVI. Pag. ivi v. 85. — E chi sitia più sangue per man cada.

Marcet, membere della Convenzione e del Comutato di Statte pubblica. Meria Corteta Cordroja to acciai con un colpo di pugnata mentre dep la acciai con un colpo di pugnata e mottre Questa demograto del pugnata del pugnata e acciai della pugnata della considerata del con et alta negoiroranca, venne a Parrigi, terva di mode da presentaria a la cie che per ques medestificamento del pugnata del pugnata del della composita succiri di casa, e depo qualche discorso pi finarces il fores nella media descrepo finarces il fores nella media san piran telipamento di acreviblemento la Francia da un memore austrato di sampato.

Pag. ivi v. 88. — E chi riarso da superba febre.

Robepieve dopo aver facto treman del mome la Froncia, occusato di efficieve la Biotone la Crossica, occusato di efficieve la Biototava, venne dalla Canvazione debionato, trori della legge in une co' uno preligiani, intel fa prevo sumadato a predire la tipla autoquale avera venderiane che pre la avirsa mistute tanto ette delle più illustri ed invalopati, unte tanto ette delle più illustri ed invalopati, ette tanto ette delle più illustri ed invalopati, ette della nozione. Quanta para ve calta un morele respirare aliquante dazia drevei mali che avua sofferti stolo la travantale di lai. Pag. 254 v. 12.—Quiudi escon del BueSettentrione.

L'Aquila i l'arme delle tre grandi monarchis del Nord , Austria , Russia e Prussia.

Pag. ivi v. 18. —Al fraterno ruggito alsa la testa.

L'arme dell'Inghilterra è un Leone, quella dell'Elettorato, ora regno di Hennover, è un Carallo, Il poeta chianna fratero il ruegita del Leone d'Inghilterra rispatto al Carallo di Hannover, perchè ambedus questi Stati oppartenono alla cosa di Brussrick.

Pag. ivi v. 33. - E alla namica la fatal giornata.

Nella battaglia che avvenne il giorno 19 di novembre dell'anno 1734 a Guastella, i Francesi, in quell'anno medesimo via più volte sconfitti daoli Austriaci, sarebbero stati messi muovamente in rotta se non accorrera sul bel principio colla sua cavalleria il re di Sardegna Carle Emmanuele che sostenne l'anione e rintunno I impeto dell'inimico. Nel 1747 il Cavaliere di Belle-iste, fratello del maresciallo di questo nome, volendo segnalarsi con qualche grande impresa, tentò di penetrare in Italia per le Alpi dalla parte di Susa. Ma giunto al passo del l' Assietta s' incontrò ne' Piemontesi che lo astendevano di fesi da altissima e ben munite trincee. La pugna fu micidiale e disperata ; i Piomontesi, quantunque minori di numero, averano il vantaggio del luogo, e per ben due ore fecero macello de' Francesi a' quali soprastavano. Il Cavoliere di Belle-isle diede non ordinarie prove di valore, e finalmente ricevette l'ultimo colpo gloriosa magis morte occumbens ( dice negli aurei suoi Commentarii Castruccio Bonamici ) quam que prudentem deceret ducem.

Pag. ivi v. 77.—Vienne meco, e il saprai; l'altro risponde.

Niune ignora gli avvenimenti che con tanta ropidità si succedetteo gli uni agli altri negli ultimi anni del secolo 2721. e mutarono quasi interamente le relazioni politicha dell'Europa. Per questi il potta dovette intervompere il suo componimento, il quale surybbe dornto chiadersi coll'ingresso di Bussville nella gloria. (1) Calamitta, che affispera I fusika quando :

P Autore scriveva questa Poesia.

NOTE ALLA MUSOGONIA.

Pag. 25e v. 16.— Në d'Oniride serve, invida fama,

Faria nelle firende à l'origine come il momero delle Missa. I Scionente ne aderienzo de principio tre nolemente, e a. Agostina, bib. I, n. De doste, christ. il listremedo un passe acurre di Ausonio resconto sull'austria di Verroue, che avrindo una città della Grecia (credita Scione) ordinate a tre valenti artefici di soci scione) ordinate a tre valenti artefici di soci prire ciacumo separatamente le tre status delle Muse, con promottera un promiso a chi le avesa

meglio eseguite; accadde che tutti riuscirono | sacra fosse prima di color bianco e diventasse cosi bene nell'opera, che il pubblico stimò buona e giusta cosa non rigettarne veruna, e collocarle tutte nel tempio d'Apollo. Cori fu fatto, e le Muse di tre dirennero nove.

Diodoro racconta diversamente l'origine di queste dee, dicendo ch'esse furono nove donzelle esperte nel canto e nel ballo , le quali sotto la direzione d'un generale nominato Apollo accompagnarano Osiride nelle sue spedizioni milituri. Altri autori altre sentenze.

Pag. 250 v. zo. - Mnemosine di forme alme leggiadre

Questa fra' Mitologi è l'opinione più ricesuta. Mnemosine dea della memoria, come il suo nome stesso significa, era, secondo Esiodo , dell'infelice famiglia de Titani , e percio sorella di Tenude, d'Iperione, e di molti al-

tri personaggi assai celebri nella Teogonia di quel poeta. Pag. ivi v. 25. - Reina della fertile Eleu-

Luogo della Beoria, Eriodo nella Teogoni r. 53 ne assegna il comando alla madre delle

Le quai feconda sul pierio giogo A Giore padre partori Maemorina D' Fleutera ubertosa imperatrice. E Fedro espiando Exiodo nel prologo del lib. III:

Pierium jugum in quo tonanti saneta Mno-(mosyne Jori forcunda uorier artinm peperit chorum. Pag. ivi v. 3a. - Unqua non teme l'ama-

ranto elerno. Cliamano i poeti immortale [ amaranto , perché conserva lungamente il suo colore, et

madefactus acqua revirescit. Plin. lib. XXI, Pag. ivi v. 34. - Soavemente d'ogni parte

Imperfetto del verbo olire, che invece di olezzaro adoprazi elegantemente da castigati scrittori. Dante nel Conto XXVIII del purgatorio: Prendendo la campagna lento lento

Su per lo mol che d'ogni parte oliva. E Borenerio: la quale di rose, di fiori d'aranci, o d'altri odori tutta oliva. Nov. 15. Pag, ivi v. 36, - Solo del loto e del nareiso é schiva ;

Nima cosa offende tanto Mnemorine, cice la memoria, quanto il torpore simboleggiato nel loto e nel narciso, fiori conscerati al Sonno e alla Morte. Il citato Plinio parlando del secondo dice che gravis ejus odor torporom affort, e l'indica abbastanza la stessa parola. Quanto al loto, parlasi dell'egiziaco, pianta timile a quella del paparero. Il Sonno rappresentati ordinariamente con questo fiore sopra

Pag. ivi v. 48 .- Che vermiglia mi fo' colla sua praga.

poscia vermiglia col sangue di questa Dea che ne resto ferita nel piede, passeggiando pe una giardini. Altri narrono ele una tale disgrazia le accadesse in un dite nel battere il suo figlio Amore con un flagello di rose. Nonno poi vuole che la rosa sia nata dal sangue di Adone, a me l'anemone dalle lagrime di Venere.

Pag. ivi v. 56 .- Venuta in preda di tiranno erede.

Per diritto di noscita l'impero del Cielo apparteneva ai Titani. Ma Giove rimasto lor vincitore gli escluse dal regno paterno, e parte ne cacció nel Tartaro, parte ne lasció andar di-

spersa sopra la terra. Pag. lvi v. 61 .- E molto è già che in quel-

l'error son vissi. La condanna dei Titani nel Tartaro, pi

do la cronologia de Mitologi, si perde in età notissime. Si può questo inferire dalla sola farola di Prometeo, il quale, secondo Eschilo, dopo essere stato legato trecento secoli alla rupe scitica, fu poi precipitato a colpi di fulmine nel Tartaro, ove rimase molte altre migliaja d'anni.

Pag. iri v. 65. - Arroge, che del suo minor germano

Saturno era l'ultimo dei Titari. Divenuto padrone del Cielo per la transazione fatta con Titano suo maggior fratello, fu arvertito dall'oracolo che i propri figli l'arrebbono privato un giorno del regno : per lo che prescil partito di dicorare tutti i maschi che Rea gli partoriva. È notocome Giore venisse sottratto dalla madre alla paterna voracità. Sopra di esso, già cresciuto negli anni e nell'andacia dell'animo, caddero principalmente i sospetti di Saturno, il quale perciò studiava il modo onde disfarsi di questo figlio intraprendente e pericoloso. Ma Giore accortosi dell'insidia, prevenne il padre, lo mise in carcere, e dopo qualche tempo lo esiliò da tutto il regno celeste. L'esule Saturno si ricovre in Italia ove fu accolto da Giano con molta cepitalità. V edi ildi più nel primo dei Fasti Oridiani e nell'ottavo dell Eneide, v. 329, ove intenderi la ragione per esá fu desto ever egli portata l'età dell'oro in Italia, che del suo nome fu chiamata Sa-

Pag. ivi v. 71 .- Ai nepoti d'Enotro al Lazio amico.

Figlio di Pelasgo. Fu il primo a passare in Italia con una colonia di Greci , dal che gl Italiani si appellarono suoi nepoli.

Pag. ivi v. 78. - Si sente d'Oriria l'aspro marite.

Figlia d' Eretteore di Atene, rapita dal vento Borea re della Tracia. Non è ozioso l'espressione iperboreo scoglio, perché allude alla spelonca di Borea di coi parla Callimaco, insegnandoci che da quella si scatenarano le sue Faroleggiarono i poeti che la rosa a Venere procelle (llymp. in Dian.), e che stava in essa la mangiatoja dei cavalli di Marte, (Hyann. L'evida arese paderosa e salda . in Del. )

Pag. 250 v. 105 .- Ed umile pigliar sembianza e panno.

E fa realmente in questa sembianza che Giore deluse Masmosine ; circostanza tociuta da E-iodo, ma toccata da Osidio nel sesto delle Metumorfosi. Sidonio, carm. 15, v. 175, dice ia figura non di pastore, ma di serpente, e confonde la favola di Mnemozine con quella di Proserpina.

Pag. isi v. sas-Quando gioveneo gli agegorei liti.

Amore, beffundori delle delicatezze di Giore non accesturanto aucora alle frodi acaprose, gli predice le future sue metamorfosi; e come zarebbesi trasformato in toro per Europa, in serpeate per Proserpina, in aquila per Asteria, in cigno per Leda, la pioggia per Danne, in Suoco per Egina, e in satiro per Antiope. Vedi il citato Ovidio, Metam. lib. VI, ore tutte que ste favole sono ropidamente accennate nella tela d'Arnene.

Pag. ivi, v. 12e .- Ne moverchioma si vedea, ne ciglio.

Il moto delle chiome e de sopraccigliera l'atto più maestoso di questo Dio. È mirabile il varia d'Opera nel prima dell'Iliade, allorche Giore promette a Tetide la vendetta d'Achille. Disse; e il graa figlio di Saturno i seri

Sopracciali inchino. Su l'immortole Copo del Sire le divine chioase

Ondeggiaro, e tremonne il vasto Olimpo. Dulla qual sublime immagine tolse Fidia il nenziero del zuo Giore Ottmoios, e Orazio il cuncta supercilio moventia, tanto lodate. Pag. 251 v. 3. - Arme fatali che trattar

sol osa. Nessuna deoli Dei, tranne Pallade, area forza bastante per maneggiare i fulmini di Giore. Illustrevemo questo passo di furola con modii esempi di bella poesia. Sia primo Virgilio, Eneid. I, v. 46, ove parla della vendetta di Pallade contro Ajace Oileo.

lpsa, Joris rapidum jaculata e nubibus (ignem,

g 100-

Disjectique rates , evertitque m (tis: Illum exspirantem transfixe pectore flam-

(mas Turbine corripuit, acopuloque infixit acu-

Dopo Virgilio deremo luego a Quinto Colobro, lib. I de suoi Paralipomeni, allorche Giove consegna a Minerva il suo fulmine per l'indicata vendetta. Mi proverò di tradurre i versi che mi sembrano non indegni d' Omero:

Disse, e il rapido lampo, e la funesta Folgere, e il tuono apportator di tema A piè dell'aspra intrepida donzella Depose ; e tutto per la gioja il core Fiammeggiò della Divo. Incontamente

D'oyni lato corusca, e tal che il gut Lo stesso squardo sbigottia del Numi: Chè sculto p'era di Medusa il capo Terribile nel mezzo, e sorra il capo Molta e gran forsa d'inestinte foca

Soffavano le serpi. Alto sul petto Della reina risonar s'udia Tutto quanto lo scudo, in quella guisa Che di fulmini pieno il ciel rimbomba.

Indi l'arme inpugno del genitore Coi de' numi trattar altri non osa : % Le scosse, e ne tremò l'immenso Olimpi Euripide nelle Troadi introduce Pallade che

zi doria della promessa fattale da Giove di darle il suo fulmine per vendicarsi dei Greci ; ed Eschilo fa che questa Dea si vanti di saper ella sola fra gli Dei eve stanno riposte le chiave doll' armonia in cui si custodiscono i fulmini di Giore. Seneca nell' Avamennone tocca questo mede-

nino privilegio dicendo: fulmine Jovis armata Pallas : evi allude anche Valerio Flacco nel IV dell'Argonautica.

Prima coruscanti signum dedit mgide virgo Fulmineam juculata facem.

Non debbesi tacere un passo d'Aristide che nell'Orazione seconda lascio dette che la sola Minorva si adorna delle armi paterne. Anche in alcune medaglie di Domiziano vedeni nel rorescio Pallade che impugna il fulmine. Par, ivi v. 5. - Ed or le tratta Amore ....

Fra i pentieri dell'immortale Pichler una ne fa trovato, quando egli venne a morire, disemato in matita rossa, rappresentante Amore col fulmine in pugno in atto di scherzo; pensiero che quel sommo artefice apera force in animo di eseguire in cammes per accompaquarlo ad un altro, cui pote terminare negli ultimi ciorni della sua vita , rappresentante la straso Amore, che tiene sospesa per le ali una farfulla, e ridendo l'abbrucia. Ho cercato di colorire in verso il primo di detti pentieri, ed ont il restituisco con trasporto alla momoria di ouel orand' uomo , sulla cui tomba la tenarezza di figlio mi fe spargere questo fiore di gratitudine.

Pag. ivi v. 8. - Che tocco fuma, e l' elce suda e geme.

Ho avuta qui di mira una bella immagina del non sempre stravagante Nonno nelle Dioniciache, lib. 1, v. 150, oce parla dei fulmini che Giove nasconde in una spelonca per giacersi liberamente con Plotide, che su pai madre di Tantalo. Ne tradurro, come meglio saprò , i versi che pajono del carattere omerice più sublime.

Eruttavano al ciel globi di fumo Le fologri nascose, ande dintorno Di bianca direnia negra la rupe. Degli strali , che punta hanno di foco Facea l'occulta ed immortal scintilla

Bollir l'urne de fonti , e la commossa Del Miydonio torrente atra vorago Mettea vopori gorgogliando e spuma.

Mettea vapori gorgogliando e spuma. Pag. 251 v. 13.—Fatto incrme così l'Egioco Nume.

Cognome derivata a Giove dalla ropra che lo al'attò, non dall' eyida, come altri pretendono. Che anzi I eyida non desume dironde il suo nome che dalla pelle di quella rapra y perriè di esar inoppere Giore il suo esculo quando andò a combattere roi giganti. Divenne poi sinonimo dello reudo anoro al Pallode; i o he sia detto per to gliver l'errore di aleuni che conlondono l'evida di Giove coll' Pedida di Miserra.

Pag, ivi v. 16. — E questa di sue frodi è la primiera. Non apporisce infatti nella Mislosgia verun' altra frode amorosa di Giore peima di questa. Elli avesa però avute fa la' allora dos altre mopli, Meti fylia dell'Occana, e Temisle

madre delle Ore. Pag. ivi v. 39. — Quando Anchise del Xan-

to in so le rive

Pa Analise un paster Trejeno mano da Ferrer, che I chib dil cone i me monipari a premer, che I chib dil cone i monipari a toni di meno di premer, che i chib di limera di chesso la sua fortuna di cone i mano fortuna di cone i mano di cone i mano di cone i montanto pri cone i molti di cone i montanto di cone i montanto pri cone i molto finitale. Massa allera la Dea a compasterio del cone i montanto del la compaste i di radiavi, ma non tambo de la compaste i di radiavi del finitale production del la compaste i di radia del finitale agistate una coloriante per a delori finitale cone i delori la reventara per descriptione e coloriante, e legitario e el discone i delori la reventara per descriptione del resultara del cone di con

Jampridsm invisus Divis , et inutilis annos Demoror; ex quo me divum pater atque lso-(minum rex Fulminis afflavit ventis , et contigit igni. Pag. ivi v. 40. — E quel vago d'Arabia

A chi non i nodo l'inecto di ilitera l'OccioA chi non i nodo l'inecto di ilitera l'Occiota del pactre andi ille sugendo in Arabin coli fratto del un dellitto nel non facello gli Dei la
courreivono per compositione nella pianta di
quatto nono. Penno di tempo del prote si oppi la costrecia, e cell ajuna dalli Najudi, chi, fricorrecta, se cell ajuna dalli Najudi, chi, friore la uce di levenerici, ne noupo Alene, amato tante da Feurer, re sujono fra i pastero
di tune supervisioni. Si avversa per cuijono
di quatta nota chi Adone fu pastere anoce esso.
Dermona vera di llumina pavit Adonia.

Firg. Epl. x.
Pag. lvi v. 43.—E sul sasso de Latmo Endimione

Eco un altro pastore deudo d'una Dea. Stava egli itormendo nella spolonea di Latmo, t moste della Ceria, quando Diana, lottado a tanto per pregio di castità, lo vide, e ne fu presa d'emore. Cai Endimione fece la cendetta della Nivija Callisto maltratata da quello

Dea per non aver saputo custosfire la sua virginità; e la fece pur d'Atteone trasformato da lei in cervo, e lucerato dai proppi cani, pervinè cibe la temerità di mirarla mula mentre si bagnava nel fonte di Gragafia.

Pag. ivi v. 49. - Forniro il lette allegri fiori e bei

Non è diverso in Omero il talamo di erbe e di fiori che la terra somministrava a Giore, quando si nddormentava in braccio a Giunone sul monte Ida.

Pag. ivi v. 59 .- E Temide di Vesta in compagnia.

Era alle folde del Parvaco una spelonea che al riferire di Pausania fusacra primieramente alla Dea Tillure (la stessa che l'esta) la quale mandara di là i suoi vaccoti. Irstacedette poria il suo tripota a Timile, e Tenide ad Apollo quando divense preside dellellure.

Pag. ivi v. 70. — Ed or ne canta la pictade, or l'ira. Si accennano i due più celebrati poemi, la

pietà di Enea e l'ira d' Achille.
Pag. ivi v. 80. - Al padre s'avvikr festo-

se o belle. Esiodo non descrive altrimenti il loro viaggio all'Olimpo.

Entitando le Dire, e la gentile Fore foggiando su immorial concento Acrivira il Chinpo. Alla divina Degl'imi melodia tatta dintorno Echeggiava la terra; e le donzelle Verso il padre affrettando il passo allegro Dettavano per cia grato ad udirsi Un tripudo di piedi.

Teog. v. 68, Pag. ivi v. 86, - Le nove delle sfere alme Sirene.

Platone, che era tutto grmonia, si avvisò nei sublimi suoi sojni di porre in Cielo nove Strene che incessantemente cantavano, e regolavano le ofere a forza di melodia. Queste non erano in sostanza che le nove Muse sott' altro nome, alle quali attribuira quel filosofo il governo dell'universo si morale, che fisico. E s'egli avvenne che bandisse poi i pocti dalla chimerica sua repubblica, ciò fa solamente per la paura che i poeti, arbitri del cuore umano, non turbassero la tranquilla apatia de' suoi cittadini , ch' egli volera esenti affatto dalle passioni. Dal che si conclude che l'ostracismo platonico lungi dall'essere un'ignominia per i poeti, r anzi il massimo degli racomj. Ma si perdoni questa digressione in grazia di un' arte di cui sembra che pochi conoscano l'importanza e la dignità.

Pag. ivi v. 89. - E già l'olenio raggio orn vicino.

Questa è la costellazione di Capricorno, o sia della capra Amaltea, detta olenia pershè nutrita nei prati di Olena città dell'Acaja. Olenium astrum F appella anche Stazio, Teb. latini aprò difeso me stesso. Erano vario presi L. III, v. 25 e oltrore. Pag. 251 v. go .- E in nubi avvolta ditem-

pesta pieno.

Il segno di Capricorno è sempre pioroso : nascitur olenio sidus pluviale Capelle. O Fast. lib. V. Quantus ab occasu veniens pluvintibus hadia Verberat imber humum, Firq. En. lib. IX ... nec oleniis manant tot cornibus imbres. Stozio, Teb. L. VI.

Pag. ivig. 91. - Lagran porta apparla.... Due sono, secondo i Mitologi, le porte del Cirlo, situate una nel tropico del Capricorno, l'altra in quello del Canero. Per la prima le anime ascendono in Cielo, per la seconda discendono in terra. Perció quella chiamasi degli Dei, questa degli uomini. Ne parla Macrobio nei Saturnali, e più eruditamente Dupuis, Origina do tous les cultes-

Pag. ivi v. 93. - Alla prole di Temi..... Tre erano dapprima le Ore, Eunomia, Dice, Irene. La più antica Mitologia le fa portinaje del Cielo, in cui introducono a lor maeimento la nebbia e la serenità. Omero Itiad. V. Posteriormente divennero ancel e del Sole, a cui apparecchiavano il carro e i caralli. Jungere equos Titan velocibus imporat Horis, Ov. Met. lib. II. Altri ne contapano nove, altri dicci, come tornano a far adesso i Franersi. Sette ne ha poste Guido intorno al carro del Sole nell' Aurora di Rospigliosi, e fino a ventiquattro le ha portate il Marini:

Dodici brune e dedici vermiglie. Pag. ivi v. 113 .- Poi die lor d'oro il seggio a di Reine.

L'adornamento..... Il titolo di reine è comune presso i poeti a tutta le Des di primo ordine ; reine son chiamate espressamente le muse negl' Inni ocfici ; e regina Calliope disse Orazio, e come Musa e

come la prima. Pag, ivi v. say, - Strada è lassu regal sublime o bianca.

Dei primi sci versi di quest' ottava renderà ragione Ovidio, Met. lib. 1. Est via sublimis colo manifesta sereno:

Lactea nomen habet, splendore notabilis (ipso ... dextra . levaquo descura . .

Atria mobilium valvis celebrantur apertis. Plobs habitat diversa locis. Dei quattro seguenti renderà ragione Stazio,

Teb. lib. I. descrivendo i Numi che vanno in Solla a consiglia. .. mox turba vacorum

Semideum, et summis cognati Nubibus Am-(nes, Et compressa metu servantes murmura (Venti.

E renderò io razione adesso perché Stazio ed Oridio abbiano introdotte in Cielo queste Destà vagabonde e plebes ; e commentanda i dus poeti | ma comporsa che free in cielo Pandora, Rende

gli antichi le specie dogli Dei. Perocchè altri possederano la pienezza della divinità, a chiamavansi Dei massimi ; altri la posudevano imperfetta, e questa appellarasi la plebe degli Dei , come i Venti , le Nobbie , i Fiumi , ecc. Quanto alla dirinità delle Nurale e delle Nebbis pub vederei la derisione con cui le tratta Aristofana : sebbena neol Inni orfici siama inrocate con tutta la serietà come Dec. Quanto a quella dei Turbini e delle Tempeste, odasi Cicerone ( lib. III. De Nat. Deor. ): Quod si nubes retuleris in Deos , referende carte orunt tempestates, que populi romani ritibus consecrate sunt. Ergo imbres, procelle, turbines sont dii putandi. Che per tali si aressero realmente, lo raccogliamo in primo luego dalle stesso O. idio nel I dei Fasti:

Te quoque, tempestas, meritam delubra fa-(tentur.

Cum pene est Corsis obruta classis aquis. Lo raccogliamo da Virgilio , quando Enea nel lib. III sagrafica nigram Hyemi pecudem, e nel V nuovamente Tempestatibus agnam. Lo raccooliamo da Orazio nell'ode X, Epod. libidinosus immolabitur caper , Et agua Tempestatibus. Efinalmente lo raccogliamo da una buffoneria del citato Aristofano nello Rane, focendo dire a Bacco un'agnella , presto un'agnella nera , o ragazzi , perché un turbine di parola minaccia di scoppiare. Mi sono diffuso alquanto su questo passo per quietare i timori d'un Critico a cui parera che mi fossi abbandonato troppo al capriccio

Pag, ivi v. 118 .- Che dal ginnonio latte il nome toglie.

Giore per dare ad Ercole ancor bambino l'immorgalità la appressò un giorne alla poppa di Giunone mentre dormiva. Svegliatazi la Dea o respinto da sè il fanciule , venne a spargera il divino latte parte pel cielo, e fece la via che adesso si chiama lattea, parte sopra la terra, e diede la bianchezza ai giyli che prima erano di color crocco . Voglione a'cuni che non Giove, ma Pallade facesse quell'inganno a Ginnone, e Natale Conti cita un verso di Licofrone in soccorso di questo parere. Del resto a tutti è noto presentemente che la via latten altro non è che un aggregato di Soli così numerosi, che Herschol nelle ultimo sue osservazioni asserious averne distintamente notati oltre cinquanta mila nel solo arco di 15 gradi, non computandone un numero molta maggiore che il suo gran telescopia debolmente raccolas, e l'occhio non pote fissare.

Pag. 25s v. 29. - Poi qual pegno d'amor più si conviene.

Era frequente fra gli Dei il costume dei doni in contrassegne di particulare benevolenza. L'osserviamo nelle nozze di Tetide con Peleo. in quelle d' Ermions con Cadmo, e nella pripoi consenienti i doni che qui si fanno alle Muse | Atque Chao decesse Divûm numerabat emola consustudine de' poeti, che d'anna loro per compagni non solamente le Grazie, Capido, e Venere, ma Bacco ancara, e Mormerio, e i Satiri, e lo stesso Ercole , la clava di eni, simbolo di fortezza, direnne particolar distintivo di Melpomene, per significare che questa Musa non prende ad argomento del suo cante che le vicendo degli Eroi. Intese assai bene questo costume il Raffaello de' nostri giorni Mengs, quando nel Parnaso di Villa Athani rappresentò Melpomene colla maschera travica vettata a guiza di cappello sopra la testa, e colla destra gravemente appoggiata sopra la clava.

Pog. 252 v. 26 .- La prima lire di sua man costruite. Mercurio, nato e cresciuto e divenuto ladro

tutto in un giorno, avendo trovato il giorno medesimo della sua nascisa una testuggine per easa, l'uccise, la vôté ben bene, e tanto vi si adoprò intorno, che vi adattò sette corde. a comincio a suonarle con maestria. Questa fu l'invenzione della lira. Altri lo narrane direreamente; ma tutti ne concedono l'onore a Mercurio , il quale la cedette poecia ad Apollo in cambio del caducca.

Pag. ivi v. e7. - Apollo venne, e del faturo eperse. La selenza dell'avvenire era singolarmente

propria d'Apollo, i cui eracoli superarene tutti gli altri. Pag. ivi v. 29. - Pito encor essa, ende il

bel dire emerse. Pito i Greei, Suadele e Suada i Latini oppellarono la Dea dell'eloquenza. Plutarco ci fa noto che presiedera alle nozze, e le conferma Furnuto, avvisando che Venere oltre le Grazie e Mercurio veniva accompagnata anche da Suada, perché questa Dea persuadera gli amanti coll'incunto dell'eloquenza. Ne stimo che la pensi diversamente Orazio quas do ironicamente enumera i privilegi della ric-

chessa: Et genus et formam regine pecunie donat Et bene nummatum decorat Sundela, Ve

Pag. ivi v. 41 .- Primamente cantar l'opce d'Amore.

In tutta la sequente poetica dottrina sulla cenerazione delle cose, non mi sono disartito punto dalle traccie d' Esiodo nella Teogenia. Pag. ivi v. 45. - .... delle cose Amor ge-

perstors.

Allude a questo pensiero anche l'inno d' Onomacrito ed Amore, attribuendogli le chiari dell'aria, del mare e della terra.

Pag. ivi v. 46. - Il più bello de' Numi... Platone nel Convito ragionando sulla sentenza d' Esiado conclude che Amore è ilpii antico, il più enorate, il più degno di tutti gli Dei. Ebbe in vista l'amore del poeta greco anche Virgilio in quel verso:

E vi allube più chiaramente Aristofane neoli Uccelli, quando disse che non ebbe esistenza al un Dio evanti che Amore ordinano e fecondame tutte le cose.

Pag. ivi v. 61 .- Il giorno, lo dico , luminoso e dio.

Luce più die, spera più die, ragion più die uso Dante, C. 14, 25, e6 del Paradiso. E dien luminis ouras disse Lucresio, lib. I. v. vo, e altrore die pebule, dia otia.

Pag. ivi v. 74. - Sacre correnti l'Occon diffuse. Omero parla sempre del mare come d'un fiu-

me, e assolutamente fiume lo chiema nel penultimo verso dell' XI dell' Odissea. Adosto questa espressione anche il principa della porma latina mando diser Oceani spretos pede repulst amnes nel quarto delle Georgiche. E Serse in Erodoto, lib. VII, lagnandosi del mare, non lo chiama con altro titolo che di fiume emero e fallace.

Pag. ivi v. 76. - Circondo l'Orbe, e in grembo lo si chiuse. Neuma idea più vera e più ripetuta di questa nei poeti greci e latini. Quindi l'opinione che l'Oceano fosse generatore di tutte le cote; la qual sentenza Omerica riscaldande la testa di Talete, partari il sistema di quel filosofo, riprodotto poi in iscena a' dl nostri. Chi pon mente alle idee degli antichi intelletti le trora spesso rinats e sviluppase soti" altro aspetta nei cervelli moderni : e nell' amicisia e inimicisia de corpi d' Empedocle è facile rapvisare il sistema dell'astrazione.

Peg. ivi v. 78. - .... di Teti antica Dea... Bisogna non confondere ( come fan molti ) Teti moglie dell'Oceano colla Teti Nercide moglie di Peleo e nipote della prima.

Peg. ivi v. 81. - E dei fiumi taurini..... La pagione di attribuir le corna di toro ai fiumi si ha nello Scolingte di Sofoele, il quale dice che rappresentanti i fiumi col capo taurino per zignificare il muggito con cui sboccano nel mare. Perciò Virgilio nel IV della Georgica: Et gemina anvatus taurino corone valtu Eridonus; e tauriformi volvitur Antidus, Oraz. lib, IV, ed. 14. Che anzi Omero paragona il muggito delle stesso mare a quello del toro, ed Euripide nell'Oveste gliene attribuisce immediatamente la testa chiamandolo Teuro-

crano. Pag. ivi v. Sa. - E di molte magnenime donzelie.

Altre sono le Neroidi , altre le Oceanidi. Qui parlasi delle seconde, che erano tre mila, tecondo Esiodo, laddore le prime non erquo che cinquanta. Si attribuisce loro la cognitione dei fenomeni della natura, perchè ordinariamente lo tiesto lor nome esprimo una qualità fisica. Dieasi akrettanto delle Nervidi.

Pag. 152 v. 108 .- Frenando verdi alipedi | corrisponde al modo Oraziano perfettamente. Savalli.

Verdi, perelië algosi, a perellë imitanti il colore dell'acqua marina, che si risolve in un verde cupo. Percio Oridio nel secondo della sua Arte, Clausernot virides ora loquentis aques e percisomente nello stesso mio caso Claudio no ( Do tert, Cons. Honorii ): Vobis Jonia virides Neptunus in alga Nutrit equos. Ne in altro si quifcoto debbesi intendere il virides Nereidum comas di Orazio, e il virides capillos di Aretura in Ovidio , il quale nella seconda elegia del primo dei Malineonici chiamo espressomente verdi gli Dei merini : virides Dei ; quibus anjuora cura-

Alipedi soi a vogliasi prendere per positivo, overeo per metaforico a indicare velocità, l'epiteto è conveniente nell'uno e nell'altro sesse Perocchè malmente, quanto al primo, i cavalli marini si ramrezentano colle zamos che terminano in cartilagini alate, come quelle degli weell'i nequatici; e quanto al secondo, abbiama l'autorità di l'irgilio, Alipedumque fugam eursu tentavit envorum ; abbiam quella di Catullo . Obtudit Arsinos Chloridos ales equus, e quella finalmente di Lucrezio che nel lib. FT da l'epiteto di alipedi ai cerri. Che anzi Vakrio Flucco non ha dubitoto di darla fino ad un corro : alipeda pulsantem corpora curru. Pag. ivi v. 113 .- Cost cantar dell'Orbe gio-

vinctto. Filone disputando se il mondo sia eterno o no, lo chiama bambino, e Apulejo puber. Meglio di tutti Virgilio :

..... ut his exordia primis Omnia, et ipse te cer mundi concreverit Or-( bis.

Pag. ivi v. 117 .- Poi di esser come dal profondo petto

Anche nell' Inni orfici il seno della Terra è detto profondo ; e largo in Esiodo , l' uno e l' altro per indicare la pienezza della sua fecondità. Pag. ivi v. 119. - Col Ciol marito nequito-

sa o rea. La racione della sdeono della Terra contro Urano suo marito, e le disoneste sue con quenze si possono vedere in Esiodo, v. 134 e

Pag, ivi v. 128. - Con parte ella creò nefando e diro. ..... tum partum Terra nefando

acouenti.

Caumque, Japetumque creat si (Typhoea

Et conjurates ecclum rescindore fratres. Virg. Goorg. lib. II. Pag. 253 v. r. - La gioventú superba.... Espressione d'Orazio applicata appunto as

Titani, lib. 111, ode 4: Magoam illa terrorem intulerat Jovi Pidens juventus horrida brachiis.

e Telluris juvenes oppellé pure in altre lucca i giganti. Titania pubes li chiama Virgilio,

Pag. ivi v. g. - Cupamente facean Peolio monte

Discordano i poeti nell'assegnare a Vulcano la sua fucina ; perocchè altri la pongono nelle isols denominate Estie, la maggior delle quali è Lipari ; altri totto l' Etna , altri in Lenno , ultri nell' Enbea. Omero la pone in Cielo; per la qual cosa si tira addosso le contumelie delle Scaliorre. lo mi sen attenuto a Vircilio, dieni non so saziarmi di riportare i versi sempre di-

Insula Sicanium juxta latus Æoliamque Erigitor Liparen fumantibus ardua saxis; Quam subter specus, et Cyclopum exesa ca-(minig A otra somea tocaut, validique incudibus (ic-

Auditi referent gemitum, striduntque caver-Stricture chalybum, et fornseibus ignis

anhelat ; Vulcani domus, et Vulcania nomine tellus. Pag. ivi v. 14. - Son l'orrende sactie, ed ogni strale.

Ho presa tutta dal masstro Virgilio la formazione di questi fulmini. Eccone i versi, Eneide lib. VIII: Tres imbris torti radios, tres nubis aquosas

Addiderent, rutili tres ignis, et alitis austri-La precisione di questi due versi è ammirabile, se non che pare che manchi il quarto tres innanzi all' alitie austri. La copia ch'io n' ha tratta i ben lentana dalla bellezna dell'eriginale : tuttavolta credo non averla pregindicata coll' aggiungers'i le ali nel mezzo, il che ha fatto su'la fede di antico monumente riportate

nei commenti dell' eruditissimo La Cerda. Pag. ivi v. 19. - Poi di lampi una livida

Sequo sempre Virgilio t Fulguros nune terrificos sonitumque metum

Miscebaut operi , flammisque sequacibus iras, Quale ardimente di persia assoggettare alla potenza fabbrile il lampe , le strepite, la paura, lo sdogno , e impastarli, fonderli , fabbricarli come materia? E se quest'opera può parere alle timide menti esagerata par nelle mani di artefici divini, siccome oppunto i Ciclopi, che sara nelle muni di Lisippo, di cui dicesi in amtico epigramma, che incarnava nel bronza e nel marmo il dolore, la rabbia, la compassions?

Alla fucina poetica, in cui la splendida immaginazione di Virgilio ha sapute con chimi en maravigliosa stemprere, dirò così, nei fulmini il fracasso, l'ira, il terrore, alla stassa fucina avera già fabbricate con ingredienti molto direrei il fameso Cinto di Venere, componondolo tutto di lusinghe, di desiderj, di care perole e di quanto v'ha di più delce in amere. Venne in seguito il Tasso, ch'eble bisogno di furne uno consimile per Armiela, e sul disegno Omerico raffinò il suo lavoro nella seguente maniera:

Teneri sdegni , e placide e tranquille Repulse , e cari vezzi , e liete pasi ;

Sorrisi, parolette, e dolei stille
Di pianto, e sospi tronchi, e molli basi;
Fuse tai cose tutte, e poscia unille,
EA al foco temaro di lente faci.

È ne formò quel si mirabil cinta Di ch'ella avera il bel fianco succinto.

Non voglo partire da questa nota enza anvisere i dilettonti di questi Cinti amatorii, che un altro ne sta in mostra nelle Diomiciache, in occasione di un congresso maritale tra Giove e Giunone copiato interamente da Omero, ma

col solito lusso Panopolitano, Pag. 253 v. 29. — Da'fulmini squarciata e tutta in foco.

Leggari la descrizione che ci di Esiodo di questa batteofria nulla Teoporia dal verso 678, fino al verso 68 no. Si ravvirino fi in quello squara, cio divino di poesia che l'immaginazione del poeta di Avera sopera vivealderesi e sublimarei quanto quello di Omaro. Chi poli bremusaye codere fin dove in soggette fertile può arvivere l'intemperanza d'uma fantasia non cavityata e l'uma fantasia non cavityata e.

legga C'audiano nella Gigantomachia, Pag. ivi v. 5z—Tro volte all'arduo Ciel diero la scossa,

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam. Scilicet, atque Ossa frondosum involvere O-(lympum; Ter pater extructos disjecti fulmine montes,

Vin. Geory. I.

Quanto siamo licenziosi poei nei trutare la stesse materie si può consorre della custrando nei questi ve monti famoni, di cui Greci ve la financia monti famoni, di cui Greci ve Lattie prodrova proptomente. Onero mil'unociono dell' Olitza si allentama qualitate dall'ordine l'irrightamo, puemado Osta supera Olitza per della contra la consorta della contra della cont

Pag. ivi, v. 57. — Nove giorni li venne in giù rotando,

Exista dive the II gipunt demons impirely more giraria de la gipunt demons the property more giraria de la merca and a treatment and treatment dalla terra nell Turiaro. He institute la descrizione di Milton a il quale non fa precipita nei disrati più di more giorni nel precipitare nei disrati più di more giorni nel precipitare del Parestita al Tipurno, a de Neigaja la troppa Pretta di Omera, che nello spazio di un girano nela fa conder l'vilano addi Uniopo nell'isola di Lemno, allorché Give in un certo munanto di sittana di arrandali per un piede fuorri del Ciclo. Fiu allera che il diagraziato rimate soppo. Pag, ivi v. 61. — E tanto della terra al contro sconde.

Tale è il sentimento d' Esiodo, Theog. v. 720;

tale ancor quello di Omero nell'ottavo dell' Iliade, ma non tale quello di Virgilio, secondo cui il Tartaro.

Bis patet in proceps tantum, tenditque sub umbras

Quantus ad athereum coli suspectus Olym-

Pag. ivi. v. 65.—E.di ferro son pur le porto orrende.

Mi fa recrta Esiodo, il quale vuole che Nettuna abbia messe queste porte di ferro all'ingresso del Tarturo non per altro, cred'io che, per dinotare la prefondità della aeque che investono il centro della terra.

Pag. ivi. v. 71.—Ivi Gige, ivi Coto, e Bria-

Etiodo racconta tutta al contrario l'agressitara di quati tre Gatimani. Epià li fa partitre di quati tre Gatimani. Epià li fa partitro a custodia soltanto dei condamanti. And con Omero ne primo del l'idade delacerio Brissro come difrancre della tutesa Giovri in occasione di crea congriera contro il re depli Dei. Io ha aderita al velga degli dario pasti per non camprodere maggiorenate la testa di vivia letteri.

Pag. ivi v. 73. — Fuor dell' atra prigion reutò Tifeo. È incredibile la dissonanza delle favole sul

E incredibile la disconanza delle favole rul conto di Eucleado e di Tifo. I posti tanto gracio, che latini corciono cra l'uno cra l'altre cotto E Ena. Per Tifo e ta Echella, Pindero, Esiodo, Nonnio, Oridio e l'alerio Flacco; per Encelado eta Califinaco, Orfico, Oppiano, Q. Calabro, l'irgilio, Lucano e Sidonio. L'Ario, eta expiellitea il primo sotto l'isoda d'Ischia, appellindola

Sulle braceia, sul petto e sulla pancia.

Seppellisce il eccondo sotto il Mongibello, Là dove calca la montagna Einea Al fulminato Encelado le spalle,

In tonta discrepanza di opinioni io ni sono prea libertà di dare aci ambedue un solo appolero, e un solo castigo, reversiendo seprei di em coli apita di tribito tatta l'isola di Sicilia. Esos i mos versi nel l'elab Matamorfori, di cui mi sono giorato temperandoli con quelli di l'irglio:

Vasta giganteis injecta est insula membris Trinacris, et magnis subjectum molibus urget Ætherias ausum sperare Typhoëa sedes. Nititur ille quidem, pugnatque resurgere se-

Dextra sed Ausonio manus est subjecta Pelo-(ro;

Lava , Pachyne , tibi ; Lilybeo crura premun-(tur ; Degravat Ætna caput ; sub qua resopinus a-

gravat Atua caput ; sub qua resupinus a-( renas Ejectat , fiammamque fero vomit oro Thy-(phœus-Non posso contenermi dal riportare anche il pasto di Vergilio perchè il lettere giudichi della

lor differenza, che mi sembra molto sensibile e per l'economia dei pensieri, e per la scelta delle parole, e per l'ammirabile meccanismo dei

Primar : Fama est, Enceladi semiustum folmine cer-(pus Urgeri mole hac, ingentemque insuper At-

( nam Impositam ruptis flammam expirare cami-(nist

Et, femum quoties motat latus, iotremore Murmure Trinacriam, et culum subtexare

Pag. 253. v. S7 - Gli altri sulla Plegrea

vasta campagna

Fa questo il campo di battaglia che diede fine alla querra tra Giore e i Titani, la quale era durata disci anni. È situato nella Macedonia, o si serve alla poesia dicendo che ivi la campaqua e l'aria sono ancora calde e fumanti, perchi Fleyra significa foco.

Pag. ivi v. qz - Della divina Creta . . . . Anche in Creta fu balzato non so qual gigante dall'impeto dei fulmini , e appellari divina quest' isola per l'educazione che v'ebbe Giove dai Coribanti, per lo che fu detta sua cuna.

Pag. ivi v. 94 - Torribile Vesaro . . . . Si denominarono campi Flegrei anche i Campani, or' era il Foro di Vulcano vicino a Pospuoli e alla palude detta Achernnia. Ne fanno testimonianza Plinio, Silio e Strabone, di cui traduco qui le parole : ai quali luoghi attribuiscono parimenti i poeti la pugua dei giganti con eli Dei , perche abbondano di solfo e di loco. Quindi Properzio parlando della spiaggia Campana:

Sive gigantea spatiabere literis ora. E precisamente in Silio phlograpus vertex è la fiamma che sbocca dal Venurio.

Pag. ivi v. 114 .- In qual duro certame la fatiea.

E veramente tutti qli Dei ebbero una gran faccenda in quella giornata, ed ognuno segnalà il suo valore, Nettuno mise a marte Polibute lanciandogli addosso un'isola dell' Egeo mentre fuggiva; Diana ed Apollo disfecero Oto ed Efialte figli di Alceo ; Ercola , Perfirione mentre violava Giunone. Io non ho accennati che questi. Quanto alle prodezze degli altri Numi, Mercurio ucciss Ippolito, Marte, Mimanto; le Parche, Agrio e Teone; Ecate, Clizio; Minurva, Encelado, Pallante e Alcioneo; e Gioce il resto. Anche le Ore ebbero parte nella gloria comune ¿ perocché furono case che caretro a avegliare gli Dei per tutto l' Olimpo, accio si armassero e non perdessero tempo, perché i Giganti orano già alle perte del Cielo.

Pag. 854. v. z. - Nè alle sacre cavalle in mar tergesti. Che Pallade andasse anch'ella con cava l-

li a battaglia, l'accenna Pindaro nell'Olimpica XIII, Sofocle noll Edipo Coloneo v. 1104, e ce ne assimera Pausania, asserendo che esistora un'ara in Atene dedicata a Pallade equestre. Ma mismo lo dice vin espressemente di Callimaco nel Laraero di Pallade. Ne riperterò l'intero passo da me imitato, servendomi della traduzione del Checozzi, che parini seperiore a guella del Poliziano :

Fortia non Palles perfudent membra print-(quam Como sordentes terserit alipedes.

Tum quoque cum bello decedens retulit arms Turpia dirorum sanguine Terrigenûm, Fomantes primum solvit temona jugales, Abluit et magnis fontibus Oceani

Pulvereum sudorem. Pag. ivi. v. 4. - Freeco trifoglio na' Coeropii prati

Non altrimenti veggiamo nel citato Callima co le ninfe Amnisiadi sciogliere dal carro di Diana le cerce, e dar loro mangiare in abbendanza il trifoglio mietuto nei prati di Giunona; erba (2000imor il nosta) di cui si pascono anche i cavalli di Giova. Aggiungero che il trifoglio non è celebre soltante nelle stalle dei Numi, ma nei libri ancera di Plinio, il quale depo il citiso gli accorda il principato fra la orbe pratensi; e in Columella, che gli attribuisa molta virtii medica, e una el fecile produzione, che quattro e talora sei volte l'anno si miete. Pag. ivi. v. 8. - Sensa il braccio d'Al-

eide... Correra fama in vielo che niuno de' Gioanti sarebbe rimasto perdente, se Giove non prendeva in ajuto il braccio di qualche mortale. Giove allora per consiglio di Pallade chiamò in

soccorso Ercole, che fu il primo a menar le mani e a fissar la sittoria Pag. ivi. v. 9. - Coal gli immani Angui-

Il piede de Giganti finiva in serpente. Vaglia fra mille la testimonianza d'Ovidio nel quinto dei Fasti: Terra ferros partus immania monstra gigan-

( tos Edidit, ausuros in Jovis ire domum

Mills manus illis dedit, et pro curibus angues. Ore notiti il mille manus, numero indeterminato di moltitudine, che permi non potere starin luogo di centum, manere determinato dalla

Pag. ivi v. 43. - Sul carro iu che Giustiais e Robusteran

Callimaco dà per assistente al consiglio di Giore la Robustezza: Orfeo la Giustizia , per testimonianza di Demostene nell'orazione seconda contro Aristogitona : ed Eschilo I' una e I altra nelle Coefore.

Fag. 254. v. 46,-Pel nativo Liceo l'orma 1 tu stampi ;

Monte d'Arcadia, sulla cima del quale Rea partori Giore dentro una spelonca, donde pel il mando segretamente in Creta racconsandato alla cura de Coribanti e delle Ninfe Melis. Pausania negli Arcadi parla di questa spelonca, e ei rignifica ch' ella era a tutti inaccessa "fuorchè alle sacerdotesse di quella Dea. Sal contrasto de Mitologi se Giove sia nato in Creta piuttoeto che in Arcadia , Callimaco decide la lite sul principio dell'inno a quel Dio. I suoi va si non so se bene o male tradotti, sono i se-

Ma qual chiamarlo ne' miei carmi or dec-

(gio? Ditteo forse , o Liceo? Dubbio e il s Che la tua patria , o Giove , è di gran lite Fra noi subbietto. Perocche te nato Estiman altri sull' Idea montagna .

Altri in Arcadia. Or chi mentisce, o pa Certo il Cretense, ognor bugiardo. Egli alto Un sepolero l'eresse, a tu sei vivo, Eimmortalmente vivo. Adunque Rea

Te sul Parrasio partori là dore Sorge più denso d'arbascelli il monte.

Si badi di non confondere Ida di Creta con Ida di Trojo,

Pag. ivi v. 49. - O le parlanti querce do-

Vicina a Dodona città dell' Enire seronna una gran selva di querce dedicate a Giore, di cui renderano in voce umana gli oracoli. L'albero della nave Argo fu costruito con una di queste querce, per la qual cosa la nave dicenne anch' essa fatidica. Ció fece dire a Licofrone che gli Argonauti erano stati portati per mare da una garrula pica. Chi più ne suol sull'oracolo dodoneo, legga la nota dello Spanhemio al verso e84 dell' inno di Callimaco a Delo.

Pag, ivi. v. 50, - E di Libia lasciando le cortine

Era celebre nei deserti della Libia l'aracolo di Giove Ammone, le cui risposte erano sempre di doppio senso. L'origine di questo culto ni ha nel comento di Servio Grammatico al v. 196 del IV dell' Eneide.

Pag. ivi. v. 5r. Nol son ti piaccia delle selve idee.

Al oni passo dell'Itiade si fa menzione del monte Ida imminente a Troja, sulla cimo del quale, denominata Gargaro, Giore era solito di ritirarsi a ripoto, circondato di nebbie e di tenebre.

Pag. ivi, v. 53, - O colle muse sulle rote elee.

Elide città del Peloponneso celebra pe suoi certami in onore di Giove Olimpico. I i si segnalarano con gli atleti anche i poeti. Pag. ivi. v. 55. - Mentre il canto teban

l'aquila molec. Cioè il canto di Pindoro natico di Tebe :

principe dei Lirici greci, di cui abbiamo mat. tordici Ode sopra i detti certami. Paz. ivi. v. 56 .- Che su l'aureo tuo scettro

in pie si folce. entati Giore frequentemente coll'a-

quila sulla sommità dello scettro; e un bastone d'avorio parimente coll'aquita sulla cima portarano i Romani quanda entrarano trionfanti.

#### NOTE

ALLE ODI, CANSONI, E AGLI SCIOLTI.

Pag. 263. - Prosopopea di Pericle. Scritta ad intinuazione del fu Eunio Oui-

rino l'isconti, mentre che egli era Direttore del Museo Vaticano, ore leggeri collocata in una tavoletta dietro il busto di Pericle. Paz. ivi v. 112 .- Al fianco suo m'aspetta,

Poco prima dell'invenzione del busto di Pericle nelle rorine della villa di Cossio in vicinanza di Tiroli, erasi ritrocato quello d'Aspasia negli scavi di Ciritarecchia.

Pag, 266 v. 122, - Sculta in tuo cor ne assunsi una terrena. La testa di Beatrice è stata modellata su

quella di Costanza Monti Perticari figlia del-L' Autore.

Pag. 268 v. 35. - Diletto Alceo ..... Nome accademico del conte Giulio Perticari. Pag. ivi v. 78. - Italo Fidia .....

Canora amico del conte Perticari, e morto poco tempo dopo di lui-

Pag. 273 v. 82. - Gridano: pasiensa, pasiensa. La Eleonora, novella remantica di G. A.

Barner. (2) Questa lettera che in nome del celebre Bodoni precede la di lui superba edizione dell'Aminta, fu scritta originariamente dal Monti. Si ruole che vi ziano stati fatti de cangiantenti, ed abbiamo tutte le ragioni per crederlo. Il fondo per altro è suo; e a noi basta d'averlo arreritto.

#### SALUZZO.

(1) Iyra divinità della satute, figliuola di Lumpezia, e sorella di Panoc a era venerala in Sicione, ore le donne od una statua de lei d dicarano le loro chiome. Nella strofa III si accenna Ebe Deo della giorentii, e sposa in cielo di Ercole: e si accenno pure Minerva, clis edegnata co Rodiani cambiato area quel so jgiorno con quel di Atene. (a) Si accenna un sonetto di Vittorio A'ficri

in lode stella mederima. (3) Aella strofa l 1 zi accenna un' Accademia poetica che tenerasi in caza.

(4) Stanza ollusira al piccolo rame, che troran nel frontespizio del libroche ha per titolo:

(5) Giorffina Provana, Marchesa Ripa di Meana, ed Enrichetta Topparelli Balbo. (6) Carola Duchi , Marchese Alfieri.

(7) Il caraliere Federico Saluzzo ebbe le prime ferite all'età di 16 anni ne la l'alle d'Aosta, combattendo per il Re. V. Versi dell' Autrice, p. 293 Anacreontica a Carlo Donina,

p. 381. (8) Saverio Bettinelli, in Areadia Diodoro

Dellico. Ciò che qui si narra di lui è verità, e non farola noctica.

(9) Il Caratiere Annibale Saluzza. (10) Masino , Poema dell' Ab. Valperga di

(11) La Contesso Teresa dal Pozao Costa di Carri.

(12) Il Cavaliere Federico Saluzzo, morto alla battaglia di Verona. Vedi il poemetto ,

(13) Il Marchese Alfieri di Sostegno, suocero di Carlotta. (14) Il Conte Luigi Duchi, padre di Carlotta.

(15) Si fa menzione di molte donne Italiane che scrissero in versi, Gaspara Stompa, Sara Copia, Isabella Andreini, Virginia Martini Solvi, Faustina Maratti Zappi, Geilia Capree, Teresa Grillo Pamfili, Verontea Gambara, Giulia Lamo, Silvia Piccolomini, Mario Alessi, Chiara Matraini, e Vittoria Colonna: di questa è il verso riportata in ultimo luo-90 : i due primi sono d' Labella Andreini , e

l'altro è di Giambattista Zappi in un Sonetto a Faustina sua consorte. (16) Si fo cenno della Ghirlanda de' Numi

componimento alla medesima diretta (17) Paucino è il nome Arcade del velebre abate Giulio Cordara cognato della defunta ; di lui si portano alcuni versi tratti da' suoi so-

\* Vedi Rime dooli Arcadi. \* Fedi Oridio Metamorfosi.

(18) Faustina Maratti Zappi. (19) Folice Zappi.

(10) .....

(as) La guerra civile ebbe luogo in Saluzzo nel . 3 : 3 tra Federigo e Manfredi V., figli del M. Manfredi IV. e fini nell'anno 1341 il 14 Aprile ; il M. Tommaso II, figlio del già morte Federigo, essendo stato fatto prigioniere da sue Zio Manfredi, che entrò nella città di Salaz-20. l'abbrució e fece reginere l'antice castella. (22) Vedi Memorie dell' Accademia di Torino, Memorie della Società Italiana.

(23) Il Conte Saluzzo fis chiamate presso di loro da molti principi stranieri, fra i quali il oran Federico re di Pruspia, che fece tradu re in tedesco alcune opere di lui.

(24) Gigna e La Grangia furono con il Conte Saluzzo fondatori dell' Accademia di Torino.

#### PARINI.

(1) Alamanni, Coltio. (2) Filli canciata in Mandorlo. V. la Fa

(3) Ivide. (4) Amor di si.

(5) Nisson de Lenelos. (6) La Fontaine.

7) Si accennano varj romanzi, e varie no velle di vario genere. (8) E Oppio.

(9) V. Virg. Enoid. Lib. I. (10) Omero Odiss. Lib. I. e altreve.

(10) La Dio Termine.

(11) Bacco. (12) Giazone.

(13) Città della Tessaglia. (14) Gittà roluttuosa della Magna Grecia. (15) V. Sefoci. Edip.

(16) Lo Dio de' Consiti. (17) Bacco.

(18) Ariosto Cant. XXVII. (19) Uno de sette Pianeti.

(20) Ecculopio. (20) Trictras.

(21) L'edizione Milanese porta FERPRO : crediamo però di poterci prender licenza di pers con molto maggior eleganza, FESPERO.

(22) Giano si vuole che sia stato il patris ca degli Italiani. (23) Ninfe silvestri.

(24) Semidei silvestri. (25) Leamocchia.

(26) Caragnola, giuoco usitato in Lombar-

(27) L'Anomas.

dia.

(a8) Questo buon Tedesco dotto nolle leggi fu spedito da Giuseppe II ad ordinare il Foro Lombardo. Avendo egli conosciuto Parini, gli lodò molto i suoi Poemetti del Giorna Questi glielo regalo,ma per fretta, o inavvertenza legati rusticamente. Il Tedesco se ne offese , e glieli viterno. Parini rimandolli a lui con questi versi. (29) Colonna ch'esistera in uga Piazza di Milano presso la Chiesa di S. Lorenzo, per monumento d'infamia contro alcumi pretesi rei di veneficio. Essa fu atterrata, perché non ricordava a posteri che la barbarie, e l'igneranza

de' tempi in cui vi fu collocata. Questi frammenti conservatici da Demenico Bakestrieri in una nofa al Canto VIII della Gerusalemme liberata, travestita in lingua milanese, ci fanno ardentemento desiderare l'intero Poemetto, che si è smarrito.

#### 2X A Z Z A.

(1) La l'ergine è da molti PP, nominata Car redentrice, siccome arente ragion di merito e di cazione sullo Redenzione del mondo, p

eui S. Ambrogio la disse vero moral principio di tutti i beni Quid net quod sine Marine consona non perficiar l'acer nationis systeriam? Quie nempe vutt illam Deus omnium bonorum esse principium; e da Ruperto conformente Omnium Mater ell'ecta, omnium sa-

lutom offerens.
(a) Crucifixa Crucifixam concepit. S. Be-

nardin. De Consent. B. V.

(3) Manu men stillaverunt myrthem...Invenemus me cuntodes... percesserunt me et valueraverunt mes tuherunt pallium menm mili. Cant. V. 5. 6, 7, Est lad stessa per doce di Guylielmo. Bate: Expoliaverunt me etologiarie mene, et pallio landis, que operiente... bes me gloria modantes inducerunt me diploida confisconia etc. In Canté.

(4) Quot spine, quot elavi, quot ietus Christi caraem rumpeutes, totidem Marie auimam valnerantes. S. Girolamo.

(5) L'immagine è di S. d'anusio (Quant. VI. ad Antioch.): Mors Christum matueus, ad iprim non audabat accedere: Christus autem inclinato canite cam vocavit.

inclinato capite eam vocavit.

(6) É interpretazione di S. Gio. Grisostomo eresso S. Leone al Consum atum est. Serm. de

Pass. IV.

(7) Il comune arntimento de' PP. riconesce nella Pinya del divin Costato un assoi consoloute mistero; per essa a' nostri cochi sottopouendosi il cuore, che formò i disegni della sof-

nendosi il cuore, che formò i disegni della sofferta passione s morte, e il rotto lato del nuoro Adamo, onde tuci, novella sposa, la Chisa, sempre aperto a universale ricovero. Yo-

nin. Paneg. IV.

(8) Gen. VIII, 9.

(9) Longum in cogitetionibus future persona passionis pertulti martyrium. Generico Ab. (10) Appiciebet vulnera manuum at lateris, modo unum, modo aliud; aspiciebat vulnum ejus et ceput, et videbat spinarum pauturas etc. S. Bonon, Medil. Fit. Christ.

(18) Vidimus eum, et nou erat aspectus.

Isai. LIII, s.

(1a) Pessionis Christi speculum offectum erat

cor Virginis. S. Laurent. Justinian. de Agon. Christ. cop. 11. (13) Beatam me dicentomoes generationes.

(13) Boatam me dicentomues generationes. Luc. 1, 43. (14) Sapientia addicabit sibi domum. Prov. IX. 1. Ex animadiers. Hieron. Ambros. Ber-

nard. et Idelph. (15) Certabaut inter se secula, quodnam ortu Virginis glorieretur. Petr. Damian. isi

ortu Virginis glorieretur, Pctr. Damian, isi Serm. I. de Natir. (16) Taccat et contremiscat omnis creature, et vix audeat adspicere tante diguitatis

immensitatem. Id. ibid. (17) Revertero, revertero, Sulamitis; revortero, ut interamur te, Caratic. VI, 12, ap-

propriato agli Angeli da Cornelio a Lapide. (18) Cant. II, 16. III, 6. VIII, 5. (19) Enod. III, 10. XIII, 21. XIV, 19. XVI, 14. XVII, 6.

(ao) Joe. X, 3.

(st) Jos. III, 16. (sa) Jos. VI, so s seg.

(a3) IV. Reg. XIX, 35.

(24) Isai. LXF, 25. Il presente pel future alla maniera de Profeti.

(25) Pa. CXIII, 4.

(e6) Inni. XI, 2.

(a7) Coli sicut fumus liquescent. Isol. L.I., 6. Colum et terra transibunt, varba eulem mea non presteribunt. Matth. XXV., 35.

(e8) hai. XLV, 25.

(99) S. Lovenzo Giustiniani ed altri riferiti dai Mallenio (do S. Sind. cap. 6.) opinurono che imprima seguisse la crecifissione, e duppoi è inallevasse la Croce. All une riguarda la

Stanza 5, alf altre la 17.

(3e) Autrix peccati Hera, autrix meriti Maria: Hera occidendo obfuit, Maria vivificando prefuit; ille percussit, iste sauxvit.....Obvece beats humilitas, que Deum hominibus

vece beats himitust, que beam nominous speperit, Paradisum aperuit, et animas ab inforis liberavit! S. Aug. Serm. de Sanetis, 35. (3e) Radius Dei delapsus in Virginem è detto il Verbo de Tertulliono. Apologet, cap. at-(3e) Speciosus forma pre filiis hominum.

Ps. 44.
(33) Virum dolorum, Isoi, LIII, 3.

(34) Cantic. IV. Exed. III, s. Cantic. VI. (35) Centre in significate di polvere par che l'adoprasse anche il Passavanti p. 275. c. Ricordati, che tu se centre, s in centre tornerai. (36) Deus meus, Deus meus, ut quid der-

liquisti me! Mare. XV, 34. (37) Mulier, occe filius tuus. Job. 19.

(38) Dinumerevorunt omnia omn mea. Ps.

150.

(39) Aravorunt dorsum meum, in longum

producerant sulcos. Ps. 128. 62. vers. Aquila es Theodot. (50) Jo. IX, 1. Marc. VII, 31. Matth. XII.

as. etc.
(41) Tristitiem habuit idoncem, que mortem efficeret, nisi illam Deus miraculo sustentasset. Ans. op. Pra.

(4s) Evecuatum est scandelum Crucis. Gal.

V, 11.

(53) Delens quod adversus nos crat Chiro-

graphum Decreti... assigens illud Cruci, Coloss. XI, s.j. (51) Justitia et Pax osculatur sunt. Ps. 8.j.

(45) Pe. CIX, a. 5. ex Interp. D. Chrys. (45) Pe. LXII, g. Pe. CXLVIII, 6. etc.

(47) Mulier ameta Sole, Lune sub pedibus ejus, et in capite ejus corone Stellarum duodecim. Apoe, XII, 1.

(48) Mutaus Herse nomen; La Chiesa. (43) Si quando megnum mirati surgere So-

Occano, et toto flammas diffundere culo ;

Certatimque, etc. Sannoz. Lament. de

(50) Lo più parte di queste Stanze furono dall' Autore composte e interite nel Canto III, in occasione del tremuoto venuto il Marzo del 2774.

ANNOTATIONS AS YERRS SCIOLTS.

Pag. 487 v. 4s.

Ho credute di non offissear la bellezza dell'immagine, con la quole Platone opre il Dialogo del lib. VII della Repubblica, identifieundola colla Camera Ottica.

Pag. 495 .- EPISTOLA A MERONTE LABRISCO. Nome orcodico di Melchior Cesarotti.

Pag. 495. - 1vi, v. 9 e seg. Ossian, Demostene, Omero, Pronea: opere principali di Cesarotti.

Ivi. 2. 11.

Peliade, piuttosto che Pelide, disse avrisatamente il Moffei nel tradurre il primo verso d'Omero, adottondo delle varie terminazioni del patronimico quello che meglio risponde alla nobiltà del verso, ed emula la pienezza dell'originale col protrarre e sostenere l'epiteto e coll'epiteto l'immagine dell'erge, ed critando l'esilità delle due desinenze ide ille. Enrica Stefano nell'Appendice al Tesoro della Lingua Greca osserva, pag. 1659 , in Omero la voce Peliade, quando è agginnto dell' Asta di Achille , accenna con doppia allusione e il monte Pelio, nella essi cima fu da Chirone tagliato il frassino, ende foggiossi quell'asta, e Peleo padre di colui, che dovea maneggiarla.

a Come future occicision d'eroi. > Dal caunous ei cavò l'asta paterna

Pecante, grande, nocchieruta; e tale Non era tra gli Achivi uom che potess Brandir, ma sol sapea brandirla Achille: Già frassino Peliade che tagliato Chiron al padre suo d'in cima a Pelio

Ebbe, ed esser doves morte d'eroi. Itiad. XIX. Traduz. di Paolo Brazuolo.

Ini, v. 45. Mort frenetico infierendo contra se stesso.

Ivi. v. 50. Parra forse strano, che parlandosi di Cosarotti e ad età non infeconda di volgarizzamenti Omerici, uno se n'esalti ne edito ne da molti conseciuto, e grenturatamente dato alle fiamme dalla incontentabilità dell' Autore, tranne pochi libri interi e pareceli squarci salcati dalla destrezza degli amici, tra' quali io non fui il men fortunato. Ma l'occellenza della prima Iliade Italiana di Paolo Brazuolo , che ( per za migliorarla) la rifres due volte, al pubblizi che la predilezione di Ossian le trance a

a discradar l'aginions dei loro adoratori, no può ricordarsi senza grave rammarico per la perdita d'un'opera tanto elaborata; nella quale la dorizia e la scotta delle parole, la squi sitezza dei modi, la vivacità dell'espressione. l'energia della frase , a la varietà giudizion dei numeri col rendere acconciumente un colore e sapore antico

Mostrò quanto potea la lingua nostra parenciar con la Greca. Ciò sia detto ad onore

dell'illustre amica e maestro : ma senza intendimento di nulla togliere al merito rispettivo e singolare delle versioni posteriori. Un grande originale qualunque, oggetto della Pittura ; ricopiato esempigrazia da

Raffael, Tinian , Paolo , Correggio ,

multiplicherebbe la bellezza e la perfezion della copie, l'una dall'ultre essenzialmente diverse, secondo il principio Leibniziano degl' Indigennibili, ma tutte nel proprio carattere indiréduale belle e perfette : quasi tante lines uguali e diverse concorrenti e conterminanti ad un centro. Sotto un tale aspette telto a prestita dalla Pittura possono a riscontro d'Omero considerarsi le rinomate traduzioni di Bidolfi . s di Cornti, e la più celebri ed ammirate di Monti . e di Pindemonte. Ne dal concorce si vorrebbero esclusi i breri el , ma ingegnosi tensatiri di Maffei, e di Poscolo, netemista settile, e calcolator non chimerica d' coni elemento ideale, grammaticale e poetico. E quan do il con fronte volesse estendersi anche all'erre ditissimo Salvini, Cimabue verrebbe in campe per sostenerlo. Ma quanto a Cesarotti , il più maraviglioso fabbricatore di versi da Omero a noi, egli non intere di tradurre, perseggiando la Itiado ; intese di riformarla , e in qualche quisa, ricomponendola, ammodernirla, Ciò che potrebbe aggiugnerai a lode di quest'uomo in letteratura massimo , fu già detto , nè maglio potea direi , da più valentuomini, e da un' egregia Donna Greco-veneta , alunna insigne di Minerea. I giuditj di quel somme Ingrgno non sono, a dir vero, sempre sieuri da revenzione , né i suoi principj sul guste e sulla tingua da singolarità, nò il suo stile da qualche macchia di neologismo. Ad egni mode Cosarotti, siccome egli stesse disse di Shakespenre, mixtus nubibus tangit polum,

Ivi. v. 56. Armonide Elideo , neme areadico dell' an

Pag. 405 v. 10. - La GROTTA PLAYON Роеметто.

Che le Api componessero il mele sulle labbra di Platone fanciulle , e che Sorrate sognasse d'avere in smo un giorine Cigno artista dicanti e di voli maravigliosi, e che questa Cieno co già testificata dall'Algorotti, dal Lami, e profigurasse Platone; recconte era comune in dallo riesso gran Letterato di Padova innan- Asono, a la ripeterono gli Scrittori della Filesofia Istorica. Ciò valga almono per una imsentir men alto del valore de Greci , e quindi magin simbolica della divina eloquenua e del

di Socrate.

Pag. 496 v. 110.

Si accennano diversi fonti di filorofici deliramenti, giacche nibil tam absurde dici potest , quod non dicatur ab aliquo Philosophorum.

Cie. II. de Divinat. Pag. 496 v. 181.

Epicero.

Pag. 497 v. g.

Parmenide. V. il Dialogo di questo in Platone e il sottile Compendio fattone dollo Stellini. L'Uno e Tutto del sistema Parmenideo è il vero Panteismo riprodotto geometricamente dal circonciso Filosofo d'Amster-

Pag. 497 v. 23. Zenone, copo della Stoa, e antesignano del Fatalismo.

Pag. 437 v. 33.

Le Parche presso alcuni Mitologi, come reggitrici delle Differenze del Tempio , si descrivono calre con la corona in capo.

Pag. 497 v. 38. Il sistema dei due mondi, l'uno visibile, l'altro ideale, esposto luminosamente nel VI della Repubblica, è il tratto più importante, e può dirri la chiave della Metofisica di Platone.

Pag. 497 v. 61.

Idea ed essenza nel linguaggio di Platen san lo stesso : tali sono l'essenze, le idee del Rello , del Giusto , del Retto , dell'Onesto ecc. , essenze che secondo Platone hanno il lor essere da quella, che non debbe il suo essere che dalla necessità di sua natura, cioè Iddio. Talora però tali essenze non molto dissomigliano dalle emanazioni Pittagoriche, e dalle fulgurazioni Leibniziane.

Pag. 497 v. 101. Artefice del meglio fu detto Iddio da Timeo di Locri.

Pag. 498. v. r.

Dalle sensuzioni de colori, dalla regolarità delle forme, e dal movimento variamente modificato germogliano le prime idre del Bella visibile. Akenside nel que poema I Piaceri della Immaginazione, da me futto Italiano l'anno 1763, e perció bisognoso di quella matura riforma, alla quale ho già poeto mono, ne fa un' assai elegante descrizione, non iscostandosi dalle belle tracce segnate dall'Addison nelle Spettatore.

Pag. 498 v. 20 .- INNI ALL'AURA ARMONICA L'Aynese di Fitzendry, posta in musica dal chiariseimo Sig. M. Puer, rappresentata al Ponte d'Attaro.

Pag. 4,8 v. 77.

Organilleuse Ausonie , il le faut déclarer, A la bonte d'un Art, que l'on doit révérer, Mille insectes maudits, dont tes villes abon-( dent . !

divino intelletto del più grande fra i discepoli De leurs sons vénimeux do toutes parts t'i-( pondent: Par un nombre d'Autours de nos jours re-

(doublé, Je vois sous leurs fureurs ton pays accable. La Musique, Epitre en vers. Chant. III. Pag. 505 v. 100. - PRIMMENTI DE EN POR-

Secondo Esiodo la Gara, ossia l'Emulazione , è figlia della Notte e posta da Giore al fon-

do della terra. Pag. 505 v. 106.

Il Portico volgarmente detto del Grano. Pag. 505 v. 114.

Il pubblico Passeggio dello Stradone. Pag. 506 v. 3. II B. Grecorio Barbarico.

Pag. 508 v. A.

Qui mancano tutte quelle teorie che sono state espresse in gran parte nella Grotta Platoni ca, e nell' Inno all' Armonia.

Pag. 508 v. 57. Scondo l'opinione del Magalotti. Pag. 508 v. 105.

Si che vostr'arte a Dio quasi è nipote,

Dante, Inf. xt. Pag. 508 v. 108. Il bello Meole, oggetto dell'arti imitatrici

ella composizione de fantasmi arteficiali. Pag. 509 v. 39. Vedi lo Stellini che riferisce l'opinione del

Sig. Meiran. Pag. 500 v. 43. Alia fontazia appartengono i piaceri del-

Pag. 509 v. 124.

L' Autore del Supplemento alla storia della Musica del Sig. Blainville indebitamente deride il Tartini pel quarto di tuono che questi accenna nel suo truttato. Nel che quel Supplimentorio mostra di non essere gran fatto istruito de termini particolari della Musica e del modo d'intenderti. Leggasi il cap. \$5. del I. vol.

del chiar. P. Vallotti, e si vedrà chi del Francree o dell'Italiano sia più degno d'esser deriso. Pag. 511 v. 81. Tassoni, Gruson: poor arrare.

Pag. 515. Capitoto, v. 2. Alude CA. alle Terze rime edrucciale no

S. Cecilis impresse nel nostro volume p. 513. Ivi v. 31. Despottene.

Par. 516 v. 40.

I solchi raspisò Eschilo nell' Intelletto , voltato e rivoltato dal continuo correigio, che lo condiziona a metter germogli di buon su Salrini Prot. p. 493. Pag. 516 v. 99.

Ignorantistimo somo di Malta, di pinquez-

sa straordinaria, non quello di Luciano. Pag. 516 v. 109. Dioniyi Siculo non potendo superare Plas

ne filosofando , ne poetando Filosseno , mando questo alle Latomie cure, quello in Egina. Par. 525 v. 21.

ANNOTATION! ALLE STANKS SURFICIOLS.

Pochissime sono le apposte dall'Antore: ma, non senza il beneplacito di lui , l'Editore

Milanese crede di fare ai più cosa utile e grata estendeadone il namero.

Pag. 523. - AL SIGNOR MELCHIOR CESAROTтг, т. 3.

Nel Luglia del 1775 per una costil epidemica morirono in Parma molte persone. E nacque allora questo Componimento, che sinque anni dopo fu per la prima volta impresso

in Roma nel Tomo decimoterzo delle Rime deeli Arendi : indi ristampato in Vinecia nel Giornal Poetico dello Storti , cui pretiedera il benemerito Andrea Rubbi. Due stanze, che qui sono la IX e la XVIII, vi furono aggiunte nella edizione di Firenze del 1704 in-16. Ora ridotto all'ultime lezioni è accrecciata di altre otto, che qui giova indicare, cioè le XIII, XIV, XV. XVI, XXXV, XXXVII, XL, XLII, ed

offre in oltre varj notabili cangiamenti. Pag. 524 v. S. L'Abate Cesarotti era occupato in quel tem-

po nella traduzione del Demostene.

Pag. 5a4 v. 88. La curiosità , proprietà natura le doll' neme , che partorisce la scienza all'aprire che fa della gostra mente la maraviglia. Vico Princip. 39: e assai prima Tullio: lacatus ia nobis scientia amor; e poi Sensoa: Curiosum

nobis ingeniam dedit natura. Pag. Bul v. os os.

Si adombra il carattere delle quattro Senole arincipali, in cui possono considerarsi dirisi i Filosofi antichi, già dall'Autore adombrate in altro Componimento co seguenti terri:

Chi fa di sofferenza a si sostegno ; Chi'l fior di volutte deliba copresso; Chi tempra a natis forse uso concesso;

Chi leva oltre l'umano ale d'ingegno. E sono la Stoico, l'Epicureo, il Peripatetico,

e il Platonica. Par. 524 v. 102.

Scultor famoso di laveri minutistimi, le cui quadrighe in averio microscopiche erano di mien uzo.

Pag. 504 v. 108.

Non molto diverso da Hobber, il quale, ammettendo Iddio colle parole, lo togliera col fatte. Pag. 514 v. 106.

Attesa la metemptico Pag. 524 v. 108.

Goe dell'ateismo. Pag. 524 v. 109.

Pag. 524 v. 117.

De rebus ad vitam perticentibus ita jedicatur , nt animus affectus est ; affectionibus

enim animi apiniones obsignari quodammodo solent. Stellini.

> Tracrita. Par. Sehr. e3.

Pindare

Pag. 525 v. 36. L'Autore era allora compato nella versione di

Pindoro. Pag. 525 v. 43. Anarreonte

Pag. 525 v. 48.

Questa ingenuità non è una asserzione rolute dal'a rima, ma un sentimento como Platene, a Massimo Tirio, ad Atenso, e ad Eliano, che Poeta assennato e costumato chia-

marono Anacreonte. Pag. 525 v. 50.

Vedi la 4. e la 24. delle Ode di Anacroonte.

Pag. 515 v. 5q. Lucresio.

Pag. 525 v. 88. Vedi il libro VIII della Eneide.

Par. 525 v. o8. Sente il detto di Eschilo: Suas Tragordias

sesse frusta magnorum Homeri emnarum. Pag. 515 v. 99 Les maximes d'Homère ont fait des Philesophes, ses fictions des Poetes, ses itunges des Printres, et ses sentimens des Heros. L'Ab.

Fort. Pag. 526 v. 25.

Quattro specie di farore accenna Platone nel Fedro: l'Avallineo assia divinatorio, anello delle Muse essia poetico, il Bucchico a mistico, e l'Amatorio, il più nobile di tutti, siccome proveniente dalla virtii , e da struggimente per essa. All'ultimo albus certames

il Petrorea: quando contó: Quella, che al mondo ci famosa e chiara Fo la sua gran virtulo e il furer mio;

checché ne dica il Castelvetro, che le interpreta per amor disfrenato, ed a ragion contrario. Pag. 516 v. 31.

Milton Pag. 526 v. 56.

Porma di Klapstack. Pag. 526 v. 60.

Tale è il giudizio nazionale interno a codi sto Porma. Bodiner lo espresos entryicumento nel suo Nob. Pag. 526 v. 71 e seg.

Gió vuolai intendere dell' indole del Melodramma, sempre funeste d'progressi in Italia della Tragedia, non già dell'incomparabil Metastazio, del cui merito non puessi dir tanto, che più non rimanga a dire.

Pag. 526 v. 78. Bettinelli disse?

Fatto musico Etter, musico Achille, Fe' di battaglia e d'armonia duelle,

E contando o anzeffa, o muer cantando:

cosa veramente ricitola per gli uemini di buon | Stanze al Cesarotti han dimostrato con che senso, che sventuratamente son pochi. La moltitudine , che ride si spesso , non ravrisa codesto ridicolo , e di esta non ride. Altrimenti gli Scrittori di poesia per musica seria farebbero senno, a cesserebbero di scrivere, che sarebbe ancor più facile e meglio.

Pag. 5:6 v. 71, e seg. Thompson, Autore del celebre Poema Le Stagioni , non più invidiabile all' Italia dopo quello millo stesso soggetto dell'insigne Abate Barbieri.

Pag. 5s6 v. 86.

Ossian. I Leggitori denno rammentarri, che il Porta parla a Cesarotti, e che questi nella prima edizione de suoi versi Ossianici area inserite certe Note comparative del Baldo Citico con Omero, le quali non tornavano quasi mai

a vantaggio del Greco. Pag. 526 v. 94.

Selvaggio Porpora, nome sotto cui si ricoperse l'eccellente Traduttore della Tebaide di

Pag. 526 v. 123. Allude l'Actore al suo Poema sul Bello in

versi sciolti, che tuttora rimane inedito. Pag. 527 v. z.

L' Autore può esser detto giustamente il Cantore dell'Armonia; tanta di questa, guardata in sè stessa e in tutti gli effetti ed aspetti suoi , egli primo in Italia ha trattato ne suoi versi, tessendone componiments di varie specie ! Egli prese occasione di farlo dalla Festa di Santa Cecilia, per la quale ogni anno pubblicara ora un' Ode, ora un Inno, ora Sciolti, ora Tirze rime o piane o sdrucciole, ora Sonetti : talchè quanto culi avera scritto di tale gomento formò già da più anni un grosso ime in 4. grande impresso in Firenza. Dipoi un altro affatta diverso, e in foglio, se ne vide stumpata in Parma: ne il Porta indi mai ha lasciata sfuggirsi il destro di cantare del tema suo prediletto, che gli ha dato il nome in Arcadia

Altre due singolarità , che lo distinguene fra i pochi intigni Lirici della età nostra , sono ; l'aver egli vinta la ritrosia delle Muse . conducendole a ragionare della più sublime filosofia, ed a vestirne la severa maestà colo nobili grazie e cogli acconci adornamenti delle immagini e del linguaggia poetico ; e la difficoltà mirabilmente superata del rimare in versi sdruccioli, trattando ogni sorta di più ardui argomenti. I moi Canti su i Dolori di Maria Vergiue, che dal Ch. Veronese Benedetta Del Bene furon riputati degni d'essere tradotti in versi Latini , sona anch'essi una luminosa riprora , ch' egli signoreggia pure queste difficilissime rime senza lasciarsi da esse punto signoreggiare : il che sembra non potersi dire con verità degli altri, che lo precorsero nel medesimo aringo. Ora , poiche le sue

facile dignità , immune da zeppe , egli fa servir questo metro alla filosofia, alla erudizione , ed a ecolpire i precipui caratteri de Claseici , giava qui aggiugnere, inediti per anco , aleums moi Sonetti scherzevoli similmente remati, onde si vegga, com' egli eforza gli Sdruecioli a rinvigorire il Berniesco, e a renderlo più salace e piccante.

ANNOTABIONS ALLE OUT,

L' scrone delle Memorie per servire alla Storia Civile ( anno 1793 n. 14 ) dopo avere costituito il carattere dell'Oda nel sublime cioè u dire ( come egregiamente l' ab. Fart ) nel più alto grado di pensiero e di sentimenta, attreo che s trascoolie l'Ode quanto v'ha nella Religione di più grande, di più sorprendente nella Natura , di più ammirabile nelle geste degli Eroi, di più amabile nella vertu, di più ributtante nel visio, di più dolce in amere ; ed in tal moda non solo piace, sorprende, intimorisce, ma trasporta exiandio, rapisce e spaventa parlando nel tempo etesso allo spirito e all'insciletta, ai sensi ed al cuore, ed offerendo ad essi alternamente quegli oggetti tutti che arrivar possono ad interamente occuparli 1; e dopo aver distinti i pregi di Pindaro, d' Orania e degl' Italiani da Chiabrera sino a Frugoni conchiude colle infrascritte parcle: t Ai nostri giorni tanta ridondanti di versi e tanto poreri di poesia ben dimostra il celebre Angelo Mazza battendo una nuova carri ra, come si possano accoppiare, con sorpresa d'ognuno benche mediocre coltivatore di tali studj, le più ardue ed invegnose metafisiche opinioni , e le più difficili fisiche teorie con quella sublimità appunto di pensiero e di sentimenta, in cui, siccome abbiam detto, il carattere dell' Ode esenzialmente consiste. 3

Pag. 528. - L'AURA ARMONICA.

stile.

Il nostro Pornaso fra gl'immensi suoi tesc ri di cinque a sei secoli etenterebbe forse a ritrovare una Cansone Anacreontica degna di star a fronte a quella dell'Aura Armonica , Canzone veramente amena e deliziosa, che può dirsi un capo d'opera d'imaginazione e di

Giornale di Pisa , anno 1794. Pag. 549 v. r.

Ridonda questo vivacissimo componim di nuovi e grandi pensieri, e svintilla d'imagini luminose e pellegrine. Si scorge in esso qual uso magistrale suppia far l'Autore di certi aggiunti felicemente arditi , che formano il più splendido incanto della farella de' Numi, e con qual misura non conosciuta da molti suppia egli e salire e arrestarsi su quegli ultimi punti d'elevazione, oltre i quali degenera in vizio il perfetto. I due versi

3 Mapriro il varco e tacquero > E le tempeste e'l tuono ,

sare blono degnissimi d'aver luogo fra gliesempi del subline, che ci ha proposti Longino. Metastasio Lott.

Pag. 5×g. — BELLETT ABSONICA INFALE.

Nelle tre Odli sopra l'Armonia il triplice entuaismo Musicale, Postico e Filosofico s'acordono mirabilmente in guigo che sembra che
Pietena e Pindoro siansi viuniti instema per

formare cotesto sublime lavoro.

Centrotti, Corso Rag.

Ivi v. 65.

Esenzial connessione del Bello col Vero e (col Buono, Vedi Senof., Shaftesbury, Hutcheson. Pag. 550. — Misica Direttruca del Coste-

me, v. 6.

Robile allegoria di Pormenide nel principio del Poemo Sulla natura delle cose conservatori da Sesto Empirico, illustrata più largamente da Platone nel Fedro.

Ivi v. a6.

L'arcoboleno è una visibile imagine musicale. 1: Newton ha dimostrato che oli spazi relatir i de sette colori primiorni hanno la stessa proporzione che i sette intervalli diatonici della musica. Un sottilissimo antineutoniano Franerse, procedendo da altro principio, imagino un elaviermbalo ottico, che poi ci venne accuratamente descritto dal valoroso Professore Tellemann. In Francia, e di poi in Italia, ne fu eseguita con buon successo l'idea, e comeché un accademio di Berlino estimo non poter ciò riuscire molto diletterole , persone fornite d'ocche eani e di giusto orcechio attestano d'aver provato una sensazione equolmente piacevole in quella de moni che nella musica del colori. Jane Newt. Opt. Castel. Optiq. des ouleurs.

lvi v. 36. Platone dalle leggi de' suoni quelle derivò , che nella forma dell'ottima Remibblica attemperando poni ordine di cittodini formavano come un semplice concento ; e prescrisse doversi moderare la facoltà dell'onimo collo stesso proporzione, colla quale l'ima, la media e la somma corda si rispondevano nella cetra. Ma Tolomeo sottiliszando sul Platonico imaginamento ne amplificò i rispetti ; poiche non contento di assomioliare la racione alla Diapason, l'ira alla Diapente, e la voluttà alla Diatesseron, a ciascuna delle facoltà attribui tante virtis , quante le specie sono d'ogni consonanza. Imperocché, come le consonanze della Diapason , sette pur sono , secondo lui , le virtà della Razionalità ; seume del quale è moversi speditemente ; ingegno che mira ad un fine : peropicacità che le cose discerne ; giudizio che di esse rettomente delibera ; sepienza che versa nella contemplazione; prudenza che nell'azione, e perisia che nell'esercitazione si adopera e si raggira : quattro della Irascibilità , come le consonanze della Disponte ; mansustudine nel frenar la collera ; intrepidezza

nel reprimera i terrori della soprastamii calamità, fortezza nell'affronto di periodi; e longanimità nel portori le fatiche: tre finalisente della Concupicibilità, come le consonane delto Distessero, temperane nel ricusar i giaceri, continenza in sopportar la misoria; a vercondia nella fingojemento delle terrofitatimi.

E comeché avera egli diviso i suoni in Unisoni, Consoni e Concinni, chiamando Unisoni i componenti la Diapason , Consoni , que che costituiscone la Diapente e la Diatemeron, Concinni, i tonici qualunque e quanti form no la minima delle consonanze; quelle virtà, dic'egli, che partengeno al retto uso della mente e della racione, rassomialiane auli Uniss ni , a'Consoni quelle che risquardano un'idonea costituzione di sentimenti e di corpe, alla fortezza e alla temperanza, ed ai Concinni la relative a qualeiroglia affezione : finalmente la universale dottrina del costume concorda coll'universale ar monia del perfetto sistema, cori che predicandosi l'una dell'altra, arregna chè convengono nella stessa idea di ordine, pud

denominarsi la virtu dell' animo una certa cencinnità, e la concinnità una certa virtu dei suosi. Plat. de Rep.—Plut,—Ptol, Harmonic. Pag. 530 v. 53. Pitagora che si vantò d' aver asceltato i' ar.

monia della ffore, cio di avve contraspinto l'avvi diria universali mila nature sultraspinoli mi retto degli somini, e erch languantei natura mi internano ficiolomore, chi fina niversa amminicolo all'udito, e come la il composinto di contraspinoli consistenti di mangioni corcidentalmente presso la afferina di un fondoticolomo di contraspinoli contraspinoli contromo. Il varietti di la di contrational avvin sultrationi contraspinoli contraspinoli conmitiro consonamente, a reposembi le transioni delle trarde, e, la accomodia dila curiera e stabili frationi contraspinoli dilla punisioni della minimalità proposito della punisioni della minimalità proposito della punisioni della minimalità proposito della punisioni della

mis.

Giambl, — Gaudens. — Boez.

Pag. 530, v. 66,

La Musica Philosproia, els altri medica, altri più autoniamente morale demonini, derira da molti e conocinita da poble, era un componimento di moni e di aminiza dettata dalla voca del era eldella regione, regolata momolo numeri e la proporzioni armoniche a purpur gli amini dagli corretti costenta, a comoliumi si tilimzio delle pazioni men belle, e adi infander il armoniato rea la potenza instituttiva.

Plat, de Leg. — Giambl, Pag. 530, v. 76. Pind, Ode I. Puth.

Pag. 53z. — Musica ministra bella reliciona, v. 45. Cloud. de Ropiu Proserp.

Pag. 534 v. 8a. È noto quanto dispregio ritrasse Temistorie

dal rifiutare una cetera pretentatagli in un convito, e quanta lode raccolse il Tebano Epaminonda che ne era destro modulatore ; e come tra' Greci si tenesse in disistima ogni ordine di persone politiche e militari che non fosse a sufficienza nella musica esercitato. Costituiva essa un principale elemento della loro educazione, ed effetti produceva maravigliosi, de' quali, per essere a noi giunti mescolati di lti vaneggiamenti, si è dubitato non poco. Di fatto la musica nostrale così sublimata in principj come ella i , raffinata ne suoi modi , è ben lontona dul riprodurli : consueto fato di molte fra l'arti belle, le quali col rendersi sorrchiamente oggetto della ragione, si discostono dal cuere, e telgono il naturale diritta al sentimento comune per conformarsi al lavorato gusto di pochi: il perche quanto men dotta e fiorita , altrettanto più energica ed esressiva dovera essere l'antica musica che per ischieterzza e novità sua e per la costituzione sensibilissima de' Greci avea quell'influenza nei costumi e nei governo tanto esagerata da Platone , da Aristotile , da Senofonte , da Plu-

tarco e da Polibio. Pag. 535. v. 11. Cosi Aristide Quintiliano interpreta la sen-

Pag. 535. - Porran DELSA Mestea. Questa è la celebre Canzone di Dryden , già tradotta dall' Ab. Conti , e imitata , come sa imitare chi sa esser autore, dal Siq. Angelo Mazza, che può dirsi il poeta dell' Armonia.

Cesarotti , Corso Rag. PAY, 530. - ALLA RIGNORA TERRIA BENDET-Ab. Saverio Bettinelli. ( Tix: v. 58.

Pag. 539 v. 61. C. Girolamo Murari autore del Poema in decima rima intitolato La Grazia.

Pag. 55q. T. 78. Nihil est tam cognatum mentihus nostris

Cic. de Orst. anu numeri et voces. Pag. 54: v. 12. Tal è l'opinione di Pittagora presso Gian blico, e di Platone nell' Figinemide e nel Timeo. Sembrano sogni, e forse lo sono, eppu

integnano grandi verità accomodandole all'intelligenza comune senza sfoggio di metafisica impercettibile ai più , e senza pungere di rimprovero la ragion depravata Pag. 54s. - L' EGUAGLIANEL CITIER.

Fu composta quest Ode l'anno 1, 94 per l'in-gresso al Gonfolonierato in Bologna di S. E. il Sig. Ferdinando Mareschalchi, ora Gran Oroce dell'Ordine della Corona di Ferro, Grand'Aquila della Legion d'Onore , a Commissa-

rio Plenipotenziario Imperiale nei Ducati di Parma, Piocenza e Guastalla. Pag. 543 v. 16. La farola d'Orfeo è qui diffusamente per.

ticolareggiata , come simbolo de diversi effetti fisici o morali che produce la Musica sull'uomo.

Pag. 554, Son. IV . v. s.

Pind. Otle 13. Olymp.

Pag. 556, Son. I, v. 11. Carione non ultima della rapidità con cui

nella musica si succedono i Gusti a differenza delle altre orti rapproentative; i capolarori delle quali si studiano, s'ammirano, s'imitano invariabilmente, ne mai si riponyono nelle anticaglie, come inserviene alle Opere più applaudite de primi Moestri di Coppella. Artenga, Rivol. del Teat. Vol. 2.

Pag. 556, Sec. IV, v. 12.

La Signora Francesca Riccardi sua consorte. Pag. 556, Son. V. v. 10.

Soarta condanno all'ammenda e all'esilia Timoteo di Mileto corrompitor della Musica . e per essa del costume, per aver aggiunto una o due corde e tentato d'introdurre il genere Cromatico

Pag. 356, Son. V, v. 13. Detto il Roffaello e il Virgilio della Musica.

Peg. 556, Soc. VI, v. 14 Per vedere se in questo Sonetto è adombrato il carattere di Jumella può leggersi la l'ita che ne ha scritto il dotlissimo Consiolier Saverio

Pag. 557, Son. II, v. r.

Finché Tartini si limitò all'invenzione del terzo suono , fatta base de suoi insegnamenti musicali, e d'altre materie di protica, merità il nome ch'egli ottenne di Maestro della Nasioni. La Scuola da lui fondata in Padora diede Sonatori eccellenti all'Itolia, alla Francia, alla Germania, all' Inghilterra. Ma la Metafizica, la Matematica e per giunta la Teologia, gli sconcertarono la fantasia col farlo chimerizzare sull' Unità, sul Circolo e sul Quadrato intrinsecamente armonici, e sul/a Sonata integnatagli dal Digrolo, della quale inriò coli stesso la descrizione ol celebre Astronomo Lulande. Ad ogni modo Tartini fu pratico di somma eccellenza, e teorico di profondo ingegne. V. Pissati , Scicosa de Suoni a dell' Armonia: Notices par Corelli, Tartini, Gavinies, Pugnani et Viotti, par Fr. Fayolle.

Iti, v. 4. Strani effetti attribuiti alla Musica in un'O.le Arabica riportata nella memoria del Siy. Pigeon de S. Paterne, interprete delle lingue Orientoli a Parigi.

Iri , v. 9. Piatone all'opposito di Aristotele qualifica di moderato e tranquillo il Modo Frigio a preferenza del Dorico agitato e turbolento. De Rep. III.

Îvi , v. 10. Nell'assenimento fra gli altri di Pitagora ricordato da Quintissano Lib. I , 10.

Pag. 557, Son. Ill, v. z. Il Cap. Baldassarre Ferri. Richiamisi alla memoria de di Italiani il valore di quest' uomo ammirubile colle parole di G. G. Rousseau. La vois la plus étendue, la plus flexible, la plus douce, la plus harmoniause, qui peut-être ait jamais existé parelt avoir été celle du Chevaluer Balthavar Ferri Pérousin dans le siècle dernier; chanteur unique et prodigieux, que s'arrachoient tour-à-tour les Souvrains de l'Europe, qui fut comblé de biens et d'honneurs durant sa vie et dont toutes les Muses d'Italie célébracent à l'auxi les taleus et la gloire après sa mort. Tonts les cerits faits à la louange de ce Muscien célèbre respirent le ravissement, l'enthousissme et l'accord de tous ses contemporains; montreat qu'un talent si parfait et si rare ctoit même au-dessus de l'envie. Rien, disent-ils, ne pent exprimer l'éclat de sa voix , ni les graces de son chantr il avoit au plus haut degré tous les caractères de perfection dans tous les genres : il étoit gai, fier, grave, tendre à za volonté et les coeurs se foudoient à son pathétique. Parmi l'infinité de tours de force qu'il faisoit de sa voix je n'en citerai qu'un seul. Il montoit et redescendoit tout d'une baleine deux Octaves pleines par un Trille continuel marqué sur tous les Degrés chromatiques avec tant de justesse, quoique sans acccompagnament, que si l'on venoit à frapper brusquement cet Accompagnement sous la Note, où il se trouvoit, soit Bemol, soit Diese, on se sentoit à l'instant l'Accord d'une justesse à surprendre tous les

auditeurs. s (Dict. de Mus., art. Voix.) Pag. 558 , Son. I. v. so. Non è bizzarria poetica , ne predilezione dell'argomento il preferire il senso dell'udito a url della vista. l'algane in prova il calcolo di Mongiour Souveur ( Hist. de l' Acad. An. 1713. paq. 355.) dal quals risulta che la finezza del-L'orecchio nel discernere i suoni è diccimila volte più grande di quella dell' occhio nel discor-

nimento de colori. Pag. 558, Son. IV, v. 7.

Aristippo, capo de Cirenei, riponeva il piaecre ne sensi più grossolani a esclusi la tista e [ udito.

Pag. 558, Son. V, v. 13. È noto quanto i dogmi d' Epieure s'opponesscro a quelli di Zenone.

Pag. 559, Son. II, v. 10. Fedi la bolla Orazione XXXII di Dione Gri-

atomo acti Alessandrini, a la Descrizione delle Danzatrici Romane presso S. Girolamo. Pag. 560, Son. II, v. 5.

Vedi l'Egloga dell' A. pag. 517. Pag. 56s, Son. III, v. s. Plutarco nella vita di Paolo Emilia.

Ivi v. ss. Plut. da precept. Conjug. Pag. 56s, Son. Ill, v. 6.

Sunt emm ingeniis nostris semina innata

ad beatam vitam Natura perduceret. Sentenza con Semi-Pelagiana, ed una volta Plate-

nica, accomodata al Sonetto-Pag. 56a, Son. IV, v. 6.

nata il Po-Opportunamente qui viene au dre dello Speso , Sig. Luigi Bolla , soggetta eminente in meriti morali, politici e acientifici, Car. Commendatore dell' Ordina Angelico di S. Giorgio, Consigliere di Stato e di Governo, Vice-Presidente dell' Università , Professore Primario e Preside della Giarleprudenza.

Pag. 563, Sou. I, v. z. Fees l'invite del Cls. Prof. Asv. Bramieri.

E fortunota io lei dirò che a tante Sortilla il Ciel de gli anni in su l'aprila, D'acer di cemme ascres serto e monil Ricco el , che fia nvidia a molte e pianto. Me qui mio fato a tal quido da canto .. Che in oqui atto leggiadra a signorile Mille virtudi e ingegno alto e sottile

Orna con puro di modestia ammant Se ragionar suo parco labbro e'ode : Non sea amarla, e nulla più desira Il cor, che tutto ini l' Elisto gode :

Ma valor tanto mal per me si ammira , O de l'itale mol prima melode, Deh I volgi a costei pur l'eterna lira.

Pag. 566, Son. III. v. S. Padestinati ez casu bumiliores, cautiores, ot forrentiores resurgunt. Aug. ele Corrept. et

Grat. c. 3. Ivi v. 14. Procul odoratue bellum. Job. XXXIX, a5. Pag. 566, Son. V, v. 5, 6, 7, 8.

Stoice, Epicuree, Peripat Pag. 567, Son. IV, v. 13. Immagine raccomandate all'epinion di quoi Fitici, che fan ritornevoli al centro i raggi eolari, ne incompatibile colle più moderne Oscil-

lazioni lucido Euleriane. Pag. 567, Son. V, v. 6. La Protomortire ed Apostola S. Tecla, discepola di S. Paolo, celebrata dai PP. con lodi maravigliose, recita nel dialogo di S. Metodio, intitolate il Convivio dalle dieci Vergui, un facondo, sublime e filosofice discorpe

sopra la Verginità, riporta la carena per mane dalla Virti , e chiude el Conririo con un magnifico salmo di ringraziumento a Dio. Pag. 567, Son. VI, v. 4.

No Vergini si coprime l'immagine della SS. Trinità: perecehè il Padre è ingenite, il Figlinolo è generate senza madre , le Spirite Sante non è generato , ma spirato : onde il Nazianzeno (Cxrm. de laud. Virginit. ) Prima Trias Virgo est Pag. 568, Son. II, v. q.

S. Tommaso 3. p. q. 39. art. 6. ad 4. dice , the la Colomba simbologgia i sette Doni delle virtatum, que si adolescere liceret, ipsa nos Spirito Sante per sette sus proprietà. Le prime oue , nelle quali , come in uno specchio , osserva l'ombra del falcone , e fugge ; e con ciò dinota il dono della Sapienza.

Pag. 569, Sou. III, v. 1.

Ala dottrina di S. Tommaso e di S. Box ventura si è fedelmente attenute l'Autore nella descrizione di questi doni , delibando i sentimenti particolari er dell'uno or dell'altro, amplificandoli con allusioni scritturali, e conciandoh, giusta sua possa, coll'immaginamento e col linguaggio poetico.

Ivi v. 8. Facoltà della mente naturali, Intelietto, Volontà, Libertà.

Ivi v. g. Grazie e doni soprannaturali: Signati (grac. sigillati) estis spiritu promissionis saneto. Eph. lib. 13. Templum Dei estis , et Spiritus Sanctus habitat in vobis. I. Corinth. Itl. 16. Ego dixi: Estis, et filii excelsi omnes. Ps. LXXXI, 6. A proposito della voce scritturale obumbrare , a cui si riferisce l'ombrata , ingegnosa è la spiegazione recatane da S. Agostino. t L'oms bra distendesi con proporzione al corpo, di s cui è ombra. Cost la virtu del Santo Spirito s investe le anime giustificate, per quanto può a ciascheduna esser capace del vigore e dell'ef-» ficacia di essa. » Aug. lib. quest. vot. et nov. Testam. c. 5r.

Pag. 569, Son. IV. Il Timore iniziale non disconviene nella so stanza dal Timor filiale, differendo solo nel più e nel meno, come la carità imperfetta non differisce in essenza dalla perfetta, ma solamente secondo lo stato, a cui essa compete. Cost insegna l'Angelico (a. s. quest. 19. art. 4.); e però questo Timore, ch' è principio dell'altro, viene annoverate anch' esto fra i Deni dello Spirito Santo.

Pag. 569, Son. V, v. z.

Gesù Cristo, come Dio insieme ed uoma, veniva ad essere nel tempo stesso oggetto de senni secondo l'umanità , e oggetto della Fede secondo la dirinità.

Ivi, v. 6.

L' immagine delle bestie è tolta dai Proverb. XXII e XXVI, a figurar le difficoltà straordinarie che s'incontrano nel difendere l'onore di Dio dalle incursioni diaboliche, dalle persecuoni e dalle insidie degli nomini in ciò che spetta alla Fede e alla Religione ; difficoltà non superabili che dalla Fortezza in quanto è dano soprannaturale, perché assaí più ardue dell'ordinario, che s'attracersana alla fuga del male , e all'esercizio del bene , a vincer le quali può bastar la Fortezza in quanto è virni mo-

Pag. 569, Son. VI, v. 9.

Le contingenze, ossia l'avvertimento delle cose non necessitato da cagioni naturali, e i

si è che essa dimora lungo la corrente delle ao- peendono la virtii della Prudenza, beneiir vigilante, e retta dalla ragione; la qual Prudenza perfezionata poi dal dono del Consiglio, arvalorasi a pre rederle , e a diriger sè stessa nelle azioni particolari con lume di più alta efera. Sol fiancheggiata da questo dono potê Giuditta commetterni ad Oloferna.

Pag. 570, Son. I, v. 6.

Queste doppio frutto si è il prestare a Dio quel culto, che gli si conviene come a Padre amabilissimo, e il soccorrere i prossimi come immagini di lui ; diffinendori da S. Bonaventura il dono della pietà: duleis radius a Sole infinite pietatis mentibus inspiratus, que mens in se ipsa et ad Deum, at patrem colendum , sursum habilitatur, et ad proximuni subveniendum pie inclinatur. (De dono Pietatis cap. 1. ) Il primo ternario rivertera più sensibilmente il lume di questa diffini-

Pag. 570, Son. II, v. 4. Per vero di salute vuolei significare ciò che ni ha a credere di Dio, delle cose eterne , e della temporali, per regolare co'dettami di esso le proprie operazioni : il che viene largito col dono della Scienza. Imperciocche licet ca, de quibus est fides, sint res diviner et eterne, tamen ipsa fide est aliquid temporale in animo credentis ; et ideo scire quod credendum est pertinet ad donum Scientim. S. Thom. a. s. quarst. g. art. s. z. ad 1. Nel secondo quartetto si fa menzione d'Origene, siccome d'uno dei molli scienziati, che furono privi dell'infusione d'un tal dono, onde poi declinarono dalla retta credenza, e degenerarono da' buoni costumi.

Ivi v. 14. Studio per abuso di ragione non cattivata In obsequium fidei: natura per le apparenze fallaci e ingannevoli , che sono gli scogli , a cui tanti ruppero naufragando, come dice l'Apostolo.

Pag. 570, Son. III, v. 8.

Nunquid ad preceptum tuum elevahitu aquila, et in arduis ponet nidum suum? In petris manet, et in preruptis silicibus comorater, atque inaccessis rupibus etc. Iob. XXXIX. 17. Nell'Aquila descritta da Job tutti gli Spositori intendono misticamente l'Intelletto contemplatore delle divine Scritture ; e penetrante per esse non solum omnia velamina veritatis incarnate, sed etiam veritatis increate, S. Bonav. de don. Intell. cap. 4.

Pag. 570, Son. IV, v. 8

Quesi: non arendori stato in questa vita cosi perfetto, che non debba, massime del dono abituale, temersene la sottrazione : e ciò per le imperfezioni della remanità, che sono come tanti rapori, i quali rinfrancono e impediscono il lume purissimo della Supienza. Ivi v. 12.

Co! luma della Fede corroborata da questo donodi varj , con cui esse possono accadere , tra- no, di cui è proprio il saporeggiare , come dicc il Seraf.co, l'anima discerne, giudica e gusta col palato dello spirito le cose divine, e specialmente i misterj , che oll'umanità appartengo-no del Signore, e alla dismità: giacche, seconde la dottrina dello stesso Santo Dottore ( in Itiner, externit, itin. VI, diet. 2.) essa ha cinque sensi spirituali corrispondenti a' cinque sensi materiali, e per mezzo loro esperimenta in modo spirituale gli oggetti, come il corpo in modo materiale gli sperimenta. Prova egli tutto ciò con l' autorità delle Sacre Carte. Al nostro proposite basti il Davidico : gustato at videte ,

quoniam suavis est Dominus. Pag. 570, Son. V, v. 11.

Perche il Timor filiale cresce, crescendo la carità, dalla quale esso dipende, benché sia distinto da lei. S. Thom. 2. v. quast. 19. art. 10.

Pag. 570, Son. VI, v. a. latrei, vale a dire, fai terso: verbo Dantesco molto acconcio ad esprimere con precisione evidente la Trinità delle Persone Divine, qui usato com'è attipamente significa : fai triplieata immagine.

Ivi v. 5. Non che na tale la natura del Santo Spirito, ma perché tale, osserva il Grisostomo, è la significazion de' suoi Doni ; e cose vere , re li , e sensibili , e non illusioni , furono la Coomba, il Fuoco spartito in lingue, la Nuvola nella Trasfigurazione, formate di acre purissimo per ministero degli Angeli, giusta il sentir de' Teologi autorizzato da S. Agostino, da

8. Tommaso e da S. Bonaventura. 1vi v. 13.

Il Verbo, cagion esemplore di tutte le cose cate e creabili : siccome l'eterno Padre n'é la eagion efficiente, e cagion movente e finale lo Spirito Santo : quoniam ex ipso , et per ipsum, et in ipso sunt omnia. Rom. XI, 36. Pag. 5-1, Son. III, v. 6.

La Camera Ottica. Tinta per Occura. Dante, Inf. III.

. . . . . . . . . . . . . . . aggira Sempre in quell'aria tenza tempo tiuta. Ivi v. 8.

Pulchra et bona que fecisti , tibi comparata nec pu'chea, nec bona sunt. D. Aug. da perfect. lust. cap. 14.

Pag. 571, Son. 1V, v. 3. Gioc , non il mezzo determinato per eguali distanze dagli estremi, ma per distanze reciprocamente ad essi proporzionate, come il mez-

Pag. 572, Son. V, v. 7. Bifolco , licenza usata da Dante e dal Po-Liziano

20, ossia centro dell'equilibrio. Pag. 577, Son. IV, v. 11.

Il Lago d'Agrippa famoso per le nefandezze di Nerone. Tacit. Annal. XV, 37. A Catone non fu cagion di torsi la vita honestes turpia processens, sed infirmitas ad-

Pag. 578, Son. III. v. 5. Namquid non exilam et terram ego impleo? Jer. 23. Ivi v. ra.

La Maddalena, Falices lacryme, que virtutem habuere baptismi. S. Ambrog. de pæ-

nit. 24. Fag. 578, Son. IV, v. 9. un Critico dell' A. avverando così il detto di

Si detesta l'abuso del sagro Testo fatto da

Geremia: Pevortistis verbum Dei viventis ( c. 35, 36. ) e quel di Exechiele: Audiunt sermones meos et non facinnt illos , quia in cantieum aris sui vertnnt illos. ) c. 38. 52. )

Pag. 578, Son. V, v. 11. Matt. XXII, 21. ad Rom. XIII, 7.

Pag. 579, Son. III, v. 1. Bando per voce, preconio. Ivi v. A.

Col fata, ossia concatenazione invariabile delle eagioni e degli effetti, conciliaren gli Stoici la libertà del Sapiente , la quale consi-steva nell'ubbidir volentieri alla necessità. Ducunt volentem fata , nolentem trabunt , Cleante presso Laerzio.

Necessitati qui probe se accommodat. Sapit, estque rerum divinarum conseius.

Euripid. presso Epitteto Ench. 5a. Impazienza nel senso latino d'impai

polezza, apatia. Ivi v. 11.

La dottrina Stoica fu maestra prim nicidio fra i Greci e i Romani. Montesq. Grand, et Décad, des Rom. cap. 12.

Agatopist, Cromaziano Suicid, Ragion, c. 4. Pag. 580, Son. V, v. 5. Il celebre Quinario di Platone , sul quale chimerizzarono tanto i Comentatori.

Ivi v. q. Deus animam corpori tanquam aurigam imposuit , cique tum artes et vires auricasdi , tum liberam artis abutende potestatem tradidit; ut nimirum seque posset et moderari vires equorum , si vellet, et equorum impotentia conturbari, si viribus insitis uti negligeret. Max. Tur.

Iri v. 13. Ex ipso (Deo) nobis est vello s ex ipsa (Gratia ) nobis benum velle. D. Bernard.

Pag. 58e, Son. VI, v. 8. Cor ejus indurabitur tanquam lapis, et stringetur quasi malleatoris incus. Job. 41, 15.

Pag. 58r, Son. II, v. 7. Obliviscatur ejus misericordia. Job. 24, 20.

Pag. 581, Son. III, v. 8. Anni nostri sicut aranea meditabuntur Ps.

Aracne, nome non della persona favolosa, ma del vermicello, e della tela per esso, fabbricata, dal Greec upn Yvn , o manys no Araversa non sustinens , come riflette S. Ayostino. | gna , a ragni disse il Petrarea in rima ; qui non far bbe bel suono ne l'uno ne l'altro voca-Pag. 58a, Son. II, v. z.

All invito dell' A. la celebre Im ce rispose col seguente.

## SONETTO

L'auro , le gemme, e ciò rhe il mondo Sdeyna Costei, che internerata e pura Il role alzò da la nebbiosa escura

Valle, che i sensi e l'intelletto adima. Se di sublimi idee tua mente opima. Armonide immortal, non si assecura Gir dietro a questa alma di Dio fattura Che si somiglia a la Cagion sua prima :

Com'io levar potrommi a gli ardui monti, O. Ella alberga, io pastorella umile, Cui terreni pensier fann' ombra e velo?

Ta , che subbietti non tentoti affronti , Narra, che il puoi, siccome a cor gentile Fiamma s' apprenda di celeste zelo.

Pag. 582, Son. III, v. 6. S. Tecla, bella , nobile e datta giorine d' Icomo, la cui avvenenza free sorgere gravi risse fra i suoi vagheggiatori. Nel giorno che andara sposa a Tamiri, ascoltò dall' Apostolo Prolo l'encomio della Verginita, e ne fu si efficacemente scossa , che conversitasi alla fede di G. C. fermò di vivere in quella perpetua-

mente. Esposta a'lioni, tirata dai tori, messa coi scrpenti e sul rogo , niente recolle offesa. A ciò corrispondono i due seguenti Terzetti in altra edizione pubblicati:

Odi portento: accesa aura di zelo Spegne l' Einien face, a Tecla in petto Spira il detio che più s' onora in Cielo. Invan congiuran odio, ira e dispetto: pi e fere onor fanno al casto velo U invidia force o'diri mirti oblictto.

Nelle lodi di questa Protomortire, che visec in solitudine fino ai go onni, esulto l'eloquenza dei Santi Padri Busilio di Seluco. io. Gris., Metodio, Gregorio Nisseno, e Ambrocio.

Pag. 582, Son. V, v. 5. Ocnlus vero via est; ab oculi ictibns

Vulnus delabitur, et in corda viri descendit. Museus de Her. et Leand. v. 94. 95. Pag. 582, Son. VI, v. 8.

Regnum colorum vim patitur, et violenti

rapiunt illud. Pag. 583, Son. III, v. 4.

È parere di sublimi Interpreti, in questo versetto accopliersi con ardine retrogrado la vita di Grsù Cristo; e che le quattro vie figurino ollegoricamente l'Ascensione , la Risurrezione la Passione e l'Incarnazione.

lvi v. s. Aquila grandis magnarum alarum, Ezech

Che i Proverbj di Salomone in versi foss mposti lo attesta S. Girolamo nella Prefasione a Isaia. Certo è dai lib. III dei Re c. sv, Sa. che mille e cinque versi egli compose ; e taluno congetturò che i Properbj ne siano una

porsione. Pag. 583, Son, IV. v. q.

Que ego vado seitis et viam seitis Job. Esv. A. Pag. 583, Son. V, v. 8.

Por ogni conforto si regliono intendere i De ni dello Spirito Consolatore, ed onche le virtis da lui infuse, e da' moi atti, da' quali ridondano i dodici Frutti numerati dall'Apostolo (ad Galat. v. aa ), e adombrati da S. Gio. nell'albero della vita, figura del Giusto.

Pag. 583 son. I, v. ss.

La similitudine è capata da Platone nel sesto libro della Rep. Quomadmodum oculi , si ad ea convertantur , quorum colores non dinroa luce, sed radiis nocturnis illuminantur, excutiunt et a excis haud longe absunt, quippe qui visn puro careant ; sin autem ad ea ; que Sol illustrat, perspieue cernunt, hisque visus inest : ita cum animus iis adheret , in quibus veritat ipsumque quod est explendeseit, ea intelligit et cognoscit, et meutem habet, sed cum fertur ad id, quod tenebris est permixtum , fitque semper et interit , ejus obtunditur acies, opinionesque versat varias et montis inops videtur.

Pag. 584, Son. II, v. s. Virto che vuolo i diese Dante la volontà

Ivi v. 4. Cur queris nomen moum? Gen. xxxxx, 20.

Ivi v. 5. Ad to veniam in caligine nubis. Exod. xix, 9. Ivi v. 8.

All alba rassomiglia l'Arcopagita la visione di Dio in caligine , all' aurora la chiara e manifesta, l'intuitiva propria de comprensori al meriggio. Santa Teresa a proposito : Non dico che si vegga Sole, nè chiarezza, ma un luce che senza veder luce illumina l'intelletto, perchè l'anima gode così gran bene ( in Vit. c. a7. ) La visione danque in valigine è una noticia intellettuole infusa, per cui la mente conosce Dio sotto la formalità d'incognoscibile, d'inintelligibile, e d'incomprensibile. La quol cognizione è una delle più universali, più ampie, più distese e più olte, che possano aversi di Dio ; e quindi una delle più atte ad accen dere l'anima in fiamme d'omore unitivo. Come poi questa talor congiungosi , in grado inferiore, colla ebbrezza divina, e col Santo deliramento accennati nel Sonetto, vedilo presso i Mistici e nella Vito sopraccitata cap. 16, 17.

Pag. 587, Son. I. Mochica, nome d'un militare Spagnuolo assai noto, favorito da una Corte Borbonien , il cui carattere viene adombrato nei varj comp nimenti o deltati in suo nome, o a da ha diretti. Tra le sue opinioni particolari non era | tura e da Virgilio si ben difeso dall'Araldi co l'ultima quella d'esser pronipote di S. Antonio Abate. Egli amico e parente del Poeta si com piacera assaissimo di questi scherzi , che gli feuttarono dal Sorrano non lievi beneficenze,

Pag. 587, Son. I, v. a5. s Suspende el tierne llanto , bella Aurora ,

s No disperdicies tan preciosas perlas ecc. Principio d'un Sonetto spagnuolo, che Mi chica recitava sovente applicandole a qualsi-

voolia moostto. Pag. 588, Son. III, v. 13.

Allude alle otto mila lire ot to da un Comandante, e che Mochica credeva

a sé dovute. Pag. 588, Son. III, v. 11.

Vedi sopra v. 10. Pag. 580, Son. IV. v. 10.

Astore anonimo d'un Capitolo I secchiante syarbatamente Mochica.

Pag. 589, Son. 5, v. 10 13. Maria Coronel moglie di Giovanni della Cer-

da. Origene. Pag. 5qr, Son. II, v. 7-

Il genio festivo , che di reciproca intelliuensa fra i due Compastori amici domina in questi versi, era unicamente diretto a piacevoli giare rimando, e a variare lo scherzo varian-

do la frase. Ivi v. z4.

Arroto, aggiunta.

Pag. 591, Son. III, v. 3 4 7. Vagno e quoto. Distribuisco con ordine. Coto, pensiero. Pedoto, guida.

Pag. 592, Son. I, v. g 11. Di forsa, coo prestessa. Capitorsa, augel-

letto siepajuolo. Pag. 592, Son. VI, v. 4 11.

Arroto , aggiunto da arrogere. A fine forza, a tutta forza. Contrafforza, voce del Segneri.

Pag. 592, Soc. VI, v. 12. Melume, pioggia adusta e velenosa.

Pag. 593 v. 1. Aforza, a dispetto.

Pag. 593, Son. I, v. 7. Nota, canto.

Ivi v. g. Ammorsa, rintura.

Pag. 593, Son. II, v. a, 3, ra, r4. Franno di Roterdamo autore dell'Elogio di

la Moria o follia. Bueanano, autore della famosa Satira Franciscanus.

Gran forza, gran quantità alla Latina. Dissennume. V. Baruffaldi , Ann. al Diti

do la Tabace. Pag. 503 v. 17.

Dante Inferno XV, v. 63. Ed è ragion ; chè tra gli lazzi sorbi Si disconrien fruttar il dolce fico. Pag. 594. - Ottava I, v. 8.

L'eruetare e il vomero , usati dalla Scrit-

tro l'opinione del Blair , comprovano la co venienza energica di questo nocabolo.

Pag. 504. - Ottava II, v. 1. Appellative d'un Critico, come s'è dette altra volta a p. 585 ideato dal Poeta a solo intendimenta di ghiribizzore in burlesco e satire q-

giare senz'oggetto reale. Pag, 595. - Carattere di Barlacchio v. 3. Annales Volusi etc. Catul.

Ivi. v. 10. Quelli che da gustato il sopor del Trecento ternassero indietro.

Cesari. Or. p. 63. E come d'Animal divenga fante, Dante.

Nota maniera di dire per mostrar ; gio da uno stato all' altro dispiaciuta all' Au-

Ivi, v. 68. Allude all' Epigramma del Pontano e in Utricellum >

Noo suot carmina sed cacationes, Que se scribere jactat Utricellus, Est merdosius omnibue latrinis Qood se scribere, etc.

## TANTONI. (s) Per la vittoria riportata il di 12 aprile

178e nell' Indie Occidentali dalla flotta ingle-se comandata dall' Ammiraglio Rodney , sopra la flotta francese del Conte di Grasse fatte prigioniero nell'azione. (1) Carlo Emanuelle Malaspina Marchese

di Fosdinoro. (3) La Signora Anna Maria Berte.

(4) Il Sig. Gio. Maria Lampredi.

(5) Il Sig. Pietro Ranucci. (6) Il Sig. Antonio Catellacci.

(7) Il Sig. Alessandro Berilacqua. (8) Il Sig. Francesco Maria Zi (g) Il Sig. Ferretti Barone di Preste.

(10) Il Sio, Francesco Maria Pietri. (11) Foce popolare non verificatasi nel 1700. (18) Allude l' Autore allo stabilito matri

nio fra il suo amico D. Carlo Antonio di Rosa Marchese di Villarosa, e la Nobil Donna Maria Giuseppa Caracciolo dei Marchesi di Capriglia.

(13) Paride, Sejano, e Tigelline Sofonio, nomi d'infame celebrità nella storia del Dispotismo, e direnuti proprj di tutti i delatori dei Principi e dei cortigiani scelerati e potenti.

(14) Il celebre Abate Fincenzo Corazza, a tere dell'inno Saffico al Sole , e dell' Orfeo. (15) Per la pubblica apertura della mora Ac-

cademia delle Arti eretta in Firenze nel 1784. (16) Name pasterale del Sannazzaro.

(17) Quest'ode già nota era stata tralas ta nella più parte delle antiche edizioni.

(18) Questa piceola prefazione era premessa

a un'edizione in-4. stampata dal Temera di Genora coi caratteri fusi nelle matrici date allo stesso dei fratelli Amoretti di Parma; quindi i caratteri non erano Bodoniani ; unienique suum. (19) La prima Decuria fu subblicata l'an

1819. (20) Il Marchese d'Olivela Carlo Malaspina, Cavalure di sommo merito, sugino e tutore

del nominato Signor Marchese. (as) La passione, che ha il Marchese di Fosdinoro per il teatro non gli ha fatto risparmiare ne premure, ne fatiche, ne spese per ridurre quello ad una massiosa decensa, e le rappresentazioni, che vi si fanno quasi al grado di perfezione. Non colo coli è il direttore della società de snoi dilettanti, ma n'è il com-

payno, e forse non vi è in Italia Comico, che lo pareggi. Ha sbandito così da un piccole paese l'ozio, che per il solito vi domina, ed ha data una educazione pratica a' moi Sudditi. Alcune persone non so se più ignoranti, o maligne hanno disapprovata apertamente la sua condotta, ed hanno preteso, che l'arte del recitare sia vile e disonorante. A questi si rivolge l'Autore con i arquenti versi.

(12) Antonio di Gennaro, Signore di Cantalupo e di Belforte.

(18) Godard d' Ancona.

(24) Giovacchino Pizzi Roman (a5) Il Canonico Marchese D. Giovanni De Selva Cugino dell'autore, e da molti anni indivisibile compagno, ed amico del defunto Duca di Bell'orte.

(16) Se, come alcuni pretendono, gli uomini illustri furono da alcuni chiamati eroi dall'amore che aveano per la virti ; quanto bene non compete più , che ad egni altro il nome d'Eroe a D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte , la di cui vita fu una continua serie di azioni utili e virtuose a pro della patria, dei buoni, e dei dotti d'ogni classe, e d'ogni na-

#### CESAROTTI.

(1) È scoperta del Foscarini esser questa la

vera epoca dello sposalizio del more. (s) Espressione ingegnosa d' Esiodo, feco

d'applicazioni filosofiche e politiche. (3) Si allude alla funzione detta del Poggetto, nella quale il nuovo Doge veniva portato più volte in una specie di lettiga della detta forma per la Piazza di S. Marco

(4) I nomi di Leon Decimo e del Cardinal Bembo sono indivisibili nei Fasti della Letteratura Italo-Veneta. Sopendosi che il Leone era l'insegna gentilisia del Foscarini, si gusterà meglio la convenienza e naturalezza del-

(5) La favola di Prometeo e di Pandora è Fera in Tessaglia.

riferita diversamente dagli antichi Poeti. L'au tore attenendosi all'essenza , ne alterò qualche circostanza adattandola al soggetto. Suppone egli che Venere donasse a Pandora, non già la Bel'essa, come rapporta Eriodo, ma il famoso cinto descrittoci da Omero, ch'è il simbo-

lo dei prestigj amatorj. (6) I versi segnati coll'asterisco son quelli su eni l'Autore volea portare una qualche corre

(7) Virtu.

(8) L' Autore chiede seusa ai Naturalisti se osa ricordar queste fole che si spacciavano una volta intorno le gemme. Ma una favola allegorica è tutt'altro che una storia fisica.

(9) Buona educazione. (10) Il Poemetto fu scritto circa cinquant'an

ní fa.

(11) Poeta celebre per leggiadria e delicates (12) Gli occhi della bella crane azzerri. (13) La bella in quel tempe si trevava colta

da una passione di quelle che gli antichi solepano attribuire a una qualche vendetta d' Amore, o ad un castigo di Venere.

(14) I moi amici dicevano scherzando ch'ella era innammorata d'un bel bue, personaggio a cui l'amante area qualehe sonsiglianza si nel corpo che nello spirito.

(15) Poco prima che si scrivesse questa Canzone la Bella era caduta malata, ed appena cominciara a riaversi. Il Poeta suppone che la malattia fosse una punizione di Venere per aver mal collocato il suo affetto. (16) La Bella realmente quari quasi nel tem-

po stesso e dalla malattia e dall'amore. (17) Al intelligenza comune deesi avvert che la sera del giorno dell'ingresso di S. E. i Signori Presidenti al Prate della Valle in segno di grata esultanza vollere ornare il recin to delle botteghe poste nel menne del Prato in

forma di giardino. (18) O muno sente tosto che questo Genio non è altro che S. E. Andrea Memmo, autore della grand opera del Prate.

(19) S. E. Domenico Michiel Podesta. (20) Il Memmo eletto Bailo in Costantino peli s'era già posto in viaggio.

(a1) S. E. Lorenzo Memmo Vice-Protettore del Prato. (au) Belle Caledonie celebri nelle Poesie di quel Bordo.

(23)M Procurator Tron avea peco prima sposata la N. D. Dolfin. Chi conobbe ambedue i soggetti, e non ignora i pregindiz j della Potensa, che discende sino ad associarsi al semplice merito, sentirà meglio la nobile architezza d'un tal sonstto, pubblicato in tal circostanza. (14) Il Sonetto è a nome d'un agente di Vo,

ginrisdizione della Cavaliera Contarini, madre del Procuratore. (25) Apollo, che fu copite di Admeto Re di

(all) È noto che Sisto V scomunico Enrico III Re di Francia , e benedisse l' arme del Duca di Mena, Copo della sacra Lega, vale a

dire della Sacra Ribellione. (27) Nella Raccolta fatta in questa occasion ogni Autore dorea porre sopra il suo compo mento un qualche motto. Il passo d'Orazio qui

citato quadrava perfettamente al soggetto. (28) Egli era allora aygregate all'ordine dei Savi.

(ng) Nome d'un antenato celebre dello Spo (30) Il Padre dello Sposo era tuttavia irri-

tato, e minacciara di discredarlo. (31) Un amante dopo aver dato la fede di sposo ad una gierane di spirito ne sposa un' al-

tra. La bella abbandonata vuol affettare indif. ferenza, o per die meylio disprezzo, e nel giorno degli sponsali applaude anch' essa alle nonse con una serie di augurj tutti equivoci. (52) Lo sposo, incontrandosi ne' luoghi pub-

blici colla prima amante, avea più d'una volta abbassati gli occhi. (33) Le nouse si ce ebrarono sul fine di Pri-

marcea. (34) Il giardino della famiglia era cinto da

una tiepe di lauri. (35) Il N. U. Alessandro poscia Procurator di S. Marco. Erasi pur allora conchiuso il matrimonio di questo ragguarderol soggetto, matrimonio desideratissimo da tutta Fenezia, che bramava ardentemente di veder assicurata la successione in questa cara e virtuora famiglia.

(36) Il Sonetto fu composto per una belli siessent , Lanes familiares, - Apulcio, de Deo mo giorine, figlia unica di splendida e omulen-Socratia. ta famirlia, che volle a tutta forza consacrar. si a Dio, malgrado la repugnanza dei congiunti e le seduzioni del secolo-

(37) Gli O'andesi mandarono a congratularsi con Benedetto XIV perché avesse posto nel entalogo dei Santi un uomo d'una pietà così benefica.

(38) Questo atto del Gradenizo dicesi appunto tra not il serar del Gonsiglio.

(34) Marco Foscarini, poi Doge, Girolamo Grimani , e Lorenzo Alessandro Marcello , sietti Correttori alle Leggi. (10) I Farolisti, non so perché, immagina-

mo assai stranamente che Pasitea, una delle Grazie , fosse moglie del Dio del sonno. (At) E nota l'iscrizione sul Tempio d'Atenc

Ignoto Dec. (42) Si allude al cognome d'un rivale.

## POSCOLO.

Ho desunto questo modo di poesia dai Greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche presentandole non al sillogismo de lettori, ma alla fantasia ed al cuore. Lasciando a d'intendenti di oiudicare sulla ragione portica e morale di querischiarare le allusioni alle cose contemporance e ad indicare da quali fonti ha rica vato le tradizioni antiche.

(1) Epistole, o Poesie eampestri d'Ippolito Pindemonte. (2) Nam jam swpe homines patriam caros

( que parenteis Prodiderunt vitare Acherusia ZENPLA paten-( tes. Lucresio lib. III, 85.

E chiamarano Templa anche i cieli. Terenzio. Eunuco Au. III. Se. 5. Ed Ennio

presso Varrone de L. L. lib. VI. (3) Il Giorno di Giuseppe Parini. (4) Il boschetto de tigli nel sobborgo orien-

tale di Milano. (5) Cimiteri suburbani a Milano.

(6) Se oli Achei aressero innalzato un sepolero ad Usisse, oh quanta yloria ne sarebbe ri-

dondata al suo figliuolo! - Odiss., lib. XIV, v. 36q. (7) Ergo instauramus Polidoro funus et in-

Aggeritur tumulo tellus, stant manibus ARAR Coruleis moste vittis atraque cupresso.

Firg., Eneid. lib. III, 6s; ibid. 3o5. lib. VI. 177, ARA SEPULCEL. Uso disceso sino a' tempi tardi di Roma, e

me appare da molte iscrizioni funebri. (8) Manes anima dicuntur melioris meriti que in corpore nostro Genii dicuntur: corpori rennntiantes, Lemnres; eum domos incursionibus infestarent , Larvæ ; contra si faventes

(a) I vasi lacrimatori, le lampade ecolerali . e i riti funebri deoli antichi. (10) . . . . Nune non e manibus illis, Non e tumulo fortunataque favilla

Nascentur viole? -Persio, Sat. 1, 38. (11) Era rito de supplicanti e de dolenti di

sedere presso l'are e i sepolori. libus ad tumulum fugiam supplexque sedebo

Et mea eum muto fata querar cinere. Tibullo, lib. II, eleg. 8. (12) Memoria Josie in compositione un-

guentorum facta opus pigmentarii.- Eccleeinstie. cap. XLIX, L E in una sepolerale :

> EN MYPOIX **EO TEKNON** H TYXH

Iscrizioni antiche illustrate dall'abate Gaeta-( no Marini, pag. 184.

(15) Vi sono de grossi borghi e delle piccole città in Inshilterra, dore precisamente i campi santi offrono il solo passeggio pubblico alla popolazione; vi sono sparsi malti ornamenti e sto tentativo , scriverò le seguenti note onde , molta delizia campestre. - Ercole Silva , Arte dei giardini Inglesi , pag. 327.

(14) L'ammiraglio Nelson prese in Egitto ai Francesi l'Oriente, vatestlo di primo ordine, gli tagliò l'albero maestro, e del troncone si preparò la bara, e lo portara sempre con sè.

(15) Mausolei di Niccolò Machiavelli e di Michelangelo architetto del l'aticano di Galileo, precursore del Norton ; e d'altri Grandi nella chiesa di sonta Croce in Firenza.

di nella chiesa di sonta Groce in Firenze. (16) È parere di molti storici che la divina Commodia fosse stata incominciata prima del-Fesilio di Dante.

(17) Il Petrarca nacque nell'esilio di genitori Fiorentini.

(18) Gli antichi distinguevano due Veneri; una torrestre e sensuale, l'altra colonto e spirituale: ed avono viti e tacerdoti diversi. Platone nel Convito, e Teccrito, Epigr. XIII. (10) Cost io scrittore vidi Vittorio diferrine.

(13) Cost los seritore vidi Vittorio Aiferi ne gli ultimi anni della sua vita. Giace in santa Croce.

(no) Nel campo di Maratona è la sepoltura degli Atenicsi morti nella battaglia; e tutte le notti vi s'insende un mirri di cavalli, e reggonsi fantasmi di combottenti.— Pausania, Viaggio nell'Attica, cop. XXXII.

L'isola d' Eubea siede rimpetto alla spiaggia ove sbarco Dario.

(as) Veridicos Parem emperunt edere can-

( tus.

Catullo, Nozze di Tetide, v. 866.

Le Parche cantando vaticinavano le sorii
degli uomini nascenti e de'mercnti.

(22) Gli Achei innalaino a'loro Eroi il se-

palery present a mynishi me novo Arbs i spalery present a mynishi me novo Arbs i ssarir navojateri dicana; (busta i li monumonto d'un prede anticamente morte. Iliade, lib. VIII, 85. Eno disterretto surve di Banci ponemmo, o Achille, is tur reliquia cea quelle del tan Paterecho știficamisti im gende ed inclitu monumento ave il libe i più eccela nattranțio Disponita, aceocorie del destane mare si monifesti apii uomini elu vivone e che privanose in funeto. Ostiase, lib. NII v., 76

(33) Lo reado d' Arbille imanificia dal semgué d'Ettere fu con iniqua sentran aggiudicato al Loursiade; sua il mere la repi al unafrego, famendo nuotere non en licos, ma ollo temba d' djere; e manificiando il ma ollo temba d' djere; e manificiando il ma distribución. Annieta vestrum Portarum, elitore Hrunch, vol. III. Epigram. non. CCCK. Il vuitice de questi fama delerni parate del mare sul septire del Telamonio prevate o perio di Licit, che postemonio prevate perio di Licit, che poste-

riormente abitarono Ilio. Pautania, Vinggio dell'Attien, e. XXXV. Il promontorio Retro che sporye sul Bosforo Tracio, è celebre presso tutti gli antichi per la tomba di Ajace.

(24) I recenti viaggiatori alla Troade scopersero le reliquie del sepolero d'Ilo antico Dardanide. Lo Clevalier, Voyage dans la Troade, seconda edizione. Notisie d'un viaggio a Costantinopoli dell'ambusriadore Ingless Liston, di Mr. Hurkins, e del Dr. Dallaru al.

at the Hawkins, e not Dr. Datam ay.

(e5) Fra le molte origini de Derdonidi, trovo in due sevitori Greci, lo secliate athiod di Licefrona al verso 19, Apolledora libilio, lib. III, cap. 1a., ohe da Giore e de Eletto, lib. III, cap. 1a., ohe da Giore e de Eletto figlia d'Allotte norque Derdono. Geneología accelta da Virgilio e da Oridio. Eneide lib.

VIII, v. 33, Pasti lib. IV, v. 31.

(x6) Uso di quelle genti nell'esequie e nelle inferie,

Stant manihus arm,

Et circum Itades crinem de more solute. Virg., Eneido lib. III, v. 65. (27) Fatis aperit Cassandra futuris

(27) Fatis aperit Cassandra futuris
Ora Dei justu non umquam credita Teucris.
Vieg., Enoido lib. II, v. 246.
(28) Omero ci tramondo la memoria del se-

polero. — d'Ho. Itiade lib. XI, v. 166. È celebre nel mondo la povertà, e la cceiti del sorrano Poeta.

Quel somma

P occhi cieco, e divin raggia di mente, Che pre la Grecia mendici cantando: Solo d'Acra venian le fule amiche Entiando con esto, e la mal certa Con le destre rocali orna reggiado; Qui poi totto alta terra, Aryo ad Atena E. Roli a Smirne cittadin contente; E patrio e i uno conosce altra che il cielo.

Vorsi d'Alessandro Manzoni in morte di Carlo Imbonati.

Poesia di un giovine ingegno nato alle letture e caldo d'amor patrio: la trascriro per tutta lode, e per mostrargli quanta memoria erbi di hai il suo lontano amico. (20) Da breole e dalle Amazzoni.

Pindaro , letmica V. epod. Iliade III, v. 189.
(30) Achille, e Pirro ultimo distruttore di

Troja.
(51) Nobil donna fiorentina che abita una
casa di un fu architetto Raffaele.

(3a) Introduce nell' inno come sacerdotesse tre bille ed illustri donne viventi. (33) Casa in Camaldoli, già abitata dal

(33) Caza in Camaldoli, già abitata del Galileo, ultimamente dal Foscolo. (34) Quiri il Gglileo scoperse i satelliti di

31



# INDICE.

|                                |      | X                              |
|--------------------------------|------|--------------------------------|
| POMIT DI LORENDO PIGNOTTI pag. |      | POPSIE DE ANCREO MASEA         |
| Prefazione                     | íri  | Versi Sciolti 6                |
| Favole                         | 8    | Terre Rime 51                  |
| Favole Esopiane                | 64   | Ottave 51                      |
| Novelle                        | 71   | Odi 59                         |
| Epistole                       | 87   | Sonetti all'Armonia 55         |
| Pormetti                       | tot  | - di vario Argomento 55        |
| Odi                            |      | - per Monaca 55                |
| Cansoni                        |      | - per Sacri Oratori            |
| Inno                           |      | - Filosofiet e Morali 57       |
| Sonetti                        | 166  | Poesie giocose 58              |
| PORSER DE IPPOLITO PENDEMONTE. |      | POSSIE DE GIOVANNE FANTONE 50  |
| Poesie Campestri               |      | , Odi £                        |
| Poesie diverse                 |      |                                |
| Epistole.                      | 199  | Stanse                         |
| Cansone                        |      | Scherzi 6:                     |
| Sonetti                        |      | Sonetti 6                      |
| PORSER DE VENCENEO MONTE,      |      | POISIE DE MELCHIOR CREAROTET 6 |
| Terrine                        |      | Versi Sciolti                  |
| Ottave                         |      | Canzoni                        |
| Cansoni                        | 254  | Epigrammi                      |
| Sciolti                        |      | Sonetti onorari                |
| , Odi                          | 275  | Sonetti Nuziali 7              |
| Sonetti                        | 878  | - Monacali 7                   |
| POISIE DI DISDATA SALUESO      |      | - Funebri dan 7                |
| Cansoni                        |      | - di Vario Soggetto            |
| Stansey                        |      | - Amatorj                      |
| Terze Rime                     | \$18 | POERIE DE UGO POSCOLO          |
| Poemetti                       |      | Versi Sciolti t                |
| Cantate                        |      | Poesie Varie                   |
| Versi Sciolti                  |      | Sonetti                        |
| A nacreoutiche                 |      | Nove di Pignotti               |
| Odi                            | 387  | - di Pindemonte                |
| Sonetti                        |      | - di Monti                     |
| Permetto Finale                | 422  | - di Salusso 7                 |
| Possia or Gitseppe Pasint      |      | - di Parini                    |
| Po: metto.                     | ivi  | - di Massa                     |
| Odi e Cantoni                  |      | - dl Fantoni                   |
| Versi Scielti,                 |      | - di Cesarotti 7               |
| Sonetti                        | 4-8  | - di Forolo                    |
|                                |      | ·                              |
|                                |      |                                |









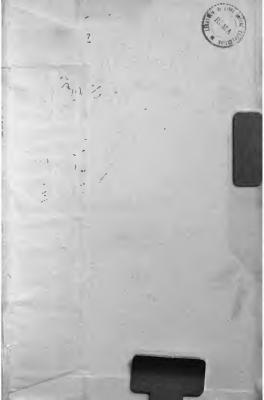

